

5.1.---

# DIZIONARIO

## *0 V E R 0* ATO LINIVERSAL

# TRATTATO UNIVERSALE

## DROGHE SEMPLICI

In cui si ritrovano i loro differenti nomi , la loro origine, la loro scelta, i principi, che hanno, le loro qualità, la loro etimologia, e tutto ciò , che v'hà di particolare negli Animali, ne' Vegetabili , e ne' Minerali

Opera dipendence dalla FARMACOPEA UNIVERSALE
SCRITTA IN FRANCESE DAL SIG.

## NICCOLO LEMERY

Dell' Accademia Reale delle Scienze Dottore in Medicina.

E tradotta in Italiano.



## IN VENEZIA, MDCCXXI.

Appresso Gio: Gabriel Hertz.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

5.2.26%

Hipper: Hipporistes Cous Medicorum Princept. Hof: Flor. Altdorf. vide Flor. Altdorf. Hon. Bel. Honorius Bellus Vincentinus, Medicus Hen. Bel. Honorius Bellus Vincentinus, Medicus Cydonienis in Crees Infuls. Extent Epiflolae cius de plantis ad Clufum coeferiptes, ejuique hiltories addites.

Hen. Andel. in fol. Rariorum plantarum horri Medici

Mer. Assign. in tol. Karlovum puntasum auto preuti Amilelodameniis descriptio, & icones. Audore Joanne Commelino. Amil. 1697. : Mer. Curbal. Hortus Catholicus Audore Francisco Cu-

pani Neapoli 1696, cum (upplemento primo in quart. Her. Cathel. Suppl. als. Supplementum alterum ad hor-rum Catholicum Francisci Capani. Panormi 1697. Hertus Edinsh. Horus Medicus Edimburgensis, sive Horus Edinb. Horus Medicas Edinburgeniis, füre Catalogus plantsvom borti Medic Edinburgeniis. Auto-re Jacobo Sutheriand. Edinburgi 1683. in octavo. H. L. S. Horti Accademici Lugduno Batavi Catalo-gua Authre Paulo Heronano Mediciose, & Bounker Profetfore. Lugduni Batavorum 1687.

roleffore, Lugduni Batavorum 1687.

H. M. Hortus Malabaricus Indicus - Amfielodami ab nno 1678. ad annum 1693., quo duodecima parsimpressa

eft in fol. H. Par. Catalogus Plantarum horti Patavini Georgii à Turre. Patavii in dodici 1692. H. R. B. Hortus Regius Blefenfis . Parifiis 1655. In

coaro. H. R. P. Horrus Regius Parificulis. 2665. infol. H. R. Monfo. Horrus Regius Monspeliensis Petri Ma-gnel. Monspelii. 2697. in octavo.

J. B. Joannes Bauhinus Hiftoria . Plantarum , Auctori-bus Joanne Bauhino Archiatro , nec non Joanne Henrico Cheriero Dodoribus Bailienlibus, quam receniult, & an-xit Dominus Chabraus D. Geneveniss. Ebroduni 1650. in fol.

Icon. Robert. Icones Roberti . Varise multifi m species appression ad vivum Auctore Nicolao Robert.

Parifis in quare.

1. Gederr. Scotia naturale degli Infetti fecondo le dif-ferenti meramorioli offervate da Giovanni Goniara 3. Vol. la dodici in Amferdam 2700.

Imper. Ferrances Imperatus Neapolitanus Pharmaco-mus evulgavit historiæ naturalis lib. 28. cum figuris Inpiorat avagavet natione naturate no. 24. cum ingure inju-tion, coraltorum, foonglairum &c.; planararum verò pi-culfinium 33. Neapoli 1599. & Veneciis 1672. in fol. 1846. Occid, part. India: Occidentalis parter doctem cum ditamento ad partera uonam in fol. 1846. Occidentalis India: Orientalis hillorise parter decem in

Junga. Hort. Dionyfii Jonquet Medici Pasifienfis Hor-tus. Parifiis 1639. in quart. Junf. Jonitorius. Hifforia naturalis de animalibus cum figuris areis Auflore Jonne Jonitonio Medicinus Docto-re. Amftelodami 1637, in fol.

Ar. Lacuna. Andreg Lacung. Commentaria in Dio-feoridem euen figuris. Hispanica lingua conscripta. Salamant. 1552. in fol. Lelius Triunf. Apud fratrem . Lælii Triunfeti Catalo-us plantarum cum obiervationibus J. Bapt. Triunfeti ejus

Leuremberg. Petri Laurembergii Apparatus plantarius seimus Prancofurti 1632. in quart. P. Le Conce Gesuita nelle iue memorie novelle della Cina in dodici. Lem Levinus Lomnius de plantis facris. Lugduni : 59 5.

Ja octavo.

Lemery. Vedi Nicola Lemerj.

Ler. Jo: Lerius Burgundus historiam Brasilianam Gal-lice primum, deinde Latine dedit Geneva: 1994. in octa-

Linfe, Linfcotus . Jo: Hugonis Linfcotil itinerarium, ac navigatio in Orientajem , five Lufitanorum Iodiam , cum Bernardi Paludani annotationibus . Hasze Comitis

a 509. in fol.

Lob Less. Marthise Lobelii planearum , seu stirpium Icone: Antuerpize 1511. In longs forms, in quarto.

Lob. siluf. Marchize de Lobei filipium illustrationes, accurance Guli. How. Anglo. Londini 1655. lu quart.

Lus. sif. Lobelli obier vationes. Plantarum, feu silipium

historia Mathiz de Lobel Infulani - Autuerpia: 1576. in fol

Lon. Adamus Lonicerus: Is herbarium Eucharii Ros-lin fin in Officio Francofurti Antecefforis; Germanice kri-ptum quartò auxit, de postremò anno 1569, prodidit; postprum quartó auxit, de poftremó anno 1565, precidit: poft-modum remoco Eucharii nomine fuum præfixit, de cum figuris 83; curciter anno 1582, dedit Francoforti. Luigi Lemery dell' Accademia Reale delle Scienze Doc-troce della Façottà di Medicina di Parigi, sh date molte diferenzioni di Fisica, e di Chimica, le comit long

difertazioni di Fifica, edi Chimica, le quali fono state in-ferite nelle Memorie della stessa Accademia.

ferite nelle Memorie detta fieffa Accademia.

Egil hà daro altresi un Trattato degli alimenti indodici a Parigi 1709.

Lad. Ram. Ludovici Romani navigatio in Orientemi:
Lib. v11. Archangelo Madrigano interprete; cum aliis;
qui novum orbem deferipiere: Bafike: in fol.

Lag. Hiltoria generalis plantarum Lugduni apud Guil-lelmum Rovillium 1386. Chamadi per l'ordinario Storia di Dalechamp, a cagione che ella e stata fatta fulle Me-morie del fuddetto Autore.

Lagd. app. In appendice Hiltoria generalis plantari Lugduni edica apud Guillelmum Rovillium.

M Areri. Malpig. Marcellus Malpighius, & Nebesulas Grew edulerum anacomum planearum, utraque Londini imprella, in fol.

Marger, Georgii Marceravili de Llebhad Miffiel: Germani Hilforas rerum autrallum Brafilie Libri odfo.

Quett opera el lata fampata in Olanda infeme con quel,

""" Distrime Parama (A.2) in Gollo.

la di G. Pifone l'anno 1648 in foglio.

Marchand Giovanni Marchand Botanista dell' Accade-Marchand: Giovanni Marchand Botanifia dell'Accademarchand: Giovanni Marchand Botanifia dell'Accademia Reate delle Scenne bia date mobe Difertationi Botaniche, le quali fono interite nelle Memorie della fittifa Aocademia, a Parija prefio a Boudor.

Marth. Petri Andrew Matthioli Senenfis Medici Commentatti in fer. Librore Pedacifi Diolecordis Sec. Venenisex officina Valgrifiana. 1161.

Marth. Lab. Las. Matthioli cleato da Lobel nel Libep

ntitolato Icones Lobelii. jotitolaro (cones Lobelii,
Matth & Vaigr, Masthioli dell'edinione di Vaigrifio.
Masta: Chrilianus Mecazelius Furdenvald March,
Philofophie, & Medicine Dodor, Sereniffimi Electoria
Brandemburgici Conditarius , & Archiarer , edidi isid-

cem nominum Plantarum univerfalem multilinguem, cum pugillo rariorum plantarum, & figuris aliquot in æs incifis eroliul 168s. in fol-

Mes. Jo: Messae Damasceni Medici Clariffimi Opera. De Medicamentorum purgantium delectu, castigatione, & ufu, Libri duo, quorum priorem Canones universales; posteriorem de simplicibus vocant. &c. Venetiis 1643. In

Michael Bern Valent. Michaelis Bernardi Valentini Pro-fessoris Medici , & P. T. Academise Griffine Rectoris , Polycrefta exotica in curandis affectionibus contumacifii-mis, probattifimisque, feilicet: fabm Sanchi Iguatii, Ipo-cacuanha, Podra dei porco, China China; Ciyfer taba-cinus, panacea Gallorum mercurialis, ur de nova hernia-

rum cura, cum figuris seneis.

Men. Menard. Storia de' femplici medicamenti portati alli America, che fi adoptato nella ficciciamenti portati dalli America, che fi adoptato nella fidelicia, ferrira pri-ciali America, che fi adoptato nella fidelicia di Siriglia, indi metti in Latino da Clufio, e poi tradicta in Franccie da Antonio Collo Bertuile di Lione. Quedi Opera e flata fiampata a Lione infirme con quelle di Gar-tia dall'Orto, e d'Acolla Janon e 164 in octavirali para fecunda; sacobre Roberto Mortion. Zonoli 1650. in para fecunda; sacobre Roberto Mortion. Zonoli 1650. in

M. H. R. B. Horrus Regius Blefenfis auchus Auchore

Roberto Morifon. Londini 1699. in oft.

Mer. praind. Morifon. Praindia Bonnica.

Mer. sent. Plantarum umbeiliferarum diftribetio nova.

Auctore Roberto Morison. Oxonii 167a. In fol. Must. Muntinglus in Hift. Plantarum in fol. Amflelo-

Mas. Petit. Mulicum Petivetlanum, cujus Centuria s. 1695. 2., & 3. 1698. 4., verò, & 5. 1709. Londini prodiere, in oct. Mus. Reg. Soc. Cat. Catalogus Musici Regim Societatis D. Grew elaboratus

Mar. Warm. Mufeum Wormianum, feu Historia ren Mas. Warm. Mulgom Wormhanum, fee Historia rerum ariorum, thim naturalium, quim artisficalium; thim do-melicarum, quam exoticarum, qua Histoia Danorum in acibas Audoris fervantur, adornata 80 Don Worm. Med. Dod., & in Regis Hafsienfi Academia olim Profiffore publico, variis, & accurati ionolbus illufitrata. Lugduni Batavorum 1655.

NItand. Nicandri Theriaca, & Alexipharmaca, cum incerti Auctoria gracia scholiia. Venetiis 1913. in Fiusiem Editio Graco-Latina cum Gorral schollis. Lu-

estis: 2557. In quarto.
Nic. Less. Corío di Chimica, che contiene la maniera di fare le operazioni, che fono in ufo nella Medicina, ce. di Niccolò Lemery dell' Accademia Renie delle Scienze, Doccorr in Medicina , decima edizione in occavo a Parigi

11 fto Trattato dell' antimonio , che contiene l'analifi Chimica di quel minerale, &c. lo ottavo a Parigi 1707

La fua Farmacopea universale, che contiene tutte composizioni di Farmacia, &c. in quarroa Parigi 1697.
Il fuo Trattato miveriale delle Droghe femplici, m

il fuo Trattato universale delle Droghe fempuc, mene in ordine di Dizionario, in cui fittova tutto ciò, che vib di particolare negli animali, ne vegetabili, e ne minerali &c. (econda Edizione affai accreciusa con figure di rame parimente in quatro a Parigi.

Il medelimo Autore hi fatte molte Difertazioni di Fisi-cia inferite nelle Mimorie dell'Accademia Reale delle Scien-

se . in quarto à Parigi . O'ted. Consalvi Ferdinandi Ovledi Indize Occidentalis Francese dal Sig. Duret in otravo.

Palad, in Linfor. Bernardi Paludani Medici Encufani no tæ ad Linfcotii Historiam Indicam , additæ operibus Indicis Par. Bat. Pauli Hermanni Paradifi Batavi Prodromus In odici , Amfleiodani in ottavo. Park. parad. Parkinfonus in Paradifo terrefiti . Joannes

Parkinfonus Londinensis , Pharmacopæus Regius anno 16a9 , edidit Paradisum suum terrestrem Anglice, in quo florum omnium historiam , quio & arborum fructiferarum , olerum, & fruticum elegantiorum, que in horris aluntur Park, the Parkinfonus in theatro. Joannis Parkinfoni

Theatrum Botanicum. Lond. 1640. in fol.

hearrum Botanicum. 2.00a. 1640. in tot.

Paff. Icon. Icones Crifpini Paffei Arnhemienfis 1614.

Pena. Petrus Pena., vide Adverfarierum opus.

Photol. Britan. Phytologia Britannica. Londiol 1650. in

P. Renealm. Paulus Renealmus Blefenfis (pecim rise plantarum cum figuris 43. typis seneis expressis edidit Lucctie 1611. in quarto.

Pigdet. Philippus Pigafetta Regni Congiani historiam scriplit, quæ cum Indicis historias edita iovenitur. Pillet. Caspari Pilleterii Middeiburgensis Medici planta-rum in Valachria Zeelandiæ Insula nascentium Synonymia alphabetico ordine propolita . Middelburgi 1610. in oftavo.

ockavo.

Pilo; vide Gs. Pilo.

Pilu Cajus Plinius fecundus plarima feriplit, quz injuria temporum intercideruze. Superfunt de historia Mundi lib. 27, in quibus multa habet de piantis, earsunque culeura, & viribus. Quest Opera de fiata tradotta in France-fed li Sig. Duploett, e fiampata a Llone l'anno 1381. In

foglio.

P. Toward. Elementi di Bozanica, a Mecodo per conofere le Pianes, del Sig. Pittora Tournefore del Necademia. Recle dele Science, Doctoro i Medican della Paccida di Bartago, e Porterio Medicano, del Paccida di Particola del Paccida di Particola del Paccida di Particola del Particola del Particola del Particola del Particola del Particola del Carlo III. P. Traveri, l'opici piètro Tournefort Aquisiterismia Dodosis Medica Particola Academia Regio Scienciarum Socia, de inhoro Regio Dozanicas Professios Influencias Rel bertaria. Estima altres Califica longi solitor quinciparti confere della media admira. Particola y Ad. Particola y A. Particola y Ad.

Pit. Tournef. Storia delle Piante, che nascono ne con

torni di Parigi, co'loro ufi nella Medicina &c. dei mede fimo Autore in dodici, a Parigi 1698. Il medefimo ha date all' Accademia Reale delle Scienza Il modesso hi date all'Accademia Reale delle Scienze moire Diferrizzioni si diverie materie inserie nelle Memorie della stessa Accademia dall'anno 1700. sinosi 1701. Plak. Almage Bet. Leonardi Plakecetti Almagestum Botoicum Londroi 1696. in fol.

\*\*Lat. Lat. Lat. 1 Spacial Plakecetti Planographia cu-

testeum Lordini 1676. in 180.

Pilek Phirey - Lorondi Phieneria Physographia, cupia patri 1.8 g. Lordini 1661., tertia rerb 1662., patra demma 1656. chibita fine 1601.

Plems Plumerius - Deferitione delle piane dell'America del P. Plumer Milmon, a Paraj 1649 ji in figlio.

Plemst 1, 9. P. Pener - Scorta seconde delle Drighe fempleti, Opera mericale di più di quatterezono figure in name, al Petro Pomer Mercane di Drighe, a Paraji 1649.

in foglio ...

Pas. Joannes Pons Pharmacopseus Vercoenfis fimpliciam in Monte Baldo nafectetium Catalogam feripfit, &
nonnullarum deforțieriones cum figuris 16. dddict. Queft'
Opera, dopo motre Edistoni, ê litat tradorts în Îraliano
de Francefor Pons Decrote în în Medicina, e figilianoi dell'
Autore în Venezia 1617. În quarro, în Balita 1601, ed
în foglio în Auvertă.

in foglio in Anverfa.

Pr. Ap. Ægppe. Profeeri Alpini de planeis Ægppet Liber.
Venetius 1633. in quart.

Pr. Ap. sva. Profeeri Alpini de plantis exoticis lib. a.
Venetius 165. in quart.

Petr. Joannis Baptifiz Poruz Neapolitzoi, Vilizilib. 1a.

Petr. Joannis Baptifiz Poruz Neapolitzoi, Vilizilib. 1a. Francofurti 1592. In quart. Scripfit & alia opufcula, quo-rum praccipue ad nos attinet Physiognomia, seu de plantis historia variis figuris referta, in octavo.

Q Uadrem. Euangelifia Quadramli Eremitæ Theol. D.; & Ducis Ferrarienfis Simplicifiæ. Tractatus de Theriaca, & Mithridatio. Ferrariæ aono 1597. lo quarto.

R 48 Cat. Augl. Catalogus plantarum Anglise, & Infula-rum adiacentium, Opera Joannis Raile Societare Re-gia. Loodini 1673. in 6212. Raile Cat. Cast. Catalogus plantarum circa Canabrigus nafecentium. Cantabrigus 1660. Appendix verò 1683. in octavo.

OCCEVO.

Reit. biff. Historia planearum Auchore Joanne Rajo è
Societae Regia. Londini 1616. in fol.

Rait Julius. Sylloge stirpium Europazarum J. Rait. Londini 1694. in ollavo.

Rait Junoff. Synopsis enerbodica stirpium Brizannicamm, codern Auctore Joanne Rajo. Londini 1690. in odlamm, codern Auctore Joanne Rajo. Londini 1690. in odla-

RawW. Leonardus RauWolfius Medicus Augustanus in

peregrinatione sua in Orientem plurimas plantas descripsie, & icones adjecit. Langinga: 1383. in quarto.

or scores aspects. Leagings: 183; in quarro.

Reroba; yield Hernaudre.

Reroba; John Hernaudre.

ege retiow ofthe Royal Society in fosilo, Lodra.
Ruseame. Luigi Reneaume dell' Accademia Reale delle Scienze Dottor Regene in Medicina della Facoltà di Parigi, hà date molte Diferrazioni di Fifica, e di Botanica, le quali fono fiate inferire nelle Memorie della fietfa Accademia.

Ribir Oswat. Onomatologia, feu Onomeociatura fiir-pium, qui io Horto Regio Monipelienii recens confira-tio, colostur. Richerio de Belleval Medico, Anatomi-co, & Botanico Profetiore imperance. Monipelii 139 8. in dodici

Richter. Kon. plantarum. Richerii de Belleval elegantifimme quidem, fed nondum editæ, nec forfao edendæ koues, quarum tabulæ genez proftant Monspelli in Museo clariffimi Viri D. de Belleval.

clarifismi Viri D. de Belleval.

Reins. D. Augusti Quirini Ricini Introductio generalis
in rem berbariam cum ordine plaostrum, quas funt flore
regulari monoperalo. Lipfus 1690. in fol.

Ejuddem ordo plaostarum, qua funt flore regulari pentaperalo. Lipfus 1699. in fol.

Rad. Cet. Catalogus filtprism thm indigenarum, quana

PREFAZIONE.

Non è il solo caso quello, che scopre le miniere metalliche. Coloro, che vi si applicano hanno notate molte circostanze, che indicano loro i luoghi, a quali debbono attaccarsi.

Per esempio, quando si trovano sopra una Montagna, ò nelle sue sessive delle Marcassite, e de pezzetti di miniera pesatti; ò si forogono sulla superficie della terra alcune vene minerali, sono indizi, sopra i quali si può intraprendere d'operare, come con securezza di riuscire.

Quando in cerri rufcelli fi forspono frà la fabbia pezzeti di Marcaffita, ò di miniera, è un indirio, che vibi hua miniera metallicia in un hospo vinico; impercode quelle particelle metalliche fino flate diffacente, e condotte via dall' acque, chi efcono per l'ordinario dal bafoi qualche Montagna; i maniera, che asadano di rimba vero la origine del rufcello, e fe guitando fempre que pezzetti di Marcaffita, fi giugne al lingo, dov' è la miniera, un da, Quando l'inferto della Montagna è rozzo, e falvativo; quando la terra n'è ingrata, nuda,

Quando l'alpecto della Montagna e rozzò, e dalviatto; quando in terra n'e migrata, midia, fenza l'unero, o quando, je vi fi trova qualche goco d'esta, elida pellada, e fenza vigere, eggi è us' indito;, che vì ha delle miniere in quella Montagna; impercocche la gran flerilat della fina fingerinzie non pub protenire, che da vi vapori minierai, che abbunctino e madio delle Plante. Nono, che fino verifica d'una gran quantità di Plante, è perché i vapori, che vi altano dalle l'une miniere non fino acti, n'e atti a unocere, è perché le miniere fino collocare nel luogo più profondo della Montagna. Coloro, che fono affia pratici ad ifroprire miniere, conofono del rificili del Sole forpa una Montagna; fev'hà dertro metallo.

Quando fi vede ufcire da una Montagna molt' acqua chiara, e d'un gufto minerale, egli è nn fegno, ch'ella contiene una miniera metallica; imperocchè i metalli fono per l'ordinario circondati da molte acque, che fono di gran fatica agli Operaj, effendo necesfario cavarle pri-

ma d'andar a cercare il metallo.

Quando si hà appresso pococertezza da molti indiri, che una Montagna contiene del metal lo, s'incominica la cavarla da jlede, affind sire, che l'acque socrano più facilmente, indi si ricerca più internamente sin, che si giunga alla mussi grossa del metallo. Ma siccome questo lavoro e sotropolo a grani richi, a cagione delle piette entere, che possono sile mosti, che più Opera i hanno cavato, ed opprimento i luoghi, chegli Opera i hanno cavato, ed opprimento degli col loro pesso si con per si scandar questo persono, si sogiamo metere, dove s'e cavato certe spezie di travi, affine di solottara e le piette, e le terre. Allora si lavora con maggior sicureza a distincare il metallo.

Bifogna notare, che la materia metallica effendo ancora fluida nella miniera, fidivide in moli cianaletti, 5 even, le quali rappreferanzo mani d'Albero, è picciole braccia di Fiume. Gli Operaj non debbono attaccarfi a quelli rami, che non produrrebbono lono gran cofa, e de distaccando farebbono capa di fare qualche firollamento di pietre, e di terre, di cei bò già parlato. Bifogna, che cendano dirittamente al tronco, ò alla maffa groffa del metallo.

I metalli fono differenti dagli altri minerali, perchè si adopera in loro il martello, il che non

può farfi co' minerali.

V'hà áctte metalli, l'oro, l'argento, il fetro, lo ftagno, il rame, il piombo, el'argento vi-vo. Questo ultimo non è foggetto al martello, se non è stato amalgamato cogli altri; ma siccome si è creduto, ch'egi sosse l'amenza de' metalli, così sè messo inquesto numero. Mosti el creduto, ch'egi sosse l'amenza de' metalli, così sè messo inquesto numero. Mosti el creduto, ch'egi sosse l'amenza de' metalli, così sè messo inquesto munero. Mosti el creduto.

non gli danno altra qualità, che di mezzo metallo.

Gli Altrologi, e gli Alchimitii, che hanno fempre avuto frà loro una gran conformità di rojnicoji, e di tentimenti, hanno labilito come una verità incontrallabile; che vi foffe una gran corrifpondemza frà inetalli, e i Pianeti per certe influenze, le quali uscendo dall'inno fi comunicavano all'altro, e ferivationo reciprocamente al loro nodrimerito. Benché quella opiuione fia fenza alcun fondamento, non hà laticato tuttavia d'avere moliti feguaci. I più ragionevoli frì loro hanno detro per lipigata fificamente, che il commercio dell'anne, e dall'altro, e che metallo fi ficera per una efisione di corpiccionii, che partivato dall'anno, e dall'altro, e che priculoi erano d'infonità entrare per l'i pori del Pasces, e del inetallo, mue che podieri corpictuali erano d'infonità entrare per l'i pori del Pasces, e del inetallo, mue che podieri corpictuali erano d'infonità entrare per l'i pori del Pasces, e del inetallo, mue che podieri corpictuali erano d'infonità entrare per l'i pori del Pasces, e del inetallo, mue che podieri corpictuali e l'incorpica del la figura de' pori, che non s'incontrava fempre propria a ri-cevergli.

Turti questi bei discorsi sono fatti gratii. Non v'hà alcuna probabilità, che i Pianeti, suor che il Sole, e la Luna facciano impressione sulla nostra terra, eglino ne sono roppo lontani, e quando anche potesfero comunicario qualche influenza, qual ragione vi farebbe di credere, che

s'attaccassero piuttosto a i metalli, che ad altre materie.

PREFACIONE.

Sono flati datì à i fette metalli i nomi de fette Pianeti, da quali fi è pretefo, che ciafche. duno fosfie particolarmente retto; onde l'oroè flato chiamato Sole, l'argento Luna, il ferro Marte, l'argento vivo Mercurio, lo flagno Giove, il rame Venere, e l'piombo Saturo. Si fono ancora immaginati alcuni; che le influenze de Planeti recassero a metalli certe qua.

leà frecifiche, e parisolari per fortificare le parti principal del corpe : che presidente, quale fecondo loro riceve influenze dal Sole, che chiamano il cuoro del gran Mondo, fisf e proprio per fortificare, e rallegrare il cuore del Mondo picciolo, cioè quello dell'Uomo, le l'argenzo, che dicono riceverte influenze dalla Luna, la quale cercolono effere formata a guida di refla, fosfie proprio per fortificare la refla; che il ferro, che riceve rinfluenze da Marre, fosfie proprio per fortificare le refla; che il ferro, che riceve influenze da Giore, fosfie proprio per fortificare le reni; che il figuro, che lo fiegaro, che riceve influenze da Giore, fosfie proprio per fortificare le reni; che il pismbo, che riceve influenze da Saumo, fosfie proprio per fortificare le reni; che il pismbo, che riceve influenze da Saumo, fosfie proprio per fortificare le milza.

Ma nelle influenze de Pianeti non bifogna andar a cercare le virtò de metalli, noi veggiamo certe cagioni affai più profilme, nelle quali v'è ragione più grande di fermarfi, come nella difpofizione delle loro parti, ne l'orofali, ne l'orofolfi. Tuttociò fi troverà fpiegazone lorofa diquel'.

Opera.

Pare, che io doveffi (eguitare l'ordine delle trèclaffi, delle quali hò parlato, e trattar primie ramente degli Raimafi, poide Vegetabili, e finalmente de Minerali; ma hò trovato più a propofito metter le Drophe per ordine d'Alfabeto in forma di Dizionario pel comodo di quelfi, che le ricerano, o e facome una medefina Dropa hà molti nomi, coa (faon fato chòbigato a fare una Tavola Latina, ed una Italiana, per mettervi quelli, che non fono nell'ordine dell'Alfabeto.

Molti Medici, e Speziali s'immaginano, che basti per soddissare agli obblighi della lor professione il conoscere le Droghe più usuali, senza prendersi il fastidio d'inoltrarsi maggiormente, ma non v'è cosa più contraria al progresso della Medicina, che questa opinione. Ella sa, che non si ricercano più internamente i segreti della Natura, e che non si scopre un numero infinito d'eccellenti rimedi, che ci fono incogniti. Noi veggiamo, che ogni Secolo hà (coperte nuove Droghe, e saremmo privi della maggior parte de migliori rimedi, che oggidi sono in uso, se i Chimici non gli avessero cavati da Metalli, e da Minerali, che gli Antichi credevano non solamente inutili in Medicina, ma eziandio perniciosi. Si sarebbono mai trovate la Quinquina, e la Inecacuanha, che producono tanti buoni effetti, fe i Botanici non foffero andati a cercarle fino nel Mondo nuovo? e la materia medicinale farebbe mai così abbondante, come fi trova in questi tempi, se quelli, a quali noi siamo debitori di tante preziose scoperte si fossero contentati delle fole Droghe, delle quali s'erano serviti i loro Predecessori? Certamente noi veggiamo, che i Medici, ch' efercitano la Medicina con più riuscita, sono quelli, che si sono maggiormente applicati alla cognizione delle Droghe. Ne abbiamo un famoso esempio nella persona del Sig. Fagon primo Medico di S. M. Cristianissima, imperocchè quantunque questo grand' Uomo fi sia egualmente applicato a tutte le parti capaci di fare un'eccellente Medico, può tutgavia dirfi, che niuna hà più fodamente contribuito a quell' alto concetto, a cui l'efito della fua pratica l'hà innalzato, che lo studio, e la ricerca continua de' rimedi, che possono cavarsi dagli Animali, da Vegetabili, e da Minerali.

Non può dunque mai abbastanza raccomandarsi a tutti quelli, che professano Medicina, l'applicarsi feriamente alla cognizione delle Droghe, e'l penetrarne le virtù nascoste; essendo cossi sicura, che non ven hà alcuna, che non possega qualche qualità specifica per rissanze le

cota ticu

Io confesso, che péchissme sono le persone, che abbiano comodo, e fortuna, bastanti per darsi interamente a questa occupazione. Ma sono persuaso, che non v'ha akun Modico, ò Speziale, per occupato, che fia, il quale non posta almeno nel corso della sua vira scoprire la virrù particolare di qualche Droga, volendo applicarvisi ; il che potrebbe olt empo arricchire il Medicina d'irmed più semplici, più ficuri, e più efficaci di quelli, che oggidi sono in uso.

Del refto i è avuta l'applicazione in quefu (aconda Stampa d'accreferre queft' Opera on fahemane di molti Articoli, che concengoso molte cole nuove, checi erano (sappate nella prima; ma eziandio d'arrichiri con una quantiti di Figure, di Piante, le più ulusli, e meno conuni, per foddisfratalla curiofiti d'alcune Perfone, le quali applicandos a queflo genere di fludio, ci hannodimofirata qualche premura per queflo picciolo sjuto, il qualenon fara infrutrucio fa Pubblico.

## SPIEGAZIONE DENOMI DEGLI AUTORI

## citati in questo Libro.



of Accels Cyrifoporers Accils in In-Confice Accels Accels

Matthia de Lobel ambobus Medicis. Quefto Libro e fiato flamparo in Londra l'anno 1570., in Anverfa l'anno 1576. e riftampato in Londra l'anno 160 s. in foglio.

eritampato in Londra l'anno 160 ; in foglio.

April. Georgian Agricola de orre à ceusif (abserranco
non: lib. V. De natura corum, quae effluent e terra. lib. IV.

De natura fostiman. lib. Z. De vereirlout, è cost inseral
terpretato Germanica vocus rei metallica
del. Aldina. Exadéfina deferipioi rationam quarun
dan planacum, que continentur Rome in horro Farn
fano, Tobia Aldino Genata Andore. Rome 1616. li

Aldrew. Ulyffis Aldrovandi Dendrologia . Bonon. in fol.

Materia Ulyfin Alteronald Dendrologia Bonon. In fol. Alpra. vide Prof. in filture ngieste Delevidit namen. Annat Luftern in Beginnen Delevidit namen. Annat Luftern in Beginnen comisbies. Abgreitis 154, in 1920. The prof. Annote in bort prof. Annat Comiss. The Comiss of the Comiss. Annat La Comiss. A

m octav.

Apul. A pulejus Platonicus de herbarum virtutibus, addita demonstratione herbarum fingulorum fignorum Zodiaci, nec non & Stellarum errantium feripfit. Lucetis 154. in fol.

A. R. Par. Scientiarum Academia Regia Parifienfis .

Memorie per fervire alla Storia delle Plante, fatte dai Sig.
Dodart dell' Accademia Reale delle Scienze, Dottore in
Medicina della Facottà di Parigi 1676. in foglio.

B Arbar. Barbarus . Hermolal Barbari in Diofcoridem corollariorum lib. quinque. Colonis: 15 to. in fol. Bartskel. Thomas Bartholini in Academia Hafnienii Professis Regil., & Medice Facultatis Decani de Medicina Danorum domestica Disfertationes.

Danorum dometicus Differationes:
Bel. vise Her. Bel.
Bellow. Bellonius . Pietro Belon di Mans. Le fue Opere
fono flate tradorte da Clufo, e meffe nel fino fecondo Volume delle Pianre, flampato in Anverfa. Sono flati ancoras flampati a Parigi alcuni Trattati del medefimo Belon;
come de Arboribus coniferis, & femper virunibus ; in

come de Arboribas coniteris , & temper varientibas ; in quart. De admirabili operum antiquorum paralantia in quart. De medicaro funcre in quart. Renze. Hieronymi Bennonis Mediolanensis novi Orbis bistoria, per Urbanum Calvatonem latine roddita. Gene-var 1600. In Od.

Bore. Icones, & descripciones ratiorum plantarum, Au-dore Paulo Roccone Panormizano Siculo. Oxonii 1674, in

quart.

Boet. de Boet. Boetlus de Boot Brugenfis Rudolphi II.
Imperatoris Medicus, gemmarum, & lapidum historiam
typis mandavi in 8. Lugdumi Batavorum.

Boltvar. Il Padre Bolivar Storia d'Eciopia.

Bov. Difertazione ful Ragno, la quale contine la virtà,
e le proprietà di quest' inferto, colli qualità, e coll'alio del-

la fera, che produce, dei Sig. Bon Affociano d'onore deil' Accademia Real-édelle Sciente a Monorillier, o primo Per-fedence in signettra della Corte de Count, Alari, e Francisco del Corte de Count, Alari, e Francisco de Companya de Companya de Companya del Corte de Companya del Corte de Companya de Compan

101. Bitan. Monfpel. Petri Magnol D. M. Monfpelienfis Bo-tanicum Monfpelienfe. Luga. 1676. Ejudem Appendir, Monfpelir 1686. Ejuddem Prodromas: hitforie general Planuarum. Monfpelii 1689. in olav. Bet. Monfp. App. In Appendice horti Boranici Monfpe-Ret. Monfp. App. In Appendice horti Boranici Monfpe-

Breyn. Jacobi Breynil Gedanenfis exoticarum, aliaremque minus cognitarum plantarum centuriz extant.

Broff. Broffzus. Deferizione del Giardino Rezle delle
Piante medicinali di Gnido della Broffe Medico ordinario del Ré, e soprantendente al detto Giardino 1633. in quar-

Brust. Brunfelfius. Othonis Brunfelfil fimplicium Hi-ftoria Latina, cum figuris, tribus comis prodift: primus anno 1530., alter 1531., & certius poslhumus, anno 1536.

Argentina.

Brunfu . Vide Hier. Brunf.

C. B. Cafpari Banhini Pinax Theatri Botanici &c. ffam-... b. Caspari Banhan Pinax Theatri Botanici & c. ram-paro a Bafica l'anno 163., e ristampato nella medefima Città con alcune mutazioni l'anno 1631., ed accrefcime del fuo Prodromo con figure in quarto. Cerlab. Cicalpinax Andreas Casiapinas Arctinus in Academia Piñana Profesfor de Plantis lib. 16. fcripfit. Flo-

rentiæ 1583. Cam. Epit. Camerarius In Epitomen Matthloli . De Plantis Epitome utiliffima Petri Andrew Matthloli Senen-is extat, à Jonchimo Camerario plurimis iconibus, & deferiptionibus auda . Francofurti ad Mænum 1588. in

TIME Cam. Hor. Camerarius in Horto Medico, & Philofo-phico, edito Francofurti ad Manum 1388. in quart.

Cl. App. Clusius in Appendice historize planearum. Clus. cur. post. Clusius in coris posterioribus, idest Caroli Clusii Atrebatis. Curze posteriores, seu plurimarum sita-pium non ante cognitarum descripciones. Antucepiz. 1611.

in 10i.

Gl. Exer. Cinfins de Plantis exoticis. Caroli Clufii Atrebatis exoticorum lib. X. Antuerpiz: 1605. in fol.

Gl. Hift. Caroli Clufii Atrebatis ratiorum plantarum hiftoria. Antuerpiæ 1601. In fol.

Cl. Bife. Caroll Clufii Atrebatis sariorum aliquot fitrplum per Hilpanias obfervatarum hiftoris. Antucepie: 1376. Cl. Pears. Caroli Clufii. Arcebatis rariorum aliquot fitrplum per Paononiam, Austriam dec. obfervatarum hiftoria. Aotterpie: 1383. Cul. part. Columnia parte 1. Fabii Colomna Lincel indust cognitatum fitrplum Pars prima. Romq. 1606. in

Cel. part. alt. Columna parte altera. Pabil Colorinae Lynczei minus cognitarum itirpium. Pars altera. Romz 1606. in quart. Cal. Physio. Fabil Columna Phytobafanos . 1592. io

quar. in Rech. Columna in Rechum. Rerum medicarum norze Hifpaniæ Theifaurus à Nardo Antonio Recho cum noris, & additionibus Fabii Columnæ. Romæ 1649. Cast. 6f5. De rerum folitiom, lajedum, & genmarum natura, figuris, & fimilitudinibus liber. Tiguri 1765. in oftav.

in Olav.

Gr. 4, 48, Valerii Cordi in Diodoctidem annosationet.
Einflem lib., 4 ef fürjemshilöris "cum figuris pinnis»;
Errags, & aligner coris al Geffero- dellar;
Einflem Synthemer von is Auferion- dellar;
Einflem Dipflemstorium feptur receium gedir.
Einflem Dipflemstorium feptur receium prodit .
Cera. Cornut . Jacobi Cornut Diodorii Medici Parifertii, Canadentino pinstarem, aliamunge noodum einstarem hilotin. Partifis 145; in quart.

Dioforii della dipflemstorium feptur control della .

Star in Canada .

Star in quart.

Star in quart.

culit , & fingulis capitibus emblemata addidit . Bafilez : 587.

in fol Cort. Cortulus. Jacobus Antonius Cortulus Patricius Pa-tavinus, & horti Patavioi Prafectus à Matth. Dodonaco, & alisi frequorer citater ob plantas ipfis communicatas, ail alied edidic, nif Catalogum horti Patavioi, cum cjul-

ani alitod elakite, nifi Casatogum horti Pataviol, cum riquiem areis. Incline Venerita 1731 in oldar.

Gell, Jonnaia Codel de univerziali fili pium natura lib. 3.

Elafoliari piumostionet in Mediuman cum operibus Medius.

Veneciis 1731. in fol.

Creforas. Petra Crefeccasi Bonomienis de agriculturas partibos y phantrum, & aoirnalium natura, de militare. Ilib. 7.

ante nanos feed decensos feripol. Balieles 1746. cum paucis figuris.

Dalechamp. Storia delle due piante io due Volu-mi in Lione in foglio.

Della Dayurri - Joan, Bapt. Callard della Duquerie Ca-domi Regius Medicus, Proteffor, & Decanus, atope Aca-demise Socius, Lexicon Medico-Etymologicum edidit. Ca-

domi 1693. in dodici .

Della Vene . Lettera feritta al Sig. Auzout dal Sig. della Voye, circa i vermi delle pierre adi 18. Giugno 1666. De Reaumur. Efame della feca de Ragni del Sig. Reaumur dell'Accademia Reale delle Scicoze presso a Boudot

milia firada di S. Jacopo .

Il medefimo Autore hà date ancora molte altre Difertationi di Fifica Inferite nelle memorie dell' Accademia Reale

Did. Veneraodus F. Didacus de Recollectorum Ordine, rariorum plantarum cultor eximius Diefer. Diofeorides . Pedacius Diofeorides Anazarbæus

Disfers. Disconsists. Pedictical Experience Amazine de materia medica, librosquinque Grace produit, portun varire editiones Grace. Latinas extant, cum interpretation Marcelli Vergili, Gonoppili Adulbani, Joannis Ruellii, Joannis Cornarii, Jec Antonii Sarraceni, & añorom. Ejisdiem Pedacili Disconsisti Bieffer, Ruellio Interprete cum parvis iconibus 330. additis culliber capiti hojuc conde cultionia annosationistes compensatirii ab 11. B.P.

Medico: item & reiginte i conse firipium nondum delinea-tarum à Jac. Daicchampio. Lugduni 1531. in côt. Dad. Dodonæis. Remberti Dodonaci Mechliniensis, Me-dici Cæstarei, stirpium historiae Pemptades sex, sive Libri

dei Catare, intrami introduction de la companya respectiva de la companya résé in fol.

Ded. Gad. Eiusfern historia Belgica.

Denat. Donatus. Trattato de femplici, pietre, e pesci

Trattato de femplici, pietre, e pesci avini d'Antonio Donati in Venezia 1631, in quare Da Tertre. Storia generale delle Aotille abitate da Fras

cefi , composta das P. Du Tertre Domenicano, in quarto, due Volumi a Parigi 1666,

E Lem. Bet. Elementi di Botanica di Piton Tournefort, a Parigi 1694, tre volumi in ottavo. Euric. Cerd. Euricii Cordi Simefufri Medici Botamologicum per dialogum propofitum, Coloniæ 1534 in och. Exft. Eyftettensis. Basilii Besleri Horti Eystettensis descriptio. Norimbergæ 1613. in sol.

Per, Fler. Ferrarius de Florum cultura. Joannis Bapti-flus Ferrarii Sceneñis é Societate Jeiú de Florum cultura Libri Iv. Roma 1663., ch. Amfelodami in quatr. Fler. Atlairf. Flora Aindorffina Delicia [viveflera, five Catalogus Plantarum io agto Aindorffino (ponte nafcen-tium acc. Audore Maurito Hoffmanno. Aindorffin 1621.

io quart. Ejuidem Florilegium Altdorffinom, five Catalogus plan-tarum horti Medici. Altdorffii 1676. in quart. Flor. Bat. Floræ Lugduno Batavæ Flores Paoli Herman-

ni. Lugduni Bata vorum 1690. in oct. Fratafi. Hieronymi Fracatlorii Opera 1 590. Lugdoni in

Atavo. Frag. Joannes Fragolus Hispaniarum Regis Medicus, & Chirurgus, aromatum, fructuum, & fimplicium aliquot ex urraque India in Europam delatorum historiam Hispanied feriplit. Ifrael Spachius Medicus Argentinensis edidit Ar-

gentine 1610. in oct.

Fuch. Fuchfius. De historia stirpium Commentarii infigues &c. Auctore Leonhardo Fuchsio. Basilese 1543. in

Al. Claudius Galenus Pergamenus Medicorum multo-Al. Claudius Galenus Pergamenus Medicorum munto-rum post Hippocratem Princept.
Garz. Garias ab Horo; in Italiano, Garzia dall'Orto.
Garziae ab Horo Protegis India: Medici, de aromatibus,
de fimplicibus medicamentis apod Indos naderotisbas Hidoria ordine alphabetico per dialogot lingua Lufizanica conferipta, reperitur à Clusio in Epitomen contracta, de Lati-né facta. Quefto Libro é fatto tradotto in Francese fotto Il titolo di Storia delle Droghe, Spezierie, e de medica-

menti semplici. Ger. Gerarduz. Joannis Gerardi Historia plantarum An-glica. Londini 1597. In fol.

guea . Londini 1597, in fol.

Ger. Emar. Gerardi historia emaculata, & audta à Thoma Johnsono. Londini 1616.

Gefs. børr. Couradus Gesnerus in libello de collectione
firejum.

Gefs. Car. Gesnerus in Catalogo piantarum quadrillingui.

Gejn. Let. Gernerus in Caracyo paintain quantiningar, Gfjn. de fg. lep. Gefnerus de figuris lapidum. Goedart. vedi Je: Goedart . Grislati in Epift Dedicat. Ul. Grislati in Epiftola Dedicato-ria Viridarii Lofitani. Gall. Goilandious. Melchioris Goilandini quarti in or-dine horti Patavini Præfecti Theon, five Apologia adver-

fits Matthiolom. Patavii 1538. In quart.

Gu. Hamberg. dell' Accademia Reale delle Scienze, e primo Medico di S. A. R. Il Duca d'Orleans, hà date moite
Dilerrazioni Fifiche, le quali funo fiare instrite nelle memo-

rie della stessa Accademia Guil. Pife. Guillelmi Pifonis Medici Amfleiadameofis de India urrinque re naturali, èt medica lib. xv. Amfle-laciami 1618. in fol.

Hariot. Thomas Hariot Infulam Virgineam descripsit.

dentalis. Hermannus, vide H. L. B.
Hermol. Hermolaus Barbarus Patriarcha Aquilejenfis feripfit quinque libros Commencariorum io Diofeoridem, quor corollarium vocat. Colon. 130 ni fol. Enddem i fo. C. Plinii hittorium naturaiem caffigationes. Bafikes 134-

Hernand. Hernandez Plantarum, animalium, &c. Me-zicanorum hiftoria, à Francico Hernandez primum com-pilata, & à Nardo Antonio Reccho in volumen digetta. Rome 1651. in fol

Her. Srusju. Hieronymi Brunfvicensis apodixis Gern nica, Brunfelsii herbario addita, Argentinæ 1531. in sol.

## PREFAZIONE.



A cognisione delle Droghe femplici è con aggradevole, e con devata ; che ella há fatto hudio, e la curriothi degl' ingegap jin nobili di tratti i feccii. Molti Principi vi fi fono applicati con molto diletto, ed utile, come Mefelé, Mitridate; e a del fino i famo renuti de primifigari della Medicina. Ella è d'una necefficà indifpentibule a tutti quelli, gri della Medicina. Ella è d'una necefficà indifpentibule a tutti quelli, fa debbono incominicare, quando abbracciano la Francia; imprecabe fi con hanno fatto quelto fondo con molta effattezza, fono fotto-poli a commettere manzamenti muffice, el a calenti e inervoli gigamo poli a commettere manzamenti muffice, al calenti e inervoli gigamo.

diffimo pregiudizio agli ammalati. Fà di mestieri, che sappiano quanto è possibile, dove nascono le Droghe, e donde si fanno venire; imperocchè i climi differenti accrescono, ò diminuiscono molto le loro virtà. Debbono distinguerle da loro nomi, dalle loro figure, dalle loro fostanze, dal tatto, dal peso, ò dalla leggierezza, dal colore, dall'odore, dal gusto; avvertendo, che quelle, che vengono da Paeli stranieri non sieno falsificate; imperocchè i Mercanti, frà le mani de' quali paffano, avidiffimi il più delle volte d'un maggior guadagno le fallificano, e le contraffano si bene, ch'è difficile l'accorgersi del loro inganno, se non visi mette una diligente attenzione. I Droghieri, ò Speziali delle Città ne restano talvolta à primi gabbati, comperando all' ingrosso Droghe false, per buone, espacciandole istessamente, perciò farebbe affai neceffario, che foffero pratici perfettamentea diftinguere le vere dalle falsificate; il che s'impara dal continuo commerzio, che se ne sa, e dall'abito di vederle. Un Droghiere dee ancora applicarsi quanto è possibile a cavar le sue Droghe di prima mano. ed a fapere il luoso della loro nafcita, e la loro ftoria più vera; imperocchè molti Libri non hanno rapportato, che favole intorno a questo propolito. Ma l'interesse prevale ordinariamente alla curiofità; e pochiffimi fono que' Mercanti, i quali vogliano impiegare una parte del loro tempo, ò fare la minima spesa per essere informati delle circostanze, che credona non effere neceffarie al loro negozio.

Io hò intraprefo quefo l'rattato, che hò creduro utilifimo in una Farmscope, universile. Parlo in efio no folamente di cuttu e la Drophe femplici, ch' entrano nella Medicina y ma altreta di molt'altre, che fervono ad un'differenti, ed anche alla femplice curiofita. Ri-efifo i loro moni Latini, ed l'attaini, coll'etimologie, quantora f'atto pofibile il rirovar. le. Pò la loro deforizione, la loro litora, che bò tratta dagli Autori anotici, e moderni, che mi nono parturi più degni di fott, e dalle Relazion di molti Viaggiaroti, che fi fionini-che mi dono parturi più degni di fott, e dalle Relazion di molti Viaggiaroti, che fi fionini mi di mali di compola ciafcun Droga, e la fua qualità y il tutto più fuccitamente, che mi c'into polibile, per date uri didea, che pola freaze foddiziazione. Si vedrà, che vauta l'attenzione di citare gli Autori, che hanno trattato delle materie, delle quali parture della parturo e la differenti di sulla contra della materie, delle quali parture della parturo e la differenti di della contra della materie, delle quali parture della parturo e la differenti di sulla contra della materie, delle quali parture della parture trattato della materie, delle quali parture della della parture della della parture della che parture della chemple della contra della contra della contra della chemple della contra della contr

Tutte le Drophe fono cavate dagli Animali, da Vegetabili, e da Minerali. Sotto gli "A simiali fono comprefi gli Animali interi, le loro parti, e tutto ciò, hen efice, come il loro pelo, le loro ugne, le loro corra, il loro latte, il loro fangue, i loro oficementi. Sotto i Vegetabili fono comprefi gli Alberi, gli Arbufili, gle latte Pianze, e ciò, che ne dipende, come le radici, i fiori, le frutte, le femenze, i funghi, i mofosii, le gomme, le refine, peci, le trementine, i balfami. Sotto imbrarili fono comprefi in netalli i, iminerali . le

marcassite, le pietre, le terre, i bitumi.

Tutti gli Animali, fecondo la opinione più verlifimile, e più ricrutta, nafcono nelle nora, e vi fianno in rifurteto rinchiuli, din che il feune del mafchio abiba penerato il loro invoglio, e gli abbia fufficientemente diffed per farii ufcire. Entrano allora ne' loro vafi alcuni
sighi chilofi, i quali fipniti dagli figriti; circolano per tutta l'abitudine di que' corpicciuolis, gli nodrificono, e il dilatano a poco a poco; e ciò fai lloro accrefcimento. Quefla circolazione replicata un gran numero di volte, rende que' fughi nutritiri talmente rarefacti, ed attenuati, che fà loro acquiflare un color roffo, e gli converte in ciò, che chiamafí fangue. Quefla operazione naturale ha molta relazione, con molte operazioni di
Chimica, colle quali attenuando, e difilorendo le foltanze fulfuree, ò oleofe no facciamo lor prendetre un color roffo, benche per l'avanti ne aveffero uno molto difference; per

REFAZION

elemplo, se fi fa bollire in un vaso di vetro, une parte di chilo, ò di latte con due parti d'olio di sartaro, il liquore, di bianco, ch' cra, diverrà rosso, perchè il fale di tartaro avrà rarefatta, disciolta, ed esaltata la parte untuosa del latte, e l'avrà ridotta in una maniera di sangue. Se si fanno bollire insieme nell'acqua una parte di solso comune, e trè parti di fel di tarcaro, il liquore di bianco, ò gialliccio, ch'era, acquifterà un color roffo a mifura che si discioglierà il solfo. Se si mette in digestione sul suoco il fior di solso nello spirito di trementina, il liquore prenderà un color roffo.

Le circolazioni, che si sanno perpetuamente negli animali esaltano sì bene le loro sostanac, e le rendono sì disposte al moto, che i principi, che se ne cavano sono quasi rutti volatili. E'vero, che questi principi non sono egualmente volatili in tutti gli animali; imperocchè i pesci; per esempio hanno meno sal volatile degli animali terrestri; lo scorpione, la botta, il granchio, la ranocchia ne hanno meno della Vipera; i vermi di terra, le lumache ne hanno men de' Serpenti; l'avorio ne hà meno del corno di Cervo; e così del

refto.

Questi gradi differenti di volatilizazione, che si sono fatti nelle sostanze degli animali hanno date loro certe virtù un poco differenti le une dall'altre . Quelle, i fall delle quali fono affai volatili, hanno per l'ordinario una qualità cefalica, e diaforetica, come s'incontra nella Vipera, nel Cranio Umano, nel corno di Cervo, nel fangue del Becco, nell'ugna dell' Alce; perchè queste materie riscaldate nelle viscere, spingono i loro sali al Cervello, e per li pori del Corpo. Quelle, le fostanze delle quali sono meno volatili, hanno il più delle volte nna virtù aperitiva, come s'incontra ne' Centogambe, ne' Granchi; perchè i fali di questi animali avendo qualche peso sono determinati a precipitarsi, e ad aprire i condotti dell'orina; Ciascheduna delle Piante nasce nella sua semenza, rinchiusa in picciolo come in un novo,

nello stesso modo, che sono gli animali. La terra serve per matrice a questa semenza. Ella l'ammollifee, e ne intenerifee la buccia; ella le apre i pori, e vi fa featurire un' umor nitrofo, che penetra, che sviluppa, e che dilata insensibilmente le parti della picciola Pianta, rima raccolte infieme, e confuie, allora questa picciola Pianta comincia a comparire fulla fuperficie della terra, ed il fugo nutritivo circolandole nelle fibre, che fanno l'uficio di vene: d'arterie, e di nervi, le dilata, le stende, e le sa crescere sino ad una certa grandezza, ch'

& flata limitata dall' Autore della Natura.

- La Pianta trae il fuo principal nodrimento dalla fua radice, a cagione, che i pori vi fono più disposti, che altroye a ricevere il sugo della terra. E' da notare, che se la radice della pieciola Pianta, contenuta nella femenza s'incontra in alto, e'l fusto abbasso, come succede spessissimo; quel sugo, ch'è entrato per la radice, e ch'è spinto dal calore del Sole, sa fare un mezzo giro al fusto, e lo spinge in alto giusta la sua determinazione.

Quelto sugo: circolando ne vasi della Pianta si purifica, si rarefa, si esalta, e si perfeziona, nella tteffa maniera, che il chilo, e'l fangue acquiftano la loro perfezione colla circolazione; allora le parti più efaltate, e più spiritose di questo sugo, che potrebbono chiamarfi gli fpiriel animali della Planta, fono impiegate per li fiori, e per le frurte; le parti un poco meno fottili, fanno il nodrimento del fulto, de'rami, delle foglie, e della radice; le parti più graffe si congelano, e sanno le gomme, le resine, i balsami. Le parti più grossolané producono la corteccia efteriore, i mofcoli, e molte eferefeenze.

Benche tutte le Piante ricevano il loro nodrimento da un medefimo fugo della tetra, effe acquistano però qualità assai differenti, a cagione della diversità delle sermentazioni, e delle altre elaborazioni naturali, che vi fono prodotte, e cagionate per occasione delle legature,

à disposizioni differenti delle fibre.

Si distinguono le refine dalle gomme, perchè sono più grasse, e si disciolgono per confeguenza più facilmente negli olj.

L'origine de minerali è differente da quelle de vegetabili, e degli Animali. Ella si sa mediante le congelazioni d'acque acide, d'false, cariche di qualche materia, che hanno disciolta nella terra.

I metalli sono prodotti da ciò, che v'era di più cotto; di meglio digerito, e meglio legato ne' minerali, che s'è separato dalle parti più groffolane nelle miniere, nella stessa maniera, che l'oro, e l'argento si separatto dagli astri metalli nella Coppella. Tutte le miniere non fono in istato di produrre i metalli; è necessario, che vi s'incontri una disposizione, ed un calore capaci d'eccitare delle fermentazioni, ed elaborazioni straordinare, le Montagne alte fono per l'ordinario i luoghi più propri per queste produzioni ; perchè il calore vi si rinchiude più esattamente, che altrove.

exoticarum, que Lutetis coluntur à Joanne Robino Bo-tanico Regio, & Jatrici Horri celebertime Scholæ Pari-fienfis Curatore. Parifiis 1601 indodici. Renato Antonio di Reaumur dell'Accademia Reale del-le Scienze hà date molte Difertazioni di Fifica inferite nelle Memorie della stessa Accademia, a Pazigi .

Raman. Romanus. Vide Lud. Roman.

Roman. Romanus. Vide Lud. Roman. Rowdel. Guillelmi Rondeletti libri de pifcibus. Lugduni

Ruel. Joannes Ruellius Diofcoridem Latine vertit : de natura filrpium libros tres fcripfit . Basilen 1537 in fol-

SCal. Julii Czefaris Scaligeri animadvertiones in Theo-phratti libros fex de caudis plantarum. Geneva 2366. in fol. de in oct. Se. Bet. five Schol. Bet. Schola Botanica . Amftelodami

1689. In dodici . Schred: Joannis Schroderi Pharmacopus Medico Chimi-ca lapius imprefia. SchWenck: Cafparus SchWenckfeldius scripfie Catalo-gum fürpium, & fosfilium Silesia: Lipsia 1601. in quar-

31m. Paul. Quadrip. Quadripartitum Bormicum Simonis Pauli. Argentorati 1667. in quart. Sisane Cat. plant. Kon. Catalogus plantarum Infulz Ja-rasica. Audiore Hans Sisane e Regia Societate. Londioi 1696. in oft.

1896, in oct.
5:sph. in Elsephr., vel Bad. à Stap. Theophrafti Erefii
de Hildreia plantarum libri decem, quos illudravis Joannes Bodzus à Stapel. Amfeldodami 1644, in fol.
Stefano Franceico Goffiedo dell' Accademia Reale delle
Scienze Dottore in Medicina della Facoità di Parigi, e
Profetiore Reale hà date moire Diserrazioni Fifiche, le qua-

li sono state inserite nelle Memorie della stessa Accademia.

Suberland. Vide Hertus Edinburg. SWert. Emanuelis SWertii Florilegium, in quo præter figuras plurimas, etiam 42. plantæ ex India utraque alla-tæ, hadtenufque non deferipez adduntur. Francofurti 1613. in fol. Sylvar. Matthat Sylvatici Opus Pandettarum Medici-nz. Venetiis 1408. it fol.

T 46. Jacobi Theodori Taberna montani Historia Germanica tribus partibus edita cum figuris ao87. Fran-Idem emaculatus, & auctus plantarum descriptionibus .

figuris, & medicamentis pherimis à C. Bauhino anno 1612. in fol. Ejuidem Icones cum nudo nomine Latino, & Germani-

 Francofurti 1590. in longa forma prodiere.
 Thal. Thalius. Sylva Hercynia, five Catalogus Tale. Talini. Syria Lergo estas preservo.
Tale. Talini. Syria Lergoni, fine Carbogas plateram forme biesen ber estas per fordainol unio, e legas olitare coll Ortonociciane di Camerario in quarto.
Talendor, fine People, sigl. Temporarii Graci de bi-colle de la companio de la collectione del Camerario in quarto.
Talendor, fine People, sigl. Temporarii Graci de bi-collectione del collectione del collectione

cum figuris aliquot plantarum, & animalium. Il medici-mo Autore hà icritto in Francée una Scoria delle fingola-rità della nuova Francia in America, dove hà aggiunte

ma deris motor di piante. A Parigi 1757, in quarto.

Teurnefort. Vedi P. Teurnefort.

Trag. Tragus. Hieronymi Tragi hiftorin, quae firpius
Germanice Argentines in folio prodiit per Da videm Kybedistribute in combus facilitates de liberal de conferio. rum Latine reddita cum iconibus 167., licet ad 800. deferi-

antur. Argentina 1552 in quare.

Triumph. Observationes de ortu, ac vegetatione plantaum. Auctore Jonne Baptista Triumphetti Bononiensi i

Rome 165; in quarto.

Rome 165; in quarto.

Primph-Sylida Triumphetti Syllabus plantarum borto

Medico Romano additarum. Roma: 1678; in quarto.

Tur. Turnetta, Guillelim Turneri Angli plantarum horto

Qeria Anglice Écripta cum paucis figuris. Londini in fol-

V Eq. d. Vergilius . Marcelli Vergilli Florendral Secre-tarii . Diofooridis Interpretatio cum ejuldem Com-monariis . Golomi 13 19. il 60. il 70. il

pone 1660. in dodici. Wepfer, Tractatus de Cicuta acquarica. Baliest 1679. Worm. Vedi Muf. Worm.

An. Storia Botanica di Giacomo Zanoni Semplicifta, e Soprantendente all' Orto pubblico di Bologna. In Bologna 1675, in foglio.

## SPIEGAZIONE

d'alcune misure adoprate presso agli Autori.

A linea in larghezza è la mifura più piccola. E la metà d'un grano, ò l'ottava parte d'un dito, ò la duodecima parte d'un pollice; la fua larghezza è appreffo poco fimile a quella d'un grano d'orzo.

Il grano è'l quarto d'un dito, ò la festa parte d'un pollice. Il dito comprende otto linee, ò quattro grani, ò la decima-

festa parte d'un piede.

Il pollice comprende un dito, e'l terzo d'un dito, ò dodici linee, ò la duodecima parte d'un piede.

L'oncia è la misura medesima d'un pollice.

Il palmo comprende cinque dita.

Il doppio palmo chiamato da Greci Dichas, comprende otto, ò dieci dita.

Lo spitamo comprende dodici dita, ò nove pollici.

Il piede comprende fedici dita, ò dodici pollici, ò circa quattro palmi.

Il gomito comprende un piede, e mezzo.

La bracciata comprende cinque piedi.

Nota. Per la mifura d'un dito dec intendersi la larghezza d' un grosso dito della mano; e per la misura d'un pollice, la larghezza del pollice del piede, ch'è più grande di quella del pollice della mano.



## TRATTA UNIVERSALE

DELLE DROGHE SEMPLICI poste per ordine d'Alfabeto.

Abelicea, Non. Belli.

Pleudofantalum Creticum . C. B. In Italiano. Sandalo falfo di Candia.



viene impiegato in medicina .

Un grande, e bell'Albero, drit-to, folto di rami, le cui foglie to, folto di rami, le cui foglie ratiomigliano a quelle dell' A-laterno; ma fono più rotonde, e tagliate profondamente. Il fexza, e figura del pepe, di co-lore fra "I verde, e I nero; il fuo legno è duro, roffo con un pochetto d'odore; ed imita il i an-Cuerl' Albero alligna in Candia fullicrime delle monagone. Si adopera per far travi ne' Vafcelli; ha in é moto olio, e fale efficiale. Egil è derestroyo, e distringente ; ma aon

Abies .

A Bier. In Italiano Abete, è un grand' Albero fempre verde, che crefce affai alto, dritto in piramide. Ve ne ono molte spezie: descriverò qui due delle principali. La prima échiamata abie; Cluf. Hift. Abiez couis surfam fpediantibus, sire mas. C.B. Abiez famina, sire saire ociano. I.B. Abiez taxi folio, frudus sursam spediante. Pit. Tour-

nefort.

Iliuo legno è bianco, coperto d'una feorza unita, refinofa, principalmente ne puefi caldi, bianchiccia; i finoi
armifino difoli in ali, e lanno figure di Coco, pient di
foglie fimili a quelle del Taffo, bianciphe, rotonde, firtete, dure, un poco pungenei; nafeono quesfe lungo i loro
lati; Hanno altresi certi fosi con molte ciune, ò borie lati ; Hanno altrest certi hori con motec cime, o boric membranofe, le qualit s'apropon in mezzo lin due parti, e fono divife nella loro lunghezza in due ripcifigli pieni di polvere minuazi, quelli fori non lafciano niente dopo di loro. I fratti nafecno fullo fletfo piede dell' Abeto, formati da molti gufci in coni, ò pire, birlumghi rivotti in alco. Si chiamano in lacino Strebiti, è Cassi. Trovanni per lor. dinario fotto ciascheduno de' loro gusc) due semi. La feconda focule e chiamata Abres. Dod.

Abies semulore fallo, frudlu deorfum infeno. Pit. Tournet. Pitea major prima, five Abies rubra. C. B. Pitea latinorum, five indra afgier. Abies mas. Thooph.

LB Edwerfs dalla precedente per la feorza, ch'e più brana, per li mai, c per li frutta, che piegano verò is terra; per le foglie, che bono più alianea, più più recicel, montra della processa di più goetti Albori principalmorer nei losgò- pinocunti qui orgetti della più di concontrato di più di contrato di contrato, contra i agerta, contra la sifiliaci cararrili.

Listo rinna i più cararri, c le foro foglie fino biome contra
lo forderio. Cararrili a gierra, contra la sifiliaci cararrili, concontrato di contrato, contrato di contrato, contrato di concontrato di contrato, contrato di contrato, contrato di concontrato di contrato, che di compositioni concontrato di contrato, che di contrato di concontrato di contrato di contrato di concontrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di contrato di con
contrato di contrato di contrato di conloro legno non è adoperato, che da legnajuoli.

#### Abrotanoides .

A Brotanoides planta fanta. Cluf. for Abrotano fini-du fares C. É e una Pianta faffola, marietima, abro-quafi un piede, bella, adiă fotta di rani finile all'Abro-tano femmina, da cui è venuto il fuo nome. Nafee (ulle rupi. La medicina non fen fetre.

#### Abrotanum .

A Brotanum . In Italiano Abrotano . E una Pianta di cui molte fono le fpezie . Non parlero quì , che della più comune , ch' e altresi la più ufitata in medicina . Ella e chiamata

Abratanum mas. Brunf, Abratanum vulgare mas. Dod. Abratanum nulgare mas. Dod. Abratanum vulgare. I. B. Abratanum vulgare. I. B.

shretamus volgere. I. R. .
Artenam volgere. I. e fali volațili, e fifi.

E'incifiva, attenuante, aperitiva, deterfiva, vulne-taria, rifolutiva. Refifte al veleno, ammatza i vermi, promove le orine, ed l mestrui alle Femmine; scaccia lo

ventoficà; fa crefcere i capelli pesta, ed applicata fulla ec-Le spezie d'Abrotano sono differenti da quelle dell'As-senzio solamente nell'esterno, come ha osservato Tournefort.

Abretanum, quafi asserve en a privative, & spicare; comede; come chi diccise una pianta, che non può mangiarfi per la fua grande amarezza .

#### Absinthium .

A Bfutblum; in Italiano Affenzio è una pianta, di cui molte fono le spezie. Io non descriverò quì , che la comune ; di cui ci strviamo ordinariamente in medicina . Chiamasi

Abstrabium vulgare majus . 1. B. Pit. Tournefort. Abfurbium Ponticum , feu Romanum Officinarum , feu

Diefc. C. B.

Abfinthium latifolium . Dod. Getta molti tronchi all'alresta di tre è quattro pich , legnofi , bianchicci , folti di rami ; le fue foglie raffomigliano a quelle dell'erba di S. Giovanni ma fono eagliate più ntirfutamente, tenete, bianchiecie, d'un odor forte arontatico, d'un guito amariffimo. I fuoi rami fono vertiti futti all'incorno d'un gran nuncco di piccioli fiori, che fono al-trettauti piccioli mazzi rocondi composti di forecei aperci in stelle di color falbo . Succedorio loro semi minuti chiusi in calici ratondi ripicni di gusci . La sua radice è grossera , sagnosa . Alligna ne' Giardini ha in se molto

groutera , sugrous , sangua ne Classana de digettione ; b'univeraria ; fortifica lo fromaco, ajota la digettione ; promove l'orina , ed i meitral alle Fernmine ; ammazaa i vermi. Si adopera etlernamente ed internamente Abfurbium en à privative, & Pirte , delectatie; come

chi diceffe plenta difastradevole, ò che non reca alcun di-Jetto per la fila grande amarezza in tutte le fue parti Abfurbium Ponticum à verris , Mare ; come chi diceffe anta difaggradevole, e amara al guíto , come l'acqua del Mare.

#### Abutilon .

A Baillon Dod. Ang.
Althora oltera , five Abutilon Avicenne. Matth.
Althora peregrina. Geth. Hott. Althea peregrina . Gest. Hott. Althea Theophrafit flore lutes . G. B. Pit. Tournefort .

Ibifeus Theophrafti. Dad. Gal.

Alibea Theophroft fore lute, quibufdam Abutilon. E'um pianta, che setta il luo trobeo sil'aitetza di trè o quactro piedi rocondo, un poco duro, foito di ranti, re-titto di figlie larghe, quafi fototide, ma aguzze, molli, bianche, un poco pelofe fimili a quelle delle Zucche unire a cerre code mediocremente langhe. Nascono i suoi fiori nelle afcelle delle toglie piccioli , gialli , fimili affatto a quelli della Malva . Il fuo frutto è un capitello piano per l'ordinario al di fopra rotondo a baffo, cannellato, e comoruinario ali ologia rotondo a ballo, cannellato, e com-potto di molti grani membranofi, neri, che s'aprono in due parti, e tinchiedono alcuni fetni nevicei, che hanno per l'ordinario la figura d'un pictolo rene. La fiu radicei divide in molti piccioli rami fottili. Alligna quetta Pianca ne Giardini; ha in fe molto olio, e flemma, poco fale. E proprita per ammollire, per unifie infifeme, per confolidare le piaghe.

#### Acacia.

A Catta vera , feu Ægoptiaca , è un fugo condensato , doro, affai pesanee , di color bruno resliccio; ci vien recato in palle, che pefano cinque, à fei ourle l'una invol-te in certe vesciche affai fortili. Dicesi, che si cava da un frutto fimile a i Lupini contenuto in certi baccelli, che na-fcono in un Albero fpinoso d'Egitto, i cui rami si stendono in largo con flori bianchi, e belli.

Dec (ceglierfi l'Acaria, netto, fodo, pefante, di color nericcio, ovveto un poco rofficcio, facido, facile a romperfi , d'un gusto stirico . Ha in se molto olio , e sale essenziale.

E'affai aftringente. Ingraffa gli umori, fortifica, refifie al veleno; ferma il fiufio abbondante di fangue, il corfo di ventre: é proprio per le malattie degli occh Acettes and , esse ; imperocche l'Albero Acette & fpinofo, è vetitto di punte.

Siccome il vero Acacia, era una volta raro, perché poce ne veniva recato da luoghi dove nafce, cod gli fu foftituito il fugo de piccioli Pruni falvatici condenfato al fuoco in foda confiftenza, e fi chiama Acacta nafirar. Le fue virrà fono quafi fimili a quelle del vero Acacia.

#### Acaia.

A  $C_{aja}$ , G. Pifon. è un gran Primo dell'Indie, le cui fuoi for fion piecoli, ma abondanti, diffori in rami glatici i, Le prime, che il cui fori fion piecoli, ma abondanti, diffori in rami glatici; Le prime, che fis, hanno la figura delle noftre, di color giallo, pieni di fiugo, d'un giuto fiavifiimo, c el boon colore; le ne cava il liugo, e le ne fa vino capace ad

imbriacare. Le cime dell'Albero fono buone per nettar gli occhi, e

per rifchiarare la vista. Il frutto ferma il vomito, e'i corfo del ventre Le foglie, e la fcotta temperano le infiammazioni della sola ; fi adoperano in gargarifmo; fermano altresi il cor-

fo del ventre, a fortificano le flornaco.

## Acajou.

A Cajou. The vert Lugd.

A Cajou. The vert Lugd.

E un fructo groffo qual come una Castagna, bislungo, qual come una Castagna, bislungo, quan come, sificio nella fua fuperfizie, di figura d'un rene di montone, di color d'ulivo. Naice in circu a dana mela biflunga, groffa come una picciola peta di buon Criftano; nella parte, in cui molti frutti hanno una foeziedi picciola cola parre, in cui molti frutti hanno una forzacii piccola conca, quella mai e 4 aim glaliu orificici coperto d'una pelle fottie, e tenera, la fius polpa e fipurioni e vitibino que concernatione del propositione fa questo frutto ritornia fiorire. Si,mangia questo frutto to fotto la cenere . Nasce questa mela da un bell'Albero del Brafile chiamato Arafaba. E alto, e rotondo come un castagno; i suoi rami sono pieghevoli, e sincurvano. Il fuo legno è affai duro, leggierifimo, ora bianco, ora fofficcio. I vermi non potiono roderio. E'moiro ricercato per fare mafferizie, e per fabbricare vafeclli. E coperto d'una feorza, che raffomiglia a quella della Quercia. N'elce nel tempo della fate una gomuna chiara, e trafparente, co-me la gomuna grabica, odorata le fue foglie hanno la figura, el colore di quelle del Noce, ma più odorate; i fuoi fio-ri fono piccioli, composti ciafcheduno di cinque foglie, e uniti infieme finoa cento in una groffa ombrella di color bianco , quando s'aprono ; il che juccede per l'ordinatio nel principio del mele di Settembre ; psi diventano incar-nati, d'un odor foave fimile a quello del Gullo delle Con-

rant, a serve in meza de nome a que o ue a consecue de con-valli ; a erge in mezzo do en uno de fuoi forti un piftillo, il quale foftenta una picciola tella fatta in capitello. La noce, ò Cattagna d'Arajan è nel principio verde, ma nel maturarii, e feccarii prendeun colore d'Ulivo; la fua feorza e groffa, dura, legnofa, fpuenofa, o porofa, nericcia ai di dentro: chinde una mandorla bianca. Si fa cuocere la noce nella cenere calda come fi tanno le caftagne; fi rompe, e se ne cava la mandoria, ch'é buonissima a mangiarsi. Ha un guito d'avellans ¡ la sua virtú é astrimente.

La foliama fpugnotà interna della fcorza della noce, castagna d'Accieu e ripiena d'un olio nero, acro, e causticipalmente quando il fiutto è recente, e fi si rifculdare; il adopera per mangiare, e confiumare i calli de piedi, cavafi quelli olio in diverfe maniere. Gli uni fanno rifculdare la forza aperta alla candela. orza aperta alla candela, e la fatino gocciare ful callo; Gli altri la mettono in torchio , e raccolcono l'olio , che n'esce . Quando il frutto è vecchio , v'è più fatica a cavarlo; perche la fcorza è quafi tutra feccata, è condenfata . S'adopera ancora per le volatiche; per otttare le vec-chie ulcere maligne, e per confumare le carni bavofe .

#### Acanthus.

A Causbus Matth. Cod. in Diofe.

A cauba. Math. Col. in Disk.

A chabashy versu. Tag,
kabasra jehns, vol mobile Fergili, C. S. Pit. Tournet.

Carbas. Kasabas, For Bennet Vifna. I. S.

Carbas. Massins, For Bennet Vifna. I. S.

Evan janas, A beget adali is nandera skeum fegile,
grand; Jatphe, shit, profondamente tagliter, moll s,
polic, differe per terrs, pennet du in gogitarinof. Serge
rit selle un roccoso ill internal of duc' or è pieti, directo, sacommont's tichlorico of sun foll footlas, internal sur caro or

commont's tichlorico of sun foll footlas, internal sur caro il composti ciascheduno d'una fola foglia, fatta da un capo in lama, tapiiata iu labbro a tré pezzi, ristretta, e termi-mata dall'altro capo da una cannella il più delle volte bre-vissora, e simile ad un auello. Il luogo del labbro s'uperiore é occupato da certi stami, che soltentano alcune cime sassonigliantimolto aduna spazzola. Caduto il fiore, apparifice un frutto, fimile in figura ad una ghianda; chiude in due cellecte alcuni femi bislunghi; le fue radici fi ftendono in largi sezza, e in lunghezza, di color nero al di fuori, bianco al di dentro. Quella Pianta alligna neluochi umidi, faffoli , ne giardini; ha in se molto olio, e semma ,

pocofale. E'ammolliente, apericiva, rifolutiva; fi adopera prin-cipalment: per le lavande, e per li caraplafini. Acanthur en aug., Spina; imperocché molte altre fpe-

zied'Acanto fono foinole. Branca Urfina a cagione d'una zaffomiglianza, che pre-tendefi vi sia frà la figura della fua foglia, e quella d'un pie-

de d'Orfo Gl'intagli delle foglie dell'Acaoto fono fiati giudicati così belli, che fono fiati foelei per fervire d'ornamento al capitello delle colonne dell'Ordine Corintio.

#### Acarna, five Acorna.

A Carra fore inter parale. C.B.

Carlina Sylvefits minor Hispanica. Clus Histor. Pit.

Carlina Silvefiris minor . Dod. Ger. Cardun: Carlina minor Sylvefiris , Chulij , fore luteo . I. B.

Erjagiam Archigents. Ang.
E'una specie di Carlina, ovvero una picciola pianta,
che molti mettono fra le specie de cardi. Ella non getta, che motit inectono fra le freste de cardi. Ella non gette, icon urrorco; il quale rènge circa all'alterna della nano, icon urrorco; il quale rènge circa all'alterna della nano, la compania della cardina cardina della cardina della cardina cardina della cardina della cardina della cardina della cardina cardina della cardina cardina della cardina della cardina della cardina della cardina cardina della cardina cardina della cardina card ghi caldi, aridi, ediferti; muore ogni anno. La fua radice è aperitiva, e fudorifica, Acarna ab suspea, Spinola fileps. pianta fpinofa.

#### Acarnan .

A Atennas , fes Atenne . E'un pefec di mare, che raf-fomiglia in figura , e in grandezza al pefec Cappone , m é bianco , ricoperto di (quame argentine ; Ha la tetla groffa, il cefto aquilino, la gola piccola; i denti minuti , gil occhi grandi, la carre bianchilima, buona a mangiar-fis, e di facile digettione: Ha moleo olio , e fale volatile . E fitanza opropi per purificare il fingue; per promovere l'orina.

#### Acarus .

A Caras. In Italiano Setola. E'un infetto si picciolo, ebe appena è vifibile, è rotondo, e bianco; fi genera foe-A aperar à visibile, è rocondo, e bianco; il genera foca peledell'Union innote parti eld corpo e parcicolarmente relie mani. Esc dal fiosovo formos afiaro, « il consultato de la composition del la composition de la composition del la composition de la composition de la composition de la composition del la composition del la composition del la composition del la composit

Credefi, che il nome Francese di Ciron venga dal Greco xis, che significa mano, perché quetto piccolo Inserto s' artacca più spesso alle mani, che altrovo.

#### Accipiter .

A Gipper, in Indiano Sparrice, des Uncidial region de April 1990, et de la dificiente producta. Se te troraca, los fictos que de contra de la dificiente de la difficiente de la lingua la segui la mile con moito cercito junicio qualificação de la lingua la segui la mile con moito cercito junicio qualificação de la lingua la segui la mile con moito cercito junicio qualificação de la lingua la segui la mile con moito cercito junicio de la lingua la segui la mile de la mile de la lingua la segui la mile de la mile de la mile de la mile de la lingua la mile de la mile del mile de la mile del mile de la mile de la mile de la mile del mile del mile de la mile del mile de la mile del mil

Accipiter ab accipiendo, imperocché lo Sparviere è un Vocello di rapin a ,

#### Acer .

A Cer major . Dod.

Acer mantanum Candidam . C.B. Pit. Tournef.

Acer major multis falfo platanus . I.B.

Act most seem that fully plateaux 1. B.
Act most seem that fully plateaux 1. B.
Act most prompt from 1. Inclination Actor
Control and Control and Control and Control
Control and Control and Control
Control and Control and Control
Control and Control
Cont fenziale.

Le fue foglie, e i fuoi frutti fono aftringenti. In Candia efce dall' Acero un fugo, ovvero liquore dolce al guilo, il quale raccolto, e (vaporato conferva un zucche-ro bigio, che ha il gufto del zucchero ordinazio. A (cuni lo chiamano manna d'Acero, ma épiutrofto un zucchero.

#### Acetabulum .

A Cetabulum è un genere di pianta acquatica, a cui Tour-nefort ha dato quefto come a cagione delle fue foglie, che fono farre in piecioli bacini affai raffomiglianti ad una fipezie di militra, di cui fi ferivano gli anciti, e la chiama-vano Acetabulum. Ve n'ha di due fiezie. La prima èchiamata

Acetabulum marinum procerius . Pit. Tournes. Androsaces . Matth.

#### TRATTATO UNIVERSALE

Indrefaces petra innefcens , vel maier . C. B Escono le soe soulie da le sue radici arraccate a cerre code foceili come fili di color di ernere, d'un gufto falfo. Nasce quelta pianta sopra pietre in sondo del Mare. La feconda fpenie é chiamata; dectabalam ma

Andrefaces Chame conche innefcens , vel minor . C. B Andrefaces Corriedos folselum messaum. Ad Lobel. Icos

Andrefaces . Lebel. Lugd & Umbelieus Merimus Monfpellenfr. Cam. Ep. Ella è difference dalla prima (pezie , perch' e più picciola , e

perché naice falle conchiglie, di tado i pra pietre; se ne tro-va ne' stroni verso Maghelona, verso Frontignano. Hanno l'una, el'altra spezie molto fale; sono molto ape ritive proprie per promovere l'orina , per l'Idropiña , preie

in decozione, ovvero in fofanza nel vino bianco Acet so also ab acete, perché quello nome davafi una volta ad un valetto, in cui fi metteva l'aceto.

## Acetofa. A Cetofe, fea Oxelis in Italiano Acetofa, é una Planta, di cui molte fono le spezie. Non parlerò qui che de

A M di cui moire fono le frezie. Non parierò qui che de tré principali, che adoperant per gli alimenti, e per la mo-dicina. La prima e la più comune c'hiamaza Actole, Brusel, Lau. Mais Caft Colum. Actole Brusel, Lau. Mais Caft Colum. Actole pratenfa: C. B. Pit. Tournel. Oudelpathum: Gait Mocardo. Oudelp fibe Rauen actelgia. Ruel.

Oxalis vulgaris falio lengo. 1. B. Oxalis . Trag. Matth. Dod.

Lapathum minimum O nalis dicum major Gel. Hor. O actis free Rumar proprie; Hermolae O.

Le fue foglise fono bislunghe, verdi, rilucenti; piène d'
un fugoacido; il fuo fufo è dell'alcezza d'un piede, e mezzo; ha nella fua cima fori piccioli unti per molti fiami al

fondo d'un calice, posti come in doppio ordine a tré a tré; al fiore succède un seme con reécanconi rossiccio chiuso in un ripoftiglio. La sua radice è lunga, rossa, e reca un color di vino alle bevande d'acqua cotta. Coltivasi quella Pianta negii Orti. La fectorda fpesie è chiamata

Acttofa rotandifalia bertenfis . C. B. Pit. Tournel. Oxalis Romana, & Veterum. Dod. Gal.

Oxalis faso retundore repens. I. B.
Omais fastro france, retundifalse, repens. Ad. Lob.
Ella secta fuiti lunghi un piede, è un piede, e mezzo foi
till, sfriciranti, ie fue foglie lono comunemente quafi roconde talvolta bislunghe, e aguzze di color verde pallido; il fuo fore, e l'isofeme fono fimili al fiore, e al femedella prima spezie; la sua radice, ésottile, strisciante. Coltivasi questa Piapea negli Orti; se ne mangia in insalaza; ha un gusto agrec-

co, che niace. La terza (penie è chiamata

Actofaminor. Call.
Actofafrir, amnium minima. Rened.
Actofa fevefrir, amnium minima. Rened.
Actofa arvenfis lancolata. C. B. Pit. Tournel.

Oxalis paron suriculata repens . 1 B. Acetofella . Lon. Oxalis minima. Traf. Lapatiolum. Diod.

Oxalis temufalia fin

Ondis fourte xafcens . Czi.

Non è più atra della mano; le fue foglie fono picciole, e di figura d'una fancia : i fuoi fiori, ed i fuoi femi fono fimili or ngum a uma sarca; 11000 nour, es 11000 termi 10000 termi 1000 t fe. Le pecore ne mangiano, e perciò vien chiamata Onalis

Opina, feu perpecha.
Tutte le Accrofe harmo molto fale effenziale; fortifica il cuore; rifregliano l'appetito, levano la fere, retifiono al veleno; fermano il coriodi ventre, e le pendite di fangue. Accofa ab acco; perché quella pianta è sera come l'acetto. Ozalis ab lifra, attlas; perché l'acetto d'acida.

Ceram, in Italiano Aceto; è un liquere acido abbaffan noto; fi fa con una feconda fermentazione del vino, che (c.oglie, eraretà il motarraro. Quelto fricelimento fue cede naturalmente quando com aciando il vino ad invecchiare s'e fatta qualche leggiera d'flipazione delle fue parti fulfuree, ò ipintole più sottili; imperocché introducendosi in lo-to iuogo il tartaro, fifia e tratt ene ciò, chie reflato di spiriti nel vino in maniera che sono perdutà incapaci di produrre la loro azione.

Affinche il vino diventi presto sorre, convien mettere la botte, che lo contiene in un lu que cado; se v'i a tarrare dalle parti si scioglierà, e si franzichierà nel vivo. Si osserverà, che il vino diventando forte non firà punto fremato. ma anzi farà accresciuto, perchè non vi fi ti rà diffipazione fenfible , e vi fi farà rarefatto il tartaro. Se non fi vede tarraro nella botte di vino, che vogliamo far divener for-te, convien mettervi della feccia, e muoverla di quando in quando; imperocché quella feccia é un tartaro, le cui parti più falfe non mancher; nno a tr'kul erfi nel vino

Il vino chiaro, quantunque separato dalla sua seccia, e dal fuo tamaro non laicia di diventir ferre facilmi nie quando fia flato esposto qualche poco all'aria, e principalmente in tempodi State; perche quello liquore tutto che purpito e trasparente contiene sempre molte parci sattatuie , d'alie le quali fi dilatano, e fi ratefanno talmente che fu perano gli fpiriti volatili; ma l'aceto, che farà fatto in quella maniera non avrà tanza forza, quanto quello, che avrà dife iolto mol-to zarzaro, e molta feccia nella botte.

E inunie il cercate l'origine dell'aceto altrove, che nel tartaro, poiche questo tartaro è la fola fostanza, che con-tiene il falencido del vino. S'in che il vino è nella fun forza, lo ipirito fulfureo, che contiere, obbliga col fuo n'oto il tar-taro, più proffoa flar dalle porti, e in fondo del la borte, e lega così hene colle sue porti ramose quello, ch' è di ciolro, che mon può fare, che una leggiera impressione. è un pia cevole piz-zicore a' nervi del guito, ma quando è indebolito ò per la dissiparioned una parte del fuo fpirito, ò per una fecon la iermentazione; da qualunque parreche naica, le parti i arrarole è falle s'aprono, fi mrefanno, fi dificiolgono, e dom inano fulfale acido, ch'e compotto di punte fine, trovando fi in liber-tà, produce la fua azione, ch'edi punte con molta afpresguando lo mertiamo in bocca.

Coloro, che vendono acero, metrono, quando lo con mo, del pere del Brafile per renderlo più forse. Wha due force d'acero; acero roffo, ch'é farto con vine

roffo, ed aceto bianco, ch'é fatte con vino bianco; mol-ti chismano l'aceto diffillato, aceto bianco. L'aceto è propriamente un nuovo apreito; imperocché il fueo dell'uva verde dopo molte elaborazioni naturali, ed artifiziali vi ripiglia il fuo acido; Non farà fuor di propofito far qui una picciola enumerazione di quefte elaborazioni L'uva nella fua gran verdura è afpra, e stitica, perchè il

fuo fale acido è rinchiufo in alcune parti terrefiri, che non fo-no ancora ffare abbaffanza diperite dal calore del So'e. no ancora itare abballanta diperite dal catore del So'e. Fatta più groffa l'ura crefcendo; il luo funo è meno fittico, è più acro, e fi chisma aperello. S'e fatta allera una leso iera fermentazione, che avendo un poco carefatte, e intercrite le fishe del futto; gili acidi fi rovano meno impoputati nella parre terrefire; per quella ragione pungono la lingua più, di

quel che facevano. Lauva fi matura, e d'acra diventa dolce, perche la fermentazione flendendo le parti dell'olio, che non s'erano lafciare ancera vedere. quantunque foffero nel fruito, effe nafondono le pane aclde, e non lafciano, che pungano l'ier-vi della lingua, come facevano per l'addierro. Quelle pan-ecacide fono però utili nel gufto, benche ficno nacionie, e fe non vi foffero, le port d'olio possimo erropo les piermente i ulla lingua non farebbono, che un fapore fcipito; I'à di recflieri un acido, che ferva di veicolo, e che dia una penerrazione all'ello per fare il dolce ; i mercoche quello fapore roa e mai eccieseo che da follame, che fono inferme falfe, act./e, e olenie, à fulfuree.

Poerebbero ancora considerarsi molti gradi di fermen taione nell'uva. e fono, che a mifura, che si matura ella acqui fia maggior dolcezza, perche l'olio tiene più impediti gli ac di. Il fugo dell'ura non fermenta affal, mentregli è ancora nel frutto per diventar rino, qualunque tempo ri ità; ma quando per l'épréficore, che fere fai fiono rette le finede frutto, e i'é embitato l'ordine delle parti, allosa fi fa una frementatione violenta, la quale raveracendo l'olio, rimette in qualche illertà il fale accio, c fail piraicore placevole, chi

eccita il vino fulla liegua.

Finalmente fi fa un'ultima fermentazione, la quale fiffando, e diffruggendo in certa maniera lo fpirito fulfureo del vino rimetre gli acidi lo una piena libertà, come veggiamo nell' aceto. Quetti acidi durano lungamente in quello itaro; ma

d'illiere, chi engono come incatenate, di diffuno nell'aria, d'I più forte accto diventa col rempo come infipido.

L'accto contiene molto fale acido, o colamento meszo volatili razao da cerra quantità di fipiriti fulfurer, un poco d'allo,

E aftringenee; refifite alla cattiva azia, rinfresca fedando

il croppo gran moco degli umori ; e proprio per le fquinanzie ; per li fusfi di fangue ; Si fa dell'ofersue metrendo un cucchiajo d'aceto in dodici ; ò quindici cucchiaj d'acqua . Si adopera nelle lavande , ne gargarifmi, ne fomenti.

### Achates.

A Chater; in Italiano Agata; duna pietra preziofa più dura, e più pulira del Diasipro, belfa, rilucente, mez-za trafparente; di colore ora bruno, cra bigio, ora bianco, ora rosto, ora adorna di macchie di diverti colori, che pajora routo, ora saorina a instruction, ce pay-por rapprefentare alberti, orfureti, orabe, o fiori, o anima-li, o nuvole. Quelle differenze di colori hanno fattro di-tinguere quella petra con differenti noni Quella, ch' èdi color d'Lerme, o di Cornisola è chiamata Jardachnes; come chi di-cerfe Agata milta colla Cornisola. Quella, ch' èdi color biancette Agua mila colla Cornitola. Quella che dei color ban-co fina chiamata. Emondudu al supera presenta del deser-co fina chiamata. Emondudu al supera presenta del del color rodio di Julyen. Arber, de Achestr. Ogella, che di color rodio di cette Agua ti. che tra profit limate pierre di Agua nafono nella cette Agua ti. che tra profit limate pierre di Agua nafono nella l'antica di condiciono parteta. Le comunia il rempono d'Alema-gna, di Bemmia: l'imodi differenti grandesse; Sen ericorno di coli grande, che fen e fanno vatetto, e modi a inti frav-rono di costi grandi, che fe se fanno vatetto, e modi a inti frav-rono di costi grandi, che fe se fanno vatetto, e modi a inti frav-

E'ftata una volta attribuita all'Agata una gran virtà per refiftere al veleno, e per fortificare il cuore; ma quetta qualità none che immaginaria. Tutto ciò, che vero di quetta pie-re al l'effere a lcalica, e propria per fermare il corfo di ventre, e i fluffi di fangue, come fa il Corallo, petta, e preta come lui; Interiormente

Questa pietra ha tratto il suo nome da un Flume di Sicilia niamato Acare, vicino a cui, dicusi, che seno sate ritrovate le prime Agate.

#### Achanaca.

motho gallico, come il Guetere.

### Achillea

A Chilles munt ann. Lugd. Tab. Achilles munt ann arthronffe te mofelii facte Ad Lob. Icon. Chrifenthemum Alpinum, & Schrieuum Iacobes affine. I.B.

Locobe a faltis ferulacels fore minore. Pit. Tournef.

Chrifanthemum Alpinum incanum feliss Abretaes multif die. C. B.

E una sperie di Giacobea, ovvero una Pianta, che gerea dalla sua radice molte foglie soctili, strette, rassomiglianti a quelle dell'Abrorano maschio, vendi con un odore dispiaquelle dell'Abroxaso matchio, vresti con un colore diffusi-cerole, fish finoyeciano, e com un guito, che had diffusi-cerole, fish finoyeciano, e com un guito, che had disco-sa al un piede, vettiti di picciori fegile, e com fosti in format ad aggi nelle or cime più granditi quelle della Camanita vio-gaze, gialli per euro; fiens colore, untit i nu cultar fano que, gialli per euro; fiens colore, untit i nu cultar fano più, firmiti di puene bianche. Le firm saniele deroccio, a fi-berat, dilasando fid stutte la parti. Alligna fulle montagne. El in ric molt long, o fale effentiale.

Ebuona, e moito in ufo per l'afima, e per le altre malat-tie del polmone. Si adopera la fua foglia, e I fuo fiore in be-vanda d'acqua cotta, ovvero si prepara in guisa di The per

berne ípello.

Achille, perche é stato creduto, che questa Pianta sia stata messa in uso da Achille.

#### Aconitum .

A contium Lecolonum inteum maius. Dod. Acontium lecolonum inteum. C. B. Acontium lecolonum valgating. Clus. Hift. Acontium felist planau fore inten pallefemte. I. B. Pie,

### Aconitum fecundum . Matth.

Luparia . Tras . In Italiano Aconico . E una Pianta che gerra un fusto all'alterza circa di due pisdi fottile, rotondo, che fi piega un poco e fi divide per l'ordinario in molei piccioli rami: le iue loglie fono grande, roconde, ta-gliate in molei parti. I fuo fiori naicono nelle fue cime di co-lor giallo pallido. Giafcheduno d'effi e di cinque foglie ineguali imprefentante in certa maniera una testa coperta da un elmo. Pastato che fia questo fiore nasce in suo 'uogo un frutto, cumo. Panazo che ha quello fore nafce in fuo 'uogo un frutto, con motre guaine membranole, dispole in maniera di refla .
Rinchiadono feni angolofi, nericci. Le fue ardie fono per l'ordinario fibrofe, nericcie. Quella Pianta alligna ne l'oo-pin montani, come full'Alpi; ha in fa molto fale acro, cau-flico, ed olio.

fitco, ed olio. Può adoperarfi quetta Pianta ne fomenti, o in unguenti pes far motire li pidocchi, e per la regna: ma non bifogna prenderne interiormente, perchella è un gran veleno. Diccré, che *kestariam* venga d'Arasa portro d'Eraclea, dove quett' erba regnava una volta in grand'abbondanza. Lecellenum's hinter input, & write ecide, perchèque-fia focale d'Acontto fa morire i lupi, che ne manuian o.

#### Acontia.

A constat. Devolum: Suptractions. Christiens. Stepans. E una feets di Serpense dell'Italia graffo come un dito, y. E una feets di Serpense dell'Italia graffo come un dito, y. E una feet di Serpense dell'Anna del constante di constante devolumenta dell'Anna dell'Anna

#### Acorus.

A Cerus verus, feu Calamus arcenaticus Oficinarum. E'una fiparia di piccioli nodi, e di fili, leggiera, d'una foltana rarefatta, rofficcia al di fuori, bianca al di dentro, odorata, acre al gufto; chiamati volgarmente, ma impropiamente Calamat arometica. Ci vien recata di Tuania, di Tarta-ria. Ne viene parimenti dall'Idol al Isava. Ella produce fo-glie lunghe, ittette, fimili a quefte dell'Iride, e frutti, che raf-A 3

fomigliano al pepe lungo in figura , e in groffesza , ma che fojourgetto as pepe ungo în îgura; e în groffenza, ma che fo-nou noco pil lunghi.

Des feeglierif Assau terras, il più recente, il più doctoro ; edito , netto de fiosi îli, diffetle a comperfi, più doctoro ; offervando , che non fia tarlato , imperocche i vermi ben (pello ventrano ; hà in fe molt olio elabrato millo con fa-te volutile.

E'flomacale, e cordiale, refifte alla malignità degli umo-E il dansituto; fe ne fervono i Profumieri.

Il falso Acerus, che chiamafi in latino Acerus adulterium.

E. B. Sen gradiolus luteis lilits. Fuch, è una spezie di spadi-

na col fiore giallo, che alligna oetle puludi, e in altri luoghi acquatici. Si adopera qualche volta la fua radice in medicina, ma di rado.

E attenuante, rifolutiva, fortificante, peopria per mode-tare il corfo di ventre, e le perdite di fangue.

#### Acus.

A Cus Arifistelis. In Italiano Ago d'Arifiotele; è un pe-fico di Mare lungo un piede, e mezzo, grofio come un dito, gialliccio, che ha in certa maoiera la forma d'un ago , donde viene il fuo nome; ha la tefta picciola , il ceffo lungherto, e duro; gli occhi grandi come due grani di miglio; la car-ne dura, fecca, e di difficile digeffione. Ve n ha di molte (pezie, che iono differenti in grandezza: hà in se molt'olio, e fale. Viene stimato aperitivo.

#### Adamas

A Denset; în Italiano Diamante, ê una pietra preiciofa finata în pă dena di trete le petre. Viene dall'Îndie, di Macedonia, di Arabia, ma il Diamante pă în fecrezato per la fiua helicpat e quello, che fi porte dall Îndie, e che năție, în Raoicoda negli. Stati del gran Mogol. E atomitato di fabbia pella miniera: e grande come la Mandoria d'oo A rellana, di color biance, e rifejendenten. Non e adoptato de Arelana, di color biance, e rifejendenten. Non e adoptato in Medicina. I Vetraj ne attaccano ona punta ad un picciolo ftrumento, e se ne servono per rompere il loro verro, imperocche fi sà , che il Diamance caglia il vecro.

Si pefa il Diamante à caracti, quando fi vende, ed ogni ca-rato è di quattro grani. La polvere di Diamante potrebbe effe-re un veleno inchiottita, imperocché farebbe pericolo, che fe ne attaccaffe alle membrane del ventricoloe degli inneficie, e le foraffe colle fue punce, e colla fua durezza.

Il Diamaote non può effer meffo in infusone da qualifia fuoco, né meno da quello dello [necchio uthorio, fe non infieme collo fineraldo; allora fi fonde ed é una [perienza riferitaci dal Signor Homberg, nell'Accademia Reale delle felenze. dal bisnor Homberg, neili Accademia Keniedelle Icienze.

Adams: nh a privativa, V Fajasi, Amos; Improceche
quella pierra per là las gano duretza e quali indomabile.

Di antone di Bovage; il Diamante d'Antone, Quell' luleino
najce in or Villaggio chiamato Herra firmano due leghe lontano d'Alanfon, Gio in Normanda. Tevandi retti in terreni
pieni di fabbia. Alcunj sinognon fino alla grofferza d'un topoi di Gallina; i fono cosa desi; e raffonigiliamo con la bene in fodezza al Diamante, che hanno ingannati molti Lapidari :

#### Adarce .

A Darce, fes Adarce; è ona fchiums falfa, che s'attac-ca alle canne, ed a moire altre Piante, e che vi s'indura in tempo fecco; si raccoglie quella materia, e si conserva.

Adiantum , Sen Capillus Veneris Officinarum.

A Diagram Matth Fuch. Dod.

Adiantum feltis Coriandei. C. B. Pir. Tournel.

Adiantum, free Capillus Veneris. I. B. Capillus veneris verus. Ger. in Italiano. Capel Venere E una Pianta, che getta molti fufti all'alterna d'un menn iede, talvolta d'un piede fottili, nericci, divifi in tami etilifimi, a cui fono attaccate molte picciole foglie fimili a

quelle del Coriandro, quafi triangolari; tagliate, molli, te-nere, odorate, d'un guito affai grato. Quella Piauta non la foci. Il fuo frutto giutta le offervazioni di Tournefort nafor fulle pieghe dell'eftremen delle fue foglie, le quali dopo efferfi allungate fi ripiegano in se messessime, e coprono molti ripo-fiigli sierici, che stanno uniti a quelle medesime pieghe, e non possono effere discoperti, che coi mezzo d'un Microscopio polition effere discoperti, che cui mezza d'un Microleopio, Questi ripolitigli loso porredune di un cordone a molia, i, qua-le contraenado gli si aprire Convengono elli alcumi fessi qua-le contraenado gli si aprire Convengono elli alcumi fessi qua-ferencondi; si fiun tandere di fortus, nera. Il Capel Vetener stronti figetto attornigilato si una: prezie di solla matifola eta 17mfo, e c) galisti. A filipsa nel l'osoli omberdi, amuli, fa fisfoi, janurano ale munzajuie, signi jori di chie fonzare, e de postat. Il molito di timo il Françus e quello, che natice il Liegonadora molitico di timo il Françus e quello, che natice il Liegonadora

verso Monpellier.

verio Monpellier .

Ci vince alterei recata di Canadà , dal Brafile,e da molti altri luoghi dell'America una spezie di Capei Venere seco. 34sia più grande del nostro. E chiamato da G. Brest suo Protedalla maniera.

Cetter alla maniera.

della Ugassa. 3 il suo situbo è cottle, duro, lisico, di color redcolle Ugassa. 3 il suo situbo è cottle, duro, lisico, di color redwith upwer 11800 buttoe touthe, auto, linco, di cohe role, bruno, overo parporition, che piega verfo il nero dividendoli in molit rami, che hanno picciole foglic quali fimilia quelle del Capel Venere ordinatio, ma ocutie, bislonghe, state da una parre a merketti, dall'altra inecre; molli, tenere, odorare. Queflo Capel Venere è il più filmanto di tutti , perché ha più odore,

E'si comune in osolci luoghi dell'America, e principal-sente in Canadà, che i mercanti ne involvono le loro mercantie in vece di fieno, quando vogliono spedirle in pasti lontani. Perciò noi ne riceviamo molto. Ma egli è mis requando viene iovoleo a parte in facchetti di carta, è chiu-fo in fattole ; perche il fuo odore vi fi è prà confervato. Dee feeglierfi novello, verde, odorato, intero, pieghevok al tatto

Il Capel Venere ha in se molto olio, poca flemma, e fale mediocte.

mediocie. È petronile, aperitivo, promovor lo figuro; raddolcifor l'umos acco del fiangue, sporreca i mettrus i alt. Ferminie. Le considera accordente del proposition del pro

cne non 11 sagna. In latti I Adiantus non it bagna, quan-tunque in mensa nell'acqua.

Il nome di Capei Venere e flatro dato a quefta Pianta, per qualche raffomiglianza, che i fino futil hanno al capelli. È flata fopranominata di Venere, perche una tal esta s'a-dopera per midgare i doglie delle Femmie e dopoi l'arro.

#### Adiantum Aureum.

tum aureum minus. Tab

A Bleaton across minus. Tab.
A Polyrichus appigi across not 3 Lots.
Polyrichus morram medium. C. B.
Polyrichus molich, onlyrimum, Trago.
Marias Copplinis. Dod.
Marias Copplinis.
Marias Coppli

ziale, ed olio. E' un afiai buon fudorifico; viene adoperato ne mali di punza; fe ne metre un pugno in iniuficote io una libbra d'ac-qua, e fi fa bere all'ammalato un bicchiere pieno per volta. Adianiam acreem, feu Polstricum aurem, perche le fo-glie di questa Pianta hanno qualche rassoniglianza al Capel gliedi questa Pianta hanno qualcue rancompiliante a que Venere, el loro colore è un poco fomigliante a que dell'oro.

Mufcus Capillaris; perchè le fue foglie fono piene di muf-fa, e fotti li quafi come capelli.

Mira

#### Adrachne .

A Drachne Theophraft . Clus. Hift. Adrachne Cretenfum . Hon. Belli .

Adachus Criterijus. Hon. Belli.
Arbusa felius sus ferate. C. B.
E una fectie di Corbezzojo ovveco un Alberto di mediocregnadezza, la cui foreta efunita, bianca, rilucente, che
fi aprei mempo di flareta cagione della ficcità; il fuo legno
della duro; il fuo fore q. el fuo fratto fono fimilia quetti
del Corbezzolo. Quell'Albero nafee fulle Monzegne el luopla faffoti; in Canada. al floto legno fervea far fufi q. efrughi fafiofi; in Candia. Il f menti per Teffitori di tela.

Stimafi la fua foglia propria per refiftere al voleno.

#### Eruco.

E Rage, fra Viride Æris. In Italiano. Verderame, è una ruggine di rame, ovvero un rame penetrato, e ra-ta-ratto dal fale acido tartarofo del vino. Per fario; fi firatificano le plaftre di rame colla foccia dell'uva, quando n'e tratto il motto, efi lafcia, che fi macerino fin che fieno in parte convertite in una ruggine verde, che ha del turchino; parte convertite in una ruggine verde, che ha dei turchino; fi fepara con coltelli, e fi forma in pani; fi rimette il rimanen-te del Rame nella feccia dell'uva per finir di ridurlo in verderame . Quefta operazione è per l'ordinario il lavoro delle Femmine in Linguadoca, in Provenza, in Italia, ne quali booghi la feccia del vino ha molta forza per penetrare il rame, e per imprimergli il fuo fale. Deterge potentemente, confuma le carni bavole, atti

ma, rifolve; non fi adopra, che ne'rimedj esteriori.

#### Æs .

III. 3. for Coptem for Venu in Italiano Rame, elm La bel Menalinicaere, e riflenderos di Color refeccio ficile ad irreginità, abbondante in vitrivolo. Si trora in moti inconè dell' Europe, ma principalmente to Svetta, e in Danimetto. Si cava dalla miniora in vano per nectui figorificalmente dalla terra, che vi e); indi fiamo fondere con gran fuochi. Nostre, che que biblio della della disconie di contra di contra di contra di tropo della di contra di co fica dalle fue feorie, e si mette nelle forme. Se si farà rison-dere due ò tre volte il medesimo Rame diventerà ancora più

dere due ô trê volte il modefimo Rame diventerà ancora più puro, e più tratable, e fi a vrà il Rame del primo gitto più bello del comune. Chiamafi in latino £1 pelofism. Per fiter (½ nifum., o vvero Rame abbrucciato; fi taglia il Rame in piccioli bocconi quadri, piani; fi firatificano in un crogiuolo con folfo, e un poco di sile matrico; fi calcinano con un gran fieco, sin che il folfo fia abbrucciato; fi cav a allora il R ame dal crogiuolo, e fi conferva. Si fa quetta opera-zione per purificare il Metallo da una parte del fuo folfo ma-

Convien feegliere l'Æs uflum in piccioli bocconi quadri, jani, fragili di color nericcio al di fuori, roffo, e brillante

Pomet, che tratta di Droghe pretende, che il fale, che fi michia col folto nella firatificazione fia il fegreto degli. Olandefi per rendere l'Æs uflum più bello, che in Francia,

dove non vi fi mette. Il Rame abbrucciato è deterfivo . Vien adoperato negi empiafiri, e negli unquenti per mangiare le carni bavole.

Il Rame giallo è un mefcuglio di Rame, e di pietra Cala-minarica. Vedi Aurichafeam.

Ær ab arre, perché il Rame, quando si batte, percuo-te l'aria con molta sorza, e sa un gran strepito, e rim-Cuprum à Cypro, perche il primo Rame è flatoritrovato nell'Ifola di Cipro. Vinut, perche gli Aftrologhi pretrudo-no, che quefto Metallo riceva influenze dal pianeta chiama-

mato Venere; ò pure, perché una volta alla Dea Venere fi facevano prendere i colori del Rame.

Dicefi, che i Romani adoraffero una volta la Dea Pecu-

nia, Efculano fuo Figlinolo, ed Argencino fuo Nipote. Affectavano da Efculano le monercel Rame, e da Argencia no quelle d'Argento: Supposevano, che Argencino fulf Egliuolo d'Efculano; perché la moneta d'Argento aon era fiata in ulo frà Joro, che molto più tardid il quella di Rame.

#### Æthiopis .

A shippis Matth. Aug. Dod.

Æibiepis falijs finantis. C.B.
Æibiepis, five Phlomitis. Ad. Lob.

Aziongri , fire Pédemitts . Ad. Lob.
Cetemerie generalem .
E' una pianta, che gette gran foglie larghe, molli, hianthe, lanuginofe, fimili a quelle del Taffo barbato, ma più
bianche, e più cariched i lana, finotée, e merlace ne loro
contoni, diffette la maggio parter in figura rocoada per certa.
S'erge fià elle un futto quadrangolare, vettico d'una lana ravida biance ce no figlie fimilia i aguele abbatio, ma più picvalda biance a con figlie fimilia a gadie abbatio, ma più picvida bianca e con foglie fimili a queile abbaffo, ma più pic-ciole. Dividei queito fuffoverfo i alto in piccioli rami, che hanno fori affisi fimili a quelli del Lamstam, di color bian-co; lor fuccedono piccioli frutti, ò fispottigli , che con-tengono ciafcheduno due femi groffi corne quelli dell' Eraum: le fier radici fino numbe, e diventano nere col feccarfi. Questa planta è stata portata d'Edopia. Si coltiva ne Giardini. Plinio dice, che à suottempi si chiamava Me-rolde, perche abbondantemente regnava in una Ifola del Nilo chiamata Merce, hà in sè molto ello, e fale me-

diocre.

Si filma propria per la friatica, pel male di punta. Ella ferma io fpeto del langue perfa in decotione; è vulneraria. 

Actiony i de Actione i perche questa l'anna regna in grand abbondanta in Etiopia.

Cottomata, perch è veritta d'una spezie di Cottone.

#### Etites.

Tites lepis. In Italiano Pietra d'Aquila. E'una Pie-tra per l'ordinario rotonda, è ovata della grofiezza d'una gran noce, casivolta d'un picciolo sovodi Gallina, e di color bigno, è curo, vota nel mezzo, ed ha una fipezia di Nocciolo Isalioto, che fa litrepito, quando fi ficuore. Chiaassi questo Nocciolo Callinna.

Trovasi di quattrosorte la Pietra d'Aquila. La prima è

naturalmente ovata , ineguale , bruna , ma col puliria fi

anternimente ovana, linguale, bruna, ma col pulirà il cuede più helia. Im poco più piccisto, ricoperta d'Cen. Importa d'Ecn. Capetri des ferors, ce che pare formate na Gorea l'Illia del feror, ce che pare formate na Gorea l'Illia del Centre de l'Ambrigan d'Dombes. Terceno nel Principas di Dombes. Terceno nel Principas di Dombes. Importante del Centre del Principas d'Ecn. Importante del Centre del Principas de Centra del picciole felici tiluccuti di different giunfiera, e inne brune, le ainte di colore rari 1006, e il gallo, le aire cone rarigiarent, uni refrenzamente di quiche la latarum anararie, ed chiabon fi suora nali la paire voto, el qualche giundo di chiabon fi suora nali la paire voto, el qualche giundo di colore di colore del controle del co

La quarta e bianca , di color di cenere , e rinchiude nella fua parte vota dell'Argilla , è Creta vifchiosa . Vie-ne dalla Germania ,

ne dalla Germania
Si attribuice alla Pietra d'Aquila la virtà d'impedit l'aboritèvo alle Penmine gravide, fe la portanocina alle bezecia, e di facilitare il parto, fe la portano cina alle cofcia
ca, e di facilitare il parto, fe la portano cina alla cofcia
nel tempo, che fono per patrorire. Altri pretendono, che tjdecta in polvere, o mella in qualche unguenzo, cò empistiro, ed applicara fulla cella fia propria per l'Epileffia; i ma
tres querfie qualità non fono, che immagianie; non effenture querfie qualità non fono, che immagianie; non effendovi sperienza di cos alcuna .

Ella éaftringence, e propria per fermare i cofii di ventre, e i fiufii abbondanti di fangue prefa interiormente. Il fuo nocciolo, ch'è più tenero della Pietra è altresi più convenien-te per quefti effecti.

te per quetti enern.

Ætites ab avers, Aquila, perché éftato craduto, che le
Aquile fortificassero i loro nidi con queste pietre, per preservare i loro parti dalle ingiunie dei Tempo.

A 4 450-

#### Agaricus.

A Garkus . Dod.

Agarkus , five fungus larkis . C. B. Pit. Tournel. io Iraliano Agarico

Agarkus . in Italiano Agarico, è ona escrescenza, che na-Agerica: În Italiaco Agerico; e ona eferzetema; ne tendre les înstruat di trugo în i trocedi; e în îpila groît rami di molec force d'Alicei, come foi Larice; o Miciezo, e força partire, de la force Non s'adopera in medicina. I Tintori se ne servono per tin-

L'altro Agarico chiamato Femmina ha qualche volta la L airo Agarico chiamato Femnina ha quakhe roita la fuperfisi bigua, ma la ius foliana e rareitara, leggera, facel a ridurre in polvere; biancad un guido un pochetto dolce fui principlo; ma pocica amarifiumo, d'un odore affai forre, e peneranne; quell'el il migliore, ed e quello, che fi adope-ra. Nafet ul Meleton, ha in fe moto folio estianos, mi-

fto a fale effenziale, poca flemma, e terra mediocre. E' purcativo; evacua per le parti di fotto l'umor pituito-fo, che ha rarefatto nel cerveilo, e nelle glandule colle fue parti volatili, che il calor delle vicere vi ha fatto alzare, e diftribuire. Leva le oftrazioni; promove l'orina; la dole éda una mezza dramma fino a una dramma, e mezza in in-

#### Ageratum .

A Geratum purpureum. Lugd. Ageratum Serratum Alpinum, C. B. Ageratum purpureum Dalechamp. I. B.

Ageratum Serratum Alpinum glabrum fare purpurefo . Tournet.

Pit. Tournef.

E'una pianta, che getta dalla fua radice molte pieciole fo-glie bislunghe, merlate, fiparfe fopea la terra, d'un guito, che ha dell'amaro. S'alzano frà effe alcuni piecioli fufti, che na dell'affante de la constante de la cons

ferva membranofa, bislunga, piana, divifa in due riportigli, che chiadono femi minuti: la fua radice è picciola, fibrofa. gialliccia. Alligna questa pianta nel luoghi montani, fasto-fi, umidi; ha in se moto fale effenziale, ed olio efaltaro. fi, tiffidi; ha internosto tate energiate, ea sao cantato. E'affai speritiva, cordiale, cefalica, propria per refishere

al veleno Ageratum, à 76pes, fenedius, & à privative; come chi dicelle pianta, che non invecchia. Ha quello nome, perché fi pretende, che il fiore d'una spezie d'Agenation fi confervi lungamente fenza perdere il fuo colore, e fenza parer, che invecchi.

#### Ariahalid .

A Giabalid Zepptium Alpina, feu Lycio affinis Zepptio-

A Lea. C.B.

E un Albero grande come un Perofalvatico, con pochi rami, fipinolo, raffomigliane al Letiuss. Le lue foglic fono finet corre quelle del Bodfo, ma più larghe, e più lossace l'una dall'altra; i font fiono in pora quantica, bianchi, fimili a quelli del Gairicon, una più pieceiòl. Lor faccadoso piccioli fresti nest fimilia quelli del Sambeco d'un guilofficico, che ha dell'assanto. Aligna quell'al Albero in Ecologa, ed in

Le fue forlie fono aftringentl, e fono filmate buone per far morine l vermi.

#### Agnus .

A Gener; in Italiano Agoello, è un animal glovane, quadrupedo noto a tutto il Mondo. Nafec dalla Pecora, e dall' Ariere. Dura l'Appello cinque ò fei mefi, indi diventa Ariete, ò Pecora; fe fi caftra, diventa Montone; ha in femolo file walarite, o d'Atonica d'Atonica

moito fale volatile, ed olio.

I fuoi polmoni fono buoni per le malartie del polmone; il suo ficle è proprio per l'epilessia. La dose è dalle due goccie favoalle otti L'animella, che ritrovali nel fondo del fuo ftomaco è pre

pria per refiftere al veleno. Si adopera per rappigliare il Agnus, ex ayris, caffus; come chi diceffe anim al cafto.

## Agnus Caftus, fire Vitex.

A Gust Cafus. Gelt. Hort.
Agust, fire Vites. Bellon.
Salin amerina. Matth.
Vites. Tras. Dod.
Vites falls angulisesibus canachis umdo disposiss. C. B.
Per Tourond. Pit. Tourne

Ph. Tournei.
Eleaguar Deophrafts. Adv. Lob.
Aguaz falu mas ferenas. 1. B.
Visce laistee ferente falu. Lob. Icon.
E un Arboficillo, che gerta molti rami lueghi affai fottiE un Arboficillo, che gerta molti rami lueghi affai fottidi color di cenere; le fae foglie fono lumphe, firette, aguate calor di cenere; le fae foglie fono lumphe, firette, aguaze, lampinode, diffonite come quelle del Carape; i liosi fori fono io spiga rossicci; il suo seme è quasi rotondo, bigio, groffo come il pepe, con un gufto un povo acro, ed aroma-tico. Si chiama picciolo pepe, è pepe falvatico. Alligra que-fla pianta ne luoghi incolti folle rive de Torrenti, e ce Fiumine Paelicaldi; ha infe moltofale, ed olio, px.1 flem-

Vien chiamata Agnas caffas, perché fi pretende, che re-rima gli ardori di Venere. Si adopera la fua foglia, il fuo prima gli ardori di Venere. Si adopera si uu uguia, n ino hore, e principalmene il luo feme per rifolivere, per atte-muare, per promovere l'orina, ed i meltrui alle Fermine, per ammollire le durezze della milza, per ifaccicare le me-torica. Se ne prende in polvere, ed in decozione; fi applica altresi efteriormener

Viten à Vien, fielle, perchè questa pianta hà rami pieghe-voli, come quelli del Vinco. Salta amerina, perchè le sue foglie hanno qualche raffomi-glianzaa quelle del Salcio.

Logas à suis Salte, & dye, date, perchè quefta pianta s' incurva, ed è pieghevole.

## Agresta .

A Grefie; Omphex. Une aterbe. In Italiano Agrefio.

E un uva ancora verde, od agra, ch'è finta colta, prima, che foffe in maturità. Ha in it molto fale effectiale,
e fierma; poco olio, e terra: è adoperata negli alimenti, e ne rimed

E'deterfiva, aftringente, rinfrescante; tempera l'umos aceo della bile, rallegra il cuore.

Agrifia de mais, acumen, perchè l'agrefio è ripieno di pun-te, che pungono la lingua, quando se ne mangia. Omphea: duna fe una parola Greca, che significa ura verde; donde nasce Omphezium, cioè signo d'ura verde.

#### Agrimonia.

Grimenia, fen Eupsterium. I.B. A Grimonia, fen Eupatorium. 1. D.
Enpatorium veterum., fine Agrinonia. C.B.
Agrimonia Officinarum. Pit. Tournet.

Arrimenia Officinarum. Pit. I outroci. E una pianta, che getta foglie bislunghe, ordinate co me a due a due fopra una parre, molli, pciose, meriate tust' all'intorno, di color verde pallido; d'un gusto dolcigno, e un poen altringente. Nafeono frà quefte foglie altre foglie pie-ciolifisme; ma della fiella figura; il fuo tronco crefce all' altexza d'un piede, e mezzo, o di due piedi, fortile, duro,

#### DELLE DROGHE SEMPLICI.

pelofo, di color feuro; ed ha dalla metà fino all'alto piccioli ori sialli con cinque foglie disposte in rosa. Caduto questo fiore, il fuo calice diventa un frutto bislungo fornito di pun te verfo la fua metà; e rinchiude alcuni femi lunghetti ee erro as ua meta; e racchude accua term lungheri. La fun radice lunga di mediore groffeza, periccia. Alligna quella pianta lungole itrade intorno alle fiepi, fugli orii de Pratti; ha initedell'olio, poco fale effentiale, poca flemma. E deterfiva, ed altringente, purifica il langue, s'adopter nelle malarite del fegato, per le infammazioni della gola, per del periori del controllo della gola.

per termare i corfi di ventre; entra fovente nelle decraioni delle lavande aftringenti, ne' gargarifmi, e negli apoze-

Agrimonia ab anis acumen, perche il frutto dell'Agrimonia è pieno di pante .

Eupatorium ab Eupatore Rege ; perchè fi pretende , che il
Re Eupatore abbia il primo meila in ufo quella piaota .

#### Agul.

A Gul. I. B.

A Hogy Meurorum. Ran Wolf.

Genefic Spartnum Spinofum felits Polygoni. C. B.

E' un Arbofcello alfai fpinofo ; le cui foglie fono le gicere, e rafforniglianti a quelle della Centinodia; i fuoi fiogierre, e raffornigilanti a quelle della Centinaca; i tuo no-ri fiono abbondani, di color rofficcio; lo fuccedono baccel-li roffi. La fua radice è lunga di color porporino. Alligna quella Pianta in Arabia, in Perfa, in Metopotamia. Tro-vati la mattina fulle fue foglie manna groffi come fono i grani di Coriandro del mederimo galto, e del mederimo fapore, ch'é la noîtra: ma se si lafcia, che vi giunga sopra il So-le, ella si scioglie, e si dissipa. Le soglie di quest'Albero sono stimate purgative.

#### Aborrai.

A Hovel Threet. Clus. In Garz.

Arbor Americana folius pomi fruitu triangulo. C. B.

Aveal Hawvey
E'un frurto del Brafile grofio come una caffagna, blanco, migliante in figura al Tribulus Aquaticus. Naice da un Alfimigliame in figura al Tribulus Agusticus. Netice da un Al-berto grande come un Pero, la cui focara è bianca, pun-gentifima, e ripiena di fugo. La fua foglia è lunga due, o crèdita, larga due, femper verle, il fuo fore ha un fo-la foglia formata in imbuto; tagliata in moler parti, s'al-zadai fuo calice un pittillo, il quale diventa poficia il fruteo. Se fi fanno incifioni nella feorzad quett' Alberto, nece-

n liquore iatticinofo d'un odore peffimo d'aglio. Questo frueto è un veleno perniziofo.

#### Airoon .

Itoon paluffre. I.B. A Alor 4 Scupminfirm. C.B.

Stratiotes, five Militarts Artoldes . Ad. Lob. Stratistes aquatica. Lugd. Stratieres peramies . Dod. Gal. Sedum equatile . Dod. fol.

E una pianta acquatica fatta come l'Aloè ordinario; ma le fue foglie fono più picciole, fisinole ne loro controni. S'al-zano dal loro mezzo alcune ficzie di cannelle, o guaine difiguite in piede di gambero, le quali apprendofi lafeano appa-rire alcuni fiori bianchi con tre loglic con piccioli peli gialli nel loro mezzo. Le fue radici fono fibre funghe, rotonde, bianche, fimilia i vetmi. Alligna quefta Pianta ne maraffi, e negli altri luoghi acquatici; ha in fe molt'olio, e flem-

non è flato perfettamente cotto. Se ne formano Val., 5. ...ue, Colonne: li pul fee perfetramente. E proprio per ammollare le durerze, e per rifolyerte Mi-tiga idolori dello flomaco applicatori fopra; Afforbe conse Alcali l'unoracro, che cade fulle gengire netto forcaco;

flabilifie identi, netrandoli.
Alabafram, five Alabafrate, ob a privative, & Aug.Sria, errspie perche fi fanno V afid A labafraccasi fottili, che appena poliono tenerii in mano ienza romperii.

#### Alana.

Lana è una pietra leggiera, bianca, che ha un pocher-A Lone è una pietra leggiera, banca, che na un pomer-bro del roffo, la quale fi cavada malbe miniere di ne-tagna, d'Avernia, d'Italia; cresco, che la leggierezza di quetta pietra venga dall'effere shar cachinatad de riba fotterranci ( Pomer. ) Vene fono due forre in France la pri-to de la companio de control de la companio de la con-formació de la companio de control de la con-formació de la control de la control de la con-formació de la control de la control de la con-formació de la control de la control de la con-trol de la control de la control de la con-trol de la control de la control de la control de la con-trol de la control de la control de la control de la con-trol de la control de la co ma, e la migliore d'quella, che fi cava da una Montagna vicina a Rennes in Bretagna. Servea Lapidari, agli Oref-fici, a Calderaj, per imbianente pulire i loro lavori. La feconda, e menofitmata fi cava dall' Avernia prefioa

Riom. Si divide in lamine, e con può icrvire a Lapidari , ne agli Orefici, ne a Calderaj. Si adopera nelle cole dimefliche, per imbiancare, e far netti gli Ordigni di Cucina.

L'Alana è deterfiva e diffeccativa applicata efteriormente ma non fi adopera in Medicina.

Tengono alcani, che l'Alana fia ciò, che gli antichi chiamayano Samius Lapis.

#### Alaqueca.

A Laquera è una pietra , che si trova in piecioli frammenti pulsti in Bulagate nell'Indie. E' affai stimata per sermare il sangue applicata esteriormente.

## Alaternue

Coltivafi ne Giardioi; ha molt olio, e flemma, pocofale :

molte fono le fue fpezie, Le sue foglie sono detersive, astringenti, rinfrescanti, proprie per le infiammazioni della bocca, e della gola in garga-Alaternus ab alterno, perche le foglie di questa pianta

## no ordinate in loro rami alternatamente, ol'una dietro Alauda .

fig. e nigil alri hoghi sequator, la mir mono sono, e man poso di si mano di

Gabbia giorinerta é un cibo delicato. La fua carne é foda,

bruna, di buon funo, facile a digerirfi. Dee scegliersi tenera, e ben nodrita.

Il cuore, el fanguedella Lodola fono buoni per la cofica ventola, pel male di pietra; per ifeneciare la fabbia, e le flem-me dalle reni, e dalla veferica. Alanda de daram infigui egitatione, perché la Lodola vanna la il con multa referència.

anuove le ali con molta celeriti Gallerita, & Caffea, quad apicem crifictum, qui pultam, free Caffelem refert, in capite babeat.

Chiamafi in Francée Allauerre, e dicefi, che quefto nome venga dall'antico linguaggio delle Gallie; e che avendo Giulio Cefare levati certi foldati in Francia, foffero flati chiamati col nome d' Allouerres, per la figura del Joso Elmo, che raffomigliava ad una Lodola creitara.

#### Alburnus .

A Lburnus Aufanii è un pesciolino di fiume, che raffomi glia all'Alice Ha la cesta picciola gli occhi grandi a pro szione, e roffi, la schiena verdiccia; il ventre bianco con due linee dalle parti. E'aperitivo mantiato.

#### Alco.

A Lee, free Alces é un Aoimale quadrupedo, con corna, faivatico, grande come un Cavallo; ha del Cervo, dell'Afino, e del Becco. E'harbugo, e con un lungo pelo dall'alto della tetta fino alle (palle. Il fuo colore è per l'ordidall'Alto della cettà nino alle fiquite. Il fino colore e per l'ordi-natro bigho, historicco, in la testa fiai gretta, gi occhi control bigho, si colore della colore di con-neccioli laughe, e larghe, i e corna figurate come quelle del Distaso, piezio finodole libbre truste della colore di control di control non relia il fino rettire di grande come per la colore di colore di colore di colore di colore di fino colore della colore di colore della colore di colore della colore di colore di colore di colore di colore di control di colore di colore di colore di colore di colore di manie in Politonia, il prilatigi, in Servizia, in Novegia, in Canala. E paurito, il discolore di colore quando ci viene la colore di leffia, e fi tiene, che quando gli fopraggiurge quello male fu ne liberi cacciando l'unghia del fuo piede finistro nell'orecchia; perciò fi itima in medicina il piede finifiro di dierro molto più che il defiro. Si adopera la fua unghia chiamata Ungula Ates. Convien ferefierfa pefante, unita, ribacen-te, nera. Ha lo fe molroolio, e fale volatile.

te, nera. Ha jo se moirootio, e jase votatue.
Si adopera l'unghia dell'Asse ne rimedi antiepiletici, che prendonii interiormente. Se ne lega un pezzetto ai collo, e ie ne por ano anelli in dito per prefervare dal fuddetto male, ma

questi difensivi non producono niente.

Gli altri piedi dell'*Alce* fono a ltresi falutari come il piede finistro di dietro; imperocché l'effetto non viene, che dal fale volatile, di cui tanto v'ha nell'uno, quanto nell'altro; ma pon fi mettono in ufo .

La pelle dell' Aire è meffa in opera da alcune Arti, e me ftieri, come quella del Bufolo. Alte Grate alus andour de france.

Alte Grate alus, sieff vis, & robur; imperocché quest.

Animale étorissmo. Chiamas in Frances Elsa; ed e una
parola redesca, che fignifica miferia; imperocché quest.

Animale é miserable in cuere le forme; tanto a cagione del mal caduco, che (peffo gli foprangiunge, quanto perché non abita che ne bofchi più diferti, e ne luoghi più felvaggi, do-ve non trova da faziarti.

#### Alcea.

A Leea valgaris. 1. B Dod.
Alcea valgaris major fore ex rabro rafeo. C. B. Pit. Tournefort.

E'una pianta, che crefce fino all'altezza di due piedi, E'una pianta, ene creice imo au autreza da une penas, es metros, ó di tre pieni; (detra fuili pienio, ruvisia, pienio di una midolla fungota. Le ine foglire i altamonatrascene a code lungóne, peio de come quelle della Malva, un più grandi, e tagliate profondamente in cinque, ò dei parti, peiofe di co-tor verde bruno, i fuol fensa il non fimilla quelli della Malva;

#### UNIVERSALE

Il fuo fiore d'al bel colore di rofa porporina; la fus radice é lunga come un dico; Nasce ne campi; ha in se molt olio, e fiemma , poco fale fiffo .

Ella digerifice, ammollifee, raddolcifee, ferma ll fangue; fi adopera nelle lavande, e ne'fomenti; può prenderii al-tresì per bocca per raddolcire l'umor acro d'orina. Molte fono le spezie d'Alcre; e tutte fono fimili alla Malva, fe non che le fue foglie fono protondamente tagliate. Alcee , ferte ab exx auxilio.

#### Alcedo.

A Leede; five Alesse, in Italiano Alcione; e un Uccel-letto marittimo,grofio appreffo poco come una Quaglia didiretti colori, come turchino, porporino, rofio, ò gial-lo; il fuo becco è lungo, fottile, gialliccio; fabbrica il fuo nido fu i lidi frà le caone; fi nodrifice di pefeiolini. Fa le uova in Inverno, mentre il tempo è fereno. Si pretende, che fia un felice prefagio della calma, e del buon tempo; ha in

fe molto fale volatile Si fecca quest'uccello, e si lega al collo de'bambini per preservarlidall'Epilessia; ma pocrebbe produrre un esfecto più ficuro, fe ridoero in polvere fe ne faceffe prendere ogni

giorno per bocca uno feropolo nell'acqua di Bettonica . I nidi d'uccelli fecchi , e bianchi , che gli Uomini di Siam , e molti Viaggiatori portano in Francia fono della ragione degli Alcioni delle Indie, e principalmente di quelli del Re-gnodi Camba. Quetti nidi banno la forma di tazze rotonde: la lor materia è una bava, è) fchiuma bianca, ch'efce da' bec-chi di quetti Uccelli, quando fanno l'amore; e s'indura dal calore; il guito di quefti nidi è fcipito, glutinofo. I Cinefi ne fono golofi, gli fanno bollire col Zenacro, è gli mangia-

Sono propri per riftorare I Convalescenti; per fortificare Alcedo avi veir dui mier , qued in mari pariat illa avis (pe-

#### Alchimilla.

A Lebemille Dod. Alchemille vulgaris. C. B. Cluf. Hift.Pit. Tournel. Per Leonis. Brunf. Fuch. Lon. Stellena. Match. Caft. Lugd. Lengapodium. Brunf.

Per Leonis , five Alchimella I. B. Patra Leants officinis Plente Leonis . Dod

Pfiedium. Diole Drofera, & Drofum. Cord. in Hift. Stella berha Italis. Geft. Hort.

E'una Pianta, che getta dalla fua radice foglie attaccare a lunghe code peiofe, incurvate, 5 fpeifi dillefe a terra, Quefit figile fono quali fimili a quelle della Malva; ma più fode, più increpate, e più bianche, mertate, divité ognu-na in octo, ò nove a ogoli. S'alzano dal mezzo della planta hai inotics, o nover longou. 3 antano dan imezzo etan piande finili dell'altezza di circa un piede, forelli, roomali, polici, pocal di rami; ed hanno nelle loro cime fori peccio li laci con quatro finam. Pallali, erbodi, è atribota bianchi difipolii in ombrelle; parfiari quelli finori fruccedoso loro im minossi, roomali gialli, concenuti ad uno al uno, ò a duc, a duc, ò a rei a rei in ceru ripolitigii, che hanno fervito di cultera a i fori. La fura racice è lunga, e qual foro il profis. come un dito, nera al di fisori , attorniata di fisre . Alli-gna quefta Pianta ne' luophi erbofi, ed umidi ne' prati , lungolevalli, ha in se moita siemma, ed olio, sale mediocre. E'vulneraria, deterfiva, aftringente, confolidante; ferma il fangue; fi adopera in decozione per le ulcere del potmono; per la tifichezza; fi adopera altreal efteriormente per le ul-

Alchimilla, perché gli Alchimifti vantano molto le qua-lità di oueffa Pianta.

Leantspadium ex hau. Lee, & que, pes, come chi di-celle piede di Lione; perché è fiata trovata nella foglia di quella Pianea una figura fimilea quella d'un piede di Lione. Stelle, nel Stellarie, perché la fua foglia, e I fuo flore fo-no in certo modo disposti in Stella.

#### Alcyonium .

A Lessium, Halcientum è una certa Planta spugnosa, che si trapiva nel Mare, o su i i i di; ò piattorio una schiu-ma di Mare, che sè i indurant ad a clarice del Sole, e di ha pre-so diverse degure, e colori. Dioscoride ne descrive cinque sperie. La prima chiamata Alconium spissum, ses duram rassembra in un cesto modo ad una spugna; ma e dura, pe-

rastemora in un cespo modo ad una ípugna, ma édura y pefance, du nguito acerbo, di cattivo odore, che ha del per. Si truora ger i odinatina jal. Li ácconda chiamata Farage Aufrain. C. B. é leggiera porofa, come una fugna, ha doror d'Alga. La erra chiamata da alcuni Mulfame in forma di picclo i vernil, ed colore, che ha del porocciore, salarita i truora del proceso de serviza chiamata da alcuni Mulfame in forma di picclo i vernil, ed colore, che ha del porocciore salarita i truora del proceso.

e talvolta gialliccia. Si chiama Alcontum Vermiculare La quarta chiamata Alesmino melle è leggiera , molle , raffomigliante alla lana graffa

La quinta chiamata Alquenum for aminofum ha la figura d' un fungo, paticia etteriormente, acra al guito, ma ruvida al di denero, e porcia apprelli poco come la pietra pomice, fenza odore

Za odore.

Ve ne fono molte altre (pezie.

Concengono molto olio, e iale, le une più, le altre meno.

La prima, e la fectoadi pezie fono proprie per le rifipole, volatiche, rogna, lebbra, od altri pizzicori della cute; per mondare il vio dalle macchie, applicate delleriormene, o tin

decozione.

La erraz éftimata buona per promovere l'orina , per facciare la pierra dialir ferni, e da lla veficica; per levrar le oftrasioni della milita, per la Idropifia. Si prende in polvere, ò in accosione. Abbrucciata fa ritornare (il pelo , fe fi applica fulla parce i avaca in un poco di vigo.

fulla parte lavata in un poco di vino.

La quarea è rifolotiva.

La quarea è rifolotiva.

La quarea è propria per nettare i denti; efc si calcina col fale, se ne si unquento per levare il pelo.

Alguniuma de dar, Amer, et xie, gipse, perché questa materia nasce nel Mare, e gli Alcioni vi attaccano i loro ni-

di per li loro parti .

#### Alga.

A Lga; in Italiano Aiga. E un genere di Pianta, che naice nell'acque. Ve ne fino molte (pezie, la maggior parte getta foglie raffomiglianti a quelle della Gramigna, airra capelli. I odectivere il Alpa più comune.
Alga supplifalta virtuariariam. C.B. Pit. Tournef.

Facus marinas primas. Ang.
Alga marina. Lob. Icon.
E nna pianta marina, le cui foglie fono lunghe circa u

piede, e mezzo unite, peftose, molli, facili a rompersi, ora bianche, ora rosse, ò d'un verde scuro, strette le une più, of a bisniché, our route, o d'un verote scuro, uticace a suer pris, le aitre meno, pationissificant a coregge, o à sirringhe. Quelle Pianna creice in gran quantità lungo lerive del Mar Motterranco, caltrove. I Villani is feccano, e i en ne fer-vono di foraggio per li foro buoi, e per l'altro beditame. Ne cavaro un buonifimo letame per le turre.

envario un pussitiumo letame per le ierre. Se ne fi altresi vectro come col Kalj; petiche ha in fe molto fale. E apentiva, vulneraria, diffeccane; Si tiene, che faccia morire le pulci, cal i cimici. Altga, quod natanti voi fubmerfo alligari faleat. ( De la Duguerie.)

#### Alifma.

A Life. Match, for Haways menture dyslam.

A Life. March, for Haways menture dyslam.

B removes Planty unylaw C R BYLT count.

Denoused Planty unylaw C R BYLT count.

E is quarte force tied horson my, down Haway, etc gets a lately.

E is quarte force tied horson my, down favour, etc gets a lately.

E is quarte force tied horson my, down favour, etc gets a lately.

E is quarte force tied horson my, down favour, etc gets a lately.

E is quarte force tied horson my down favour, etc gets a lately in the lately and the lately in the

en "sera, odorata. La fia radice é rofficcia , attornista di fili lunghi, come quelli dell'Elleboro nero, firificiante fotto terra, d'un guido acro, aromacio, grazo. Alligna ne luoghi montanti, ba infe molto fale, ed olio. E' diurettoa, fudorifica, e talvolta un poco vomitiva. Di-ficioglie il fangue rappogitato,

#### Alkekengi.

A Lkekengi. Lon.
Alkekengi officiuseum. Pit. Tournef.
Salasum Vificiarium. C. B. Ph. Tournef.
Salasum baitea abum tulgare. I. B.
Halea abum. Ang. Call.
Voficiarius unigaris. Dod.
Von. Pinner den annes moht futi all'alse

naturecture. Angl. Call.

To any Paras, 4 per smooth field all phetras d'un piede, entenant, fortill, protessi, redifici; che'fi dividencia intuitien contratte protessi, redifici; che'fi dividencia intuitien contratte protessi p

Sono propri per promovere l'orina, per fare ufcir la pie-tra, la recella per la Colica Nefritica, per purificare il lan-gue; fi adoperano per l'ordinario in decozione, e talvolta focchi, e ridotti in polvere.

Merseng du mome Arabo.
Merseng du mome Arabo.
Merseng du mome Arabo.
Merseng du un outer Arabo.
Merseng du mome Arabo.
Merseng de firmutodi quetta Planta ha qualche filmilirafine in figura ad un Valceilo di Mare. Poficieria, perché il frutto di quetta Planta rimchinin in una velicia.

#### Alla.

A Li., Balde. E can ferried il litra, che il repeata in lapiliare. Echate, rufferenze giufferenze general giuffe, pò gran alla rifa, ci al gello, che alcuni aliza llari la rigula con di perila, ci al gello, che alcuni aliza llari e in più giufe il miò, ci o loco di quelli, chen o bevroo, apprello poco cone in la Moltarda. Dice d'omnable il mante del perila con la mante del perila condiciona del perila kevanda inno convare nella fina confessiona del perila kevanda inno convare nella fina conspilito sua poco di fina di Lupolope corregnera. infip do dell Orzo.

unifi o d'utili O'Tono.

De cei per amenti , che fi mette nelle borti di quafta Birra del TElira terrellete, a fini del quartat in poccare tempo una del TElira terrellete, quando e firata, in finichi ben una Seconditiva I dile, quando e firata, in finichi ben una considerata del propose del pr nel Fiafco.

L'Alla Contiene molto fpirito vinoso, fiemma, e fale vo-latile; imbriaca, quando fene beve in quantila; ma l'im-briacherza promofia da questa bevanda é più allegra, e paf-fa più presto di quella, della Birra. La ragione è, che non ha

ia pui percon quena ; tance parti maceriali ; E'incifiva , penetrante , e aperitiva . Alla vieneda All, parola înglefe , che fignifica rassus ; come chi diceffe bevanda , che può fervire in vece d'ogni

Alliaria.

A Literia Dod. Traf. Alliefrum Gefa Hort.

Alliest. Doc.

\*\*Euro Parans, experin quali figli alliberca d'un pole, 
Euro Parans, experin quali figli alliberca d'un pole, 
Euro Parans, experin quali figli alliberca d'un pole, 
pole, est pole, est pole, est pole de l'appropriet 
pole, destre de pole, est que de realité, 
porque de l'appropriet de parans figlis, e quali e figli.

\*\*Chi, compoli de quarre figlis, e ci di guillezi, , lettrece 
pole pole figli, è les modes hie efferais, e adon 
portugit de l'appropriet 
portugit de l'appropriet 
portugit de l'appropriet 
portugit de l'appropriet 
portugit 
po

Allium.

A Llium Brunt Traf. Dod.
Allium fatteum G. B. Pit Tournef.
Allium bertenfe. Fuch.

Allium vulgare, & fatteum LB. Allum fatroum multifidum . Cord. Hift. In Italiano

E' una Pianta, le cui foglie fono lunghe, e differenti da quelle della Cipolla, perche non fono filtolofe, ma fimiglian-ti in figura a quelle della Gramigna. S'erge frà effe un futto all'alterza d'un piede, e mezzo, rotondo, unito, e che ha pella (ua cima una groffa telta sierica involta in una membrana bianca, la quale rompendofi per la maturità fa vedere cerne nanca, se quase compensors per la martural la vedere cer-ti fori dispolit come in martureto, e composito cialchebuno di Ri foglie orainare in giro ; bianche . Quando inon pulli-quelli forti, liccedono loro i frunt; cialcheduno con tre can-toni, che ti dividono io tri ripolitigli injenti di icmi ; quafi rocondi; la fian radice è una cipolita quali roconda, compolita d'alcine tuniche bianche, odi colore quali porporino, le quali involgono alcuni bernoccoli carmeti, bislunghi aguazi, d' Si coltiva in Ispana, in Guascogna, e negli altri Paesi cal-di , la Medicina si serve dei frumo, e della radice dell'Aglio. Contengono moito fale volatile, acido, pungente, olio, e emma mediocre.

Bemma mediocre.

Sono incifrio, attenuanel; feacciano le venpofità, promovano l'orina; fanno ulcire la piezra dalle reni, e dalla verici, dopo averla rotta. Confumano le vincofità dello finonacio; fregliano l'appretico; refiftono alla cattiva aria, fe fi prendano interiormente. Si applicano alteral effectiormenpremanio interiormente. Si applicano a i pugni nel tempo del fredo, o nel principio dell'accello d'una febbre intermittene; fono buoni altresì per confumare i calli de piedi, pelti, ed

licati fopra la paro L'acqua, in cui fia flato l'aglio (pezza i bicchieri, che vi fi (ciacquano come fa l'acqua, in cui fia flato lavato il preto-femolo; il che non può fuccodere, che per una qualità affai pe-

ante del fuo GI Gil fealogni di Spagna fono i frutti degli Agli, che fi col-

tivano in Lipagna.

Alnus.

A Lous. Beunf. Tras. Matth. Dod.
Almus pulgaris. Clus. Hist. I.B.
Almus resundifelia giutinofa viridis. C. B. Pic. Tour-

UNIVERSALE

I procedures, profescio, seguros, chef tocmopre falla inclinente fida eura; nuel como incorrectale
proportione, profescio, sedicicio, seguros, chef tocmopre falla inclinente fida eura; nuel como incorrectale
proportione falla eura; nuel como incorrectale
proportione falla eura; nuel como incorrectale
falla insipiente falla electrica, opera d'una fortagale
falla eura; principiente falla electrica, opera d'una fortagataria, proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como de la como
proportione de la como de la como
proportione de la como de la como
proportione del la como
proportione de la como
proportione del la como
proportione de la como
proportione del la como
proportione de la com

Le fue foglie fono tifolutive, pefte, ed applicate ful tumo-ri; fermano, e temperano gli umvri infiammati; fi adope-rano in decesione per la vare i piedi de Viaggiatori, affio di levar loro la stanchezza, e si ungono colle medesime le ta-

vole de letti per far morire le pulci .

La fua fcorza , e'l fuo frutto fono aftringenti , rinftescanti , propej per le infiammazioni della gola adoperati in garga-Alans quod anne ablustur. (Della Duquerie.

Atoc.

A Let, wel Alee: In Italiano Aloè è il fugodenfo d'una Pianza, che ha il medefimo nome, la quale crefee a differenti altezze fecondo il terreno, e'lclima, in cui nafce . Se ne trova in lipagna, ed in molti altri Paefi caldi . Alcuni Aloè uguagliano in alterra , e in grofferra gli Albert

La spezie più ordinaria vien chiamata
Aler Americane. I. B. Pit. Tournes. Dod. Pempt. Alet Valgaris . C. B.

Ha le foglie, ch'escono dalla fua radice lunghe, larghe affai groffe, carnuce. fode, merlace,pungenti nelle loro eftremità, taglienti, graffe, piene di fugo; s'erge in mezzo a lo-to un grodo futto, il quale infliene nella fua cirva fiori bian-chi protionalmente tagliati in fei pairi. Succedono loro frue-ti bialunghi, e come cilindrici, divifi ciatcheduno nella fua la distangui, come cinarat, atrir caractura un insperza atrir cipoligi pieni di femi piani. La fua radice ha la figura d'un groffo palo fiffo in terra. Tutta la panta la un gusto eccelli vamente amato; Alligna ne Pacfi caldi, come in Perfia , in Egitto, in Ambia, in America, in

Hanno detto akuni Naturali, che la Pianta dell'Aloè nos foriva che dicento in cento anni; che quando il fuo fore d' apriva fi faceva un gran firepito come d'oco fpato di piftola; e che allora il fino tronco s'altava in un tratto, e cre-ferva prodigiofamente in poco tempo. Quefta opinione non effata confermaca in Parigi nel Giardino del Re; anzi fono flati veduti fiorire alcuni Alor, fenza, che fia fucceduro firepito alcuno. Può dirfi, che ciò, che non è focceduro fotto il notro clima temperato, può fuccedere nelle spezie de grao-di Aloè sotto climi caldi; ma noi non abbiamo apparense; nè praore bastanti circa questo preceso fatto per prestangli

Dividesi l'Aloe lo tre spezie, in Aloe succerrine, in Aloe bepatice, e in Alot Caballino.

Il primo è chiamato in latino Ales Secerina, vel Sace-trina, perché molto se ne cavava una volta dall' Iso-la di Soccora; egli è il più bello, e'I migliore di tutti; è netis al sociotra, eggi e ii più beito, e i miginore al tuari, e net-to, di color nero; o bruno, rilucente al di fuori, cedrino al di dentro, facile a fpezzarfa, refinofo, leggieriffimo, affai amaro al gufto, d'un odor difpiacevole; che divente giallo, quando fi riduce in polvere; fi cava col metzo delle incificoli che fi finno alla Pianta, in un liquore, che fi mette a con-

Almer restablishe ginzinge worlde. C. B. Pet. Tounet.

Annuel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. B. Pet. Tounet.

Annuel. C. Grissel. E. Initiano Oreano.

Annuel. C. Grissel. E. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel.

Annuel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel. C. Grissel.

Annuel. C. Grissel. C. Griss

Il terzo è chiamato in latino Alers caballina, perché non 6 adopera, che per le malattie de Cavalli; é il più materia-le, il più terrefire, e I men buono di tutti. Per cavarlo, fi pella la Pianta, e se ne trac il sugo col torchio; indi si condensa questo sugo al Sole, è sui succo sino ad una soda confittenza. Enli é affai nero, denfo, e pesaote.

L'Aloc contiene molto olio, e fale effenziale. E afai purpativo, rarefa il fioque, pronove i metrui alle Femmine, e l'emorrodit; purga lo flomaco, fortificandolo, purche fi prenda col megiare; perché fe fi mette in uno thomaco voro, vi cagiona molti dolori, e purga poco. E' proprio per ammazzare i vermi, e per pargarli; deterge, di:ecca, confolida le piaglie; attemua, e difcioglie gli umo-si pituitòfi, selifie alla corruzione, applicato efteriormente. Aloes ex al. , Mare , perebe quella Pianta regna preffo aile

#### Alofa.

A Ly'a, for Clapta é un pefee di Mare, che paffa ípeffo de Fiumi; cresce fino al la grandezza del Salmone; è ricoperto di figuante grandi, fortili, e facili a fiscardi; à francia è comprefia verto i alto del fuo copo; il fino ceffo è aguazo; Non ha denti; vedei nell'alte parte della fiu cefta, fopra i iusi occhi uo offo, è una fquama da ogni parte rilu-cente, e risplendente: ha la lingua nericcia, il doffo di coderite; e rappeasement ne sa unique nericetà, in como ci co-lor bianco, gialliceto, le parti; e l'ventre argentino. Que-fio pefec ama il fale; è delicato a mangiare; ha molto fale volatile, ed obio. Quando l'Alofa non è affai frefea, ha un gurbo un poco acro, che incomoda le gengire di quelli, che ne mangiano.

Trovafi nella testa di questo pesce on osso sassoto, il quale

é aperitivo, e proprio per la pietra, per la renella, per af forbire gli acidi; imperocché è alcalico.

Il fio finmaco dieccato, e ridotto in polvere e proprio per fortificare lo ftomaco, prefo per bocca. Alefa ab alendo, perche questo pesce d'assa instritivo.

#### Alline .

A Line; è una Pianta, di cui molte fono le spezie. Io non descriverò, che quella, ch'e la più ustrata in me-decina: si chiama

Alfre media . C. B. Pit. Tournef. Alfre major . Fuch. Alfre major . Dod.

adhie numer. DAS.
Aligar vulgaris, five Herfus Gallinge. J. B.
Mo-fus Gallinge primm genus. Trail.
Mapsummer. Cord Hill.
Getta mohi piccioli fishi feetili, rorondi, nodofi, foli di
mmi, diffendendioj c, edilarandofi per terra i le fue foglie foro piccioli complete, a due contra due lungo fiufii, I finsi fori ficro piccioli com mohie inglieficipie ia nofit; i fuoi foot for piccioli con motte figitedifpode in ro-fo, bianche, folienture da un calice coo cinque fogile. Paf-faro quefto force, gli incecde un picciolo frutro membrano-co, che rinchiole feimi minut, quafi rocodil, rofileci, ò lavuri; la fua radice fottle, fibrata. Regna quefta Pianta per atto; ne Giarlari, ne Vognet; ne looghi ombora Gli Uccelli ne mangiano; ha in de motta flemma, mott olio,

e poro fale. Ella umetra , riufresca , e raddoleisce; ferma i flussi dell' emorroidi; e ne mitiga i dolori, prefa in decozione, ed applicata efferiormence.

Alfree ab anes , lucus; perché questa Pianta ama i boschet-ai foiti, e gli altri luogh i ombrosi. Marfus galline, perché le galline ne fono golofe.

#### Althea.

A Liber Brunf Matth. Alibea vulgars. Camer. Alibea, five bifmalva. I.B. Alibea bifms. Dod. Alibea Diofeoridis, & Plintt. C.B. Malva schoestris prima. Cep. Bissous. Lugd. Cast. Bismalva. Ggr.

Malva, free Motoviffea; Ang.
Malva free Motoviffea; Ang.
Malva free Motoviffea; Ang.
Malva free di Malva, overo una Pianta, che getta
mobile field all alterza di circa trépiedi, e mexto, rotondia,
mobile field all alterza di circa trépiedi, e mexto, rotondia,
tende di como: le field denro; le field foolie fone
tiet controlle de l'anche l'anche de l'anche de l'anche l'anche l'anche l'anche de l'anche l'anche l'anche l'anche de l'anche l' put grore, aguzze, increate au miterno, moni, cue nan-no del corone, bianchiccie. Il fuo fiore è una campanella tagliata in cinque parti, fino verfo la bafe, di color bianco, che ha del colore di carne; gli fuccede quando è cadato, che ha cei cotore di carne; gui increue quando d'e caturo, un picciolo frutto piano, e rottondo in forma d'una piccio, la patiglia, come nella Malva. Il queflo frutro fi forma-no certi ripolitigi, de quali cialcheduno rinferra un feme, che ha per l'ordinario la figura d'un picciolo rene: la fua radica l'unua senfit come il collice rene: la fua radica l'unua senfit come il collice rene: radice e lunga, groffa come il pollice, rotonda, ben nodrita; nucilaginola , divisa in molti rami , bianca al di dentro . Regna ne luoghi umidi; ha in fe molt olio, e molta flem-

Regna ne l'uoghi umidi; in la in fe moté olio, e motta flem-ma, poco date; noncé cono le turce ferrie.

Regna ne l'amollience, umerzance, radedolcience, personale, apre-tion propring per le malatricede lerroi, della vercica, per la contra de l'amollience, umerzance per la troche de l'amollience, umerzance des d'urina, yer la collica neffricie.

Alibraca de la disvieru, modera; perché questa Parane de propia a rimoclare a molte force di real latric.

Billimatos, conce di dicetti d'Aliza più carmura ll'dopopia

della comune, e che ha il doppio delle fue qualità.

#### Aluco.

A face, Bell Alders, Jenk Erm (petad) Gall, or me had shell, a cross defected interpress across; or me had shell, a cross departure, imprecable jis sol fone gardi come or need garden; imprecable jis sol fone gardi come or growers; if it is come just from the context of the co Lare, Bell. Aldrov. Jonft E'una fpeziedi Gufo, o fal volatile, ed olio

Il for fangue é buono per l'afima, difercato, ridotro in solvere, e prefo per bocca; la dole é da mezzo feropolo, moa due feropoli; il fuo cervello é proprio per unire infieme le piaghe.

#### Alumen.

IN Italiano Allawa. E-un fale acido minerale custos da tra un fale acido minerale custos de deventa portanta, el di distrata forma fale deventa portanta, el di distrata fale distrata de la distrata de la distrata de la distrata del manda de la distrata del manda del

Altoni, dadopera efertoremente per fermate il dirano. L'aria mente ce grapping per la inflammation della goligi i dau-pera per netture i derni; si ne diferca, de calcina (fi ficos de la companio de la companio de la companio de la companio della goligi i da companio della co

el Tintori fe ne fervono; rende la tintura chiara, viva, e f

durevole.

L'Allume di Zucchero, chiamato in latino Aliames Sucariame è una comporizione fatta coll' Aliume di rocca, di chiare di proc, e dell'Acqui no rofa cotte inferiore i prosibilitati di patta, ia quale fi forma, mentre ancora è calda, in piccioli pani di Zucchero groffo come il politer; che s'induratora raffreddandof; Si adopera per li belletti, il fino pone vica dalla fin fine di prosibilitati di proporti dell'articologi. se dalla fua figura .

rimmen catinum è la cenere del Kali calcinara, ò la ce-nere tartarola ò qualche altra cenere, ò fale alkali cavato da vegetabili; chiamati Catinum perché fi difecca in un piaeto, ò in una feudella.

#### Alumen plumeum verum.

A Lumen plumeum.
Alumen trichtes. Diosc. Plinij.

Flor diaminis. E'un fale minerale formato in picciola Pianta alta due, ò E un tate minerate tormaton in piecciola Planta alta due, o 6 tre dire, composta d'un gran numero di vaspe, fial dirite; - bianchiffime, criffalline, rifipiendenti, medie le une perifo-alle altre in cetto ciliodrico, ma che faccimente il feparano, forbenure da una radice groffa come una nocciuola meno bianca della fia Planta. Quest'il Allune fi crora in Egitto, in Macedonia, nell'Ifole di Sarpiegna, e di Melo; la fica origine viene da un liquore bianco, alluminoso della terra : il quale trovandofi naturalmente radunato in certi luor il quale trovancom naturazimente rasiunato in peru soggia-comodi, è ben dipolit vià congelia popo a poco, vi fi fa crifitallino, e vi fi alza in maniera, che pure pieteolo qua ve-grazione, che una crifitallizzazione. Quelo vero Alleme fi ficiogli in bocca, cel ha un guifo doloc, ed afringente ; fimile a quello del fale di Statuno, ma mono forte.

E decertivo, ed attringente, proprio per istabilire i denti per le ulcere della gola, e della bocca, adoperato in gargarii mo; per li pizzicori; per levare, à moderare l'odore, che viene dal fudore delle afcelle, ede piedi, disfatto nell'acqua viene daj isaore deste atcnie, e de posti, distatto nell'acqua di marata e d'applicate o con un puno lino filla parte. Quell'Altume èl l'vero; ma e rarillimo; non iene urora, che negli S'assioli de Corolfi; quello, che ha quello oome comunemente, e che li truova perifo à tusti D'ooghieri, e un fipzic di Talco pienodi fila, 'carraslible, fimile aila pewas Deze ell Tatos prendi filst, \*transhite, famire sitt pe-tre d'Amiano, mo moto pub ficciolo, di colorizono: rend Amiano, mo moto pub ficciolo, di colorizono: non fil di nell'acqua, come fil itvera Allorez, la cidentan-ne ne l'adficie; imprecede non ribanoma, se di continua at fineso continuto; None ha hell Sole rifacto da la Spec-cioni con a superiori del sole del solo se del solo se-cioni Chimello filmono ferrire di Roppino pel fineso della la cerna, na quelho froprino il intenza ferelo, monore piazco-qua a quello froprino il minesta filmone per si perio-gina atta, gli cile ripriscovi entra sindificialmente, Si rimo-dia a quellomale lo spando la parre con plea, percile iliqua-tivato del superiori del si solo del si perio-tano. Il composiziono della si ma fine alle fizicio di tente cile composiziono contili suna in fine alle fizicio. punte, che compongono quella penna matta.

'/human plumeum, perche quella spenna d'Allume raffomiglia in certo modo alle frangie d'una penna.

Ahmen feifile; perché queit Allume é facile a tagliarfi. e a dividerfi. Flis . Iliminis , perché quello vero Allume per la fua figu-ra , per la fua purita , e per la fua bellezza raflomiglia ad un fiore.

Alumen trichites, quali capillate; perché le parti di quell Allume fono fortili come i capelli .

#### Alyfon ,

A Lefte incesses magracum harms. P. Tournef, five Théafigs masserum harms. I. B. E una Planta, le cui fossi eficio bistiumphe. bianche principalmente abbasilio, raviel as tutor. I from full reprose qualita illustrata duo piede de obre di corret, abort full reprose qualita illustrata duo piede de obre di corretta del P. Pournef. ta molto. Alligna ne' luoghi montani .

E'ftimata apericira, e propria contra la rabbia. é filmata buona contra la rabbia.

#### Amarantines

Merenthus. Matth. perous. Cam, A Maranthus Mutth parvar Cam, Ameranthus Vinigeris Tab. Ameranthus Vinigeris Gel. Hort. Ameranthus communisminer. Eid. Col. Ameranthus Specatus Eift. Flux ameris Gettm.

Ameranibus puspureus. Fuch. Tur. Ameranibus fempliti panicula. C.B. Ameranibus anyafifolius. Lugd. Circaa. Traf. In Italiano Amaranto.

E'una Pianta bella , e dijetteyole alia vifta ; Getta un fis-Lutal ranch beau, e enjectoryle saw vitar, vertu un march beau, e enjectoryle saw vitar, vertu un march balla letza d'un piede, e marzo, ò di due piedi, di color fimule al porporano; le fue foglie fono fatre cone quelle della Biscola, ma più aguzza, e prù unite, d'un verde bano, rofficcie nell'ettermità, d'un gulto infipi do; i fluoi fiori fono belli di color di fazziatro, dipoliti fibiga; opnuso fono belli di color di icariatro, deporti in 1943 i sprumo del qualie compolo di molte foglie ordinare in gro le une prello all'altre. Formati nel loro metro un percollo frutto membranolo, che ha ia figura di una fazzoli, e s'apre a metacone una ficatola da faponette. Chiude quello frutto alcuni piccioli femi quafi rocondi , netti , uniti , neri , e rilucenti. La fua radice e groffa , piena di fugo , come quella della Bierola d'un roffo bianchiccio; Coltivali ne Giardini Molte fono le fue fpezie.

Ella umerra , rinfreiça , unifice infieme . E propria per fermare , o moderare le perdite del fangue , prefa io decozione; ma la Medicina pon se ne serve amerantous viene dalle parole Greche & to, fiore, e pagarire; diventa vizzo, e dalla particella privaciva a come chi diccile un fiore, che non diventa vizzo.

#### Ambare.

A Mhere Indica. Garc. Acoft. Traff

Arber Indica , faliji jaglandis , frudus micis magnitus m. C. B. E un Alberto dell'Indie, strande, e groffo, ic cui foglia E un Alberto dell'Indie, strande, e groffo, ic cui foglia E un Alberto dell'Indieno, l'Eus des rispo piccoli, i lasarchi; il filo rispo dell'Indieno. I fuso des rispo piccoli, stancchi; il filo rispo piccoli, stancchi; il filo rispo piccoli, stancchi i glia rispo piccoli piccoli

Riveglia l'apperiec; precipita la bile.

E flato chiamato quell'Albero 'mbare pel buon odore
del fuo frutto, come chi diceffe Albero, che ha odore d' Ambra .

#### Ambia.

A Mhia. Monard.

E un birume liquido, giallo, il cui odore raffivniglia a quello del Tacomahara. Elce da una Fontana fituata ne concorni del Mare nell'Indie. E rifolutivo, fortificante, raddolciente; guarifee dalle volatiche, dalla rogna, fi ado-pera per gli umori freddi; ha le medefime proprietà, che hanno le gomme di Caragna, e di Tacamahata.

#### Ambra.

A Mêsu grifee.

A subsurant grifenne.

A subsurant grifenne.

E wan maeria pratició, focca, dura quali come la pietra, leggiera, opaca, biga, odorara; che frittora in peztid differente profettez galleggare follo equa in diverfi hoghi dell'Occesso, come verio le (piaggie di Moléveita; q

di Moléveita; q

di Moléveita; q

di Moléveita; q

1

di Russa, e particolarmente sulle rive del Mare d'India. Ve ne sono pezzi d'una prodigiosa grossezza, e dicesi, che nell'anno 1694, ne su portato uno in Irlanda, il quale pesava 182. libère.

I Natural from final di dieretti opinione full forigine. « Il attende full fromite. « Gili sur seglicino, for fina sun fichione fun final such last metal full fromite. Gili sur seglicino, for final such final sun final sun final sun final sun final sun forigine full sun final sun final

quanto balta per effere perfezionara. In fecondo luego fono flati talvolta pefcari groß pezzi d' Ambra, ne'quali fono flati trovazi nel mezzo della loco foflanta, rompendoli, favi di cera, e di mele, perché non erano arrivati al una inerza perfezione.

no arrival la tila inter-priezione.

firma i monale priezione.

firma i monale del vario una foldanta denia, fimile al rinoi.

Des fegilires il Amira, che sia necra, fecco, jaggera.

Des fegilires il Amira, che sia necra, fecco, jaggera i proportite, l'alogna fastica da parre quella, ch' evinda, mollo, e iproca i ha molto fossi bi aliasso, cel un peco di sile volutie;

proca i ha molto fossi della con perio di fate volutie;

non ha molto fossi, sinchità di en media, una quando è ri
cipi si mercianno, e si dilassao in maniera, chella rende una

decre toa visilinoi, soloctiono, e tindinamente gazzo. Chila-

soore toxylatimo, societimilo, e minitamiente giaro. Canamial, indica ciarritta, perché la su colorei (cierce: Fortifica il cervello, il coure, lo ftomico, mette dell'allegeraz, provoca il ileme, refile al veleno, la dolo fie da mezzo giazo fino a quettro grani. Vien adoperata ne profim per gil (domni. Eccita vapora) alle Femnium. Trovasi cairotta prefilo a i Droghieri un Ambra blanca, roce difference dal Amura b lasa non folimmente nel colore;

che é différence daif. Amora biga non folamente nel colore, na perche è meno tètre. Serve per li medefini ni. Trovati ancora un Ambra nera, che non è in ufo in Medicina, mn è adoperato da i Profumieri. Ambra édun nome Arabo. Chiamph in Greco àpatas

## Ambrolia.

A Mbrofia Dod. Pit. Tournes. Ambrofia sativa bottensis. Lob. Ambrofia maritima. C.B. Ambrofia quibassam. I.B. Cangra Hippocratis. Ant.

Artikungia muncinan. Edd. Herba royale, Cadi. In Italiano Ambrolis. B'una Pantat, che getta un loi fulto all'alternat circu un Pantat, che getta un loi fulto all'alternat du Artofedebete, c'elf divide in molei rama informa d'un Artofedeche de la companio del la compani

ve, ed im quito aromat co un poco amaro, ma grato. Coltivafi quella Pianta ne Gardanii, ha m fe molt olio efaltato, poco fale, spoca flectuma. Ella rallegra il cuore, e'i cervello; ferma le fluffioni; sifolve, fortifica: fi adopta efternamente, ed internamente. Amérofia a fisème, cibus, & Geo, Deus, come chi dicete (blo de fil De ; imperocché credevati una volta, che gli Dei fi nodriffico d'Ambrofia.

#### Amethyftus .

A Methyllur, in Italiano Ametifia; è una pietra preziofia, dura bella, rilucente: trasparente: di cui mote fono le fezzie; è une fono bianche, le aire rolfe, le alevaletre. Ella viene dall'Inde. Si pretende, che difenda dall' imbriachezza, portana al dito, ò macinata, e prezia per boc-

ca; ma quefte virtà fono immaginarie. E propria per fermare i corfi di ventre, e per afforbire gli acidi, che fono in troppo gran quantità nello flomaco, come fanno le altre materie alcaliche.

anno le autre materie aicaische.

Amerbyfus ab a privativo & µ1000, vinum, autebrictas,
perché quelta pietra, per quello fi dice, daiende dall'imbriachezza.

#### Amiantus.

A Mantus e Mofern e Melfer Lepte ; in Lainano Amine A to de man pietra o una materia minerale ; fectar di Talco, che trafforniglia così bene alli Adasser planenso e dinario, che moli bianno canditi rila une collattra; recetedo, che totte una medetima colia. Si titrova in due forme affai diferenti; imprevenche i mai e niti, fimile a quelle dell' Melferenti imprevenche i mai e niti, fimile a quelle dell' Melferenti imprevenche i mai e niti, fimile a quelle dell' Melferenti imprevenche i mai e niti in pietra betta, o hereccia, dura, ma che è didasa fetto il marchi betta, o hereccia, dura, ma che è didasa fetto il marchi.

dum, ma che fi dilata fotto il marcilo.
Gli Antichi filavano il Amianco, e ne faccuvano cele incombultibili, le quali frà gli altri ufi fervivano a ravvolgere
i Corpi m eti, che volevano abbruciare per confervarne le
centri. Corpi fi abbruciavano, e la rela relava intera. L'Amianto fi titova verfo i Pirenei, ne l'uoghi, donde fi cavane
te ostre.

Sever cutofità il metterà l'Amianto nei finco, le fie fila più fortili fi abbrutloittamo, e il disfaranzo, pas il inscoordinato non farà alcuna impedione nel returno, pas il succoordinato non farà alcuna impedione nel returno dello si rai ci vuole un calor più forte per penerary. Se fi efipora al Solecol metao dello Specchio utborio, ella fi metterà fishire in infusione, e fene farà un vetro.

in Insufacoce, e ten etará un vetro.

Srittova dell'Amianto notella Valle di Campan à l'Pirenoti, crecke à quilà di Panta ne l'uoghi, donde fi cava il Marmo fino all'altecta di circa due pied. Questa maetria e bianca, risocente, argantina probeffere macerata come di Ca, nape; Se ne cava una fepteti di floopa lunga, l'icia al tatto,
, più bella ancora, e più bianca, che per l'addiettro, e che re
fille al fisco:

Inite al 100co. Se ne (epara altreal una poraisore, la più materiale, la più corta, la meno rilucente, e la men hella, che raffomiglia moleo al costone. Posfono filarti queste floppe, e far tele incombustibili, più ò meno bette, secondo la parcità della materia, che y è stata impiegata. Si adopteral Amianto in akunti rimed). Si crede, che resessione del materia, che y è stata impiegata.

Si adopera l'Amianto in akuni rimed). Si crede, che resin da al veleno, che risini dalla rogna, e che fia deterfivo; in ionon ctedo, che abbia alcuna virtà.

"Aniantus Grace apiantus, sh a privativo, & palmo, contamino; perché quella pietra non calterata dal fuoco.

Amianta Grace duiarem, as a privativo, & uldrucontemno; perch questo piera non dalerata dal fuoco. Atheston, Athesto, idas, invasinguishis ab a privativo, disrumi. Entingue; perche questa materia relta nel faoco come ultinta, e non si accende.

#### Ammi.

A Most, vol four a assesse; effene minoso, quali recondo, confirma parameter para di fabita, bajto, icero, di guido, nell'ammenta para di fabita, bajto, icero, di guido, nell'ammenta parameter par

#### TRATTATO UNIVERSALE

Des (ceglierfi il seme d' Amout il più recense . Il più nodri-Leen regourn liteme d'Ammi ii più recente, il più nodri-te, ii più netto, ji più dotroso, di na gulto na poccamano. Ha in le molt disc efalizzo, e moire fair volatile. E'inciúvo, aperiuvo, iliterico, carmiariro, gefalico; refulle al veleno; e uno de quatro piccioli femicaldi. Ammi di super arten. Chetho nome d'incodano a gefta Piaota pel fio femo, che raffomiglia à grani di fabbia.

#### Ammites .

A Master, five Assessment, é ma pietra fabbicocció, che introvers di diferente giorifezza, improceche e en tilli, clare como e di diferente giorifezza, improceche e en tilli, clare como como i, ante como femia, i parsere i, dei miglio Quelle pictule pietre en filomiginao alla suora di police. Si coltantato le sue Carchiore, a batte Rassere L'Olle, che comitato de la concentrato e sue Carchiore, a batte Rassere L'Olle, che commo del processo del como como concentrato e suora concentrato e concentrato e

Ammites ex Lung, arena, perché quella pietra e fabbio-

### Ammochrylus.

A Moschrifus è una pietra talvolta affai dura, ma che p l'ordinario si spolverizza frà le dica come in sabbia. fuo colore è ora rollo, ora giallo, melcolato di frammenti di talco di color d'oro, in maniera che fi direbbe, che vi foffe dentro della polvere d'oro. Teorafi questa pietra nella Bosmmia, ed in molti altri luoghi; non ferve, che perme fulla carta feritta. Ammedinfus, dune, arena, & zwois, aurum; come chi dicelle labbia d'oro.

#### Ammoniacum Gummi.

Mmeniacam Gammi , vel Gummi hammeniacum, five A Mmeniecam Gammi, pel Gammi nammeniecum, per Gatta Ammoniaca, el una Gomma gialliccia al di fuori, bianca al di dentro, d'un odore ingrato, fimile a quello del Gallanum, d'un guño, che ha dell'amato; stilla in lagrime bianche da rami, e dalla radice, inc. fi da una spezie di Ferule chiamata in latino Fe-a-la ...mmonifera , che regna abbondantemente nelle sabbie della Libra, e principalmente ne concorni del luogo, dori era una volta il Tempio, e l'Oracolo di Giove Ammone. Alcuni chiamano quella Pianca Metapiosi di para, sease, & eer, foramen; perch è affai porofa.

La migliore Gomma Ammoniaca è in belle lagrime, nette,

figurate come quelle dell'olibaso, fecche, bianche, fragili, che s'ammollicono al fuoco, che fi riducono facilmente in polvere bianca, d'un gufto un poco amaro, d'un odore difpiacevole.

Se ne vendealtresi preffo a' Droghieri, in mafta, ma è carica di molei grani dell' Albero, e d'alere impurirà. Que-tta a'imprega negli empiaftri. Convien scegliere la più e zanca di lagrime, e la meno íporea. La Gomma Ammoniaca ha in fe molt'olio, e molto fa-

k effenziale, ò volațile, poca flemma, e poca terra Ella ammollifee, attenua, digerifee, sifolwe, è aperiti-va, e propria per le durezze della milza, del fegato, del mefenterio; leva le oftruzioni, provoca i mettrui alle Femmine; findopera efferiormente, ed interiormente smeniarum ab duute, arena, perché l'Albero, da cui questa Gomma aliigna ne luoghi di fabbla.

#### Amomum .

ftilla questa Gon

A Moment raction form. In Italiano Amenta. E mas cocco-la recorda, groffa, come un groffo grano d'ura, e dif-polto pariment in grappolo, di color bianchicco, fragile; che contiene grani porportin quasi quadri, unitei inferme in gi-mo, ma tutura in spiezard da picciole membrane affai feroli; d'un guito acro, e pizzicante; d'un odore affai penerranse. emeliano. In Italiano Amenia. E'usa cocc

Quefix coccola non ha coda, ma è unita, a come attaccata a moitre altre con un nervo lunghetto in forma di grappolo; dalle Indie grandi, per l'ordinario in coccole, ma di rado in grappoli. Nasce da un Arboscello, il cui legno è corto, rossicole, odorano, le faulte sono le como dorano. iccio, odorato, le foglie fono lunghette, firette, i fiori

Des feeglierfi l'Amomo il più recente, Il più groffo, affai pefante, e piero di grani ben nodriti, di color por porino, odo-rati, acri al gulto; convien levarne la coccola bianchiccia, che non è buona a cofa veruna, affin d'avere i grani puri, netti. Contengono questi grani molto fale volatile, ed olie

efaltato. L'Amono incide, digerifice, refifteal veleno, feaccia le ventefità, fortifica lo flormaco, dà appetito, e vigore, pro-voca i meltruj alle Fernmine.

Amamum quest ajunut , sen irreprebensibilis, & prafans. (de la Duquerie. ) Ogni volta, che si vede nelle Ricette Amamum racemosum, di cui effata fatta la deferzione; ma chiamanfi ancora Amonum molti altri piccioli frutti, come Amonum faljam, fes Pfat-dazmamam. Gef. Hort. Egli è un picciolo frutto nero, è una fecció dura fipura, profito come i grand di Ginepro, che na-feceda una Pareta chiamata giafaleria non fipurofa findia ni-gro. C. B. fre riber nigram. Dod. Non è in ufo in Medi-cina.

Amenum Plinii . E'un frutto rollo , grollo come una picciola ciriogia , che nafce da un Arbofcello affai comune ne Giardini , e nelle botteghe degli Speziali ; non è in ulo in Medicina .

Ciò, che gli Inglefi chiamano Amaman, e i Franceli pe-pe della Giamaica è il frutto del legno d'India, di cui farà parlato a fuo luogo. Il picciolo fructo, che gli Otandeli, e i Portogheli chia-mano danoman, e i Francchi pepe di Thevet, è rotondo, gruffo come il pepe, e talvolta più gruffo, rugofo, di color rofficcio; porta in una delle fue eftremità come una picciola corona, d'un odore, e d'un gusto di garofano, un pico acro, ed aromatico. Hà altresì la viriù del garofano. Non vi si trova fempre la fua picciola corona attacesta, perché fi fe-

trora tempre as sua picciosa corona artacetra, percine a se-para facilimente nel trasforeto.

Alcans lo chianasso picciolo Garónso rorondo. Se na rotoveta la defertisione nel ferondo Tono della Stosja delle Pasoredi Gio. B. ubin pag. 194. fetto il nome di assussana questandare adest Caraphilli. Nalice nell'I lode.

#### Ampelitis.

A Mpeleis, fre Pharmacitis. E'una terra affal bleuml-nofa, nera; fi fepara in feaglie, e fi riduce facilmente. In polvere ; fi cava da un luogo di pierre presto ad Alanson. Ven ha di due force, l'una tenera, e l'altra dura. Ha lo fe molto folfo, e fale; invecch'ondo firiduce in polvere da fe medefima: da effi fi cava il falnitro.

E'propia per ammazzare i vermi applicata ful ventre; tințe i capelli in nero.

Alcuni la chiamano Terra per la vite, perch'effendo ne

Vigneti, ammatza i vermi, che falirebbono fulle viti.
Chiamati Pharmacitis a papuasar, medicamentum, perché ferve di rimedio.

## Amphisbana,

A Mphishane, vel Amphicephalar. Æliani. Nicand. Plin.
I Ionfl. E'una specie di Serpente minuto, lungo circa un
piede, e mezzo, colla coda si corta, che difficilmente si dipiede, e mezzo, colla coda al corta, che difficilmente il di-dirigue dalla itarelta 4 donde viene, che moti Autori han-no dettro, che aveffe doppia faccia, una ad ogni effremità ¿ Il fuo colore è bianco, rilucerere, ferniano di macchie roffic-cie, le fue guancle fono al groffe, che nafcondono i fuo occhi ; il che lo fa credere cieco. Tovatá nell' libia di Lemaos. Il fon morfo è pericolofo; debboro farvifi i medefina simel; che a quello della Vipera; hà in se molto fale volatile, ed

La fua carne, il fuo fegato, il fuo cuore fono propri per rovocare il fudore; per ifcacciare i cartivi uniori per tra-pirazione; per refiftere al veleno; poffono propararii, come 6 fa nella Vipera,

Amphishena en apols, nerinque, & Bairo, gradior, perché suppostoche questo Serpente abbia una testa ad ogni effremità, e flato altresi creduto, che comincialfe a camminare, o firifciare ora da un capo, ora da un altro

Amphicephales. Ex supir, arringue, & sepane, capat, per-che el into creduto, che avelle una telta ad ogni eftremità.

#### Amurca.

Marea, in Italiano feccia d'olio, é la deposizione, che

fi fi a nel fondo del vaso, in cui é fatto messo l'osi d'ulivo nuovamente espectio per depurarlo. E' ammolliente, raddociente, risolutiva, properla per sedare il dolore di capo, applicata fulla fronte, per fermare le l'ussional.

Ammera viene dalla parsola greca sipaggà, che fignifica il modelimo.

#### Amygdala.

bariz, dalla Linguadoca, dalla Provenza, dalla Turrena; ma le più belle, e le più filmate di tutte fono quelle, che na-feono nel Contado Venaffino, prefio ad Avignone; debbono

effer larghe, e di color vivo.

La Mandorla dolce ha in fe molt olio, poco fale, e poca La Mandorla amara ha in se mote olio, più sale della dol-ce, poca stemma, perciò l'olio di Mandorla amara si con-ferva più senza diventar rancido, che l'olio di Mandorla

doice La Mandorla doice raddolcifce, ammollifce; é aperiti-va, pett-rale,ristorante; fi adopera nell'emultioni, a in molt'

altre preparazioni di Farmacia altre preparazioni di Farmacia.

La Mandorda manra detreffiva, ed aperitiva; fi precende, che impedifica la imbriachezza, fe fi mangia immediatamente prima di metterfi a bene difordinaramente modera il
dolore di capo, petta, ed applicata fulla fronte.

Antigola dillo e bajo en ajukto fisan quod poli virido para-

men nucleos scarificatos ofiendant , & in buileos debiscans, quas va; dunnas vocant. (De la Duquerie.

#### Amylum .

A Mykus, in Italiano Amido, è una materia fipremura
A distrumento per metro dell'acqua comuse, a siecetta.
Per preparati a manodificati frumento, nicitando, che
a manodificati frumento, nicitando, che
a distrumento il acqua; i nodi ordeno dall'acqua fi pedia
bale, distrumento di acqua; i nodi ordeno dall'acqua fi pedia
bale, distrumento di acqua; i nodi ordeno dall'acqua fi pedia
bale, distrumento di acqua di acqu

di fale effontaise.

E pertonle, condenfi, e raddockife le fierrôch acre, che calano dal cervello. E poprio per le malattic deglio cochi. L'Amito la hade della polere, che ferreper li capili.

L'Amito la hade della polere, che ferreper li capili.

L'Amito la hade della polere, che ferreper li capili.

L'Amito la hade della polere, che ferreper li capili.

L'Amito la hade della polere, che reconstruit avanta finche abbia una confillenza di colla sella consideration confilenza di colla alla consideration consideration.

Tamin del l'attat un colore più vivo, far ti metode-ta un poco d'Almito, fica-radio l'amito, fica-radi

#### Anacampferos:

A Nacampferer; vulge Feberraffe. I. B. Pit. Tournet. Telephium vulgere. C. B. Telephium atternm, for Crafinla. Dod. Confedum atternm. Diofe. Col.

Screfularia media, vel tertia. Brant.

Feberia Matt.

Federate Matt.
Activations offere are. Cord. in Diofe.
Activation offere are. Cord. in Diofe.
Activation of the Activation. Activation of the Activation. Activation of the Activation. Activation of the Activati gutto inligido, e viticnicio. Naferono í fuol fiori nelle cime dei vitti li grofin mazerti, equali in parafole, di color bianco, o ò porporino; cislebetano del'uoi fiori ha cinque fegile dipo-fici in rafa; a i quali cadusi fucocio un franto compotto di molte gualine radunate infireme in quifa di terfa, e ripiene di femi minute. La fas nafece de janduolada, o formaza di mol-rit navroccini bianchi, infigiri al qualib. Regna questa Pianta ne legisli motto, i, affoti, ombroti, ha in e mott folto, e mol-no legisli motto, i, affoti, ombroti, ha in e mott folto, e molta flemma, pocofale.

E'urnettante, rinfrescante, risolutiva, detersiva, vulne-raria, consolidante propria per l'ernie, e per levare le mac-chie dalla pelle.

#### Anacardium .

Una spezie di fava, o verero un frutto groffo, come una picciola caftagna, di figura in cerco modo del cuore di un Uccello, dono de viene il filo nome, i di colo nero, rincente, con una Mandoria bianca. Nafee da un Albero dell'Indie, le cui foglic fono quafi roconde, e i frutti fono baccelli, fimili a quelli delle notre groffe fave. Contiene per l'ordinario ciaffono. cheduno due Anacarde.

chedumo due Anacasec.

Debbono (régilerii le Anacarde novelle, groffe, ben nodrie
te, contemposo molt olio, e molto falle,
Rarefanno, e purgano la pitutia; (nos réfolutive; ricreano il cervello, fortificano la memoria, prefe in decosione.

Anacardum à saplia, Cer; perché questo frutto ha la figura d'un picciolo cuore.

#### Anavallis.

A Nagellis. E'una Pianta, di cui molte fono le spezie ma non parierò chedella comune, ch'e in uso nella Medici-na. Se ne sanno due spezie, l'una maschio, e l'altra spumina, na. Se ne fannodus (pezie, l'una mafchio, e l'altra femmina, la prima Spettie Chiamatz Anagallit mar. Dod. Anagallit fante C. B. Pit. Tournel, Anagallit fantes plant. C. B. Pit. Tournel, Certuru Cratros. Theophe. & Nicandri. Ang. E una Pianta, che getta molti piecioli futil teneri, diffeti angli de l'altra de l'altra

E' una Planca , che getta moitt piecciol fuitt treest, attifest a etra; a ice fielgie from piecciole, quali ronode, en melle a due cours due lungo i fuit, d'un guito acro, cé amaro. J acombo de combo de acro combo de la combo del la combo de la combo del la combo de la brofa.

L'Anagallis femmina è chiamata Anagallis famina Dod. Anagallis terrefiris famina Thal.

Angallis terrifit; jamma. Thal.
Angallis pheniteta; jalis mapiterbus qui adverjo quavernit Rani Jimpos. Pit. Tournef.
Angallis caratias fore. C. B.
Angallis caratias fore.
E differente dalla precedente nelle figile, che finno più
grandis, e nel coloredel fun fore, chè turchino, à talvolta
bianco, mad Irado.

L'una, e l'altra spezie nasce ne campi, ne Vigneti, ne Giardini; ha una medesima virtà; ha in se moleo iale, olio, e flemma moderazamente.

L'Angalls e deterfiva, vulneraria, e propria contra il morfodel Canerabbiolo, prefa interiormente, ed applicata esteriormente.

#### Anagyris.

#### A Naggris fatida. C. B. Pit. Tourtel. Anagyris . Dod

Acepen. Dioic E'un Arboicello affai folto di rami, la cui fcorza è verde bruna; il legno giulliccio, ò pallido; le foglie ordinate a tre a trè, bislunghe, aguzze, verdi al di fopra, bianchiccie al di fotto, d'un odor così forte, e puzzolente, principalmen-te quando fi peftano, che fa male alla teffa. I fuoi fiori te quando fi pettano, che la male alta tetta: 1 1000 most fono gialli, e fimili a quelli della ginefira; fono feguiti da baccelli lunghi un dito, fimili a quelli de taginoli, cartila-ginofi. Clafacheluno contiene trè, do quatro femi groffi come le nofire più picciole fave, formati a guiti di piccioli trea, bianchi (ul principio, poi porporini), e finalmenee, quando fono affatto mateuri, marchini serioti. Alligna quell' Alberone preficaldi.

La fua foglia è rifolutiva ; il fuo feme è vomitivo.

#### Ananas.

A Nanas Acosta. Nanas Thevetl, Japana Oviedl.
E'un bel listimo strutto dell'Indie Ovientali, che nasce da una Pianta, fimile in figura, e in grandezza a quella de postri Carctofi; Il fuo fiore ha una fola toglia formata in imbuto, e tagliata in tré parti. Quelto frutto è ornato nella fua eftremiti in alto d'una picciola corona, e d'un mazzerto di foglie roffe come il fuoco; la fua feorza ha feaglie fimili a quelle della pina; ma fi fepara come quella del popore. La fua polpa è fibrofa, ma fi feioglie tetra in acqua, mella in boc-ca con un gufto dilicato di Peica, di Cotogno, è d'Uva mos-

Escedalle scaplie di quefto frutto, prima che fia maturo un preciolo fiore perporino, che diventa vizzo, e cade secondo, che il frutto fi ta groffo. Tre fono le ipezie d'Ananas .

Il primo è chiamato

Anmas Acoftz. I.B Anenas aculeatus fruitu evato, carne albida Pinm. Pit. Tournef.

Cardens Brafilanus, folits alses. C. B.
Nasa frudus, foe Japana. Lugd.
Ha qualche volta otto, òdieci diza di diametro, e quindici, ò iedici diza di lunghezza; in fua foorza divien gialla, quando matura, ma la fua poipa è bianca, e fibrotia ; fipar-ge un odore maturi gliofo, fimile a quello de notiri cotogni, ma più foave. Benche fia più bello, e più groffo degli altri, il fuoguifo non è coi eccellente; lega i denni, e fa uticir fiague dalle gengive. Il fecondo Ananas è chiamaro

Ananas aculentus, frudu peramidato, carne aurea. Pie La fua figura è piramidale, e appreffo poco, fimile a quel-

la d'un pane di succhero, ha le foglie un poco più l'ample, e più figere del primo; e non divensa tanto giallo. Il foo gutto è misliore; ma fi such' egil ufcir fangue dalle gengive.

Il terso è chiamato

Ananas non aculeatus Pitta didus. Plum Pit. Tournef.
E'ilpiù eccellence di tutti, benché fia il più picciolo, ha
l'odore, e'l guito della Mela, chiamata in Francese de Re-

nette; non aliega i denti.
La corona, che l'Anassas porta fulla tefta, d'un picciolo Aнана, che crefce a poco a poco, e gli fuccede, quando cade, conte un Figliuolo fuccede a fuo Padre. Vi fono ancora altri rampolli fotto il frutto, ed eziandio futto il fufto; i quali roducono degli Amenar, in affal minor tempo di quello, che producono degli Anessa; in attai minor tempo as quesao; e ferve di corona; ma non fono così belli. Si foreme dalli Anessa il fugo, e fe ne fa un vino eccellen che va le quafi al pari della Maivafia, e che imbrisca.

E' proprio per fortificare il cuore, per rifregliare gli spiriti

addormentati . Ferma le naulce, promove l'orina : Le Femmine gravide fe ne attengono, perche le farebbe abortire.

Si confettanogli Anana, e fi spediscono per tutto. Quefla confettura e propria per riivegliare il calor naturale.

A Nas; in Italiano Aniera; è un Uccello affal noto, e amfaio; imperocche vive in terra, ed in acqua. Due fono le fue spezie generali; l'Aniera domestica, e l'Aniera falvatica; la prima è chiamata, ò volgarmente fopramomina-ta fguatzatrice, perchè fi voltola ne luoghi fangoli, ne Rufcelli, fullerivedegli Stagni, e de Maraffi; s'alza poco da terra; cammina lentamente; ma nuota celeremente. L'altra defoprannominata (alvatica, perché va à cercarente. L'atra defoprannominata (alvatica, perché va à cercare nodrimento ne bofehi. Và il Verno in truppa con altre Anjtre, e vola verfo i Fiumi, fu gli Stagni, chiamafi allora Uccello di Fiume.

Ven'ha di molte/pezie; ma l'ultima è la migliore, e la più flimata di tutte; la fua carne è rofficcia, bruna, molto più faporica di quella dell'altra. Ha altresi molto più fale volatile. L'Anitra fa le uova un poco più groffe, di quelle di Galli-na, e buone egualmente a mangiare, il loro gufcio é un poco più groffo. Se é itato datoon uovo di Anitra, per covare ad una Gallina; aperto che faa l'uovo, e che l'Uccelletto fia in iffato di camminare, dà del travaglio alla Gallina : imperocché egli corre fenza fua licenza nell'acqua, per nuotare, e fguazzarii; e ficcome ella non può feguitario, così é obbliga-

ta a ftarfene fulla riva, dove lo chiama con tenerezza, e geet a flariene fullariva, dove lo chiama con teorerzas, e ge-mendoalla fian foggia, como fer forfe un figlioto perduco. L'Anitra mangua del pane, de' rofpi, delle rane, ed altri infetti; e naturalmente affai golofa; e ben fpeffo crittetta à rigestrare ciò, che la prefedi più. La carnet ei questi Uccello e un poco mafficcia, pefante, e nodrifte molto, ma non è af-fai fariba dimensi. fai facile a digerirli

Si applica l'Anitra immediatamente dopo averla aperta vi-va, ful renere per la colica ventofa; il fuo fegato è filmato buono, per fermare il fluffo epatico. Il fuo graffo è ammolliente, raddolciente, e rifolutivo. Anas in Greco sera a sie, nate, perche l'Anitra e un Uc-

ello, che nuota.

#### Anatron .

A Natron, five Natron; è un fale cavato dall'acqua del Nilo in Egitto per cristallitzazione, ò evaporazione; larà forse il Nitro degli antichi; se ne trova di rado. E' un poco acro al guño, ed alcalico

Convien (ceglierio in maffa bianca, come cristallizzato) Catavieli registiro in insantonica, conte ermanizator, perinte, dispusibo di fale ordinario, ma di certiro odore, che facilimente i umetti all'aria. Le Lavandaje l'adoperavano aorea i olina, per imbianzare i loro panni lini. Se ne fervivano alereni i Maccella per infale per la lavano ambie anni problèto il portareni i Fazacia, il che l'ha rendato molei anni problèto il portareni i Fazacia, il che l'ha rendato affairzo. E'affaiaperitivo prefo per bocca; decrepe, difec-ca, applicato efferiormente, refife alla cancrena; Ne entra nella composizione della pietra di Crallus, ma come non fi trova, fe fifriolitzatice il fale di verro.

trova, y ghiototrunce sitate di vero.

V haaltenii / America intifitate, che chiamafi in latino
Americani fallitium, si compone con dicci parti di fallitiro.

quattro parti di chicina viva, tre parti di fall comme, do
parti di falle di rocca, e dece parti di virinolo; si (ciogli tentonel rino; si fa bollire la disfonzione; si cola, e si fa (vaporare in confiftença di fak

Viene adoperato come Il Barace per purificare I Metalli, e per menterli in infusione.

#### Anchu fa .

A Nobula . Gel. Hort.
Anchula puniceis floribus . C. B.
Anchula Menspelliana . I. B.

Anchej aban pulluar. 1. B.
Anchej amber, fun Alchieden, vel Onschler. Ad.
Baylej rubre, fun Alchieden, vel Onschler. Ad.
Baylej rubre, vel Anchej a. 1.00.
Baylej rubre, vel Anchej a viljanier. Pit. Tournef.
E una Planta, che getta molti fulti alli alectza di circa un piede, c fi curra reno la terra; le fue foglje fono funili a qualic della Bayloffa silvatica, hunghe, piene di peli ru-

vidi ; i fuoi fiori nafcono nelle fommità de rami ; fono fatti i in imbuto, a padiglione tagliato, di color porporino. Paf-fato quefto fore, compariscono in fuo luogo nel calice, che s'allarga, semi, che hanno la figura della testa d'una Vipera, di color di cenere; la fua radice è groffa come il pollice, rof-fa nella fua feorza; bianchiecia verfo l'occhio. Nafee quefta Pianca in Linguadoca, in Provenza, ne leoghi fabbionofi; fiecca la fua radice al Sole, e fi manda a Droghieri, che la fipacciano. Convinen fecelieria fecerata di frefeo che un poco a incorvi, di color affai roffo efteriormente, blanco interiormente, e che lafei un bel colore vermiglio, quando fi ftrop-piccia full'unghia. Servea dare nna tintura roffa all'unguenpeccia soul ungina. Servea dare max tintura rofta all'unguen-toroiato, al lieponnate, alla cera, all'olio, meffavidentro; ma tutta la fua tintura viene dalla fua forza; il di dentro non ne da verura; ha in se molo 'olio, e poco dale. La radice d'aschafia e altringente, ferma il corfodi ventre prefa in decozione; fi adopera elleriormente per detergere, e leccate le vecchie ulcere.

Gi vien talvolta recata dal Levante una spezie d'Anchufa, chiamata Anchufa di Costantinopoli. E'una sorra di radice chiamata antosija ai Cottantinopoli. E. una forra di radec grande quafi, e groffa come il braccio, ma d'una figura par-ticolate; imperocche raffembra una unione di gran foglic at-tortigliate come il Tabacco fatto in falficeia, di colori diffe-tortigliate come il Tabacco fatto in falficeia, di colori differenti, de quali i principali fono un roffo feuro, e un belliffi ano violetto; apparifice in alto di quefta radice una forta di muffa bianca, che ha del turchino. Trovasi nel mezzo un muna otanca, cose na que turcuisto. I royan est ineaso un occhio, ch'e una picciola feorza fostile, fatta in roeoloco-me la cannella d'un bei roffo al di fuori, e bianca al di dentro. Questa radice probabilmence è artifiziale. Ma commque fi fia, ella rende una tintura più bella ancora della nostra.

#### Anda.

A Nda. G. Pifon. è nn Alberodel Brafile, il cui legno è fingnico, è e legière; la foglia lunghetta, nervofa, aguzza; il fiorgrande, e giallo; il fior fratro è una noccègia, la quale chinde in due feorze due ghiande, che hanno il gutto delle cattagne.

Dicefi che fieno purgative, e un poco emetiche; se ne pi-gliano due, ò erè alla dose. Si spreme da queste ghiande un

olio, con cui fi ungono imembri. La feorza del frutto e flimata propria per fermate il corfo di ventre. Gettata negli flagni fa morire il pefce.

#### Andira Arber.

Ndira, five Angelon. G. Pifon. è un Albero del Brafile, A Naira, five Angeign. G. Piton. e un Ausero dei Isranic, il cui legno è duro, e proprio per li Vafcelli; la fua fcor-za è di color di cenere; le fue foglie tono fimili a quelle del Lauas a discolor di cenercie nei toglici tono timuiti a quetti dettata-no, ma più picticole; produce bottomi nericci, s'onderesco-no molti fiori unhi inferene, odorati, di led calore porpori-no, e celefre; il fino frutro ba la giora, e la grofferza d'un un voro vende fall principio, ma che a poco a poco divenna ne-ro, o di la come un accentrara in ma delle fice parti d'un guito-ro, o fina come un accentrara in ma delle fice parti d'un guito-no, o una ma ndorita piallice da d'un cattrogueto, che ha dell'amaro con qualche affrizione.

Si riduce in polvere questo nocciolo, e sene sa prendere per il vermi, ma bisogna, che sia sotto nno scropolo, perche si di-ce, che si cambierebbe in veleno ogni volta, che se me desse

roppo.

La foorza, Illiegno, e T frutto di quefl' Albero fono amari come l'Aloè, e di n ciò è differenceda un altro Andria, fimile in cueto fior che nel guifo, ch' egli ha infippido. Le befile
falvatiche mangiano del fuo frutto, e a' ingrafiano.

#### Andira animal.

A Nêtre; fire Anthreguese. G. Pifon fono fiecie di Pi-pireli del Braille, de quali juò grandi quagaliano i nodi ribrita del malle, de quali più grandi quagaliano i circiferina, a corpo curro, eficono mal prima terra sicreferina, a corpo curro, piece più di colore di con ali fino limphe più di merzo piede; il her colore di toro, almo concede larghe; i deventi bianchi, i fino pie-riere, hannol concede larghe, i deventi bianchi, i fino pie-riero odento que finera abiantali, e aericciazio di fingue, gi-con dieno qui finera abiantali, e aericciazio di fingue, gi-

gli colgono; alcuni di loro fono pericolofi, perché s' intro-ducono la notre ne letti, ed aprono così fottilmente le vene de piedi di quelli, che vi fon coricati, che non fe n'accorgono che dal fangue, che fcorre nel letto, e che durafi fatica a

Gli Abicanti del Paese metrono la lingua, e l'enore di quest'animale frà i veleni .

#### Androface.

A Male alors - Matth. Che Hill 1 B.

A Male alors - Matth. Che Hill 1 B.
Adding to signs i legible amos. Fig. Toront.

A Male alors - Matth. Che Hill 1 B.
Adding to signs i legible amos. Fig. Toront.

Grant - Male alors - Male E'aperitiva, propria per l'idroplisa, per le risenzioni d'

orina , e per la gora . Androface quafi art și anu vepura , hidropi , e podagra uti-

#### Androfamum.

A Natrofamum Dod.
Androfamum maximum fruitsfens . C. B.
Clymenum . Ang. Gef.

Siciliana, alits Ciciliana, vel Androfamum. I.B.

Skiliana, Gel. Hor. Herba Skiliana Tab.

E una Pianza, che greut mobilità il il altraza di listo, ¿ per polici, profigoriari, remoto di, peopie, ci duri pianziprobelli, roffespiani, remoto di, peopie, ci finali a quide color recite, e huma contra compte, i finali a qui dell'
Reprintare, ma rej. o cuntro mobile, i finali a qui dell'
Reprintare, ma rej. o cuntro mobilità con contra c E'una Pianta, che getta molti fusti all'altezza di due, ò sefemi minnti, e bruni; la fua radice è lunga, legnofa; tutte le parti di questa Pianta hanno un gusto refinolo; altutte le parti di questa. Pianea hanno un gusto refinolo; al-ligna nell'itolo; ne Giantini; è differente dall' Réparieum, e dall' Aforem nell'effer fota di ramicome un Arbofcello; bai nel molto logi, alic, e flemma moderatamene. Chiamati resolous, perché fi crede propria per tutte le maiatre. E aportiva, vulneraria, risolutiva, propria per la pietra, per lifacciari vermi; per refiltere alla maligni-ti, e per licantine la rabbia. Si adopera efferiormente, ed in-

errormene:

Andref amum viene dal Greco de l'es, genitivo di dese, & dua, , Sangui; come chi diceffe langue d'Uomo; imperoche la Pianta, che gli ancichi chiamavano Andref amum, sendeva un fugo di color di fangue.

#### Anemone.

A numer a in Indiano Anomono , o una Pianas , di custade no le fienze su del productiva del rata chiatta ca del con le fienze su del rata chiatta ca del con la contra con del rata chiatta ca del contra con diligenza se Gardini per la bellezza del fio norio attro, e principalmente la prima , por la contra con diligenza se Gardini per la bellezza del fio del rata con diligenza se Gardini per la bellezza del fio del rata con contra con contra contra con contra co

America, I., a data più Ingierrament ment neutre ai di amen coric. Saltano di mencali quien Espi findi procilo. Il piud fino circa sila hera meta, permita in quel Impati mi in la fina circa su specifico, lampa, ceronola, con moder liquiddipoten noi templere, i depopia, palla, i altano, a devenreficiente dano locolo, manta nicelari di metalo, che verificate da moli conti, manta nicelari di metalo, che controli di monta di mentalo di metalo di metalo, che chia manta di mentalo di metalo di metalo di metalo di montalo di metalo di metalo di metalo di metalo di montalo di metalo di metalo di metalo di metalo di montalo di metalo di metalo di metalo di metalo di montalo di metalo di m

ia at molto fale, ed olio.

Sonodeterifive, speridive , lacifive, vualnerarie, e difeccanti; ma non fi adoperano, ch' efferiormente; a' impiegamo
ne' rimedi pel cervello, ed in quelli per le ulcere degli occhi.

Antomera de daputo, ventari, perche l'Internone nafice nei
lonobil efpodit al vento, o pure, petche il vento fia aprire si
fonofore.

#### Anethum .

A Artine Ded, I. P. P. Tennerf

A streine street, C. B. in Indiana Austra.
E van Parus faind at Francolo, is fine figile from interm spirit of the property of the figile from income spirit of francolo, in fine fair from a marketic fails
coince for aris, gallij, cuick-base has crosse figile difficult
coince for aris, gallij, cuick-base has crosse figile difficult
coince for aris, gallij, cuick-base has crosse figile difficult
coince for aris, gallij, cuick-base has cross figile
coince for a figile cuick-base of ceil at Competion & dee
grant cross, pasis, e cannotical follows, come not a still
coince, questificate has upstraces, finale specific of
ceil for figile coince, considerate specificate
coince figile coince and property finale coince
ceil for fight coince figure for the coince of
ceil figile coince figure for figure for figure
ceil figile coince figure
ceil fi

Scaccia de ventefità, prospove l'orina, mitiga il finghiouzo, provoca il latre alle Balie, ed ajuta la digettione. Antihum meg vi an bjus, currere, perché quella Pianta la poco tempo crefee.

#### Angelica.

A Reflex, for Archaegites; è ema Parta , che petta A che fetta de la coli di di all'alla groit, s' un volectificio principiumne rabbido, voi, e colorai; le fetta groit, s' un volectificio principiumne, rebibido, voi, e colorai; le fetta groit de cui il practico final fetta de la colora del colora del colora del la colora del colora del colora del la colora del la colora del la colora del colora del colora del la colora del colora del la colora del la

Ci vien recenta la radice d'Angelica siecca da motel Parti; ma la migliore è quella, che viene di Boommia, e poi quella d' Imphilerra. Dec effere afia gordi, hanga, horna citeriomente, biancia interiormente, intera, e non tariata al che è fottopofta, effendo confervata; d'un odor forave, d'un gifto aromatico, che ha dell'amaro. Ha in se molt' olio efaitato, e faire violatie.

E'cordiale, flomacale, cefalica, aperitiva, fudorifica, e vulecraria; refiite ai veleno, e li adopera pes la pelle, per le febbri malligne, per la morficacura del cane rabbiolo, e per lo forbuto.

Chiamafi questa Pianta Angelica, è Archangelica per le gran victà, ch'ella postode.

#### Anguilla.

A Agealta; in Italiano Anguilla, é un pote d'acqua doce viviano, che pulla alvalon in Mare; é faitor come un Serprenc; pudantich diri, che fia un Serprence d'August un de l'anterior de la companie de

per se maccine de vajuou, per i emorrosai, e per sar creicere i capelli.

La fun pelle é adoperata per ammollire, e rifolvere i tumori, e per l'emie ; se ne fa una mucilagine, mettendola in infusione, el a bollire nell'arous.

ri, e per l'ernie; se ne fa una mucilagine, mettendola in infuscoe, ed a bolliur nell'acqua.

Angasila ab angua, Serpente; perchè questo pesce è fatto
come un Serpence.

#### Anguis Esculapii.

A Neut Æfotepit. Jumit è la fela freizé di Serpene. de fi fappie che spife effere addonnélismes neura che fincia mate. S'introva in moti lumphi d'Italia, di Germania, di Poliona, di Seppan, d'Afa, d'Affrea, e d'America; é d'un naturale dolte, e tanto gii Unmin fi fidano della fia maniferazine, che loi diamota livolta ni etti, dovelo ritrovano, fenta temere, che li monta; e pieno di fil valonici, e d'olto; pub preparari, come in pregara la Vi-

E proprio contra la peste; resiste al veleno; scaccia gli umori per trasspitazione. Anguis, quad complicari, & consequeri peses, asque sempre fi anguiejus, vel quod angut, & premos. ( de la Duquetie .)

#### Anbima.

A Niese. Joulna. é un Ucrois dirapies acquatico del Pacificir de grante de la Cipne. A las relation es de A. Bacilité de plaque de la Cipne. A las relation es de la relation de la relati

tronchi degli Alberi; e falla terra.

Il como di quefi accello filimato un buon rimedio per refibrer al veltono, per le fofficazioni di marrice, e per provocare il patto; li motte in infusione nel vino per una notte;
indi si fa menderel l'infusione.

#### dril.

A Nil. Gara Acoft. Nil., five Amil. Cam. Agail. Fragolo. Cochina Indot.

Annil, for Indigo.
Gall, for Nil, berba verifinarini facts. Linic 4. part.
Ind. Orient.
Berba Anil, for Enger. 4. part. Ind. Orient.

Herbe Anil, five Enger. 4, part. Ind. Orient.

E'ma Pianta del Brafile alea circa due piedi, rafsomigiiante al Rametino; le fue foglie fono rotonde, assai grofse; i fuoi fori fono fismili a quelli de' piéclii, rofficci; fono
ficula-

E' vulneraria, deterge, e mondifica le vecchie ulcrre, applicaeavi fopra in polvere; fi adopera parimenti pel do-

#### Anime .

A Nimė gumni. Gumni Aminea, Serap. Minea, Galeni

Aminta, Mircha. Caf. Anitmum. Amato.

E una gomma, è una refina bianea, che ci vien recata dall'America, cice per incilione da un Albero mediocremen-te grande; le cui foglie raffomigliano a quelle del mirto; il fino frutto è affai groffo; chiamañ Lebut.

La miglior gomma Anime, dec effere bianca, fecca, facile a romperfi, necta, e di buon odore, che facilmente fi confiumi, quando fi getta fu i carboni accesi. Contiene molt'olio, e fa-ke effentiale.

E'propria per discutere, per ammollite, e per risolvere gli umori freddi, per l'emicrania, per fortificare il cervello; se ne applica sopra la testa, e se ne profumano i berrettini; si adopera altresi nelle piaghe, per nettare, e cicatrizzare.

#### Anifum .

qualche poco d'agretan piacevole; la fua radice è fortile. Coirivafi quefu Pianta in terra graffa; il fuo feme folo è ado-Convan queta Finna interragrana; in no remenos e ado-perato in Medicina. Dee feeglierfi il più groffo, il più notri-to, il più netto, di frefeo feecato, d'un odor graro, d'un gufto dolce, ed un poco pungente; alcuni lochiamano Feniculum dulce; molto ne vien portato dalla Tursena; ma il più

ciaba dale; mobio ne vira jorazio dalla Turrena; mai i più grosso, el il miliori verse di Maias, e di Alicanci; più di Sugio, el il miliori verse di Maias, e di Alicanci; più di Alicanci di Calicanci di Carlo del Partire di Alicanci di Carlo ver laxer .

### Anifum China.

feguitati da guíci lunghi, ed incurvati, con femi fimili a a "Anire", ha virtò raffomiglianti a quelle dei fuo feme; ma quelli delle rape, di color d'ulva. Turta la Pinua ha un gu-none adoperato, che dagli Elantiti, edagli Artefici de ta-fonanzo, e pungenete; fene cara l'Iodaco, come fair det-viene.

### Anfer.

A Nfrr, in Italiano Oca, é un Uccello affai noto. Ven' ha di due ípezie uno dimetico, e l'altro faivatico; fer-ve più per la cucina, che per la Medicina; ha in sé mole'oe fale volatile

llo, è late vosante. Quest' Uccello abita ne luoghi umidi acquatici, si vede in ogni Paese, e vive lungamente, il dimestico non vola, che dif-ficilmente, e non s'alza tropp' alto, ma il falvatico vola alto, e con molta leggierezza; non dorme profondamente, ed e facilifismo a rifvegliarfi; e flato una volta flimato quanto il Cane per la guardia della cafa; fubito che feote il minimo firepito, batte le ali, e grida alcamente, come se volesse av-vertire alguno. Dicesi, che le Oche sono state una volta le vertire alsumo. Diccii, che le Oche fono flare una voita ie cuitodi del Campidoglio in Roma; e che cola loro veljainza hanno una voita impedito; che folfe forprefo da i Galli. Che munuque fia, e codo carra, che quel 'Uccello de licipinabile; ne hò velano uno girar una ruota di cammino, come un Came per arroftire la came i e pennegorific, che fi carano dalle all dell'Oca, fetrono a forirere, effendo temperare.

La came di un Oca grafia è bonona a mangiare, e ferma,

foda, nutritiva, di buonfugo, e grato al guño; ma un poco difficile a digerire.

Il grafio d'Oca cammolliente, rifolutivo; muove il ven-Il gratio d'Oce cammolitente, rifolotivo; more il veniono le mandio di Caccammolitente, rifolotivo il parti, dorciono le mandioloti di estato, motto il parti, dorciono le mandioloti di estatoro, motto il motto di carcoli, mellovi dento; naddocifici l'emorrodi , umetta la pelle, rimmipe le cervità de vagoli.

Il lingue d'Oce d'dinasto un rimedio, poprio per refiltere il lingue d'Oce d'dinasto un rimedio, poprio per refiltere il lingue d'Oce d'dinasto un rimedio, poprio per refiltere il l'effertence dell'Oca d'chiametto in latino Chescopari, es & & infort'o sisper, ferros, el inclièra, attenna gli amore il venine, el mistria delle Fernamica, affertes il

rro, prefo in decozione; la dofe una dramma.

La prima pelle de piedi dell' Oca è aftringence, e propria e fermare i fluffi abbondanti di fangue, prefa in polivere; a doice una mezza dramma,

### Antalium .

A Ntalium , five Antale , five Tubulus marinus . Ron-E una picciola conchiglia fatta in canna lunga circa un di-

E usa picciola concinguia sarta in cisona singa circa in nat-o, e mezzo, groffa da usa capo, come una groffa penna, e dal-l'altro come una penna fottile, con picciole linee incavare, dritte, chet vasuo da un capo all'altro, di color bianco, o bianco vendiccio. Trovafi figli ficogli, e in fondo del Mare chiude un vermicello marino; ha in se un poco di fale volasti-coli. le, e fifo, pochiffimoolio, e molta terra. E'alcalica, rifolutiva, e difeccante.

### Anthora.

A Nibera. Ad. Lob. Dod.
Anibera. Matt. Gef. Hot.
Acasitum falutiferum, feu Anibera. C. B. Pit. Tourne-

A Nilem Chenefe, frafmen Radon; in Italiano Avice
di quello celli Collementos, che la ligenza, el gradicia
di quello celli Collementos, che la ligenza, el gradicia
la quello celli Collementos, che la ligenza, che granta di
la quello celli Collementos, che la ligenza, che mancana al
contrare quello celli contrare, collemento con un ano
collemento quello collemento, cal collemento con contrare con contrare contrare con contrare con contrare con contrare con contrare co

al di dentro, guerniri nell'eftremità abbatio, ò al di fotto di cina; alcuni pretendono, che la radice di quella della prima monto. Querta Panns alligna ne luoi deferizione, fiagnopria per metjare le fiudioni, che calano ghi montani, come full'Ariy i, l'isu radice di noi io in Medi-

gni indicam, comettu za pe, ia jua banace em uno in cacua-cina; ha in sé molt olio, e fale efenziale, ò volatile. Ella é alefficaria, propria per refifere al velcoo, alla rabbia, alla malignatà degli umori, per la collea ventofa; contra il morfo delle beftre velenofe, contra la pelle, contra

il veleno dell'Aconito, e del Nappello. Ambera, quefi Antubera, perché la radice di questa Pian-ta è stimata un rimedio contra il veleno d'una spezie di Raauncolo chiamato Thera, di cui fi parletà a fuo luogo.

#### Antimonium .

A Ntimanium, five Stibium, in Italiano Antimonio, e un minerale, che ha del metallico, pefante, rilucente, e crifiallizo, dipololo in lunghi aghl, di colore affai neto; che rictovafa preffo alle miniere de Metalli in molti luoghi che ritorum pento ane miniere de Metalli in moni noconi dell'Europa, come in Ungeberia, in Transfirvania, in Bre-tagna, nel Pottu, ed in Avernia; fi cava in pezzi, più ô me no ripeni di particelle di pietra dura, che gli Opera; chianna-no Gasgue. Convien prendere il più netro, ò i meno ripeno di quetta Gasgue, quando vuole adoperarfi; imperocche al queta cragge, quanto ruote apoperari , simprocessimoli preferifono quell' Antimonio silmerale a quello, chi de flato liquefatto, e purificato.

Per purificare l'Antimonio minerale, si mette a fondere

al fuoco celle pentole, è ne croginoli; indi si passa coo una al isoco ocite pentote, o ne croginoli; suds sa pasta coo una fepcied imelhola in altre pencie, affin di fepratra la Gangar. Raffreddato queff Antimonio, fi feptamo le pentole, e fin manda in paol, come noi to veggiamo. Queff è quello, di cui ci ferviamo ordinariamente, e che fi Chiama. Antimanio manda in paol, controli ci veggiamo. Queff è quello di cui ci ferviamo ordinariamente, e che fi Chiama. Antimanio manda importamente del controli di con

L'Antimonio d'Ungheria, era ona volta portato in Francia, in piccioli pani, pieni d'aghi piccioli, intrecciati gli uni negli altri, e rilucenti, che aveva del bianco, come nella mi-niera d'Argento; ma totto che s'è discoperto quello minerale in Francia, non fi fa più venir l'Antimonio d'Ungheria; per-

ciò è divenuto rato . L'Antimonio, che adoperiamo, per l'ordinario si cava dal Poitu; convien sceplierlo netro , io aghi belli , e lunghi , brillanti, e facili a spezzarfi; è naturalmente composto di molro folio, fimile al folio comune, e d'una materia, che ha del Metallo. Può vederti ciò, che re hò feritto nel mio libeo di Chimica, e nel mio Trettato dell'Antimonio

La decozione dell'Antimonio crudo è fudorifica; ma fe vi fi mefcola qualche drogha acida, divien vomigiva. L'Antimonio in polvere, promove altresi il voenito, prendendone da dodici stani finoa mezza dramma.

#### Antimbinan .

A Neterbinum valgare . I. B. Dod. Pit. Tournef. Anterbinum majus alterum fallo languere . C. B.

Cynocephalor . Plinit E'una Pianta, che Gio: Bruhin ci rapprefenta in trè ma-niere differenti, la prima getta molti fufti, all'alectza d'un piede, e mezzo, e talvoka di più di due piedi, ripieni di mi-dolla bianca; le fue foglie raffomigliano a quelle del Leursooita olafica ji e lie bigisë räifomigliane a queille del Leura-jum, ò Viols vialla, e un quitto, che had dell'acro; i fiusi fio-ri attorniano le veriphe delle fue cime, di color di carne, ò bianco di figura bittinga, ò in canna, che rappresiena da un' cliremità il ceffo d'un Vicello, ò quello d'un Licone, d'oude vergano i romi della Pianta. D po quelto fore, nafer un frutto , che raffomiglia alla tella d'un cane, ò piuttofio a

quella d'un porcello; che contiene femi minuti, e neri; la fua radice è legnofa, e branca. La feconda chiamata Aparchimum, fre Luchets Sploefiris . Diofe getta un faito, e foglie fimili a quelle dell' Angallis l·fuoi fiori fono fatti come quelli del Leucejum; ma più pic-cioli, e di color porporino. Il fuo frutto rapprefenta le mari del Vitelio. La sua radice è pieciolissima.

La terza chiamata Anarrhoum, fen Lechuls agria; Pli nll, é fimile al lino; il fuo fiore raffomiglia a quello del Gia cinto; il fuo frutto ha la figura delle nari del Vitello. La fua tudice è piccioliffima.

Il ceffodi Vicello regna ne Campi, ne luochi fab incolti , e ng' Vignetti . Questa Piaota non é utitata in Medi-

Antirebinain ex a rel pre, C jir, noris, perché il fore di quella Pianta, rappecienta le nari di Vitello. Camerpholas, a nava Canti, C xapay', capar, perché il fuo frutto ha la figura d'una tella di Canc.

# Antrifcus.

A Nerifcus. Plinii. quibufdam femime lengo cicuteria, vel Charephyllum folvefire. C.B. Cerefelium felvefire. Tab.

Apum Streffer. Ger. Ico encus feptarius . Gel. Col

E'una Punta, alta circa due piedi, folta di rami, e pelo-[a; il fuo fulio è d'un verde bruno, rofficcio, pelofo, e mi-dollofo al di denero; le fue feelle hanno quafi la figura di quelle del Cerefoglio, è della Cicuta, belle, e d'un guito qua-ti infipido; i fuoi fiori fono in ombrella nelle cime de fuoi rami; ogn'uno de' quali ha cinque foglie bianche. Il feme è lunghetto, e nero, d'un gutio aromatico, fimile a quello del Cerefoglio, ma più picciolo; la fua radice è femice, lesnofa, bianca, aromatica, e diguito di paltinaca, Aliigna nelle fiepi . Contiene fale effenziale, olio, e molta E'aperitiva, ma poco ufitata in Medicina.

# Accara.

A Orara. C. Biron. è un frutto groffo, come un tovo di Gallina, che nasce con molti altri, in forma di mazzetporinchius insieme, in un grao guício, attaccato ad una spezie di Palma altifirma, e spinosa, che nasce nell'Indie Occi-

dentali, nel Senega, ed in Africa. Quando il guicio è maturo, crepa, e fa vedere il mazzet tode firsti, i qualicificado carnuti, e di color gialdodrato, iervono di cibo agl' Indiani, ia polpa di questi tracti, chiude un nocciolo duriffimo, offofo, groffo come un necciolo di pefica, con tre buchi d'alle juari della fua fuperitate, e due più piccioli, l'uno presso all'altro. La scorza di questo noc-ciolo ha due linee di grossezza; ella chiude una bella mandoris bisect, ja quale mafficiart, ha full principio un guito grato, indi ful fine, ha una picciola punta puntante, che ha quali ilguilo del caciodi Saffenaga. Da cocila mandor-la fi cava un olio di Palma, di cui parterò à fuo longo. La mandoria dell' Arenne d'altringente; è buona mangiata per fermare il corfodi vecere .

### Aparine, fire Afperugo.

A Parine. Brunf. Traf. Dod. I. B.
Aparine sulparis. C. B. Pit. Tournel.
Aparine afpera Thol. mphale carpen, Philantrhopen. Plinii.

Ompheio carpon, Philantroppen, Pinni, E'una Pianea alta quattro, è cinque piedi, che getta molti fufti foctili, deboli, e quadri, che s'acurvano, e s'attaccano fulti fottili , debell , e quadri , che s'accurvano , e s'attaceano alle fenje , dal Piante vicine , ruvid al a tarco, e verdi ; le fue foglie fono picciole , iumphette, fitette , e verdi , rafforni glianti a quelle della Robis , e dippole in fitelle , intorno ai nodi de' fulli , ilipida, di piccioli pell un poco pungenti , che s'attaccano alle vettimenta : j'itoli fono fono piccioliffimi , formati in campane, bianchi, ogn'uno de' quali engliato in quarte propositione del propo in campane, biancis, ogni uno de qualle tagiono in qual-tro parti. Succade loro, quando fono caduti, un picciolo frutto fecco, il quale contiene due grani quali sferici attaccati infieme; un poco incavati verso il mezzo, ricoperti d'una pelle fecca, nera, e ripiena di polpa blanca; la fua radice è picciola; nasce intorno alle siepi su i margini delle strade, ne Campi ; contiene olio e fale confiderabile, e flemma mo-

E'deterfiva, rifolutiva, e fudorifica; refifte al veleno; fi adopera interiormente per li vajuoli, e per le febbri mali-

Afproge; perché questa Pianto é ravida al tatto Omphaio carpan, perchè il fuo feme, ha qualche raffornis glianza ad un umbilico chiamato in Greco e Philanthropen & same, ame, C & Spert, bome, per-che sattacca alle veftimenta deeli Uomini.

### Aper .

A Per, in Italiano Cinghiale, è un animale quadrupe-do, ferocifirmo; che ha la figura, e la groffezza d'un porcoordinario; madi pelo è più ruvido, ifpido; e di color neticcio, ò roffeggiante feuro. Il mafchio è chiamato Verres Salvaticus; la Femmina Sus fera, five Scropba Salvefiris, e I fuo figliuolino Percellus Salvefiris. Abita ne bofchi, doe l'Iuo igliuolino Fercitus Jéveféris. Abita ne botchi, do-vi vired ighindae, e di raidei. Elcono dall'una, e dall'al-tra para del l'on ceffo verfo l'alto, due denti più hinghi d'un diro, e più groffi d'un pollice, incurvati, aguazi, duri, bianchi, forti, robulti, taglienti; effigi fervenondi dificia, como affia pericolofi, quando l'anima de pericipuiano nella «accia; imperocché con un folo colpo, inviduo il venere d' un Cane, de l'atanio quallo du lu Umo.

an Carle, ed cuaraus quanto a un tromo.

I denti del Cinghiale, fono adoperati a fare de fonagli, che fi daono a matitcare a bambini, a ffin d'eccieare i loro primi denti ad ufcire. Porcanfi dall'Indie denti di Cinghiale afderrit au terite. To traum use i mor acent di Angenare at-di più lunghi, e più groffi de nodrani. Queffi denti maci-nati in polvere fottilifisma, fono alcalici, fudorifici, aperi-tivi, propri pel male di punta, per raddocire gli umori trop-po acri dei corpo, per fermate lo fputo di fangue; la doté è

Il graffo del Cinghiale, è proprio per ammollire, per rifolvere, per foreificate, e per mitigate i dolori; fe ne ungono

le parti inferme. I reflicoli , e le a kre parti della generazione del Cinghiale, fono propri a mettere del vigore, prefi per bocca.

Il fuo fele è proprio per rifolvere i tumori ferofolofi . I fuoi escrementi fono rifolutivi , e propri per rifanar dalla rogna, applicati efteriormente.

Tutte le parti del Cinghiale in generale, sono ripiene di fale volatile, e propris per eccitare la traspirazione.

Molti credono, che il nome di Ginghiale detto in France. fe Sanglier, derivi da fingolare, perché quest' animale va so-lo, eccettuato però, quandó é ancora giovanetto; imperocché allora và in compagnia cogli altri,

#### Apies .

A Plas Matth. Ang. Dod. I. B.

Tuthmalus tuberofus Diofeoridis, Lugd.
Tuthmalus tuberofus Pyriformi radice. C. B.
Ifchar. Cluf. Hift.

Ilchur. Chal. Hift.
Tuthyandur natverplaradire. Pit. Tournel.
E una specific di Titimaglio, duna Pianta, che getta molti piccioli intili Bafi, fottili, rocondi, rofficci, duftefi specifio
a terra, le fue foglie foro picciole, corre, rasioniglianti a
certa della Reta zi artate, an gas pi picciole; I fatti for fori naficono nelle fise cime; foro piccioli, jacti in valo aggiaro in
mole parti, di color gialio palialo. Pattiao quefrio fore, si
moles parti, di color gialio palialo. Pattiao quefrio. forma in fao luogo un picciolo frutto con tré cantooi, il qua-le fi divide in tré ripoftigli; ognuno de quali chiude un feme bislungo; la fua radice é tuberofa, ed ha la figura d'una pera pris fortile subsaffo, che in alto, nera al di fuori, bianca al di dentro, ripiena di molto latte. E flato offervato, che quan-do quetta radice è groffa, e ben nodrita, la Pianta, ch' ella do querta rance egrona, e com non no, a Fanna, en angesta e picciola; ma quando la radice é meno groffa, la Plan-ra é più grande. Ella nasce ne Paefi caldi, e ne luoghi mon-tani. Ha in se molto fale effenziale, ed olio, metcolati in

tani. Ita in se'mototoiae efferniale, ed oilo, mefcolati in un afiaig grande quuntit di fiemma, editerra.

La radice di quetta Pianta purpa col romito, e dalla pera di forto con violenza. Si pretende, che la fiu parte (uperiore purphi in a bot, e la inferiore peraphi abbaffo; ma tutte le parte di madice hanno una medicina virriò.

Accia madice hanno una medicina virriò. perché pretendono, che la fiun moder la fatta como un forchismato in Greno, che la fiun madice fia fatta como un forchismato in Greno.

Aptor aris , è una parola greca , electignifica pera ; que-fto nome é fiaro dato a questa specie di Titimaglio , perché la fua radice ha la figura d'una pera .

#### Apis .

A Pir. in Italiano Pecchia, è una spesie di moGa, che si li mele, e la crea. Costesti, che il sio more venga, perchipi il mele, e la crea. Costesti, che il sio more venga, perchipi il mele, per si mano di contra di mele, per contra si mele, per si mocolea cola tempe redio al livo verne, che appena si pessiono sipanare. Ella ha quarron lei, ha la imposi impa, è il si mico per forniano si modi della locca; ha lorga impa, il si mico per soli allo verne di mele di mele, per si more i, che quella minalia impurchita di convertificio in Pecchie; ma le lipertenere, che molti hamos fatto in quello pro-che; ma le lipertenere, che molti hamos fatto in quello pro-che; ma le lipertenere, che molti hamos fatto in contra con contra contra con contra con contra con contra con contra contr posito col latera impurraire 1 ori, e Lioni hanno tatto ve-dere, che quefa opinione non era, che una immaginazione di Poeta. Può ben darfi, che quefle mofche fieno allectate, e tirate da qualche vapore, ch'efec dalla came del Lione; in maniera, che via ecorrano per fucciata; podech noi leggia-mo nella facra Scoria, che Sanfone trorò nella carogna d'un Il losse che a regula nello facilità di la losse della carogna d'un Il losse che a regula regula signata que l'anno per la carogna d'un Il losse che a regula regula signata que l'anno per la carogna d'un Il losse che a regula regula signata que l'anno per la carogna d'un Il losse che a regula regula signata que l'anno per la carogna d'un l'anno per l'anno per la carogna d'un l'anno per la ca Lione, che aveva uccifo alcuni giorni avanti uno sciame di Pecchie, e del mele; ma non erano state formate dalla carne del Lione

L'origine delle Pecchie viene da un poco di germe, che si rittova io fondo de plecioli buchi, è cavità delle cellette, è favi di cera, che hanno confiruito pelle loro arole ; quefto ger-me, ajutato dal calor naturale delle Pecchie, fi forma in uoa fpezie di verme bianco, che in tempo d'un mese diventa mofca

tre; ma ha le ale più corte; 11110 cotore e romicio, ancoro, auello dell'altre è più bruno. Alcuni Anatomici pretendono,

La Pecchia fuccia la fostanza de' fiori, e la rinchiude in una

conferva , ch'ella ha verfo la gola , per vomitarla nell'arnia ; ediciòfi fa il mele; Ella vi porta aleresi la cera attaccata , ò aderente alle fue gambe, come farà detto a fuo luogo. Sono le Pecchie feccate proprie per far crefcere i capelli ; fi riducono in polvere, e si mettono nel l'olio di Lucertola per fare una spezie di unzione, che si sa alla resta Apis ab a pripativo, G wes, come chi diceffe mofca fenza piedi.

### Aoium .

A Pium Beunf. Fuch.
Apium palufire, Matth.
Apium palufire, & Apium Officinarum. C. B. Pit. Tour-

nefore.

Apium vulgare ingretus. I. B.
Paludapium. Ad. Tab.
Elegitiums. Tur. Dod. Lob. in Italiano Applo.
E'una Pianta, che getta molti fulti all'alteras di citta rel
civil confi. capnellati vene piedi, groffi, cannellati, verdi, voti al di dentro; le fue foglie fono fatte come quelle del pretofemolo; ma affai più foglie fono fatte come quelle del pretoriemolo; ma affai più grandi, verdi, lifice, rilucenti, ripiene di fiago, d'un odoce affai forte, efipiatevole, principalmente quando fi petiano, d'un guito acro, ed ingrato; quelle abbatio, ch'eicono dalla radice fono attencate a cree code longhe, rofficcie, cannellate, vote; le code di quelle, che fono attancate a i fulti, fono meno lunghe; nafcono all'alto de' fuoi rami certe om-brelle guernite di piccioli fiori bianchi; ognuno de' quali per l'ordinario e composto di cinque soglie eguali, disposte in rofa

all'eftremità del cafice .

Pafiato il fiore , quefto calice diventa un frutto con Páfazo II nore, questo calice diventa un frutto composito di due femi siná minute, più piccio Idi quelli del precio di due demi sina minute, più piccio Idi quelli del precio po, rotocoli ful dofio; camediati, biej, d'un gulto acros, e finacrote; la fiar safice e grofica, impa, d'intra, bianto, che va profondamente in terra, e fi divide tartoka in molti rami. Quella Pianta alligna ne l'oughtacquariet, e pitudo-fi; fi cottrua altresi ne Giardini, ha in fe molto fide cismi

fi; fi cotteva aureas ne vanaman; aiak, olio, ceftemma.

E'aperitiva, pettoralo, carminativa, vulneraria, ed ifferica: facille il refpiro, netta le alecte del petro colle (ne partica rite personati; provoca lo fputo; la fua radice è una delle cin-

Col.

### UNIVERSALE

TRATTATO Coltivafi l'Appio negli Orti, e quest'Appio è chiamato

da Rotanici Apium dulce; Celeri Italorum. Raii. Hift. Pit. Tournef. Belinam, five Apium dulce. Park. Quefta Pianta è affai 110ta; poiché fi mangia io infaiata;

flata fatta differente dall'Appio comune delle paledi per la fo-la coltura la coltura, che confiste particolarmente in legarla, quando e crefciuta ad una certa altezza, e in attorniarla di fabbia, ò di terra fino alla fua efterajità. Ciò la rende bianca, tenera, e gratifima al guito; quella maniera di prepararia è venuta

da Giardinieri Italiani. Apiam ab ape; pecchia; perchè d'flato creduto, che le pec chie amassero il fiore di questa Piaota, è pure ab apier, cima;

perché gli antichi adoperavano l'Appio per far corone, colle quali adornavano la cima della tefia. Pelulapiumen palude, & Apio; come chi dicelle Appio di palude Eleofelinum en tato, palus & espera Apium. Apolo di pa-

### Celeri è un nome Ita liano.

Apocynum. A Porpum Ægyptiacum latiescens filiqua Ascieptadis CB. Apecynam Syriacum, fen Palufirinum, fre Agyptiac Clos. Hist.

Apocynum Ægypeiacum faribus [picaris . Pit. Tournes. Beidelfar, Alpini, five Apocynum Syriacum. 1 B.

Offar bulgo in Egopto. Efula Iráka quibufdam una Pianta, che getta à guifa d'un Arbofcellocette ve ghe dritter all'alterzta di circa tré piedi; le fine foglie finso lum-phe, larghe; e groffe come quelle dell' Aloé, meise l'una contra l'altra lungo i fufti, bianche, ripiene, come pure le altre part della Pianta, d'un lugo bianco come il latte, amaro, ed acro; i fuoi fori nafcono nelle cime de rami, a guifa di fpiga; fono fatte in campane, tagliate, e gialle. Paffati quetti fiori, fuccedono loro frutti groffi come il pugno, bisspetti ficti, fuccedoso loso fruti grufi come: il puppo, bia-lumpli come profic guaine, che punciono attaccata a due a due, ad non groffa coda dura, cel incurraza. Quello fittavoli chiamania Egipto Beladies s. e copresso di voto fronza. La da nafomiglia ad una pelicitatile, che fodic fitta la rotata applita di ciordi Zafferano. Quelle fortre coerceposo na materia piena di fila, fimile al mostorio degli Alberi, sico cui trora la capacita del fitturo, e fripmenti di conoca fila fisiono, cui trora la capacita del fitturo, e fripmenti di conoca fila fisiono.

morbido, e bianco. Ttovansi in questo cocone, semi fatti, come quelli delle Zuc-I to vanti in quetto econe, femi tartí, come quelli delle Zue-che, ma la meta piò picciò i; roffice; ripient d'una popa bianchiccia, d'un guito amato. La fiu radicce l'unqua, re-buta, atrovinita di fiber. Quelta Pianca d'd'un bell'ape-to; il fiuo fuño, e le fue fogle fiono ricoperti d'una firezie di lana, ed hannodel latte. Alligna in Egitto, in Aleffandria, lana, on hanno cellater. Aligna in Egicus, in Areatamane, enc'hoofn umidi. Gli Egizj la chiamano offar, doode è vennto il nome, che fi dha i fuo frutto Bridrifar, quafi Bei-del-Offar, cioc'in li ngua Araba. Uevo d'Offar.

Le fue figlie pette, ed applicate in cataplatmo, fono fitma-

te proprie per rifolvere i tumori freddi ; il loco fugo è un ri-medio per la rogna, e per le altre malartie della pelle, appli-cato efferiormente; ma è un veleno per quelli, che ne perodono interiormente ; imperocche purga così acremente , e con tanta violenza, che cagiona difenterie mortali

Il cotone, che trovasi nel suo frutto, è adoperato per gue nire gli abiti ; gli Abitanti del pacie ne mettono ne loro

Apacenum ab a'vi, & meis, Canis, come chi dicelle Pian-ta di cane, perchègli antichi hanno creduto, che l'Apacino faceffe raorire icani.

#### Apas .

A Per. Jociam. For birrundo merina quibufdem, è una fipcite di Rondine, ovvecnon succiberto sifai genenico di penne; ha i terta larghiffima, il becco picciolatimo, no-to; ma lapre molto; imperocche impliore in un tratro una molto delle più groffe. Ha il collo corritimo, le ale lungine; la coda forcuta, le gambe picciole, corre, el actorniate di penne fino a i piedi; i piedi guerniti d'anghie molto aguzza,

COUNTY ENS A LE

culte qualiforms, epeneració, ceb ha prefo; rola ful Mare, e inita terms, fa il foon año ne bachi delle Torri; e in

culte qualiforms, fa il foon año ne bachi delle Torri; e in

dell'artis, de qualiformed rolando, ha la viña colo fina

dell'artis, de qualiformed rolando, ha la viña colo

Si illima per l'episidia, per fortificate gil occhi deboli, pel

Si illima per l'episidia, per fortificate gil occhi deboli, pel

dolore aericino, per fortiron, prefo interformence.

Il fuo nido, come quelio dell'altre Rondint, è proprio per la fquinazia, applicato efteriormente Apas, dwas, quafifine podibus, perché i piedi di quest Uc-cello fono così piccioli, che non fi veggono.

### Apua.

A Pua, Aphya, enchrafichalus. Lyreflemus. E'un pesciolino di Mate grosso, e lungo, al più come u dien , colla tefla eroffa , coeli occhi larchi , e neri , col corpe bianco, ed argentino, rofficcio al di dentro, rotondo il doffo: non nuota, che in groffa truppa d'altri; e fi tengono uniti threttamente infieme. Se n'é fatta la pelea in différenti luoghi; come nella Riviera di Genova, in Catalogna, in Proventa. Si cavano loro la tella, e le interiora, che pottenbo-no fargli corrompete; indi s'infalano, e fi confervano ne' barili. Si fitmano più i pecioli, che i groffi ; fi feelgono d'una came foda, bianchi ai di fiuri, roffi al di dentro, e novelli. Se ne trovano, che fono si molli, che fi distanno quafi nelle dita, quando fi maneggiano uo poco forte. Questi pesciolini accorrono al fuoco, quando ne veggono, e i Peicatori, fe ne fervono spesso, come d'un esca per prendergli più facil-mente, imperocche ne mettono in uno scaldavivande, sulla poppa del bateello; ma molti prerendono, che quelli, che iono flati prefi con quest'artifizio, fieno più molli di quelli, che fono flati prefi in un'altra maniera fenza fuoco; il che probabilmente viene , perché fi fono affaticati nel correre

dietro al fuoco Contengono molto fale, ed olio; fono aperitivi, e propri per rifvegliace l'appetito, ma fervono più per gli alimenti, che per la Med cina. La Sardella é una ípezie d'Apue; ella é un poco più larga,

e plana, non ha ta oto gufto Il pesciolino, chiamato Melette, che mangiasi in Linguadoca, d'ancora una spezie d'Apua Apue e un nome, che fi dà in generale a tutti i pefciolini ed in particolare a quefti .

## Aqua.

A Que, in Italiano Acqua, è un liquore noto a tutto H Mondo; ella fi folleva, rarefatta dal calore dei Sole, fino alla mezzana region dell'aria, dove viene foltenuta in numoatta mezzana region dell'aria, dove viene foftenura in nu-nuele dai venni, imid dittillati in proggia, e di nrajuda dopra ha terza, donde clia forre ne furmi, ne laghi, e di ninfinita datri luoghi heli, e profondi; A cquitta i crotado qualità differente, giutta le impretitioni, che prende dalle terre, per le quali prifa: L'acquat di proggia, ha certi falli acidi dell'aria, che la ren-deno pia penetzanar, e più deterrir a dell'acqua comme. El-

la éaltresi più propria, per fervire di disolvente. Si diftilla afin di confervaria meglio.

Ella d'aperitiva. L'acqua di Fontana è la più chiara , la più limpida, e la più depurata di tutte le acque, perch'ella e flata filtrata per mez-ao delle terre; ma speiso passa frà pietre assai fredde, che la rendono così cruda, e condenfata, ch'eccita in coloro, che ne bevono congulazioni negli umori, ed oftruzioni, che cagionano molte forte di malartie, come lo scorbuto, la paraliia, la pietra, i catarri, le coliche, le indipetitioni. L'acqua de Pozzi produce spesso i medesimi accidenti, che

le acque di Fontana, che fono passate frà le pietre, per la flessa ragione. Ella èpesante, e indigesta sullo stomaco. L'acqua di Fiume , è la più fana di tutte le acque pel bere ordinario , perche il Sole pussatovi sopra , l'ha rifcaldara, e l'ha corretta; di più, ella ha in se qualche poco di fale, che la rende aperitira, ed in akumi upoco rilaffativa, e facile a digerire. E 'reno, che freiso e poco rilaffativa, chiara, lafciandola ripofare, o filerandola.

Se ne prendono due, ò tré bicchieri la mattina a digiono

per raddolcire gli nmori acri , per umettare il petto , per ri-laffate il ventre , e per promover l'orina. L'acqua delle paudi , o delle lagune è un'acqua ripofata ;

sa che non è molto pura ; non dee berli prima , che fia itata fatta bollire .

Tutte quest'acque sono chiamate acqua comune; sono difinguibili per molti effetti differenti, che producono non fofringuishi per motit citetti dimeterati, ene produciono noi in-liamente nella Medicina, ma nelle Arti; per ciempio le La-vandage fanno bene, che l'acqua di Friume (cioglie più il fapone, e netta più lipanno lino, che non fal l'acqua di Poz-ro, o di Fortana; la ragione è, che quell'acqua di Friume, che ha lungamente citetodano, epipolia a l'anggi del Solle è meno cruda, più dolce, più untuota, ed ha per confeguenza maggior facilità ad unirfi alle parti del fapone, ed a ridnrle in forma di schiuma . Coloro, che sanno saponette adope-

rano parimenti l'acqua di fiume per la fteffa ragione . I Tintori fi fervono per l'ordinario dell'acqua di Fiume perche la riconofcono più propria per pessetrare, edilatare i loro colori, e farli comparire. E vero, che alcuni ftà loro adoperano l'acqua di Pozzo, quando hanno bifogno, che la les sistemes de di conservata de la conservata d loro tintura fia affringente; come per tingere in roffo la tela di cotone, il fuffagno, ed altre materie molli ; ma queit ac-qua non ricice, quando fi tratta di tingerie in turchino, in g:2llo, in verde; ella rende irrugginiti questi colori.

Le acque minerali fono acque con fale, che hanno tratto da molte terre minerali; o metalliche, per le quali fono paf-fate. Ve ne fono di due fpezie generali; le une fono calde, se le altre fredde; le calde fono quelle di Barbon, di Vichi di Balene, d'A.x. Sono libre rificaldate da fuochi forterranel; fopra i quali fonopaffate, o pure nel paffare per mezao terre, chefieno infiammate; ed è quelta la ragione, per un firede certe, chefieno infiammate; ed è quelta la ragione, per cu fi rede ipulfo del folfo, che quell'acque hanno itraficiato, e che fepart della parti del baction, quando fono in quiere. Può altresi darfi, che certe acque minerali prendano il lor calore di partico pultato antivolte che il formatione del prendano il lor calore. da una calcina naturale, che riscontrino nel lor cammino nelle viscere della terra ; ma è sempse da i fuochi fotterganei , imperocché questa calcina è una pietra , ch'essi han-

Contengono per l'ordinario fali fulfurel, e volatill, e fal fiffo, che vengono dalle miniere, e dalle terre, per le quah fono paffare; queste acque operano assai bene, e produemo eficti maraviglioù per un gran numero di malarie; purché fi prendano in que medefimi luoghi, e fi offervino le segole preferitte da un dotto Medico; ma trasportate non hanno più la itefa vircù; perché le loro parti volatili fcap-

pano, o perdono il loro moto condenjandosi.

Le acque minerali calde fono particolarmente proprie per le flussioni di catarro, per la paralisia, per la fciatica, per l' apoplefiia, pel letargo, e per gli mmori freddi. Le acque minerali tredde fono come le acque di Førge, di

Sainte Reine, di Pafer, hanno virrà differenti giufta le quali-tà de fali, che hanno diffolto, e fecosdo la lor quantità. Sono

ordinariamente aperitive Le acque di Forge, edi Pafes parrecipano del ferro, e del vicriuolo. Circa l'acqua di Sanne Reine; ella ha in fe povierruolo. Circa l'acqua di Sarate Retae; ella ha în fe po-chiffino fale, e pare, che non obbia alcuna imprefione di minerale, canto ella e infipida. V ha però da offerare in el-fa ena circolarna particolare, ed è, che può coniervaria molti anni ne hafchi ben chinfi, femac che fi alteri, o fi cor-romea. Dodor, chi dimorco en hà fine ancieri. rompa. Dodort, ch'é morto, ce n'hàstatto portare nell'Anno 1703. nell'Academia Reale delle scienze un Fiaico, ch'erli aveva confervato nella fua cantina venticinque anni : ia efaminammo; non s'era cambiata in niente dal fuo flato naturale, e non vi trovammo nienre di differente da quella , che vien pottata ogni giorno da Satue Reine a Parigi, se non ch'ella aveva deporta più terra in fondo del Fiafco

ch ella aveva de para pou certa in tonto dei ranco. L'acqua del Marcè un acqua falfa, ed acra, che prende la faifètza del fal gentran, il quale, effendo primieramente dificolto nella terra da acque dolei, l'ocore in infiniti cana-li nel Marc. Ne parlerò più diffufamente al capo del fal

### Aquifolium .

A Quifolium, for Agrifolium vulgò. L B. Pit. Turnef. Agrifolium. Dod.

Lien aculeata, baccifera, felio finuato. C.B. in Italiano Agrifoglio

E un Arbofcello, che, che crefce spesso all'altezza d'un Albero; il fiuo tronco, e i fuoi rami iono pieghevoli, rico-perti d'una feorza doppia, vifebiofa, bigia, o verde effe-riormente, d'un odor fpiacevole, quando fi fepara; il fuo legnoè duro, groffo, pefante, bianco nella fua fostanza, e nericcio verso l'occhio; le fue fuglie sono prandi come quelle del lauro, dure, aguzze, pungenti, e foinofe all' intorno, di color verde, rilucente, attuccare a cerre code bre-vi, il fuo fiore è per l'ordinario d'una folo foglia tagliata in rofetta, in quattro parti; il iso frutto è una bacca rocon-da, molle, roffa, d'un gufto dolcigno difpiacevole; Rinchiude quattro officini, o femi bislunghi, ed irregolari. Alligna quest Arboscello ne luoghi incolti, ombrosi, ne boschi

diferti; ha in femolt olto, poco fale.

La fua feorza, e la fua radice fonn ammollienti, rifolutive . fortificantl; proprie per la toffe inveterata, prefe in decozione

La fua forza del mezzo tenera, everde, ferve a fare il vifchio. Si mette a imputridire nella cantina, poi fi batte in mortaj per ridurla in una pafta, la quale fi lava, e fi ma-

in morta per riousia in una paria, si quale il ava, en ma-neccia nell'acqua.

Il miglior vichio è verdiccio; il men pieno d'acqua, el meno puzzolente; il fiso uso è per far preda d'Uccelli.

Aquislum, nel Agrifalium, nel Agria, eb sais, acie, s rimens, el fellom, come chi discrite Arbofocilo, le cui fo-crimens, el fellom, come chi discrite Arbofocilo, le cui foglie fono ammete di punte .

### Aquila.

A guidar, in Irstiano Aquita; é un Ucrello fitansco lipid.

A guidar, in Irstiano Aquita; é un Ucrello fitansco lipid.

In radio, e el pidi forre degli Ucrella di registra. China
ta, rica e de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio

fia; ma io non a bo mai veduta (perienza. Aquila ab atumine; idefi celeritate volatus; bine etiano Ven-tus dicitur Aquila.

### Aquilegia.

A Quilegte. Traf. Fuch.
Aquilegte Sylvesfire. C. B. Pit. Toumel.
Ilepyrum Disferredts. Colum.
Aquilegte fore Impliet. I. B.
Aquilegte Dod.
Ambles. Buch

Aquileta fimplex . Cam. Aquileta fimplex . Cam. Aquilina . Matth. Ad. Lob.

Assisting a barter. For 1.09.

E' una Pianta, che ha foglie fimili a quelle della gran.
Chelidonia, un poro più rotonde, tagliate all'intorno di color verde celefte, attaccate a lunghe code. Il fuo fufto mones all'alterza di circa un piede, e mezzo, fortile, fodo, un poco pelofo, rofficcio, folto di rami, con un vago fiore pen-

E'purgativa, rifolotiva, difeccante; rifana da ipizzicori della pelle preferva dalla rabbia; edifpiacevole alio ftoma-co, quando fi beve

Aqua. Grace of up, abou plue; aqua, quafi à quafant amnia, perché l'acqua entra nella produzione di tutte le cofe; ed anche molti Filosofi come Thaies, Van Helmong, nanno credato, che cutti i Mitti non abbiano tratto il loto nodrimento, e'l loro accrescimento, che dall'acoua.

dente abbasso nella parte alta d'ogni ramo, composto per l' ordinario di due fole foglie, cirque piane, ecirque incava-te, fimili ad un corno, fiparfe alternatamente di color cel-fe, o tal volta roffo. Patfato quello fore comparifee un frunto composito di molte guaine membranofe, difpotte in forarento confipontoni motte guaine membranois, dispote in forma di testa, e riprise di cinni minuti, ovarta, paira, overt, e ma di testa, e riprise di cinni minuti, ovarta, paira, overt, e considerate di fiber, e cicleigna alguita. Alligna quella Denna eslueghi monantoruza, sebo chie, e ne prati ganil. Sitra-fiporta re Gardinia, ne (usali fi coltiva per la beliezza di testa forta di confere. Chaimin allera apulgizabenezali importe. Il liuo fiere permete un color rofio, o bianco, o eccleite, o incarrano, al coltaligna, o od colori militi, la in in modosfa di la fine di colori. ziale, ed olio.

E'aperitiva, vulneraria, e deterfiva; leva le oftruzioni del fegato, e della mitza; provoca i meftrui alle Femmine, e le orine; refifte alla putredioe; fi adopera in pozione, e in gar-garifmo per le ulcere della gola, per la corruzione delle gen-

give, e per la (corbuto. Aquilegia, Aquileia, Aquilina, ab Aquila, perché I cor-ni, che compongono il fiore di quella Pianta fono adunchi, come il becco, e le unghie dell'Aquila.

#### Arachus .

A Rachus. Lugdun. Arachus, froe Cracca menima. Ad. Lob.

Cracca elterum gemus. Dod. Arachus altera. Dod. Gal. Cracca minor. Tabet. Vicia partie, five Cracca minor

er cure multis filiquis hirfutis . Vicia segerum cum filquis plurimis birfutis . C. B. Pic. Tournel

Viciaminima, vel quarta. Traf.
E'una spezie di Pianta, che gerta molti piecioli sussi sottili, deboli, e solti di rami; le sue soglierono pieciole, strette, e verdi, messe due contra due, o attaccate di pajo in pajo lungo una colta, che termina con una mano, e che s'attacea alle biade, ò all'altre Piante vicine. I fuoi fiori fono pic-cioli, leguminfi, radunati cinque, o fei infirme, a guila d' una picciola piga di color bianco. Paffati questi fiori, comuna pieceosa piga arcono manco. Panarequen non, com-particono guis picolo, ripensi di femi quafi rotondi, blan-chicci; la fua radoce è picciola. Alligna quelta Planta ne Campi frà le biade; il fuo feme può effere di qualche uti-le in Medicina, in rece dell'*Arabus* ordinario. Ha in fe moli olio, e poco fale

E'aftringente, prefa interjormente, e rifolutiva, applicata esteriormente in cataplasmi.

#### Arancus.

A Bentest, Aronne, in Italiano, Raymarcho, E. Un infertondia nono, che tilmin vicenosis, ma men el. V et had involve fiperie, che lono differenti in faguri, sel non di molte fiperie, che lono differenti in faguri, sel non paradi, lajabi, selfito, gil ladire, di selfito, el ladire, di selfito, di selfito, di senta, di galli, di verdi, di bianchi, que n'had bigli, di benni, di galli, di verdi, di bianchi, ve n'had bigli, che l'entre delle periodi dispare le lono di segli di selfito, en l'entre delle periodi della periodi di selfito, en l'entre delle periodi della periodi Reneus; Aranea, in Italiano, Ragnatelo. E un infertoaffai noto, che filmati velenofo, ma ne ce al la piegla. Ma riefeca propietto il ricirrie la divisione dell'ejetici ef Rapastel, che il Boo primo Predietre della Carteri del Conti al Mongeller; e di Afficiano dell'estimato propieta del sul attoributato dell'estimato, profesi da sul attoributato dell'estimato, provincia del sul attoributato dell'estimato, provincia dell'estimato, provincia dell'estimato, provincia dell'estimato, provincia dell'estimato, provincia dell'estimato, provincia dell'estimato, propietto delle partie il propietto dell'estimato, propietto delle propietto di provincia dell'estimato, consistenti della propietta di provincia dell'estimato, propietto di provincia dell'estimato, capitalo, si preprietto di provincia di provi

contiene la tella, e'l petro, a cui fono attaccate ottogam-be, e tutte bene articolate in fei luonhi. Ouelle hanno altresi due altre gambe, che postono chiamarti le lorobraccia , ta la polvere; indi gli lavò perfettamente nell'acqua tiepida fin,

e due punte guernite di due unshie adunche, attaccate con certe articolazioni all'effremità della terta; con querte punte ammazzano le motche, e gli altri infecti, che vogliono mangiare ; effendo immediatamente fotto la loro bocca . Hannoaltresi due picciole unghie all'eltremità d'ogni gam-ba, equalche picciolo corpo i pugnolo fra due guies; ii che ferre loro fenza dubbio per camminare con maggiar facilità fu i corpi lifci .

La leconda parte del corpo del Ragnatelo non è attacca-ta alla prima, che per un picciolo filo, e non è copera, , che d'una pelle affai fottile, fircui vi fono peli di moltico-lori; ella contiene il dollo, il ventre, le patti della generazione, ed il forame. Il foranse e'l luogo, donde i Ragnateli cavano la loro fe-

ta. Vi fono all'intorno cinque poppetitne, che fi prendeno per altrettante filiere, per le quali il filo dee formarfi; quethe poppelline, fono mulcolofe, e guernite d'uno afinter; fe ne veggono ancora due altre un poro dentro, dal mezzo delle quali efcono molti fili in una quantità ora più gran-, ora più picciola , con una meccanica affai fingolare ; i Ragnateli fe ne fervono , quando vogliono puffare da un luogo all'airro. Si forpendono perpendicolarmente ad uno di questi fili, voltando porcia la tetta dalla parre del veneo ne lanciano molti dal loro forame, che partono come freccie, e fe a cafo il vento, che gli allunga, gli attacca a qualche corpo fodo, la qual cota eglino ientono per la re-lifenza, che provano pel rizarli di mendo la constante iftenza, che trovano nel tirarli di quando jo quando colle loro branche, fi fervono di quetta forta di ponre per andare luogo, dove questi fili fi trovano attaccati; ma fe queal luogo, dove quelli fili fi rrovano attaccarti; ma fe que-fili fili non inconstrano niente, a cui poliano attaccarfi, gli continovano fempre fino, che la loro lunghezza, e la sor-za, con cui ilvento gli fipinge, e gli agua, formonando l' equilibrio del loro corpo, fi lentano fortenente tirare. Al-lora, rompendo il primo filo, che gli teneva foiceli, fi lafciano portare a balia del vento, e rivoltano fu la fchiena le branche differe. In queste due maniere traversano le fira-de, i fentieri, ei Fiumi poi grandi. Possono agromatolar-fi questi fili, i quali per la loro unione pare, che ne for-mino un solo, quando sono della lumphezza di circa un piede. Il Bon afficura averne diftinti circa venti nell'ucire dal forame. Giò, che v ha ancora di più particolare, e la fa-cilità con cui queil Infetto lo muove in più verfi a cassone di molti anelli, che vanno a terminare in quella parte; il che loro è affolutamente necessario per aggomicolore i loro che ioro e autotramente necessario per aggomito pre i loro fili, o le loro fete, che fono di due spezie nel Ragnatelo femmina. Il Bon però crede, che questa spezie d'insetto sia Androgino, avendo sempre ritrovati i segni del maschio ne

Ragnateli, che fanno le uova, Il primo filo, che i Ragnateli aggomitolano è debole, e loro non ferve, che a fare quella spezie di tela, in cui van-no ad invilupparfi le mosche; il secondo è mosto più forno ad invituoparin se moicoe; il secondo e moito più for-te del primo; cifii neravolgono le loro uova, che por ciò fono riparate dal freddo, e dagl'infetti, che potrebbono roderle. Quelli ulcimi fili fono attortigliati in una miani ra affai molle intorno alle loro uova, e in una figura fimile à i bozzoli de Bachi fiugelli , preparati , cd ammoiliti (rà le dita per mettergli fopta una conocchia. Quelli bezzolt di Ragnateli fono di color bigio ancora frefchi, ma diventano nericci, quando fono flati esposti lungamente all'aria.
Pocrebbono forie trovarsi bozzoli di Rannaccii di colori differenti, e d'una feta migliore, foprartutto quella della Ta-rantola; ma la rarità ne renderebbe la sperienza rroppo dissanota; ma la ratich e mederebbe la fepricinca rroppo dif-ficile; onde bifogo fermarifi là bostori de Regnateli parà commi, che floro quelli di gamberore, e che ricontria-mo ne l'appli, che floro ripatti di svori, e cilia progga-lia. Ma la reggio e custiti di quelli Regnateli, che fan-no fea firora a S. Domenico in Anerica. Ri vunnola bano numero di quelli bozzoli in Linguadoca il Bon ha tro-vato il modo di tri a fie da di Ruguatelo, che con con-tenti di para di la considera della fea codinara. Els percei ficil-richi della di para di proggio di proporti di para che la considera della fea codinara. Els percei ficil-richi della di proggio di proggio di proggio di pro-servito della di proggio di proggio di pro-servito di proggio di proggio di proggio di pro-servito di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di pro-porti di proggio di pro-porti di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di proggio di proggio di proggio di pro-porti di proggio di pro-porti di proggio d ch'egli ne ha fatto fare calze, e guanti, da noi veduti, e toccati in Parigi.

Mantera di preparare la sera de Ragnateli ,

D Opo aver fatte raunare dodici, o tredici oncie di questi bozzoli di Ragnareli, il Bon gli fece batter bene per qual-che tempocolla mano, e con una bacchetta per farne ufcire tut-

che l'acuna ne ufci netta; gli tenne pofcia in molle in una gran pentola con acqua di fapone , faluitro , ed un poco di gomma Arabica. Misc a bollir tutto a suoco lento per due, à tre oreșri-tornò poi a lavate tutti questi bozzoli di Raguateli con acqua teipida per hen cavarne tueto il fapone; gli feccò, gli am-molli nn poco frà le dita per fargli cardare più facilmente dagli ordinari feardaffieri della feta. Furono però fatti per quella ieta di Ragnatelo cardi molto più fini e perciò s'obbe una feta d'un color bigio particolarifirmo. Ella può facil-mente filarfi, e l'filio, che fe ne cava è più fioo, e più forte di quello della feta ordinaria.

La difficoltà fi riduce dusque nell'avere un numero affai grani e di botzoli di Ragnateli per farne lavori confiderabili. Stabilifice il Ban alcune pruove per convincere, che i Ragnateli fomminifterebbono più feta de Bachi filugelli per la loro fecondità; imperocché effi moltiplicano affai più de parpa-glioni, e de Bachi, ed ogni Ragnatelo fa fei, o fettecento unva , laddove un Baco uon ne fa , che un centinajo; e bifogna va. Jaddove un Bacouson ne fa. (che un centina)o; e bibogna batterne più delli metà, per effere quento verne fottopolto a molte malattie, ed é si dilicato, che ogni picciola colà lo di-furba e gl'impedifice di fare il fuo bozzolo; per lo contratto le bova del Ragnatelo s'aprono fortza che fi laccia vernan dili-genza ne mefi d'Agoito, e di Settembre quindici, o fedici giorni dappoiche fono nate, e quelli, che le hanno fatte, muojono indi a poco. Circa i Raguareluzzi, ch'escono da queste uova, vivono dicci in undici meli fenza mangiare, e fenza

usva, vivono aucci, unudici mei reitaz manguare, e tenta creferre, ò calare, fiando iempre nel loro bozzolo, fin che il gran caldo gli obbliga ad u[cire, e cercar nodrimento. Se fi potefi deungue ritrovare il modo di unodrire nelle Ca-amere Ragnateluzzi, fi avrebo con affai più bozzoli da quefl' inferto, che da Bachi filipgilli, avendo fempre reduto, dice il Bon,che di fette,ò ottocento piccioli Ragnateli non ne moriva alcuno in un anno, e che per lo contrario di cento Bachi appena quaranta facevano i loro bozzoli.

special qualitatia acvanti into outcoir.

Si metrono i Ragnateli colle gambe corte in carrocci di
citta, e in pentoke. Copronfi quelle pettole di una carra
frava da unago, come pure i carrocci, affinche abbiano dell'atta, fi danno loro mofche per nordimiento; e fi trova indi
a non molor tempo, che hanno fatti i lor botzofi, e che tredici oncie di quetta feta rendono quafi quattro oncie di feta

Non farebbe gran difficoltà, profeguisce il Bon, nel ritro-vare quelli bozzoli di Ragnareli, fe loffe lecito l'entrare in tutte le Cafe, dove se un versono alle fineftre : è facile il conchiudere, che se ne eroveressono affai in tutto il Regno concinuacre, che fe ne croverebbono affai in rutto il Regno per l'arne gran lavori, e la nuva feta, che lo propongo farcho et ano rara, e meno cara della feta ordinaria nel iuo prin-cipuo, tanto pri che il botzoli de R junzatel i rendono a pro-portione della loro leggierezza più feta degli aitri, eccone la prutva; tredici oncie danno quati quattro noci di feta net-ra, haltano tri oncie per fare un pajo di calte, all'Uomo più grande. Quelle, ch'io spedisco ( parla sempre il Bon ) non pe-stro, che due oncie, e un quarto, e i guanti circa tre quarti d'oncia, laddore le calze di seta ordinaria pesano sette in otto

Le calze di feta, e l'guanti, onde abbiamo parlato, e che bbiamo veduto, ed efaminato in Parigi nell'Accademia Reas blaim o veluto, et ciaminato in Parigi netil Accasema Rea-le delle ficienze india non molos tempo, che fono fatti lavo-vari per ordine del Bon in Monpellier crano forti, e così per-titti, che golli, che foifero dala fatti colla fecto ordinara, quafi così belli, politi, e fuitri, d'un color bigio gentile, fi-mile al color di forcio; quefto colore era naturale alla fecta de' Ragnatelli; un non dec dubitarii, che lavata coll'acqua di inspone, in cui fin fatto dificiolto un poco di Salnitro, el gorma Arabica, ella non abbia acqui ifato maggior luftro, e un certo fibiendore. Fù allora aggiorisolata, filata, e mellà in opera come la feta cavata da Bachi filugelli.

Sin qui hò parlato delle offervazioni del Bon. Il Signor di Reaumur dell'Accademia Reale delle scienze di Parigi ha Keaumur den Accadema Keale delle Icienze di Parigiba altredi mella applicazione (ii l' Ragnateil de' quali aveva-raunato, e nodrito un grandiffimo numero; ha egli fatta una dotta differatatione in quettho propofito, che fi redrà riferita nelle memori dell'Accademas R cale delle feienze (dell'anno 2/10) I one farò qui folamene l'efratto , affinche il Lettore poffa meglio giudicare circa la differenza, e la verità de'

Reaumur durque fostiene, the non è possibile nodrire con fole mother cann't Regrateril, quant in e biogenerebero per forministrate real translateure flabilite; qual detirezza, corro interno ad una raedelina ettà, gli uni frendono i del cell, biogenerebe avere per prendere ogni giorno una vi fili fi quelli , de gli attri hanno gli terminate;

quantità si grande di mosche, come quella, che sarchbe he-cessaria al mantenimento di quetto vile insetto? Tutre le mosche del Regno appena basterebbono per nodrire tanti Ra-gnateli, che potessero fare una quantità di seta poco conside-

Il naturale vorace de' Ragnateli mostra abbastanza . che il loro nodrimento non dee cifer tratto dalle Piante; e perciò né le foglie, ne i fiori , ne i frutti , debbyno effere propej a nodrati ; R caumur non ha lafciatodi tentare quefte forte a notarrii; Keaumur non na naciatorol tentare quette lorre dalimenti, per non avere à rindicciatri daver traffcunta qualche cofè, e perché lapeva, che in materia di fiprienza accade fiendi osi, che non fi crodeva dovefica caciaere: ma tutto clò, ch'egli ha provato in quetlo genere non el tato un nodrimento per questo inferto. Ha ruttavia creduto; che le modiche non toffero il folo alimento, che pocefic darii a Ragnaceli ; impercoche quantunque quelli, che fanno la lor te-la negli angoli delle mura, e ne giardini, ne virono, ha più d'una volta offervato, cheffi mangiano egualmente gii al-tri infetti, quando incappano nelle kor rele. I Ragateli, che abstano ne buchi delle vecchie mura gli hanno ancora meglio infegnato, che tutti gl'inferti loro erano propri; impe-rocche avendo spesso visitati simili buchi, vi aveva ristovati cadaveri di diversi infetti, come di cento piedi, di bruchi, e di parpaglioni. Ad altrodunque non penso Reaumur, che di parpaglioni. An autro un que non penso Reaumur, cne a ritrorate una ficuit di nifetto, di cui potedi e avrec comoda-mente il numero , che voleva ; i foli vermi di terra gli parvero avrec quello rantaggio. Ve u'à na un quantità pro-digión; i giardini, el campi ne fono ripieni; non avera egli mai in veto ritrovati tali vermi ne bachi de Raganteli, no ne nelle loro tele; ma effendo quell'infetti firticianti fulla terneue nou cese; ma cisento queri meter infraentri nuta ter-ra, ed avendo moita forza, e moito pefo, era egualmente impoffibile, che fosfero entrati in quelle rett, e in quel bachi, nu-ce che i Ragantell veglla avefero trafjortati. Mi parve dun-que, dice Reaumur, che non vi fosfenodrimento, di cui dovesti prometerral imaggiori riulcita, a li Sperienza ha fatro dovesti prometerral imaggiori riulcita, a li Sperienza ha fatro wedere, che io non mi fono ingannato, avendo rinchiufi in al-cune featole molti groffi Ragnatefi di diverfe ipezie, che avevano paffato il Verno; imperocche ueu ha, che vivono molti anni; hò dati loro bocconi di vermi, e gli ho in quelta guifa confervati in vita .

Indi hò tentato, fegue a dire Renumur, diverfe forte di cibi, per vedere, fe foffero egualmente propri a nodrifti, ma pon hò veduto, che vi applicaffero; forfe perche il naturale, feroce de Ragnateli vuol efter eccitato da animali viventi. ieroce de Ragnateir vuoc etter ecclesto a animal viventi.
Mi fiono perció immaginato un'altro nodrimento, che apparentemente fupplific al cibo degli animali viventi, pet gulto particolare, che vi rittovano il Ragnatei. Il Ragnateiuszi, che appena hanno abbandonati ilor boxzoli ilo prefericono dogni altro. Non il bidadoperato, che per la relazio-feono dogni altro. Non il bidadoperato, che per la relazio-Gono al organismo. Non l'Abadopeura, cire pe la rituaria, mi parre aver colle cante conser, a colle deglissient, a cui parre aver colle cante conser, a colle deglissient, quella folianta, che a modifici le penne degli Uccillera, più cele finenziante i lossoprettas sprecibiono. El libra de finenziante i lossoprettas sprecibiono. El libra de l'accidente, finenziante collectione de l'accidente, finenziante collectione de l'accidente, finenziante collectione de l'accidente finenziante collectione de l'accidente finenziante collectione de l'accidente finenziante de l'accidente finenziante del l'accidente finenziante del accidente del l'accidente finenziante del accidente flata tagliata

than anglian.

Sin qui, figure a dire Renumur, par vibe tuttor rada a mar-rariglia bene per il Ragnattil. Quelli finoni fermpicia notri-menti, de quali prare, che fuffe filomente quilione; frem et troverebero forte degli attri, così conoci ettatinoli fri gli infetti; mentre fiaopratificopuelli, che non fono più diffi-ficili a ritovarti delle rigileti bluoru, che fi damono Bachi infetti, mentre fia di la superi della proportioni di pro-quali for interneti alla levare mode la Ragnatelli primini-firar fera alle manifiatene.

Sobito. che il Rannetituzifi carano dalla feta, che gli Subito, che i Ragnateluzzi fi cavano dalla feta, che gli

av viluppava pajono di buona intelligenza; lavorano di con-cerro interno ad una medefima tela; gli uni flendono nuo-

quetta unione non dura troppo. Reasumur diffribul în diffe-senti karole quattro, à cinque mila Ragnaseti, che aveca i lono vari, son fe ne trovano, che în alcuni campi di gine-vediți i abandoare i lor bazolei, quette featore veranoaș-lul dispundante de campi de presso poco la lunghezza, e la larghezza d'una carta da gino-care; siccome aveva osservato, che questi animaluzai s'ate care, income erro, che copriva le featole, con aveva fatto a ciafebeduna un buco diffante una linea dal vetro, per cui faceva entrare una carra, ch'era appoggiaca fulla larghezza della fcatola. Quella fcatola turava con grand ejastezza il bu-co, perché i Ragnateli non licappaffeto; e fn quella medefima carta metteva il nodrimento, che aveva trovato effere loco proprio. A veva avanto l'accorrezza di fare un gran nu-mero di buchi in quella carra, affinche per quello mezzo fi poteffe dar a mangiare a molti. Ragmareli in pochifismo tem-po, fi veglevano i primi giorni cercare con follecitodine que ito nodrimento, e s'attaccavano molti al medefimo bocenos di penna; ma fi dichiarò ben prefto il loro feroce naturale; i più groffe prefero il gusto di mangiate i più picciolite ogni volta dice Reaumur, che lo gli riguardava vedeva un picciolo, chi tradice a caumurante e programaria era divenuto preda d'uno un poco più groffo, e nel termine di poco tempo appena me ne reflavono uno, ò due in ogni featela. I Ragnateli grandi fi battono talvolta, quando fi rezent. I Augment grann in naction culvoira, quanco in rigiontrano, ma fi mangiano molto meno frà loro, che i pic-cioli; è perchè hanno meno bifogno di nodrimento, è per-chè effendo più pefanti banno men facilità a muoverfi. L'inclinazione, che hanno a mangiarfi frà di loro è proba-

L'intintatoire, roi réamo à mangalair i lair, sorde s'econ-bilmente in parte la cagione, che coal pochi fono l'Ragna-tell a proporzione di quelli, ch'etfere vi dorrebbero, facen-do effi una quantità ni prodigità di uova. Pare dunque, che non refii altro partieo a prenderfi per al-levare Ragnateli, che allogiarii fepararamente. Si porreb-levare Ragnateli, che allogiarii fepararamente. Si porrebbono per elempio avere alcune featole divife in molti piecioli compartimenti, che formaffero molte cellette; ma il dare a mangiare a ciafcheduno di questi Ragnateli separatamente impegnerebbe a (pefe poco proporzionate all'utile, che se ne ricaverebbe. Si potrebbono anche fare, se non avessimo la seta de Bachi silugelli in una maniera infinitamente più co-

La neceffità, che v'hà di diffribuire I Ragnateli nelle loro celletre, mette ancora in un altro faitidio, ehe non ifcema poco il vantaggio, che hanno fopra i Bachi incorno alla loro condità; imperocche per trar profitto da quello vantaggio lecondist, i un peroccio per tras produtto da quello van saggio bifogna poter confervar eu ngran namero di uwas, che fano flace fecondate col metza dell'accoppiamento; e perció con-veia mettete neretifariamente il Ragnateli inileme. Lo sò ben q. figue a dire Reaumur, che v ha un tempo, in cui dee faril prello a quefi infecti una dolor fermentazione, che leva loro la naturale ferocia, e che allora potrebono metter fi infeme fenza rifchio verano,ma come mai può conofcerfi precifamente quello tempo, il quaic dee preceder di poco quello, in eu: culino hanno voglia di fare le loro uova ? Sarebbe facile a ritrovarii, fe faceficro tutte queste uova appresso poco ne' medefimi giorni dell'anno; ma vi fono molti mefi di differenza frà I tempo, in cui gli uni fanno le uova, equello, in cui

cca agli altri il fazio La fecondità de' Ragnateli, come il Bonhà offervato, d prodigiola; ma finalmente, dice Reasmur, i Bachi fono fee condi d'avanzo, quando fi imponeffe, che non fanno, che circa cento uova, delle quali appena quaranta fanno vermi, che facciario i loro bonzoli, laddove i Ragnateli producono

fei in fettecento uova. Benche io abbia offervato in tutti l Bachi, che hò allevato per fare una efatta comparazione della loto feta con quel-la de Ragnareli, che hanno fempre fatte almeno tre o quartrocenco uova, e facile il vedere, che può moltiplicarfi il aumero de Bachì, quaneo fi vuole, fe ciò folamente dipende dalla quancità delle loro uova; altra pruova nonci vuole, che la quantità di feta, che oggidi fomminifirano all'Euro-

the la quantità di feta, che oggodi forministrano all Euro-pa, dove non vica una volta verus Bace filaggillo. Sin qui dunque pare, fogue a dire Reaumur, che i Bachi fuperino moto i Ragnateli per la ficilità, che fia nell'allie-varii, e per confeguenza che poco debba promecrerii dalla nuova feta, s'ella non ha qualche altro vaneaggio fall'anti-ca per la fua bellezza, per la fua forza, o per la quantità, che se ne può ricavare.
Potrebbono aversi sete di Ragnateli più differenti per li

koro colori, che non è quella de Bachi, ch'è fempre biano laddove i botzoli de Ragmeteli ne darebbono di gialla, bianca, di bigia, di turchina celefte, e d'un bel colore brafortifisma, e bellufisma. Sono formati affai differenti da tutregisaleri bozzoli di Ragnateli ; le uova fono rinchiule nel-la teta bruna, ch'e aggonitolista affai iarga ingiro, come in tutti gli altri bozzoli ; ma quella ieta bruna è involta ella medefima in un altro bozzolo di feta bigia la cui teffitura è affai ftretta, groffa, denfa, e fimile a ciò, che refta fui bozzolo d'un

stretti, giruti, dettat, e limite a cui, che refita lui locatodo dun I Ragantelli fanno le lori uvara e locacidi, nei quali revata la ktar, che gli rarvolge molt i med idaliano. Eglimo via la romano noi disanenee il meist di Agaith, e di Settembre, e li companio di alla compan

ro uova affai più tatdi de' precedenti Le due forte di fili de Ragnateli non differifcono l'ono dall' altro, che per lo più, ò meno di forza; e starà bene lo spie-gare come i Ragnateli fanno queste due sorte di fili secondo gare come i Augment i namo que tra un reconso ; che loto piace. Lo fuppongo, dice Resumur, che fi appia , che i Ragnascli hanno preffo al loro lorame diverté popyellne ; che fono altrettante filiere , nelle quali fi forma il l'quore ; che dec diventar feta , quando fi farà foccato , dopo citere uscito da quefte filiere.

I Ragnateli, la feta de quali è proprit a i lavori, e de quali qui fi tratta, hanno fei di queste poppelline, quattro del-le quali sono affai semisbili, ma le due altre sono meno, e non. fi diftinguono facilmente fenza l'ajuto dell'occhiale . Queste due picciole poppelline fono polle preffo alla bafe delle due groffe, che fono più vicine al forame. Cinfcheduna di que-fie fei popelline lenfibili è composta anch'esta di picciole popfie fei popelline i opistutto dei piecio faire i menti di appeccio popelline, à pietto dei piecio faire i mientifili. Il viecoso iette in otto da una medefima poppellina; è facile il compende ce cone i Ragnateli faino di lipi di mono grafi, quando lor piace; i imperocché non folamente, quando prima di cominciare a faire, applicano a qualche corpo più, o meno di quelle fei poppelline i insibili del loro forame; ma fecondo . che le applicano più fortemente, ò una maggior parte di cia-feheduna di quelle poppelline, tanno fili composti d'un mag-gior numero d'altri fili, e per confeguenza più forti, e più

Dec effervi circa dicioeto volte più di fili, tali, quali efcono dalle filiere, che compongono uno de fili de bozzoli, che non v hà in quelli delle rele, fe la quantità de fili, che compongono eli uni , e gli altri è proporzionata alla loro forza; imperocché avendo attaceato un pefo di due grani a un filo di tela The ordinariamente foltenuto, senza romperis, e s'è rotto, quando glien hò attaccato uno di tré grani; laddove i fili de bezzoli foftengono circa trentafei grani; e non fi rompono,

che quando fi caricano d'un maggior pelo. Ma fe i fili de bozzoli di Ragnateli fono p'ù forti de fili delle tele, fono altresi più deboli di quelli de bozzoli de Bachi, benché in una minor proporzione la forza de fili, che io-hò aggomitolato da quest ulcimi bozzoli, è stata ordinariamente fino a foftenere un pefo d'un foldo, e mezzo; onde la forza d'un filo di bozzolo di Ragnatelo equivale a quella d'une soria qui nino il pozizio di Recoappretto poco, come uno contra cin-que; quell'ancora è forfe un punto, per cui l'antica feta pa-retà, che abbia qualche vantaggio fulla novella. Per verità ogni filo di bozzolo di Ragnareto è appretto po-

comeno grafia d'un filo di feta nella medefima proporzione s ch'esli è più debole di lul ; ma ciò non compenta interamenen egit e più desore di fui, in a ciotan compenia internancia-te il difavvantaggio; imperocché e più difficile l'unite infie-me molti peracetti, e l'enta penfare, ch' e una fatica di più, è fempre da temere, che i fili non tirino tutti egualmente; e siempse da teimere, che i hii non trinno tutti eguilmente; je per confeguena, che la loro unione non abbia la forman del-te forte, che ogni filo a vrebbe feparazamente. Quefta molti-nical di peranetti, che comprognono ciafron filo di feta di Ragnaterio per fazio coi groffo, come un filo di feta di Baco; contribuifer forfe in parte a rendere i lavori fatti di quefta feta meno luftri di quelli, che fono di feta di Bachi; imperocche il loro luftro è effettivamente men bello ; e la cagione è , che quanto più un pezacto di feta ha di piccioli intervalli di quel-lo , che ne abbia un altro pezzetto di feta , tanto meno pa-nerà luttro; imperocchè rifietterà men di luce, perche que' piccioli intervalli faranno evidentemente in matsior nu

in un filo composto di molti fili differenti, e realmente sein un no econyono ul moist in interestri, estamente re-parati, che in quello, ch'essendo della medesima profiezza non e composto di differenti pezzetti i le parti del liquore vischiolo, che lo compongono, essendosi fenza dubbio appli-cate più facimente le une persono il ilatre, chomo in più la ziphi coccarii, che non possono fare diversi fili realmente feparati. O nde fupponendo, che ciafcun filo di feta di Ra-gnatelo non fia più lufto naturalmente che un filo di feta di Baco, e chiaro, che quando faranno fiati uniti cinque di questi fili per comporne un'altro della medefima groffezza , ch'all filodi feta naturalmente, che quelto filo compolto, el lavoro, che fe ne formerà pareranno meo lultri, che il filodi feta di Baco, el lavoro, che ne farà formato.

Quando ii inproneffe, che non v ha avueo, che due delle poppelline, che abbiano fomminifrati fili per farne uno di tela di Ragnatelo, e che ciafchira di queste poppelline, e multi forminifrato ellesso della quali fomministrano elleno stesfe fovente un filo composto di molti altri, ne avelle fomministrato un femplice, estendo i fuoi fili di tela diciotto volte più deboli d'un filo di bozzoio; meft pltimo filo, che noi abbiamo detto effere cinque volre più picciolo d'uno di feta di Baco, dovrebbe effere compo-fio di trentafei pezzetti per lo meno. Ora qual dee effere la picciolezza d'un filo, che gli occhi però feorgono, e che non pactionezas u un nuo, ene qui oceni pero icorgono, e che non e più profico, la centefina octantefina parre d'un filo difeta femplice, il qual filo di feta femplice non e egli flesfo, che la dupentefina parte d'un filo di feta de più fini di quelli. Loc il adoperano per cucire l'Imperocché, dice Reaumur, hò più d'una volta di vifi questi pezzetti di feta in dugento fili,o appresso po co; in maniera che un pezzetto di feta di Ragnatelo della groffessa d'un pessetto di fetà, che fi adopera per cucire farebbe realmente composto di circa trentafei mila fili, e potrebbo-go dividersi nacuralmente in mille

ES GIVERTA SACULIMENTE IN MINE.

Il pezateto di feta di Ragnatelo composto di questi trentafei mila fili di feta femplice farebbe forte un poco più grosfio
diun filodi feta di Bachi composto di dugenco fii trempici di
Bachi; benchel la fomma della grosfiezza di trentafei mila fili, edi dujento fia la medefima; perché farebbe difficile il mettere infemeun si gran numero di pezaetti, fenza che re-flaffeto molti intervalli voti frà loro, i quali fembrerebbe ; nancto moiti intervalli voti fra loro, i quali fembrerebbe, che accrefeeffero il volume. Perciò è paruto che la feta de Ragnateli contribuifca più al lavoro di quella de Bachi; ma fe fi foffe mella attenzione, che in ricompenia ella deceffe-re allora più debole, tralafciando di riguardare quefta circofranza come un vantaggio di questa feta, faremmo flati dic-posti a credere, che fosse uno de fuoi difetti; poiche un più grosso volume di questa feta non può a vere, che la modesi-ma fortza d'un mioor volume di feta di Bachi. Ma finalmente, feguen dire Reamour, venghiamo all'ultimo punto effer-ziale, o veggiamo qual relazione ha la quantità di feta, che gane, o veggamen qua reizione na ma a quantita in rea, che ciafcun Ragnateio dà in un annoa quella, che fi cava da Bachi. Hò pefato con gran diligenza diverfi bozzoli di Bachi, ed hò ritrovato, che i più forti, cioè il lavoro d'un anno di Bachi pefavanoquattro grant, ed i più deboli ne pefava-no più di tre; in maniera che prendendo la libbea di fedici encie, ci vogliono almeno due mila trecento, e quattro Bachi per avere una libbra di feta.

Hò pefato colla tteffa diligenza un gran numero di boz.

Ho peazo colla ficia diligenta un gran numero di hozzoli de Ragnarell, ed ho fempre i rivorato, che ne holigoravano ci-ca quaranza de juù grofii per uguagliare il pefo d'un hozzolo di Baco, e petava e aicheduno circa un grano; in maniera che inrebero neceffari quaranza de Ragnareli più grandi, per dat tanta fera, quanta uo Baco, se non vi folfe più calo ful-fore and un che formatifi dell'attre de unut afferenalex trans afers, quanta so Bisco, femon vi folic più calorida-la fera degli uni, c'he niqui si degli attri e fe uttei deferoi delli fera, ma lozzudi de Rantini one fonti. Ciò, che ca-cio, di cui bozzuli de Ranti fino e denti. Ciò, che ca-lco, di cui bozzuli de Ranti fino e denti. Ciò, che ca-rio, di cui bozzuli della corra, che ravrolgrazzo più-celli Ragantelli, pum che s'apolifica, ci di diversi dale, che fi trovaza onesicolati fila feta. Se di aventi della con-tra di cui della carrati del leco però, proche di tredi-cio concelli di di diversi del leco però, proche di tredi-cio concelli di di discretti del leco però, proche di tredi-cio concelli di di discretti del leco però, proche di tredi-ti con celli di esta di figuratologio. Il più montali caraso, il

che quattr'oncie di feta netta; la.ldove i bozzoli de Bachi che quarr'oncie a reca neca; manave i pozzoni de pagni non hannocalo, ovvero e coa picciolo, che può compen-farfi prendendo folamente quello della fetta de Ragnatell ne' due terzi. Ora noi abbiamo veduro, che il pefo d'un bozzolodi Ragnatelo, prima d'eller nectato tha l pelo d'un bozzo-lodi Baco filugello, come uno contra quattro, onde nettato, il fuo pelo flaria al pelo di quello, come uno contra dodici; faranno dunque noceffari dodici de' Ragnateli più gran-

di per dar tanta feta, quanta un Baco; ma ciascun Baco fa un bozzolo per trasformari un bozzolo per trasformarfi, laddove i Ragnateli non fanno I loro, che per avvolgere le loro uova.

Se si riguardano con tutti i Naturali, che hanno preci se il riguardano concocci i reacurati, che nanno prece-dato il Bon, le spezie de Ragnateli, come formate di maf-chi, e di femmine, rogliodire, se non si prendono per er-matroditi, i foli Ragnateli semmine faranno quelli, che faranno i botzoli, donde fegue, che fe fi fuppone, che vi fieno tanti Ragnateli maichi,quanti femmine, il che apprefio poco dee fuccedere; ventiquatero de Ragnateli più grolli non daranno più feta, che un folo Baco. Sarebbono dunque necessari ramopui tetadara non sanconomoutaque recenary circa cinquanacamque mila, dugento, novanta fe Ragna-rell de più grandi per avere una libbra di fera; i quali Ragna-reli de più grandi per avere una libbra di fera; i quali Ragna-teti farebbe fiato necellàrio nodrire feparraamente per molti meli; dal che fi vede, quanto eda temerfi, che la fera, che feu ricavaffe, non impegnaffe a fpefe proo proporzionate al fuo valore; poich ella cofterebbe ventiquatro votre più di quella de Bachi; quando anche fi fuponeffe, che non vi fof-te obbligad imperso: I Banante queria de Bachi; quando anche il tupponette, ene non vi tot-fe obbligo di mettere i Ragnateli feparatamente, e che ogni Ragnatelo non occupatte più luogo d'un Baco, il che farebbe Ragnareio non occupaire pui luogo d'un Baco, il che farebbe una fupopicion faita, impercoche bifogna darea affait cia-ficuno, affinche poffano fare la loro rela. Ma chi vocificen-trare nelle particolarità del calcolo delle ficele, che coltereb-bono avendo l'obbligo di nodritit fepartatmente, e di dat loro fipasi affait grandi per alloggiarii comodamente, ve-derbbe chiasamente, che la fetta de Ragnareiti cotterbbe in-

drebbe chiaramente, che la feta de Ragnateii colterebbe in-comparabilmente più di quella del Bachi fingelli.

Del reflo non fi creda, condinas Reaumur, che tutto ciò, che bòdecto non riguardi, che i Ragnateli d'una groffezza comune; imperocché, fei voloffe fapere ciò che danno di fe-ta, quelli che fi trovano ne Giardini di Francia, e che fembrano groffiffimi, fi vedrebbe, che ne bifognano dodici di beand grommuni, il societate, quanta fe ne ricava da nno de' bozzoli di quelli, de quali ho parlato. E che degento octanta non darebbonoche il medel: mo pefo di feta, che forminifita un folo bozzolo di Baco; per confeguenza appena feicento, feffanta tre mila cinquecento cinquanta Ragnateli potrebbono fare una libbra di fera .

no fare una norra at ten.

Avrà forfe alcuno difpiacere della poca fperanza, che gli
refta di trar profetto da nna fcoperta al ingegnofa. Ma chi
fà, che non fi trovi qualche rimedio, fi troveranno forfe Ragnateli, che daranno più feta di quelli, che veggonfi comugnatei, che daranno più fera di quell'i, che veggonfi com-mementend Regnodi Francia; e gibterto per relazione di tutti i Viaggistori, che quell'idell'America fono moto più groffi de nottri, dai che pare a tierral; che debbano fare più groffi boxozoli. I Bachi, i quali benché originari di pacti fon-tanti, hamo tano modifipicato il Europa, ci fanno ficrare, che ancora i Ragnatell'idell' America poteffero vivere in quelli. Comunqueri fia, phiogna fare delle pericanze; quelle è la fola fira da di feoprire le cofe curiofe, ed utili.

Quefte fono le rifleffioni di Reaumur ful Ragnateli; foe-

mano molto le speranze, già concepute dal lavoro del Bon fulla seta di quest'insetti, ma possiamo passando, considerasulla teza, di queri infectti; ma podisamo paffando; confidera-re una picciola differenza frà il lavoro del Bon; e quello di Resumur, ed è che il primoavendo lavorato ilulla feta de-Rasparardi della Linguadoca, della Provenza; e d'altri Pacfi caldi, a vrà trovano bonzoli più abbondanti, e più guernici di feta, che ono fon quelli dei Rasparardi; che naforono Pacfi feta, che ono fon quelli dei Rasparardi; che naforono Pacfi più temperati, e fopra i quali Reaumur ha efercitato il fuo la-

Il Ragnatelo, e le fue tele contengono molto fale volatile,

Il Ragnatelo e flimato per le febbri intermittenti e partic harmente per la febbre quartana peffo, ed applicato al collo del braccio, o chiufo vivo in un gulcio di noce, ed attaccato al collo nel fopraggiungere della febbre.

coto nei sopraggiungere detta teobre.

La fiux cla è vulnerata, affriregore, e confolidante; ferma
il fangue a pplicata fulle piagheții adopera per li esțili,convien
il fangue a pplicata fulle piagheții adopera per li esțili,convien
E boona aneora per la colei averacă, affrieta ori sposfi.
E boona aneora per la colei averacă, affrieta caida full'
umblico, provoca l'ucita ned ley ernofică.

Arama ab spiso, compans, spiso, percic il Ragnatelo prepara la fus seiz con molei induffirs.

#### Arara.

Rera Clufi è un frutto dell' America lungo coperto d' A una feorza mediocremente dura, nera, attaccata ad una Iwaga

lunga coda, in cui fi trovano certe inegualità, che fembra-no effere i luochi de fiori, che vi fono fiati attaccati. Ovofto frutto chiude una noce nera, groffa come un uliva falvatica.

Ammollifice il ventre mangiata; fi fa una decozione del frutto dopo averlo pefiato, e fe ne lavano le vecchie ulcere per nettarle, e per guarirle.

Questo frutto e rarissimo ja Europa, e chi l'hà, lo conferva per la curiofità.

### Arbor triflis.

A Rów trifits. Garz. Acostz ; è un Albero deil'Indie ; chenasce in Malabar a Goa; la sua figura, e la sua gran-dezza sono quasi simili a quelle del Pruno ; i suoi rami sono detta foto quali finali a qualité del Praro; i fuoi transi foto fortili, non un pictolio nodo di quandino quando, da cui dicoro da fugliegrando, e la pichecone quelle d'un Prano ; molti, la ampoico, e verela; li fuoi funta molti figura del molti, la magnoti, e verela; li fuoi funta molti figura del molti, più cente, e verela; fuoi con la molti del molti, più cente, e più cente del del profico de controlle del profico del più cente del profico del pr at Carrisal, è detta motienna igurt, si conve, painca, sene-ra, fioperca de una membrana renquicia, dei na podentea ma-ra. Quell' Albaro è chiamato. "Auber 1191a. ; perche a forțice, che la notre, cal le rare del Sole, cadono i fon fi-ni, cdivenanovizac bie fiosfielle. Chiamată în Canaria P-rijateta, în Milaiyo, Sugadi, în Decan Pair, in Arabia Guarr, în Perfia, cel în Turchia, Gall I flordiqueți Albero fono filmati cordiali ; l Paefani ne

spargono su i loro cibi per dar loro un buon odore, ed un gusto aggradevole,

### Arbutus.

A Rhutus . Matth. Dod. Arbutus , froe Unedo . Adu. Arbutus , Comarus Theophrasti.

Arbutus fallo ferrato. C. B. Pir. Tournef.

Comerus Theophrafiti. "
E' un Arboscello, il cui tronco e ricoperto d'una scorza revida, crepata; chegetta moist rami rollicci in alto; le (ue foglie fono bislunghe, larghe come quelle del Lauro, lifice, verdi, dentate, ò merlate ne l'oro contorni; i fuoi fiori fono vezdi, decazes , directare ne l'ono contonui ; l'ino Sentinon bianch, cali evole proprimi a nua paret. difigioli i grap-bianch, cali evole proprimi a nua paret. difigioli i grap-boqualche raifomigliarua alle fragole, ma più grufi, qi fi-zon siricita, carmun, e gialli prima, che divenzimo maneri, sui di un lei rofifo quando fono meturi, e d'un guidom porce Urufe. Begli de vivio in cisques profigili, che chiucono alcuni femi bithumphi. Nafee quest'i Arfordetino Posphi montani , ore Bochic. Percis in Canallo cata duce, che quanglia gii Alperi più grandi, e'l fuo frutto è groffo come ana picciola me la di color roffo, nericcio, più molle, e più grato al gusto di

quello dell' Arburus ordina queiro dell' Arbaixi orunanio.

La foglia, a le forra, e l'iruto di quell'Arbofcello fono affringenti, propri per fermane il corfo di vecare prefi la decosione; poffono altreia adoperarii per li gargarifini; il fiuo fiore di finanzo bono per refiltere alla mallignital degli umori.

Il finaro di guell' Arbofcello e di difficile digettione, e cagiona mali di fformaco à chi ne mangia. Dicefi , che fia chia-mato Unedo , quafianus edo , perché fa male il mangiarne più d'uno.

#### Ardea.

A Edea, in Italiano Aghirone. In the United States of the Conference of Paricials, margor, for un Uncerlain expansion, if customers or could be expansed on Collections 14. Househouse, and Collections of the United States of the United State colori, di bianchi, di color di cenere, di neri, di rofficci; ha

UNIVERSONAL EN CALLER DE LA CONTROL DE LA CO ordinariamente luísuriofo pella copula; che i fuci eferem ti ardono nell'uscire dal suo corpo, o pure Ardea quafi ardua, perchi vola affai alto.

### Ardofia .

E 'una Pietra talcofa, fulfurea, e participante un poco del ferro; di color turchino feuro, che tira verfo il nero. Trovafi attorninta d'acqua ne luoghi, donde ficavano le Pietre ne' contorni d'Angers, in cert luoghi di Normandia, e petile cofte di Genova. Cavati da questi luoghi dopo averna votata l'acqua, quanto fi è potuto. Si alza questa Pietra verti calmente, fi divide con forbici fatte entrare ne fuoi interftizicol mezzo d'un martello, e firiduce in foglie, d'in lattre ayou meznod un marrello, e fi riduce în foglie, ò în latire fottili, e proprie per coprier le Cafe. Quelto lavrou dee efer fattonel tempo, che la Pietra fia di freito cavata dal fino lungo, e fia nancra umida; perché fe fia faptendie, che la fotte fecca, affai più grande farebbe la fattea a divideria in latire. Quella d'Angere al più filmant, e particolumente quella, che gil Operaj chiamano la roffi nem. Quella d'angere fi cava dalle cuite di Genova é la più dura, e la prà groffa; fe ne formano tavole, e mattoni.

Non abhiamo pruova, che quetta Pietra fosfe in uso presso agli antichi; forie non sen'era fatta ancora la scoperta. E' detersiva, e diseccante ridotta in polvere, ed applica-

Ardeha ab ardendo, perche e fiato creduto di veder uscire de Uulcani, ò fuochi jotterranei da queste Pietre, quando fono flate (coperte .

### Areca.

A Rece Palma species . Scalig.

A Arece, sine Faussel. Cluss in Garz. Lugd.

Palma, cujus frustus session for Faussel. dictiver.

Faussel Scrapioni, Faster. Avicenze. Faufel, for Areca. Garz.

Aveilane Indice. Acoîte.

E'una spezie di Palma affai alta, e affai dritta, che na-fee in Malabar, e in molti altri luoghi dell'Indie; i fuoi fotecim Matabara, e în moiti alari luopih dell'I lodie; și fusio face in fino njecioli, abanchi, e quali firma adore; și liu frustro ê rii fino njecioli, abanchi, e quali firma adore; il fino frustro ê dil prin opitali, publi come um more, com una forras veale dil prin proprietati, publi come um contagnati, publicati proprietati, per polofilisma. Levata quella forora, a fivede un frutro graficocone un Arelluna, e calle volte grofilo come una catalagua, com mezin norondo, con prinmidale, painonal di forto, e un pooconouvo, alfai duro, culla fisperfisie camendata, diferente la lajoni (police for parato, fonorficie in alcuni (logid) di fore bajo; rofilocio per runto, fonorficie in alcuni (logid) di to, ne' quali é bianco. Quello frutto rotto raffomiglia nd una noce molcada rocta.

Quelto frutto chiamato da gl'Indiani Clofed non effendo Queito irustro chiamatto da gi Indiani Copiosi non eftendo ancora, che mezio maturo, itodifice, ad imbriaca coloro, che ne mangiano; maturo, è infepido, ed aftringene: Lori-ductono in polivere, dopo averso leccuro al Sole, e mefcolato inferene col Bettel, con Olfriche abbruciate, col Lycians; col legno d'A love, qualche poco d'A mbra paculta Canfora, col legno d'A love, qualche poco d'A mbra pactica. rimenti ridotti in polvere, ne formano come tanti penniti , i quali mafticano per promovere lo fputo, e featicare il cer-

Il fingo dell'Arrea maturo, condensato folo vien chiama-todagi Indiani Carlei; donde forfe è renuto il nome di Ca-ches; impercoche credesi, che il Carles sia fatto dal liugo dell'Areca, in cui sia fatta messa qualche Droga aromatea. Comunque si sia, il ropoli dell'Indie mangiano il Carlei pet far buona bocca.

#### Arena .

A Rene, Sabulum, in Italiano Sabbia.

de E una materia dura, faffofa, duna terra celcinata ridotra în polever, e îpefia nadeve terificata în cisicun de'
fiusi grani da un forte calore del Sole; perció l'Pacfi più
caldi nell' Africa, ne' diferri di Zara, nella Libia,
che fono più cificaldati da quelto Pianeta, fano più

abbondanti in fabbia - Tutta la fabbia probabilmente di qua-lunque natura ella fia , è fiata formata fulla terra , e quella , che li ritrova in fondo del Mate, e de Fiumi, vi e stara gettata da' venti.

Le fabble hanno differenti proprietà per le arti, fecondo la loro nettezza, il loro colore, i isoghi da quali fono cava-te, il meicolamento, che vi è fiato fatto ; per efempio, ee, il meicolamento, che vi è flato latto i per etempo, la fabbia bianca, e principalmente la più netta chefi veg-ga col mezzo d'un filicrofecopio in piccioli critàlli è adopera ta dal Vetrajo; tale è la fabbia d'Ezampes; la fabbia di Pou-zolin Lingadoca, e filinata la migliore per giu cifis; ma-nittumi; la fabbia di Finme è buona per far fodi, e rendere consistenti sulla a mode filiame Civalisi.

nttimi, ia intonia di rimme ostoria per iar todi, e renatere praticibili i fenzieri, i visili, e molte finade ne Giardini, ed aircove; è ancora adoperata da invantori ne l'oro lavori per fiere della buona fisidatura, mediolata colla calcina. Scavando affaital baffo nella terra, trovari qualche voira della fabbia, che chiamati Arman figlifit; y tie forie entrara per alcune crepature, ò aperture, che indi fi fieno riunite. que fia ; è propria per effere mefcolata colla calcina , quando fa yaol fate della faldatura .

Troyali ne contorni di Roma prefio alla porta di S. Pan-crazio, chera il Gianicolo dell'antica Roma, una iabbia galla; ciof fabbia dorata; perché frà le paglierte bianche, biillanti, dell'equali d'ripiena, ye ne fono alcune gialle, che credordi effere d'Oro; ma questo preteso Oro none, che qualche particella di Talco, come sono le altre paglierte. Questa sabbia si forma sopra una Montagna, che chiamasi

Quella libbia is forma fopus nas Moneagan, che chiamati Moreagan dortte.
Terosti in Petiano sella Marca d'Ancosa verfo il Marc Adratco ma fibbia bornat, che milicita, ripiena di particata con mi fibbia bornat, che milicita, piena di particata con mi fibbia mente di petiano della marca di ma

per mettere fulla scrittura.

#### Argemone.

A Remone Mexicana. Pit. Tournef free Papaver fpino-fam. C. B. Prod. I. B. E. nna Pianta, che getta un fu-flo all' altezza di più d'un mezzo piede, folto di rami, rocondo , fiparlo di filine piccioliffime , ripieno di midolla bian-ca. Le fue foglie, co cicono le prime dalla radice, fono bif-lunghe, e firecte; ma quelle, che le feguono, e abbraccialungho, e firecte; ma queste, cne se teguono, e asoraccua-nosi funto fono hunghe, teglituzzate, come queste del papa-vero marino, non pelole, ma molli; armate nelle loro effre-mici di pante gialiccie, affat agenze, verdi al di fopra, fuorche i nervi, che fono bianchacci, e fopra i quali pare, che r'abbia fatto cadere della larina, bianche adi gioto, e germite per lungo di nervi di picciole fipio. Nafeci li fuor-cio. gaernite per jungo di nert'i di picciole pine. Naficci fiuo fio-re nella cinade t'armi, di clori gallo, composito di quattro, òciospe, ôfei foghe diffoffei in rofa, d'un ador quati firmite a quello della gran Cheislonie. Gil ficcede un frotto bisimo, pinofo, composto di ricotte, il quate chiude atruni ferm quafi rottonid, e neri. La fiu rati e è lunghetta fortile, fi-brofa. Alligna queta Planta ne Giardini; ba in fe molt-olo, e file effertiale. Il fuo fiore, la fua teffa, e'l fuo feme fono pettorali, ano-

dini, forniferi ; le fue foglie adoperate efteriormente fono pro-prie per mitigare la infia mmazione degli occhi , per confolidare le piughe, e per rifolyere. Argemene , quid appear oculorum , five nubeculam ex-

### Argentum .

A Reemam, five Luna, in Italiano, Argento. E un Metallo affai faldo, pefante, duro, bianco, pull-to, rifolendente, che molto fi diftende foeto il martello, che refifte alla coppella; fe ne cavada molte miniere dell'Europa, ma la maggior quantità viene dall'America, come dal Riodella Plata, dal Perù. Trovasi spessoconisio con pie-tre bianche critilalline, e mescolate con Oro, Rame, e Piom-loc, si purga nell'uscirre dalla miniera coll'Argento vivo, pol

E S E M P L I C I.

Strutture and the desired reason pure on the direct, to puss risks, which copyells, e coils particus at this linguistic marks for the control of the co Eano tumi, it versa i Argento us un canate per aucuar che in-raffreddi, e quetefo i chiama Argento di coppella. Le feorie dell'Argento melcolate col Piombo fanno quella figura, di cui parlerò a fuo luogo. Quefte feorie non consistiono, che in alcune parti d'altri Metalli, dell'Argentine, che fono restate attaccate all'Argento, quando è flato cavato dalla Mi-

E'necessario offervare, che l'Argentomesso nel Piombo disfatto, è assai più presso messo in insusione, che se fosse stato disfatto folo in un crogiuolo, perché le parti sulfuree del Piombo servono molto ad eccitate l'infinsone de Metalli: Piombo fervono motos ad eccitate l'infisione de Mecalli; Questa puriscavione netra l'Argento da ette glialari Me-talli; notrebedali Oro, che refisie come ini alla coppella ; onde non positiamo efferiscari, che quest' Argento di coppel-la fia affarto prori, conven ricorrera di maltra operazione che chiasma partieura, quando lo rogliamo fopolare di qualche piccolin quantità d'Oro, che para occioenere. Ecro la Conforma del proposito del proposito del proposito del Conforma del proposito del proposito del proposito del Conforma per sono del proposito del Conforma per sono del proposito del proposito del proposito del Conforma per sono del Conforma p

Si fondono infieme in un crogiuolo mediante un gran fuo-Si fondono instrute in un croquisso measure em gran un-cot ré parti d'Argento, e paparte d'Oro, gettafià poco a poco il mefcuglio disfatto nell'acqua fredda; vi fi condenfà; fi getta l'acqua; fi fecca il mefcuglio condenda; o fi mette a ciccellerii in due, o rite'rolte tanno d'acqua forte; l'Argen-tofi ficioglie, e l'Oro precipita in fondo del Vafo; imperocto fi (cioglie, e l'Oro precipita in fondo del Vafo; imperoc-ché non pos d'efre prentrato da querdo diffoviente.

E da notare, che in quella operatione fi mefoda l'Oro col-l'Argento; afinic he fe quell' A rigento contenedfe qualche pic-ciola portione d'Oro, fia firafcinato, e precipitato con quel-lo, che il é liato agginno. Quell' Oro precipitato fi chiama Orodi partitura; fi podi fiscilimente rimetrete in verga fondendolo in un crogi uolo ful fuoco con un poco di borace,e ver-

fandolo in on canale. Si getta la diffoluzione d'Argento in una conca di terra , in Si gesta la difficuzione d' Argento la una conce al terra a, le involvi fin molt caper, e cuna patiertia di Rame; fin la fine moltoquito ciaper, o bie over in ripoto, o fifunde retror l'Argento al la caper de la companio del com cara efferiormence

cara citeriormeque.

Si potrebbe ancora far precipitate l'Argento dificiolto, mefcolando nella diffoluzione, dell'acqua faifa; imperocché il
fale marino produrebbe il medefimo effetto, che le parti del manno produrebbe il medefino effetto, che le parti del Rame, cioè utrandofi fortemente colle punte dell'acqua forte, che tengono le particelle dell'Agento fofece, le compretebbe, farebbe, che cedeffeto; in maniera che l'Argento non a vendo più niente e, che colofientaffe, caderebbe pei fuo proprio peio.

Si rimerte il precipitato a Argento in verga, attendoto ron-dere in un croginolo con un poco di fainitro, e pofeis verfan-dolo in un canale. Quell'Argento el Tpiù puro di turti, e di dodici danaj, fe vene fofe; ma fi rova fempre un poco di mericolanza di Ramen nell'Argento, per parificto, che fia. Cido, che fi chiama un crazzo nell'Oro, e un danajo nell'Ar-Si rimette il precipitato d'Argento in verga, facendolo fon-

Ció, che fichiama un carso nell'Oro, è un dasappesti l'ampeso, conde un oscia d'Agreso a Big puro, del tree di quatro genero, code un oscia d'Agreso a Big puro, del tree di quatro voler ventiquestro grani. Operil, cotto fanos monestrapastro voler ventiquestro grani. Operil, cotto fanos d'uno fermolo nella copella, i Argenno non dele di vensiteré dassa; fe i face mentione del considera del co dere Argento affai puro; Argento d'undici danaj, e mezzo, 32

Argento d'undici danaj per far intender i gradi di purità, e così del refto.

L'Argento lavorato contiene una parte di rame in ventiquattro parti d'Argento, e l'Argento di coppella non ne contiene, che un quarco di parte in rentiquattro parti d'Ar-

Si battel 'Argento più puro, e fi riduce in lamine fottilifime; le adoperiamo in Medicina; può altresì adoperarfi il precipitato d'Argento in longo delle hamine.

L'Argento e proprio per coloro, che hamo ricevuta una

gran quantità d'Argento vivo, o nelle unzioni, o per bocca; imperocché fi lega, o feco s'amalgama nel corpo, e ag-gravandolo, gli leva la fua virtù; fe ne fa prendere per bocca dalli quattro grani fino ad uno foropolo; fi può ancora dare una maggior dofe fenza temere, che faccia male; fi

pretende, che sia proprio per le malattie del cervello, ma

Argentum à Grace appur Argento.

Luna, perché gli Attrologi, e gli Alchimifti hanno creuto, che quefto Metallo fose della medesima materia della Luna, e ne ricevesse perpetue influenze per suo nodrimento.

# Arrilla .

A Rgille, in Italiano Creta, é ana terra graffa, viscofa, per l'ordinario bigia, e talvolta rofficcia, che si ritto-va per tutto. I Pentolni se ne servono per fare se soro pentole,

va per turno. I Pentodaj se de icevono per sare se loso pennole , Jecolic, el imatonsi.

E propria per (crimate il fangue, applicata fulla piaga. Argilla ab 4ptp., elbar, perché quefla terra ha un color bigio, che piega al bianco; vel ab 2ptp. fieriliz, perch ella è per l'onliancio flettile per ellere tropogo parafia.

#### Aries.

A Ries, in Italiano Montone, éun Montone intero, o A che non étato catérato; le fue corna fono ricorre, ha un tofone di lana; contiene molto fale volatile, ed olio Il fino fevo, chiamato in latino fevum arietinam, e la fua midolla fono ammollitivi, rifolativi, ed anodini. Si adoperano in molti unquenti, ed empiastri.

#### Arifarum.

A Bifarum latifolium mains . C. B. Pit. Tournef.

A iffarum latifolium mains . C. B. Pit. Tournef.

Euna Pantsche gettu dialu fina malior rez-dynastro foglie,

talforniglianti a quelle delli Ellera, da quelle dello Senliber a

gattre, verdi, molli, afidi carmare, acer al gualto, folfomure da code lunghe; i alta fri effe un picciolo fulto tempeltaro di matochie roffe con un fotornella faci circa fatro la cappaccio di color bianco, e bruno, i fuoi frutti fono bac-che roffe; la fun radice è più picciola di quella dell'Arum gotonda, e talvolta bislunga come un Uliva, nera al di fuozi, bianca al di denero, d'un gusto sul principio dolce, indi acro; efcono dall'alto di questa radice alcune fibre. Al-ligna ne'iuoghi faffosi, nelle sepi, e lungo le strade. Ha in se

moto fale, olio, e fictima.

La tiua foglia, e'l tiuo fiore fono vulnerari, deterfivi, pro-pri per le fiftole degli occhi in collirio,e per le ulcere maligne, licati fopra in unquento, o in decozione. La fua radice è firmata contra la pefte, prefa in polvere .

#### Aristolochia.

La dofe è da uno feropolo fino a una dramma.

A Riffelochie. E'una Pianta, di cui v'ha quattro specie Arithopohia monodicina. La prima è chiarmata chia rotonda; se ne veggono due s Ariffelechia retunda. Matth. Dod. I.B.

Arifolechia rotunda vera. Tras. Ariflelochiafamina. Lugd.

Artflolochia ratunda flore en purpura nigro . C. B. Pit.

Aufholochia prima. Czef. Ella getta molti fusti sermentosi debeli, che si piegano,

all'altezza di circa un piede, e mezzo, veffiti di quando lo quando, o alternatamente di foglie quafi rotonde, molli d'un verde pallido, d'un guito actaro, attaccate a code affai afcelle di quelle foglie fiori farti in canne, chiufi alcoffo aperei, e spalancari in alto, tagliati in forma di linguerca di color porporino, cosi carico, che s'accolta al nero; puffato II fiore, il tuo calice diventa un frutto membranoio, ovato, e vernore, i tuo catice di vente un i tutto memistanon, ovato, e ver-de, ma che s'imburna maternano, e quello frutto e d'uvico de, ma che s'imburna maternano, e quello frutto e d'uvico de la completa per l'ordinatio in lei ripodigli ripora di femi pian del production de la completa de la completa del radio e ètuberto la, reconda, a fila groffa, caranta, guerni-ta di fibre, bigia al di fuori, gialliccia al di denero, d'un odo-re piacerole, e d'un guilo amarilimo. Nafe quella Piarra ne Pratzi, ne Vigneti, ne Campl, ed in nerra graffa. La feccola fipreti d'Artillobelho reconda e chiefa ne

Artholochia votunda altera. Clus. Hitp.& Hift. I. B. Artifolochia rotunda flore ex albo purpurasceme. C.B. Pie.

E'differente dalla prima per li fuoi fufti, che fono più nu-merofi, ma più corti, per le fue foglie, che fono più grandi, bislunghe , attaccatea code più lunghe, pel tuo fiore, che è di color bianco, piegante al porporino, bruno al di den-tro pel fuo frutto, ch'è più lungo, e formato in pera; pel fuo feme, ch'èpiù minuto, di color roffo, e per la forza della fua radice, ch'égialliccia. Nasce quetta Pianta ne Carnfrà le blade

pi, frà le hinde. La feconda forta d'Ariftolochia è chiamata lunga. Ve n' ha di due (pezie Chiamati la prima

Arifolochia longa. Dod. I. B. Arifolochia longa vera. C. B. Pit. Tournef. Artfolochizattere, radice politis trajitudine. Casi. Ella getta molti fusti fermentoli, lunghi circa un piede . e mezzo, quadrati, deboli, che fiftendeno a terra; ha fo-glie molli, meno rotonde di quelle de Arritoloch a rotonda, che terminano in forma di punta, c altaccare a code : i fuoi fori fono fimili a quelli dell'Arifto ochio rotonda. Il fuo frutto ha la figura d'una picciola pera. Contiene semi piani, neri; la fua radice è lunga circa un piede, groffa alle valeccome un pugno, alle volrecome un police, col colo-re, odore, e gulto di quella dell' Arithiochus rotonda. Nasce questa Pianta ne Campi, frà le biade, nelle siepi,

ene Vieneti. La seconda spezie d'Aristolochia lunga è chiam

Arifiolochialonga Hifpanica. C. B.
Arifiolochia longa altera. Clus. Hifp. & Hift. I. B. E paco diferente dalla prima ipezie, fuorché nel inofo-re, ch'è al di dentro porporino, e nella fua radice, ch'è più corta. Regna in abbondanza in Ispagna nel Repod i Valenza, e nezli altri luochi caldi, fra le Vigne. Le Aristolochie rotonde, e lunghe, contengono moleofa-

le effentiale, olio, e flemma. Sono deterfire, e valnerarie; refiftono al veleno, ed alla cancrena. Si adoperano ípefio le loro radici, e alle volte le loro toglie per li rimodi efteriori. La terna forta d'Ariftolochia échiamata Clemetite. Ve n'

ha di due spezie.

Si chiama la prima Arifielechia Clematitis rella. C.B. Pit. Tournef. Ariffelechia Sarracenica. Dod. Arifiolochia altera radice tenui. Cas

Arifolochia Clemetitis vulgaris. 1. B. Ella getta fufti all'altezza di due piedi, drittl, efodi, a i quali fono attaccate alternatamente per code lunghe le fo-glie, che hanno la figura di quelle dell'Ellera, ma d'un vergote, the families in night and questine extractors, and of refer-de pallidos, include its official force in gran numero nell'afecile delle foglie, fimilia quelli delle flezie precedenti; ma più priccioli, e di color gallo pallido. I fion i trutto per lo con-trario e fperfic poli groupo di el figura i fami pera eriphieno. En ma pera estractorio della contra la contra della color della con-tractorio della color della color della color della color della ma pera color della ma più festivi similario platura el contra la color della color del brata, serpesgianre da tutte le parti, bigan, d'un odore affai grato, d'un gudto amuro, e penerrante. Questa Pianta alligna ne Campi, ne Boschi, negli Uliveti, e ne Pacsi caldi. La seconda spetie d'Artitolochia Clematta è chiamata

La seconda spezze d'Artitolochia Ciemettie echiamat Arțifalechia Clematitis Dod. Arțifalechia Clematitis perpens C. B. Pit. Tournes. Arțifalechia Clematitis neu vulgeris. LB. Arțifalechia Clematitis teres Hilpanica. Lob. Elia getta fuiți sermentosi all'altesta di tre', o qu

picdi,

riedi, fottill, cannellati, folti di rami, e ferpeggianti, che s'attaccano, e s'intralciano intorno agli Arboice:ii, ò all'altte Piantevicine, come fa il Convolvolo; le tue foglie fono tie Piante vicine, come fai Convolvolo; le fue logile fono larghe, aguzar, verdi, ed unite al florpa, porporine, bianchiccie al dictro, ed attaceate a code lunghe; il fluo force, el tion futuro fino finitia a quelli dell'atta Artifolocia. Climatire; ma il fuo fiorce el gallo, o porporino, neticcio, e gentra incla all dientro, di una lama fina; fina radice di ulunga, fermentofi, ecomposta di groffe fiber, ferreggianne, al color palamentofi, ecomposta di groffe fiber, ferreggianne, al color palamentofi, ecomposta di groffe fiber, ferreggianne, al color palamentofi.

lido, d'un guito acro, ed un poco aftringente; ma che non è disaggradevole. Tutta quetta Pianta é odorata. Nasce prin-cipalmente in Ispagna, nelle Fratte, e negli Uliveti. Le raque d'Artitolochia Clematite, fono adoperate in Me-

dicina; contengono moltollo, e molto fale Sono aperitive, ritolutive, deterfive, e vulnerarie; refittono alla corruzione,e fortificano, fi adoperano interiormen-

ntrono alta corrumone, tortineano, ii adoperano interiormen-ce, equalche volta efferiormente. La quarra forta d'Atiliolochia e chiamata picciola; ve n' ha di due fiezie. La prima è chiamata. Argidelebia tenuti, Pufelechia. Dod

aripuccusa (2011), representa Locales, Cafalp. Arifolechia eltera plures radices frazens. Cafalp. Arifolechia pelerribia. I. B. Arifolechia Pilatechia dida. C. B. Pit. Tournes. Arifolechia pelerifon, five Pifolechia Plinii. Ad. Lob-

Pulelechia. Dod.
E la più picciola di tutte le Aristolochie; ella getta molti fulti, fortili, deboli, e folti di rami, che fi fiendono a ter-ra : le fue foglie fono fatte come quelle dell' Ellera, ma pic-ciole, pallide, ed attaccate a code fottili; i fuoi fiori fono fimilla quelli dell'airre fezzie, ma più pigcioli, alle volre ne-ri, e alle volre d'un color verde, e giallictio; il fuo frutto ha la figura d'una picciolu pera; le fue radici fono affai fottili, piene di fil uniti infieme da una picciola celta, in forma di chioma, ò di barba, lunghe un mezzo piede, di color bienomit, o at parca, tungue un interco prese, el color bi-gio, che piega verfo il giallo, d'un odore aromatico affai grato, ed'un guito amaro, ed acro. Quetta Pianta alligna negli Uliveti, fulle Colline faffote, fecche, ne Pacti caldi,

come in Linguadoca, ed in Proventa.

La feconda focale di picciola Ariftolochia è chiamata
driffolochia Pifolochia altera. I. B.
Pifolochia Cretica. C. B. Pit. Tournef.

Pistolachia attera semper virens. Clus. Hist. Ella getta fusti fermentosi, lunghi circa un piede, angolofi, cannellati, folti di rami, che fi piegano, e fi flendono a terra, difficili a rompere, di color verde, e nericcio. Le fue terra, difficilia rompere, di color verde, e nericcio. Le fue fogie fono finoli a quelle dell'altra ripezie, ma più a quase, cià arascraze a code affai lumphe; il iuo fore, e T fuo frutto Fono fimiti a quelle dell'Artitotochia lumpa; mai fluo fore d' d'un rolfo men bruno, attaccato ad un lumpo gambo, el fuo frutto d'più picciolo. Le fue radici fono più fortili, con fibre minute, odorate, come nella fpezie precedente. Nafec in

Paeli caldi. Vi iono ancora molte altre (pezie di picciole Aristolochie, Vision ancor more atter perce o precon extinonomie, ma buffa, che abbiamo riferite le principali. Le railei delle preciole Arifolochie sono adoperate in Medicina ne' rimedi interiori; sono le migliori, e le più fli-mate di rutte le Arifolochie. Contengono molt ollo cialta-

to, e fale volatile.

Sono affai deterfive, vulnerario, proprie per refiftere al-la malignità degli umorì, per provocare l'orina, e l'fudore, per attenuare la pituita, per ajutare la sefpirazione, e per la cancrena; Alcuni fostituifeono loro la radice dell' Aristolo-

chia Clemette; ma quelta non ha tante virtà, quante ne ha quella dellu picciola Ariftolochia. Ci vengonotatte le radici delle Ariftolochie fecche dalla Lingui-doca, e dalla Provenza; la lunga, e la rotonda deb-bono effere fechte groffe, ben nodrite, feccate di frefco, pefanti, bigical di tuori, gialle al di dentro, ed un gusto est

mente amaco La picciola dec effere ben nodrita, ceffuta, come la radice d'Elleboro nero, feccata di frefco, di color gialliccio, d'un

odote aromatico, e d'un gusto amaro; é da preferirfi a tutte le altre per la Teriaca .

Arifielebia ab âşus eptimus, & têşie, pargementa, que paf partum egrediuntur; come chi dicelle Pianta propria n dar ulcire le materie, che debbonn fequire i parti; Imperoc-ché Dioscorde pretende, che l'Aritiolochia fia propria a neit effetto.

Clematuts à sanue, palmes, virga ; perché i fusti di

questa spezie d'Aristolochia sono verghe, à sermenti. Polyribijon à wan multum, & pila radin; come chi di-cesse Pianta, che ha molte radici; imperocche le radici della picciola Ariftolochia fono affai numerofe.

### Armadillo.

A Rmadillo, five Tatus. Gefn.

Echinus Brafilianus. Jonft. E un Animale quadrupedo del Brafile groffo come un Gat-to, col ceffo d'un Porco, colla cuda lunga d'un Lucercoloto, coc certod un rusco, coale coale insige a un autocroose, co pied di misto con terrele, e ricoperto, e da massio da ogni parre, cone d'un ocrifictero con faglie dure, in cui in ritura aguit delle l'ettuggini cercenterit; donde antice, che gli Spapinoli l'hanno chiamato d'muselli; cicle armano d'utto punto. Also una fotterat, come Talpa, o ra nelle cavene, on nelle saque come gli ambib). Si vede ancora qual-tervolta (para i terra. Ve n'ha di moite [peras. La funche volta (para i terra. Ve n'ha di moite [peras. La funche volta (para i terra. Ve n'ha di moite [peras. carne é bionisfima a mangiare. I Pacsani lo chiamano Tarra.

Cavasi dalla coda di questi Animaie un osso picciolo, che
ridotto sottilmente in polvere, e fatto in picciole pillole, ò grani groffi come refle d'ago, e messo nelle orecchie, ne miga i dolori, e i fufurri; avvegnaché fieno accompagnati da fordità. Non fi adopera, che uno di questi grani alla volta.

#### Armensaca.

A Rmentaca. In Italiano, Meliaco. E'un Albero, di cui tré fono le spezie. La prima è chiamata

Armeniaca . Ang. Armeniaca major , Baracocca valgò . Catl. Mala cirmoniaca majora . C. B.

that communicate majorer. C. B.

chromassa [John major, quality major. Pt. Tomentchromassa [John major, quality major. Pt. Tomentchromassa [John major, quality major. Pt. T. B.

dament-canda majorer. Care. Pt. T. B.

dament-canda majorer. Care. Pt. T. B.

dament-canda majorer. Care. Pt. T. B.

dament-canda majorer da majorer para pala lamphe, for

some pill sprint. I print to legal change to coree, e pill lamphe, for

some pill sprint. I print to core per l'ordinate del change for
some pilloqueron. Li lino cer per l'ordinate del change for
se di color el find publis. Quande e print, pill fuccios en

de color el find publis. Quande e print, pilloqueria d'una

tentre cannos, qui monosi, che en rice el sprintera d'una

ti color enficcio de una parre, e dall'hitte gialto, i la lamph

il color enficcio de una parre, e dall'hitte gialto, i la lamph

cancella displaya per la color del per l'archivera del color elle color pa étenera, dolce, delicata, e d'un odor grato. Chiude un noccuolo ndolo piano, nel qualefi trova una mandoria un poco amara, ed aggradevole al guño. Quefto frutto é chiamato in latino Armacaram, e in italiano Meliaca. Coltivañ no Gianlini, prefío alle muragile. Quefta fipezie di Meliaco, ha frutti più groffi, e affai più grati al guito delle altre. La feconda fpezie di Meliaco è chiamata.

au recoman specie di Meliaco è chiamata. Armentata frullu majore, multo dulci. Pit. Tournef. Mala d'imeniaca majora, multo dulci. C. B. Malaz Armeniaca comilianusio multo oblompo, dulci, ur in seguidit. Celtrer.

Quell'Albero e differente dal primo, pel colore del fuo frut-to, ch' è più hianchiccio, e per la mandorla delino nocciuo-lo, ch' dolce.

La rerza (pezie di Meliaco è chiamata

Armeniaca minora . Matth.
Armeniaca frudiu minor. Pit. Tournes. Molun Armenium, vel Peacapsum commune. Gefn. Hos.

Molus Armeniaca miner. C.B. Pracecia. Brunf. Armeniaca mala minera . I. B.

Armeniaca minora. Cam. Pet. Tournef. Questo Meliaco è difference danil altri, ne frutti molto più iccioli, meno faporofi, e di color gialliccio; per non effere ato coltivato quanto bafta. Le Meliache contengono molta flemma, olio, e fale effen-

ziale.

Sono cordilli, pettorali, ed umettanti; promorono lo fpasono cordilli, pettorali della Meliata, contiene un'oLa mandoria del nocciono della Meliata, contiene un'omen G foreme quello delle mandorio

lio, che può fpremera, come a fpreme quello delle mandor le ordinarie. C E'pro-

E'propria per li susurri delle orecchie, per la sopdità, e per mitigare l'emerroidi Armeniaca di Armenia, perché la Meliaca, ha prefa la fua origine d'Armenia, Provincia del Levante, donde su por-tata in Roma. Gli Antichi hanno dato alla Meliaca, il nome di Pratox, è Pratopuom, cioè un frutto maturo avanti la flagione, perché avevano messo questo frutto frà le spezie delle pesche, che non maturano, che in Antunno.

### Armenus lapis,

A Rmenus lapie; feu Lopie Armenie, feu Meischner, in Indiano Pietra Armena; è una Pietra di diverie fego-re, e groffezee, ma per l'ordinario posonda, ineguale, groffa come una nocciniota, di colori miffi, nurrinno, yende, bianco, e ritioente; fi cavara una nobra d'A manie. anco, e rifucente; fi cavava una voita d'Armenia, donde l'é venuo il nouse, ma ora fe ne trova in Germania, co-me nella Contra del Tirolo; é difference dal Lapta lazalt per effere meno curchina, e più carica d'impurità, e per nafer-re nelle miniere d'Argento, laddove il Lapta lazalt fi trova nelle miniere d'Oro; dec scegliersi quella, ch'é di colore più vi-

Si macina la Pietra Armena, fi laya come il Lepis letali, per fepararne l'impurità, e la fabbia rifucente, che raffomiglia a paglierre d'Oro; indi feccata, fi vende foero il nome di cenere verde, ò di verde di terra. Ella è in ufo nella Pit-

La Pietra Armena preparata è deterfiya , e difeccante , ap plicata elteriormente. Si adopera aleresi interiormente, per purgare la malinconia, per la feiocchezza, e per l'epilefia; la dofe è da uno feropolo finoa quattro.

### Arlenicum album.

A Rienicum, Arrenicum; in Italiano Arfenico. E' una materia minerale, formaca ordinariamense in groffs pezaj, duri, peianet, banchuffuni, lici, e rilocenti, ò critialiini, edi foltanta fulfurea caufica. Quelta materia e'avasto da nua fecte di Cadmia naturale, ò Pietra chiamata Cobaltum, di cui parlerba fuo luogo. Ecco la ma-

piera di far l'Arfenico. niera di fati Ariento.

Si mette il Cobaltum ful fuoco, in un fornello, fatto a pofta, e fi roventa; fe ne alza un fiore a guifa di farina bianca, che fi riceve in una canna di Camminotirata in alto; ficontinua il fuoco, fin che non fe ne aizi più; fi raduna policia questo fore, e fi mette in un vaso di terra, e con un rucco men forte di prima, fi scioglie, e fi last a che si con-densi nei raffreddarsi. Si separa finalmenee questa materia, denfi net ratiredadhi. Si tepara matemate questa materia, e fi rompe in groffi pezzi, queft'ét'Arfenico bianco, che chiamafi femplicemente Arfenico come per eccellenta, per-ch'é il più forte di tutti, fi vende presso a Droghieri. I Naché is più lotter ettevis, i viente preus Defeniero. Arterial ainchie averano testi credure, che vi feñes in Arterial ainchie averano testi credure, che vi feñe in Arterial con lanco assurale, che fi ritrovasfe nelle miniere tale, qualento il o vegiamo; ma fi fono inganasat i. Moderni hannoconoficiano, che non vi altro Arfininche autilo, che fi cava dal Cololamo, conve fiano detro. Il Sag. Homberg, dell'Accademia Realedelle Scienze e mod è primi, che abia data in Francia la miniera di fare l'Arfinico. La maggio quanti di quella maneria minerale, viene di Mifina in Germania. Il vapore, che salta dal Cababass, ha un odo-red'aglio, ò di folfo; fe fente il folfo è un indizio, che la materia renderà molto Arfenico.

Si feegle l'Arfenico bianco, beilo, e ribacente al di fuori, e ai di denero, e in groffi pezzi cristallini; non fi fisma tanto quello, ch'è d'un color (morto.

Lavorando intorno all' Arfenico bianco in vafi di vetro, l'hô ridotto (pello coi fuoco, in un vetro così trasparente, e così fimile al vetro comune, che io non so poteva diffinguere dal vetro del vaso, se non, che il vetro d'Arsenico era più fracile, e più facile a rompere.
Si adopera l'Arfenico, per imbiancare molte materie m

talliche, per efempiogli aghi; gli rende altresi più fodi, è meno pieghevoli V'ha ancora due altre spezie d'Arsenico; una é chiamata

Auripigmentum, el'altra Realgal; Ioparlerò di ciascheduna

a fuo luopo.

Tutte le spezie d'Arsenko, sono veleni corrosivi; ma il
più attivo, e 1 più pericoloso d'Arsenko bianco. Non comincia per l'ordinario a fare la fina azistore violenta, che mezz'ora dopo, ch'é flato prefo; perché il fale, che fa la

fua corrosione è legato, ed avvilug fo, e gli bifogna qualche tempo per liberarfi; allora capiona gran dolori , ftracciamenti , infiammazioni nelle viicere , vomiti violenti , convultioni , inquietudini , un abbattimenro generale, e finalmente la morre, se non si accorre co rimedi. I rimedi, che convengono in quelta occasione sono il graffo dissatto, el olio, bevuti a scudelle più presto, che figuration d'inviluppare, e indebolire le pune dei fale cau-flico, el cracuario di fopra, e di forto. Il latte poscia prefo in buona quantità, finisce di raddolcire l'umor acro del ve-

Si adopera l'Arfenico bianco efferiormente per mangiare, e confinmant le carni; opera fenza gran dolori; fi mette fu le catili de piedi. Non dee mal prenderfi Arfenico interiormen-te qualunque prepartaione, che gli fin fitata fatra, e in qua-lumque piecola dole; e che fai; impercoche comunica fempre una cattiva imprefiione nel corpo.

Arfenicum, vel Arrenicum ab üpelai, five aj plu, mus; per-

ché quello minerale ha una gran forza, che si paragona a quella d'un Animal maschio.

### Artemifia.

A Riemife. Trail Ang. March Artemifie vulgeris mejer. C.B. Artemifie rubre, & albe. Tab.

Artemifie vulgaris. I.B. Abhanbiam, feu Artemifia officinarum. Pit. Tournef. In Italiano erba di S. Giovanni. E'una Pianta, il cui fusto cresce all'altezza di circa quattro

E una Franca, siella introcriere ai arezza di circa quattro piedi, folto di rami, duro, legondo, e difficile rempere, un pocopiofo, per l'ordinario di color rofficcio, e alle vol-e di un verde bianchecio, le fire fogli efonoragiane, come quelle dell' A fienzio, più larghe, verdiccio ai di fopra, bian-chicio ai di forno, odorare, e d'un guilto un poco odore, che piega verfo l'acro; i fiori fiori potoroli, moffi per ordine tumpo i ami, come nell' A fienzio, podo i, bianchoici, d'ordficci, e odorati; la fua radice è lunga, e groffa come un di-to, legnofa, actorniata di fibre, d'un gullo un pocodolce, to, segnota, acroniare ai nose, o un guito un pocodoce, ed aromatico, Ella naiçe ne Giardini, chiarmá volgamente e erba di S. Giovanni, perche l Villani, fe ne finno delle cinture nei giorno di S. Giovanni. Ha in aé molto fale effenziaire, ed olio, metapocialtato, poca flemma, e molta retra.

E detersiva, vuineraria, aperitiva, illerica, e fortifican-te; promove: medirul alle Femmine, ajuta il parto, e fa sufcire la feconda; netta, e fortifica la matrice; abbatte i vapori; fi adopera effectormente, ed lateriormente. Il nome di quelta Pianta, viene da Artemilia, moglie di Maufolo Redi Caria, che la pose in uso.

#### Arum .

A E una Pianta, di cui moite fono le spezie; non ne de-feriverò quì che due, le guali fono adoperate in Medicina. La prima è chiama

Arum Dod. I. B.
Arum Dioferidis . Ang.
Arum majus . Ger.

Arum bulgare nen maculatum. C. B. Pit. Tournel

Aras. Brunt. Gen.
Getta dalla fua radice foglie bislunghe, larghe, triango-lari, verdi, e rilucenti; s'alza frà effe un picciolo fufto re-tondo, che ha nella fua cima un fore d'una fola foglia tagliata in lingua, e rotolata a guila di corno. Paffato questo ore, comparifcono certe bacche roffe, ammucchiate come in grappolo nella bafe d'una spezie di pestetio, che s'è alizato dai fondo dei fore. Cias(cheduna di queste bacche, contiene uno, ò due femi quasi rotondi. La fua radice è tuberofa, più grofia d'una noccipola, rotonda, bianca, d'un gusto acro, e uernita di fibre

La feconda é chiam La teconga é chiamata
Aram vezit abbs. C. B.
Aram maculatum. Conf. Schol.
Aram deal felle maculato. Thal.
Dracumulus minor. Gef. Ap. Lac.
Dracumulus minor. Gef. Ap. Lac.
Ariferam. Matth. Dod. Gal.

E'dif

E' difference dalla prima spezie nelle foglie, che sono temfated i macchie bianche. L'una, e l'art nascono ne' luoght ombrofi, e campestri. Contengono molto fale essenziale, ed olio; si adoperano le Ioro radici in Medicina.

La radice dell'Arum è incifiva, penetraote, attennante, purpativa, e idragoga; fi dà in polvere per l'afima, per l'I-dropifia, e per la malinconia ipocondriaca. La doie è da tao feropolo fino a una dramma. Si fa in tempo di careftia pane di radice d'Arum; come fe me fà di radice d'Assodelo; ma é più acro. Parlerò di quest ultimo nell'articolo dell'Astodelo.

#### Arunda.

A Runds; in Italiano Canna; è un genere di Pianta, che A non è difference dalla Gramigna, se non nella grandea-za de suoi futti, e delle sue foglie. Ve o ha di molte spezie;

descriverò qui le due più comuni . La prima è chiamata Arundo palufiris . Matth.

Arundo tulgaris , five opequires Diefeoridis . C. B. Pit. Tournet.

Arundo vulgaris palufiris. I. B. Canna secunda famina. Diosc. Ang.

Canna fetunda fumma. Diofe. Ang.
Arnada valletis. Ama.
Calamus valgeris. Cord. in Diofe.
Arnada palajitis, canna fipiaria. Tabern. Icon.
Getta molti ulti, o canne più, che all'alterzia d'un Uomo, più fiettili del dito mignolo, nodofe, e voce. Econo da
per la fietti le unione un molta. Aun piode. mo pur bassa estato ingrato de de composito de la facto de la fuel da un calice a fenglied un color porporino (ul principio; indi feiogliendofi i fuoi mazzi s'allungano, fi fpargono a guifa di chioma, e prendono un color di cenere. Paffati questi fiori

comparifcono i femi; le fue radiei fono numerofe, iuna nodofe, e ferpeggianti. Questa Pianta nasce nelle paludi .

La feconda echiamata
Arundo domefica . Matth.
Arundo Capria . Dod. Gal.

Calamus , five arunde craffa . Caf. Arundom gna. Gef. Hor. Arundo fativa, qua l'esat. Diefcoridis, & Theophrafit. C. B. Pit Tournet.

Canna quarta, qua Donax. At

Canna quarta, que Donas. Ang.
Arusto mastima, de horienfis. I. B.
Getta moli tribil al laterata di otto, o nove piedi, più groffid un pollice, forti, voti, nodi e giallicet. Le fue foglie, e
i fuoi forti fono fimili quelli della forcie precedente; ma
più grandi. La fua radice è innga, grofia, e carnusa, che più grandi. La 'ua radiccé lunga, grotta, e carnuta, che fitende per inugo, e per largo in terra, d'un guito dolce, e grato. Colcivati quefta Pianta ne Giardini, i rampoli teneri della fita nafdec fono bouoi a manglare. Quefta radice abbruciata è lo Spotio degli Arabis, che più non è in ufo. Contengono le canne molt tolto, e fale.

Le loro radici fono deterfive, aperitive, e proprie per pro-vocare i meftrui alle Femmine, e le orine; i lor fiori : e le loro foglie fono deterfive, e vulnerarie

ro togici tono octentre; e vanetate:

Arundo Saccharifera; in Italiano Cannamele. Vedi la dinione Saccharum, e troverai una diffusa spiegazione di tueto ciò, che riguarda sa confezione del Zucchero; e le sue diverie preparazioni; come altresi quella della Cafformada.

### Alarina.

A farina. Lob. Logi. Ph. Tournel.

A farina. Lob ling the before a streights. 1. B.

A farina. For farina the least the desirate. Ad. Lob.

Even Spann., 1 out full, 1 of the least training, all color propriote.) Palitic questioner, and the least training, all color propriote. Palitic questioner, any sparfic two goldoner minimatods, division due riportigli, che chalesco calcula film lunghetti. Quest impossibili too failur.

a romperfi diverfamente da lor medefimi, come fuccede al frutto della Linaria. Nasce questa Pianta fulle rupi, e negli altri luoghi sassoi, e montani, nel Delfinato, e nella Linguadoca. Contiene molto sale effenziale, olio, e flemma

E'aperitiva, vulneraria, propria per la renella, per le ulcere del poinsone, e per l'afima. Afarina ab Afara; Ofteria; perchè le foglie di quefta Pian-ta hanno una fagura raffomiellance a quella dell' Ofteria.

### Afarum.

A Serum. Dod. I. B. Pit. Tournel in Italiano Spigo fal-The vatico.

E'una Pianetrella, che getta foglie fimili a quelle dell'
Ellera, ma pià picciole, più rotonde, più tenere, e lificie, di un verde rilacente, a traccate a code affai lunghe; i finoi fiori nafcono prefio alla radice; offennui da gambi corti, chefcono dal baffo delle code delle foglie. Ogamo di quetti fiori ha cinque, ò fei flami porporini; che s'alzano dal voto d un calice tagliato ordinariamente in tre parti. Caduto que-fto fore, il fuo calice diventa un frutto, tagliato il più delle volte in fei lati, e diviso fecondo la fua lunghezza in fer ri-pofiigli, che chiudono piccioli femi, bisiunghi, bruni, eripostigit; che chiusono piecissi iem; bistiangin; bruin; eti-pieni di midolia bianca, e di gufbo acro, le fue radici fono ra-ienti la terra, minutue, angolofe, firticiandi, nosicie, incur-vace, e piene di fili bigi, di un odor futre; e grato, di un gulto acro, e un poco amano. Nafice quetta Pinnar dille Monta-ge, ne Giardini, e nei looghi onbrofi; le fue foglie rettano fempre verdi. La fua radice è adoperata in Medicina; fi porta fecca dal Delfinato, dalla Linguadoca, e dall'Avernia; ne viene altresi dal Levante; dee feeglierfi bella, foccata di nie vieco atrean dai Levanne; que l'expirent orian; receas, di frécio, ben nodrita, intera, groffi come una penna da feri-vere delle più fottili, netta dalle l'or fibre, biglia, d'un odore penetrante, e affai grato, d'un guilo acto, e un poco ama-ro. Contiene molto fai volatile, ed olio. Punga doltemente di forna, e di fotto gli umori fierofi, e

ruitoti . E' aperitiva , leva le oftruzioni ; la dofe é da mezza dramma fiso a due dramme in infusione, e da mezzo (cropo-lo fino a una dramma in polvere; fi adopera eziandio in molte composizioni, nelle quali non produce alcun effette vomitivo, perche vi è metcolata in picciola quantità con molti altri ingredienti. Se si prende in decozione, o in acqua cotta , promove l'orina ; ma allora non fa vomitare

I Manifealchi fanno prendere questa radice a i Cavalli da un oncia fino a due, come un eccellente rimedio per rifanarli dal Vermo; fi fa in polvere, e fi dà loro a mangiare nella

Offerva Pomet nella fua Storia delle Droghe, che trovasi talvolta fotto le radici dello Spigo circa un piede io terra una forta di Tartuso rotondo, di color gialliccio al di fuori, bianco al di dentro, pieno d'un fugo latticinofo, cauftico, e ar-

Afaram ab à prituative, & ouipe, orne, come chi diceffe Pianta, che non ferve a verun ornamento; imperocché gli Antichi non adoperavano l'Afaram nelle loro ghirlande, è co-

rone di 1001.
Chiamafi in Prancée Cobarri, Ofteria; perché fi prendera usa volta la radice di quefta Pianta per vomitare, do po avez bevas orepon edit Oriente.
Così pure Oreille d'Assaur, orecchio d'Uomo, perché le foglie dell' d'arsas intano una figura radiomigliatore a quella dell'orecchio d'uo il tomo.

#### Ascalonia.

A Statesta, in Izaliano Scalogno, e la radicci d'una fienzia di cipolia chia mata di cipolia chia mata di cipolia chia mata di cipolia chia mata di cipolia mata di cipolia di cipolia mata di morte gere sitti escolo e votti, gia fine fine più poli di cipolia di cip la loro raddee. Nafaono i tuothori, in mazza merici, cusa-cheduno di loro è compolto di fis figlic ordinate io gigli. Se-guono i frusti quafi rotondi, pieni di femi rotondi. Coltivafi quefta Pianas negli Orti; imperocché la fua radice è d'un grand'ulo nelle falle. Contiene motor fa le effenziale, e el oloro C a E affai

E'affal apericiva, propria per la pietra, per le ritenzioni d' erina, per refifere alla cattiva aria, e per eccitar i appetito.

Quella Pianta ha prefoil ino nome da un Paefe chiamano Afcelonio, in cui nasceva una volta in abbondanza.

#### Ascarides .

A Seartder; fono Vermi piccioliffimi, e fottili, che nafco-no per l'ordinario nell'eftremità dell'Inteftino retto, verfo il orame, e vi cagionano un gran prurito, è pizzicore; fe ne trovavano una vulta nelle Cavalle, e ne Buoi; il che gli faceva chiamare dagli Antichi Jumentarii.

#### Ascllus .

A Sellus five Merlangius; in Italiano Nafello.

E'un perire di Mare affai noto nelle peri berie: A onlina.

ciamenze lungo circa un piede, groffo come un braccio, molle, e di color bianco d'argento, ricoperto di picciole fqua-ane; ha gli occhi grandi, bianchi, la bocca mediocre, eguer-

me; ha gii occin grampi, manciu, a nira di piccioli denti bianchi, Trovanti nella parre più ampia, ò più groffa della fun tefta presfo al fuo cervello due piccioli offi faifoi, uno per petto preno ai nuo cerveno use prente del matero linee, aguz-parte, lunghi la larghiezza d'un dito, larghi quatero linee, aguz-zi dall'uno de capi, ortufi dall'altro, liici, ò puliti, bian-chiffimi, reneri, e facili a rompere, d'un guito un poco falio; quando fono stati ridotti in polvere fottile, di fostanza alcalica, ed afforbence. E da notare, che la punta di quest' offo non è giustamente nel mezzo della sua estremità, ma da una parte, e'l rimanente dell'eitremità è come incavato; naturaimente questo peice và spesse volte alie rive. E comune in Francia; la fua carne e bianca, tenera; facile a tagliare, teg-giera, di buon gufto, e facilifima a digerire. Le Pietre, cheficrovano nella testa del Merio, contengo-

no un poco di fale, che le rende aperitive, proprie per la pie-ara delle reni, per la colica nefritica; fono proprie altresi per fermare il corio di ventre, e per afforbire gli acidi; fi prepara-no perlandole nel porfido; la dole è da mezzo icropolo fino a mezza dramma.

Afellus è diminativo d'Afeus, come chi diceffe Afinello; perchè, dicono molti Autori, il fuo colore è fimile a quello d'un Afinello, mu non ne ha raffomiglianza veruna. È vero. che questo nome è cosi generico, come porticolare, e può effery i forto quello genere qualche petce di culor d'Afino.

#### Alinus.

A simu, in Italiano Afino; è un Animate quadrupedo a distincto pel pranter vigo, che pretta; la fua Femma è chiamata in latico Afina; in Italiano Afina, e il fuo distincto Afina, in Italiano Afina, e il fuo distincto Afinaliano Afinaliano, Afinaliano Afinaliano, Afinaliano Afinaliano, di un temperaturano di un distincto di un temperatura di un distincto di un di u figirolitos dellar, in Italiano Alinello. E d'un tempera-mento militoconico, fipidio, paziente, jenco, ma laborio-fio, cottique fituno, ha i udito finifimo, forfe a cagione in parte dell'ampierza. dedu lumpierza de fioi ercenti por-ta pefi confiderabilifimu; ama i curdi; sa a cercarli ne' campi; il paíred erta, mianga della crifica, e della vena. Vive fino a trent'anni; la carne dell'Afinello è buona a

maneitre. Il latte d'Afina è meno carico di parti butirofe degli altri latti; perciód più chiaro; più leggiero, e più ficile a dige-rire. E percorale, rinfreccinte, unectante, e rinforante; zaddolcife gli umori acri, e falfi, che caliano ful perto, e fulle altre partiele (copo; muiga il mal della gotra, e quel-lo degli occhi, quando raide da agrezza, e da gli ardioral

points. Muoye il ventre, ed maraffa.

Ii fuo fangue è fudorifico, preto in polvere per bocca; la dofe è una dramma; opera per mezzo del tuo fale volatile. L'unghia del piede dell'Afino contiene molto fale volatile, che lo rende proprio per le malattie del cervello, come per l'epilellia; la dofe è da uno scropolo fino a una dram-

La fina orina e flimata per le malattie delle reni; per la rogna, per la paralissa, e per la gotta, applicata efferior-

erne . Il fuo staffo è rifolutivo . Il fuo flerco è proprio per fermare il fangue .

TRATTATO UNIVERSALE Afinus ab al armes, triftemesse, perché l'Asino è un Ani-

#### Alius lapis .

A sus, fire Affast lapts, fire surephogus, claicite a comperecompered to sure program, claicite a compered to sure period to preflo confumata da questa Pietra, prima che aveffe avugo il tempo di corromperfi.

Il fior leggiero, che ritrovafi fu quefta Pietra, è deterfi vo, aftringente, e penetrante, proprio a confumare, e a rifol-vere; netta le vecchie ulcere, e le cicatrizza, mescolata con quella di Terebinto.

Questa Pietra ha tratti I fuoi nomi da un'antica Città di Troade, chiamata Afus, dove fi metteva in opera per li fe-poleri de Morti di tutta la Provincia, che vi fi portavano. Sarcophigus a saft care, & payer, saere, come chi diceffe Pietra, che mangia la carne. Sarciphagus fignifica eziandio un Sepolero.

Dicefi, che quella Pietra confumava un corpo affatto in uaranta giorni, eccettuati i deoti .

### Aspalathus.

A Spolathus E un legno faldo, pefante, oleaginofo, odorato, e di color porporino feuro, screwato a u sà di marmo, d'un gullo uo poco amaro, e pungente. La fuz feorza è groffa, guno uo poco amaro, e pungente. La fua feorza è groffa, inequale, è doja: molt Autoridicono, ch' è cavaco du na Arbofello fipine/odell'Indie; ma la verità è, chenon fi sia fio na l'Aliciero, che lo produce, e I lugo, donde viene. Quefto legno hà molta raffiuniellanta al legno d'Aloé nella forma, nei però, nel quebo, nel debeno del coma perio però, nel quale. forma, nei peio, nel guito, nell'odore, e nelle qualità; ma il flao colore è differente.

Dee feeglierfi l Afpalatocolli contraffegni, che fono flati detti, feoza icorza. Conriene molt'ouo, mezzoetaltato, d eterco, e molto fale volatile

E' difeccante, un poco a iringente; refifte alla malignità degli umor; eccina la trafpirazione; ma effendo raro, te gli foltiruite il più delle volte il legno d'Aloè è d. Sandalo. Due altre ipezie di legno fono chiamate Afpalato da molti Autori. Il pramo è un legno nericeto, pefante, e faldo, il quale credefi effere il vero legno d'Aquila, è una spezie di le-

gno d'Aloe Il secondo è il legno di Rodi, di gui parlerò a suo luogo.

# Asparagus .

A Sparagus bortenfis . Dod.

Asparagus bortenfis , & pratenfis . 1. B. Pit. Tournes.

Asparagus sation. C. B in Italiano Sparagio.

E'una Pianea, che getta nella Primavera fusti grossi corne un dito, all'altezza di circa un piede , rotoruli , fodi , e dritti , fenza foglie, verdi nel principio, poi bianchi, buonia manpare; é di grand ufo nelle cucine; creicono, fe fi lafcia no ulla terra , fino all'altezza di più di tre picdi , e fi dividono totta certă, sino ait a retexta o pu ai ret picci, e i a sividonio in rami guerniti di foglie minure, forriti, firmili a qualiledel Pinocchio, e di molti forellini pallidi di fei foglie, diporfie nosi, squali cadut, il pitililo, che faceva il mezzo, diventa un frutto, o una bacca sferica, molle, grofia come un pitilio, e rofisiccia, si quale chinde alcuni femi neri, duri co-pitilio, e rofisiccia, si quale chinde alcuni femi neri, duri come il corno. Le ine radici fono numerofe, lunghette, e fottili, attaccate ad una testa dura, ineguale, di color bigio al di till, attraccare din a tella dura, inequale, di cotor ngio à i di fiori, bianca ai di dentro. di un gall'odico, e, giutinioi. Col-civati quella Pianta ne Giardini, ma ne nafec uno fipzate fenza coltrara de Prati, e ne Campi, che non d'differente da quella, falvo, ch'ella épià fortile. Lo Sparajo contiene mol' dio, e, ela eferenziale. Si adoperano nella Medicina il fuo feme , e la fua radice .

Sope

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Sono il feme, e la radice affai apericivi, peopri per ifcac-ciare la Pierra e la fabbia dalle reni, e dalla vefcica; per le-var le oftruzioni del mefenterio, della milza, per provoca-

re l'orina, e i mestrui alle Femm Afparatus ab afpergenda; perchè le fue foglie fono proprie ad afpergere o innaffare.

### Asper.

A Sper; Londel Jonft.

E un peciolino di Finme, che trovafi per l'ordinario nel
Rodano fià Vienna, e Lione. I fisoi nomi vengono dall'ai-pretza delle fice maficelle, e delle ine figuanze. Ha la tella prezza nene une maicente, e nente un equame. Pia la terra affai larga, e agunta a, las gola mediocre; non la demti, ma maicelle, che iono aipre al carro; e di colore rofisccio framodoi marchie nere, l'arche; e busono mangiare. La fua carro è più magra di quella del Ghiotzo. E'aperitivn

## Asperugo.

A Sprrago vulgaris. Pit. Tournet.

A Afterngo fpuria, Dod. Beig.
Bugloffum friefire caulibus precumbenethus. C. B.
Convolofia forte topiaria, free Echium lappulatum quibuf-dam. I. B.

ateffum Germanicum Echionides. Lob Lugd. Aparine major . Plinil

Crucialis quadem. Czi E una Pianta, che getta molti fusti fortill, teneri, ant lofi, nodofi, e ruvidi, che fi piegano verin terra. Le fue fo-glie eicono da cialcun nodo a due a due, ò à trea tre, o a got ection de calcium nodo a due a due, à à traturé, o a questro quature, no me là dificie interornal situis, nas a par-te; finos baltumphe, larghe mediocremente, raride con alcu-nubachi, androno inois final il produce delle foglie; cuiche-damo di lore è un imbuo fatro a padaglicae, per l'odinanto-giato in cursupe part, di cubre rectioni, collemno di su me-lice fatro a guille di estato della considera di su particolo della considera di su forma particolo della considera di su forma particolo di considera di su forma particolo della considera di su forma particolo di su forma per la considera di su forma particolo di su forma particolo di su forma particolo di su forma particolo di su forma per la considera di forma particolo di forma per la considera di forma per la ferni bislunghi, nericci, ammucchiati infieme; la fia radice è fortile: Nafce queita Pianza lungo le firade, prefio alle fiepi; forifee nel Mefe di Maggio, o di Giugno; contiene

molt'olio, e fale essenziale.
E' deterfiva, e vulneraria. Taluni la filmano pri urificare il fangue; ma non fi mette in ufo nella Medici-

Afperage, ab afpere, ravido, afpro, perché quelta Pianea d ruvida al tatto.

A Sperulo oder eta fiore albo. Dod. Gal.
Afperulo s five Rubrist mustans, odera. C. B.
Captifilium, ved Stellaria. Brundi.
Nepatra Stellata. Tab.
Martifira. Trag. Cord. in Diofe.
Rabits entrudens Afperula quibufilam, five bepatica Stel-Rubits entrudens Afperula quibufilam, five bepatica Stel-

larts . I.B Afpergula odora nofiras . Adv

Aparine Sylvestris quadam. Cord. in Diole-Aparine latifolia burnelter meutana. Pit. Tournel. differ Gein Hort.

Aligha. Gein. Hour. E una preiare a che gerra molti pie-cioli fuffi all'alterza di quafi un piede; le fue foglie fono fi-mili a quelle dell' Aparino rodinarati; ma un poco più lar-phe, e meno ruvide, un poco pelofe, difinolie al numero di fei, o fette incorno a cialcum nodo de' fuffi come in Srella. Nacono I fooi fori nelle cime de fuffi artaccatt ad alcuni gambi; ciascheduno di loro d'un picciolo bicchiere, tagliato ordinariamente in quattro parti , di color bianco ; caduto ordinariamente in quattro parti , di contribuaro; caquiro questi force, i floc calice diventa un frutto fecco, e comeiene due piccioli femi attraccati informe, quafi rotondi, un poco voti verfo il mesto; la fina radice e fottile, piena di fili; firifeiame fulla terra. Rende quella Planca un odore fos-visitimo, e grato. Nafce ne folosphi montani, ne bolchi. Contiene molt olio efaltato, e fale volatile, ed effentiale

37 E'propria per fortificare, e rallegrare il cuore; per levar le ostruzioni, per provocare l'orina, e i mestrui alle Fem-mine, per affrettate il parto, presa in infusione, ò in deco-zione. E velneraria, se si applica esteriormente s'ulle pia-

ghe Afperula ab afpero, ruvido, come chi dicelle Pianterella ruvida al tacto.

### Asphodelus.

A Sphodelus, in Italiano Asfodillo; è una Pianta, di cul due iono le spezie principali, una solta di rami, e l'altra col femplice fuito.

ra col lemplice fulto.

La prima è chiamata
alphodelus I. Cluf. Hift.
alphodelus remofus . Lob.
alphodelus primus . Ang.
alphodelus mejer fore albo, ras
esfphodelus mejer fore cluf. Hift.

ramefer . I.B.

Alphodelus mojor. C.iut. P. III.
Alphodelus albus ramofus mas. C. B. Pit. Tournef.
Getta dalla fua radice foglie fimili a quelle del Porr ma più lunghe, e più streere; s'alta dal mezzo un fufto all'altezza di tre piedi, rotondo, unito, forte, e folto di rami, guernito dal mezzo fino all'alto di molti fori d'una fola foglia, formata in giglio, tagliata in fei parti fino alla bafe, di color bianco meicolato di roffo. Paffato quello fiore, appa-rifer in fuo luogo un frueto quali rotondo, carnuto, con tre rifee in fuo luogo un frutto quafi rotondo, carnuto, con tre cantoni, diviso innetiormenre in tre riportigit, ne quali fi enovano femi triangolari, e bruni. Confiste la fua radice in un grandiffimo numero di navoncini sospeti ad una retta-

d'un gusto un poco amaro, e penetrante. Se ne sa bagna-re, e bollire nell'acqua per levarne l'agrerza in tempodella ns, a bolistical laceus per levame lagretta in tempo edia carellia del piare, i ne cura la poligica con invagio, i mecarellia del piare, i ne cura la poligica con invagio, i mepoco di lice marino, e fit ne fi ama palla, di coi i fi formapoiccioli para, che fi metrono a concer nel forno; quefit el ipane d'Asiodillo, ch'èbonos mangiare, e meritivo.
La irconda fecule è chiamata
afiphadoia SS. Cuf. Hill.

Alphadoia radi depuiro i. Cmf.

Aphodelus mejor, flore albo, non ramofus. I. B. Aphodelus albus non ramofus. C. B. Pit. Tournet Haffula regia. Trus. E'differente dalla prima pel fulto, ch'è femplice fenta

Amendue crescono ne'tuoghi sassosi, e.ne'giardini; con-Amenage creicoso ne nagariantes, cas gamana, agono motro fale effenziale, ed olio.
Le loro radici fono deterfive, incisive, aperitive, proprie

per provocare l'orina, e i meltrui alle Femmine, per refiite re al veleno, per nettare le vecchie ulcere, e per rifolvero. Vien chiamanta la feccoda fipsuie d'Asfoldllo, Haftule re-gia, perché li pretende, che nel foritre rapprefinti una fecrovocare l'orina, e i mestrui alle Femmine, per resultetun maje

### Aspis.

A 5pix, in Italiano Afpido; è una ſptzie di Serpente l'un-poquattro, è cinque piodi, a fila i velenofin, e he tro-rafi comunemente in Afficia, in Egitto lungo il Nilo, in Hongan. Si tiene, che di quella fieras di Serpente fi terrific (Coopura per darfi la morte. Anna i longhi onitori qi debto-nodarti i medefini i timodi illa fua morficatura, che fi dan-noa quella della Vipera. Conticeme motto file volatile, ed

La fua carne, il fuo fegato, il fuo cuore feccati, e ridotti in polvere fono propri per putificare il fangue, per refifte-re al veleno: la doie é da mezzzo feropolo fino a mezza dram-

Afpis ab afpiciende, perchè quello Serpente hà la villa affai acuta, ò pure

Afpis ab a privativa, & aspila, fibila, comechi dicelle
Sepente, che non filchia.

### Alla fetida.

A Staferida, è una gomma in groffi pezzi giallicci d'un odor forte e fpiace volifismo; dopde viene, che i Tedefchi C ? ia

18 la chiamono Stereus Dieboli. Ella featurifee dal tronco d' un Arbofcello, le cui foglie raffomigliano a quelle della Ru-ta, e che nafce nella Libia, nella Media, oella Siria, e nell'Indie. Convien scegliere queffa gomma in matfa, netta, feces, e di color gialliccio, piena di lagrime bianche, d'un odor forte, pazzolente, e spiacevole, quasi come quello del-l'aglio. Contiene molt olio in parte efaltato, e pieno di fal

volatile, e penetrance. E buonifisma contra tutte le malattie ifleriche; Ella incide, attenua, ammollice; deterge, rifolve, fa uicire per traspirazione, fi adopera efteriormente, ed interiormente.

I Manifealchi mano mok' Affa farida per le malattie de Cavalli.

### Aftacus Marinus.

A Steens Marians; lo Italiano Loculta, è una spezie di gambero di Mare, tempettato di macchie, ha gli occhi vivi; ha due picciole corde alla reffa, ocro branche, quattro delle quati sono forcuse, e le alree semplici; la siu carne e buona a mangiare. Ve n'ha molte spezie, che sono disferenti in grandezza, e in colore; contengono tutte molto fale, ed olio.

Sono pettorali, aperitive, proprie per la tifichezza, per l'afima, per licancheri, per riflorate, e per purificare il fan-

La pietra, che ritrovafi nella fua refta, il fuo gufcio, e le fue branche , che chiamanfi in latino C bela Cancri , fono proprie per attenuare la pietra delle reni, per provocate l'orina, per raddoleire gli smori acci, ed acidi del corpo, per fermare il corfo di ventre, e l'il tuffo abbondante di fangue, prefe in polvere; la doic é da mezzo scropolo fino a mezza dramma.

A Ster Articus . Matth. Dod. After Atticus purpurens . Fuch. After Atticus purpureo fore . 1. B.

After Atticus co culcus vulgarte. C. B. Pit. Tournel. Tindertus fos primue. Traf.

E'ona Pianta, che getta molti fusti all'alterza d'un piede, Doug Painto, i respectationer surriau arce account process emergo, drieri, fortili, rotondi, e duri, un poco pelofi, e dicolor rediscio, guerniti di fogite bisiunghe, pelofe, e ruvide, d'un gufto uo poco amaro, e aromatico. Si dividono quelli futti verfo le cime in molti rampollii, ò ramofeelli, no quetti fatti verfo le cime in motti rampolli, è ramofeelii, che follengono forti, fatti razgei, belli, e grati alla vilita, dispotil appretto poco come quelio del Bellia, ma di color trachivo, o violetto, è porporino, alle volte bianco; guifati quetti forti fucciono formi impherti, ogni ono de qual le guernico d'una piuma; la fua radice é fottile, fibrata, e d'un quito amerou no pocognomaciro.

geernicod'una piuma; la rua rance e sourse, monan, seguito amasovan poco aronnation.

Si finno due differenze di quella fienzie d'after; una che la roplie larghe, 'talera; che ha foglie pu'hterree. Nafono tet-te due ne 'uvohi incoloi; rozzi, e faifoti, nelle valli. Contengono moltofale, ed olio.

L'After è aperitivo, rifolacivo, detertivo: fi adopera il fuo fiore per le infiantmazito i della gola, dell'anguinaja; con-sta le morficature delle bestie velenote, preso in decotione, ed applicato efteriormente. applicato enteriormente.

Il nome d' .ifler è flato dato a molte Piante, a cagione, che il oro fiori (ono fatti a raggi a guifa di Stelle.

### Afteria.

A Steria, Afriero: Lapis Stelleris.

E'una Pictra unita, pulita, opaca, di figure, e grofezze different, di color bianco, o di cenere, o biglo, è brano. Molel mettono quella Pietra frà le Pietre preziofe, a cagione che fi porta nogli anelli. Venta di pietra fra le la cagione che fi porta nogli anelli. Venta di pietro figure fiellare, a prima, ch è la vera, è dura di pietro figure fiellare, porofe, e naturalmente con tanca efattezza feolpite, quanço fi un valorofo Arrefice aveffe prefo il diletto di la vorarie.

La seconda tappresenta rose, o diverse altre figure.
La terza è trapussara da banda a banda da linee lambe, porose, o sipusnos en temperogiano a guida di Fismi. Chiamati
Afranter undularur. Moste sono le sue spezie, che sono disferenti per la grandezaa, e pel colore.

UNIVERSALE

La quarza é la men bella ; vi fi scorgono più tofto macchie oniuse, che segni di Stelle. Trovansi quelte Pierre nella Contra del Tirolo, e in molti

altri luochi; se ne incontrano talvolta di graffe come la teautri nogati; je ne incontrano tarrotta si grune come la re-fia d'un Unemo. Si (egano in fette, e fe si segitiono dividere à molte persone. Se per curiosità si bagnano coll'aceto, d'on altro ligoore acido, s'agitano fermentando, perch'essendo assis poose e per conseguenza alcaliche sono penetrate, e

icoffe dalle punte di quegli acidi .

Si atribuicono a le Pietre fiellate molte qualità medicinali; come effer proprie contra la peffe, e contra le altre malattie contagioje; fencciare, ed aemustaare i vermi, pu-rificate il fangue, eener fontana l'apoplettia, ma non decri-cercarfi ineficalcuna altra qualità, che quella di raddolcire gliacidi del corpo, e di fermare i corfi di ventre, e i fluffi di iangue, come fanno alere materiealcaliche. La dofe è da

quattordici graoi fino ad uno scropolo Afterin , fre Aftroites ab ainp. After, Stella , perche que-

## Aftragalus.

A Stragalus Mons peffulanus . I. B. Pit. Tournes.
E una Pianta, che getta piccioli fusti alti appena co me una mano, femplici, voti, e rofficci dalledue parti di molte picciolifime ioglie, corre, agrizze, peiofe, ed uo po-co amare, opposte l'una all'altra, o ordinate di pajo io pajo fopra una banda, ch'é terminata da una fola foglia; le fue cime fogo guernite di molti fiori leguminofi, porporini, Salle volte bianchi ammucchiati infieme . Succede loro, ca duei, che fieno, gufci piccioli, lunghetti, rotondi, rofficci, e pieni difemi, che hanno la figura d'un picciolorene. La fun radice è lunga circu un piede, emezzo, e così groffa al-eneno, come un diro, dura, legnofa, e coperza d'una grof-fa feorza bruna, bianca al di dentro, e dolceal gufto. Que-Ra radice fi divide in alto in molte telle, lunghe tre, ò quat-tro dita, che sembrerebbero effere le radici di molte Piante, fe non fi ricercaffe più denero la terra. Nasce questa Pianta ful-

La fua radice, e l'ao femento acteur.

La fua radice, e l'ao fementemano il corfo di ventre, e provocano le orine prefe in decoujone. Si adoperano altresi efferiormente per detergere, e discocare le piaghe.

### Astrantia .

A Strentie è una Pianta, di cui due fono le spezie; sura grande, ed una picciola.

La prima é chiamata Afrantie mojor . Mor. Umb.

Offeritium mentanum. Traf. Imperatoria nigra. Tab. Veratrum nigram. Diofeot. Dod. Afrantia major cerenn forur purpurafcente . Pit. Tote-

Helleberus niger Sentcula faliemajor. C. B. Seniculafeminandulterina. Traf

sensuale emine auditerina. Trail.
Seniousle jemine a quisi delam, altis belicherur niger. I. B.
Getta foglie raifornigilancia quelle della Sanicola, un porco ruride al ratto. Saltano frà loro des, de tre fulli ventid'alcune foglie, ed hanno nelle foro cime marzetti, ò contanta di Calenda. d agune riggie; cu naminimente por cute interpetit; o ori-brelle di fiori bianchi; che piegano verfo il porporino folte-nuti da corone di foglie. Quetti fiori fono compotti ordina-riamente di cinque foglie, diiposte in rofa, calate, e piega te il più delle volte verso il cenero dei fiore, e attaccate ad un n pau ceite votre verno il cenero dei nore, e attaccate ad un calice, il quale diventa poficia un frutto compostodi due box-fe membranose, bislumphe, affaidate, creipe, e cannellare; ogn una delle quali è ripiena d'un grano obbliquo, e stretto; le fest radici fonos fibrate, nore, e attaccate ad una resta. Nasce questa Pianta ne Boschi. La feconda é chiamata

Afrantia miner. Mor. Umb. Pit. Tournel Helleborus minimus. Afrimus. Aframtie fore. Bocc. Helleborus alger Sanicale fulo minor. G. B. Non è difference dalla peima, che nella piociolessa.

Nasce ne' luoghi montani , come nell'Alpi , e ne' Pire-Hanno 1

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Hanno amendue molto fale, ed ollo mediocre Le loro radici fono purgative come quelle dell' Elleboro i

Afrantia ab desp. After, perchè le cime di questa Pianta fembrano fatte a raggi, ò disposte a guisa di Stella.

### Atraculis.

A Tradiglis . Matth. Dod Atralight lutes . C. B. Pit. Tournel. Atraligits vera flore lutco . I. B. Cnicus atraciglis lutea diclus . N. L. B.

E'una fezie di Cnicus, è una Pianta, che getta un fufto fodo, un poco pelofo, ripieno di midolla bianca, che fi di-vide in alto in alcuni rami; le ise foglie fono bislunghe, fiwide in alto in atcun ram; te use topic fono oussurges, u-mote, nervole, affai fpinole, e pungent; agalta er proteada-mente di color verde brono. Natcono i fuoi fori nelle cime de 'ram in picciole cefle (cagliofe, e armate di punte pungen-tifiame. Ogn mod i quetti foroi e un mazzeto di fiorellini, ra-giano in coreggie di color giallo. Pafaro quetto fore fuccedono femi guerniti d'una piuma bianca neticci, ed amari; la fua radice è di groffezza mediocre. Nafce questa Pianta ne campi fenza coltura. Ha in se molto tale, ed olio, poca Gemma

E'aperitiva, fudorifiea, propria per refiftere al veleno, ría in decozione; fe ne cava colla difillazione acqua, che presa in accompace; se ne cava cona distinazione acqua, cire ha la medefima virtù, che ha l'acqua di Cardo benedesto. Airadisti, ab arpaxon, fuft, fufi; perchè gli antichi fi fervivano del fufto di quella Pianta per far fufi.

### Atramentum.

A Tramentum; in Italiano Inchiofiro; é una fiezie di tin-tura per l'ordinario nera; ma alle volte d'un altro co-lore, come roffo, verde, turchino, egiallo, che s'adopera

per icrivere colla penna, è per imprimere iulia carta. Ven ha di molte fpezie. L'Inchio@ro comane, che si adopera per scrivere sulla car-ta bianca, è sulla carta pecora è chiamato Atramentum scrira osneca, o tutta carra pecora e entamato Arramentam [cri-ptorium; e fatto di galla, e di vitriuolo; vi fi aggiunge un poco di gomma Arabica per fario rilucente, più attaccatic-cio alla carra, e di più lunga durata; imperocche l'Inchlocio alia catta, e, ai più impa duriar; imperoccer i nenio-firo, i neil noi edentata gomna, e più fiscile a Gancellare di quello, che ha gomna. Pigliani per ciempio dus libbre di galla; in françano, e friano bollire incinque, i dei lib-bre d'acqua fin che foro ammolitire, e non rellino, che del più del considera di una deconoccirca di della considera di considera di una deconoccirca di della considera di considera di una deconoccirca di della considera di considera di considera di con-sidera di considera di considera di con-cer un onti al la gorma Arabica franza, e fi dello conso di sono cer, un onti al la gorma Arabica franza, e fi dello conso di sono co, e un oncia di gomma Arabica franta, e fi fciolgono a fuoco lento: Il vitriuolo fa prendere in poco tempo al liquore un color nero, e lo fa Inchiofiro; perché probabilmente l'acido di questo vitriuolo, indebolito dalla fostanza sulfurea, e assobente della galla, la fua parte ferrigna, e nera fi dilata, e fi fa vedere nel liquore; fi iafcia ripolar l'Inchioftro, e fi fepara dalle fue feccie, verfandolo in qualche vafo, dove fi con-

Un gran numero d'altre materie vegetabili , ed affringenti un guan numero a aure marcire vegetation, ce auringenti porrebono fervire in luogo della galla per far l'Inchioftrocco-me fono la ghianda, il legno di Quercia, il legno d'India, la feorza di Melagrano, il Sommaco, e le roferoffe; molte di quelle materiein vero non rendono per l'ordinario l'Inchioftro così tinto, ne così carico, come la galla; ma fanno un Inchioftro, che moltogli raffomiglia.

L'Inchiofito per la frampa è chiamato in latino Atramen-num librarium è fatto colla trementina , coll olio di noce, è

di lino, ecol nerofumo.

L'Inchioftro della Cina viene in piecioli pani, o baftoni L'Incrustro della Lana vene in piccion pani, o nationi quadri, lumphi, piani, duri, pulici, petri, rilcenti, elgagieri, hanno quetti per l'Ordinario rei dita di lumphezza, mezzo pollice di langhezza, e dece, o rei linee di profferza fegnati dall'una, e dall'airra parte d'alcuni caratteri, o fingure differenti. Diccel che fac composito di colla di pefer, de ficiel di bue, e di nerofumo, ma guetta compositione non e ficie di bue, e di nerolumo, ma guerra componazione non e ben cerra; molti eredono, che fia un fegereto, che i Cinefi ferbano per effo loro, e che non hanno ancera dichiararo sgli Europei; fi fibbrica quell' Inchiaftro, mentr'e ancera liquido io picciole forme di legno affai ben fatte, e fi lalcia;

the JE IVI F LICE, che y i finduti. L'Inchioftro della Gina più ftimato fi èquello, che fi fa in Nankin. Si adornano talvolta quefti baftoni
d'inchioftro d'alcune foglie d'oro dopo averii profumati; ma
quelti refano quafi turti nel Paefe pei il gran Signori ; non de
ne trafporta veruno. Vi l'imprime spetio la figura d'un Dra-

gone.

Si fervono i Cineft di quefto Inchioftro per ferivere dopo
averlo difciolto in qualche liquore. E' affai nero, rilucente,
e comodifiimo. Quello ch' écapitaro dalla Cina in Francia
fi adopera per fra difegni d'Architertura.

L'Inchioftro roffo e fattucci cinabto roffo flemperato nell'

oua. L'Inchiostro giallo è fatto coll'ocra gialla disciolta nell'

E'cofa facile il fate nella fteffa maniera Inchioftri di differenti altri colori con materie terrole, è cretole differente-

Turti quest' Inchiostri possono avere virtà Medicinalisemo per esperienza, che l'Inchiostro comune è buono per le fectuature inte di fresco, e per fermare il fangue applicato ful male .

### Atriplex.

A Triples; lo Italiano Acrepice; è una Planta, di cul molte fono le spezie. Io descriverò qui le due princi-

La prima è chiamata

Tourner.

Tournet.
Artiplex domefics. Ang. Maeth.
Artiplex also bettenfs. 1. B.
Gerice all alterna du Homo folta di rami, con foglic larghe, aguzae, e raffomiglianti a quelle della Bietola, ma più picciole, e più molli, isolverizzate duna (pezie di farina, addita della mandida di mand di color verde pallido, ò bianchiccio, e d'un gusto scipiro.

Le cime de suoi rami sono verlire d'un gran numero di sorellini con molti stami giallicci. Succede loro un seme per l'ordinario piano, e rotondo, ravvolto in una fcorza fottile fullo fteffo piede dell'Atrepice, fi ritrova ancora un altra forta diffutto, che non è precedute da fore alcuno. Quefo frut-to è affatto piano, rocondo per l'ordinario, incavato, e compotto di due foglie, mefie l'una fopra l'altra, che hanno nella loro piega un ieme quafi rocondo, e piano. La fun ra-dice di della punta parto, careriri di chia

netta loro piega un reure quan recessor, e putro. La tua ra-dice e dirita, junga circa una mano, guernita di fibre. La feconda spezie è chiamata
Arriplea bortensir ratura. C. B.
Arriplea bortensir ratura. C. B.
Non è differente dalla prima, che nelle foglite, e nel fio-

Nafcono amendue quefte fpezie negli Orti, ne quali fi coltivano. Contengono molta flemma, ed olio, e poco fale. Sono umettanti, e rinfreicanti; ammollifcono il ventre. Si adoperano nelle decozioni de crifteri.

#### Attelabus Arachnoides

A Treisbus Arachnetdes. Aldrov. Jonft. è un infetto ac-quatico, che ha del Ragnateio, e della Cavalletta. La fua retta raffomiglia a quella della Cavalletta i fuoi oochi fono elevati; le altre parti fono fimili a quelle del Ragnato-lo: ma non ha che fei branche; nuota nell'acqua, ò firifcie fulla terra . Il fuo colore è di ce

E'fimatorifolutivo, applicato efferiormente.

#### Avaccari,

A Factori (Garciar) è un Arboftello dell'Indle, le cul foglie, hori, e frutti fono fimili al Mirro, ma molto più affringenti. Nafce nelle Montagne, nella Provincia di Malavat.

Seimafi molto nel Paese per le disenterie inveterate, che nascono da cagion fredda.

> C 4 Atten-

#### Awanturine .

A Yaarurine, é una Pietra rofficcia, Agialliccia, tutta tempedata di pagliette, che fembrano d'oro, bella e grata alla vifia. Due fono le fue feezie, l'una naturale, l' aitra artifitàle. La naturale fi trova in molti luoghi della Francia; se ne mescola nella polvere, che si mette sulla carta per renderla brillante.

Carta per renatira oriante.

L'artificiale è una vitrificazione, è un mefcuglio di pagliette di rame, che fi è rata nel vetro, mente era in intitata cacò; effendo accidentalmente cadura la limatura di rame nel vetro disfatto. Gii imaltatori l'adoperano ne loso la vori .

#### Arvens.

rene; in Italiano Vena; è una Pianta, di cui due A drene; in Italiano Vena; e una Fienza, n. .... fono le fpezie, una coltivata, e l'altra falvatica. La prima è chiamata

Attes Dod.

Avena vulgaris, feu alba. C. B. Pit. Tournef. Avena alba. J. B.

Abras and . J. D. Abras pefes . Ad Lob Getta fuiti, ò canne fortili, che hanno alcune foglie fire se, fimili a quelle della gramigna. Nafcono i fuoi fiori af-fai rari in alcune fpighe, ed attaccati a fili fortili. Ciaf-cheduno di loro è composto di molti stami consenuti in un calce fatto a feaglie , Paffato quelto fiore, nafce in fuo luogo un ferne lungo, e minuto ravvolto nelle foglie del caloc, e dispolto in figga. Quefto fene è la rena nota a sutto il Mondo. La fua radice è picciola, e fibrofa. Coltivafi questa Pianta ne campi .

La feconda spetie è chiamata

Avenanigra. C. B. Pit. Tournef.

Avens altera. Ang. Avens frivefirier nigra, unnjerque. Czf.

Bremer. Ama. E'smile alla precedente; ma il suo seme è nero, e meno autritivo. La Vena contiene molt'olio, e fale effenziale, ò

volatile. wosanie. E deterfiva, aftringente, rifolutiva, paddolciente, e pet-torale; fi adoptera efteriormente, ed interiormente; fi rigge con us poco d'actro; judi fi applica bencalsa firà dor pan-ti listi la i dolteri di Esanco, e delle altre parti del copro. Ella gli mitga, petreba prendo i pori fis trafirirar l'umo-re, che gli ciglosava. Si adoptera altresi in decroitore premdere in positione, è di paragrafimo, o din criftoro.

Aprese ab avere, defiderare, perché i cavalli afpirano a mangies della rena, quando la fentono.

#### Avila.

A Vila; è una Mela dell'Indie, che fupera in groffetta una groffa Melaraccia di figura rotonoda, carmusa, e gial-las, pafecda una Foreia di Pianta inficiance, che sizanecca agli Alberi vicini nell'America Spagnosia. Chinde quefa Me-i forto i fia ne popia cotto, è dici noci piane, orbicolari, che piegano un poco all'orato, e da una parse terminano in punas cottal. Quefich neci fono unice i iuna ilalizar, ina in punto certifa - Querite noci fono unice l'una all'atter, in it peraturo faccionent. Sono converdéd a una parte, e con-cave dall'atter, l'arghe appretió poco come le pinonte l'ara-quali è operera d'una focra molitoricemente grofità, dura, legnofa, un poco inequale, principalorente celle fina parte conveita, dietto ej giliccio; force querità corta ral kuna man-doria cenera, bàsnea, ed amara, che fi lima un gran contra-vetto), el un ritrodio eccelience contra la malligativa de-piti entre del contra la malligativa deamori, la dose è prenderne una, ovvero due.

### Avoseta.

A Voirsa Relevant, fex Spinzago d'acque ; è un Uccello acquatico, grofio come un piccione. Hà il becco lungo quattro, è cinque dita, nero, rilevato, aguzzo nell'eftremiquatrro, ò cinque dita, nero, rilevato, aguzzo nell'eftremi-tà. Ha la testa nericcia, il corpobianco, i piedi un poco tur-

chini colle dita unite ad alcune membrane; le gambe lunghe; il fuo verto e Crex. Crex. abita in Italia . Il fisografio è affat risolutivo, ammolliente, ed anodino.

A Ura, free Gallianfia. Jonfton è una spezie di corbo del Messico di grande zza simile all'Aquila. Gl'Indiani lo chiamano Trepitieil. Hà il color nero, il becco fatto come chiamano Trapiatat. Hà il color nero, il becco fatto come quello del Pappagallo, ia frome coperta d'una peller aggrin-zata figna penne. E larmato d'unghie nere, uncinate. Que-fet Uccello/ comune nella movo à Sprgan. Sci la norte figelli Alberi, e fiuli erupi; ma va il giorno verfo le Citrà. Si pod-drifee d'immondiale, e d'eferementi. Dicefi, che i fisoi uc-celletti nafcono banchi, ma divensano neri creferendo. Volano questi uccelli in truppa affai inalto; non fanno alcura verso; il loro odore è cattivo. Contengono molto sale volatile, ed olio.

Il cuore di quest'uccello seccato al Solo è assai odorato La fua carne mangiata è proprin pel morbo gallico, le foe penne abbruciate fono deterfire, vulnerarie, e proprie, perche il pelo non crefea, mettendone la cenere fulla carne.

#### Aurantium.

A Urantium.

Auranemm. Aurtum ma'um . Malum auratum

Panum Nerantium; pel

Angrantium. Narangian . In Italiano Melarancia

E' una spezie di Mela, belia, roconda, gialla, e odorifera, che naice da un Albero chiamato da Gaip Bauhin. Malus Assanta major, e da I. B. Asanta malus; in Italiano Melarancio. Le iue foglie hanno la figura di quelle del Lauro, ma fono più

sue rogite hamo la fijura di quelle del Lauro, ma fono più genda si efempre varia si l'infore rebello, bianco, aldia odoritero composito per l'ondianto di crineu foglie di fotole in giardinario di crineu foglie di fotole in discontinuo di crineu foglie di fotole in discontinuo di crineu foglia di fotole in discontinuo di continuo di fotole di f

che si pigliano per buchi.

Due iono le ipezie generali della Melarancia; una picciola, gialla, verdiccia, ansara, ed acida: l'altra groffa, di bel colore giallo, dorato, e dolce al gutto. La Melaraneta aber coore gunto, dorato, e doice at gutto. La recurante a mara, è la più ufitata in Medicina; la fua feorza fuperfiziale di cui fi fanno i pezzetti da porte nel vino, ha molt' olio efaltato, e fale volatile, che fanno quafi tutto i odore del frutto. Il fuo fugo e acido, e in confeguenza pieno di fale effenziale. La forza della Melarancia amara è ftimatifiima per rallegrare, per fortificare lostomaco, e l'acevello, per refiste-re alla malignicà degli umori, e per promovere i mestrui alle

Femmine Il fugodi Melarancia amara é cordiale, e umettante; fe ne meicola col·lacqua, e col Zucchero per fare una spezie di giulebbe affai grato al gusto, che chiamasi Azanciata. La Melarancia dolce contiene un fugo dolce, e grato, con

posto di molta siemma, d'un poco d'olio, e di sale acido es-

La fua fcorza contiene molt'olio mezz'efaltato, e una mediocre quantità di fale volatile acido. Quelto frutto è umettante, cordiale, rinfrefcante, proper cavar la fete nelle febbri continue Il fuo feme ha la modefima viren, che ha quella del Limo-

Il tuo feme ha la medefima virtà, che ha quella del Lumo-e; ma non la adopraci mi Medicina.

Le migliori Melarancie vengono di Portogalio, dall'Ifole di Heres in Provenza, di Nizza, dalla Siouata. Ne vengono altresi dall'America, e dalla Cina. Si fetigono le più proffe, le più petianti, per effere più frusofe, che abbiano la feorza fottile, e odorata, capitare di freico.

Il fior di Melarancia è cefalico, fromacale, liferico, proprio contra i vermi. Aurmeium ob aures colore, perche quello frutto bà elleriormente il color d'oro.

#### Auricalcum .

A Uricalem, in Italiano, Ottone; è un mescuglio di Ra-me, e di pietra Cadana, messi insieme in insusione con un fuoco violentifirmo in fornelli fatti a posta . La scoperta dell'Octone è itata fatta dagli Alchimitti, i quali cercando di convertire il Rame in Oro, rrovarono il modo di dareli un color giallo. La maggior parte del Ramegiallo fi fa in Fiandra, ed in Germania.

La pietra: Cadmia hà confuso, e dilatato il fale acrodel Mequanta nedà il Ram: nofo. Di più, ficcome la "lequeri , quanta nedà il Ram: nofo. Di più, ficcome la pierra Cad-mia costa poco, cosi il Rame giallo è men caro del Rame na-

Serve il Rame giallo per fare un gran numero di spezie di Valì, edi Strumenti utili nellearri. Clò, che chiamasi Orpello d' Rame giallo, battuto sin

che sia ridotto in soglia sortile come carta. Servea Tessitori di passamani. L'Oro di Germania è Orpello battuto sin che sia sottilissi mo ; si conserva in libretti di Carta. Serve a Pittori.

Li Bronzo de Pittori e Oro di Germania peffo; fi mette in p'ccioli gufcj, efi chiama Ora ne gufcj. Con quest'Oro fi fan-no di Bronzo le figure di gesso. E altresi in uso presso a i Pit-

pori in miniatura . Il Bronzo ordinario, chiamaro dagli Amefici Metallo, è un' unione del Ramecoll'O:tone, o collo Stagno; se ne fà di diverte force, le quali non fono differenti, che per la quantità della Stagno, ch'e fiato disistro col Rame, si metrosodo-dici libbre di Stagno fino a repticinque, in cenco libbre di

Rante. Serve il Bronzo per fare Mortaj, Campane, e molti altri lavo 1. Il migliore, e quello, che più rifacca, quando fi

li Ramedi Corinto, ch'e flato una volta così famofo, con ragicoe per la fua belletza, fodezza, edurata,era un Rame, ngicoe per la fua belletta, Iodezza, e austata, era un same, a cui per acciolente i crano unite alcune porzioni d'Oro, e d'Argento. Quelto melicuglio fi fece nel tempo, che il Romania abbraciarono la Citra di Corlino; imperocche il diferenti Metalli, che vi erano fi liquefecero nel incoro, e fi confuero di ureriamente inferenci ma ficcono e il Metallo, che più distributa della confuera di un manofo purradalla labela. vi dotninò, fù il Rame; così la maggior parte delle legheri-tennero il nome di Rame di Corinto; chiamafi Æs Corin-

Auricalcom viene dal latino Aurum Oro, e dal Greco yearle. Capram. Rame. Come chi diceffe Rame dorato. Chiamnii in Francese Leton, e una volta chiamavasii Lew. Viene questo nome dal Fiamingo Latoen, che fignifica la modelima cola .

#### Auricula Juda.

Uricula Inde , valgo fungus ad Samburans. A Fungus memoranaceus aurusiam neferens, fine Sambu-cinus. C.B.

Fungerum pernicies orum genus . Clus.

ingaricus mericus parmss . Prt. Tournes. In italiano Orecchiodi Giuda .

E' un sungo senza coda, o secondo Tournesort una spezie d'Agarico, che fi ritrova attracceto al tranco del Sambuco d Ananco, che in ritura accecció ai unico est camina del Quello fingo há la figura, el peffe volto: la granderaza dell' orecchio d'un Uomo; ma fe ne crovano, che tono più gran-di, e che fono più piccioli. La fias fortanza è membranofa, cartilaginofa, fatta in corazza, piegata, di color bigio, neric-cio; ha in femolt'olio, e fale volarile.

Cartingunosepulos, ciale volarile.

E affai rifolutivo proprio perfit tumori, e per le infiammazioni della gola, e dell'altre parti, petto, ed applicazo dor è il mafe. N'n dee adoperarfi interiormente, imperocché egli

e una spezie al vejeno.

\*\*Auricula Buda\*; perché quefto fungo hà la figora d'un orecchio, e fi trova atraccato al Sambiaco, a cui fi dice, che
Giuda s'appiccò dopo aver tradito il Salvatore dei Mondo.

Auricula leporis.

A Urkula leparis umbella lutea. I. B. Amricula leparis muos pelleasfum. Gefn. Hist. Anim. Bapleuren angustifulum berbariarum. Lob. Icon. Bapleuren angustifulum. Tabern. Icon. Herba wulner aria. Tras.

Bupleuren falie fubracunde , froe vulgarifimmen . C. B. Pic.

Tourset; Ignfolium Cord. Hift. In Italiano, Orecchio di Lepre. E una firezie di Bapfarara, o una Finana, che getta un feu de libera Illanta, che getta un feu di all'altera di un piede, e menzo, o di due piede, forconda a fisicia, nodecia, rora al di dentro, di color, ora eneccio, e di an avrede, fie in reiopie fron Semplici medie alternaccio, el ma avrede, fie in reiopie fron Semplici medie alternaccio, el ma pero piede la piede de la color del consecue del mango il reiopo. Nationo il fosi fori in cinna di deni in osciolo di del con osciolo del consecue del del fufto in ombrelle, o mazzetti, di colorgiallo; ciafche-duno di loro è composto di molte foglie difpode in rofa. Caduto questo fiore gli succedono semi bislunghi, cannellati, bush questo more qui inclossammenta sommuna, camentata, pigi, acrial guito; la fua radiccé picciola, raggrinzata ; e verdiccia; tueta la Pianta ha un guito acro, che ha un poco d'amaro. Nascene luoghi montani contrepemoltofaie, ed olio mediocre.

E propria per provocare lo sputo mangiata; il suo seme el sudorisco, e diseccante. Auriculaleports; perchè una volta è fiato creduto, che le foglie di quella Pianta aveffero qualche rasforniglianna agli orecchi d'una lepre.

### Auricula Urfi.

A Uricala Urfi Mecani . Lug.
A uricala Urfi Mecani . Lug.
A uricala Urfi Mecani pinja, caralea . I. B.
Sanimala Alpanafani berrapintu villoja . C. B.
Verbojicon humila dipunum, villofum berrapinis flore, &
falli . P.I. Courte.

I Italiano Orecchio d'Orfo. Uricula Urfi Mycani . Lug.

Millelino O'medició (1976).

El ma (princi (1976) m. o ma Pianna, che petta dalte les nadio figile junté, e difficianta erra collà spun agte les nadio figile junté, e difficianta erra collà spun agparticipato del comparticipato del considerato del rimenti dal fino calice un pittillo, che vi e attacceto a guisi dichiare, e che divenen polica un frusto orato, agusto come un grano d'orno, una più grodo. Si dividei mi atterita pingolfi; frien calici fononi-burar, o quati così fortili come i capelli, rofficcie, aderenti alle pierue, e di ma guito attripenene. Nacie quella Pianta nei Parita più della pierue, e di più attripuene. Nacio quella construita di pierue, e da reali. Consticte molton olto, e control più attri l'applia della constanti di Consticte molto olto, e

fale. E'aperitiva, peopria per la pierra, per la renella, prefa in E'aperitiva, peopria per la pierra codinaria un acqua, deconione. Se ne fa diffiliare nella forma ordinaria un acqua, del cui gli Spagnoni fi fervono per la todie, e per quetfa ragio-ne hanno daroa queria Pianna il nome d'Arramajira. Auricula Urfi, perché è flaro pretejo, che le foglie di que-fla Pianta aveflero qualche rationniglianna agli orecchi d'un

### Auripigmentum.

A Urigentatum.
A Gratume Saum. In Italiano. Orpimento.
E una ipenard'Artenico. Ven ha di naturale, e d'artificiale de la compara de la compara d'artification de la compara de la compar

TRATTATO UNIVERSALE

44 euni luoghi , ma meno rifplendente , che ne primi . L'Orpimento artifiziale e un melleuglio , che fi fa coll'infusione d'una porte di Solfogiailo comune con dieci parti d'

Arfeulco bianco; viene di Germania, dove si prepara in grossi pezzi fassosi, giassi, o limoncini. L'Orpimento naturale, o minerale è il più filmato,princicipalmente per la Pittura; dec segliersi in bei pezzi talensi,

d'un giallo dorato, rijucente, e rifolendente come l'Oro; che si divida facilmente in scaglie, o lamine sottili che is atwala incumente in (edgite, o taminis bottali.
L'uno, e l'aitro Orpinemon, fino adoperati per la Pritura
macintati fottilimente lul porfido. Serrono altrezii per li depilatorij, fi riduccno in polverer, e fi famno bolilire in parti
quali colis calcina; fe ne fa una patfa liquida, che fi applica alla parte, dalla quale fo vuol levareil pelo.

#### Aurum.

A Urum. Sel. Rex Metallorum. In Italiano, Oro. E'il Metallo più faldo, più pefante, menlio iegato, e più peraioò di tutti i Metalli. Nafee in noite Miniere, in diver-ie parti del Mondo; ma la maggior quantità viene dal Pe-rene del Perene de rà, donde é portaro in verghe a Cadice, da i Galeoni di

Spagna -Cavasi altresl l'Oro dall'Asia, dall'Assirica, edall'Euro-pa, ora in puri pezzi, e chiamasi Oro vergine, ora in gra-

ni, ora in pietra, ed ora in pagliette.
Il primo è chiamato Oro vengine, perch'è ufcito puro dal-la Miniera fenz'aver bifogno di preparazione. E'così molle, che vi s'imprime facilmente un figillo, o ciò, che faritrova

in pezzi di differenti groficzze.

Il fecondo, ch' è in grani, non è così puro, come il primo.

Ii terzo è un Oro,mefcolato con altri Metalli, e colla Mar-

eaffita, o Pietra minerale, che formano infletate, come una Pietra, chiamata Miniera d'Oro.

Fierra, éxissasa Misserad Oro.

Il quarro de novis polvera, o la pegleres nefeciale colla fabla. Codeler for importante per de la fabla.

Codeler for importante per de la fabla de la f

Si purifica l'Oro colla cementazione nella maniera fe-

Si compone una pasta dora co Sali germua, e Armoniaco con mattone, caicina, ed orina; fi fitatificano le lamine d' Oro con quella pafia in un crogiuolo, e circondatolo d'un gran fucco, fi lafcia, che la materia fi calcini, dieci, ododi-el ore, affinche l'fall penetrino nelle impurità dell'Oro, e le fepatino in frorie. Si leva allora il erogiuolo dal fuoco, e fi netta l'Oro daile fcorie

Si purifica l'Oro coll'Antimonio nella feguente m Si pefa la quantità d'Oro, che vuol purificarsi; si sa che si roventi ad un gran suoco in un croninolo, e vi si getta quattro vnice tanto Antimenio in polvere; l'Orofi metre fobito in fusione; imperocche l'Antimonio è tutto ripieno di Solfo failo, il quale non folamente aumenta moito il calore, ma pe-netrando nel Metallo, ne divide prefio le parti: allora le materie impure, o groffolane, che posso difene nell'Oro fono afforbite dall'Antimonio, a cui facilmente fi legano, e fi feparano in feorle, le cui parti più volatili fi diffipano in fumo. Si lafela la materia in mezzoa un gran fucco, sin che getti delle feintille, poi si versia in un recipiente di ferro unto, caldo, battendo all'intorno affinche il regolo call'al fondo.

Raffreddato, che fia tutto, fi rovefela il recipiente, e fi fe-para con un martello il regolo dalle feorie. Si pesa questo regolo; si mette di nuovo in fusione con un gran suoco in un crogiuolo; poi vi fi getta a poco a poco ne volte tanto Sal-nitro afin di purificare l'Oro da qualche porzione d'Anti-monio, che poteffe effervi refata; fi continua un fuoco riolentifimo intornoal crogiuolo, fia che i fumi fieno paffati, el'Ororelli la bella fafione, chiaro, e netto; fi verfa allo-ra in un recipiente come prima, e quando è raffreddato se ne fepurano le fcorie, che fopra fi trovano; indi filava, e

fi afciuga con un pannolino. Questo regolo d' Oro è puro quanto può effere, e quella purificazione è da preferirfi a tut-te le airre, quando fi vuoi purgate efattamente l'Orodagli akti Metalli.

La Coppella netta bene l'Oro dalle Marcaffire, e altrest da Metalli, che chiamanfi imperfetti; ma non ne ficpara l' Argento; questo Metallo stà legato, e mascotio ne cantona coll Oro; per diffaccario convien ricorrere alla partitura La pertitura fepara l'Oro dall'Argento, ma quando l'Oro fi precipita, firafcina per l'ordinario feco qualche porzione d'

La cementazione lafeia spesso l'Orocarico di qualche par-

te d'altri Metalli, e i Sali, che vi entrano, dissolvono un pocodeil Om Ma l'Astimonio è nn divorante, che non rifparmia ve-Ma i Astumbio è no divorante, che noti riparmia re-ren altro Metallo, chel Toro, in ende per verita il più delle volte qualche legiera porzione; il che non piece agii Ocneci. Lgradi della purità dell'Oro fono i pieza toro eratur; un caracod Oro ela venecima quara para dei qualifia quantità A'Oro puro, per elempioi ci carto d'un oncia d'Oro, può che fin possibile purificita, el d'uno écropio, o 34, prani. L'Oronattro puro el chiantro Orodi 34, carati; perchè

rendo un oncia di quest'Oro alla pruova non calerà pun-Ma se un oncia d'Oro cala nella pruova uno scropolo , to . così del refto. Ma molti Affinatori credono, che mon poffa trovarfi Orodi a 4 carati; perchè vi refta fempre qualche leggiera porzione d'Argento, per bene che sia stato puri-

L'Oro si meseola, e s'unisce facilmente coll'Argento vito decid, che chiamafi Amaigama d'Oro. Per farlo, fi mette a rosentarfi in un crogiolo l'Oro tagliato in pezsett affai fortili. Vi fi gerra otto volte altrettanto Argento vivo. Si muove la materia con una verghetta di ferro, e quando fe fence, ch'è legata; il che fuccede in poco tempo, fi setta in un catino pieno d'acqua; ella vi fi congela, e diventa trat-Si lava moite volte per levarne la nerezza, e se ne separa il Mercurio superfluo, e che non s'e ben legato, mettendola in un panno lino, e stringendola un poco irà le dita . Gettafi moiro Argento vivo fuli Oro, affin che fe necarichi più che sa possibile ; imperocché quanto più Mercuso en-tra nell'Amalgama, tanto più è passoso, e trattabile; ma l' Oronon può riceverne, che una certa quantità; quando I fuci pori ne fono pieni, il rimanente c'inutile.

L'Amalgama d'Oroferve a i Doratori; imperocché fi di-

lata facilmente sù i loro lavori . L'Oropurificato fi dilata più fotto il martello di verun altro Metalio. I Battiloro le ridacono in frelie fottiliffime che mettono in libricciuoli; quefte foglie d'Oro fono adop

rate per la doratura ; si adoperano altresi nelle compolizi di Farmacia, fipra tutte le altre preparazioni di questo Me-tallo; non folamente perch'esse vi si mescolano facilmente, ma perchè vi compariscono come in pagliette, che adornano, ed abbellifono la composizione L'Oro messo in fusione al Soie, collo specchio ustorio

ta molti fumi ; e ciò che refta , ceffati i fumi , è un vetro d'un color pavonazzo carico. Questo vetro d'Oro è più leggiero d'un egual volume d'Oro naturale. E'una sperienza fatta dal

Signor Homberg nel Palazzo Reale.

Siecome l'Oroè I più pefante, il più faldo,il meglio legato, el più bello di tutti i Metalli, così el tato fempre ilimaro il più perfetto, ed una fetta numerofiffima di Filosofi, che chiamanti Alchimiti, fi fono immaginati, che la produzione dell' Orocra la mira, che aveva la Natura nelle Miniere; che Orocea la mira, che avera la Natura nelle Minnere; che fin flaza frafichenza da qualche accidente, quando la producti gli aitri Metalli. Quella opinione non fembra giuda a tutti; penche pod crederfi on molta razione, che il Ferro, il Plombo, il Rame, e gli aitri Metalli, che chiamanfi imperietti, abbiano la perfezione, che debbono avere fecondo la lor natura al para dell'Oro. Quello lentimento degli Alchimifti gli ha condorti à una incarenatura d'altri difcorfi, che fono tanto ingiulti, quanto il primo. Credono di poter perfezionate i Metalli imperfetti, fupplendo al man-camento della Natura, e far l'Oro. Eglino chiamano quelto lavoro la grand Opera, ovvero la ricerca della Pierra Filosofica; per giungere al loro difegno alcuni di loro fasco un mo-fenglio di quetti Metalli, con alcune materie proprie a purificarli, e gli caleinano lungamente con gran fuochi, affi nire di perfezionarli; come fe la Natura foffe flata fearla di calore nel produrli.

Gli altri mettono i Metalli in digestione sul fuoco in liquori faifi, e penetranti per far, che s'imputridificano, e per cavar-ne il Mercurio, che dicono effere una materia dilpoita ad ef-fere ridotta in Oro.

Gli altri cercanoun feme d'Oro nell'Oro medefimo , e credono di trovario, come fi trova il feme del vegetabile nel vegetabile, e quello dell'Animale nell'Animale, per arrivarvi proccurano d'aprir l'Oro co i diflotventi, e lo mettono a discriffi al fuoco di lucerna, ò al calore del Sole, ò a quela agerma intocoun interna, o nationale en so, o a ques-lo del lezame, ò a qualche altro grado di finoco fempre egu-le, che più fia confimile a quello, di cui la natura fi inve-Gli altri cerano il temedell' Oro ne minerali, come nell' An imonio, in cui pretendono, trovarfi un Solfo, cu m'Aer-curio, fimili a quello dell'Oro; gii attri ne 'vegentalii], come nell' Mele, nella Manna, nel Rofolino, nel Rametino; gli altri negli Animali, come nelle gengive, nel fangue, nel

rrello, nel cuore, e nelle orine. Gli altri credono di cogliere un feme dell'Oro, fiffandoli, in qualche forma ne raggi del Sole; imperocche fi peritado-no con molti Aftrologi, come d'una cofa incontrattable, che il Sole fia un Oro tuto nel centro del Mondo, e coppellato dal fuoco delle Stelle , che lo circondano , e che i raggi ,

rodal fucco delle Selle, a he foricorodano, e che i riggi , che france, e la brillar-reda nure le para y, provengano dale (citatile, e he fi ne flaccano, flecome lucede nella parficiazione), che fi ne flaccano, flecome lucede nella parficiazione della particulario della particul no caduti in una occura malinconia, fimile alla (ciocchetta, in malattic incurabili, ed in una povertà miferabile.

Ma le infelici riufcite di questi Alchimisti non fervono di efempio a molte altre persone, perché non s'arrolino ogni giorno fotto lo stendardo dell'Alchimia. La speranza, con cui vengono da taluni lufingate di proccurar loro il modo di far l'Oro in tal guifa lor preoccupa la mente, che diventano far l'Dro in tal guifa lor preoccupa la mente, che diventano incapaci di peniar feriamente ad ogni altra cota, che a ciò, che tende al la ioro grand Opera. Credono, che non vi fia difcorfò giulto, che quello degli alchimitti. Tratzano da proiàni que Filosofi, che non guanto i lor fentimenti; c folo a fe melfami riferbano il nonne di veri Filosofi, ò di Filosofi. fi per eccellenza. Parlano con monofillabi, fi ipiesano con termini ofcuri, e con parole elevate, che il più delle volte termini oceuri, e con parole elevate, che il più delle volte eglino flefii non intendono, i ferivono per non effere intefi i lavorano con milero, dando nomi fublimi agli ingredienti, che adoperano, l'Oro d'empre di l'oro chamazo il Sole, i Ar-gento Luna, lo Stagno Giove, il Piombo Saturno; il Sole, il armoniaco Sale foliare, ol Sale mercuriale del Filodo-

N'tro cerbero , è Sale infernale ; lo spirito di Nifangue di Salamandra , l'Antimonio Lupo, è radice de Mesalli, o Proteo, e cosi del redo. Le loro preparazio-ni fono tutte Filotofiche, e gli itelli mattoni, da quali fono ni inno ricce i intotoche, e gritterii matetoni i, da quali fono fabbricati i fero formelli, parceipano di quelta qualità. Nel setto quelti Signori fi fitamano in potto affai alto fopra gli aitri Uminii. Credono d'effere i depottari de fegreti più preziofi della Natura i fivegano ricco a lor vanenggio, e fe-guendo i eloro preoccupazioni fi chiamano la Nazion fanta. guerndo le loro preoccupazioni in chiamano la Nazion fanta, ci Popolo eletto. Il Re Satomone fecondo loro era della fec-ta degli Alchimiliti perche l'Orocera affai comune a fuoi tem-pi. Lo Spirito di Dio, che galleggiava full'acque, di cui fi parla nella Genedi gra lo fipirito uni verfale, di cui fi fa l'Oro-Porter i rièrrate ancora motisi altri de'loro pensieri così poco me voll come quefti, ma temo di recar noja al l La mira, che hanno gli Alchimifti col loro gran lavoro è, come hò detto di trovare il feme dell'Oro; molti frà loro retendono d'effetvi giunti , e di possederio persettamente. Queff'e ciò, che chiamano po'veredi projezione; le attri-buifcono la virtù di convertire in Oro qualfivoglia Metallo. Ma noi non veggiamo (perienze di quello pretelo fatto; Quel-le che hanno voluto fare in molt incontri, iono flate giurchi di mano, e ne ho descritti alcuni altrove, co quali gettano della polvere apli occhi, e impegnano molte perione a far della fpela, ed a foffiare con effolioro.

E' cofa facile il concepire, che non possano trovarsi semi ne' Metalli; imperocchi la sono produzione non viene per vegetazione, come quella delle Piante. Ella viene da una congelazione, che fi fà col mezzo d'acque cariche di fale di

L S E IVI F L 1 C 1.

nature different; e delle terre fulfurer nelle Minere, come hanno feoperto coloro , che vi lavorano.

Diconogli Achimifit, che il foro feme d'Oro è un Mercario, che hanno cavazo da Metalli; ma ottreché è ancora in quiltone, fe podia cavarii Mercurio da Metalli, non è probabile, che te il cavalic, ogli folfe il ideme dell'Oro.

Diconoancora, che il icmed Oroe per tutto; che abbo da nello ipirito universale; e che siccome la Rugiada, la Mann il Meie, e molte altre materse (ono piene di quefto fipirito, cosi fe ne può cavare il feme dell'Oro. Siamo con effo loro d'accore ne podravate i tente cetti 1000. Salmo codi cisolorda accorda, con lo figuranto un esti active cetti al produstome dell'i Oro, so, che lo figuranto un esti active cetti al produstome dell'i Oro, so, che lo figuranto un esti active cetti con contiene, e non per uni ciene, si spur non fi voglia dar a none di crea quelli activo, so, callora non vittarà pira agione di crea derre, che lo fipiritro universi la abbondi in ficune d'Oro, che in di tunte le l'annete, del cipi di diprogravole di curri gli Animati.

Branche l'uni glia Anusci antichi abbonno (litano, co ordina-

Benché turi jii Autori antichi abbanionimaro, e orania-to l'Oro,come upran cordais, peripo pet tocca, no inon vi of-ferviamo però quella virità; la iperenza è, che (caricato il ventre l'inturo del medicimo però, e nel medefino fazio, in cui è flaso però; perchè etroppo duro per effere penetzato, e digerro dai deboli acidi del copo; ma è proprio, e a fla con-venevole per coloro, che hanno prefotroppo decrouro, imvenevous per contro, che n'anno preto troppo Mercurio; im-perocche s'amalgama cone cio bu nel corpo, e lo fifa in ma-niera, che gl'impedifee l'operare come faceva. Quello me-lcuglio polcu el tira ficinato dalle orine, o dagli eferementi i. E ancora buono per le coliche di la voratori di Prombi ; e di Vetti, che fone cagionate da un vapore del Piombo.

Il Mercurios'attacca si facilmente all'Oro, che se una riona, a cui fi provochi il fluiso di bocca col mezzo del Morcurio ha nella faccoccia qualche moneta d'Oro, diviene per l'ordinario bianca in poco tempo, fenza che l'abbia toc-caro. Si fa che quetto Mercurio fi diffipi mettendo l'Oro nel caro. Set la che questio Mercurio i dellipi mettendo l'Oro nel suoce, e ditropperciandolo con un poco d'olio di atratro. L'Oro ptousbiel degli Alchimufti non e, che una chimera. Perennono, che il Oro polisi risloveria ne fiosi principi, e (eparamenti salte, e di Solio; in maniera, che non potismo più estretiviciati in Oro, como l'olio, e filiae, cavetti da un Vegezabite non potimo rello in continui in Patona. Estra socciona della processi salte della processi salte socciona della processi salte della processi salte socciona della processi salte della processi salte socciona della processi socciona socciona della processi socciona della proce perché possono estere disciolei in qualifia forta di liquore, ed effer prefi 10 pozione; gli attribuifcono la virtù d'effere un prefervativo contra ogni forta di mali , di guarire tutte le malattie , di prolungare la vita ; in una patola d'effere la Me-

malatice, di produngue la vite, in una paroda d'effere la Mé-dequa universite.

Quelle belle qualità dell'Oro ponchile fono fondate al mol-colite chimere. Gi il Alciminili, e gi il Altrologia ificrazzo a cative chimere. Gi il Alciminili, e gi il Altrologia ificrazzo a cative chimere. Gi il Alciminili, e gi il Altrologia ificrazzo a la fari la Solec, il Oro per le influenza, che fi consunciono l'una alla latro, che dunosi il Oro de per consignora a pieno delle in-fluenza del Solec, iche il Sole è l'acore del gran Mondo, e che in qualto qualità della dell'alcimini amaso dell'Oro in qualto qualità qualità dell'alcimini amaso dell'Oro in fostireno il su wretta di corre e di poccio Mondo, che ci quel-chimini alla considera di poccio Mondo, che ci quelfoare, di rallegrare, e di purificare il corpo da tutti i fuoi car-tivi umori, e di rendere la vita felice, lunga, ed efente dalle malattie; ch'effendo tutti i loro principi ficuti, non può dubitarfi, che l'Oro non abbia gran virtà, ma che ficcome qu fio Metallo è un corpo affai duro, e affai faido, cosi le fi to Metallo 4 morposatil ideo; staffatisto, costi red publication time transcriptions; concentration, etc. more and complete the most fine of the continuous of Geopochies, copy, etc. bottom to dispersion of Geopochies, and copy of the continuous of the continuous of Geopochies, the continuous of the continuous of Geopochies, and the continuous of the continuous of Geopochies, and the continuous of t lo, ed egli retta fempre Oro intero, e difposto ad effere rimef-fo col mezzo della fusione nel fuo primo fiato. Le preparazionl d Oro, che alcune perione ci vogliono fo cciare per Sale, ò Solfo di quetto Merallo, non fi trovano effere quando fi cfaminano con diligenta, che un Oro affai rarefatro, difciol to, e fospeso da qualche Sale armoniacale. Si fi, che queft

### TRATTATO UNIVERSALE

Orodi nuovo fi vivifichi, spogliandolo di quel fale, che fi feac- | ea cun molei piccioli brillanti. Il suo gusto è quasi insipido cia coi funco.

Ma quando nel progresso del tempo si giugnesse a disciogliere radicalmente l'Oro in maniera, che se ne potesse cavase il fale, ed il folio; farebbe ancora in quiftione qual vittù avessero questi principi; il che si scoprirebbe dalle spe-

rienze, che le ne farebbono; ma non via motivo alcuno di credere, che produceffero tanti effetti; quanti vogliono per-fuaderei gli Alchimilli; che producono. La cortifondenza dell'Oro col Sole; e le influenze parti-

colari, che rogliono, ch egli riceva fono immaginazioni , che non hamo probabilità; Noi veggiamo, che il Sole dif-fonde i fiori raggi, e l fuo calore generalmene sù eutri corpi, fanza, che moltri di farealeuna diffinzione Benche non vi sia vero Oro potabile nel Mondo, e sia inerto qual effetto producebbe, se si trovasse, nondimeno queeerto qual effetto produretoe, se si crovane, annualitano flo nome d'Oro potabile inganna molte persone, e dà un modo a Ciurmadori d'ingannare impunemente ; imperocché ca-rano delle tinture da alcuni ingredienti, il colore de qua-

vano actue titture da ascuni migroneme; il conore de qual-li raffomiglia a quello dell'Oro, e le spacciano sotto il nome d Oro potabile ad un prezzo alcissimo. Questa maniera d'in-gazinare è una di quelle, che riesce per l'endinario più a questa forta di perfone; imperocché in materia di rimedi gli ammala-ti teffano il più delle volte fopraffatti da i gran nomi , e da qualche leggiera apparenza; ograno altresi fi lafcia indurre a pubblicare nel Mondo ciò, che gli ha cofiaro caro, e proc-cura di conciliargli la filma di tutti pel fino nome, e pel fino prezzo. Succede eziandio molee volte, che quelle tinture, che fi qualificano col nome d'Oro potabile, producono qualche buon effetro, perché e flata ufata la diligenza, di cavarle ne' meftrui lpiritofi, che fortificano il cuore, e fcacclano per traspirazione l'eattivi umori; Gridasi allora, miracolo, e si attribuisce quest'esfetto all'Oro, che non vi ha parte alcu-

na, poiché non é entrato nel liquore. Altri meno adulatori di quelli, de' quali hò parlato, fanno phe l'Orofi (ciolga in liquori fpiritofi nella maniera ordinaria, c ficcome la diffoluzione d'Oro è fempregialla, così la fanno eaffare per vero Oro potabile, benché non fia, che un Oro pivifo, e che può rimetterfi nel medefano fiaco, in cui era drima.

Del refto, io non veggio, che la perfezione dell'Oro deb-ba dargli in Medicina una preferenza fopra gli altri Metalli; anzi confittendo quella perfezione in una unione efattifirma di parti, ed in una gran fodezza, quefto Metallo è affai meno difpolo ad effere digerito, e diffribuito ne vari del corpo. Il Ferro, il Mercurio, e gli altri Metalli, che chiamanti im-perietti, Goto molto più trattabili; imperocche noi gli metatiamo in flato di penerrare per tutto, e di produtre grandi ef-fetti. Ciò ch'è per fezione pre flo agli Artefici, è ben foefio imperfezione nella Medicina ; e noi ci ferviamo affai più de Mifli, i principi de' quali fono naturalmente rarefatti, e dif-folubili, che di quelli, i quali per una gran durezza fono fiati

renduri come incorrutribili. renduri come incorruttottu.
Sidice, che darama è il nome di colui, che primo fcope! l'
Oro: Chiamafi quefio Metalloin fibreo, e di Franccië Or,
In Italian Oro. Diccis ancora ché filaca nominata l'Aureca
Aurera, perchè il fuo colore, e l'Iuo spiendore raffonigliano
a quelli dell' Oro; molt al contrativo roglomo, che Aurano
a quelli dell' Oro; molt al contrativo roglomo, che Aurano

renga da Aurora Sel', perché fi pretende, che l'Oro fia fatro dalle Influen ge del Sole. Ren Metallorum, perch'egli è il più perfetto, e il più bel-Ji di rutti i Metalli

#### Autour .

A Utour E'una scorza, che rassomiglia in sigura, ed in co-lore alla Cannella, ma è un poco più grossa, e più pul-lida, col cotore al di dentro d'una noce moscada, spezza-

e non ha odore; ella viene dal Levante. Entra nella compofizione del Carmin.

#### Az arolus.

A Zereius . Carl. Cast. Dod.
Mespeius aronia Dioscoridis . Dod.
Mespeius proprie dilla, qua Tricacca. Cast. in Diosc.

Mejpilus aronsa Veterum. 1. B. Mejpilus prima. Matth.

Mejpilus Apij felse laciniare. C. B. Pit. Tournes. Anthrau. 1 rosparati et rimi.

Palturus Africana. Ruellio, in Italiano, Lazzeruolo.

E una ipezie di Neipolo, ovveroun Altero, che hà foglie simili a quelle dei Pretofemolo,ma più grandi, che divengate gimma a questic det i recotembologium più granda, che uvera-uno torife no poco prima, che cadano, i luos fiori foro in grap-polite in ruis, e follemene da un calice, aggiateo in moite parti -polite in ruis, e follemene da un calice, aggiateo in moite parti -Paffano il forre, querito calice diventa un frutro quali rotori-do, carantos, moito pub piccolo della Nefpola ordinaria, con una spezie di corora , ch è stata formata dalle punte del calice. Questo srutto è sul principio verde , e duro , ma maturando divien molle,roffo, dolce, e gratifimo al pulto; chiu-de nella fua polpu tré poccioli offi affai duri. Colrivafi queft Albeto in Italia, in Lunguadoca, ed in molti altri Paefi caldi. Quello, che non é stato coltivato é spinoso; il suo frutto è namaro; Letterade; Contiene moltolio, e flemma,

poco fale acido. E'attringenee, fortifica lo flomaco, ferma il vomiro, e il corfi di ventre mangiato crudo, o confettato con Zucchero.

Azerola: vicne dal nome Napolitano Azerolo.

# Azedarach.

A Zederach Dod. Pit. Tournef.
Pfeudefromers: Matth.
Azadaracheni Arber. 1 B.

Arber frauzni felse flore curulto. C. B. Zizzphus alba. Matth E'un grand Albero, che ha foglie fimili a quelle del Fraf-

fino, merlare ne loro contorni,e d'un verde carico. Il f so fiore hà cinque foglie disposte in rofa; il suo frutto è quasi 10000. re hà cinque fogue dupotte in rota ; il tuo trutto e quan 1 rota-do, o di figura di una Gruggiola ; carmor, di color giallo pallido, d'un guilo dafingeradevole, ed amero, chiede un noc-ciolo offolo, cannellaro à cinque cotte, e che fi divide in cin-que trapolligii, in ciafcuno del quali fi rierova un feme quafi rotomdo. Serve quefin nocciolo a far corone, e per quefit ragione molti chiamano L'azedarach , Abero Santo , Nasce articolarmente in Italia , e in molti altri Paefi caldi

Il fuo fiore é aperitivo, e difeccante, proprio per le oftru-zioni, prefo in infuñose, è in decozione. Il fuo frutro è filmato una spezie di veleno; fa molro male allo stomaco, ed al petro, quando é mangiaro; Si adopera efteriormente in decozione per far morire i pidocchi, e per far creferre i capelli. Azedarach è un nome Arabo.

### Azymus.

A Zymuz, În Italiano Oflia. E un pane piano, foctile come la carta, bianchifiimo, e fragile; che l'ammollifice toflo, che fi bagna in qualche li-quore, e diventa mucilaginoso. E fatto di farina fina fenza lievito. Si adopra per ravvogliere le pillole, e i bocconi che si danno agli ammalati. Contiene molt olio, e poco fale .

Azymu ex à privativo, & ¿wa, fermenum, quasi fermenti expers; perché quelto pane è fatto fenza lievito.

### DELLE DROGHE SEMPLICI.

BALENA.

Balana, Cete, Cetu, in Italiano, Balena.



L più groffo di rutti I Pefei. Trovafi nel Mare del Nort, ven ha di moite spezie. Ella leno generapo turne; come gil n'amail terretiri. Il membro del Mafchio, che gli ferre
alia generazione è lungo, e groffo; chiamafil Balwass. La Femmina non porta, che due

picciole Balene; e le nodrifce colle mamme le. Questo grand Animale marittimo si nodrifce di pesci derbe, e di schiuma di Mare; ha una sorza prodigiosa. Se necava moiro grafio, che si sonde, e si cola per purificario; resta poi liquido come l'olio, e chiamasi olio di Balena, si ado-pera in motei lavori. Dee scogliersi il più chiaro, e'l men puzzolente. Quello, che fi ta in Francia, e da preferirfi a quel-lo d'Olanda, perche i Francesi sundono il grasso substo, che i hanno cavato dalla Balena, laddove gli Olandefi lo confervano, e lo trasportano prima di fonderio; il che sa , ch'egli sia rosso, e di cattivo odore.

ch'egli fis roffo, egl extrivo coore.

L'olio di Baine a riologitivo, ed ammolliente.

Bairma à Grato sexums, vii flakums; imperocche gli antichi Gruci erano foliti di adoperare un fi, per un si, chiamafa moora Bairma flakums flakums; perche una ficule di Bairma fancia affai in alto l'acqua del Mare da un'apertura.

che ha nella fronte. Cetenvry Sid vi nove ob finuofam capitatem , fen capum mentrem .

#### Balani .

B. Alant, feu Glander. Rondel, Stor Pallicipeder Bellanti.
Sono pecicolisi di Mare con nicchio, che hanno la fi-gura d'una ghianda di Quercia, e perché i loro piedi fono fit-ti come politici d'itato dato ioro il nome di Pallicipeder. Si trovano attaccati agli foogli nel Mare in Ilpagna, in Bre-tagnazi in Normandia; fono buonia mangiare, ven ha di moier foez ie : fono apeririyi .

#### Ballerus.

B Allerns . Aldron.

B E un pefciolino di Piume, o di lago, ha la testa corta; non hà ne denti, ne lingua, ma le offa della fua mascella fono dure, el fuo palato carnato; il fuo corpo è ricoperto di picciole fquame lottili, di color nericcio; fià fempre vicino alle rive. E buono a mangiare; Non ferre per la Medi-

#### Ballotte .

B Allotte. Matth. Fuch. Marrubium manu., vel primum. Traz. \_Marrubium nig rum fatidum. Ballotte. Diosco. C. B. Pit,

Tournel Marrub um nigrum, five Ballotte . 1 B Prafium nigrum fætidum offe in trum.

E una Pianea, che petta fufti all'altezza d'un piede, e mezzo, o didue piedi l'ali, qualtri, e pelofi, tendentim poco al roffo; le fue foglie fono meffe a due a due, l'ana contra l'altra, lungo i fufti; fono più grandi, e più bislunche di quelle del M. rrubio bianco, fimili a quelle della Meliffa, ma più otrufe, rassrinzate, meriare nelloro contorni, di color verde bruno, e d'un odore puzzolenre, le une grandi, le altre picciole. I fuoi fiori fono fatria fufaiuolo, di color rofaltre picciole. I luoi fiori nono tattra i unaissono, al costo ros-fo; ciafcheduno di loro è fatto in forma di gola , odi canna, tagliato in alto in due l'abbra. Gli fuccessono quattro femi bisimphi, concensuti in una feptale di corretto, che ha feri-to di calice al forre: la fua radice è fibrofa. Nafer quetta concensione del consensatione del consensation musello contod e ciles a fronte i fa un dec e finola. Nate quale : erciner llema, primonatar alle mortuneure d'Appenti, e plana ne lugulo moderni, jamens al le margie, nelle fiepl, angli off dele lin-le. Contine moltolo maza tàlaspl, angli off dele lin-le. Contine moltolo maza tàlascontine la contine del lin-le. Contine moltolo maza tàlascontine la contine del la contine del contine la contine la

questa Pianta, mescolate col fale, e si applichino alla morsica-tura del cane rabbi oso.

### Balfamina .

B Alfamina Dod.
Bulfamina famina C.B. Pit. Tournef.
Catanance Catalp.

Balamina famina, perfet felta, vel Salicis felto. L. B. Balamina alte a. Tras Marth. Balfamella. Cord. Hift.

Balfamina amygdaloider . Gef. ad Cord. E una Panta, che getta iufti all'aitezza di circa un piede, e mezzo, groffi, dritti, folti di rami, e lagofi, spesso un po-co rossicci abbasso; le sue soglie sono bisiumphe, aguaze come quelle del Solcio, leggiermente meriate ne aro contorni; d'un guito tendente all'amaro. Escono i suo fiori da l'ascel-le delle soglie, attaccate a gamoi rossicci. Ca cheduno di le delle togue, attaccare a gamos romect.

quefit fori ha per l'ordinarso quattro foglie ine; utili delle bel colore roffo; la foglia fuperiore è farra a voita; e l'inferiore raffomiglia ad una manica Ipocratica; le due laterali cadono davanti a guifo d' collare; ognuna delle quali e guernita d'un orecchierra. Paffato il fiore, fuccede un frutguernita d'un orecchierea. Paffato il nore, faccode un frate to fatto in pera, ruvido, pelofo, o gialilo, quirdo é matu-ro, composto di pezzi melli infirme, come le doybre d'ana botte. S'aprono quell'i pesti da for medefirmi, e fatmo com-parire alcuni femi quafi rotondi, e ruffomiglianti in ercto mo-do alla lenze. La fua radice el horofa, e bianca. Nafec que-fia Planta ne Glardini.

E'vulneraria, deterfiva, e fortificante; ma la Medicina poco fe ne ferve Ball amina à Ball amo, Ballamo, come chi diceffe Pianta ropria a far Balfamo,

### Balfamum Judaicum.

B ff. can bedein.

B ff. can bedein.

L Valled Gero in Galast offi Anha étic; ma vende de la Valled Gero in Galast offi Anha étic; ma vende (grant to the control of the co quando si rompe, dolce, egrato, fimilea quello del liquo-re del Balfamo. Capitano alle volte alcuni ramicelli secchi, re dei Balfamo. Capitano alle volre alcuni ramicelli fecchi, nudi, e fema foglic; ma fonorari, e cari, per la difficoltà, che fictora ad averii. Quetl'èciò, che fi chiama subsidiamam, nome greco, che fignifica legno di Balfamo. Concienemol ciulo, e fale effenzia e propositi del considera di considera di

É céalico, e flomacate; refine al veleno; ferre per le malartie contagiole; viene ordinarco in mote maniportarco di Farmacia, ma quando non fie ne trova, fe gli fofitenife di Sandaio cedino, o ol legno d'Alcó.
Le foglie del Balfamo, hanno quafi la figura di quelle della Russ. I fino fiori fono fatta guifa di Scelle, bianchi ja ficano cadendo no picciolo fratto, o una bez quata a hell'

effremità, verde ful principio, ma che fi fa bruna maturanelfremitat, vera e un princapio, ma cine a ta bruna materian-do, attaccata a iramicon una piccibla coda, e con un entido. Contiene un feme ripieno d'un fuso giallo, denfo, d'un gu-fio acro, e un poco amaro. e d'un odor graro, fimile a quello del liquore del Balfamo. Quefto frutto (eccandol di viene asgrinzato,e fenza fugo, ma conferva per lungo tempo una parte del fuo gufto, e del fuo odore. Capita nelle nostre parti fecco,

del fiu guilto, e del fiu o dorre. Capita nelle notire parti fieco, appressio poco proficorne il Psyca Culobeb. Quell'è e del fichiama Carpholifornomo. Dec fenglieri il più graffo, il più firera i gutto, il più doctare. Controlere mode cho ce sia e volarile. È alestitario, proprio per fortifeare i putto, il raisi, per ecciatari il fene, per rimediare al le mortice succe de Serpeni, e dell'altre belie velenose; ma effendo raro, fegi fottitudies il

### TRATTATO UNIVERSALE

Openalla Balfamelæon . Balfamum de Mecha

46

Balfamam verum Sprie

Balfamum album . Ægspetacum , feu Judaicum Baijamum album. Ægoptiacum, feu Judaicum. Secome questo Ballamoé raro, caro, e prezioso, cost é sottoposto ad esfere talificato; Egli dec avere una constiten-za simile a quella della Trementina di color bianco, tendenre al giallo, trasparente, d'un odor penetrante, e grato, d'un guño un poco amaro, ed acro. Conticne molt olio mezzo efalrato dal fale volatile acido; Se per curiofità fidi-

milaffe, sene caverebbe in primo luogo un olio entro, indi un ollogiallo, e finalmente un olio rosso, come quando si diffilla la Trementina. Ma siccome questo Balsamo bianco e una droga naturalmente affai efaltata, per non aver bifogne dell' ajuro della Chimiça, così fi fa bene ad adoperar lo nel fuo flaro naturale. Per conoscere se il Balsamo bianco sia vero, e novello, se

ne lafcia cadere una goccia in un bicchiere d'acqua; ella dee dilacarfi in una pellicella affai fortile fulla fuperfizie dell'acqua, e può rimetterfi facilmente infieme con un legnetto,

Se il balâmo é vecchio, quantunque vero, avrà acqui-tara una confiftenza più foda, e non formerà più pellicella

starz una consistenza più foda, e non formers più pellicidella di acqua, na fia precepiera hei foliatale dell' Albero, e il Balifamo blanco e la pattre più effentiale dell' Albero, e il pattre più effentiale dell' Albero, e il periodi della malagina degli unori, per escitare la tra-ipirazione, e per le mocficarute delle belle velenofe, dato incriormente. La dofe da una goccia fiono alle quarro. Può altresi adoperari relevirorente per detrettere, e considiatare le piagle, e per fortificarei torri. La D. June lo la vueno nell' acqua; indi meffori un poco d'olio, de quattro gran femi freddi fe ne ungono leggiermente la pelle. Raddolcifca, pureaca ne ne ungono regiseramente sa pene. A adagociata, po-lifete molto, guarifee le picciole bolle, e le altre inegualità del vifo. Altre lo diffolvono nello fiprito di vino, ò nell'acqua della Regina d'Ungheria; indi mefeolano la diffoluzione in molt'ac jua di chiocciole, ò di fiori di fave per fare una fpe-

zie di latte verginale, con cui fi lavano.

Essendo il vero Balsamo bianco assai raro, e d'fficile ad a-Ellendo II vero Ballamo bianco afísi raro, e difícile ad a-verifi, fe allo filorido per l'ordinario folio di noce moicada nalle composizioni definare per la locca. X sindofamo il Stato ligramo, e finanzano, come chi dicelle, negra di Baliano. Carpholynamo il sarrio, fraillar, et finanzano, come chi dicelle, intero del Baliano.

Opebalfamam ex opis , factur , & factores ; come chi diceffe, faço, ovvero olio di Balfamo.

Ballamelaum, quafi deum ballami; oliodi Ballamo.

### Balfamum Copahu.

BAlfamum Copabu. Capalson .

Copaif . Campaif.

Cample J.

Gamels .

E un Balánno , ch'efce da un Albero dell'America col
meanode tagli , che vi fi finno. Ci capita di Porrogallo;
Ve n ha lai due fecta i grun chiarno in olio bianco, e d'un octored i refrang . Securirie il primo dall' Albero; e d'un octored i refrang . Securirie il primo dall' Albero; e un atrophi
denidodella Trementana. Joi ne confidenza di Balfamo di color
gallo, ch' è difference dal primo nell'uffere, che fin per mar-

zode' tagli dall'Alber L'uno, e l'altro Balfamo fono eccellenti per de confolidare le piaghe, effendovi poli fopra, per le fluffioni catarrali, per fortificare i nervi, per le fratture, e dislogazioni, per rifolvere, e per fermare le gonorree; la doie é daile dodici poccie fino alle ventiquattro, prefe per bocca.

### Ballamum de Tolu.

Ballamam de Tala, è un liquore refinolo, e glutinolo, di confiltenza di Trementina, di color rofficcio, e d'un odore pratifimo, dimite a quello del Cedro; che fi dilata, e flundoke profumo, d'un guillo dolce, ed aggraderole; facurifice col mezzode ragli, che fi fanno ne tempi caldi alla

corra d'un Arbofcello chiamato Tolu; ch'è una spezie di Pino, che nasce nell'America, sià Cartaggine, e'I nome di Dio. Contiene mole' olio in parta esaltato, sale essenziale, ò volatile, e pochissima terra.

E'proprio per detergere, e per confolidare le piaghe; re-fifte alla cancrena, e tortifica i nervi; è buono per le fluffio-ni catarrali, per la fciatica applicato efteriormente. Si pren-

de altresi interiormente per l'afima . La doie é da una goccia fino alle quattro.

# Balfamum Peruwianum,

Balfamum Peruplanum, feu Indicum; in Italiano, Bal-E'un Balfamo naturale, di cui noi veggiamo tré spezie. La prima chiamata Balfame fecce, è una forte di refina dura, rofficcia, odorifera, che ci capita in guiclo. Ella fea-turifee in liquore da i rami d'un Arboicello, che naice in ab-bondanza nel Perù. Ricevesi questo liquore in piccioli recipienti; fi espone al Sole, ò ad un altro calor dolce per molti

pienti; ji ejonë al sole; o su una zerociuro doce per moute gjorni; afinche un umidità acquola, che vi è meicolata; l'rapori, e la refina s'indutri. La feccoda è una refina liquida, bianca, odorifera, fi-milie alla pece l'oquola, di cui fi parlerà nell'articolo della l'Trementina; chiamafi Balfambbaanco del Perù. Efec per mezzo de tagli, che fi fanno al tronco, e à i groffi rami del

medefimo Arbofcello; ha qualche raffomiglianza all' Ope-La terza è un Balfamo nericcio, odorifero, che fi cava mettendo a bollire per qualche tempo nell'acqua i rami, e le feglie del medesimo Arboscello, e lasciando poscia, che si rasfreddi la decoulone, a sfinche il Balfamo si trovi mostavei sopra, e possa ramarsi per metterlo ne saichi. Il halfamo iopra, e polla rannarii per metterio ne halcini. Il italiamo del Perù è il più comune, e Tpiù in ufo tanto per la Medici-na, quanto per li Profumieri. Dec effere vilcoso, in consi-ficana di Trementina, di color bruno nericcio, d'un odor doke , e grariffimo , con qualche raffomiglianza a quello del-la Seorace ; che fi sparga da tutte le parti, e renda un profu-

Quelli balfami fono propri per fortificate il cuore, il cervello, e lo fromaco; per refiftere alla putrefazione; per ifcaçciare per traspirazione i catrivi umori; per derergere, e confolidare le piaghe; per fortificare i nervi, per rifolvere è rumori freddi, e per lo fcorbuto. Si adoperano interiormen-

te, ed efteriormente; la dofe é da una goccia fino alle fei . Si ufano altresi ben fpello ne projumi .

Gi' Indiani dopo aver cavaro il balfamo periccio da I rami dell'Albero, come fi è detro, fanno fysporare la deco-sione reflante fino a confiftenza d'effratto; Vi melcolaro un poco di gonima, e ne fanno una palla foda, con cu, formano delle corone, che reflano pere, ed odorifere, prim palmente se incontanense dopo averle formate le ungome esterior-mente all'incorno con un poco di baliamo. Vengono molte di queste corone di Spagna, e di Portogallo.

#### Bambou .

B Ambos , free Bembus . Membu , free deber Tabainie . Lugd. Frag. Arundo Arbor , in que bumor ladicus gignitus , qui Taba-

zir Avic., & Arabibus dicitur . C. B. Mombu Indorum ; in cujus arundinibus Tabanir , fros Sacchar Mombu . Garz.

Spedium, aut Tabanir Perfianorum. Acoftw. Tabanir, free Mambu Arber; Tabanir felie elea. 1.B.

Inheart, Per Remba Arber; I abasar pass etc. 1.10.
In Italiano. Canne d'India.
È una sipetic di Canna dell' India; che crefe a ll'alterza
dun Albero, alle volte come il Poppo, a lle volte più buffo,
dritto, rotondo, e dilettrevolt a lla villa. Il lino inpot è cue
e midollo di alderento; vanno l'inori tami la maggior parre
in alto; mai più belli, e più lunghi fai nor iono alcum podconi incurrati, feparate il ju maggia lari da nota i, è lese foglie sono simili a quelle dell'Ulivo, ma più lunghe, lontane le unedall'altre, e di color pallido; le sue radici gettano molti fulti.

Gli Alberi di Bambas cresconogli uni presso agli altri, e talmence moltiplicano, che fanno Boschi difficilissimi a petalmente moltiplicano, che fanno Bolchi d'fficililimi a pe-netrare, e tanzo più, quanto il legno di quell'Albero è du-

ro, e difficile a tagliare, benché fia façile a fendere. Nafce nella Provincia di Malabar verso Coromandel, lungo le rive, ed in molti altri luoghi dell' Indie. Esce natu-ralmente da ciascheduno de suoi nodi certo liquore denso, rationne da ciatcheduno de l'onfond terro liquore denfo, battono, e lattrictioni, una fringendo i l'armo, le nel fremes molto pila. Se netà Auschern per erapposario, il qual la general de la companio de la companio de la companio del compa

relli, e Mafferizie : la fua durezza è così grande, che due pezzi di quetto legno itropicciari fortemente l'uno con l'altro pezzi el questo legno irropiecciari norremente i uno con i airro producono licoco. Quando i Parfani vegliono firmar tabac-co, ed accendere i loro gergeulti, prendono due pezzi di Bambou Faccato; juell'i uno lanno una cacca, e fenza che il Bambous saccenda, o getti (cittille, qualche foglia fecca, o qualche altra materia accendibile, che il popilici alla racca

prende fubito fuocn . Questo legno è stimato sudorifico; la radice dell'Albero è

diurctica, e propria per provocare i meltrui alle Femmine.

Bambay; Bambay, Mamba fono nomi Arabi
Tabatsi e una parala Perfana, che fignifica (ugo, ò umor
latticinofo concreto; questo nome è stato dato al Zucchero.

#### Bamia.

Bamia . I. B.
Bamia Alexandrina . Czef. Caft. Keimia Erspitica vitti falis, parpo flore. Pit. Tournel. Trianum Theophrafti. Rauv.

Sabdactifa alia. Lued. Alcea Indica parte fore. C. B.

Affect Marie purpe purpers. D. Essette Malbaret.
Bannia, Eben quibbjann. Adverf.
Afres Aggoria. Craf. Hift.
E'una ipezied i Kennia, duna Pianta firaniera, alta come la Bafmalva; le tie logitie fono larghe, e finnili a quelle
marie. Despuis de la considera de la come la Bafmalva; le tie logitie fono larghe, e finnili a quelle della Vitte; ma più picciole, tagliate, meriate, ed attaccate al fufto con lungue code; i fuoi fiori fono piccioli, fimili a al fuffic con lumbe code; i luot hori fono piccioli, fimili a quelli della Malva, di color giallo; fuccedono loro frutti bislambi, ed aguzza, che s'aprono dalla punta io molte parti, d'riochighi, ne quali fi travano femi quali fromondi, neri, groffi come piccioli Orobi, colla pelle affai groffa, e con una polpa bianca. e doloc. La fua radice è lunga, attornita da akune fi'a. Nafec ne Giardini in Egitro, e nell' Indie. d'il Emilia recipio la fice con una polpa bianca. Gli Egiz) mangiano il fuo feme, come fi mangiano qui le

kenti, i pifelli, e le fave.
Tattala Pianca è ammolliente, rifolntiva, e pettorale; raddoleifee, e mitiga i dolori; digerifee; fa ufelr la pietra, e la renella dalle reni; e dalla vefeica. E propria per le Ofial-

# Bangue.

B Angus, Garcine. Acothe. Monard.
Camebi finalli E matrica C. B.
In Arabo Asti, in Turco of fire ab.
E' una Pianna dell' Indie quafi fimile al Canape; il fuo fufice à into du epicidi, e mezzo, quadrato, difficile a romperer.
di color verde chiaro, che non e si roto, come il fiuto dei Canape, e la cui feorza può effere filata, come quella del Canape; e la cui tenta può circe mara, come quelle dei Canape, ver-di io alto, e abbailo pelofe, e bianchiccie, d'un guito terre-ftre, e fcipito: il fuo feme è più minuto di quello del Canape,

e non è cosi bianco. Gl'Indiani mangiano il feme, e le foglie di quefta Pianta, anto per renderfi abili all'atto venereo, quanto per eccitar l'appetito; ne fanno una composizione spolverizzandole, ed aggiungendovi dell'Arreca, qualche poco d'Oppio, a di Zucchero, e ne mangiann, quando vogliono dormire fetza Inquierudine, dimenticarfi de loro travaull, e mitigare i lor mali. Se hanno voglia di vedere dormendo molte cofe fanta-fiche, edillufioni, vi mefcolano Canfora, Mace, Ganofini, e Noce mofcada; se per lo contrario vogliono effere alle-

gri, faceti, e più inclinati alla luffuria, vi aggiungono Am-bra, Zucchero, e Muíchio.
Cluito offerva, che queito Bangue, par , che abbla nea grande affinit col Master de Turchi, che abitano in Co-itactinopoli, di cui fi ferrono in molte malattie. Alcuni eziandio ne mangiano, per eccitarfi alla luffuria.

#### Barba Capra.

Barba Capra forthus ablongts. C. B. Pit. Tournel.

Barba Caprina. (ct. Hort. Barbal Capra; (t Barba Caprina Splvofiris. Trag. Petentilla. 3. Ang. Drymopogos. 1. Tab. Barba Capri. 1. B. Dod. In Italiano Barba di Capra. E'una Pianta., che raffomiglia alia Regina de' Prati; ella

rta fuiti all'altezza di quattro, ò cinque piedi , rotondi , mi-pilofi , folti di rami, che fi flendono in ale ; le fue foglie fono aboliof, noise dirams, chefi fittendorem in aix, le fac fegile four-bilistuples, a serume, meritare, attencamente au un medien-fin dei alcump existente financia dei designia per aix fat di alcump existente figile, come se infla Reginia a Pirati fat di alcump existente figile. A serie della Reginia a Pirati tami, ogni unde' quali è compostra di cinque perciole fagile dispote introla, ai corto bianto. Cadato que thos fores, tie-cede un firutare compostio di alcump existe for principal del transitato della della serie della della della della della della della della serie della della suno, oda delle miliatioghi. La filia arti-dire de molicocremente graffia, filosofia, coperza d'una focras ferò emissione della d fce quella Pianta ne' luoghi umidi, ne' Boichi, e preffo a' Fiu-mi . Contiene molto fale effenziale.

ml. Contene moţto fale effenziale. E fudorifica, aftringente, codiale, vulneraria, propria per recifiere ai veleno, per fermare i fiufi di venere, i fiufii di iangue, e per confoldare le piaphe. È c'hiamata quefta Pianta, Barba Cepra, perchefi pre-ende, che i fuoi fiori rapprefention nell'ordine, con cul fo-no potit, ia Barba d'usa Capra.

### Barba Towis.

E' ftimata aperitiva.

### Barbarea

B Arbere. Dod. Lob. I. B.
Herber. & Barbere. & St. B.
Herber. & Barbere. Br. Barbere. & Br. Tournel.
Geopearum berbe. Roll.
Ernelatura. | Berjilles. | For Barbere. C. B.
Scope Reps. | For Siderris lesjima. | Foch. Ico. Ang.
Norfestimo public. Gel. Nort.

Menferira piedir. Get Nort.

E van Spiest di Sipanira, verco na Pianta che
E van Spiest di Sipanira, verco na Pianta che
E van Spiest di Sipanira, verco na Pianta che
eni, vet, con figlie più picciole di quelle della Rapa, e con
qualche rationigata a quelle del Cresco, di color vetela,
eniecto, e ribocene; l'inci foni fono picciol, e gailli, qui
loto piccioli ggli, l'impali, retorodi, tesere, che concengos
enni collice; la lui razlece l'abidunga, modicoremene grofa,
la indiaza. Cocierte molo fait detiratela, ed olio.

E deterrira, e vialucraza; provoca l'orina; è bonolifina
pri to fortono, per foniatricella intiata, per la ecolica, a ce
pri to fortono, per foniastricella milita, e per la ecolica nel

per lo feorbato, per le maiattre uniona.

fritica . Si adopera efferiormente, ed interiormente.

B arbo, free Barbus, in Italiano Barbio.
E un pefee di Fiurne, e di lago affai nono nelle Pefeberie
e piano, e dei genere de Rombi; fe ne trova di fiverie gran-« pano», c'dei pence de Rombi, fren errors di l'uverig grandette, peia pei l'ordinario due in reliaber; ma fes en encodette, peia pei l'ordinario due in reliaber; ma fes en encodette, peia pei l'ordinario due in reliaber; ma fes en encodette, peia pei l'ordinario de l'abbitanti de l'abbitan ya non iono buone a mangiare; purgano di fopra, e diferio.

#### Barbots .

B Arbote: E'un perciolino di Flume, Jungo, e rotondo ; affai noto nelle Percherie, chiamafi in Francese Barbotte, e questo nome non viene dail'effere barbuto, ma dallo re, « question nome non viene dail'efferte harboro , ma dailo figurazare, che fan ell'acque norbida, che in Fancoré discribarbatter; è lumgo circa mezzo piode, « groffo appendio poco ome il pééce. Appone. La fau tende a groffa, i fusio densi iono piccio diffini; ha un pedo corto nella matérila inferiore; vive di fango, « di fishimana la lasta anne è molte, un poco glutinola, ma delicata, e boontifima a manglare. Conciene molt olio, « di fet volatele.

Purifica il fangue, e provoca l'orina.

### Bardana .

B Ardene; in Italiano Lappola. E una Pianta, di cui due fono le feczle.

La prima é chiamata Bardana, fee Lappa major . Dod. desc.

Lappamajor. Brunf. Lappa majer - Brunf.
Lappa majer Arcium - Diofic C. B. Pr. Tomrief.
Perjanata - five Lappa majer - aut Bardana - I. B.
Arcium - Ang. Dod.
Perfonata majer - Matth.
Perfonata - Fuch Fracaft.
Bardanata - Lappa majer.

Perfenata, Lappa majer, Bardana. Lob. Icon. Petjodala, Lapja major, Edriana L.O.. Loo. E una Planta, che roge all'altezza di vrè, dopattro ple-di; las riuth fono dritt, angololi, lamoginoli, e rufficci ; le tue foglie fono grandi, largie, rendi, brune al di fopra ; bancheccie, e lamoginofe al di foro. Il fuo force e un maz-tezzo con molti focellini engliati in coneggie, di color porpo-. E'foffenuto da un calice composto di molee scapile, la cui estremità è un uncino, che s'attacca alle vestimenta , quando alcuno se gli avvicina . Passato questo sore formansi quando acumio em a viverna — a nanos quento nore, pormania acuni femi, guerrati di piame bianche contiffiame, e che fono facilmente diffaccate dal uestro. La fua radice è lunga, grof-fa, nera al di fuori, bianca al di dentro, d'un guflo un poco dolce. Nafcequetta Pianta fulle firade, nelle fiepi, ne ci-

La feconda è chiamata

Bardana, five Lappa major. Dod. Lob. Ico. Perfonata altera cum capitulis villofis. I.B. Perfonata altera vulgaris capitulis minus tomentofis . Raij

tana, capitulis tomentofis, Stre Ardium Lappa major Diefceridis . C. B. Actium mentanum, & Lappa miner Galeni. Lob. Ico. Non è differente dalla prima, ie non perché le fue cefte, ed

l fuol uncini fono intralciari , ò come confuli in una fpezze di Jana hianca,fimile alla tela di Raynatelo. Nafce quelta Pianza ne' luoghi montani. Amendue le Bardane contengono molt'olio, e fale effe

Sono rifolutive, diuretiche, fudorifiche, e deterfive; un poçoaltringenti, e petersali; fono proprie per l'afinna, per la pictra, per lo fiputo di fangue, per la ferofole, per la lebbra, e per la rogna. Si adopera elleriormente, e interiormente. Bardana à Saiple, pla, perché s'incontra quella Pianes per tutte le stra de,

-- -

Lappa à aufilie , caprie , perché le tefle della Barda-na s'appigliano alle veftimenta di chi lor s'avvicina. mese , perché si adoperavano una volta le foelie di questa Pienta per maicherarii il volto,

#### Bafaltes .

B Afaiss: Boet de Boot,
B Afaiss: Boet de Boot,
E was Specie di Mismo nero, ò di Pietra di paragona duriffima, refritente alla lima, periante, unita, e litcia al tarto; che perfettamente fi pulifer, di color di forro. Naton
in Etoopa, e in diverfi isophi della Germina i è aloperata come le altre Pietre di paragono per claimiari l'Uro,

e l'Argento. Berjalev viene dalla parola Etiopica Bafal, che fignifica Ferro, perché quetta Pietra ha un color di Ferro. Bafalier à face ni/e caemins, perché quetta Pietra è ado-perata per ciaminar i Oro, e l'Argento,

#### Batatas .

Bateter Ledia Occidentalis Benzoni, Morard.

Cametes . Acolta. Battades . Ad. Batata Hifpanorum um , Cametes , froe Ametes , & Ignames .

E'una Pianta dell'Indie, che getta molti fermenti offal groffi, uniti, e pieni di fugo, che fi dilatano a terra, come quelli del Cocomero falvatico; le fue foglie hanno apprefio poco la figura dello Spinace, carnute, e d'un verde biancniccio; i fuoi fieri fono a guifa di campanelle, verdi al di forri e bianche al di dentro. Lafciano cadendo alcune figure di temi inutili. Quelta Pianta ferpeggiando produce alcuni fili, li quali, introducendofi in terra di tratto in tratto, fanno radici norelle di differenti figure; ma fono ordinariamente lunghi, e groffi come rape attaccate molte infieme ad una tetta di color ruficcio, ò porporino, ò pallido, ò bianco, ripiena d' una polpa bianca, e d'un fisso latricinofo,grato al guito. Gil Spognuoli coltivano quefta Pianta per la fua radice, cie cie-ve loro di cibo arrofitta. La migliore è quella, ch'e al di fisori di color rofficcio, è porporino, Ella muove il ventre

#### Bdellium .

B flellam é una Gomma giulliccia , ò rofficcia , che feur-lice da un Abero finnto , chiamano Battle, che nolec-feglia, finnili e qui de la companio de la companio de la feglia, finnili e qui del cella Corrac, cui un fratoro milioni pilan-net al Feo fairazico , a'una bossilimo guilto. Capira quella Gomma in perzial differenti gioritare, e figure, ma i più belli ideo per l'ordinazio ovari, o a guilta d'urc'hini, rete de , chatti, graffegnezia, sanhara gibera e ill'annor. C'artica mente, odoriferi, ed un guito tendente all'amaro. Cuntieno molt'olio, e fale volatile acido. E'digeftiva, difcustiva, fudorifica, difeccante, ed aperi-

tiva. Si adopra per l'Empyeme, per provocare i mestrui alle Femmine, per sollecitare il parto, e per resistere al veleno.

Si adopra efferiormente, d'interiormente Bdellium, #Ishar, viene da #Isha; è il nome dell'Al-bero, da cui questa Gomma festurifee.

### Beccabunga.

B Estabunga E'una Pinnta acquatica, che trovali messa nella Pinaz di Gasp. Baubin sotto il penere dell' Anagal-lis. Ma i Botanici moderni l'hanno collocata sotto quella dalla Veronica. Due sono le sue spezie principali.
La prima é chiamata

Verenica aquatica majer felto fubretundo. Mor. Hift. Pit. Tournet

oursells, five Beccabunga. Gct.
Anagallis aquatics, false retundere majer. I.B.
Anagallis aquatics major folso fabrotundo. C.B.

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Berula, five Anagallis aquatica. Tabern. Icon. Geta futh roondi, graffi, fungofi, inclinati verfo ter-ra, rofficci, folridi rami; le fue foglie fono affai larghe; groffe, rowade, meriate, lifcie, du werde nericcio, mef-ie due contra due hungo i fufti, carraccate da code; i fuo-foci fono di lignali in fiture : includation di lora. fiori iono disposti in spiga; ciascheduno di loro è una roserra in quattro parti, di color turchino. Caduto il fiore, formasi an iuo luogo un frutto, che contiene femi affai minuti; la fun radice e lunga, ferpeggiante, bianca, fibrata. La feconda e chiamata

Verenica aquatica miner, felie subretundo. Pit. Tournet. Anagallis aquatica, sve Beccabunga Germanorum. Ad-Lob. Dod.

Cepara. Tur. Dod.

Sit alterum genus . Fuch.

Anagalits aquatica, flore caruleo, feliale retundiore miner .

C. B. . Non è difference dalla prima (pezle, se non nell'effere più Nafcono amendue ne'luoghi acquatici, come fulle rive de' Fiumi, de' Rufcelli, prefio alle Fontane. Fiorifcono nel mefe di Maggio, e di Giugno; Contengono molto fale

nel mefe di Maggio, e di Giugno; Contengono mosto tate effenziale, olto, e flemma. Sono deterfire, a aperitive, vulnerarie, proprie per lo fcor-buto, per la renella, per le ritenzioni d'orina, e de mefirui, per facilitare il parto, per corresgere la cattiva bocca, prefe in decozione, ò mangiare. Si adoperano altresi efteriormence. Beccabunga è un nome Tedefco.

#### Behen .

B Eben, feu Been album; & Been rubrum officinarum. So-no radici, che ci capitano fecche dal Monte Libano, e da altri luoghi della Siria, dove nafcono.

La radice del Been bianco è lunga, e groffa come il dito ignolo, di color bigio, cinerizio al di fopra, e bianchiccio al di dentro, d'un guito tendente all'amaro.

La radice del Been roffo ci capita, tagliata in fette fecche,

appreifo poco, come il Jalap, ma quando cice di terra intera, ella ha la forma d'un groffo navone, sparfa di fila; ella getta foglie lunghe. e fimili a quelle del Limonnom 3 dal mezzo del-le quali s'alzano fuffi, che banno fiori roffi, mefi per ordine a due a due , colla figura d'una picciola melagrana

La radice del Been bianco getta foglie quafi fimili a quel-le del Been roffo, ma fono accompagnare abbaffo da quattro picciole foglie della mederima forma, e colore, mello per or-dine l'una diriampetto all'altra; i fuoi fuffi fono alti circa due cane luas difiniperco ai autra; i post inti totoriane circa over pietal, forcili, rocondi, ceneri, nodori, che fidividono in roporti, forcili, rocondi, ceneri, nodori, che fidividono in amaro; i fuori foro telli, clafchediumo de' quali e' compodici capacio giaglia dispone i quando no; co qui una e puerrita di due, o tre punte, che unite a quelle dell' altre foglie, formano una corona nel merzoade l'abore; il fluo colore el vario, alle volte roffo, di color d'erba, e bianco, alle volte discribilimo per curro, alle volte giallo, alle vorde d'an bianco tendente al porporino; il fuo mezzo è guernito di fiami por-porini: Quefto fiore è fostenuto da un calice bislungo, che ponni: Quetto nore e foltenuto da un calice bishingo, che contieneun ripoftiglio, in cui fono rinchiufi femi quafi ro-trondi, e fimili a quelli del Lobnir. Quella Pianta e chiama-ta da Gafp. Bauhin Leebast fisofriti, qua Bisen album vul-gi, da Gio: Bushin Bera album eficinarum, e da Dodoneo Bera album pelemunium.

Il Been banco e molto più cornune, e più nfitato in Medi-cina del Been roffo. Convien fengliere le radici più groffe, più recenti, non tarlate, difficili a rompere, di color bianchiccio, acre al guilo, ovvero un poco amare.

Il Been roffo dec effere di color vivo, d'un gufto filicio aromatico; contengono amendue molto fale effenziale, ed olio.

Fortificano, telistono al veleno, ammazzano i vermi, auntano il feme, acchetano le convulfioni; fi adoperano nelle composizioni alessitarie.

#### Belemnites .

volte più, alle volte meno, rotonda, aguzza, è in forma piramidale, rapprefentante una freccia. Se ne trovano di diffepiramidale, rappretentante una treceta. Se ne trovano di effe-renti colori, con bianche, o ra bigie, co abrume. Si cava per l'ordinario di Candia, ma viene altreti di Germania, fi tro-va eziandio ne contorni di Parigi nelle terre fabbionno. Due fono le fue fipetie, una, che metia al fosco rende un odor di bitume, e l'altra ferra rerun odore. La prima è probabil-mente ciò, che gli Antichi chiama vano Ljusarius, e credvano faliamente efsere una fpezie di Succimum, che fi formafde dall'orina del Lince congulata .

Spezzara la Belemnite, fi ritrova nella fua concavità, che are di color di corno, un poco di terra fecca, bigia, che non a ne guño, ne odere.

ha négutô, né odore.
Viene adoperata questa Pietra per ispezzate la pietra del-le reni, e per iscacciaria per orina, presa per bocca. Serve altresi efectionmente per nettare, e difeccare le piaghe; Si macina sul ponsido per riduria in polvere fortite.
Belimatier, «Gració Bassier», à Basse, foglita, perché questa Pietra ha la figura d'una freccia.

#### Belladona .

B Elladona . Cluf. Pan. D Relladona Americana fratescens fore albo, nicotama fo-lie. Plum. Pit. Tournet. Solamum majus. Matth. Cast.

Islamm meija: Matth. Caft.
Scienum meiscrim multis, fre Belladane. I. B.
Scienum meiscrim multis, fre Belladane. I. B.
Scienum festadi, Dock Chif Hith.
Mandargare. Theoph: Dod Chif Hith.
Mandargare. Theoph: Dod Chif Hith.
Scienum festadi, Dock Chif Hith.
Scienum festadi, Dod Chif Hith.
Mandargare. Theoph: Dod Chif Hith.
Mandargare. Theoph: Dod Chif Hith.
Mandargare. Theoph: Dod Chif Hith.
Mandargare. Theophis. Dod Chif Hith.
Mandargare. Theophis. June due, do red feel pil grand discelled a
leafest. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, do red feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. June due, de feel pil grand i, e pak
Larbes. Milliams. Jun larghe, bislunghe, moili, non angolofe, an poco pelofe, è ianuginofe; efcono i fuoi fiori dalle afeelle delle foglie, di color biance, e porporino fouro. Hanno la figura d'una Cam-pana, tagliate per l'ordinario in cinque parti, e follennet da un calice, ch'e un bicchiere meriato. Pafanto questo fiore; an Califer, ch' e na bischiere meristo. Pistato quetto hore; naifer in fuo horgo un frutto quali reconda, grozio come un naifer in fuo horgo un frutto quali reconda, grozio come un di mobil femi ovari. La flu radice e longa; in piere di fugo, cia, che fi divide in molti rami. Nafec quella Patora ne Ro-fehi intorno alle muraglie, e le fierp, ne l'uogbi combrofi. Mol-te fonole fiu fergiere, che fono differenti, perche l'una fia le fogile, e i fiori più grandi dell' altra. Contengono amendue moti olio, e file federatale.

La Belladonna e narcotica, propria per le infiammazioni, per levare i dolori, per rifolvere i tumori; non fi adopera, ch'efteriormente, e non dee mai prenderfi per bocca, perché farebbe dormire morralmente

Gi Italiani hanno dato il nome di Belladonna a quefta Pianta, perche le Donne se ne servono, die ne servivano una volta per abbellimento della pello, imperocche Belladon-na fignifica Donna bella.

#### Bellis .

B Ellis miner. Matth.
Bellis fishefiris miner. C. B. Pit. Tournef.
Bellis miner fishefiris Tab. Icon.
Bellis miner fishefiris Tab. Icon.

Betti posterio misse. Ad Betti Betti posterio La Betti posterio misse. Ad Betti posterio misse. Ad Betti Bet colori vari, dilettevoli alla vitta. Succedono loro alcuni femi; le fue radici fono fibrate. Tutta la Pianta ha un gutto un poce B Elemantes, free Lepse lentes, free Dell'alus Idense. E'una le fue radici fono fibrate. Tutta la Pianta ha un guito un poco Pietra hunga, e grofsa apprefio poco come un dito, alle vilcolo, e sciptuo; saste ne Prati, e negli aleri hunghi umidit.

Contiene molt'olio, e flemma, poco fale efsenziale. E'rinfreicante, aftrissente, confolidante, valneraria, ropria per fermare il corio di ventre, e i fluffi di fangue, per le infiammazioni degli occhi.

hellis, come fi pretende, viene da Bellus, bello; per la bellezza del ficre di quella Pianea. Solidogo à folidare itabilire, confolidare, perché quella Pian-

ta confolida le piaghe con un sugo giutinoto, che contiene.

Pafquerere, è Pafquerre in Francese, perch ella fiorisce verso il tempo di Pasqua.

#### Ben .

B En partem. Monardi . Granum Ben . Lon.

lans unguentaria. Matth. Bolanus myrepfica; Pharagon incolis ad Montem Sinaj . Rellon

E'un frutto grofso come una aocciuola, bislungo, triangolare, ò fatto a tre cantoni, ricoperto d'una feorza, ò fea-glia fottile, afsal tenera, unita, bigia, ò bianea; fotto que-fta feorza e una mandorfa bianea, oleofa, d'un gufto un poco dolce. Naíce quelto fruttoda un certo Albero d'Etiopia,

che raisomiglia ai amarinco. Dee feeglierii il Ben novello afsai grofso, pefante, ben nodirito; fe ne fipreme un olio, che chiamafi in latino *Oleam* belaminum, e che ha quello di particolare, che non diventa rancido invecchiando. Ne ho parlato nella mia Farmaco-

Il Ben purga di fopra, e di forto gli umori biliofi, e pituitofi. La dote é da mezza dramma fino a una dramma, e mezza; ma nonfi adopera mai inveriormente; é deterfivo, nexus, ma nonti adoptea mai interiorismenti, è déteritivo, rificiativo, discoante, applicato elteriorismente, i ervei li so olio per la rogna, per le volatiche, e per gli altri piaziori. V ha ancora un'altra fiezzi ed li Ben più groffodi quello, cheb deferitori. V sen chiamato da Monara cella fua Storia delle Desphe. Bez magnum, fra kredinas purgerria. Na-fer nell'America; ne viene alle volte dail filola di S. Do-

menico, ma erarifimo.

Purpa di fopra, e di forto. Gl'Indiani fe ne fervono per la colica ventofa; la dole è da mezza dramma, fino a una dramma; fi scema la fua forza arroftendolo.

### Bengoinum .

B Entainum . Matth.

Beniet. Gara Belzee, vel Belzein, vel Belzuinum vules. L. Benzoum, Benzot, & Afadulcie. Cord. Hift. Ben Judaum. Rvellio.

Men juddem. R Octilo. Menvisiam. Linfoot. E una gomma refinota affai odorifera, ch'efce per mezzo de ragli du un grand' Albero groffo, bello, foito di rami, e diffeto; che nafce nell'Indie a Simu, a Sumarar; il foo legno è durifium ; le fice foglie raffomighano a quelle del Cedro, ma fono un poco più picciole, e meno vendi.
Capitamo due forte di Benzoino; uno in lagrime, e l'altro in maifa, è in pezzi groffi.

in mania, o in pera prossi.

Il primo dee effere netto, chiato, trafparente, di color pofficcio, fiparfo di macchie bianche, raffomiglianti alle mandorire torte; il che l'ha fatto chianate Benziasum sompidaistate; a un odore affai aromato, ma dolee, e grato.

Il ficcondo chiamato da L'Oroghieri Franccii Benyesiu est

forte, dee effere netto, rilucente, facile a rompere, refino-fo, di color bigio, gialliccio, ò rofficcio, mefcolato di la-grime blanche, come il primo, affai odorifero. Il Benzoino in lagrime è da preferirfi all'altro; ma ficcome

é raro, e fempre non fe ne trova, può foftituirii in fuo luogo il fecondo, feelto, come s'é detto. Contengono amendue molto fale volatile, ed olio, poca

Il Benzoino é incisivo, penetrante, attenuante, proprio per le ulvare del podmone, per l'asima, per resistere al velo-no, per s'un'écaseil cervello, per netate il visto dalle ma-chie, per resistere al cancrena, per profumar l'aria. I Pro-fumerti l'adoperano nelle los sustinistes de l'accessione del commerti l'adoperano nelle los sustinistes de l'accessione de l'accessione. mieri l'adoperano nelle lor paftiglie , e no lor valetti .

BEr, feu Bor. Garz. Acoller. E'una spezie di Melo, & un Alberogrande dell'Indiecarico di molte foglie, di fori, edi frutti, le fue foglie raffomigliano a quelle del Melo, ma non fono così rotonde, di color verde icuro, e bianchiccio nell'eftrem tà abbaño, peloie, come quelle della Sal-via, d'un guifo aftringente; i fuoi fiori iono piccioli, bianchi , guerniti di cinque foglie fenz'odore ; i fnor frarti fono fichi, puernit di cinque rogite tenz colore ; i fino trutt i fono fi-mili alle Giuggiole, più grandi gli uni degli altri, e più gra-ti al gutto, non maturando mai abbaftanza; purche poffano effer contervati, e trafportati come le Giuggiole. Nafco quell' Albero in Malaca, in Malabra, in Balapate, chia-mafi in Malaio, Pidatar. Vedeli fpeffo nella State carlo il Contidente de Giuggiole. di formiche alate, che fanno la gomma lacca ful fuol rami.
Il frutto di quest' Albero, che nafce in Balagaze è fiimate Il migliore; Il iuo gusto è un poco stitico.

Le soglie, e I frutto del Ber sono astringenti, e propri per

#### Berberis .

B Erberts . Brunt. Berberts dumetorum . C. B. Pit. Tournel. Onyacantha Hermelos . Ruel. Berberis migaris . Bellon.

Berberis vulgo-que & Oxyacamba putata. I.B. Spina acida, free Oxpacantha Dod.
Oxpacanthus Galeni. Cam.
Crespinus Marthelli. Cad.

fermare i corfi di ventre.

E un Arborcello fotto di rami, fpinofo, la cui fcorza è fortile, ilicia, il fuo legno è giallo, le fue foglie fono picciole, bislunghe, verdi, merlare ne loro controrni, e un poco
ruvide; d'un gusto acido; i fuoi fort fono dispotti in piccioli grappoli, ogn un de quali è composto di molte picciole sogle, messe in ordine di rosa. Quando sono caduti, succede loro un picciolo frutto ovato, tenero, ripieno di fugo, che prenun picciolo l'intro ovato, enerco, ripieno ai ungo, che pres-ulta de militra, che matura, un bel colore reflo, di ungulo aci-do, affringente, affai gizzo, con alcumi femi, ò acini bilum-giu, duri, di color rufio bruno; le fier madici fono figure, le-gnote, gialle ai di desero. Nafce quell' Arbofeello ne l'aoghi incolti nelle fiegli, nelle frates; il fuor fruto folo, chamaco Berberu, è in udo in Medicina. Contiene motor faile, effensa-tale, e fleenma, o iloi mediocre.

E'cordiale, eastringenre, proprio per sermare I corsi di ventre, e i sussi di tangue, per cavar la sete, per sedare il moto troppo grande della bile, per eccitar l'appetito. Il suo seme è affai affringente Berberts è una parola Araba; dicefi, che fia nome corrot-

to, e venga da Amyrberis.
Oxyacantha ab ibie, acutus, & acidus, & anaria, Spina, come chi diceffe; Spina agra.

### Beryllus .

D Feffer, in Indiano Bello.

Be an Pierra wender interesse, variantente, il cui colore de per l'ordinario di vende di Mare; ma vene fono di colora d'olio, da delgio, da piallai, di gianti, del ciord' d'Oro.
Chiamanti quest' uitimi Carpfartili a sarray, sarras, de Perra nelle minicre see l'India, rell'Ilod di Zelian, ped Martabata, nel Pegu, in Cambaia:

E propria per fermante (cori di ventre, e i fiulli difanese:

pella, e data interiormente, ma non fi adopera in Medici-Berglius , quafi virillus à virere lapidis .

B Esa , in Italiano Bierola , é una Planta d'Orto , d! cui due fono le fpezie principali ; una bianca , e una rossa . La prima è chiamata Beta. Brunf. Tab. Bets alba . Matthe

Betacamiida. I. B. Dod. Beta alba, vel pallescent, qua cicla offcinarum. C. B.

Pit. Tournel In Italiano Bietola bianca

In Italiano Bietola bianca.

Gerta dalla fur radice foglie grandi , lifcie, rilocenti ,
affai carmute, scence, ordinariamente verdi, bianchiccie,
affai carmute, scence, ordinariamente verdi, bianchiccie,
alle volte d'un verde bruno, ripiencia fugo, d'un gudto nitrofo. Sarta frà effe un fudo all'altezza di circa tré piedi, folto di rami, e vefitio per lungo delle fue cime , di
forelliai rodfort , ogniumo de quali d'compofio di cinque horetim rosucci, ogn uno de quati e composto di cinque fiami; caduul ifori, apparifice un frunto quala rotondo, in-eguale, che contiene doe, è tre femi bislunghi, roslicci; la fia radice è lunga, rotonda, groffa come il dito mignolo, legnofa, bianca al di dentro.
La fecconda é fuddivifa in due fpezle.
La prima è chismata

Beta rubra. Dod. I. B.

Beta rubra: Dod. I. B.
Beta rubra vulgaris. C. B. Pit. Toursief.
Beta nigra. Ang. Matth.
Ella é diferente daila Bietola bianca nel colore, ch'è rof-

ficcio.

La feconda è chiamata Beta rubra radice rapa . C. B. Pic. Tournel.

Beta radice rubra , crafa . 1. B. Beta rubra Romana . Dod.

Rapum rubrum. Fuch. E differente dull'altra spezie di Bietola rosta nelle foglie che sono più picciole, e più rosse, e nella radice, che af-fai grossa di figura d'una Rapa, e piena d'un sugo rosso come

Coltivanfi tutte le Bietole negli Orti, perché fono d'un grand ofonella cucina. Contengono molta flemma, olio, e fale effenziale. In Medicina fi adopera principalmente la

Le Bierole attenuano, ammollifono, digerifono, muo-vono il ventre pel loro fale effenziale, ò nitrofo; purificano il fangue prefe interiormente. Il fugo della Bietola bianca prefo per le nari lo errino, diffolve la picuita del nafo, la preto per le nari to crime, sono del fidamutare, e (carica il tervello.

Dicefi, che *Beta* venga dalla lettera Greca *fiera*; perché la Biecola fin ch' e carica di femi rapprefenta in figura que-

#### Betonica .

BEtonica . Brunf. Trag. Dod.
Betonica purpura . C. B. Pit. Tournet.

Petonica bulgaris, purpures . I. B. Fetonica Cord. in Diofe. In Italiano Bettonica, in Gre-

E una Psanta, che getta dalla fua radice foglie bislunghe, affai larghe, verdi, meriate ne loro contoroi, un poco rawide al tatto, d'un gusto un poco amaro, attaccate a lunghe code, che si stendono a cerra. S'alzano sià esse uno, o mol-ti susti semplici, ò senza rami all'altezza d'un piede, ò d' uo piede, e mezzo, quadrati, un poco pelofi, con alcune fonte, meffe a due contra due, ma lafciando molto inter-vallo oudo, i fuoi fiori fono fatti a fufajuolo in alto del fuflo, e formano una feiga affai groffa, di color poporino. Clascheduno di questi nori e fatto in forma di gola, ò in cana tagliara io alto in due labbra. Quando e caduno, gil fue-cedono quattro femi bislunghi rayvolti in una caffettina, che ha fervito di calice ai nore. La fua radice è una tefta che ha ievitodi calice ai hore. La tun rance e una terta grofia come il pollice, donde econo mote fibre lunghe. Na-ice quetta Pianta ne Bofchi, ne Prati, ne Giardini, ne luoghi ombroli, o unidi; ha un odor dolce, e grato. Se ne vesgono due feezie, lequali fono differenti nell'aver l'una la lua fipica più corta, e l'altra più longa, più molle, e che forlice più cerdi. Contengono amendue olso mezzo eliziente. to, e fale effenziale, e poca flemma. La Betronica fortifica il cervello, e l'euore; è volneraria;

fi adopera interiormente, ed esteriormente. Eotra negli star-Bessica è un nome corrotto di Vesosica. Quello nome è venuto da un certo Popolo di Portogallo, che chiamavafi an-

ticamente Vertoner. Kigur, ab azassas, medeor, perché la Bettonica è medici-

# Betre .

B Etre, five Bette. Cluf. ad Garz.
Bette. Accofte.
Bette. Tab.
Bettel Caft.

Bettel Lud. Romano.
Tembal, pre Tembal Avicennos.
E una Pianta nell'India Orientali, che getta come l'Elistar ami lunghi, i fitticianti, e che attornigliano a tutto ciò,
che trovano, o lagli Albert vicini, o a pali, che fipatorano
loro vicini per fottecerii, le fue fegliera fformigliano a quelcianti per lottecerii, le fue fegliera fformigliano a quelcianti per fottecerii, le fue fegliera fformigliano a quelle del Cedro; ma fono più lunghe, e più firette nell'eftremi-tà, con alcune vene per lungo, ò picciole cofte, d'un guifo amaro; il fuo frutto hà la figura della coda d'una Lucettoamaro, i tutori ruto na la ngura detta cota d'una Lucerto-la, lungo due largheste d'un dito, composto di cinque pic-cioli guici rotonoli, e lungheste, attorisgliati a guifa d'una cordicella, d'un guida aromatico, e d'un dodo grano. Nafce quell' Albero ne luoghi marittimi temperati. Coltivati in Malaca.

Datatea.

La fui eglia rarefa la picuita del cervello, e fortifica ho flomaco, flabilifice le gengire - (al' Indiani ne mércolano coll'Arcea, cardamonno, Gatofaol, ovveroconi (caglie d' Offinche calcinate fole; matiteano quefta compositione per far buona bocca: a Sputano il primo lugo, che n'esce, e ch'

hafr bioma bocca: apraeamu in primo ingo, che in ecce, e ca d'ordico come il fangue. Nel rimanente il Betre è buono, e faiubre, fe fi ufa com moderazione; ma la maggior parre degl' Indiani ne abufa ; imperocché ne hanno fempre in bocca; ed anche dormen-do; ilche taria i loro denti, e gli fia peri, come il carbo-do; ilche taria i loro denti, e gli fia peri, come il carbo-

### Betula.

B Etula. Dod. I. B. Pit. Tournef. in Italiano Scopa.

E un Albero di mediocre altezza, i cui rami iono fottili, fleffibili, incurvati; la feorza efteriore del fuo tronco, è groffa, ruvida, bianca, crepata; ma la fua feconda feorza è foctile, lifcia, unita, e pulta come la carrapecora; gli An-tichi fe ne fervivano di carra; il fuo legno è bianco; le fue footori en retriviano cata; il tuo egipto cianco; a tre teo-gie fono mediocremente larghe, aguzze, merlate ne loro contorni, raffomiglianti a quelle del Pioppo nero, verdi, tentre, lifici, d'un gulto amaro; i fuoi fuoi fono caftoni inaghi come il pepe luogo, con molte foglie in feaglie, at-taccate ad un nervo; quefit caffoni non lafciano verun frus-to dopo loro. I frutti nafcono ful medicimo piede della Brto dopo toto. I rutti intendi in meetimo piere della Br-rula; ma in luoghi differenti. Cominciano da picciole fpighe con molte feaglie, che diventano fratti cilindrici, le feaglie de quali, che fono il più delle volte tagliate in trifoglio, co-

de quais, che tono il pua deste voite tegilare in ritogijo, compono nieme perus, con due ale, of folgierte membranopono nieme perus, con due ale, of folgierte membranonieme perus, con due ale, of folgierte, of folgierte, cettano ne fevo, che apertitivo, peruso.

Chiamafia fare ale absol apparate, perché fommiedira
le verphe de Collegi.

Bernés viene forte dalla parola Brecona Beda, che fignifiBernés viene forte dalla parola Brecona Beda, che fignifi-

ca Scopa.

#### Bexuge.

B Enge del Però Clas.

Elmenti Prevolena. C.B.

E una radice del Però, di cui parla Clusionelle sue Annotation sopra Monard. Ella é fermento a., e quas per tueto coul grosa come un dito; ma i luogòti della sita radice,
che sono più soctili, rassonagliano mosto a fermenti del Pr burnum; fonoricoperti d'una fcorza cinerizia; il loro gusto é un poco viscoso, e doice sul principio; indi acro, che pro-voca lo sputo, e finalmente abbrucia la gola. Ella é llimata purgativa, prefa in polvere, al peso d'una dramma. Gi Indiani la preferiscono al Mecoacan, ed al

Ben, che muovono il ventre, quando vogliono purgarti.

### Bezoar .

B Ezar; è una Pietra, che fi cava dal ventre di cerci A-nimali dell'Indie; noi ne veggamo molte fpezie. Ne

descriverò qui quattro, che sono in uso in Medie na deterrero ou quetto, con con muo in menerna.

Il primo Braser, ò quello, che fi adopera più comunemente è chiamato in latino Lapu Braser Oriementi; Tro-vafi in pallottole di differenti groffezze, e figure; imperocebè le une fono groffecome una noce, le altre come una nochel e une fono groffe come una noce, è a larre come una no-er mofenda, le altre come una nocciuola; le altre come una groffo pieillo; le une roconde, le altre ovare, le altre piane, le altre gobei la fisperfisie dell'une, e dell'altre e uniei, pallra, lifeia al tatto, rilucence, di color d'uliva, ò blgio, la loco fotlama, quando il rompono, fi fepata in forma di lamine, che debbono effere fiate formate fuccetifiramente, una foora l'altra da umori falfi , che s'impierrifeono nel ventre dell'Animale; come le pietre fi trovano una fopra l'altra ne' luoghi, donde fi cavano, da acque cariche di fall, che vi ne mogini quande nelevanto, antique caricine insia, enevi a coagulano, e fi inpidificano. Quello Bezar nafecin mol-ti luoghi del ventre duna Capta Italvatica dell'Indie Orien-anti, la quale chianati Captarierro, petch clia ha del Cer-vo, e della Capta. Il Pactiani I hanno chiamatra una volta Bezart, donde è ventuco il nomo di Bezarr. Quella Pietra zezar, aonac e venuco il mme oi nezaer. Quella Pietra chiude per l'ordivario nel fuo fondo un picciolo nocciolo, ch' édi foftanza un poco più dura delle lamine. Quell' Animale e agiliffino; falta di baiza in baiza; è pe-

Quet' Animais e agilifimo; falta di balta in balta; que ricciono acta pià fia accaci; inprecencie fi difficute, et eccide alle volte gli Indiani, che troppo lo perigoriamo. La trata estra rasingia actuali chia con il fisco como fonomento di la como di l

Dee feeglierfi il Bezoar Orientale in Pietre Intere, unite, Loc seeguerfi il Brizari Orientale in Pietre Intere, unite, riluccent, divo ndor grato, remotnet a quello dell' Ambra bigia, che fi divide in hamine, quando erotto, di color bigio, di olivra, che fitopolicitati fi la biacca, la faccia diventat gialla. Il più profio, d'I più caro, e'I più filmato prefio a' curiofi, ma e'indifferented i qual groffetta egli fia per l'uo della Medicima. Contene un poco di fil volatile, fulliuro,

E' proprio per fortificare il cuore, per eccitare il fudo per refiltere alla malignità degli umori, per fermare I corti di venire; fi adopera nella pette, no vajuoli, nella difente. ria, sell'en leffia, nelle vertigini, nelle palpitazioni, per li vermi, la doie é da quattro grani fino a fedici; fpolveriza-

to fortilmenre, e metcolato in un liquore appropriato.

Il fecondo Bezaer e chiamato Lapis Bezaer Occidentalis

Egli e in Pietre per l'ordinario più groffe di quelle dell'Orienrale; ma non fono lifele, ne rilucenti; il lor colore è cineri-zio, è bianchiecio. Si feparano altresi in lamine, ma molto più groffe, e più navide, che nel Bezser Orientale, spar-fe interiormente di molti piccioli aghi. Ci capita questo Re-zoer dal Perù, nasce nel vantre d'una spezie di Capra salvatica; non é si caro, né si fismaro, come il Bezaur Orien-tale; ma non lafeia d'effere affai raro, e d'aver moite vir-tà. Dee feegliersi in pallottole intere; d'un odor fimile a quello del Bezaar Orientale. Contient un poco di fal volatile, è oleofo.

Ha le medefime qualità, choha il Bezoer Orientale; ma opera più debolmente; la dose e da sei grani, sino a mezza

drimma. Ilterzo Bezar è chiamato Bezart poet, free Lupis por-ciusy; è una Pietra appresso poco grossa come una noc-ciunia, di figure differenti, di costo per l'ordinario isianco, tendente un poco al verdiccio ; ma alle voice d'un altro colore; in fuperiale è dalla julia; i Trovasti quota Pietra nel fiele d'alcun Cimphiali dell'Indie in Malaca, ed in nogli attri luoghi. Gil Indiani la chiamano in lor liquoge-molta altri luoghi. Gil Indiani la chiamano in lor liquogepio, Mafita de Sobo; i Portughefi, Pedro de Vafar; è Pie-dra de puerco, e gli Olandefi, Pedro de poeza. È affaitata, è è così filmata, cha in Olanda fi vende fipo a quattrocen-to lire, ed anchedi prù. Qorda Pietra èricerata dagl' Indiani con moleo feudio. Se ne servono come d'un gran preservativo contra I ve-

sei, e la firmano proprifirma per guarire una malattia, che chiamano Mordoni; la quale viene da una bile irritata, e

che cagiona a coloro, che la foffiono, accidenti con fun fti, come quei della pette . L'parimenti adoperata per li fil, conte quei detta pare. E perimenti adopterata per il vajuoli, per le febbi miligne, per le malarie ifferiche, per le ritenzioni de metirui; fi preende, che fuperiin vis-tui il Bezaro Orientale. Quando vovol adopterati, biliogna metteria in intufione per un poco di tempo nel vino, e nel-legione. Solici dell'orienza dell'allo della l'acqua, affiu ch'effa comunichi al vino, e all'acqua la fua qualità, indi fe ne fa bere l'infusione fenza mangiar cos alcuna. Ha una picciola amarezza, che non è ditaggrado-

Chi ha alcuna di queste Pietre, l'attacca ad una carenella d'Oro, per poter sospenderia nel liquore, in cui yuoi bagnaria; la conserva in una scatoletta d'Oto.

Il quarto Bezerr è chiamato Bezerr Simie; è una Pie-tra groffa come una nocciuola, rotonda, ò ovata, nerietra grous come una inocciuous, rotonga, o ovata, nerce-cia; diecii, che fia cavata da una fiperie di Scimia, che trovata particolarmente nell'Ifola di Macaffar nell'Afia. Quetta Petra è tatifima, e centifima. Il Sig. di Taver-nier dice, che quando è grofia come una noce, fi vende più di consoficiali. di cento fcudi.

Si flima p.u fudorifico, e più proprio di tutti gli altri Be-zoer, per refiftere alla malignità degli umori; contra la pe-fe, e le altre malatric contagiole. La dofice da due grani fino à fei

Diccii, che Bezaar, e Bezar vengann da parole Ebrai-che, Bed, che fignifica rimedio, e Zabard, veleno; come chi diceffe rimedio contra il vefeno. Altri pretendono, che questo nome venen da parole Ebraiche Bel, che fignifica Ré, e Zaer, veleno; come chi diceffe il Signor del veleno.

### Bidens .

B Idens, felits tripartita divifis. Caf. Pit. Tour. Hodropiper. Lugd.

Verbena supina, vel tertia. Trag. Verbesina, sve Cannabina aquatica, sore minus pulchro

E filmata propria a guarire la morficatura de ferpenei, per refiftere al veleno, per detergere, per mondare; impe-rocche Bisteni fignifica un forcone.

#### Bismuthum .

B Ijmurbum, for Marcafita. In Italiano Marcaffica. E una materia metallica, che raffomiglia molto alle AD E una materia metallica, che raffoniglia moto al Segno, na ch' édura, fragile, brillance al di entro, difpotà in picciole faccie pultee, rilucenti, e rifplendent come foechiertt. Questia materia è flux coraz a du no Stagoo grofolano, ed impuro , che trovati nelle miniere in Inghilterra. Gli Arreici meciciano quetho Stagoo con partit guali di Tarraro , e di Salnitto; gertano il meticuglio et iguali di Tarraro, e di Sainitto; gerraro i imisso-poro, a poco nel crocionoli rovernati in un gran fiorco; indi effendo la materia in infufiono, la vertiano na morrati di ferro unti, affinche fit affreddi. Separano poficia il rego-lo, ch' è nel fondo dalle feorie, e lo lavano bene: Querti è como abando distanzari moltra a propostito gracolo di lo Stagno, che può chiamarfi molro a propolito argolo di Stagno. Alcuni dicono, che nello Stagno, di cui fi fa la Stagno. Alcuni aucono, com neno scagno, se cui i se se Mascaflita, vi fia fempre mefcolato un poco d'Arfenico. Può farii in Francia la Marcaflica collo Stagno ordina-rio, Salmiro, e Tarcaro, come hò detto i ma farà più bianco di quello d'Inghilterra , a cagione , che lo Starno , che vi farà adoperato, farà più puro di quello, che fi adopera in Inghilterra.

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Quella operazione è affatto fimile a quella del regolo d'An-timonio; vi fi fa la medefima detonazione, e la medefima parificazione dei folfo groffolano, ch'era contenuto nel me perinciatione dei fontogrontottano, er tra: contrettuo frei me-tallo; la parte più dilitacata di quefto Solfo l'imalta col volatile del Sainitro, e coll'olio del l'artaro per la detona-zione; indi i falli fifi del Sainitro, e del l'artaro per di quefto Sol-fo, il che rende lo Stagno duro, di foggetroal martello, e eghevole, ch'egli era; Imperocché questo Solfo faceva prégèrole , ch'egli era ; imperocche quetto Soito raceva la prephrouleza, e l'Agame ciato delle parti del metallo; Può effere altreir, che qualche leggiera porzione de'fai del Tarraro, e del Salnitro fia penetrata nel regolo di Stagno, e che contribulica a renderio fragile.

ecre contributica a tenderio Irigile.

Capita la Marcaffia in pani rotondi, ò orbicolari, pianidi fopra, rotondi abbaffo, e della medefima figura di quelli del regolo d'Antimonio, che fia faro metio in un motnio, mentr'egil cra in infulnone. Quella Marcaffia è coni facile a fonderfi, che fi fonde alla fiamma d'una cande-

Dee scegliersi questo Stagno in pezzi belli, netti, rispien-denti, le cui picciole saccie sieno larghe, bianche, assai brillanti; gli Artesci di questo metallo ne mescolano nel loro Stagno per renderlo bello, e risuonante.

E'tiolutivo, e difeccante, macinaro, ed applicato in un-quenco, ed in empiaftro. Credono alcuni, che la materia, ebe recha del Cabaltum in Germania, dappoieche fe n'e cavaro l'Arfenico colla (ublimazione fomministri non solamente il Cobaliam fiffo, ma la Marcaffita, e che altra non ve ne fia; ma non vergio probabilità in quest' argomento; poiché ol-trecché la Marcastita capita d'Inghilterra, dove non nasce Coodram, se tutto questo Stagno venisse da Coodram, sarebbe affai più raro, e più caro di quello, ch' egli d; im-perocche non se ne potrebbe cavare, che una quantità affai

mediorie: Missons statistica presentation de Svenia, e di Germania piccioli pezzi d'una maseria minerale della grifezza d'una noccional, selli, rilucenti, rilpiendenti i, dispositi in pieciole faccie, di color rofficcio, mesa toposita d'una terra grofoliana, o pozza, bigia, che veniva dalla miniera, da cui erano fistati cavati; chiamavasi quotia materita nel Pacie Marcastini naturale, ma et aran.

#### Bifon .

B<sup>1/su</sup>; è una spezie di Bue (alvatico dell'Indie; ta sua testa è corra, la sua fronte è larga; le sue corna sono uncinace, aguzze, nere, rilucenti i fuoi occhi fono grandi, fenuet, agenzue, nere, rillucenti i fuoi occhi fiono grandi, revol, fiparentevoli, accefi; la fuai iniqua c'osti ruvida, che Recando leva la peile, e ne fa ufcire il fangue: il fuo collo evidiro, ed ornato d'una gran quantità di critin langhi, che hanno un odoro di mutchio. Abuta qual' Animale re bothi. Egli e fundele, ed imoto pericolo.

Le fue corna fiono filmate fudoritache, e proprie per refiereral veleno, prefei projuver. La dofe d'a mezato fronceral veleno, prefei projuver. La dofe d'a mezato fronceral veleno, prefei projuver.

lo fino a una dramm Il fuo flerco è affai rifolutivo .

### Bistorta .

B Ificia major radice magis intorsa. C. B. Pit. Tournef.
Seppentaria mars, fin Biforta. Fuch.
Riflorta media folio mimus rugofo. I. B.
E una Pianta, the peeta dalla fua radice foglic lunghe,

E'una Pianra, che petra săfila fui radelee foțile lumple, a sării larghe, ce aparte, firmili a squied ed Lapatui, ona faii larghe, ce aparte, firmili a squied ed Lapatui, ona faii al îlla feeta di un piede, a du un piede, ce merza, rocondi, vectiui dalcune piecole foțile, ce de folletogono neile loro cirne alcune fipiphe, alit quali fono atraccati foerellita i en ce piecole sur memori receival relacente con ce piecole sur memori receival relacente conce quello dell'Accessa, chiuso in un ripostigilo, che ha firviro del calice al fore. La fur arfalee gendra concern politic, carnura, torta, piegata, e lipiegata doppiamente, ragginza-ta, e rigata in anelli di color bruno, ò nericcio di fuori, rofio di dentro, guernita, ò attorniata di fibre, d'un gu-fto aftringente. Nafce quefta Pianta ne luoghi umidi, om-brofi, montani; la fua radice è spessio adoperata in Medi-cina. Ci capita secca da Parsi caldi.

53 Deceffere (celta novella, groffa, ben nodrita, ben fec-cata, di fostanza falda, e di buon colore. Contiene molt' io, e fale effenziale.

E'afringente; propria per refiftere al veleno; per fer-mare il vomito, i corfi di ventre, e i fiuffi di fangue, per impedire l'abortivo.

Biforta, come chi diceffe due volte torta, perche la radi-ce di quella Pianta è per l'ordinario torta, e rivolta fopra se medelima.

meceima. Sono fiati dati alla Biliotta I nomi di Cubabrias, e di Isra-Sono fiati dati alla Biliotta I nomi di Cubabrias, e di Isra-sono fiati Diseppensias; probebi a Guardice e irvoltza qui di di Serpense. Chiamati altred Britannica, perche na-forava una volta in abbondama in Bereagna. Trovanti verfo il basfo del fiore di certe Bifarre molti brenccoli, he alcuni Autori hanno chiamati fiaggi bifar-ta; ma fono picciole radici; cisicheduna delle quali produ-cuan Planas finnica quella, che le porta.

### Bitumen Judaicum .

B Itumen Judalcum.

Bitumen Babilanicum.

afphaltus . In Italiano. Bitume di Giudea .

E'un Bitume, o una materia foda, fragile, nera, raffoml-gliante alla pece nera, fulfurea, accendibile; ch'efala, nel-l'ardere, un odor forte, e fipiacevole. Trovafi a galla del Lago, o Mare Asfaltico, che chiamafi ancora Mar mo-Lago, o mare Astatico, che chiamats anora Mar mot-to, dov'erano una volra le Citrà di Sodoma, e di Gonno-ra. Quefto Brunneè vomitaro di quando in quando a gui-fid il pece liquida dalla terra, ch' elotro quefto Mare; ci-alito full'acqua, come fanno tutte le altre materie untuole; v'è condeniato a poco a pocodal calore del Sole, e del fia-le, che vi li metrola.

ve construire.

Gil Abitanti del Paccio fono cofrecti a tirario a terra
mon folamente perche reca loro un gran profitro; ma extandio, perch effendo quello lago troppo carico di Bitume, a
aiza un odor puzzofento, e maligno, il quale fraprendod
nell'atria altera molto la lor fanità, e dabbrevia la loro vicli maliti. In via vializano fonra cadono forti; e queneu aria altera moto la lor fanirà, ed abbrevia la loro vita. Gli uccelli, che vi polisno fopra, cadono nordi; e quefito Marec'ehiamato motro; perche a casjone della fiu puzza, della fiua marezza, e della fiua falfuggine, no poò viverri alcun pefce nel alcun atro Animale. Gli Arabi fi fervono del Biume Giudatico per figilamare i loro valcelli, ceme fi fi in Europa della pece. L'adoperavano in huona
quantel gil Antichi, quando intobliame ano.

Dee scegliersi netto, d'un bel nero, rilucence, saldo, più duro della pece; che non abbia odore, fe non avvicinaroal fisoco; ofservando, che non fia mefcolato colla pece; il che fi conofcerà dall'odore. Adoperafi questo Birume per fare i bei neri rilucenti della

Il Birume Giudaico contiene molto foifo in parte efaltato... fal volatile, e poca terra.

Fortifica, refifte alla putrefazione; rifolve, attenua, netta, cicatrizza le piaghe; fi adopera efferiormente, ed interior-

Si tiene, che la parola Bitamen venga dal nome Greco vivu, che fignifica un Pino, e che fia flato cambiaro per corruttela il w in \$\beta\$; in maniera che si dovesse pronunzia-re Ptemen in voco di Bitumen. E'trarta questa Etimologia dal credere, che facevano gli Antichi, che il Bitume di Giu-

dea fosse una pece, che scaturisse da i Pini, e da moiti al-tri Alberi nel lago di Sodona; e si vede ancora, che gli E-brei erano di questa opinione; poiche il Profeta Essa par-lando di Sodoma, e di Gomorra, dico, che la loro terra è feppellita forto la pece, e forto mucchi di cenere. Il nome d'Afphainu viene dal Mare Asfaltico, che fignifica Mared ficurezza, perch'efsendo afsai falfo, e coperto di Bitumo, fattiene quafi tutte le materie, che vi fi genzano

### Blatta Bifantia.

D Latta Bifantia, free Unguis aderanus. E'un picciolo gu-feio iungo circa come la metà del diromignolo, fortile, di color feuro, fenza adore, colla figura dell'artiglio d'un A nima-le. Serve di coperchio ad una conchiglia, chiamata Cambi-liuw, in cui è chiufo un pefeiolino, lunghetto, rofao, odorifero,

54

phe trovati ne' laghi dell'Indie Orientali frà l'Nardo, di cul fi nodrifee. Quelto Nardo comunica un buon odore al Blatta Bifantia, il quale conferva per alcuni giorni, quando è trat-to di trefco dall'acqua; ed è cio che l'ha fatto chiamare odorifero; ma confiftendo quest odore folamente in alcune par-ticelle volatili del Nardo, che s'erano attaccate alla inperfaie del guicio, fi diffipa a mifura, che quefto guicio fi fec-ca; perciò quello, checi capita non el odorifero. Contiene molt'olio, e fale volatile.

Macinato, e preso interiormente muove il ventre, leva le oftruzioni della milza, e del mefenterio; attenua ali um ri più groffi; se ne abbrucia, e si sa sentire alle Femmine isteriche per abbattere i loro vapori ; Ha un odore di corno ab-

riche per abbattere i foro vapori; ria un ouure ui cumo su-bruciato, e non di Caftoro, come dicono alcuni Autori. Il nome di Blatta, ch'eftato dato a quefto picciolo guicio viene probabilmente dall'aver trovato, che aveva qualche raffomiglianza in figura ad uno de' piccioll infetti, ò vermi, che chiamafi Blatta, come al Millepiedi.

Bifantia, perché viene di Costantinopoli, che chiamava-fi una volta Bifantio. Unguis, perchéraffomiglia all'unghia, ò artiglio di qual-che Animale.

### Blattaria .

B Latteria . Traf. Matth. Dod.
Blatteria lutea, foliolongo laciniato. C. B. Pit. Tour-

B'attaria lutea . I. B.

Chryfogonum, an potius Blattaria Plinii. Adv. Verbajcum leptopopilum. Cotd. Hift. E'una Pianta, che potrebbe metterfi frà le spezie del Ver-bascum; perche non e in altro differente, che nel frutto, il quale é più rocondo. Gerta fusti alle volte più alti, alle volte più baffi, dritti, flabili, divifi in ale, ò rami; le fue fo-glie fono lunghe, più firette di quelle del Verbafcum, agut-ne, merlate ne lor contorni, fenas pelo, ò lana, di color verde, periccio, rilucente di fopra, d'un odore fpiacevole; d'un guito amaro; i fuoi fiori fono rofette divite in cinque pard un guito amato, i tous not tono rotecte artit, in casque, as to come quelle del Verbaicum, d'un giallo carico, un poco odorifere attaccare a gambi pelori. Caduso quetto fiore, nafee in fiso luogo un irutto rotondo. che chiude alcuni femi
minuti, nericci: la fua radice ha la finura d'un navone, bianminuti, nericci: la fua radice ha la finura d'un navone, bianminuti, nericci: la fue radice ha la finura d'un navone, bianminuti, nericci: la fue radice ha la finura d'un fisca molt. ca, dura, con alcune fibre fortili. Naice questa Pianta ne' Giardini Interragraffa; fulle rive de' Fiumi, e de Ruscel-It. Contiene molt olio, e fale.

E deterfiva, aperitiva, propria contra i vermi; ma la Medicina non se ne serve. Vi sono molte altre spezie di Elortaria, che fono differenti per la grandezza, e pel colore de loro fiori.

Ristratia à Riatta. Tarlo; perchè è flato creduto, che usta Pianta uccideffe una spezie di verme chiamato Tario. il quale rode le vestimenta, e i libri.

#### Blitum

B Litum. E'nna Pianta, di cui due fono le spezie gene-rali, una bianca, e l'altra rossa; ciascheduna delle due

D Tail, uns battes, e l'altra rodia; ciatéchel ma décle des écances allitens aide forțeis, im passée, e in péccola.

La prima décle base de l'active d

spon a serm, fungos, ripieni di funo, quair rocona; saccia i arompere, le fue oigle from biatunghe, roconed, el color verde brumo, d'un guilo (cipito; la fua radice e' profina, grofia, actorniza di fala, difficie a frappare, bianca, su poco rofficcia in alto.

La prima delle rochianta a filium valvam mejar. La prima delle rochianta di filium valvam media delle rochianta di filium valvam media delle rochianta di filium valvam media delle rochianta di filium valvam media d

dinario un poco più picciole.

La seconda delle rosse è chiamata Bhum rubrum minus.

C. B. Ella getta molti suffi rossicci, distess a terra, guerniti
di soglie rassomiglianti a quelle del Solamon de Giardini; an rogue ranomagnanta a queue des Jacamem de Giardinis, ma piò picciole, e più netrote, di color verde nericcio; d'un guttoficpiro; i fuoi fiori fono piccooli compositi di fibre er-bole, e moccolofe, la fua radice daffisigrande, roffa, fetro-los. Quella Paussa d'alle volterrafia folamente nel fuo fufto, calle volte in tuttre le fue parti.

Coltivanti queste Piante negli Orti; ma nascono altrest per tutto fenza coltura; principalmente nelle terre graffe. ontengono molta flemma, ed olio; poco fale. Sono umettanti, rinfrescanti, ammollienti, proprie per

la difenteria, per gli iputi di iangue.

Blitum. Grati Barro, cioè una cofa vile. Quefto no e stato dato a queita Pianta per escre assai comune, insipida, e di poca virtà.

#### Bos .

B oe. Jonit. E' un Serpente acquatico d'una prodigiofa groffezza, che feguita le maradre de' Buoi, donde viene il fuo nome. Succi. le manmetle delle Vacche, piacendogli molto il latte. Si trova alle volte nella Calabria. Ne fù uccifo uno forto il Regno dell'Imperador Claudio, nel cui ventre G ritrovò un bambino, che aveva inghiortito intero; la fua morficatura caginna infiammazione alla parte. Dicefi, che quello Serpenre fia qualche volta si groffo che poffa in ghiottire un Bue intero, il che e cola difficile a crede-

Boa , à Boy , perché questo Serpente fegulta i Buoi .

## Boicining a .

B Oicininga. Jonston.
Beicinininga. G. Pison. Demintea fernentum. Nieremh

il fudore .

In Spagnuolo, ed in Portughefe Cafeavel, & Tagender. in Francesc Serpent à Sonnettes

E un Serpente del Brafile lungo quattro, è cinque piedi, troffo come un braccio, di color rofficcio tendente al giallo; la fua tetta è lunga, e larga circa un dirto, e mezzo; i fuoi occhi fono piccioli; la fua lingua d'forcuta; i fuoi denti fuoi cochi fono piccioli; la fua lingua d'forcuta; i fuoi denti fuoi lungà; e aguzzi; la fua coda e carica verfo la fiu eftre-mità, d'un corpo parallelogrammo fungo due dira, o più, largo più d'un mezzo dito, composto come di piccioli anel-li intralciati gli uni cogli altri, secchi, uniti, rilucenti, di color cinerizio tendente al rosso. A questo corpo cresce o eni anno un anello; sa lo stesso strepito, che sanno i sinnagli, quando striscia il Serpente, di modo, che si sente di lon-tano. Stà nelle strade suori di mano; corre con tanta celerità dietro i Passeggieri , che sembra volare ; è assai velenoto, e pericolofo. Diceli, che i Viaggiatori per afficurar-fene portino attaccato all'estremità d'un bastone un pezzerto d'una radice di Virginia, chiamata Viperina radire, di cul parlerò a fuo longo; che quando fentono dello fire-pito de fonagli, che il Serpente fi avvicina, gli fanno fen-tire quella radice, la quale col fuo edore lo fa morire, ògl' impedifice l'avanzarfi . Gl' Indiani del Meffico chiamano queito Serpente Testlare caudqui. La fua carne ha la medefima virtà, che hà la Vipera per refiftere al veleno, per purificare il fangue, per promovere

### Bojobi .

B diebt. Pifon. Jonft. è un Serpente del Brafile, chiamato egrosso come un pollice, di color di porro rilucente; la fua gola è grande, e la fua lingua nera; (là frà le pietre negli Edifizi; e non fà alcun male, fe non s'irrita; ma alloras' alza dritto fulla fua coda, e fi gerta fulla mano, che gli è più vicina; la fua morficatura è così velenofa, che appena cede a i rimedi più posenei; quello, di cui fi ferrono maggior-mente i Medici Indiani è di far inghiottire all'ammalato DELLE DROGHE SEMPLICI.

Is radiced vin reba; che chiamano Caraspia; cordit radice | belle, o 7 ph financo, vince di Blois, al Summur, di Bor-candods; i perlatuonene, ca fai non pigliare rella respu-jua. La caracia questio Serpente ha virch fimili a quelle della [18]. Sergiletti il Bolonetto, non renofo, lificio al tatto, no-l'Opera, ci di fais votanie, che fenerazzite, produrrebbe non [6], rillicenze, che facilimente filopoterazzi, che d'arascchi affai miglior effetto contra la fun morficatura, che non può fate il Can-apia .

#### Boitiapo .

Bottiago. Marg. Jonif. è un Serpente dei Brafile, chiama-to da Portughefi Cobus de cipe; è lungo fette, è otto pie-di, groffo come un braccio, rotondo, c da guazo a guifa d' una lefina verfo la coda, ricoperto di belle figuame, come triangolari, di color d'uliva, e gialliccio; vive di rane; la fua morficatura è pericolofa come quella degli altri Serpenti. Può adope rarfi la fisa carne, come quella della Vipera, per purificare il fangue, e per refiftere al veleno.

### Boletus Cerroi.

Boletus Cervi, fen Tuber Cervi; è una spezie di sungo, ò di tartuso un poco più grosso d'una noccisola, di ligura rotonda, ma in eguale; la sua scorza è dura, e di color ros-D'al carruto un poco piu gratoro aum socciosta, a i agura roconda, ma in eguale; la fiua (corta é dura, e di color rof-ficcio. Vi fi ritrova dentro, fin chi ella é ancora recente una fodharna fungosa, ma quando é decca, non contiene, cheu poco di polvere leggiera. E flato creduto, chi ella foffe pro-docta dal firme d'un Cervo, che quell' Animais (pargera in terra, quand' era in frega della Fernmina; ma questi funghi fi trovano in luoghi inaccellibili a i Cervi, e dove non fono mai flati. Contengono molt'olio, un pocodi fale volatile, e molta terra.

Si adoperano per provocare il feme, per follecitare il par-to, per accrefecre il latte alle Balie; per reliftere al veleno; la dofe è da mezza dramma, fino a una dramma. Beletus; Grace flanivas, denota una spezie di fungo so-

#### Boletus Esculentus.

B Olerus efi ulemus rugofus , albicans quafi fuligine infefius . Pit. Tournet. Fungus perofus rugofus, albicans, quofi fuligine infeffus.

Dangus rugofus, vel cavernofus, five Marulius ex albe Fungi feutenis. l.B. Fungi feuteni primmo genus. Cluf. Hift. Fungu fipungisus Dalecampil. Langd. Fungi rugof. Cast.

Spengiola; nonmellis, Dod.

Fungi favoginofi , fros fungi rugofi favis mellis fimiles . Lob. Beig E'una spezie di fungo di primavera, grosso come una no-

E tital special rango un francatas, groun conte una no-ce, hislungo, piramidale, é ovato, rangrinzato, tenero, porofo, cavernofo, ó perforato da gran buchi, che rappre-tentano come armie di mele, di color bianchicicio, ó gialli-cio, ovvero d'unbianco, che tende un poco al roffucio, e alle volte nericolo. E differente dal fungo ordinario nell'effere naturalmente perforato da molti gran buchi , laddore il fungo ordinario è filtolofo.

ma, e fale volatile, poca ter Contiene molt'olio, flen ra. Nasce ne' luoghi erbosi, umidi, ne' boschi a pie degli Alberi . E'delicato nelle faise .

E'fortificante, riflorante, proprio per ilvegliare l'appe-

#### Bolus.

B Olar, in Italiano Bolo; è una terra graffa, ò argillofa, lificia al tatto fragile, di color roffo, ò giallo, che ci capita in pezzi di differenti groffezze, e figure. Se ne faceva venire una volta di Levante, e dall' Armenia; imperocche chiamafi Balus Orientalis, Jen Balus Armenn; ma tutto il Bolo, chenoi reggiamo, e mettiamo prefentemente in ufo e cavato da diversi luoghi della Francia. Il più

alle labora, quando ioro fi avvicina alle labora, quando ioro fi avvicina si come fi ritrovano ne l'uoghi di Pietre, molti Boli impuri, e enodi, così fi lavano per fepararne la ghiaja; indi fe ne fa una patha dura, di cui fi formano baftoni quadrati, lume fi de la manuella di come di consegnito ghicirca come un dito; quest' è ciò ehe chiamasi Bale in pal-

gructura come un atro; quett' é ció e he chiamafi Bale in pal-lettela. Si adopera efferiormente.

Il Bolo é altringente, difeccante, proprio per fermare il corfo di ventre, le difentette, lo fiputo di finque; per ad-doleire gli acidi, prefo per boca. Si adopera eziandio mol-tora di deservato de la correctione de la constitución de la con-

to per l'elteriore; per fermare il fangue; per impedire il cor-fo delle fluffioni, per fortificare, per rifolyere. Ciò che chiamafi Bolobianco, è creta viscofa, la quale è altringente, ma non produce un così buon effetto, come fà

Il Bolo Bolus à Gualis, gleba, fruflum, perché ci capita quella terra in bocconl .

### Tombyx.

B Ombys, five Vermis lanificius; in Italiano Baco filugel-lo è una spezie di bruco, ovvero verme lungo, e grosto come il dito mignolo, divifo di quando in quando, come da anelli; ha fotto lui per l'ordinario quattordici piedi; fei nel-la fua parte interiore, che fono i più piccioli, ed octo nella fua parte posteriore, i quali cominciano dopo il terzo anello; i due ultimi fono i più grandi. La fiua figura è brutta, fpiacevole alla villa; la fua folfanza è umiddima, vilcoia, ricoperta d'una pelle fortififima, e tenerifima, che fi rom-pe, e fi fcioglie facilmente di color bruno, ò bianchiccio con alcune macchie. Nasce in tempo di Primavera, da un picelolo uovo recondo, groffo, come il ferne di Papavero. Si nodrifee con foglie di Moro bianco, colte di frefco; ma biinsurinecco in inguiei a promo saincto, corre a i refect, into si-fegia a vertirie, che non fieno la giarate, quanto fe gli dan-fiqua pelle, e lo fairebe cerpare, e morire. Quanto e giunto fiu pelle, e lo fairebe cerpare, e morire. Quanto e giunto da una perferia gonfeiza, e celta di inangiare, ma fa uticire da una picciola tromba, collocata frà la fiua bocca, e il fino fornaco, una fiperied il bava, groffa, yifoco, la quale e gli dilata, e ordifice intorno a si medefuno, a piperfio poco, come finno il brath... Indi colla medefinam ameria, i fi fabrica me tanno i prachi. Indi colia meetetima materia, i il abbrica un bozzolo della figura, e della groffezza du nu sovo di pie-cione, ora bianco, ora giallo, dore fi ferra, e fi feppellifice per molti giorni, ha fotto quello bozzolo, quadi la groffezza, e la figura d'una fava, di color giallicio. Si muore coi po-co, che fembra effer morro, benche non fia. Chiamafi al-lora darrila, + Chrifati. Se non fi gerta il benzion nell'acqua, per trarne la feta, quell' ciurcha lafeta una fooglia prof-folana; fora il fuo bozzolo, ed efec in un bel Parpaglione bianco, vivace, ed agile. Ora ficcome fe ne lafeta ufeire in quetta forma una gran quantità; così può averfi il diverti-mento di volere Parpaglioni mafchi, e Femmine, accarezzarfi, ò farfi l'amore; donde ne feguono le nova, e pol

l'animal muore. M'accadde in una State affal calda , allevar due volte Bachi filugelli; imperocché quantunque aveffi meffe le uova, che lo aveva avute la prima volta in cantina, per te-nerle in luogo frefco, perche il calore dell'aria non le aprif-fe, non laticiarnoo però di formarfi in vermi. Dural fatica a nodririli; imperocche oltre, che le foglie di Moro erano allora rare, quelle, che lo poteva ritrovare, erano troppo dure per quei vermicelli ; pervennero tuttavia al loro aecregimento ordinario, fecero della feta, e produffeto del-le uova, le quali non s'aprirono l'anno fuffeguente; in modo tale, che convenne gettarle via .

I Bachi filugelli, contengono molta flemma, ed olio poco fale volatile.

Sono (timati propri per fermar le vereigin), se dopo aver-li seccati, e spolverizzati, se ne applica la polvere sulla testa

La feta col botzolo, che non è flata gettata nell'acqua. vien chiamata in latino ; Sericum erudum, e in Italiano, feta cruda. Conviene tagliarla in due, per levarne la fro-gita del verme, che vi é reftata. Ella coneiene un poco E'RI-

E'ftimata propria per fortificase il cuore, e per purificare

il fangue prefa in polvere. Alcuni tengono, che fe fi nodriffe un Vitello di foglie di Moro; indi fi uccideffe, e si ragliaffe in bocconi, e fi elponeffe all'aria fopra una cafa , vi fi formerebbero bachi filugel-

i; ma questo pensiero merita contermazione.

Ne luoghi, dove si fa negozio di seta, come in Persa, in Savoja, e in Linguadoca, lu Provenza fi metrono i Filugelli in alcune Camere, nelle quali fono frate difpotte certe nicchie, e baffoni, a i quali quefti vermi poffano attaccare la loro feta, e i loro bozzoli. Di quefti bozzoli fene conferva grao quaotità per averne le uora, e fi gettano gli alpri nell'acqua calda, dove muojono i vermi; indi fi cercano le prime fila de bozzoli. fi unifcono le unealle altre, efi dipa-

E'cosammirabile, che tutta la feta va feparandosi fue cessivamente, sin che non restano, che gusci, la fustanza de

quali fembra come una cartapecora. quali fembra come una carrapecora.

I Perfiani, prima di gettare i bozzoli nell'acqua calda, gli afpongono al Sole, il cui calore uccidei vermi; perciò la sidonogono al Sole, il cui calore uccidei vermi; perciò la rieta divecta più pura, a più fina; i, Ne pigliano l'etiremità agtando i bozzoli nella medefima acqua calda con una canna; alla qual canona le l'adetre glitemità i attaccano.

Si tiene, che l'invenzione di mettere la feta in opera, fia Storne, the inventories interest a text and the state of dove i vremi, che la fanno, nafcono naturalmente. Tan-note lontano, che traseffro profitto da pina coda cosi stile, che auzi non poetrono mal peritiadersi , che quelli vermi produceffero foli cosi belli, e cosi prezio i, e fopra chicava-rono pua quantità di complietture chimeriche; la Ioro igno-turana, e la loro pigrizia, rendettero per moli fevoli la feta cost rara, e a cost alto prezzo, che vendevafi a pefo d'Oro. L'Imperador Aureliano, nego per questa ragione all'Imperadrice sua Moglie, un vestiro di seta, ch' Ella gli doman-dava con instanza. Durò lunghistimo tempo quetta rarità, e noi dobbiamo la maniera d'allevare I Bachi filuscili, ad alcumod deblammo la manenta all'arvare Bacchi friggetti, ad alcuiu Montet, che mo poramono felle sorro in Graccia, ferotto mi Montet, che mo poramono felle sorro in Graccia, ferotto menti della contra di contra di contra di contra di contra di peri della contra della fine arreguale a quello della peri-cura, che il prezzo della fine arreguale a quello della peri-cura, che il prezzo della fine arreguale a quello della peri-La Francia Matero illa cuali portico di contra di primi cazla di fine, che finon fine redione del Regno. Alle ferdilippanes, ad a quelle de fion fineceffort de la Francia la manor rezolori, colonnali tima di fice, di Llonce, che manor rezolori, colonnali tima di fice, di Llonce, che

hanno rendui cost comuni i drappi di fera.
Dicefi, che il nome di Bambya, ch'eftato dato al Baco fi-lugello, venga dall'avere il fuo bozzolo la figura d'un vafo degli Antichi, chiamato Bombyliano.

#### Bona s.

B onefus, é una spezie di Bue falvatico, alto come un To-ro, e più grosso d'un Buc ordinario; la sua testa, e Tsuo colle foto ricoperti da gran crini, gialli, più lunghi, e più molli di quelli del Cavallo; le fue corna foto rivolte in denmottan quetti del Cavallo; le l'accorna fono rivolte in den-reo, in molo tale, che non gli ferrono di gran difetà; il lo co colore ed un bel nero rilucente; il pelo del fuo corpo è gri-gio, di color di emere, e cendente ai noffo; la fua pelte d'u-rifima, e refife ai colpi; il fio vere foi fimile a quello del Bue. Nafecirà la Pecona, e la Media: Abita ne luoghi mongani; la fua carne é buonifirma a mangiare.
Le fue corna fono aftringenti, fudorifiche, e proprie per sefifiere al veleno.

#### Bonduch.

B Onduch . Inderum . Ponm . Ital.
Mates Inderum cineritit coloris ; idefi legumen Indicum . Eid & Ponse Late Inderson . C. Biron.

Frudas pergerinus primus Cluf.
E'un frutto leguminofo dell'America, chiamato dagl' Indiani Pifello nudo, e da' Porrughen; Occhio di Gatto; è

groffo come una nocciuola, quafi orbicolare, un poco piano duro come il corno, lifcio, pulito, rifucente, edi color di cenere; naice chiudo lo un guicio, groffo come un fico, rofficcio, guernito all'intorno di fpine affai lunghe, e pungenti, lifcio al di dentro, e del medefimo colore; ciafcun guicio con-tiene due frutti, o ciafcun frutto chiude una mandorla, grof-fa come quella d'una nocciuola, hianchiccia, oleofa, e d'un ía come quella d'una nocciosala, hianchiccia, o lecola, e d'una guilo, che non ej erano, si morre quella mandosa, cestion-guilo, che non ej erano, si morre quella mandosa, cestion-guilo, che non esta la lambigi. Il justico è atraccuro per mesta d'una conta legnoda, rodiccia, grodi a paperito poco, come una penna da cirrevera un Arboiccillo, alto zirea quarron piedi, figi in parti quella Alberto è lipsocio, e la lien foglia fron del prodita del pr no cuocere il fuo frutto, e lo mangiano. E'aftringente.

#### Bonus Henricus .

Bone Therm 1 B.

Chespolane Scholer (distribute). C. B.
Chespolane (distribute). E. Council.
Chespolane (distribute). E. Council.
Terripie Canas. Los Sco. [Princip Princip Canas. Canas.
Pager Brenny, [pass row and Princip Canas. Canas.
Terripie Canas. Los Sco. [Princip Record.
Pager Brenny, [pass row and Princip Canas. Canas.
Terripie Canas. Los Sco. [Princip Canas. Canas. Canas. Canas.
Terripie Canas. Los Sco. [Princip Canas. Canas. Canas. Canas.
Terripie Canas. Los Sco. [Princip Canas. Canas. Canas.
Terripie Canas. Canas.
Terripie Can torno alle muraglie, lungo le firade. Fiorifee in Giugno, o Luglio. Si adopera nelle cucine, come lo Spinace; amerolli-fee il ventre di coloro, che ne mangiano. Contiene molt o-

lio, e fale effenziale.

E' vulneraria, propria per uccidere l'vermi; la fua radice d'un poco movente; refifte al veleno; guarifre la rogna. Si adopera efteriormente, ed ioteriormente.

### Boops .

B 0 opr. Jonft five Box Bellon, é una spezie d'Aringa, or-vero un pelciolino di Mare, i cui occhi sono astai gran-JJ vero un pe(riolino di Mare, 1 cui occhi fono elfui pran-di a proporzione del corpo; e percrò viven chiamato Baspy, facerdo allufone agli occhi d'un Bue. Trovanti retils fiu ac-te du co pietrura l'unipetre, come quelle della tetta del Na-felli. Sta in ruppa le rive del Mare co petici della fiu fip-cie. Gli piaccino l'erice; ven ha di molte grandezze, ò fipertie; e bouno a mangiarre, e di facile digettione; tiene al-tresi il venner liberto.

Le pietre, che trovanti nella fua testa, fono aperitive appresso poco, come gli occhi de' Gamberi.

#### Borax.

BOran . Chryscella . Capifirum auri ; Auricella ; Gluten

E'un fale minerale, che ha il colore, e la trafparenta del fal gemma, un guito faifo accompagnato da un poco d'acrez-za. Trovati in molte miniere in Perfia, e in molti altri luoghi . Cavato dalla terra s'espone all'aria , dove diviene graf-io , e rossiccio nella sua superfizie . Ciò l'ha satto nominare io, e codiccionella ina tuperrizae. Cao i na nace nominare Borrace grafio. Quelto grafio fà, che il falla enon fia troppo penetrazo dall'aria, e non fi umerti. Trovati altrerà alle vol-te del Borrace biglio, è o vendiccio, ò di color di porro; queffi colori non vengeno, che dalle diverte impercioni, che l'aria più è meno calda ha fatter dal fale, avendolo più è me-rira più è meno calda ha fatter dal fale, avendolo più è me-

no aperto.

I Veneziani, e gli Olandefi purificano il Borrace, come
fi purificano gli altri fali, fciogliendolo nell'acqua, filtrando
la diffoluzione, e lafciando, che fvapoti, e fi criffallizzi. Cit

## DELLE DROGHE SEMPLICI.

capita il Borrace fotto il nome di Borrace raffinato ; e se ne può preparare in ogni luogo di cosi bello.

Sifceglierà il Borrace in bei pezzi bianchi, oetti, cristal-lini, traiparenti, duri, secchi, che facilmente si conservi,

link, venjaventy, duri, recht, of nicionene fi conterni, commental, commental s'è molto gonfiata, e ne hà diftillate lei oncle d'una flemma chiara come l'acqua comune, Infipida, e fenza odore; ella s'è pofcia abbaffata; l'hôsforzata con un faoco violentifilmo, come nella diffillazione dell'allume; non è uscita cosa veru come nella dritiliazione dell' allume; non e uicita cola versa-na: Il Borrace i rea virtificato in fondo della Storra, a nafio-migliance ad un bellififimo vetto, e della medefinia durezza; impercoché questo la fa facilmente fi virtica, e pasi diril; che non hà fatto con questa operazione; che renderfi più duro, più bello, e più ripliendence; poche nel fiuo fatto naturale egli etzafparente come un vetro materiale; per questa ragio-ne probabilmence egli taclita: la virtificazione dell' a ratimo-ne probabilmence egli scalita: la virtificazione dell' a ratimonio calcinato, quando ve se n'e mescolata qualche leggiera quantità.

Il vetro di Borrace fà fulla lingua una imprefione affai acra; lo l'ho dificiolto nell'acqua calda, ma difficilmente; e bifogno lafciar, che vi fi bagni per molti giorni. Indi l'ho crifializzato, e s'è rimefio in un bel Borrace raffinato, ed bà critatizato, e s'é rimetto in un bel Borrace raffinato, el bi-ngiglara la medicina forma, e be a reva a varant (operazio-ne; una bifogna, che il facco abbar tendure le parti inicenfisili di queño fale, un poco niçà poro dei quello, ch'erano; in-perocche laddore nel Borrace ordinario non era penerato verun acido, queño el fato un poco nificializa dallo fibriro di Nitro, il quale effendós fico unito adopun legiero com-battimento, n'e firilitaro un Cagutiem io forma di glacitiva del refine de la companio de la companio de la companio de la com-battimento, n'e firilitaro un Cagutiem io forma di glacitiva.

bianchiffirma.

Hà melcolato del Borrace ordinario spolverizzato con eré voite altrettanta creta in polvere; hó acceso un gran suo-co al mescuglio in una Scorta nella distillazione dei Sal ma-

co al mediogijo in una Sovra nella diffillatione dei Salmarino, per valere in per otter qualche l'iuva vacion; ma cont è diffillitat, che una picciola quantiti al lapore chia ma cont è diffillitat, che una picciola quantiti al lapore chia mo come l'acque connoce, che an alculho, ed avera un colòHó medicate parti equal di Borrace, e di fille di l'attarno; le bir discrete in palfa liquida con un poco d'acqua; Non vi a étato alcun odora corina, h'oblicitato il medicallo ol difficulto controlitatione, e n'el me controlitation dei della discone, e n'el me controlitation della discone, e n'el me controlitatione, e n'el me controlitatione dei della discone controlitatione, e n'el me controlitatione, el efeita un acqua chiara, d'un odore, e d'un guito cattivo,

infi

fipido, graffo, e fpiacevole. Hó mefio a calcinarfi in un Crogiuolo ful fuoco del Borrace raffinato; s'emeffo in intutione, e diffipata la pri race rafinato; se metro: in initiatione, e attimpata is paretta feetuma, la materia se gondara, come fuccede nell'i Allame, quando fi caleina ; ma con quella differenza, che laddore l'Allume, per agaixto, che laddi fucco, retta fermper gondio, e rarefatoro ; ill Borrace per lo contrario, dopo effere refuto gondio qualche teurop ped bollore, che aveva, fippliato di tutta la fua flemma, s'e'inuito nelle fueparti, e'internamene caduto in infilione lo fondo del croginolo. è interamente caduto in intuitione lo fondo del crogitolo. Ho aumentato il funco, e di Mo continuato per moto tempo; la materia s'è a poco a poco interamente diffipata e. Quelta diffipatato el fia pid preflo, quando fi fi a cacinazione al Sole per mezzo dello Specchio uttorio. Quelta feriente, e molte altre, che ho fatte ful Borrace, le quali farebbe cofa lungta il riferire, mi fanno com-

endere, che questo fale minerale è un composto naturale di prendere, enequero las amoniacale, e d'un poco di fale falfo, di fale orinofo, ò armoniacale, e d'un poco di materia affai graffa.

V'ha oltresi Borrace artifiziale; e fi fa per l'ordinario con nitro fiffaro da carboni, con Allume, ed orine; il turco corto infieme fino alla ficeltà; ma vi fi aggiungono spesso altre materie secondo l'Idea, che fi hà nel lovoro.

Boras à βsis, clamer, & ρim, fine, come chi diceffe, to featurifeo con gran firepire; perché si presende, che il Bor-

THE SENIFLICIT.

race natica per Tendinario prefio a Torrenti, frà Monzaspe, dorre lacqua fa molto itrepito difensiendo.

Chripfesile è composto del Grozo pirato, Antono, e del

Latino Calla, cono chi dicelle, coloi delli Ori, preche la

Borrace è adoptento dagli Orneli, per ecciare la facioglimentodell Oro in calcina, o in polvere, e per rimetterio in corpro Col menzo del focco, per la medefinari aggiore di chiama

por Col menzo del focco, per la medefinari aggiore di chiama

#### Borrago.

Glutea auri , Capifirum auri , & Auricella .

Borrage feribus caruleis, & albis. I. B. Baylofium latifolium. Borrago. C. B. Baylofium latifolium. Borrago. Matth. In Italiano Borraggine. E un erha d'Orto, che getta dalla fua radice foglie lat-But erra à creo, erre getta dama tua raure orgue au-gle, bislunphe, è quair rotonde, pelofe, un poco pungen-ti, ruvide al tarco, fparfe la maggior parte a terra. Il fuo furfo crefce all'altezza de circa un priede, e mezzo, rotondo, debole, voto, tenero, folor di rami, guernito d'un graffo pelo pungente, inclinato verfo terra, che non salta, che con fatica. Softene nelle fue cime fiori turchini, tendenti al porporino, ò alle volte bianchi, belli, e dilettevoli alla villa. Clascheduno di questi fiori è d'una fola foglia difpovilla: Casifocdumo di quelli ficri è d'uns fola fagilia d'Îjor-filo în iruca, finili cal la moca d'uno fipore. Cadiou quello foce, nafocco in fio i ago, quarroi ceni malanat indema della cita di un Vigera, di rodo rero, i fiur stacce lun-ga, e grofia come un dire. Tiura la Pianza e jessa d'un impositione, è dento, d'un ganto feigno; Colivira fier grofia come un dire. Tiura la Pianza e jessa d'un giuno victorie, e devoir o, d'un ganto feigno; Colivira fier ganto, d'un condensatione de la come de la c

#### Bat .

Bor; în Italiano Bue; é il Vitello cafrato, e divenuto grande; é differente dal Toro; perch' effendo cafrato, e crefciruto a maggior altezta, groffetta, e graffetza, ed é divenuto più domable. Viterebbe almeno vené amiq fe non fi occidefite. Constante in tutte te fue parti molt'

te non fi uccideffe. Contient in tutte le fue parti mole olio, e fale volatile.

Il fuo graffo, chiamato frumm Benis, e in Italiano Sevo di Bue, ammolifice, e rifoltre ¿ proprio per raddolcire le accezze degl' inteffini, pel tenefmo, pel fluffo di fangue, mefcolato nel criftini, pel tenefmo, pel fluffo di fangue, mefcolato nel criftini, pel tenefmo, pel fluffo di fangue, mefcolato nel criftini, pel tenefmo, pel fluffo di fangue, mefcolato nel criftini, pel della contienta d

gue, metcolaro ne critteri.

La fua midolla, chiamata Medalla Boots, è peopria per ammollire, per rifolvere, e per fortificare i nervi.

Il fuo fele chiamato Fel Boots, è proprin per il fafurrif d'orecchie, per levat le macchie dal vito. E' adoperato da Tistori per nettare i panoi prima di tingerili.

de Tieser per necesse i passal prima di tiogeră.
Le fue ceran, e fue in suglia, chiamste Cerana, de sapula Benis, fono bosone per l'epidella; prete to potvere
ai préo di una dirama; Se ne abbreviano, e fi inano fentantaria, per la proposition de la constanta de la c

Incontrali lipetio nella vefeica del fiste di Buse, un fiete impietto in una pietra tenera, cheba la figura, la groffera, a, e i colore d'un roflo d'unvo cotto, e indurito, diffipali in crofle, o fargille radunate le une fogra l'altre, come nel Bezoar ; perciò alcani ia chimano Rezaer (ante, a). In deleren la presi e el la Calla Rezaer (ante, a). Contrali in deleren la presi e el la Calla Rezaer (ante, a). Contrali in deleren la polentina i inverministi, e a ridutto da se mededican in polentina il inverministi, e a ridutto da se mededican in polentina il merministi.

te, quando si conferva per molto tempo a cagione de ret-micelli, ò tarli, che vi si generano. Ella contiene sale vo-latile, e un poco d'olio. E'indorifica, apericiva, e propria perrefisere al veleno, per fermare i corli di vestre, e per l'epilefia. La dole é da fei grani fino ad uno feropolo; Si prende altresi per le nari per muovere lostarnuto; sa acuea la vista, e fortifica li cer-

wello Trovafi alle voke nello ftomaco del Bue, una spezie di palla grofia, come una picciola mela, di figura orbicolare, un poco plana, con un buco, per l'ordinario verfo il fuo mez-zo, rotondo, per cui può paffare il dito mignolo; il fuo colo-re è bigio rotificcio. Quelta palla è itata formata da pell, che il Bue loccandoli hà inghiottiti, e che fi fono ammuscchiati, e leg, ati gli uni cogli altri .

E propria per fermare i flusti di fangue, e l corti di ven-tre. La dote è da mezzo feropolo fino a mezza dramma fpoi-verizzata, e prela per bocca. Può altresi adoperarfi efterior-mente, come fi fa la figugna per deterrigre le piaghe, e per

Ber & Grece Boi . Bue .

### Botrys .

B Otrys. Dod.

Betrys Ambrofieldes vulgusis. C. B.
Betrys Arthomilia Tartica. Eyft.
Chesopodium ambrofieldes false finante. Pit. Tournel.
E' una fipezie di Chesopodium, ovvero una Planes bafft., E'un fipzie di Chengonium, ovvero una Pianta ballà, che crefee a guid d'un piccio lo Arbocelo; il livo fullo d'irito, con un folo mezzo piede d'altezza, divifo in molti rami-relli carichi di fuglic con frangie, ed integlizar profondamente come quelle del Francia, un poco pelote. Nafcono i fuoi fiori in piccio li grappoli in gram quantità lumgo il rami; ciafecteduno di loro ha molti diami fottemati da un grappole za gliato fino abbaño. Paffaro quefto fiore, nafce in fuo luogo un feme quafi rotondo, piano, e chiufo in una caffettina, che ha fervito di caliceal fiore. La fua tadice elegnofa, fiche ha tervito di calicea hore. La tua finale ce regiona, p-horid, bainea, e endificia. Quella Finane ha un color ver-de gialliccio, o pallido, e un oltore grato, che coniola. Na-fen e l'ungoli unimidi, prefio alle Fontane, e i ruticelli; ne' Campi fabbionosi, e fecchi i, negli Ulliverli. Cottivafi ne' Giardini. La fiua fontanea d'viciosi, e gommodie, i in modo tale, che ungel e mari di coloror, che la colgono. Comiene moli olio in parne delizaro, e falle effinatalie, e voltatile E' buona per l'asima, per provocare i mettrui alle Femmi-ne, per sare uscir il bambino morto dal ventre della Madre ; ne; per fare ufcir il bambino morto dal ventre della Madre; fe ne prende interiormente; fe ne mefoda ne locoli per facilitare la refpirazione. Si applica alterei effetiormente per li dolori della marrice. Si la enerare nella composizione di molti battami, dolj fortificanti.

Batty il Batyat, racmas; perché i fiori, el femi di quefta Pianta fono dispodi in grappoli.

#### Botrytis .

B orreite é una spezie di Tuzia, su cui si trovano piccoli grani rocondi, rappresentanti piccioli grappoli Non ha altra qualità, che quella della Tuzia ordinaria, di cui farà parlato a fuo luogo . Battytta à Berput, racemus, perché appariscono come pic-cioli grappali sù questa materia.

# Braffica.

B. Rofers, Jee Caults, h. Indiano Cavios; é une piana de la composition de la Caults reprindente la Caults reprindente la Caults reprindente la composition de la Caults reprindente la composition de la composit le une fopra l'altre in gran quantità, s'abbracciano, s'inca-firano, e si comprimono si frettamente inviluppandosi, che formano una grossa cesta rotonda, massiccia, bianca, che pea in certi laoghi, come in Fiandra finos quaranta libbre ma affinche quelti parzuoli di Cavolo meglio fi formino, c fieno più falki, fono foliti i Giardineri a legar le loro foglie rutte informe mando comiestano al unific, ca feri serventi di eme, quando cominciano ad uniría, c a faría garzuoli affin di comprimerle tanto più le une contra l'altre ; e ciò fi chiama garzuolo dicavolo. Nafcono i iuoi fori fopra un fu-fio dritto; opnuno e composto di quattro foglie gialle disposte in croce, i quali ficri caduti, s'alza dal calice un pistillo, che fi in croce, quain nor-causty, suras and cause on primity, one in forma in na guicio lungo, firetto, ellindrico, aguzzo, e ripieno di femi quali rotondi, feparati indue riportigli. Brafica siba, e rel viridat. C. B. Pitt Tournef. Brafica vulgarit, faituse. Dod. Brafica vulgarit faituse. Dod. Brafica vulgarit faituse. Dod. Brafica vulgarit faituse. Dod. Brafica siba vulgarit. I B. Quelta Spezie getta un futfo guernico di foglio rotonde, d'un reconsolire de la consenio de l'un del consenio de l'un del consenio d

verde rofficcio, attaccare a code lunghe, groffe, tenere, e meriate in alcuni de'loro contorni. Tutta la Piauta s'imbian-ca crefeendo, e acquifta certo colore quali turchino. Il fuo fiore è come nella precedente con quattro foglie disposte in croce , di color bianco . Hà altresi certi gusci come se altre, ripieni di femi .

riperii di temi.

Braffica alba erifpa. C. B. Pit. Tournef.

Braffica Sabunda L. Ded.

Braffica Sabunda rugofa. I. B.

Luc ioglie fono roccode, con molte rughe, ò pieghe ineganli, de cuòro giallo, e verdiccio, attraveríare da cofle, e attaccate a code corte . Si radunano infieme in alto, e formanoaltresi una testa rotonda, ma picciola, bianchiccia; il fuo fore égiallo, e formato in crore come nell'altre spezie di Cavoli. Lascia eziandio cadendo certi gusci ripieni di semi in due ripoftigli

Braffica capitata rubra. C.B. L.B. Pit. Tournes.

Braffica raphtate rubre. C. B. I. B. Ph. Tournet.

Braffica raphta caphtata. Dod.
Le toglie di quefta fipezie di Cavolo fono grandi, e finuofe appretfio poco, come quelle degli altri Cavoli, ma di colori atial vari; imperocche alcune trà loro (nono d'un porporino bruno, altre di color nero verdiccio, altre di color verdiccio, altre di color verdiccio. cto meno seuno; a stune iono gianuccie, e un picto rutenne, e tutte fono actra wetfare da code, e da nevi roffi, e fi radunano, e fi formano in garauclo, e di netla; i fisoi fori fono gialli, e diffonili in croce; la ciano, cadedoo, certi guidi rapieni di femi, quedo Cavolo refitte al gelo del Verno. Braffica rabec. C. B. Pit. Tournet.

Evafica rubra vulgaris. I.B. Il fuo fufto s'alza fino all'altezza di cinque, ò fei piedi, come un Arbofcello, groffo, di color porporino nericcio, porofo nella fua parte baffa, folto di rami; le fue foglie fo-no larghe, finuofe, raggrinzate, di color vende, roffic-cio, e fiparie in molti luoghi d'un roffo feuro, metcolaro di

cele s'étuire la moit lesquis d'un réfor favo , mérécate où proposition par pour de trainsparant refre du mag na moment veze, echocolere geté lungit que train par le coloro de la coloro geté lungit que train , é chape d'ut ; n° qual train par le coloro de la coloro geté lungit que train , é coloro de la coloro del coloro errede, e al descricto del coloro geté coloro del coloro rede, e al coloro del coloro geté coloro del coloro rede, e al coloro del coloro geté coloro del coloro rede, e al coloro del coloro rede, e al coloro del coloro geté coloro rede, e al coloro del coloro geté coloro del coloro rede, e al coloro del coloro geté coloro rede, e al coloro del coloro del coloro rede, e al coloro del coloro del coloro del coloro rede, e al coloro del coloro del coloro del coloro rede, e al coloro del coloro de coiore verde, edalcune di color gialuccio, e un post tucne-no, attraveriare di nervi bianchieci, meilate ne' contorni di quando in quando. Quelte foglici riadenamo, e foramo una efela, una più molle, che negli altri Cavoli giaraudati; i fuoi foro ficono piccioli, nadunati in gran numero i mu-zetti riflutettimi, enervi, di color pallido, ò bianchiccio; lalciano, cadendo, cetti guidi ripieni di femi, come negli altri Cavoli. I Giadalnieri attacamo per l'endinario con altri Cavali. I. Giandineri straciono per l'ordainato cin-cia del Cavali. I. Giandineri straciono per l'ordainato cin-ture con conservatione del cavaline del cavaline del cava-te con composito del conservatione del cavaline del cava-te con composito del conservatione del cavaline del productione del cavaline del cavaline del cavaline del cavaline del cavaline del il da quell'inconvenienti non siferantos, che il gurrando alla aprationo, e emercadidi per fanco l'inco all'altro un pro-parati, il et qualito con l'inconservatione il le gian-popirati, il et qualito confinimo di importari il le gian-popirati, il et qualito con linicia del importari il le gian-popirati, il et qualito con linicia del importari il le gian-porati, il et qualito con linicia del importari il les gian-rosis del cavaline del cavaline del resea cavaline del sono del cavaline del researche del cavaline del resea cavali-cia del cavaline del cavaline del resea cavaline del sono del cavaline del researche del cavaline del resea cavali-

ne I tronchi , rimettono piccioli polloni , che gl'Italiani chiamano Broccoli , buoni a mangiare . Coltivanti in tutti i Giardini tutte le spezie de Cavoli .

I Cavoli tossi sono pettorali, propri per la tisichezza, e per riparar le sorze abbattute.

per ripatra le lorte abbattuse. Braffica desi l'Épuis que vavare, perché fi tiene, che il Cavolo abbia il primo liogo frà l'erbe, che fi mangiano. Gli Antichi averano in grao filima quetta Pisoca, poiché Planio dice, che Crifippo, Dieuches, Pisagora, e Catone averano ferriti molti volumi fopra le fue iacoltà.

## Brindones .

B Rindones . Gare. Traf.
B'rindon . Linicot .
E' un frutto dell' Indie Orientali rofficcio di fuori , e roffo L. in trutto dail. Inale Orientair ronaction inton's, tenno come fangue di dentro; d'un guño affai agto; prende un color nero di faori, quando è giunto alla fua perfetta matratità, e penie un pocodella fua agretza; na refla fempre altresi rolfo-didentro; Gl'Indiani to trovano bosno a man, giare. Se ne ferromo il Tintori. Si conferva la fua feorza per trasportaria per Mare. Se ne fa aceto. Quello frutto dee effere aftringenee, principalmente pri-

ma, che diveoti maruro.

#### Bromos .

BRomes berba. Dod. Lugd.
Bromes flerilis. Lob.
Egilops prima. Matth.

Feffuca avenacea flerilis elatior. C.B.

Foliacque Gazz.
Avena Brilli. Ad. Thal.
E' una Panta, che getta molti fulti, ò canne, baffe, fot-tili, nodofe; le fue foglie fono fimili a quelle della Vena falvatica; hanno le fue come in rece di figghe, alcune bathe hunghe, e ruvide al tatto; le fue radici iono oumerofe, e for-tili. Nafce questa Ptanta fugli orii delle strade, ne Campi Contiene fale, ed olio mediocremente.

E deterfiva, difeccante, vulneraria, propria per le ul-sere del nafo, e dell'aitre parti. Si adopera in fomento, ed in injezione.

Bromes en Spierco, comedo, come chi dicesse Pianta, che viene mangiata dal Bestiame. Entermangiata dal Bettation.

Ægilopi . ab dig ayor, Capra, Capra & ol oculus, ocsio. E flato dato quello nome al Bromor; perché Piace alla Capra.

#### Brontiat .

PRentiar . Chelmitis . Ombriar . In Italiano Saceta . E ma specie di Pietra , che credesi volgarmente esse cadata col funime , d'ocule pioggie in tempo di procella ; la fiu figura è varia , ora d'una maniera, ora d'un altra . E per di processi de consecuente de di varia . fina figura è varia, ora d'una maniera, ora d'un altra. E per l'ordinario groffa come un uvo y e alle volte più piccola, di color piàflicci, o verdiccio, o brano; (egnata di mote ince, o repbe eguali; nafee in Germania. Chiamati particolarmente Ombriar, quella, che fi crede effere cadura colle piongie fole fona fallmine.

Se le attribuice la virtù di resistere all'aria cattiva portata in faccoccia, daltrowe; ma non dee preflarfi fede a que-fla forta di prefervativi.

#### Brunella.

BRunella . Brunt Dod.

Brunella maior falia man disfedo . C. B. Pit. Tournet.

Confelda maror . Matth.

Pruvilla flore minore vulgaris . I. B.

Prunella Fuch Ang. Prunella vulgaris, & 6. Trag. Symplytum petraum. Lobel

Contemporo motio fale effentiale, et alor.

Level movement extra collaboration in the contemporary of the unif digola, ò di canna, ragliato in alto in dicet tabbra. Pafisto quelto fore, nafcono in fio luogo quattro femi ovat, inchisti i ouna caffettina, che ha fervito di calice al fore; la fua radice d'ottle, fibrata, ò a guisi di choma. Nafce quetta Panta cei luoghi faffori, se Beciri, negli ori id Pratti; Contiene molt olio, e un poco di fale effen-

E' vulneraria, deterfiva, confolidante; Si adopera In decozione per le ulcere del polmone, per li fluffi di langue, per li mali di gola; Entra ne' gargarifmi; Si adopera altre-sì efferiormente.

Il nome di Brusella viene dall'effere fiimata questa Pian-ta propria per guarire la Squinanzia, chiamata da Todeschi

#### Bryonia.

Bassas, in Italiano Brionia; è una Planta, di cui due fono le spezie principali.

La prima è chiamata Bryenia. Trag. Gef. Bryonia alba. Dod.

Vitis alba feiveftris . Gef. Hort. Brjonia alpera, five alba baccis rubris . C. B. Pit. Tourn. Vitis alba . Matth. Fuch.

Vitis alba, five Bryania. I.B. Getta fulti fortili, foltidi rami, teneri, pelofi, che crecerta futi focuir, met ul rami, teneri, peneri, peneri, cono affai alti in pochi giorni, con alcune mani, ò appic-cagnoli, co 'quali s'attaccaoo, e s'attorrigliano alle Piante vi-cine; le fue foglie fono fimili a quelle della vite; ma più piccine', se nier rogne romo rimin a queries delta viere', im pru pie-ciole, petole, ruvide, bianchicie; i fluo fiori fono piccio-lii, bianchi, difpodii to grappoli; ciafchedamo di loro è un piccioli bacino tegliato in molte parti foltenute da uo calice, che il rova talmente attaccaro ad effe, che noa posi feparari-fici. I fluoli frutti fono graci d'ava piccioli, quali rozondi, ov-

b. I Itori fruttí frono grazó úvra piccioli, quali fronodi, over baccheg grifo come quelle del Sambuco, verdi (al principio; ma maturando di vetenano rofile. Quello frutto è rincipio; ma maturando di vetenano rofile. Quello frutto del como constituente del c

Bryonia alba oucri ngrii . C. B. Pit. I ottenci.
Bryonia nigra . Dod.
Viti na gra . Cord. in Diofcor.
Non è differente dalla prima, che nelle bacche, le quali

prendono, maturando, un colornero, e nella radice, la qua-le è di dentro di colore di boffo. Naícono amendue queste spezie nelle siept, lotorno alle muraglie; le loro radici sole sono in uso in Medicina, e prin-cipalmente quelle della prima spezie. Contengono molta

clpalmente quetile delta prima i petale . Contengono anona fiemma, olfo, e fale. Purpano le fierofità pel ventre, e per le orine; levrano le oftenzioni, provocano i mefitui alle Fernmine; fianno ulcire la feconda dopo il parto, fono proprie per l'afima, per l'i dropità, E' fieccelto os ala cuiu, i che a vendo ifraciatati informità. El provocano al acuiu, i che a vendo ifraciatati informità della produce, e i chi proprie baffa del ventre, effe gibanno pragati, come fei a ventro la file del ventre, effe gibanno pragati, come fei a ventro

ngiate. Bryania viene dal Greco Bpia, che fignifica, lo getto ab-bondantemente, come chi diceffe una Piaota, che getta

molti fufii in poco tempo.

\*\*Pitti alba\*, perché la Bryonta raffomiglia alla Vite, e le fue foglie (ono bianche.

#### Ruhalus

Trendle mater foliam manifeste. G. B. Pl. Tourner.

Gelfde mater. Michael at. B.

The foliam foliam

TRATTATO UNIVERSALE 60

Il collo lungo , e groffo , le gambe corte ; groffe, robuste ; Trovali quell' Animale in Afia , in Grecia , in Egito, nell'Hola di Borneo, a Siam ; Gli piace l'acqua ; il riso muggito è paventob ; la fue Fermina chiamata Befolia ha latte come la Vacca ; la carne di Bufolo è buona a mangiare ;

Intro come as vacca, sa camera autono e osona a mangare; la fina pelle è un cuojo affai adoperato nelle Arti-Le iue corna, e le fue unghie fono proprie per l'epileffia, per le convultioni; il fuo fevo, e la fua midolla fono propri per rifolvere, e per tortificare i nervi.

Bute; Nidicertis; 4ms, In Italiano, Gufo; Barbagian-

E'l più grande degli Uccelli notturni; paffa alle volte un Oca in groffezza, ha il corpo corto, e corta la coda; ha le penne di color di ferro, fparie di macchie oere; la tefta groffa, fimile a quella d'uo Gatto; gii occhi grandi fcintillanti, e fpaventoli; ma non gli fervono, che in tempo di notte; il iparencous, and non gui revouo, sore in tempo di locte; in becco incurrato, il collo corto, corte le gambe, i piedi armati di grand unghie, abita nelle Caverne, nelle Cafe discocate, in fondo delle Torri, ne Cliniteri), nelle Chiefe; negli Albert vecchi incavati. Vire di lucerrole, di topi, di gn altori vecom incavati. Vive di lucerrole, di topi, di rondioi, di fizariaggi, di Repronelli; fiagge la compagnia degli altri Uccelli. Ven ha di molte (pezie. Il fuo cervello è reporto per confoliata e le plaghe, per gua-rire la rogn. Si adopera folo efteriormente.

Il fino langue è proprio per l'afima, preso per bocca. Diocsi, che Buss venga dal pronunziare che sa il Guso la

#### Bubulca .

medefima parola, quando grida.

B Ubuka è un pefcioliso di Lago lungo tre dopuattro dita, piano, e largo un dito, e mezzo, di colore d'Argento. Stà per l'ordinazio nel fango del é empre forco, quando fi peica; è ricoperto di guame grandi, la giba, è ha la gola picciola fenza denti; la coda forcura. È aperitiro.

#### Buccinum .

D Uccinum in Italiano, Porcellana, è una spezie di porpora, ovvero un pesse rinchiuso in un guscio grosso, fatto in cornetto, e macchiato.

Il guscio della Porcellana macinato è proprio per nettare

Identi

Quello guício prende il fuo nome dalla fua figura; imperocche Buccinum fignifica un corno, è cornetto.

rocche duratusus inginica un corno, o cornetto.

I Vad di Porcellara, che ci responodalla Clira, sono fatti con una certa fabbia finifirma, i cui grani fono trafaparenti, la quale trovafa fiella Clira if agli fecogli. I Clira finiple-trificono quella fabbia, e ne formano Vadi, che mettono a cuocette ne forni per quindici piorni. Cli adornano con differenti figuera, o pirture; chiamafi in latino quella forta di floriglic Staicum fielde .

# Bufo.

 $\begin{array}{ll} B^{1/p}, Phifatu , Rubers; in Indiano , Bosta. E was speciment of the production of the produc$ vento, è per un veieno effettivo, è cola buona il lavare più prefto, che fia possibile la parte coli orina, ovvero acquavite, e inghiottire alcune prese di sal volatile di Botta, ò di

como di Cervo; affinche se si è fatta qualche congulazion nel fangue, quefo rimedio la diffolya, e faccia traspirare la malienta al di fuori.

mangenta audituori.

La preparazione della Botta, quando è flata uccifa, confifte nel levarle le interiora, e feccarle al Sole · Si poffino
anche feccare le interiora col Corpo, purche per la troppa
umidità non lo facciano imputridire. Contiene la Botta mole olio, e fale volarile.

Si riduce in poivere, e fe ne fa prendere interiormente per l'idoptifia, per refiitere al veleno; la dote è da uno feropolo fi-no a duc. Si applica altresi itilie reni, e full'umbilico per la medefima malattia. Promuove molto l'orina.

Non bisogna temere, che sia restato veleno nella Botta norta, come non fi teme nella Vipera morta. Mertue be-

Trovaní nelle paiudi cerre Botte acquatiche, ma non han-notanta virtà, quanta ne hanno le Botte terreikei, perché non contengono canto fale volatile.

Crescono alle volte le Botte a groffezze mostruose : come

fene veggono nell'America. Trovasi talvolta nella testa delle Botte più grosse, e più vecchie una pietruzza bianca, da'altro colore, che chiama-fi per l'ordinario pietra di Botta; s'incaftra negli anelli, e fi porta nel dito, credendo, ch'ella abbia una gran virtà per refistere alla malignità degli umori . Si attacca parimenti al collo per la febbre quartana; ma io non hô ftima veruna di questi preservativi, e credo, che s'e capace di produtre qual-che effetto, sia quando si piglia interiormente dopo aversa

La Botta é nominata Rubera, perché flà foveote fotto il
Rovo, che in latino chiamati Rubera.

# Bufonites .

B Ufenites . Chelonites . Batrachites . Beran . Infitalia-E'una spezie di Pietra preziosa, di cui due sono le spezie; l'una rotonda, e l'altra lunga. La prima é rotonda pella fus circonferenta, concava da una parre, convesta dall'altra in forma d'uo berrectino, larga circa un mezzo pollice nella fua bafe, afsai pulita, ora bigia feura, ora nera, ora bianca, ora verde, ò di color vario.

La seconda ha il più delle volte un pollice di lunghezza, e sattro, è cinque lince di larghezza. E rotonda nelie due quartro, o conque mere di larguezza. È roccarà neue une chremità, concava a guida di grooda, di trongolo, fatta in volta al di fopra, pulita come la roconda. di color un poco bigio feuro, i ferraista d'alcune macchie roffigne. Le grofezza di queffe Pietre baffano per difingannare colo-ro, che credomo che fieno ulcire dalle estite delle Bore. Tro-

vansi nelle Montagne, e ne'Campi, dove sono state prodotte .

Si pretende, che macinate, e prefe per bocca fieno capa-cidi refiftere alla pefle, e alle altre malattie maligne; che applicare fulle morificature, è punture delle befli velenofe, ne attrapgano il veleno al di fuori. Si fi incaftrare la Chelonite rotonda negli anelli , e si porta nel dito per difendersi dall'aria cattiva . Si attacca altresi al collo per la sebbre quarons aria cattiva. Si attacca aftresi al collo per la febbre quar-tana; ma tutre quefe virch non 6000, che immaginarie. La Cheionite non hà che una qualità alcalica, propria per af-forbire gli acidi; per fermare i corii di ventre, prefa interior-mente al però di mezza dramma in polvere; ma non e in ufo nella Medicina.

Bufentes à Eufene, Botta, perché é stato creduto, che questa Pietra nascesse nella testa d'una Botta. Batrachites à Batrache. Rans; come chi dicesse Pietra, che cavasi da una spezie di Ranocchio.

# Buglossum .

B Uglofum vulgare majus. I.B. Buglofum augustifaltum majus. C.B. Pit. Tournes. Cretam Indiano. Fuch. Autholg. Tut.

Anchafa Alcibiaden . Dod.

Buglefia Brunt Carl. Buglefiam argulfiyahum. Lob. Icon. Buglefiam argulfiyahum. Lob. Icon. Buglefia Italica, vel Gallicamajer, vel vera. Gefn. Hort. Lycopla. Ang.

Lyco

Lecofs . Dod. Gal Echum Baltam frinsfum. Fuch. in Italiano, Bugloffa. E. una Pianta, le cui fogliefono lunghe, e mediocremente larghe, pesofe, aipre al ratro, di color verde bruno, ri-lucente, i fuoi futti sergono all' alterza d'un p ede, e mezzo, ò di due piodi, actorniati di peli pungenti. Si dividono nell'al-to in molti ramoficelli, i quali fi vertiono di fiorellini di colore ordinariamente turchino, à roffo, e alle volte bianço. Ciafeheduno di questi fieri d'un imbuto, fatto a padiglione, raglia-to in cinque parti. Passato questo fore, naicono in suo suo-go quartro semi, che hanno la figura della testa d'una Vipera. Sono chiuli questi semi în una castictina, che ha servito di calice al store; hanno un guito di mandorla; la sua radice di Calice à libre; namo un guros i manonis, a usu nauce clunga, groid-cone un ditio, rotonda, a lo color nericcio al di tuori, bianchiccio al di denero. Tutta la Planta criperna du m (upo viluccio, fimile a quello della Borraggine. Colti-vali negli Orti; imperocche e d'un grandi uto nelle bolliture. Contiene molat fiemma, e cio olto, poco dia ele

E' umetrante, pettorale; raddolcifee le acrezze del fan-gue, e lo pursica; fortifica il cuote; mette dell'allegrezza; il fuo fore è uno de' tre fiori cordiali.

Bugloffum Grace fluyanog@ en flue bas , & yañerea, lingua; come chi diceffe lingua di Bue; perché fi pretende, che le figliedi questa Pianta abbiano la figura, e la ruvidezza della lingua d'un Bue.

# Bugula.

B Ugale; é una Pianen, di cui dos fono le specie.
Le prima é chiamata.
Completa mondeta prateosfi caracles. C. B.
Arthetica Paudiclius!; Ang.
Consistan media, quibbylatus bugals. I. B.
Consistan media, quibbylatus bugals. C. B.
Prantils corruite. Trag.

mphytum medium. Lon.

Getta due forte di tufti; l'uno quadrato, carico di fiori, e l'altro fottile, firifciante, amendue un pocopelofi. Le fue fogliefono bislunghe, affai larghe, più grandi di quelle dell' Origano, molli, tagliate leggiermente all'intorno, di color werde, dalle volte tendente al porporino, d'un gufto fui prinverde, dalle volte trancente al posporino, de un gutto (us principo un poco dolce), idoli un poco amano, e da fittigente. Naticono i ton fiori tatti a fuiziuolo, è melli uno fotto latro. Naticono i ton fiori tatti a fuiziuolo, è melli uno fotto latro, e per ordine da melli vero la parte alta del finho; catalendumo di lono d'atto in forma di gola, di color rutchino, rade volte di color di current, è basaco. Palfino quello fiore naticono in fuo luogo quattro i mi quafi reconsi, fuechuli in maa calfertina, che ha servito di ca socal hore. Le sue radici sono fibrama, con a nevivous cu ocu a tore. Le ine fancti tono hera-te, e dun guilo a direperte. Naice quella Pinna ne l'hoghi diffori, umidi, e d'omisofi. La feconda figence è chismate. Bogula firbefirit volleia, fiere carales. Pit. Tournef. Confidiale media Gene verbei. I B. Canjaida media prince piri birlina. H. R. Par. E directore della princa [picie fifth], che fono più pe-

lofi , nelle roglie , che fono più picciole , più lumehette, mer late più profondamente, ora porporine, ora roffe, ora bian-che. Nafce ne Prati ne contorni di Ginevra. Contengono amendue quette spezia molta flemma, ed olio

fale mediocre.

fale mediocre. Sono vulnerarie, proprie per l'afima, per le ulcere del pol-mone, per punficare il langue; per detergere, e confolidare le piaghe. Si adoperano inceriormente, ed efferiormente. D'icefi, che Rayral fi: l'atto o avato da Bagla, ch'è un no-me Françoic antichifimo, e che fignifica la modelima Planca.

## Bulbocastanum.

B<sup>Ulbecaflanum</sup>. I.B. Bulbec-flanum mas Tralliani, Lupd Bulbocali suum majus folio Apti. C. B. Pit. Tournef. Genanibs p.ims. Matth. Bunium. Dod G.l. Bulbecaffaron. Dod

Apies Tur. Nucula terrefirit Septentrionafium . Ad. Lob.

Pancafeelus vulge. Cal.

E' una Pianta, la cui foglia è fimile a quella del Pretofe molo, ma d'un gufto affai più decole, attacenta ad una lun-ga coda porporina. Il luo fufto è diviso in alcuni rami, che garbas pospanias. El caracter de del caracter de la caracter de la coltengano nelle loro cime alcune ombrelle, o parafoli, guerniti di fiori bianchi, concinque fogle difporte in rota all'eftremità del calice. Paffato quefto fiore, il calice diventa un frutto composto di due iemi manti, un poco lunghi, neri, d'un gusto aromatico, ed acro. La sus radice e un bernoccolo grosso come una grossa noce, carnuto, nero al di fuori, lo grotto come una grotta noce, carnuro, nero ai di tuori, bianco al didento, che petra molte fibre, d'un guito dolce, egrato, fimile a quetio della cuitagna. Nafec quetta Pansa noc'iuogini umidi, e ombredi, principa inenete in Ingaliterra, in Olanda; fi mangia la fiu radice: Ella contiene molt olio, e faite effenziale. E' affringente, e propria per fermare il fan-uriti di mandiale. gue; il suo seme dapericivo

Bulbocafamun viene dalle parole latine bulbur bulbo, e cafamea, cafagna; come chi diceffe Pianta, la cui radice è bulbota, e da un guito di caftagna.

#### Bulbecodium

B Ulbacedium vulgarius. I.B.
Bulbacedium. Theophr.
Collamon, vol Collaminum flore Codit, ideft Campanala. Gel. Hor.

male. Get Hen.

Amerilly inforbit palluka culou hare. S. Br. Term.

Amerilly inforbit palluka culou hare. S. Br. Term.

Get Hen.

Amerilly inforbit palluka culou hare. S. Br. Term.

Amerilly inforbit palluka. Get Hen.

Amerilly inforbit palluka. Get Hen.

Amerilly inforbit palluka. Hen.

Amerilly inforbit palluka.

Amerilly inforbit palluk molt olio, e fale effenziale .

## Buphtalmum .

Diphedmam valgare. Chef. Pan. & Helt.
Baphedmam tenacete interets fait. G. B. Pit. Toursef.
Chem-metion Coff gashrame. Fuch.
Baphedmar, qui eft crifful a berba. Amato.
Baphedmar vaglarq. Coff gathrame congrere. Chef. Hill.
Chem-metion Chrif asthrame querachan. I. B.
Chrif asthrame verum. Gef. Code.

Corjanthemam veram. Gel. Col.
Cottale lates, free terrie. Ded.
Cottale lates, free terrie. Ded.
Cottale nam festide. Lon.
una Pearca, che gerta fosti all'alterza d'un piete, e
mezzo, ò di due pieti, fostili, guerniti d'una inna bianca; le
fue foglie fono ragliare come a due a due fino alta cofta, i annuginofe, merlate ne' contorni, fimili a quelle della picciola A. ginole, meriate ne contorni, timuli a queste dema picciosa a-tanafia. Nafronosi fiosi fiori nelle cime de rami, fatri a rag-gi come quelli della Camamilla, ma più grandi, di color giallo. Succedoro loro femi minuti, e sugnitoli; la fius radice e dura, e legnofa. Nafro quella Pianas ne Campi, fiqui orii delle firade, ne femieri. Contiene molt olio, fale effenziale mediocre

E'vulneraria; dererge, ammollifee, e rifolve. Buphtelmum à βês; bes. Ο ἐρθάμιθ ακρίω; come chi dicette occhio di Bue; perché fi pretende, che il fiore di quelta Pianta raffomigli all'occhio d'un Bue.

## Bupleurum .

B Upleurum Ang. majus. Gef. Hort.

Rupleurum latifulium. Tab.

Auricula leporis altera, five rigidior. I.B.  61

e mezzo, nedofo, che fi divide in rami; le fue foelle fond meffe per ordine alternatamente, bislunghe, affai larghe, rigide, dure, nervoie, che finifcono in punta, e d'ana figu-ra fimile a quella dell'errechie di Lepre; le fue cime foltenra limite a quantitative consistence of the consistence of the picciole, sparie, done mascono certi fiori, opnuno de quali é composto di cinque foglie gialle, disporte in rosa all'estremità del calice; passaco il fiore, questo calice diventa un frutto composto di due femi bistonghi, rotondi relate un tracte composition de tem butangat, recondi-fula fehican, e cannellati. Nafee quefa Pianta fulle colli-ne, nelle terre graffe, execté, fulle rive de Fiumi, ne luo-ghi faifofi; contiene motos fulle effenziale, ed olio. E detertiva, vulneraria, difeccante. Il fuo feme è fii-

E'decerfiva, vulneraria, dileccante. Il too leme è filmato bosno contra la princira de Serpenti, prefa per bosca. Baplearum à βει , Ο πλόμει , latus ; come chi diceffe Sanco di Buc, perché e flato preteto, che la foglia di quella Pianta avetfe la figura del fianco di Oue. Bec; ò pure à βει , perché e flato, come chi diceffe grand fanco. come chi diceffe grand fanco.

## Bupreftis .

Borrelis . E' una spezie di Mosca Cantaride , che rasso Dörgelit. E' una (speite di Mosie Cantariste, che raffo-finglia ad one ciertaggio; me appi percola; abata in ar-pera di percola; abata in ar-pera di percola; controla di percola; abata in ar-aziona un grato donore alla parre, e la genoti; Cosvinero per pasarire metterri (spoi dell' acquael archiboletta, o, delol "Quella Mosie ser come la Cantariste de colinata; veci-cite in la gelle, a cua il appileta." Con-cetta di percola di percola dell'archiboletta, con esta-core chi dellegic Mosica, che a abbreati. Bine gi impro-che e con controla di percola di percola di percola di con la di percola di percola di percola di percola di con la di percola di percola di percola di percola di con la di percola di percola di percola di percola di con la di percola di percola di percola di percola di con la di percola di percola di percola di percola di con la discontinata di percola di p

po fa morire.

## Barla Pafteris.

Burfa Pafferis Matth. 1. B.
Burfa Pafferis major fullo finnato. C. B. Pit. Tournes.
Pafferis burfa. Foch. Dod.

Herba Canert. Ger. Pera Pafforis .

E' una Pianta affai comune, che gerta ful principio foglie bisiunghe, tagliare come quelle della Rucherta, parfe a ter-ra. Salzano frà effe molti piccioli fufti foetili, folti di rara. Salamo fit offe motif precisionliniforal, fout data-m, double hat configile two times, lawler auglia-m, double hat configile two times, lawler auglia-niforal production of the configile that the production of look happer ordine in the lange liftil; each continued have happer ordine in the lange liftil; each confidence, and is also longo as fraction times the con-golithous, and is also longo as fraction times. Pattern of the configuration of the configuration of the con-dition of the configuration of the con-dition of the continue of the con-line of the configuration of the con-tinued of the con-tent of the continued to the con-tent of the continued of the con-tent of the content of the con-tent of the con-tent

## Butomus .

Ditomus. Cat. Pit. Tournef. Juncus foridus. I. B. Juncus foridus major. C. B. Calemagrofis. 2. Trag. Gladialus aquatitis. Dod. Spargenism. Dod. Gal. Gladialus palufiris. Coad. Hitt. Carex alterum. Lon.

E' una Pianta acquatica , che getta fufti all'altezza di quattro piodi, dritti, groffi, quafi come il dito mignolo, li-ici, eguali, fenza nodi; escono le fue foglie dalla radice lunghillime, firette; i fuoi fiori naicono nelle cime de fusti n gulia d'ombrelle, larghe, belle, di color porporino, ò bian-co, ciatcheduno di questi fiori è di molte feglic, difpotte in rofa . Quando fono caduti , fuccede loro un frutto membranoso terminato da alcune corna, e composto il più delle volte di sei granelli ripieni di semi bislunghi, e minuti; la sua radi fergranetti riptema i tetta uniumgin, e intitave, sa i un se-dice è groffa, nodofa, bianca, accompagnata da fibre. Na-fre quetta Pianta nelle Paludi, sue Prati, e particolarmence ue iuoghi mariteimi. Contiene molta flemma, ed olio; fal.

efferaiale mediocre. E' deterfiva, ed aperitiva . Si flimano la fua radice, e T fuo feme contra la morficatura de Serpenti . Butemus à Gis, ber, Bur ; perché fi dice, che ai Bue piacciono le foglie di questa Pianta.

## Butyrum .

B Utyrum; medulla lallis. In Italiano Butiro; è la purre del latre più graffa, chiamata fior di latre, la quale è flata battuta per lungo tempo in un vafo lungo per fepararne il fiero, che chiamafi iatte di Butiro. Contiene molt'olio. e un poco di fal volatile

Egli ammollifee, raddolcifee; è pettorale, rifolutivo, digeftivo.

Butyrem ex file, bes, & cycle cafeus, cacquium, come chi diceffe Cacio, ò latte rapprefodi Vacca; imperocché fi cava il Butiro da quel fiore, che fembra condenfato ful latte. Buxus .

B<sup>Uzus</sup>; in Italiano Boffo; é un Arbofcello, di cui molte
fono le feczie; lo deferiverò qui le due principali. La prima è chiamata Bunns Dod. 1.B.

Bauns valgaris. Trag.
Bauns valgaris. Trag.
Bauns valgaris. C. B. Pit. Tournet.
Ceffee all interest d'un Arbofcello; il fuo tronco é fpello
grofio come la cofeia d'un Uomo; il fuo legno è duro, faido,
grofio come la cofeia d'un Uomo; il fuo legno è duro, faido. grofic come la cocica e un tomos; il suo legno e cumo, tasso, qualitacio; è fei ne (objeti non peccho; bissilught, rocordo, din-re, grofie, fempre verdi, lifice, riliccimi, è un coder tome, en proposition de la constanta d contrazione getta per l'ordinario con violenza alcuni femi af-fai lungi dalla Pianta . Questi semi sono lunghetti , tilucenti,

e bruni.

bruni.
La (conda (pezie è chiamata
Bunus bumilts. Dod.
Bunus faltis reunderibus. C. B. Pit. Tourgef.
Chemappus. Trag. Tabern. Icon.
Noncréce, che all'alterna didue, o tré piedi, ma fi dina molto in largo con un grau numero di rami fortili : fe fue foglie fono più roconde, e più verdi di quelle del Boffo gran-de; ma nel rimanente fono fimili, come pure i loro forei, ed i loro frutti. Quello picciolo Boffo è impiegazo per fare gli orli di tutti i Glardini. Il Boffo ama i luoghi ombrofi, montani; resta sempre verde nel Verno, come nella State. Con-

tani; reta tempre vene nei Verno, come neula vicie. Con-tene molr ollo, e sia e effenzia am nelt Arrefici, come un le-gno affai tratabile, e di molta durata; imperocche i verni non posson penetrarvi. Sen e fa veni dalla Sciampagna, ed eziandio di Spagna. Dee seculifica di colo, colo, che pesi affai, che si aggli, es spullera factimente, di color giallo palisido. E' fudorifico, ed aperitivo; fi adopera indecozione, ma

rade volte. Buxus, Grace autis à avarieus, denfitas, perché il le-gnodel Bollo ésodo, estaido.

## CAAPEBA.



Assebs. G. Pifon. E' una Pianta del Brafile, che non è molto differente dalla Clematte. Getta lunghi fermenti, i quali tal-volta s'alzano, e s'atraccano agli Alberi vicini, talvolta s'abbaffano, e firifciano per terra. Le fue foelle fono affai fottili ,

per terra. Le tue toglie tono affai fortili , le une fono romoné, le altre di figura d'un cuore, di bel rolto retréd di fotto. S'abano frà effe alcuni gumbi roffi, che hanno nelle lor cime nel Mede di Luglio certi fiori giallicci, d'un giallo pallido. Succede a ciafche-dune di loro un feme grofio come un pifello, di figura ova-ta, di color rofilo a ldi fuori, verde al di dentro. La fua radice e tortuofa , groffa apprefio poco come un dito , bigia, mentre è ancora giovane , ma invecchiando arriva alla grof-fezza d'un braccio , e diventa pera . Una tal differenza ha data occasione ad alcuni Botanici di diftinguere la Pianta in due spezie, benché non ve ne sia veramente che nna . La fua foitanza è al di dentro faida, untuofa, d'un guito tendente all'ama

dente all'amuto. Quella radice el fimuta affai buona per attenuare la pic. Tra delle rent, e della vecici, a per redifice a i elebo, e alla radice rent, e della vecici, a per redifice a i elebo, e alla radica per alcun per alcun piori a difiche fi maceti, è in qualche altro lispore appropriato alla malattia. Dia a quefol altro lispore appropriato alla malattia. Dia a quefol quore un guilo di Vino, del distra, e for e da à bete piero della radice pedita talcine, e fin melciola redivone callata radice pedata indice, e fin melciola nel Vino.

## Cacalia.

Acalia è nna Pianta , di cul molte fono le spezie; de-

La prima è chiamara
Catalia quibufam. L. B.
Catalia quibufam. L. B.
Catalia quibufam. bifutts. C. B. Pit. Tournef.

Catalia prima, & valgaris incane falto. Clus. Pan.
Getta foglie grandi, quali rotonde, groffe, meriate ne'
loro concorni, augoloie, cotonofe, e banche di fotto, raffomiglianei a quelle dei Pesafires ; s'erge frà effe un fufto all' altezza di circa due piedi, pelofo, midollofo, che fidivide verfo la fua cima in alcuni rami, che fottengono fiori difpofti in mazzetti , di color porporino in un calice cilindrico Caduti questi fiori, nascono in loro luogo alcuni semi bislun hi, ognuno de quali è guernito d'una piuma bianca . ghi, ognuno de quali é guernico o una premia cama fua radice é groffa come il ditomignolo, attorniata di fibre

La feconda spezie è chiamata Cacalsa Dalech, in Dioscor.

Cacalin foliss cutaneis acutioribus, & glabris. C. B. Pit. Tournef.

Alterum Cacalia genus . I.B. Cacalia glabrofolio. Clus . Hift

Tuffingo Alpina, five Montana. Dalech Lugd. E'differente dalla prima nei firbo, e nelle foglie, che fono fenza pelo, e nel colore del fuo fiore, il quale è d'un porporino più pallido, è giallo

Amendue le spezie di Cacella nascono sulle Montagne e lungo i torrenti . Contengono molt'olio , e fale medio-

Sono proprie per ammollite, per raddolcire, per cica-trizzate, per condenfare la fierolità acra, che cala dal cervello, prefe in decozione.

#### Cacaos.

Acass, fire Caras è una spezie di mandorla, che fa la ba'e della Cioccolata, e le dà il nome . Ella nafce in America da un Arbofcello chiamato Cacarvate, affai guernito America da un Arbofcello chiamato Carantra affia juernico di foglio, raffornigia mi a quelle del Meiarancio, ma più lunghe, e può avurae. Il fun forre grande di color giallo, ita ficia cademi: aleme fila lunghe, lamuginofe, verdi, delle quali fi firma of tru i ayuzi, gialli, che giungono crefenado, e marumado, alla groffezza de nodiri Poponi. Giafcun franco carantra car frutto contiene venti , ò trenta noccuole , ò mandorle grofse come pistacchi. Se ne trovano eziandio, che ne chindono sino ad ottanta. Ciascheduna è ricoperta d'una pellicella gialliccia, feparata la quale, comparifee nna fofianza tenera, che fi divide in molte particelle ineguali, oleofe, nutritive a che lafciano qualche acrezza nella bocca.

Gli Abitanti del Pacie, dovenaice quello frutto lo chiamano Cacabuati, e gli Spagnuoli corrottamente Cacas

Il Cacaoci capita di quattro spezie. La prima, e la seconda sono chiamate, grass, a putiala Carapue. Venpono dalla Provincia di Nicaraga; la terza, e la quarra sono chiama-

la Provença di Nicaraga; la nerra, ca quarra tono cuama, er griffe, e peticile Cassor delle filie, perché nafcono nell' líote dell'America, e di S. Domenico.

Il più filmato de i Cassos d'apporto Carague; des fre-glierit groffo, novello, ben nodrito, petanre, di color bru-no di mort, colio carico di destro, d'un guido grato. Con-tene mottollo, e false volatile.

Fortifica lo flomaco, el petto, provoca l'orina, ferma la

Dicefi, che Caraque viene corrotti mente dal nome d'un Ifola dell'America meridionale, ch' annata Carate; che giunto in quest Hola Cristororo Colombo intese, che gli Aostanti vivevano per l'ordinario più di cento anni, perchi non mangiavano che pane di Carasi, che alle votte per renderlo più grato, vi mefcolavano ne poco di vaniglia. di garofano, di cannella, o di qualche altra fimile Droga aromatica, ma fen-2a Zucchero, che gli Spagnuoli lo provarono, e ne prefero per il ioro ammalati, e perfertamente guarireno. Si aggiun, ge, che ne portarono in Spagna, dove fi filmò far meglio melcolandovi del pepe, e degli altri ingredienti. Quefo me-fecuglio chiamati Caccodata, di cui parlerò a fuol logo, facen-

do la deferizione della fua composizione.

Cavasi dal Caesa, come dalle bacche d'Alloro, un'olio denfo, bianco, efimileal graffo, d'un odore, e d'un guito di Cassa; ferre di pomata per pulite la pelle, se moito tem-po si conserva senza muoverlo, diventa duro como il sevo.

E'fortificante, e rifolutivo. Se ne applica fullo flomaco, quando è troppo debole.

## Cacarvi,

Acest. Monaté, fire Cetals . Clas . E' usa fiecté di Capace, che gl'Indaiu famo colla redice d'un Planta , che chianno Tese. Cefig Baubin la Lechimana Mendio , che chianno Tese. Cefig Baubin la Lechimana de l'anti-partire de la Capace del Capace de la Capac toghe det Canape : I moi nor i nome campant e un nove a delle bianchiccie, con un pollice, e più di diametro, ognoma delle quali è tagliata profondamente in cioque parti . Il pittille ch è in mezzo diventa un frutto quafi rotondo, groffo a pprech'éin mezzodiventa un trutto quali rotemdo, grofio a prete-fo poco come una noccluola comporto di rré caffettire, o cellette bislunghe unite inferme, ciafcheduma delle quali-chiude un nocciolo, o vero feme bishnapo un poco può grof-fo d'un pinocchio. La fua radice ha la figura, e la groffesfo d'un piencchie. La fun railer, ha la figura; e la groffica-za d'un groffo navoca di cofe (rout oli fiont), e bianzo di za d'un groffo navoca di cofe (rout oli fiont), e bianzo di tria nelle circultata d'altre d'un raile d'un raile d'un raile d'un raile d'un raile prodoc-tra i mejerocché, haddore quella , che nafec la Terra far-viral fono siafa differenti fectorol o l'elini, ne quali prodoc-ta ; imperenché, haddore quella , che nafec la Terra far-quella di S. Domenico, d'Ician, e l'Ajava; a dell'altre fio-le é perraticolifium, e d'un veleno violenso, e perche, fe di quella di S. Domenico, d'Ician, e l'altre fio-le e personale de l'articologie de l'arti

mangia cruda. I uttavia con quest utuma u tau pune, tuna-mato Caravia nella feguence maniera.
Pelanfi le radici dell'Yuca, fi rafchiano, e mefie in alcund facchetti, fatti in foglie dilpalma, (e ne fepeme il fugo t indi pigliafi la feccia, o la materia fipremusa, fi frace a fuoco con la consultata della maniera della mani lento in una padella, agitandola. e voltandola dall'una par-te, e dall'altra, affinche fi condenfi, poi quando ella è abbastanza corra, fe ne formano cerre foccaccie fortili, che aboutunta conta, e responsano e referencia, manta, con fi feccano al Sole, è al finoco. Queffell pane di Cassoi, c ch'à asai nutritivo, e ch eixendo feccato fi conferva come il Bifototo fenza corromperfi. Gil Ummin faivarte delle Antille, e tutti gli Abitanti dell'Ifole Occidentali lo pigliano TRATTATO

Lufo di quefto pane ferra la gola colla fiza afprezza, e può fare, che la periona fi françoli, fe prima non lo bagna nella bollitura, ò nell'ascessi America. rura, ò nell'aequa, i pure non lo mescola con altri alim gi. Coloro, che non hanno avuta quella cautela, e voglio-no mangiario fecco, debbono a ver fempre un fiafco d'acqua alla mano per umertarii ad ogni boccone, che avranno man-

Il fugo spremuto dalla radice strebbe un veleno capace d' uccidere qualissa Animale, che l'avesse inghiotito crudo, ma se si sa bollire sino alla consumazione della metà, e poi si lafeia, che fi raffreddi, fi converte in un liquore agro, che ha il medefimo guilo, il medefimo ufo, e in medefima qua-lità dell'aceto. Se fi condenfa ful fuoco, diventa dolce, e ferve di mele agli Indiani.

ferve di mele agli Indiani. Biliopra, che la radice dell'You a dell'Ifole per produrre gli effecti differenti, de 'quali bò parlato, contenga un fai volasile, acro, e mondare, il quale di diffio pie la consione i, in modo radi che non reflando , che fale fifio consion enlidio i son abbia più la forza, che di fare un acido fimile all'acto.

Una tal agrezza fi diffruges ancora nella fuu maggior parte, con considera più a considera di la forza. quando fi mette a fvaporare, e a farfi denfo il liquore, per-ene aliora, effendo l'olio affai più radunato, ferra firettamente Mali, e non lafcia, che facciano veruna altra impreffione sù i nervi della lingua, che una spezie di solletico, che reca Dicefi, che il fugo del Rescess è un contra vveleno pel Ca-

# Cachos .

Aches Monardi, Lugd. free Solanum pomiferum folio E'una Pianta dei Perù, la quale crefce come un Arbofcello affai verde ; la fua foglia è rotonda , fottile , il fuo frutto è

Io altai verde; ia itia logita e roconda 3, lottile; i il too trutto è dimici al Marian ilgarasse piano da una parte; rocondo dall'altra, che finifice in punta, di color di cenere, d'un guido grato, fenta agrexas, con alcuni ferni affai minusi. Quella Planca non li ritrova, che fulle Montagne del Perà. Il fiuo ferne d'affai aprittivo. Atternua la pietra nelle reni, e nella vefcica, e la fpigne fuori per le orine, prefa in polvere

#### Cadmia.

Admia, Grace naspula , Arabice Climia , vel Chli-J mea. E'una materia minerale, di cul due fono le spezie ge rali, una naturale, e l'altra artifiziale; la naturale è o metallica come il Cobolium, o non metallica, come la Pietra Ca-lamanaria. L'artifiziale è una fipezie di icoria, o di fuliggine, che fi (epara da Metalli in alto de fornelli de Fonditori, quando fanno l'Ottone, il Bronzo. 1 ali 1000 il Pomponi a particolar-Tazla. Parierò di cialcheduna di queste Cadmie particolaruando fanno l'Ottone, il Bronzo. Tali fono il Pompbaliz; la

#### Cacilia.

mente al loro luogo.

Æcilla: Jonft è un Serpentello, che par cieco, donde viene il fuo nome . Hà la peile bruna, fparía di macchie nerriccie, e porporine, nera forto il ventre; ha i denti così minuti, che apperas si veggono, ha la lingua forcuta, strifica con una gran celerità, la sua morficatura è pericolo-fa, se non vi si rimedia nella stessa guita, che si sa per la pun-tura d'una Vipera. Contiene questo Serpente molt olio, e fale volatile.

E'proprio per refistere al veleno, e per promuovere il fu-dore. Si prepara come la Vipera. Carella viene da Caresa, che fignifica cieco, perché si tie-me, che questo Serpenne nasca fenz occhi.

#### Caruleum.

Eruleum, in Italiano Azzurro, è una spezie di Smalto Caratesse, in Itanano Azzurro, e me spezicu o mano curchino, o vvero una vitrificazione fatta di foda, di enere impostata di fabbia e di Cobaltum con un gran fuoco, la quale ha acquistato un colore più o meno carico secondo la quantità del Congleson, che vi fi è fatto entrare . Si macina

UNIVERSALE

quest'Azzurro in una polvere sottilissima, e di bel colore turchino, di cui si servono i Pittori; se ne mette eziandio nella colla.

Caruleum è una parola latina, che fignifica turchino, è flato dato questo nome all'Azzurro, come chi dicesse turchino per eccellenza.

# Caffe.

Affe , Cabouch . Caffe . Cabuch . Coffe: Cabovach . Ca-E'un picciolo frutto lunghetto, e rotondo come un pinoc-E un picciolo trutto Junghetto, e rotondo come un pinoc-chio, di color brumo (curo ; la fua ficora é una fipezie di gu-ficio mediorremente duro, genolo; e hiade un grano grofio come un picciolo pifello, di figura ovara, che da fe medefimo fi divide in due meth, dure giallicie, tendera i abianco. Na-fee queflo frutto da un Albero del medefimo nome, che trorequesto fructo as an Asserto dei menestimo nume; che tro-vasi in abbondanza nell'Arabia sellice, e principalmente nel Regnod Yemen, che ne sa una parte. Quest'Aibero rassoni glis all'Evasimus; ò Berretta di Prece, ma le sue soglie sono più groffe, più dure, e ritengono fempre la loro verdura. Trovati la deitrizione di quell'Albero, e del fuo frutro nella Scoria università delle Piante di Gio Bauhio. Tomo 1, pag. 41a. fotto i nomi di Ban, Ban, Ban, Bann u, Bannu,

Dee scegliersi il Casse ben mondato dalla sua scorza, novello, netro, ben nodrito, di mediocre groffezza, guardan-do, che non fia fiato bagnato con acqua di Mare; e non fen-ta la muffa. Contiene molt ciolo, e fia fifo. Si arrottifce il Caffe in un catino di terra, agitandolo in-

cell'artennere con una finatolia , è con un cucchiajo di legno, fin che fia quafi nero, indi ridottolo in polvere fe ne mette a bollire circa un oncia in due libbre d'acqua comune in una forta di vafo coperto, chiamato Caffetiera per un quarto d'ora; poi allontanato il vafo dal fuoco, e lafciato il liquore uo poco, affinche si rischiari, si versa caldo nelle razze per berlo senza Zucchero, o con Zucchero. Sono molti secoli, che questo líquore é in grand ufo preflo a gli Orientali, e a loro imitazio-ne s'è renduto affal comune alcuni anni fono per turra l'Eu-

Il Caffé fortifica lo ffornaco, e'I cervello, follecita la digeftione, leva il dolor di tefta, rarefà il fangue, abbaffa i vapori, reca dell'allegrezza, impedifice il dormire dopo il pa-fio. Promuo ve le orine, e i meftrui alle Femanine; riftringe un poco il ventre.

ge un poco il venere.

I nomi di Caffe, e di Cabuè vengono da Cabueb, come lo pronunziano i Turchi, e d' el i mederimo, che il Cabrea6, o Cabrea degli Arabi. Quella purola vene da un verbo. Ce fignifica in Arabo aver poco appetro, perché il Caffe leva l'appettio, padado d' en beve motto.

#### Cakile .

Akile Serapioni. Anguli.
E Fusa Cakile dilba. Colum.
Nafturitum meritimum. Longd.
E mac maritimum Ludke fliqua baft a cufpidi fimili. C.B.
Raphamur marinus. 1.B.
E una Pinna, che getta molti fulti all'altetza di circa un piede. Le fue foglie fono bislunghe, alle volte larghe, alle volte firette, graffe, d'un gufto acro, e faifo. I fuoi nori raf-fomigliano a quelli della Ruchetta di color porporino. Suc-

codonoloro guícicorti, aguzzi, e che hanno la figura del fer-ro d'una picca, cialched uno di loro chiude due femi. La fua radice è lunga, e fottile. Nafec questa Pianta ne luoghi ma-rittimi; fe fi coltiva ne Giardini hà la fua foglia firetta. Contiene molto fal fiffo, ed olio.

E'affai aperitiva, propria per la colica nefritica, per la pietra, per promuover l'orina.

# Calaf.

C Alaf for Ban Alpino. Saffaf Sprorum Rauw. Zerumber Scrapioni . Saltu Syriaca folto oleagines El aagmae. Theophrasti. eo argenteo . C. B.

Zer-

Zarneb , vel Zarabum . Rhafi . E'una spezie di Salcio sorelliero, il cul fiore nasce prima ella figila. Quello fiore è lunghetto, bianco, lannginofo, odorifero. Le luc foglie fono moto più grandi di quelle del Salcio ordinario, graffe, di colore argentino. Nafee quest' Albero in Egitto ne' luoghi umidi.

amero in Egitti ne tuoghi umidi.

I fiusi fiori fiori filmati cardiaci, propri contra la febbre
maligna, prefi in conferva, ò in infutione. Gli Egiti ne cavano colla dittilizzione en acepas cordiale, a cui attribui(coorgan virul, la chiamano Marcholof.

## Calambour.

C Alambear, d'un legno verdiccio, e d'un odor grato. Ci capita dall'Indie in pezzi groffi, che fervono a differenti lavori d'intarfiatura. Se ne fanno exiandto corone; e i Barbieri l'adoperano per dar buon odore all'acqua, con cui fan-no la barba. Contiene molt' olio mezzo efaltato, e fale effen-E' proprio per fortificare il cervello; ma non fi adopera in

Medicina. Calaminaris lapis.

Cadmia lapidofa.

Cadmia eraria.

E'una Cadmia naturale ovvero una pietra mediocres tedura, di cui due fono le spezie; una rossiccia, e l'altra bi-

La Calamina rofficcia è sparsa di vene blanche, dure Nasce in abbondanza nel Berri presso a Bourges, e a Saumur, ove ve ne iono luoghi tutti pieni .

doue ve ne fooo looghi tutti pieni .

La Calamina bigia fi ritrova in Germania , in Inghilterra , prefio a miniere di piombo, di rame.
Ne confini del Ducato di Limbourg , è un Paefe di circa
venti leghe di giro , noto, forto il nomedi Calmina , in vece di
Calamina . Vha in quello loogo una miniera di rame , da cui fi cava una gran quantità di questa pietra Calamina di calor bigio, o bianchiccio, la quale conticne molto rame; e que-sto Paese è così pieno di questo metallo, che le selci groffe, che chiamanfi pietre da far pavimenti, e molte altre pietre effendo al Solene lafeiano vedere alcune particelle brillanti

Cavata la pietra Calamina dalla miniera fi lava per fepararie la terra; indi leccata fi calcina per otto giorni apprefio poco come fi calcina la pietra da far la calcina; N'esce un gran fumo fulfurco. Raffreddata quefta Pietra calcinata fi mettein un Magazzino, dove i Mercanti di molre Città, come di Namur, d'Aquifgrana vanno a comperarla, e la fanno portare nelle Fonderie per fonderla con un gran fuoco, vi aggiungono allora un pocodi rame, affin d'eccitare l'unione deile parti. E'da notare, che v'ha nella Fonderia marrelli groffi, che operanoa forza d'acqua, la quale fi gi-rarela ruoza per dilatare il rame, e metterloa lamine, affin che fin adoperato più facilimente da Calderaj.

Diecfi che questa Calamina calcinata produca un quarto

L'acqua, che paffa per la miniera di rame, di cui abbiamo

parinto ne prende una cattiva impreflione, e non e buona per l'ufo ordinario. Fà morire il pelce, e dimagra gli animall, che ne bevono.

La Calamina è principalmente adoperata nella composizione dell'Ottone. one dell'Ottone. Noi el ferviamo della Pietra Calamina rossa negli unguenti, e negli empiaftri. E'aftringente, e propria per difecca-

re, e cicatrizzare le piaghe.

## Calamintha.

Alamintha . Matth. Calaminiba vulgaris, vel officinarum Germania. C.B. Calamintha flore magno vulgaris . I.B. C elamintha mentar

fi divide in molti polloni angolofi. Le fue foglie fono quaff-I divide in more pounts anguous. Let us rogate some quant rotonde, un poco aguzze, poloce, è leggiermente guernite di lassa bianca metile per ordine a due a due, l'una drimper-to all'altra. Naficono i fuoi fori in maxaterto nelle aicelle del-le foglie, di color porporino; cialcheduno di loro de na pic-ciola canna tanglistas nell'i altri in due labbra. Caduto quello fiore, gli succedono semi bislunghi, nericci, contenuti in una cassettina, che ha servito di calice al fiore. La sua radice e fibrata; tutta la Pianta rende un' odore aromatico affali grato. Naice ne' luoghi montani, e falfosi. Contiene molt' olio efaltato, e fal volatile, e fisso.

E propria per fortificare il cervello, per refiftere al vele-no, per promovere l'orina, el mestru alle Femmine. Calaminiba à zazà, pulchra, Cuirte, Menta; come chi dicesse bella Menta.

## Calamus verus.

Alamas verus, feu amorus; è una spezie di canna, che cicapita secca in piecioli fastelli dall'Indie Orientali. Cresce all'atezza di circa ret piedi; il suo susto e grotto come una penna mediorre, rossiccia al ali suori, speria di nodi, e ripiena di una midolla bianca d'un gusto amatsisimo. Ciaschematica di una midolla bianca d'un gusto amatsisimo. duno di questi nodi getta una foglia lunga, aguzza, verde; nascono i suoi fiori nelle sue cime, disposte in ombrellette, ò mazzetti gialli

Dee scegliersi il Calonus in bastoncelli Innghi circa un nezzo piede, affai groffi, novelli, mondati dalla loro picciola radice; che facilmente fi rompano, rofficei al di fuori, bianchi al di dentro, d'un gusto amarissimo. Contiene il Ca-lansus molt'olio, e sale estentiaie.

E aperitivo; promove i metrui alle Femmine; fortifica le parti vitali; refilite al veleno. Effendo raro quello Calemat, fe gli fortituice nella Teriaca, e altrove l'Acerus perus, che chiamafi volgarmente Calamus aromaticus.

# Calcatrepola.

Alcarrepela . Math.
Cardaus fellanse . froe Calcitrapa . L. B.
Pelscantho . Cord. Hill.
Spinstella . Tabern.
Blippsphe flum . Col. Phytob.
Carduus felliesus fellis papaveris erraits. C.B. Pit. Tour-

Carduus muricatus. Cluf. In Italiano, Tribolo.

Cardus muricatus. Cliff in Italiano, Tribolo.
E una fiscate Cardo fiellato, overco una Pianta, che
creica il alexta di circa dee piadi; il fion fundo è angolodo, co
creica il alexta di circa dee piadi; il fion fundo è angolodo, co
cumpo al el votte fino cua npicie, a affalla lughe, a gogi monte
fondamente, molli, bianchicice; le fioe cime fono terminato da nefig porfic, come quite ded Cyanus, guarrine di norigide, prospersi, dilipolie in little, foldergono mazuscri di
forcilimi pialariaria in alto. sa gibiriti no creggis, di color porficellimi pialariaria in alto. porino, alle volte bianco; caduti quelli fiori, nafcono in loposition, and orderable Control port from 1, naticoon in for luopo fermi piccioli bislanchi, opriuso de quali è guernico de rollo positione piccioli pistance i fi fun ratio e lunga un piccio, grotfa d'uma pirma bismo i, la fun ratio e lunga un piccio e piccio e come un politice, bismo, i tripiena di fugo. Nafec queffa Pisata ne Campi, e prefio alle Citrà. Contiene molto fale effenziale, e doito.

zuite, ed otio.

La fua radice d'affai aperitiva, e propria pel calcolo delle reni; per promovere l'orina; per levar le oftruzioni; per muorere il fudore; per purificarei l'angue.

Calcarrapida, et Calcirapea, è adutirare; tirar de calci; perché il beltiame punto da quefto Cardo, tira de calzi.

## Calcatrippa.

Akatrippa. Cord. Hift.
Confolida regalis bertenfit fore minore. C.B.
Confolida regalis fativa. Tabetti. Icon.
Delphinium bortenfe fore minore. Pit. Tournes. Calementulus muntanas. Dod.
Mapten muntanas. Cod. in Diolic. in Italiano, Calamenthe regue for pre-priore. Dod. in Italiano, Calamenthe Third regue for propriete Dod. in Italiano, Confolida.
E'una Pianta, che cere.
L'una Pianta, che crecce all'altezza di circa un piede, e
indi all'altezza di un piede, e menzo, che fi di vidono in
molt ramije fiee figulie ono cagillare profondammen in molte
molta ramije fiee figulie ono cagillare profondammen in molte
molta ramije fiee figulie ono cagillare profondammen in molte
molta ramije fiee figulie ono cagillare profondammen in molte
molta ramije.

endamente in molte parti.

parti, di color verde, ricriccio; I fuoi fiori fono belli aggra rvoli, meffi per ordine fulle cime de fufti, e in forma di i ga, di color turchino, ò di cenere, ò bianco, ò rollo, ò incarnato; ciascheduno di loro ha molte foglie Ineguali, quali le più grandi fi formano, e s'allungano in sprone di dietro. Paffato quello fore, compartice un frutto, compotto per Fordmario di trè guaine butunghe, rottonde, neticcia, nelle quali ritroyanfi iemi angolofi,neri, d'un gusto spiacerole. Coltivafi questa Pianta ne Giardini per la bellezza de fuoi fiori .

tivat specita y imm ne Caratini per la belierza de justi hori. Comitém undi colio, e flemans, poco fale.

E afringente, confolialante, vulneraria, propria per temperre le disalime, per misigare gilaridori dello flomaco, e del ventre. Si alogera afteriormente, e di interiormente. Calcarippa à caltirrary, titra de calci. E flavo das opue-flo no more alla Confoliala a aggione del fino forre, che ha la fique del confoliala de calcaritante del calca ra d'ano sprone, con cui si fa, che i Cavalli tirino de calci. Confeited regalts, per la virtà confolidante della Pianta, e per la bellezza del fuo fiore.

#### Calceolus

C Alecohus Marianus. Dod. Pit. Tournef. Hellobarine fiore rotundo, frot Calcohus. C. B. Damoj enium not bum. Dod. Gal.

Demag estum nothum. Dod. Gal.
Demagdenil fercite galsaid and, fine Cederplat D. Marias I.B.
Elither travellation. Daleckampia, Lungd.
Elither travelation. Daleckampia, Lungd.
Elither travelation. Daleckampia, Lungd.
Elither considerate for the consideration of Is tax cima e guerrata u un nore orainaramente unico, com-polo di fei foigie-inquala, quattro oppotei en corce, e due collocate nel horo mezzo, quetti uniture zappatelemano incor-to modo una Garpad i legno, di color giallo, e di ferro, co-veto porporimo nericcio, dopo quetto noce apparifice un fina-to, il quiale la la figurad una laterara a ture de groffa, e femi, fimili alla fegatura di geo-gezta molte Brossonie. Parko que la Pianza falle Monta-con de la companio de la companio de la constanta del gross de la companio de la constanta de la con-grata molte Brossonie. Parko que la Pianza falle Monta-

## Calculus humanus.

Alculus bumanus , five Ludus ; in Italiano Renella . E' C la fabbia, ovvero le pierre, che si formano in molte partidel corpo unano, come nelle reni, nella recicca, nel felle. Viene la loro origine dall'incontro delle materie alca-liche, di fali acidi, e d'un poco di toifo, che fi penerano, e fi uniscono intimamente, fi coagulano, e s'impietriscono informe. Quefle pietre hanno figure fimili a quelle del Betara, ora unite, ora ineguali; fe ne trovano di bigie, di bianche, di roffe, di verdiccie, di gialle zafferanate, come quelle del Sele

Si filmano aperitive, proprie per levar le oftruzioni, per attenuar la pietra deile reni, prefe interiormente, ma lo te-merei, che in vece di diminuirla, foffeto capaci d'accrefere la reneila . Le pietre, che si cavano dal fiele, sono sudorifiche; potreb-

bono chiamarii dezeer amane; imperocche hanno molta re-lazione alla pietra Bezear. Calculus , à calcre , scarpa ; perché le pierruzzole , è i granelli di fabbia fi fanno fentire sotto la scarpe .

#### Calidris .

Alidris . Bellonli; Jonft.

Califaria. Bellouit; Joeft.

Gill generated persons; hal thereo busines of the content of the co

#### Calin

Alin; è una spezie di Metallo rassomiglianze al Piorabo, calio Stagno, che preparano i Cincli, e dicui fe ne fanno molte cole per ufo nel Giappone, nella Cocincina, a Siam, ne coprono eziandio le lor cafe. Veggiamo spesso qui certe fcatole di Tè, fabbricate di quello Metallo; fe ne portano altresi nelle caffetiere .

## Caltha

Altha flore fimplies. I.B. atton fore fumplici. 1. B.
Caliba valgerit. C. B. Pit. Tournef.
Calendula. Dod.
Calendula fumplist fore, Ger.
Cobylantenum. Lob.
Clymenum Diofcoridis. Col.

E' una Pianta, i cui fulti fono fottili, un poco angolofi, pelofi, folti di rami f, fungoli, che lasciano qualche viscolità alle dita, quando f, foccano; le fue fuglie fono attaccate al for futho ferza coda, bistlenghe, affisi iarghe, carnute, molli, pelofe, bianchiccie, d'ungusto d'erba, accompagnato da un poco di caldo; nascono i suoi fiori julie cime de rami, belli, grandi, rotondi, fatti a raggi, di color doraro, d'un odore un poco forte, e affai grato. Sono feguitati da certe cassettine incurvate, ogn'una delle quals contiene un feme lunghetto; le fue radici fono legnole, fibrace. Nafce questa Pranta ne Giardini. Contiene molt olio, e i ale effenziale. E'cardiaca, cefalica, aperitiva; promove le orine, ed I medirai alle Femmine, provoca il fisiore, refife al veleno.
E'buona per le scrofole, prefa in bevanda, ò in siroppo; re promove la marcia, e sperio le guarifice, purche ii prenda.

ri lungo tempo. Dicefi che Caltha è un diminutivo di Calendala; e che

questa Piarra e stata chiamata Calendula, perché fiorifice per l'ordinario ne primi giorni de Mesi, che chiamansi calende. Chryfanthemans à groefs, anrum, & delle, fes; come chi diceffe fior dorato; imperocchè il fior di Caltha è d'un color giallo dorato.

#### Calx.

C Alx otras; in Italiano Calcina viva; è una Pietra, la quale è flata per lungo tempo calcinata con un gran fuoco miornelli, fatti a potta. Quela Pietra prima d'effere calcinata è chiamata Lepia calcatata ; ovveto Pietra per far Calcina; e dia è dura, d'enfa, bigia.

Bas fo la Calcina fi meternopar ordine le Pierra per far.

Per far la Calcina fi mettonoper ordine le Pietrenel fornello, e fi fi foto un gran fuco di fiamma fempre eguale, fin che la Pietra fia affatto calcinata. E effentale agli Opera, che continui guefto fucco fempre con una medetima forza; imperocché fe la fiamma, che ha cominciato a puffar fià le Pietre, fi rallentaffe un poco prima del fine del lavoro, non poerebboro mai ridurfi quelle Pietre In Calcina, quando anche ii abbruciafie cento volte altrettanto legno, di quanto ne bifogna ordinariamente; imperocche in quest intervallo di caldo i pori della Pietra, che il gran fuoco aveva comin-ciaro a formare, fi fono rinchiufi, e la materia se talmente aggravata, che ha confufo il rutto, in modo tale, che la aggravata, com può più falirvi; Imperocche non erova più frà le Pietre i medefimi interfizi, che vi erano prima. Nell'operazione della Calcina, tutta l'umsdità della Pie-

tra e portata via dal fuoco; ma in vece di quella umidità vi s'introduce una gran quantità di corpi ignei, che si vanno na-scondendo, e rinserrando ne pori più stretti della materia, come in picciole celiette.

come in picciole celette.

A quelli corpicciuoli sipnei conviene attribuire l'effecto corrofi vo della Calcina, e' l'iso bollimento, quando è faxa mefía nell'acqua; imperocche allura effendo i bunishi è perendi
enle picciole progioni di que' corpi di fuoco, allontanano col neis picciole prigioni di que corpi di 19000, allontanano col loro moto utro ciò, che riopone al loro paffaggio, el efono così impernofamente. Dura il bollimento, fin che tutre le parti della Calcina fieno finte dilatte, i corpi di fuoco fie no in libertà, e non facciano più afora) per ufcire.

Il Gelfo cotto è altresì una (pezie di Calcina; ma fiecome nella calcinazione i porti di questa Pietra non erano disposti a sitenere una quantità così grande di parti ignee, come quelle della Calcina; così non fi rifcalda tanto, quando vi fi getta

topra dell'acqua Trovati alie volte iu certi climi, quando fi cerca affai de

tro alla terra, una Calcina veva naturale, och e flata fatta da fuochi fotterranci .

Le Tegole, i Mattoni, e molte altre terre, e pietre, che fono state e alcinate, uon sono divenuti Calcina, perché i lo-ro pori non crano disposti, come quelli della pietra à chiudere le parti del fuoco.

Il Piumbo, l'Antimonio, e molte altre materie metalli-

Il Pembo, I Antienenio, e moite altre materie ritettalia-te, o minerali recrono, quasto fil ciclionato, quo con-te, o minerali recrono, quasto fil ciclionato, que con-tente de la cicliona del ciclionato, que con-diciona non fil ricidadino, ne dollono collacqua, come ta la Calcina non fil ricidadino, ne dollono collacqua, come ta la Calcina viva; pech cificolo le loro parti incomparabilimen-da con la comparabilimento del contra del con-cione del considera del persona del cicliona del con-piente del procurso del cicliona del procurso del cicliona del di insucrefie, no di generare nello ciclione del cocciona con-concedifica, che radiosa quelle materie in infigiore con facco-formatico del cicliona del cicliona del cicliona del con-concedifica, che radiosa quelle materie in infigiore con facco-

Ne lo spirito di vino, ne gli oli fanno bollire la Calcina vi-va, en entro si mette; per lo contrario questi liquori sulfurei va., en euro is mette; per lo contratio quell liquori fulfurel transcolle lova pari ramofe lo proi della Calcina, e sanos, ehe l'arti non vientri per fame uticire I cospectuoli ignei appretio peco, ficcone iuccede, quando fi coper un fale volatile di fipriro di vino per fare, che non fi difforta, non fi diffipri proque variti inledalla Calcina, per fatera, che fi faccioa, e per diffigenta, che fi sul Percib o non pullo efferte del.

l'opinione comune, che vuole, che la Calcina viva operi col ofale M dith fenza dubbio taluno, che I corpicciuoli di fuoco, che hò messi nella Calcina, sono dimostrativi quanto il sale,

e che le lo non ammetto (ale in questa pietra calcinata, per-ché non ne trovo, ne meno debbo ammettervi corpiocisoli

che non ne trovo, ne menodebo ammercerri corpicicioni giunel, sinche in cabiba iatro vedere. R. Alpondo, che ri ha nebia fatto vedere. R. Alpondo, che ri ha nebia differenza; imperocche il Itale cian metera coderalisbie, la quale fi matifelta aervolimente di considera de la considera del meter reportante del meter tropo arrafetta (e tropo pia moto, preche político nafri veter da linti dalle muterie grafidane. Non si conociono, de al trovo effetti, e del follo filto riterazioni i modo di conocienza. li icparatamente, non farebiono più corpi di fuoco, perche a vrcibono perduto il loro moto, ch'è effenziale, ed affoluta-

a richono pretaio il loro moro, chi effenziale, ci diflotaz-mente neccificati il lor natura. Ne meno polio effere del fentimento di populare di polione, che relacione, che relacione, che relacione, che relacione, che relacione, che relacione, che relacione di polici di polic la pietra, di cui e itata fatta la Calcina, quest'acido abbia cambiata natura rompendo, e spezzando le sue punte non so-lamente nella sua unione stretta colla terra, quando s'impie-tritee, ma nella calcinazione violenta, che si da alla pietra per ridurla in Calcina.

La Calcina viva mescolata cogli acidi, fermenta più presto, e con affai più forz a, che coll'acqua, perch' effendo una ma-ter a affai alcalica, le punes acide, che fono in un gran moco vi encrano con maggior azione, e ne allonanano iubito rigo-rofamente le parti, facendo ulcire i corpicciuoli di fuoco, l quali efenno con molta rapidità.

La Calcina è un poco corrofiva; confuma le carni bavofe; fi eftingue, e fi bagna nell'acqua, poi fi filtra l'infufione; Quest e l'acqua di Calcina

E'deterfiva, e vulneraria, applicata efteriormente. Sono E'deteriva, e vulneraria, applicata efteriormente. Sono alcuni anni, o he alcuni hanno avuo il coraggio di far piglia-re per bocca la feconda acqua di Calcina, metcolata con trè ò quattro volte attretanto latere, e un poco di froppo violato per rimediare all'atima, e alla tifichezza. Quefto rimedio ha prodotto un buon effecto da alcuni; ma rifenika molto, e po-chi petti poffiono refisiere.

chi petti poffono rentiere. Quella feconda acqua di Calcina fi fa, mettendo a bagnare una feconda volta in nuova acqua calda la Calcina, ch'è flata effinta nella prima acqua, e filtrandola con una carta bigia, el-

la ha molto meno di forza della prima. Pormafi nella fuperfi-zie della prima acqua di Calcina fatta di frefco una (pezie di ane della primanequa di Calona fatta di frefco una ferzic di ppile agginacciata, ddi fichiuma trafparenere, fragile, un poco luffurea, e fensa guifo apparente. Se li lepara quella fichiuma, e i mette l'acqua in evaporazione per qualche cempo, e ne for-mera un'attra fimile alla prima; fe i repara quella, fi comtiund a fare ancora Vaporarea l'acqua di Calcina an molti tempi, ella a fuel della di superio di calona an molti tempi, ella a lare ancora i vaporare l'acqua di Calcina in moti tempi, ella ne produrtà di nuove, e fexondo, che le ne fiperarè, quel'acqua perderà la fisa forza, e non opererà, che decolumente fulla diffitatione del fubblimato corrollovo, in cui fi adopera. Quella fiperirana può far complictetturare, che i corpictiuni di fisoco, che la Calcina contiene, e che le danno la for qualità, fono principalmente inchini nelle parti di quella (chiuma, poòche a mitura, che fi fepara, e che fe ne priva, la fua forza s'indeboli-fee; ma può altresi diffi, che per la evaporazione, che fi fà d' una parte dell'acqua, fi lafeino feappare molti corpicciuoli di

La Calcina eftiuta, e la vata è propria per le feotrature. Que-fia materia non fà più bollire, n'e ricaldar i acqua, che fi met-te fopra; ma fe v il verfa un liquor acido, i farà una efferve-feenta, ed un calore confiderabile; perché le punte acide pe-netreranno nelle particelle della Calcina, devo al l'acqua non era flato possibile l'entrare.

Cals à gain, uro, perchè la Calcina è una pietra abbruciata, cete abbruciata, cete abbrucia.

Camelopardalis.

C Amelopardalis , Camelopardalus ; Outs fera ; Giraffe, Anabula , Nabis , Saffarat , Nabula Æsbiap in Italia-Giraffa.

co., Girefia.

E una fipezie di Cammello, che ha altresì del Leopardo nell'elfere (creziato, è iparfo di macchie come lui. E grande di corposappretfo poco come il Cammello nordinario, il de ciafrum latodella lua erita un cornetto, e in messo della fua elafrum latodella fua erita un cornetto, e in messo della fua. e inform into de lia i interfit un corrector, è messa o de lia interfit un corrector, è chi a come un estra ottemi di li colori i integrifiation, efficiolo finosi di fette pitali, guerralito di crita agini i integritari por la come di fette pitali, guerralito di crita agini con correcta di prio vivo fi cilittrani è, la li pitace hafio in el mosque correcta di prio vivo fi cilittrani è, la li pitace hafio in el monta, come quello del Bare; la lingua lunga due piedi, e romonda, come un aqualla di ciltro (critoro, tendence a garanta degli Albert, ne repete pita cener. I rossi in Afficza pettico i i Troglodule; in Esto-pita cener. I rossi in Afficza pettico i i Troglodule; in Esto-

Quest' Animale e mansuero, e trattablle; perciò si chiama Ortifera; come chi dicesse bestia salvatica mansueta como

uns percora , e le fue unghie fono proprio per l'epileffia ; Le fue corna , e le fue unghie fono proprio per l'epileffia ; per fermare i corfi di ventre ; per refifiere al veleno, rafchia-ce, fpolverizzace , e prife inectiormence. E flatochimanto quett Animale Cameiepardalas; perché ha del Cammello, il quale chiamafi in latino Camelur; e del

Leopardo, chiamato Pardus.

#### Camelus.

Camelus; in Italiano, Cammello; è un Anima le quadrupodo, altifilmo, maníueto, trattabile, e di gran fervigio per tue-ta l'Affrica, e in Afia; hà il collo lungo, il corpo groffifilmo, e to l'Afficia, cin Alia; ha il collo brango, il corpo grottifismo, e granda, com una goba di di heines, e raticola di cei hi a condisionale, granda, com una goba di di heines, e raticola percole per la grotferza della, dolació Mell I plara cod terretre, e non el per l'odian-rio, che uno per rolta. Subden, ch' anto, fe gil piegno i quara-ro pedi doro il venera, e gir giraro al chevene, a come per l'odia-ro, che uno per rolta. Subden, ch' anto, fe gil piegno i quara-ro pedi doro il venera, e gir giraro al debtena, a simben di un rondato piegheroli; indi fi laticia, che' si lat. Quatado è retre-nuto ad un cit, a del seg grandeza ra giornoroli; lerro per poe-tare, come fervono i Cavalli in Europe, una ficcono cuelt' A-nonale e al afficia, s'introbe difficie a citarere, cosi di sub a picciolo ad inginocchiarfi, dandogli per avvertimento una

picciolo al inginocchiarif, dandogli per avvertimento una bacchettata al ginocchio, edu un ilarra al colla; zi abbaffa allo-ra fino a terra, e vi il fia quanco fi vuole, ruminando continua-mente, e faccodo qualche refro, s'e giovana.

Questa fittuazione, in cui fi fa lpelfo flaregli fia venire un callo al ginocchio, che gli ferved giuncialetto, e che noa gli fia fentire la durezza della cerra. Quando gli d'acrico s'algli fa fentire la durezza desia terra.

za al minimo fegno, che fe gli fa, e fi conduce facilm

E a co

una femplice corda , che fe eli arracca la forma di briella Il Cammello d'Affr.ca e di maggiore fervigio, che quelio degli ajtri Paefi; gli Arabi ne cavano un gran profitto; imperoccini molto a affatica, e fofire agevolmente la fame, e la lete care unotas santicia, e cionre agerciamente ta same, e la licer per modei giorni. A nas modeio I canto, e gill irrumenti per-ciso quando Cammelli varino in Caravana, coloro, che gil con più prelitara. Si modrifice con octo, con fenco, ima quan-do e l'azticato, fi listita che patroli ne Campi, dorre manpia rele, piùne, tutuchi, carali, rami d'Alberti pir unitari. Dicci, che effendo ne d'iferti può patiare dicci, di doicil giorni fenza bere, n'e mangiare, non fi abbevera, che di me în tre giorni. Antepone l'acqua fangola all'acqua chiara; ne tracanna una gran quantità alla volta, In maniera, che il fuo fromaco n'e una conferva per molti giorni . Alcuni afferma-no, che i Turchi, ritrovandofi alle volte ne diferti della Libia, ne quali manea loro l'acqua, uccidono i loro Cammelli nella grand' eftremità, ed aprono loro il ventreper cavar dal loro flornaco l'acqua, che vi e, la quale bevono per non

V ha tre spezie di Cammelli ; il primo , chiamato Hagtum , é il più grande, e Tpiù robulto; porta fino il peio di mille lib-bre. Il fecondo, chismato Beckett, non fi trova, che in Afia; egli è più picciolo del primo; la fina fchiena ha due gobbe, che lo rendono più facile ad effer montato; Amendue fi caricano. Il terzo chiamato in latino Dremas, for Dremade-rius, in Italiano Dremedario, e in Arabo Reguebil, e il più picciolo, il più magro, e I più fotrile; non ierve che a portare i Viaggiatori; e cammina così presto, che può sare sino quaranta leghe in un georno, continuando cosi otto, è dicci giorni feguenti per li diferti, fenza prendere, che pochifimo nodrimento. Serveil pelo di Cammello per fare molte forte

Tatte le parti del Cammello contengono molto fale volatile, ed olio; la fua carne promove l'orina, mangiara; il fuo grafio rammollifee , taddolcifee, rifolve; è proprio per l'emorgrand manuscritic, yasunomice, more, e proprio Pri tem-ridit; iffuo cervello feccato, e prefo in polyrer, e buono per Pepidefia; il fuo fue mefcolato col mele e firmaro proprio per la fequiamnia; il fuo date ammollifice il venter, rifuegia l'apperitto, geni follevamento a quelli, che patrificono l'afirma. Dicefi, che il fuo fangue fia proprio per difporre le Femmioc a concepire, fomentandone la parte della matrice dopo i mefirui; la fua orina ébuona per nettare i denti; fe ne cavava una volta il fale armoniaco; il fuo flerco è vulnerario, deteruna votra i i incerimoniaco i i i i un interco e vuincrario, efeterfroy, rifolutivo, la fui carne è buona a mangiare, come pure il fuo liete. Gli Arabi ne fanno buoni patti

Cameta a na puro i, falovos, perche il Cammello fi affatica
moto, vel à geneti, fumi, interra perche quando vogliamo cartearlo, s'abbatia, e a'inginocchia.

Candonome moto vei:

Quello nome poò venire ancora dalla parola chraica Ga-mal, che fignifica Cammello.

rumer, & Dromadarius à 8 pout curfus, perché il Droedurio e milifime al corfo .

#### Cammarus.

C Ammerus, free Aflacus fueviatilis.

E'un groffo Gambero di Mare, buoniffimo a mangis fe ne trova altresi ne' laghi. Contiene molto fale, ed olio. Tro-vanfi qualche volta nella fun reita due pietrezzole bianche. Questo pesce è proprio per la tisschezna, per la febbre etica, per li cancheri, per promovere l'orina, per ifcacciare la pietra dalle rent, per la fquinanzia, contra la morficatura d' una befita rabbiota; fe ne prende la decozione, e fe ne man-

gia la carne Le pietre della fua tefta fono aperitive, fudorifiche, deperfive. Canonarus Gracel yampaner à ympreu, fielle, perche la feiriena di quello Gambero e fatta a volta.

Campanula.

Ampenda, Ang. major, Fuch. Components, r.i.e. mays, r.i.e...
Components vulgative folds arrive, vel major, vel afperior. C.B. Pit. Tourset.
Componies major, Valparior, folio arrive. 1. B.
Tradebiam major. Dod.
Fundaria major. Trag.

Cervicaria major. Dod. Tab. in Italiano Campunella E'una Pianta, che getta molti fuili all'altezza d'un piede ; e mezzo, ò di due piedi, pelofi; le fue foglie feno disposte alternatamente lungo i fuita , e fimili a quelle dell' Ortica , ma più acuzze, guernite di pelo; cicono i fuoi fiori dalle afcetie delle toglie, e fono farti in forma di campane, fpalancati, e taeliati sù i loro contorni in cinque parti . d. color turchino à pavorazzo, à bianco, ciaicheduno de quali e folfenuto da un picciolo calice, tagliato parimente in cinque parti. Caduto il fiore, quetto calice diventa un frutto membrano fo dividuto il forequetto catte diventa un frutto membramo divi-io in molt i ropolitigi, i quali concengono femi mineti, riba-centi, rofficci; la fiu radice ebianca, e col pufto di que-la del Raperonazolo. Questa Pianta è riparna d'un fugo farti-cionolo; natte ne Prati, l'ungo le valli, e è l'unghi ofcuri. Contiene molt olio, e flemma, fale modiocre.

Se dopo aver cavata dalla terra la radice di quella Pianta , fi taglia in fette , d in rocchi alla groffezza di tre , d quattro linee, e fi mettono di nuovo quelli rocchi leparatamente in terra, produrrà ciati heduno una Pianta della medefima spe-zie; è una sperienza, che il Sig. Marchand, dopo averia fatta, l'hà riferita all'Accademia Reale delle Scienze.

E'afringente, deterfiva, vulneraria, propria per le fin-fiammazioni della bocca, e della gola. Campanula cioè Campanella; le è flato dato questo nome per li suoi sori, che sono satti in Campanelle. Trachelium à spagures, afprentas, perché quella Pianta é ruvida al tatto, o pure, perch é propria per le sofiammazioni dell'afpra arteria

Vuularia ab Vuula, Ugola, perché la Campanella é buo-na pel m'ile dell' Ugola. Cervicaria à Cervice; perché questa Pianta é propria pel male di gola, ch'é contenuta oel collo.

# Camphora.

C Amphera, Caphura; in Italiano Canfera. E una specie di ragia leggera, bianca, assai volatile, e così combultibile, che arde sull'acqua, in cui nuota, confervandovi la fuz fiamma, e confumandoli affatto. E' d'un odor forte, e penetrante; d'un guilo acro, tendente all'ama-so, e che rifcalda molto la bocca. Scaturifce que fla ragin dal 10, e che ristaina monta a pocca. Scattarice que na sapa una tronco, e da i rami grossi d'un Albero, che dicesi rassomissia-re al Noce, e che nasce nell'Isola di Borneo nell'Asia, e nel-la Cina. Trovasi à pie dell'Albero, dove s'e cendensara in grani, di differenti groffezze, e figure, feechi, lepaieri, facili a rompere , bianchi , trasparenti , dell'odore , e del gusto , cilla rompere, hinn'h, trafqueret i dell'odire, e del gufto, e deblamo der de sabana oderet, Quell' giran dedrio oli oni ofpora gli alder de sabana oderet, Quell' giran dedrio oli oni ofpora gli alder de l'estate a caracteristic de l'estate a caracteristic de l'estate d

Si raffina il Campbrebut, fublimandolo in vafi fublir rja fuoco lento, affin di purificarlo da un poco di terra, che vi fi è meccolata, quando è caduro dall'Albero. Retta que-fia terra nel fondo del vafo dopo la fublimazione. Puoi vede-re quetto raffinamento, e molte altre operazioni fulla Canfora descritta nel mio corso di Chimica della decima Edizione . Ci capita d'Olanda la Canfora raffinata lo pani piani, e or-bleolari, come un coperchio di penrola; imperocche fi fon-da facilmente ad un lenzifismo fuoco, e fe le dà la forma, che

La Canfora dee effere scelta bianca, trasparente, netta, legelera, facile a rompere, d'un osior forte, penetrante, spia-cevole; che s'accenda assal facilmente, ed arda sull'acqua. Elin e composta d'un folfo, ed un sale così sottili, e così volatili, che appena può confervarii un pezzo ben chiula, fenza, che fi (cemi. Si copre per l'ordinario di ieme di lino, affinehe dal-la vifcofità di quetto fenne fenno fermate le fue parti volatili E'itterica, abbaffa i vapori, refife al veleno, ajuta la refpirazione, rifveglia gli spiriti; si adopera esteriormente, ed plica loro full'umbilico; se ne attacca al colto per le sebbri in-termit enti. Se ne mescola ne 'rimedj', che servono allo scor-buso, ed a resistere alla cancrona.

La Canfora è adoperata ne' fuochi artifiziali, ed eta uno de principali ingredicuti, che fi facevano entrare nel fuoco Greco, che tanto ufavafi una volta; fe ne metre eziandio in akune composizioni di vernice.

Cavasi col mezzo de' tagli dalla radice dell'Albero, che sa

la cannella, un liquore, che ha un odore di Caniora affai ga-piiardo. Trovafi altresi quiche odore di Caniora i moi de Piante, come in quella, che per quelta ragione è itata chia-mata Campberata, nell' Abrecamm, nello Spigo, è gran La-

mata Camporata, nell Aorecamam, nello spigo, o gran La-vanda, nel Ramerino. La Canfora è chiamata dagli Arabi Capur, e Cafur, don-de lono venuti i nomi Campbera, & Capbura.

## Camphorata.

C Amphorata birfuta . C. B. Ray . Hift. Camphorata Monfpeliev frum . Adv. Lob. I. B.

Campbornal awayer than foreignen park.
Chambornete. Ang.
Selago Plinti; fire Campborneta. Lugd.
E' una Pianta, che getta molti fulli all'altexza d'un piede,

America was to the production of the state of the production of th d'un piede, e mezzo, groffetti, duri, legnofi, folti di rami,

l'idropifia, per l'afima, presa in decozione, ò in polyere Siccome quella Pianta non è comune per tutto, cou le le fofiituifce l'abraquam, il quale poffede a ppreffo poco le me-

defime qualità. centre que trea.

Chiamafi quest'erba Camphorata pel fuo odore, che raffomiella a quello della Canfora, quando fia flata firopicciata.

Selaga à feligendo; perché quest'erba e fecita per refisiere al veleno.

#### Cancamum.

C Ancamam; è una gomma ratifilma, la quale pare piut-tolto una tadunanza di molte spezie di gomme, ò ragie unite, ò incollate le une coll'altre, che una sola gomma; im-perocchè ella è come divisia in quattro differenti sollange, ciafcheduna delle quali hà il fuo color feparato. La prima raffomialia all'ambra, fi liquefà al calore del fuoco, ed ha l'odore mugna all ambra, a lique/hal calvace del fuoco, ed ha l'odore del fuoco, in conda cia, ja icconda cienta, a liqueda cianche effica fuoco, ma rende un odore più dolce della prima; la terza è funza odore; la quarta e bianza, e de la gomana Animé, di cui hò partato a fuo luogo. Dicefa, che quette gomme calvaciano da un Abbreo di mediorera elacetza, le cui figile rationigliano a quelle del Mirro. Nafec nell'Affrica, nel Bratile, nell'Islonal di S. Criftoforo.

miguarie en la Cristoforo .

Il Castemum è proprio per detergere , e confolidare le piagle, per l'obivere, per fortificare, pel male de denti
Si follitulice al Castemum inrero la fola gomma Anime
Caffettie, perché quefia gomma Cancamum à zeyxelre, calefacie, perché quetta gomma mette del calore nella parte, a cui fi applica.

#### Cancellus .

Ascellus; è una spezie di Gambero picciolissimo chiamato in Franceic Route, a Bernardo il Route, perche fuggegli altri, e fi ritira nel primo gufcio, che incontra. Hà suggegialitri, eti ritti and primo guicso, che incontra. Ha la figura del corpo lunghetta; lo poche parole ha l'aria di un Ragnatelo, fuor che e un poco più groffo, bà sà la fiua cefta pue cornesti fortili, rofficci; la fall cochi faffa alisti, la boce attornista di picciolo fila, che poffono chiamarfi harba; hà le branche fuperiori forcute, e gli fervono di mani per a rvici-marfi alla boce a ciò, che vuo ingetterni: bà depti; trovafi pari.

foagli feogli nel fango, chiufo per l'ordinario in un guicio groffo come una noce, formato in cono, groffo, duritimo, neguale , cannellato , bigio al di fuori , pulito , c'bianco al di lentro ; Questo guicio chiude così bene l'Animale , ch'e difficilifimo il tarnelo ufeire per forsa i alcuni lo mangiano dopo averlo lavato, e cucinato. Contiene molto fale volațile.

averio lavato, e cucinato. Continemento lata volutite. E aperitivo, e proprio per la pietra. Trevará nelle lísie dell'America una fuore del amolto più grande di quello, di cui parlo; imperocoché è lango, tre è quattro pollic; chiamati fioldato, perché fi vette, ca tarna di un gifico forettiro. Coloro, che Thamno efaminazo, e fra gli altri il Reverendo P. del Terro, dicono, che del più la fia nela del copor fimile ad una Cavalletta marina; fuorche la fua fraglia e un poco più dura di quella della Ca-valletta; ha due branche mondaci; l'una delle quali è affai fottile; ma l'altra èpiù larga d'un pollice, e rotonda; ella tura tutto il baro del fuo gulcio, e gli ferve non folamente di mano, ma di difefa; impero che lerra, e firigne fortemente ciò, ch'spli hà aferrato. Hà oltre quelle branche quattro altri piedi più fottili, affal fimili a quelli d'un Ragnatelo di Mare; il rimanente del fuo corpo è lungo, e groffo, come circa la metà d'un dito, ricoperto d'una pelle affai groffa, e ru-vida al tatto, la coda composta di trè picciole unghie, ò feaglie, vidă ai cattoja coba comporta oi re picțoloe unpie, lo regiețe. Queff Animale viencogai anno una volta alia riva del Marn per farvi le fige tova; e per mutarui giorici, imperocchi (iccome quello, ch egil lah, naturalimente gli alicia la particul dietro nida ; coti s'applica, fishito, che ha forza ba-ltante, a cercarne un'altro, che fa proportionato alia (un granhave, a creame un himoché la présentación als far gara-ciars, e quantida haverana, "incace destama faja para-deras, e quantida haverana, "incace destama faja para-ticars, e quantida haverana, "incace destama faja para-perciars, al-liga", come fanos Raganda, "in a facción paracitas, al-liga", come fanos Raganda, "in a facción paracitas, "incace de la come de la come de la come de la come a talentes firettos, che "alei debigiano ad sudare intra-ca da ma hos, "fecido chempo alla fir ne del Mare, e de un perceche farma in resti ¡pali, que becomer per confedera-ta de ma haverana como de la come de la come de la precedenta de la come de la come de la come de la come de perceche farma in resti ¡pali, que becomer per confedera-namos, come fa a refler verguesta direvuará ma do. On ja a confedera que farma f spogliati per entrare nel medefano gufcio, si battono, e si mordono, sin che il più debole cede, e lascia Il guscio al più forre, il quale reflitofene, là trè, o quattro giravolre fullariva; le trova, che quella cafa non gli fia propria, la lafeia, ecorre preflo alla fua prima; ò pure ne và a cercare un' altra, altrove. Si muta fovente fin ciuque, ò fei volte prima di ti-

agrove. Si micra svene un icunque, o feer votre prima aj tri-trovarne una propria.

Quando fi prende fa lun pkcelol verflo, e proceura di pren-dere colla fun branca mordace chi lotiene, e fee puo una vota-prenderlo, fi farcibe piutrotto uccidere che abbandonare la-preda i inatuno ferra furiofamente la mano, e cagiona gran dotori, il più promo rimedio per liberarfiene ell rificaldare il fuo guício; imperocche allora abbandona ció, che teneva, ed anche il fuo guício, e fe ne fuggenudo. Gli Abitanti del Pacie lo mangiano, e ne fanno un gran conro; ma é pernizio-

fo per li Foreitieri ,
Trovafi nel fuo gufcio circa mezzo cucchiajo d'acqua chiara, la quale è un rimedio fommocontra le pultole, e vesci-che, che leva fulla pelle il latte, di acqua, che cade da i rami d'un Albero del Parse chiamaro Menchenitier,

Gli Abitanti dell'Ifole percano quello perco, e fubito, ch sain Abitanti dell'litole pricano quello pefo, e fubito, chi qu'il èprefo l'initiano per latella, e l'elipongono al Sole, che lo liquelà in modo, che non vi reftano, s'non le fipine. Que-fin offanta al silatate à uno ilo dendico come betro; in tempo di Verno ell color bianco, tendence al giallo mezzo liquefan-to; in rempo di Stater è efficieto, al un odor puszolenne, e d'un guito di price diffinacerrole. La fua virth e filmata ammissbile per le fluffioni estarrali alle quali i falvatici fono affai foctopofti; fi rifanano così prefto.

ane quant taiwater totto avait foctopont, it manano cost pretto che coloro, che ne hanno provati gli effetti, gli attribuicono ad una spezio di miracolo. Vendono quest olio affai caro; il che sa che sia cost raro. Il Fratello Yon Gesuita me n'ha inviato dalin Martinica a Parigi; ne hô fatte (perienze per le fluffion) catarrali, ma non mi fono accorto, cho questo rimedio abbia prodotti migliori effetti de' nollti oli di vermi, di lucertola, di prodocti migliori effecti de notiti ol șăi verni, șa i necrrous , que caforoșan rincido non opera fempre equalmente ne differen, ti climi, può effere, che i Salvatici abbianoi pori più aperti di noi; che la ratipirazione dell'umora, efela fufficone catarale fi faccia più facilmente, e più prefto, quando fi ungano con queli di si con di con di

olio; avrà forse altresi perduta una parce del fuo sale volatile, edella fua virtà pel traiportarlo.

## Cancer .

Ancer; in Italiano Gambero, è Cranchio, è un pefce

C Anter; in Italiano Gambero, è Cranchio, è un peuc con feație, d'ut duc fono le îpenie generali; uma di Mare, e l'altra d'acqua dolce.

1 G. mberi di Mare fono la magglor parte più grandi di peuli de laghi; Ve nhà in America d'una groffezza mottuola, e che hanno preflo a tré pied di lungherea; gli uni, e gli altri hanno branche forcute, disposte a guisa di tanaglie, proporzionate alla luru grandezza; tervono loro come di ma ni per nuotare, per portare gli alimenti alla lor bocca, e per dionderfi: imperocché afferrano con tutta la forza: la loro carne è per l'ordinario bianca, e faporota, ma inducifa.

Le torobranche chiamate in latino Chele Camrotum, fo-

no affai aperitive, proprie per la pietra, per la renella, per promover l'orina, per purificare il sangue.

I Gamberi d'acqua dolce, ò di lago fono noti a tutto il Mondo; Ven ha di molte fezzle, e di grandezze differenti; i mafchi hanno totto la coda una spezie di cordone per lun-

go, al quale fono attaccate certe forte di gambe corte, e deboli, dicolor bianchiccio; le fermine non hanno queilo cordone; ma apparificono alle volte in fuo luogo, certi peli teneri, e facili a rompere. I Coochi fanno ben profittatfi di quefta fozzie di cordone; lo levano dal Gambero, per me-terio nelle faife; il che vi dà un buongusto. I Gamberi in generale confiderati, è come alimento, è come medicamento fono tutti a filmare. Contengono molto fale volatile, ed

Sono propri per la tifichezza, per l'afima, per riparar le forze abbattute, per attenuar la pietra delle reni, e della vefeica, per promover l'orma, per detergere le ulcere della gola, per purificare il fangue, prefi in bollitura, ovvero in fo-flanza. Una bollitura di gamberi pesti, fatta nel latte è buon:ffima per fermare il vomito, fe fi prende alcuni giorni

fesuenti, tre ò quattro volte il giorno, o anche più spesso. Nasc-no nel Gamiero di lago immediatamente sotto la teffa verio lo flomaço due pictre grotle come pitelli, piane, orbicolari , concave da una parte , o come incavate , ineguali, o ruvide nel fondo, rotondo, e pulite dall'altra parte colhe forms in certo mode of on occhio, benche non fia, a ren-do l'animale (suol propri finati nel fite ordinario della tella. Raffomediano affai quette pietre a pecole pafiglie; fono terere; facili a rompere; il loro colore è d'un bianco, che ha del bigio di fuori, fono bianchiffime di dentro, fenza odore néguito apparente; vi fi trovano collocate una per parte, non già dirimpetto l'una all'altra, ma rivolte obliquamente chiamanfi in latino Lapides Cantel, sculi Cantel. I Gamberi fi fearicano di quette pietre due volte l'anno, in Primavera, e in Autunno; dopo efferfi fpogliati della loro fcaylia per pigliarne una novella, la qual natec in tuo luogo, tene-ra ne primi giorni, ma che a poco a poco s'indura.

Le Femmine del Gambero non hanno pietre; ne hò spesso

ritrovato ne giovani, e piccioli Gamberi maschi, vivi; avevano la medelima figura dell'altre, ma nonerano più groffe, de grani di veccia, di follanza affai tenera, di color turchi-no un poco di fuori; Non fi ritrovano queste pietre in tutti l Gamberi mafchi, e non è cofa ordinaria l'incontrarne in tempo di State nel gran caldo. I piccioli Gamberi, de' quali hò parlato non fanno il deposito delle loro pietruzze, finche non fi sono fatte grosse feco, e non seno arrivare al grado della lor durezza, e della lor perfezione. Allora queffe pietre non foro meno profic dell'ordinarie. Quelle, che noi comperia-mo da i Drogheri, e che adoperiamo in Medicina, vengono la maggior parte dall' Indie Orientali, dove fe ne ritrovano spetso in così grand' abbondanza sulle rive de Fiumi, che si

raccolgono a punni.

1 Gamberi dell'Indie Occidentali, hanno altresì di quefle pietre; ma fono più picciole; fi nettano, lavandole, e fi occano al Sole. A cuni credono, che gl' Indiani prima di mandarle in Europa le calcinino col fisoco, affinché fi confervino meglio; Quetto metodo, fell'offervano, é non fo-lamente inutile, ma e pregiudiziale alla qualità di quette pieimperocché primit comente fi confervano affai bene feccare femplicemente al Sole; ed in fecondo luogo la calcina zione ic priva d'un fal volatile, che contengono, e che le rendeva aperitive.

Deibono feeglierfi le pietre di Gamberi, groffe, intere, bianche, ed offervare, che non fieno falfificate; imperoc-che me ne fono flate portate di contrattitte, le quali imitavano così bene le vere, ch'era difficile non ingannarii; ma hó offervato, ch' erano un poco p.ù pefanti delle vere, e pefle fono poù ripiene di terra, o fia creta; del reflo erano alcaliche, ed afforbenti; ma per la sperienza, che ne hòfatta, non hònotato in effe alcuna qualità aperitiva. Questa falfrscazione é da temerfi nel tempo, che le pietre di Gamberi fono care. Ella e probabilmente fatta con certi guíci, e materie terreitri bianche, macinate fottilmente, ridotte in pafla con un liquore gommofo, come con mucilagine di gomma di Dragante, formate, ed impreffed'un figillo fatto à pofta, e finalmente corre nei forno.

Le vere pietre di Gambero, iono affringenti, difeceanti, afforbenti, proprie per raddoleire gli umori troppo acidi, ò acri, per fermare l'corfi di ventre, i fuffi di fangue, il vomito; provocano un poco l'orina; purificano il l'angue, pre-fe in polvere fortile; la dofe é da mezzo feropolo firo a due scropoli: le pietre, che noi cavierno da Gamberi in Europa hanno la medetima qualità per la Medicina, che quelle, che fi fanno venire dall'indie . Questa qualità confiste principalmente nell'afforbire, e diffruggere, effendo alcaliche, le punte de fali acidi, ò acri, che s'incontrano in troppo grande quantità ne corpi , e vi cagionano differenti forre di malattie . Cancer, à Graco, aspairer à suparie. Afper.

#### Canmana,

Chinana. Jonft. E' un Sepente dell'America lungo un piede, e metzo, dose piedi; hà la fichnesa verde, il ventre giallo; è filmato uno de meno vecandi. Segue gli Umini finiciando, e fi lofcia prendere nelle mani, ienza che laccia male. Gli Americani lo mangiano dopo avergli Aninana. Jonit. E'un Serpente dell'America lungo un tagliato la tella, e la coda. Contiene molto fale volatile e

Enli e in uso negli antidoti degl' Indiani, come la Vipera d in Europa. Relitte al veleno Caninana viene da Canis, che fignifica Cane, perché queilo Serpente iegue gli Uomini, e fi lafeia prendere, come tail Cane.

#### Canis.

Canis, in Italiano Cane, è un animale quadrupedo, dè cui fono molte, e notiffime le fpezie. Contiette molto sale volațile, ed olio.

La Cagna porta i fuoi catelli due mefi , e due , è trè giorni , It Cagnuolino di freico nato, chiamato in latino Carcilus e proprilimo per ammulire, per rifolvere, per nertificare; fi applica aperto, caldo tulla teria, per le malattie del cerrel-

fi applica aperto, calado tuta teria, per le malature dei cerrel-lo; ó ful laro addolorato ne imale di punta. Il grafio del Carne è vulnorario, deterfivo, confolidante, proprio per la tufichezza, e per diffolvere il fangue rappredo di chi fa caduro dall'alto, per los interiormente. Si adopera altresi efternormente per il dolori della gotta, per la fondità, e per le altre malattie delle orecchie; per la ropina, e pel pru-L'escremento, ovvero lo sterco bianco del Cane, chiama-

to Album G. acum, album Canis, Cyon aprus, edereriyo, atremante, rifolutivo, proprio per la figuranzia, pel male di punta, per la colica, presiointeriormente; La dose è da mezzo feropolo fino à i quattro feropoli; fi applica altresi efferiormente per rifolvere i tumori, e per rifanor dalla rugna.

Il Cane leccando deterre , e raddole fee maravirli ofamente le vecchie ulcere delle gambe, e guarifice spesso da piaghe, alle quili erano stati inutili altri rimedi. Preparafila pelledel Cane, e fe ne fanno guanti, che fo-

no propri per ammollire, e raddolcire la pelle delle mani, e rifanarne il pizzicore I Cani fono gli Animali, che noi conofciamo più forto

fli alla rabbia, è idrofebia; può dirfi con ragione, che quefla malatria è una fpetic di febbre maligna, cagionata do un fangue fecco, e ardente, ò caldiffimo, il quale fa fublimare alla teita alcuni fali volatili armoniacali . Giò che ha dato motivo a questa febbre maligna, é ordinariamente un'aflinenza dal bere, e dal mangiare per molti giurni; può venire altresì qualche volta dalla cattiva qualità delle materie corrotte, delLe quali fi nodrifiono ben fiefic quelli alambil. I Sig. Med Modeco Ingleie presende, che i Cani fiero fotropoli falt rad-ba più degli altri animali, pecche dono fictato mani, el ai-simali degli altri animali, pecche de no fictato mani, el ai-simali del contrato, el contrato del contrato del co, e provaggli il contratio; perché veggoni ben ipefio Ca-ni, i quali dopo aver molos tempo corro, hannoi pelo la-gnato, e fiumante dal fisicore. Comunque fi fia; il Cast rab-bosi comunica dal facilierne il livo celeno, e le ne veggo-bosi comunica dal facilierne il livo celeno, e le ne veggobioin comunica afía inclimente il tivo veleno, e cife ne vegge-no moltt engel cifetti, i quali in revo fianno afía a mani-feitarii. I rimedi, che biorrorati più possenti, quando una ricultura di possenti di possenti più possenti di possenti di ricultura di possenti di possenti di possenti di possenti di corno di Cerva, dell'erbe vulnerarie a guifa di The, della Ticaa, della postre di Papararia, descriera nella mia Farmacopea università; non dec tralaticiarii il sapanti e di Merc, pirina che fieno fignati nore giorni dopo il mortica-

Mure, prima che fieno figuitati nove giorni dopo la morfica-tura; na mell'andera e quelcho kapon, e dopo, bilgona perso-dere l'irmol; affidamente per un mell:

de de l'indicamente per un melle.

Indicamente per un melle antique de l'indicamente per un melle antique de l'indicamente per un melle antique de l'indicamente per un destante de l'indicamente noi l'indicamente neitho de l'indicamente per un destante l'indicamente de l'indicamente que un france de l'indicamente que l'indicamente q'indicamente que l'indicamente que l'indicament angainest, cire i atumatate cuter insi a melazanote arriago-ne, in convulcioni, ed in un iormere, ed un'a apprentione ter-ribile di tutto ciò, chi el liquida. Ciò chiasmati sirrobolta i que-figie, i fe la periona calto dalla rabbile del fatta mofficato, pure loiamente lecetta nella bocca, o nelle mari, ella fila men di giorni a cadere negli accessi questio male, che fo fossi fira monficato: turale del Case, che l'ha morficeta; imperocché pare che abbaj, ed urli; morde ciò che può afferrare; diventa furio-fia, e firivolge contra quelli, che l'accompagnano, fenta ne meno diffinguere, ne aver riguardo per li più carl fuoi

and d.

Le avased flanges, e parsociarmene quelle della fronlar avased ganges, e parsociarmene quelle della frondiarcocciono, per ralicurare, e al absiliare le futte dell'
francocciono, per ralicurare, e di absiliare le futte dell'
manulare; cicca lapsini esticace ad libres, c'he finno per
morticurare, e de quall la magone pere delle perine la
productione della de perinetta i vagonos pero del perine della
productione della della perinetta i rancourala productione della perinetta i rancourala productione della perinetta i rancouraperinetta della perinetta i vagono perinetta del perinetta
perinetta della perinetta i rancouraperinetta della perinetta della perinetta della
perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della
perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta della perinetta de amic!.

e una traspirazione.

ce in la use sprairiousione regil unori, su hatematione. La fetoda, par la most interestina del Marci I al turo il fiscorpo, inspectori fi fisida di marci del Marci I al turo il fiscorpo, inspectori fi fisida di marci del Marci I al turo il fiscorpo, inspectori fi fisida di marci particolori del marci I con il fisiano qui fisimo mole volte il marcino del marci I con il fisiano qualento del more, pressone ana tabota, per escondiguanta impedide i moli imperodo, il marcino del marcino

no attacatal as vermi, da coliche, da vomiti, dalla pierra. Hò vedoto dal Sig. Meri nell'Accademia, cavar dalla veicica d'un Caspuolino barbino, una pierra goria come un ova di Gallina; che l'aveva fatto motire; era della medefima forbanza, e durerza di musile, che li accademia della medefima forbanza, e durerza di medes. vant u anima; che l'aveva fatto morire; era della medefima fottana, e dureza di quelle, che fi cavano dalla veficica dell'Uomo, di color bigio, tendente al bianco. Canta d'arcte moris, Cante. Cyneropsu à unite, Cante, Guerphe, Stevene, come chi dicelle eferemento di Cane.

#### Canis Marron .

C Ani. Merras ; é un solmale quadrupedo di mediocre
C Ani. Merras ; è un solmale quadrupedo di mediocre
consideras, circhi del Cicce, del Lupo, e della Volcerchi cerci di aguata; il carpo (armo, la mola luera, se considerate di aguata di como (armo, la mola luera, se gambel alte; é ricoperno d'un pelogigio, e redio; non abolaja, ma il fou vero de fimile a quello dan la malno. Nicio quell' animale nella Circl, a Sam. Egil é d'un naturale vo-recifima, sunque care da nimala, e quandi la sime lo trimera gadati, como nelle circl, a l'ancia lulle perfone. Not non fleppatro, che da abenut boola bedeciana.

#### Cannabis.

Annabis . Matth. Brunf.

Cannabis farios . C. B. Ray. Hift. Pir. Tournef.

Cannapus, Get.
Cannapus, Get.
Cannabis mas, & famina. I.B.
Cannabis fatthimas, & famina. Park. In Italiano Ca-

nape. E' una Pianta, chè crefce almeno all'altezza d'un Uomo; il fino fullo è d'ritto, quadro, unico, pelofo, ruvido, voto di dentro ricoperto d'una fcorza piena di fila; hà la foglia dif-

i lifo felio de demo, questos, unico, podolo, rurelo, seno di lifo felio del demo, questos, unico, podolo, rurelo, seno di podo in numo operara, disti di questro, de lorgo perti meritare, veni, homo, rurele al seno, fun odos difisercole, test, veni, homo, rurele al seno, fun odos difisercole, test, veni, homo, rurele al seno, fun odos difisercoles, de linderita in immensio, al horizono, el ni finettia.

Il Canage metalto, o focucio de chimato Camadri seno dello demo de quali chinde un inne qual rurelo.

Il Canage metalto, o focucio de contrato de proteo de contrato de contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del la contrato de la cont

vertio le pianta suma-riar. Avi. Osc.

I Canaj processipoco molé dio, poso fale. Sono propri I Canaj processipoco molé dio, per amanazar a verti. Il fouciere filmano proprio a l'estata del pro-termi I flouriere filmano proprio a con-cerni I flouriere di muno reproprio. In outre di man-venere, però molè ijorni lucceffivamente; leva altrea la roce. La doce de autorierpoto, fino autori ariama. Cassada viene dalla pario a Greta sassada: che fignifica acqua diagnare. E i fino dato quel nonal L'anape, per-che gli piacciono que luoghi, n' qualil'acqua flagna.

#### Cannacorus.

C Annecerus latifalus volgaris - Pit. Tournet, Arundo Indicalatifalia - C. B. I. B. Herundo ferida - Gez. Calamacerus - Lob. Arundo Indica forida - Lob.

Cannatorus quorumdam. Canna Indita. Gef. Hot. Chaf. Hisp. and & fles Cancel non-

llis Camp mattr. Camp.
In Italiano Canna d'India.
E'una Pianta, che getta dalla fua radice molt! fufti all'
altezza di circa quattro piedi, groffi come un dito, nodofi di
E 4 quan-

nando in quando, come le altre canne ; le sue foglie fono larghe, grandi, nervoie, agusae nella loro estremità, di color verde pública, é un puisocración, suriquiant de municipal de prima Nuíce i force notal se caime, raflomigistame in cercino nota e prima Nuíce i force de las caime, raflomigistame in cercino nota e positiva tendente tendente tendente tendente tendente tendente tendente tendente de la companio del companio de la companio del companio de pailido, d'un rutto ertofo, mefcolato d'un poco d'agrezza.

La fua radice è deterfiva, e aperitiva. Quefta Pianta è chiamata Cannatorur, petchè hà una natura di mezzo trà la Canna, e l'Acorso.

#### Cantharides .

Anthorides. Sono mosche di mediocre grossezza, bis-C Ambarides. Sono mothe di measorre grousere, az-zurro, tendente al doraco, d'un odore puzzolentifimo. Tro-vanfi lo tempo di State intorno a Parigi, ed in molti altri monte del prosso, del Rofaro, hooghi, fulle foglic del Frafino, del Pioppo, del Rofajo, fulle biade, ne Prati. Nafcono in vermicelli colla figura in certo modo fimile a quella del Bruco. Raccolte queste mosche si fanno morite al vapore dell'aceto caldo, poi fi feccano

Vha molte spezie di Cantaridi, le quali sono differenti nella lur grandezza, figura, e colore. Ve n'hà in Francia di diverie groffezze, ma se ne trovano lo Italia, che sono grosse come Bruchi, e più lunghe; che terminano in punta verto la coda. Le più groffe, che lo abbia vedute ne contorm di Parigh, iono appreffio poco eguali a piccioli (carafaggi, ébiamati in latino *Saendesi*. La figura di quefte è bislunga, larga, la quale fi va facendo roconda nelle due effermità, col-late fila picciola. I color delle Cantaridi fono differenti, fo-

fecche contengono molto fale, pungente, volatile, e caufti-co, con un poco di olio, di firmma, e di terra.

co, con un pocodi olio, di fiermas, cal terra.

Sano presentari, corrifore; terra novicide (alla pelle; se fanos ulcure molte ferodid; recano felevamento alle partiameniare, e responolosantas fieldinos, che vicale rebbe. Fanos la haté de vefecionori, che fia applicano disero aggli occchi, al dema, ce, frid fe julici por len alastici degli occchi, alcuno ci rafio i polita, per i appeldita, e resistati, è ce negliono catiando alle geneto, per fi affantici degli anticiari, con applicano citando alle geneto, per fi finanziali.

Non debboso mai adoperaria fi Canaratili per l'interno, perché fiono un relevo, che afrance astroidamente alle perché foto un relevo, che afrance astroidamente alle

perché fono un veleno, che s'attaca particolarmente alla vescitea, e vi cagiona uicere mortali.

L'imedi per quelli che per mala foree ne avesfero prefo, farcibiono bere molto latte, dell'emulsioni, dell'olio di mandorla dolce; farfi feiringare nella vefeica, delle iniezioni, fatte con una decozione di radice di bismalva, di ninfea, di lattu-ca, della natura di balena, e dell'olio di lino, e metterfi nel

en, della nettera di balena, e dell'olio dillino, e meterdi ridi menzio hagondi e que ricipi. Il mose piccinicio, il quale come la menzio hagondi e presenta di presenta di principio di presenta di principio per la membrana interiore della reficera, fia più dilpotto ri-crette, e al affertare le particelle acce, e filià della Canar-tale, di spotto, che intendi a la terre fore con a rescutare particolarmente il vectica, e aggionatori piateriori, rista-tatori, e fia almente alcres, fona commistre motto in la in-reciciona i laticio moti piori dilla crea, principiamente presenta di presenta della considera di presenta di presenta di presenta di presenta di considera di presenta di presenta di presenta di presenta di presenta di presenta di considera di presenta di p

#### UNIVERSALE

le fi guariva levando il vescicatorio; il che mostra, che le parti falfe, e volatili della Cantaride, meffe in moto dal casore del corpo, fonoemirate per li pori, e fi fono più torbo fer-mate nella velcica, che altrove per la ragione, che hò det-co; nelli idelfa maniera, che la piuma, d la polvere, che và volteggiando in una camera s'attaccherà piùttofio al glutine, fene incontra, che fia fcoperto, che agli altri luoghi; ma queff acrezza d'orina cagionata da i vefcicatori non e d' ma quen acreza dorina cagionata da i vefeicatori mone d' una configuenta fimile a quella d'avere insphiotite delle Can-tardi i, improtche non elfendone, che isegiara l'imprefico-ne, fi guarice facilmente levando, come hò detto il vefei-atorio, e bevendo alcune emulioni.

Canthernele i harlago, i Sarabbau, perche fi mettano le-Cauthorides à sars aptir, Scorabaus, perché fi mettono le Cantaridi irà le (pezie de Scarafagg).

# Capilli hominis.

C Apilli bominis; in Italiano; Capelli dell'Uomo, fono una spezie di Pianta, che nasce solla testa dell'Uomo, e ch'e nodrita dalle fuliggini, che s'alzano dal cervello. Ve o ha di molte forte, le quali fono differenti in lunghezza, im groficza, nell'increptura, nell'incanellamento, in du-rezza, in colori. Gli antichi hanno diffinti i capelli degli Uomini co i nomi differenti, che hanno lor dato; hanno chiamati quelli, che pendono lunchi intorno alle loro guancie Cafaries à cadendo, perché ipello fi ragliano; quelli dietro alla testa, o che cadono sul collo (suba a crine) quelli delle Femmine coma, a zapate, verbo preco, che signica acconciare con diligenza; quelli, che sono verso le tempie, egli orecchi, Cincinni; cioè capelli innanellati, ò arricciati. Contengono tutti moleo fale volatile, ed olio.
Sono tpropri per li vapori ifterici, fe fi abbruciano, e fe

fanno fentire mino ientre.

Il fale volatile, che fe ne cava colla Chimica nella manie-ra ordinaria è proprio per l'epileffia, per l'apopleffia, e per le akre malattie del cervello.

Capillus quaf Capitls pins, pelo della tetta.

Laba, a intro, Comando. Si paragonano qui i Capelli
di dierro della tetta dell'Uomo à l'trin, che ha ful collo il
Cavallo, i quali preti dalle mani, l'Animale è in iftato d'effer domato, e d'ubbidire.

# Capilli Veneris.

Apills Veneris; in Italiano Capel-Venere; si troveras C le differenti (pezie di quell'erba (piegate nell'articolo 4diantum.

#### Capito.

C Aptro anodremus. Gefn. Kentmanni, è un pefce di Ma-re, e di Fiume; hà la tetta groffa, gli occhi grandi, belli, blanchi, le nari grote, il corpo inago, ricoperto di pic-ciole (quame argentine, melcolate d'un poco d'azzurro. Pe-fa circa doc libbre, quando egli enella fius perfetta grandes-za; vive di peticolini, e d'intetti; è buonitimo a mangiare. E' flimato proprio per purificare il fangue, e per promovere l'orina .

# Capito à capite, perché quello pelce hà la tella grofia .

Capituard. Anthord: in Italiano Porco d'acqua, é un Animale qua-C Appendi, in Italiano Porco d'acqua, è un Animale quadrupedo, amfibio, che ha il corpo d'un Poeco, e la tetta d'una Lepre, fenza coda. Stà quali fempre fulle fue partidiretane come una Scimia. Nafere el Braille; ablea tutro il giorno nel Mare, na viene a terra la notre, dove facchegia i Giardini, e fradica gli Albert; è buono à mangiare. Caprpard è un nome Portugheie.

Capo.

Cape, for Capus; in Italiano, Cappone. E'un Gallo cafirato, e ingrafiato. Quell' Uccelio e notiffimo nelle Cucine. Contiene molto fale volatile, ed olio. E' proprio per la tifichezza, per riftorare, e riparare le forze abbattute, prefo in bollitura.

## Capparis .

Capparis spinosa. I. B.
Pit. Tournes.

A paris spinosa frudiu minore, fallo rotundo. C. B.

Capparts versis folis. Lob Icon In Italiano, Cappero-E'un Arbofcello guernito di fpine uncinate; I fuoi rami fono un poco incurvati; le fue foglie fono roconde, d'un guito un pocoamaro; getta alcuni polioni, ò piccioli piedi partigolari, che hanno nelle loro cime picciole tefte, è bortoni verdi , I quali fi colgono , quando fono nella loro perfetta grandeaza per confectarii, e confervarii; e questi fono i Capper che si mettono ne manicaretti; Se questi piccioli bottoni si lasciano sulla Pianta solamente qualcheora di più, non sono più in istato d'effere confettati; imperocché s'aprono in fiori bianchi, con quattro foglie disposte in roia, fostenuti da un calice parimenti con quattro foglie; dal mezzo di quefto fiore s alza un piftillo, che termina un bottone. Pafiato quefto fiore, fuccede un frutto carnuto, di figura fimile a wella d'una pera; chiude nella fua potpa molti femi minu-, ciafebeduno de quali é riporto nella fua picciola nicebia . Le fue radici fono lungho, e groffe; fe ne fepara la fcorza, e fi fecca; dee effere groffa, dura, bianchiccia, difficile a rompere, d'un guito acerbo. Coltivati il Cappero in Pro-venza, principalmente verso Tolon.

V ha un airra forre di Cappero, il quale è differente da quello, che hò deferitto nel non effere finolo, e nell'a vere il frutto pià groffo. E' chianzato da G. Bathin Gapperts sun fainufe s'udia majore. Quelto Cappero cretice nell Ara-ba all'a trezza d'un Albero, è consierva le fue loggie in rempo di Verno.

I Capperi, e la feorza del Cappero fono adoperati in Me-dicina. Contengono molto fale volatile. I Capperi (vegliano l'appetito, fortificano lo ftomaco, fo-

o apcritivi ; s'impiegano particolarmente per le malattie

deisa m.:za.

La foorza della radioe del Cappero è affai aperitiva , propria per levar i e offruzioni della milaz, e dell' altre viforre, 
per dilipre i a maiinconia, e per retiflere al veleno.

Capparis à Capite, perché l'ostroni di fiori, che nafono
al quelta Pianta hanno figure di picciole tranta hanno figure di picciole tranta.

# Capreus, Caprea, Capreolus.

C Apreus è una fpezie di Becco, ò di Capra falvatica, chiamata in Italiano Cavriuolo; la fua fermuina è chia-

mett in letino, Caprae in Italiano, Cavrusola e cha-matt in letino, Caprae in Italiano, Cavrusola e l'Iso parto Capraela: in Italiano Cavrusolo. Il Cavrisolo faivataco ha molto del Cervo, ma non è più grande d'um Capra ordinaria; hà le corna folte di rami; la vista fioissima; imperocché vese tanto la notte, quanto il giorno. E'timido, ed agilifirmo; corre con una gran celeriei; abita ne Brichi, nelle Montagne, verfo le Alpi, negli S-izzeri, e in molti altri luoghi; la fua carne è buona a mangiare. Contiene molto fale volatile, ed olio.

E' propria per li corsi di ventre. Il suo fiele è buono per levar le macchie del viso, per diffi-pare le nuvole degli occhi, e i susurri degli orecchi, pel male

de denti . Le fue coma sono proprie per fermare I corsi di ventre, e per l'epilettia.

## Capricalca .

Capricales. Jordi. in Italiano Oca falvatica. E'una fipe-zie d'Oca falvatica, ovvero un Uccello un poco più grofio d'un Corbo di color nore, è di piombo, ma attraver-

fato da lince iarghe, feure a guifa di fafcie, ful collo, ful per-to, e ful ventre. Ha la coda cortifima, e nera, fa firepito volando; abita nelle paludi; è eccellente a mangiare.
Il fuo strafao rammollifee, e tifolye afsai.

## Caprificus.

Aprificus . Aug. Cord. Caprificus . Plinii . I.B. Ger. Park . Ficus frieefiris Dieferridi . C. B. Raii . Hift. Pit. Tourn. in Italiano, Fico falvarico.

E un Fico falvatico, che produce Fichi, fimili a quelli del Sicomoro, e che non maturano mti. Sono p.em d'un fugo lateticinofo; le altre parti dell'Albero fono rafa migliaoti a quelle degli altri Fichi.

Sono propri per rammollire, per umettare, per rifolvere i tumori, per deterpere, e confolidare le piaghe. Quelto Fico e chiamato Captricus; come chi dicelle Fico di Capra; perché le Capre ne mangiano le foglie, e i fragti.

# Caprifolium .

Aprifalism, Matrifatoa, Pericipmenum, Valucrum ma-jus; litinum inter fatura; io Italiano Capriloglio; E un Arbofcello, il quale gerta molti rami, ò polloni lunghi, fermentofi, che fi dilaznoodali una, edall'altra parte, artaccandofi, e legandofi agli Alberi vicini. Ven ha due spezie principali

La prima é chiamata Caprifalium Germanicum . Dod. Pit. Tournef.

Pericipmenum perfoliatum. I.B. Peritipmenum non perfoliatum Germanicum. C.B.

Le fue foglie fono arraccate à i nodi de rami, poste due conta due di quando in quando, bisbunghe, agusze, mediocre-mente larghe, molli, verdi di lopra, e un poco bianchicos-di fotto; i fuoi fiori fono per l'ordinario fei fopra un medefimo gambo, attaccati a' loro calici, difonfi a guita di raggi nelle cime de fuoi rami, belli, bianchi, grati alla vilta, e d'un odor foave. Ciafcheduno di loro ha una fola foglia formata in Canna foalancara in alto. Sono feguiti da bacche große comegrani d'uva, molli, che diventato rosse maturando, e chiudono semi piani, quasi ovari, assai duri. Questa bacca e spiacevole al gusto; la sua radice e lunga, strifcuante, e lo-

La feconda fpezie è chiamata : Caprifolium Balcum. Dod. Pit. Tournef.

Periclymenum perfaliarum . C.B. I.B.

Pericipmenum vulgare alterum. Cluf. Hift.

Vincibofcum vulga. Cat.

E' difference nelle foglie, che fono più rotonde, opposte l'una all'altra, e s'uniforno (pefio in maniera, che pare, che uon fieno, che una. Sono perforate dal loro (ufto, ò ra-mo, di color verde pallido, incarate, d'un gufto tendente ail'amaro; i fuoi fiori fono fimili a quelli della prima spezie,

all amore, i fuoi fori fono tumin a questi ucua pruna speara, ma di color porprion pallido.
Nascono amenduc questi Caprilogli ne Giardiral presfio adeir arboticali. Concregono moto tale, odio, e flemma.
Sono aperitivi, deterivi, vuinerari, difeccanti, propor la toffe, per le malatici della mila, presi internamente.
Li adoperano existindo efternamente per le ulcere vecchie, e

Si anoperano camanare retarramente per le un care veccare, e per levar le macchie dal viso. Quetta Pianta è flata chiamara Caprifelium, come chi diceffe foglia di Capra; perché le Capre mangiano le sue foglie, ed i fuoi rampolli.

Pericipsenson à vioi, circum, & xoale, perché i fuoi rami s'attaccano agli Alberi vicini.

# Caprimulgus.

Aprimulgur. Aldrovandi. Jonft. E'un Uccello notrur-no un poco più grofso d'un Merlo, e più picciolo d'un Guculo; hà la teffa lunga nella fua cima, e comprefia; gii occhi grandi, e neri, il becco niente più grande di quello d'una Paísera, un poco adunco, ed incurvato di fotto, ornato da alcune picciole piume fottili come peli verfo le nari, e fotto il mento. Hà licorpo fatto come quello del Caculo, hà le gambe, el piedi picciolifiimi, fottili, corti; il fuo verfo è 74

794.

cont [paventofo, che fi paura a chimque lo fence. Abbin ne' 
juoghi montani, principalmente in Candia, melle vicinannacid Maru; Favvicina più che fia polibile ai fiella delle
Capre, perch effendo silai giolo del ioro latre, proccura di
motte di unotavirii, e da traccari ali lei oro mammelle, per
fugiciarle; il fuo fucciare è affai perniziolo a quelle mammelle, perch egli pumpe, a la feritive canto; che reltano affaito guafte .

If any fiele e deterfivo, e proprio per confirmare le cates

te degli occhi

Caprimulgue, è una parola composta da Caper. Capra, e da mulgae cavo del latte; come chi dicesse, Uccello, che ca-va latte dalla Capra.

## Capficum.

Apkum fliquir langis propendunthus. Pit. Tournes.
Coppeum dilusetis, free castumum. Zin.
Zingiber Arbitamum, Goldestumum Piper, free Piper Indipum longisetishus filiquis. Lob. Icon.
Piper Indicum vanigatifimum. C. B.

Figure Indicase mejarofilmene. C. B.

Carlamanum Ardanova. Grift: Hortz. 4 vin pilot. 6 vin
E van Parta, I ine inthereries Till brazes 4 vin pilot. 6 vin
E van Parta, I ine inthereries Till brazes 4 vin pilot. 6 vin
E van Parta, I ine inthereries Till brazes 4 vin pilot. 6 vin
E van pilot. 1 vin inthereries Till brazes 4 vin pilot. 6 vin
E van pilot. 1 vin inthereries Ardanova. 4 vin celebrate
Socceta sequido fone readeou in Treno. (A) vin un celebrate
Galecha hance, frimmens da vin geimbod Coron fair rofo.
Socceta sequido fone readeou in Treno. (A) vin un citation
I al principo. I sali galida, a filosalorese quendo d'america
I al principo. I sali galida, a filosalorese quendo d'americante in de sa de republight; de chaldrone modei Genanigenta, i faira i qui delle venir come un perchor new, di la
granda del fondire. Coron me che sa dei fosti un grantamento di liber. Torre i pretti il queste Pilota cultivi il sun grantamerco di liber. Torre i pretti il queste Pilota cultivi il pilot.
Societa il proces, questo figlia. Cultivita fire Pilota cultivi in
Societa Suppara. In Prompsilo; in Lineandore, in Proportano del cultivita della vini il Lineandore, in Proportano del cultivita della vini il Lineandore, in Pro
societa Suppara. In Prompsilo; in Lineandore, in Pro
societa Suppara. In Prompsilo; in Lineandore, in Pro
societa Suppara cultivita della vini con la colora della vini cultivita della vini cultiv

alcun Coralle di Giardine.

Vià molte altre forzie di Capficum, che fono differenti dalla figura delle ioto caffettine; imperocché le une fono più fornii, o incurvate verfo l'eftremità come cornetti, ò a gui-fa di falci. Chiamafi quefta fpesio. Capficum filiquis recur-De Dod.

Le altre fono più corte, più groffe, e quafi rotonde, ò di figura ovata. Chiamafi quelta ipezie Capficam filiqua lattere,

er erandiere. 1. B.

Il Pepe d'India più comune, più in ufo, e meno acro è quello, che hò deficritto. Non fi adoprano, che le fue cafettine; debbono effer feotre, lunghe, e groffe come il politica. rettine; debonnotétie feciles, lumple, é grofié conse il fudire, d'arrie, nicere, porrelle, di color carico. Concernigano molto faie acro, ed olto. Cicapita di Linguadore, dove mulgo fa ne coltire. I Vendicoti al secono mentono nel loro se consecuente de la compacta del la compacta de la compacta de la compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compact

Si confettam quefti gusci col Zucchero, e con ciò si rendo-no in il tato d'esser mangiati. Se ne porta per Mare per ser-

virfene ne viaggi Diffipa le ventofich, zifveglia gli spiriti, zarefà la piculta troppo viscosa, eccita la d gestione, e la traspirazi Le altre spezie di Capsicum non sono in uso, che presso agl' Indiani, i quali ne metrono ne loro manicaretti. Non si adopera altrove a cagione della loro troppo grande acrezza Capfeum à Capfa; Scarola, perche i femi di questa Pianta fono ch'ufi in una spezie di scatola, ò pure

Capficum à xerre, mordes, perché quello Pepe è pungen-

#### Carambolas.

C sumbules , Cart., Frag. Acolta. C meants , Balanders and Cart. Frag. Acolta. C meants and European State of the Cart. See that the Cart. See the Cart. See

te arrotto, tenz coore, ma belintime a vesere, d'un guito agretto come l'Acetoá.

Gl'Indiani di Goa fi fervono molto di quefto frutto la Medicina, e negli alimenti. Si ordina per le febbri billote, per la difenteria; fi conferta col Zucchero, e fi da lin vece di fi-roppo acetofo. E gratifimo al guito, eccita l'appetito, rallegra il cuore. I Canarini lo fanno entrare ne foro Colligio.

legis II cover. I Canaria lo finano mentre par feo Calling. I control legis I compare de la compare

## Carandas.

Arandas Garzie. Cerenda. Frag. Autaha Oviedo. E un A bero, è un Arbo(cello dell'Irde, lecul foglie fono fimili a quella del Corbetzolo; produce un pran namero di fiort, che hannol 'odore del Caprifoglio. Il fino frutte é fimile au tura piecolo am fial, verde foi principio, pieno d'un fiugo vifcolo, e lattietinofo; ma matura ndo di venta noricalità. d'un figo vifcolo, e latticinofe; ma maturando diventa neric-cio, e d'un guito di va affai grato. Alcuni en fremenon un figo vinofo. Confettafi quefio frutto maturo con fale, ed accro per confervatio. Nife quell'Albero in Belagare. Il fuo frutto eccita l'appetito G. Pilon dice, che le foglie di quefl'Albero fono fimili a quelle dell'Albero che producci I amarindi.

## Caranna .

C strate, five Conque; in Italiano Gomma di Caragna, ma gama mapoda, bibia, molle, d i losso nodera, ro rasta gaman mapoda, bibia, molle, d i losso nodera, ro rasta gaman mapoda, bibia, molle, del losso si gapa, vo rasta gama del parte del caractera del

# Carbo .

Carin, in Italiano Carbona; é legno abbreviano, fonor-ciono, e resulto por menzo de finoco legatero, poroci-fino, e neriffimo. Sif fa in ana gran fota prefio a qualche bod-no, à inu naltro hogo alla Campagna. Si riempie national fota di rami d'albert inglitat in penai, e mefi in piramide. Si rami d'albert inglitat in penai, e mefi in piramide. Si cropola, non listicandovi, che una picciola apertura abbef-fo, per cui fi metre il funco al legno; fi rietrar, quando il lagno à acceto. Saltan da quedi presse di formello un fis-

DELLE DROGHE SEMPLICI.

mo denfo, il quale puffa per li pori della cupola, e fi fparqe nell'aria; reficite altresi in parte ful carbone. Lafciafi la materia in quella flato per molti grorni, e fi conofce, che il materia in que la face per inoctigioria, e il conoce, cue in Carbone è costo, e compiuto, quando non fi vede ufeire p. à fumo; fi thè con attenzione allora, che non vi paffi ana; imperioché fi radurrebbe in cenere. Si riturano tutto le aperture , che poteffero effe re flate fatte nella cupola , affinche fi fmorzi interamenre il fuoco, poi fi latcia, che questo Carbo-

ne fi raffreddi.

I fumi, che fonoufciti dal legno, provenivann da un mefeuglio confufo di flemma, di fale effenziale, e d'olio, ch'era flato moffo dal fuoco; ma ficcome quelle loftanze non aveva-no arra per effere in liberth di dilatarfi, e diffiparfi interamente; cos la parte più grofi Jana, e più denfa dell'olio s'e precipicata, ed ha sparta una suligame uera per tutto il Carbone. Questa iostanza untuoia, e rarciatta sa, che il Carbone prenda funco si facilmente, e girdia, quando arde, un colore ren-dente al payrinazzo, e un odore di folfo. Esfa parimenti provoca col fuo vapore il mal di tella, gli stordimenti, e molti altri incomodi, che accadono a molre perione, che fi fono attri meciniare, che accioni iniciperiore, che il fono troppo accollare al carbone di freico acceso, principalmente quando sia in una picciola Camera, ò in qualche luopochiu-so. Il rimedio, ò correttivo, che può farti per iscansare queffi accidenti, è il mertere un pezzo di ferro immediatamente ful Carbone; imperocché allora una buona parte del foifo del Carbone s'attaccherà al forro, e vi fi fifferà.

Il Carbone dee effere feelto in peazi di mediorre groffezza Imphl, rocoidl, con pothe crepature, rifuonanti, che li rompano facilmente, texta poivere, legiciri, d'un bel ne-ro rilucente, che ardano facilmente, e gettao una fiamma in parte turchina, in parte bianca. Quella fiamma viene dalla parte ful gginefa ch'e un to'o. Il Carbon groilo erofcia reactiormente e cià più firepite accefo; fi confirma altrest più presto dell' altro. Una pruova, che il Carhone contiene molto folfo efalta-

to, e, che arde fortemente col fainitto, come può volerfi nell' openzione del nitro fiffato da i Carboni, e nella polvere da

hodetronel mo carfodi Chimica

Cannone. Il Carbone, che fi adopera per la polvere da Cannone, è nello, ch' è fia o fatto co legni di Salcio, di Nocciuolo, di runo, perché fi pretende, che fia più leggiero, e più facile ad accenderfi del comune

Il Carbone cagiona del le oftruzioni, e della itterizia a quelle Donzeile, Giovani, e Femmine, che hanno il diletto

di mangarne Si fà nella Chimica del Carbone, quando fi mette in difillazione nella Nerra qualfifia legno; imperocche ciò, che refta nel valo, dapocche le fotlanze liquide fono flare luteramenre diffillate, è fizto amerito da una fuliggine caduravi forta, e fe n'è latro un vero Carbone, che prende fuoco, e fi

riduce in cenere come il Carbon comune. Il mele diffillato lafeia un Carbon nero, il quale fembra affai rareictto, be che priante; nor fi riduce affatto in cenere pergradidic dellazione, che abbia. Vedi ciò, che ne

# Carcapuli.

Carcapult, fire Garcapult Acoller; è un Albero grandif-finno dell'America, il quale produce un frutto fimile ad una Melarancia, la cui feorza è fretilifima, unita, e rilucente, di cocer de rato, quando é maturo. Quello frutro è tutto ripieno de piccioli grumoli uniti infieme, e che non poffono fepararii ni uni dagii altri, d'un gufto acro, ma grato a cagione d'una cerra attrazione, che l'accompagna. Gl'India-

ni lo metrono nelle loro falle E'proprio per iermare i fluffi di ventre, per eccitar l'appe-tito, per accelerare il parto, e la ufcita della feconda, per accrefecre il l'arte alle Balle.

Si (polverizza dopo averlo fercato, e fe ne foffia la polvere neeli occhi per rifchiarare la vifta.

## Carcharias.

Archarlas . Plinil . Canis Marinus . Ariflot. Jonft. Galcus Christian. Punti. Camir martinar entering and Camir. Oppiani. In Francele Requiem. Requin. g. and Chien de Me.; Perifon à deux cent deux. In Spagnuolo Phibusen. In Olandeje Hose . In Italiano Can Maring.

E' una spezie di Cane di Mare, ovvero un pesce dell'America, il quale cresce ad una tal grandezza, che talvi o ha pe-fato fin quattro mila libbre. E lungo, e graffo. r.coperto d'una pelle ruvida, hà la tefta grandiffi ma, e fini se n figura a queila del Cane; la gola lunga, grande, guernica è un gran numero di denti triangolari, grandi alle volte p 2 d un pillice, larghi, piani, dur), aguzzi, merlae, taubentafiini, difpolii in tre ordini in ciateuna mafeella; hà gli o clugrandi, rotondi, il corpo cartilaginoso, la coda iunga circa un piede, e mezzo, forcuta, le ale per muotare grandi. Egli nuota in alto Mare, ma entra taivolta nelle imbiecature de Fiumi feguitando la fua preda. Vive di pefei, e di carne; è affai avidn di quella dell' Homo. E ar.ino, furiofo, crudele. Si lancia topra coni forta d'Animali, ma parricolaracte. Si fancia topsa continua a Animari, ma pariconi-mente fu gli Ummini, e fe n-in può averli Interi, ne firappa almeno una cofesa, è un biaccio, che in un inflante tron-ca cui fuoi denti. Seguita le Barchette, è i Battelli degl' Indiani per afferrarli, e quando non può giu pervi, morde i remi di raisia. E affai ghiottone, inghiottendo tutto ienza multicare fino i pezzi di legno, purche fieno praffi. Savanza talvolta alle rive, affin di lanciarfi fopta gi Uomini. Segli tendono infidie per prenderlo, ed ammazzarlo. Si trovano fpello nel fuo flomaço braccia, cofcie, con gambe, e piedi ô metà d'Uomini mezzo digeriti. Jonitonio riferifee, ch'è flato ritrovato in uno di quefti Cani Marini un'Uomo intero stato ritrovato in uno di quetti. Cini Marini un Uomo intero armato. V. et hi di inolte grandezza. Si mangia la fui carne, ma non èbuona; la fua pelle è d'un grand' ufo perfo à molti Artefiel. La fua tella contre de ue, è tre doucie di cervello banchi film; i fuoi denti ferveno ne fonagli de bamboni, per cetture i les denti a forare. Cavali dal luo fepato dell'olio da abbrucare

E fisocervello feccato, e ridotto in polvere è affai aperiti-vo, e proprio per la renella. Stimafi buono per accelerare il parto. La dofe è da mezzo feropolo fino ad una dramma nel vino bianco. I fuoi denti, ridotti in polvere fottile ful porfido, fono aperitivi, alcalici, propri per la pierra, per fermare i corfi di ventre, e i fluffi di fangue. La dofe è da mezzo feropolo fino a due feropoli, è anche una drami

Probabilmente i denti, che ci capitano di Malta fotto il nome di lingua di Serpente, fono denti di Cane Marino, e d'altri gran Peiel, che fono flati impietriti nella terra dal lunge fore orno, che vi hanno fatto.

Chiamafi il Carchertas Remiem in Francefe, perché am-mazzando, e divorando gli Uomini, dà occasione di cantareper joro il Requiem.

#### Cardamindum.

Ardamindum minus, & vulgare. Pit. Tournef. Flus fanguinus: Monardi, Lugd. Rafurium Indicum felio pelesto feandens. I. B. Rafurium Indicum mehu. C. B. Nafartium peregrimum, quod Peruvianum. Lund. E'una Pianta, che ci citata portata dall'America, e chie

É una Panta, che ci dinta portate dall'America, e chè professionemente Gamidini, il filosithe à liengo, fecti de, necessà, chied, necessà, chied america d'active, che a statempla intorcute, consoli, chied america, ch lo del Naturzio de Giardini. Paffaro il fiore, comparifice un frutto, composto di tre cassettine, ciascineduna delle quali chiude un feme quafi rosonsio. Questa Pianta contiene molto fale effenziale, ed nlio,

E' deterfiva, aperitiva, propria per promovere l'orina, per lo fcorbuto, per la pietra.

Confettafi il fuo fiore coll' aceto, per mangiarlo in infa-

lata . Cardamindum, quafi Cardamum Indicum, come chi diceffe Natturzsod India.

ie Naturziod India.

Monard nella fias Storia delle Droghe parla d'un certo
Nuturzio, ch'egli hà portato dal Perù; la Pianta è picciola con foglie rotoside, un poco più etradi di quelle della picciola lenticchia, d'un gutto di Natturzio. Dice, che il fugo

TRATTATO UNIVERSALE di quest Eria infillato nelle plaghe fresche, e l'erba pesta

applicata fopra leguarifce, cicatrizzandole, come farebbe l'Erba Regina. G. Bauhin. chiama questa Pianta Naffurtiam Indicum mi-

## Cardamine.

Ardonine pratenfis magno fore . Pit. Tournel.
Nafartium pratenfe magno fore . C. B.
Iberis Fuchfit , fre Nafartium pratenfe folpefite . I. B. Fler ecult. Brunf. Dod

Lepidum minus. Cord. in Diofcor. E' una Pianta, che gotta dalle fue radici fonlie bislunghe, oronde, attaccate a code lunghe. S'alza dal loro mezzu un fulto all'altezza di quafi un piede, vellitodi foglie tagliate come quelle della Ruchetta, con alcuni fiori nella fua cime bianchi, dun poco porporini, ciascheduno de quali è com-potto di quattro foglie disposte in croce. Pastati quelli fiori, appariscono piccioli baccelli, ciascheduno de quali e diviso in due ripoffigli, che rinchindono alcuni semi minutifimi, quasi rotondi. La sua radice e sottile, e sibrosa. Nasce ne Prati, e ne' luoghi umidi. Contiene molta flemma, olio, e

E aperitiva, propria per la pietra, e per lo scorbuto.

Gardonine, viene da Cardonam, che significa Nafar-

## Cardamomam.

Andamanum, in Italiano Cardamomo; è un feme, che ci capita dall'Indie.

Ven ha di tre ipezie. La prima è chiamata Cardammum majus , Granum Paradifi. Malagnetta, Mil-

E un feme groffo cizca come quello della Viola, triangolare, di color rofficcio tendente al porporino, d'un gufto acro, g pungente, come quello del pepe. Nafee in un baccello, ene ha la figura, e la groffezza d'un fico, d'un roffo affai bello. La Pianta, che produce quelto frutto, è ftata incoențta fipo al presente. Pomet ne ha però data una figura, che sembra effere d'un Arbofcello, le cui foglie fono bislunghe, aguzze,

verdi; mà non ne fa alequa St. ria.

Effendo quello feme a buon mercato, viene mefeolato da ta'uni nel pepe per emidignarvi di più. Chiamas Malaguet-ta a englisie a una Cleth d'Africa, chiamasi Melega, donde capitava pr. 2 volta in Franca; ma ci viene prefenremente da diversi lueghi. B. sogna sceplierlo recente, ben nodrito, ca-

ricodi coi re, acro, e purgente al guito. La feconda , o mezzana è chiamata in latino Cardoneneum medium; è un feme angolofo, rofficcio, acro, conre-nuto a un baccello lungo, come il dito mignolo d'un bambino, formato in triangolo affai più picciolo di quella della Malaguetta, mad un color fimile. Pomet dece, che gli è fia-to afficurato, che la Pianta, che produce queftobaccello, è ftrificiante; che le fue foglie fono dipolle a trè a rei come il Trifoglio ; che terminano in punta , e fono affai merfate ; che nafic quefla Piapta in diverii luoghi dell' Indie grandi . Quefla feconda fpezie di Cardamomo ci capita di rado, per-

the non ferve ad alcun ufo La terza, è sia picciolo Cardamomo, è chiamata Cardansumum minur, à femplicemente Cardemenum per eccel len-za, perch'elia e la migliore, e la prù uficata di tutre trè. Ella ci capita in piccioli baccelli triangolari, di color di cenere, trodente al bianco, colla figura apprelio poco di quelli del Been, ma affai più piecioli, e rigati, attaccati a pieciole co-de del medelimo colore. Sono ripieni di femi più minuti del-Is Maniguetta, quasi quadrati, ammuechiati gli uni fopra gli altri, ma feparati da pellicelle, è membrano iottilissime di color porporino, d'un guito acro, mordace, ed aromatico

giù nodciti, i più carichi di colore, i più aromatici,

Turri I Cardamoni con o molt'olio efaltato, e fa le volatile.

Sono proprj , e particolarmente il picciolo , per attenuare , e rarefare gli umori gruffolari , per ifcacciare le ventofità, per fortificare il cervello, e lo floraco, per ajutare la digeffione, per eccisare il feme, per provocare l'orina, e i mettru alle Ferumine, per refistere alla malignità degl'umori; fe ne maítica per provocare lo spuro.

Cardamenum, quef Nefturium fuere; perché il Carda-momo hà un odore firnite a quello del Natiurzio, il quale è chiamato in Greco, Kapi quer.

# Cardiaca.

Ardiere, I.B. Dod. Lob Jeon Pit. Tournet. Cardiace, vel Lycopus. Fuch

Mercubium mer. Brunt Lycopiu branca lupina.

Merrubium Cardiaca diffum, ferte primim Theophrafit. C.B.

Le B. Meilife feirofris. Trae. E una Pianea fimile al Marrobbio falvatico; Ella gerta moiti fulti al atexas di due, o rre piedi, groffi, angolofi, flabili, fungofi, e midollofi di dentro. Le fue foglis fono più grandi di quelle dei Marrobbio, quali rocode, fimili a quelle dell' Orrica , ma tagliate prospndamente d'un verde scuro ; il fuo fiore è fatto a guifa di gola, è in figura d'una canna ta-giata in alto in due labbra pelofe, di color porporino, bam-chiccio, foltenuta da un calice fatto in cornetto affai corto, duro, fojnofo. Paffato quefto fore, comparificono quatto duro, lojicolo. Pallato quetto hore, compariscono quatro psecioli leinico con rel'canton), nericol, concernoti in usa cafe fetrina, che ha fervitodi calice ai hore; le fue radici confisiono in Bére. Tura la Pianta ha un codo frote; e un guido amato. Nafee nel luoghi incolai, rouzi, faffoi, interno, alle fapi, appid delle muraglie. E in vigore per tutto il tempo della State. Contiene molto fale effectuatile, ad olio. E attenuante, discecante, deterfiva, cordiale . Eccies l'orina, e i meltrui alle Femmine, ajuta il parto, facilità la respirazione, diffina la palpitazione, rimette gli spiriti pre-

fa in polvere, din decoz Cardiaça à naplia, cer; imperocche questa Pianta e ftimata cordiale Lacapus à Man , lupus , & est pes , connechi dicette pie-de di Lupo ; imperocché la foglia di quelta Pianta hà la figu-

Lespfe à sixte Lupu; & Lue, factes, come chi dicef-fe Punta, che raffomiglia in qualche cola ad un Lupo.

#### Carduelis.

Cardualis, Carducius, Gardeius. In Italiano Calderino. E un Uccelletto affai grato per li fuoi vaghi colori, e pel fuo canto. E notifiimo agli Uccellatori, Vivedi femi di cardo, di canape, di papavero; fa il fuo nido ne buchi degli Alberi. Contiene molto fale volatile, ed olio. Si pretende, che arrofitto, e mangiato fia buono per la co-

Carduelts à Cardue. Cardo; perché al Calderino piace il feme del Cardo.

#### Cardens benediaus.

C. Arduus beneditius. Bennf. I. B. Dod. Cuicus felvefiris birfinier, five Cardinus beneditius. C. B. Pit. Tournel.

Acenthum. Cord. in Diole. Acenthus Germenicus. Marth. Atraliglis birfutur. Fuch. Dod. Gal. In Italiano Cardo

Santo. E una spezie di Caicus, ò una Pianta, il cui fusto cresce all'alteraza di due, ò tre pineti, grossio, con sopie lumphe, affail larghe, tagliare appretto poco come quelle del Taraza-ma, ò del Janeshe, pedie, guernir el giame risponente di color finisie a quelto della Borrarggine. Hanno i suoi recerce trette ficales del tuore del lumphe, affail larghe corre trette ficales attoritate del alturo figlie, che formano una spezie di Capitello. Ciascheduna di

eurfic refle foilents un mazzetto di fiori con fiorellini tugliati quarte erdle follenna un mazzetto di fori con foretlini tagliati in corceggie dicolorgiallo. Pallidi quedi fiori, nationo in los no losgo alcuni femibistugghi, gredi quati come piccioli gazonfuni, bagi, è guillicci, ciscincheuno de quati e generito di una piuma bianca. La fue radice e picciolai, fortile: Questi Parura e rispera di fugo, ed amarafinna al guilo. Conciene moltra icomes, cilor. e die criticaziale:

anotra icomes, cilor. e die criticaziale:
anotra icomes, cilor. e die criticaziale:
anotra icomes, cilor. e die criticaziale:
anotra icomes, cilor. e die criticaziale:

Carduus Marianus.

### Ardus Marians. Cord. in Diofcor. Cardaus Marie. Trag.

na per le febbri intermittenti .

Carduus albus , & Chamaleon . Brunt. Carduus leucograpious . Dod.

Cardons albis maculis notatus valgaris. C. B. Pit. Tur-

tt. Cardaus Martamus , fiveladicis maculis notatus . I. B. Cardaus ladicus . Marth. Spina alba bostesfis . Foch. Sispamo . Aug. Adu. Loh. Spina alba . Dod. Gal. in Italiano Cardo di Nostra Si-

E'una foezie di Cardo, òuna Pianta, il cui fufto crefce all'altezza di tre, è quattro picdi, groffo come un dito, fol-to di rami, bianchiccio, lanuginolo, le fue foglie fono lunghe, larghe, agutze, fpinole, pungenti, fegnate di macchie bianche come il latte. Le fue cime fono cariche di tefte, che bunche come il latte. Le tue cine fono cariche di refte, armate di ponne dure, e acustifirme; ciafcheluna foltiene un mazzerto di fiorellini spalmenti in alto, tagliati in coceggie, di color porporiso. Succedono loro femi raffomiglianzi a quelli del Carremo; ia fiur addice è lunga, e groffa, buona a manginre. Nafec queda Planta nel luoghi incolti. Coltivefi parmenti ne Giardini

Conciene molto fale, ed olio. Si adoperano in Medicina la fua radice, il fuo feme, e alle volte le fue foglie.
Il Cardo di Nostra Signora è pettorale, aperitivo letiro, inciñvo, proprio pel male di punta, per l'idropifia .

## Carduus Vincarum repens.

Ardinis Vincerum repens folio Sonebi. C.B.

Generalius. Theophicatis.
Cirfum arvense sones joko, radice repense. Pit. Tour-

E'una spezie di Cirfium, duna Pianta, che getta un fuflo all'altexta d'un piede, di rado dritto, incurvato, fir-feiante, bianchiecto, che fi divide verfo la fua cima in al-cuni piecioli rami. Le fue foglie raffomigliano in figura a quelle del Saschus, lunghe, verdi, nericcie di fopra, bianquelle del Søsow's, nunme, verqi, nericcie ui nopra, suma-che, e lannginori di iotto, profondamente agilate, guerni-ted i punte affai leggere. I faoi rami batnon nelle loro cine certe etrle feaglioti, bishunghe, un poco pià groffe delle ghian-de di Quercia, fenza fipine; ognuna delle quali e carica d'un marzetto di forettini agilatti in coreggie, sofisci. 2-8afati uesti fiori , lor succedono alcuni semi , ciascheduno de quali è gueraito d'una piuma bianca. La fua radice è firifcian-

re, periocia. Nasce questa Pianta frà le Viti. Contiene oleo fale, ed olio. E'aperitiva prefa in decotione . La fue tella feccata , E aperturva preta in deconsone . La tita tella foccata , e pornata nella faccoccia quarific l'emercioli. Hò veduso quell'effecto da mole fiperienne . Conviene attribuirlo a certe particelle falle , d'influene , le quali diffaccase
da quella etila pel calore della faccoccia vengono in parte a cadere full'emorroidi , e rifolvendole le caddolcifcono.

#### Carlina.

Arlina, in Italiano Carlina B'una Pianta, di cui due fono le spezie principali La prima e chiamata Carlina acaules. L.B. Pic. Tour-Carlina acaulos magno fore. C.B. Carlina berbariorum. Adu. Lob.

Carlina bumilis, vel altera. Dod. Col. Spina Arabica. Dod. Gal. Carduus panis, feu pacis. Ericio. Cord. Chamaleon alins. Matth.

Cardepattum caule nulle . Gefn. Hort. Theophratti. Ang.

Getta dalla fua radice gran foglie, lunghe, larghe, tagliate profondamente, diffeie a terra, e meffe in giro, guer-nitedi punce dure, e affai pungenti, dicolor verde pallido a onde. Nafce fra le fue toglie, tulla radice fenza fufto, una reonace. Materiar are toggie, quair aracte ienza tutto, una te-fua larga, o tiloglie, c penero di osiglie, c c he fo-tiliena alcuni fiori a guila di raggi, di color banco, o perpori-no. Patitato quelto fore comperiricono in fuo longo, icmi bif-luaghi; cfatcheduno de quali e guernito d'un buon numero di peli bianchi, che rapprecionano una fozzola. Quelti is-mi fono feparati gli una dagli altri da alcune foglir pregare in gronda. La fua radice discende dritta nella terra, lunga alle volte due piedi, groffa come un pollice, di color fruro di fuari, bianco di dentro, d'un pdor forte, caromatico, d'un gutto affai grato

La feconda (pezie è chiamata Carlina caulescens magno fore . C. B. Pit. Tournes. Carlina, five Leucacantha. Dod.

Carlina caulifera. I.B.

Chamaleon. niger valgaris . Trag. Eylt Crocodiivum . Carlina (aulem basens . 1 E differente dalla prima nella tefta, ch'è meno groffa, e meno sparsa. Nasce per l'ordinario sola, nella cima d'un su fto, che s'erge frà le foglie all'altezza di circa un piede. Il fuo fiore è per l'ordinario bianco, di radoroffo. La fua dice é fieflo mezz aperta, e men nodrita di quella della Car-lina bianca. Nalcono amendue quelle Carline ne luochi. montani, nel Monted Oro in Avernia, fulle Aipi, iù 1 Pirenei. I Paffeggieri ne mangiano, mentre fono ancora giovani, e tenere. Cavanti di terra le loro radici nella Primavera, e si secano per conservarle. Sono adoperate in Medicina. Dee seegliersi, e preserirsi quella della prima spesie, recente, groffa, ben nodrita, bruna, e crepolata di fuori, bunca didentro, d'un odor forre, e d'un guito, che non e fpiacevole. Contiene molt olio mezzo efaltato, e fale effenziale.

E'fudorifica, apericiva, refiste al veleno, ammazza, e fcaccia i vermi, provoca i meltrui alle Femmine; è propria per le malattic contagiole in tempo di pette.

Carlina, quafi Cardina à Carde, Carlo; perché è fiato
conosciuto fotto l'Imperio di Carlomagno, che quella Pian-

constitution of the interpretation of the desired control in the c

diceffe fpina bianca.

## Carmin .

E 'Una polvere d'un bellifitmorofio carico, e vellurato a che cavafi dalla Cocciniglia col merzo d'un acqua , in cui fieno fiati in infusione il feme Chovan , e la feorza La Cocciniglia, che si adopera in questa operazione, è una

spezie di Cocciniglia salvatica, che naturalmente si ritrova sò i Fichi d'India, fenza, che vi fia fiata messa, come ne Boschi della Provincia di Chiapa nella nuova Spagna; ma questa Cocciniglia, che così viene da se medesima, è molto ductive all'airm, ca prezzopiù baffo.

Il Carmino de celercia polvere, impalpabile, c carico

di colore. E'adoperato per dipingere in miniatura, e per fare i pan-resseiamenti soffi de Quadri di confeptenza.

#### Caretta.

Aroita tuigaris radice flava . Adu. Pafitinaca, tensifelia, fativa, radice lurea, vel alba . B.

B. Dancus faitous radice luten, vel eibn. Pit. Tournef. Pafinaca, five Carettalisten. I. B. Pafinaca teusifulin, fation. Dod: Stapbilinus fatious, & Dencus demoficus. Gal. in Ita-

liano, Catota. E'una spezie di Daneur, ovvero una Pianta, che getta foglie grandi, ma tagliate minutamente, verdi, pelofe, d'un odo-re, e d'un gufto affai grato. Il fuo fufto crefce all'altezza di trè, The datu guideallist panel life findinerrical liberase direct sequence poid, direct seconds no post post voto, bitted mails, carefullist seconds no post post voto, bitted mails, carefullist liberase liberase datum de create liberase liberase datum de create liberase liberase liberase datum de create liberase liberase

glie fono vulnerarie, e fudorifiche .

Caresta viene da Care, carne; perché la radice di questa

Piaota è carnuta ;

### Carpinus .

Arpinus. Dod. Pit. Tournef.
Pegus fipium vulge offres. Theophrafit. I. B.
Offres aloo faults frudh in umbhitis faltartis. C. B. in
Italiano, Carpine.
E'ora un Albero, ora un Arbofeello, icul ramifi dilataren pole. E'iconogra d'ana fores un accommendo.

no molto. E ricoperto d'una feorza un poco ineguale, e ru-vida, di color bianchiccio; il fuo legno e duto, bianchiccio; le fue foglie fono aftai larghe, merlate, fimili a quelle dell' Exist expire tomo mani largue; meruser, ummi a queite delli. Olmo, ma più tenere; produce certi caftoi con mote forghe, mefie come le feaglie longo un nervo, che dopo loro non lasciano verun frutto, ma nafcomo i frutti sà i medefimi pedi, e in luophi feparatid at caftoni, a trominatid a piecologi foglie; fono osofi; la lor figura è hishunga. Ciascheduno è guernito d'una corona, e chiudono nella loro cavità un fe-

me bislungo. Le foglie , i cafroni , e le radici del Carpine fono aftrin-genti ; ma non fi adoprano in Medicina Carpinus, qued facile carpatur. Imperocche il legno di

## Carthamus.

Arthamus officinarum. Pit. Tournef. Arthumus efficientum. PR. 1 Outreet.

J. Carthumus for Chicus. I. B.
Cuicus fativus., feu Carthumum efficinatum. C. B.
Cuicus vulgaris. Clus. Hift.
Coccus foto-first. Ang.
Coccus. Tur.

quest Albero e facile a fendere .

Curcus. Tur. E'una Pianta, che getta un fulto folo all'alrezza di circa due piedi, dritto, rotondo, legnofo, duro, che fi divide verio l'alto in molti rami. Le fue foglie fono bislunghe, mediocremente larghe, agure, venote, guernite ne loro con-torni di picciole figine. Le fuecime follençono alcune tefi-ficagliofe, grofse come nocciuole, bianche, ciafcheduna del-le quali eguernite a un capitello di foglie. Ognuna di quefe se quai e guernica à un capiteilo di rogue. Ognuma ai querie tette nell'apriri fa comparire un mazareto di siori con molei forcellini, angliatti in corcegie, di color rofos, fimile a quello del 22-aferano. Caduti quefii forti, lo fueccodono alcuni femi bishinghi, un poco piò groffi de grani d'oras, life; bianchi; rillocarti, ricoperti d'ora forma dura e o cienti di misolia pilucnit, ricoperti d'ona feorza dura, e pieni di midolia bianca, dolce, oleofa. La fua radice è fottile. Coltivali quella Pianta ne Gardini; il fuo fiore è chiamato Zafferao baftardo , o Zafferano di Germania . E'adoperato da Tintori, da coloro che tingono le penne, e per fare il rolso di

Sagan, a quello di Portogallo, che ferrono per far rofasi il viuo. Des feeglierit quello, che ferrono per far rofasi il viuo. Des feeglierit quello, che fast carico in colorecci de Altana, di Procenta ; mai più bello, e l'imighore è quello del Levante , il quale viene per l'ordiorato d'Africa del Torono in constitutara. I Drophieri lo chiamano fuffenesse a conditiona a l'alta del corte o fortili, innanellate , d'un ba d'ordivellatura, cette della fia giante, che rittovamin medono fotto vellatura, cette della fia giante, che rittovamin medono conditiona della constituta del constituta late nel Zafferano paftardo di Germaoia. La Pianta, che produce quello fiore, non é differente dal nostro Carramo, che nella pieciolezza

Il teme del Cartamo e in ofo in Medicina. Dee feeglier-II teme ou Cartamo e in 000 in Motorina. Des feeglier-novello, grotifo, intero, hos nodrito, e affair frejeno di midolla. Contient molt follo, e un poco di fale volatile. E un poco ungazito ci, fiftiam proprio per evazuare la pi-tolta. Egildà il nome a periot (Diazartham). Carthamay ricorda dila proto fameta, che fingifica preffio al Mori la medicima Pianta, è dell'ercho Greco nal maps , pungare, perchi firme del Cartinuo è pragatiro.

## Carroi .

Caram. Carfalpini. Pit. Tournef.

Careum . Fuch. Cares. Brunf. I. B.

Caminum pratenfe; Carei officinarum. C. B. E'una Pianta, che getta molti fulti all'altezza di ciron E'una Pianta, che gerta motti futti all'alterita di circa un piede, e metzo, quadrati, nododi, voti, folti di rami. Nafono le fine foglie come à doe à doe, tegliare fottimente lungo un lato; le fue cime fottenamo ombarcile, è parafoli ; fii i quali nafono forti, chichedeano de quali è compotto di cioque foglie ineguali, dispote lo pgil, a colori bianco. Quecoque togne negaul, dipofeto pigil, di color bianco. Que-fi fori non diazno, e dauno perto luogo cadendo, a certi femi lunghetti, firetti, uniti infeeme a due à due, a qui-di dun piccilo fretto, camellati fulla felinas, bajt, d'un guilo acro, un poco pungente. e da romatico. La fius raide-cilurga, camuna, a fiai groffi, bianca, alle volte gistis , una di rado, d'on guilo di Pattinaca. Nafec quella Panza nelle retre grafe. se Parti ne Gistatti. Il lunnelle terre graffe, ne Prati, ne Giardini. Il suo feme in ulo in Medicina. Il migliore ci capita da Pacifi ca'di, come dalla Linguadoca, dalla Provenza. Dee teepherfi novello, beo nodrito, verdiccio, d'un odor aromatico, d'un gufto acro, e pungente. Contiene molto faie volatile, ed olio. acro, e pungence. Contiene moteo fale volatile: al olio.
E'inclivo, apertitivo, carminativo. Fortifica lo itomaco, ajura la digettione, fa un buon fiato, mafticaro; e' proprio per la colica, per le verrigini, per actreficee il latte alle Balle.

Carps viene da Caria, ch'è un Pacfe dell'Afia minore . dove gli Antichi trovarono quella Pianta .

## Carvifolia.

Arbifelia. C.B. Cominum equinum, erfolvefire. Trag. Hippomarathrum. Bot. Franc. Feniculum erraticum alterum. Lon. Peacedanum . Eid. Icon.

Practicum. Ed. Icon.
Fina Paura, Chegtra alcual fulti all'alegza di circa tre juedi rapolofi, foctili, folidir rami, piuni d'un midola, la regolofi, foctili, folidir rami, piuni d'un midola, la regolofi, lance. Lefe fogle focto militi quelle del Carva, vi, d'uo galbo un poro acro, ci atronation. Le fine cine productono alcune embretie, o parafoli, i yaudi finon estractici forcellini banchicci, e rofileri, che fono fepitare da femi quali fimilità quelle del Parlinaco, piunifica finitati quelle la Parlinaco, piunifica piunifica dei sonatico. Lefte melle Parlinaco, piunifica fictili, biasi con gallo. Nafec questa Pannta nel Bofelhi, nel Gratifili.

Il fuo feme, e la fua radice fono aperitivi, e carminari vi

# Caryophyllata.

Arsopholitate vulgeris. C. B. Pit. Tournel.

Carsopholitate. Brunf. Trag.

Lanomunde quibujdam.

Carsophiliate vulgeris fore parvo intee. I. B.

Vulgaris Carsopholitate. Lob. Icon.

Herba benedich. Brunf.

Benedida. Gef. Hort.

Gram. Tur. arbanum. Gef. Hor. In Italiano, Benedetta. E' una Pianta, che getta foglie bislunghe, pelofe, come nelle dell'Agrimonia, ma più ruvide, più dure, d'un verde più fcuro, merlate ne loro contorni, disposte a due a due lungo un nervo, le une più grandi, le altre più picciole. Creicono i suoi suffi all'altezza d'un piede, e mezzo, ò di due piedi foztili, folti di rami, un poco ravidi al tatto, guerniti di soglie alterne, con alcuoi sori nelle lor cime con molte so-glie gialle disposte in rofa. Pastato questo siore, formasi in suo pos guane auponte in rota. Paffato quelto fiore, formafi in fuo luogo un frutto rotondo à guifa di teffa, capelluto, ruvido, compollo di molti femi bisimpal, catafendano de quali eterminato da una coda affat lunga. La fua radice è bislunga, ò quafi rotonda, attorniata di fine di color feuro, d'un color di Garofano, porte fi cavi di reversa in como. Garofano, purché fi cavi di terra in tempo di Primavera. Na-fee questa Pianea ne' luoghi incolti, ofcuri, intorno alle fiepi; la fun radice è adoperata in Medicina. Contiene molto fale mziale, ed olio.

E'incifiva, attenuante, cefallea, cordiale, propria per li catarri, per diffoivere il fangue rapprefo, prefa in polvere,

o in decozione. Carpophilata à Carpophilo; perché la radice di questa Pianta, cavata di terra in tempo di Primavera, e pesta, ha un odore di Garosano. Le sono ancora stati dati i nomi di Sanamunda, e di Benedida, per le fue gran vittù .

# Caryophylli.

Arpaphillt, five Garpaphillt, in Italiano, Garofani. So-no i frutti, ò i fiori induriti d'un Albero dell'Indie, le cui foglie fono lunghe, affai larghe, ed aguzze. Quando inco-mincia questo frutto a comparire, il suo colore è verde biao-chiccio, indi diventa rosso, poi si fa bruno maturando, come lo veggiamo . Si fa cadere, fcuotendo l'Albero; ma ne reftano sempre alcuni de' più attaccati, I quali talmente cre-fcono, che diventano groffi come un pollice; e vi nafce una gomuna dura, nera, odorifera, d'un guño aromatico. Quefti Garofani groffi fono chiamati in latino Assepbylli. Sc rarifimi. Alcuni Autori ne dimandano in certe de (crizioni di rimed); ma fi foltituticono loro i Garofani ordinari. Il Garofano ha la figura d'un chiodo. Dee feeglierfi grof-

Il Garotiano ha la figura d'un chiodo. Der tonglerit grotte la figura d'un chiodo. Der tonglerit grotte la financia de la figura de la

# Caryophyllus hortenfis.

Aryophylius domeflicus . Mattl Betonica eltilis coronaria. Fuch. Tunica. Fuch. Cantabrica . Tur Garyophyllaa. Trag.

Vetenica altilis . Dod. Gal. Caranaria . Gel. Hoc. Viela fammea Scaligero . Gef. Hor. . Tunica. Fuch.

Tunkes. Pech.
Rerba tunke quibojdom.
Flus garaphfylorum. Lon. in Italiano, Garofano.
Flus garaphfylorum. Lon. in Italiano, Garofano.
E una Pianas, che getta dalle fue radici alcune foglie lunghee, directe, dure, groffe, verdi. Saltano dal loro merano notif sudi d'alteza different, rotonode, dure, unite, con ori nelle loro cime lunghi, di motte foglie, belli, difpolti

n giro, firetti abbaffo, e farghi in alto, d'un guffo dolce, enuti da un calice, ch'é una canna cilindr.ca, e membrafoltenuti da un calice, e p e una canna cumar.ca, e me, mora-nofa, da cui s'alza un pifilillo, che diventa pocia un frutto cilindrico, ripieno di femi piand, e come foglati. Quefti fio-ri fono roffi, o bianchi, o porporiti, o fereziati di culor di-verfi, affai gara i alla vilta, di un odore affa aromateto, fimi-le a quello del Garofano. Coltivafi quefta Pianza ne Garale a quello del Garofano. Coltivat quella Pinna ne Gari-dini. Ven hà di motte l'epite. Si adopera in Medicina il Ivo fore. Si preteritée il Garofano femplice al doppio, e fi fecchie frà i l'emple il 1106, cartico di colore, e affai octoriero. Con-tiene mottollo cfaitano, calie etfemziale, e volatile. E condiale, e créalico, proprio per l'epitelfia, per la pa-rahifia, per le vertigini, per celitlere al veleno, per eccitare la traffirziato.

Chiamasi questa Pianta Carpophyllus, perché hà l'odore di Garofano.

## Caryophyllus Regius.

C Arpophylius Regius. G. Pifon. E'una spezie di picciolo Garofano rariffimo, e preziosissimo, lungo, e grosso appresso poco, come un grano d'orzo, angoleso, con serre, d otto punte, che formano nella fua cima una fpezie di picciola corona, rapprefentante in figura pluttoffo un fiore, che un frutto di colore di ferro, d'un odore, e d'un gusto di Garofatrutto di colore ai retro, a un coore, e di un gueto ai varona-no ordinario, ma pià aromateto, e più pungente. Nafec queflo picciolo frutto da un Albero, che dicefi effer unico nel-la fua ferzie, e che alligna in metzo all' floda Maccia nell' Indie Orientali. Il Re dell' flola fa cuttodire quest' Albero da fiosi Soldati, perche a misma attro fia lector orccoffierne i frutti; e ficcome le cole nafcofte, e rare diventano fempre nutu, e income e cote natorite, e fare diventano fempre mitierole; così e flato dato ad intendere al volgo degl' India-ni, che quando l'Albero è carico di Garofani, gli altri Albe-ri fe gl' inchinino, come per rendergli I loro omaggi. Quelto fratto hà le virtà del Garofano ordinario; ma hà

maggior forza.

Gl' Indiani lo chiamano Tinca Radej , cioè Garofano Gi louisili e communo ante mese, con caronine Regio ò perché porta una fipate di corona, ò perché il Rè del Pacie fe oè ferbato il policifo; ò per l'opinione comune, efavolofa, che vuole, che gli Albert a lui s'inchinino, co-me dinanzi al loro Rè.

#### Cafeus.

C Afras, in Italiano, Cacio; è il rappreso del latre separa-to dal sicro, e indurito da un calor lento. Contiene molt'olio, un poco di fale acido, di terra, e di flemma. Vi fi mefce del fale marino per confervario, e per accrefcerne il

guito.

Ajuta la digeffione, manglato în poca quantită ful fine de patio. Riffrigne un poco il ventre.

Cafias a Cafores, cadere, perché Il Cacio feparato dal fiero del latte, precipita in fondo del vaio, o overo Cafora de acessatés, vol à latic cade, perché fia fil Cacio col latte.

rappreto.
Dicefi in Francese Francese, e viene dal latino forma, perche si pronunziava una volta formege.

# Callia .

Caffe, fifule Alenandrine. C.B.
Caffe fifula lenetive. Lon.
Caffe Egyptie, free purgane. Cam.
Caffe nigre. Dod.
Caffe fidutive. Bellon.

Silique Æppeia. Matth.
Canna filula. Acolte. in Italiano Caffia.
E'una Carruba lunga per l'ordinario come un braccio,

più groffa d'un pollice, quafi rotonda, è cllindrica, legno più groffa d'un pollice, quafi rotonda, è cllindrica, legno ta, di color nericcio; la fua fiorza è dura come il legno composta di ducbaccelli talmente uniti, ed atraccati inse me, che non possono separarsi, che compendo le loro giuntu-re. Il suo voto e diviso in cellette da certi tramezzi sottili, ma affai duri, veftiri d'una polpa, ò forlanza midoltofa, li-quida, affai nera, dolce come il Zucchero. Ciafcheduna di questre cellette chiude un ferme groffo come un piccho pifel-lo piano, e quafi rotondo, di color gialliccio. Questa CarAsha é l'frutto d'un Albero grande, e affai groffo, che nate in Egitto, in Aleffandria, nell'Indie, e in moti altri luophi. Egit vefito d'una forza biglia, che blu ngulon afringene; le ina foglia raffonniglia in figura a quella del Noce, verde. Nateno i l'uoi fior moti fopra un gambo, ciafcheluno di koro, è compoli di cirque foglie, dipolte in giro, di color

Caduti questi fiori, i bastoni di Cassia erescono, e s'indu-rano in maniera, che urtandosi gli uni cogli aitri, quando il vento égagliardo, fannotanto firepito, che fi fentono due

leghe di circonferenza La Caffia migliore équella , che viene dal Levante. Con-vien feeglierla novella , in battoni affai groffi , uniti, interi, pefanti , che non rifuonino, quando fi fouotono; che la loro forza fia fortile, di color fouro, rilucente al di fuori, bian-cora fia fortile, di color fouro, rilucente al di fuori, bianea al di dentro ; che contengano molta midolla, è polpa d'una

ca al di centro; che contempario motra midotia, o pospia a una huona confiderna legata, ni erroppo unida, ni erroppo tacci, che fincilmente fi fepari dalla fua fotoza, e la latci netta, di colora filia inero, di un dori dollor, niente agren, e al un gullo inzuccherato, e di apgadevole. Quella Caffia è cost arra, e codi azra in Praneta, principalimente in tempo di guerra, che feno obligati i Franceti a fetvirit comunemente di quellaccatio. Accommendati con la contra con considerati proporti que del propositi del proporti del propor

le Caffie, che capirano d'Egitto, edall'Ifole Antille. La Caffia del Levante, e quella d'Egitto capita in Francia ser via di Marfiglia; ma quella dell'Ifole per via di Dieppe, e della Roccelia

Si confettano i baftoni di Caffia, mentre fono ancora giovani, e teneri; e fe ne mangia, quando fi vuol muovre il ventre. Chiamani in latino quell baftoni di Caffia conferati Canificiam. E flato dato il medefino nome all'Albro, che gli produce. La midolla di CaGa è chiamata in latino

Medulla Caffia . Pulpa Caffia . Flos Caffia . Caffia extra-Dec effere cavata da una Caffia più fimile, che farà poffi-bile a quella del Levance. Dec effere adoperata mondata di frefco; perché fe fi lafcia qualche giorno fuori del baftone, fi fermenta, e diventa agra. Contiene molta Benma, olio, e

fale effenziale. Purga dolcemence gli umori biliofi, e non lafcia Impref-fione di calore nel corpo, ma è ventola, ed eccita vapori a quelli, che vi fono fottopolti. Per correggere quefta qualità dueni, enevirono recojour. Per tereggere quena quanta importuna, fi fa leggiermente bollire dopo averla dificiolta in un liquore; in quefta maniera fi attenua, e fi rarefà la fua fo-fianza troppo vifcofa, la quale non paffando così prelto nelle vifere, vi fi fermentava, e vi produceva la ventofità, e l' vanore, che fino una medefima cofa. La dose della midolla di Caffia è da mezz' oncia, fino ad un'oncia, e mezza. Nafce nel Brafile una firezio di Caffia, chiamata da Gasp.

Bauhin Caffer fiftula Brafiliana; è groffa come un pugno, ed è più purgativa della prima; ma fe ne vede rarifi me voite in Francia.

# Cassia lignea.

Affia lignea. Coffia odereta. Xylecasfia. E una scorza, che hà la forma, il colore, ilgusto, e l'odore della Cannella ; ma è più grossa, meno aromatica, meno punyente al gusto. Si rende viscola nella bocca, quando in matica, e i si l'empera a poco a poco; il che non fuercele alla Cannella. Quefla feorza e cavata da un Albero, affatto fimile a quello, che produce la Cannella, ed è con effoloi confuso nell'Isola di Cellan nell'Indie; imperocche questi contuio nei nota di Ceuan nei mare, imperoccie qua due Alberi non podiono effere differenziati , che dalle loro feorze. Dee freglierfi la Caffa Ignea, la più recente, la più odorata, la più carica di colore, d'un gufto aromatico, gra-to, un poco pumpente. Contiene moti olio in parre efaltato,

fol volatile, e poca terra .

Fortifica lo itomaco, e "l'euore; refiste al veleno, feaccia gli umori per traspirazione, e provoca i mestrui alle Femmi-

#### Caffida.

Afida. Colum. Pit. Tournes.

Lamium peregrinum, free Scutellaria. C. B.

Lamium . free alsides . Corn. Scutelleria epicrii facie. I.B.

Betonica felvefiris . Pauli Quadramio . Scordoss facunda . Plinii . Ponæ .

E'una Pianta, che getta un fulto all'alterza d'un piede, e mezzo, drieto, quadrato, pelofo, fparfo di nodi, da quali escono foglie bislunghe, e profondamente tagliate, quait econo togic essaugue; e protostamente tagisate e, molli, pelole, d'un verde feuro, attaceta e ocde lunghez-te, pelole, molli. S'atano verdo il mezzo del fuo fulto ra-miccili lunghi come una mano, guernici di picciole foglie-niccili lunghi come una mano, guernici di picciole foglie-fitette, aguzze, non meriate, e che foltengono adeuni nori a guità di gola, di fijotti in fipghe bislunghe, come nell' Merannum, gialli, di color porporino, e di rado hianchi. Cialchedu-nodi quetti fiori è una canna tagliata in alto in due labbri, il fuperiore de quali è una celata accompagnata da due orec-chiette; l'inferiore è il più delle volte incavato. Caduto que-fio fiore, comparificono quattro femi quafi rotondi, duri, in-eguali, che maturano in una caffertina, la quale ha fervito di catice al fiore, e che ha la figura d'una telta ricoperta da un berrettone ; la fua radice è fimile a quella dell'Ortica , giallic-

cia, fibrola. Nafcene luoghi montani, umidi, efaffofi, e ue bolchi. E'deterfiva, vulneraria, aperitiva, difeccante, propria per li corfi di ventre.
Fabio Colonna ha chiamata quella Pianea Cajida, per-chè la fua caffettina ha la figura d'una celata, la quale chia-

mati in latino Caffis.

## Castanea.

Caffance, in Italiano, Caftagno. E'un Albero, di cuil due fi fanno le fierzie generali, una dimefica, e l'altrafalvatica.

La dimeftica è chiamata , Caffanea . L.B. Pit. Tournef.

La americia e chamiara, Cajamer L. B. Pic. 1 outper. Galtacer majerer: Lupid. Cajamer farira: C. Di. E un Albero parade, e groffo, ricoperto d'una feorza uni-ta. E un Albero prande, e groffo, ricoperto d'una feorza uni-ta. Un comparto de la comparade de la comparado de la com-bile, che moltecorocia nel feorzo, e ia un carbone, che la portene por la morza. I hoi rami fi dilatera da truce le parti, e fanno molta orabra. Sono guerra di di fogle grandi, buoghe, sono portene de la comparado de la comparado de la comparado de la com-parado de la comparado de la e tanno motta omora. Sono guerinte di togne pranta, tungne, larghe, fottuli, un poco ravide, meriate ne lor consorti, ner rofe fulla fehiena; producono altresi certi caffori lunghi con molti fori giallicci, attaccati lungou ne rovo, ò fioi ci ciafendumo de quali e compotto di cinque foglie. Non la-ficiano quelti fori alcun frutto dopo foro. I futti naicono ful-lo fleffo piede del Ca flagno, ma in looghi feparati. Quelli frutti fono ricci, coperti d'una pelle fimile al cuojo . e armeta all'intorno di punte, la quale s'apre in tre ò quattro parti molli al di dentro come la feta. Chiude una o molte Caftagne notiffime a tutto il Mondo. Il Caltagno falvatico è chiamato

Caftanea froefiris, qua peculiarner Caftanea. C. B. Pit. Tournet.

Caffanta populares, & codiva. Plinio.

Caffanca mineres . Matth Lugd. Non è difference dal primo, che nell'effere meno grande per non effere coltivato, e nel fuo frutto, ch'è più picciolo. Nafce in gran quantità nel Limofino, e nella Limpuadoca,

traite in grass question de la constitución de la constitución de la condition moltifisma gente, principalmente povera.

Le Castagne più grosse, che nascono ne Paesi caldi, sono chiamate in latino Merene, è Merene, e in Italiano, Marroni. Debbono seglieris così l'une, come l'altre Castagne,

re più grotte, se più carnure, e le meglio nodrire. Conten-gono molé olio, e poco fale. Le Cattagne, e principalmente le picciole fono affringen-ti, la loro (corra è adoperata per fermate i fiuori bianchi del-le Fermaine.

Il nome di Caffanca è cavato da Caffanum, Città d'una rovincia chiamata Magnefia, donde venivano una volta le Castagne.

# Caftor. Fiber.

I N Italiano, Cafforo.

E un Animale quadrupedo, amfiblo, groffo circa come un Porcello di és meñ, ó per dir meglio, giulfa la relazione, che il Sig Sarrazino Medico del Ré in Canadà, bà fpedira al Sig. Tournelbrt, e ch è finas laferia melle memore dell'

Accademia Reale delle Scienze l'anno 2 704, i più groffi Caftori hanno tre, o quartro piedi di lunghezza, edodici, o quindici pollici di larghezza, nel mezzo dei petto, e da un anca all'altra; pefano per l'ordinario da quaranta libbre, fino a leffanta. La fua teita hà la figura di quella d un Topo di moute; il fuo moltaccio è lungo; le fue mafcelle fono quafi eguali, fortiflime; ciascheduna delle quali è guernita di dieci denti, grandi, e taglienti, due incilivi, ed otto molari; Gl'incilivi fono lituati nell'eltremità del mollaccio; quelli d'alto fono lunghi circa otto lince, e quelli abbaffo circa un pollice; leradici de fuperiori haono due pollici, e mezzo di lunghezza; quelle degl' inferiori ne hanno più ditré, e fe-guitano la incurvatura delle mafcelle, il che lor dà una for-za prodigiola. Perciò il Caftoro co fuoi denti abbatte i granza procagiora. Percio II Cantoro co inos centra abbatte: grand-d'Albert. É da notare, che quetti denti ono fino diretta-mente oppositi, ma passano gli uni topra gli attri, disposti ad operare agaisa delle forbici. I isoi occhi fono picciolisti-nis, gli oreccio corti, rotonali, peloli al di tisori, e finna-pelo al di dentto. Il fuo corpo è corto, e massiccio, ricoperto di due forte di polo, per l'ordinario bruno, rilucente, alie volte nero, di rado bianco. Il pelo di fopra di lungo un pollice, e mezzo fino a due pollici, e cala di lunghezza avvi-cinandofi alla refta, e alia coda; quell'è il meno lifcio al tatto, ed il più rilucente; è fortile come i capelli. Il pelo di for-to enna fpezie di penna matta finifima, e affai firetta, lunga circa un pollice; Difende l'animale dal freddo, e fervea tar capelli, ed altri lavori; Gli Artefici la chiamano impro-priamente fana di Mofcovia; la fus coda non ha alcuna re-lazione a quella d'un animalterrefre; ella bensi s'accotta più alla natura del pefec, e ne hà il gufto, come l'hanno exian-dio lefue zampe di dietro. E lunga circa un pode; grofo un pollice, fenza pelo, di figura ovata, larga nella fua radice circa quattro polici, e cinque nel mezzo, ticoperta d' una pelle ignamoia, fotto la quale trovasi un grasso sodo, che raffomiglia affai alla carne del Porco marino. Le fue iquame fono di figura ciagona irregolare, groffe come una carrapecora, e lunghe tre, ò quattro linee, diffefe le une fo-pra l'altre, unite infieme da una tenera pellicella.

Il Cattoro fi ferve della fua coda , non folamente per nuotare coll'ajuto delle fue zampe di dietro, ma fe ne ferwe di paletta, di cazzuola, e di truogolo a preparate, e por-tare il fango, quando vuole murare, e fabbricate il fuo al-loggio, il quale ha talvolta due, o trepiani. Tiene questa coda fempre nell'acqua, di cui fa un espressa conserva, per non trovariene mai in bisogno. Le sue gambe sono corte, principalmente quelle davanti; imperocché non hanno che quartro, à cinque pollici di lunghezza; fono ricoperte d'un pelo cortifismo; i fuoi piedi, che vi fono attaccati, ede quapelo cortifiumo i fundipielli, che vi (nonatteccati, ede equali fi direccome di mani per terne la la preda, hamo di lunper del controlo di mani per terne la la preda, hamo di lunper del cici delle golidi con mani per terne la la preda, hamo di lunper della controlo di per della controlo di per della controlo con pelati con tegliate in obbliquo, e voce di
dentro come penne da ferivere, i foto piedi di dictron non hamo alcuna refessione com quelli davanti; fono piani, hamo na controlo della controlo di periodi di distributo di la distributo di famine i fine di famine i fine di periodi di distributo di la mani fine di accominatori di successioni di montrolo di considera di controlo di montrolo di controlo di contr fivamente forti, e robusti. Il suo petro è stretto in alto, più largo abbasso; i suoi polmoni hanno sei lobi, e 1 suo segato fette, che coprono lo flomaco da tutte le parti; la fisa milta e picciola, rotooda, di foftanza foda, i fuoi teflicoli fono piccioli, fituati nell'anguinaja; hanno la figura d'un cono, e perfettamente raffomigliano, quando fono cavati, a quelli del Cane.

La femmina del Castoro ha quattro mammelle, dicesi, ch'ella porta i suoi parti lo spazio di quattro mesi, e ne sa quattro per volta.

Quest'animale maschio, ò semmina hà abbasto dell'osfo Quell' animate materio , o terminia ha aboanto deti olide del petrignone, quattro gran faccoccie, delle quali le due prime più alte dell'altre, hanno la figura d'una pera, e fi comunicano inferme ; hanno per l'ordinario tre politei di lumghezza; a po politei, e è mezzo di larghezza nel fondo; e contengono una materia refinofa, fetida, che chiamati Cecontengono una materia refinofa, fetida, che chiamati Cefloreum, di cui parlerò in un capo particolare. Le due al-tre faccoccie, che fono abbasso, risiedono in certe cavità inscriori; sono rotonde nel sondo, quando è stata scoperalle volte fino a trè, diporte come una fopra l'altra, ripiene d'una materia oleofa, gialliccia, di cattivo odore. Ogni farcoccia è per l'ordinario lunga due polici, e mezzo, e

The agreement of the second se cofcie è vera carne, che non è lecito mangiate, che ne giorni graffi presso a i Cattolici Romani; ma la sua parte inscriore dalla parte della coda, ch'entra maggiormen-te nell'acqua è della natura, e del gusto del pesce; è lecito

re nell'acqua è della natura, e del gutto dei petce; e secrio mangiarne nei giorni magri. Il Catloro per l'ordinario fi ritira ne gran luoghi conca-vi, è nelle caverne, che incontra fulle rive de gran Fiumi. Se ne veggono in Francia lungo il Rodano, Il Itera. Sincontrano ancora più frequentemente in Germania, in Poilo-nia, lungo l'Elba, ed altri Fiumi; ma la maggior quantità è in Canadà. Si fanno una fpezie di Repubblica, ch'è degna d'ammirazione.

Primitramente fanno il loro foggiorno in picciole capan-ne, che hanno fabbricate eglino fteffi nel letto di qualche. Fiume, il quale non fia ne troppo largo, ne troppo profon-do, e che fia abbondante in viveri; ma non incominciano do, e Creità asconante in viveri, ma non incommunace per l'ordinario, che verio il mete di Giugno, quando le acque fono afiatto baffe. Quefta fabbrica facilmente fi ter-mina, quando prefio al Fiume fi ritrora qualche Albero grofio, il cui tronco penda verio l'acqua. Lo tagliano rodeodolo tutto intorno co'loro denti, ed egli cade ful Fiume, di cui ralienta il corfo . Se i rami dell' Albero impedifco-no, che non fi affetti bene nel fondo, gli tagliano fubito, e fanno una baona l'aldatura dall'una, e dall'altra parte, con pietre, rami, e fango, ò terra viscofa, per firmar efartamente il patío all'acqua. Se l'Alberto noto ha lunghezza, che bafti per uoire le due rive, ne vanno a ragliare un altra fulla riva apposiba. Afecto ne incorrerate che batiti per uotre le due rive, ne vanno a tagliare un ai-tro fulla rivo oppolia, o fenon neincontrano, fanno certe fpesie di lieccate per fermare il corfo dell'acqua; ma ficco-me il corfo del Fiume portrebbe inondare, o rompere l'ar-gine colla fiu violenza, così lafciano di quando in qua-do alcune aperture nell'argine, per le quali podia foorere l'acqua. Quefl'asgincé lungo, ma meno alto, che ne val-looi: hà distel, o dodici piedi di groffezza nel fao foodamen-oi; va a poco a poco calando fino io alto, dove oon ne hà per l'ordinatio, che due. In quefta maniera incominciano

per l'ordinario, ché due. In quetta maniera incominciano la foro fabbrica. Si mettono poficia a murare; per faldatura fi firvono di fango, ò di terra graffi, che bartono, e ribattono colla for coda; l'applicano di mano in mano cot modefimi materiali, de' quali fi fono ferviti per far l'argire, fin che abbiano innalizzo il loro edifaso, o espanna, la quale ferve ad alloggiarlia tre piedi d'altezza; la fanno rotonda, ovvero ovata, e fi flende due terzi fuori dell'acqua, ma hanno la cautela di lasciarvi una porta, che non possa il Vernoessereturata dal ghiaccio. Alle volte sabbriunits are mound claimed, a discourt was petra, ebe concon le ciprants interes (peal starrs, e laten of fill it inure. Set pipe il il producili, ebe condeceno fino of fill it inure. Set pipe il il producili, ebe condeceno fino of fill il inproducili, ebe condeceno fino of fill il interes il interestato il interestato il interestato il interestato
deno le morgile, e i a special casa o il interio, e fino di
cono il morgile, e i a special di finori, e ai di
cono il interestato il interestato il interio, e fino di
cono il interestato il interestato il interestato il interestato
per più finalisho, e quindi. I ind demon della cipranta e
di pontere. Hi otto, o dette pied il irribetta, e dilevi, in
di
pontere. Hi otto, o dette pied il irribetta, e dilevi, in
che ino al granit, che avaliagosimo fino a retras. Veri
cono di contrato il interestato il interestato il
la interestato il interestato il interestato il
la interestato il interestato il interestato il
la pontere. Hi otto, o dette pied il irribetta, e dilevi in
la interestato il interestato il interestato il
la pontere. Li to cono di cono cono il interestato il
la pontere. Li totto il interestato il interestato il
la pontere, il totto il interestato il interestato il
la pontere, il totto il interestato il interestato il
la pontere il totto il interestato il interestato il interestato il
la pontere il totto il interestato il interestato il interestato il
la pontere il totto il interestato il interestato il interestato il
la pontere il totto il interestato il interestato il interestato il
la pontere il totto il interestato il interestato il interestato il
la pontere il totto il interestato uno di questi appartamenti , fanno nna spezie d'acquidotto, d canale fotterraneo, il quale và fino al Fiume, e che loro ferve di bacino, ò di conferva, in cui bagnano fem-pre la loro coda, fenza la qual cofa in breve tempo morrebbono; ed in caso di pericolo, questo canale serve loro di risugio, e di strada fegreta, per portarsi al Fiume. Quando riposa-no stanno sempre coricati ful ventre. Dicesi, che se nel tempo, che sabbticano, alcun di loro abbia scorticata la coda a forta

Chumant Galori distrar quelli, che s'allegismo nelle gerere interio un terrero aizto illui finosi dell'eque, certe distra un terrero aizto illui finosi dell'eque, cadi Vernoccus (equires, che leto ferroo al Mascreli. L'Inveri de Callor, finoso peri fordinato terministi ne ene de'Azhott, odi Settember, quell'è l'empe, incei cominciano al un robo, del settember, quell'è l'empe, incei cominciano al un robo, de l'empe, incei cominticano al un robo, de l'empe, incei cominterio al propositione del propositione del propositione del territo limpèreze, e goifezze; i pessi godfi fono intribusti amoit quell'emmalli, el i precia di un tiblo, no pervedificato del propositione del particologico del propositione de

Agentine, Calieri, nel elligiansonierue.

J. Salaritavi sususuidi encreade Calieria, dal precipio di quelli annuali fono afti gentrali di pelo i (corrosolunga) regoli annua, resulto del composito di periodi annuali fono afti gentrali di pelo i (corrosolunga) regoli annuali fono afti gentrali di pelo i (corrosolunga) redoli del pelo i (corrosolunga) regoli annuali regoli annuali regoli annuali del pelo i (corrosolunga) regoli annuali del pelo i

"Un alers maniers di far la caccia a quest'animate, é tendernil infaise. Quantunque i Castori abbiano latez le lo provisional, non laciano d'andatez di quando in quando nel Botco, a cercare nuove nodrimento. I Cacciatori medefinia, che fanno, che loro piace più al legno fretco, che quello, che d'atoni na equa, ne portano loro vicino alle capanne, e lo tendono infaide fimili in figura alle trappole, che fervuono

a prendete itopi.

Galler a Calirare, perchelgi Antichi Innocreduro, che
Kattoro perfequiato da Cacciatori fi fitapaffe i telicoli co
denti, e gli lairiaffe come per prezzo del fito rifeatto; ma
quella favola non hà biognod effere comitata.

quella favola non hà bifogno d'effere confuțata.

I Moderni Naturali Icon abdalanza perfiusifi del contrario, e dell'impolifibilità del fatto; di pià, v'era un equivoco; imperocché prendevati il Gaforena, per li telicoli del Caforto, il che d'affai differente come direno nel capo, che fe-

gue.

Fiber, quia loc anhual extremitars aminus cult.

Chiamali in Francée liteure, ed é nome cratto da Beerr, parola Tedefea, ed Inglée, che fignifica la medefima
cota.

## Çaftorenm .

C. L'Antichi, che non erano cod efatti nella Notomia, cone fono il Moderni non s'erano accorti de' veri veñi-coli del Caitoro, perché fono piccolidismi, e ripodii in luoghi afiai vaccili nell'anguinaja. Lo ne ho partano nel capro precedente. Hanno ustru precio per il stillicoli aj queño aoi-male, ile borte, o l'accorce del Caferram, che ne fono afia didiernati. Il Signori del Faccionaisa Ruale delle fácesse

le airre parti con ciatretas.

Troving fine balfo ventre del Cattoro, verfo la parte inferiore del cinfo del pettirgane, quattrogran faccoccie, oborfore, detedel quali, che politico chumati (aperiori, perche
fine del partico del considera del considera del conmunicato inference in maniera, obre della pera, e il comunicato inference in maniera, obre della pera, cia comunicato inference in maniera, obre della pera, cia comunicato inference in maniera, obre della conmunicato inference in maniera, obre della colora

maniera della colora faccoccia, si he dicra et repolitic di laughezza, e un politice, e mezzo di larghezza nel fondo. SI

rovano collociere l'una a dratta, e ; la irina a finiffin della ver-

indiana socco specialismis, to tai model di tempo, e altrintar pid bramo, rigini jo, e dato ar hetriti polvere; mis & fituole; che pià preito i induri, balla attaccate le ficrocorie, che lo concupiono di commito, e li ladicarvie; per aisoni, che lo contento ai commito, e li ladicarvie; per aisoni, bi in materia fia in confidenta dura, e foca: Le duel recondi faceccie; che polito coltamati ficrococie; abordi infriori, fono coltocare luma adrita; e l'altra a infiltra della cottora. Sono como dei ordino, e varamo li en aintira della cottora. Sono como dei ordino, e varamo li enrengono an liquore unatrolo, e graffo, che rafiomogia at mote, al cottor pallo politico, d'un coder cheo, fimili a cendio.

le, aderente alle sue picciole finte, di color alquanto biglo al di suori, gialliccio al di dentro, accendibile, d'un odor sorte, penetrante, e spiacevole. Quest'è il veto Casserum; S\*

le, d'enforgatio paisido, d'un néorierado, fimile a receile de Cofferense, mai dimente forza, epit légitos. Quelto lisdel Cofferense, mai dimente forza, epit légitos. Quelto liscolore del l'ence.
Toronafi presión à Mercantei borré de l'enforman, le une peit groffe, le altre pla picciole, fecondoche il Castron, da cut in ono later carate, era più d'aneceo gande. Le magiori espicannal Darates, finos più projete.

cannal Darates, finos più projete.

odo forte, e-penetrane, ripere d'un materia dura, firadorf forte, e-penetrane, ripere d'un materia dura, fira-

gile, od atta aridufi in polvere, giallicea, bruna, lottalcata di membane iocitifisme, d'un guito acro. Contengono molt olio ciliatto, e faie volatile. Il Caferama attenua gli unori vifcoi, firtifica il certello, promovei meltra ialis Femmine, abbafia i vapori, refife alla corruzione, faccia per razipitzazione i cattivi umori; è proprio per l'epilefia, per la paralifia, per l'apoplefia; rimedia alla fordio.

Il liquore untuofo, contenuro nelle boric inferiori del Cafloro, caffai rifolutivo, fortifica i nervi, applicato electormente.

mente.

Cafforism à Graco xucrosso, à xucros, Caftoro; s'intendono con questo nome certe faccoccie, ó borie, che si cavano dalla pancia del Castoro, e si seccapo per servirsene im
Medicina.

#### Catanance.

Atenance quorumdam . Lugd. Pit. Tournet.
Sefamudes pervum. Matth.
Catamater Delectorumpi fore cyasi, felis Coronopi. I. B.
Chandrilla caratta espoit caprais. C. B.
Coronopa, quibolfam fore caratte. Sciit. Col.

E um Franca, lecui folle fron fimilia quelle del Carpaga, ma bianchicie, policie, e con un guilo poco praco; a Sergono finà le fudetre foglic alcum finiti all'altera co; a di due, di repiedi a finiti arrat, guerniti di alcum fonglic pelofic, un poco ruvide; i fiusi fori fono nelle fue etime attaccati a picciple nelle della grofficta di quelle del Cyamar i di color turchino. Bioro cultere è common della grofficta di quelle del Cyamar i di color turchino. Bioro cultere è common di color di color turchino.

posto di molte foglie a scaglie. Contiene alcuni semi, che tono in alto fogliati; la sua radice e lunga, grossa, rossiccia. E'aperitiva, difeccante, vulneraria, ma non fiadopera nella Medicina

# Cataphraclus.

C stophensites: Schoenweld Josh, em pefic al Mare hanperice anticopiete; in time the stripe decides, noe hardson del fictor, Non ha dent, man in molespa, de le loco (application). Non ha dent, man in molespa, de lo loco (application), ha le halbar nevelle, e i plante lesimans del fictor, Non ha dent, man in molespa, de lo loco (application), and le halbar nevelle, e i plante lesimans el control in the del figure acceptor, e entité la parte verile la costa, effiques. E icopercope ettero di figuane office, e del perichia, locordos, parta. Trovat terro l'Isla di Nordand, Vive di professiola. E eccellence a mangiane del perichia perichia perichia del perichia perichia del Camphendia, sensayamper, figuillacticatio, e i rioger-co da totte leparti; é diant datros una loome a quello piete, perichigi de locor del figuine de procus na loome a quello piete, perichigi del congreta figuine de precurso i file corpo-

## Cate.

Att, fire Lytium. Garz. Acoft è una spezie di trocisco, opennico, che gl' Indiani compongono coll'estratto de rami du an Albero spinosto, che chamati Mechèt; ril cui le-gno è massiccio, pesanee, duro, robusto, con foglie simili a quelle dell' Estre; Mechano questo estrate con fatina d' un seme minuto, chiamato Nachant col gusto della Segala,

un feme minuto, chiamato Nachani col guifto della Negala, propria a far pane, ecolia rachiatura d'un crotto legno nero. Formano di quelto mescuglio, cerul troctici, ò penniti, che feccano all'ombra. Sonoamari, ed altringenti. E' un buondifimo rimedio per i fiabilir le gangire per difectare, e fermar le fluffioni, per li fluffi di venere, pei dolore degli occhi.

## Catechu .

Attebu, five Terra Japonica. E'una forte di pafta feccuafi la durzaza di una petra gondica y rofficcia, colla forma, 
un fuedo gondica di una petra, rofficcia, a di unglio amaro, 
ed austro fial principio, ima che lafcia poi nella locca, una 
imprefition delor, e grata. Ven ha di due fiesta; in prima, 
ela più comune d'alda, pefante, di color rofficcio bruno, tono
menzana da piccio ripibe banchico; i a feconda e più peromenzana da piccio ripibe banchico; i a feconda e più pero-

el più commo d'alla, pedame, di color refleccò brino, tere la manassa da percio dei pob bartacher; i le todos dei più penomansa da percio dei pob bartacher; i le todos dei più penomansa da percio dei pob bartacher; i le todos dei pob penomansa de percio dei penomansa de l'accio del penomansa del percio dei penomansa del pe

ti grani fino a una dramma .

#### Caucalis.

Aucelis Dod.

re acuta la vifta .

C Anschi. Dock

marchi de septer. Ling for C. D. Pit. Toured.

marchi de septer. Ling for C. D. Pit. Toured.

Echtelger. yestelspere, a helpstelle gregdem. Od.

Echtelger. yestelspere, a helpstelle gregdem. Od.

Ein Branc, se jourige in enfongtion corn annatna gentle della Mellanca falvatata, un fono orgilar pit

marchi della Mellanca falvatata, un fono orgilar pit

may piede. Sonder marchi estel estelle

may piede. Sonder marchi estelle

mine; chickleston de quel tempola di circure figli tou
nique; dispolar ingila. Philitospeed fore, conspectiono

falta marche piccole, basses. Nafer quella Planta ne lim
Espertina, proprie pai festa, par grouveres I no
Espertina, proprie pai festa, par grouveres I no-E'aperitiva, propria per la pietra, per promovere l'me-ftrui alle Femmine; per rarefare gli umori graffi, per rende-

## Caymanes .

Jamanes, Monard Acofte, Cluf. Sono gran Luces loni, è Coccodrilli dell'Indie, che hanno talvolta i Comment of the commen contorni di Panama uccifo uno di queffi Lucerroloni, il qua-le aveva cento piedi di lumberza. Hanno la gola affai fefia, ed aperta, guerniza di molti ordini di denti; abitano verifo le rive de Fiumi, e talvolta nel Mare, alle imboccature de le rive de Fiumi, e talvoita nel Mare, alle imboccatere de Fiumi. Se ne trovano principamente nella Provincia di Cartagine, nel nome di DiO, e negli latri luoghi circonviciol. Dicci), e de fono me gran nomeno nel Fiume Cranganor- Opetti aniumali fono crudelliffini, fi lanciano ne Navili), o fillerire, per afferare un Utomo, un Boc, un Cinghiale, un Porcello, o Qualche altra preda, e la divorrano,
da largiloctomo in unidatare est fono fonasco. La leo peiο la righioctono i na inflante sed loro Bonaco. La leto pele del considera del modelo se la presenta del modelo del modelo del modelo se la presenta del modelo del loro parti, come fi la folio no nora a terra, e vi finnousírie la loro parti, come fi la folio del presenta del la forda del mangiano la folio del modelo del modelo del del modelo del modelo

## Cedrus .

Edwar. Tabern Icon.
Cedwar magna, free Liberi confera. L.B.
Cedwar confera, faits lariets. C.B.
Lariet Orientals i findle watendlore abrafo. Pit. Tournef. In
Italiano Cedwo del Libano.
Williano Cedwo del Libano. Edras . Tabern. Icon

Lating Ordinary I management strays, i.e. a countries, in the countries of Gomma di Cedro.

Gomma di Cedro.

Quando non esce più niente dall'Albero, vi si fanno de'
tagli, da quali scaturisce una restaa liquida, che s'indura nello scorrere lungo l'Albero, ed è ciò, che chia-

## TRATTATO UNIVERSALE

mafi refina di Cedro. E'bella, trasparente, gialla, facile à rompere, odorriera. Noi di rado veggiamo quelle gom-

me, erefine di Cedro.

Il legno di Cedro è adoperato per fare i bei lavori da Le-gnajuoli. Contiene molt olto, e fale effenziale. E'fudorifico, prefo in decozione, d in polvere

Il Cedria è impropriamente chiamato gomma di Cedro, imperocche è la parte refinola, la più pura dell'Albero. È digeffira, rifolutiva, confolidante, tortificante, propria per refiftere a lla cancrena, per gli slogamenti, è per le frat-

eure delle offa La refina di Cedro è digeftiva, ammoltiente, deterfiva,

confoldante, fortificante Cedrus à ris, ure; abbrucio; perché fi abbruciano i rami del Cedro, che fono pieni di refina, come fi accendono le suecie per far chiaro in tempo di notte.

## Cedrus Baccifera.

Edrus Baccifera . C Bauhin .

Cedrus minor . Dod. In Italiano Cedro . E'un Albero, di cui tre fono le spezie.

La prima è chiamata Cedrus Lycia, retufa l'ellonto dilla. 1. B. Cedrus folto Cuprefi major frullu flavofcento. C. B. Pit.

Tournes. Cedrus Phanicia . Plinil .

Cedeus Lycia . Matth. Gef. Oxycedrus (gesa . Dod. Ger.

Oxycedrus fole Cuprefit, aus Sabina major. Monspel. Lob. Cedrus muser. Cord. Portu.

Cadras maior. Cord. Porte.
Cadras passificitis devisis, & Phonicia. Belli.
Juniperus major, feu Cuprefius friendris. Diolece.
Iliostronco, ci twoi rami locon riscrut, e nodofi; il fuo
lexno è rofficcio con un notor finnis a quello del Ciprefio.
Lies foglicio no fortere, aguzze, più dured inpulei del Ciprefio.
Lies foglicio no fortere, aguzze, più dured inpulei del Ciprefio.
Lies calculation con motor piccio de Gaglie, del
Ciprefio. Tind calcul fiono con motre piccio (Gaglie, abbaño delle quali trovanti alcune borie membranole ripiene abbaffodelle quali urovanti alcune borië membranofe ripiene di polvere. Nakrono i finet i la underfemo piede, i in cui na-fenoa i catloni, ma in luoghi leparati i fono lascebe, che diverzano gialle, marezando, un poco caranter, odorifere, d'un gui lograto; casicheduna delle quali i rinchiaste per l'ordinazio ret dictini legnofi, duri, rocondi filla fichiesa, e piani nell'altre parti. Castichedun officino contiete un festionago. Elico del teoroco di special trabero ne Pacifi caldi una situango. Elico dal teoroco di special trabero ne Pacifi caldi una

gomma, che chiamafi vernice. La seconda spezie è chiamata Cedrus felto Cupreffe media majoribus baccis . C. B. Pit.

Tournet Cedeus Lycia . Bellon. Cedrus miner altera. Diofe

Cedrus Pheatees alters, Plinii, & Theophrafti, vel pri-

Thuja Mafiltenfum . Logd. Quest' Albero e differente dal primo nell'effer più basso, e nell'aver le bacche più groffe .

La terza (pezie è chiamata Cedrus Hifpanica processor, fruilly maxime. Pit. Tout-

E'più alta delle altre, e le fue bacche sono affai più groffe, Nascono questi Cedri in Italia, in Ispagna, in Provenza, in Linguadoca restano semene una il

Linguadoca ; reftano fempre verdi . Contengono mole olto. Le loro foglie fono flomacali , proprie per ifcacciare le ventofith, per ajutare la digettione, per la colica ventofa; fe ne mattica uno, è molti bocconcini. Se ne può prendere altre-

ai in decozione.

Il loro legno è fudorifico, prefo in decozione.

I loro frutti, che chiamanti Cedridas, a fono propri per fortificare lo ítomaco, per ajutare la digeit Oxyredrus ab ifis acutus, Garage gCedrus, come chi di-

e Cedro colle toglie aguzze. Cavafi colla ftorta nella maniera ordinaria un olio nero dal legno di Cedro, il quale tienfi, che fin il vero Oleano caditanto. Comunque fin è propriffimo per le volatiche fazinofe, per la rogua, per la fordità, per le malattie direiche. Può adope-rarii internamente, ed elternamente.

La dose è da due goçcie , sina alle sei .

Celtis .

Eltis frudiu nigricante . Pit. Tournel.

Lous Arbor , five Celtis . Tur.

Bagelatus Trideatinis . Guil.

Lous frudiu Ceref. C. B.

Lous driber . Lob. Ron.

Lotus Arber frudu Ceraft. 1. B

Laux arber fruits (creft 1.18.
Casavia Crestiblus 1.666.
E un Albero, grande, e großo, foto di rami; la fun feweza è unta, baionchiccu; le fue foglic raffornigliano a quelle
dell'Olmo; una fono più lunghe, e più aguzze, verdi di fopra, bianchicci di fotto, rurade, merizace le la concorni;
livo fiori hanno cirique foglic, adipote in rofa, in mezzo deltivo fiori hanno cirique foglic, adipote in rofa, in mezzo delle quali fono attaccati molti ftami affai corti. Paffano questi for in poco tempo, e lor fuccedon alcune bacche sferiche, nericcie, ratforniglianti alle ciriegie, ma più picciole, at-taccate a lumphe code, che contengono un poco di polpa biantaccate a lunche code, ene contençuo on up con a posque ousque, a, d'un guito dolce, filicio, affai grato, e un nocciolo groffoa proportione del frutto, quafi recondo. Nafee quest' Albepo principalmente ne Paefa caldi.

I fuoi trutti, e le fue foghe, fono propej per fermate i corfi

d'i constanti de di diff. Il fermato.

di ventre, ed i flutti di fangue.

# Cenchrus .

C Earbrus, free Milleris - Jonft. E' una spezie au serpenue (parfod impleta re piedi, geoffo, di color verde gialliccio, fiparfod impleta machie. Trovas in Lemons, ed in Samo-Stà nel tempo di State fulle Montagne, nelle Tizade aperte (cantàndo le fipine, e i rori; lanciati iugli animali, che internationale sevene suurulari, ne fuercia il fangue. feanfando le fpine, e i rovi; lanciati fugli animali, che in-contra, e aperre loro le veve giugulari, ne fuecia il fangue. La fua morficatura è mortale, le non vi fi recano prefto que nedefimi rimed), che s'adoperano per la morficatura della Vipera. Contiene molto fale volatile, ed olio.

E proprio per refutere al veleno, per ifcacciare i cattivi umori per mezzo della trafpirazione. Può prepararfi come la Cenchrus à Graco navage, che fignifica il medefimo Ser-

Miliarts, perché questo Serpente é segnato di macchie bianche, che rappresentano grani di miglio.

### Centaurium majus.

Estaurium majus juglaadis folio. L.B. Ceataurum majus fain in lacinias plures divifo. C. B. Pit. Tournet.

Cestaurium magnum. Matth Dod. Centaurium majus , feu Rhapenticum Pharmaceuticum. Cord. in Diofe.

Rhapontica, qua bedie Centaurcamajor. Trag Acapantica, quae soute Catastic at super. 1782.

E una Pianta, che getta alcumi futili all'alezza di quattro,
òcinque piedi, rocoodi, diritti, folti di rami; le fue foglie
fonograndi, biblanghe, divie in molte parti, mertate ne
loro contorni; le fue cime foltengono ettle grotte, rocoode,
cogliofe, dove nationo mazzetti con forelimi aperti, e exfeagliofe, down pafeono mazzetti con forcilini aperti, e ta-gliat in coreggie, si color turchino, tuchetace al porporino. Lor faccedono femi bislunghi, rilucenti, gueralti di piume bianche; la fiun radice è lunga, groffa, ditrira, camma, facile a rompere, nericcia di fuori, rofficcia di denero, d'un guilto dolce, accompagnato d'altriatore, e d'accessa. Na-lec quetta Papra ne' lunghi montani, e rossi. Contiene

molto fale, ed olio. La fua radice è vulnegaria, aftringente; ferma i corfi di ventre, ed i fluffi di faogue; leva le oftruzioni, prosnove l'

Chiamafi Rapontico volgare.

#### Centaurium minus .

Centaurium minus. C. B. Pit. Tournef. Centaurium parvum. Ad. Lob. Centaurium minus fore purpurce. I. B. Centaurea. Brunf.

Felterra . Ger. E'una Pianta, che getta uno, ò più fusti all'altezza di En una reserca, con genta uno, o put una all'alterza di circa mezzo piede, è un poco più alto, angolofi, lifci; le fue foglie fono bislunghe, fimili a quelle dell' Iperico, ma un poco più grandi; le une efcono dalla radice, le altre mef-fe a due a due opportamente ful futto; la fue cima fi divide in molti ramicelli, che follengono alcuni fiori, radunati gli uni prelio agli altri in forma di mazzettini, di color roffo, tendente al porporino, talvolta bianchi, e di rado di color di fer-ro, grato alla villa; ciafcheduno di quefli fori è una canna chiufa nel fondo, aperta in alto, fralancata in imbato, e tagliata la molte paril. Paffaro queflo fore, gli fuccede un frutto ovato, obislungo, grofio come un grano di frumen-to, divito in due ripottigli, che rinchiudono alcuni femi mi-nuti; la fua radice è picciola, legnofa, infipida. Nafce que-

sta Pianta nelle terre secche, e sabbionose. Chiamafi Felterra, fiele della terra; perch'e ecceffive menteamara. Contiene molto fale effenziale, ed olio. Si

adoperano in Medicina le fue cime fiorite . E deterito, aperitivo, vulnerario, fudorifico, febbri-fugo. Si adopera per le febbri Intermitenti, per promovere i meftrul alle Femmine, per lo forbuto, per li vermi, per la morficatura del cane rabbiolo; Adoprati efternamente, ed

E'stata chiamata questa Pianta Centaurium, perché e sta-ro creduto, ch'ella avesse rifanato il Centauro Chirone da una ferita, che s'aveva fatta al piede

La picciola e d'un genere affatto differente dalla grande.

#### Centrine'.

C Entrine . Jonft. E'un pefce di Mare , dagl' Italiani chiamato Pefce porto, è groffo, denfo, corto, di figura triangolare, ricopettod'una pelle affai ruvida, fparfa di ra transposare, respectou au pute aura un vasa, para un punte fort, principalmente fulla tefta, e fulla fchiena, di co-lor fcuro; la fua tetta é picciola, e compresfa; i fooi occhi fono vivi; la fua gola è quafi fempre aperta, e fpalancata; l fuoi denti fono larghi, e taglienti; la fua carne é nervofa, viícofa, e niente buona a mangiare.

Il fuo ferato arroflito, fa un olio proprio per rammollire gli

fairi, e lealtre dureaze del fegato; per mitigare i dolori.

La fun carne, feccata, e fpolverizzata, e perpria per promovere l'orina.

## Ceps .

Cepa Trag. Foch.
Cepa vulgaris. C. B. Pit. Tournel.
Cepa retunda. Dod.

Cepa alba, & rubra. Gef. Hor. Cepe. Bruni. In Italiano, Cipolla.

Coye. Trund. In Italianos, Cipolia.

E una Plazara, jeci indipetierono dalla radice lumphe on
E una Plazara, jeci indipetierono dalla radice lumphe on
to un fullariano de diriros, promodo, altocirca trejetidi, yoto, prefor virola baldori, come anu goffane handa lia ordanche foitness un maxierono il fost, i databationo dei quali de
regiono della regiona della regiona della regiona della regionali della regiona della regionali della regiona del obicolare, alle voire bislungo, compeño di toniche roffe, ò bianche, contigue, ò unite le une all'altre, d'un odor for et, e fisiacrofe, che muove al pianto, a cagione d'un fal vo-fatile acido, fottiliffuno, che ne sbalta principalmente quando fi taglia, eche irritagli occhi, d'un guito acro, e pun-

gente. Questa è la Cipolla, che adoperati cosi spesso nelle cueine. Vi si trovano alcune fibre al di sotro. Costivasi quefia Pianta negli Orti in terra graffa; la fua radice è meffa in opera nella Medicina. Contiene molto fai volatile pungentifimo, e penetrante, flemma, ed olio in quantità me-

E aperitiva, incitiva, digefliva, rifolutiva, propria per la pietra, per l'idropifia, per lo forbuto, per l'afima, per etilitereal veleno, per livermi, per la fordità, per far ma-turare gli abfecili. Si adopera etternamente, ed interna-

La Cipolla bianca e per l'ordinario più picciola , e meno acra della roffa. Cepa, vel Capa à sesané, capus, perché la cima, e la radice di quella Pianta, banno figure di refta.

#### Cera.

CEra; in Italiano, Cera. E'una materia, dura, olere fa, gialla, che trovafi nelle arnie: le pecchie comincia-no a faria nella Primavera; fubito che la itagione se fatta dolce, la cavano da fiori, e la portano attaccata a' loro piedi di dietro in forma di picciole lentifchie; la depongo-no con molta defirezza oellelato arnie, e ne formano alno con molta defferza oedle leto amie, e ne fornano al-cuni bachi, ò allogiamenti di fisura eigona, uniteli uni agli altri, le cui picclole muragliefono fostili, e quafi eraf-parenti. In quelli buchi, ò croginoli fianno le loro uora, che apronfi in picciole pecchie. Vi fearicano altresi il mele, che fanno racculto. Quella Cera il primo anno è bianchie-cia. Il ferondo niglia. al Terra brana. Discone misullo cia, il fecondo gialla, e I terzo bruna. Diviene exiandio nera invecchiando nell'arnia, ma allora le moiche non vi

ferrano nemele, neuova.

Si fepara la Cera dal mele in due maniere; la prima facendo il mele bianco; mettefi la materia, che fi è tratta dall'arnie forca fluoie di vinco, è graticci, e se ne lascia

dall armie topta insole di vinco, o gratico; e ie ne lattica colare il mele, fin che la Cera relli fola fopra. La feconda, facendo il mele giallo, si mette la materia, che fi cava dall'armie nello firettojo, dopo avervi aggiunta pochifima acqua, averla rificaldata al fuoco, ed involta in una groffa tela chiara; impercoche il mele paffa, e la Cera refta in forma di focaccia.

Ma ficcome concentiono e l'una, e l'altra Cera, alcune im-purieà, così fi fondono infieme, ò feparate in un bacino; porta, coa il notono maccio, o reparace in un occure vi li aggiunge dell'acqua per nettarle da un poco di mele, che vi refla fempre attaccato; poi fi foremono, fi fichiuma-oo, fi feparano dall'acqua, e fi metcono in forma, dove fi laccia, che fi raffreddino. Indi fi rovefcia il pan di Ceta isidus, che fi ratfreddino. Indi fi rovetica il gan di Cera, per cavario four di forma, e per mentaro da ceres feccie, o fordarre, che s'erano precipiate nel fondo, e che fi chaise, che cavario four di como di como

indura, e perde, invecchiando, una paree dei tuo colore; e del fioo dore:
La Cera di fredeo fatta, e che non e flara ancora metfia in ubi inalcun favoro, e chiannata Cera naova.
La Cera è un compolto naturale d'ollo, d'un poco di fal vialte, e di molta flemma (erus cerra, come l'hò provato nel miotrattato di Chimica; è ammolliente; e risolutiva, a la Framacia fe o e ferre negli emphaliti, ne crecti, negli

Quando la Cera invecchiando ha perduta ons parte del fuo colore, ed édivenuta un poco pallida, i Mercanti per rimediare a questo picciolo mancamento, la liquefanno ad un faoco mediocre, e le danno una tintura col Zafferar bastardo, ò coll'Urucu, che vi mercono dentro; poscia la colano, e lasciano, che si rasfreddi. E facile il distingue-re questa Cera tinta dalla Cera novelia; ella e meno glutinofa , plù fecca , plù facile a rompere , ed ha meno

Trovafi alle volte in Mofcovia, e neil'Indie ne tronchi degli Alberi recchi, certa Cera nera, formata in pezzi re-tondi, ò ovati della groffezza d'una noce mofcada. Ella d fatta, e formata da picciole pecchie, che construiscono la 3

tutto il fuo odore.

I lisophi, i.e quali s'imbianea meglio la cera in Francia, fono quelli di Bretagna, e d'Angiò. Si comincia a lavorarvi per l'ordinario verio il fine d'Aprile. Si fonde la cera gialla al iuoco, e quando è ben calda, fi veria fopra un rotolo, che gli Operaj chiamano torno, il quale pollo fopra un va fori-pieno d'acqua fredda, la cera disfatta, cadendo in quell'ac-qua fi condenfa, e fi riduce in ifchizzi; lavanfi quelli ichizzi più volte, ed in molte acque; fi radunano, e fi diftendono fopra certe tele, che fono putte fopra gran quadri di legno efpotti ali'aria, e alla rugiada; lafcianti a quefte tele delle ban-de affai grandi, affinche posta coprirfi la cera, quando sa vento. Muovesi questa cera di trei in tre giorni, ed anche vento. Moorets quetta ceta di tre intre giorni, cu ancier più ferti quando la gran caldo. Si laicia così ejeofal per cin-que, ò fei l'ettimane; indi fi mette ne bacini, fi rifonde itil fuoco, e vi fi ngglunge del cartaro banco, ò del critiallo di gararro; fi laicia qualche tempo in intiuione, a finiche que-fto tartaro la purifichi, feparandone il fuerdume, che vi può del cartaro la purifichi, feparandone il fuerdume, che vi può effere; indi fi cola, e fi forma in piccioli pani piani, orbicola-

ri, come gli vergiamo prefici Droghieri.
Noi poffiamo en un luogn fondere tre d quattro volte l'anno la cera, cominciando in Aprile, e terminando in Ottobre. La cera bianca dee effere teelta affai bianca, chiara, netta, trasparente, dura, fragile, che nons'attacchi a denti, quando fi maftica, fcipita al gusto; chiamafi volgarmente cera vergine, ma impropriamente, perche la vera cera ver-

gine è il Propeltr, di cui tarà parlato a fuo luogo. La cera bianca, rinfreica, rammollitee, raddnicifee; e pseno rifolutiva della cera gialla, perchè dall'effer molto la-vata, ha perduta una gran parte del fuo fale. Si adopera nel-

le pomate, ne cerotti, negli unguenti.
Multe giovinette, e molte Donne per certe voglie, e certi gufti depravati mangiano della cera gialla, ò deila bianca; il che cagiona loro ottruzioni nelle vificere, itterizie, ed altre malactie

Trovafi preffo à Droghieri una cera di color di paglia, ò di codro; ella e fatta con pezzetti di cera bianca, ch è flata iquestata informe, e dove fi e meffo in infufione della terra, menta pefia; indi fi cola, e fi lafcia, che fi rafireddi. Serve a fare delle candelette. La cera verde é fatta colla cera bianca, rammollita con u

poco di trementina, etima col verderame macinato. E propria per rammollire i calli de' piedi , applicata fopra in em-La cera roffa è la cera bianca, rammollita con un poco di

erementina, e fatta roffa colla radice d'Ancufa, ò pure col minio. I Commeffari fe ne fervono per figillare. E rifolu-La cera per gommare è cera disfatta, e melcolata colla pe-cegnifia. I l'appezieri fe ne fervono per gommare la loro goltri.

Cera viene dalla parola Greca xuois, che fignifica parimen-

## Cerafa.

Erafa, free Cerafia; in Italiano, Ciriegie, fono pic-cioli frutti rotondi affai noti. Ve n'ha di molte fipzie. Le più comuni fono chianane in latino Cerafa agristica, Carl Cerafia acida, & estgaria. Trag Sono rotonede, rof-di un nullo asserzo affai apraio. Ni forom da un Albern Carl. Ceraple acida, & conferite. I rag. Sono reconde, refe, d'un quito aperto e filia pato, Naicono da un Albero di medicore alteran chianuso Cerafus farros fruida remando, rubro, & acide. Pit. Tournet Cerafus acida Bunel. Marth. in Italiano, Cricigio dimethico, d'colcivato con frutto recondo, toffo, ed agro. Le fuefoglie fono hunghette, aguzzae, meriate ne foro contorni. Il fito frare ha cieque foglie dispofle in rofa , di color bianco .

te in roin , di color pianto.

Noi vegglamo un'altra fipezie di Ciriegie blanche, e roffe
blà groffe delle precedenti, e d'una polpa più duta, e pi loice. Chiamansi in latino Gerasa alba dulcia. C. B. i

ne trovano altresi di nere .

Vi fonoancora Ciriege picciole falvatiche, nere, con code lunghe. Sono ripiene d'un fugn dolce, e grato, ma che time molto le mani, e la bocca in nero, ò in porporino tinge monto se mann, e se casa in laca y in proposition. Nationo dann Alexo colamato Cerajus major, at sivefiris fudia siabalaci moro, colore inficiente. C. B. Il fao legno é mession opera ne Gravecembasi, e negli altri Strumenti di Muñea, perch'e fonoro. Caricheduna delle fopradette Ciriegie, chiude un nocciuo-

lo quali sterior, offoto, in cui e contenuta una picciola mandoria d'un guito grato, un poco amaro.

Contengono le Curigre molta flemma, un poco d'olio, e

fair effenciale.

Sono cordiali, flomacali, aperitive; rinfrescano, rad-dolciscono l'acrezza degli umori; tengono il ventre libero; refittono al veleno; tono proprie per le malattie del cervello. I noccioli delle Ciriegie tono thimati buoni per la pierra delic reni , e della veferca , mangiati ; Se ne mettono airreal

fulla fronte per is dolori di capo, sel tempo della febbre. Eice dal tronco, e da rami del Ciriegio, una gomma ri-lucente, rofficcia, la quale chiamafi gomma di Ciriegio. E' lucente, rollicca, la quale chiamafi gomma di Ciriegio. E' apertifus, propria per prom. rever l'orna, per romper la pietra, predi nuceramente. Si adopera exiandio effernamente per la rogna, a per le volatiche, dificolia nell'acqua.

Il Ciriegio ha prefo il fuo nome, da una Cattà di Ponto, cha mata una voita Cerifur, e oggidi chirrifunda, adonde là portato a Roma, da Lucullo Capitano Romano. Chiama-

ii in Greco separe, e le Cariegae chiamanfi, sapare.

#### Cerastes.

Erafles; Bellon. Jonft. è una spezie di Serpente, che ha C Eraffer; Betton, John, e una spane se originano a grani fulla fua fronte due cornetti, che raffomigliano a grani d'orzo; la fua testa è larga due dita, e compressa; il fuo corpo é lungo circa tré piedi, e groffo quafi come un braccio, col collo fottile. E ricoperto di fquame, di color di cenere per tutto, fuorche nella coda, ch' e affai fottile. La fua fchie-na è ornata d'alcune linee roffe; i fuoi denti fono fimili a quelli della Vipera, e cagionano mordendo accidenti fimili, che ricercano quegli fleffi rimedi, che fi danno contra la morficaricercano quegn nent rimen, che il anno contra in morica-reura della Vipera. Travati quetto Serpente nella Libia, e in molti altri luoghi; fà firliciando un picciolo firepito fimi-gliante al fifchio. Può preparar fi come la Vipera. Contiene solto fale volatile, ed olio. E fudorifico, refitte al veleno, purifica il fangue, è pro-

E lucorisco, tento a vanas, parinta il mora, per la rogna.

Chiamasi quest animale Geraste dal Graco xasar, che sgnifica un corno, perché porta due cornetti fui capo.

#### Ceraunias .

E 'Una Pietra ora rotonda, ora lunga cinque dita, graffa come un pollice, ora di figura piramidale, ora di quel-la del cono, ora di quella d'una reppa, con cui fi fende il legno, pelante, dura, principalmente nel fuo mezzo, come la pietra focaja, unita, lifeia al ratto, di color bianco, rilucente, ò bruno, ò nero, ò rosso, ò verde. Nasce in mol-ti luoghi della Germania, e della Spagna. Il popolo a'im-magina, ch' ella cada col sulmine. Se le attribuisce la viroù di risanare, ò d'impedire l'ernica\*

bambini, se vi si applica sopra. Ceraunias à nous, cornu, perchè alcune delle pietre di ful-mine banno una figura raffomigliante a quella d'un corno.

#### Cercio.

C Storne; Jonft. è un Uccello dell'Indie, groffo come uno Stornello, di diversi colori, che muove sempre la coda; fe gl'infegna a parlare, ed é ancor più docile del Papagallo; Non fe gli attribuifee alcun uio in Medicina.

#### Cerebrum bumanum.

Erebrum bamanum, in Italiano, Cervello umano C E una materia umida, vifeofa, glandulofa, bianca che contiene del fale volatile, ed olio, rinchiuli in moita ilem-sna, ed nn poce di terra. E adoperato in Medicina Deceffere cavato da un Giovinetto fano, morto di fresco di morte violenta, come da un impiccato, che non fia flato

Exposto. E proprio per l'epileffia , diftillato , come l'hô descritto altrove . Ma se si prende in sostanza il cervello umano al pefo di due dramme per dodici , è quindeci giorni , produce an-

cora migliori effetti Cerebrum , quaficarabrum à sape , Capux .

## Cerefolium .

Erefelium, Marth. Caft.

Cherefelium, Brunf. Dod,
Cherephyllon, I. B.
Cherephyllon, I. B.
Cherephyllon fattrum, C. B. Pit. Tournel. Gingidum. Fuch. Tur. In Italiano, Cerfoglio. E'una Pianta affai comune, che creice all'altezza di circa

un piede; getta dalla fua radice molti fufti, fottili, folti di rami, teneri, rozondi fulla lchiena, ma concavi di fotto a guifa di gronde, lifci, d'un verde bianchiccio, principalmente abbaffo, talvolta rofficel in alto, quando hanno i lor femi, ripieni di multo lugo. I fuoi fufti hanno foglie ratfomiglianti a quelle del prerotemolo, ma più picciole, tagliate un poco più a que se del provvemoto, ma pià picciole, ragliate un poco più priorindamence, e più molli a latto, verdi nella loto gioranezza, e ricoperte futta fichiena, di peli piccioliffuni, alle volte roffice, riperei di figuo. Nafezono i fusio fori nelle cime dei rami in ombrelle, un poco chiade, picciole, bianche, ciafcheduna delle qual de comporta, per l'ordinario di cioque fojile ingualti, meffe in ordine di rota, e d'altrettanti flami; il tutto fottenuto da un calice, il quale, quando è paffato il fiore, diventa un pocciolo frutto bislungo, ripieno di due femi lunghi, minuri, aguzzi, e d'una figura firmile à quella del becco d'un Uccello, di color bigio feuro; le une lifeie, le altre ruvide al tatto; la fua radice fi dilata in lunghezza le altre ruvide al tatto; la fua radice fi dilata in lunghezza più d'un mezza piede, diritta, unita, groffa verdo la tacte ita, e-mei dilto mu-noto, calando a poco a poco in coda di copo fino alla fua eifremità, la quale qua fi in putca, guernia di fibre, collocate nella ins parte fuperore, 1 una adili predio all'altra; ma più lontane nel diferendere. Quefia radicabilitaria, proportiona managgia di la compania di predio all'altra più lontane nel diferendere. Quefia radicabilitaria proportiona managgia di la considera di la considera di la considera di la compania di la considera di l ce ébianca, un poco carnuta, tenera, d'un guito dolce, e grato. Chiude per lungo un nervo, o una ipezie di corda fot-tile, affisi tenera, e fragile. Coltivali quella Pianta ne Giardini. Elisé per l'ord vario nel fuo vigore in tempo di Prima-vera. Turte le fue parti hanno un odore, e un gusto dolce, e grato. Contiene molta flemma, olio mezzo efaltato, e fale effenziale.

falce effenzale. E affai aperitiva; leva le oftruzioni, attema la pietra delle reni; dificire il linquer aperefo; è febrifique purificia finque, prefia internamente. Si applica altrezi pella in cauplatimo, di informento, per la colicia nefritica; per la ritenzioned orias, per la ritipola. Controbblima aigni, pandre, of winar, falum. Controbblima aigni, pandre, of winar, falum. Controbblima aigni, pandre, of winar, falum.

Cerefolium è un nome corrotto da Cherephilium, ovveto Cerefolium, come chi diceffe foglia di Cerete, perche il Cerfoglio è adoperato ne' patti, a' quali volevati una volta, che presedesse la Dea Cerere. Gineralium à Grace payabar; é una parola Sisiaca, ch'é

Rata ricevuta da Greci, e da Latini.

## Cerewifia.

C Erevifia, Bera, Vinum berdeaceum, Zichum, Curmi; E'un liquore vinolo affai noto. Si compone con orzo, di con frumento, con vens, ò con un altra spezie di frumen-to, edi fior di lupolo. Mectonsi a bollite, e a fermentare

quefi ingredienti inferme nell'acqua, fin che le loro parti fal-le, ed olcofe fi ficno rarefatte, ed efaltate; ma per eccitare quefta fermentazione, e rarefazione fi agita il tutto lungaquesta territentatione, e rarenzascioni el agità il turto lunga-mentre a forza dibracca, verfandolo, e rorectionidolo in dif-ferenti vafi fino, chè caldo. Questo quetlo, che chiamati songare, indi fi cola il liquore, e fi sacia ripotare. Quelta e la Birra, che ordinaviamente il bree. Prima di impiegare il grano nella compolizione della Bir-

ra, fi fuole laictargli venire un principio di germinazione, indi fi fecca, e fi macina groffolanamente, Il che gli da tutta

indi i lecca, è i i inscina grononanamente, i l'ene giu az turza la disfontano necediaria, per comunicare facilmente la fiu soltanza all'acqua. Il fiore di lupolo, che vi si mesce, di della forza, e del giufo alla Birra. Chi la vuole affat amara, e di aromatica, vi imette, quando è nelle botti, dell'asfarzio, del garonane, della cannella, del coriandto, della fattare, di tili vi assimpnone del l'acceptore, à dell'asfarzio. dell'alfartio, del garotano, della cannena, det cortaneto, del filaffarsa jatti viaggiugnoso del Zucchero, del mele, e delle frezie. In lomma fi preparano Birre different; iccondo i guttidiferenti. Do non approro il medicolare fra l'etro, o il frumento, di a vena, che fi adoperta, qualche quantità di loglo, come finano alcuni, per renderia più pungente; perche quello loglio fa, che la Birra maggiormen-

pulgence; presure queen supportes; som anne agostic ci inbiseccii, menrazione per iar la Birra, bisogna però, che quetta fermentazione non fia troppo prefta, e troppo forte; perche i principi volatili del liquore, non trovando parti abbaffani principi volutin esi squore, non trovando parti abastan-za viícole, che gilatzachino, e gilitiengano, non licappi-no, e non dieno luogo colla loro afsenza al fale fifio di di-lazarfi, e di conjunicarei il no guifoacido alla Birra. Si liceglie altreri il trempo per far la Birra. Convien farla nelle filagioni fredde, come nell principio, e nel fine del Ver-mon del musico, che consideratione.

no; fe fi vuole, che fi confervi.

Quella, che fi fa in tempodi State, non fi conferva lunga-

Quita, vie il în tempoi î star, non fi colirva impa-ment, avaz, perci de firmant aropo; nampa î mo fia-ment, avaz, perci de firmant aropo; nampă î mo fia-roscelul pre farri litra î mua; princi demberi le acesa alta crusi, ed avezaroli il Soc perci fora, la libra, dața-ciar crusi, particul il Soc perci fora, la libra, dața-ciar centrul il rest, riticuri, li no principi artivi, com-ci perci perc melso all'imprefa di farne; e ne meno vi si conosce questa forta di bevanda.

Vha due spezie generali di Birre, nna bianca, e l'altra rofsa; Non sono differenti, che dalla qualità del lupolo, che vi e fatato messo; la Birra rossa n'e più carica della bian-ca. Queste Birre sono più, ò meno forti secondo, che vi si fanno entrare più o meno ingredienti. La Birra sorte è chia-

mata Birra doppia.

Può cavarti dalla Birra per diftillazione uno fpirito fulfurco accendibile, fimile a quello del vino; e può farfi agro

furcoaccendibles, fimiles quelloded vino; e può fari agro di Bera faisi force, come fit à l'accto. La Birra più fan per la bevanda fi e la bianca. Con-troi Reclaferi afri norrella, e vecchia s, chiara, che abbia molta fchiuma, quandofi verfa, d'un bel color gaulliccio, d'un guito pungrute, e garot. La Birra roisi, a coposa de alle volte groficolara, e orribdat, mis la migliore fi e quella, chè è chiara, d'un bel crotio, e d'un guito forre, e pungan-La Birra contiene una fostanza viscosa, che la rende u

la fera concerne una sonanza ruccas, son as tente anne rante, rinfreicante, nntritiva; ma un poco fiztuofa. Cava la fete, ingrafaa, fortifica. Revuta nel tempo, ch'e troppo novella promove spesso degli ardori d'orina, a cagione, cho non efsendo stato il fuo fale abbastanza ancora rarefacto. ed efaltato dalla fermentazione, fe ne precipita una parto ed efaltato dalla fermentazione, se ne precipita una parro col corso dell'orina, dove irrita, e pizzica i condotti, facendo una spezie di feolazione; ma che none se pericolosa, ned il lunga durata. Il rimedio a quest'accidente si e'll bere un poco d'acquavite; a sim d'editare que las exto della Birra, rarefacendo una viscosità, nosla quale egli d' involto.

Tut-

Tutte le Birre imbri fo, e principalmente le Birre doppie; l'imbriachezza medefima, che mettono, dura più lungamente di quella, che vienedai vino, perche contengono maggiori parti vilcose, e più difficili a digerire.

più difficili a digerire. Si fa altrei della picciola Birra, ed è propriamente una de-cozione della ficcia, che irefia della Birra bianca; fe ne di a bere alle perfone delicate, ed à Pancielli; Portebbe chia-marii quella picciola Birra; Recorsas Cerruifa. Si alla l'urraccioli delle Borti, che fono liace tiempiute di Birra, di firefico latza, una chiama grofolona, e visicola;

che chiamafi lieviro di Birra.

Preparafi ancora in Inghilterra una spezie di Birra, chia-aca dagl' Inglesi Ala; io ue hò fatto un capo particolare fotto il nome latino, Alla.

Cerreifa, à Cerre; perché Cerere ra preffo agli antichi Ja Dea del frumento, di cui fi compone la Birra . Tribum à ζωθι, Birra .

Vinum Produceum, perché la Birra é un liquore vinolo, fac-to per l'ordinatio collorso.

Vinum regionum Septentrionalium; perché ne Paeli Sectentrionali, i quali non producono uva, la Birta é in luogo Biere in Francese, in Tedesco Ber viene forse dal latino there.

# Cerinthe.

C Hift. Pit. Tournel umdam major verficolare fore. I. B. Cluf.

Cernathe, for Conseil unconsensum mejus. C. B.
E'una Pianta, che getta dalla fua radice quattro, ò cinque fufti, ò rami all'altezza d'un piede, ò d'un piede, e mez20, rotondi, pieni di fugo, veftiti d'un gran numero di fohistunghe, più larghe verfo la coda, che all'altra effremità, un poco pelofe, di color verde turchino, fegnate di macchie blanche. Levanfi frà le afcelle di quefte foglie molt! macchie blanche. Levaní ří le afetle di quetie fogle molti-micelli, conorazi come queli flejam Čiraiole, parmiti rappreforazo una piccioli staza, di color vario, galilo, soprotinco. Le pecchie fen celletamo molte. Parlia-to queliofore, aufomo in fon hopo due guf cil viti in due periodice de l'accionato de l'accionato de l'accionato del periodical Rabiglia, dell'Orodo, di figura orasa, agua-za; in fias radice è bianca. Nafre quella Planta ne logoli-moltori, montanti. Contriem molta flemma, olio, e poco ombodi; montanti. Contriem molta flemma, olio, e poco fale

E'aftringente, rinfrescante, vulneraria, proptia per le Infiammazioni degli occhl. Ceriathe à sapa tera, perché piace aile perchie il fiore di quella Pianta: ella forministra loro la materia, di cui fanno la ceta.

## Cerufa.

C Erafe, in Italiano, Cerufía. E'un piombo penetrato, rarefatto, mezzo dificiolto dal vapor dell'aceto, e tidocto in una materia affai bianca, pefante, e facile a rompere. Volendo fate quelta Ceruffa, fi batte del piombo per iftender-Volendo face questa Ceruffa, si batte del piombo per intender-los in lamine fortill; si fanno queste lamine la rocolo; si me-tencono pà bacchettine, che sono risposte in gran vasi di terra; in maniera, che il piombo vi resti fosspesi, si nestre dell'acce to la fondo del vasi, e quando fono tiempiuti di quel piombo fatto in rocolo si tranno efattamente, e si metrono nel leta-me, o in qualche caido consimile; affinche i laceto riscadato renda un vapore, che penetri, ed attenui infensibilmente la materia. Dappoiché questi vasi sono stati almeno un mese mel letame, fi cavano, e fi flutano. Trovanfi rutte le foglie di piombo convertite in una materia bianca, e facile a romal pionino convertée in una materia baixea, « feicles rons-pres, che chiamal biancod ja pondo; i fivezaron quelle la-pres, che chiamal biancod ja pondo; i fivezaron quelle la-pres, che chiama pionino del proposito con un peco da coma a fivezaron del proposito con un peco da coma, a fiveza da ma parla, con cue il financie fiveza-si del proposito con un peco da coma, a fivezaron del proposito con un peco da coma, a fivezaron del proposito que pero di porte del considera del proposito del proposito del proposito con considera del proposito del proposito del proposito del d'altrocciore, a dinche la Cerulla puis pub banca. La mi-giores, a pol prura, e la più baixen Il fa in Venesia. Quel-

no, quando fono bevute con ecces- ¡ le, che capitano d'Olanda, e d'Inghilterra fono mescolate con una spezie di creta è terra viscota, come hà offervato il Sig. Pomer. Dee feeglierfi in pani interi, ovvero in pezză groffi, bianchifima, fecea, fifeia al tatto, facile a rompere. E propriamente un piombo pieno delle punce dell'ace-

> E'difeccante, rinfrescante, tifolutiva; Si adopera negli nguenti, regilempiatiti. Cerufa, vel Cerufa; Gruce xuniona, axapis, cera; per-

che la Ceruffa hà la dolcezza, e la bianchezza della cera hianca.

## Cerrous.

Erbus; in Italiano Cervo . E' un animale con corna . e quadrupedo, grande come un picciolo Cavallo, viviffimo, leggiero al corfo, falvatico, che vive una lunghiffinimo, regiero a cono, taivanco, cre vive una unaginitama vita, ricoperto du ne los fallos, o trofficios, la parte di-nanti della fua tetta e janna; le fue coma fono grandi, lum-phe, foite di rami, forti, dure, robulte, Chiamanfi tegno di Cerro, o tetta di Cervo. Egli fi ne ferve di difetti, hà le orecchie picciole, il collo lungo, la coda corra, il piede for-cuto. Abita ne Bochti; fi nodrifice di Pisme, di frutti, di Scipenti, e d'altri animaluzzi. Dicefi, che vive più fecoli; la fua carne è buona a mangiare; purche fia di Cervo ammazzato giovinetto, e prima che abbia ufato colla fua fem-

Il Cervo depone le fue corna ogni anno verfo il mefe d'A-prile, e aliora non fi lascia vedere; fi nasconde in frà le fratte come per vergogna d'avet perdute le fue difete, e'l fue ornamento, fin che nuove corna fieno fpuntace in luogo delle prime. Quefle corna, mentre creícoso, fono naturalmen-te involte, o ricoperte d'una pelle groffa di cuojo, guernita d'un pelo, ò penna marta firetta, corra, bigia, e le loro effre-mità fono rotonde. I Cervi più vigorofi, fanno le loro cor-na più prefto degli altri, le quali fono ancora più grandi, e più forti, Se fi tagliano, mentre fono ancora tenere, e rico-perte della loro pelle, gettano molto fangue. Quefte corna ridotte alla lor grandezza perfetta, diventano dure, ed offoridore alla lor granuzza percetta, cirentano usore, su omo-fe per tutto, ma i luoghi, che più tardi s'indurano, fono l'e-flremità. Allora la pelle pelofa non ricevendo più nodri-mento, fi fecca, fi diffacca, e cade a pezzi, lafciando le corna nude, unite, lifcie, di colori differenti, e le loro est na nuce, unice, inice, un constraint et al. a same mità non effendo più involte, diventano più apuzzze. Se la pelle non fi diffacca preflo, il Cervo è folito a firopicciare le fue corna fra le pietre, ò negli Alberi, affine di liberariene. La femmina è chiamara in latino Cerea, e Cerva pure in La femmina e eniamara in latino Gerbo, e c. c. vra pure in Italiano; Ella égrande come lui; ma nom ha cerna fulla te-ta; il fuo pelo è rofficcio; hà la villa fina, cerre c'en una gran celerta; v ai necrea del mafcho; cone il Cerro và in cerca d'effa veriò il mefe d'Agotto, e di Sertembre; porta rotto mefi il fuo figluolino, e non fa che un Cerbiatto per volta . Si rende più facilmente del Cervo manfueta .

Vessonii nell'Indie verio Batavia certe Cervette . le qua

inon crefcono mai plù alte d'un Cavnuolo; le loro gambe noo fono più groffe dei dito mignolo d'un bambino, e i loro piedi fono della groffezza d'una fava mediocre, della figura d'un piede di Cerva ordinaria, di color bigio. Queffe Cervette fonocosi falvatiche, che quando reliano preie, fono ia una perpetua inquietudine, ed agirazione, non pofiono mansuefarii, e muojono per non voler prendere nodrimen-

Il figlipolino della Cerva in latino è chiamato Binnulus,

Il Cervo in tutte le fue parti contiene molt'olio, e fale vo-Le fue corna di fresco ofcite, volgarmente si chiamano te-

fla di Cervo, fono così tenere per un mefe, che possono ra-gliarsi io sette. Potrei de sirsi della gelatina mettendole a ollire lungamente nell'acqua. Sono adoperate per accelerare if patto. Si raschiano le corna grandi di Cervo, e si beve la raschia-

tura nell'acqua cotta; fi fà della gelatina. Se ne fà altresì en-trare in molte polveri, ed electuari. E propria per fermare i corfi di ventre, i fluffi di fangue, per fortificate, per riftorarare, per refiftere al veleno.

Trovafi nel cuore del Cervo un offo, che chiamafi in lati-no; Os de cerde Cervo, e in Italiano Offo di cuore di Cer-ro. E lango come la metà del dito migpolo, largo come

l'unghia, piano, foctile, per l'ordinario triangolare, binn-co, endoperato in molte composizioni di Farmacia. Dee feeglierfi più tofto picciolo, che groffo, perché vendefi in fuo luogo l'offo di cuore di bue, che non è differente, fe non, ch'egli e puì grande. Quest'offo nel Cervo vivo non è , che una car-ciligine, ma in poco tempo s'indura, quando è morto l'ani-male. Egli è fiimato cordiale, refaite al veleno, ferma lo

outo di tangue . L'offo del calcagno del Cervo è proprio per la difenteria prefo in polvere al pefo d'una dramma.

La midolla del Cervo e gialliccia, tendente al bianco; Si
adopera efternamente per le fluffioni catarrali, per la fcia-

tica , per le fratture , per fortificare i nervi , e per rifol-Il graffo, o'l fevo del Cervo è ammollience, nervale, rifo-

Il fangue del Cervo difeccato al Sole, può effere conferva-to; é fudorifico, e rifolutivo; può fervire nel male di pun-ta, per la gotta; la dofe è da measo feropolo fino a una dram-

Il membro del Cervo feccato, e ridotto in polvere è pro-prioper eccitare il feme; la dofe è da mezzo feropolo fino a

La nescica del Cervo è propria per la tigna, applicatavi Cerous à nipus cerus, corno, perché il Cervo ha gran coma.

# Cervus volans.

Erous volans, Scarabeus cornueus. Lucanus Scarabelaphus . Scarabæus bicorais . E' una spezie di scarataggio , ovvero una mosca graffa quali non hanno, che un como forcuto in mezzo alla testa.

tengono gli uni , e gli altri molto fale volatile , ed olio . Si flimano propri i Cervi volanti per mitigare le convultioni, e'l dolore de nervi pesti, ed applicati, ovvero cotti in un ungacento, è in un olio appropriato. Portati quelta mo-fica viva involta, e fospesa al collo in preservativo per guarire la febbre quartana nel tempo del tremito. Si attaccano al-tresi le fue corna al collo de bambini , perche non pifcino nel letto; ma non dee farti fondamento aicuno in questi preferwarivi ..

Cerpus pelaus, perché quell'infetto ha corsa fimili a quelle del Cervo, e vola.

#### Ceterach .

Estrach. officinarum . C. B.

Alplemium, five Ceterach. I. B. Pit. Tournef.
Scalopendrium. Cord. Hift. vorum. Lob.
Alplemium. Dod.

opendria. Ang. vera . Trag. E'una spezie di Capelvenere, ovvero una Pianea, le cui foglie raffomigliano in certo modo a quelle del Polipodio. ma fono molto più picciole, tagliate fino a loro lati in parti affaj rotonde, e fatte come a onda; la loro fchiena e rofliccia, è gialla, pelofa e ricopera d'una polvere (quamola, frà la quale il Sig. Tournefort hà offervato per mezzo d'un micro-copio piccioli frutti, ò bolle membranofe, ammafíace le une fopra l'altre; ciaticheduna delle quali è guernita d'un cordone fatte a pallottole di corona, il quale per memo della fua con-trazione apre quel frutto in due parti, come nua featola da fuponette, e france alcuni femi all'ai minuti. La fua radice è asponette, esparçe acomitemi afiai minuti. La fur radice è ripiena di fila. Nafee quelta Pianta ne hosphi toxati, faffofi, fulle muragile, principalmente ne Pacti caldi. Quelli di Linguadoca la chiamano volgarmente erba douta, a cagione, chi effendori fopra il Soci, ella fembra di colte d'Oro. Contiene molt olio, o fale effenziale, pora flemma. E' pettorale, aperitiva. Serve per le mala ttle del petto e della milza.

Ceterach è un nome Arabo.

Afplentum viene dal latino Splen, che fignifica la milza;

éfapie della milza.

maiattie della milza.

Scolopendrium, vel Scolopendria, perché la foglia di que-fta Pianta rapprefenta colla fua figura, e co fuoi intagli il corpo, e le branched un inierro chiamato Seelegendra.

#### Cervadilla.

Evadilla, fire Hardrolum, Monardi, & Frac. è un fome della nuova Spagna, che ha la figura dell'Orzo; ma che non e più grofilo del ieme da lino; A Naice da una Pian-ta, che produce una fojga, famile a quella dell'orzo; e l'immo occessivamente causitico, e da ardente. Non si adopera mai internamente, ma se ne applica in polvere sulle ulcere putride, per mangiare le carni bavose, sulle parti oficie da cancrena. Produce il medessimo effetto, che il sublimato; Si tempera mefcolandolo nell'acqua di piantaggine.

#### Chaa.

C. Haa, feu Tchaè una spezie di Tè del Giappone, ovvero una foglia fatta come il Tè ordinario, ma più picciola, più grata al gufto, e all'odore, di color verde più chiaro, rendente al giallo. Nasco da un Arboscello della grandi

dezan d'un uvaípina, che coltivafi con istudio nel Giappone. Si secca e si manda ne' nostri Paesi. Convien secgliere il Chas in picciole foglie, di fresco venute, ben feccate di color verde, d'un buon odore, e d'un gusto tendente a quello della viola. Dee conservarsi in vasi di vetro ben turati, perché non ilvapori, e una parte del fuo odore non fi difipi. Chiamati impropriamente nore di Te. Contiene molt olio mezz cialtato, e fai volatile, è effenzia-

le ; muret in infilière per mezi bre al più un piateo di que ha piccido fiquili in crie mas ilbière à l'espen afficiale i que la piccido fiquili in crie mas ilbière à l'espen afficiale un valo coperno; Ella fia un tientara gialliccia, tendence al vecte ce, d'un genfori vola. Viri de gargue un poco di Zeoto, ce però i quello liquigne un poco di Zeoto, ce però i quello liquigne più caldo, che può loffiriri . De Parifica il fingue, raddoclicie, c'ortifica il pero, ca bbatti l'appori, muore dell'allegrezza , rifregia gli pizici, agitandiol doccemente, o in impedici al dominie.

## Chagrin.

C Hagrin , à Chagrain , è la pelle abbaffo della Schiena , a cue delle natiched una fipezie d'Afino , è di Mulo affai comune in Turchia, « di m'Olonia, « di cui quella genre fi ferve per porzare il Bagaflo, come noi facciamo qui del Mulo. Marto, che fia quest'animale, fe ne fepeza la pelle direzans , fe ne leva il pelo, fi lava come le altre pelli, e finche ancora è tutta molle, e recente fi faleggia col feme di fenape; fi freade poficia all'aria, e vi fi laicia efpofia per molei giorni, indi fi leva, e fi foda. Quefia pelle è affai dura quando è focca; ma chi vuole rammollirla, la lafci per qualche tempo nell'ac-

qua.
V'ha due spenie di questa pelle, una bigia, ch'è più filmata, ed una bianca. Dee seglierit bella, grande, eguale, d'un picciolo grano rotondo, ben formato, ed eguale; men,
che sia posibile, con specchierit, ò luoghi rilucenti, uniti, che non fieno graniti. Le migliori vengono daila Turchia. St dà loro il colore, che fi vuole colla tinura. Si adoperano per copeire libri, libricciuoli di memorie, calamaj, e moftre. Probabilmente il feme di fenape, che fi adopera nella pre-Processiment in erem in tenspe, one it suppers near pre-parazione di quefia pelle, penetra inclăs, mentri d'ancora te-nera, ò molle, e colla fas parre acra contribuirce a graniria. Pubcrederii ancora, che i lumbir illacenti vi fi crovino, per-ché il feme di fenspe non fia fato ben applicato, e non ab-bia fata imprefísione, che basili:

#### Chalcedonius.

Halcedonius , vel Charcedonius ; in Italiano Calcidonia . E una fierzie d'Onice, ovvero una pietra preziota di differenti groffezze, raffomigliante al Sardonico, ma più bianga, rilucente, e trasparente. Ve n ha di due spezie generali; l'una Orientale, e l'altra Europea. L'Orientale é la più du-Juna Orientate, e Taria Limoque. To Orientate e a più uni-ra, la più bella, e la più Internata; principalmente quella, in cui a ppartifec un cerro meficuglio contigio di turchino, di bian-co, di giallo, e di rollo, grattifi mo al la vitta; e chi effica con di controllo di controllo di controllo di controllo di cuine Minungon dell' Indie.

L'Europea é bella , rilucento , ma meno dura dell' Orientale, e d'un color bianco più scuto. Trovasi in molti lus della Germania, e della Fiaudra presso a Lovanio, e Brus-

felles. La Calcidonia era în istima grande presso a gli Antichi Ne formavano vafetti, e se ne servivano negli ornamenti più belli de loro edifizi. Il Re Salomone ne adoperò molta nel belli de l'oro edifizi. Il Ré Salomone ne adoptrò molta nel magnifico Templo, che fice fabbicate in Gerulásemme, e gl'Imperadori Romani ricercavano quesla pietra come una materia rara, e preziolo. Elle é divenua più comune da molti Secnili, per essementata ritrovata una gran quaotità in Europa. L'Orientale però d'empre affai rara.
Si attributire alla Caledonia la virelà di difipare la bile,

di scacciare la osalinconia; ma questa virtà non è, che im-maginaria. La fua qualità medicinale confiste cell'effere alcalica, quando e stata macinata sottilmente sul porfido; raddolcifee gli acidi troppo violenti dello ftomaco, e delle altre vifere; ferma i fluffi di fangue, e i corfi di ventre; la dofe e da uno feropolo fino ad una dramma. Ella non e in

Quella pietra hà prefo il fuo nome da Calcide, donde è flata una volta mandata negli altri Paeli .

# Chalcitis.

CHEMIA. In Italiano, Cacieti. E' un ritritolo caticino.

Chemia de la companio del compani

brillante, d'un gusto di vitriuolo, che sacilmente si diffolva neil'acqua

Il Calcut è deterfivo, ed affai aftringente; ferma i fluffi di fangue. Si adopera efternamente, ed internamente. N'en-tra nella compufrisione della Trisca; ma non trovandofene affai comunemente, se gli follituisce l'artifiziale, ch'è vitriuolo verde calcinato. Chalettis à xuands as, perché quello minerale partecipa

### Chalybs .

molto del rame.

C Helphr. In Italiano Acciaio.

Egli d'un ferro renduto più duto, più faldo, più dolce, e più pulito per meazo della calcinazione, e della tempera. e più pointo per mezzo della calcinazzione, e della tempera-Per farlo fi itzaziona il ferno con unghie di animali ne formel-li, fatti a potta prefio alle miniere. Vi fi merce il fucco, e quando il mecallo e ammollico, ò quafi fonduto, fi tempra nell' acqua fredda, a ffinché i fuol pori, i quali ferno aperil dal fucco, fi chiudamo in un trato; fi replica fpeffe volte la

calcinazione, e la tempera. Le umbhe d'animali, ardendo ioseme col ferro, produco-noduc efferti, il primo si è, che fanno disspare le parti più volattii, più falle, e più rarefare del mesallo ; il scondo, che una porzione del sile volattie, a di cui que l'imphie sono naturalmente piene, s'autroduce ne pori del terro; ora secome questo fale è stato renduto alcali per mezzo della calcinazione, così afforbe, e diffruesse le punte del fale vitriuolico, ed moto di quefto fale, il metallo non firarefa più canto, il che

può contribuire a dare una buona qualità all'Acciaio. Ma la principale, che acquilta, viene dalla tempera fatta a propo-tito. Si fà dell'Acciajo in Italia, in molti luoghi della Franisto. 3113 dell'accusio in italia, in motif luogno oria rran-ca, in Pienomore, in Umpheria, ima limigliore fi prepara in Germania io una Città chiamata Kernent. Gli Artefel lo chiamano corroctamener Accisio dal doppo fegno. Capita per l'ordinario in verghe, ò in palloctole. Deve effere tragi-le, d'un grano fino, e bianco. L'Accusio raffomiglia molto alla Calamita ne fuoi effetti.

e fi vede, che talvolta fi converte in Calamira perfetta . S fi vuole rammo!lire facilmente l'Acciajo, bifogna involgerio nello flerco umano, e cosi calcinarlo nel fuoco

La limatura d'Acciajo è propria per levare le oftruzioni, er la itterzia, per le maiattie della milza. La doic è da uno per la itterizia, per se maiattie dessa musas. An unica al ittorizia, per se maiattie dessa musas. L'parimenti adoperata per la

L'acqua, in cui e flato imorzato l'Acciajo roventato al fuoco, e chiamata, aqua chalpbrata. E'astringente, e propria per Il corfi di ventre. Chalphs, è un nome cavato da certi popoli di Ponto, che chiamavanii una volta Chalphes, e che iavoravano particolarmente nel cavare il ferro dalle miniere, e nel preparario,

draffinarlo. Parla di loro Virgilio. India mittit ebur , molles funtbara Sabai ,

At Chalibes and ferrum.

Abitavano questi Popoli ne contorni di Termodonte, e fi pretende , che foffero poi chiamati Chaldei .

#### Chamabalanus.

Hamabalanus . Dod. Gal. CHamassatanus. Dou. Can. Latyrus arvenfis repens tuberofus. C.B.Pit. Tournes. Panis percinus . Lonie Terra glander . Dod. Adv.

Chamachamus legumunga. I. B.
Ornsthogalum purpureum. Coed. in Diofe.
Glandes terrefires. Cluf. Pan.
sirachidna. Theophrafti, Colum.

E' una spezie di veccia, ovvero una Pianta, che getta molti fusti deboli, lunghi circa un piede, e mezzo, soiti di rami strifcianti, che si stendono a terra, prani, e come so-gliati, con una costa per lungo in schiena d'asino; le sue soglie fono fimilia quelle della veccia, meffe a due a due, l'una dirimpetto all'altra fipra una coda terminata da una mano ; i fuos fort fono legum nofi, porporini, odorieri. Quando fo-no paffati, comparifcono lu loro luogo alcuni baccelli fottili. e firetti, composti di due guici, che rinchiudono alcuni semi quasi cilindrici; le sue radici sono alcuni bernoccoli in forma di ghiande, attaccati a fibre lunghistime. Sono ripieni d'una polpa bianca, dolce, buona a mangiare. Nasce suell orli

delle strade La fua radice è propria per fermare l'corfi di ventre, e i fluffi di fangue, mangiata, ò prefa in decozione, ò in pol-

Chamabalanus è un nome composto dai Greco Xauai, teria. C flanar glass, come chi diceffe ghianda di terra, perché le radici di questa Pianra hasso la figura d'una ghian-

# Chamabatus.

Hamabatus , froe rubus Idaus alter . Trag. Rubus Idaus levis . C. B. Pit. Tournel. Rubus Ideus non Spinesus. I.B. Rubus bircinus. Tabern. Icon.

Rubus bireinus. Tabern. Icon. E'una (pezie di Royo, ò un Arbofcello, che getta molti fufil all'altezza di due, o trè piedi, guerniti di foglie fimili a quelle del Rovo Ideo, fpinole, bianchiecle, e lanuginose di dietro; i faoi fiori fono di cinque foglie, dispofte in roià; quando fono caduti, apparifee un frutto groffo come una fragola, o vata, roffa, comporta di molte bacche, ripiene d'un fugo acido, ammucchiare infieme, come lo piramide lopra un placenra, ciascheduna delle quali rinchiude un feme bislungo. Na fee questa Piaota ne luoghi montani Le fue cime, ed | fuol frutti fono deterfivi, ed aftrimenti,

propri per li gargarifini .

Chamebatus à Xatua', bumilis, & flaver, rubus; come chi diceffe Royo baffo, ò picciolo Royo.

Cha-

## Chamacerasus.

Homaccerafus . Cast.

CH-macerafur. Cash.
Chamacerafur. Alpina, Lob. Icon.
Chamacerafur. Alpina, frustu rubro gemino duobus punstis neuto. C. B. Pit. Tourn.
Chamacerafur of forts, vel Chamacerafurano quaddam
Alpinum. I. B.

Pericipmenum redium, vel mas. Gelis. Xulolleum alterum. Dod.

Idaa ficus motra, vulgo Françula. Lugd. E'un Arbofcello, che crefce all'altezza d'un piede, e mezto, ò di due pedi; i fuoi rami fono legnofi, fragili, vefitti d'una feorza bianchiecia, ripieni d'una midolla bianca; le fue foglie fono fatte come quelle del Peridimenson, ò del tise fogile fono fatte come quelle del Peritipanamo, o dei Xildiera, ma giornati, palaripe, più dure, memo ver-di, a guazz, pelose pracepulmente di tocco, melle fono un pambo, i qual etca dill'accide del ferigie. Sono piccloli, banchi, formati in cano: [palancare, v. ragilare indue la han, opmande li quali feidemat dan caller, finile ad una piccola Melagrane. D-vena poi quello callicum futto, or-vero una bocza roda, finile ad una picco callicia, figura-vero una bocza roda, finile ad una picco callicia, figuraretout de punti, ripiena d'un fugo amaro, di cattivo guilo, e d'alcuni femi piani, e quafi ovati, banchi . Nafce quell' Arbofcello ne luoghi montani come full' Alpi, fn' Pirenel . I fuoi frutti natcono, come i fuoi fiori, attaccati a due a due pra una medelima coda. Contengono molto fale effenzia-

e fillo, ed olio. Muovono il vomito a chi ne inghiotte quattro, ò cinque regano parimenti il ventre.

Chamacterafus à zenai hamilis, & cerafus, come chi di-cefie Griegio baifo, è picciolo Giriegio.

## Chamedrys.

Hamadrys major repens . C. B. Dod. Pit. Tournes.
Chamadrys vulgi vera existimanda. I. B.
Quercula calamendrina Schroderi.
Triffago. Matth.

Trixago. Cast. in Italiano, Querciuola.

E'una Pianterella bassa, che getta molti fasti all'altezza
di circa mezzo piede, sottili, rossicci, lanuginosi; le sue sopile fino pictole, medie per intervalli a due a due quafi di-rimpetto i una all' altra, bisiunghe, fiabili, pelici, meria-te come quelle della Quercia, du in guilo amaro, un poco acro, e la romatico. Niciorio i fiori ficiri nell'afette delle logile, longo i fulti, di color porporirio, d'un color grato. Clafebeduno di loro è una canna spalancata in alto a guisa di gola. Cadinto quefto fiore, gli succedono quattro semi quasi rotondi, rinchiufi in una caffertina, che ha fervito di calice al fiore: le fue radici fono picciole, legnote, fibrate. Nafecquefta Pianta nei lugoli incolti, faffori, montani. Contiene molto fale effenziale, e volatile, ed olio.

E'incifiva, aperitiva, fudorifica, artetica, vulneraria; leva le oftruzioni, promove i meftrui alle Femmine, fortifi-ca le giunture, deterge le ulcere vecchie. Si adopera eflernamente, ed internamente Chamadin à zaud , hamilis , & his Quercus ; come chi dicesse Quercis bassa, ò picciola Quercis ; imperocché le foglie della Querciuola raffomigliano a quelle della Quercia.

#### Chamalea.

CHamalea Dod. C.B.
Chamalea tricacco . I.B. Pit. Tournel.
Chamalea vera . Cam. 

piede, e mezzo, che getta a guifa d'Arbofcello molti fufti lettili, folti di rami, guerniti di foglie fimili a quelle dell' iottii, iotti di rami, guernit di togite imili a quelle dell' Ulivo, ma più picciole, e più nericcie. Nafcono i fuoi fiori nelle afcelle delle foglie, piccioli, giallicci, il più delle volte con una fola foglia tagliata in tre parti. Paffato quefto fiore.

mparifice in fuo luogo un frutto con tre noccioli, un pe Carnuto, verde ful principio, ma maturando diventa roffo. Quetti noccioli iono offoti, ò affai duri. Contiene cialche-duno un ieme per l'ordinario bislungo. Cotto quetto frazzo, e duno un teme per i oninanto notampo. Costo questo tratto, e-conte confervato per qualche tempo, d'aventa nigro, e grafio, come le Ulive. La fua radice è dura, e kganona. Naice questa Pian-ta ne Paefi caldi, come in Italia, in Linguadoca ; ne luochi diferti, rozzi, od incolti; il fuo firetto, je ibe foglie, e la fua forza hanno un guilo acro, e cocente. Tatta la Planta contiene molto fale effenziale, e fiffo, ed olio. Ella relta fempre verde .

La Chamalea è un purgante violentissimo, di cui si servivano gli Antichi, ma non fi adopera più prefentemente per la fua qualità cocente , che potrebbe cagionare dell'infiam-mazione nelle viferre . Si ufa ne rimedjefteriori per deterge-

re le ulcere vecchie.

Chimseles à yeusi, humilis, ét shaia, elea, come le fi di-ceffe Ulivo baffo; imperocche queita Punta raffomiglia ad un picciolo Ulivo.

### Chamaleon.

C Hamelton | In Italiano, Camaleones. E'un animaluzzo quadrupolo, che ha is gura d'una Lucrrola; le cui quadrupolo, che ha is gura d'una Lucrrola; le cui quadrupolo, che ha is gura d'una Lucrrola; le cui quadrupolo, che la guine per la grandita de la grandita del gra da, groffa, piana nell'eftremità, dov'è aperta, concava, e fimile in certo modo alla tromba d'un Elefante, umettata almie in ectro nicos siae crossos a un Escantes, unteresta da una faliva aficia e La fius golde grofas, il fuo corpo e lungo circa fei polici, alle volte più lungo, grofo conse il collo del braccio d'un bambino, rocosolo; il fuo ventre de grofos; la fipria della fea Rhiena e rilevata, e da aguzza, e continuata colla fius coda da un gran numern di vertebre afiai continuata coia tua coia da singsia numerrio 7 vertecce ansia ravide al tarco 7 in flux code è più lunga del fiu corpo, ruvi-da, incurvata, è fatta in punta verio l'eftrentità, i e l'ug gam-be fono lungle quattro ò cinque dita, a profice come canne de penne da ferivere, i l'uloi piedi fono felli in due parti, la più larga delle quall è compotta di rrè diva, e, la più firetta di due, arga ucue quan e comporta ai ree utas, e a pu trecea ai aue, tutte arinate do unghie, o branche fatte in punta, e uncinate; tutto il fuo corpo è ricoperto d'una pelle finifilma di color va-rio, giufta le differenti paffioni, che l'agitano. Nell'allo-grezza egill'è d'un color verde di fineraldo mifto di melarangretata egire el un color verte el interziado mitto di melaza-cia, e interzotto da faficio bigle; e nere; nella colleta de feu-ro, e livido; nel timorre è pallido, e d'un giallo finorto; tal-volta tutti quelli colori , e molci altri fi concinodono inferme, e fi fa allora un con bel mitto d'ombra, e di luce, che non fa vecle unione più bella di colori nella Natura. Trovafa abbaffo del ventre della fua femmina un numero confiderabile di uova große come pifelli, gialliccie, disposte in due grappoli . ciaschedunode quali è involto in una membrana sorrilis.

Nafce quest'Animale nell'Arabia, nell'Egitto, a Siam; abita nelle rupi, nelle caverne, e negli altri luoghi nafcosti, parfa fi rannicchia in un tratto, e iviene

Il Camakoute, morendo, prende un color bigio, il quale gli refta fempre dopo la morte. Dicefi, che fia buono a man-giare corto. Contiene, come le Lucertole, molt olio, flem-

ma, c fal volatile.

E nervale, e tifolutivo, proprio per l'epileffia, per la gotta, per le fillitoni catarrali. Lo confervo per curioficà frà le altre mie Drophe un Camasiconte fecco.

Chamalean à yausi, hundles, Cares, Lee, come chi di-celse picciolo Leone, perchè è fiato creduto una volta, che quest'animale avelse qualche rassomiglianza al Lione

#### Chamamelum .

Hamamelum, in Italiano, Camamilla. E' una Pianta di cui molte fono le fpezie Ne descrivorò qui due, che sono adoperate nella Medicina.

La prima è chiamata

Chamamelum vuigare . Dod Chamamelum vulgare leucanthemum. Dioc. G. B. Pit. Tournet.

Chamemilla, Amato.

Chamamelum frivefire. Matth. Chamamelum vulgare amarum. I. B. Chamamelum Parthenij species. Brunf.

Chamamilla . Ang. Anthemis . Tur. Cord. in Diole Ella getta molti fufti fortili all'altezza di eirea mezzo piede,

Ling gerea most; rent; ortin; in a arecza or eirez mezzo pore; veliti di foglie, facte in frangia, o raghare affii minutamente. Nafcono i iuoli fori nelle cime de fulli, fipartiel da una parte, e dail'altra 1, aguifa di raggi, col difco giallo, e colla corona bianca, foffenuti da un calice, comporto di foglie in forma di Kaglie. Dopo quelli fori comparationo alcuni femi biflunghi; la fua radice è fortile, e ripiena di fila. Tutta la Pianta hà un odor forte, che non è fpiacevole. Nafce questa Pian-ta ne Campi, ne luoghi fabbionofi. La feconda fpezie è chi amata

Chamawalum odoratum . Dod. Chemamelum nobile, five leucanthemum odoratius. C.B.

Pit. Tournef Chama welum bortenfe . Gef. Hort.

no un ociore di mela

Chamamelum Romanum. Tab. Ger. Chamamelum odoratifimum repens flore fimplici. I. B.

Chamemilla nobilis . Lon. Parthenium nobile . Dod.

Leucanthemum oderatum. Eid. Ap. Anthemis leucanthemos. Lund.

Antormii (Incarrormer, Lussa.

I fuoi fuft) fono corei, incurvati, e quafi diftefi fulla terra,
fitifcianti; le fue foglie fono fimili a quelle della prima fpezie;
ma più grandi, e più verdi; i fuoi nori fono altresi più larghi, e più belli, d'un odor forte, ma grato. Coltivafi questa Pianta ne Giardini

Contengono quelle due Camamille molt'olio mezzo efaltato, efale effenziale. Sono ammollieni, digeftive, carminative, rifolutive, raddoleienti, fracciano le ventofità, promuovono i meftru alle Femmine, mitigano i doioni, fortificano. Si adopera-

no principalmente i loro fiori ne rimedi efferiori, ed interio-Ti, come ne cristeri, ne cataplasmi, ne fomenti.

Chimienelum à squai humite, & piòne, matem, come chi
dicette ricciola mela perche alcune pezie di Carnamilla han-

#### Chamanerion .

Hamanttion latifelium vulgare. Pit. Tournef.

J Chamanttion, & Epilobium Gen. ad Cord.

Lyfmachia speciofa, quibusdam Onagra did a filiquofa. I.B.

Lyfmachia Chamanttion did alatifelia. C. B.

Agonacous Chama arrina dida latigalia. C. B. Asteniana fue fandi Antenij berba maxima. Gci. Hor. ap. Onagra. Lugd.
E una Pianta, il cul fullo è alto cinque, è dei piedi, roffeccio, folto di armi, ripierno di molta midolla bianca, i ungola; le fue foglie fono bitiunghe, affai firette, fatte io pungoaz, ie rue rogie enno sutampie, assi irrette, atra to pun-tat, unite, finili a quelle del Salcio, d'un guilo attringente, glutinolo, con qualche leggiera agrezza. I faoi fori fosso gran-di, belli, per l'ordinario con quattro feglie dispote in rota, di color celefte, di rado blanco, gratia lla vilta. Lor fuece-doro alcuni baccelli impish, i caschedenno de qualie taglioro in quattro lati rotondi, divifi in quattro ripofligli, ripieni di femi lunghetti,minuti,di color di cenere,con una piuma bianca in cima . La fun radice fi flende in terra in largheata, e in lunghezza, di color bianco, d'un guito viscofo, e fcipito. Na-sce quetta Pianta ne luoghi montani, e ne Giardiul. Con-ciene moleolio, e flemma, sal essenziale moderatamente. tone more one , e tremma , iai enemiatare moderatamente. Le fue fogite fono vulnerarie, deterfive, e agglutiannti. Diccfi, che la fua radice feccata, abbia un'odor vinolo. Chamemerion à gaugui hosse, fo respos, Rhadadaphne, eoune chi dicesse picciola Rododafne.

Chamapitys.

"Hamapitys, in Italiano, Iua. E'una Pianterella affa i baffa, di cui due fono le fpezie. La prima è chiamata

Chamaputys mojcheta, felits ferratis, an prima Diefcortadis. C. B. P. Tournes. Chamapitys altera , & major. Cel.

Champipy diver. 6, major. Cell.
Landjord Miller (1997).
Landjord (1997).
Landjor neri, rinchiufi in una caffertina lauuginofa, che hà icrvito di calice al fiore. La fua radice è legnofa, lunga, e groffa come la radice dell'Indivia. Tueta la Pianta ha un odor for-

te, refinofo, e che non è grato; il fuo gusto è un poco ama-

ro. Nafce questa Pianta comunemente ne contorni di Mon-pellier; ne luoghi montani, fassosi, secchi, negli Uliveti, ne Campi La seconda spezie è chiamata Chamaping 1. Matth Dod.

Chamapitys valgaris oderata flere lutes . I.B. Artherna Arthritica

Aiuga, five Chemapitys mas Diesceridis. Adu Lob. Icon. Chemapitys luma vulgaris, five felio trifido. C. B. Pit. Tournef.

Periflerena Crateva . Ang. Abiga. Ina Arthetica.

Getta come la prima molti piccioli fuiti, ma un poco più groffi, e menoduri, folti di rami, pelofi, che fi ftendono a terra, veritit di foglie bislunghe, firette, telfe in tre parti, ò a guifa di tridente, d'un verde, tendente al giallo, un poco pelose, d'un odore, ed'un gusto di Pino, è di resina. I fuoi fiori fono differenti da quelli della prima spezie nell'essere gialli, ed un poco più piccioli; fono altresi reguiti da alcuni femi bislunghi, rinchiufi quattro in una caffettina. La fua radice épicciola, bisiunga, dura, femplie. Nafee quetta Pianta ne luoghi incotti, aridi, fabbionofi. É più in ufo della precedente nella Medicina, perch'é la più comune. Contengono amendue le fpezie d'lua molto fale efferziale, ed olio, poca flemma. La prima fpezie è piena d'un olio efal-tato, e d'un fale volatile.

Sono incilive, aperitire, arteriche, vulnerarie; fortifi-cano inevi, e le giunture, parificano il langue, mitigano le deglie. Sono proprie per la colica, per l'epiclifia. Chimafiliya, a zopsa bassolia, G'arivi. Piura, come chi diceffe Piopieccios; imperocché quella Pianta lai qualche raffomigliaoza al Pino.

## Chamasyce.

Hamafice . I. B. Dod. C Hamajee . L.B. Dou. Tubymalus exiguus glaber nummularia filio . Pit. Tournes

E'uu picciolo Titimaglio, che retta molti piccioli fulti, ò rami teneri, rofficci, coricati a terra in giro; le fue foglie fono picciole, quafi rotonde, come quelle della Namonalaria tono picciole, quali rocusue, contre que le una a la altra ful ramo, verdi di fopra, e talvolta fegnate nel mezzo di macchie porporine, rofficcie di fotto.
Escono i suoi fori frà le foglie, piccioli, formati in bicchiere, tagliato in quattro, ò cinque parti, di color porporino. Caduto quelto fiore, formafi in fuo luogo un picciolo frutto à tré can-toni, e divifo in tré cellette, ciafcheduna delle quali rinchiutoni, e divino in trecellette, ciatcheduna delle quali rinchiu-de un feme bislungo; la fua radice è lunga, fottile, guerni-ta di fila. Tutta la Pianta è ripiena di latte. Nafce ne linophi faffofi, fecchi, ed aridi, ne Vigneti, negli Uliveti, fulle Montagne. Contiene molto fale, ed olio.

DELLE DROGHE SEMPLICI.

E'affai deterfiva . Si adopera il fuo fugo efteriormente per confumate i porti, per guarire la rogna, le volatiche, e per rifolyete i tumori .

Chemafore à gapui, bumilis, & oua, Peplus, come chi dicelle picciolo Peplus; imperocche quella Pianta raffomiglia molto ad un altra (pezie di Titimaglio, che chiamafi Pepius .

### Channe .

Hanne, Grace sairer . Jonit. Histula quibufdam CHanne, Gracesares. Jonit. Historia querrynam.

E'un peice di Marc, che rafforniglia molto al Perca; la fua testa é fearna, il fuo mostaccio é fatto in punta, e fem-pre focchiufo; i fuo denti fono piccioli. Trovansi delle pie-truzzole nella fua testa. Il fuo corpo è ricoperto di squame fortili, e di differenti colori .

Le pietre della fua tetta fono aperitive, ed alcaliche; fermano i corfi di ventre, prefe in polvere .

Hi trala ab bianda; perché quelto peice effendo nel Mare
hà fet npre il moltaccio locchiulo .

## Charameis.

Haramett, & Ambela. Acoftæ. Lugd. Caft. E'un Alberodell' Indie, di cui duciono le fpetie. L'uno è grande come un Neipolo, e le fue fospie fono fimili a quelle del Pero, di color verde chiaro. Il fuo fratto natce in grande, raffirmolia di un accontod.

quelle del Pero, di color verle chiavo. Il fiso frutto naferio agrapolo, ni formizo il una nacciola, e termina in molti angoi, diccor alla giallo, di un golto litteo, accomagnatore del color alla giallo, di un golto litteo, accomagnatore del color alla giallo, di un golto litteo, accomagnatore del color alla color alla giallo, di un color alla giallo di color anagiare. Quelli Abert nafecono del Fornile e, dila Monzago lontino dal Mare, in Canara, in Obecio a color alla giallo di la molta di color di

le febbri; pigliano la lunghezza di quattro dita di feorza dei-la radice della prima fpezie; la macinano con una dramma di fenape, e la fanno prendere agli afmatici. Quello rimedio purga vigorofamente di fopra, e di fotto.

## Chelidonia.

Helidonia rotundi folia minor. C. B.
Delidonium minus. Matth. Dod.

Screpbularia miner, free Chelidenium minus vulgò dillium. I. B

Tefliculus Sacerdotis , folvarico-ficaria , & ferophularia minor, vel fecundus. Brunt. Ranusculai latefolius. Lund

Ranunculus vernus, rotundi folius miner . Pit. Tournef. Hamorrholdum berba . Hier Bruns Wie . Favagello . Caf.

Foregate. Cert

Pach Con in Italiane, Foregath

Remorgia some Pach Con in Italiane, Foregath

Remorgia some some some some some some som

gara legig und remorde, recht, lifte, tillecent, narrock,

gara legig und remorde, recht, lifte, tillecent, narrock

par accord of quelied Elbera, e gål mod, fegatesta inte

una coda lump, chef friende in aprecinterera. S'altano fine

una coda lump, chef friende in aprecinterera. S'altano fine

cert foorfilm simil a spettil elgip larit Ramorch, catalo
cert foorfilm simil a spettil elgip larit Ramorch;

catalone et quali composit on mode goige, elgiple in reda in

un franzo-morodo guitid duns piccole rela verne, jallecent

preparat firm Namord. Lette racid for foore, place qualit rejena di fem bisimiphi. Le fice radici fiono fibre, alle quali i fiono attacenti ci quani bermocchi lidulughi, grafifi circa come piccoli pocchi, formati gli uni a pulta di pera, gil aleri di grani d'ura, pulta di dicur, litanchi de diertre. Naferega-tiano della di dicur, litanchi de diertre. Naferega-tiano di consideratione della disconsideratione della di tiono di colo, e falle efferatale. E'unertane, rinfericatore, rificiativa, aperitary, propria per le materie della multa, e per lo forebro. Si applica la ciar antice peta lutil emorrodi ej el ale raddoctice, e le ri-

foire.

Chelidonia à xixille, birande; perché fi dice, che la Rondine fi ferve di quella Pianta per far la villa force a fasi

figliuoliol. Hamorrboidalis berba; perchè le fue radici hanno la fi-gura dell'emorroidi, e le rifolyono. Chiamafi il Favagello Serepbularia miner, a cagione, che

le sucradici hanno la figura, che raffomiglia a quella delle fcrofole.

Naice verso Monpellier ne' looghi umidi un Favagello più grande, che altrove, ed è quello, che Gasparo Bauhino chia-ma Chelidonia rotundi folia major.

## Chelidonium.

Heltdenium majus . Dod. Chelidonium majus vulgare. C. B. Pit. Tournel.

Hirundineria majer. Lob. in Italiano, Celidonia.

E'una Pianta, che getta molti suiti all'altezza d'un piede, e mezzo, fortili, rotondi, nodofi, folti di rami, un poco pelofi, le fue foglie raffomigliano in certo mod pa quelle dell' Aquilegla, ò a quelle dei Ranuncolo de Giardini , ma più grandi, più tenere, e più lifeie, tagliate, e meriatene loro contorni, poste molte sopra un lato, il quale è terminato da una sola soglia di color di verde di Mare, ciascheduno de suot fiori è composto di quattro foglie gialle, disposte in croce. So-no questi fiori seguitati da certi baccelli fimili a cornetti, ripieni di femi rotondi , groffi come quelli del Papavero , gial-licei ; la fia radice è groffa come il dito , guernita di fibre . Tutta la Pianta e ripiena d'un fugo giallo zafferanato, d'un odor forte, d'un guito acro, ed amaro. Nasce nelle siepi, nelle sessione delle muraglie, e delle fabbriche vecchie. Con-tiene molto sale essenziale, ed olio.

E lincifiva, deterfiva, difeccante, rifolutiva; muove il ventte, l'orina; aguzza la vifia; è propria per le offrusioni della milza, del fegato, degl' ureteri; la fua radice è flimata buoca per refiftere al veleno. Si adopera il fugo di Celidonia per levare i porri, le volatiche, per guarite la rogna, appli-

cara efternamente. L'etimologia di Chelidonium è lo stesso, che quella di Che-

Hirmdineria ab birundine, Rondine, perchè è flato cre-duto, che quella Pianta fosse adoperata dalla Rondine per far la vista sorte a suoi figliuolini.

## Chenopodium.

Henopodium . r. Tab. Icon. Pit. Tournef. Per anferinus . Fuch. Dod

Pei auferinus . Puch. Dod.
Cpuscambe alterna genus . Czefaip.
Attipites didla pet auferinus 1. B.
Attipites divident tantipita. 2. B.
E una Pianta, il cui futho crefee all'alterza di circa una
piede, emezzo, affai groffa, afetra, folta di rami; che hà
fossifi fimili a quelle dell'Attrepice falvarico comune, ma pià
grandi, amonfamose, di colto verure bruno, filtocere, d'un
presentatione dell'attrepice dell'attrepice dell'attrepice dell'attrepice dell'attrepice dell'attrepic grants, incommon, ur converge unin, microere, d un odor forte. Na(cono i fuoi fiori in grappolo, ò fpign; ciafche-duno di loro è con cinque, ò fei ffami, rofficci, foftenuti da un calice, tagliato fino alla bafe. Il fuo feme è minuro, quafi un calex, agalans fino álla hae. Il líto feme émisson, quadrecondos, e plans, concentron i una calettim corne feliciar, che há fervio de callect al fore; ja fan rasice é legnos ja, e facel. Naice quella Planta i lengole margie veccire, faji en racio de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la com

#### Chermes .

Hermes. Kermes, Kermen. Coccum infedorium. Gra-jamm, & Coccus Bepbica scarlatum, Gramm tindo-um. Coccus infedoria, in Italiano, Chermes, Grana. E un guicio grosso, come una bacca di Ginepro, rotondo, lifcio, rilucente, d'on bel roffo, ripieno d'un fugo dei medefi-mo colore, d'un odor vinofo, d'un gufto nn poco amaro, afsai mo conce, a un octor vincio, a un guito ni pecci ainaro, aista grato. Tivosti atraccaso a guid a fercierensa alla fecrita ab-baffo, e fulle foglied una feezie di Quercia verde, chiamata da Gagip. B. Iler acuntane accidinantigra: e ca di Sauth. Iler Cacigera. E un Arbotello, i ecui foglie fono fatte come quelle dell'Aspidalum, ma molto più picciole, meriare ne' foro coptorni i frinofe, pungenti; i fuoi rami hanno molta caffoni, generali di fonti, formati in becchiere integliato y, che non Jasciano frutti dopo loro. Nascono i fuoi frutti in luoghi

non latinos frust dopo loro. Na(cono i losi frust in lospo) fepranti, iñon alcune giande conos, a fili sproffe, ricoperre di une sparre da un berreiton provido al di fissori, sigio; i la conojo. Childe une mandori, ia que lei fidivide in de menta. Naice questi Arboicellone. Paefi caldi, come in lipegna, i con provido de la conos de la come de la conosidad de la come de la conosidad del conosidad de la conosidad fa nascere un rumore, il quale si fa rocondo in un guscio di circa due linee di diametro, e fi riempie d'un fugo, che matu-rando, prende un color roffo vivifimo. Questo picciolo iofetto, entra parimenti nel guicio, e vi fa un verme, che diventa paícia un molcherino, e fe ne vola via. Noi dobbiamo que-fia curiofiffima feoperta al Sig. Fagon primo Medico del Re od è confermata da una circoffanza, che fuccede, quando fi od éconfermata da una circolhanta, che licecée, quando fi feccai l'Chernes, od è, che néce una coliganade quantità à vermiccuoli, e di modernin quali imperentilli, che qua piccial liniteli, e non rella, che una pelle vora, e leggie-ia. E cola facia il comprendere, che quelli vermiccioni, e quelli modernio fino venuti dalle vora, che i primi vermi, che fino-nentral mei guifo, y i hanno prodotto. Per rimodia-re a quel'i accidente, che leza vetta il a bosona qualità al Chermes, alcuni bagnano per un poco di tempo i loro guici nell'ace-to prima di feccarii, affinche questo liquore acido ammazzi i

niccipoli . Nermiconoa.

I Pateiani colgono il Chermes quando è maturo, e lo por-tano agli Speziali, che ne cavano il fugo, ò la polpa per far-ne firoppo di Kermes; come l'ad deferitto nella mia Farma-espea univerfale.

Si fecca altresi la polpa di Kermer separata dalla sua scor-za ; chiamasi questa polpa secca Pastello di fearlasso. Se ne servono i Tiotori.

ferrono i I rotori.

Sifecca una gran quantità di Chermes intero per l'ufo della Medicina, e per la tintura ; dee preferirif quello ; che viesadi Monpellier a quello di Potrogallo, perche gile più grofo, e d'un colore più viro. Si (exgliera novello, intero, il più piero, e il meno l'eggiero. Il Chermes maturo, e di freico colto, contiene molt olio, e ciale in patte volatile, e in patte

muo. E cardiaco , difeccante , aftringente; fortifica loftoma-co, ripara le forze abbattute, impedifee l'abortivo. Si ado-pera per l'ordinario fecco, ed in polvere; ma farebbe affai meglioferviri del firoppo, o della contecione Altermes; poiché quelti gufcj hanno perduta la joro qualità migliore, feccandril.

La ghianda dell'Arbofcello è aftringnte, e propria per la golica ventofa, prefa in polvere al pefo d'una dramma. Chermes, è Kermes e on nome Arabo. Coccus à serselle , granum .

#### Chibon Gummi.

C. Hibsu Gummi, è una gomma, ovvero una refina bianca.
Ella filla abbondantemente da un grand'Albero dell'Ifode
dell'America, chiamato io Francefe. Gommier per la gran
quanticà di gomma, che getta; il fuo legno è duro, bianco;
le fue foglie fono fimili a quelle del Lauro, ma moto poì

I fuoi fiori fono piccloli, bianchi, difpofli in mazzetti nel-lecime de rami. Il fuo frutto è groffo come un uliva, quafi triangolare, unito, verde nel principio, indi rollo bruno; la fua polpa è tenera, e ripiena d'una refina gintinofa, e bian-chiccia. Quefta gomma ci capita ne' barili, involta in grandi, e larghe fogile, che natcono fopra un grand Albero, chiamato Cachibou, che nasce nel Paeie, da cui è venuto il nome del-la gomma. Gli Americani e i Salvatici si servono di queste foglie a molti ufi, e principalmente per metrere ne loro pa-oleri d'aromati, affinche l'aria non vi penetri . Abbruciano alle volte della gomma in vece d'olio.

Alcuni Mercanti ingannatori vende no questa gomma per

gomma Elemi,gii altri per gomma Anime,gii altri per gomma Tacamacı; ma e lacile l'accorgerfi di quefi înganno , ogni poco di cognizione, che fi abbia. La gomma del fessourer è buoniffima pel dolore nefrici-

co, per la renella, per la difenteria, per le perdite di fan-gue, inghiotita come la trementina in boccone in una cuc-chiajata d'acqua; la dofesse da mezzo scropolo fino a una

chiajata d'acqua; la dolte li e da mezzo feropoto tino a una dramma. Si adopera altresi efteriormente per rammollire , per rifolvere, per fortificare i nervi. Le foglie del Gammirr fono vulnerarie. Trovafa nella Guadalupa noco; un'altra spezie di Gen-mirr, chiamato Gammirr roffo; è un Albero, il cui legno è mire, chianten Genmare redito; é un Altero, il cui lepro de cerco, e biamberto, velito d'una forza profi, a veriale-cerco, e biamberto, velito d'una forza profi, a veriale-cerco, e biamberto, velito d'una forza profita del cerco, del conserva del conserva del reditorio del del conserva del conserva del reditorio, ma su peco col, che rificio del profita del reditorio, ma su peco col, altero del reditorio del reditorio del reditorio del velitorio filos for annazera mele cinera e rami, fono pei-coli, latero i forti conserva del reditorio del colorio del reditorio del reditorio del conserva del reditorio del reditorio del con la della colorio del conserva del reditorio del minorio del conserva del co. Il fuo legno e di poca durata; fi putrefà io poco tempo la fua refina hà le medefime virtà, che hà la trementina. II P. Plumier pretende, che li Gommeri, de quali abbiamo rlato, non fieno differenti da noilri Terebinti, che per la struttura de loro fiori , i quali non fono con ftami ,

### China radin.

Hina radiz . Chinna . Cina . Cinna . Hina radiu. Chinna. Cina. Cinna.

E'una radice per l'ordinatio groffia come il collo del braccio d'un hambleo, lunga come la mano, ritorra, nodo, fo, rofficcia al di fuori, di color di carne di denro, fenta odore, ficipita al guifo. Ci capita fecca dall'Indie Orientali. Nage nalla Cina. e getta full'ippondi, che firiticano, e s'attaccano agli. Albert vicini; le fue foglie fono grandi, verdi, actaccano agli.

colla figura d'un cuore . Collà ngura a un conve.

Des feeglierfi quefta radice ben nodrita, pefante, faida, rofficcia, guardando bene, che non fia tarlata; imperocché fpeffo vi entra il verme. Contiene molt'olio, e fa le effenzale. E'findorifica, difeccante, diuretica, un pocoaftringente. Si adopera per l'ordinazio io decezione, e alle volte in pol-

Questa radice hà ritenuto il nome della Cina, donde viene .

## Chiruef.

Histof. Throset, Lugd. E' ma fperie di Fico dell'Indie, che nafce nell'Ifola di Zipaoga; lefue foglie fono rotonde, della grandeza, e della figura d'uno ficodo d'Oro, di 
colore afini rerde; il fuo frutro é grofto, come un gran popone di color zafferanato, d'un guilo gratifilmo, che fi dificaglie in bocza. Contene alcuni (rem fimili a quelli del notiro

Questo frutto è umettante, rinfrescante, cordiale, petto-Chivef. in lingua Siriaca fignifica un Fico.

CH+-

#### Chloris.

C Hierls, fen Fringilla viridis. Jonft. E' una spezie di Fringuello, ovvero un Uccciletto grosso come una Lodola, ora verde, ora gialio. Vive di vermi, di semi, di rape, e di cardi; il suo canto è grato. Contiene molto sale volatile, ed olio. Stimafi proprio per l'epileffia, mangiato, è prefo in bol-

Cheris à xans, berba virens; come chi dicesse Uccello verde, come l'erba.

### Chocolatum.

Herolatum , Charolate , Chelatl, Succelata ; in Italiano → Cioccolata

E'una pafta, fecca, dura, affai pefante, formata in picctoli pani quadri, ò in rotoli groffi come il collo del braccio, ò in penniti rotondi, di coior bruno rofficcio, d'un odore, e d'un gufto, che piace, e confola. Quefta pafta è una compo-fizione, di cui il Cacao fa la bafe; noi ne dobbiamo l'invenzione agli Americani; la mostrarono a Cristiani poco tempo dopo la scoperta del loro Pacse; ma e stata moito più di ioro rassinata questa materia; e la Cioccolata, che si sa in Fran-cia d'assai più delicata di quella, che ci capita da que'

Parts. The Circolates, biforms revered più groffo, e del mater Caces, e che chianni groffo Canes. Si partico di mater Caces, e che chianni groffo Canes. Si partico di propositi di mi bascino al funco, a giornatolo continuamente fin che le a pediç, è duccia la foli falcimente le mandori. Si l'accidente del gierta via quetta buccia arrollira; indi melle le mandori e petitare e la tenno, di nestoro fi arrollirano, ma ad un fusco maderano, finche finno ben fecche efferormente, ferna directione di continuamento dell'ericolare di propositi dell'ericolare di propositi di continuamento di continuamento dell'ericolare di propositi di continuamento di co eavre nierient adordicite. S. pierianoaliori ai nu mortajo sen caldio, o pure fi fichiace ino, e i macinano come fanno gi' Indiani con una maza di ferro fopra una piera piana, e de fial dura, che fia fiata rificalista, e fostocuti fi mette ancora defianco per manenervi il calore. Si continua a peffare, do macinare il Cacato, finche fia bere in paffa, e non vi refti niemed diura, del i grommolo. Si petiano quattro liboradi questia paffa; fi mette fulla pie-

tra calda, vi a incorporano colla ficifa mazza di ferro tre libbre di Zucchero fino ridotto in polvere fottile . Si macina per qualche tempo il mescuglio, sin che il Zucchero si sia distatqualche tempo il meticuglio, fin che il Zuecchero li fia distat-co, ben legato col Cacca; indi vi fi aggiungo um polivere composta di diciotro guigli Vanglia, di una dramma, c mez-ad Cannella, d'otro Garolini, di due grani d'Ambra, e d'un grano di Muschio. Meccolato inficeme efattamente il tutto, fi kva la pulta dalla perira, e fie ne formano pani, ò pennitidella grandezza, e della fagura, che fi voode; indi fi feccano, d'a indurano forpa una carra bianca. Quella Gior-

colata fi conferva nelle featole. Nota, che la polvere aromatica non dee effere mescolata, ehe nel fice, quando fi e legata efattamente la paffa; e dopo quefto mejcolamento, non dee lafelarfi la paffa troppo al lungo fulla pietra calda, perché le parti volatili, e fpiritofe degli aromati, che fanno la loro virtà, e 'l loro buon guito, fareb-bono diffipate dal calore.

La Cioccolata des effere fee ta di fresco farta, e co' fegni, che fono flati detti. Si levano il più delle volte dalla fua com-polizione l'Ambra, e l'Muschio, perche muovono vapori alle Femmine; ma p'entra una così picciola quantità in que-Ra descrizione, che non delbono temersi cattivi effetti. Per

altro quelti aromati vi danno un gran buon pulto.

La maggior parte delle deferizioni della Gioccolata ricer-La maggior frarte delle delcrizioni della Cioccolta ficer-canodel pee di India, e del Ginepro; ma quelli ingredienti troppo acri non fono del gulto de Francefi. Convengono più a quello degli Styrgmoli, de Tedefichi, degli Olandefi. La miglior Cioccolta; che fia in Francia, è preparata a Parigi, e non fi fa prefeneratvergara littina di quella, che

rangi, e nom la pretenente egan mua di queta , ene viene di Spagna, e dall'America. Si mangia ia Giocolata in penniti, e se ne prepara un li-quor delicato, e nerritivo nella seguente maniera. Metti in una Gioc-platiera due libbre d'acqua comune ben chiara; avvicinala n'inoco, e quando bolira, metrivi quae-tro oncie di buora Gioccolata, ed altrettanto Zacchero in polyere. Copri il valo, e lafcia bollir pian piano il liquore

per lo fpazio circa d'un quarto d'ora, agitandolo verfo il fine con una girella, che dimenerai dentro alla Gioccolatiera . Allontanala pofcia dal fuoco, e lafcia bollire la materia un Auditamaia pociei dai indico, e laficili boltire la maetria una altro buon quartud d'ora ; indi moffala ancora colla girella, per farte fare la fchiuma, verfala nelle tazze. Conviene ber-la più chefia politibile, calda li calore della Coccoltata e più fenfibile; e dura affal più di quello del Caffé, perche la Gioccoltate effendo più prafia,

e più viícola, s'imprime maggiormente ful luogo, che tocca, e vi comunica più azione

Alcuni aggiungono nella bevanda della Cloccolata uno,

à due roffi d'uovo freichi, affinche faccia fchiuma maggiore,
e fia più nutritiva. Si adopera altresi molte volte del latte in vece d'acqua per lo fteffo difegno.

La Cioccolata in qualunque maniera fia prefa è un buon

riftorante, proprio per rimetter le forze abbattute, e per far del vigore. Refifte alla maligaltà degli umon ; fortifica lo flomaco, il cervello, e le altre parti vitali ; raddolelice le fierolità troppo acre, che calano dal cervello fui petto; ecci-ta la digeftione, abbaffa i fumi del vino.

ta la digettione, abbaffa i lumi del vino.

Cheschar e un nome Indiano, composto di Checa, fessa, fuono, e d'atte agua, acqua, perche fi prepara il liquore della Cioccolara nell'acqua, e perche la gerella, ch'entro dimenafa, affinche faccia la festima, fa un poco di fitepito.

Diecij, che Checalare prefio a i Medicani fignifica confettore. fezione.

#### Chondrilla.

Hondrilla . Tur-Chondrilla juncea viscosa arvenfis, qua prima Diosco-

Chendrilla juncea viminea arvenfis. Tabern. Icon. Chandrilla viminea. I. B.

Cuberea procera, vel 3. Trag. Cubeream felvefire luteum. Dod.

E'una Pianta, che getta in primo luogo dalla fua radice gran Fujie , che fuifonigiiano à quelle della Cicreta fuiva-cà, insuglate profondamente, inca pelo, fujarie in giro-ca, insuglate profondamente, inca pelo, fujarie in qua-quatro piedl, con molte pieciole fujie abbatfo, dirité in molti ramà, o vergie piecheroli, mule, o folkamente con alcone fojle firerte come quelle dela Grantigna. Maicone menti forellin gillati, foifernis di au calicie fatto in canna clindrica, ed inseglato in molte parti. Sono fequitat de cert fiem bittorigh, califerdenos de qual 2 germinos d'ana gran figlie, che raffomigliano a quelle della Cicorea falvatipiuma di color di cenere; la fua radice d'unga un piede, e mezzo, ò due piedi, groffa almeno come il police, piena d'un fugo l'atticinofo affai viscoso, d'un gusto dolce, che non

d'un'ugo latticinofo affai vifcofo, d'ungufto dolce, che non é fpiacevole . Nafee ne' campi, figili orii delle fitade . Con-tiene molt ollo, flemma, e fale mediocre. E'umettante, raddolciente, aperitiva . Chaudrilla , viene dai Greco narfaie grumo ; perché il . latte, ch'efee da quelta Pianta, fi fa facilmente in grumo .

#### Chowan.

House; è un picclolo feme affai raffomigliante al Se-men carral; ma un pocopiù groffo, e più leggiera, di color verde gialliccio, è un guito un pocherto faifo e di agret-to. Nafce in una Pianta firaniera, baffa, dovi ella è diffo-fia a piccioli mazzetti nella fua cima. Gi capite dat di

Vante.
Viene adoperato per fare il Carmino.

#### Choyne .

C'Home; Thevet. Ler. Cluf:
E' un frutto Americano, groffo come una Zucea mediocre, colla forma d'un uovo di Senzzolo. La fun buccia ,é dura ; se ne santo vari per mettervi della bevanda. Nasce questo fratro da un Albero, le cui foglie rassomigliano a quel-le del Lauro in un Paesè della Germania, chiamato Marpio. Non è butto a manglare, ne se ne serve la Medicina.

## Christophoriana.

Mriftepbertana . Dod. Christophoriana vulgaris nostras racomofa, & ramofa. Mor. Hitt. Pit. Tournel Napellus racemefus . Lugd

Rapetur racemejur - Luga. Aconitum racemejum, an Allea Plinio - C.B. Barba Capri grobafdam - Czt. In Italiano, Erba di San

E'una Pianta, che getta fufti all'altezza d'un piede, e E una Pianta, che getta futti all'aitezza d'un penele, esterzo, ò di due picali, fottili, reneri, fottidi farma; le fue foglie fonograndi, ampse, divife in molte parti bislumphe, fatte in pinnta, meritace nel concorni di clos verde bianchecio. Nafcono i fuoi fori nell'ecime de rami, diffordi argapoli, di figliale, calicheduno de quali el compoli di quattero loglie bianche, ordinate a guilà di roda. Paffaro quello fore, nafce in fatto lospo una bosce molle, ovata, posco carmata, la quale diventa nera maturando, come l'uva . Ella rinchiade due ordini di femi piani, polti gli uni fopra gli altri; la fua radice é affai groffa, guernita d'alcune fibre, neta al di fuori, gialla, ò di color di boffo al di dentro. Nafce que-fia Pianra ne' Bofchi montani.

Può adoperarfi efternamente per guarire la rogna, e per far morire i pidocchi, applicata in fomento, è mefcolata in qualche unguento; ma non bifogna mai prenderla internan imperocche questa Pianta e un veleno, come l'Aconito or-

diagrio Christophertana, à Christophere. Non fi sà la ragione, perche questa Pianta fi chiami Erba di S. Cristoforo.

## Chryfanthemum.

Hrsfantbemum. Matth. Lac. Chryfanthemum felits Matricaria. C. B. Pit. Tourn. Tintlerius fos. 4 Trag.

Chryfauthemum, & Cheleitis . Tabern Icon.
Chryfauthemum fegetum. Get.
Chryfanthemum mojus , folio valdė laciniato , flore cro-

eco. 1. B. E'una Pianta, che getta molti fusti all'altezza di trè, è attro piedi , le fue foglie fono fimili a quelle della Matricaintagliate, tenere, d'un gusto d'erba da minestra ria, jinziglate, reuter, d'un gullo d'eria da minettra . Ilso force écotondo, fatto a ranga, compelho d'un munchio di molti nortilini, cou una coreas affiziprante, hella, di co-cevole. Egli effortemos da un cilte fecipioso. Paffino evole. Egli effortemos da un cilte fecipioso. Paffino especiale de la compelho force, ggi fuccedono alcuni femi amplodir, cannellast . Las madice e legondo, a cattorinata da fibre. Nafec quetfa Pianta ne' Campi, fria le Baste pre Pati, negli Orts. Contiere molt'olio, e da file effortale.

E deterfiva, aperitiva, vulneraria.

Chrifanthemum à 2 pools, aurum, és arbo, fas; come chi dicelle fior dorato; imperocché il fiore di questa Pianta è gallo, e riplendente come l'oro,

## Chryfosplenium .

Chryfofpienium. Tab.
Chryfofpienium folits amplioribus auriculatis , Pit. Tournet

olitot.
Sanifiaga aurea Dedonai. 1. B.
Sanifiaga retundifolia autea. C. B.
Nepatica palufiris. Cyif.
E'una Pianterella, che setta dalla fua radice molte foglic fimili a quelle dell' Ellera terrefire, rotonde, meriate ne lo-ro contorni, pelofe, ripiene di fugo, d'an gufto fitico, ed amato. S'alzano frà loro fufti piccioli all'altezza della mano, amato. Saltano frà loro i ulti piccio i all'alexzat detta manto, diviti per l'ordinazio i due, o fer piccio il rami angoloti, che hanno nelle lor cime fiori piccioli formati in roferea quatroparri, d'un bel color gialdi, o donato, rifolendenne: Sono quetti fiori feguiti da cerre caffettine con due corna, le quali ranchiotono alexua (femi minut, rofit brami, c neri. Le fue radici fono lumphe, al le volte affai grotto, podos f, inficiatini, qi color beanco rofficcio, facili a rompere, guernite di fibre fottili. Nasce questa Pianta nelle paludi, sugli orli de ruscelli, e negli altri inophi umidi, e ombrosi. Contiene molta stemma, olio, e sale essenziale moderatamente.

Ella hà il guito, e le virrà dell' Epatica . E' aperitiva, e propria per levar le oftruzioni dei fegato, e della milza.

Chrisoptenium à zaccio, surum, Cerair, lien; come
chi dicefie Pianra con fiore di color d'oro, propria per la milza.

#### Cicada.

"Rada; in Italiano, Cicala . E' una mofca più groffa Rada i in ganiano, cicana e a una morce pue possenda d'un broco, di color nero , rilucente fulla febiena , galliccio fotto il ventre; la fua tefta è immediatamente actaccata alle fue spalle : i suoi occhi sono affai groffi, ed eletaccan ale fie figule: 1 fino cochi fino affi groff, 5 el cievital; non cie t-vechecci; na via in no longo un corotal; non cie t-vechecci; na via in no longo un corotal; non cie t-vechecci; na via in no longo un coro
di caltara.

Le frere ciale, nelcotta in decro, si color

di caltara.

Le frere condo pere, belle, grandi, foctif, di co
for d'argento, vecnos, pittoniare. Quelle di lorga fono più,
grandi di quelle di dorra, paffano la langenza del corpo.

Tono di la linguadoca, in Procreas. Dicci, che non tiva,
che di ragiala, a la guale cili taccica collo fiu tromba, come

com una lingua. Fia molos firepisco di ino canto. Consicne

E servitiva, correito cor e per in maluri- della re
E servitiva, correito cori con con con lorga.

E'aperitiva, propria per la colica, e per le malartie della vercica. Si fpolverizza, e se ne sa prendere per bocca. La dofe é da otto grani fino a quindici.
Gli Orienta li mangiano le Cicale. Ve n'ha di mute, ov-

vero, che non contano. Credefi, che fieno le femmine. Cicada, quaficiti cadens; perché quella motea non vi-ve molto; ovvero Cicada à n's. C diss, en dia, canto; perché la Cicala canta quali sempre.

### Cicer .

Cicer Serunf. Matth.

Cicer Settlemm. C. B. Pit. Tournes. Cicer arietinum . Dod. I. B.

Cherr artistianus. D.M.J. B.
Cetter radium. Edikum. Louto, Ceet.
Er und Fannta, che gerta molti fulli foretili, leprofi, duri,
foliti di zami un proopoefio, che piegranoda un intro. Le fue
foglie fiono piecole, pelole, meritare nel leso concomin, undforeti di zami un proopoefio, che piecole,
profici, meritare nel leso concomin, undforeti fiono piecole, jedimioni, bianchi, è d'un rofico
tende al porportino, foderunti da un calle, formazio in corcerco. Cadata; questi fiori, anticono interluesco alcunigati;
entre concordi. Cadata que del fiori, anticono interluesco alcunigati; corti, che raffomigliano a vesciche, e che rinchiudono alcu-

Contengono molt'olio, e fale volatile, ed efsenziale. Sono rammollienti, deterfivi, aperitivi, propri per la pie-

tra, per la colica nefritica, preli in decozione.

Tutti i Ceci arrofitti, fin che fieno diventati neri, fpol verizzati, e bolliti nell'acqua, imitano molto il Caffe in bevanda; non hanno in vero un fumetto così caro, e la bevanvanda; nonhanonis vicio us (innetto coi caro, e la levanda n' mu poco più manar; a ma quell' manteza non el attrimenti importuna. R'endesi que'ult leva nada più graziós, e pacerorel al golfo, facerdo un meccipio del Cer., el Collego pacerorel de golfo, facerdo un meccipio del Cer., el Collego puni, che fino falla prova per inimare i (Loffe, son rene il lato uno, che fia truckto meglio di quello. Ho dierrato, che i (Cer.), che remone ol Sparpa, hanno un poco più di gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante il ilora gullo di Colff degli altri, e persono più chattante di colfine il contro di colfine il contro di colfine il contro di coltina di coltina di coltina di coltina di coltina di c

Citer à nime, robur, forza, perché fi crede, che i ceci fortifichino; o pure, perché abbruciano la terra, dove fono flati feminati. Pifello beccute; come chi diceffe ptiello, che hà una for-ma di becco, perché quefto pifello ha una picciola gobba, che hà la figura d'un becco.

## Cichorium .

Liberium felveftre. I.B. Cicherium fevefire, five efficinarum. C. B. Pit. Tourn. Letubum erraticum. Plinio.

lethime eratikum. Pinno. Selfquum Rund. Cichora. Trag. Iftogfiri . Matth. Cichoram Jifogler picri . Dod. Serti Jitogfir picri . (kibrium . Adv. Lob. Reppubæris Delechampi . Lund. Bieracum latfolium . Ger. Lov. in Italiano , Cicoca, Radicchio

Radicchio.

E una Pianta, che getta foglie lunghe, tagliate per l'ordinario fin verfo la colta, e alle volte intere, ò leggiermone incife, un procepolo; i fou finti fino ni rotti, groffi, rottondi, pelofi, voti, e folti di rami. Nafomo i fuol fori lungol rami na lato; cialchedunode quali è comporto di molte piecole foglie, difpodie in mazzerto, di color turchino. Palitoro quetto force, formati una caffettira, che vinne dal Fantaco quetto nore, rormani una canterina s, une viene dan calice; ella contiene alcuni ferni angolofi, ibianchice; la fua radice el lunga, groffa contellidito, blanca; turta la Fianta è piena di moltoriugo laterilorio, antaro. Nafee lungo le fittade, ne' luoghi incohi. Colvera îne' Gireflini. Contiene ma tha flemma, olio, e fale effenziale.

E'aperitiva, deterfiva, propria per levar le offruzioni, per urificare il fangue. E'adoperata particolarmente nelle malattie del fegato.

Ckhorium à unui , impento; perché trovali questa Pian-per cutto ne Campi, e ne Giardini. Seris à ferere, feminare; picris, musps, amara, come, chi dicesse Pianta, che si femina, e ch'e amara.

#### Cicindela.

Mindela. Lampyris alata. Cantaris noffiluca, Nitidu-La; in Italiano, Lucciola .
E'una Mofca groffa come una Cantaride , che riluce la potte come una candeletta accela; nafee ne Prati, ne Bolchi, nelle biade, ed in molti altri luoghi. Vola poco. E'una fpe-zie di Fosforo. Contiene molto fa le volatile.

ate di Folioto. Continen motto la vivoatite.

Scimafi propria pri attriamare la pietra della renella, e della
vekica. Non ne bò veduta alcuna fierienza.

Trovanfi nell'Indie alcune motche, che rilucono nelle
tencher, come quelle, delle quali bò parlato; ma fono molpo più grandi. Chiamanfi Cacurdi.

Il P. del Terren nella fua Storia generale delle Antille rifedie del Terren nella fua Storia generale delle Antille rifetione della della

II P, de IT ertre nella fus Storia generale delle Anulle riferce, che in quell' tidne, y l'inon commenmente di quale l'Morricc, che in quell' tidne, y l'inon commenmente di quale l'Morriccon altriment l'unisioné; c fi piglicrebbono per moclate commi ; ma che quando é venuale in notre, fipargono commi ; ma che quando é venuale in notre, fipargono commi ; ma che quando é venuale in notre, fipargono commi ; ma che parte fine parte de l'est parte finen piccloit felle, che corraso per la Cambon in tempo di notre; c con una di quelle Modrée, gice il medicino Aurore, fi legge tanto facilmente, quanto con una candida. Per perdeterle, balta meterre la fera alla facilita una della Per perdeterle, balta meterre la fera alla facilita una getà. Per perhazire, nata anettere si reia atta anti-candela accefa, ovvero un tizzone accefo; ma prefe, che fieno, non vivono, che quindici giorni, ò tre fettimane al più; s'indebolifee il loro lume quando fono ammalate, e s'

eftingue affacto, quando muojono. Ckindela, quafi parva Candela, perché questa Mosca il-imina la notte, come una picciola candela. Lampyrts à Laurent lucere, perché questa Mosca è rilu-

Chiamafi verme, ò sia perché non si muove più d'un verme, ò perché sia stata verme prima d'esser mosca.

#### Cironia.

Lenia - Ionft

Il fuo graffo è buono per la gotta, applicato efternamente; il fuo fiele rifebiara la vilta mello nell'occhio.

Blub fiver (Hohara la vitta metto nell'occhio.

I finol cicromenti (fiono prop) per l'epidellia, pperfi per bocca.

Clavada, è, income alcuni prerendono, un nome cavato
dal verdo delli. Coogna, ò pure Creasa vivene da Girbr, addimeficiaro, perchere dell' Uccello è d'una natora dolce, o
ricile a dimeticare.

Pélargu: Giracci wanaphe à wade, niger, 6' spale albu p
perche quest (Uccello è ricoperno di penne cere, 6 blanche.

#### Cicuta .

Meste, in Italiano, Cicuta. E' una Pianta, di cui due Jono le Spezie. La prima è chiamata Cicuta. Dod. I. B.

Cituta major. C. B. Pit. Tournes.

Giusta nasjav. C. B. Plt. Tommel.
Citaria nasjavi. C. Gli. Plt.
Citaria nasjavi. C. Gli. Plt.
Giusta na futboli alienta quattro, A cinque piedi,
godio, interna na futboli alienta pelle d'un Septente di moles
godio, interna con alienta pelle d'un Septente di mole
menchie rofficie; pltros a guidi di centana, voto ai di dicerro.
Le fue foglie fono tagliate fottili, appetdio poso, come quelle
del Pretoriento. Nationo l'isoli fosi in nombrelle, o parafoli, di color bianco; cialcholumo el compoli da cinque foglie,
displici inguisio. Paisfon quello fore, il intocalite di viena
displici inguisio. Paisfon quello fore, il intocalite di viena

un frutto quafi rotondo, composto di dee femi rotondi, raf-fomiglianti a quelli dell'Anice, cannellati. La fua radice è lunga circa un piede, groffa come il dito, bianca. Tutta la Pianta rende un odore affai fpiacevole; il fuogufto è un po-

Plana cente au control de Control de Control La feconda (petie è chiamata Cicuta minor Cord. Hift. Carn. Cicuta minor Petrofelino faults . C. Bauh. Pit. Tournef. Cicutaria fauta. Adv.

Cuttaria apit folio. I.B. Cicutaria fatua. Lob. Icon. Apium cicutarium. Thal. Petrofelinum caninum.

Fifty Lon.

E' differente dalla prima (pezle; perché quefta é più picciola, ed hà il futto, che non e'fereziato, ed hà meno odore; le fue foglie fono fimili a quelle del Pretofernolo.

ine logile lono limili a quelle del Pretolemolo. Nalcono amendea quefte Cicute ne l'uoghi ombrofi, ne Prati. Contengono mole olio, e fale effenziale, e fiffo. La Cicuta grande ha maggior forza e virtu della piccola. Ella e affai iflolutiva, propria per ll feirri, per li gozza nas'ecnti, per le durezze della miliar, del fegazo, del meienterio, appicata fui tumore. Se ne la entrare nelle composizioni di molti unguenti, ed empiastri. Non dee mai pren-

derfi internamente, perch'ella è un veleno.

Cicusa fignifica le canne fabbiole, che fono frà i nodi de'
full della binda. E' flato dato quefto nome alla Cicuta, perchè i fuoi fulti fono voti da un nodo all' altro.

#### Cimex.

- Imes; in Italiano , Cimice . E'un'infesto groffo come C una picciola tente, piano, quafi rotondo, è di figura rombolde, roffo, molle, facile a ichiacciare, che ha un odore puzzolentiflimo. Naice ne' ketti, nelle travi vecchie delle re puzzonentatino. Anaceria texte para incurerari vocani dis-cate, principalmente nelle finanze, che fono in alto, nel liso-ghi afcinetti. Incomoda molto nel letti quelli, fopra i quali fi intetti, faccia il finanze; moltopica prodigiotamente. Con-tiene molto falle volatile, od odio. Le Clinsel promovonolo trina prele intermamente, fanno ancire la feconda, fracciano le feberi intermittenti; fire tin-

hiotelicono ferre, ov vero otto , fubito che v iene la febbre . Si imano altresi proprie contra le morficature de Serpenti Cimen a sajual , cube , io fono coricato ; perché queft in-fetto fi ritto va per l'ordinario ne letti.

In Francete chiamati pannife; e viene dal Latino pani-gra, pul colore di questo animalinato.

Vina altresi delle Cimici di Giatdino, le quali nafcono per l'ordinario fu i Melaranci. Potrebbe crederti, che fossero eccciniglie d'Europa, se s'attaccassero a i sichi d'India, come nno le vere cocciniglie.

#### Cimolia.

Imelia . E' una terra argillofa, di cul fi fervivano una C wolta gli Antichi, come noi ci ferviamo della terra figillata . Se ne trovava di due spezie, una bianca, e l'altra rossic-Sceplievafi come la migliore, quella ch'era untuofa, e fredda al tatto. Si adoperava per nettare le vestimenta dalle

Cavavasi questa terra da un Isola di Creta, chiamata Ciwas, donde viene il fuo nome .

rifolutiva, ed aftringente. Si applicava fulle parotidi, ugli altri ti mori del corpo. E'ftato navo per raffomiglianza il nome di Cimolea a tana perra liquida, che cade di fotto alle mole de Coltellini quando arrotano i lor ferramenti. Quella terra è un mefcuglio delle parti della medefima mola, e del ferro, liquefatte nell'

qua. E altringen.c, e rifolutiva. Si adopera nella tintura per far nero. Est quefto colore a cagione del ferro, che contiene e che produce l'effetto del vitriuolo.

## Cinara , live Scolymus .

Inara, in Italiano, Carciofo. E' una Pianta, di cui duc

fono le spezie principali.

Cinara . Dod. Pit. Tournes. Cinara bertenfis folits non aculeatts. C B. Cinara , fen Artifebechi vulgatior . Eyft

Cardaus, five Scolymus fativus, non fpinofus . 1. B.

Scolymus non oculeatus. Ang. Tab. Getta dalle fue radicialcune toglie lunghe un piede, ò un piede, e mezzo, larghe, ampie, tagliate profondamente, di color verde, di centre, ò bianchicico, fenza punte, ò fipine. S'alza frà quelle foglie un fufto all'altezza di circa due piedi, eannellato, cosencio, groffo, midollato di dentro, con mol-ir rami, clafchedunode quali foliene nella fica ima una te-fla feagliofa, e fipinofa, e del II Carciofo, (in coi nafec un gran fore, che las la fagura di un massico. El comporto di un gran manero di focellini persorini, finalmenti in alto, e tagliazi in un bisiunghi, calafonetuno de quali è guernino di una pluma. cannellato, coconolo, grofio, midollato di dentro, con mol La fua radice é mediocremente lunga , e groffa .

La seconda spezie è chiamata

Cinara bortenfir aculeata. C. B. Pit. Tournef. Cinara aliud genus. Dod. Gal.

Cerdmus, ettiti: . Lugo. Cerdmus, fros Sesimus fativus fpinofus . 1. B. Sesimus. Trag. Fuch. Cardmus bortenfus folius fpinofus. Gel. Hort. Non è differente dalla prima specie, che nelle foglie, che

sono guernite di spine, e nelle piastre, o scaglie delle sue te-

fte , che sono più dure , e più pungenel . Amendue quelte ipezie fono cuirivate ne' Giardini . La prima è la più comune, e la più in uto nelle cucine. Contengo-no molt olto, e fale effentale, e fifio.

Il Carciofo é cordiale, aperitivo, fudorifico, mutritiro, riftorante, proprio per purificare il fangue.

Cimera, giulta il lentimento d'alcani, è il nome d'una Giovane, che le antiche favole dicono effer flata cambiata in

Carciolo, ovvero Cinara à cinere, cenere, perché pure, che questa Pianta alligni volentieri nelle terre, dove è fiata fparta della cenere, per renderle più fertil

Scolymus à smass, afper, perché il Carciofo è pungente al tatto.

#### Cinis ceruleus,

Inis caruless. E'una Pietra macienta, è una compo-, fizion turchina, che ci veta portata di Pollonia. Serre per la Pietura.

## Cinis clavuellatus.

Ints clavellatus, Cinis factions; E' la feccia del vino feccata, e calcinata al fuoco.

Pigliafi il fondaccio del vino con tutta la fina feccia; fi foreregulari i fornate route vino con tutta as ha receas, a spe-me, e ció ch' épremuto, fi difilla, per a verne dell'acqua-vite, ò pure fe ne fa dell'aceto. Si feccano i pani di fecci spremuti. Alcuni li chiamano Tarta o di vino; Indi quando fe n'èraunata una buona quantità , fi và ad abbruciarli , e calcinarli alla Campagna in qualche gran Iuogo fpazicio; imperocché non è lecito abbruciarli nella Città a cagione de fumo denio, che producono, il qua le farebbe inconiodo sell Abitanti. Il fal volatile della feccia fi diffipa con quella calcinazione; ma refta nella materia abbruciata molro fale fifo, che la tiene in parte in pezzi come pietre, in parte figrancia-ta a guifa di cenere grommola, raffomigliante affatto al Ta-taro calcinato; ma il fuo fale ha maggior azione del fale di Tartaro ordinario; perché la feccia, effendo liquida, hà rievutto maggior fermento del Tartaro fecco, come l'hú ípiego to nel mio Libro di Chimica, nell'operazione della pietra cas-

Dee quella cenere effere feeles in pierra affai fecca, di fefco fatta, di color bianco, verdiccio, d'un guilo felfo, el affai piena di fale alcali. Stimanfi quelle, che veramato, analyces unareascan. Scimani quese, cor ve-gono di Lione, di Borgogna. Se ne fa altresi poche lepte lungi da Parigi; è per l'ordinario il lavoro di coloro, che fan-no l'aceto. I Tintori, e i Cavamacche le ne fervono.

Ella è affai deterfiva, ardente, rifolutiva, aperitiva . Se re la entrare ne caustiel, ne i depilatori , ne formenti rifolativi . Se ne può prendere per bocca, disciolta in molt'a equa, dalro Se ne puo prechette per bocca, discionta in molt acqua, dalmi liquore appropriato, per levare le oltrusieni, par dislover, gli umori ghiajosi, il adoto fie da quatro grani limo à verti. Cicaptea di Polonta, ad Germania, ad Dancia; ad Mo-focoria una spezie di Ciant elavellaras, che dagli Arnigiri vien chiamato Pauffe, l'O'dadi. Ella decene in perzi pri-fi s, emimet, duri, perinti, labiat, ed actra il guido, invita-di uni fale icali fisilo. Si da aborrizando logni, e erami di Areti in alcune fofte, cavate alla Campagna, e guernite al di dentro di mattoni a guifa di fornelli. Mentre che le centi di queft) legni fono ancora rutte roffe, ed influocate, fi frense kro più volte fopra del ranno comune, affinche calcinando, fi rannino infieme,e formino pezzi duti , e ben pieni di fale. Si continua un pezzo la calcinazione di quella materia , affinche fis abbostanza cotta , e asfai dura . Può farsi della Pereste in ogri Paefe; non fi adopera ne ranni ordinari, benche vi fatciava buonifilmo effetto, mettendovene però una quantità medio-

Quella cenere, qual ella fi fia, dee effere confervata in un valo chiufo, in un luogo a feiuto; imperocche a cagione ed fale porofo, à alcalico, che contiene , l'umidità dell'aria facil-mente vi s'introduce , e la r-folve in liquore . Cinis à non pulvis, perché la cenere è per l'ordinatio in polvere. Clavellatus à claudende, perché si chiude in qualche vaso questa cenere per maggiormente conservaria Factains à face, feccia , perché quella cenere è cavata dal-

cre. I Tintori fe ne fervano

la feccia.

#### Cinnabaris.

Ciunaborte; in Italiano, Cinabro; è una materia mine-fithma, compotta di folio, e d'argenco vivo, elatramente uniti, e fublimat per mezzo del fuoco. Ven ha di due spezie, l'uno naturale, chiamato Cinabro minerale; e l'altro artifiziale, chiamato femplicemente Cinabro. Il naturale fi ritrora cutto formato nelle miniere mercuriali , in pietre pe rittora cutto tormato nette mintere mercurnali, in puetre pe-fanti, brillanti, rofe, in litgugan, in litgapheria, in Germa-nia, in Francia, e in molti altri luoghi del Mondo; quello di Spagna e filmato il migliore. Bilogna fecgliere il più pe-fante, il più netto, il più roffo, e il più brillante; improc-ché, quarro più egile carico di colore, tanto più consiene argento vivo. Il Cinabro naturale e fiato fublimato da fuochi interranei, appresso naturase e natoriosimisto da inv.mi interranei, appresso poco nella stella maniera, come il Ci-nabro artifiziale, ma siccome sublimandos, se mescolato colla terra, che ha riscontrato; così non e tanto pesante, ne tanto puro, ne tanto bello, quanto l'artifiziale; e contiene meno Mercurio.

Il Cinabro artifiziale, è fatto con trè parti di Mercurio crudo, e una parte di folfo meicolati, e fublimati infieme in vafi fublimatori con un fuoco graduato. Convien feepilerio in belie pietre, a fila pefanti, brillanti, con aghi lunghi, e belli, netti, e d'un bel color roffo, bruno. Ogni libra di Cinabro, chiude quattordici nocie d'Argento vivo, condue oncie di foto, come l'hô provato altrove, colla risulfazzione del Cinabro, in pragran vivo. Il Cinabro del Cinabro in pragran vivo. vivificazione del Cinabro in argento vivo. Il Cinabro arvivincazione des (unitaro in argento vivo. Il cinadro air itifiziale, macinato per un gran pezzo ful porfato, fi ridiace in una polyere finifizma, e d'uno de più bei colori roffi, che vi (inno.) Quell' d'eio, che chiamafia rermiglia. Serve nella Pittura, se ne la rotfa la cera di Spagna.

I Cinadri finono adoperati per l'epitefita, per l'afima; fene

a prendere internamente da due grani, fino a mezzo feropo-lo. Siadopera efternamente nelle pomate, per la rogna, per le volatiche. Si adopera altresi in iumigazione, per muovere il fluffodi bocca.

Cinnabaria, è una parola Indiana, che fignifica fangue di Dragone, e d'Elefante. E'flato dato questo nome al Cinabro, per la raffomiglianza del fuo colore, a quello di quetti fangu

#### Cinnamomum .

L'anmoumm, feu Cannella, în Italiano, Cannella; è una (corta affai fortile, unita, lunga, fatta în rotolo per hango, ê un odor (navifilmo, e di megulo dolec, pungate, monatico, e gratifimo. Ella è cavata da rani d' un Albero, chiamato Cannelliero, checrefice all'altesza d' un Salcio, e che ha foglie fimili in figura, alla foglia Indiana. che noi chiamiamo Malabatrhum d'un odore, e d'un gufto di che no (ranmamo autamarosana un ostole; c a un guaro a Camella. I fool fori foo citr il spiccioli calici bianchi, e odoriferi. Sono fesupiati da certi frunti, che banno la figura, c la groficta a di picciole ull'er, rurti, de banno la figura, chi groficta a di picciole ull'er, verdi fini principio, ma che divenzao neri, marurando. Nalecquett' Albero sell'ifoia di Zeilan, ch' e nella parte meridionale dell'Indie. Deseri Viaggiatori, che se ne veggono Foreste di dodici leghe; ch' egli produce frutto due volte l'anno, e che questo frutto, caegil produce fromo due volte? Iamo, e che quello frumo, e-duna ettra, grampia, e c'alta con Partin le Cannellico, che le gil. Abitanti del Parte, non trenellero con diignana li-tere le irande, che di con in quelle Fortile, fartebono frames trabe pia entrare. Il fion legrono ni hai egiulo, e doste, la vivin principale le nella fasi fazza, a quale effenso rene-ce des pocobissi al di fiort, e gallicicia al di denno; quan-do e (pranza dal Taboro, first in de la Cannel-de In ricero come la migliori quella di front. O dista Cannel-de da ejindelitata, come o la vegalizata, e dorre acquilla para da ejindelitata, come o la vegalizato, e dorre acquilla gua da se modelima, come noi la veggiamo, e dove acquiffa me-diante non fermeneazione interiore, il fuo odore, e I fuo suflo; imperocché ella hà pochifiimo dell'uno, e dell'altro, quando fi cava dall'Albero; ma bifogna avvertire, che il Sole, a cui si espone non sia troppo caldo; imperocche diverreb-be nera, e molte delle sue parti più volatili, e più essenziali fi diffiperebbono, Per lo contrario se in tempo umido ella stesse troppo a seccarsi, acquisterebbe un color bigio, e non avrebbe molta sorza; perche l suoi principi non sarebbono

flati abbaftanza efaltati ; le bifogna un calore moderato. Dec feeglierfi in belle feorze, fortili, cariche di colore, con mol-

iergierii in neuretorire, tottuis căinche di coore, con mol-tondore, e pungenții al guilo.
Dicti, che l'Albero, fipogliato della fus feorza, lafciato tre annii în quiete, ne prende un altra egualmence buona, La Gameila continee molto olio câlatato, e. fale volatile. Ella e propria per fortificare il cervello, il cuore, lo floona-co, per refifere al veleno, per licarciare le vensoficà, per

ajutare la digeftione, per promovere i mestrui alle Femmine, Noi troviamo alle volte presso a' Drophieri, della scorza cavata dal tronco dell' Albero di Cannella; ella e larga, e groffa, ma non hà në gufto, në odore; chiamafi Cannella

matta; ed è ciò forfe, che gli Arabi hanno chiamato Der-cheni; ella non è di verun uio nella Medicina. La foglia dell'Albero di Cannella è cordiale, prefa in pol-

Spremefi dal frutto di quell' Albero un fugo oleofo, ver-diccio, aero, e con un poco d'odore, e di guito dell' olio di Cannella. Gli Abitanti dell' Ifola fe ne fervono per fortificare lo flomaço. Si cava dalla radice dell' Albeto, per mezzo de'ragli un li-quore, che hà della Canfora.

Cinnamenum fignifica Amenum della Cina

Casella, è un diminutivo di canna. Quefto nome è flato dato a quefta feorza, perchè i fuoi baftoni raffomigliano a piceiole canne.

## Circas.

Irees Laterlane. Lob. Icon. Plt. Tournef. C Ocimafirum perracarium. I.B

Clares Lauritares. Lok Leon Par. Tournet.

Lauritaries. Lok Leon Par. Tournet.

Lauritaries. The State of Leon Lauritaries. Lok Leon Paristrative. The Lauritaries Lauritaries. The Lauritaries Lauritaries. The Lauritaries Roman Information Lauritaries. Lower Information Lauritaries. Lauritaries Lauritaries. Lauritari

Circa à Circ; perché il frutto di quefta Planta, il quale è arricciato, s'attacca alle vestimenta, e tima a se gli Uomini; ficcome Circe eli tirava co' fuoi incanti.

#### Circus .

L'araz. Bellon. Jouil. é un Uccello di rapina, che non é capo, e la luga disconoficie; ne pare l'aprecise del fio capo, e la luga disconoficie; ne destri il Jassoc, il lio becco-terro; il liu colobel corro; le fie gambe fion loctil, replamente, ma juro. Silancia filla Persici, a) l'Es-ciol, julie Lodoic, aù Coniji, aù Volyciat. Va tem-prélo. Consteme mobila rivotatie, et olio. Il lioga prafi de ammellinen, rifolativo, nervale cercente (no la destrict, et olionett).

Circus; perche quest Uccello vola circolando.

## Cirfium.

C leftem maximum Affbodeli radice . C. B. Pit. Toutanimum feliis carnefis, bulbefa radice forte Lua Cirficm tetlegem. I.B.

entanum, incapo folio, bulbela radi-

E'um

E' una Pianta, che setta un fusto all'altezza di tre, ò quat- ; te da un calice rotondo, duro. Passato questo fiore, di forma 110 piedi, groffa come il pollice, cannellato, ricoperto di ectore; le fue figlie fono grandi, larghe, fatte in punta, armate di picciole fpine deboli, e un poco pungenti; le fue cime fono cariche di telle fengliofe fenza fpine, ciaschedura delle quali fottiene un mazecto di fiurellini porporini, ta-gliati in coreggie. Pafiato queflo fore, formanfi alcuni femi bislamphi, guerniti di piume; la fiua radice è difiordi ai nuc-cioli navoni, come nell'Asfodelo. Nafee quefla Pianta ne' lenghi montani , e umidi , ne prati , fulle rive . Contiene

molt olio, e fale effenziale . E'aperitiva, rifolutiva, propria per raddolcire, e miti-gare i dolori delle varici, petta, ed applicata fopra.

Cirfium à xipet, varix, varice, perché quella Pianta è Rimata peopria per rimediare alle varici.

Tournefort diffingue il Cirfum dal Cardo, e dalla Jacea, dalle tette; eficado quelle del Cardo fpinofe, e quelle del Cirfion fenza fpine; dalle foglie; avendo quelle del Cirfarm alcune picciole punte; la facea non avendo ne tefta, ne foglie (pinole.

## Ciftus .

C Ifu'; èun Arbofcello, di cui due fono le spezie genera-li, l'uno è ma schio, e l'altro è femmina. Il maschio è distinro in motte spezie; ne descriverò una delle principali; ella è chiamata

Ciffus mes . Marth. Lugd.

Cifius mest, fuller estands bir futifiems. C. B.
Cifius mest, fuller estands are T. B. Pit. Tournet.
Le sue foglie fono quali rotonde, pelofe, ruvide; il foo
fiore hà moite foglie, difpotte io rota, di color rotto. Gli fuecede un fratto quali rotondo, pelolo, duro, che rinchiude in molti ripoftigli alcuni femi minuti, di colore trà I roffo, e Igiallo; le fue radici fono legnofe, forcure, che molto fi

La femmina è chiamata

Cifus famina falio Salvia . C. B.
Cifus f. Cord. in Diole. Caf.
Cifus famina, Meespeliana fore also. L.B.
Cifus famina Matth. Dod. Clus. Hist.

Ciffus fort albo. RauWolff. Ella e prù picciola del maichio Getta i fuoi rami . ora al e diritti, ora incurvati, e e fipati a terra; le fue foglie raffo-migliano a quelle della Salvia, i fuoi fori, i fuoi frutti, i fuoi femi, e la fua radice, fono finili a quelli del mafchio; ma il colore del fuo fuoe è bianco, ò alle volte giado come

Naícono amendue ne'inoghi faffofi, principalmente ne Paefi caldi. Contengono molt'olio, e fale effenziale. Le loro foglie, e i loro fiori fono aftringenti, e propri per

Ciffus à Grace aire, est à nile bedera, perché è flato trovato, che le foelle del Ciffus, rassonigliavano alquanto in figura a quelle dell' Ellera terrestre.

### Citreum.

breum vulgare . Pit. Tournef. Malum Citreum valgare . Fett. Citria , & mala medica . Bellonii Mala Citrina, Spoma Citria. Ind. Occid. p. 8. Malus medica. C. B.

Citrus. Ang. Citrum . Brunf. Citria . Trag. Citrangula . Monardi .

Citrones . Rau Wolff. io Italiano, Cedro.

E un Arbotello (empere verde, i cui rami fono dilatati, pienhevoli, vefliti d'una feora anita, e verde; le fue foglie fuera femplicifenna calcagno, lumphe, lamphe, come quelle dei Nice, fatte in punta, raffomiglianti a quelle del Lauro, ma più carnute, merlate ne loro contorni, d'un bel colore verde, rilucente, principalmente di fopra, d'un odor force; il suo fiore ha cinque foglie, disposte lo giro, di color bianco, tendente al roffo, è al porporino, d'un odor grato, foftenuun frutto per l'ordinario bislungo, alle volte ovato, alle volte anche quafi rotondo, grollo come una grao pera, ricoperto d'una buccia ineguale, carnuta, grofia di color ful principio vende; ma maturando diventa cedrino, e rilucen-te al di fuori, bianco al di denero, d'uo odor gratifirmo, e d'un guito aromatico, pungente. Quefta buccia copre uma foftanza tutta vetciche, divifa in moite cellette, ripiene d' un iugo acido, gratifismo al guito, e d'alcum femi duri al di fuori, bislunghi, bianchi, midolofi, d'un guito un poco amaro. Quetto frutto ritiene il norne dell'Altiero, che lo produce; imperocché fi chiama Citram, ovvero Citro, di Malam Citrem, e in Italiano, Cedro. Il Cedroè coltivato ne Paefi calda, come in Italia, in Provenza, in Linguadoca. La Medicina fi terve principalmente del fuo frutro, ra-

re volte della fua foglia, e del fuo fiore.

La foglia, e l'fiore del Cedro, contengono molt olio mezso efaltato, e fal volațiie, ed effenziale.

Sono cordiali, e fortificanti. La buccia del Cedro, e principalmente la fua parte efferiore gialla, contiene molto fal volatile, ed olio mezzo E'propria per fortificare il cuore, lo flomaco, e'I cervel-

lo, per refifere al veleno.

Il fuso del Codro, contiene molto fale effenziale, e flema, pochifimoolio.

E cordiale, rinirefcante, proprio per fedare gli ardori del

fangue, per precipitar la bile, per cavar la fete, per refifte-re al veleno. Il feme del Cedro, contiene molt'olio, e un poco di fal

E'cordiale; propria per refistere alla corruzione; per ifcacciare i vermi

Si trapaffa un Cedro all'intorno con garofani, e fi porta nella faccoccia per fiutario spesso nel tempo delle malattie epidemiche, affine di preservarsi dalla contagione. V ha un'altra ipezie di Codro, che chiamati Codro dol-

ce, perché non é agro come l'altro; il fuo gusto è affai scipice, percine non eagro come lattro; 1º tuo gusto è atta feipto, enon fi fisma fenon per la fuix alchizza; imperceche di e per l'ordinario più proflo del Codro comune. Non è punto adopraro nella Medicina.

L'effenta di Codro, ò Bergamotto così odorifera, cordiale, effinnata ne profumi, è cavata da una fezzie di Codro d'

le, è lumata ne prounn, e cavata au una peaceme a talia, chumato Bergamotto, di cui diccii, che l'origine venga da un certo Italiano, che s'immagino d'inneftare un ramo di Cedro ful tronco d'un Pero Bergamotto. I Cedri, ehe ne sono provenuti hanno del Cedro, e della pera; l'in ventore tenne fegreta quella inventione per molto tempo, e

arricchì. Per cavar l'effenza di Cedro, fi taglia la buccia gialla, è recevar tentra d'ecto, n'agina a tocca gain, o frompono incontanente l'uno dierro l'altro, firingendoli frà ledita in un vaso di vetro, come si firinge un pezsetto di melangolo, con cui si voglia dar l'odore ad un biechiere di vino; ma bifogna, che questo vaso sia stretro d'imboccaru-ra; in maniera, che non vi sia apertura, che per lasciar entrare l'effremità delle due dita, che ftringeranno la buccia, e chesaltresi questa apertura fia turata, quanto fi potrà, effendovi entrate l'estremità delle due dita, con carrapecora bagnata, affin d'impedire l'evaporazione di ciò, che fi ricer-versi in liquore. Questo liquore é un olio etereo, fortilissimo, veri in inquore: Queixo inquore e un ono ecreto, sortinamo, e d'un odor soxvistimo, una bisogna impiegare uo gran nume-ro di pezzetti della buccia dei Cedro Bergamotto, ungliati di

ro di pezzetti della bucchi del Cestro Deregimotori, engisità di fecto, per avere un poco di efficiera. L'efficimza di Cestro, preparata ferna fusco, come fi è des-tro, è affai più giara a la d'orde, e di hà moleo più qualità del l' effernza, che può cav arti dalla buccia di Cedro Bentametto, per distribazione alla mantera dell'altreeffernze. Ella è cor-

per untilitatione alia maniera dell'altree(denre. Ella è cos-diale, flomacale, cefalica, propria per refifere ella mali-gnità degli umori; la dode éda una goccia finoalic fel. Il Pero Berpomotto è chiamaroda. Pic Toornefur. Py-rus fativa s'rudia autumnals, fefili, farcharans, adonata, è urindi fives(centr., in ere lique/custr. La Pero Bergomotta è chiamatta da Gio: Bauhin. Pira La Pero Bergomotta è chiamatta da Gio: Bauhin. Pira

reametta. Alcuni credono, che abbia prefo il fuo nome da Bergamo, Cirtà d'Italia, dove suponogon, che sia stata la prima volta coltivata; ma il Sig. Menage preende, che questo nome venga da parofe Turcheche. Beg., che significa Signore, ed cirmont, pera, come chi dicesse preende suponoca con contra de supono c

#### Cirrinella

Cirrielle. in Italiano, Lugarino. E'un Úccelletto gran-de come una Lodola, di color giallo; canta dolcemente, finodrifice di femi. Contiene molto falle volatile, ed olio. E'flimato peoprio per l'epileffia, mangiato.

Citrinelle, à citrino sefere, perché queft'Uccello hà un colore cedrino, ovvero giallo

#### Citrullus.

### Climita Trag Gef Hore Anguria , Citrulius dida. C. B. Pit. Tournel. Angaria, Cucumis, Citrulus. Dod.

Angaria, Cucamir, Citrulur. Dod.
Cirullar officiarium. Get.
Cirullur officiarium. Get.
Cirullur officiacionystholis fello, femine nigro, quibufdam
fengaria. J.B. In Italiano, Anguria.
E una fipesie d'Anquria, ovvero una Pianta. che assa-

E una spezie d'Anguria, ovvero una Pianta, che getta molti susti sermentosi, deboli, teneri, strifcianti a terra, motis iudi fermenorio, deboli, teneri, itrificianti a terra, pelofi, vediti di foglie grandi, ampie, integliare profondamente, pelofe, ruvide; efcono dalle loro afcelle alcune mani, e alcuni gambi, che fottengono fori galli, formati a guili di campane, tagliati in cinque parti; Caduri quelli fiori, lor fuccedono groffi fratti rotondi, carnuti, ricoperrid una buccia affai dura; ma unita, e lificia, di color perrid'una beccia affai dura, má unita, e líficia, di color verde Geuro, Gerettano, è attempleta di marchie affai verdi di o bianche; la lisu polpa é limite a quella del comento fida, bianca, o fortica, d'un guidode, e gratus. Ella rodica, bianca, o fortica, d'un guidode, e gratus. Ella milità humphi, la larghi, pinia, rugodi, peri, o dral. Troflo, e juillo, o dreil, in loro beccia d'auxa. Si festara, rompendola, e fi crova demro una piccola mandoria bianca, milità dolche, d'un guido docte, e gratus. Colivaria l'Anquini solicità, d'un guido docte, e gratus. Colivaria l'Anquini solicità, d'un guido docte, e gratus. Colivaria l'Anquini solicità, d'un guido delle e giar. Geretta d'individual della dell fcante , propria pel calor delle viscere , presa in deco-

Il feme dell'Anguria, è uno de' quattro gran femi freddi. E'umettante, pettorale, a nodino, rinfrescante. Si adope-ra nell'emulfioni, nelle bolliture, nelle decozioni. Si spreme da quefto feme un olio bianco, e doloc, il quale è proprio per traddolcire la pelle, e per ammollire. Citrallus d citrareolare; preche l'Anguria prende un co-or cedrino, quando è matura.

#### Clematitie.

Lematitis Rivefiris latifolia . G. B. Pit. Tournef. Clemetts . Matth Clematis, five Vierne vulgi. Lobelli. Eyft. Vitalba. Dod. nt.

Clematic, for Firster Stepl. Lobelli. Eyil.

Clematic Light diestera 1. B.

First remain Galiuman Bellots.

First report. Fach. Tut.

First report. Fach. Fach

re i fastelli d'erbe . Ella contiene moleo fale acriffimo, ed ob Ella e incifiva; ella rarefà, e riffolve. E propria per la

rogna, applicata in decozione.

Clematitis à saina, virga; perché quella Planta getta
molte verghe fermentofe, e flefibili.

### Clinopodium .

Chiaspadawa In Italiano, Buffico di tratopo, E im Piarra di cui modio Geo le fegate. I chadérirerrò gui le due principati, è che fino le più ultrase in Medicina .
La prima e chiarta. Cord. In Diode.
Clinspolamo. Cord. In Diode.
Clinspolamo (Gross Jimile. C. B. Pie. Tournef.
Attori, fire Firitis. Adv. C. B. Pie. Tournef.
Attorie Linb. 1000.

Clinopodium quorumdam, origani facte. I.B. Origanum quartum, & mimus. Trag. Betonica Pault. Guil,

Pulegium mentanum. Lon

Pelegium mestamam. Loc. Calentials primes. Test. Calentials primes. Test. Calentials primes. Test. Side cert ma piede a succession de la companio del la companio de la companio del formato in guina ii gosa, o uccanna, o sgunaa in arto in ose labbra, di color proprorino, rare volte bianco. Caducui fiso-re, gli fuccedono quattro femi bishanghi, mimuti, rofficci, rinchisti in una enfettinia, che ha fervito di calice al fiore; la fua radice è fibrofa. Nafice questa Pranta ne Bofchi, lum-

referred by the second envide; floof fori fron fanta fulfacolo; come quell'alci-la fipera precedente, di cole truchino, new tode hanco; culc'heduno è altresi fignicio da quattro fenti mimest, ha-lumghi, incidini il muva callettina, che ha ferrivido cilcul-tinghi, incidini il muva callettina, che ha ferrivido cilcul-nitati di consultati di consultati di consultati di con-afia più debole; e meno grazo di quello del Ballillor), del Calamento. Naleze nel longhi incidit. Amendac quelli Climpodi), contengono dell'olio mezzo eficiatto, dei dila vicolità, del definizio. La prima figue-cia nepo opi il fimaza in Medicina della feccoda, na hanco amendac delle rivil hali condimil.

Sono un poco aftringenti, difeccanti, zifolative, digetti-ve; fortificano il cervello, e le vificere; promovono i me-

ftrui alle Femmine ritula sie retination. Climpholium, Cr wai walis, per, come chi dicelle piede di letto; perche i fuffi della prima spezie di Clinapholium, che sono carichi di fiori, fatti a suajuolo, rappresentano, giusta Dioscoride, il piede d'un letto.

### Clymenum .

Lowrence, è una Pianta leguminofa, di cui due fono le foccie. La prima è chiamata

Clymenum Hifpanicum fore varia, flique plane. Pit. Tour-

et. Lathyrus viciasides, venille rubro, labialibus petalis vo-rum ambientibus, carulets, filiqua plana. Mot. La feccoda fipecil e chiamus. Clymenum kispanicum fore vario, filiqua articulata. Pic.

G 3 La-

Lathyrus vicinnides forts venillo pheuiceo faits labialibus fabulisfeutibus , filiquis Orobs. Mor. Hith.

Quelle Piante fono fimili al Cece, fe non che le loro coste to più foglie di quelle del Cece.

Hanno le medefime virtà del Cece.

Clymenum à nais, volve; perchè i tami di questa Pianta fono terminati da certe mani, che s'attaccano, e s'avviticchiano interno alle Piante vicine

#### Cnicus.

nicus exignus capite cancellate, femine tomentofo. Pit.

Cardon parous . I.B. E'una Pianterella, che getta mofti fufti all'altezza della mano, fottill, folti di rami. Le fue foglie fono picciole, bislaughe, un poco pelofe, guernite ne loro contorni di pun-te; le fue cime hanno picciole tefle fcagliofe; attorniare da re; ac une cime nanno picciole rette (eggliofe; actorniare da foglie lanuginofe, che formano come reti; o grate. Nafco-noi fuol foro fu quette refle iu mazzetti, con fiorellini taglia-ti in coreggie; il fuo feme è cotonofo, guernito d'una piuma; j la fua radice el luma; e fortile. Quella Planta è rara. Non fi adopera nella Medicina.

### Cobaltum .

Obalrum . Kobalrum . In Tedesco . Kobold , & Michen

pulver. E' una specie di Marcassita, ò una Pietra dura, pesante, disposta in differenti figure, pulte, rilucenti, che rappre-sentano ora grani d'uva, ora piccioli gusci di color porporiamator da gram de de la percota grando de grando de con-no, ò rofileccio, ò cinerizio, raunat, e uniti infieme da una materia, fimile ào certo modo all'Antimonio minerale. Que-faz Pietra è messa pressonale in de la Cadmia naturale. Ritrovasi nelle miniere d'Argento di Schemberg in Germania nella Mifnia. E tenusa per un forte, e pofette veleno, e per un cauftico si pericolofo, che fe gli Operaj, che lavorano nelle miniere, camminano nell'acqua, in cui ella fia flata bagnata, ne reftano co' piedi, e colle gam-

be ulcerate. Può fervire efternamente quello Minerale, per sar crosta fulla carne, per constumare l'efercicente.

Cavasi dal Cobalram per sublimazione l'Arsenico, come si è demo nel suo articolo, c resta il Saphera, di cui sarà par-

lato a fuo luogo. Kebeld fignifica in Tedescoura cosa, che non val viente I Tedeschi hanno dato quetto medetimo nome a coloro, che

vano per Stregoni . I Tedetchi hanno ancora dato al Cobairum, il nome di Mi-chen pulvor, cloè polvere per le mosche, perché sa morire que-gl'infotti. Egli è altresi un veleno per li topi, che ne mangiano.

#### Coca.

Cor. Monard. E'un Arbofcello dell'America, alto cir-ca un braccio; la fua foglia é fimile a quella del Mitro, o come dicono alcuni al Sommaco, molle, verde; il fuo frutto è disposto in grappoli, rossi come la coccola della Morrelno é dispoto in garpojo i, coli come la corcola della Morreita, quando comincia a museura, é dela medefina grofica-na, a erro; quando é giuno a lla fue perfeire masurià, al recolo quando é giuno a lla fue perfeire masurià, al coli Occidental li fervono del Coca, come gli Orienali del Berd, e gli Europei del tabacco. E in un grand' sio ne Perà, per fortifictare, verimetre le forza abbatrue, per cavat la free, e nodefire; Se ne méclosì infeme colle l'esgle d'Orthechacilmens, é fe ne formaso patifigle, che tengonfi un perzo in bocca, masticandole con gran gusto.

## Cocci Orientales.

Occi Orientaler . Tab. Ger. J Coccular officiaurum . C. B. Cuculi frudia: Solant furtofi in Egopto , Cord. Grana Orientis. Cornato.

Bacca Coccula Elephantina Germanis Pharmacop. Matth. Epift Coco de Levanti, quidam frulium tithymali paralii effe pu-

tant. Lac.

Tant. Lac.

Cacalus Indicus. Caft.

Sono piccioli frutti, ò coccole groffe come pifelli, qua fi
roronde, di color feuro, le quali ci capitano fecche dall' Indie Orientali. Clascheduna contiene un seme gialliccio, facile a rompere, foggetto a inverminifi, e che fidifipa fe-condo, che invecchia, in maniera, che il guscio reita votonoto, the investment at the queto frita vo-to, eleggicufiimo. Quefto frutto è attacque a un a piccio-la coda, ma non fi sà veramente da qual Pianta naica; Gli uni vogliono da una fectie di Clematite, gli altrida un Ti-timaglio, gli altri da un Solano d'Eglitto. Communque fi fla, dee effere (celto novello, affai groffo, e pefante, e ben nodrite) Siadopera come la Staffagra, per tar morire i pidocchi Imbriaca, e addormenta talmente i peici, che ne hanno mangiato, che fembrano come morti, e facilmente si prendono.

#### Coccothrauftes . .

Cocci à none , gramum , five bacca .

Occethraufter . Gefetti , Bellon. Fringilla reftrata . B'un Uccello un pocopiù picciolo di uno Stornello. Hà il beccogrofissimo a proporzione del corpo, largo, corto, duro, forte. Hà la tella per l'ordinario gialla, con una macchia nera verlo la gola; il collo bigio, cinetizio; la fchiena falba, l'eftremità delle fue ale verdi, gialliccie, e quella del-la coda bianca; abita ne Bofchi, fà il fuo nido uelle cavità degli Alberi, Vive nella Scate, principalmente di noccioli di clriegie, che fipeza col fun becco, e di ecocole differenti, d'onde vieue il fuo nome. Mus colore, fecondo, che invecchia. Si vede principalmente in Italia, lu Germania Contiene molto fale volatile, ed olio. E proprio per l'epileffia , per muover l'orina , mangiato , è prefo in decozione .

## Cochinilla.

Cocchieilla, Coccinilla, Coccinella.

E'un picciolo inietro, grofio come una lente, quali rotondo, ò mezzo sierico, raffomigliante in certa maniera ad una cimice, ma bianchiceio, ò come farinolo al di fuori, e roffo al di dentro come lo fcarlatto, d'un moto lentiflimo. Ritrovafi sù moke forte d'Alberi della nuova Spagna. Gl' Indiani lo pigliano, e lo trasportano sopta una spezie di Fico del Paele, il cui frutto e ripieno d'un fugo roffo come fangue. Chiamali quelto Fico

Chiamai quello Fico
Opputa major frinda fraila fasquiuso, fre Tuna
E una frezied Albero, del Arbotello, che fi colivi A. Le
fic ficolie fronograndi, ovare, colla forma di una Opputa;
ciafeheduna delle quali è lunga dedici, è quatrordici policia, farpha circa fei, groffa quafi un police, carnura, graffa, fipnota. Nafee il frutto all'efremità della foglia, groffa, fipnota. Nafee il frutto all'efremità della foglia, groffa, ipinola. Naice il trutto all effremità della loglia, geor-focome una perà, ècome un grani fico, ricoperto d'una buc-cia groffia, come quella della melarancia, iempre verde, ar-ricciata di finie di quando in quando, con una corona nell' effrentià affai ipinola, ed altrisgente, pretà internamen-te. Quello fittuto e ripieno di piccioli lerni duriffirmi, profte. Querto ructor i puero ai nocioni tem animana gioria fi apprello oco come grani di Coriandro, e d'un fugo rofio come lo fariatto, d'un guito doice. E chiamazo dagi l'a-dani l'awa, e dagi' Italiani Fico d'India, ma il nome di Ta-ne è dato tanto all' Arbofcello, quanto al frutto. I Francei gli hamo dato nacroa il nome di Rapustra, a tagliore della s-

gura della fun foglia. Per far nascere uno di questi Fichi, basta mettere la metà in terra d'una foglia della Pianca, fuccederà in pochi giorni, che la metà, la quale farà fuori di terra, produrrà un altra foglia, e questa ne produrrà dell'altre, mentre la prima fi farà groffa, e formera il tronco, e l'anni d'un Arboscello, di otto, è nove piedi d'altezza.

Gil anima utal, che chiaman fi Occiniglie, porirei fi quefta Pianta acquillanoli fito bel colore, e quando fino utrivati a di ma finicione grandezta, fi racciopono com gano diligenta, fi necidono con acqua fredda, e fi feccaso per traffortarli. La Cocciniglia, forpanomizanta Mefre, è di Apfeper Capita da Pend, ald Meffero, el Cabitanta Meria de Apfeper Capita da Pend, ald Meffero, de Capita da Capita da Pend, ald Meffero, de Capita da Lega de Capita da Pend, ald Meffero, de Capita da Lega de Capita da Pend, ald Mefero, de Capita da Lega de Capita da Penda de Mefero, de Capita de

drita, pefaote, fecca, di colorargentino, brillante di fo-pra, con un colore, quando è fchiacciata, affai roffo; è rata da Tintori per tingere in licarlatto adoperata da Tincori per cingere in licariatro.

Si fitima in Medicina propria per la pietra, per la rogna,
per fermare i corfi di ventre, per impedire l'abortivo, prefaio polvere per bocca; la dofe éda dodici grani fino a mea-

22 drimms .

What access mode alter force di Coccioglit , come la Cangodina, la Tererdala, la Silvetire.

Cangodina, la Tererdala, la Silvetire.

Al Coccioglia Cererdala in Commande de Mofres, devella, che la glie cirrio dalla fortra.

La Coccioglia I errefdia non che la parte terrefre, che transporte de la Coccioglia la levitardo de la commanda de la Coccioglia la levitardo, e Coccioglia de grana di equal
la Coccioglia la livetire, a Coccioglia de grana di equal
la Coccioglia los livetires, a Coccioglia de grana di equal
la Coccioglia los livetires, a Coccioglia della grana di equal
grana de la Coccioglia los livetires, a Coccioglia della commanda della coccioglia los levitardo della coccioglia della commanda della coccioglia della commanda della commanda della commanda della coccioglia della commanda della commanda della commanda della commanda della coccioglia della commanda della commanda della commanda della coccioglia della commanda della

#### Cochlearia.

## Ochlearia . Dod. I. B. Cochearia folio fubratundo. C. B. Pit. Tournef. Cochearia Batava . Ad. Lob. Britannica Gef. Hort.

Britannica Gef. Horr.

E'unn Pianos haffa, che getta dalla fua radice foglie quando reconservativa propositi del p win fuglic kinache, difforde in cure; Succedino lornicament and intering quant records; quell, Organos compost at due total, all color xx1 lords, explicit, plants; leich tradiction total, all color xx1 lords, explicit; leich tradiction total, all color xx1 lords, explicit; leich tradiction total, articles, xx1 miner de alcore flaments from the tradiction total color of the tradiction of

chiajo.

## Cohyne .

Colyus; Thereto, Lund. é un Alberto, che nafee ne' Peter de Canobali nell'America; la fus figuit e fimile medicere, format in ne finite medicere, format in novo ul d'Entune, kello a vedere, principalmente quando l'Alberton'è carico; non finançai. Canabilan fie anno valetti, che integiono particolare, principalmente quando l'Alberton'è carico; non finançai. Canabilan fie anno valetti, che impigenzo particolare votano, lo riempiono di mair, e d'albert fienti, è di piertua-todo, e l'albertona del finori di molte forme di piune; indi fistratosi abbatifo, vi mentono un baffunccilo; e lo faccano cuartrodi di un dell'entro con deconorati in cialch'entia selle resultatione della consecutació que della con della consecutació que della con della consecutació que della condiciona della consecutació que della condiciona della consecutació que della condiciona della consecutación della in nerra. Sono folist a conferenze con motor riferent ort, o quartrad questif interior ois economote in catchestima delle for ocalisoric; gil chinatanto Aurata, e Tamentata. Quan-posti, e conferenze della consecución della consecución della posta, capitan el grana, i delle piercusció, che fono des-tro, filmano di puriare col lovo l'aspare, ciole col loro Dio, e del avera da la incre rispitet. Sono manerasi in quedata, cel avera da la corre rispitet. Sono manerasi in quedata, perillatore da lovo Paigi, è findorino, il quale fa lovo crede-re, the col producción del trabecco, e con certi licuatu, el a litricatalio.

nti fi dia una virnì divina al loro Ten

Il di dentro del frutto di Calyne è proprio per mitiga dolore di tefta, fchiacciato, ed applicato fulla fronte.

Cole. I. B. E' un frutto di Goinea, groffo come una pina; Il quale rinchi ude fotto la fua buccia altri frutti, firmili a caftagne; in cialcheduno de' quali fono concenute quattro

catagne; in ciatentatum de quali fono contenue quatro picciole nocciule roffe, è incarnate. Nafec questi frate da un Albero, che alligna nel Regno del Conto Diceti, che quette nocciuole pette fotto i denti, e zenute in bocca, editinguano la fere, che diano bano guito all'ac-qua, in cui fi bagnano, e la rendano propria per fortificare fo fomato, e l'epato.

#### Colchicum.

# Olchicum. Dod. I. B. Colchicum commune. C. B. Pit. Tournef. Colchicum Ephemerum. Lugd.

Cableson memora. C. B. P. Toward.
Cableson Elsperare. Logil.

Cableson Elsperare. Logil.

Ref. Elsperare Carolina, et al. Esperare creoffenes, et alsoficione, et alsoficione, et alsoficione, et alsoficione, et alsoficione, et alsoficione, et al. Cableson, et al

calchicum à Calchide; perché quella Pianta era una volta affai comune nella Colchide, Provincia del Levaore, che chiamasi prefentemente la Mingrelia.

Ephrarum ab iri, & iuim, dit; perché si dice, che il sore di questa Pianta non duti, che un giorno.

## Colias .

Collas, fire Calla. Arift.

E'co peice, che arifomigin moito allo fgombero; ma è fegnato di punti neri, e di liner oblique fulla pelle; è bason amagiare; ma la fiu carrere indigetta; a rindia.

Egil e rifoturiro, petto, ed applicaro. La fua falamoja é propria pel dolor de denti, e efendo cressus in boco; a

## Colla Taurina.

Colle-teritat.

Colle-teritat.

E'sua Colla ferta con cartilațini, e nervi di Bue. Să tugliano in pezăi, fi finono boliur nelliv, cua, fin che finon afentoridicolei, o li lipevar, qui finificator, prenda nac onfiferent aligistrue afiai denio. Si fiende allora in figile porti, e fi ficea. In miglio Colai duplera pragues, e ci central cartilore de finification de fi

E'dl-

E digettiva ammolliente, e rifolutiva, difciolta, ed ap-plicata efternamente. Si potrebbe firla entrate nelle compo-fizioni d'empiaftri, come vi fi fà entrare l'Lobi-becalla; ma fin qui non e flata meffà in ufò oella Medicina, probabilmen-

te perch'é troppe comune .
Galla à Grace, xina, gluten Calla.

#### Colocafia.

Olerafia . Gef Hor. Cluf. Hifp. I. B. Melamb. Zeilanenfum Pit. Tournel Arum Ægptium . Matth. Lob. Dod. Arwa maurmam Ægptiacum quad volgè Colocafa. C. B. Atau magnum Colocafa volgè, Pampina Paradifi. Cæl Faba Ægptia. Bellon.

Nymphau Indica fore parputes . Bontil . Nymphau Indica , fabu Ægyptia didia fore incarnato . Pa-

E'ura Planta acquatica simile alla Ninfea, suorché nel E'una Planta acquatica immie alla Ninlea, tuorche dei colore del luo fonce, e nella dipiozione dei luo fratto; il lico fullo è alociangue, o fei piedi, grofio come il diso; le fue foglie fonograndi, rotonche, nervole al di ettor, attaccare, ad alcunecode grofie, e longbe, ripiette d'un ligo accope-virico. I licoli font fonograndi, o da mpie come quelli della Niotea, dipotti in roda, di color perporno; raltas da cital-chedun de licol calcil un pitillo, che divensa podelta un frat-chedun de licol calcil un pitillo, che divensa podelta un fratto, mezzo fatto in forma di globo, verde, divifo al di den-tro da molte cavità; in ciafcheduna delle quali fi ritrova un feme, ò una fava colla figura d'una ghianda, e della groffezza delle noftre fave di palude. La fua radice è grande, groffe carmura, buona a mangiare, d'un guito di caita-gna. Nafce quefta Piacea ne laghi, nelle paiudi, fulle rive de Fiumi, in Candia, in Egitto, in Alefiandria. La fava d'Egitto d'altringence, e propria per la difenteria.

La fava d'Egitto è aftringente, e propria per sa sa constante la fina radice é digeftiva, e propria per fortificare lo flo-

## Colocynthis.

Olocynthis . Dod. Ger. 1. B. Colocynthis trulgaris . Park . Colocynthis minor . Gci. Append.

Colacyathis fruefu retunde minor. C. B. Colacyathis fungofa, & levis. Cord. Hift. Cucarbita freefiris fruefu retunde minor. Carfalp. In Ita-

liano Colloquintida. liano Colloquantida.

E una Panta delle Îndie, che getta molti fufti fitificianti a terra, pelofi, ruvidi; le lue foglie nafcono fole, attaccate ad alcune code affai lunghe, loneane l'una dall'altra, larghe, integliate profoodamene, pelofe, ruvide, bianchicie principalmente al di fotto, lepane di molti punti biantifica de la fotto de la constituita del constituita de la i fuoi fiori fono gialli pallidi; fuccede loro un frutto chi; i tuoi nori tono gialli pallidi; fuccese loro un trutto groffo, come una melarancia mediocte, quali rotondo, naturalmente affai fecen, e leggiero, ricoperto d'una buccia turamente ana incern, e regierro, reciperro a una unica dera, unita, a di colori gillalicrio, e verdiccio , rilocente. Gl'Indiani feparano quetta buccia e feccaso lidi dentro, chi e la polpa del frutto, ce lo mandano in mele di differenti grofficzae, bianche, jungofe, loggiere, e du namarrazza incoportabile, ed e ciò, che chiamati Calcontibis officiamente. Vi fi trovano molti ripottigli ripieni di iemi groffi, come quelli del Popone, più corti, più carnuti, a molto più duri, di color gialliccio tendence al bianco. Coltivafi la Pianta della Colloquintida in molti luoghi del Levante.

Dee scerliersi la Colloquintida novella, in belle mele groffe, bianche, carnute, ben fecche, leggiere, che facilmen-te fi fpezzino, amariffime; contengono molt olio, e fale vola-

tile, ed effenziale.

La Colloquiutida separata da fuoi semi é chiamata dagli
Autori Palpa Coloquibidas ; si adopera spessissimo nella Me-

Purna violentemente fcaricando il ventre . E' propria Purga violentemente (căricando II ventre . E. propriis per evacuare la pieuta pili peroficiana delle parri più lon-tane; Serve per l'epiteffia , per l'apopteffia , per le leurgo , pel morbo gillico , per la rogna , per la feiatica , per le fiuffioni cacarrali ; Non fi adopera fola , ma fi a co-trare nelle compfozizioni di molte pillole , e confezio-

Colocynthis, Grace maenisto, quid nigiar mat, alum

mover, perche la Colloquinida muove il ventre; ovvero Colognitis, quod fin natora sorie, ofica canis, spec citus casum, perche la Colloquinida cichimata per derilione un mangiare da cane, a cagione della fua grande anascezza.

### Colophonia.

Olophonia, Pin Graca. Refinafrida, aut tofia. In Ita-

E una Trementina corta, di cul due fono le spezie; la prima, e la migliore è Trementina fina, che sia fatta bolli-re, ò sia cotta nell'acqua, sin che sia diveouta soda, biarica, e fragile, a feconda, chiamata da Mercanti Arcanzon, 6 Eray-

fecto è una materia neta, secca, fragile, à facile a compete, rilucente, rafiomigliane alla pece nera, ma più dura, e più netta, la quale ritrovasi rimasta nelle florte, dopo la ditililazione dell'ollo di trementina.

La prima Colofonia caffai aperitiva, rifolutiva, deterfi-va, confolidante, farcotica. Se ne formano pillole, che fi endono ordinariamente per le gonorree, e per la rogna. uò altresi adoperarfi ellernamente. La feconda Colofonia è digeftiva, rifolutiva, fi adopera gli empiafiri, negli unguenti. Non ha tanta virtù, quan-

ta ne hà la prima , perché se o é cavato colla diffillazione l'olio prù effenziale. Celephenia, perché una volta fi preparava questa spezie di pece in Colosone Città dell' Jonia, donde si trasportava al-

## Colubri

Olubri, è un Uccelletto piccioliffimo, confiderabile per Colabri, è un uccesietto picciolismo, consucue per la fua picciolezza, e per la bellezza delle fue penne. Nafce nell'Ifote della Martinica, donde ci capita fecco in Naice bent more quita marcinea y come il dito mignolo dal-la punta del fuo becco, sino all'eftremità della fua coda; la fua trefta è groffa appreffo poco, come un gran pifello; il fuo inaceria e groita appresso poco , come un gran piecaro, a tem-becco è lungoli polifice, un poco incurvato, fatto in panta, neco; la fua lingua è lungal, cartilaginofa, fottile, aguz-za; il fuo collo è lungo un dato; il fuo corpo è grofio come una nocciuola; la fua coda è lunga circa due dica; le fue una nocciuola; la fua coda è lunga circa due dica; le fue gambe fono corre, e fottlli; cinicheduno de fuoi piedi ha games 1000 corte, è lottui; cincheduno es quoi piedi ha quattro dita di color biglo; guernite di ugne intre lo punta, o piccloi artigli. Quelt' accello è adorno di penne dan bel-lifimo colore turchino, rilucente, azzurro, vario. La fua cella hà un belisfimo penuscchio del mederimo colore; le for ale fono grandi per la groficzia dell' Uccello, fuocia i

tie als étino grandi pri la grofficata dell'Uccello, faccià i Albert, come long perimodificationi, i di lioni della glid, Albert, come della grofficationi del productioni della compania di la compani dre, dia madre se o'accorgono; è un diletto particolare il dre, ola madre le o'acorognos) é un diletto particolare il veder luggire, e gridate il Becco grofo col piccolo Coh-bri, che l'incalaz i équelli lo afferra gli mette i luoi pic-cuid artigli forto le ale, e lo punge col foio becco fatto in punta come un ago, finche il fabba ridetos fuer di fatto di combattere. Non hi mai fentira, é;que a dire il P. Pla-mier alcuna melodia nel canto del Collebri, è una manur-r di friño da fla cumo. Va continuamente da un fiore all' ra di friño da fla cumo. Va continuamente da un fore all' ra di frido affai acuto. Và continuamente da un forcali atto, ma con una celerit do agrande, ché difficile l'accorgeriere. Hô fentito un guorno alla Martiniera, sfilai da lungi, un gran foituro, a perello poco come quello di uno fiziame di pecchie. Erano più dicinquerento di quefi Ucciletti, che volavano interno a un grand' Alberto rutto ri-coperto di fort, de' quali pigliavano il fugo. Le penne di quetti Ucciletti ciler verso di ornamenno agl' In-

Dicefi, che i Colubri prendano un odore di muschio doli; io non ne ho voluto, che un folo, il quale avelle preso quest odore.

## Colubrinum lignum .

I Jenum colubrinum; Lignum ferpentarium fance, bianchiccio al didentro, ma ricoperto d'una baccia fottile, rofficcia, ò bruna, ferzatat, fenta odore, d'un gufto amarifimo. Ci capita in pezzi, lunghi per l'ordinario come il dito, e della groffezza del collo del braccio d'uo

bambino; ma ve n'hà di groffi come il braccio. Questo legno e cavato da un Albero, o Arboscello, i cui rami strifciano, 

ma in polvere.

ma in pouvere.
Blióngia feeplierlo vecchio; imperocché il novello cagiona
il più delle volte mali di cuore, e vomiti, eziandioa coloro,
che lo fegano, o che lo fipoliverizzano.
Culebriman; perché la baccia di queflo legno è fercaiata,
ò feganata di mucchie, di color di creare, come la pelle d'un
Serpente, che chainanzo in Latino Calabri.

#### Columba.

Concept a for coloratus, in Italiano, Colonobo, Coloratus, Coloratus, in Italiano, Coloratus, con possibilità di adjustiva di discussi di discussi di conservationi con colorati di coloratus di applica adjustiva; consticie moleu fali vedatile, de delle. Si applica approcaso con viro (diala della, appliatine i capilità, per aprinti port, e per fartatificare in binggioli del foreccio, per l'apposibilità, pellacatus, considerati, applicatus del transcripto, della disconsiderationi di disconsiderationi disconsiderationi d

se: fe ne merre ne' catablafmi .

#### Colutes.

Colutes . Fuch. Matth. Dod. Colutes veficaris . C. B. I. B. Pit. Tournef.

C cheere septerate. C. D. I. B. Pe. Tournet.

Francispolity, a speldydammad. Ceff. The even al difrancispolity, a speldydammad. Ceff. The even al didenure, quad come quelio del Sandanco, na più deno, elimiddla, y rello de su depui la socia, de codor d'encere dimandalla, rello de su depui la socia, de codor d'encere dimandalla, primo de la primo de la socia, calcinaggiand a quelle della fossa,
na su poco poi gazanti, prim desti, partico medico, e che non

la Sona, sianchicele, espolé di detro, d'un publicamato e il
la Sona, sianchicele, espolé di detro, d'un publicamato e

la Sona, sianchicele, espolé di detro, d'un publicamato e

la Sona, sianchicele, espolé di detro, d'un publicamato

la Sona, sianchicele, espolé di detro, d'un publicamato

la Sona di la sianchicele, espolé di detro, d'un publicamato

procio de la sianchicele de la sianchicele della composita

la Sona di la sianchicele della composita

la sianchicele della composita

la Sona della composita della composita

la sianchicele della c fale effenziale

Le sue soglie, e i suoi follicoli sono purgativi ; ma non si adoperano in Medicina.

### Concha Venerea.

C Onthe Fenerea. E'un picciolo guício, groffo al più come un pinocchio, iunghetto, bianco, pulito, che ci capita dall'Indie. Sono molti infieme infinata i guifa di corona. Gi' Indiani gli finano fervire d'immoreta. Debonon fegiletti i più piccioli, ei più bianchi. Macinati fi adoperano pel belletto; in più piano di prota di prota piano più piano di prota di pro

imperocche lanno un bianco di peria . Sono alcalici , raddolcienti , e rifolutivi , ma non fi metto-tono in ufo nella Medicina .

Chiamafi questo picciolo guscio Cancha Vanerea a cagione

Charmat quello pecichospielo Cando Frances a Capino de la fagina.

Charmat quello pecichospielo Cando Frances (Cando Frances) Cando La fagina (Loca Migrael Cando Frances) (Prod. Cando Frances) (Prod

fce nel Mare come gli altri gufci .

### Conger .

Conger, fine Congrus. E' un perce di Mare, e di Fiume, che non è differente dall'Anguilla. E'buono a man-E' flimato aperitivo ; il fuo graffo è rifolutivo .

## Contrayer va.

Contrapertor. E una radice groffa appreffo poco come una fava, nodofa, attorniata da fibre lunghe, rofficcia, ò di color lionato al di fuori, bianchiccio al di dentro, d'un odor fimile a quetio deile foglie di Fico, d'un guito aromati-co, un poco acro. Ci capita di Charcie Provincia del Perà. Seando in tetra produce foglie, che fi coricano, e fi diften-Stando in tetra produce rogne, ene il carramo, e il carra-dono abbaffo da tutte le parti, verdi, nervofe, colla figura d'un cuore. S'alza in mezzo di loro un fufto nudo, grofio co-

d'un cuore. S'alza in mezzo di loro un futho nudo, grosso co-mei ditto, che futtiene i l'un bora.

Des (regilersi questa zadice, novella, ben nodrita, pesinne, di bel cuore e di un gusto assia i aromatico. Contiene most ollo cializato, e falle vulatile.

Refiste al veleno, muove il sudore, riamedia a I veleni congguianti, come a quelli deila Vipera, dello Scorpione; sia

morire i verml. Contraperva è un nome composto dal Latino Contra, e dal-

## lo Spagouolo Terne; veleno, come chi diceffe Contravveleno. Congrelaulus

Convelvalus, in Italiano, Campanella.

E'una Pianta, di cui molte fono le spezie. Ne descriverò qui due, le più comuni, e che hanno qualche ufo nella Medicina . La prima è chiamata

La prima e chiamata
Carvoltulus major. I.B.
Convoltulus major. Trag. Lo.
Valubilis major. Trag. Lo.
Malaccijis. Damocratis Ang.
Smilar levis major. Dod.
Richter levis major. Cod. 1-71.00.

Belvine ciffempelo: Cord. in Diofe.
Ella getta fufti lunghi, fortili, fermentofi, che s'alzano
in alto, fitti diciando, abbracciando i tronchi degli Alberi, e
degli Arbofoelli vicini, e legandofi a loro rami; le fue fogije raffonigliano a quelle dell' Eliera; ma fono più grandi, più molli, più litice al tatto, fatte in punta, verdi; il tuo fio-re hà la figura d'una campana, d'ecolor bianco. Nafe artrac-cato ad un gambo, ch'elce dalle foglie. Caduto quetto fiore, ciriegia, membranofo, che contiene femi angolofi, nericci, è talvolta rofficci; le fue radici fono lunghe, fortili, bianche

cuepta, membrantis, che comisse fini aspolisi, stretci, la di demes. Nalir quelle Planta nelle (in qi, it gil Arbocelli. E' un poca sinara, e sienza.

da demes. Nalir quelle propositione de la quelle de la discussión de la comissión sime e rerigid. C. E. Ple. Toronnel.

Facilità in sienz. Trag. Los.

La cinnalidar, simera errapid. C. E. Ple. Toronnel.

Facilità in sienz. Trag. Los.

La cinnalidar simera errapid. C. E. Ple. Toronnel.

Facilità in sienz. A sel. C. Lima de la cinnalidar simera.

La cinnalidar simera e respectation. E ple. Toronnel.

Facilità in sienz. A sel. C. Lima de la cinnalidar simera.

La cinnalidar simera e simila.

La cinnalida simila.

Ante della cinnalidar simila.

Antendia equili Planta hamoda di Inte. Contenguo moda la cinnalida.

Antendia equili Planta hamoda di Inte. Contenguo moda la cinnalida.

Antendia equili Planta hamoda di Inte.

Contenguo moda cinnalidar simila.

Antendia equili Planta hamoda di Inte.

Contenguo moda cinnalidar simila.

Antendia equili Planta hamoda di Inte.

Contenguo moda cinnalidar simila.

Compolyalus à compolyere, perché quelle Piaore s'attor-sigliano, egizmo iotorno alle Piante vicine.

#### Conyza.

Ongta major valgaris . C. B.

a Congta major altera . Dod.
Congta belenteis . Card. Hift.
Backbaris . Matth. Lac. Lon.

questa Pianta avelle un odore di vino.

E' una Pianta, che getta molti fusti all'alterza di trè, d author pearls, cor getta moute turn an artered dire; o dequatrop pelaj, di color (curro, pelofs, o fricoperti di una lana bianchiccia, folti di rami. Le fue foglie fono fatte come quelle del Prenderam neto, ma pià piccole, dodrifere, acre, e uo poco amare. I fuol fort fono mazzareti con fiorellini francesta del falla le alea, acidi del moder for della falla del fa Jancati in ftelle in alto, gialli, d'un odor forre, fostenuti da un calice (caglioso, ch'è come cilindrico. Passati questi fiori, lor succedono certi semi lunghetti, guerniti di piume; nor, nor incentiono ever ferm impreere, guerrari ai prunie; le fue radici fono fparfe, legnofe, odorifere, amare, ed acre. Nafce ne Bofebi, fulle Montagne, lungo le firade, intorno alle muraglie. Contiene molt olio efaltato, e fal volatile,

pocu flemma cu ffemma . Promove l'orina , e i meftrui alle Femmine ; fenccia i vermi, relific alla corruzione, prefa internamente. Si adopera altresi efternamente per la rogna, e per far morire, ò fcaccia-

re le pulci, e le zanzare. Cenyta d nava-l culcu , zantara ; perché fi pretende, che quefta Pianea fezcel le zanzare col fuo odore. Baccharts à Bacche, perchétaluno s'é immaginato, che

## Copal .

Opal. Monardi. Cef. Lugd. free Pencepal. Frang.
E'una refina dura, gialia, rilucente, trafararnte, di cui nol veggiamodue feprie. La prima, e la più bella, che chiamafi Copal Orientale, è affai rara. Ci capita dall' Indie grandi, e dalla nuova Spagna. Scaturifice per mezzo de raglidal tronco d'uo Alberto di mediocre atenzas, le cui formatica de raglidal tronco d'uo Alberto di mediocre atenzas, le cui formatica de raglidal tronco d'uo Alberto di mediocre atenzas, le cui formatica de la cui de glie fono lunghe, affai larghe, fatte in punta, e i frotti raffomigliano a' nostri cocomeri , d'un color bruno , ne' quali s'in-contra una spezie di farina d'un buonissimo gusto .

Des feeglierfi questa refina in bei pezzi, a un giallo dorato, ben trasparente, sacile a spezzare, che si liquestaccia facilmen-te, e messa sul succo, renda un odore simile a quello dell' Oli-

Ella ammollifce, rifolve; è adoperata efternamente per

La feconda filla fenza tagli da un Albero grande fimile al Pioppo nero, che nafeci in abbondanza fulle Montagne dell Hote Angille Iole Antille. Quelta gomma e portata alle rive de Flumi dalle pioggie, e da i torrecti d'acqua, che fono paffati appiè degli Alberi, dov'é caduta. Alcuni la chiamano impropria-mente Kataha, a cagione, che le raffoniglia. Questa seconda spezie di Copal ci capita per via di Nante a Roccella Dec scegliersi la più bella , e la più netta . Non è adope-

rata, che a far vernice. E rifolutiva, aftringente, difeccante.

#### Copalxocoti.

Copalesceri. E un Albero dell'America, il cui legno è di commodo, tentrore, che incliname fi ragita, una che mon commodo, tentrore, che incliname fi ragita, una che mon del copart. Lefte feologic fono apperello poso finali a quelle del Ciricipo. Halper fiventime i pieccisie, che lanno un gandotte, e admirgene. Medicare (incliname i lispore gibunico) di positivo del commodo. Si pretende, che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende, che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende, che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda. Si pretende che al mano il fino fivetto ciricipia genomoda.

#### Coquo.

Como. Garzin. Cocos. Acoftw. Nux Indice. I. B. E' una noce dell'Indie più groffa della tetta d'un Uomo, di figura triangolare, ò quafi rotonda, di color verdic-cio, ò bigio rilucente. Nafce in una spezie di Palma grande, e diritta, di mediocre groffezza; che và a poro a poco riftrin-gendofi dal fuopiede fino alle cime, di color bigio . Gl' India-ni circondano il fuo tronco di piccioli feaglioni fatti di giunan circondano Il lino tronco di peccoli licaglioni firti di giam-pio di consultato di fei, è ferre piedi, larga tré piedi, e groffa come un cuojo di Bue raddoppiato. Nasce que l'Albero ne terreni sabbionosi ne contorni del Mare. Esce da tagli, che si fanno ne ramà un fugo vincio, che gl' Indiani chiamano Sura. Ne cavano per via di diftilizzione una buonifima acquavite. Ne fanno altretì dell' acero, ciponondolo al Sole: Altri cuocono il Su-

ra ful fuoco per farne un vinodolce, che chiamano Orrara.

Dopo aver cavato il primo fugo da fami dell' Albero, ne
traggono ancora un fecondo, il quale non è si figiritoto; ne
fanno per via d'evaporazione ful fuoco, ò al Sole una fipezie

di fugo, che chiamano Japra.

I frutti di quest' Albero nascono chiusi in gran numero in una (pezie di guscio, è grand'invituppo, che si ditata, e cre-

una spezie di guelcio, degrand 'invituppo, che di dilata, ectrapa milura, che quelte con l'i finon groffee.

La noce d'espes, ancon frieta, e rixopera in ma groffa.

La noce d'espes, ancon frieta, e rixopera in ma groffa.

Gianza el una midolla biachelicica, dolore, bosona a namigiare,
con un gento di carciosio. Contiene moti acqua chiara, odoritera, grata al giudo, o cherifora, o hecava la fere, propria
per rinfrietare lerent, e l'egazo. Quelto liquore caffai comance; improcede per turoli l'ordo dell' anno trevanal formance; improcede per turoli color dell' anno trevanal codi Coque verdi, delle quali alcune contengono tre, è quattro

libbre d'acqua.

Quando la noce invecchiando s'è indurita, e la fua midol-Quinde nec inveccinado é vidadria, e il fia mido-le Viterença fallo, vidado fila corri de moça cida-tica de la vidado fila corri de moça cida-cia de la vidado fila corri de moça de-dica de la vidado fila i una foltanz conde core sa meda, sidazo, feguido, legicar, cidade, che la della maderia, con la vidado fila de la vidado fila della della conferiora, de corri de coma-ndella mocifica, de corre mismo, con de corre della ma-neda della conferiora, della corri genera della con-centa della conferiora, della corri della con-centa della conferia, con della conferiada della socienza della condicia di quela midella per conferrata, por conferiada della conferia della conferiada della conferia della conferia della conferiada della conferiada

c.

le noci di Coquo fresche collo stressojo dopo a verla pestata,un' olio chiaro, che loro ferve non folamente per le loro lucerne, ma per cuocere il loro rife Ella e nn poco rilaffativa. L'adoperano efternamente

perammollire, e fortificare i nervi, per li dolori delle giun-

Quandola noce di Caqua è fecca nella maniera, che ci ca-pira, la fua prima buccia è unita, e lifcia al di fuori di color bigio chiaro; ma è guernica al di dentro d'una gran quantità di borra rofficcia, che i Malabari chiamano Carro. Si fanno d'essa gomene, e cordedi Navily, le quali non si otreianno nell'acqua marina. Ne calefatano altresì ogni protectamo nen acqua marina. Pre canada de la fropte i non fola-forta di Vafelli; ella epiù comoda delle fropte i non fola-mente perchè noo fi pratetà, ma etiandio perchè imbevuta d'acqua, fi gonfia, e firifiringe. Serve ancora a molti altri

Sotto questa borra, ò inviluppo trovasi la noce grosta per l'ordinario come un cotogno; è come un picclolo popone, di figura ovata, di color bigio; la fina buccia è groffa, dura, legnofa, aggrireata. Si pulifice, e fe ne fabbricano tazze, bicchieri, ed altri vafi per l'ufo del Popolo. Se ne fà altresi

blechsert, ed attri van par suo uez septemente carbone per gli Orefei.

Sotto quefta buccia fi contiene la foftanza fpugnofa, bian-ca, e d'un guito di mandoria, di cui hò parlato. Vi fi trova eziandioun liquorechiaro, che hà un guito di fiero. 'hà un'altra spezie di noce Indiana, ò di Coque chia-

Coccor de Maldiva. Garzim. Nun Indica ad venena celebrata, five Coccus de Maladiva.

I. B.
La noce, separata dalla borra, e per l'ordinario della groffezsa d'una gran pera , di figura ovata , fatta in punta nelle due eftremità , dura , rilucente, lifeio , pulita, con tré colle per lungo. La fiar midola difeccasa, divensa afini dura, ed icono binnoc, terudene un pocoal palifico, com moles (efferted i fi-pra, e con moltuffimi pori, fenna fiprot. Travnafi di quelli cesu prandi, e priccoli fipari qui, e il fi illuto, imperoc-te un contienente, ma che fommerit dall'inondazione del Ma-re un contienente, ma che fommerit dall'inondazione del Ma-re from there policia fueta folio, e il per il Aberri, a che il inon e remo di consisti fatte folio; che per il decupa, a che il inon vanoquelli Cacca ficco. Il tri ricoperni di copia, a che il inon siati modeficioni fatte dedi altri: cuerche iniuno pud vedere! nuto in delto missione. Le cosa simicir li giustagre le liceto della modelima fiezzi deglisi latti, perche niumo può vedere!' Albero, che gli produce, ni le liue foglie; e ne' memorè prametto di morivato il raccopileril, a cagione, che tutto ciò, chè fullerire del Mare, appartiene al Re; ciò e quella la racione, premie del mare, a propriene al Re; ciò e quella la racione, perche fomo rari. I one bò uno fa le mie Droche. giome, perché sono rari. Jone no uno tra le mue Livrogne. La midolia di questi Cerca difeccata, è l'ilmanta dagli Abl-tanti di quell' l'iole un gran rimedio per refiftere al veleno, per la colica, per la paralifia, per l'epitefia, per le malattic de' pervi; provoca dolocmeone il vomito; la dofe è di dicei gra-ni. Si fia alteria bere dell'acqua, che fia fiata consiervata in

queste noci, e vi si aggiunge un pocodella midolla.

Si sabbricano con questi ultimi Carrar tabacchiere, tazse, e molti altri vatetti; ma ficcome fono rari, così per l'ordinario s'adoperano per quelli lavori quelli, che vengo

l'Hole Antille, e che fono prefentemente affai comuni. Ne vengono di differenti groffezze.

vengono di differenti grottezze.

Nafce ancora nel Pertu un'altra fipezie di Geres curiofifiimi, che il P. Acofta Gefuita ha deferitta nella fua Storia naturnie, e morale dell'Indie. Quetto futto è d'una figura affai firarodioaria; e fatero come una campana; i fatu actule d'ormana da un'a fipezie di fungo; ha fita buccia hà un ditto di grotmana da un'a fipezie di fungo; ha fita buccia hà un ditto di grotmana da un'a fipezie di fungo; ha fita buccia hà un ditto di grotfexta, e d'ècosi dum , come quella degli altri Cerra. Si apre verfo la tefta, e fi ritrova nella fua polpa, ò midolla un gran numero di mandorie rei vnite più groffe delle nostre mandorle ordinarie, e d'un baonifilmo guifo. Chiamani mandorie d'Andor, perche l'Albero, che produce quella fezzle di Cecco, fi trova particolarmene nelle Montagne d'Andos nel Perù. Quelle mandorie fono rinchiate in un goscio così

duro, che non può effere infranto, che col marrello. duro, che non pod elter infranzo, che col martello. Nel rimaneme non ria Albros ond Mondo, che rechi Nel rimaneme non ria Albros ond Mondo, che rechi pod de la cara i imperoche il fino la productiva di Cara de Cara

Cavano altresì dalla midolla , ò dalla feconda buccia del- | fcelli , ed a molti altri lavori. Il guscio , ò la buccia della noce e adoperara a far vafi , cucchia), e molti altri utenfili. La fua fegatura fervo à far dell'inchiofto ; la midolla, che ha della mandorla, a far dell'olio buono a mangiare Is, one na deita mandorita, a far dell'olto buono a mangiare, a da ardere, e a mooree il ventre. La modefina midolia, el'acqua, ch'è dentro a nodrire infinite perfone nell'Amberica, nell'Artibia, adallevare ibambini, come si fa col latre, c a cavar ia fete à grandi. Ma lo troppe mi dilaterei, se volessi riferire cutto ciò, che vi sarebbe a alimenta modfina proposita. re intorno a quelto propolito.

#### Corallina.

Orallina. E'una spezie di schiuma, che si ritrova attac-cata nel Mareagli scogli, a i gusci, alle pietre. Ve n'ha di molte spezie. Quella, di cui ci serviamo in Medicina è

Ceralline. Lob. Lon. Lem.

Geraline LOS. Lon. Lem.
Mulcas merismus . Matth.
Mulcas merismus . Matth.
Mulcas merismus . five Coralline officinarum. C. B.
Fewas capillaceus . Lugd.
E una Pianterella cestura, che cresce all'alterna di cir-

E una Piantereian cetura, che crete all'atesta di cre-ca trè dita; che gerta in gria numero di piccilo findi, foci-tili come fibre, folti di rami ; falfofi , gierniti di piccio-lilitime fegle di color cineritio, rerdiccio, di mo dotre di petre, a lun gunto falfo, e fipiacevole, che firidono fai la di petre, a lun gunto falfo, e fipiacevole, che firidono fai la Quelli findi pomonio, i in fiperano facilmente frià i diss-quelli diri. Documbi in di manti radice di pierra : Ci viena persata quella Corallina findi monti limpidi del Mediterra-

, caal Baftion di Francia .

neo, casi batton us rancus. Des fesquieri intera, netta, di color verde blanchiecio , d'un'odor affai forte. Contiene molto fale , ed olio. E propris per fair morir el verml, per absolfare gil umori, per provocare i meltrui alle Femmine, per fermare i corfi di

Ceralina, à Ceralle, perché quella Pianta nufice su gli sco-gli a guisa d'un picciolo Corallo.

## Coralloides.

Corallader. E' una Pianta marittima mezzo impietrita, fotca di rami, coll'apparenza d'un Arbofcello, ma fenza foglie. Ven ha di motre spezie, che sono differenti in gran-

togue - ven na ci move spezze, che lomo cimerenti in gran-dezza, in focura, i inducerza, i incolore Il Carallistate è per l'ordinario a firingente pel ventre, e apo-ritto por le orine, ma non è in uso nella Medicina. Carallistat à Ceralle, perche quella Pianta raffomiglia al Corallo in figura, e in durezza.

#### Corallum.

Orallum. Corallium, Corallur, Lithodendrum, In Ita-Coralium. Coralium, Coraliur, Littodennem, in Ita-liano, Coralio.

E una Pianta impietrita, folta di rami, che trovasi attac-cata sotto gli soggii concavi in moiti ingohi profonali dei Mare Mediterranco. Ve n'hà di tre spezie, posta, para.

La prima é chiamata Coralium rabram. C. Bani

Crefce per l'ordinario all'altezza di trè, ò quattro dita ; ma fi conferrano negli fludioli per curiofità Coralli lunghi ma fi conferrano negli itudioli per curiofità Coralli lunghi come ilbraccio. Quella Pianta pare una Arbofcello; gena molti zami fenza foglie, affai duri, litici, rilicenti, du nel colore reflo; la fua radice è faffofa, e della medefina dinez-sa. Il corallo roffo e fi più Rimato di tutti i Coralli per la Me-dicina. Dee feeglierfi faido, nnito, pulito, rilucente, carico di colore

La feconda spezie è chiamata Corallium album

Crefce alla medefirma altezza , e pare un Arbofcello come Creice alla motetima altezza, e pare un Arbofcello come il Gorallo reifo. Ve n'ha di mote fpezie; la più bella, e la mi-gliore èchiamata Covallian album avalatam. E'nan Pianea-reita Impierriza, dura, ilicia, pulita, rilucente, ramofa, pi leffremità de cui rami fiono rotonde, e rapprefentano in cer-to modo occhi piccioli. Il Corallo bianco dee effere feetto Gal-to antica. Uscabilificamento.

do, pulito, bianchifimo. a terza (pezie è chiamata Corallum nigrum. C. B. Gefn. Czef.

Coral-

Cerallium migrum, five Antipathes, & adulteriumm, I.B., antipathes, five Carallium nigrum: Diofeot. Lob. Lugd. Lubsphythen nigrum arbertum. Pit. T. E. Lubsphythen nigrum arbertum. Pit. T. E. unas (petit di Lithphythen. ovvero una Piante alta, antibile.

E una ipene di Littophytone, ovvero una Pianta alta, ramofa, dura, di folianza di corno, un poco fiefibile, e renace, pulita, nera come il Jest, e he non ha el fogle, el forta paparenti. Nafec nel Mare intorno agli feogli, a guida d'un Arbofcello.

is d'un Arbotchio. Des Geglerfis Il Corallo, nero, faldo, lifcio, rilocente, carico di colore. E pochifimo in ulo nella Medicina. Quando I Coralli fico ancora plorani, e reneri, rorrani l'eftremis de l'ororami roconde in piccole palle, groffe con-nele surépine toffe, alsquano modifi, divise per l'edicioni-ni fei piccide cellecte riperen d'un liquore lasticimoto, unica-fo, d'un gudo recon, d'illere.

Chiamanii queste picciole palle fores ceralli; ma si dee credere, che sieno i frutti, o i semi del Corallo; imperocche eredere, che fieno i fruitti, di femi del Corallo; imperocche è fiano offervato, che il fiquor bianco, che contengono fipario, produce delle Piante di Corallo; e le picciole palle i indurano, e a împietrificono a mifura, che creice il Corallo, in manieta, che non vi refla più alcun fiquo.

La Pianta del Corallo; fino che a noroa tentra, riceve col

meszo de pori della fua radice l'umore dello (coglio, il quale menio de paridalt far ráste l'unoce delo foculo. Il qualita vi circola come di luga del tare melle l'Ipper odinare, e il fidiblori, e il fidibori, e il fidibori di possibili di fidibori di fidibori di fidibori di possibili di possibili di fidibori di fidiborio di fidibori di fidibori

di Luglio. I Pefcarci unificono dee travi in croce, e fono metrono in messa per fono metrono groffo di primono per fave metrono in messa per fono metrono groffo di primono per fave fave del per fono del propose del base del per del per fono del per fon

Si firmano moltopiù per gli ornamenti i Coralli in gran-di, egrofi rami, che quelli, che fono piccioli all'ordinario; ma nella Medicina fono eguali in virtà.

Le Piante di Corallo fi trovano per l'ordinario nell'uscire del Mare, ricoperte d'una crosta , è correccia tartarola , sparsa di pori stellati, massicci, bigia, ò rossiccia, che si separa facilmente dal corpo della Pianta. Ella proviene sorse da una nacumente dal corpo esta Puanta. Ella proviene torte da una fichiuma del Mare, che fi e attacetas, e impiertisa alla fuperfizie del Corallo. Comunque fi fia, fe ne cava per via di diffillazione dello (pirito orinofo, dell' olio, e mottiffimo fal volatite alcafico, che raffoniglia affai a quello del corno di

Orroo il verme rattacca al Corallo, e lo rode; ma la cofa non è fenz réempio; imperocché fi confervano negli Studioli di curiofità alcuni rami di Corallo penetrati, e tarlati da vermi.

Il Coralio rosso è preferito al bianco per la Medicina , a cagione della fua tintura, che dicefi avere gran virtù per purificare il fangue, per rallegrare, e fortificare il cuore; ma questo color rosso non consiste, che in una picciolissima quantità di materia bituminofa, che non ba alcuna qualità; onde rta di materia bituminota, che non ba aicuna quatità; onde il Corallo bianco, e il corallo rofio, produciono un medefimo effecto nelle maiattie, nelle quali radoperano. Sono materie alcaliche, proprie ad afforbire, e raddockire i fali acri, e troppo acidi dei corpo. Vedi ciò, che ne hò foritto oel mio Libeo di Chimica. Sono buoni, macinati In polvere fottile, per fermare i corfi

di ventre, i flufi di fangue; per corregere, e raddolcire le acrezze dell'ugola, dello flomaco; la dofe è da otto grani fipo a mezza dramma

Si cavano dal Corallo ben calcinato, e ridotto in polvere, molte particelle di terro col mezzo d'un coltello, toccato colla calamita.

Coralium, free Coralius à zapà aule , virguacula Maris , perché il Coralio getta nel Mare de ramicelli, à delle picciole verghe.

## Lithodendrum ex sider, lapte, & Sister, Arber, come

## Corcharus .

Orcherus , five Melechia . I. B. Pit. Tournef.

Melachia. Alp. Ægypt. E'una Pianta , il cui fullo s'erge all' altezza di circa un piede, e mezzo; le sue soglie sono poste per ordine alternata-mente, rassomiglianti a quelle della Mercuriale, ma più mence, raffomigliaed a quelle della Mercuriale, ma poli grandi, meriare in loro costorni, accominguane nel la loco bale da casicheduna parreda una forma di linguere, a fina inve-cione della companio della companio della companio della cinque feglie, diporde in roda, di collor giallo. Quando fono cadatti, feccedono loro frutti cilindi ci, statt in punta; cia-cicheduno de qual i dell'inti in cinquere probigli, che rato-dono alcuni femi minuti, anestodo, di color di cenere, d'un quilovi (color. Marie quella Pianza ve Ciardiani. Codersai qualvovi (color. Marie quella Pianza ve Ciardiani. Codersai articolarmente nell'Egitto, nella Giudea, dove ferve ne-

E'ammolliente, digeftiva, rifolutiva, pettorale, colle medefime qualità dell'Altea.

Corchorus à corne, cuore, perché è flato creduto, che il frutto di questa Pianta abbia in figura qualche rassomiglianza ad un cuoricino.

#### Corculus .

Ornalus. Jonft. E'un infetto acquatico, il cul corpo, fe-parato dalla fua refta, a da fuoi piedi, hà la figura d'un cuoricino, doude vince il fuo nome; i fuoi occhi fono piecio-li, e neri. Egli hà fei gambe, e nell'eltremità di ciascheduna, due dita.

## Coriandrum.

Orlandrum, in Italiano, Corlandto. E' una Pianta, di cui due fono le spezie.

La prima e chiamata
Coriandrium Brunf, I. B. Lob. Icon.
Coriandrium majus, C. B. Pit. Tournef.
Coriandrium vuigere, Park.
Coriandrium Tur.
Coriandrium Districts Park.

Cersen Diofcor Plinii Ella getta un fulto all'alterza d'uo piede, e merzo, è di due piezi, totondo, fortile, ripieno di midolla, ramelo; le fue fuglie abbaflo nafeonofimili a quelle dei Pretofemolo; ma quelle in alto, che fono attaccare al fufto, fonoragliare un poco più mioutamenre, e appreffo poco, come quelle della Camamilla. I fuoi fiori fono pieciola, dipoli in ombrelle, o parafoli , nelle cime de rami di color di citun comezite, o parasioli, a mile cime de rami di coloralica-ne, o blanco; ciachoda uno composito di cinque fegla a-side per ordine in roia. Quando questo fore de paritaro, il-sacined vieneza un frottu composito di des femi rocora, il-caravi; i, fua radice è picciola, direta, femplice, guernia dibre. Tv. raugenta planta, funche il tio feme, sha un colore di cimica, situi dipracorole. La trecosta feme de companio de con-

Cortandrum a. inodorum . Tab. Cortandrum minus odorum . I.B. Park.

Geriandrum minus aderum. I.B. Park.
Geriandrum minus trificularum. C.B. Pil: Tournel.
Geriandrum dierum minus seleman. Lob. Icota.
Ella delifiercum della princi proposa del Constanto loro del princi proposa del princi proposa del Constanto loro del princi proposa del princi proposa del Constanto loro del princi princi filia planta del princi princi filia planta del princi princi filia planta del princi verdi fulla Pianea, ma fi feccano, e diventano leggieri, gillli bianchicel , d'un odore , e d'un guito aroma tico affai gra to. Si adoperano nelle confetture, e ne' liquori delicati, el eziandio nella birra.

La maggior parte del feme di Coriandro, che noi ade La maggior parte del feme di Coriandro , che nel sub-periamo, ci capita d'Aubervilliera, e da molta iarli lospi-intorno a Parigi. Bifogna (ceglierio novello, grofio, be nodrito, netto, affai (ecco, bianchiero, di buon odore, edi buon guilo. Contiene molt'olio efaitato, e fale volatile. Fortifica lo flomaco, ajuta la digefilone, corregge il fiaro eattivo, feaccia le ventolità, relitte all'aria eattiva.

Molti degli antichi Autori Botanici affermano, che il fugo delle foglie del Coriandro prefo in bevanda, è veleno si grande, come la Cicuta, che indebolifice fubiro la memoria, che muove le vertigini, dolori grandi nelle vifette, e che bevuto in gran quantità cagiona la morte

Cortandrum à zopir, cimex, perché quella Pianta hà un odor fimile a quello della cimice.

#### Cor-indum.

Or-Indum d'una Pianta, di cui due fono le spezie. C La prima è chiamata

Cor-indum ampliore folio frasta majore. Pit. Tournes.
Pifum vesscatium, frusta aigro, alba meculo notato. C. B.

Helteacubum peregrimum multis, five Cor-tadam. I. B. Halteacubus peregrimus. Dod. Getta fufti groffi come quelli del giunco all'altezza di ere, ò quattro piedi, fenza peto, cannellati, deboli, bifognofi d'ef-fere foltenuti; le fue foglie fono divife apprefio poco come ouelle dell'appio, d'un bei colore verde, d'un guito vifcofo; efcono dalle loro afcelle alcuni gambi carichi di fiori; ciafcheduno de qualí é composto d'otto foglie bianche, quattro gran-di, e quattro picciole, disposte lo croce, sostenute da un ca-lice con quattro foglie. Passati questi sori, succedono loro frutti in vesciche a tre cantoni; ciascheduna delle quali e divifa in tre ripoftigli, che rinchiudono alcuni femi fimili a picetoli pifelli, d'una gran bellezza, in parte neri, in parte bian-chi, c'egnati per l'ordinario d'un cuore. La fua radice è grof-

la come il diro, ma più corta, legnofa, affai dura, fibrofa. La feconda ipezie e chiamata

Cor-indam faita, et fradiu minere. Pit. Tournef.

Ella hà le foglie, i frutti, e le vefeiche più picciole della prima. Coktvanii quefle Piante ne Girdini.

Aicuni flimano i loro femi per tutte le malattie del cuore . a cagione del fegno d'un cuore, che portano; ma non fi adoperano neila Medicina .

Cor-indum, a cagione, che il feme di questa Pianta è fegnatoda un cuore, e la origine della Pianta è dell'Indie Halicacabun à nicastre , tor , perché il frurodiquella Piantà é fatto come un valetto, è perché raffoniglia in fi-gura all'Alkekenge, è Coquerer, che chiamafi altresi Hali-

Chiamafi in Francese, Pois de merveille, pisello mara-viglioso, perchei suoi semi sono satti come piccioli piselli maravigliosamente belli.

#### Coris .

Cotis carulca maritima. C. B. Pit. Tournef.
Cotis quorumdam flore ex puspurea carulco. Clus Gift.
Cotis Monipoliulana carulca. I. B.

E'una Pianta baffa, grata alla vifta, che gerta dalla fun E una Faint'i soifa', grată alia vită, che gerea dalia iua midice pecioli futili, o verghe in congi gan munero, che non politiono etfere, che difficilmente comperce, ò rannate dalle due manii unite. Nafcono japrite fulla retra della lunghezza circa della mano, fostili, rofficcie, vetilite d'una gran quantica di fogle, fimili in certo modos quelle del Timo, ma phi lamghez, c meno l'uran. Ogni fommita di quette picciole verghe folleture una figoza iunga citera dee politici, dove fono verghe folleture una figoza iunga citera due politici, dove fono ammucchiati molti fiori d'una fola foglia, formata abbaffo in picciola canna, e che si spalanca gentilmente in alro, do un peccois cums, e creta in plantes genérales na los, de-vei divide in quistre partil ciclo de trutimento, à crealence al vei divide in quistre partil ciclo cumbino, ò crealence al lo, il quale diversa un firezto quat frotondo, che fid irile da motre parti, e controne alcul fiemi piccoli, quati rocondo, in-rit; a las malece è grofis, pesmós, nericcia. Na face ne Paed cali veritó Mongellic. Non fi fame nelle parti di quella Planta alcun oldor, no qualto feritibile. Fiorite nel mere di Margio. Contiene molecialo, cali fisforie.

E deterfiva, e vulneraria.

#### · Cornalina .

Ornalina - Carmalina - Cernevius - Catnevius - Sardius - Lapis - Sarda - in Italiano - Corniola - E una Pietra preziofa, merza trasparente - e che non brilla - di cultura internete di color di carne - ma alle volte roffa - pe alle volte gialla. Si carava una volta folumente di Sardegna ; alle volte gialià. Si cavava una votra lolamente di Sariegna; ma la migliore vince prefentemente di Babilonia, a Elgitro, dall'Arabia, dall'Inde; fe ne trova altres in Bocemina, e in modi altri losophi dell'Europa, che non e da disprezzaci. El propria , folamente macinata, per ferfiare i corfi di ventre, e tutti i fluifi di Inque. Opera con una virta alcalica, diffrugerado gli acidi. La dole e da mezzo (cho polo fino a mezza dramma

Carnalina, froe Carnalina, à carne, perché questa Pie-tra édicolor di carre, chiamasi Carnalina corrottamente, ov-vero perché rasfinniglia al como polito. Sarda, Site Sardias, perché si cavava una volta dall' Idla di Savigna.

I fola di Sardegna.

#### Cornix.

Cornin, in Italiano, Cornacchia. E' un Uccello, a cui paccia carrie, un poco men groffo del Corro, affai ne-ro per tauto. Il limobecco è groffo, iungo, e duro, fila i fuo-nido nelle cime deglà Alberi; abita per l'ordinario fulle rive del Mare, verfo le Citat; s'inordire di carogne, di verni, di pelci, al frutti. Le Cornacchie, el l'oro figliuolini contengono molto fai

volatile, ed olio. Sono proprie per rimettete le forze abbattute, per fortifi-care il cervello; fe ne mangia, ovveto fe ne fanno bolliture. Lo sterco della Cornacchia è buono per la disenteria, preso nel vino

Coraix à Grace sopier . Cornarchia .

### Corne Ammonis.

Corns Ammonis, vel Hamments; E'una pietra di diffe-renti groffezze, che ha la figura d'un corno di Monto-ne, rorolaro, nodofo, di color di cenere. Nafce in molti luoghi della Germania . E'ordinariamente grande come circa la mano, ma se ne trovano taivolta, che pesano sino a tre fibbre, ed altre, che non più groffe d'una noce. Non fono in ufo nella Medicina.

Cornu Ammonto a cagione, che questa Pietra ha la figura d'un corno, ed era una volta consagrata nelle divozioni, che fi facevano a Giove Ammone; imperocché fi credeva, ch' ella aveffe la virtà di far ifpiegare i logni mifteriofi.

#### Cornus.

Orma, in Italiano, Corniolo, e un Albero, di cui due foon le ipezie generali; uno maíchio, e l'altro femmina. Il maíchio è diftinto in due altre ipezie, in dimeftico, ed in falvarion.

Various III Corniolo mafchio dimeflico è chiamato Cormas Branf. Trag. Matth.
Cormas mas. Dod. Gal.
Cormas fativa, feu demeflica. 1. B.

Cornus vulgaris mas . Clus. Hift. Cornus bortenfis mas . C. B.

Cerrous bertenfir max - C. B.
E un Albero affai grande, e fparfo, Il cui legno è diuro,
faldo, blanco, ricoperto d'una corteccia ruvida, rofficcia, o
cinerizia, a du nguto affiripenere; is fue foglie from lumphe,
larghe, llicte a leutro, venoic; i fuoi fiori nafcono in meszerti full d'irremità de rami, a tatecati ad un gambo cotro; ciascheduno è composto di quattro foglie, gialliccie, dispo-ste in giro. Passato questo fiore, il suo calice diventa un frut-to carnuto, ovato, simile in figura ad una uliva, ma più picto carnuto, ovato, immie in ngura au una unva, ma pru pricolo, primieramente verde, e acroba il guito; poi mati-rando diventa roffo, e alle volte gialliccio, d'un guito dolte, agretto, grato, con un pochetto d'afrizione. Trovali in que-flo frutto un nocciolo offoto, biskungo, bianchiceio, divito TRATTATO UNIVERSALE

Internamente in due conferve; ciascheduna delle quali rinchiude un picciolo feme bidungo. Quello frutto echiamum in Latino Corenno. E' buonifilmo a manglare. Coltivafi 'Albero ne Giardini .

Il Cerniolo malchio falvatico è chiamato

II Cornollo matcho laivatico è chiamato
Cornus filogifati. Cam.
Cornus filogifati mass. C. B.
Cornus mass pinnifa. Clai. Hift.
E affai più baffo del piecedente, ed ha forma d'Arbofoello;
ma fa fi colviva, errice in no bell'Albero. Il Cornjolo femmina è chiamato

Il Corololo lemmana e chamatoo
Cersus forma. C. B.
Cersus forma. C. B.
Cersus forman pustate birgo fangainea. I. B.
Liguifram. Bruni Leon.
Virga fangainea. Marth. Ruel.
Offer. Lon. Care
E un Arbofeello, che getta verghe fode, ferme, dure,
L. Coronario and fangainea. Ann. ador si. ricoperte d'una correccia roffa come il fangue, d'un odor vi-noto; il fuo legno è bianco, e affai duro; le fue foglie fono fimili a quelle del Corniolo mafchio, melle per ordine come a due a due, è pure opposte lungo i rami, di color verde bru-no, meicolaro tal volta d'un poco di rosfezza. Nascono i suoi fori in parafole nella cima de futti. Cascheduno è compoflo di quattro foglie bianehe, difpofte in giro, odorifere . Succedono lorofrutti, è coccole groffe come quelle dell' Elle-ra, di color verde ful principio, ma maturando diventano a., u coor verae su princípio, ma marurando diventano sore; la loro polpa è verdiccia, a cerba, di cattivoguilo, un poco amara. Ella rinchiade un picciolo nocciolo officio, bianco. Naíce quell' Arboicello ne luoghi montani, e fai-fofi, nelle fejei, ne Boichi. Cavafi dal fuo frutto un'olio proprio ad ardere. Dicefi, che, fe una perfona morficata da un Cane rabbiolo, tenga in mano un ramo di quest'Arboscello, il vapore, è l'odore,

che n'efce, rifvegliano in esta il parofilmo della rabbia Le foglie, e i frutti de Cornioli fono aftringenti; fermano l coffi di ventre, e i fluffi di fangue. Cornus à cornn, corno, perché il legno delle spezie di Cor-niolo, e i noccioli de' loro frutti sono duri come il corno.

#### Corona Imperialis.

Orona Imperialis. Dod. Pit. Tournef.

— Cerona Imperialis, five Trifat alsis. I. B.

Lilium, five Cerona Imperialis. C. B. In Italiano, Coro

na Imperiale. E'una Pianta, il cui fuño, e foglie fono fimili a quelle del Giglio faivatico; i fuoi fori fono difpofi: come in Corona, fopra on mazzetto di foglie. Ciafcheduno di questi fiori ha fei foelie, che infieme formano ona fpezie di campana, di color giallo, è pallido, è di giacinto, è perperino, tendente al roffo. Paffato quefto fore, gli fuccede un frutto bislungo, cannellato, diviso internamente in tre conferve, ripiene di semi pia-ni; la sua radice e un bulbo non scaglioso, o laminoso come quello degli altri gigli , ma fodo come quello della cipolla, compolò di tuniche, che s'incastrano le une nell'altre. Ouefta radice è guernita di fibre al di fotto, ed ha un odore d'an Coltivati la Corona Imperiale ne Giardini. Ella trae la fuz origine da Pacíi Orientali. Contiene molt'olio, e flem-

ma, pocofale.

E'animolliente, raddolciente, rifulutiva; la fua radice e digeftiva. Questa Pianea prende il suo nome dalla disposizione de'

#### Corona Solis.

Orana Salis . In Italiano, Girafole E'una Pianta, di cui molte fono le spezie. Io ne descriverò quì due.

La prima è chiamata Corena Solis. Tabern. Icon. Pit. Tournef. Solis for Peruvianus. Lob. Herba Solis. Monardi.

Flor Solis . Girantea.

Cerena regia

fuoi hori .

Crater Jevis . Amoris Tuba Rofa Hiericontis . Frag.

Herba maxima , I. B. Sol Indianni . Lon. Helenium Indianm maximum . C. B. Chryfanthemum Peruvianum. Dod. Lugd. Heltanthemam Pernvianum. Cam. Ep.

Hittantorium Perintanum. Calm. Ep.: aprincipalmenee nel-Ella crefect attiffium in poot cempo, e principalmenee nel-la Spagna, dore alkuna e crefeina all'alexza di ventiquaz-tro picci. Quella, che fi colciva in Francia non paffa l'al-cezza di un luomo. Ella non getta, che un futio profio, di-ritto, fenza rami; le fae foglie fonograndi, e largbe come quelle della Lappola, merlate ne'loro contorni, fatte in punquelle della Lappola, meriate ne iono contorni, attre in puria-ta. Hà nella iucina un for grande, e chelo, ampio, ma-gnifico, fatto a ragei, guillo, di figura oriscolare, che rap-perienza una corona formata da aleuni mezzi forcilini, che circondano un gran macchiodi fioretti. Quefto force è fem-peri rivotto dalla parte del Sole, perche defendo priate, e è l' uno fullo rificaldato, che ammolto da que in pure, qu'il un considerato del mamolto da que in pure, qu'il con-considerato del mamolto de que in pure, qu'il con-considerato del mamolto de que in pure qu'il con-considerato del mamolto de que in prese, qu'il con-considerato del mamolto de que in prese, qu'il con-considerato del mamolto de que in prese, qu'il con-considerato del mamolto de que in present del mamolto del que del presentato del mamolto del mamolto del presenta del pr cede un gran numero di femi bislunghi, più groffi di quelli del popone, ciascheduno de quall é guernito in alto di due

Corona Solis a. Tab. Icon. Pit. Tournef.

Helenium Indicum ramojum. C.B. Fles Solis ramojus. Cam. Chryfanthemum Canadenfe, latifolium humilius. Mor. H.

R. Blef. Chrifanthemam Perupianum alterum. Dod. anthemum Peruvianum preliferum . Cam. Ep.

Ella e più baffa della prima, ed é divifa in molti rami, cla-fcheduno de quali hà un fiore affat più picciolo dell'altro. Del refto questa spezie non é, che una varietà della prece-Queste Piante hanno avuta la loro origine dal Perù Si coltivano presentemente in tutti I Giardini in Europa a ca-gione della bellezza del loro siore. I semi della spezie grande

iervono neila Virginia a fare del pane, e della pappa per li bambini. Si mangiano altresì le cime di questa Pianta anco-Dicci, che tutta la Pianta fia nutritiva, riftorante, pro-pria per eccitare il feme. Ella contiene molt olio, e flemma, fale mediocremente Corona Salts, perche il fiore di quella Pianta ha la figura d'una corona, la ouale fi volta femore dalla parte del Sole.

#### Coronilla.

chiama Cressilla del Ry.

Ilosi fost fono adoperati, come quelli del Meliloto, per ammollire, per rifolvere, per ifeacciare le ventofità i, è me meteono ne crificto; ne fonnetti, ne caraphatici Coressilla e una parola Spagnaola, che fignifica Coressilla e una parola Spagnaola, che fignifica Coressilla e de la Gapriella di prin; è flatodato quello nome a quella Piagra, perché i fuoi fiori fono diffodi nell' alto et mui in forma a luna piecolo corona, a 0 d'un piecolo de rami in forma a luna piecolo corona, a 0 d'un piecolo cappello.

Core

## Coronopus.

Oronopus, in Italiano, Corno di Cervo. E' una Pianta di cui due fono le fpezie juna dimetitca, e l'altra falvatica. La prima é chiamai

Coronopus . Trag. Matth. Coronopus bortenfis . C. B. Pit. Tournef.

Coronopus , five cornu Cerwinum , vulgo Spinu plantaginte . Coremepus fatiour. Cord. Hift.

Coronopus vulgaris, five Cornu Cervinum. Park. Cornu Cervinum. Lob. Ger.

Cerus Cerusias. Leb. Ger. Herte, per de l'activa de la gent alle fine radicione le fajet langhe, firette, per le grat alle fine radicione le fajet langhe, firette, per le carrette de perce de la gent alle fine radicione le fajet la grat de la grat de la fine de la grat per la

Validation of the control of the con

Ella getta un gran numero di foglie, fimili a quello della perie precedente, ma più lunghe, più intagliate, più dute; che fi coricano a terra in giro, arricciate di peli rigidi, bian-chicci. S'altano frà effe alcuni fufti all'altezza di più d'un metza piedajuri, ravidi, con una fijap apetida, da cui naforna metza piedajuri, ravidi, con una fijap apetida, da cui naforno don; e femi fimili a quelle della piantaggine; ia fua radice e mediocremente lunga, affai groffa; legonosa, sintrata. Nafec quella Pianta ne luoghi incolti, fecchi , fabbionofi , e principalmente vicino al Marce.

Amendue queste spezie contengono molto sale effenziale ed olio. Si adopera in Medicina quella , che fi coltiva ne Ginrdini .

Ella é aftringence pel ventre, a perleiva per le orine, vul-meraria, propria per fermare i corti di ventre, e i fiuffi di fahgne, buona per la colica nefritica, per la ritenzione d'orina, per attenuare la pietra, per detergere,e confolidate le piaghe. Coronopus, a nejuse, Coronia, Grai, pri, come chi di-cesse piede di Corracchia, preché di tato creditto di trovat qualche rassomiglianza stà le soglie di questa Pianta, e I pie-

de d'una Cornacchia. Corno di Cervo, perché le fue foglie hanno la figura d'un cornette di Cervo

## Corruda.

Orruda. I.B. Corruda prior. Cluf. Hift.

Afparagus falis acusts. C. B. Pit. Tournef. in Italiano
Sparagio falvatico.

E una spezie di Sparagio, ovvero una Pianta, che getta aicune vergire ritorte, e angolose all'aitezza d'un Uomo, arcune vergue retorte, e angoiose alt arcezza d'un Uomo, con molei ramicelli cannellati, meffi per ordine quafi alev-ratamente, e con picciole foglie fatte in punta i le quali efco-no molte infieme da un punto, come nel Larice, più corre, on mode inference da su posso. Come sur Larize. più centre più dant di qualici della Spranjec celtra sura poro penganpiù dant di qualici della Spranjec celtra sura poro pengantori di ri più di politici in a prilitali, catilcheme o i comptori di ri più di politici in a prilitali, catilcheme o i comptori di più di politici in meta, divina in timo, di una
concia di catta possi in meta, di politici in timo, di concia concia di catta politici ono ma più loi mode, rodiccia di
catta più di politici in anno più di più di
catta di più di più di più di più di più di più di
catta di più di più di più di più di più di
catta di più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di
più di più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di

motto lare, ed otio, poca nermaa.
Ella é apertiva in tutte le fue parti, ma la Medicina non fièrre, che della fun radice, e del fuo feme. Si adopera per la pietra, per la renelia, per levar lo cifruda, per provocare i mefirui alle Femmine, per muoyer l'orina.

Coruda decerras, lo cado, perché effato derto, che que-fta Pianta nell'alzarfi dalla terra faceva un certo siotzo, e facilmente ricadeva.

## Cortex Caryophyllatus.

Orten Carpophyllatus.
E una forcas, che rafforniglia molto alla cannella ; ma che hà l'odore, e l'guito del garofano. Ella non viene dall' Albero, che produce i garofani, come molti credono; ma etratta dal tronco, e da i rami d'un altro Albero, le cui fo-glie raffomigliano a quelle dei Lauro. I fuoi frutti fono groffa glie raffomigliano a quelle dei Lauro. I fuoi frutti fono grofti come gaile, di color di catlagna, leggieri, coll'odore, el guilo de garofani, e perció frono chamazi noci di garofano. Si chiamano aktresi noci di Madagafear, perche l'Albero, che gli produce nafec comunentene nell'idola di Madag gal-car. Gi Indiani chiamano quest' Albero nella foro lingua Ramolti nel Braile.

Quefla fcorza, e i frutti dell'Albero debbono effere fcelti § più odoriferi, e d'un gufto aromatico, fimile a quello del garofano. Contengo molt olio mezzo efaltato , e fal volati-

le, ed effennisse.

Sono propri, e particolarmente la feorza per fortificare R
cervello, lo ftomaco, il cuore, e per refiftere alla matignità degli umori.

## Cortex VVinteranue

Orten Winteranas . . Cancila alba.

Coffus corticofus officinarum Coffus certicus, in Italiano, Cannella bianea.

Gefus corticas, in lexitano Genetila biarra.

E una forza, de trafficioquila in corremodo alla Casade.

Is, ma el pala grofia più forte, di colore biamelicios, d'attagio
nobalità serve. Ella electrata dal torone, de da tranti profi de vida
Abero, il cui fequie fono fimilia quelle del Lauro, mai più
molti, al colore i verse di difure, e di uno fore grato. Il lio
molti, al colore i verse di difure, e di uno fore grato. Il lio
bondainza a. S. Demenio molto. Nasce quell'Alterno in ablordainza a. S. Demenio molto. Nasce quell'Alterno in alle
lordainza a. S. Demenio molto. Nasce quell'Alterno in allordainza a. S. Demenio molto. Nasce quell'Alterno in allordainza a. S. Demenio molto. Nasce quell'Alterno

en temple del maggior cialo una genera mericica, politica

el control del maggior cialo una genera mericica politica

el control del maggior cialo una genera mericica politica.

Handia del maggior cialo una genera mericica politica.

Handia del maggior cialo una genera mericica politica. che si chiama gomma Aleachi. Gl'Indiani l'adoperatio ne le to biroform!

ro profumi.

La Cancella bianca contiene molt'ollo, e fale.

E propria per fortificare lo flomaco, per ificacciare le rentofità, per refifiere al releno, per lo forobuco.

Certeu Winternaus, perché Winter fa il primo, che portòdi quetta icorra in Inghilterra, e la mife in opera.

## Cortufa.

Cortufa. Matth. Caft. Logd.
Carpophyliai montama latifalla latinista. C. B.
Carpophyliai Veranenfum fore funcula urfinir. Adu Lob.
Sanicula alpina. Tab. Ger. E'una Pianta, le cui foglie escono dalla radice, larghe

recorde, inagliate, ravvide, d'un guilo firico, attaccare a code affai lunghe. S'altano frà loro piccio il infili rudi, che hanno nelle lor cime alcuni fiori; cia chedano de quali e hasho neue an cume aroun nort; cancrecano ce quan e compoño di cinque foglie porporine; la fuu radice confife in un gran numero di fibre; tutta la Pianta é docifera. Ella naice ne luoghi ombrofi, in terra argillofa. Contiene molto fale effenziale, ed olio

sak erienzaie, co ono.

E affringene, e vulneraria, mieiga i dolori, fortifica i nervi, é adopertat per le ulceré de perco, per fermate i cotfidi ventre, i lutili di langue, per foculênare il cervello. Si ndopra incernamente, ed effernamente.

Chiamafi quella Pianca Corrida, perché chi la trovò; è la mife primo in ulo, fi nominava Corrido.

#### Corw.

Oru. Acoftæ. E'un'Albero dell'Indie, che raffomiglia ad un picciolo melarancio. Il fuo fore e giallo, fenza codore. Garzia, Fragoio, e Caftore gli danno foglie fimili a quelle del Perfor, e foro lisanchi; la buccia della fua radice e fortile, unita, di color verde chiaro, piena d'un fugo lattigi-

noto, vificofo, un pochetto amaro.

Quefia buccia è propria per fortificare lo fromaco, per fer-mare il vomito, i corfi di ventre, la difeneria, i fluffi di ngue,

#### Carrys.

Corone, in Italiano, Corbo. E'un Uccello di rapina, groffo come un Cappone di colore affai nero. Abita nelle Torri, nelle Cafe rovinate, ne'luoghi umidi, ed incolti. Si nodrifce di carnedi cadavero, di pefci, d'uccelletti, di frutti ; contienemolto fale volatile .

I Corbi piccioli, ed ll orrvello de grandi fono buoni per l' L Cores pecciots, ed il cervelio de grandi fono buoni per l' golletia, e per la gotta. Si precende, che il grafio, il fangue, e le nova di quell'Uc-rello annerifcano i capelli. Lo flerco del Corbo è flimato proprio pel dolore de denti , ger la rolfe de bambini.

Corone Crace Xionten sto , perchell Corbo e'l più ne-

## Corvus Aquaticus ,

Orens aquaticus. Plinii.

ro di tutti gli Uccelli,

erifolutivo.

Coresi aquattus: r non.

Cornix marina. Ariflot.

Phaterreoras. Aldroyandi. Jonfton.

E'una speziedi Corbo acquasico, ovvero un Uccello di

E'una speziedi Corbo acquasico, ovvero un Uccello di rapina, che fi tuffa foet acqua, e pefea, groffo come un Capeno, Trovafi ora nel Mare, ora ne Frumi, fi pofa altresi qualche volta fugli Alberi, ma di rado. La fua tetta è quaf modern Transis of model before year of the flower of the political properties of the p a rwa, a tegli i à vomitare il ito peice intero. Egli du ndi-vertimento affa i ditercevo le pei apeica, e che non é comuse. La pelle del Corbo marino, come quelle dell'Avoltojo, a del Cigno, fono proprie per ricladava, e fortificare gli floma-ris friedal, applicata ket fopra. Il fuo graffo è ammolliente,

## Corylus .

Corplus; free Nun deellans, in Italiano. Nocciuolo E'un Arbofcello, che getta molei fufti orami lunghi , pieghevoli, fenza nodi, ricoperti d'una buccia fottile. Il fuo legno étenero, bianco; le fue foglie fono larghe più grandi, e più rugofe di quelle dell'Ontano, merlate ne loro contorni, fatte in punta, di color verde di fopra,e bianchiccio di fotto. natte in punta, un con ventua con monte foglie, gialiloci, fea-gliofi fori fono piccioli caffoni con monte foglie, gialiloci, fea-gliofi. Non lafelino dopo loro alcun frutto. Nafcono ivi li frutti, ma in luoghi feparati, e fono le nocciuole notea cut-to il Mondo. Claicheluna e involta in una coperta membrato il Mondo. Claitheduna e involta in una coperta membra-nola, che ba per l'ordinario le immigne o contorni; la ico-figura e quafi rotonda a, dovrata; la lor baccià e dura, legno-ta, bianchica la, ordificia. El lai rischiavde una mandoria quafi rotonda, rofficcia, e d'un guilo eccellente. La radice del Nocciolo e linga, profia, hostifa. Niacq queril'Arbo-ficello ne Botchi, nelle tiepi, e in molil altri luoghi mobit. Coltivia primaconi or Cidardon.

Le nocciuole più groffe, le migliori, e le più filmate iono quelle, che chiamanti Avellane. Effe vengono dal Lioneio. Contengono molt olio, e fal volatile, ed effenziale. Sono pettorali, nutritive, allringenti, proprie per riftrin-

gere il ventre, e muover le orine.

Se ne (preme un'olso di cui hò parlato nella mia Farma-

I caftoni del Noccipolo fono aftringenti, e propri per il corfi di ventre. Carplar à rapin, max; come chi diceffe noce picciolo.

Avellana, quafi Abellina. Quefto some iù tratto da quello d'una Città della Campania, chiamata una volta Abella,

dove nasceva un gran numero di Nocciuoli.

## Cos.

Os; free lapts Nazius, in Italiano Core, e una Pietra, di cui fi fervono i Coltellinaj per affillare i lor coltelli , ed altre ferramenta. La Pietra per affillare i ratoj è altrest chiamata col medefimo nome. Il fango, che fi ritrova fotto la Pietra, con cui fi affilano molte ferramenta, e chiamata Cimules; E un mefcuglio di

ferro, edi pietra liquefatti dall'acqua, che fi e adoperata nell' affilare Questa materia è rifolutiva , propria per fermare il fangue ; fe ne mette ne cataplafini .

Cet à zivia ; incide , io taglio ; perché quella Pietra affila !

## Coßus.

coltelli , e gli rende taglienti.

Offar, in Italiano, Verme di legno; è una spetie di verme, grosso come un bruco; che si genera nel lo-gno, che stato troppo presto tagliato; la sua retta è ne-ra, e grossi; stoto cochi sono piccioli; il stoto orpo chiana co, circondato da dodici anelli, la sua schiena è roconda ; il fuo ventre è un poco concavo. Questo i nfetto è pigro, e non fi muove, che impercettibilmente. Gli Antichi lo mangiavano come cibo delicato. Contiene molt olio, e flemma, poco fale volatile.

E'proprio per aumentare il latte, per guarire le ulcere , ser fortificare i nervi . Può adoperarii efternamente, ed in-

Coffus à nis , niec , vermis , qui in ligne nafcitur .

## Coffus .

 $\begin{array}{c} O_{B^{\prime\prime}}$ ; é sua radice, á trujal harrel ancheta hano. Co si defertre est figura de la comparativa est format de la comparativa est format de la comparativa est figura non el estapia, che una, a cl è il  $O_{B^{\prime\prime}}$  de la comparativa est figura non el espita, che una, a cl è il  $O_{B^{\prime\prime}}$  de la comparativa est figura de la comparativa est posible, pediare, gladin, a civo de la cerce est fiorni, qualche amereras. El la étrate da un Arbolectio, che raformiglia modolu Slamboro, il quala radica estabondamenco en cull' Arbai estice. Hà un finer coloriforni. Ci [Capla delce che un marice, che arafonniglia in figura, in

genficeza, ed in culore alla Terramerita.

graffictas, ed in colore alla Tremaente.

Il Gefar ameno, chiamato da alconi Cefar Indicar, è una racice groffa, dora, unta vilucente, che affonniglia pià della di possibilità della colore di legno di Generica, chead nun meder.

Egil ettili probabile, come l'hanno offervato multi Arconi moderni, che da differenta de Cefar antichi non proveniffe, che da differenta de Cefar antichi non proveniffe, che da differenta de Cefar antichi non Planta, in colore di moderni, che da differenta de Cefar antichi non Planta, in colore di moderni, che da differenta de Perio, da qualifi cavarano quelle racidi; ma che finamente foffe cepure ia modefinari Planta, in colore di moderni proporti antichi proporti della di proporti della di proporti della di proporti di proporti della di proporti di cne il producerfie. Non fà dunque di mellieri il cercare per le composizioni alizo Cossar, che l'Arabico. Decesses este recente, non tariato, groffin, faldo, odorifero, acro, e un poco amaro al gosto. Contiene molt ollo esaltato, e sale es-tentiale. che ii producesse. Non sa dunque di mestieri il cercare per le

E proprin per fortificare lo flomaco, per ajutare la dige-flione, per lícacciare la pietra dalle reni, e dalla vefcica, per promovere l'orina, e i mestrui alle Femmine.

#### Coftus Hortorum.

C Office Horterum . Gef. Hort. Coffice Horterum major . Park. Ray. Hift.

Conse receivem maior. Park. Ray. Hift. Membe Cosmbiffer, fre Collus berrafie. I. B. Herba Saalle Maria, valgo. Cat. Receive Saalle Maria, valgo. Cat. app. P. Tournel.

Measha bortsafis Corymbifera . C.B. Alifma . Ttag. Mensa Graca . Matth.

Meata Romana . Lac. Ballamita . Brunf. major . Dod. Operia. Gel. Hort

Oberte. Cel. Flor: E una [perile di Tanefia , ovvero una Planta , che petta alcuni fufti all'altezza di circa due piedi , cannellatti , pelofi, ramofi, di color pallidni , le fie foglie fono bislanshe, fimili a quelle del Lepidium , meriate ne loro concorni. Naficono ilicoli fori , come quelli della Tanefia in maxitetti , òpiccole ombrelle fulle cime de rami, ammucchiari, ed uniti molti infieme in giro, o in forma di coccola, di color giallo, doratn. Succedono loro, quando fono caduti, alcune caffertiratn. Succedono loro, quando lono caduti, acunecalterine membrano de, pune, bisingne, che rinchindorni certi femi minuri. Le fue radici fono fimilia quelle della Menta, shorte. Quelle Pianta hi un codo forte, e grato; Il fuo paño e amsto, ed armarico. Si coleiva ne Giardini. Ella contiem noti chio efaltavo, e di e.

E' propria per fortificare il cervello, ed | nervl, per pro-movere i meftrui alle Femmine, per refiftere al veleno, per ifcacciare i vermi.

Sene metteva una volta ne pafticei per accreferene il gu-fio; il che hà fatto chiamare la Pianta, pufficelo. Alcuni Cuochi ne mettinno ancora una foglia, ò menta foglia nalla carne di Bucalla moda; ella vi dà au buon guito.

#### Cotinus .

Otlans, Certaria, Dod. Pit. Tournel.

Otiess, Certaria, Dod. Pit. Tournel.
Caccyris forphospil, Ad. Lob.
Catgories, for Culture pubez. I. B.
Friencess volgi. Cartain,
E im Arbofectio laint, of fetter priodi, con rami roccossi; ricopertif vous siects resilicate fetters; le five foglie foton landouries for the control of the cont

E S E M P L I C I.

In offer index enter and a significant increase in paragraph, and the control of the contro

de denti

de denti:

Cactigria à Xusuft granzus. O dons, faivefiris, come chi
diceffe grano falvatico.

La parola vingare, e pubblica di Cactigria, viene da Caccigria. come chi diceffe un niene; imperocche, fe fi confidera la picciolezza del frutto, ò più toffoded feme del Cassus, è
un niente in paragone della grandezza dell'Arbofcello.

#### Cotula.

# Coula fore luses radiate. Pit. Townef. Chryfaethemum tenusfalium bathum. Boelil. Buphthalmum. Cotala die. C.B.

Buptibolomum. Cotale alls. C.B.

Raphbolomum resus falams, falia mille faits fert. I.B.

E una Pianta, che getta alcuni futil all'a frezza d'un piede, emezzo, ò di due piedi, fortili, cannellari, ocrosofi,
rofficci, che fi dividono in molt rami carichi di fuglie intagliate a falia minuemente, e fimilli a quelle del Milifainum,
ricoperte di cotone. Casicheduno di quetti rami la nella fue Ficopere di cotone. Cialcholano di quefit tama la stella fina formità un gran fore, fattora aggi, sialio, fortenzo da un calice, compedio di molte fossile un ficaglia, lamaginode, si di consideratione di consideratione del consideratione di tifema piani, formani in cuore; cialcholano dei quali fial un foglio foretti en fino i controri. La fiu tradice d'ortra, forti-tario del consideratione del consideratione del consideratione del compi, principalmenti nel Pedici del consistente mode olin, e da ifferniale mediocre.

## Cotula fatida.

## Orala alba . Dod.

Ottale alba. Dod.

Crisia fortiad Pertibe all quarta facilit. Brunf.
Chomomelium feridam y fire Centaf ferida. I. B.
Communities. Of frieffert. Trag.
Chomomelium feridam y for feridam. Thal.
Chomomendem albam, for feridam. Thal.
Chomomendem feridam. CB. Pit. Tournef.
Perticulum Leptophylian. Happoc.
Perticulum Leptophylian. Happoc.
William Communities. Overproposed Prince. II.
William Communities. Overproposed Prince. II.

E usa spezie di Camamilla, ovvero una Pianea, la qua-le getta alcuni susti, per l'ordinarin all'altezza d'un piede, è d'un piede, e mezzo; che superano quelli della Camamilla é un peie, e menzo, cheliperano coulli della Clamanila congres, conculto, vedir, figuil), pendi di logo, dirifi in moditami, corrichi foglie, integliare alla iminezament congres, conculto e que della considerazione della minezamenta in seggi aggliari cialchebanode quali colimono dal fino carbe, compadodi monte figlie a faciglie. Pallamopenhoto congresamento con figliare faciglie. Pallamopenhoto per panta ha un color free, e stali paratoleme. Alce er Calo-pi. Considerano della colore parteno considerazione della colore parteno manche della colore parteno considerazione della colore considerazione della colore considerazione della colore della colore considerazione della colore considerazione della colore considerazione della colore della c

Vhà un altra specie di Carala, la quale ècome la Caraa-milla volgare, se non, che non hà odore. Chiamasi Carala. Tabern Icon.

Catula Inedera . Adv Catula non fatida . Dod. Gal. Chamomilla fatua, & 4. Tragi. Chamamathum inoderum. C. B. Pit. Tournef. Buphthalmum. Fuch.

home melum inodorum, froe Corale nos fatide. I.B. lla non è in min nella Medicina.

Co-

H

#### Coturnix.

Osterniu; in Isaliano, Quaglia, E'un Uccellecto un poco più groffo d'un Tordo, ricoperto di belle prome. Si rittava ra le baste. E' graffo; il livo canto è difette cole a fentire. Queti Uccello è delicatifino, e busono a man-

giare. Contiene molto (al volatile, ed olio.

Il fao graffo è proprio per levar le macchie dagli occhi. Il fuo fierco è filmato bumno per l'epilefica, feccato, e fpolyo-piazaro.

## Cotyledon,

# Confeden major. C.B. Pit. Townel.

Consideration were, reader thereofy. I. B. (C. Testade, Bribbard Parent, Clark High, & Fild.).

Consideration with an arrant clark High, & Fild.

Finded and the present of the concerner, a point disperation, present dispose, tenner, a face concern, a point disperation, present conclusions, and the control of the concerner, a point disperation, and the concerner, and the concerner concerner concerner, and the concerner concerner concerner, and the concerner concerner concerner concerner concerner, and the concerner concerner concerner concerner concerner concerner concerner concerner, and the concerner c

interiormente.

Confeden è novian sirvitas, perché le foglie di quella Pianla fano concare.

## Courbari.

Constairs ; consferrie di golio, Adinocchong, elarge some hamo, colle gian spierit peco sia prire un m panti, ai un forza eldura, grodia, legnola, fileta, di color follobrano di sorie. Ellia hap relano, consegli altri gianti per la color di sorie di sorie di sorie di di di error. Chindre una di poli massionio, edella fagua, e deldi eleror. Chindre una di poli massionio, della fagua, e delnie regione delle chingre. Quoli massioni esperano, e del color dedicchingre. Quoli massioni esperano, e bigli, a faquale, fine che il ferrio matta, ad erreta una figuraticone. E adoptessa per le vellamenta. Lo non birtrocione. La iso forza chilingrene.

#### Crabro.

C. Rebre; In Italiano, Calabrore. E' una spente di Modce, che raffennjula tali Vejar, una più profia. Il dame divisio in nedili galla, figurati el role; il fino perio fisio, periodi, sia cipi perio, peli fino prio fisio, se indica, periodi, sia cipi perio, peli fino rili, e sibi activa. El un promo dell'altre più periorio, peli fioriti, e sibi debide. Ella veiendo; impercede la para, sia cui viene lanciaco, si gonce, con un dodore tinospormishe. Ella vive di cadaret di Cavalli, di mode, si inocherini ; d'ovenellime. Sicrole, padopera in Modicilo che fia nomine delle poccia. Venel

Crabre à spiss Care, & Sipe, cibus, perche quella Mos-

#### Crambe.

C Rambe maritima braffic a folio . Pit. Touritel. Braffic a fotosfiris . Tut.

Fugles autimensusjyense. C. B.
Fuglescherter, Septele. Ger. Elo.
Fuglescherter, Septele. Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglescherter, Septele.
Fuglesche

per far movire i vermi, per devergere, e confolidare le piagine, prefi internamente, ed applicati efternamente. Crambo, quan prospina a la vivar nipai inscriurata, quied scalveum papillas obtundat.

Menefermes, expuse folus, & evenue, femre, perché il frutto di quella Pianta non contiene, che un folo feme.

#### Cranium humanum.

Renjum fromerent; in Italiano, Cranio umano.

E una ciacola officia, che chusie di cervello dell'Uomo, e che gli ferve ui barricata, a di coperta e costra le ingiariedell'ara, e degli altri corpi efteriori. Egli è adoperato in
Medicina.
Dec fecelierfi quello d'un Giovinetto d'un bono esemera-

mento, che fia morto di morre violenta, e non fia fiato feppellito. Bafta rafchiario, e fario in polvere, ferra calcinario, come volevano gli datichi precche nella calcinazione fe ne diffipa il fal volatile, inche confifte fa fua virtà princirele.

pa le. li proprio per l'epileffia, per l'apopleffia, e per le altre malattie del cervello; refilte al veleno, eccita la traspirazione, ferma i corfi di ventre.

razione, terma i corri di ventre. La dofe da mezzo feropolo, fino a due feropoli. Cranium à nai 97, galos, berretta di étrro, elmo; perché il Cranio copre il cervello, come un efino, è betrettà di ferro copre la vetta d'un llomo di guerra.

### Creta.

Reta, le Italiano, Creta; è una cerra un poco graffa, da flà ibianca, a fila legiera, che ha prefo il suo none all' Ifolia Creta, dove abonala. Quella che i daopera un Parigi, viene per l'ordinario di Sciumpagna, dove se nei travva altresia in gara quantich. Dierti, che la bonta fingolare de vinidi Sciumpagna viene la patre, perchè le viti sono coltivare fonera colline di Creta.

coltivace fopracolline di Creza.
Ella c'alcaliza, edverfiva, a difeccame, a florheme e. Si adora in Modicina inaernameme dopo a veria ben lavasa, per raddociter gli acidi dello flornaco, e del petro, per gli fipati di fangue, per la difenteria, e per le altre perdire troppo vibenti. La dofe e da nesza Geropo), fimo a due Cropoli. Pud altreti ularfi efternamente. Gli Arrefici fe ne fervono per poilre, e per la lindancare.

#### Crista Galli.

CRifia Galli. Lob. Dod.
Crifia Galli mas; O femana. 1. B.
Alchiosolopis. Ang.
Pedicularia intea. Tab.
Pedicularia ompofisie. a. Trag.
Pedicularia pratenfis lettera, wei Crifia Galli. C. B. Pit.

. In Italiano, Cresta di Gallo.

E'una

E'una fpezic di pedicularia, ovvero una Pianza, che i Gio: Bauhin divide in due altre fpezie l'una mafchio, e l'altra femmina.

La prima getta un fuño all'akezza d'un piede, od'un pie La prima getta un tutto att antezza a um prode, o du m pre-de, e mezzo, diritto, fortitie, quadrato, voro, che fi di-vide in alcuni zami. Nafosno le ise foglie fenza coda, un po-col arghe nella loro bafe, e che fi rittirigono infendibilmen-te in punta; interiate ne loro contorni, e che rapprefentano in cetto modo la creftà du na Gallo; i fusi fori eticno dall'i inciden mode In certai van Calita; I had foar Percentallis and California (I certain Cal

Crifia Galli; perché la foglia di quetta Pianta hà la figura raffomigliante a quella della crefta d'un Gallo.

#### Crithmum .

Rithmum. E'una Pianta, di cui dne fono le spezie; J una grande, e una picciola. La prima è chiamara

Crithmum, free faniculum maritimum majus edere apit.

Crithmum, five famiculum marinum grandius, cui succus suteus: I. B Ray. Hift. Crithmum Siculum baticula alterum genus en Sicilia . Cac-

Crismum stution vanish a necessary and see Salas Bocconi Crismum marinum majur. Park. Elia gecta alcuni fulti lunghi circa un piede, e mezzo, ramoù, geoffi, iegnofi, che per l'ordinario fi coricano a terra, ma alle volte fono diritti; le fue loglie fono tagliate exra, ma let voire foso diritri; lefue fogile fono tagiste minimateneto, di terrete, fode, carmes, fodavile art a cet, d'un coder alpapo, da trette, fode, carmes, fodavile art a cet, d'un coder alpapo, da regular folia Nadonon fisos fos-iri condercile; cuint-bahama delle quali fonomelle di crusse partificoso alcend fremi, until a deve adre, piani, frigati filla felitema, blanchi, ocolifici, d'un gollocoro. La fiu ratide el leinea, groffa, kgroofa, ramofa, blanchiccis Nafec que-flag punta nel legoli martiente, e la fillo in Seclia. Decel. Per paran el legoli martiente, e la fillo in Seclia. Decel, che ficencio de rigil a fioli filmi, mentre fono nel les vogore, per la filla uni fogi activationo, che ficencio la legitor militati.

La feconda frezie è chiamata Crithmum . Ang. & Herba S. Petri . Dod. Gal Crithmus , vulge Creta , fen Saifa marina . Gef. Ap. Creta marina. Lon. Baticula, quaf parva Ratis. Cal.

pairusta, quag parva "atti. Catl.
Crithmum marinum. Dod.
Crithmum multis, free funiculum marinum. I.B.
Crithmum, free funiculum maritimum minus. C. B. Pit. Tournet.

Creehamum marinum. Cord.Hift. Fansculum marinum, five Empetrum. Adv. Calcifraga . Lob. Batte . Gein. Hort. In Italiano , Saffifragia .

Batti. Getin. Hort. In Italiano, Sathiringia.
Elia è alta circa un piede, dilatendofi in Itarghezaa. Le fue foglie fonoftretre, carnure, fuddivife a tre'a trê, come quelic della forteigrande, ma nopco più larghe, di color verde bruno, d'un guito tendente al falto. I fuoi fori fono nelle cime de fuoi mni, come nell'altra fpezie, difpositi in ombrelle gialle. Elia nafee fulle mpi ne Pasti cadi prefio al combrelle gialle. Elia nafee fulle mpi ne Pasti cadi prefio al ombrenegiate. Ena inacetone ripi ne Pacit cain pretto al Mare. Escedalle seffure delle pietre, che pare abbia fatte, d'onde nasce, che si chiama Sassifragia. Si confecta nell'aceto, dopo averla colta nel fuo vigore per confervarla, e mangiarne il Verno in infaiata.

Amendue queste spezie contengono molto fale, olio, e

Sono aperitive, e particolarmente la grande, proprie per la renella, per attenuare la pietra delle reni, e della vefcica, per promovere l'orina, ed i mestrui alle Femmine.

#### Crocodilus.

Recedilus; in Italiano, Coccodrillo; è il più grande di vutti i Luccretoloni; egil è ambilio, ricoperto d'una pelle affai duva, fagliofa, giallicia, e bianca; ia fiu refia è larga. Hà un mofiaccio di Potco, che apre fino a lle orec-chie, facendo vedere al di dentro mafedelle guernire di denchie, iscendo vederea il di dentro maticulis guarnice di den-cicantia, lunghi, recondi, dell'idudici, istatti opuras, can-nellati all'intorno, bianchi, forti, e tagienetilim. Le ra-medefini denti. I fino ecchi foro finnili a quelli del Porco, i fino pedi fono armati di branche acustifiune; ia fiac coda e lunghifium. Troranti i Coccordili in Afai; ni Africa, od in America. Quelli, che i veggono in Franca, capina-dal Niolin Elgito, dore vera ha un gran quantità, ma i più grandi fi trovano in America, ne contorni di Panama. Ne fono stati veduti di cento piedi di lunghezza. Chiamansi Cesmanes. Abitano ne Finmi, e fulle rive; manguno tue-to il pefce. Sono avidi di carne umana. Quelli dei Niiodivorano I bambini, e quelli dell'America gli Uomini, che possono afferrare; fanno le loro uova come le Testuggini sul-lerive. I Coccodrilli non possono prendersi, che con ama di ferro; imperocche la loro pelle è così dura che non puolefere forata da verun colpo d'archibufo.

sereiorata da verus colpo d'archibuto. Il popolo la America mangia il Coccodrilli, ed eziandio le loro uovra, le quali fono grosfie come uovra d'Oca, e d'un gatto, che ono igrato. Nell'Ifola di Bonnan, fi addimeltica-no alcuni di quetti animali. s'ingrafiano, e fi accidono, per farme una viranda linuscifirma. Se fi rientamo, le brot inetriora rendono un odore gratifimo. Il grafiole Coccodrili, e rifoliutivo, e proprio a fortifi-

care i nervi Crecadius à zpixe, crecus; Zafferano, & Fuantes, re-formedans, come chi diceffe, che teme il Zafferano; perché il Coccodrillo teme molto il Zafferano alla vista, e ancora

più all'odore.

## Crocus.

Recus. I.B. Dod

CReux I. B. Dod.
Crease fairus C. B. Pit. Tournel.
Crease fairus ansumandur. Park. Ray. Hift.
Crease Math. In Italiano, Zaferano.
E nna Pianus, che petra alcune foiglic limphe, affail firete, camediate. Salias fire foro verfo il fine dei molé d'Agofio, done principio di Sercembe un finito baffo, o pianolito
dei Colobora, convento di controlo del Giomilitado Colobora, convento diffondo como medio del Gioquello del Calchicum, ovvero disposto come quello del Giglio, ma più picciolo, divifo in ici parti, di color turchino mefcolato di roffo, e di porporino. Nasce nel suo mezzo ana. mefcolato di roffo, e di porporino. Naice nel luo mezzo ma-fepeil di fioccolivifo in tre condomi-megliari in crefta di Gal-lo, d'un bel colore roffo, d'un olor grazo. Quefto focco noi chamiamo Zaferano. Quando eggi è nei fuo vigore, si co-glie prima, che levi il Sole, affin di feccarlo. Pochi giorni dopo ne viene un altro finille fulla medefima Pianza. Si raccoaopone vere mattro monte tota meatria parta. Si racco-gile ifteffamente, e fi fecca . Quefti focchi, ò cordoni fi feiol-gono, ò fi dividono in fila conte noi veggiamo il Zafferano. Il frutto della Pianta viene dal calice del fiore; egli è bis-

li fretto della riama vicircuai cance un mac, egni e un-lungo, con trècantoni, diviso internamente in trè conserve, che contengono alcuni semi quasi rotondi. La radice del Zasferano è un bulbo, ò un bernoccolo dopio , großo per l'ordinario come una nocciuola , ma qualhe volta più groffo, carnuto, dolce al gutto, ricoperto d'al-cune tuniche bianchiccie, ò di color di cenere, guernito di forto di molte fibre, che il rinifcono alla terra; uno di questi bubbi, è più groffo dell'altro.

Coltivafi quelta Pianta in molti inoghi della Francia, co-me nel Gatinefe, nella Linguadoca, verfo Tolofa, verfo O-ranges, a Angolemme, nella Normandia, ma il Zifferano migliore, e I più ftimato generalmente è quello del Gatine-fe; il men buono è quello della Normandia.

in participation de la Normandia .

Deteffere fetto novello, ben fectato ma molle, elifcio al tatto, in lumphe fila , dibellifismo color roffo, che non fieno troppo cariche di parti gialle, a fila i dotrifere, d'un guito balfamico, grato. Si conferva in fattole ben chinite. Molt Artefici l'adoperano per tingere in giallo. Contiene un olio efal-taro, mittodi faie volatile.

п

Il Zafferano è cordiale, pettorale, fonnifero, anodino, ifterico, aleffitario, aperitivo. Si adopera negli alimenti, e ne rimedi per fortificare, per rifolvere, per taddolcire. Sene mette ne Colliri per coniervar gli occhi ne vajuoli. N'entra in molti empiafiti, ma il fuo ufo principale è per

Dicefi, che il nome di Crecus, venga da una favola anti-ca, la quale racconta, che un Giovinetto innamorato ec-ceffivamente d'una Fanciulla, fosse trasformato dalla forza dell'amore in quella Pianta; ma è più probabile, che que-fio nome venga dal Greco spare, è sposè, che fignifica un filo, un pelo, la trama d'un Teffitore, a cagione, che il Zafferano fecco è in fila. Chiamanfi altrelì in Greco, le fila, che fi trovano in mezzo de fiori apecifes; ma è fiato dato al Zafferano, il nome di Crocus, flame per eccellen-za, perché non fi vede flama di fiore, che fia così bello, e

rile com' é il Zafferano. Il noma Francese Saphran, viene dall'Arabo Zapheran, che fignifica la medefima cofa. I Turchi chiamano il Zaffesano, come i Francth; Saphran.

### Cropios .

Repine. Cluf. I. B. éun picciolo frutto dell' America, rugofo, che rinchiude un feme nero, fimile al pepe d'Etiopia, d'uo gufto acriffimo. Gl' Indiani ne mescolane col loro mbacco, quando vogliono funare. Minga il mai di refta, come là qualche volta il tabacco.

### Crotalaria.

C Retalaria Afarica folio fingulari verrucofo, floribas ca-rulcio. H. L. B. Ray. Huk Pir. Tournef.

E'una Piante straniera, che getta on fusto all'altezza d' un piede, e mezzo, alle volte più alto, angolofo, nodo-fo, da cul efcono molti rami, dispotti in giro; le sue foglie nassono alternatamente, e sole, lungo i rami, come quelle della Gireftra, attaccare a code assai corte. Queste soglie della Gineffra, attaccare a code affai corre. Queife logife from lunghe un metzo diro, larghe due unghie, ottuie; network di fopra, bianchiece di iotto, parie di pora; jace, rea noda nei orcontoria. I fato forti foro dispotti in frighe nelle cime dei rami, legommoti, simili a quelli della Gine-tira, ai color turchino. Pafaira quelli fori, faccedano lo-zo alvani juti; genti, e recondi, come epstil dell'Osneri, neticci, guermita di leun peli loranta i. Eli rinchinoloro picantici, generat a arcum per moment. Eur infentionoro per cioli fensi galli, che hannosi la figura d'un picciolo rene, d'un guilo un poro acro, ed ingrato; la fias radice è legnola, bianchiccia, guernita di fiore. Nafce querla Pausta neil'Abias, ed in molti luoghi del Levante. Colitrafi lo Europa in alcum Grardini

Il fuo feme è stimato purgativo.

Cretalaria à privane, Crepitaculum; perché i faociulli degl'Indiani fi icevono de rami di questa Pianta, carichi de joro guíci per far romore in forma di fonagli.

#### Cruciata.

Ruciata . Dod. d Cruciera birfuta . C. B. Pit. Tournel.

Cruciata berniaria. Thal.
Gallium latifolium, Cruciata quibafdom fore lutes. I. B.
Cruciata minor. Adv. Lob.

Gallen, Turner. Crucialis . Herm. Cat C.

E'una Pianca, che getta alcuni fusti all'altezza di circa E um P mana, che getta alculi totti all attetta di Circa an piede, fottili, etneri, deboli, quadrati, pelofi, nodo-fi. Efcono da cialcheduno del loro nodi quattro foglie, dis-porte in croce, picciole, pelofo, lunghette, fimilia qual-le dell'Aperine. I fuoi fiori fono piccioli, fatti in giro, ò difpolli o anelli tocorno a' loro fuifi, di color giallo. Cial-cheduno di forno una fipcite di bicchiere, intagliazo in quatpre parti. Caduto questo fiore, nascono in suo luogo due semi uniti Infieme, quali sferici, ricopertid'una pelle fecca, mi uniti inieme, quan sierie, recopertu una peliciecca, pelofa, che hà fervico di calice al fiore: le fue radici fono fortili. Naice quelta Pianta fugli orli de fost, e de ruficel-li, fugli orli delle firade. Ella con è differente dall' Apari-

ne, e dal Gallium, che nell'aver folamente quattro foglie, dipode io croce, laddove le altre ne hanno di più. Ella contrene molta flemma, ed olio, poco fale.

E'un poco aftringente, vulneraria, propria per l'ernie, preia io decozione, e applicata fulla parre. Cruciara a crace, perché le foglie di questa Pianta, fonodisposte in croce.

### Crystallus.

C Refallus; in Italiano, Cristallo. E'una pietra bianca, chara, rilucente, trasparente, fatta dalla congelazione d'un acqua acida, limpidissima, carica d'una marcria iaffola, ch'ella hà iotimamente disciolta. Se ne trova di differenti figure, e grofiezze, ne luoghi forterranei, comca-vi, acquatici. I grani di fabbia fono altresi piccioli Criftalli, cha fi feorgono facilmente, riguardandoli con un microfcopio. S'incopera eziandio qualche volta del Criffallo pero. ma

di rado -Trovanti nella Campagna di Roma fotto la terra certi piccioli Crittalli, groffi come nocciuole, nericci, di figura dopiccioli Criftalli fono messi come vene l'uno dopo l'altro. E una scoperta del Sigo. Maraldi dell' Accademia Reale delle

Il Sig. Omberg della stessa Accademia ha offervato, che il Criffallo di rocca non fi fonde col fuoco, ne collo frecchio uttorio, se non e mercolato colla calcina; e pure ne meno la calcina fola, conte il Cristallo folo si mette in intusione con quefti fuochi; biiogna, che le parti di fuoco, che fono nella calcina pathoonel Cristallo, per ajutare a metterlo in infa-Il medefimo Sig. Omberg hà ancora offervato, che mo

tingerfi il Crittallo di rocca ragliato, bagnandolo in una tin-tura, ò diffoluzione di fangue di Drago, in lagrima farta nello fairitodi vino, il Critallo fi fenera con picciole cre-pature impercettibili in tutti i luoghi, e la tintura entrandovi tarà prendere a tutto il Cristallo un color rosso. Col osedesimo metodo, pollono darfi à i Cristalli diversi altri colori,

purché le tinture ficno flate fatte nello (prittn di vino.

Quando fi vuole (polverizzare il Cristallo, bifogna arroventario al fuoco; imorzario fubito nell'acqua fredda per in-

ventario al iusco; imorzario fubito nell'acqua iroda per in-teneririo; i ndi machanio ila portida, è i o un morzajo. Egli è altringente, e proprio per fermare i cori di ventre Segli attribuice la qualità d'eccuzare il itare alle Balle, d'ac-tenuare la pietra nell'erroi, e nella velcica; ma quefie qua-lità non fono hare da me velcute colli apretima; la dole è da

nica non tombien and morzao feropoli.

Il Critialho artifiziale, che chiamafi criftallino, è fatto con fabbia, e con foda d'Alicante, che fi vitrifica infierne con un grandiffimoritoco in fornelli di Verreria, indi fe re formano i vetri, e i vasi di Cristalio, de quali ci serviamo-Si colora questo Cristallo artifiziale diversamente, mentre egli è ancora in infosione, aggiungendovi differenti Droghe, come del rame del primo gitto, per renderio d'un rosso chia-ro, dell'Oro con rame del primo gitto, per renderio di color di rubino, della pietra petracoria, per renderlo porporino; del rame giallo per renderlo verde, del minio per renderlo di color giallo, di ambra in pezzi, dell'Argento, e del folio per renderlo di color d'agata. Chiananfi quelle vitrificazioni preffo agli Artefici, Smalti chiari.

La fabbia migliore, e più propria, che poffa effere adope-rata nel Criftallo arrifizzale è quella, ch' è pura, molle, bianca; fi lava, fi feces, e fi vaglus.

Le proporzioni del mefcuello, fono per l'ordinario di cento libbre di fabbia, e di feffantacinque libbre di foda d'Alican-

te. Quando il mefcuglio è fatto, fi prepata, dandogli una prima calcinazione, che fi chiama, Frite. Si mette la ma-teria in un fornello prima rificaldato, fi continua fotto un fuoco mediocre circa un ora, movendola incellantemente concomeasorie circa un ora, movarsina internamente coa un raffrello di ferro, fi accrete posti al l'acco, e fi continua protingua en en contra de la compania de la diventa grommosa, e guilala, poi finalmente biaseca. Si conosice, che la Frite è compiuta, quando è ridotta în pezzi, profii appref-fo poco come nocitoule, legogieri, planchi. Gil Arrefici chiamano quella Frise compiuta Tarre. Terminata quella prepa-razione, e rafirodata la maceria, si cava dal fornello, o si mette sù tavole in un luogo fresco, she sia ben secco, perché non si umetti troppo. Si copre, e fi cuftodifce in quefto flato tré, ò quattro meli, affinche la fabbia, e la foda meglio s'unifcano;

indi fi mette al fuoco di vitrificazione. Coloro, che vogliono raffinare quefta operazione, e fare Cototo, che rogiono faminarequeras operazione, ci un crifialio bellitimo, adoperazione, ci un crifialio bellitimo, adoperazione, in vece di abbia, molte fiperie di pietre diure, bianche, dopoa werle risiotte in polvere fortite, im aqueri ultima preparazione cotta molto pilo dela prima, ed il Griffalio nel confiderabilmente più caro Il Criffalio deceferi fecito bello, putto, trafparente. Criffalius akupo, riptur, dell'abag aqua; come chi dicefe un acqua congelaza dal fredolo.

Il Crittallo naturale è chiamato Criftallo di rocca, per effere ordinariamente formato in rocca.

#### Cuambu.

Cumbu, fire Caryophyllata. G. Pifon. Maregravii.
E una Pianta dell' America, fipezie di Bernedetta, che
getta un fufto all'alerza dicca, dipatro piedi, diritto, fortile, quadrato, angolofo, e cannellato, du werde porporino, chefi divide in molti rami; le fite foglie fono biziunghe, force in punea, che s'allargano verfo il mezzo, e colla figura d'un ferro di pieca, un poco pelofe, merlate ne lor contorni, dipone a cinque. Inne oun pervo di color verde forro, le une dijodne aciopse, lungoun nervo di color rerde funo, le use più gand, le altre più piccioe. Na Notono fios doni nelle-cime de l'ami, ciatchodano di loro è un matzetto com molti foncimi cali. Talsi quelli fost, i formano i noro losso di colori ciata i partia quelli fost, i formano i noro losso di colori ciata. La polo, i, quali i tataccino alle vefinencia di comi della revisiona i con este della revisiona i con este della revisiona i con i co

E deterfiva, încitiva, attenuanto, cefalica, vulneraria, propria per difeiorre il fangue rapprefo, prefa in decozione, ò polvere.

Il Fratello Yon Speziale de'R.R. P.P. Gefuitl mi mandà di questa Pianta nell'anno 170a. dal Forte San Pierro nella Martinica, rappuagiandomi, che in quel Paese ella cra chiamata Té, e che que popoli se ne servizano, come noi ci serviamo in Europa del vero Té; il che non des recar supporte in proprie de la companio de l'accompanio de l'acco Imperocché fi pigliano prefentemente in Francia molte spe-zie di spelie in guifa di Te, come quelle delle Capillari di Ca-nada, della Vermica, della picciola Salvia, del sore di Papavero erratiço,

#### Cubebe .

C Ubrbe; Garz. Acoft. Sono piccioli frutti feechi, rotondi, fimili al pepe nero, ma un poco più piccioli, rugofi, di color bruno un poco bigio, d'un gufto aromatico, gof, di color truno un poco bigio, d'un guito aromatico, paiererole. Ci cepitano dalli lindie attacata i piciole code. Naicono abbondantemente nell'itole di Giava, di Mafcarqua, è di Barone da un Arbofeello, che fristica, e s'attacca agil Aineri vicini, comel Elitera. Le fue foglie fono pricollo, impière, e fittere i, litelo fori fino naffa i doritieri. Quardo fuso patiat; comparticono alcuni grappoli carichi di coccoler noi met, che fino i Cuabeb. Si feccano alboie per di occole rav med, en tono i Castello. 31 Recano al Sole per trafportarii. Nafee quell'Albero fenta coltura. Diccii, che gli Abitanti del Paefe fanno bollire i Cubebi nell'acqua, pri-ma di venderli a Marcanti, affanche non fieno in ifato d' cifere feninati altrove; ma quella Storia fi difrigge da si necdofina, fe fi confidera bene quello frutto; imperocchè le manda da manuficono filli fun salla. Emperi medelima, le li contacera tene quetto triuto; impercoche le runhe, che apparitiono fulla lua pelle, fono un contraffeno, ch' egli è flato feccato, ufcendo dall'Albero. Se folfe flato ur (flo in infufione, ) offer flato prima fatto bollire, si fareb-be gonfiato come il pepe bianco, di più, a verebbe perduo il siu guilo aromatico con quefla cosione, a non gli farebbe re-duale attane, bronza mallichi.

flata alcuna buona qualità.

Debbono feeglierfi i Cubebi recenti, groffi, ben nodriti, aromatici, ed acri al gufto. Contengono molt olio, e fale

Fortificano lo flomaco, e 1 cervello ; risvegliano l'appetito, resistono alla malignità degli umori. Correggono il cattivo Il nome Cubeba viene dalle parole Arabe Cubebe, d Quabeb, che fignificano la medefima cofa.

Ust. Plinio. Llafe. E'un frutto dell' inase Ursenzau, rotondo, e bisliuggo, di groffezza capace a riempiere la mano, di color gialliccio, d un gulto dolce, e, grato, che chiude un groffo nocciolo duriffirmo. Nafee da un Albero chiamano Caciophera, o Carispheres. Queflo frutto è cor-Uci. Plinio. Llafe. E'un frutto dell' Indie Orientali;

#### Cucubalus.

Usubahus. Plinii. Lugd. Pit. Tournef.

Cusubahum quibufdam, voi Alfine baccifera. I.B.

Cyclaminus altera. Diofc. Plinii.

Cyclemina attera. Diote, Pinii.
Ajfon battefra: Ger. Ray, Hifl.
Ajfon battefra: Ger. Ray, Hifl.
Ajfon major. Cluf. Hifl. maxima.
Ajfon founds battefra: C. B.
E una Pianta, che getta molu fuffi iermentofi, che fuperano l'alterza di un Umoro, feeffishii, deboli, fortili, rotondal, nodofi, firificianti fulla terra, se non fono follenuti dagli
Alteriata de Mananta. E Energia de affonde mole ludi di pododi, infliciant finit erres, è mon fino delimini dagli di pododi, infliciant finit erres, è mon fino delimini di podo di

#### Curulue

Climbur, in Italiano, Caculo. E un Uccello voncet, ed a violul citrus, che hà qualcher ni-mugliana sail o Spartario de la compania del compania de nella grandezza. I fion ingliuntini carati statinico fono nuoni a mangiare. Contengono molto file volastile, ed olio. Si filmano il Caculo, e i fuoi figliacilini per l'epicfia, per la pietra, per le febbri intermitenti, per la colica. Il coliu-me di ridurii in concer prima di fervirine; ma questo recodo non val niente; imperocché la calcinazione fa diffigare tutta la parte volatile, ed effenziale di questi animali. E meglio tarne delle bolliture, e farle prendere all' ammalato

Curulus ; à Grace nouve Cuculo .

# Lo sterco del Cuculo è proprio per preservare dalla rabbia. Cucumer , feu Cucumis .

Ucumis . Trag. Ang. Cucumis fatious . Brunf. Matth. Park

Cucumit fairous. Brunt. Platth. Park.
Cucumit valgaris virilit, & albus. 1. B.
Cucumit valgaris. Dod.
Cucumit fairous valgaris. C. B. Pit. Tournef.
Cucumit fairous, & efficientus. Adv. Lob.
Cucumit fairous, & efficientus. Adv. Lob.
Cucumer fairoum.Cord. in Dioloco. in Italiano, Cocomero.

Custimer Jatium.Cord. in Diofect: in Italiano,Cocomero. E una Planta, che getta molti fulli, groffi, pelofi, che fi jazgono fulla terra, ne' quali naticono alternatimente gran fogile, ampie, larghe, angoloé, lincite, e merine, rurulea il attro, fitricianti. Efenos dalle loro afcelle alcuna appiecagnosi, o mani, fi ani fatte il nermanea, cinicheduno de' quali e tagliazo in cinque parti, di cofor giallo pullido. H 3 Quan.

Quando fono paffați fi forma un frutto lungo circa un mezzo piede, groffo come il braccio, retondo, diritto, è torto, verde, o bianco, o giallo, sparso il psù delle volce di porrit, obstroncisi, carmuto, ricoperto d'una buccia emera; lafus polpa è bianca, fispotà, foda. Quefto frutto è dirifo di dentro itt quattro conterve, ripiene d'un gran namero di femiovati, fatti in punta, bianchi, ricoperti d'una buccia dora come carapecera, la quale ieparaea, lafeia una piecio-la mandoria, bianca, doice, untuofa, grata al guifo. E uno de quattro gran femi freddi . Le radici della Puanta fono , diritte, bianche. Si coltiva negli Orti; imperocché il suo frutto è assai comunemente adoperato nelle cucine .

ontiene molta flemma, ed olio, poco fale.

Il Cocomero crudo è affai indigetto a cagione della flen ma vifcofa, di cui e ripieno; ma bollito, umerta, rinfref-ca, raddolcifce, tempera l'acrezza degli umori; modera il troppo gran moto del jangue. Si adopera nelle bolliture, ne

Il suo seme è aperitivo, raddolcience, umettante; fi ado-Cucumis, five Cucumer, à Carpetura, quefi carpimer, perché i fufti di quetta Pianta fono incurvati.

#### Cucumis Afininus.

Cumis afinians. Tab. Get.

Cucamis freelisis afinimas didas. C. B. Pit. Tournet. Cucumis erraticus, vel afiniaus. Gefu. Hor. Cucumis felvefiris. Dod.

Cucumis frivefiris, five afainus. I. B. Ray. Hift.

Cucums anguinus. Tur. Cord. Hift. In Italiano, Cocomero falvatico. E'una Pianta, che getta molti fusti grossi, strifcianti fulla terra, ripieni di fugo, ramofi, pelofi, con foglie fimili a quelle del Cocomero coltivato, ma più picciole, più bianchiccie, principalmente di fotto, più carnute, ricoperte d' un pelo più pungente, e più ruvide al tutto; i funi fiori fono to p ù piccioli di quelli del Cocomero otdinario, ma formati nella itella maniera, di color d'erba, tendente on poco al giallo; il fuo frutto e groffo come la metà del pollice, e alignino; in two invitro e group come a meta des prance, e della figura d'un oliva, a guernico all'inectoro di peli corti, ruvida al ateto, di color vesde ful principio; ma maturando di venna gallo, ripienod' on figuo n'alia victolo, acro, e d'un feme, che hà la figura di quello della Colloquireida, ma più picciolo, di color ficuro. Per poco, che conchisi questio frueto, firingendolo quando é maturo, crepa dalla punea, e vi-bra con violenza il fuo fugo, e i fuoi femi per tutta la faccia. bra con violenza i lino fingo, e i fino firmi per entra la faccia. La ragione é, che la fia bacco, da pelle, che locopre, el-findos faffa internetica, e erla per la maturità, principal-mente nella fias eltremida, el fai frompe alla minima con-prellione, che fi fatoccando il firutto; tanto più, che il ficopo viscolo, il quale era all'al premuno fotto quella gelle è molfo, e decreminato dal medefinio firigimienzo ad usiere per la porta, frascificando con effi si il fiemi. Ora, se Secone l'ala porta, frascificando con effi si il fiemi. Ora, Secone l'apertora é picciola; così la materia è vibraga in diritta linea, la quale và per l'ordinario alla faccia, perchè fi hà la tetla beffa, quando fi rocca il Cocomero per coglierio. Quello fugo entrando negli occhi, vi comunica la fua acrezza, e vi cagiona dell' inflammazione, al che può rimediarli, lavan-

dois fubito con acqua di piantaggine.

Spremefi il fugo da Cocomeri falvatici maturi, e fi condenfa ful fuoco io confiftenza d'effratto; il che chiamafi Bledenfi ful loco io confidenta d'elizatos; il che chiamali Bie-trium. Neho pariato lunganome nella mia Eramacopea. La radice delli Pianta e lunga, groffa, bianca; nafecto e Paficiali, ne l'angolitecolti; in Linguadoca; in Proven-za. Si coltiva parimenti ne Giardini Pariej; mas nota l'anta fatta, e virba, quatra ne ha quella di Linguadoca. La fua radice, e i l'ico fretto fono adoperati in Medicina. Contengono molta fieruma, collo, e fali acro.

Purgano con gran violenza le fierofità. Si adopera per l' idropifia, per le riterazioni de mefirui, pel letargo, per l'a-popicifia. Se ne prende la decozione in critiero, d'anche io bevanda, proporzionando la dofe al temperamento dell'ammalato, e allo fiaro della malattia. Se ne fa entrare pella comprisione d'acuti auguent; che i adoptamo per ugne-ce il ventre nell'idropsita. Vi fi applica altrei calda turca la Pianta; ella muove spesse volte gli umori, con questa sem-plice applicatione, e gli fa passare per le firade naturali.

Trovanti altresi nel Mare certi Cocomeri della lungheza novama aurea nei Mare certi Cocomeri della langhez-ra, egroffezza del dito. Hanno nella loro fuperfizie delle picciole gobbe, come i Cocomeri terrefiri. Nafcono fugli fcogli ; fono duri, ed impietriti. Chiamanfi Cocomeri di

#### Cucurhita.

Ucurbita, in Italiano, Zucca. E'una Pianta, di cui tre fono le spezie La prima è chiamara

La prima è casamaza
Cascarbius langa falla melli, farr albo . L. B. Pit. Tournef.
Cascarbite anguina. Dod.
Cascarbite anguina. Dod.
Cascarbite anguina. Dod.
Zaccho langa. Anguit.
Elia gerta molti full i fermentofi. groffi come il divo, lunghi, che firificiano fulla terra, d'a' innalizano, e s'attaccano gm, cae infactano sana cerra, os insugano, e a actacia no alle pertiche, colle loromani, ò co loro appiccagnoli. Le fue foglie (ono grandi), larghe, rottonde, molli, lanuginofe, mechate in alcuni luoghi de loro contorni. I fuoi fiori fono campane intagliate per l'ordinario in cinque parti fino alla bafe, bianche come la neve, pelofe. Caduto quefto fore, il fuocalice diventa un frutto cilindrico, che fidilata pro-Il luocalite divenue un frutro cilinérico, che fidikus producidament; imperenché le reregiono, che hanno cisdigidatament; imperenché le reregiono, che hanno cisdigidato firmo ri coperno d'una buccia dura, kiprofa, gailliccia; la fius polo e un poco impega, midollola, bianca,
infigliaz. Ella rinchisde moli femi piaci, balmela, bianca,
infigliaz. Ella rinchisde moli femi piaci, balmela, bianca,
infigliaz. Ella rinchisde moli femi piaci, balmela,
infigliaz. Ella rinchisde moli femi piaci,
piaci, adolec, e graza al puffo; el el cio chechismafi feme
di Zuccia modata. Eglé uno de quarrorgan femi fireddi;
infigliazione del zuccia produce. Eglé uno del quarrorgan femi fireddi;

la fua radice è tenera, e fibrofa. La feconda spezie è chiamata

Cucurbita latter fulto melli , fore albo . 1. B. Pit. Tournel. Cucurbica major foffitte fiere albo . C. B. Zuccha rerunda. Ann.

Ella edifferente dalla prima nel frutto, che hà la figura d'un fialco rotondo, e panciuto, e che si là groffocon gran La terza spezie è chiam

Cucurbita lagenaria . 1. B. Pit. Tournes

Cuturbital ignaria. 1. B. Fit. 1 outrett.
Cuturbital ignaria for a libb., falls malli. C. B.
Cuturbita. Brunf, prior. Dod.
Cuturbita. Brunf, prior. Dod.
Ella é differente dalle altre, nella figura del fuo frutto, il
cuturbita. Inafaco col collo firetto, e colla pancia grofia.

I (so feme e più bruno, che nell'altre (pezie. Si colcivano le Zucche ne' Giardini; i loro frutti fono buoni a mangiare coeti. Servono altresi per fare fiaschi, dappoiché fono ftari votati, e feccati

Il frutto della Zucca contiene molta flemma, ed olio, po-E'umertante, rinfrescante, raddolciente. Il suo seme è aperitivo, pertorale. Se ne spreme un olio assai proprio per tar morbida la pelle.

Cucurêtta, quest Curveta; perché quella Pianta s'incurva naturalmente, se non é fostenura.

## Culex.

Ulra, in Italiano, Zanzara. E'una spezie di moscheri-C Ulra, in Italiano, Cantara. E sua spete estamento no, noto abbnfauza per l'incomodo, che reca nel tem-po di State. Il fuo corpo e picciolifimo, sortile, di color bruno; le fue ale fono più lunghe del fuo corpo, e formano nella loro effremità come una coda, quando l'animale non netia ioto citremita conte una costa, quando i animale non vola. La fian telia cennata di on pennacchino fri due corna. Hi ana tromba aguzza, che gli ferre per prendere i lifuono-dimiento, hi les sambe, fi notifici di rugada, e della fo-tianza più teme delle Pianne. E afia ravio di fangue; pan-ge la came per fineciarre, poi lorigetta fobbe, come fa la pulce, per le parti di dierro in manietra, che queffo fangue non fa, che pattipe lampo il fion corpo. Serza quali fermarvlfi. Cagiona ne'luoghi, dov'egli hà punto, un pizzicore fegoito da bollicole con gonferza ; il rimedio è lavare il male con acqua di piantargine. La Zanzara non abita nelle Città . Sch full'erbe , fugli Alberi . Accorre al lume della can-

Caleu ab acules, picciolo pungiglione; perché questa mosca è armata d'un pungigiione.

## Cuminoides .

Uminoides valgare. Pit. Tournef. Cuminum frivefire . Ang. Dod. Park. Ray. Hift. Lagochyment, ideft leporis cubile in Infula Lemno. Bellon. Cuminum fifteftre capitulis globoft. C. B. Cuminum fifteftre primum valde oderatum, globulofum.

E'una Pinota, che getta un fufto all'altezza di circa oo piede, ramofo, ripieno di midolla bianca; le fue foglie fono picciole, opporte come a due a due, lungo una costa, come quelle della Pimpinella, merlate affai profondamente. Nafquieté della Pimpinetta, mortate affai proinodamener. Nat-como lina fisici naticienne de fini strais, jora precioe tente reconsit, molt, banches, Castlebedurodi questi fort e di roca de la compositiona della compositiona di questi fort e di roca. Quando possitiati, incence lo como streme balanoga, pelori. Questi Pannas hai modore fimile a queito del Dan-co. Nacio culte recreptati, a filoccio loca, ne Parti calsta. E appetitiva, diguttiva, incelliva, rifonissiva, propria pee promoverte l'orina, è incelluta la Economice. Cusmundet al Cussimo. Comino; perché é fina comfida queita Pannas cella figure del Camino. Il Sag. Tournechre un con-queita Pannas cella figure del Camino. Il Sag. Tournechre un con-

hà fatto poco fà un genere differente .

## Cuminum.

unflaum. Tur. Lon. Adv. A. Cuminum fatrown. Brunt. Cyminum. Ang. Cord. in Diofe.

Cuminum tulgare. Park.
Cuminum femine longiore. C.B.

Cyminum, free Cuminum fatroum. I. B. In Italiano, Co-

E'una spezie di Carrol, ovvero una Pianta, che getta un fusto all'alterza di circa uo piede, diviso in alcuni rami; le fue foglie foco tagliate minutamente, come quelle del Finocchio; ma molto più picciole, meffe per ordine a duea due lungo una cofta. Nalcono i fuoi fiori in parafoli, nelle cime de rami a guifa di gigli, di color bianco. Succedono loto fede 'imm a qui'dat (gigli, di cicici hanco.' Seccelero (non ci-munti of alece date, bulbumily, anneallest, rome quelli dal de la compania de la compania de la compania de la color la grande, con de la color la grande de la color l

Dee feeglierfi Il feme di Comino recente, ben nodrito, netto, interto, verdiccio, d'un odor forte, e spiacevole.
Contiene molt'olio mezzo esaltato, sale effenziale, e vo-

Egli è rifolutivo, digeflivo, attenuante, carminativo; promove le orine, ed i meftrui alle Femmine. Gli Olandefi

section del femedi Comino nel loro cacio.

I Colombi fono tirati dall'odor del Comino, che piace lor molto; fe ne mefcola della polvere con terra, ed olio di fpigo, e fe ae fà una paffa, che fi mette nelle colombaje, dove fi vuole, che vengano. Cammum, pel Cammum viene dall'Ebraico, e dal Greco

nucier. Comino.

#### Cuniculus.

Uniculus; lo Italiano, Coniglio; è un animale timido, falvatico, grande come un Gatto mediocre, che raffo Critarico; grande cone su Garios medioare, circ salicis medioare, circ salicis medioare, circ salicis alla Lorge, an aph piccolos, di clerobijo; e blanori, alla so interescenci si la restati salicinari, con alla sona della contra salicinari, con alla solicitari, solicitari, solicitari, solicitari, solicitari, solicitari, salicitari, salic cucina, che neus raconena. Contrette motto sare voustrue, ed olio; il migliore fi è quello, che abita ne Bofchi, nelle Consgliere, è che fi nodrifice di ginepro, di ferpillo, e d'al-tre Piante aromatiche. Non fe gli fà la caccia; fi prende nel

Ul foo graffo è nervale, rifolutivo.

Cuaiculus, perchè il Coniglio cava foeto terra, per farfi
una spezie di mina, ò di tana, ch'è altresi chiamata in Latino Carriculus.

#### Cuntur.

Charr. Josh. Condor. Part Bolivar. è ma (petale' A-fresa lun grandenza i prodipirà, che difficultado le rice for al una grandenza i prodipirà, che difficultado le rice de corqui fino dello poli il fastio. E fidirezzo dal l' con companio del prodipira del prodipira del prodipira del ta l'una certa, intata forma di ratigo. E forte, renduto, cantale vina del prodipira del prodipira del prodipira del qualche vina del prodipira del prodipira del prodipira del manio ficili prodipira del prodipira del promissi del prodipira del prodi fino finni in quelli delle Calibra, e finesa spec. Nucio prili fino finni in quelli delle Calibra, e finesa spec. Nucio prili fino finni in quelli delle Calibra, e finesa spec. Nucio ma. E ano trappiro di grande e finale, quelle conmi. Fà uno firepito così grande volando, che ftordifce colo-ro, a' quali s'avvicina. Gli Abiranti del Perù l'hanno una volta riverito come un Dio del primo ordine. Il fuo graffo e rifolutivo ; e nervale .

#### Cuprellus.

Upreffus . Dod. Pit. Tournef.

Cupreffur. Dod. Pir. Tournef.
Cyperiffur. Cali. in Italiano, Cipreffo.
E un Albero grande, diritro, affairamofo verfo la metà
della fina altexza, e che a innaiza io piramide; il fino legno è
duro, falso, odorifero, di color giallicio, che difficiamente fi
corrompeje (ur loglie fono tagliare minutamente, come quelcorrompe, e tut ogue sono cagnate minutamente, come ques-ie della Tamerigia, ma più carnute, più dure, più fode, e e i loro pezzi fono come articolati d'effremità i neftremità; i fuoi caftoni fono di molte foglie in ifcaglie, accompagnate cella loro bale da alcuneborte, piene d'una polvere minu-ra; questi castoni non lasciano oulla dopo loro. Nascono è suoi frutti sui 1 medesimi piedi, ma in luoghi separati: (ono tion frutti al I modelina pieda, ma la lasophi faparati; foso fiverità i l'origine como coli modele, romode, facche pied, che e jargine, come coni modele, romode, facche pied, che i aprono, e crepanodal controlla concondicatora della controlla co

Contengono un poco d'olio, un poco di fale effenziale, e di flemma, molta terra.

di nemma, mossa cerra.

Sonoaftringenti, proprie per la difenteria, per l'ernie, per fermar le gonorree; fi adoperano efternamente ed internamente. Guarifeono le febbri intermittenti, facendone inghioteire merza dramma in polyere, ò in boccone di quattro H 4

In quattro ore nell' intermissione degli accessi; ma starà ber l'aver fatti i rimedi generali, che iono la cavata di fangue, e la purga, prima d'incominciare l'ufo di quelto febbrifugo.
Il legno, e le foglie del Cipreffo fono altresì molto affringenti; il fumo, che n'efce, quando fi abbruciano, Raccia i molcherini. Dicefi, che, fe fi mettono alcuni rami di Cipref-

fo nelle vestimenta, i vermi non vi si generano. Cupreffus, à Capariffus. Sono nomi, che vengono, come fi dice, da un fancullo nominato Capariu, che i Poeti hanno finto, che fia fiato trasformato in Ciprefio.

#### Curcas .

Ureas . Garz. E'un frutto dell'America , groffo co Cutrat. vazt. E un fretto dell'America, groffo come un noccionolo solia fia coccola, un men rotoudo, di color bianco, d'un pulho di Tarrufo cotto. Nafec in Mals-lar (opfor) a !rum d'una Planta, che i frenina, e in Cam-baja, dun 'è chiannato Carpata. Nafec airrei abbondante-mente nel Cairo; cè eforic ciò, che Serapione chiama Ma-biolacui; non el in ulo nella Medicina.

## Curculio .

Urcule, Carpulie; in Italiano, Gorgoglione. Tonchio. É una spezie di verme, ovvero un picciolo bruco, chie rode il frumento, e le fave, hà la gola, e la canna della gola affai grande. Stà per l'ordinario riala Sobina, sull' Ellera, tulle toglie del Noce, dell' Affanzio, dell' Aprozano, della

num rogne dei rvoce, dell' Alfennio, dell' Abrotano, della Nigella; và al frumento, poco tempo dopo la ricolta, men-tre d'ancura tenero. Questi inicitto degenera in una mofea. Moltiplica moito in poco tempo. Egil è proripo per fermare il fangue, abbruciato, ed appli-cato tulla plaga. Curentio, Curgulio, quafi Gargulio, perché quest'anima-

Juzzo ha la gola, e la canna della gola così grandì, che non fi yede in lui quafi a tra cola . Charanton in Francese, viene dal participio Greco saparper, che fignifica rodenre il frumento.

## Cufcuta'.

Ulcura. Matth. Park.
Cuscinta major. C. B. Pit. Tournes.
Andros meter, vulgo Cuscinta. Trag.
Cuscinta. Dod. Fuch.
Cuscinta., free Cuscinta. I. B.
Cuscinta., free Cuscinta. I. B.

Callytha. Dod. Gal.

Androface. Diofcor.
E' una Planta, chegetta in vece di fusti alcune fibre ionghe, fottili, fenza foglie, di color rofficcio, che fi rampica-no, e s'attortieliano alle Piante vicine, come al Lino, all' ao, e Satorrigiisto a lle Piante vicine, come al Lino, a III
Ortica, a i Lupol, al Rovo, e president radice, nodrimentoncile loro afecile. Nafcono i fuoi foor in piccioli globerti,
attaccati di quando il quando alle fibre. Calafecheu odi loro,
ficondo il Sig. Tourneloro, e un picciolo bicchiere con un becon el fondo, fipaliancato in aleo, e agilato in quantoro, de cique punre. Paltaro quello forre, comparifice un fresto quali
rotuodo, membranolo, non reò quantro coler roomde. Rinchiude alcumi femi .

Questa Pianta contiene poca flemma, olio, e sale essenziaoderatamente. E'aperitiva, e deterfiva. Si adopera per purificare il fan-

gue, per le malarrie del fegato, e della milza.

Cnicuta, ò Cnifutha, è una parola Siriaca, che fignifica erba fenza radice, e fenza foglie.

Gente du liu in Francese, perché questa Pianta attortigliata al piede del Lino, fa, che non cresca.

Cyanus.

Tanus. Dod. I. B. Ray. Hift.
Cyanus feecinm. C. B.
Lychnis agria, & fios framenti. Brunf.
Cyanus twigaris. Ad. Lob. Cyanus miner vulgaris . Lob. Ger. Park. Baptifecula . Trag.

Beptificule - Trag.

E una Puata; che getta molti fufti all' altezza d'un piecle, e mezzo, ò di due piedi; angolofi; voti, lanupinofi; blanchici; ramofi; le fue foglie sono bisluappe, fiettee, intagliate profondamente, come quelle del denre di Lione, pedice, d'un verde biaschiccio. Nafeconi fuosi fori nelle cime de nami, grandi, larghi, belli, orbicolari; ciatcheduno de quali é compotto di molti fiorellini, intagliati gli uni più protondamente degli altri, d'un bel colore turchino, che rallegea, alle volteroffo, òbianco, ma di rado. Quetti forellim iomo foftenuti da una picciola tefta, ò calice fcagliofo. Paffato quefto fiore, nafcono fulla medefima testa molti femi bislunghi, ciascheduno de quali e guernito d'una piuma bianca; la fua radice è legnofa, fottile, attorniata da alcune fibre. Nafce questa Pianta abbondantemente nelle biade. Contiene molt olio, e flemma, poco fale. Si adopera il fuo fiore nella Medicina.

dieina.

Ella é aftringence, e rinfrescaute, propria per le malattie
degli occhi. Se ne spreme, diffillandola, un'acqua, che si
chiama in Francese Aqua di Cassebnette, perch'ella rischiara la vifta .

Cyanus à cyance culore ; perchè il fiore di quella Pianta è per l'ordinario turchino.

# Cyclamen.

C Telamen erbiculate felte inferne purpurafeeme . C. B. Cyclamen autumnale vulgare felle retunde. Park. Cyclaminus miner. & umbilicus terra. Trag. Cyclaminus niner. but umbilicus terra. Dod.

Cyclamen vulgare. Eyft. Officinarum orbitulatofolio, panis percinus, & Arthanita. Leb. Icon. Cyclaminus felte resundiere palgatier. L. B. Ray. Hift.

in Italiano, Pan porcino. E' una Pianta, che getta foglie quafi rotonde, larghe, di color verde bruno, fereziare di bianco di fopra, porporine di-fotto, prodotte da code. S'alzano frà loro alcuni gambi lun-ghi, teneri, I quali foftengono fiori piccioli porporiui, d'un ghi, teneri, I quali toftregono hori piccioli porporisis, d'un nodo grato; quando fono piañati, luccede foro in frato sistino, e membranolo; che s'apre in molte parti; rinchinde actuni femi appoloi; la fuia radice g'orifiq, lunya, roconda, di orbicolare, di color feuro ai di fuori; bianca al di dentro; permita di fibre nericei. Nofer qualta Parana en Bolchi, nelle frate, ne luophi mobroti, fotrogia Alveri; la fuia nedice il nu do colla Modelina. Ella contieme mola Benma,

dice è in ulo nella Medicina. L'ila contrene motra nemma, olto, e falle effemale.

E'incifiva, attenuante, deterfiva, aperitiva, propria per intenerire la pietra delle reni, per l'ar ulcire la feconda dopo il parro, per dificiore le pishande, per l'evar l'ottruzioni, per rifolyere i tumori. Si adopora interiormente, ed elleriormente.

Se ne mette altresi negli errini per muovere lo flarnuto a M'e accaduto una volta, che avendo mella a feccare fopra una tavola all'ombra prefio al mio lavoratorio una radice di pan porcino intera, forata, ed atraccata ad uno fpago in un tempo affai fecco nell'Aurunno; hò voluto vedere indi à due meli, s'ella fi folle feccata; ma reftai forprefo nel vedere, che quantunque si fosie soccata sino alla metà della sua grosfezza, ella aveva gerrati dal fuo fondo dodici. è tresici gambi, longhi un mezzo piede, affai teneri, pieni di fugo; ciafcheduno de' quali aveva nella cima un fiore si bello, come fe la Pianta foffe flata nella terra?

Cyclamen Grace nunniques, à siene circulus, perché la radice di quella Pianta e orbicolare, è rotonda come un Pants porcious; perché questa radice é fatta come un pic-

ciolo pane, ed i porci ne mangiano.

Code.

### Cydonia .

Calenta, in Italiano, Corogno. E un Arboicello, il cul legno èritorro, duro, paliido, bianchiccio, ricoperto duna buccia mediocremente grolfa, poco icropulofa, affai unita, al golori di centre di fuori, e roffice di diento; le fue foglie fono grandi come quelle del melo, intere, (enza verun intaglio, ò merlatura, bianchiccie, lanuginose di fotto; i fuoi nori fono di cinque foclie, difposte in rosa, e raffomiglianti alle rofe canine, di color di carne. Paffato quello fiore, naice un frutto, chè una ípezie di pera chiamata pera cotogna, nota a tutto il Mondo. E cotonofa di fopra, carnuta, e bianca di dentro, d'un color grato. Contiene cinse conferve, che rinchi udono degli acini, ò femi bislunshi, farti in punta più da un effrenità, che dall'altra; roffic-ci, affai viscosi, o mucilaginosi: le iue radiei sono grandi, dilatare, abbondanti, di color feuro.

manatre, annondanti, di color feuro.
V ha due fipetie generali di Coogno, una coltivata, e l'
altra falvatica i la prima éluddività in ducaltre fipeale, che
fono different per la grofferza de fono frutti.
La prima échiamata
Cyshata missena. Ray. Hift. Pir. Tournef.
Catace, e Coloria maile. Lob.
Greeser. Col. Hilt.

Malus Codental. Gel. Hor.

Malus Codental. Gel. Hor.

Malus Codental Gel. Hor.

Malus Codenta missora. C. B.

Le pere, ch'ella produce fono le più comuni, le più pictiole, ma le migliori, e le più colorifere, non fono più grof
del manne. He color worde fui prencistro, ma missana pun
dal manne. fe del pugno, di color verde (ul principio, ma pigisano un co-lor gialin dorato, maturando; la loro buccia é ricoperta di

olto cotone; fpargono tanto odore, che muovono il dolor

di tetta a molte persone .

La seconda spezie è chiamata

Cadente majora . Ray. Hist. Pit. Tournes. Cotonca magna, & pyra Cotonca . Gef. Hor. Cotonca majora, fine firutbia. Cam. Ep. Mala Cotonea majora . C. B. Pyra Cotonea . Cal.

Pyrum Cydonium. Ger.

Mala Cotonea oblosgiora, & majora. Dod.

Le pere, ch'ella produce, fono non folamente più groffe di quelle della prima (pezie, ma più lungne verio la coda, e eno roronde; il loro colore e a un giallo più pallido; ta iorobuccia non ha quafi niente di cocone; la iuro poipa è più molle di quella delle picciole, e non hà tanto odnre, ne gufto

Il Cotogno falvatico e chiamato

Maius Cutones felocitets . C. B. & I. B.
Enli hà il ristio più diritto del Coronno coltivato; hà i rami più piccioli, ha meno fiori, e produce i frutti più tardivi , emolto più piccioli. Naice ne luo, hi iaffofi, e montani . La Medicina fi ferve della pera corogna coltivata .

Contiene mult ollo, tale aculo, e flemma. E'affai affringente; fortifica lo flomaco; rallegra il cuo-E'afai attringente; notana io nome; a la faigue ; re. Si adopera per li corfi di ventre, per li fiufii di fangue ; per ajutare la digeflione; fe ng famo confetture. Ii fino feme è proprio per raddolcire l'acrezza degli umori, per lo fouto di fangue, per le ulcere del polmone, per l'emor-roidi. Si adopera in mucilagine internamente; ed efterna-

Cydenia à Cydene, perché l'origine del Cotogno viene da una Città di Candia chiamata Cydene; donde tu porzato nella Grecia .

Catonta, vel Catoneus à cotone, perchè le foglie, e'l frut-to di quell' Albero fono ricoperti di cotone.

#### Cyrnus.

CTgnus, free Olor, in Italiano, Cigno, è un Uccello acq rico della figura , e della groffezza d'un Oca ma col colle affai pul lungo; il fuo becco è picciolo, groffio in afro, più forcile abbofio, ottulo, e un poco incurvato nella fua eftremità, di color trà Troffo, e I giallo. Il tuo collo bà vent' otto vertebre; el ricopereo per initu da molte penne molli , e bianchoffime. Stà per l'ordinario ne Flumi, dove moca con molta gravità, e con un'aria maeftofa; ma và altresi sà la

terra nell'Isole. Egli non è bianco nella fua prima giovenent Si nodrifcedi pefciolini , di uova , di perci , d erbe , di pane ; nelle fue penne l'acqua non penetra, e la fiu corne recta dem-pre fecca, e calda, bench egli fia nel Frame. Non è baoso a mangiare; la fue carne ci quilota, e di difficile digettione. Contiene molto fale volacile, ed olfo

La pelle del Cigno è propria per se fluffioni catarrali, che fa di meffieri riscaldare, e sar traspirare, per ammolisre, e fortificare i nervi, per rimettere il calor naturale, per tore

ficare lo flomaco, per ificacciare le ventofità, per ajutare la digettione, applicata fulle parti ammalate. Il fuo graffo raddolcifice, e rifolve l'emorroidi. Le penne delle fue ale fono adoperare per ficrivere.

#### Cymbalaria.

Tubularia. C.B.
Cymbalaria fafculis purpurascentibus. I.B.
Lumata baderacco pila. feu. ymbalaria. Pit. Tournel.
Cymbalaria Italica bederacca. Patk. Linaria bedera foito . Col.

Umbilicus Venerss offstnarum. Lonic.
E'una spezie di Linaria, ovvero una Planta, ch'esce dal-le sessione delle muraglie; s'suoi futti sono sottoli come fibre, le felfure delle murajie; i find i full finn fortil come fiker , immigati, stocosii, proprinti, persentari, te fi dividendo mingati, stocosii, proprinti, persentari, te fi dividendo mingati, stocosii, proprinti, persentari, te fi dividendo mingati, septide delle finalitation della managementa della mingati de ha punta veruna: Pantaco quentu mere; comparinte un mor-to, è una coccola divila: in due conferre, ripiene di piecioli femi piani, ed orlati d'un ala atsai fortile. Nafre quefta Pian-ta into mo alle muraglie umide; in Italia; e negli altri Pacfi caldi; ella contiene molta flemana, o ilo mediocre, poco fale elsenziale. E'umettante, rinfrescante, astringente; ferma le perdite

di fangue prefa in decozione.

( ymbodaria à squide , sevitus , perché le foglie di quefta Pianta fono un poco incavare ; e fimilmente per quefta ragione fi chiama Umbilicus Veneria.

## Cynocephalus .

Crosephalus. Jonft duna spezie di Scimia delle più fero-ci ; è grande come un Montone; il fluo collo e guerni-to di liumph peli, come quello del Lione. La sua selta raf-somiglia a quella del Cane. Nasce nell'Estopia. Si nodrisce di carne, di guici, di frutti; la fua voce e fiera, e varia, Il fuo gratso d rifolutivo.

Cynecybalus à aurès Canta, & aspazà, rapas, come chi di-cefse tetta di Cane, perché la testa di quest animale rafsomi-glia a quella del Cane.

## Cynocrambe.

Trocrambe mas , & famina . Ger. Emacul Mercurialis felvefiris . Cymerambe dicla valgaris mas, &famina . Park.

Cynercambe, mas, & famina, five mercurialis repens. I. B. in Italiano, Mercorella falvatica. E' una spezie di Mercorella, che si suddivide in due alese fpezie, in mafchio, ed in femmina.

etse, m matento, ed in femmina. La prima è chiamata Mercurialis mafeula felvefiris. Cod. Hift. Mercurialis cavina, Maf. Colum. Mercurialis mentana teficulata . C. B.

Eila getra fufti lunghi circa un piede, rotondi, roti, nodofiniscianti fulla terra, fenza rami, porporini dalla parte della terra; le iue foglie fono opposite, o messea due a due l' una dirimpetto all'altra, fimili a quelle della Mercorella volgare, ma un poco più lunghe, lanuginote, tenere, fatte in punta, meriate ne lor comorni, attaccate ad alcune code cor-

TRATTATO UNIVERSALE

111 te, d'unguño felpito, ecattivo. Esconodalle ascelle delle re, a unguno respiro, e cartivo. Efeonodalle afcelle delle figure figure alcuni gambi, che hauno de foreillai con moki fiami, fotenuti da un calice di tre foglie, di color d'erba. Que fi fori non lafciano nulla dopo loro. Nafcono i frusti fopra nelumi piedi, che non forifcono; ciafcheduno di loro e compofio di duc caffettine, ò tefficoli grofii come lenti; ciafche-mon del un i trobulore un temperature la finalizatione. ppo de quali rinchiude un teme ovato : la fua radice è fi-

La feconda fpezie è chiamata Mercurialis sylvefiris famina. Cord. Hift. Mercurialis canian famina. Colum.

Mercurialis montana spicata . C. B. Cynecrambe famua. Cam.

Ella é qualche volta carica di foglie più della prece hà i gambi , che producono i fuoi fiori più lunghi , ed hà i fuoi ori difpolti in ipiga, non lafciandodopo fe verun frutto, ò

Parml, che con più ragione fi dovesse dare il soprannome di ramina alla fezze, che produce il frutto, che a quella, che non ne produce; ma convien fenire in quella circoftanza affai indifferente ciò, che hanno flabilito i primi Botanici.

Nascono amendue le spezie ne Boschi, e nenti altri luoghi mbrofi , montani, contengono molta flemma , olio , e fale effenziale.

Le loro virtà fono fimili a quelle della Mercorella con fono laffative, ammollienti, rifolutive; promuovono 1 me-

ftrui aile Femmine . Cyaurambe ex xurei, Canis. & xpaufia, Braffica, come chi dicelle, Cavolo di Cane.

## Cynogloffum .

C Inglessum Dod. Ad. Tab. Ger. Officinarum Lou Conglessum vulgare . I. B. Ray. Hist. Conglessum majus vulgare . C. B. Pit. Tournes.

Cyneglessum mejur weig ere . C. B. Pit. Tournef. Cynegles ur weig erst . Gef. Hor. Cyneglessum enger Brant in Italiano, Lignua di Cane . E' una Pianta , che getta molti iusti all'altezza di due piedi, ramofi, lanuginofi; le fue foglie fono lunghe,firerte, fatte in punta , lanuginofe, molli , bianchiccie , d'un odor forte ; l fuoi fiori na kono lungo i rami apprefio poco fimili a queili della Bugloffa, di color roffo,tendente al porporino, foftenuseria pugnota, si contributicamente al porporinto, fonementida un caline pelofo, bianchiccio, intagliato in cinque parti.
Caduto quefto fiore, gli faccede un frutto con quattro cafferine arricciate di peli pungenti, che s'attaccano alle vedimenta; ogni caffettina contiene un ferne i a fua radice è lunga, groffa, diritta, neriecia, ò bruna al difuori, bianca al di dentro, d'un odor forte, d'un gufto fcipito. Nafce quefla Pianta ne'loughi aridi, diferti, ne'cimiteri. Contiene molt

Ella é impinguante, rinfrescaute, raddolciente; propria per fermare i flussi di fangue, i corfs di venere, i catarri, la gonorrea.

olio, poco fale.

Canglofum, à surle, Cante, É passen, lingua, come chi diceffe ingua di Cane, perché le règlie di quella Pianta han-no la figura della lingua d'un Cane.

#### Cynorrhodos .

Therrhodes, fru Refa Caalea. Thal.
Consideres Dieferidis. Lon. Adu.
Refa fjortfits alba cum rubere, felo glabro. 1. B.
Refa fjortfits wife aris fore odorato incarnato. C. B.
Refa Caniaa. Cam.

Centis Canis, & Canelbares . Brunf. in Italiano . Rofu ca-E'una spezie di Rosajo, ovvero un Arboscello, alto, spi-noso, che cresce senza coltura nelle siepi, nelle fratte. Le sue foglie fono fimili a quelle del Rofajo dimeltico, fenza pelo . Ii fuo fiore è una rofa femplice di cinque foglie, di color bianco, tendente all'incarnato, odorifere, di poca durata; impe-rocché ogni poco di vento le la cadere; fuccede loro un frutto ovato, o bislungu, großo come una ghianda, verde ful principio, ma che poi prende un color roffo dicorallo, a mi-fura, che marura; la fua buccia carruna, midollofa, d'un guito dolce, acido, grato. Rinchiude nella fua cavità molci lemi bishunghi, angolofi, bianchi, duri, actorniati da un

peloduro, che facilmente fi diffacca. Se queflo pelo s'attacca alle dita, ò à qualche altra parte, penetra nella pelle, e vi.

na pizzicori importuni . Nasce nel tronco, e ne' rami del Rosajo salvatico una foezie di fugura grofia come una picciola mela, doome una grof-fa noce, leguera, di color trà l'roffo, e'i giallo; ella è chia-mata. Spasgiola filvofiris rofa. Dod. Spangia Bedeguaris. Adu.

Bedeguar effemts perperam. C. B. Ella tinchiude spesso delle pietre, e de vermicelli. Con-tiene molto sale essenziale, ed olio. Le rofe di Cane contengono un poco d'olio mezzo efaltato,

di fale effenziale, e molta flemma Sono aftringenti; se ne spreme per via della distillazione

un'acqua propria per le malattie degli occhi.

Il fuo frutto contiene del fale acido, involto in molt'olio Di questo frutto, mondato dal fuo feme, e dal fuo pelo, fi ferve la Medicinian in acqua cotta, ò in conferva

Egli è aperitivo per le orine , c astringente pel ventre. Si dà nella colica nefritica per attenuare la pietra delle reni , e della vefcica ; per fermare i corfi di ventre . Il fuo feme è altringence; fi adopera per fermare le gonor-

La spugna del Rosajo salvatico è propria per la pietra , pet lo (corbuto, per muovere l'orina, pel gozzo, per li vermi, presa in polvere. La dose si e da mezzo (cropolo sino a due icropoli.

Cynorrhedes à mods, Caais, & jolos, Refa, come chi diceffe rofa di Cane. Conelbates à mois . Cants . & flage . rubus . come chi diceffe royodi Cane.

## Cyperoides .

C Tpereides letifolium, fpica rufa, five caule trian gulo. Gramen Cyperoides latifolium (pica rufa , five eaule triangule. C. B. Carex Trag. Lud.

E'nna Pianta, che i Botanici antichi hannotutti ripofta. frà le spezie della Gramigna; ma il Sig. Tournelort ne hà irra e peses eteits (graniquis) y mis il sole, i outricori to cin tra e peses eteits (graniquis) y mis il sole il outricori to cin del me picel, e mestro, antili arpies, in conavere, il ilio fullo cre-fee alta il perilo all'i il tezza di tre piceli i, frunta nodo; con al tesse pighpa nella lius cinan fareta ricoja; e ri he quali fiono atracca-ro de fore, a fatanti, di colore rei ricotio, e e l'galalo. Quelli foroi hamonde l'emi, e non forticono. Dell'i fioni risotrono forto le fragile; che compongono le fipighe, fiono oristopolari, e ca cialifochemo el ricotolio in una calefora emembanosta. Le fise radici fono afsai grosse, nodose, e fimili a queile del Cyperus lungo, fono guernite d'alcune fibre. Nafce queila Pianta no luoshi acquatici. Le qualità della fua radice s'accostano a quelle del Caperas

ngo,ma non fi mette in ufo Csper eides; perché questa Pianta bà molta relazione al Cyperus .

## Cyperus.

C Tperus, è una Pianta, di cui molte fono le spezie. Ne descriverò due, che sono più in uso nella Modicina. La prima è chiamata

Cyperus roundus valgaris. C. B. Pit. Tournel. Cyperus alter radice alivari. Czef.

Justus aspulofus, C triasgularis. Plinto. Le fue foglie fonolumphe, e trette; i fuoi fufti fono triangolari, duri; hanno nelle loro cime alcune teste, ò mazzetti icagliofi, che fostengono de fiori a stami. Passati questi siori, trovansi socco ciacheduna delle fraglie delle teste un seme tri-angolare, duro, nero; la sua radice è grossa come una uli-va, bistunga, di color bigio, d'un odor debole, ma asiai doi-

ce, d'un guito aftringente. La feconda [pezie è chiamati Cyperus longus . Ger. Ray. Hift. Cyperus panicula [parfa [peciofa. I.B.

cy.

Cyperida . Piinio . Cyperus odoratus radice lenga, free Cyperus officinarum.

Cyperus Romanus, five langus. Cord. in Diofeor. Eila getta molte foglie, che molto raftomigliano a quelle della Canna, ed in certa nuniera a quelle della Canna, ed in certa nuniera a quelle del porto, ma più lunghe, più lortili, più dure, colla ichiena elevata, ed a-guzza; il fuo fiubo crete all'alezza di due piedi, diritto, fenza nodi, rifangolare, ribieno di midolla siame. 

sprzie percentene. La tur rance e ininga, grom conse ma penna di Gigno, nodofa, firficiante, prephevole, difficile a rompere, attorniata di fibre, di color feuro di fuori, alquan-to bigio di dentro, d'un odor dolce, e graro. Nafcono amendue queste spezie nelle paludi, lungo i ru-fecelli, el follo ; le loro radici sono adoperate ne rimedi. Ci capitano soccibe d'Etampes, e da molti altri luoghi nelle vi-

cinanze di Parigi. Debbono feeglierfi groffe, novelle, ben nodrite, con qual-che odore. Contengono molt'olio, e falt effenziale. Fortificano lo ftomaco, muovono l'orina, e i meftrui alle

Femmine; refiftono al veleno; feacciano le ventofità.

La radice del Caperna iungo è particolarmente adoperata nelle pomate, ne profumi Cyperus, Grace n'euro à n'euro, pinidula, aut va-feulum pufilum; perché le radici d'alcune spezie di questa Pianta raffomigliano ad una seatolina, o ad una picciola

Cyprinus.

Tprimus .

Carpa .

urna, d ad un bicchiere .

Carpie .

Gerpia. In Italiano, Carpinoc.
E' un peicel a cqua doice affac comme, e notifimo nelle
accine. Ven hai de molte (pries, è piutorilo di moler prancucine. Ven hai de molte (pries, è piutorilo di moler pranderes (see. Simon an Finan), engl. Stagat, pelle Paludi.
Molipilic, ambo. La Gan amfecia (priestre e generata di ciè deuti minari, melli per ordane a trè arrè, e noll inferiore
virb un officeration, nol., che hai forma da bun ultra planta.
Serre probabilimente quedit of ola pelice per appopurate, ed
apparent l'angener il tota diment; che de chiantani inqua, a deparenta l'angener il tota diment; che che chiantani inqua, a deopriamente il fuo palato. Il fuo cibo ordinario fi è il fango.

propriamente il 180 paiato. Il 1800 coo osimano.

E buonfino, a mangiare, ed édifacile digeftione. Contie-ne molt olio, e fale volatile.

Trovati nella tefta del Carpione un offo faffoto, affai laro, piano, triangolare, bianco; egli è collocato in alto del no palato; è propriamente l'offo h' sude .

suo palato); e propriamente i onto y suac.

E proprio per muover i forina, per attenuare le pietre delle reni, e della veficica, per l'epitelfia, per raddolcire l'acreana degli umori, per fermare i corfidi rentre. La dofe è da mezzo feropolo fino a mezza dramma, ridotto, che fia in j polyere fottile.

Il fiele del Carpione è proprio per rifchiarare la vilta .

Caprimu à Capride, ided Venere ; perché fi dice , che questo pesce gener: sei volte l'anno .

Cytifo Genifta.

CTiffo-Genifia Luftanica falite Myrti , fliquis tomento-

J. F. Tourréf.
E un Arbofelou, che ha qualche relazione alla Gireftra, perché una purce deile fue figile nationos fide, e al alterra; perché una purce deile fue figile nationos fide, e al alterra; rett e forta anno cost. 3 rutes quelle fogle fonos final si quelle del Mirro; i fixol fosti fono lepuninosi; faccionoso boroclama giuli pianti, e coronosi. Niter quel Arthofecio lin Medicina; neo probabile; e deproduza effecti finalia quelle del Gireft.
Carlo finalia; perché quella Panna parrecipa della Gireftra, del Collonia.

Cytifus.

Tilfus feoparius vulgaris. Pit. Toutnel.

Genifia augulofa, trifolia. I. B.
Genifia vulgaris trifolia. Ray. Hift.

Genifia miner, feu nen aculeata. Lon. Genifia. Bruni. Dod. Ger.

Genifa - Brunf Dod. Ger. Genifa angulefa, & Jesparia. C. B. Genifa angulefa, & Jesparia. Park. In Italiano, Citifo. E un Arbotoello, che crefee all'alterta di quattro, ò cin-que piedi; i fuso i ufili fono Givilli, legnoni, che gettano molti rami angolofi, seffibill, verdi, carichi di figlie, difonte a tri a tro-fronza manorda. Este pia monta, publica i fina fenoraml angolní, floffielli y credi, carich di fieglie, difipele ser à ret forpa una coda, fatte in punta, spécie, i fino fori et a ret forpa una coda, fatte in punta, spécie, i fino fori carichedamo de grait é composit du de la cuntificación del la cuntificación de la

dichia if ierweidi luo fone, edel luo teme. Contragmon na-tudi effentiale, ed oli on.

Sono affai aperituri, propri pel acolica effritica, per la pietra, per le derindio della milta, per l'idroptia, per la lettate, a per le feroide. Si radouano in tempo di Primare-ra i forta di Calio in horono, prima tech fieno aperti, el ra forta di Calio in horono, prima tech fieno aperti, el più della contragiona di per l'internativa della con-tragiona di perindio della contragiona di perindio di liberti, cel luone di speria Parano fa trano da quello d'un fisia chiantaca Cynfifas, dore il Cutio nafeera una rola to abbondario.

Separtur, à Sepa, Sepa; perché s'impiegano i rami del Citifo per far delle feope.

## DACTTLI.



Phanic obalant . Palmale . Carpote.

Carecides . Frudus palma, in Italiano, Datteri .

Sono frutti bislunghi , rotondi , un poco
più groffi del pollice, carnuti, di color gialio, d'on guito dol-

più gran dei ponte, carnari escolo lungo, protondo, duriffimo, offofo, feffo in una parre per lungo, di color bigio, edi cenere, involto in una pellicella fottiliffima, bianca; questo nocciolo contiene una mandorla lunga, fottile, tofficquello nociolo contiene una mandoria lunga, i tottele, rodite-ia, dun guido no poca mano. Ci capita quello frutto fespoli Tunfi. Naice da on Albero grande chiamato Palma. March Dod. Ger. — Palma marjer G. B. Palma sugieris: Park. — Palma valgrais: Park. — Palma dell'priera. Linfoco. — Palma dell'priera. Linfoco.

Grece + street, in Iraliano, Palma.

Il suo tronco è grosso, rotondo, diritto, alto, ricoperto d'una buccia grossa, e con molte picciole gobbe scagliose per n una nucca grouna, e con mote precione goode (eagliote per tutto, che lo rendono comodo per falirvi. Si crede, che que-fle inegualità fieno veftigi di rami, d di foglie, che non ab-biano poeuto ufcire. Crefcono le fue foglie folamente nella fua cima lunghe, fatte in puota, come quelle dell'Iride, ri-gide, messe per ordine l'una contra l'altra lungo una costa, ò good, Inngo circs quatero piedi, e groffo come il dito mi-guolo, triangolare, cannellato, fungofo, piegato in arco. Nafeono i fuoi fiori rinchiufi in un groffo invoglio, che chiatnafi Elare s'apre quest' invoglio, quando é arrivato ad una certa profezza, e lafcia comparire de fori bianchi, difpoli in gazpolo. A quefti fiori fucedono i Datteri, che fatti maturi, ferrono di nodrimento a un gran numero di perfone matteri, (evrotion incentionate a un geam matterior au melli Indie, in Siria, in Africa, in Egitto Qeelli, che ci capitanto, fono folamente adoperati nella Medicina. Debbo-an feetlerfi covelli, groffi, carmuti, pieni, fodi al tatto, che il nocciolo facilmente fi fepari, gallii, dolei, come cofe satte da Zucchero. I migliori fono quelli, che vengono dal Remio di Tunis. Ne vengono da Sale, ma fono magri, e fecchi. Ne capitano ancora di Provenza, e fono bellifimi, o di buon guilo, ma non poffono confervarii; imperocche vi fi generano iacilmente i vermi, e fi feccano in maniera, che

figentrano acumente: varias; care de astringenti; raddol-eifeono le acrezze della gola; fortificano il bambino nel ventre di sua Madre; moderano i corsi di ventre. Si adoptano

internamente, e alle volre in cataplasmo.

Li Dattero é stato nominato Destritus, perché la sua figura raffomiglia a quella del dito, che chiamasi in Greco

ASTURE: Elnte, Grack sairer ab za an agito, expello, perché que-fl'invoglio, aprendofi, manda fuori i fiori della Palma. Palma à review manus, perché le foglie della Palma fono

disposte in mano aperta.

\*\*Phenicebalanus è una parola composta dal Greco Garag.

Palma, e dal Latino balanus ghianda, come chi dicesse ghianda di Palma

#### Damafeniam.

D Anafasium fieliatum , Logd. Pit. Tournet.
Alijma pußlum asynfifelium markatum . Lob.
Plastinga aquatita fielian . C. B.
Plantinga aquatita minor altera . Lob. Icon.
E una Planta, che getta dalla fus radice delle fuglie, fimi-

Il a quelle della Piantaggine acquatica, ma molto più pic-ciole, attaccate a code longhe, s'alzano fra loto fulti piccioli all'altezza della mano, rocondi, vost, con fiori per l'or-dinario di tre foglie, disposte in rofa. Passato questo fiore comparifice un frutto in ilelia , composto di molti pezzi concavi ; ciascheduno de quali rinchiude ono , ò due semi bislunghi ; Le spe radici fono sociali, fibrose come quelle della Piantag-

gine acquatica. Nasce questa Pianta ne' luoghi umidi. Conriene moltolio, e firmma, poco fale effonzale.
E'deterfiva, aftringeote, rinfrescante, propria per far perdere il latte alle Femmine applicata ful ieno

## Danta.

D Ante . Jonft.
Tapiroufu , & Devenare Lerii.
Capa quibujdam , in Italiano , Dante .

E un Animale quadrupedo, che nafce nell'America; è fimile ad un Mulo; ma le fue labbra fono fatte come quelle d'un Virello; i fuoi denti fono forti, ed acutifimi; il fuo d'un Virello; i fuoi denti fono forti, ed acuntimi; il tuo collo è lungo; ha ful capo un corno fatto in giro come un agnello; le sue gambe fono corre; i fuoi piedi fono guerniri d'unge feffe, e nere; il fon pello è trà l'giallo, e l'resso; la fun coda è molto pià corta di quella del Mulo, ed in alcuni nonfe ne trova. La fua pelle è cod dura, che quati impenetrabile; fi ritira nell'acqua, quando è perfeguitato in c'ac-eia, e lacera fovente i cani co' denti; la fua carne è buoni fficia , é lacerá fovente i cani co denut ; as una carrac e suomi ma ma a mangiare; la iua pelle é d'un gran prezzo prefo agi! Iddiani ; imperocché d'elfa feccasa al Sole fanno vefirmenta, che non possiono elfere trapasface dalla freccie. Le unne de fuoi piedi raschiato, e spolverizzate sono firma

te sudorische proprie per l'epitessa, per resistere al veleno. Quest'effetto provient dal sal volatile, che contengono. La doie è da uno scropolo soo a una dramma.

#### Datura

D Atura. Garz. Acolt.
Schammfurdus formofe oblongo. Pit. Tournef.
Schamm furdum pome formofe oblongo. C. B.
Schamm furdum pome formo.
Bellon. Stramenium majus album . Park

Stremenia altera majer, frot Tetura quibufdame. I. B. Stemenium fpinefum. Ger. Solanum manicum. Col

Tetula, que nun methel Arabum, Dures Hifpanis Exclatoria arabil

Datire

Marana Perfit , & Turcis .
Datula Paind, in Linfe, Hippomenes Cratera anibuf-

E'una spezie di Stramanium, ovvero una Pianta forestie-ra, che creice all'altezza d'un'Uomo; il iuo iulo è grosso, ramoto; le fue foglie fono fimili a quelle delio Siramentame ordinario; ma più merlate, d'un odore puzzoientiffi mo; il tuo fices' è una gran campana, che ratfomiglia in certo modo ad un bicchiere, d'un bel colore bianco, o alle voite giallo, d'un odore affai grato. Passato queito fiore, compartice on frutoone alsa gato. Paisso quetto note, comparince on Truet-to presis come una picciola meda, a come una noce ancora quemtia della fua prima bacicia, quali romolo, di color veri-de, tutto circondato di ipine molli, e che non pangono Quello fratco fi divide in quattro conferre, ripeto di feral grafito come lenti, colla figura da picciolo rene, peri di fuor-ri, bianchi e midoliofi di dentro, du nestrio guido. Trueta fara Tadice effoncia, bianca, du modor di Ramolaccio. Tutta laa Fanta ha un guito amato. Ella naice nell'America, in Malabar, ne leoghi ombrofi, e lungo l'acqua. Gli Abitan-ti di Malabar la chiamano Uromna caya, e quelli di Canaria.

Datira.
Acolla descrive trespezie di Datura; la prima si è quella, di cui hópariato; le due altre simo quasi simili alla precedente; ma si fori della scorda almo puali, e, quelli dela erza rassomiglianoa quelli dell'apportament.
La prima spezue e in uso pretso ago Indiani. La persona, y che inghiotte mezza dramma del fuo feme io polvere, diventa flupida per qualche tempo, ridente, è piangenre, è dor-miente; fe ne prende una maggior dofe, reita av velenata. II rimedio, che può darfi, fi el i promuovere il vomito, el fu-dore. Il medefino feme infuto nell'aceto è propriffimo per l' impetigini, e per gli altri pizzicori della pelle. La radice del-la Pianta tenuta fotto il nafo moove lo flarnuto. Chi ne prende una dramma in polyere s'addormenta profondamente.

Lealeresperiedi Dacura non sono adoperare, che di ra-do. Alcuni Medici Bracmani fanno entrare il seme della se-conda spezie in una composizione di pillole, che Rimano es-fere d'una grandessicacia per sermare il susso di ventre, e la difenteria, quando anche queste maiattie fossero accompa-gnate da una sebbre masigna

#### Daucus Creticus.

D Aucus Cretteur. Caft. Gefn.

Dancus Cresenfis verus . Adu. Lob. Icon. Dances fells fanced tenedifinis . C.B.
Dances Alpinus multifiele, longoque fello, free moutanus
unbella candida . Emfdem .
Denseus Crescus femilia birfuto . I.B.

Daueum montaman. Cari.

E'una Pianta, che getta un fusto all'altezza di circa un piede, emezzo, rotondo, cannellato, pelolo; le fue fo-gle fono tagliate come quelle dei Finocchio,ma in parte aneogie foiso constance come qualita del Finnacciolo, mai in parce amomo più factuil, a manginorie, e teime de fioso armi foloregono
delle exosterie, o paratida, peloti, bisanchicci, guernati di fiori
control di peli delle delle mono i bisilandi; a cannolitati, un poco
podio, basanchicci, d'un oder gratio, e d'un guilto prasgene.
La ina rancia e lauga, godia foccari il disperi.
La ina rancia e lauga, godia foccari il disperi.
La ina rancia e lauga, godia foccari il disperi.
La ina rancia e lauga, godia foccari il disperi.
La ina rancia e lauga, godia foccari il disperi.
La ina rancia e lauga, godia foccari il disperimente con
la ina disperimenta e la considera della considera di
la considera della considera della considera di
la considera di la considera della considera di
la considera di la considera della considera di
la considera di la magino e. Considera di la magino e. Considera di
la considera di la magino e. Considera di la magino e. Considera di
la considera di la magino e. Considera d tiene molt'olio, e fale volațile. tene mott ono, e late votație. E aperitivo, promove i meltrul alle Femmine; fcaccia le ventolită, refifte al veleno, attenua la pietra delle reni; la dofe é da mezzo (cropolo fino a due fcropoli.

## Dancus vulgaris.

Dancus vulgaris. Clus Hift. Pit. Tournes.
Dancum officinarum uficatius. Ad. Pafinece rennifelia felvefires . Diolcor. vel Dancus effici-

narum. C B.

erum. C.B. Staphylims felvefiris. Trag. Dod. Daucus agrejis. Gal. de Alim. Pafinaca felvefiris. Maeth. In Italiano, Carota falva-

tica:

E una Pianta, cho genta molti fulli ill'ilezza di circa doc
piccii, camellati, petcis, divrili in ale; a ine ingli ciso con
piccii, camellati, petcis, divrili in ale; a ine ingli ciso ciso
ri ficco diripo in in contrelle. o paratoli in alto de fiult, bianchi, porpornii, o moli; cachedono di quelli fiori e compordo di ciaque ficie inognati di priche ingilia; quando fimo
passari, compariscono femi biamphi, unita due, adus;
gentricii di pici, volje; el pratole giglia la figura de un mido Uccello; il che hà dato m xivo ad alcuni Autori di ch annu d'Uccelle, il che hà daxo m xivo ad alcum à tutori a ca amer la Fianta Nidas envija fiu radice e più piccio di qualla della Carota coltivata , e più acra . Naice quella Pianta nel Campi, ne lunghi fabanonoli, e fecchi. Il fun feme è adoperato nella Miclicina . Cantiene mole olio , e un poco di fal volatile, e de flenziale.

Hà una virtà confimile a quella del Daucus Creticus, ma più debole. Descus à leiner . Pattinaca.

#### Daullontas

Dathers france G. Pileo. E'm is rebotile to del Anso-per a la come a liveo, e di l'imméd, e il criari i figurgos, e di dilustro ut lucente ne Gardini, che necelia-ticoniumatri ci firor, e coli feso: Le tire feigle refine-giano a spelle del la fillamina, negliate nel non controri i riccediono lora del coccoci, che hanno un spilo anarco. Quella Piano hà l'odore, e lequalità della Camamollia, medito per di come a l'income del controli del con-millite, per di course, per riol'arce. Servono alteni i lei coccole internamente per l'afirma, per promorere i methra sible Femmine, per do colca.

## Delphinium.

D Elphinium. Dod. Gal.
Delphinium uniquius, for oudgere. Park.
Delphinium volgeius. Clus.
Flor regius. Dod.
Genfalds ergius. Dod.
Genfalds ergius. Matth. Lob. Icon.
Genfalds ergius. Matth. Lob. Icon.
Delphinium beterrife for emajore. & fumpliet. C. B.
Delphinium beterrife for emajor. & fumpliet. Pt. Tout-

nef. In Italiano, Confolida. E'una Pianta alta, ramofa, che getta foglie tagliate in parti Evan Parsa aña, ramoño, dos grata foglie raginas in parci lighte, equal cost fuel come quelle del fancobre, je five, came con gentries; al les fort most per critire a paida di póga di come participate del come del come por la come del come del come del come del come del come tacima, in una maneria di converto fortio no parta a, rappara una altra foglia. Cadevol fi dove, compartice un freme sono del tre guar enercie y, che ricciudos de del ma-golida, nort, al un gruto manera, ce li ograno. Colorval que-most del come del come del come podida, nort, al un gruto manera, ce li ograno. Colorval que-most colors del come del come podida podida del come del come podida podida del come podida del come podida podida del come podida podida del come podida podida del come podida podida podida podida del come podida po

molt'olio, e flemma, poco fale.

mott oilo, e tiemma, puco tale. Ella du npoca altrigente, confolidante, vulneraria; fa-ciliza il paro. Può adopterrife elterasmente, ed internamen-te, ma la Medicina non fi ferved; que la feste di Confolida. Si ferba foio per ornamento de Gardini. Sa adoptera per il ri-medj una specia di Confolida il strattaca, che natice ne Cam-pi frà lo biade, e che per quelta rapione fi chiama Defipi-niamo fegramo. E difierence dall altra in grandema, ein bellezza; ma é almeno d'eguali virtà .

Delpinium à l'asper Delpinus, perché il bottone del fio-re della Confolida vicino ad aprirfi hà qualche raffornigliam-za ad un Delfino, quale viene rapprefentato da Pittori.

## Delphinus.

D Elphinus,

Percus martinas, in Italiano, Deláno.

E un gran perce di Mare, agilifimo, di gran moto, che
nafi fempre falta, e nuoca con gran celerità. Chiamali in east femprelata, e nooc con gran celeral. Clissmall in Prancis rolasmants. James, soul famour rollmus basers, perchegi d di naio fichiaccano; la fau libique como; large, per chiega d di naio fichiaccano; la fau libique como; large, per celine a guida le petrole; l'iso celic filmo grandi, sua talmonte ricoperti d'una pelle, che non vi fi vecle, che la pupita; la fau si per de fictifilmira; la fau soc e finaliza e per colle a guida de la reconstitución de la reconstitu la Triglia, el amangia. Abita nel Mare Mediterraneo; ama gil Umnini. Pilnio neceora motte Storie evra, è nia li interno a quello propolitio. Salta interma a Nulla, è Burche, a que proposa de l'ordinanto da un altro Delliano, Quelli due accompagnato per l'ordinanto da una altro Delliano, Quelli due certa del la compagnato de la compagnato de la compagnato de fero until Inférene. Vergondi molto Dellian alla pefe al Tomon, che fil in Proventra, in il ingena; from bue soli amagiare. Convenpono molt ollo, e fale rotatile. Lo floratus del Delliano dificonosa, epoprimo Lo floratus del Delliano dificonosa, epoprimo Lo floratus del Delliano dificonosa, epoprimo

per le malartie della milza. Il fpo fegato difeccato, e ridotto in polyere, è proprio per le febbri intermittenti , prefo internamente .

I Porci mariul fono fatti appreffo poco come i Delfini , ma

non fono così ginviali .

Il graffo dei Deifino , e del Porco marino fono rifolativi . nollienti. Delobinus, vel Delphin. Suspira Sones Porcellus, po

ché éstas ritrovata qualche rasiomiglianza del Delsino ad un Porcelletto, donde nasce, che stato chiamato Porces-Marfouts in Francese, quef Marts far, perch'egli è un Porco di Mare.

#### Dens Canis.

D Ens Canis, in Italiano, Dentedi Cane; è una Pianta di cui due folo le spezie.

La prima è chiamata Denreanis. Gel Ho

Dens caninus. Dod. Ger Dens canis lattere, retundiereque felte. C. B. Pit. Tout-

Mithridation Crateva . Plinii Ang. Cafalp. Dentali, prim. Clus. Pan.

Satyrium querumdam, Erzibrenium bifalium flore unice ra-diate albo, Er purpures. I. B. Hermodallylus Mesuci, folio maculoso, & Dens cants.

Gefn. Hor. Ella getta per l'ordinario due foglie, e qualche volta tré, sparfe a terra, colla figura simile a quella del Mughetto, ma più groffe, e più polpose, rotonde, screziare con gran macchie bianche tendenti al porporino. S'alza frà loro un gambo aleo come la mano, lifcio, roffo, che produce un bel fiore di fei foglie, bislunghe, fatte in punta, piegate, erivolte in alto alle voltebianche, alle volte porporine, fegnate al di den-tro di macchie iatticinofe, con fei stami porporini nel loro tro at macente latticinote, con tet itami porporini nel loro merzo. Cadroto quello firore, nafecin fino luogo un frutro quafi notondo, con trel cantoni, di color verde, ferresiato di rofi. Quello frutto rinchiude in trel conferre de femi bistinaghi, giallicci; la fua radice è bistinga, bianca, polpofa, può fortife in altro, che abbañó, e colla figura in cerco moda

del dente d'un Cane; ella getta molte fibre . La feconda e chiamata Dens canis angustiore, longiore folio. C.B. Dens caninus flore also, angustioribus foliis. Ger. Pit.

Tournef.

a ourrei.
Erphrenium fare albe, angufiteribus fulits. Lob. Icon.
Saryin Erphrenit almaferms. I. B.
E'difference fulla prima; perché ha le fogile più lumphe, e più firette; il fiore per l'ordinario più grande, di color bianco, doproprimo, chianco, il radice night grifa.
Nalcono amendue quelle fipeix nel buophi montani. Criengino monto tiolo, effemma, falle vinani ne Giardini. Contempono moti biolo, effemma, falle

effenziale mediocremente Le loro radici fono rifolutive, digeffive, ammollienti.

Dens cants, perché la radice di questa Pianta hà la figura
del dente d'un Cane.

### Dens Leonis .

DENS Leonis . Brunf, Matth. Dod.
Dens Leonis latiore folio . C. B. Pit. Tournet.

Condrilla Galeni . Ang. Aphaca . Cæfalp. Hieracium minus Gefn Hoft. Condrilla altera , Groffrum porcinum . Dod. Gal.

Dens Leonis valgaris . Park. Hedspnots , five dens Leonis . Fuch. I. B.

Corona, Grapus Monachi. Tab. Ger. In Italiano, dente di Lione.

E'una Pianta affal comune, baffa, che getta dalla fua radice delle foglie langhe, mediocremente larghe, diftefe a terra, tagisate dall'una, e dall'altra parte profondamente, come quelle della Cicorea falvatica, ma fenza pelo, fatte in punta nell'estremicà in forma di freccia. S'alzano frà loro de gambi all'altezza della mano, rotondi, nudi, voti, teneri, fen-za rami, rofficei, ripieni d'un fugo latticinofo; cialcheduno de quali fottiene nella fua cima un bel fiore rotondo, ò un mazzetto di mezzi fiorellini gialli, d'un odore affai grato. Paf-fato quefto fiore gli fuccedono de' femi difpolti in giro; cia-feheduno de' quali è guernito d'una piuma bianca. La fua radice è divifa in molti rami groffi come il dito mignolo, teneei, latticinofi. Nafce quelta Pianta ne' luoghi erbofi, incolei; tutta la Pianta hà una leggiera amarezza. Se ne fan-no delle infalate in Primavera, quando la foglia incomincia a crefcere, e mentre ançora è tenera. Contiene molto fale

effenziale, ed olio. Nella Medicina fi mette frà i fugha di Cicorca.

E'deterfiva, aperitiva, propria per purificare il fangute.

Dens Leeste, perché le foglie di questa Pianta rapprefersatatano ne'ioro tagliuzzamenti le maiorlle d'un Lione guerrairo. de 'fuoi dentl .

Caput Menorbi, perché dopo la caduta de fiori di questa fla Pianta comparifce una spezie di testa nuda.

#### Dentalium

D Entalium, feu Dentale, Springites. E'un picciolo n'ic-chio affai rato; egli è lango curca tre polisei colla figu-ra del dente d'un Cane, grofio nella fua parte, alto come una canna di penna da ferivere, che và calando a poco, a poco canna ai penna ai terivere, che va cuianno a poco, a poco-tino all'aira eliremnia; leggiero, pulito, filucente, verdic-cio, fignato di lince diritte da un capo all'altro. Vi ranfe-tua fezzie di verme, che la lacia per andar a cercare il fuo-nodrimento. Trovati quello nicchio fulle ruigi prefici al Ma-re, clopra le vecchie conchiglie. Contene un poco di fal volatile

volatie.

Egli è alcalico, e proprio per raddolcire gli acidi, per fer-mare i corfi di ventre, e lo fouto di fangue, prefo interna-mente. Si adopera altresi efternamente per difeccare. Dentalium, Dentale a dente, perchè questo picciolo rife-

chio hà la figura d'un dente.

Syringites à βορα, λ fifula, perchè questo nicchio hà La figura d'una picciola iampogna.

#### Dentaria .

DEntaria. E' una Pianta , di cui fono quattro le fpe-

La prima è chiamata Dentarta beptaphyllas . C. B. Pit. Tournef. Dentaria major . C. f.

Denarta mojer - Cat.
Denarta cerdilades altera, free feptifalia - L. B.
Vi ala denarala altera - Dod.
Alabafrita eltera - Lod.
Denatifarta altera - Lugd.
E'una Panta, che gerta un fufto all'alterza di circa un piede; le iue foglie fono fimili a quelle della Cinquetoglie , ma de; le sue foglie sono sim.li a quelle della Cinquesoglie, ma messe per l'ordinario a sette sopra una costa come quelle del Frassino, bistunghe, satte in punta, merlate all'intorno, verdi, ruvide al tatto. Naicono i suoi sori attaccati a gamverui, ruviae ai carco i raccono i uoi nori accaccar a gam-bi nelle fue cime, raffomiglianti a quelli del Leucejam, ò fia Viola ; ciafchedunode quali è compolto di quattro foglie di-poste in croce, di color bianco pustiato quello sore inecede

un baccello, ch'è diviss internamente in due conserve, nelle quali fi trovano de femi quafi rotondi. La sua radice è un peco fengliosa, polposa, bianca come l'alabastro. La seconda spezie è chiamata

Dentaria pentaphyllar . C. B. Pit. Tournel. Dentaria minor . Matth. Dentaria cerallina altera . Tab.

Dentaria coralleides prima quinquefaia. I. B.
Viola dentaria prima. Dod.
Dentellaria rubra. Dalech Lund.
Ella gerta un futto all'altezza d'un piede, rotondo, che pro-

duce figille difporte a cinque, a cinque fopra una coda, corre neila Cinquerfoglie, bialanghe, merlate ne l'oro contorni, più picciole di quelle della precedente fpezie, alle voite ruvide, e d'un bel verde, e alle vulte molli, e meno verdi. I fiosi fioed un net verte, e alle votte motily e meno verd. I tool no-rifono porporinj i fisolkaccilli, il fuo feme, e la fisa radi-ce fono fimila quelli dell'altra Dentaria. La terra fiperie è chiamata Dentaria bepten philas baccifera. C. B. Pit. Toutnef, Dentaria baccifera. Clus. Dentaria bailorfera. Ger. Park.

Dentaria Ceralleides minor bulbifera . I. B. Le iue fonlie fono per l'ordinario messe a fette sopra una cofla come nella prima (pezie; i fuol fiori fono bianchi renden-ti al porporino; i fuccedono altresi loro de' baccelli, che rin-chindono alcuni femi, come nell'altre fpezie; ma oltre quefit femi nafono ful futto in quafi cutte le afcelle delle foglie certi bernoccoli fcagliofi, verdi ful principio, indi neri, d'un cattivo guito. Quefi bernoccoli fonn picciole radici, che fi di-flaccano da loro medefime dalla Pianta, e cadono fulla ter ra, dove ciafcheduna d'effe produce una Pianta fimile a quella , donde nascono. La radice di questa spezie di Denearia e lunga , serpeggia:

te, feagliofa, nodola, tottile, bianca, e alie volte un poco porporina, d'un guito foiacevole, acro. La quarta feczie è chiamata

La quarta 19èzie e entimumano Dentaria triphyllos. C. B. Dentaria enneuphyllos. Cluf. I. B. Pit. Tournes. Bontaria corniloide radice, five Dentaria enneaphyllos.

Ger.

Creatize Plant. Col.

Creatize Plant. Col.

Creatize Plant. Col.

Creatize Plant. Col.

Lico., che producci in alto, quali netti sia cinsa, tre dquatre cocde, ciafchoqua dele quali folience rei fogie ample, fatte in panta, mertate ne foe contorni, veral, dun gallo varia, penenta, imiti a quelli delle frecie precedent di cole reboto, patilido. Sono airrei figuiard da baccelli, che metadolo del della Lico. Lico. Sono airrei figuiard da baccelli, che metadolo delle della Lico. Lico. Sono airrei figuiard da baccelli, che metadolo della della Lico. Lico. Sono airrei figuiard da socoli, chenta o, metadolo della coli Lico. Lico. Lico.

Creatize Plant. Lico. Sono airrei figuiard da baccelli, che metadolo della coli Lico. Lic Ger.

Tutte le spezie di Dettaria nascono ne luoghi ombrofi , e montani. Concengono molt olio, e iale effendale, e fiffo. La ultima spezie contiene più sale dell'altre.

Sono deterfive, difeccanti, carminative, vulnerarie. Si adoperano le due prime spezie internamente per le uicere del polmone, per la colica venena; ma le due ultime non deb-bonoeffere adoperate, che per l'efferoo.

Destaria à dente, perché le radici di questo genere di

Pianta fono come dentate. Repraphiller ex serie septem , & soum , folium ; come chi dicelle Pianta con serie siglie ; imperocché quelta spezie

di Dentaria hà ferte foglie fopra una cotta.

al Demiaria fia recte region topra una cotta.

\*\*Pennaphijos de were quinque, © essue faisus, come chi
discrib la cinque fiquile; perché quetta fipeté di Dentaria ha cinque fiquile fopra una coda.

\*\*Europhifica de sered servers, Croènes, faisus, come chi
discrib Planza con nove foglic; imperocché quefta fiposie di
discrib Planza con nove foglic; imperocché quefta fiposie di

dicetie Pianta con nove foglie; imperocché questa fionie di Dentaria non ha per l'ordinario, che nove foglie, fostenute a tré a tré fa trè code.

\*\*Alabigérites\*, fin Coralleides\*; perché le radici di questo genere di Pianta fono nette, puitte, rilucenti come il Coral-lo, e i più delle volte bianche come il Alabastro.

Dedonno hà dato il nome di Violea come la trans.

Dodoneo hà dato il nome di Viola a quelle Piante, perche i loro fiori raffomigliano a quelli del Leucejam, che chiamati

exiandio Viola

## Dentaria Orobanche.

DEntaria Orebanche . E' una Pianta , di cui v hà tre spe-zie principali .

La prima è chiaenata Dentaria mejor : Matth. Ger. Dentaria abjque felis : Caft. Dentaria Crevodilia : Tab.

Aubiatum Cords, froe Aphyllon. L.B. Dentaria Aphyllot. Ray. Hift.

Denastia aphille: Ray. Hift.
Orobanche radice dinitar major. C. B.
Aublanum, ideft aphillen, quad faiti terrest. Cord. Hift.
Arabidum i genre Orobanches. Cef.
Eila getta un futto all'altezza di circa un piede, quafi così groffocome il dito mignolo, rotondo, fragile, ricoperto d'una pelle fottile, ripieno d'una polpa acquofa. Non produce fopriis tenis, ripiendi una joila serpedi. Non produce fu-gio, sa safetojos la probago erra orcelium membrando, più pas sa safetojos la probago erra orcelium membrando, pambi verdi lato del infini liso fino infoastacera i a predicti pambi verdi lato del infini liso fino i firuri gordi quali come la probago del probago del probago del probago del patrio parti. Concepcoo quelli firuri de fina i recordi con-questro parti. Concepcoo quelli firuri de fina i recordi co-questro parti. Concepcoo quelli firuri de fina i recordi co-necti (concepcoo) quelli firuri de fina i recordi partici-tario del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago del probago del probago del probago del regione del probago del probago

prelinaguaire. a uera la rianta na un gui co amaro, ed acerbo. La feconda fpezie e chiamata Demaria appillos altera. Ciul.

Probanche radice dentata miner. C.B. Il fuo fullo crefica il alterza di circa mezzo piede, bianco, come trasparente, ripieno di fugo. Softiene nella fua cima due, ò er fiori affai tenerit, di color bianco tendente al porporino; la fua radice è dentata bianca.

La terza spezie è chiamata Dentaria minor. Ger. Aphyllas minor. Tab.

Apopless misor. 1 no.
Demaria Coralloide radice, five Aphylles. 3. Clos.
Demaria Aphylles misor. Get. Tub. I. B.
Orobanche radice coralloide. C. B.

Orabambe radite terminate. C.B.
E una Pianterella baffa, ripiera di fugo, i fuoi fiori fore
niccioli, fimili in figura a queli dell'Orabir, di color erbode
nilido. La fua radice e ramoni come il Corallo, bianca, siiena di fingo, ferna sibre, d'un gunto rendene ull'a marto.
Nasfono amendoe queste fierzie ne' lunghi montani, ombrofi, fotto gli Alberi. Contengono molta flemma, olio,

se poco fale.

Sono deverfire, afringenti, umertanti, ingraffanti, vulnerarie, proprie per le ulcere del polmone, e del petto, per
l'ernie, per la colica.

Dentaria, perché le radici di quella Pianta fono formare u denti.

Aphilles ab à privative, & quaer, falsane, come chi di-effe Pianea senza soglie.

#### Dentellaria

DEntellaria . Rondeletti . I.B. Dentellaria Monfpel & Flamala . Gel Her.

Melybdana Plinit. Ang. Cam., cui & Crepanella Itilirum ; Sarcophage Coctenfibus , Phrocalida in Lemno, Mauronia Leibiis .

Bellonio.

ellonio. C. B.
Plumbago queramdam. Chef. Hish Pit. Tournef.
Blevba J. Antonii Reme. Gef.
Tripalum Desfordist. Co.
Glashum fylvestre, free Usair stroeffris. Diose.

E una Pianta, che getta molti fuffi all'alterna di circa del piedi, cannellati, porporini, di nericci, che fi dividono in molti rami. Le fue foglie fono fimili a quelle della Conizra, ovvero Erba contra le puici , ma più picciole , che abbraccia no i loro fufti, meriate ne' loro contorni, verdi, brune, d'un gufto acro. Nafcono i fuoi fori fulle fue cime, rannati gli guito acro. Nafecno i fuel for fuelle faccione, amanta giu un perfossigal inti, di colo propriorio, cinichedimo di loru e ana centra fipalancasi in bacno, staglianta per l'ordinario in e describe de la colora del considerato del propriorio. Il constanto in prode. Pedireccione, del colora del colora del constanto contre-tina, che rischialte una feme balampo, quali conti monte con garano di frameno, fatto pia la posta acid firentità alta, che nella balla, ricoperno d'una baccia fortile, verdiccia, che di resta netti controllo, rispono di ma middila biancia che firenta netti centrollo, rispono di ma middila biancia che firenta netti centrollo, rispono di ma middila biancia che firenta netti centrollo, rispono di ma middila biancia pode, odoritere, d'un guito corona. Ni Paefi caidi, come verío Roma, neila Sicilia, in Linguad ca, e ne' contorni di Monpellier. Contiene molt'olio, e fale

cerenziale, e fiffo.

Alcuni itimano questa Pianta propria per guarire le scorricature, che si fanno presso al federe cavalcundo; si pesta, e fi applica fulla parre.

La fua radice tenuta in bocca muove lo sputo, come fa il

Pyretbrum, e mitiga il male de denti . Plambage à plamba, ò perché fia flato trovato, che le fo-glie di quetra Pianta abbiano il color di piombo, ò perché il ilus tadice stroppicciata frà le dita vi lasci un colore di piom-

E' ftata chiamata quefta Planta Molphdena per la fleffa ra-

gione; imperocché questo nome viene dal Groco pinusse, che fignifica piombo.

lerare il parto.

## Dictamnus Creticus.

Didamnus Creticus. C. B. Ray. Hift. Didamnus Cretica, feu vera. 1. B. Didamnum Creticum. Ger.

Ditiannum Critium Agr.

Organum Critium Intifelium tementofum, fru Dillammu
Critius; Pit. Fournet.
In Italiano, Dirtamo di Candia.

E una fipezie d'Organo, ovvero una bella Pianta bianca,
e grata alla vitta; i fuol futti criciono all'altezza dicirca due picái, pelofi, un poco porporini, ramofi, ò divifi in ale. Le fue foglie fono grandi come l'agna del pollice, rotonde, e fatte jo punta in una picciola effremità, ricoperte dall'una e dall'altra parte d'un cotone bianco, odorifere, d'un guito acro. Nafcono i fuoi fori in certe fpighe fottili, e fuaglio-fe, che formano groffi mazzetti nelle cime de fufti, e de rami, di color porporino, è violato. Ogni forreé fatto a gui-fa di gola, ò formato come canna ipartita in due labbra. Paffato questo fiore, succedono quattro semi quasi rotondi, rinchiusi in una cassettina, che ha servito di calice al siore. Le sue radici sono picciole, numerose. Nasce in Candia sul Monte Ida , donde ci capita fecco.

Dee feeglierfi il Dittamo di Candia recente, in belle foglie

Lee requierti il l'ittamo di Cantaia recente, în belle foglie larghe, fifté, blanche, cotonoro, liftée al tatto, legière, d'un guifo affai grato, e uo poco aromatico. Convien mondaré da pezzetti di legno, a 'quali fono il più delle volte attacate, e non ritenere, che le foglie, e i fori. Contengos molto fale effentiale, e do dio.

Sono aperitive, cordiali, proprie per promovere i meltrul

alle Femmioe, per accelerare il parto, per levar le oftruzio-ni, per refiftere al veleno, per licacciare per traspirazione i cattivi umori. Dellemmus, Grace Dixtaure avoltineur, idef parere, aprovire, perché quella Pianea è filmata propria per acco-

## Digitalis.

Digitalis parpurea. I. B. Ger. Ray. Hift. Pit. Tournef.
Digitalis parpurea valgaris. Park,
E. una Pianta, che getta un fufball'altezza di due, ò tre
pical; gerofic come il pollice, angolofo, pelofo, rofficcio,
voto ; le iue foglie fono fimili in figura a quelle del Verbafram, von , kiu śpie hon śmiti in figura a gulle dai Friedrian, blumph; che findicou in pune, p deje, uneita se žio o blumph; che findicou in pune, p deje, uneita se žio o fino fari loso fipulancati in alto, špartiti per lordinario la du labra, e formar felodo, a findicou in alto, a finatti per lordinario la du labra, de trans felodo, a findicou in alto di con-su un duti, di color propina de la male corri, pelod, e a faciendo de quali ha a quier li fordi, su me riccia la quia vente, fara in pune. Diffiri queeli forti, fuccedono de fina-tia di color de concertor, e proce di forma and a di color di color di la divisi in due concertor, e proce di forma and a di color di color di poda, siafot, e dibenone, i un blumpare; propose ul he-poda, siafot, e dibenone, i un bronzer per proce ul he-

ralii. Contiene molt'olio, e fai fiffo. E' deterfava, un poco laffativa. E' fiata nominata quelta Pianta Digitalis; perchè il fuo fiore hà qualche relazione nella fua figura à un ditale.

## Dionylia.

Diengies, free Diengies. Plinil. E' una speale di pierra presiona, assia dura, nera, screazar di matche rocciona di administratoria del pierra presiona di acqui, neri si fasta mesti, ce di medica l'indicatoria del consultatoria del consultatoria

## Diofanthos .

D'ofanthes. Theophrasti. Aug. Caryophyllus store temassime dissolto. C.B.

Le Caryophyllus fore temifind diffete. C. B. Caryophyllus fore temifind diffete. Eyth. Superior. Trig. Lon. Caryophyllus minor. Dod. Caryophyllus minor. Dod. Caryophylus plamerius albus. Tab. Ger. E una ípezie di garofano falvatico femplice, i cui fiord fono piccióli, e tagilati minuemamente come la frangia, ò La penna, di color bianco, dincarnato I fuoi fiori fono cefalici, propri per refistere al veleno, per la pietra, per l'epileffia.

## Diospyros.

D Isppres . I.B. Ray Hift.
Aint offgit lanate folto mit
Vitis Idea tertia. Cluf. Park. Pyrafter Ideus, vel petraus. Ges. Harramelis Athenai. Logd. Vaccinia alba. Ges.

Amelanchier. Lob.

Pyras cerotna . Italis . Diefpres, que ferbis conneta viderar. Gefn. Myrtemelis. Eid in Epitt. Codomelo Cretenfum. Bellonio.

E'un bell'Arboicello, che getta dalla fua radice molti fuffi più alti d'un Uomo, ramofi, ricoperti d'una buccia roffic-cia; le fue foglic hanno la figura di quelle del Pero, di grancai; è les legis hanno la legura di quelle del Preb, di grati-cate differenti, avvid di dipra, hanchicole; e la muginosi de marchicole; e la muginosi turril, perrodi. Nalcono fossi forti al trolgie, molti uni-ti inferne, hanchi, ciaclichumo de quali e compotto di cinque foggie bislaughe, quali ferna odore; fono feguitati da bacche, gordic come quelle del Mirro, violate. o 6 nere, incarate, e coronate da cinque tagliutzamento; d'un guilo docke, e grato. Contengono molt iemi bislumphi, perecci, fimili a quelli delle pere. Nafce quest'Arbofcello ne' luoghi ronzi, montani, e faffosi. Il suo frutto è stomacale, e cordiale.

## Diphryges .

Diphriges, Diphrys. E' una feccia metallica, che fi ri-trova focto il bromzo liquefatto, in cui è fiatta gettata dell'acqua. Si fecca quella materia ful fuoco per confervaria.

Ella ha un guifo acro.

E' detertiva, od aftringente. Si adopera per nettare, e difeccare le ulcere vecchie; ma ficcome ella e rara, così se le fothiruifce la Tuzia Diphryges à l'is, bis puye, terres, arrollico, come chi dicefie materia, ch'é flata due voite arrollita, ò calcinata.

## Dipfacus.

Diofacus E una Pianta, di cui due fono le spezie generali, una coltivata, e l'altra falvatica.

La prima è chiamata
Dipfacus fatteus . L B. C. B. Pit. Toutnes.
Cardaus Fullanam . Lob.
Labrum Veneris . Matth.

Caledragon - Xenocraftis . Anguil. Ella geua un fusto all'altezza di quattro, ò cinque piedi, Ella gera un titolo an atenza di quarto, o conseptiento, gotto come un politice, dittero, fodos, ramodo, cannellatos, gotto come un politice, dittero, fodos, ramodo, cannellatos, guardos quartes de la complexión de la come del come de la come groffe , fpinofe , fimili in certo modo ad un'arria , cora-gofte di molte foglie , piegate per l'ordinario in gronda ,

poste come le scaplie, e che lasciano frà loro alcuni interval-li fimili a cellette . Ciascheduna di queste cellette contiene un at Dimus accusette. Custeneaum at operare cuertee continue un forcellino pisancaro in alco, e cagisaro in alcune punte, di color bianco, tendente al porporino. Paffari quelti sori, incerdono de fimi bisimphi, quatero angoit, cancellati; la fua radice è unita, bianca. Coltivasi quelta Pianta ne campi; le rice ette fono di un grand uio pretio a i Berrecta; e prefoo agli Scardalieri.

La seconda spezie è chiamata Dipfacus favestris . Dod. Ger. Park . Dipfacus favestris , aut virga Pastoris major . C. B. Pit.

Tournet.

A district.

Defficius frivefiris, feu labrum Veneris. I. B.
Cardum julicama. Brunf.

Lebrum Vicaeris four purpares. Carl.

Stifference dalla prima, preche il fuo fuito, e le fue telle
fono meno groffe; i fe ine foglia abbafio fono più molli, e più
from meno groffe; i fe ine foglia abbafio fono più molli, e più sorio memogrofie; i e lue foglise abosino iono più molti, e più enere; il fluo fore ed ia colto propriorio pallido); la fiua radice e femplice, e guernita di fibre. Ella natice ne luoghi acquatici, lungo i losfii, e nelle terre fabbionoic. Concrengono amendae le feetle molto iale, ed olio.

Le loto rettle, e le loto radici fibro fadorifiche, e aperi-

Trovafi talvolta in Autunno nella tefta del Dipfacus, fec-cata un vermicello, che alcuni filmano proprio per la febbre quartana, messo al collocome difensivo nel tempo dell'ac-Dipfacus à l'i.J.a., fists, fete, perché quetta Pianta confer-va fempre neile aicelle deile fue t'oglie, delle picciole confer-ve d'acqua, come per la fete a vvenire; per la fiella ragione chiamali Labram Veneris.

# Dipfas.

Diplas, è un Serpentello, ovvero Afpido minuto, hisa-cida è lunga, e feganta di ducchie nere, e rofficcie; la fua coda è lunga, e feganta di duc lince nere. Teroafi in Afri-ca, in Atabia; abita per l'ordinatio nella fabbia; la fua mor-ficatura è pericolofifima; muove una fere, che non può effin-genti; ma la periona morificata a forza di bere fi gonfa moi-

to, e diventa idropica. I rimedj, che fi adoperano contra questo veleno fono gli emetici, gli aperitivi, i fudorisci. La fua carne hà la medesima virtà, che hà quella della Vipera. Dipfas à \$1.4a, fitts, fete, perché la morficatura di queflo Serpente muove una gran fete.

### Deronicum .

Doranicum . Ang. Cord. Hift.
Doranicum wufgere. Park. Ray, Hift.
Doranicum mojas afficierum . Ger. Emac.
Doranicum Romanum . Gef. Hort. Lugd.
Doranicum Romanum . Gef. Hort. Lugd.
Doranicum Antiferforpist . G. B. Pit. Tournef.
Doranicum laifelium . Cluf.
atenium paradalambete mirum . Matth. Lugd. prin

Dod. E'una Pianta, che getta foglie larghe, rotonde, verdi, ricoperte di lana, raffomiglianti a quelle del Cocomero, ma più picciole, e più molii. Il fuo fufto è alto circa un piede, 

daile loro fibre. Dehbono effere scelte groffe, come picciole noccioole, polpose, gialliccie di fuori, bianche di dentro, d'un gusto infipido, ed astriogente. Contengono molt'olio, e sale essenza

Sono proprie per refiftere al veleno, per fortificare il euore, contra le pulpitazioni, contra le vertigini, per ifcacciare per traspirazione i cattivi umori.

Dices, che il Deronkam, fia un veleno per li cani, e per le altre Beslie quadrupede. Derenkum e tratto dall'Arabo Derenigi, è Durangi, che

fignificano la medefima cofa .

#### Dorycnium .

D Orycnium Monspelliensum. Lob. Icon. Pit. Tournes.
Dorycnium Monspelliensum frusiosum. I. B.
Trifolium album angustifolium., storibus velut in capitals

rangefiss. C. B. E una Pianta tutta bianca, che crefce ordinariamente al l'airezza di due piedi, che getta rami pieghevoii, a i quali fono attaccate delle foglie femplici, tagliare fino alla bafe in moite parti bislunghe, alle volte più larghe, alle volte più firette, fenza coda, ricoperred una lana bianca, d'un gusto attringente. Nascono i suoi fiori nelle cime de fuoi rami, leattringene. Natcono i iuo kori nelle cime de fuoi rami, le-guminofi, raunati in giro, ò come in una retta, di colto bianco; lor fuccedono guicji, o baccelli; cialcheduno de qua-li rinchiade una feme; la fuir radice e fatia groffa, dura; le-gnofa, nera al di fuori, hianca al didentro. Nafee ne' Paefi caldi, come in l'Ispagaa, in Linguadoca, verio Monpellier, verio Sommière.

Ella e deterfiva, ed aftringenee.

### Draba.

De Rab. Dieferrid Carl Gray.

De des Vigeres Park Ray. Hall.

De des maits fare alles . I.B.

De des maits fare alles . I.B.

Let alle, i per Brides Matth. Ang.

Let alle, i per Brides Matth. Ang.

Et alle, i per Brides Matth. Ang.

Et alle i per Brides Matth. Ang.

Et and fareit all let plantum vorrecom Planta, che crefcall alternat d'un piele, « menzo: Il fros faule o lettrie, roceall'alternat d'un piele, « menzo: Il fros faule o lettrie, roceall'alternat d'un piele, « fare fagile from dallamghe, affilia in
gibe, menze, d'ecole veude cherrino; fono melle per onli
en immunamente, o dibbercation il oro fig. 1 fino facile en los fino. 1 fino facile. in ealternaammene, ed abharcaiano Il loso fuflo. I luoi fiost floro piccioli, blanchi, atteacat a cercombnelle nelle cime de rami. Carcheduno di quelli fiori hi quattro foglie, diffonite to corce. Quello mentione de la corce del corce de la corce de la corce del corce de la corce del corce de la corce del la corce del la corce del la corce de la corce E carminativa, incliiva, aperitiva.

### Draco Arbor.

D. Raco Arbar; è un Albero grande dell'Indie così chiama-to dagli Autori, perche produce ili angue di Drago, chi è un fugo gommodo, che gli Abitanti di que Paefi cavano per incifione dal ronco, e da rami di molti di quetti Albeti, che creftono in quantità nelle Canarie; fopra di che noi ci fipigheremo più diffusamente nel capo di Sanguis Draconts.

#### Draco Marinus.

De un pefce di Mare affai noco nelle pefcherie. di due spezie, una grande, e l'altra picciola; ma la grande non è in verun'nio.

non ei in veran in D.

Egil et amusonell' alto della fichena di molto official, o fiphe, fare in purea, reglienti, e velenode, colle equali fi diorder della propositioni della fiche della finalizzazione della collegazione della collegazione della finalizzazione gizza dolore, e la febre. I Caocchi refiano fiefo punito per in avverenza, a beschell' latinuta lei amorto, il prospilore non la finalizzazione della finalizzazione della finalizzazione della collegazione della collegazione

Trinedi (ono l'applicar fubito fulla piaga lo fipirito di vi-no, ò un melcuglio di cipolla, e di fale pettati infieme, per aprire ipori, e per-difipare il veleno. Si prerende, che il fegato, ò il cervello del pefer modefimo, applicato alla par-

ee, guarifea il male.

La carne del Dragone è foda, tenera, facile a tagliare, bianca, d'un buon guito, nutritiva, di presta digessione .

Contiene molto fal volatile, ed olio.

Si tiene, che il cervello del Dragoneridotto in cenere fia ouvers, come exvesio del Pragonie Hodoto in centre la buono contra ogni forta di velenco; una produtrebbe un eglior efferco, e fi facelfe prendere com egli efec dalla tefla, fenza effere flato abbruciato; imperocche il fuoco gli leva le perti volatili, che debbono in era fa un virto. Darno è Deino, endu, imperocche quello pefer hà la vifin acutiffima.

### Dracunculus.

Recureulus . Fuch. Tur.
Drucunculus polyphyllus . C. B. Pit. Tournef. Serpentarin Dracunculus major v Deacunculus mojor vulgaris . I. B. Park. Ray. Hift. Deacentium majus . Bruni. Dod.

Drassettas majus. Brunf. Ded.
Againe Drassita. AAv. In Italiano, Drassenea.
E'una Panna, choesetu miolo fotto allabercand circus
re pedi, pla fordo del police, diritto, ricoperno d'ane
tre pedi, pla fordo del police, diritto, ricoperno d'ane
tradicio del police, diritto, ricoperno d'ane
tradicio del presenta del pre

lingua, e intra incorrectos, al costor a crea se a resort, po-porno al difectoro, di cartivo od re- 8-3 alza dall fondo di quello force un pittillo nero, più grande di quello dell'-tram, carico nella fua bale d'un mucchio di frutti piccioli, oltre I quali fi trova una quantità di corpicciuoli, che raffoniglia-no alla neutra delle cine. Finalmente quello pittillo termino alla nettra delle cine. Finalmente quelto plillillo termia in una ficuel di peffello; e quando il flore e fasifica e, citicheduno di que fruci piccioli diventa una coccola, che fia roffa maturnodo; e rinchibuleuro, o due femi quafi rotendi. La fius radice e groffa, quafi rotonda, polpoda dicoccine. Ni cie quelta Planta nel luoghi ombrofi, patricococcine. Ni cie quelta Planta nel luoghi ombrofi, patricolarmente rei Paric caldi. Contine molto fale effentiale, e fifio, ed olio

La fua radice è purgativa; ella diffacca gli umori groffi; tuirofi, e viscofi, purpa le fierofità. Si fecca, e fi prende

La dofe è da uno scropolo sino a una dramma Le sue soglie sono detersive, e vulnerarie. Si stimano pi prie per telistere al veleno, contra le morficature de Ser-I nomi a questa Pianta fono stati dati a cazione dei suo fuffo, ch'è (creziato di diversi coinci come la pelle d'un Ser-

Polyphyllus à won multim, & olnam, folium, come chi dicesse Dragoneca con molte soglie. La Dragontea d'differente dall'Aram nelle foglie, che fono tagliate profondamente, laddove quelle dell' Arum fono intere.

### Dracunculus esculentus.

D Racunculus bortenfis . C. B.
Dimunculus bortenfis , five Tarchon . I. B.
Tarchon Avicenna , & Sethi . Gef. Hott. ribretanum mas lintfelie acriert ederate. P. Tournet. Drace Ruel Dod Gal.

Drace berbu. Ger. Draco berbu acetaria . Cord. Ob.

E'una jezzie d' Abrotano, o vvero una Pianta, che getta molti fufti, o verghe all'altezza di tré piedi, fottili, dure, un poco angolofe, ramofe, con molte foglie lumphe, e firet-te come quelle del lino, odorièree, di color verde, feuro, rilucente, d'un gufto acro, aromatico, e accompagnato da certa dolcezza grata raffomigliante a quella dell'Anice. Nafcono I fuoi fiori nelle cime de rami, come nell' Abrotano or-

dinario; ma fono così piccioli, che appena poffono wecter fi. Sono composti di fiorellini spalancati in stella, e ra churati come in giro, formando infieme de mazzetti. Paffati I ficvouse in giro, sormanoo intieme de mazzetti. Pafate I I fio-ri, comparitiono piccioli fituti reotodi, e feagliofi, clar-cheduno de quali rinchiude un feme. La fiu radice e Iun-ga, ramofa. Coltivafi quella Pianta ne Giandini, vien rinc-ta nell'Infalate, quando è aucora giovane, e cenera. Ella contiemendo colle, ed olio.

E' cordiale, flomacale, incifiva, deterfiva, aperitiva, E cordade, nomacale, mentra a determa, a per 1717a; fudorifica; promove l'orina, e i mefirui alle Femmine; feac-cia le ventofità; provoca l'apperito; refifie al veleno; è buo-na per lo feorbuto; fà fputare effendo mafficata.

#### Drakena radix.

D Rakena vadin . Ger. I. B. Drak . Pomet . \_\_

Beznardica raden . Tab. Contraverva Hilpanorum , five Drakens radia, Cluf Park. Csperus longus inodorus Pernanus . C. B. E una radice, che rafformella molto alla Controperson. Ci capita fecca dal Perù. Ella contiene molt olio, e fal volati-

ed effenziale. le, ed effenziale.

E'aleffinaria, propria per refiftere al veleno, per forcificase, per iscacciare per traspirazione i cattivi umori, presa in

La dofe e da mezzo feropolo fino a due feropoli . Dicefi , che il nome di quella radice venga da Francesco Drak, che fù il primo, che ne portò in Inghilterra.

### Dronte .

D Ronte, five Ded. acrs. G. Margravii. E'un Uccelo d'una figura particolare, il qual abita in un Hoba dell' Indie Orieutali, che fi crede effere l'Hoia Maurizia, famofa per lo bel legno d'Ebano nero, che ne viene; la grandez-za di quest' Uccello è frà quella dello Struzzo, e quella del Gallo d'India, ed ha in certo modo qualche cofa dell'uno, e dell'altro; ma n'è diverfo per molte circoftanze. La fia tefta è lunga, groffa, deforme, brutta, ricoperta d'una pel-le, che hà la figura d'un capruccio; i fuoi occhi fono grandi, e neri; il fuo becco è lumphifilmo, groffo, robufto, fatto in punta ed adunco, di colore turchino bianchiccio, fuorche nella fun estremicà, dov'è gialliceio di sopra, e rericcio di fotto: il fuocollo è grande, groffo, incurvato, il fuo corpo e groffo, rotondo, ricoperto di penne molli, bigie, come nel lo Struzzo; le fue gambe fono corre, groffe, gialliccie. Cial-cheduno de fuoi piedl há quartro dita lunghe, dure, come feagliofe, armate d'ugne forti, nere. Nel rimanente quefl'Uc-cello é fupido; cammina adagio, el lafcia prendere facilimente. Inghiorte delle pietre; imperocché se netrova sempre al-cuna nel suo stomaco; la sua carne è grassa; e così nutritiva, che tre ò quattro di questi Uccelli, bustano per pascere censo

Il graffo del Dresse e mollificante, rifolutivo.

#### Drvinus.

D Rpinus. Jonit. five Equerculus. Scalig. è una spezie di concrizio, che di nordina come un Anguilla, di color contesto, che di nordinariamente ne tronchi aldelle Quercie; abita parimente ne 'prochi di ranocchi; la lisa puntuta e pericolo. Contiene moleo sile violatie, ed ollo.

E'proprio per refisitere al veleno, per iscacciare per traspi-E. proprio per resistete al veteno, per ilcacciare per traspi-tatione i cartivi tumori. Pob preparari (come la Vipera. Drjimas a Divi Querrus, perch quefo Serpence abita nel-to Quercie. Chiannafi ancora Querculus per la medefina ra-gione, o perche la fua pelle fquamosa ratifoniglia alla baccia della Quercie.

Dulcamara.

D Ulcamera Dod Lugd. Dulcis amera . Trag. Amara dulcis . Ger. Hort. Cel. Amerum . Cord. in Dioic

Amerum. Cord.in Livoi.
Gioppiero, jese amera dalett. I. B.
Gioppiero, jese amera dalett. I. B.
Visti fjivelfrit. Match. Luc.
Salemum [analett., jes Dulcemera. C. B. Pit. Tournef.
Salemum [anglom., jes Dulcemera. Park.
Salemum [anglom., jes Dulcemera. Park.
Salemum [anglom., jes Dulcemera. Park.
Cirica Monfpellerfilm. Adv. Lob.
E una [piczid.] Salemum., ovrovo una Pianta, che getta, nome la vice de fermenti lunghi per l'ordinario due, ò tre picdi, e talvolta cinque, ò iei, fottili, legnofi, ramofi, frapreus, carroua enque, o let, sottii, legnoti, ramodi, fra-gili, de quali giuni afatano, e dabracciano gil Arboicelli wicini, gil atri a incervano a corra, ricoperti d'una buccia vende finche fono ancora giovani, ma che divocta invec-chiando bianchiccia, e ruvida al di louri, d'un gado (al prin-cipio amaro, ma pocia dolce. Il fino legno é riaglie, mudol-lofo; le fue foglie itono bisinghe, lificie, fatte in ponca metböts ter fest feite hon bishungen, litter, fants in print melter fere ordine hermannen benga it nat, på placetiet di fere ordine hermannen benga it nat, på placetiet di natio, di color verde herno, acconspagnate (feft obbsidie) and to proceed beng a paul di derenchen son printer. Mai-de son printer benga i paul derenchen son printer benga i paul derenchen son printer benga i particular, di and basson. Calcidorate di questi destanti al proprieta di particular, di radio basson. Calcidorate di questi punta, chief and basson. Calcidorate di questi punta, chief questi posti convoli constante eccode sentera, tripter di filtra di basson. Calcidorate di questi punta, chief questi filtra di particular di printera di color printera di col

sac entermanc.

Le fue foglie, e le fue coccole fono difeccanti, digeftive, electrive, rifolutive, proprie per le oftruzioni del fegato, per l'ernie, per quelli, che fono caduti dall'alco; per dificiore el l'angue rapprefo, prefe in decozione, ò in altra maniera.

Dultamara, Dulcis amara, & Amara dulcis; a cagione, vo.

che la faa buccis hà un gufto amaro, e dolce. Gigespieros à yaunes, duiets, & warin, amarus.

Durio.

Duries. Gare & Acofte.
Duries. Collino. Scalig Lund.
Guenaberes. Oviedi. Clui in Gare. Duryoens en Malaca . Linfcot. Arber pompfera fruitu acultato Malonie magnitudine . C.B.

Durienes . Acoilm . 1.B.

Jaca major. Cait.

Batan arber, cujus fručius Duryanen, flat Buna dicteur.

Palud. in Linicot. E'un Aibero grande dell'Indie; il cui tegno é forte, e fado, ricoperto d'una grufia buccia, di color di cenere, che getta molti rami, guerniti di foglie lunghe, come la mesà della mano, larghe aimeno due dita, con merii affai groffi all'itorno, d'un verte chiaro di fopra, e feuro di fotto, che bu un poco del colore, ch' et al' 1 roffo, e l'g aillo. Il fuo fio-re è banco, tendente al giallo; chiamafi nel Paete Suna. Egil è feguitato da un frutto groffo come il popone, ricoperto di é éguitato da un frutto gordio come il popome, ricoperto di una buccia groffi, rutta articcia al pungliglio il gordi, coe-ti, e puagenti, verde di fuori, e con riphe ò fochi per lun-po come il popone. Quello frutto de dividi internamente per lungo in quattro celletre; ciafcheduna delle qualli constena ret, è quattro ricerzacoli, ne quali rittorami de frusti bian-chiffimi della groffeza di un urvo di Gallina; questi rittorano fui principio a chi non ne hà più mangiato, d'un gufto placevole, ed un odore di cipolle purrefatte; ma dopo aver-li aflaggiati fi trovano d'un gufto si delicato, e d'un odore si carto, che pare non aver mai mangiato di meglio. Nafce quett' Albero in Malaca; egli e abbondante in frutti. Gl' Indiani lo chiamano Batan, e I fuo frutto Durpura.

diani to chiamano *Gatan*, e Tito frutto *Darpara*.

Il fuo frutto e dilmato aperitivo, caminativo, fudorifico, digefitivo, proprio per attemane, e maturare le flomme del petto, per monwere l'oria, e (cacciare le ventorità.

Quando gl' Indiani hanno manglato molto del frutto del Darie, e temnon, che refil toto indigetto faille flommes, manflomno leggicamente del Betel, perche fier a foro di current.

#### EBENUS.



Bener; in Italiano, Ebano. E' un legno duro, faldo, nerifismo, lifcio, e pulito al tatto, come l'Avorio, il quale ci capita da una dell'Isole Orientali, chiamata l'Isola Maurizia. Egli è tratto da un Albero grande, e groffo, ricoperto d'una buccia groffa.

Dicefi, che le fue foglie ficno fatte come
telle del Lauro, e che produca un frutto fimile alla ghianda

della Quercia, foftenuto da una picciola coda. Egli é forfe una spezie di Quercia. Il fuo legno dee effere mafficcio, netto, fenza vene; gli Antichi hanno creduto, che fia il legno d'Aloè, donde vie-

ne, che alcuni lo chiamano, Hebenum, fre Xilosloes officime, che aicuni io chiamano, teterama, pre Xiliudier affici-nermo; ma fiono ingannai: d'Ebano, uno roffo, che I V'hà ancora dine altre spezie d'Ebano, uno roffo, che I Mercani chiamano Grezandiglia, e l'altro verde. Tutri questi legni sono adoperati dagli Artefici per molti lavosi d' intarsfateran. I due ultimi debbono effere icchi làdi, vresofi,

carichi di colore, mondati dalle loro buccie. Contengono molt olio, e fale effenzialo. L'Ebano nero é fudorifico, e difeccante . Può adoperarfi

In decozione, come il Legno Santo, ma fi mette poche vol-te in ufo dalla Medicina. Ebenus viene dalla parola Ebraica Eben, che fignifica pierra; perche il legood Ebano è duro come la pierra.

### F.bulus.

E Bulus . Brunf. Marth.
Ebulus ., free bumilts Sambucus . Dod.
Chemacht . Diocean.
Ebulus ., free Sambucus . Ebulus . free Sambucus . 1. B.
Sambucus bumilts, free Ebulus . C. B. Pit. Tournet in Ita-

liano, Ebbio. E' una Pianea, che non é differente dal Sambuco ordina-E una Planta, che non e almetene au samusco ou user rio, che oell'effere affai più baffa; imperocche ella non cre-fce più alta di tré piedi. Il fuo fufto e erbofo, angolofo, pie-no di nodi, midoliofo di dentro, ramofo; le fue iogle fono fimili a quelle del Sambuco, ma un poco più lingbe, fatte più in punta, e d'un odore più forte; i fuoi fiori foso piccioli bacini, ò rosetre in cinque parti, di color bianco, odoriteri. bacini, è rofette in cinque parti, di color bianco, odorifeti, difositi in ombrelle. Lor successono, quando sono caduti, alcune coccole rotonde, che diventano nere, maturando, e ripiene di fugo. Rinchiudono alcuni femi lunghetti. La fun radice è lunga , groffa come il dito, fiparfa in largo. Na-fee quelta Pianta ne luoghi incolti. Contiene molto fale, ed

Le fue foelie fono adoperate in fomento per difcueere, per ifolvere, per fortificare i nervl, per la feiatica, per la parali-

fia, per le fluffioni catarrali.

La feconda buccia del fuo fufto, la fua radice, e'l fuo feme fono purgativi, idragogici, prefi per bocca. Purgano le fierofità. Si adoperano per l'idropisia.

Ebalus eb idue de, matete e in A; è un lícia della Spa-gna, in cui quella Pianta nafee in abbondanga. Chame alle à xapai bamilis, & dave Sambucus, come chi dicesse Sambuco picciolo.

### Echinomelocattos.

E Chinomelocadus . Adv. Lob. Icon. Cluf. 1. B. Melecadus India Occidentalis . C. B. Pomum [pinofum opuntiatum . Munting.

Melocardus Echinatus Penz. Lugd. Ray. Hift. Melocardus Americanus Park. Ficoides Occidentale Spinosum melonis facto fulcis reliis.

E'un Cardo dell'Indie Occidentall curioliffimo, ed ammirabile : la fua tetla é groffiffima, di figura ovata, gutrnita di fpinerobulte, le une diritte, le altre incurvate. Pare, che la una naturale unione di Cocomero, di Popone, e di Cardo, donde viene il ino nome. La fua buccia e verde, eigata, à divifa in coftole. La fua polpa è bianca, foda, groffa, pieghevole, difficile a compere, con un guilo di Zuc-

ca, di difficile digeftione. Produce in alto una spezie di cotone, fimile alla pietra Amianto, bigio efternamente, e bianchiffimo di dentro, con molte pieciole fpine fottili, porbancomumo di destro, con moite picciose ignei tottili, port-porties, che i aliannoa poco negli ani uperfizie, e di-ventamo dure, e pungenti. I rovanti altresi abbatio del rme-definno cottone certi i ollicio il membraso di colto di fingue-ripioni di ficni minuti, peri, e rilucenti, come quelli dell' Amazanno. Quelta effa di Cardo è adoperata negli ali-

E'pettorale, raddolciente, aperitiva, prefa in decozione.

### Echinopus.

Chinepus. E'una Pianta, di cui due fono le spezie principali, l'una grande, e l'altra picciola.

La prima e chiamate Echinepus major. L.B. Pit. Tournet.

Cardaus Spharocephalas latifalius vulgaris. C.B. Ray.

lift.
Spherecephalus annuas - Catta.
Tetraliz [pina]a - Lugd.
Casdaus [pherecephalus - for globefus major - Park.
Creaddium - Lac. Adv. Lob.
Spina peregenta - Dod. Gal.
dum - G. water - Theoreth I oh Icon.

Joine pergerina. Doc Cail.

Joine pergerina. Theophr. Lob Ieon.

Rime, for Barra. Theophr. Lob Ieon.

Rime, for Barra. Theophr. Lob Ieon.

Lob mente altotto, gutinote al rato; e cime e viso i utiti tono carriche di ette striche, che productono forellini i pa lancati la alto, e tagliati in coreggie, di color turchino, bia nchie-cio. Cadati quelli forti, i seccedono altani leim per l'ordina-rio bialunghi, contenuel in invogli (cagliofi, che banno fer-vivo di calice a fiorellini. La vua naine è duna grufferza mediorre, pericpa al di fuori. Nafee quefia Paanta ne luo-mediorre, pericpa al di fuori. Nafee quefia Paanta ne luo-

ghi montani, e fassosi. La seconda spezie è chiamata Echinepus miner. I. B. Pit. Tournes.

Echingus miner. 1. B. Pit. Tournet. Cardaza Iphenetophoist carries miner. C. B. Spina alka patata fare carries. Cam. Ep. Crucollium Mappieturfum. Lung. Rites fernius caralitis. Adv. Loob. Rabeum. Theophrafti. Lung. Ela gerta molei futti sili alterazud circa un piede, tratti ri-

coperti d'una lana groffa, e bianca, con molte loglie, meffe per ordine alternatamente, langhe, tagliate mi sutamente ino alla lor costa, spinose, verdi di sopra, lanue note, e bianche di sotto; le cime de suoi fusti hanno delle este siebunche di foto, se cime de roos aut namado a la re-riche, fimili a quelle della speziegrande, ma più picciole, gnernite di forellial turchini, che sono seguitare da semi ba-lunghi, contenuti in invogli scagliosi; la sua redice e grossa quafi come il dito mignolo, rugofa, divili in motte reite, ciafcheduna delle quali getta il fuo fulto. Nafee quella Pian-ta principalmente in Linguadoca ne campi verio Mongel-lier. Ella non dura, che un anno.

sier. Esta non dura, che un anno.
Contengono amendue le fipete molto fale, cd olio.
Sono aperitive, fidorifiche, propris per la piera, pel male
di punta, per le fluffioni cararrill, per la ficarca.
Echiaphu ab lairb Erisarru; perché le celle di quella
Pianet a hanno la figura d'un piccioloriccio.

Spherecephelus a obei pe fphera, giobus, & xipani capus, come chi dicelle telta sicrica, ò totonda.

### Echinus marinus,

E Chimus merimus. Erinaceus. Cardous merimus. Heritus martums.
In Italiano, Riccio marino.
E'un pefer ricoperrod'una pelle dura come la cartapecora, ed arricciata all'interno di fipine forti, e pungenti, che gli
fervonodi difeia. Noi ne vegojamodi due focta, l'uno quadi

recondo, ô ovato, e l'altro fungo.

Il primo è groffo come la tetla d'un Il omo, e tal volta come na piccido pallone; egli raffembra tuttro d'un petzo; impenocché appena il fuo capo può effere difitato dal fuo corpo, di

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Color gialligeio, è perspecieo, dacro, chèmoro, in fui bocca e pieceida, e guerraire d'alcuni deret, e d'una pecciola inque. Il ficconso lu ungou un piete, e mercus, o dan pietal, d'une presentat de la companie de la

ro nova. Sono umidi, e facili a digerire. I Ricci marini contengono molto fal volatile, ed olio.
 Sono aperitivi, deterfivi, incifivi, digeftivi, rifolutivi, propsi per nettare le ulcere vecchie. Si adoperano citernamente, ed internamente.

#### Echinus terrestris.

E Chinus terrefiris . Hermol. Jonit.

Erinaceus . Herin .

Herkins. Plinii. In Italiano, Riccio.

E un animale cerrefire, grofio come un Coniglio, gial-liccio, attornisto di fijine, ò di punte, che gli fer vono di difeta. Ve n ha di due fipeta principali; uno, il cui mofaccio e fimile a quello del Cane, e l'altro a quello del Porco, i test andi baspo cionomi fin. guerraine d'unes lumbe fatte in

Coof innite a questo est Cane, e l'altro a questio del Polico. Il pound. Alba se per l'oddianto fosterra, e in altri luoght naf-colit; come nelle cavità degli Alberi a pie delle Fabbicto-vecchi roviniste, nelle cavrene. Non etce, che la noter Si nordirice di ropi, di gibinate, di pere, d'uver egiden ubo-to. Il considerate della considerate della considerate della con-tra della considerate della considerate della considerate della con-tra considerate della considerate della considerate della con-ditata della considerate della considerate della con-ditata della considerate della considerate della con-tra contra con-tra con-tra contra con-tra con-tra concarne hà buon gusto.

E filmara propria per muover l'orina, ed il ventre, man-giata, ò preda in bollitura.

Il filso figno feccato, e fopi veritratato è proprio per le ma-lattre delle reni, per la cachellia, per l'idropsifia, per le con-volonio, per l'epitellia, per li catarri; la dole è da uno fero-polo fino a una dramma.

Il fun flormaco fecento, e spolveriazato è proprio per la co-lica ventosa, preso nella medesima dose. Il suo grasso è stimato proprio per l'ernie applicato esterna-

Echinus . obe vi inur, feu surinurisorir, perche quest animale si taccoglie tutto, quando è tormentato, ò impaurico.

#### Echium.

E Chium vulgare , C. B. I. B. Park . Ray. Hift. Pit. Tour-nef.

Echum bugloffum agrefie. Ad. Echum five Alchburum. Dod. Gal. Bugloffum fylvefire. Lon. Lycopfi. Cord. in Dioleot.

E una Pianta , che getta fufti all'altezza di più di due pie-di, pelofa, verde, fignata di punti neri; le fue figlie fono bilunghe, fictre, pelofe, ruvide al tatto, d'un guito infigi-do; i faoi fiori circondano i fulli quafi dai baffo fino all'alto fono formazi in imbuto iocurvato, e tagliato ne contorni in cinque parti difuguali, d'un bel colore turchino, teoden-te qualche volta al porporino, è qualche volta al cinetiaio, con quattro flami porporini, ed un piftillo biacco nel mezzo. Querlo fiore è foflenuto da un calice lesto fino alla base in cin-

Quetto nor y four through a un'estice testo juno a las assic ris cim-pos parti langhe, firette, fatter top junta; concelle tre Quan-dorgili cadato, gli faccodono quattro femi uniti inferne, rigoli, ognano dei quali ba la giora della terla di una Vipe-ta, donde viene, che fi chiama la Pianca, erba per le Vige-e, la fias radice el lunga, groffa come i i police, legnosì. Nafec querla Pianca ne campi incomo alle muraglie, lungo le trade, che lungo fiabbiono fi. e elettili. Conscienze andrò-le trade, che lungo fiabbiono fi. e elettili conscienze andròlio, pocofale. no. pocotate.

Stimati quetta Pianta propria contra la morficatura della Vipera per la figura del fuo feure; ma non dec farfi alcun
conto di quetta qualità. Ella è uostetaote, mollificaore,
pettorale; raddolcifce le acrezae del fangue, e lo putifica.

Echium ab m's, Vipera, perche il feme di quefta Planta taffomiglia alla tefta d'una Vipera, è perché é fiato creduto, che quefta Pianta fosse buona contra le morficature delle Vipere.

#### Elaps.

Laps, fire Elaps. E una spezie di Serpence lungo circa tre piedi, grosso come una Vipera, di color gialisco, seguato per lungo di rell'ince nere dalla testa fino alla colo. Si ritrova nell'Isola di Lemnos. Non d'molto pericolosi; si ritrova nell'Isola di Lemnos. Non d'molto pericolosi; come de la color de la fua morficatura però cagiona de dolori. Si guarifee con rimedi aperitivi, e fudorifici, come co fali di Vipera, e di

Cornodi Cervo.

La fua carne, il fuo cuore, il fuo fegato, e'l fuo graffo fono fudotifici, e propri per refiftere al veleno.

#### Elatine .

E Latine è una Pianta, che da Signori Ray. e Tournefore di fiata messa fra le spezie di linarie. Ve n'hà di trè

La prima è chiamata

La prima e cinamata
Elature, DioCordáis. Ad. Lob.
Elature fidio finetentade. C. B.
Linaria Elature dida, folio finetentade. Ray. Hift.
Linaria Elatura mammalaria folio villafo. Pit. Tournes.
Veranta framme. Matth. Fuch.

Fernatei fermas. Match, Fuch.
Ferségium permanen. Lugd.
Elaise mon fals fabraneals. 1. B.
Lilla gette per forcio de la fich fei fei fei motes verple.
Ella gette per forcio de la fich ce de fich fei motes verple.
Ella gette per forcio de la fich ce de fich fei motes verple.
Lilla gette per forcio de la fich fei fei figuren et ren;
te fice fojic foor firmit is quelle fedel x fourmaniaria, do specie feel la Verorioria, ma fasteria mismo proso, quasi recordes,
molli, pelofe, lanospinolé, de code ribanchiccio, dun gefor tendere al limano. Elec de citichena dedia fedie fortendere al limano. Elec de citichena de feli achie filiere un foortto pelofe, el cordo d'ebra piùlicios, fimile a
month-de la linatia condiariara. Pall'uro querbo force, companible della linatia condiariara. quello della licaria ordinaria. Paffato quello fiore, compa-tifee in fuo luogo una coccola, ò un frutto bisiungo, divifo internamente io due tipoficigli, ripieni di femi quafi rotondi. La fus radice è femplice, fottile, diritta, bianca, guernita d'alcune fibre

La seconda spezie è chian Elatine . Matth. Caft.

Elating aliera . Dod. Lob. Ico.

Elatine folio acuminato, in bafi auriculato, fore luteo. C.B. Elatine folio acuminato , seu fermina , folite angulofes .

Linaria Elatine dicta , folio acuminato. Ray. Hist. Linaria hederula folio. Col.

Linaria bederinde faite. Col.

Linaria (gravino amamulante faite aurito, & vilia)-fare
Linaria (gravino amamulante faite aurito, & vilia)-fare
E. differente dalla precedence nelle fiquile, che fono bistumphe fatteri punario i formadi friercie, di otrecchiuse quior
baite, e un' fiori, che fono più piccioli, e di color gialio.

Estate fiche anamunate, forte reriere C. B.
Linaria [agravino manumates faite aurite, & viliafo, fare
cervites. P.H. Columno, faite faite faite faite.

E' differente dalla feconda spezie nelle soglie, che sono più rotonde, e meno orecchiute nella lor base, e ne siori, che sonoturchini, ò hanno del turchino.

Nascomo queste Piante ne campi, stà le biade; contengono olio, e poco fale.

Sono deterfive, vulnerarie, proptie per fermare 1 corfi di ventre, per le malattie degli occhi, per le ulcere.

#### Eleaterium .

E Leaterison; è una feorza dell'Indie, che taffomiglia alla China China, ma che non ne hà la qualità. Dicefi, che mefeolata col Tabacco, e fumata in una pipa, levi al fumo del Tabacco rutto il fuo cattivo odore.

> 1 3 Ele-

#### Elemi.

Ummi Elemi . Refina Elemi . C Ummi Elemi. Refina Esemi.
E una spezie di resirma branca, tendente al verdiccio, odorsfera, che ci capita d'Etiopia in pani di due, ò tre libbre involti in foplie d'ecanne d'India, donde viene, che fi chia-ma gomma Elemi su canne. Ella ttilla per incifione da una fpezie d'ulivo falvatico, di modiocre altezza, le cui foglie fospezie univo laivatico, al monoreranteza, y cu singuicio-no luighe, e firette, o color vende bianchicco, appeni-no. Is foo fore è rufio, fottenuto da un piccelo callec del colore delle foglie; il filo frutto de finile all'ular. Nafer quell' Albero nell Eciopia, nell' Arabia fellor. Des foogliefi la gomma Elemi focca di foori, melk di dentro, netta, di color bianco, rendente al verde, affai grata all'dore. Ella contine del file effenziale, confidio in

grata an coore: Line contente de trans ententante, communima gran quantità d'olio, poca firmma, e terra.

E propria per mollificare, per digerire, per attenuare, per rifoltere, per detergiere, per confoliadere. Si adopera per le punsure, per le piaghe, per l'itemori, per fortificate i nervi, per l'effetturer, per le olif molfé dal loro iusgo. Non fi adopera ch' efternameute negl'empiastri, negli unguenel. Elemi ab clea, pro elea, ulivo; perché queita gomma esce da una spezie d'ulivo.

### Elephas.

E Lephar, for Elephanus, for Barrus; in Italiano, E-kiance. E un animale quadrupedo filmaco il più gran-de degli animali terreftri, d'una figura moltruofa. La fia refla e brutta, e spaventevole; le sue orecchie sono per l'or-dinario picciole; ma si trovano Elesanti, che le hanno grandemario picciote; ma la trovano Eletanti, che le hanno grandi, chorti; li fisoi cochi fiono grandi, ma fembrano piccioti a proporzione della grofezza della fisa tetla. Il fuo safo è ciò, che chianna la isua Tromba, cdi in Latino Predofies, fix Tubes, fix marsus nofata. Quelta Tromba è un corpo tamo lumgo, quanto posfigiungere tino a terra, carmeto, nervofo, che à allarga, verio la tetla e est intirigne a poco a poco, che sa lalarga. votodi dentro, forato nella fua eliremità, dove riceve l'odore delle cofe, che finta, preghevole, fleffibile in maniera di Serpente. Queffa effremità è più larga del mezzo, e n'efec un dito, di cui fi ierre, come d'una mano per pigliare tutto ciò, che fi mette alla bocca, fia laquido, ò folido; e gli refpira pel canale, ch'e di dentro. Gli ferve parimenti questa Tromba di difesa; imperocche ella hà una gran forza; la fua bocca è verfo il fuo petro; la fua lingua è picciola; hà quattro denti per mafticare, otre i due grandi, lunghi, fat-ti in punta, bianchi, rilucenti, ch'efcono molto fuori delù in putta, Sianchi, rifocenti, ch'eícom molto fiori dei na macicia inforce in ferma di cerna per fervigil di li-na macicia inforce in ferma di cerna per fervigil di li-fina composi di una produgiola groffezza, linego nove, ò diese pedel, e alvival pia lumpo. Il lico cobre è per foodinario icuro; ne bios fitati veduri del bianchi, ma foro entificario, pedel per la colora del per del per del per del per del per del particolora del per del per del per del per del per del per del particolora del per del per del per del per del per del per del particolora del per del per del per del per del per del per del particolora del per del coas e umire a questa act Buttoto, je tuegambet fono grolitit-me; i fiso ji pedi fono recondi come quesili del Cavallo, ma molto più groffi. Il corno de' fiso i piedi e affai grande, e ne-riffimo; le dita de' fiso i piedi fono in numero di clinque, ma unite le une all'altre fenza divifione. Nafecquest' animale nell'Afa, nell'Africa, nell'indie Orientali, ne 'Paci', che disendon del aran Morol. So ne provano di "e-fisi."

nell'Afa, nell'Affrica, nell'Indie Orientali, ne' Paris, che dipendonodi gano Mogio. Se ne trovano di saschi; e di dipendonodi gano Mogio. Se ne trovano di saschi; e di femanine, ma le femanine of fonormate di grand andi come i madio. Y so 'habi di diferenti grandeze. Quell'ambiento per la come di finela, quainto per positi anti come correcta di samo di finela, quainto per positi and proporti del propositi di proposit tutto ciò, che incontra; che per rimediare a quello male il fao Governatore lo riprenda con parole fevere, ed ingiu-riofe. Gli piacciono i luoghi paludofi, ed I Fiumi. Vi fi

lava pigliando dell'acqua colla fua tromba, e gerrandole la ful corpo. Non può fopporente il grata freddo. Mangia dell' erbe, de'rami teneri, e delle foglic d'Alberi, de'fratti, delle radaci, de grani, e alle volte della terra, e delle pretre. Ama il vino; può fiare fin otro giorni fenus bere. Vive più d'ogni altro animale, quando non fia ammalato, ma e for-topoito a Dregoni volanti, che gli s'attortigliano intorno alle gambe, gli mettono le telle nelle nari, gli cavanogli occhi, lo pungono, e ne succino il fangne fin, che fia morto. Si uccidono alle volte gli Elefanti per a verne l'Avorio. I Mori mangiano la came di quest' unimale erode.

Il miglior Avorio ci capita da Zeilan, e da molti altri luoghi dell'Indie grandi. Dee scegliersi il più pulito, Il più bianco. Contiene mole"

olio, fal volatile, e terra, poca firmma. E proprio rafchiato per li corfi di ventre, per fortificate il cuore, per uccidete i vermi, per refiftere al veleno, perelo in polycre, ò in decozione. Si calcina l'Averio in un vafo di terra ricoperto d'un altro vafo, colla giuntura ben eb-rata; diviene nenffimo, imperocche la fuligine, che fe ne alza vi cade fopra ; in questo stato, fictolmente mucinato è proprio per la pettura. Si fà la medefima eperatione ful corno di Cervo, che serve altresi per li Pitteri; ma è da notate, che quanto più le materie, delle quali fi fanno i neri , fono bianche, tanto più i neri fono belli , e carichi di

Barrus à Graco. Espis, gravis; è flatodato questo nome all'Elefante, perch'egli è un animale affai massiccio, e pe-Ebur à barro Elefante ; Imperocché l'Avorio è un dente dell'Elefante .

### Elichryfum .

E Lichrysum, seu Stachas citrina angustifolia. C. B. Pit. Helichrysum, & Amaranthus. Galeni. Czsalp. Helischrysum. Cord. in Dioscor. Corna aurea. Lob.

Ameranthus luteus . Fuch. Lac. Stachas citrina tennifalia . Narbonenfis . I Bauh. Chryfocome , five coma ourea , & Stacbas citrina vulgaris .

Stachas citrina, feet Helichryfum. Ray. Hift. E'una Pianta, che getta molti fufti legnofi all'altezza d' E una Pianta, che gerta moit i tutti legnoti all'altezza d' un picle, è d'un picle, e mezzo, lanuginofi, bianchi guer-niti di picciole fogite firette, pelofe, bianchiccie. Natronei i fuoi hori nelle cime de futti raunati in maniera di tetle, ò di maxtetti, tagliati in alto in ficile, di color giallo palli-do, cedrino, fottenuti da calici fergilofi affai fecchi, gialli, e riiplendenti come loro. Può quello fiere conferrati moiti anni fenza, che divenga vizzo, ò s'imputtidifca a cagio-ne, ch'egli è quafi privo di firmua. Quefta è la ragione, per cui fi chiama immortale. Il fuo odore è forte, e grato. Il feme, che all fuccede, quando è paffato, è bislungo, di colore trà l' piallo, e l'roffo, guerniro d'una piuma bianca, odorifeta, acra. La fua radice è femplice, groffa, legnofa, con un poco d'odore, raffomigliante a quello della gomma Elemi. Nafte quella Planta re l'uoghi ferchi, cal-di, fabbionofi, come in Linguadoca, preffo a Monpellier. Ella contiene moito fale effentiale, ed olio, peca flemma. E'incifiva , speritiva , vulneraria ; leva le offruzioni , omove i meftrui alle Fernmine ; uccide i vermi ; difcioglio

il fangue rapprefo Elichtylum ab its the Sel, & specie aurum, perché il Sole fà comparire il fiore di questa Pianta di color d'oro.

## Emerus.

E Merza. E'un Arbofcello, di cui due fono le spezle; l'una grande, e l'altra picciola. La prima è chiarnata

La prima echiamata
Emerus Curlip. Pit. Tournef.
Cultute Scrypoidet . Ger. I. B. Ray. Hift.
Cultute Scrypoidet . Ger. I. B. Ray. Hift.
Cultute flyuyala , five Scrypoidet major . C. B.
I fuol rami più grandi fono ricoperti d'una buccia , di co
lor di cenere, e i piccioli d'una buccia verde; le fie fo

135 nuti. La fua radice è legnofa, dura. Nasce questa Pianta ne' luoghi montani, e sassosi, non è in uso nella Medici-

glie fono meffe per ordine fopra una costa, a cinque a cin- l que, da fette a fette, o a nove a nove; raffomigliano in figura a quelle della lente, ma fono più rotonde, e più grafngura a quelle della lente, ma tono pià rotonde, e più graf-fe, fimilia quelle della Calura, eccettuandon i grandez-za, e un guin amaro, e dispiacerole. Il fuo hore è legumi-noto fimile a quello della Giordita, di color giallo, un poco ociorivro. E feguiaro da un guicio lungo, fortile, che rio-chiude de firmi qual cilindriei, di color feuro, lisic al tatto, d' d'un carriro guilo. La fua radice fi dilata in terra da turce le parti.

La seconda spezie è chiamata Emerus minor. Pit. Tournes. c. clutea humiltor. Park.

cutates bamilier - Park.
Cutates filosopies minor - C. B.
Cutates filosopies minor - C. B.
Cutates repeated bamilis - Git. I. B. Ray, Hift.
Cutates repeated bamilis - Git. I. B. Ray, Hift.
più dellicenne dalla prima, che nell'effer più buffa, più
sicciola, e nello spargere a terra i fuoi rami. Crescono amendue ne luoghi montani fcuri, ne Bofchi, ne Pacti caldi. Contengono molt olio, efaleeffenziale. Le loro foglie fono un poco laffative.

Emeu.

E Men., for Emec. Cluf.
Emen., vulgé Cafocris. G. Pifon.
E'un Uccello grande dell'Ifole Moluche nell'America, il cui colio, e capo fono molto elevati, in maniera, che può avere dal capo fino a i piedi, quafi cinque piedi d'altezza; il fuo corpo dal petto fino al codione è lungo trè piedi; il fuo two curpostal petru tuno al cosione, el impo tre piedi, i filo-cape è picciolo a proportime dell' altre putri, nodo, di di-color nero, che ha del surchimo; i findi occhi fono gizudi, ar-chet, accoli, muli, egli ha due bedi un pono fispra la punta del becco, che gli firvono di razi; il fino capo e ador-nato d'una preisci diadienta, di foltanta di corno, di co-ine gialio carico, dilatato dalla fui crima fino sila meta del becco. Cade egli opui anno nei medefino tumpo; in cui in grain carries, disease dalla fine cima fine alla cintal decidence accounts of the contrast particular contrast. La blood fine on cité receptor di due similare contrast. La blood fine occident circertor di due similare contrast. La blood fine occident circertor di due similare contrast. La blood fine contrast contr

## Empetrum.

E Maetrum. E'una Pianta, di cui due fono le spezie.

La printa e cotamaca
Empetram montanum fradu nigro. Pit. Tournel.
Erita baccifera procumbens nigro. C. B.
Erica baccifera. Matth. Caft.
Erica prima. Cluf. Pan.

Erica prima. Clul. Pan. Elia gen di piera la geno di parti fulla terra, che ferpeggiano, ed occupano monoli uogo, ricoperti duna buccia bruna, rufficcia ji e fue fuglie feno pierole, bislumphe: i fuoi fiori nafono nelle fue cime, dipoliti son mazzerei a famali di colore d'eba basachérica. Non lafeja-no verun fruttodopo loco juna intedieni rami producono feparatamente delle occordo ronde, nere, cafebeduna formatione delle occordo ronde, nere, cafebeduna delle quali rinchiude due, ò tré officini, à alcuni fem miLa seconda spezie è chiamata Empersum Lustanicum fradu albo. Pit. Tournes. Acacalis Dioscoridis. Amato.

Erica eretl'a bacci candidir. C.B. Fruten Luftenit Camerinas dillus. Lins. Erica baccifera tenufalla. Tab. Ger. Ella getta tulti ramoli, diritti, all'alterza di circa un piede,

Ella geta fulti ramofi, diriti, all'alteras dicirca un piede, enerco, facili a rompete, ricoperti di una baccia enicita; i cite figile fono minute, come quelle dell' Erica, d'un gano di altingene, e ricolariate un pora la bocca, diciori rediciori della distribuzione della bocca, diciori recono alterali i l'un fori figurazianeme fi a i medicini piedi, che
prodocconò lerò. Quell' furtir lori on cocciori ronde, i
di un gilo accio, ci cichichema delle quali curricare rediciori
di un gilo accio, ci cichichema delle quali curricare rediciori
di ori contro della distribuzione della prediciori di correcto della distribuzione di piede di

Il fuo frutto è proprio per cavar la fete ai Febbricitanti; im perocché egli é agro, e assai grato al guito. Se ne mette nell' acqua per fare un collirio, con cui si lavano gli occhi, a ffine di rendere acuta la vista indebolita. Empetrum ab er, & vere Sanum, perchè questa Pianta, afce in luoghi faffosi .

### Encauflum.

E Nomhum; in Italiano, Smalto. E'una vitrificazione di metalli, di fabbia, edi foda d'Alicante, mefcolati, e fonduti infieme con un fuoco violento: Se ne fà di molti cocome di bianco, di turchino, di giallo, di verde, di

jort, comed i hance, di truchne, di pallo, di vente, di pallo, di vente, di pallo, di vente, di pallo, di pallo, di pallo di pall

in Francese Faun lapis.

Lo Smalto giallo é lo Smalto bianco, colorato o Lo Smalto giallo é 40 Smalto bianco, colorato con un poco di ruggine di ferro, che vi fi mette, mentre egli è a liquefarfi. Lo Smalto verde è lo Smalto bianco, che fi è colorato colla

limatura dell'ottone. Lo Smalto di fior di lino è lo Smalto bianco, pella cui Lo Smalto di color di carne è lo Smalto colorato colla

pietra petracoria .

Poffono ancora darfi allo Smalto bianco molti altri colori . seconda, che vi si metteranno più, ò meno Droghe, delle quali hò parlato

quair no pariato.

Benche la Medicina non fi ferva degli Smalti, hanno tut-tavia le loro virtà fecondo le qua lità delle Drophe, delle qua-li fono fiati composti; ma bifogna macinarii assa i fottilmente ni cono stati composti, ma pirogna macinaril alla i fottilmente ful porfido prima d'adoperarli, fe fi vuole, che producano qualche effetto.

Lo Smalto bianco, lo Smalto turchino, lo Smalto giallo fono puramente difeccanti, ma gli altri fono deterfivi, e di-

Encapfum à un'o comburo, perchè lo Smalto fi fà con un gran faoco.

### Endirvia.

1 .

E Ndivie; in Italiano, Indivia; è una spezie di Cicorea, E dicui trè Gno le spezie; la prima è chiamata Endivia fattore. Park. Inspus fativa latifolia, five Endivia vulgariz. C. B. Seris demossible latifolia. Dioloci. Seriale Andam. Licotropecibles.

136 Butjour farcom Latfelium. I.B.

Austria : Tur. Insuban faiream taifulum. Fuch. Dod. Gal. Cuberea fairea : Tes-; Cuberian lassfaira, fire Endivia vulgaris : Pit. Tour-

Ella getta delle foglie lunghe, larghe, differe folla terra, fimili a quelle dello Lattuna, meriare ne loro contorni, d un guito tendente all'amaro. S'erge fià loro un fuffo all'altezza d'un piode, e mezzo, ò di due piedi, lificio, cannellato, vo-ce, ramofo, rirotro, ripieno d'un fugo latticinofo; i fuoi fici fono fimilia quelli della Cicorea si vatica, di color curchino. Sono feguitati da alcune caffettine bistunghe, che rinchiudono de temi angolofi; le fue radici fono fibrofe, lat-

La feconda fpezie è chiamata

Intohus, free Endirelaminor angultfilia. Park.

Intohus fativa angultfilia. C. B.

Seriola, aut Endroisla. Ndv.

Intubus, five Endivia minor. March. Lutybum jativam anguftfelium. i.B.

Cichertum anguftfictum, five Endroia anguftfalia. Pit. E'differente dalla prima nelle foglie, che fono più firette,

ed unguftopiù amaro, e nei fufto, ch'è più ramoto. La terza focase è chiamata Indivia crifpa . Get. Remanacrifpa . Cam.

Cichertam crifpum. Pit. Tournet Int)bus crifpu. C. B. Ray. Hift. Int)bum fativum crifpum. I. B. Serie, five intybus crifpa. Ad.

Servir, jour language or just and Ella general delle toglic poi grandi di quelle della prima fpe-nie, tuccelpare all'intorno, e finnofe; il fuo futto ercice pui alto, poi groffo, e poù tenno di quelli delle fiezze preceden-ti; il tuo force d'imile a quello dell'altre; il fuo force è nero. Caltivanti tenre le fiezze el floriti a nogli Octi: Comengo-

po molta flemma, pocoolio, efale. Sono umercanti, aperitive , dererfive, rinfrefeanti; in I reptus, vel larabus, à rabe canna, perchel l'futi dell'In-divictiono per l'ordinario voti di dentro, e in forma di can-

Eperlanus.

Perlants, Epolants. E'un pesciolino, che nasce nel Mare, ma che paffa ne Fiumi. El longo come il dito, e grafio almeno come il pollice, raffomigliante al Ghiozzo, bello, rilmorne, di color di peria. Si petca nella Senna ver-fo Rosno, donde capita in Parigi, legato si piccioli panie-

vo scasso, conse capra m Parigi, legato sà pecchoi panie-ri piani; la fua carne è molle, tenera, delicata al gaño, con adore di viola. Contiene molt olio, e fale volatile. Egli capritivo, proprio per la piera, per la renella. Esperiana di apria, perche il colore di quelto pefce è fimi-le a quello della peria.

Ephedra.

E Phedra. E'una Pianta, di cui fono quattro le fpezie.

La prism c'chiamata
Ephedra, fire Audosfi: Bellon Pit. Tournet.
Canen, C'Ephedra. Plinio.
Polyseum baccfirum (tendent. C. B. Ray. Hift. E un Arbofcello, che raffoniglia all Equiferum, ma è più grande, e più alto; il fuo tronco è groffo come il braccio, i fuoi rami falsono, e fi flendono a quelli degli Alberi vicini, i fuoi fiori fono piecioli, mofeolofi, pallidi. Sucvicini; i fuoi fiori fono piccioli, mofeolofi, palidil. Suc-cudono loro frutti, che raffomigliano a picciole more, di color roffo, ripieni di fugo agro, la fua radice è dora, e le-gnola. Queff Arbofeello nafeo particolarmente lungo le val-lidel moste Olimpo, e nella Schlavonia. La feconda ipezie è chiamata Esphoria maritma major. Pit. Tournef.

Polygonum bacceferum maritimum majus, foe wasmajer

Polygonum bacciferum martinum megue, proc Landon, martinus. C. B. Ray, Hill.

Uva marina. Dod. embor. Ger.

Trages; fros uta marina migr. Lob. I. B.

E'un Arbofcello, che trefte all'afterna d'un Gomo; il

fuo tronco è alle volte groffo come il braccio. Getta molti rami fottili quafi come quelli dei Giunco, feparati da nodi come nell'Equiferme, di color nericcio; che fi dividono in noltraltrirami, le cui eftremità, deime fono fatte in pur-ta, dure, e ipmole. Quelt' Arbofcello non produce foglie. Escono i fuoi nori da succi de rami, attaccari ad un gambo minuto, e disposti in piccioli grappoli, di color d'erba biar-chiccia. Succedono loro de' frutti simili alle more di rovo, accumulati intieme come l'uve, d'on color roffo, quando tono maturi, d'un guito acido, e grato; rinchiudono de' ferni triangolari, fatti in punta, duri, affringenti: la fun radice e bislunga, nodos. Naice quefia Punta ne' loogbi fabbio-nofi, e marittimi, in Lunguadoca, in Provenza.

La terza spezie e chiamata Epbedra maritima minor. Pit. Tournel. Polygonum bacciferum marttimum minus . C. B. Ray.

Unamarinamian, Ger. Troger, five Uva marina miner. I.B. Equificium quartum. Matth. Creen. Nicandr. Ang.

E'un Arboicello, che crefce appena all'altezza d'un pie-

de, emezzo, il suo sutto e legnoto, con molet rami verdi, cannellati, facili a rompere, nodosi, ripieni di midolla vi-feosa, che diventa rossa seccandosi. Questa Pianta non hà foglie. Natono i tuoi fiori nelle cime de fuoi rami, piccio-li, gialli, raunati molti infieme. Succedono loro frutti fimili alle more di rovo, roffi, d'un guito dolce; rinchindono de kmi bislunghi, uniti a due a due, fatti a volta da una parte, e piani dall'altra. Nasce quelta Pianta in Lingoadoca presso al porto di Cete verso Frontignano; ne' heoghi sastofi, e vicini al Mare

La quarra spezie e chiamata Ephedra Hispanica arborescens tennissents, & densissents folgs . P. T. Ella produce a differenza dell'altre, molte foglie minutiffi-se. Naice nella Spagna.

I mmi teneri, ovvero le eime di quest' Arboscelli, e I loro frutti (ono deterfivi, aftringenti, propri per l'ernie, per fermare i corfi di ventre, e i fiulli di fangue.

#### Ephemeron.

E Phomeron Arith

Dieria : Ionft. E' una spezie di Mosca, che vola con una gran preferzza . Ella é goernita di quattro ale, calle volte di fei; fia quattro piedi; la fua refla è piociola, gialliccia; i fuoi occhi fonogran-di, groffi, met; fi la nvoce di bocca naa tromba gialliccia, con cui fuecia le foltanze de fiori pel fuo nodrimento. Porta fullacetta due corna lunghette, nere, il fisocorpo è lungo come quello d'una Farfalla, affai panchizo. Il fiso ventre, e le fue ale fono d'un color di piombo; la fisa coda egiaffico cia, lunga, forcota; la fua vita é di poca durata; perché fi tiene, che nasca la mattina nel levar del Sole, che vada crefcendo il niorno, e che muoja la fera, è la noree; il che non è affai facile a credere

Ephemeron abira), d'ajajan, dies ; perché fi tiene, che quetta Moica, non viva, che un giorno. Diaria à die per la medefima ragione.

## Epimedium.

E Pimedium. Dod. Pit. Tournef.
E'una Pianta, che getta molte foglie, attaccate a Lie E'una Pianta, che getta moher fuglie, attencate a et a red ad Leune color mante, reconie. Questie fordie et a red ad Leune color mante, reconie. Questie fordie ra, veedt, afflia dure, aneriare all'incorno. S'erge frà loco un fifto all'alterna dierctum pucke, che folliente de fource cibelli, all'octor vario, roffo, gjallo, rigati di histono. Ciaff-cia delle di color vario, roffo, gjallo, rigati di histono. Ciaff-soccationo lori chaeste giuli, che rigarnosi in des parti, e contrepono de l'imi quali cronosi; ia fina radice fi sirvice in tondi trami pearniti di fine di licro. Nafer questi Paisses ne' luoghi umidi, ne' prati, ne' Giardini .

Ella è umettante, rinfrescante : Epimedium en èvi, & puelor, idell fapra tripbyllam, co-me chi dicelle gran Trifoglio, perché quella Pianta hà le foglie grandi, ediipofie a tre a tre.

### Epithymum.

# E Pithymum . Matth. Lac. Epithymum , five Cuffura miner . C. B. Caffet ba miner Dod.

Culcuta miner . Pit. Tournef.

E una spezie di Cuicuta, ovvero una Pianta piena di fi-E una spesica i Cuicutta, ovvero una Pianta piena di fi-lia fimilia i capelli, di color rofficcio, ò bruno, d'un odore affai fore. Ella crefe, e s'attortiglia intorno a molte ipe-zie di Piante ma fi preferifec quella; ch'e nata ful Timo. perché ne hà tratta della virtù. Ella produce fiori, e femi fiperché ne hà tratta della virtà. Ella produce fiori, e femifi-mili a quelli della Cuicua. Vene fiociar fecca da molti Pa-ficaldi, comedi Candas, di Veneta. Quella di Candia e in fila lunghe ; per lo contrario quella di Veneta è in fila corre arricciate. Li una, e l'altra fono utitate in Medicina. Des feoglierii Epitismo novello, netto, intero, d'un odor forte. Contette molto fale effentiale, e doi localitato.

Norte. Contiente monto mie erientanie, cu outoreanator. E aperirivo, arrectio, rilaffa un poco il venere, partifica il fungase. Viene adoperato per le maiattei, che vengono dalla maimonia, per il maili milita, per la rogna, per le fluifioni catarrali, per la sotta, perdo in polvere, o in infuinore. L'Eptimo, che può naticere fotto clima fiendo, non hi for-

Epithoman ab orfaper, of them Thoman is a perché questa
Pianta si ritrova attaccara ful Timo.

### Equisetum .

E Paiferum, Cauda equina, Herbarquina E'una Pianta, che raffomiglia alla coda d'un Cavallo,

ven hà di due spezie. La prima è chizmata

Equiferum majus aquaticum. I.B. Pit. Tournes. Equiferum majus palufire. Park. Equiferum palufire longioribus folits. C.B.

Equiscram majus . Ciet. Ray. Hift. Hippuris major . Brani. Dod. Wienefeta . Arnod Novan.

Elle gerra fufti all'afrezza d'un piede, e mezzo, ò di due piedi, rocondi, ravidi, voti, composti di molte canne, incastrate l'una nell'altra con alcuni nodi, di quando in quando . da quali escono delle sociie composte di molte canne articolate, e ramate infieme d'eftremità in estremità ; le sue cime terminano in maniera di fparagio, è di colonna gonfia nel mezzo, formata da un gran numero di fiorellini, o flami rofmezzo, formates da un gran numero da noreitaria, o trans roci-ficici, remeteuri al bianco; Quelti fori non laficiano alcumi fe-mi dopo loro. I ferin naticano fopra alcumi piedi; che non producono fori e fono grani ravidi, e neri. Le fue radici confiftono in un gran numero di fibre lamghe, minute, fortil, nericcie. Natice quella Pantan ne' prati; a relle paridici, lumgo nericcie radice quella Pantan ne' prati; a relle paridici, lumgo

i rufcelli La feconda spezie è chiamata

Equiseum minus terrefire . I. B. Pit. Tournes.

Equifetum arvenfe longtortbus fette . C. B. Park. Ray. #4:R

Etitt.

E quiferam fegetade : Get.

E dività dalla precedente nelle foglie, e negli sparagi, che
fono più lumghi , più fearni , più molli : Nafee ne 'tuoghi fabbionofi ; fi trova altresi ne luoghi umidi : Ella è naturalmente affai fecca :

Contengono amendue le spezie un poco di sale effenziale, e d'olio. La Medicina si serve piuttotto dell'ultima spezie, che della prima .

L'Equiseum è deversivo, astringente, consolidante, vuinerario, proprio per li fluffi di fangue, per li corfi di ventre. peefo in decozione. Equifetum e composto dalle parole latine Equat , Cavallo,

# feta, crine, come chi dicelle crine di Cavallo; imperocche i rami, e le foglie di queste Piante rassonigliano a i crini del Cavallo. Hippuris ab www Equus , & ind granda , come chi diceffe

coda di Cavallo.

Hippofeta , ab i w @ Equus, & feta, crine , come chi dicef-fe crine di Cavallo.

#### Equus.

E Leux, in Italiano, Cavallo; e un animal grande quadra-pedo, añai noto. La fua femmina e chiamata E pua, ed in Italiano, Cavalla. Ella porta il fuo ficiliosino undeix mefi, c alcuni giorni; il Cavallo giovinetto è chiamato E punha in Italiano Puledro, e la Cavalla giovinetta e chiamata E punha in Italiano Puledro, e la Cavalla giovinetta e chiamata E punha

in izaliano Pulcaro, e la Cavanta govinerca e crisamata Equation in Italiano, Pulcaro, e del la litere della Carlali e fitimato proprio per l'epiteffia , per la tischezza, per l'afima , per la toffe.

peri, e le dutrette callofe, chiamate !tohewz., le qualf fi generano ne ginocchi, nelle gambe, e ne piedli de Cavallii, del generano ne ginocchi, pelle gambe, e ne pedli de Cavallii,

ingenerano ne ginoconì, nelle gamoe, e ne peut ue cavanin, tagliate in nempo di Primarera. Sono adoperate per l'epi-lefias, per diffipare i vapori ifierici, per provocare i mefirari, per rifolivere fedurezae della marirec, per fa pietra delle reni, e della veckica, prefe in polvere. La dofe d'a uno fero-polo, fino a una dramma. Contengono molto falle voltattie, ed olio, che fanno la loro virrà.

L'elcremento del Cavallo è buono per la fquinanzia , pel male di punta , dato intermamente; muove la crifi ; fi ap-plica eziandio effernamente per rifolvere Equas no exist, orbs, perché il Cavallo ferre a tirare feir-

#### EraWai.

F RaWal Clus. Ricinus Americanus minor . C.B. E'un picciolo Ricino dell'America , il cui feme è minue E'affai purgativo, e proprio per l'idoprifia, e per l'apepleffia,

#### Eretria Terra.

Retria Terra. Diofe. E'una terra argillofa fimile affa E Retria Terra. Diofe. E'una terra argillofa fintile alfa terra figillata, che fi cavava una volta da un campo vi-cino ad una Città chiamata Ereria nell'Ifola Eubea, donde è venuto il fuo nome. Ve n'hà di due fpezie; una bianchiffima, e l'altra di color di cenere; la ultima è preferita per la Medicina.

E'astringente, e propria per sermare il sangue, presa internamente

E Rica vulgaris glabra . C. B. Pit. Tournes. Erica prima . Matth. Erica vulgaris bumilis semper virens store purpures , & al-

bo. I. B. Ray. Hift.

La bianca é adopers ta per la pirrura.

Erica Myrica: falto. Aud. Lob. E'un Arboicello baffo,che gerra molte verghe,ò fufti all'al-E im Artocicalo haffa, the great mode everythe, forful all'ut-terna d'un pendo, d'un projet, e mento, pu'ni, isponfi, amont, pen transa d'un pendo, d'un pendo, e mento, pendo d'un pendo del Tama-rico, d'un companio, de consumento, de l'amont, pendo del Tama-rico, d'un companio, de consumento, e mento pendo del Tama-rico, d'un companio, de consumento, e mento del Tama-rico, d'un companio del companio del companio del mante del mento del m

ctrza. Viatec nelle Lantee leteche, ne potent , neite votente .

Conviene motion (ale, ed olio) .

Le fue (oglie, e i fuoi fiori fiono propri per la pietra , per mover! o'rana per le morficaratre delle bettle veienose, per refifèrer ai veieno. Si pigliano in decotione .

Estata de figua, fiore apues, firegrae, percite questa Paranta è fitmata propria per rompere, o fiperatare la pietra delle remi , della vetica.

#### Erinacea.

E Rinacea Clus Hisp Pit Tournes.
Genifia erinacea 1 B.

Sparsium aphyllon frudicofum jundis aculeis lantatis capi-tulis . Ad. Lob. Lud. guns, na Leon. Lua. Genfla fontium finofum, faltis lenticula floribus en ca-rules purpuraferntibus. C. B. Scopius quartus. Tabern. E una Planta difontia in Arboscello basso, d'un bell'af-

petro, i cui rami ii (tendono, e fi difpongono tutti infieme come in gizo, guerniti di fpine verdi, pungenti; i fuoi foot footo leguminon, più piccioli di quelli della finefra, di coto rurchino, tendente al porporino, foltenuti da piccioli calici peioti, o lamuginosi pianchicci, unità dues alue, o a tre à tré infieme. Na decono deco questi footi. de sentinale petto; i cui rami fi flendono, e fi dispongono tutti insieme infieme. Naicono dopo questi fiori, de guíci piani. Questa Pianta è per l'ordinario fenza foglie. Ella negetta alle volte alcune nel tempo, che fiorifie, ma di rado; fono fimili a quelle della Lenticchia; diventano in pocotempo vizze, e eadono. La fua radice è grande, legnofa; nafer ne luoghi rozzi, lungo le firade nel Regno di Valenza in Ifpagna rozzi, lungo le ftrade nel Regno di Valenza in Ilpagna. Le fue cime, i fuoi fori, i fuoi gulci, la fua radice fono affringenti, diffeccanti, propri per fermare i cossi di ventre, i ftufi di fangue.

Erimera ab Erimera, riccio, perché le spine di questa Pi-anta sono disposte a guisa di riccio, è raunate infirme appref-so poco come le penne pungenti dell'Istrice.

#### Erinaceus.

E Rinaceus Luftanorum; Lins. p. 4. Ind. Or. E de fiume porcinus. Holland. E'un frutro dell'Indie, che hà la figura, e la groffeza d'u-na pera, ma cu'è ricoperro d'una buccia atricciata di fpine all'

pus peria, maxio e ricoperto a una puoccia arrisciata di filine all' intormo, rapprefentante un piccelolo riccio, donde è venuto il fuo nome . Nafce in grappoli abbondantemente da alcuni Alberiatti, e ramodi nell'ilola Baly. Quello frotto eonfet-tato è dolce, e faporito. Se ne fà provisione ne' viteggi per Mare. Fruca

E Race, in Italiano, Ruchetta; è ana Pianta, di cui due fono le spezie generali, l'una coltivata, e l'altra Glvatica.

La prima è chiamata

Eruca fativa. Matth. Eruca major. Cam. Eruca fativa alba. Park.

Erucalatifalta, alba, fattus Dioscoridis. C. B. Pit. Tournel

Eruca major , fativa, aunua, flore albo firiato. I. B. Ray. Hift Ella getta fufti all'altezza di circa due piedi, un poco pe-lofi; le fue foglie fono fimili a quelle della fenape bianca, una più picciole, tenere, fenza pelo. I fuoi fori fono di quattro foglie dilpolte in croce, di color turchino, tendente al bianco

on process of the contract of funga, groffa, bianca; nasce intorno alle mnraglie ne luoghi Incolti, fabbionofi.

alvatica; ma basta , che io abbia descritto le principali . Hannolgune, el'altre in tutte le loto parti un guilo acro, ecocente, ma principalmente le falvatiche. Contengono molto fale, el olio moderatamente.

La Ruchetta è propria per incidere, per attenuare, per

La Ruccetta e proprim pui incontre, per accentre ; per rarefare la pituita, per eccitare il feme, per far flarintarre. Erica si eradere; perché quella Pianta hà un guito acro, e pungente. Ci capita da S. Giovanni d'Acri dicci leghe da Gerufalemme molta cenere di Ruchetta, la quale i Merca chiamano cenere del Levante. Ne viene altresì da Tripol di Soria, ma non è si buona come l'altra, non avendo in se tanto sale. Amendue servono a sar del sapone, e del verro. come quella della Felce, ò della Soda.

#### Eruca.

E Ruta, feu Bruchus; feu Campa, in Italiano, Bruco; è una specie di verme, ovvero un infetto lungo, e groffo, come il dito mignolo, moscio, umido, affal corrune, e no-to a tutto il Mondo. Ve n'hà di molte spezie. Gio: Gedar to a tutto il pionoso. yen na ol motre ipezze. Gio. grosari nella fua floria degli infetti ne hà notate fino a 130. Si tro-vano fui rami degli Alberi, full'erbe. Si crede, che la lero differenza venga dalla natura delle Piante, nelle quali nafcono, e donde traggono il loro nodrimento . Comunque fi fia, noi veggamo, che i Bruchi, i quali fi trovano fulle Ortiche creicono alle volte fino alla groffezza dei police, e fono verdi, e pelofi; quando fono giunti alla ioro groffezza tono verat, e periori, quannos inos giuntari siai sirro grinetta perifetta, cominciano a mangiar meno, che prima ; india brevé tempo celfano di prendere alcun nodrimento. Filano alla maniera dei bachi da feta una fiperia di corone, ò di lana bianca debolifisma, chiefice da molif luoghi del loro corpo, e che glino nodiciono, ò conducono colla for boca. Esano il loro bozzolo, in cui fi rinchiudono, ed hanno altora la desura divos. Giun al colora si libili. destruto forus mono anomeno. figura d'una fava di color giallo dorato fenza moro apparenrigina was a la cours giano donato ienza moro apparen-te; fi muovono folamente un poco quando fi toccano; Non vi fi veggono né piedi, né bocca. Chiamafi il Bruco, quando egli é in quefto flato, Aurelia, à Chrifalir; ma quefti nomi gli (ono comuni con molti altri vermi, i quali come il Bruco trasformano in una funile figura, e del medelimo colore . Quell'infector et a moi en guara, e un un continto Congre Quell'infector et a moi en cerpo in quella forma, e finalmen-te fi fipoglia della fua pelle, come d'una vefle, e d'efec dal fuo bozzoio trasformato in bell'ifiimo Parpaglione adorno nelle five ale di colori fuperbi, e affai distettevoli alla villa. I Parpaglioni femmine s'accopiano co mafchi, e inno delle so-va, le quali s'aprono in Primavera. Il Parpaglione non ve lungamente; fuccede alle volte una malattia al Bruco, mentre egli è nel fuo bozzolo; cloè s'ingenerano de verni mentre egit e ner tuo bozzoo , cote s ingenerano de venimente luo corpo, probabilmente perché nel tempo, ch'egiteta ancora vende, ed in verme, ne hà inghiotrite le nova colle-ba, di cui s'è nodrito; e quelle nova legli fono aperte al loro tempo nel corpo. Quelta malattia è così grande, che l'aci-male muore; ma è da notare, che questi vermi usciti dal Bruco, quando è nel bozzolo, hanno molto della natura del Bru-co; imperocché filano, fi ravvolgono in bozzoli di lana, donde efeono trasformati in mosche. I Bruchi contengono

molta flemma, olio, e fale volatile. I Bruchi abbruciati , e meffi nelle nari fermano il fangue Trovansi nel Brasile de Brachi, che si trasformano in Uo-

celletti della groffezza delle Cicale, ricoperti, e ornati di pri-ne di color d'Oro, e di rubino, rifpiendentiffime, e che di molne di color di bellezza quelle de Pavoni ; il loro volo è colorapido, che si perdono in un'instante di vista ; il loro beccoè

lunghiffin Bruchus à Spine, rede, perchè il Bruco rode le foglie degli Alberi. Aurelia ab aure , Oro, perché quest'insetto, mentr'esti è nel

Autrin de aure, Oro, perché quest'insecto, mentr'egli è no suo bozzolo, hà un color d'Oro. Chrifalis, à κρυσι per la stessa ragione aucora del suoco-lor d'Oro.

Ers-

### Erucago.

E Rucago Segetum . Pit. Tournes.

Eraca Menspeliaca filiqua quadrangula rebinata. C. B. E'una Pranta, che getta molti fulti ful principlo porpori-E una rimata, che getta motit intii ful principle porporini, all'alexas d'un piede, c'ha piede, c'hatzo, retondi,
cannellati, nw'all, c'he s'alzano in rami groffi. Le fue foglie
ablatifi fono funria e atra, bidhumpe, firter, pelofe, ruwide. Quelle de' fafit fono unite a due a due, d'a triè a trè, i
uni fort i tono piccioli, con quattro foglie, difipolle in croe, di
color giallo. Successono loro frutti fimili afiat a di uni mazza color giallo. Succedono loro frutti fimili afiai ad una mazza ferrara, guermiti di punte forti, cialcheduno de quali contiene trè dopattro nicchie, che riochiadono il fuo fene rotondo, di colore trà l'giallo, e' 1006, guernito per l'o-dianzio d'un picciolo becco. La fua radice è lunga come la meta della mano, affigi groffa, bianchiccia, che secta motte fibre. Ella nafecio la Linguadoca ne consomital Monpelier, frà le biade, ed altri luoghi caldi.

E' incifiva, attenuante, propria per rarefare la pituita del cervello; per far flarmutare. Ernego ab Ernea; imperocché questa Pianta in molec cole radiomiglia alla Ruchetta.

### Fruum.

E Russe. In Italiano, Rubiglia. E' una Pianta, di cui La prima d'chiamara

Eraum peram. Cam. Horr. Pit. Tournel.

Orobus fliquis articulatis femine majore. C.B. Orobus vuigaris herbarisvum, Park.
Orobus, five Eruum multis. I.B. Ray. Hift.

Drobus receptus berbarierum.

o alle volte bianchi , foftenu: i da alcuni calici, formati in cornetto meriato. Quando questi fiori sono passati, succedono loro de guicj fatti a onde, da ogni parre pendenti. Rinchiudono alcuni femi quafi normali, che rafformigliano agli Orobi, di un gufto, che none difipacevote; le fue radici fono minute. Colcivati quetta Pianta ne' Campi.

La feconda i pezive chiamata

Ersum femine minere. Pit. Tournef.
Orobus Creticus. March. Lugd.
Orobus femine minere. C.B.
E una Pianecrella, che fi dilata in fargo; le fue foglie fono bislunghe, ftrette, meffe per ordine a due a due lungo una colta. I fuoi fiori, e i fuoi guici fono fimili a quelli della precedente, ma i fuoi femi fono più piccioli, di cartivo gufto. Nafee quella Pianta in terra magra. Coltivafi frà i cavoli. I femi dell'una, e dell'altra fpezie contengono molt' olio,

poco fale effenziale. Sono aperitivi, raddolcienti; purificano il fangue, accre-fcono il latte alle Balie.

Eruem ab sperm , ede, & Baie , bes ; come chi diceffe erba, che mangia il Bue.

### Eryngium.

E Eryngium . Fuch. Ang. Eryngium valgare. L.B. Pit. Tournel.

Iringus quibefdam Cenum , capita . Plin.

Erypgiam mediterraneum, five campefire. Park. Erypgiam mentanaum, five campefire. Matth.Caft.Lugd. E'una Planta, il cui inflocrefecati'altexta d'un picte, e

mezzo, ddi due piedi, rotondo, cannellato, ripieno di mi-dolla bianca, divifo verfo la fua cima in molti rami. Le fue dolla bianca, cirrio verro in una crima in manatani, con logile fono larghe, tagliare profondamente, dure, figinofe, these per ordine alternatamente sul lorn fusto. Le sue cime sono cariche d'un gran numero di teste spinose, la base delle quali è una corona di picciole foglie fatte in punta, e pungenet ne loro contorni . Quefle tefle foffengono de Bori bianchica ci, con cinque foglie dilpoffe in rota . Quando queffi for: fono caduti , fuccedono loro alcuni femi ovaci . La fua radice è affai lunga, groffa come il dito, e ferfo come il politec, bran-ca, d'un guilo dolce, e grato. Naice quefa Pianta ne l'oògal abbionoti, ne campi, fulle rive del Mare. La Medicina fi ferve della fua radice. Ella contiene molto fale effentiale, ed

otio.

E' speritiva, propria per provocate i mestrui alle Femmine, per iscacciare la sabbia, è le stemme dalle reni, e dalla recicie; per le malattie del figato, e della milita; per la colica nefritica.

Etyngium à Grace interpret, idefi Barba Capra.
E' flato dato un tal nome a questa Pianta, perché la testa
ò la cima della sua radice, prima, che getti il suo fusto, e' fue foglie, rapprefenta, come fi pretende, la barba d'ura Capra.

# Erysimum .

E Ryfmum vulgare. C. B Pit. Tournel.
Eryfmum. Tragi; fufcults lusets funta muras proveniens. I.B.

niera. I. B.
Cleme GRetzii. Are:
Grant Gregor. Trag.
Herrisbetare franta-frager. Trag.
Herrisbetare franta-frager. Trag.
Hers, for Erforms. Adv. Lob. Dod.
E' was Planta, che geren un fullo all albebras di cited dose
E' was Planta, che geren un fullo all albebras di cited dose
E' was Planta, che geren un fullo all albebras di cited dose
E' was Planta. Che della Rechesta della della Rechesta, opparation è quelle della
Rechesta, opparation è quelle della Rechesta, opparation è quelle della
Rechesta, della della Rechesta, opparation è quelle della
Rechesta, della della Rechesta, opparation è quelle della quattro foglie gialle difposte in croce. Quando fono pastati, fiaccedono loro de baccelli fcarni, rotondi, diritti, ciasche-duno de quali è diviso in due ricettacoli, che rinchiudono alduno de quali e duvito in dos frectracosis, che rinchiudono al-cuniferni minuti, crotodi, à dun galio coccore; la fua radice è grofia come il diso mignolo. legnosia, bianca, acra, con un gusto i rapa. Nafec quella Pianta ne' insophi laffori, intoc-oo alle muraglie, fulle feroliure, e negli altri loxphi incorti, rozzi, umuli, diferti. Ella conticue motto sile effentable;

ed ollo.

E'inciúva, deterfiva, aperitiva; muove lo foico, ficc-lita la refoirazione; e vuinteraria. Si adopera Il fuo feme per lafima, per lo forobuto, per la piera. En filman de spólyar, ferro ; incolaimen prafio, per le virta, che ha quelta Pianta.

### Erythrinus.

E' proprio per fermare i corfi di ventre, per riftorare, e riftabilire le forze abbattute, per provocare il feme, man-Erstbrims ab (p.3pis, raber, perchè quefto pefce è roffe; è chiamato Rabellie per la medelima ragione.

### Eschara.

O Urcho nome è adattato a cerre Piante, che nascono Insondo del Mare, e che sono d'una materia fairosh, renduta piana in fregia, e d'una tefficira rassonigliante a quella della tela.

Estara, Rondelet. I. B. Pit. Toornes.

Piras reticularia, c. Essonamenta. C. B.

Perus Percusaris, e Estava marina. C.B.
Reference efebara marina. Imper.
Referencime inter mufcus marinus. Cep.
E'una Pianta, che getta una fostanta faisosa, materiale, colla forma d'una lattuga increspata , porosa come un vaglio, TRATTATO UNIVERSALE

140 bianca, fraglie, con molte crepature, o feffure luoghette di dentro; che facilmente fi rompe fotto i denti; tenza gulto, e fenza odore manifesto. La sua radice è assai larga.

rga . Ella è aftringente . Eschera è una porola Greca , che fignifica crosta . E stato ato un tal nome a quelle spezie di Piante , perché sono cro-

Efula.

flose , à saffose.

E Sulaminer . Dod Lud.

Pizusa, five pinca, Esulaminer officinarum . Ad. Tithmalus felits pint, fortê Diofcoridis Pityufa. C.B. Pityufa Efula vulgê ditta. Geln.Hor.

Project Effat welpt diffat. Gefü Hort.
Effat welpt misst, \*\*Optimiza Trag.
Effat mobil inffuii allivatza d'un pode, ramodi, con foglio firetet concequielled d'un spiered intere. Indio foint foro pieza
et mobil infuii allivatza d'un pode, ramodi, con foglio firetet concequielled fibro, piered intere. Indio foint foro pieza
mobile d'un spiere de la mobile de la continent
en d'un spiere de la mobile de la continent
en de la continent de la continent
en de la continent de la continent
en d

Punga violentemente per le partid flotto la pitulta, le fie-refictà, e l'umor malineonico. E propria per l'idropifia, pel letargo, per la frenefia, e per le altre malattie prodotte da umori grofiolatol.

Ettalche.

E Tthatche. I. B.

Ettal.b. Scallg. Grandler Juniperus. Lud.

Ettal.b. Scallg. Grandler Juniperus. Lud.

at lea Alexen Italianico, grande, fipinoso, raffomigliatica Cactoro, cali Ginepro; le fue foolle fono fatte come quelle del Ginepro. Il fuo legno in Numidia è bianco, me queite dei Ginepro. Il fiso legno in Numidite è bianco, in Libia violato, e, nero, e, in Eloipa nerillimo. Gli Italiani lo chiamano Janga. Se ne fanno firuroreni di Muis-ca. Greta per locifione una goma fimile al Malifec. Quell' Albero è probabilmente una l'apetie di gran Ginepro, che Baubin chiama, Juahpera major bacta suffernit, e Teofrafto Outsedru. La lia gomina è vernice.

Il fuol egino fidorifica, difeccane. Si adopeta come il 11 fuol egino fidorifica, difeccane. Si adopeta come il

egno fanto pel morbo gallico.

Ewonymus.

E Venymus pulgaris grants rubentibus . C. B. Pit. Tou-truci.
Tetragenia Theophrafis . Lud.
Evonymus multis, aftis Tetragonia . 1. B.
Fufanus . Crefcentio

Anonymes, aliis Evenymus. Cord. Hift. In Italiano,

Fulaggine E'un Arbofcello, alto apprefio poco come un Melagrano ramolo; il fuo legno è duro, e tuttavia facile a fendere, di color giallo, tendente al bianco, ricoperto d'una buc-cia verde; i fuoi rami giovani, ancora tenen, e verdi, fem-Eu verse; j juse raim govan, ancora tener, e verel, tem-brano quadragulari a cagione di cerre eminenza della lor baccia. Le fue foglie fono bislumghe, fatte in punta, mel-lare, molli; j fuso fiori fono piccoli), di color pallado, o probolo compodi di quattro loglie, dilpode in giro fopra una tofetta; a che fi ritrora in mesto di un calcer, ragliato in quattro, à cinque merlarure. Quando fori fono pallatio, guesta nofetta a diventa un frutto membrano de con quattro, d guesta nofetta di vienta un frutto membrano de con quattro, giseria rotetta diventa un frutto membianoto con quattro, o cinque cofie di color roffo, di rado bianco, compolto di quattro caffettine; ciafcheduna delle quali rinchiude un fe-me bistingo, folido, di color zafferanto di [uori ; ripieno pre bistingo, folido, di color zafferanto di [uori ; ripieno Quell'Arbofetcillo ha un color forte. Nafe nelle fiesi , te' Quell'Arbofetcillo ha un color forte. Nafe nelle fiesi , te'

uoshi rozzi, ed incolti; il fuo legno è adoperato per fare de fufi , e molti altri ftrumenti .

de fuis, emoirs aux intruments.

Il fuo fruto, ele fue fogile fono un veleno mortale alle
Pecore, ealle Capre, che ne mangiano, mentre non vengano purgate e di loyra, ed di forto.

Se un flomo inghiotre tre, ò quattro di queffi frutti, fi
purga per la bocca, e per le parti di forto. Quefto frutto
uccide i pidocchi, e le lendini ; guarrice la rogna, applicata in decotione efteriormente.

Le foglie, e i frutti di quest' Arbotcello contengono molt' olio, e iale effenziale, e hifo.

E panta di buon nome ; ma é per ironia , perch'é nociva alle beftie.

Fissess à fuse, perché il legno di quest'Arboscello è im-piegato a sar delle susa. Bonses de Prese în Francele, perche il fuo frutto hà una figura a quattr'angoli, come una Berretta quadrata.

### Eupatorium,

E Tournel. Cannabinum. C. B. Park. Ray. Hift. Pie. Eupatorium Cannabinum mas. Ger.

Pleudolepaterium mar. Dod. Gal. Cannabina aquaticamas . Adu. Lo Trifolium cervinum aquaticum. Gel. Hor.

Eupaterium vulgary . Matth. Dod Eupatorium adulterinum. Fuch. I.B. Eupatorium aquarkum. Gef. Col. Herba S. Kunigundiq. Trag. In Italiano, Eupatorio.

E una Pianta grande, ramoia, il cui futto crefce all'al-tezza di quattro, o cinque piedi, diritto, rotondo, corono-fo, d'un verde porporino, ripieno d'una midolla bianca, con un odore aromatico, egrato, quando fi taglia. Le fue foglie iono collocated intervallo in intervallo, molte infieme, bisiunghe, fatte in punta, meriate all'intorno, pelole, raffomiglianti a quelle del Canape, d'un gufto amato. I fuoi fiori fono de mazzetti con fiore: ini (palancati, merlati in alto; dal cui fondo efcono delle fila lunghe, e forcute, di color bianco, tendente al porporino. Paffato il fore, comparifcono de femi guerniti di piume bianche. La fua radice e fibrola , bianca , amara . Nafce questa Pianta ne'luoghi umidi ; el-

contiene molto nlio, e fale effenziale. E'aperitiva, attenuante, aftringente, vulneraria, pro-pria per la cachefila, per li mefirui ritenuti, adoperata in deco-

zione, ed in fomento ; per le malattie del fegato, e dulla milza. Espatorium al Espatore, perché il Ré Espatore la mile in ulo, è pure Espatorium, quafiérerisme, fenerarirei, al trap, lapar, perché quella Pianta e filmata buena per le malattie del legato.

### Euphorbium.

E Upherhium; é una gomma refinosa, gialla, lo pezzi piccioli, facile a rompere, acrissima, o cocente al-Li piccioli, facile à rompere, acrinium, o Cocente ai-la bocea. Elep er incifione da un Albero, ò da una fern-la, che là il medefimo nome, e che il Botanici moderni hanno mefià fotto il genere de Titimagli. La fita buccia e dura, e fipinofa; le fue foglie fono lunghe come il dito, groffe, di figura quadrangolare, goernitein ogni angolo di picciole fipine. Claichedumo de fuoi fori è comporto di cinque foglie tagliate in Lura crefcente, di color verde gial-liccio; fuccede loro un frutto groffo come un piello, con ilicui; success iori un trattor grotio consciu pietito. Con e rippea di one pietito di consciu pietito. Con e rippea di one pietito di consciu di consciu di con-tagi, il copere il vio quanto poi, o pere gli falò iontano dall'ichiaton fortile, pere consciu di consciu di con-tagi, il copere il vio quanto poi, o pere gli falò iontano dall'ichiaton fortile, pererante, e violerta, d'un figu-natici nolo voltati, e cia ceffinno, che nicferi piara quan-tità. Raccoglicfi quefio figo nelle pelli di Montone, che in mettora isonona il Talbero, dove fi condetta, e i ribura. in gomma,

Des Geglieft Tätlichisch in lagirine novelles, setten, föce, dee polition nomenf, al chord gild in mediene al lides, dee polition nomenf, al chord gild in mediene al liPeraja is funcicla, e in princia profisiona e diferenție gili propried produce de la contrate de la constitution de l'emisticitution de la constitution de la cons

an lactuali mortojoj, americe i esperit forasimiorentino foro nel nafo, e negli occhi; imperocchè vi cagionerebbono delle acrezze grandiffime, e depli flarmuti violenti. I Manificalchi fi fervono dell'Euforbio pel verme, e per la fabbia de Cavalli. Quetta gomuna bi prefo il fuo nome da Euforbio Medico del Ré Julus, il quale primo la mife in ufo, e ne guari Au-

guño Cefare.

Euphrasia.

E Upbrafia, I. B. Ray, Hift.
Eupbrafia officinarum. C. B. Pit. Touroef.
Eupbrafia vulgaris. Park.
Eupbrafia, & Esfrafia. Fuch. Dod.
Eufrafia alba. Brunf.

Ophramica, free ecularia. Eric. Cod. In Italiano, Eufra-

E'una Pianserella, che getta molei fulti all'alterza della mano, farmin, pedolo, nerica i pie fine foppie fono posicole, shi-lunghe, venase, ed incite all'intermo. I fund fiori efcono dalle lunghe, venase, ed incite all'intermo. I fund fiori efcono dalle control e control partic un percelo furno tosiunos, devisió in des ripodigil, qualitata, legnoda. Nafere quefta Planta nel togal incidei e control e co

E'deterfiva, aftringente, propria per le malattie degli occhi, per rifchiarare, e fortificare la vifta. Si adopera internamente ed efternamente.

ternamente ed elternamente. Euphrofia, Grace vopas vio, quòd animi latitismo adforai, & oculorum caliginem difeutiat.



### F A B A.



1 5725 09 gui due fono le fpezie. La prima è chiamata Faba, C. B. Brunf, Raw, Hift.

Fabe esenses legumenafa . 1. B.
Fabe major vulgeris . Ad.
Phofeelus fattous . Dod. Gal.
Fabe major bostenfis . Park . Gec. Faba major recenttorum. Lob. Icon. Pit. Tournef.

Faba major risontistama. Lob. Icon. Pit. Tournef.

Bena, fou phafealus major. Dod.

Ella geera fuiti all'aireza di circa tre' piedi , quadrati , incavati , è occi di dentro ; le fue freglie fono bidunghe , protondate, grafae, popolofe, medie per ordine a due a due foren una polita terminata da una picciola panea; i fasoi fort fono lequentrofi. bidipunda di circa con biama con con consensation. coda nerminata da una picciola punta; i fatol fiori fono leguminofi, bialumphi, di colore ora bianco feganto di macchie nere, ora porporiao nericcio. Succedono loro de guiçi lun-phi, groffi, rilevati, pologi, ciaficheduno de quali ecom-porto di due baccelli, che rinchiudono quartro, ò cinque l'a-re groffe, pilane, alle vote più peroffe, alle vote poi piccia-le, per l'ordinario bianche, una alle vote roffe porporine; la fun radice é lunga, la parre diritea, in parte ierpeggante, guernita di fibre. Coltivaté que la Pianta ne Giardini.

La feconda spezie è chiamata

Faba miner funda C. B. Ray. Hift Pit. Tournes.

Rana, five phospedus miner. Dod.

Faba miner f. trefiris. Park. communis. Ger. E differente dalla prima, perché getta fuffi meno alti; hà le foglie, ed i fiori più piccioli; i guicjaltresi meno grandi, e di figura bislunga rotondata, i quali contengono delle Fave bislunghe, e rotonde, di color bianchiccio, o gialliccio, o nero. Colcivafi quella Pianta ne Campi. E guernita di figilia più della grande; produce altrasi più fori, e più firstti Le Pave dell'una, e dell'altra fipezie contengono molto fa-

le volatile, e filso, ed olio.

I loro fufti, le loro foglie, e I loro gufci fono aperitivi, prefi

Il fiore della Fava è raddolciente, rinfrefrante, e un poco aperitivo, prefo in decozione; fe ne cava colla diffillazione un acqua filmatiffima per nettare, e raddolcire la pelle.
Il gulicio della Fava è chiamato in Latino Theca Fabaram. E' buono preso in decozione per la pierea, per la renella, per la nefritica .

la nefritica.

La Fava prefa in decotione è deterriva, e aftrimenne; fe
ne fa della farina, che fi adopara ne' cataplatini, per modificare, per digerire, per rifolvere, per provocare la marcia.

Faba à e-pur, comordere, perche la Fava è un legume,
che più fi mangia frà tutti gli altri,

### Faba purgatrix.

Pales purgettis . Monardi.

Pales tadate pargettis . G. Bin ad Monard.

Palesta tadate pargettis . G. Din ad Monard.

Palesta Pravata dell'America, fimile alle nostre, ma più piccolas, della medefina figura , e colore, ferarasa per mezzo da una pilicella fortice ome quella della mere pravata della mafecia Carragine, e nel Nome di Dio.

Parpa di lopra , e di decre con al Diomes, accessiva della presenta della de

Purga di fopra, e di fotto con tal violenza, che mette in pericolodella vita, chi ne pernelo. Per corregegria fi monta della fian buccia, e della fian petilectia fortie; indi arrofittala firidace in polytere fortie. G. Il rollani pipilano una ecchia-icata di questa poi vere alla dofe, quando vogliono pergarfi, in-lieme con vino, o Zucchero. E la purpa la bila, il a pirata, gli umori grofiolaci, e vifeoli con gran placideza. Se ne fa prendere nelle bebri lumghe, e importune, palla colicia, e prendere nelle bebri lumghe, e importune, palla colicia, e ne dolori delle giunture

### Faba Sancti Ignatii .

F Aba Santi Ignasii. Michael Valentini . Faba febrifuga . C. Biron . In Italiano , Fava di Sant'

E'un frutto picciolo dell' Indie Orientali, che nasce prin-

cipalmente nelle Isote Filippine; la fun profesera, e la fua figura raisomigliano a quelle d'un Ermodattilo, di confiftera-za dura come il corno, difficile a rompere, ma facile a raichiare; il fuocolore è di fuori bigio, rofficcio, e di dentro biaochiccio; il fuo gufto è amaro. Un Gefuita Spagnuolo tù il primo, che lo isce conofere ad alcuni Mercanti Portu-gheli, e che gli diede ii nome di Fava di S. Ignazio. Io nom hò fin ora faputo da qual Albero nafea questo frutto.

Egli è un poisente purgativo, che ben ipefio fa ceffare le febbri intermittenti. Se ne dà una mezz'ora avanti l'acceffo agli Uomini il pero di dieci, ò dodici graoi in poivere; e ni fanciulli se ne danno ere grani. Si adopera altresi per l'epileftia, per la colica; fe ne danno allora ietre, ò otto grani al-la dofe, infufi in un poco d'acqua di Menta. La medefima

polvere applicata fopta una terita, neterma il fangue Si prepara ali resi un olio colle Fave di S. Ignazio. Se cie fa bollire una certa quantità nell'olio comune, poi fi cola . Si flima un gran rimedio contra la rogna, contra i delori degli articoli.

#### Fabago .

F Mogo Belgarum , free Peplus Parifienfium . Lugd. Pie.

Capparis Pertulaca felio . C. E

Capparis Eguminofa. Lob. Tab. Capparis Fabago. Dod. Get. Capparis fabago.ca, five Peplus Lutetiangrum. LB. Ray.

Hift Telephtum, Diofcor & Plinii, Col.

E'una Pianta, che getta fufti lunghi, pieghevoli, ramofi. Le fue foelie fono opposte lungo i fuiti, nascendo a due a due fopra una medefima coda, un poco lontane le une dall'altre, con una difposizione simile a quella del legno di Santa Croce. Sono bislunghe, rotondate, graffe, fimili in certo modo a quelle della porcellana, nervofe, amare al gufto. E/como dalle loro afcelle alconi gambi, ciafeheduno de quali fostiene un fiore con molte foglie roffe, diipofte in rofa. Dopo quefto fiore nafce uo frutto membranofo, lungo, cancellato, di rifo interiormente in cinque ripofligli, che contengono de fermi piani; la fua radice è minuta, e dilatata dall'una, e dall'al-tra parte. Turta la Pianta è amara. Coltivafi in Parigii nel Giardino dei R.e. Sidice, che fe ne trovi intorno a Roma pe' luochi rozzi, ed incolti. Stimafi propria contra i vermi del corpo.

#### Faber .

Faber. Joan. Citala. Rom. Gallas marinus. Holland. E un peice marino, grofio, largo, bislungo, la ilia re-fia egrofia, compressa, distesa, ossosa, angotosa, di color feuro, sparia d'alcane macchie porpe true; la sua gola è affai lerga, ed aperta, senta denti; i suoi occhi sono grandi, ro-tundi, di color doraco; la sua schiena d'bruna, segnata in mezzo d'una macchia rotonda, nera, e di tre picciole figure mezzo a una maccina rocona, nera, e ai ere pieciole igune di color donato. E ricoperto di figuame così pieciole, che non fi feorgorio, fe non quando fi toccano. E armato dall' una, edall altra parte d'offa così acute, e così taglicoti come coltelli . Trovasi quello pesce vicino agli scogli ; nuora folo, e diritto; fi nodrifee di carne, di petce, di fehiuma di Mare; la fua carne è tenera, facile a rompere, buona a man-

giare, di buon iugo, e facile alla digettione.

La Medicina non fe ne ferve.

Chiamafi questo pesce Faser, perché in lui si ritrovano deali Strumenti d'un Fabbro.

#### Faces Vini .

PoEces vini. In Italiano, Peccia di vino.

E la parte più groffolana del vino, ovvero una porzioce del fuo tartaro liquefatta, che fe ne fepara, e fi precipita nel fondo della botte. Ella contiene moto fal voltatie, ed olio.

E' incifiva, penetrante, rifolutiva, fortificante, aftripente. Si adopera esteriorme Si mette in torchio la feccia del vino, e fi fecca ciò, che AVADA

avanza dopo l'espressione; e chiamasi grammary. Si abbrucia questa materia per l'arne la cenere grommosa, di cui abll suo seme contiene molt olio, e un poco di fale essen-

bramo parlato a suo luogo sotto il nome Latino. Cinis clavellatus .

### Fagara.

F Agera, è un picclolo frutto dell'Indie, di cul due fono le fpezie. La prima è chiamata

Fagaramajer. Imperat Fagaramajer. Imperaz.
Fagarar. Avicenne. Clus. in Garz. Lob.
Eghi è groffo come un ecce, ricoperto d'una buccia fottile
Eghi è groffo come un ecce, ricoperto d'una buccia fottile
quale contiene un nocciolo affai folido, ricoperto d'una membrana fortile, e nera. Quelto fruto a noces intere de alimen-te firmie in forma, in grandezza, e in colore al guício del Lewante, chea prima vida polismo ingannarci, e pigliar l'uno per l'altro. E aromatico.

Il fecondo è chiamato Fagara miner. Imperat. Egli è della figura, e della groffezza d'un Cubebe, di color bruno. d'un odore aromatico, d'un gulto un poco amaro, e pun-

Hanno amendas questi frutti appresso poco la virtà de' Cubebi; fortificano, e riscaldano lo stomaco; ajutano la euzione; difeccano, rifolvono, refiftono al veleno.

### Fagonia.

E desact Critics [Fast]. Br. Tearner.
Frijshers and Critics and Critics and Critics
Frijshers and Critics and Critics
Frijshers friend, more retries. C. B.
Trijshers friend, more retries. C. B.
Trijshers friend, more retries. C. Br. Trijshers
Frijshers friend, more retries. C. Br. Trijshers
Frijshers friend, more retries. C. Br. Trijshers
As. Strond bishurghe, verdil, facte in posats; grennismo in
sun pina picciona minusa. Nationocialismido in cisiemo
oduće fridi quattro piccole fipte suciante c. dalie quali tefe un
proble in reda. (die por portins nice has in pocudel truchino.) gambo-corrà, che feltiren mi los fore com mole l'agile, dif-pode in rodi, di clore poprion, che ha ne pocede i trachio. Ciduto quello fore, i feccede un fricto quali rotto de jon-muto io loctore, e tramisto in l-putar, camellato, dirido interiormente in cityque ripolligi, che rinchindono de l'enal proprio de l'enale de l'enale de l'enale de l'enale de l'enale par papellora. Note quella Pisana in Canida. Noto sò sì chi fai fai u dio nella Medicina. Il 385, Tourelett hi datas a quello Passa il nome di Pagnate tratto da quello del Sig. Fagon primo Medico del Rei.

### Fagopyrum.

F Acopyrum vulgare eredium. Pit. Tournes. Tragoppron. Ger. Park.

Eryfmum Theophraft folto bederaceo . C. B. Irion cerealis , froe Eryfmum. Ruel.

Fegopyum. Dod Ray. Hift. Fagoriticum. I.B.

Figureman - 1. Rev. 1. The Committee of bianco. E'una sperie di frumento, di cui i Villani finno del pane; serve altresì per nodeire il pellame. Le sue radi-

ziale E'deterfiva, aperitiva, e rifolutiva; può fervir in farina

ne cataplaimi.

Fagoyrava e una parola composta dal Latino Fegus, Fago; ce dal Grecco vipor, Biada, come chi dictife; ipez e di trumento, il cui feme è d'una figura fimile a queila del

Faggio. Sarracenteum frumentum, perché questa spez'e di frumento nafceva una voita in abbondanta predoa i Saraceni.

### Fagus.

F 4gus. Dod. Pit. Tournef.

6x14. Bellonio. In Italiano, Paggio.

E'un Albero grande, e groffo, la cui buccia è mediocre E'un Altern grande, e gruffo, in cui baccale mediorne-more gruffa, sincia, di colò siglò, e di cenere; illio signo menor gruffa, sincia, di colò siglò, e di cenere; illio signo Pioppo, nore, fottill, litic al estro; i fiosi foro fione di pane metiza e loro concorni; dal fondo delle quali s'al-zano alconi flami. Quetti foro fione rananti in calboni ro-po por la colo si di colo di colo delle quali s'al-zano alconi flami cincono si il mediorno piede del Fagglo, in losojh fioparati da caltoni. Cinfichelmo di quetti firuti co-nomica di un prociolo enhorse i monto in alcune fogle mi-mica di un prociolo enhorse i monto in alcune fogle miminica atun pecinoso enharione involto in alcune logile mi-nute. Quell'enharione diventra un fruttodururo come cuojo , arricciaso di punte , ma meno pungenti , che nella cafagna. Sapre dalla punta in quattro perti, e rinchicule per l'ordina-rio due femi bistunghi , triangolari , de con tre' cantoni per lungo, grandi come figiuoli , duri , nniti, lifej al tatto , roflicci , bruni come la cafagna l'eparata dalla fua pelle gra-(a, arricciata. Quelli femi, ò nocciuole rinchiudono una mi-dolla bianca, buona a mangiare, d'un guito dolce con qual-che aftrizione. Le fue radici non fono molto numerofe, ne' profonde. Nafce queft'Albero, ne'campi, nelle planure, ne'lu ghi montani un poco umidi; le fue foglie contengono molt'olio, poco faie, moderata flemma; i fuoi frueti contengono molt'olio, un poco di fal effenziale, e flemma.

Le fue foglie fono deterfire, aftrimenti, rinfreicanti, pro-

Le fine figule fono deterrite e, affringenti, rinfreciacut, propie per il mali di bocca e, edi gola in azparifino.
Il inoi femi, a fratti fino propor), amagiast, per raddoche
te acretze delle reni, per facilitare la uicita della pietra e,
della renella. Cavañ da questo fratto per ejercifione un olo,
fimile in qualità, a questo della mocciosia.
Fagua d popia estra, mangiare; perche folizari vivevano ma volta del finoro, che calcida questi Albreo, ovvero,

perché molti animali ne mangiano come i Porci , i topi . Onta; Grace pir abobie mutus, perche il fruttodel Faggio è arricciato di punte .

### Falcinellus.

F Akineilus, feu Falcata. Ionft. è una spezie d'Airone, ovvero un Uccello, che hà la figura, c la grandeza d'un Airone ordinario. I suo coro e d'ricoperco di belle penne quasi verdi, mescolare di roslo; il sino capo, c l'inso collo sono di color scuro, e bianco con alcune macchie nee ; il fuo becco è bislungo, minuto, e difpofto in falce , doude vengono i fuoi nomi. Le fue gambe fono lungherre , e i faoi piedi festi

Il fuo grafio è proprio per fortificare i nervi , per rifolve-re , per diffipare le nuvole degli occhi .

### Falco.

T silve; in Italiano, Falcone; d'un Uccelio di rapina grof-focume na Cappone, di color di centre, lavane, o horico come na Cappone, di ciclor di centre, l'une o, chi fora roffic-ti il fuo colto de corro, e li incertato; il fuoi cochi fora roffic-ci; il fuo colto de corro, e l'incercoici fuoi lamphe, e ricoper-di penne; [cie gambe fono corre, i fuoi priedi fono gran-di, e fleti, di color zafferanato cendente al barno, armand d'umple unciane, o la forma di flato. Abtra ne Paefi fier-

benerionall. Ven'hà di molte spesie. La fua carne è buo-na a mangiare. Concesse molto fai volatile, ed olio. Il suo graffo serve per le malattie degli occhi; per risolvere

I tumori, per ammollire, e fortificate i nervi. a fua carne è rismata buona contra le malattie del cervello.

Il fuo escremento è rifolutivo, applicato fulla parte ammalata. Potrebbefi eziandio prenderne per bocca , per provocare il

Falco à falce, perchè le unghie de'piedi di quest' Uccello fono fatte in forma di faice.

#### Faltranch .

F ditrasció.

E un meicogio delle principali erbe vulnerarie, meficiatieme, feche, e fecare, per levirinenin decozione, à di nintúnone, quell'erbe fronto feoglied Peruina, di Sanico-la, di Uronica, di Bupola, di Prèdi Lione, dell'Iperico, del Linguad (Erro», delle Capillari, di Polmonaria, derba di S. Giovanni, di Rotonica, di Vechesa, di Sertolia, d'Agrimonia, di picciola Centaurata, di Polelia, di 17a) a Agrimonia, ai pacciola Centaurea, di Paloteira, di Men: ; e di altre erbe, che vengmo in mente; imperocche il numero dell'erbe vulneraricé affai grande. Quelle, che naccono full' Alpi, fulle Montagne degli Vizizeri, d'Aver-nia fonole più ricercare, perche fonole più efpolfe al Sole. I Villani Ginerrini, e Svizzeri hanno cura di zuunzile; per inviarceie fecche, ma prima le ragliano in pezzetti, pro-bubilmente perché con fi ravvisino, e non fi riconoscano le Piante. Sarebbe affai meglio, che ce le mandaffero intere, affinche noi fossimo certi delle spezie d'erbe, che adoperiamo.

Debbono coglierfi le Piante vulnerarie, quando fono fori-e nel loro vigore, mettendovi aitresi infieme il loro fiore te, e nel loro vigore, mettennovamente anno la la maniera migliore di feccarle è il dividerle primieramente in piccioli mazzi, involgerle in carta bigia, ed ap-penderle al foffitto, lafciandovele finche fieno fecche. Con quefto metodo fi confervano i loro colori, e le loro virrà contra le ingiurie dell'aria, e non vi fi attaccherà la polvere,

e la lordura delle mosche.

e la Indrari delle motche.

Il Paltrane le proprio per coloro, che fono cudui diato, per l'adina, per la fidicherana per le fobra intermitenti, per l'adina, per la fidicherana per le fobra intermitenti, considerant della diatoria diatori

Elouc costante de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition del composition

#### Farra.

F Arra. Ionft free Fora, & Pala. Rondel. E'un pefce d'acqua doice, che rafforniglia alla Troca; è lungo cir-La acqua dotec, che rattomiglia alla Troca ; è l'ungocir-ca un piede, e mezzo, di color di cenere, ricoperto di fiqua-me renere; la fun gola è picciola, fenza denti, la fua coda è l'arphiffima; la fua carne è bianca, e così delicata a man-giare come quella della Troa. Si perica nella State, è nell' Autunno. Se ne infaia per confervario. E'ristorante, proprio per la debolezza del petto, e del

polmone.

#### Felis .

F Elis, feu Catus; În Italiano, Gatto. E'un animale qua-drupedo affai noto. Ven hà di molte (pezie. Egli hà io generale gli occhi, i denti, la lingua, e le zampe formate come quelle del Lione; hà eziandio molto della Tigre. S'addimetica affai incilmente, purché fi tratti fempre con dolcez-za; ma é facile ad impaurirfi ogni poco, che fe gli mostri di gar par l'active ampira leggiermente con molta celerità di-fendendoli colle fie tampe, e co'luoi denti. La Gatta (ua femmina chiamata in Latino Cata,porta i fuoi figliuolini nowe fettimane, e ne fa per l'ordinario quattro, ò cinque ad ogni

Benche il Gatto fia il più formidabile, Il più grande, e I più intrepido perfecutore de Topi, non gli affaita però, e a più intrepido perfecutore de Topi, non gli affaita però, e non arducedi perfeguitargli, che quando ir irrova in iberca intera. Egli li lafera in quiere, quando erincinito con effo loro in confioi ftretti, ed in vece allora d'inquiecar fi, fi lafeia egli medefimo provocare, ed affattare, tratcurando di difenderfi. Pofi un giorno per curiofità un Gatto in una gabbiadi ferro. Vi feci entrare molti Topi. li Giatopunto non fi moffe. Reftò affifo colla fun gravità ordicaria, e ren fece alcuna azione, che tenderile a gertarfi fulla fua pri da. I Topi per lo contrario, i quali erano ilati ful principio ipaventati dalla prefenza del loro crudele nemico comune, non avendo notato che una piacevoletza favorevole, fegli avvicinarono un poco, cominciarono à dimeficarfi, fcherzarono, e prefero fino il coraggio di morderio di quando in quando. Il Gatto uo poco irritato da queste infolenze, diede ioro come per rous poco irritato as quene inforence, a rece soccosso pea reprimergil, un picciolo colpo a ciafcheduno della fua zam-pa, che gli flordi per alcuni momenti; indi s'aizarono, e s'i-tornarono ad iniultarlo. Il Gatto ioffri il traitullo per qualche tempo icuza dimoftrate di cutariene molto; ma divenne poscia molto inquieto. Si separazono finalmeore aprendo la gabbia. In tutto questo corso di cose, chedurò assai iungamente non vi fù niente di tragico; imperocché niuno deell. Attori vi perdé la vita

Il famoto, ed illustre Boile hà riferito in una delle sue offervavioni, che nell'anno 1684 un Topo grande s'era accopiato con una Gatta in Londra, e che n'erano nati figlia-copiato con una Gatta in Londra, e che n'erano nati figlia-uolini, che avevano del Gatto, e del Topo, uno de quali era ftato messo nel Parco degli animali, che il Red Inghil-

terra faceva nodrire.

Il Gatto contiene molto fal volatile, ed olio; i fuol fpiriti fono così difposti al moto, che, se si stroppiccia un pezzo sulla fehiena a contrappelo, getta raggi di luce, ò di lucco, co-me un Fosloro; la fua vista é così iortile, che veste in tem-L'orecchia d'un Gatto vivo rifolve il panereccio, e ne im-

pedifice il progreffo, fe fi mette il dito ammalato molte volre il giorno nella fuddetta orecchia, e vi fi lafcia un quarto d'ora per voita. Un Gatto aperto vivo, ed applicato, mitiga i dolori di Il graffo di Gatto ammollifee, rifolve, e for 'fica.

Felis à pent, fallax, impefor, imperocché fi crede, che il Gatto fia traditore, che cerea di nuocere. Catus viene dal Greco nervis, che fignifica il medefimo.

### Fermentum .

Ermentum. In Italiano, Lievito. E' propiamente tut-T to clò, che può gonfiare, ed alzate una mareria per met-terla in fermentazione; onde ve n'hà di molte spezie; ma ciò, che chiamasi comunemente Lievito è la pasta ordinaria, sermentata e divenuta agra. Contiene molto sale volatile, acido, edolio. E'proprio per incidere, per attenuare, per digerire, per rifolvere, per eccitare la marcia.

#### Ferrum.

F Errum, feu Marr, in Italiano, Ferro; è un Metallo dut filimo, fecco, el più difficile a fondere, di tutti i Metalli. E'compolto naturalmente di fale vitriurlico, di folfo, editerra, maliegati, edigeriti infieme; il che lo rende facile ad irruzginite. Se ne trovano molte miniere nell'Europa, e principalmente in Francia nella Sciampagna, nella Lorena, nella Normandia, nella Borgogna, nel Berj. Si cava in una marcaffita, ch'e ora in pezzi groffi appreffo poen come tarrufi, e del medefimo colore, foarfi di brillanti metallici, ora in fabbia. Si lava questa marcassita per separarne la terra; poi fi mette in fornelli grandi fatti a posta. Si copre di carbone, di felci, o di castina, che una spezie di pietra da far la calcina, fuifurea, e d'argilla, e col mezzo d'un fuoco violentiffimo eccitato da gran mantici, fi mette in liquefazione. Si schiuma allora da una materia come vina inquernancie. Si feriuma ainora ai una materia come vi-trificata, raffornigliante allo Smaleo; indi fi cola in alcune forme, ò gran canaii, che hanno fino dicci piedi di lunghez-za, e un piede di groficaza. Quetto Ferro è chiamato da' Fabbri, Ferro di liquefazione. Il carbone, e la caltina comunicando le loro parti fulfu-

Il carbone, e la calina commeicando le levo parti fulfareza ferro, controllectoro moto anil laportatione. Per a ferra per la calina del carbonida del carbon

puliti. Il ferrodi il quefatione di l'irancia non pud eitere li-mato, ma fipulice a forta di braccia colla ficte, decollo fine-riglio. Per lo contratio il ferro di liquefazione di Germania, e e al sicuni altri luoghi foffre la lima.

Per raffinare il ferrodi il quefazione, e per ridurio in ferro ordinario, fi porta in una fipeti di ficeira, ci d'articue te-ra, ed in cui vi fa un buco nel metzo. Vi fi fonde di movro, e a mi fura, che fi fonde, và colando nel buco, dove il Raffinatore l'agita forcemente con una spranga di ferro, affinche le parti del metallo s'uniscano bene; imperocche quanto più

la materia è flata vigorofamente agitata, tanto più il ferro riesce dolce, edi buona qualità.

Dappoiche questa materia e stata abbastanza agitata, si porta fulle ancudini, e fi batte con martelli groffi, per farne uicire la terra, e le altre impurità, che poteffero effervi re-ftate; allora il Ferro è nella fua perfezione, e foffre la lima. Chi vuoi ridurio in franca, è in altra figura, lo porti in un altra fucina, dave lo ammollica col fuoco; indi lo ftenda fo-pra un'ancudine nella maniera, che vuole, e lo getti nell'ac-

pfa un'ancudine nun amanera, coe vuoce, c sugrettient ave qua per raffreddario più prefito. Il Ferro, come ha ben offervato il Sig. Jobiot, hà de' pori formati dalla vicinama delle fice fibre, apprefito poco come quelli della Calamita; e può dirfi, che il Ferro ben purifica-to, i fia difforbo di vientare una Calamita. In fatti iono fiati vecluti molte volte aicuni Ferri, fituati in una certa maniera della disconsidazione con calamita con efficia. fopra la terra, divenir col tempo Galamite periette.

La Tola e Ferro diffeso con martelli infamine affai sot-

Le verghe di Perro, fi formano col Perro in fpranga, rif-caidata in un forno fatto a pofta, e fesso con alcune ruoce di

acciajo, e poicia figurato.

Il fijo di Ferro, è fatto con verghe di Ferro rotonde, rendute minute coll averle paffate per piccioli buchi, nella flefia forma, che fi paffano le candelette di cera.

Il Ferro bianco è il Ferro più puro, e più dolce ridotto in lamine fottili, e flagnato: il più bello, e I più rilucente fi fà in Germania.

La russine del Ferro è un Ferro penetrato, e narefatto dall'umidità dell'aria. Chiamafi in Latino, Ferrago. Ella d'aperitiva per le orine, e affringente pei ventre; propria per tutte le malattie cagionate dalle offruzioni; per fermare i corfi di ventre.

re, che si separano dal Ferro nelle sucine de' Maniscalchi, e re, che il reparano dal Ferro nelle fucine dei Manificalchi, e fi medioslano con carbone di terra. Quella materia e affai refeitta. Si adopera in Medicina dopo averla preparata. Confilte quella preparatione nello fioliverizzata dottilmense, e nel avarla molte vote, per fepararopi pià, che fan poffibile ciò, che contiene di carbone di terra; indi nel feccoria.

Quella feoria preparata è un ortimo rimedio per levar le oftruzioni, per l'itterizia; la dose è da mezzo feropolo fino a due scropoli La feoria può effere chiamata in Latino; Scorio Ferri, ò Recrementum Ferri, rinchiude molto folfo di Ferro.

Il Ferro arroventato al fuoco, e finorzato molte volte nel-

l'acqua, rende l'acqua affringente, e propria per li corfi di ventre; e ciò chiamafi acqua ferrata. Le acque di facina fono altresi acque ripiene d'alcune parti falfe, ò vitrisoliche del Ferro. Sono affringenti pel ventre, e aperitive per le orine.

Ferram, quafi Feram, crudele, indomito; perche questo metallo à adoperato per le armi.

Marz; perche gli Altrologi pretendono, che questo metallo riceva delle influenze dal Pianeta del medefimo nome.

### Ferrum Equinum.

# F Errum Equimon . Matth. Lob. Ger. Ray. Hift. Pit. Ferrum Equinum filiqua fingulari . C. B. Ferrum Equinum majus . Patk .

Perma Equismo Biqua forquieri. C. B. Ferram Equismo migu. Fatt. John Equism. 1. B. Logd. Joyce consult. Adv. Caff. Int allutor, Ferroid Cayallo. Jfreve consult. Adv. Caff. Int allutor, Ferroid cells, all consultations and consultation of the cons rinchiude un feme figurato in luna crefcente; la fua radice è legnofa, lunga quattro dita, minuta, bianca, attorniata d'alcune fibre : Nasce questa Pianta ne' luoghi incolti, in Ita-

a arcume nore. Nature querta Frantza ne mogni incont, in Italia; in Linguadoca, ne luoghi montani.

Ella é flimata vulneraria, propria per fortificare lo floma-co; per levare le oltruzioni, per refufere al veleno.

I luo nomi vengono, perché il fuo guício, e 1 fuo feme hamo una figura rafformigliante a quella d'un ferro di Ca-

### Ferula.

First. Lib. Ger. Pit. Tournet.
Libeuti pinus Delicordis. Fersiscer. Gelt. Hont. Fersisch generation pinus Delicordis. Fersiscer. Gelt. Hont. Fersisch gelt justicht, jonus Lature, per romadiner. I. B. Frende generation, jonus Lature, per romadiner. I. B. Frende generation, jonus Lature, per generation, per jonus del conjection, per jonus del generation, per jonus angio que de generation per generation, per generation per generati gassi, auporti in tola. Padlato il fiore, comparificoro de fie-mi uniti a dese dece, grandi, ampi, ovrat, piani, fermi frontual, ovvero involti in una memberana. La fau radico e grande, ramola, diritra, nesiccia, che getta un figo bian-co, neglian. Ela nafice in molti Padi dell'Afficia, dell' Afia, dell'Europa, rel'hogghi caldi. Se ne coltiva in Lin-guadoca in molti Giardini.

La midolla della Ferula prefa in decozione, è propria per

fermare il fangue, per mitigare il dolore di tefta, per muo-Il fuo feme è carminativo, proprio per la colica ventofa, per muovere il fudore.

par movere i tudore. Fruita à ferrada, perché i fulti della Perula fervono come petiche per follener delle Planee, che s'inclinano troppo; overo Pransa à ferrada, perché i Retroit de Collegii fica-porte vince, che Martiale la ribinata forprissa Penderger-ress. I Retroit del spismod oligi, hanon riesteuso il node Ferrala, benché fi fervano d'un altra spezie di legno pel me-defino ullo. La scoria è un Ferro schiumoso, ovvero scorie di Ferro ne-

### Festuca.

F Efisca graminea glomir berfutir. C. B. Ægileps, & Feffuca. Dod. Gal. Spybonium bromos berba. Tab. Lolum. 2. Trag. Bromes. Lac.

Brown: Lac.

Gromer marvam. Dalech. Lugd. in Italiano, Fefuca.
E'una Panta, c'he petta fulli, deanne, kaffe, nimure, s Gulge, fimilla quelledel rumenzo. L'itecines foltepono delle fipibe, fimilla quelle della veza. R'inchiadeno de gra-ni cum, shirungh pibel gullecharbet. Quelle tipide love an la Patan. Phena della si alter vole fono diferrie. Naf-ce quella Patana fi Timurenoo, fil Forme, e pibel befrata. Se ne tri de legale. Si ciene, che fia una figula befrata. Se ne

ritrova molta, quando il Verno e flato umido. Ella e un poco acra al guiro.

E' sireflya, rifolutiva; propria per ammollire le durezze.

e per prepararle alla marci Fefice a fifiene, perché la festuca si fende agevolmente.

#### Fiatola.

F Intela Roma dilla . Jonit Bellon. Ellopon.

Callyonimum, quibafdam veterum.

Lycer.

Lycer.

Exec.

En pefice di Mare largo, piano, quafi rotondo, di color dorato, e argentino, la fua lingua è carnura fittile in figura a quella dell'Uomo. Quetto pefic è comme in Roma, e bondifimo a mangiare. La Medicina non le ne ferve.

#### Ficedula.

F leedula; in Italiano, Beccafico. E' un Uccelletto, che fi nodrifice di fichi, donde viene il fuo nome. Egli è tenero, egraffo come un Ortolano. Si mette fulle tavole come un cibo delicato. Le sue penne in Autunno cambiane colore, e pare altresi, ch'egli cambi figura. Ciò naice proba-bilmente, perché fi muta, e diventa più grande. Chiamafi allora Melancorphas. Contiene molto ial volatile, ed olio. Si pretende, che il Beccafico aguzzi la vilta a chi lo man-

Ficedula à ficu; perchè quest' Uccelletto si nodrisce di sichi.

#### Ficus .

Ficus communes C.B. Pit. Tournef. Ficur valearis . Park .

Fittas fativa. Fuch. in Italiano, Fico.
E'un A'bero di grandezza mediocre, il cui fufto non è diritto; la fua buccia e'unita, ma un poco ruvida, di color di cenere; Il fuo legno è fungoto, midollofu di dentro, bianco; la fua foglia é grande, larga, groffa, tagliata in cinque par-ti, à angoli, raifomigliante a quella della Vite, ma più grande, più dura, più ruvida, e più nericcia, attaccara ad una coda, che getta un liquor latticinolo quando fi rompe. Queit Albero non produce fiori, ne caftoni, che fi veggano; ma molti Bota nici pretendono, che i fuoi fiori fieno rinchinfi ne fuoi frutti, e che fieno certe fila fimili a quegli flami, che rittovanti ne fichi novelli.

Il fuo frutto non effendo ancora groffo, che come un pifel-loé chiamato groffubr; quando è più groffo, ma nou ancora maturo, fi chiama groffur, fengroffa, e quando è affatto ma-turo feur. Cretec alla grofferta, e alla figura d'una pera meturo gegr. Crete ana gronezza, e ana ngura a una pera me-diocre, di color verdiccio, bianco di fuori, e rofficcio di den-tro, polpofo, molle, fugoto, vifcoto, d'un gufto dolce, delicato. Contiene de femi piani, e quafi rotondi. Leradici dell'Albero fono numeroje, lunghe, fode, difficili a ca-Coldell'Alteriolnomeneure, morre, avera, avera, avera, avera, avera, avera, avera, avera, avera de l'experiencemence d'entimeneure, in michain-giption saicono in Linguadex, in Proprenta, in Italia; extra si figura, in general de l'experience de l'experie

Raddocticono le acrezze delle fiutioni catarata j, e dei petto ; fertificano il poimone; ammollificono le duczaze; pro-vocano il parto, relitiono al veleno; confortano le malatte delle reni; e della velica, prefi interformente in decozione. Se ne fanno de gazgarifimi per li mali della gola; e della boca. Se ne applicano altresi eleriormente per digerire, per mollire, e per affrettare la marcia.

Ficus Indica.

L'as Indica . Theoph. Chif.

Mangle forte. O viedi. Arber de Ratz., i defi radicofa. Linfe, part, 4. Ind. Orient. Enzada. Pigafettæ

ENTABA: Figarctus: Arber Indica admirabilis: Straboni: Ficus Indica folis mali cotones fauslibus fruela ficabus fini-II in God . C. B.

In Italiano, Fico dell'Indie.

E'un Albero, che nasce verso Goa nell'Indie. Esli a grande, affai alto, groffo. Sparge i fuoi rami in largo, den-decicono delle fibre fimili a quelle della Cufcuta, di color dorato, le quali, pervenute a terra, vi fi flabilifeono, vi presdono radice, e crefcono a poco a poco in Alberi groffi, che donorance, eccetava para para in a maringular and pari-mentea cerra vi producono degli Alberi nella medefima ma niera, e così all'infinito; in maniera, che uno di quefti Finorra, eccosia mionto; in manera, e che uno di quetti Fi-chi moltiplica talmente, che riempie un gran Pae(e d'Alberi della fua fpeziecosì alti, e cosigroffi come lui, formando una vafia, e folta forefia, ch' e digrand'ajuto per fia dell' ombra coi rietuzzare la forza de' raegi del Sole. Le foglie de' fuoi rami novelii fono fimili a quelle del Cotogno, verdi di fopra, bianchiccie, e lanuginofe di fotto; fervono di nodri-mento agli Elefanti. I fuoi frutti fono fichi piccioli, fattleo-me i noftri, ma roffi come il tangue di fuori, e di dentro, dolel, e buoni a mangiare; ma non hanno però un cosi buon

gufto, come quelli d'Europa. Il Fico d'India e umettante, rinfrescante, pettorale; la buccia dell'Albero ferve a fare delle veflimenta Ficur à dou, produce, genere; perché il Fico moltiplica

# Filago.

Hage, feu Impia. Dod. Pit. Tourns. . Heljocrifos fol vefts. Trag. Gnafalinm vulgare majus. C. B. Centanculus. Tur. Centanculus. Tur. Temenum. Cord. Hift. Lon

E'una Pianta molle, cotonofà, che getta tre, ò qu L una rannea mouse, coconom, che percatre, o quattro (util all laiceza di quata un poche, vedittà di foglie priccole, bis-lunghe, firette, molli, e ricoperred una lana iortile, cont lacta di Ragno. Nafcono i fuoi fori nelle cime de fiosi fil; clascheduno di loro, fecondo il Sig. Tournetorr, è un mazzereo di forellimi fundancati in fella fulla cima, di cota giallo pallido, fottenut da un calice fengliofo; pariaro il fo-cono controlle della controlle della controlle controlle conre, compariscono femi lunghetti; ciascheduno de quali é guernito d'una piuma bianca La sua radice é sissosa; ella cresce ne luoghi sterili, fabbionosi, ne campi negletti, ne Boschi, Contiene poca flemma, molt'olio, fale mediore.
E' difeccante, e aftringente. Alcuni ne diffillatto dell'acua per lavare i cancheri del feno; imperocche fi crede pro-

pria per rifolverli. Filego à file, perché questa Pianta é ricoperta di fila lans-

### Filipendula.

Filipendula : Ger. I. B. Ray. Hift. Filipendula vu/gatis : Park : Oenanthe : Fuch. Lac.

Filipendala vulgaris, an Molen Plinii. C. B. Pit. Tour-

E'una Pianta, le cui foglie rassomigliano a quelle della Pimpinella faffifragia, ma più ftrette, tagliate più profon damente, meffe per ordine mote fopra una colla, come a due a due, di color verde, fcuro, rilucente, confusconal-cune altre foglie più picciole. S'alzano frà effe uno, ò più fucune altre foglie più picciòle. S'altano frà effe uno, ò più fu-fiall'altezza di circa un piede, duri, cannellati, recondi, rofficci, diviti in ale verto la cima. Hanno nella loro fom-mità de mazzetti di fori; cialchedimo de' quall è per l'ordi-nario compolto di fei foglie, difipolte in rofa, bianche di dentro, rofficcie di fiori, odoritere, ripolte lopra un ca-lice meriano, ò a guifa di frangia. Caduto quello foro. fuccede un frutto, composto d'undici, à dodici semi piani, e raunati infieme in maniera di teffa, che s'attacca alle veftimeota . Le sue radici fi dilatano in molte fibre fottili , al timmedd: Le the frater it diagrands in hoise specific betting the quali from appels model between coll ; a pieciolo glainde, che han on o l'égura d'una uliva, ma più lunghe, di color nerficies di ligit ; blanco di denero, d'un guilo dolce vendonie al la marro, con un poco d'affricazione a d'acrec di cardini. On a la collectione de la pranta del participa del primario del cardini. Con a la productione del cardini. Con a la collectione del la pranta del cardini. Con a la cardini del primario del cardini del

sta riantane (nogatiation, rozzi, teceni, ne (diardin). Con-tiene motio fale, ed olio. La Medicina fi ferve della fia ra-dice, e delle fue foglie.

Ella è attenuante, decerfiva, diaretica, propria per la colica ventofa, per i fluori bianchi delle Donne, per l'emor-

Filipendula: perché i bernoccoli delle radici di questa Pianta fono attaccati a fibre minute, donde pendono, come da un filo.

### Filix.

F #1x; in Italiano, Felce. E'nna Pianta, di cui molte fo-no le spezie. Io ne descrivero qui due, che sono adoperase in Medicina.

La prima è chiamata

Filin mes valgaris. Park.
Filin mes valgaris. Park.
Filin men ramofa demeta. C. B. Pit. Tourne
Filin valge mas ditta, free non ramofa. I. B.
Dryopteris. Matth. in Epift. & Lugd.

Filix mes della, seu non ramosa. Ray. Hist. Filix mes non ramossa piunulis latis, densis, minutim den-

atts. Ger. Emac. Ella getta dalla fua radice delle foglie grandi, ample, ru-vide, dure, facilia rompere, verdi, d'un odor forte, e grato, lunghe circa un piede, e mezzo diffefe in ale, compotte di molte altre fuglie picciole, è ragi ste fino verfo la costa, dentate ne' lor contorni. Effe non producono fiori apparenti , come ne meno le altre spezie ; ma hanno la schiena ricoperta d'una forta di pol vere rofficcia, bruna, che Cefalpino, e molti altri Botanici, hanno creduto con ragione effere femi, perché hanno offervato, che le terre, fulle qualt erano flare gettate delle foglie di questa Pianta, producevano delle Pianterelle della medefima (pezie; ma ecco le offervazioni, che ha fatte il Sig. Tournefort Intorno a questo propolito, con un microfcopio, come le riferifee nel fuo libro, le quali

decidono la quiftione -Quetta Pianta, dic'egli, parlando della Felce mafchio, produce i iuo i frutti fulla fehiena delle foglie, dove fono ii più delle volte medii a doppio ordine, lungo i loro tagliozzamenti. Hanno ia figura d'un ferro di Cavallo, applicato immoliaramenti e di unelle feglile, a come ribidio e di difficio. mediatamente sù queste foglie, e come ribadito per di dietro. menatamente su quette rogile, e come risuatio per si averta. Claircan i rutto è ricoperto d'una pelle alzata in gobbetta, e che raffembra come feagliofa. Cuefta pelle polcia diventa vizza, a agerinza, e fi riduce in picciolo volume nel mezzo del frutto. Ella lafcia vodere allora un mucchio di coccole, è vesciche quafi ovate, attorniate quafi per tutto, da un cor-dane fatto a pallottole di corona, il quale riftringendofi, ogui coccola s'apre a traverso, come per una spezie di molla, e getta alcuni femi minuti . La radice della Felce mafchio è groffa, e come una raunan-

za di fibre groffe, polpofe, nnite le une all'altre, di color ne-tro. Questa Pianta non hà susto; ama i luoghi scoperti, mon-tani, fassosi.

La feconda spezie è chiamas

Filin famina. Dod. Ger. Ray. Hill. Filin famina vulgaris. Park.

Filin faminamajor, & prior. Trag. Filin febrefiris. Brunt.

Filix ramofa major piunulis obrufes non dentatis. C. B. Pit. Tournel

Filin famina, sen ramosa repens. I.B. Thilypseris Filin famina. Coed. in Dioscor

Ella gerta un fufto all'altezza di cinque, ò fei piedi, dirit-Ella getta un uniona arrezza al cinique, o tre prome, unite o, flabile, fodo, un poco angoloto, ramofo, ripieno di midolla; le fue foglie funo disporte in ale come quelle della midolla; le fue foglie funo disporte in ale come quelle della Felic majchio, ma più picciole, orture, ferna denti, verdidi (iopra, bianchiccie di fotto; la fua radice è bishunga, amendato come di fuero in bismo di come di fuero di come di fuero in bismo di come di co groffa circa come il dito, nera di fuori, blanca di dentro, ferpeggiante fulla terra, ripiena d'un fugo giutinofo, d'un gusto amaro. Nasce questa Pianta sugli orli delle strade, nelgusto amaro. Naice questa r sauce constitue di ferili, e diferti.

Amendue queste Piante sono amare, e un poco astringenti al guito. Contengono molto fale, ed olio, poca flemma. Si abbruciano, e fe ne cava il fale, di cui fi fa del verro, che abbricano, e le le cara ir ante, un ante de centre di Fel-chiamati vetro di Felce. Si sparge altresi della cenere di Fel-ce lulle terre, affine di alletamarle; imperocché il suo sue penetrando in esse le rende migliori, e più capaci di produrpenetrando in cite ie tenue mignori, e più capaci di proque-re. Le radici di querle Piante iono adoperate in Medicina; ma principalmeote quella della Felce mafchio; quella della Felce femmina, e filmata propria per uccidere i vermi. Ella e affai aperitiva, muove l'orina; è propria per le ma-lattie della milta; per levar le oftrazioni, per l'idropifia. Al-cuni ne hanno fatto del pane in tempo di careftia.

#### Filicula.

L'Utcula E'una Pianta, di cui v'ha molte spezie. Non ne descriverò qui se non tre, le quali sono adoperate in

Medicina. La prima è chiamata

Filicula fentana major, five Adiantum album Filicis felio.
C. B. Put. Tournes. Adiantum album felto Filicus . I. B.

Adlantum album. Plini Drypperi candida. Dod.
E'una Pianta, che getta moiti fufti piccioli, ò pietrofio
code lunghe, minute, verdi, ò nericore, le quali fiolengono delle roglie, che hanno la figura di quelle della Felce, una no delle foglie, cne namo ia ngura ai quei e dria reice, ma più picciole, tagliate affai più minutamente, molli, che fa-cilmente diventano vizze, d'un gufto infipido, e un poco affringente. La fua radice è affai groffa, per la grandezza della Pianta, fibrofa, di color verdiccio come quello del I lipodio, d'uo guito dolce, aftringente, attorniata da un mof-

colo bruno. La feconda fpezie è chiamata Filiculafontana. Tab.

Philicula fontana minor. C. B. Pit. Tournef.
Pilicula fontana famina. Ger.
Ella è differente dalla prima nell'effer più picciola. Nafco-

o amendue nelle fessure delle muraglie umide, presso alle fontane, fulle rupi, presso alle vecchie cisterne. La terza spezie è chiamata

Filicule, que Adientum nigrum efficinarum . Pit. Tour-Adiantum falits longioribus pulverulensis, pediculo nigro. C.B.

Adientum nigrum Plinii . Adv. Lob

Onepteris nigra . Dod. Ella getta molti fusti piccioli all'alteeza di più d'un mezzo Ella getta motif hull piccioli all'altecta di più d'un mezzo piode, labidi, dust, sert, con osgite, cherazionnigiano in cerro modo a quelle della Felect, ma tagliate alfai minuta-mente, più lunghe, e, più larpide di quelle della prima fiezie di Filicia, fatera amerili, fode, fipurite al di forto come d'una polvere, nell'illeffo modo, che la Felec. La fuza radice è grossi, fiorata, docte, e affringente al gusto. Nafec questa Planta nelle terre unuise, fai l'ergigil, ai tronchi delle

Quercie.
Tutte le fiezie di Filicula, contengono molto fale effen-ziale, ed ollo, flemma mediocre. Sono pettorali, aperitive, proprie per la toffe inveterata, per promuovere lo fputo, per la pietra delle reni, e della ve-feica, per le maiattie della milita.

Filicula à Filice, come chi dicelle Felce picciola; perché le foglie di quello genere di Piante fono appreffo poco fimili a quelle d'una picciola Felce.

### Flos Adonis.

Los Adonis Park Ray Hith.

Adonis fore rubro. Get. Adonis bortenfis fore minore atro-rubente. C. B. Adonis vulgà , alits Eranthemum . 1. B Eranthemam . Dod.

Adontum. Tab.

E una fectie di Ranuncolo, ovvero una Pianta, che gerta
fufti all'altezza d'un piede, e mezzo, di due piedi, peloi abbad,
fo,diritri, ronondi, cannellati, vot di dentro, che is dividono in
molti raml. Le fue foglie fono tagliare minutamente, come

K a quel-

quelle della Camamilla, meffe per ordine alternate questo cua a amamuta, mente per oratre atternatamente, na popo ca sera al guifro, d'un bel colone verde. Na faccion i fusi in-tri nelle cime de'rami; ciafcheduno de'quali è composito di molte figile roffe; e dalcum i tami utrechini, attaccati fopra un calte di cione figile. Querfo forre e fottenuto fopra un gambo affai lungo. Gli fuccede, daspoiche è caduo, un financhidimono, che ricchiade del ferni latri i manta utto bislungo, che rinchiude de femi fatti in punta, verdi La fua radice è più minuta dei dito mignolo, femplice, bian-ca, d'un guifod erba, e finacevole. Nafice quefta Pianta ne' campi, nelle biade. Contiene molto fale, ed olio. E aperitiva, fudorifica, propria per la pietra, per la fela-

tica.

Il nome di quefta Pianta è tratto dalla favola, che dice,
che un certo Adone figliuolo d'un Rèdi Cipro, effendo fiato
uccifo da un Cinghiale, foffe cambiato da Venere in quefto fore, ch'é fiato creduto effere una fezzie d'Anemone.

Eranthemum, tair Suar at pl. Ser ruber, C de St. for,
perché il fore di quella Pianta è rollo.

### Flos Constantinopolitanus.

Les Confluentinspolitanus. Dod. Lugd. miniatus. Eyft. Flos Confluentinspolitanus, miniatus albus, 60 varius. I. B. Ray. Hill. Lychnis bufque fare caccinere major. C. B. Pit. Tournet. Lychnis Cadedanta. The Cier. fare finspics miniatus.

Ocymoides peregr. Gel. Hort. vel Flat Hierofolymtanus, alits Cresteus, vel troceus. Eid.

In Italiano, Pior di Costantinopoli E una spezie di Lorbits, ò una Pianta, che petra dalla fias radice molti fulli all'aitezza di tre predi, pelosi, minuti, voti, le sue foglie sono bialunghe, affai larghe, fatre in pun-ta, che abbracciano il loro fullo dalla baie, di color verde feuro, pelofe, ruvide. I fuoi fiori fono disposti in ombrelle, ò parafoli d'un bell'asperto, il più delle volte di color di scarlatto, ddi cinabro macinato, alle volte bianco, d incarna-to, d vario, d'un odor grato. Ciascheduno di questi fiori è composto per l'ordinario di cinque foglie messe la ordine di garosano, guernite il più delle volte oltre la loro metà di due, o trè punte, le quali unite a quelle delle altre foglie, formano una corona. A questo fiore, quando é passato, succede un frutto pelofo, verde, di figura conica, che rinchiude un mucchio di femi quafi rotondi di colore trà Troffo, e Igiallo Le fue radici fono iunghe, minute, divife, d'un guftonn poco acro. Coltivafi ne Glardini. Ella non è in ufo nella Medi-

V'ha ancora un'altra spezie di fiore di Costantinopoli , che non e differente dalla prima, che nell'effere circa la metà più baffà. Chiarnafi. Flos Confluetinopolitames minor. Dod-feu Lochnis flore coccineo minor. C. B. Il nome di questa Pianta viene dalla Città , donde è stata portata.

#### Faniculum .

Fenicalem; în Italiano, Finocchio; è una Pianta, di cul v'hà molte (pezie: Ne deferiverò qui due, che (ono in ufo nella Medicina.

La prima è chiamata Fanculum vulgareminus acrieri, & nigrieri femine. 1.

B. Pit. Tournel Ella getta un fustoall'altezza di cinque, è sei piedl, diritto, cannellaro, di color verde bruno, ripeino du na midola fungofa, ramofo; le fue foglie fono fatre in fila lunghe, d'un verde feuro, d'un odor grato, d'un guito dolce, e a romatico. Le fue cime foftengono delle omberlle, ò maxzetti larobi, inillà redeffetti fil medi fino de forte de l'administratione de la contrata de l'administratione de l'administratione de forte de forte de l'administratione de l'administr ghi, gialli, odoriferi, ful quali fono de fori per l'ordinazio di cinque foglie, difposti in rosa all'estremità del calice. Paffato quello nore, il calice diventa un frutto con due femi bisstate quetto hore, li calace divents un trutto con duvetimi bulumphi, rotondati e tannella folla fichiera, pain dall'altra patre, neticci, a'un guito acro. La fias radior è grofia come ildico, è come il polite, lunga, diritra, bianca, odorifesa, d'un guito un percodoler, e aromatico.

La fecoula fipezio è chiannata
Famication dulce, majore, de albo femine. Pit. Tour-

Ella è differente dalla prima nel fufto, ch'è per l'ordinar lo più minuto nelle foglie, che fono men grandi, e ne femi .

più minuto nelle foglie, che fono men grandi, e ne femi, che fono più groffi, islanchi, dolici, remonacti. Cobitvanfi amendue quetti Finocchi ne hoophi fecchi, cali, principalmente a capione dei fono femi. Queilo dell'ultima tipetie, che chiamafi Finocchio dotce è il più adoperato in Medicina. Viene feccodalla Limpuadoca, dove fi cobitra la Fanta con gran diligerna. Egi el il medicipro, che fi faceva venire una volta d'Italia , e che chiamavafi Finocchio

di Firenze . Dec feegliersi il seme del Finocchio novello, netto, ben nodrito, d'un gusto dolce, grato. Contiene molt'olio, e sal

volatile Le fue foglie, i fuol fufti, e la fua radice contengono molta flemma, olio mezz' efaltato, e fale effenziale, e fiffo. Le foglie del Finorchio, fono buone per le malattie degli occhi i detergono, fortificano, rifchiarano la vifta; promuo-vono il latte alle Balie; raddolcifcono le acrezze del petto, fortificano lo floma

La fua radice è affai aperitiva, e buona per purificare il Il fuo feme è carminativo, è proprio per ifcaectare le ven-

tofità; fortifica lostomaco, ajuta la digeffione, sa buona bocca mafficato Fanissium à fane, fieno, perchè questa Pianta feccata, diventa gialla, e raffomiglia al fieno.

#### Fanum Gracum.

PoEnum Gracum; duna Pianta, di cui v'hà due spezie, una coltivata, e l'altra falvatica. La prima è chiamata

Fanum Gracum. Ger. Ray. Hift. Fanum Gracum fattum. C. B. Pit. Tournes.

Fans Gracum. 1.B. Buceras, & Ægreceras. Hippocratis. Ella getta un fuito folo all'altezza di circa mezzo piede,

icarno, voto di dentro, divifo in rami; che hà delle foglie a tre a tre fopra una coda, appreffo pozo come il Trifoglio, picciole, ora bislumphe, ora più larghe, che iumphe, ò mez-zo roronde, dentate. I fuoi fiori efcono dalle afcelle delle fue foglie, leguminofi, piccioli, bianchi. Succedono loro de' guici lunghi, piani, fatti in punta colla figura d'un corno, cipieni di femi appreffo poco romboldi con una incavatura, gialli di fostanza mucilaginosa, d'un'odore, e d'un gusto ipiacevole. La fua radice è femplice, legnofa. Coltivafi quefta
Pianta principalmente in Aubervilliers, donde capita il feme feccoa Parigi.

La seconda spezie è chiamati Fenum Gracum frivefire . C. B. Ger. Park . Pit. Tournef. Ray. Hift.

Fanum Gracum selvestre Dalechampii . I. B. Ella è differente dalla prima, perchè non effende

è più picciola in tutte le lue parti.
Il feme del Fanum Gracum coltivato è in uso nella Medicina. Convien feeglierlo novello, groffo, ben nodrito, di co-lor giallo; imperocché fe lungo ti mpo fi conferva, diventa feuro, òbruno. Contiere molt olio, e un poco di fale effen-

ziale, ò volatile. Discute, ammollisce, digerisce, risolve. Se ne sa della mucilagine, mettendolo nell'acqua calda. Si riduce altresi in farina per li cataplaini, per gli unguenti, per gli empia-firi; fi adopera intero nelle decozioni de crifteri, per ammollire, per raddolcire, per le coliche, alcuni ancora lo fanno mangiar cotto come gli altri legumi, ò pure ordinano, che nomen concounte gu anti agami, o pure ofdinano, che fe nebera la decozione per ammollire, e rilaffare il ventre. Dicefi, che gl' Indiani prepara no coi feme del Fanum Gracum un vino dolce.

Fernem Gracum, cloè fieno di Grecia; è flato dato questo nome al Ferson Grecum; perché effendo (ecco, rafforniglia al fieno, e l'Iso feme è flato portato di Grecia. Bucras à fit, ber, Criper, cerne, come chi diceffe cor-nodi Bue, à cagione, che i fuoi gufci fono fatti a guifa di

corna. Ægrecrat ab de diyer Capra, Ersipat, corau, come chi dicette corno di Capra per la medefina ragione.

### Forficula.

Porficula, Anticularia, Mardella, Vellicula.

E un inferto picciolo, impheto, agilifimo, e che correvelocemente. Ha due picciole coma in tapo, fet piedi;
la fua coda é forenta; il fue corpo é groffo come un vermicciucio, piano, afili o unico, e pullor, impo come la metà
dell'unghia. Abita fovente fuelle logile de cavoli, melle incavature degli Alberi, ne buchi delle muraglie, nelle terre. Ve n hà di moite spezie, che sono differenti in grossezza, e in colore; i più groffi fono giallicci, i mediocri, ò i più co-muni fono di color di caftagna, e i più piccioli fono neri, e bianchi. Questi piccioli infetti fi trasformano inbruchi, e poscia compariscono colle ale rinovati in mosche, ò parpa-

glioni. glioni. Que'll infetto ereca gliorecchi, dore a introducecon gran preficeza, e moste, opizitati labojh, dore a introducecon gran preficeza, e moste, opizitati labojh, dore a intreca; il che azaigona nulonidoste, e ottiente al rivali intervello. Jice azaigona nulonidoste, e ottiente labojh intervello. Jice modefinio, im ficonore quell' libojh into fison con fettifolii, net coi presidost, osmogli orecchi, o almo nei la tanonami e c. intrinette modito fait volutire, e dollo. Simutonos quell'infitte mellolo, e e in està bollite l'Infinite, comequando i propran l'ollo del vermi. Serve quell' dilo per fortificate i esti i con di cara filla filla presidente del pre

le tempie, il collo del braccio, le carni fpugnose. Stimanfi per la fordità fectati, e fpolverizzati, mefcolati con orina di lepre, e introdotti nell'orecchio. Forficula, perche la coda di quell'infetto è fatta in forbi-

s'arcelaria, perchè cerca gli orecchi, per introdurvifi.

Mandella à mordende, perchè ferra coll'eliremità della fua
coda, come fe mordefie. cina, che chiamafi coi medefimo nome.

Vellicula, à vellicando, perché pizzica, e punzecchia.

#### Formica .

Formica; in Italiano, Formica. E'un infetto picciolo, no-to a tutti. Ven hà di molte fiezzie; le une fono roffe, le nitre nere, le aitre di color fouro, le aitre bigie, le aitre fono alate, le aitre nò; la ioro tella éguernita di due coma brune, alaz, le, altre nó.; la loto ceffa é guernita didue corna brane, didue cechi neir, d'un becco armoto didue denti; il loto corne didue cechi neir, d'un becco armoto didue denti; il loto corne de la compositate del compositate de la compositate de la compositate del compositate de la raviglie circa il loro avvedimento, la loro agilità, e'l loro operare; le quali farebbe cofa troppo iunga il qui riferire. Fanno effe il Verno delle uova, o de vermicciuoli, che s' aprono, e fi trasformano in Primavera in Formiche. Contengono molto fal volatile, ed ollo.

Le migliori fono le più groffe, che abitano fotto Alberi re-

finofi, e che hanno dell'agro.

Riftorano gli fipiriti; provocano il feme, rifanano la leb-bra, difeccano; fono buone per la fordità. Vegnonfi nell' Indie molte spezie di Formiche, come le Formiche alare, che fanno la gomma lacca; fono groffe co-me le nostre mosche ordinarie. Il P. Luigi, le Conte della Compagnia di Gesù, nelle fue nuove memorie fullo flato prefente della Cina, parlando de piccioli inferti dell' Iodie, di-ce, che le Formiche bianche vi si trovano per tutto, per di-ligenza, che si usi nei distruggerle. Sono, dic'egli, celebri per l'incomodo, che cagionano, e per le loro proprietà natu-raii. Sono piccioliffime, d'una foftanza molle, bianca, e alle volte un poco trà Troffo, e Il giallo. Si mottiplicano alalle volce un poco tra l'toffo, e 1 giallo. Si motipicaronal. Infento; e quanda fi fono impatriorie di ma cisia, o d'un apparramento, le fole Formiche nere le pedicoo faccaire no corte non foliamente pida godi figurosi, i drappe, la lata, e retti già stri panni, ma ezizadio gii fitulioli, e gli armazi, il legno de quali in pochi giorni diverna utro turba con contacto del prodesi di propieta di prochi giorni diverna utro turba curla contacto del prodesi di pr

E S E M P L I C I.

Tatuvià e cón probable; che quell'effecto renga ancropiù dalla qualità particolara della foro faliva; ch'è una fpeiare di difiolivane; c che opera allora appertio poro, come
l'accusa forre fi qui fu i notti meatili.

Tatuvi e con probable di probable di proprio poro, come
l'accusa forre fi qui fu i notti meatili.

Tatuvi e l'accusa di probable di proprio qui di primera rib delle Errario,
che, che i Portughefi chianano formiche di vifata. Vanno
in ruppa; quando fi eggnono resine ci, al promo currele cadifi
e gi li attuvi, che fono nelle cuie. Vi entrano, e archermimano long, et ettura gia tetti antiani cuieri. Vorrebbono verimano long, ettura gia tetti antiani alcusi. Vi. Vorrebbono veri
sono di proprio di pro derfi ogni mefe; ma flanno qualche volta fino a tre anni a lasciarsi vedere.

Formica, quod micas feras; imperocché quest' infecto rau-na delle briciole, ò parcicelle di molte cose, e le porta via per fuo nodrimento

### Fragaria.

F. Ragaria. Ger. Ray. Hift.
Frogaria vulgaris. C. B. Pit. Tournef. Park.
Trifishum, alis Frogaria. Brunf.
Frogaria ferens froga aba, Grubia. I. B.
Frogula. Cord. Hift.

Frogum, & trifolium frogiferum. Tab. In Italiano, Fragola.

E'una Pianta, che getta dalla fua radice, molti gambi, E una Pauta, cne gette della fua fedice, mont gamos, de code minure, lumphe, pelole, le une portano rei foglie per ciafcheduna, e le altre hanno de fiori. Di più; ella getta cette fibre, di fila, che ferpeggiano per terra; che vi prendonoradicei molti luoghi, e moltiplicano la loro feprie. Le fue foglie fono bialunghe, mediocremente larghe, dentate, mattatativatame, monfor molti de fores. bien merlate all'intorno, venofe, pelofe, verdi di fopra, bian-chiccie di fotto. I fuoi forti fono attaccati quattro, è cinque a un medefimo gambo. Ciafcheduno è composto di molte foa un modefuno gambo. Claifobeluno è comporto di motte los ples dispolie in occia che congressi en un calles, teggiato in dece parti. Palfaro questo force, comparific un truvico per del partino per del partino per del partino per del partino per del trans abraton, al code respectable partino per del trans abraton, al code respectable per aprendo per co, e familiente trofio, quando el maturo; d'un odor gamo, e de un guido dole, vinióo, e dedicaro. Contiene de l'emi minuti. Chiarnasi questo futuro in Latino Frague, ed in Italia-no, Fragola. Matura alle lovele bianto, i l'un tandre de bislunga, fibrofa, di color bruno, è nericcio. Nasce quella Pianta ne'luoghi fcuri, ne'Boschi. Colcivasi ne' Giardini. Contiene molto fal volatile. Le foglie, e le radici di questa Pianta fono aperitive per le

ine, e un pocoastringenti pei ventre. La Fragola contienemolta stemma, olio efaitato, e sale estenziale.

Ella umetra , fortifica il cuore, e l'ervello; promove l'o-rina , e la traspirazione; purifica il fangue; refiste al veleno. Fragaria vien da fragare; aver buon odore; perché le Fragole banno un' odor graro, e che confola.

Trifelium fragiferam; perchè le foglie di questa Pianta nafcono a trè a trè fopra una coda; come quelle del Trifoglio.

### Frambasia.

F Rambafia. E'una spezie di Marum batimum colcivato, ovvero un frusto più grosso della Fragola, rotondo, un poco peloso, composto di molte bacche, ammucchiate, e poco polois, compollo di molte basche, ammuchiate, e unite i une all'atter, di colore ordinariamente rofto, d'un odor, che confolis, gratifimo, ripiene d'un fispo doice, e concello fratto figure di un rocchiame su fine. Natce engelo fratto figure una ficere dei orro chiames. Natu Mesur. Ger. Part.
Rubu Mesur. Ger. Part.
Rubu Mesur. Hong Francis Part. Tourpef.
Rubu Mesur. Partigua fraida rubra. 1. B. Ray. Hift.
E un Arboticelo, och cercife cina di Biestasa d'un (1000) 1

ne Giardini .

E un arroccello, che cretee fino all'alecza d'un 'Uomo; I fuol rami fino reteet, verdi, midollo g, guernie di piccole fipire, che non fono puno pungent. Le fue foglic hono-fi-mili a quelle del rovo ordinario, ma più tenere, più molti, verdi brune di fopra, bianchiecci di fotto. Claichedino del fuol forti ha finque foglic bianche, difforte inorda, e folita-tion forti ha finque foglic bianche, difforte inorda, e folita-piante, e divisi in molti rami. Coltivari qued' Arbefecillo giante, e divisi in molti rami. Coltivari qued' Arbefecillo

Con-

Contiene molta flemma ed olio in parte efaltato, e fale Eurelale. Fortifica il cuore, e lo flomaco; nmetta, purifica il fan-

13 buona bocca, rinfresca.

gue; 1è luona locca; rinfrica .

Il luo fonce oportio per le iolismmazioni degli occhi, per le luo fonce oportio per le iolismmazioni degli occhi, per le Le luc cme, e le fue fongle fono decerifire, e meno affirmariati, or mali della gola, e delle geugle:

que fon mali della gola, e delle geugle:
que fontario menu di controli della gola, e delle geugle:

Que fontario menu ondore marra quiglio.

Chiamati quell' Arbofello Rabus Ideau; perch' e un perce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ful ferce di crove, che mafere in abonomaza una volta ful ful ferce di crove di crovi di crove. Monte Ida, ene contorni.

### Frangula.

F Rangula, Dod. Pir. Tournel.
Frangula, five Almus nigua bactifera. Park.
Almus nigra bactifera. C. B. I. B. Ray. Hill.
Almus signa, five Françula. Ger.
Avoraus. Cecíccutio.

Aperaus. Crefecutio.
E'uo Arbofeelio, che getta molti fufti all'alterna di nove, ò dieci piedi, groffi come il pollice, diritti, divifi in molti rami. La fua buccia è nera di fuori, gialla, zafferanata di dentro. Ella copre un legno bianco, e iraglie, che rinchiu-de cerra midolia noffic ca; le fue foglie fono fimili a quelle dell'Outano, o del Ciricgio, ma un poco pià rotonde, e più neriocie; i fuo; fort Jono piccioli con molte foglie bianche, disposte in giro nelle incavature del calice, ch'è un bic-chiere spalancato, e tagliato in punta. Questi siori sono se-guitati da bacche rotonde, molli, di color verde sul principio, indiroffo, e finalmente nero; ciafeneduna delle quali è divifa da una spezie di fessira, che la fa parere come comnotta di due bacche unite lufieme. Rinchinde ciascheduna potta di due baccine unite inneune. Religione della finalità due è tre fetta piani. Nafcequella Pianta ne' Bofchi umidi; la feconda baccia, e principalmente quella della fua radice in ufo nella Medicina. Contiene molt'olio, e fai effenziale. na uso nein racorena. Comente moir outo, e ai cientaria.
Purga li fierofità di fopra, e di fotto. Si adopera per l'idroprifia principalmente, preffo à Villani. La dofe è da mezza
dramma fino a due dramme. Si mette altresi negli unquenti

per la royna. Dicefi, che le fue foglie facciano molto larre alle Vacche, che ne mangiano.

#### Frangula à frangendo; perché il legno di quest' Arboscello è facile a rompere . Fraxinella.

F Raxinella , Cluf. Hift. Dod. Ger. Pit. Tournel.
Fraxinella officiais diffammus . I. B. Ray. Hift.
Diffamnus albus vulgh , for Fraxinella . C. B.

Diffamnum album, nesmilis, pumila Frantus Matth. Lac. Diffamnus putatus. Brunf. In Italiano, Frafinella. E una Pianta, i cui fufti crefcono all'altezza di circa due piedi, rotondi, pelofi, rofficci, ripieni di midolla, veftiti di roglie fimili a quelle del Fraffino, ma più picciole, meffe a due a due per ordine lungo um cofta, ch' éterminata da nua fola foglia. Nascono i suoi fiori nelle cime de fusti, belnan iou rogina. Naucono i ina non recre cine de risuri, o della granda i li, granda i, difpolti in maniera di figiga; ciafcheduno de' quali è composito di cinque figlic, di color bianco, cendense al porporino, e rigate d'un porporino più carico, accompagnate da otto, disci flami, incurvate, porporine, d'un

Passato questo fiore, apparisee un fratto composto di moi-Paffato quelto fore, a paparlíce un franto compodo di mol-reguaine, che rinchisdono de femi un poco più grofii di quelli del Milian Falti, ovati, fatti in punna da un eftreni-ti, net, rinchesti. Le file raddi fono lunghe, su poco mo-nogroffe del divo mignolo, bianche, a fun ndor affai forte, un peco amarca i guito. Nafer quelta Fainza ne Padei caldi, nelle forette di Provenca, al Linguadeca, yn Italia, la fur-radice el in dio rella Medicina; a di viene fipetilis fecca. Dee freglierfi recente, ben nodrita, groffa, bianca per tutto, ben mondata. Noi la chiamiamo Dittatno bianco,

òradice di Dittamo dovrebbe pronunziarfi Diptamo per diffinguere quella Droga, dal Dittamo di Candia . Ella contiene moli olio, e fale effenziale . E'cordiale, e alefficiaria; refifte al veleno; fortifica II

cervello, e lo flomaco, e aperitiva, uccide I vermi. E' propria per l'epitellia, per la peste. Frantacile à Frantae, perché le foglie di questa Pianta, rassonigliano a quelle del Frassino.

#### Fraxinus.

F Rantous . Brunf. Trag.
Frantous excelfor . C. B. Pit. Tournef.
Frantous vougator . I. B. Ray. Hift.
Frantous vougator. Park . in Italiano, Fraffino.

E un Albero grande, groffo, diritto, ramofo, ricoperto d'una baccia unica, di color di cernere, verdiccia; il fuo lego è duro, unito, bianco i le iue roglie fono bistoughe, mefie per ordine a duea due laogo una cofta, ch'e terminara fola foglia, dentata, d'un gufto un poco amaro, ed da una fola fogita, dennata, d'un guito un poco amaro, ed acco. I (uoi fosi fono fiami, difipetti in grappoli, che nafco-no prima delle fogle, ed in poco tempor f diffipano. Suc-cede loro nn frurro, ò un follicolo membranofo, bishango, formato in lingua d'Uccello, piano, fortiliffino ne falia fua pen-ta; che rinchiade rella fua baie un feme bislungo, ò quafi ta; Corincinum recta ma una un la lam gufto acro, ed ama-ovato, piano, bianco, midollofo, d'un gufto acro, ed ama-to. Non matura, che in Autunno. Chiamafi questo frutto Ornuboglussa ab logi, avis, 6

Aberse lingua, come chi diceffe lingua d'Uccello; le fue ra-dici non grandi, e fi dilatano molto raiente terra. Naice quest' Albero ne' luoghi umidi; fulle rive de' fumi, verso i prati, dove crefce più, che ne luoghi focchi. Consiene mol-

to fale, ed olio. La feconda buccia de'fuoi rami, e'l fuo frutto fono affal aperitivi; fi adoperano nelle malattie della mila, oelle febbri intermittenti .

Frantinus à frago, fullo, voi à frangofis locis; perché que-fi Albeto ama i luophi rozzi; ò pure Frantinus à opetis, fept-mentum; perché il Frassino serveper fare le siepi. Chiamasti in Greco peria.

### Fringilla.

F Ringilla, fen Frigilla, in Italiano, Fringuello. E un Uc-celletto di colori differenti affai noco. Fà il ino nido ful-Le cima degli Arboicelli, e fu i rami più baffi degli Alberi, il freddo lo agghiaccia, e lo fa prendere acimente. Il fuo canto è grato: dicefi, che il fuo canto del mattino prefagilea La tempela. Si nodrifice di vermiccionit, difemi. Conriene molto fal volatile, ed olic Si filma proprio per l'epilefia.

Fringilla, d'frigilla, à frigere, avez freddo, perché quest'
uccelletto é affai foctopoito al freddo.

### Fritillaria .

FRItillaria pulgaris Park . Ray. Hift.

F. Rillieria valgenti. Park. Ray. Hift.
F. ritillaria p'accoz purpures variegata. C.B. Pit. Tourn.
Mileagiti, for Fritillaria diluitor, & fauratior. I.B.
E una Pianza, che getta un fulto all'altezza di circa un
piede, fearno, rotondo, lifeto, di color verde, tendente al
porporino, ò al nero, fungofo di dentro con fei, ò fette foglie meffe ienz ordine, mediocremente lunghe, firette, incavate, raffomiglianti a quelle della Barba del Becco, d'un gusto, cedence all'agro; la fua cima non foftiene per l'ordinario, che un fore, alle volte due, di rado trè. Questo sore è bel-lo, grande, composto di fei foglie, che fono disposte in malos grande, competiou la requier, che tono augure in ma-nera di campana, pendene, feretatat come da traviette, o a guir del Tavoltere, di diverficolori, porportino, incama-to, roffo, bianco, grataffini alla virla. Palfaro quelto fio-re, compartice un franto bialungo, angolofo, o triampolare, divisi in ret professilla, ripeine di femi piantifimi, palidi; la fun radice bialboda, fodia, bianca, ferza runiche, compotia di due bernoccio piapolio, come meza sferie, con molte fiinstrauce content, tons, tonten, terra trunces, compous adduce beroccity polonis, come mento sferic, com mode factor, and the properties of the properties o

Melengris a cagione, che il fuo fiore è finaltato di diverfi colori, come le penne d'un Uccello del medefimo nome, ch' el la Pernice di Barbaria, ò di Guinca.

#### Fucus.

Fucus; in Italiano, Calabrone; euna Moica veipa fat-Ta come la Pecchia, ma più grofia, armata per l'ordi-nario d'un pungiglione affai fortile, che quando punge gen-fia la carne con un dolore acutifimo. Trovanti de Calabroni, che non hanno pungiglione; chiamanfi questi; Ca-labroni imperfetti. Questa ipezie di Mosca non iavora niente; ella vive del lavoro delle Pecchie; imperocché mangia il lor mele. Contiene molt'olio, e sale volatile.

E' propria per far crefcere i capelli; fi fecca, e fi mette in pol vere fulla testa. FREET Egrifica, belietto, inganno; è flato dato quefto nome aquetta Mofca, perch'ella contraffa la Pecchia. Chia-mafi in Francele Beurden, a cagione de fluturo, che fa vo-lando, che in quel inguaggio fi chiama beurdennement.

#### Fucus.

F Ucus; é un genere di Pianta, che nafce in fondo dell'ac-que. Ve n'hà di molte (pezie; lo riferiro quì una delle principali.

Futus maritimus, vel Quercus maritima, veficulas babens C. B. Pit. Tournel. Quercus marina. Cluf. Ger. Park.

Fucus five Alga marinalattfelia vulgatifima. Ray. Hift.

Facus marinus primus. Dod.
E una Pintus, che getta primieramente molti piccioli fufti, piani, firetti, ma che s'allargano a poco a poco crefcendo, e fi dividono in ramicelli, con certe foglielarghe, hislunghe, rafforniglianti qualche poco a quelle della Quercia, ma più picciole, attaccate a loro fufil da una fostanza tenama più picciole, a traccarea inoro initi da una i rottantia crie, ce, pieghernile, membranofa, per l'ordinario licie, ma al-le volte pelofe, ò ricoperte d'un pelo minuto, mociolofo, ora da un lato folo, ora da due lati, ora da tutte le patti. Vi fi alzano altresi de bernoccoli voti, in forma di bolle, ò di ti alizano attente derioccione voci, in tonta al tone, o ai vericiche, alle volte histunghe, alle volte rotonde, ora più grosfe, ora più picciole. Quetta Pianta é fovente basis; ma errefee alle volte fino all'altezza d'un piede, e mezzo; fino ch'ella édi fresco colta, hà un brutto colore giallo, verdicione del piede de l'esta del presco colore pianto. en en rei reico cotea, hà un brutto colore giallo, verdo-cio; ma, feñ fecca, diventa nera, principalmente quella, ch' éltata ratta dalle five fabbiomode di Mare. Non i ado-pera in Medicina; diccti, che una volta ferville per la tin-tura.

### Fulica .

F Ulica . Jonst. Margus niger, & pullus aquaticus . Alberti . In Italiao, Folaga E'un Uccello acquatico, grofio come una Gallina ordi-

E'un Uccetlo acquatico, grofio come una Gallina ordi-naria, nero per tutto, e principalmente nella tetta, e nel collo. Il davanti della fua tetta è di figura ovara ferna pen-ne, ma ricoperto d'una pelicitali bainca, rapprefentante la crefta d'una Gallina, la fiu lingua è più molle di quella della Gallina. Egli bia ne' piedi elder membrane nene, larghe, difigiunte. Cammina gravemente flando diritto fia i pedi; difgiunte. Cammina gravemente tlando diritto fi i piedi; ma corre leggiermente. Ama le paluda; gli flagni; fi nodri-feed erbe, e di femi, fà il fuo nido a terra, e fà le uvora la Scate. E buono a mangiate; la fuo carne ha un peco il guito paludolo; ma per altro e l'ugoda, e grata. Quest' Uccello è una feezie di Gallina d'accura, che ha più della carne, che

del peice.

If ino graffin è rifolutivo, e anodino.

V'hà una ípezie di Folaga di Mare, ò un' Anitra falvatica, che chismafi Diabelus marinus, ò Diavolo di Mare a

esgione della fua gran nerezza.

Fultes à fuligine, fuliggine, perché quest' Uccello è nero come la fuliggine.

### Fuligo .

F vilgo; in Italiano, Fuliggine; è la partepiù oleofa, e più volatile delle materie combuffibili, che fpinta dal fuoco s'efala in fumo, e fi condenfa intorno alle pareti de' cammini a mifura, che riceve del rinfrescamento, e perde il fuo moto. Ella fi trova ora in maffa, ora in polvere,

tion moto. List is trova ora in mains, ora in poivere, di co-lor nero, di un guito amarifilmo, d'un odore fpiacevole. Con-tiene moito fal volatile, ed olio.

La fuliggine de' cammini di cucina dee preferirfi alle al-tre; perche ficcome fono flate corte delle vivande in quefli cammini, così la fuliggine, che se ne trae dee effere più ri-piena di fal volatile di quella, che si ritrova ne' cammini, do-

piena ai tai voiatisé di quella, ché la ritrova ne cammini, dove non fron fatai abbruciati, che legni, à Carthone.

Ella é affai detterfiva. Si adoptera negli unguenti per la tigna, per la roqua inveterata. Se nea pplica ai collò del braccio per guarire le febbri intermittenti. Se ne fà prendete altresi per botca per l'epidella. La dofte d'adodici grani fino a

I Tintori fi servono della fullagine di cammino per la tinrura de drappi . Fuligo à Aryrus fumus , perché la fuliggine è un fumo condeniato,

#### Fumaria.

F Umeria. Trag. Matth. Fumaria vulgaris . I. B. Park . Ray. Hift. Capass. Lob.

Fumus terrer . Brunf. Cam.

Fumaria Officinarum, & Diofeeridis. C. B. Pit. Tournef. Fumaria purparea . Ger. In Italiano, Fummosterno. E una Pianta assai comune, che getta molti susti all'al-È una Planta affai comune, che getra molta fritti all'attata d'un piede, de molta, quanteria, veto, di cotata d'un piede, de molta, quanteria, veto, di ciotata d'un piede, de l'attata d'un piede, de l'attata d'un piede, de l'attata d'un piede, de l'attata d'un piede de l'attata d'un piede de l'attata d'un piede passible, de cio col ni trate di Marc. I fuoi forti fono 
raunant come in figura, piecciò i, ciafrichelomo de quali é comraunant come in figura, piecciò i, ciafrichelomo de quali é comlade, ma alle volterafiaro bianche. Capando é parfaro il fonre, comparifice una caffertina membranio fa, romada, obiatida, ma alle voltera fino bianche cue gorfin i littima; conocida del la dia radiccio e molicorremente gorfin i littima; conocida del la dia radiccio e molicorremente gorfin i littima; conocida del la dia radiccio e molicorremente gorfin i littima; conocida dia conocida del la conocida del l

tunga, in quae i mentione tros, o que fem inimust, rocon-di. La fius raticete mediocremente grofta, jainera, guerra-di. La fius raticete en mediocremente grofta, jainera, guerra-de cattivo poullo. Nafec ne campi, ne vigneti, ne Giardini. Contiene moto da celfizualae, o los, e filemma. Ella purifica il fangue, motore l'orina. Si adopera nelle matatic della militza, per lo focrobus, per la rogna: Frameria à frame, perche il rigo di questi Panna medio ne-gliocchi, gifi al agramare, come 7 al framo.

### Fungus.

F Ungar , in Italiano , Fungo. E'un genere di Pianta ferna foglie, ferna fori , e fenta femi apparenti; gera un gambo coro: , greifo, fungolo, che finitire un eapirelle groffo, polpofo; fugunolo, rotendo è piano, o fatto in punta , fiegliaro, alle volee querino di fotto di molte cannelle raunate come in canna d'Organo.

raumare come in cama a Organo.

V ha molte [pezie di Funghi - Nafcono iu poco tempo fulla terra, ful letame, fugli Alberi, fugli Arbofcelli; ne prati; fono differenti ne loro principi, e nelle loro qualità; ma
contengono cutti in generale molt olio , e fai volatile , e

fiffo.

Benche i Funghi fieno affai ufitati negli alimenti, ne fono
flati però veduti degli effetti affai funelli; imperocche ad alcuni hanno cagionate gran malattie, e ad altri la morre; percuni hanno cagionate gran malattie, e ad altri i a morte per-cio eggi e necelizaffimo faper dilitinguere i bosoni da i cattivi I I buoni, o falutiferi fono quelli, che crefcon nel fino finazio diuna notte il letame; debono effere d'una groffetta me-diore apprelfo peco come una caflagna, polpofi, ben nodri-ti, bianchi di fopra, policci di foto, di consistenza affai fo-da, ma che facilmente fi rompa, midollo fi denero, d'un

da, ma che facilmente a compan, ammodore, e d'un guito grato.

Sono nutritivi, fortificanti, rifioranti; fvegliano l'appetito, mettono del vigore, e muovono dell'allegrezza.

K g I Giar-

I Giardinieri di Parigi hanno trovato il modo di far nafcere di quelli Funghi per tutto il tempo dell'anno, e li colgono ogni mattina. Chi vorrà effere informato del ioro nascimento, e della loro coltura, potrà leggere le Offervazioni, che ne hà tatte il Sig. Tournetort, nella Storia dell' Accademia Reale detie Scienze, dell'anno 1707. pag. 72. dell'edizione

d'Amtlerdam I Funghi cattivi, e pernizioli fono quelli, ch'effendo fla-I Funghi cattivi, e pernitaini fiono quelli, ch' effendo fita-ti troppo lungamente iopra la erra, sonodi venuti nericci, ò turchmi, ò roffi ; effendo fin quefit le parti faife, e di acide roppo efiziare, divenuano corrovi nicoli fonnaco, quando comincia a farfi la digelitone, e nel modefino tempo fi gon-tano, e do oprimono molto I ammalato, i fio protto, e mignor rimedio, che polifa farfi in questi a cocainose, fi ê, il dare dell'Emerico all'ammalato, froperro, che fa l'accidare dell Effiction all amminators (coperto, the maintained dente, a fine di fraricare lo ftomaco, quanto è politibile, da quefit Funghi cartivi, e di poter pofcia combattere l'imprefance, che hanso fatta con lai volattili, a facilici, di aftir ri-medja fiforbenti, e raddocienti. Io mi fervo in fimili occa-

meg anorbemt, e radiocienti. Lo muterio in lumi occa-ioni dello figino orbalte, clotelo, aromatico che, le cui e-fementi diperiori fingrofiano, e fi dilazano in Funghi. Il 1833, le Pere Mercante in il primo, che fice vedere nell'Ac-calentia Reale delle Scienza nell'assono ie 78. quelta prima formazion cello fierce di Cavallo mutedo.

Toronafi altresi figili fooji del Funghi impetriti , che chimanna Firungli dil Mare.

Io ho veduto in proposito de Funghi, un fatto affai stra-ordinario. Un fanciullo di Parigi aveva le gambe corre. Vi fono state messe delle assiccile per processar di raddrizzarie, ma il Chirurgo, che ne aveva la cura, restò assai maravigliato nel ritrovar fotto le fascie un buon numero di Funghi groffi come la punta del dito; levò questi Funghi, ratfettò le assicelle, e la legatura; ritorno a curarlo india 24 ore, trovò ancora nel molefimo inono altrettanti Funghi. Continuò ogni giorno a curario, ecavò molti giorni alla fila de Funghi. Quefta gran produzione in un luogo, in cui dovera cost poco aspectarfi, fu la materia d'un gran difcorfo preffo a l'Fi-fici. Ci su proposta la quistione in casa del Sig. Abate Bourdelot , dove si facevanoasiora delle conferenze di Fisica , e dopo effere reftati convintidella verità dei fatto colla vifta . appe care retract convintateia verta aci nato colla vina, e col catto, un i rinovammo la vera ragione. Le afficelle, chi eraso flate applicate intorno alle gambe del Fanciullo, erano di un legno di Melo, dove i Funghi nafono facilmente, e di inciù vera probabilmente del feme di Funghi ; imperocché quantonque non appaia feme a questo genere di Planta, non bifugna però conchiudere , che non yen abbia; il feme del bifogna però conchudere , che non ve n'abbia ; u teme dei Fungo dec ellere cosi minuo, e cosi fino, che non poffa efficere avviato. Succedeva dunque, che il calore del Fanciulto, li quale era faficiaro, e la fino orina, che bagnava fovene le afficelle, fviluppavano il cmi del Funghi, gli rarificavano, e facevano, che fi aprificro, e produceffero la lor Pianta in rentiquattro ore, come fono folicia e refereri i Funghi.

Fungus à funus, & ago, come chi diceffe, io foi funera-li, ovvero, io do la morte; imperocché molte persone sono morte per aver mangiati de Funghi.

### Fungus campestris esculentus,

P. Ungus compefiris, albus superad, tasterad rubens. 1. B. Ray. Hith. Pit. Tournet.
Fungi vulgatissimi esculenti. Lob. Icon.
Fangus esculentus. 1. Park.

Fangus pileste late, Grerande. C. B. E'il Fungo ordinario ufitato ne' manicaretti. Nafce ful fuo gambo primieramente rotondo in bottone , indi s'ailarga , floo gambo primerismene rotondo in bottone, indi s'aliarga, e s'ingrandifec a poco a poco in capitello, polpofo, fjugnofo; bianco di fopra, rofficcio di fotto, tenero, ficile a rompere, d'un'odog garto, e d'un buon guilo. Nafec naturalmente ne campi, ma i migliori Funghi, e più ficuri per la filiate fono quelli, che nafecono, e crefcono in una notte fopra il letame, dovre i Giardinieri hamo; crovato il modo di furne venire tutame, eori anno . Se il Fungo stà troppo sopta la terra , diventa uu veleno mortale a capione d'una fermentazione, che vi fi e fatta. Contiene molt'olio, e fai volarile.

Nodrifce, riflora, eccita il feme, mangiato.

Fungi verni, & esculenti.

Fungi verni odori, & efculenti. I.B. in Italiano, Pru-

P gnuolo.

E un Fungo picciolo, groffo come un picciolo pifello, odorifero, ebuoniffimo a mangiare; il fuogambo e corro, guernito di fière ; il fuo capitello è rotondo, polpofo, fpu-gnofo, bianco; nafce involto nel mofcolo; fi ritrova in Primavera, ne' luoghi ombrofi, ne' Boschi, sorto gli Alberi, mavera ase audomi omnoro, ine success, totto granteri, fila lefpine, ne' prati. Ritorna ogni anno a nafetre nel me-defirmo luogo, done é flatocavaro; la terra, salvuin nafec è bigus. Quefio Fungo hà un odor grato, ed é delicato a man-giare. Contiene molt olifo, e fale volarile. E nutritivo, rillorame, fortificante. Eccita la digettio-

ne, e'I ferne; egli d'un eccellente manicatetto, mentre sia

Funți verni, perché questa spezie di Fungo non si trova, che in Primavera.

### Furfur.

F. U-fur. In Italiano, Crufca E la buccia più magra, più bigia, e più groffolana del frumento, che fi fepara, e retta ful vaglio, dapposche è flata paffata la farina . La Crufca contiene del fal effenziale, e dell'olio.

E' deterfiva, e raddoleicute; ferve per le malattie dei pec-to, per li catarri inveterati. Se ne fa una maniera d'acqua cotra, che chiamafi acqua di Ctufea, la quale fi dà a bere un poco calda all' ammalato. Si adopera altresi ne critleri, e fe ne fanno de' cataplafmi con birra, ed orina per mitigare i do-lori della gotta. Si fa in tempo di careftia dei pane di Grufca, ma non è nutritivo. I Manifcalchi fanno bere a' loro Cavalli per rinfrefeargli, una decozione di Crufca, che chiamano

acqua bianca. Il framento, ch'è stato roso da l'Tonchi non rende per l' ordinario altra cofa, che Grufca.

La Crufca, perché fis beu deserfiva, e un poco aftringen

te, dec effere più che si può, senza farina, e chiamasi allora Furfur macer, à Leptopityran.

1 Tintori fi fervono d'una decozione di Crufca fatta nell acqua comune, e colata, per dare una maniera di colla alla

loro tintura. Furfur à far, biada, frumento, perchè la Crusca si ca-va dal frumento.

Leptopityron ex Arrenis, tennis, moter, Gurupie, fur-ur, come chi diceffe furfar macer. Crufez magra, è fenza farina.

Furo.

Faras. Furniculus. Furedus.

Mugita fylosfiris .

Mugita fylosfiris .

Vierras In Italiano , Furetto .

E'un animalezzo quadrupedo , un poco più grande d'una

Donnola ordinaria , lungo , fortile , agilifimo , e fempre

mano estrado e periodo d'undo tre une , bi pul in moto, cercando, e cacciando il maio per tutto; hà gli occhi gialli, e vivi; il color dei fuo corpo è per l'ordinario rofficcio fulla fehiena, nero forto il ventre, giallo da i lati; i fuoi piedi fono piccioli. Trovafi quell'animale principalmente te in Affrica. Si nodrificedi mele, di prece, di Cagmoolini, di piccioli Conigli, di Colombi. Il Furetto ferve per far, che i Conigli finidino dalla lor tana. Contiene molto fal volatile , ed olio .

La fila carne è buona contra la morficatura de Serpenti ; per rifolvere, per promuovere l'orina. Il fuo sterco è rifolutivo.

Fare, Furus, Furunculus, Fareflus, à obje, miscre, confunde; perché il Furerco mescola, disordina, e consonde cutto ne luoghi dove s'introduce.

#### DELLE DROGHE SEMPLICI.

GAGATES.



Agates . E'una Pietra bituminofa , dura , ne-Agates. E. una Pietra bituminofia, dura, nera, unita, che fi ritrova in molti tuoghi dell'
Enropa, come in Alemagna, in Svezia, in
Provenza, in Irlanda, nelle miniere faffole,
fi le rupi. Ella contiene molti ollo, e un
poco di fol volatile penerrane.

Alcuni credono, che il Gagates fia un fuccino, le cui parti volatili fieno flate feparate da fuochi fotterranci, e che quindi venga il Perroleum.

Bifogna feegliere il Gagates netto, duro, d'un bel nero ri-

Discure, ammollisce, scaccia leventosità, abbassa i va-pori; la dosc è da uno scropolosimo a una dramma. Il nome di Sagaste viene da Gaga, Friume, e Città di Li-cia, donde si cavava una volta quella Pietra.

### Galactites .

C Aladites , Leuca, Leucographia.
E una Pietra bigia, o di color di cenere, d'un gufto dolce, che getta un fugo la tricinofo quando fi fpolverizza. Trovati in moire Montagne di Saffonia, e d'Alemagna, e in

Provoca il latte alle Balie, rifueglia la memoria. Se ne mailica per spurare . E' peopria per le flussioni , ed ulcere de-

gliocchi Galadites à saye las , perche quefta Pietra hà del latte. Leuca, à Mai aléa, perché hà un liquor bianco.

### Galanga.

Alanga, è una radice, che ci capita fecca dall'Indie . Ve n hà di due fipezie . La prima chiamata G danga major è una radice a fiai prof-fa, pelante, ricisperta di una buscla rofficcia, foda, bianchic-

cana, le cui figue fono fimili a quelle del Ghiagiulo, il fuo force durante, che lla postuce, effendo in terra, e una fipezie di cana, le cui figue fono fimili a quelle del Ghiaggiuolo, il fuo fiore duranco, fenzi osore. Il fuo feme è minuto. Coltiuan norecuranco, tenz osore. Il tubieme e minuto. Colti-vani in Giava, e nella Cina; ella è pochifimo uficata in Me-dicina. I Venditori d'aceto fe ne fervono per dar forza al loro

aceto.

La feconda fpezie, chiamata Galanga minor, è una radice groffa come il dito, ch' è fiata tagliata in fette, è in pezzi grofgroffa come il dito, ch'e stata tagliata in sette, o in pezzi gros-fi come nocciole per seccarla, e per trasportaria più comoda-mente. Esla e dura, rossecta di suori, e di dentro, d'un odomente. Ella caura, rimiccia qi toori, e oi oenato, a un cao-re, e di un guffo molto pi da oromatici, e fortidi quelli della Gaianga grande. La Pianta, chella produce, effendo in terra ha la forma di un Artofocillo, che ha delle foglie fimili a quelle del Mirto. Si coltiva nelle Indie grandi, nella Cina, donde ci vien portata la fua radoce feccata. Dee feeglierfi ben nodrita, recente, carica di colore, falda, odorifera, d'un gufloaromatico pungente. Ella contiene molt olio in parte cial-tato, e fale ellenzale. E giufamente preferita a quella della Galanga grande per la Medicina. I Venditori d'a-

ceto l'adoperano altreti nei loro aceto.

Fortifica lo flornaco, e'l cervello; feaccia le ventofità, refifte al veleno, provoca i medrui alle Femmine, el'orina. Galange viene dal nome Arabo Galingta, che fignifica la medefima cofa.

#### Galhanum.

Albanom; in Italiano, Galbano. E una gomma, au cui Guo fono fe frezie, che el vengono portarecuna in lagrime glalle, d'un odr forre, e fisiacevole, d'un gullo amaro, e un poco acro, l'altra in maffe groffe, graffe, d'uticofe, mofete, pripera d'unobte paglieres, di femi, di lagarett, ed altre impurtà, d'un odore puzzolentifilmo; efcono amendue per Albanum; in Italiano, Galbano. E'una gomma, di cui încifione dalla radice d'una spezie di Ferula chiamata Ferula galbanifera, è Ferulago lattere felie; la quale naice in Ara-

bia, in Siria, nell'Indie grandi. Ella paffa di molto l'alterabia, in Miria, nei Horie grandi. Ella polla di motero l'atten-za di ul'Imori, il libo ribile giordi", pipero di midolla; le fue feglie fomograndi, largie, rafiforngilanti a quelle del fue feglie fomograndi, largie, rafiforngilanti a quelle del pretiotemolo. Nalcono i ino foro i no oubrelle e, diporte in ro-gialli, comporti per l'ordinario di enque fegile, diffonde in ro-la all'elemnia del collecquistico il forre, questico fice diren-cia del composito di due cene, grandifium: ovazi, piani, a fottili, comospodo di due cene, grandifium: ovazi, piani, a fottili, comospodo di due cene, grandifium: ovazi, piani, imperocché je ne incontrano jempre molti .

Il Galbano in lagrime non è differente dall'altro; che nell' effere flato raccolto con diligenza, ed elattezza, fenza, che vi fieno flate mescolate lordure. Deceffere scelto in belle lagrime feeche, gialle, pure, d'un odor force, d'un gusto amato. Si adopera nelle composizioni, che si fanno prendere per

bocca Il Galbano in mafia non é impuro, che a cagione della ne-gligenza, avuea nel raccoglierio, prima che vi fi fosero meicolate delle lordure. Convien scegliere il più netto, el più fecco, di color gialliccio, d'un odor puzzolente, il quale é ef-fenziale alla fua virtù per le malattie delle Femmine. Si ado-

pera negli empiastri , e negli unguenti . Amendue questi Galbani contengono molt'olio, e fale volatile acido, penetrante, poca flemma, e terra Il Galbano preio per bocca, provoca i meltrui alle Fem-mine, abbassa i vapori, resiste al veleno, discute, ed am-

mollifee le durezze della matrice , e dell'altre vifeere.

Il Galbano, applicato in empiastro, è proprio per digerire , per ammollire, per rifolvere, per far marcire. Galbanum à yaxBair, vel xaxflère.

# Galega.

Altga. Dod. Lob. Gef. I. B. Ray. Hift.
Galage wifgarss. C. B. Park. Pit. Tournef.
Rata capperss. Gef. Hor.
E was Panta, che getta molti fufil all'alcetza di trè pie di
cannelladi, vod. 1, ramofi. Je fise foglie fono fimili a quelle
della Veccia, ma più lunghe, attaccre a due a due lungo una
cotta, reminara ad una fola foglia. Há caiche-dura a chia fisa. eftremità una maniera di picciola finna molle, d'un gufto di legume. Nafcono i fuoi hori in fpighe, leguminofi, di color. bianco,ò violato bianchiccio. Qu'undo questi fiori fono passati, comparifcono de guíci fearni, e rotondi, che rinchiudono de femi bislunghi; le fue radici fono minute, bianche, fparfe. Nafce queita Pianta ne lucchi umidi se grafii , preiso a' rufcelli. Contiene molto fale eisenziale, ed olio.

E'fudorifica, refisfe al veleno. Si adopera per la pefte, per l'epileffia, per la morficatura de Serpenti, per li vermi.

### Galcoplis.

Alcopfis, five Urtica iners fore lutes . I. B. Pit. Tournef. G E'una Pianta, che petta molti fufti quadrati, con fe glie, che rafsomgliano in figura a quelle del Marrubio; il tuo fiore è fatto a guifa di gola, bello, giallo, tempettato di puntuo hore e l'attro a guna a in guna, conogamiquem persono un pun-dir, e di righe articentante. Quandongli e'hausto, apparticiono quattro i emi bislumphi contenut il in una castettina, e che ha terviso di calices force. Quelta catefuta nel formata in im-buto i ficio in cinque punte. Per gocia catefuta nel formata in im-mente, a il Sig. To oursefort dibitague le frezie del darioghi da quelle del Marrabio nero. Na fee quelta Panata fulle rive, que-for per la compania del proprio del proprio del proprio del pro-ferencia del proprio mentano innero. Na fee quelta Panata fulle rive, quemoltolio, e flemma, fale mediocre.

E propria per fermare i corfi di ventre , i fluori bianchi , per promuovere l'orina , per le malattie della milza , prefa in ecozione, ed applicata.

Galcopfis, à yani Felis, Garto; imperocché si pretende che il fioredi questa Pianta rassomigli alla testa d'un Garto.

### Galgulus.

Alguhs, Galbula, Iderus, É un Uccelletto pallido, giallo, col becco lungo, e facto in punta, e'l corpo grofio apprefio poco come quello d'un Merlo. Si grova ne Bofchi, e verio i rufcelli. Alcuni Autori antichi hanno feritto, che fe una perfona, eheabbia il maledell' itterizia rimiri attentamente quoft' Uccello, ella fi rifana, e i Uccello muore; ma non dee pre-flarii fede a quella impaginazione.

Quett' Uccello è flato chiamato Iderus, cioè itterizia, a anedel fuo colore, e della fua pretefa virtà.

#### Galla.

Galla. E'un'escrescenza, che nasce sopra una Quercia del Levante; la sua origine viene da certi insetto, cho pungendo i rami più teneri dell'Albero, ne fanno ufcite un amore, il quale ii forma incontanente in una coccola, ò veficica, che poi fi riempie, e s'indura, comenoi la veggiamo.

V'hà molte [pezie di Galla; fono differeori per la loro groffezza, per la loro figura, pel loro colore, per la loro fuperfiaie pulita, ò scropulosa, e ruvida. Sono per l'ordinario ro-tonde, e grosse; le une come noci, le altre comenceciuole feropulote, o fipinote, hisnehicice, o rendicce, o nericcie. Le migliori el rengono d'Alepo, o di Tripoli. Bifogna fee-glierie ben nodrite, e pefanti. Si adoperano per tingere in nero, per fardell'inchostro.

Naicono aitresi delle Galle in Guafcogna, e in Provenza. Sono differenti da quelle del Levante nelli effere tutte unito, più leggiere, rotficcie, e nel dare men di tintura. I Tiotori in feta le adoperano per fare il nero crudo.

Le Galle iono altresi in ufo nella Medicina . Contengono

oli; olio, e fale effenziale, ò volatile. Sono affai affringenti, fi fanno entrare in molti empiaftri, negli unguenti, nelle injezioni, ne' fomenti. Sono ichbrifurhe; fermano le febori intermittenei. La dole è di mezza dramma, inghiorendole in polvere, è in boccone, quando viene l'accello, è nel rempo dell'intermissione di quattro in quattr'ore. Bisogna prima, che se ne cominci l'uso aver fatel i rimedi generali, che fono le cavate di fangue, e le pur-

Nel rimanente questa qualità febbrifuna non fà, che la Galla non ritenga tempre il fuo effecto ordunario, che di riffrignere molto il ventre, ma vi fi rimedia co' eriftet). Abbiamo l'obbligo della feoperta di questo febbrifuno al Sig. Reneaume dell'Accademia Renie delle Scienze, e Dottor Reggente della Facoltà di Medicina di Parigi, che la diede in un difcorfo, che fere in una raunanza pubblica della medefima

Accademia li 30. Aprile 1710. Galla viene forfe dalla parola Francese Gase, che vuol dir ogna, imperocché questa escrescenta nasce a guisa di rogna aderente à l'rami della Quercia.

#### Gallina .

Affina, in Italiano, Gallina. E' la femmina del Gal-Callina, in Italiano, Galina. E in reminina de do-do, ovvero un Uccello dimeflico, e noto a tatto il Mon-do. Ve n'hàdi molre ipezie, che fono differenti per la loro groffezza, per la bellezza delle loro penne, pel loro colore-Si nodrifcono di grani , di vermi , di briciole di pane, man-giano ancora alla Campagna de Serpentelli , degli Afpidi , e degli altri infetti , chetrovano ; il pane di mandorla amara, ò la mandorla amara pellata è un veleno per effe , quando ne mangiano. Contengono tutte molto fal volatile, ed olio Snno pettorali, nutritive, rifloranti, fortificaoti; mangla-

te. A prefe in bollitura . La Gallina col cinffetto e chiamata in Latino Gallina Gallerita, e la Pollastra Gallinula. La Gallina aperta viva, ed applicata calda fulla telta è pre pria per aprire i port, per la frenefia, pel delirio, per li trafpor-

ti del cervello, per le febbri maligne, per l'apopleffia, pel La membrana interiore dello ftomaco della Gallina fecca-

ea, e spolverittata, è adoperata per fortificare lo flori per ajutare la digeftione, per fermate il vomito, e i corfi di

r l'orina ; la dofe è da mezzo feropolo fino a una dramma. Il graffo della Gallina ammollifee le durezze , raddolcifee ..

L'uovo della Gallina è ufitatiffimo nella Medicina , come

pure negli alimenti; il fisoguicio è aperitivo, e proprio per la pietra, prefo in polvere. La dofe è mezza dramma La membrana fottile, che copte l'uovo fotto il fuo guicio è altresi diuretica. Si adopera esternamente per le sebbri intermittenti; fe ne involge la punta del dito mignolo ful prin-cipio dell'acceffo; ella vi produce un gran dolore nel tempo dell'ardore della febbre; imperocché le fibre raccorciandoi; e riftringendofi ficcome in un guanto, ch'è preffo al fuoco; comprimono, e ferrano il dito mignolo con una grandiffima forza; probabilmente per ragione di queito gran dolore pro-cede la guarigione della febbre, fe fi fa qualche volta; imcoce is guargione della rebore, le h in qualcoce, vota; im-perceche dorrendo feguire una grand emotione, e una fer-mentazione fizzordinaria, può darfi, che le ofirazioni, ò altre cagioni della maltaria didiciolgano, e fi diffipino; ima il rimedio none fempre ficuro, imperocche fovoce non dà, che dolore, e non porar va la febbre.

che dolore, e non porta va la febbre. Il fermedal vono e fidorinco, pero interiormente. Il fermedal vono e fidorinco, pero interiormente. Pero interiormente e sea, e glutinofo, rimirefenante, e conglenilate. Si adoptera per le infammationi degli occhi, per remane il fingue.

L'illume dell'usoro applicato (opra una piaga, chefa fista. L'illume dell'usoro interiormente di loro aputa a conditione la pertura. Se fi latica per curso(tist, che l'allième d'usoro infecchial all'as, pigli si indurite, e il fradese comic integgie infecchial all'as, pigli si indurite, e il fradese comic integgie. rifocenel.

Se fi fa, che un uovo a'induri mettendolo a bollire nell acqua, fe ne levi il gufcio, s'involga un un pannolino fino, e fortile; fe ne faccia un picciolo nodo, perché ft:a foi pefo in un luoro ariolo per un mese, e mezzo, l'albume dell'uovo si vitrificherà, e diversà duro, trasparente, e fragile come il verro; ma le quelt uovo non farà thato et posto, che per um mete tolamente, il verro fatà un poco meno trasparente, e non avrà, che una confifenza di corno. Io hò meflo l'uno, e l'altro degli albumi d'uovo induriti nell'acqua e lda ; banno perdura tutta la loro durezza, e la loro tralparenza, ed han-no ripigliata la loro confiitenza, il loro colore, la loto opacità, che avevano prima, che foffero espoili all'aria. Que-fla vitrificazione, o comificazione non era dunque, che una riduzione dell'albume d'uovo in una maniera di gomma. Il latte, ebe fi ritrova nell'apertura delle uova fresche

mezzo cotte, è pettorale, umettante, auodiuo, rinfrefennee, riflorance Il roffod uovo, chiamato in Latino Vitellum eni, è adoerato interiormente, ed elicriormente. Egli è aftringente;

fi mette ne' crifteri per la difenteria, e per ali altri corfi di ventre; fi fa entrare ne digeffivi, ne catapiafmi.

E' da notare, che l'uovo non riempie tutto il voto del fuo
gufcio; imperocché fe per curiofità fe ne apte una picciola porzione nell'effremità alta dopo averla raschiata all'intorno deitramente colla punta d'un coltellino, è d'un altro fimile rumento, vi fi porranno far entrate molte fafciuole di carta, òd'altra materia , fenza , chen'efca niente; mdi quando l'uo-yo farà ripieno , farà facile il riturarlo, le fi yaole , col medefimo pezzetto del gufcio, ch'e flato levato, intonacando le nicciole giunture con un pocod albumed uovo, perché ferva orodi colla, òdi loto, in maniera che effendo fecche, non appaia, che fia ffata fatta veruna apertura nel gufcio dell' uo-vo. Quella picciola offervazione, che jo sò, per averne fatto lo medefimo la fperienza, fervirà per difine annare coloro, i quali a vendo ritrovato della floppa, del cotone, della carta, ò qualche altro corpo firaniero fimile io un uovo, credono, ehe in questo stato sia egli uscito dal ventre della Gallina. Io ne hò veduto uno, in cui fi ritrovò della borra, che circonda-

ne hávelatou sono, inculi frienvo sécilis borra, che circonda-val i roffo, i che voier safer cierche per naturale. Il Poslistiro chiamuso in Latino Parlus, e unectane e, nu-reinvo, riflocane, i finefeciane, fe ne fi una fiperiel i mestra commatta i misi della compania della compania di con-sistenti della contra compania di contra con-cioni fallippo, che un confirmo soli seglicifico. Si irrippo altresi allo volte questo Poslutivo o'quattro gan firmi riedali, con radici, a balte propele, per di rea il al'equa i Polistito la virta, che si voole, che abbia.

fervono con buona riufcita per una fpezie di colica violenta , e pe-

e pericolofa, che nafeca Cavalli, e che chiamano doglie rof-fe; feelgono, ovvero feparano la parte bianca di quelto ef-cremento; ne diffolvono una cucchiajata in circa due libbre di latte di Vacca, e lo fanno inghiortire un poco caldo al Cavallo ammalato.

### Gallinalla.

Allinafa, in Indiano, Trapillo; è una spezie di Carvo del Melico, grande appresso poco come un' Aquila ; il co-lor delle sue penne è nero; la sua fronte è ricoperta d'una pelnor settle tue penne e nero; la fua tronte êricoperta d'una pele groffia, col aggirnatar, mala, fenna penne; il fuobeccoè incurraco, come quello del Pappagallo; l fuoi piedi fono guernit d'upue unciante, nere, 'Quell' Uccello Gomune nel la naora Spagna. Si vede il glorno verfole Città, ma và mottre a faze (quil floberi, fulle uppi. Si nodnife de decrement, di crine corrocta, di calaveri, e d'airce Mortalità del penna del proposition del penna del Voia attal atto, per l'ordinario in truppa con Occesi acias fua medefima (pezie. Hà un'odore fpiacevole. Contiene molto fal volatile, ed olio.

La fua carne, fefi mangia, è fitmata propria pel morbo gallico.

### Gallinula aquatica.

G Allimila aquatica. E'un Uccello acquatico, il cui corpo efcarno, la tefla picciola, il becco lungo, nericcio, un poco piegaco; il ventre, e l'di fotto della refla bianchi, le pen-ne di diverfi colori, che guernifcono fino la metà delle gambe. Si nodrifce di vermicciuoli, e de 'pefci più piccioli. Ve n'hà di molte fpezie; fono tutte buonifime a mangiare. Il fuo graffo è anodino, ammolliente, rifolutivo.

### Gallium.

Allium album vulgare . Pit. Tournel Allium album vuigare. Ptt. 1 Outroc.

Mallugo montana, angultifolia, vel Gullium album latifolium. C.B. Ray. Hilt.

Mellugo prima. Dod. Lugd.

Mollugo vulgation berbari

Mallage valges ton berbarterum. Lob.
Rubs angules ofgers. I. B.
E una Pianta, che getta fulfi all'atenza di quattro piedi,
deboli, eche i coritano a terra, se non fono fostenuti da siepi, doda Arbofcelli, frà i quali per l'ordinario nascono pai
minuti vero i le loro radici, per le ni alto, quadrati, litci,
verdi, da lile volte un poco porporini, vote, i ragglii, nodori,
modi. Efenonada chicheduno del brom ondi, fette, do tro foramoi. Econodas cisichedunode foro nodi, jette, o otto lo-glie, di ando pid, qualche volta meso, bistunghe, jarce in punta, verdi "fensa pelo, dilpothe in raggio ianorma al fullo, concequelle dell' Aperine. I fiso infor fono numero fi, piccio-li, bianchi, fimilia quelli dell' Aperine, ragliatt in quattro parti, con un poco d'odore, fei l'rifichaliano. Quastato fono caduti quelli fiori, fuccadono a ciafcheduno di bro due fun uniti inferne; i feu radici flono legnole, di colore trà l'gial-muti inferne; i feu radici flono (eppole, di colore trà l'gialunti mineme; i eu rainci tono legipole; si cuciere et a ligita-lo, e l'noffodi faori, bianche al di decuto, guernire di fibre fortili. Nafecquestis Pianta nelle fiepi, ne oripugli. E dif-ference dall'Aparium elle fioglie, che non fono pedoc. Con-tiene molto fal effenziale, e dollo: E difeccance, ed attringenee. Si adopera per fermare il

E discensee, ed attringenee. Si adoptra per fermareil fangued eil nange, per gantre la rogra, pel canchero delle manmeile. Si filma per l'epileffia purché fia fata femplicemente infusi per qualché teuropo nell'acqua fredda, come la Pimpinella, e fe ne beva icondo l'ordinario l'infusione. Si pretende, che bevara in decotione, è anche in infusione calda a guifa di Té, non produca il medefimo effettro. Se quecho carde cerro, è da crober, che l'acqua fredad diffuschi dalla fuperfixie della Pianta certe particelle volatifi, che l'acqua fredda condenfa, e conferva; ma che il calore della decozio-ne, ò dell'infufione calda diltrugge. Questa Pianta hà al-trezi la virrò di far cappigliare il latre, quando in effo fi me-

Gallium à yannlar, latte; è flato dato questo nome a que-fla Pianta, a cagione, ch'ella fà rappigliare il latte. Mollago à Mollitte a cagione delle fue foglie mofcie in comparazione di quelle dell'Aperine .

#### Galles

Odline Gellusenus. In Italiano, Gallo. E' un LucchiosComposition, depresso, notificiano surusul Mandeo.
Ven ha di moite fineles. Si addiuntitica ficultumente, e principalmente quantido è accompagna con Galline. Un bosso
qui internati, al diseptenti, e d'altri Indetti, quando ne
potecquire nali encapagna. Il puer di mandeola anarat, al
potecquire nali encapagna. Il puer di mandeola anarat, al
contiene moit colto, e faire violatie. La sofitura time colt
contiene moit colto, e faire violatie. La sofitura time colt
colto e rittorrane, sometiva.

Le parti pintical del Gallo processoral finene, si ficenzo,
porturnativa, per posendo per boso qui do del man terma
porturnativa, per posendo per boso qui do del man terma
porturnativa, per posendo per boso qui del de man terma
porturnativa, per posendo per boso qui del del man terma
porturnativa, per posendo per boso qui del del man terma
porturnativa, per posendo per boso qui del del man terma
porturnativa per posendo per boso qui del del man terma
porturnativa per posendo per boso qui del del man terma
porturnativa per posendo per boso qui del man terma del mandeolo del mandeolo del man terma del mandeolo Allus Gallinarens . in Italiano, Gallo . E' un Uccello fie-

Il graffo del Gallo è ammolliente, anodino, nervale, ri-Il cervello del Gallo è stimato proprio per fermare i corsi

Il fiele del Gallo è buono per levar le macchie della pelle,

e per le malattie degli occhi Trovali qualche volta nel nido della Gallina, un uovo Toronal qualche volta nel nido delta Gallina, un soro picciolo, grofico come uno redo (Locuba, il quale fi chiama uoro di Gallo, perché i cnede rolgarmener, che il Galma uoro di Gallo, perché i cnede rolgarmener, che il Galma uoro del Gallo, perché i cnede rolgarmener, che il Galma uoro del Gallo con consorte su consorte del aguelto voro longamento concorrera del consorte del gallo consorte del consorte del consorte del facilitato (c. camminandori (pora "Quefi crero», il quale non ha verna fondamento i è mantenuto da molo tempo prefio a mol ci benché non la fator mai relocuo sitre alcuna nalmale da ci c benché non la fator mai relocuo sitre alcuna nalmale da questo picciolo uovo, non si fono però interamente difingan-nati intorno a questo proposito; molti temono sempre il Coc-coatrillo. Io potrei mostrare alcune di queste picciole uova, codrillo. Jo poreri motrara acume di quette piccioie wora, che io conierro, (nono più direnta anni fai l'alter mie Dro-phe, fenza chen abbia mai veduto uticri niente, d. che a'ab-bia foppera alcuma apertura. Quello piccio luo von on d'ecr-tamente fitto dal Gallo; d' cola probabile, che fia fatto da una Pollatra, an che non fia in lifano d'effer coracto; egil non conziene redfo, ma folumente l'albume, in cui fi fronge confilamente una maniera di Jeccio germe.

### Garagay.

Aragay. E'un Uccello di rapina dell'America; è groffo come un Nibbio; cerca fulle rive de Fiumi le uova de' Coccodrilli, e delle Teftuggini, e le porta via per mangiar-le; va fempre folo. Non fi adopera in Medicina.

#### Garum.

C Arum, fru Muria; în Italiano, Salamoja. E' un liquore infalato, în cui s'é confervato carne, ô pefce. E' propria per nettare le ulcere vecchie, per la morficatura del can rabbiolo, per refiftere alla cancrena, per ia moricatura del can rabbiolo, per refiftere alla cancrena, per tifolivere, per difeccare. Se ne fomentano le parti ammaiare; fe ne mer-te eziandio ne' crifteri per l'idropifia, per la fciatica.

### Gehuph .

G Eboph Arber, for Cobben. Therec. Lagd. I. B.
Profile affait in Tophenium. C. Bell Told of Summers; in
In Booke in John, saffernant, in India affaithments; in
India booke in John, saffernant, in India ranti force descriptions
in the booke in John, saffernant, in India ranti force descriptions
in the booke in John, saffernant, in India ranti force descriptions
in the booke in India affaithment in India affaithment in India
getter. Onetto frusted filmsattlimo; in an exact sum onlos, deterre per model in India for in India affaithment.

Cava la fete, guarifee le maiartie del fegato, e della mil-za; fe ne piglia per bocca, e fe ne ungono le parti ammalate. Quell' Albero produce ancora una gomma, che fi adopera coll'olio ofteriormente per le medelinne malattie.

#### Genetta.

Enerta . Genethocatus . Panehera minor . Catus Hif-G panie. E' uo apimale quadrupedo, più picciolo d'una Volpe; tutta la fua pelle e ricoperta d'un pelo molle, e lanuginoto, tempefiato di macchie nere, ò brune, d'un odore, che non è

fpincevole. Abita ne' luoghi acquatici in Ifpagna; la fua pel-le é affai bella, e filmatifima prefioa 'Pellicia'. Il fuografio è rifolutivo, e nervale.

### Genipa.

Enipe frudia evate. Plumerii. Pit. Tournef. Pomo fimilis Brafiliana. C.B. An Genipat. Theveto Lugd. Lerio.

Junipa, Junipapa . E' un Albero, che nasce comune-tente in tutte le Boledell'America . E' alto come una Quercia, affaigroffo, diritto, ricoperto d'una buccia aggrimata, di color di cenere; il fuo legno è duro, fialdo; i fuoi rami fi diatano di quando in quando appreffo poco, come quelli dell' Abete; le fue foglie fono difpolte in focchi fatti a onde, juncauce; je tue rogue nonoditjonte in bocchi fatti a ode, lon-phe circa un piede, larghe quattro pollici, calando fino alla loro effremità, chi è fatta a punta; la loro confiilenza è membranofa; il lor colore è d'un verde carico di lopra, e più chiaro di fotto, dore fono venofe. Salzano dal mezzo di rotte quefte foglie mazzetti grofii di fiori a'un folo pezzo, cla-febration dei mandi di fiede la canassa. rotte quette toglie mazzetti grolli di hori d'un loto petto, cia-febeduno de qual è didpolto in campana, larga, a tagliata pro-fondamente in cinque pante, di color bianco ful principio, con una figura di fiella, giallo ne fiondo, indi pallido, e final-mente d'uo colore trà l'giallo, e l'roflo carico. Escono dal mezzo di questo fiore cinque stami, ciasfebeduno de' quali si corica sopra un incavatura, ed un gambo, ehe ha la tua crigine nei fondo del calice, e che vi e attaccato in maniera di chiave. Questo calice è lungo circa cinque lince, e largo tre, di color verde. Diventa, quando il fuofiore è caduto, uo fruttogroffo, come il pugno, di figura ovata, che và cala odo in punta egualmente dalle due effremità, terminato da un in punta, egualmente dalle due ellremità, terminato da un umilitico formatio in picciola canna, e largo Cohe una fente. Quello frutto è polpoio, ricoperto d'una buccia groffa, di coco tagio, vetdecto, e come faloggiano di poieree. La fua polpa é cesera, bànca, come feparata in due ripolitgà, repiend di ério quanti piani, mezzo rocodal. Quello frutto non hà il guilo minto graco; tuttavia i Neri ne mangiano; il fiso (1905), beneficia fiso a necesaria piani, mezzo con la companio piani, mezzo e ne mangiano; il fiso (1905), beneficia fiso autorità con la nero tutto cis, che tocca, e rugo, encine la suntinecció, la nero rutrotero, coe roccas, non e posibile lacancellarse la macchia, qualmoque cos fa isa-cia, fin che non feno passitai etto, ò nove giorni; ma dopo questo estapo fi diffipa da fe medelimo. Questo tito troi per l'acqua in nero, e ne fa un inchiodiro, che può fervire per ferivere; ma il carrattete figariteche presido dalla carra.

Quello frutto è affringente . Si filma buono contra gli ardori dello flomaco, ed i corfi di ventre. V'hà molte spezie di Genipa. C. Marcgrave, e G. Pison ne hanno descritta un altra sotto nome di Jacipaba. Ne farà parlate a fue luogo.

#### Genista .

Enista juneca. I. B. Pit. Tournes.
Genista Hispanica. Ger.
Sparium arbergieni femiatibus lenti fimilibus. C. B.
Sparium ara spinesjum. Ray. Hist.

Sparttum Hispanicum fruten vulgare. Park. E'un Arboicella, che crefee all'alrezza di fei, è fette pie-di, che getta rami fimili al Giunco, rocondi, verdi; le fue foglie fono bislunghe, fatte in punta. Nafcono fole, ed al-terne lungo i rami. Le fue cime fono cariche di fiori leguminofi, gialli, grati alla vista, d'un gusto dolce. Succedono non; grait aita vitta, a un guiro aose. Successors loro guicia fais piani, d'un colos fimilea quello della catta-gra, i quali rinchiudono de fami, che hanno si sigura d'un pecciolo rene, rofficci, rilucenti, più piccioli delle lenti, d'un guito (equanino fo, come pilelli. Queff Arboticilo na-fee no campi, ne loogh montani, ne Gardini, in [pagna, oca, in Provenza. Il fuo fiore, e'l fuo fen in uso nella Medicina . Contengono molt'ollo, e sale essenziale.

Sono aptritivi, propri per la pietra, per la renella, per le fruzioni della milta, per le ferofole, per muover l'orina. Si confettano i fuoi fori fin che non (ono ancora in borrone, nell'aceto, e nel fale, ò nell'acquavite. Sono propri,

mangiati, per fermaroil vomito.

V hà un'altro genere di Genifia, chiamato Genifia Spartium, ch'ediverio dal precedente nell'effere affai fpinoso, e nel produrre gufcj più corti.

Gentfia à genu, ginocchio; perch'é flessibile come il ginocchio. Spartium. Grace ounprir à outles, quia spenie semina-

### Genistella.

GEnifiella berbatea , five Chamaspartium . I.B. Pit. Tournes, Ray. Hist. Genifiella Lagopoides . Ger.

Geniftella mentana Germanica. Park.

Chemagenifia fagittalis. C. B. E'una Piaota legnofa, che crefce all'altezza di circa un piede, e mezzo, con ramicelli molli, pelofi, fatti in fran-gia; le fue foglie fono bislunghe, pelofe, nafeenti l'una dall' altra, e come articolate infieme. I fuoi fiori fono nelle fue arra, e come arctorate interne. I tudi noti rotoro neile unice, piccioli, leguminofi, gialli. Succedono loro de guici pinni come quelli della Ginelira, affai pelofi; la fua radice è legnofa, lunga, divisa in molti rami. Nafce quefta Pianta nei Bofchi, nei luoghi montani. Contiene molt olio,

e fale mediocre. E' propria per detergere, per ammollire, per rifolyere, adoperara in fomento.

I fuoi fiori, e i fuoi femi fono deterfivi, e aperitivi . Genifella, perché questa Pianta é una picciola Ginestra. Chamas partium, cioè spartium picciolo, ò spartium has-

### Gentiana.

Entiana Brunf. Matth. Gentiana major. Get. Gentiana major lutea. C. B. Park.

Gentiana vulgaris major Elleberi albifalio. I.B.Rav. Hift.

In Italiano, Genziana. In Intianion Gerniana.

E una Plaras, chi, le five figlie front finit ditriti, fodi, a illiadi.

E una Plaras, chi, le five fielgile front finita quelle dell'
Elideron blanco, , fos quelle della Plantaggine, pervote, litt.

Elideron blanco, , fos quelle della Plantaggine, pervote, finite, de color verte pelluloi, è una maticarvi immediatat mente dalla radice, le alure attractate, ed opporte a due a due a calchedum nodosi effuiti, i finit finito fron fanta infainable, o meffi in ordine d'anelli, e di piano in piano nel le afecile delle figile, et alcottaporto di quell'fiori e una campana affai spalancata, tagliata in cinque, ò sei parri. Suc-cede loro un frutto membranoso, bislungo, che s'apre in due parti, e che contiene de femi piani, e come fronzuti. d'un colore tendente al roffo. La fua radice è groffa come il collo del braccio, lunga, divifa in molti ramì, di color gialliccio, d'un gusto amaristimo. Ella s'aggrinza seccandois, e cala dalla sua groffezza.

dalls tua grottezza.

Nafec questa Piacoa per tutto, ma principalmente fulle montagne. Ci vien receas la fuardice fecca dall'Alpi, da' Pirenei, da Borgogna.

Dee effere fecla di mexana groffezza, recente, netta, palla di dentro, amarifima. Contiene molt olio, e fale

cilenziale. La radice di Genziana è attenuante, aperitiva, aleffifarmaca; è un buon rimedio contra le morficature del Cane rabbiofo, e dell'altre bestie velenose; per provocare il sudo-

rabonoto, e dell'attre bellie velenote; per provocare il fudo-re, per refifere al veleno, per annuazzare i veruni, per muo-ver fortia, ed i meftrui alle Femmine; per l'icacciate le feb-bri intermittenti, per deterger le piaghe, per refifere alla cancrean. Si adopte a elernamente, ed internamente. Gratiana à Gentie Rev. Quella Pianta hi prefoi il so no-me da Gentio Re dell' Illirico; il quale, come fi pretende, all'oron'il il ettino e fiu-si-no.

discoprì il primo le sue virtà.

#### Geranium.

Eranium Robertianum . C. B. Ger. Rey. Hift.

Geranum Robertianum vulgare . Park. Gratia Det, vei Geranium quiousdam. Trag. Geranium Robertianum murale. I.B. Rupersiana vulge, Get.

Herba Ruperti, & Geranium fecundum Diofcoridis. Lugd. Geranium grainale. Dod. Gal. E una Pianta, che getta molti fußi fino all'altezza d'un E' una Painca, che gecta modi (Billi fina Gallettera d'in picie e, metra), nodofi, peleda, follicci, ramodi; i fele foglic e(cromo) e une dalla (un radice; le lattre dato di de l'instriglic e(cromo) e une dalla (un radice; le lattre dato di de l'instridivi (e). Argalitera apprefio poco come quelle della Marticalicom un odore di Pallinacz, quando fi pelta, d'un guilto affrira
genre. Califedemode l'instrinci e (compolidal cineque fisqie
porporire, disposite in rotà in un callec pelofo, di color rotifo
rotto, d'accordinate del consistenti in app., din becco di Grà, che contengono de l'emi; la fua radice è minuta, di golor di boffo. Naice quetta Pianta ne luoghi fcuri, faffoi, diferti, intorno alle muraglie. Contiene molto fale effen-

atierti, informo lan mangare. Vulneraria; diffoliw, e rifot-ziale, e do 160. E deterfira, a firingente, vulneraria; diffoliw, e rifot-ve il fanque rapprefo, applicata in cataphilmo, ò in fomento, e data intermanente in decozione. Geranium 23446, Grà, perché il frutto di quell'Eria è fatto in becco da Grà.

Questa Pianta hà un color rofficcio, che l'hà fatta chiamare dagli Antichi Ruberta, è Rubertiana; ma potita corrotta-mente è flata chamata Rupertiana, e Rubertiana. Vha un gran numero d'altre fipezie di Geranium; ma fic-come non tono utitate nella Medicina, così non te deferi-

werd.

#### Geum ,

Euro retundifolium mejus . Pit. Tournel. Euro retinanzi estem magus. e et. a contret.
Garspophilara, five Gissan Alipiman recensiverum fallo bederacto. Ad. Lob. Icon. Lugd.
Sanitcia monatane resinanți filia major. C. B.
Sanicula Alpina gustera. I. B. Ray. Hift.

Sanicula alpina guitata. 1. D. K.Ay. Flitt.
Sanicula guitata. (Sr. Park.
E' una Panta, che getta fidit all'altezza d'un piede,
rotondi, un poco ritorri, verdi, pelofi, che fi dividono verfo
le loro cime in molti ramicelli; le fue foglie fono larghe, rotonde, graffe, pelofiffime, dentate, ò tagliate intorno, d'un guito aftringence , e tendence all'acro; le une attaccare alia

E'deterfiva, vulneraria, confolidante.

## Girafol .

G Irofol. Girofole. Scambia. Afferta.

Afferta.

E una Pietra preziofa della matura delle opali, ma ordinariamente più dura, bianca, traiparente, rilpiendente, che riceve la lucr dai Sole, e la conferra da qualunque parre, che figiri, in manera che pare, che il Sole giri con effa. Si tro-va colic opali in una Pietra molle dei colore del Bentoino in-va colic opali in una Pietra molle dei colore del Bentoino interrotts da venenere, gialle, è di colore trà I giallo, e I rof-fo. Quella, che viene dall'Indice preferita alle attre; ma fe ne trova in Egitto, in Arabia, in Cipro, in Galazia, ed anche in Ungheria.

Se le attribuice la virtà di conciliare il fonno, fe fi porta lo

# questo preceso rimedio

Girafal, à Girafale è un nome Italiano, che viene dal Lalo porto, e Sal, Soie, come chi diceffe pietra . che porta il Sole.

#### Gladiolus .

Ladidus. E'una Pianta, di cui due fono le spezie.

La prima è chiamata Gladeolur. Dod. Gladishus frobus une verfu difposits. C. B. Pic. Townet. Kipbine. Spatha, feu Gladiscus (geralis. Rucl. Gladistus, firex Xphisum. 1 B. Ray. Hill. Gladistus Norboutustis. Park. Itaneus. Ger.

Glédiatet Revosatspit: Fate: Editeut. Ger. Cord. Hift. in Fullariati, Famusa, vet j. danbiur. Jirochris. Cord. Hift. in Izuliano, Ghanggiuolo. Ella raffungiju moito all Tride bulbofa; le fue foglie fono lunghe, lirette, latte in panta, dure, forti, r. garte, colin figu-ra d'una finala, Abbracciano il toro futbolat luna, c dati. altra parte, e lo rinferrano come in una guana. Queito fulto e alto due, ò trè piedi, rotondo, con aicuni nodi, d'un colore e ano accoure press recensor, con arcune root; a un couse tendente al proportino, prim: palmeter verio la fue cina, a cui fono attaccate per ordine folamente in una parte ici. o fec-te fiori diffanti gli uni dagli altri, grandi, di colore per l'ordi-nazio porportino, rofficcio, e alle volte bianco. Clafcun fiore de composito d'una foglia ristretta in canna abbasil's, pialacca-ta, e divisà in alto in due labora, che formano una spezie di gola. Quando il sore è pasato, il calice, che lo sostema, di venta un s'intero grosso come una nocciuola, bistungo, con trè cantoni per l'orumario rotondi, e che si dividono per lungo in trè ripolitgli ripieni di semi quasi rotondi, rossicci, lavditi, si in una cussa gialla. La sua radice ègonsia, poliposa, e sostenura da un'altra radice, sotto la quase y sià delle sibre minute, bianche

La seconda spezie è chiamata

Lui reconda (fectic e chiamata Gladadius attraspes furedus . C. B. Pit. Tournet. E' disierente dalla prima ne fiorit, che occupano la parte al-tra del fino infordali ma s. e dall'il arte parte, e fono an peop opia re del fino infordali ma s. e dall'arte parte, e fono an peop opia frà le biade, ser campi, i e loto radici, e principaimente que-le della prima fepreia; fono in un fondi Medicina. Contempo-no molrollo, e faite effentale.

la marcia.

Possono adoperarsi esteriormente e interiormente. Giadielus à giades; perché le foglie di quefte Piante fono fatre come la lama d'una fonda.

#### Glanie.

### Lanis . Ariftot. Paufan.

Silurus Plinit Juliura. Pitali.
Et an priceg grande di Finane, la cui pelle e lificia fenta fiquame, gordia, bruna, temperitara di macchie nere. La fiu refita e grande, i indico conclo indo pelcolis il giverrara della fius
gola e utata, guerrata ad denti percoli, e vi ha nel fion patato
agola ettata, guerrata ad denti percoli i, e vi ha nel fion patato
agola ettata, guerrata ad denti percoli di lauria, peladono di
fita di abrio interiore quantro pela piccisili di lauria, pelididi, e
fita di lauria di lauria pelangularia, divid, dei medificano colore, il di
fita percore di lauria pelangularia, divid, dei medificano colore, il di
fita percore di lauria pela pela pela pela grandetta
ati di fitare tendi. Ce nel ri riterorato alcono, che pela via più di
fitare tendi. Ce nel riterorato alcono, che pela via più di si spaventosa, che se n'e ritrovato alcuno, che pesava più di dugento libbre, occupando tutta una carretta di dieci, ò dodugento libore, occupansou cura una carretta e i cieci, o so-dici piedi. Abita ne gran Fiumi, come nel Danubio; rom-pe, e porta via curre l'efche, che fe gli rendono; il che fà, che lia difficile il prenderlo; la fua carne è dura; s'infala, e se

ne mangia.

Il fegato di questo pesce è stimato proprio per ammollire, e

umpare i porri.

Gant, era una volta, fecondo Plinio, il nome d'un Finme della Tofcana, che paffava nel Tevere; è flaco dato il
medefimo nome a quefto pefce, perché fi trovava una volta
(pell'illimo in quetto Fiume.

#### Glaucium.

GLaucium, five Papaver cerniculatum. La prima è chiamata

Glaucium fore lures. Pit. Tournef.

Glassium pore sures. v. t. i usa nei.
Paparer corniculatum luteum. I. B. Ray. Hift. Park.
Paparer cornitum fore lutes. Get.
Ella getta dalla fua radice delle foglie lunghe, larghe, pol-

pose, graffe, groffe, pelose, simili a quelle del Verbesam di Monpellier, tagliate profondamente, dentate ne loro di Monpelier, ragitate protonnamente, ucritate ne ioro contorni, e come increspate, di color di verde di Mare; che fi coricano a terra, e resistono al freddo del Verno, atta-cate a code grolle. Il suo susto non s'innalza, che il secondo anno, Ella é forre, dura, nodofa, fenza pelo; fi divide in molti rami, e getta da fuoi nodi delle foglie più picciole di quelle abbaffo, e meno ragliate. Nafcono i fuoi fiori nelle quelle abbaffo, e meno tagliate. Naforno i fuoi fiori nelle tine cime, grandi come quelli del Paparero coltivato; ciaf-cheduno de quali è composto di quattro foglie, dispotte in ro-la, di color galile. Pailato questo fore, comparifice un bac-cello luago come il dito mignolo, fearno, ruvido al tatto, con ferm romodi come quelli del Paparero ordinario, e neriffimi . La fun radice è protfa come il dito , lunga , nericcia . Tutta la Pianta e piena d'un fugo giallo, di cattivo odore, e d'un guito amaro. Nafor ne' laoghi marittimi fabbionofi.

La feconda spezie è chiamata Glautium fore Phantes - Pit. Touract. Papaver corniculeum rubrum - Park. Papaver corniculeum Phanticum folo birfuto - 1.B. Ray.

HILL

Papaver rernutum fore rubro. Gcr. Eila getta delle foglie più picciole di quelle della prima fpe-aie, più pelofe, tagliate come quelle della R ucherta. I suoi fuffi iono più fearni, più teneri, e più deboli di quelli della più piccioli, di colore ful principio affai rofio, indi meno cofio, e finalmente d'un rofio pallido. Caduti queffi fiori, maicono de boccelli lunghi, e fcarni, che contengono femi prò grofii di quelli del Papavero ordinario, aggrinzari; la fua gadice è lunga, affai groffa, bianca, divifa in rami. Nafce quella Pianta ne campi, ne Giardini

ncità Pianta ne campi, ne communi.
La terza spezie è chiamata
Glaucium fore violacre. Pit. Tournes.
Papaver corniculatum violaceum. I. B. Ray. Hist. Glaucium cornurum fiore violaceo. Ger. Le fue foglie sono più piceiole di quelle dell'altre spezie

più tenere, tagliate affai più minutamente, più verd! I fuoi più tenere, tugliare allas più minutaminte, più verdi. I suoi dissionojeccioi; veneri, un percopeloi; i fichi forti fono fimilia quelli delle precedenti; coai grandi, di color violato; fono figuniti a gotil melhi, facerni, dart, peloli; con femi affai minuti, di color feuro , o nericola fau radice eminus. Niace quella Pissas ne campi, fra le base. Concessono quelte ri ferzie moli olio, e fale effensiale. Sono rifoluti e, applicate effensiamente. Celli di confini

Glaucam à passoir , esfus, perché le foglie di questa Pianta fono di colore di verde di Mare. Papavero, che porta de baccelli fatti in maniera di cornetti.

#### Glaux.

GLoux maritima. C. B. Pit. Tournef.

Glaux maritima miner. Park. Glaux exigua maritima. Ger. I. B. Ray. Hift. E'una Pianterella, che getta fufti featni, bafti, ftrifeian-E una l'antereila, c'he gerta tutti tezirni, batti, l'infecibine con foglie popolte, e imini a queile dell' Bernaneta; il fun forre è un bicchiere giallo, o porporino, fernta callec, taglato in rofersa in cinque part l. Palfato il flore, comparice una caffettian memberanofà, che rinchiude de l'emi roffice, miunti, le fice métri fono hibre fottili; come fiai. Natre fulla riva del Mare, principalmente la Zehanda, in Insgilia erra. Consilere moli collo, c'èla effenziale.

E'flimata propria per accrefcere il latte alle Balie, prefa in decozione, ò nelle minestre.

Glaux à pina lac, à cagione della virtà, che hà questa
Pianta di far venire il latte.

\_

Glus.

GLis, in Italiano, Ghiro. E'una spezie di Topo de' Bo-schi, più grosso del Topo ordinario. Stà nell'incava-ture degli Alberi, dove dorme vutto il Verno; il suo mostacture egin aueri, dove dorne suto II Verno; il fiu modiza-cio è bitungo, le fiu occechie fono farte in puna; la fiu a co-da è linga, non egualmente pelofa. Si nodrifice di phiande, di di mele, e d'alter fratti. Abura fovente nelle Fabbirche ro-vinate, e abbandonate. Diccli, che la fun orina fia veleno-fa, e che geneti delle ulcere maligniffime nelle parti del cor-po, fulle quali cade. Gli Antichi manglavano la fua carne. Quest' animale contiene molt olio, e sale volatile.

La fua carne mangiata è propria per la fame canina, per l'incontinenza dell'orina . Il fuo graffo e flimato proprio per conciliare Il fonno; se me ugne la pianta de piedi

Glis à gliscere, crescere, aumentare; perché quest'ani-sale dormendo s'ingrassa, e diventa grosso in poco tempo.

### Globularia

....

C Lebuderia vailgeris. Pit. Tournet.
G lebuderia cerudes. Col.
Glebuderia cerudes. Col.
Glebuderia Monofellumbum. Bellis cerudes. Park.
Aphyllantes Augustleres, Glebuderia Bellids familis. 1. B.

Aphylante Aquitted, violentes tellidi Jaulis 1. B., Aphylante Aquitted, violentes tellidi Jaulis 1. B., Ritherente Maspieluse, G. R. Vas, P. Kill. At Bellis cerules (easis fulley, C. B. E. van Fanna, v. che gerta un follo all'alerza di circa un E van Fanna, v. che gerta un follo all'alerza di circa un E van Fanna, v. che gerta un follo all'alerza di circa un follo di la regiona di circa di circa un follo di la regiona di circa di circa un fondi in appropriate di circa un follo di la regiona di circa di circa di circa un circa di tura in una caffettina, che hà fervito di calice al fiore . La ton and contentina, the nateritod cance all fore. La fua radice è legnofa, dura, roffa al di fuori, biance al di den-tro, guernita di fibre. Nafte quella Pianta nella Linguado-ca intorno a Monpellier, in Italia, in Germania. Contiene

Ella é vulneraria , deverfiva , rifolutiva .

Globuleria à globe , perché il fiore di questa Pianta è cotondo come una palla .

molro fal effenziale, ed olio.

### Gloffopetra .

C Lesseptra. E' un dente impietrito, che si ritrova in Maira, e in molti altri luoghi fassosi, attaccato, daderente a pietra, ò a terra, e che gli Antichi hanno creduto effere una lingua di Serpence; ma è probabilmente il dente del Carcharias, è Requiem, è quello d'un airro gran perce, ch'effendo teftato in terra dopo la morte dell'animaie, vi fi è impietrito, e confervato nello flato, in cui lo veggiamo. e impierrito, e constraint anno anno a constraint a serva fià i guici, e in molti altri Paefi affai lontani dal Mare, e da anche da Flumi. Ven hà di molte fipzie, e groffezze. Ce ne vengono alcuni di Malta, che uguagliano in grandezza la vengmon actual di Mikla, che uquisigliunio in garnelezza la munoa d'un bambon. Sonotriangolari, mentral all'innoro, duri, pedianti, pullari, rillocenti, bancchi, obigidi dinori, come intonacati di una verincei naturale, perodi di destrori, pedia di contrale anticonacio di una verincei naturale, perodi di destrori, pedia di contrale contrale anticonacio di differentiali legidi, ficono garandi come un deme di Cara, si faili fatti pia puna, a'uri, e putili come i grandi, ma ferna meritature, di color colimariamente reffo, ma mali evolve vario, rofic, e hianco. Tuttu quell'densi imperiri hanno garandi, s' foriri radici faifore, derrifines, meri Quello device imperirio d'ilianzo querico corrat la medicia.

Questo dente impierrito è stimato proprio contra la morsi-catura de Serpenti; per resistere al veleno; per le sebbri maligne, prefo in polvere; la dofe e da dodici grani fino a ven-tiquatero. Io non prefto però fede a quefte qualità pretefe, ma lo credo un'afforbente proprio a raddolcire gli acidi del corpo, per fermare il vonito, e i corfi di ventre.
Giafopetra à passess, lingua, Guerra, lapis, come chi
diceffe lingua di pietra, perché gli Antichi hanno creduto,
che quefa pietra foffe una lingua di Serpente impietziro.

#### Glutinum.

G Lutinum. Ghaten. Colla; la Italiano, Glutine. E' un Glutine, che si cava dalle cartilagini, e da nervi di molecforred'animali, conse da grao peici, da Tori, da Buoi. Si metr suo minfusione, ca bollire quelle materie nell'ac qua, e quando sono quasi disciolte, si cola il liquore per espressione, si condensa sopra il succes, poi si forma in tavo-le, che si 149 lato, e si laterano, che si secchino, e s'indurifcano, come noi lo veggiamo. Dee feeglierfi questo Glutine chiaro, rilucente, di color roffo bruno; è adoperato da Cappellii, da Calzolai, da Falegname, e per dipingere a guazzo Contiene molt olio, e fale volatile.

Si fa ancora del Glutine co' ritagli di pelli di Montone di Cattapecora E baono per la rogna, e per gli altri pizzicori della pelle, dife julto nell'aceto

Glutinum, vel Gluten à pala, cella. Glycyrrhifa .

# Lecerrbifa, Fuch Cord in Diofe-

G Gogrebifa vulgaris . Dod. Ger emac Ray. Hift. Gigerbifa friquefa, vel Germanica. L.B.
Gigerbifa friquefa, vel Germanica. C.B. Pit. Tournet.

Duble radio. Trag. Tur. in Italiano, Logorizia.

E usa Planta, che petra mobi initi all'alrezza di trè, ò
quattro piece, i lei se belle fono bistungle, viscole, verdi,
rilucenti, dispotte in aic., come quelle del Frainno, ò dell' Acacia, melle per ordine a due a due lungo una colta, termiman du una finá irojia, d'un yalon certo, jenederne all' sichio; I floso firei fluo, répume fi, perpoir il, feccicion fon re de baccetti corti, rilevari, nauri, el colorerà I rofio, el justico, con firmi, che mon per l'odianto il figura d'un peccio rami, gli un più grofia cu palice, gli altri come il diso, firificante, felto ridini di ortire l'apstri il merra, al colto rispo, o'rofficcio di toxt je, glai od deverto, e' un publo dell'ilmo, e granza. Ella sicie proprientimener Perfectali, pe Bodri, me l'aporti. La Medicanto fierre foliamente della re-l'apstri della colorerà. La Medicanto fierre foliamente della re-l'apstri controlla colorerà. La Medicanto fierre foliamente della re-l'apstri controlla colorerà della re-l'apstri controlla re-l'apstri controlla colorerà della re-l'apstri controlla re-l'apstri contro nata da una fola foglia, d'un pufto acerbo, tendente all'acido; et mezzanamente groffa, ben nodrita, rofficcia di fuori, d'un belgiallo di dentro, d'un gufto dolce, e gratto. Quella, che nafee verfo Saragozza è fiimata la migliore, eda prefe-

rirfi alle altre. Contiene molt olio, e fale eilenziale E pettorale, raddolcifce l'acrezza del cararro; provoca lo sputo, umeria il petto, e i polmoni; cava la sete; si adopera in polyere, in intufione, e in decozione.

V hà un'altra focziedi Logorizia, chiamuta

Glygrebija echinata . Park. Ray. Hith. Glygrebija echinata . C. B. Pit. Tournef. Glygrebija capite echinata . C. B. Pit. Tournef. Glygrebija Diofeoridis echinata non repans . I. B. Glygrebija, five duktis radin. Diofeor. Dod.

Getta fulti all'alrezza d'un Uomo, ramofi, con foglie bis-lunghe, fatte in punta come quelle del Lentifchio, verdi, un rungne, atteu n puira come querie acit Lentitichio, vecil, un paroglutinole, e difforte, come nella lipeta precedente; i funi fori fono piccioli, turchini, dopo i quali i nationo frunti compoti il mosti gude judingala, arricciati di punte, anmucchiati l'uno contra l'airro, e uniti infieme abbaffo; le fiue radici fono lun-lè, e groffe come il braccio, altritte nella terra; dicti fron lun-lè, e groffe come il braccio, altritte nella terra; act tono interior, groute come in braccio, dirette netta terra; che non i dividono, di color di botto, di un gutto men doice, e men grato dell'altra. Ella nafce principalmente in Italia; non épunto in uto, perché fe le preferito quella della prima speciale, che hà maggior forza, miglior gutto, e più virrà. Glystribla è Junair dulti. El prica ratta, come chi di-

ceffe radice dole Gli Antichi chiamavano la Logoriala , Septhica radia , perché gli Sciti furono i primi, che conobbero le sue qualità.

#### Gnathalium .

Raphalium maritimum. C. B. Pit. Toutnef. Gnaphalium, five Cotonaria. Park. Gnaphalium maritimum multis. L. B. Ray. Hift.

Gnaphalium marinum. Ger. E'una Pianta, che getta molti fufti all'altezza di quafi un plede, affai groffi, vettiri d'un pelo bianco; guerniti di molte foglie bislunghe, che fi fanno rotonde un poco verfo l'efitemità , bianche , che rotte pajono fiocchi piccioli di lana coto-nola , propri a fervir di lucignolo nelle lucerne . Nafcono I fuoi fiori nelle cime de fuoi futti in mazzetti di fiorellini ipafuol foi n'elle cime de fuoi futil in mazeret di tocellini isfani-laneati in fella, in inabud icoto biasco, e giallo, foito-laneati in fella, in inabud icoto biasco, e giallo, foito-menti piccioli barriori, patient morte, or unit e composito di un retri piccioli barriori, patient morte, or unit e composito di un copre la retta del feme. La fan radice e l'ume, profila, legon-da, nera, producente al rume fibre. A la fan radice e l'ume, profila, legon-la e l'unitariori del Marre, i ha un odore un poco ascunacio, fimile a quello dello 3-fanea e celtino, e un quitou no poso fallo.

Contiene molt olio, e fa.e. E deterfiva, dijeccante, e affai aftringente.

Gnaphalvam, ex yrapains, tementam, borra, è penna matta, perche quella Pianta è eutra guernita d'una spezie di borra, è penna matta, ovvero Gnaphalium en aréava, pre-de, perché si pettina la borra, è l'ectone.

### Gobius .

Gobius ; in Italiano , Ghiozzo . E' un pefciolino di Piu-me , lungo , e groffo come il pollice , bianco , rilucen-te , affai comune , e di vil prezzo nelle pefcherie . Comtiene fal volatile, edolio. V ha altresi un Ghiozzo, che ritrovafi alle rive del Mare. Tutri due fono buoni a mangiare, e aperitivi. Genus à xugie, Ghiotzo.

### Goffampinus .

Gofampinus. Plinii. Arber lantgera. G. Pifon.
E'un Albero dell'Indie, che crefce spesso all'altexza
della Presa; il suo susto è verde; i suo trami sono distesi in deita Pera; Il fino fullo è venic; i finot raim fono differi in Izrago, dierria, mello pro cerlico, popullo ji uni agilairi; in Izrago, dierria, mello pro cerlico, popullo ji uni agilairi; in des a, ilirpo; i filosi fori fono roffii, cigori sala firmi pieccoli, farti lini canno bidungo, i quali miaru piocacoo una feptie di lana, cun fone encora filonigilane a loper. Quella lana non pio office cantala; nel firmi, perché ci fest histo nor-proche de modifilmo mentra, affa modis, a ci duna giano not ci ferviano della penna manza; cila vie daffa propria, proché è modifilmo merierra, affa modis, a ci duna giano jugicerzaza, ma bifono a vercerire, che non vi nordi qualche funde continua quanta chi nordici coccretto ad el timese. farebbe confumata prima che si potesse accorrere ad estinguere il fuoco.

Quecta iana provoca il moto degli fpiriti, e 'l calore nelle parti; è propria per la paralifsa, per rifcaldare lo flomaco, applicatavi fopra.

appinentari noya.

Geffampines à pere feuer, cotone, & Pinus, Pino, come
chi diceffe Pino, che produce casone; imperocché quest'
Albero ha qualche raffomiglianza al Pino, e produce del cotone .

#### Graculus .

GRaculus, froe Gracus. Jonft. in Italiano, Gazza.

E'un Uccello raffomigliante ad una Cornacchia, tr O E "un Uccello rationigliante au una "cornaccina», ma per l'ordinanto più picciolo; vived libada, al glianda e, di carne; je gl'indigna a pariare. Ve n'hà di rréfeptie. La pria el chiannia Cometa. E un Uccello granda come una Cornacchia, di color noro, il fuo becco è lungo quafi quatro dita, un poco curro. Ablu nelle Montagne allo. Chiannia Cornacti a siure nigram», perch el le fero. La iscondia s'ipene chiannia il reprieverare, è un Uccello allo picce chiannia il reprieverare, è un Uccello.

più

160

più picciolo d'una Cornaechia, di color affai nero nel corpo; il fino becco è picciolo, un poco curvo nella fiua eftremità, di color giallo; abita uell'Alpi, dov'è affai comune. Si ritrova altren in Candia, in Inghilterra; grida alto con una voce

acuta. Chiamafi Pyrberva n'a vepignis, & nipat Corbo; come chi dicefte Uccello di liuco, à dicatore, perché i pretende, che quando volo la filo, e un pronodico di calore nell'aria. La terta fipetic è chiamata Monedula; ce è la Gatta più comune; è men groffa d'una Cornacchia, di color nerico; alpita nelle pianure; ma fà il fiuo nido per l'ordinario fulle Torri.

Chiamafi Manedula à maneta, perchè le piacciono molto

le monete d'oro, c d'argento.

Mangianfi le Gazze in molti Paefi. Contengono molto fal volatile, ed olio. Sono buone per riftorare, è per rimettere le forze abbattute, prefe in boilitura; i loro figliuolini fono adoperati nella com-

Graculus, vel qued gregatim valent, vel à garrulitate ; perchè le Gazze volano in truppa; ò a cagione della ioroci-aria.

#### Gramen.

Ramen. Ruel. Dod.
Gramen voulgare: Lugd.
Gramen caninum. Ger. Ray. Hift.
Gramen caninum artenfe, five gramen. Dioft. C. B. Pit. Tournef.

Gramen repens , officinarum forte , Spica tritica aliquatemus fimile . I. B. Gramen canissism pulgatius. Park. In Italiano, Dente di

E'una Planta, che cresce all'altezza di due, ò trè piedi; and pair a pristing. One certes all alergas death of other points of the point of the delice came, of fulfil round(), well-tid a learne figile, ed a vent inclie for or inter delice [pige rocie; a fleq unit indoor accecate it for in atms, it clied to feet; a fleq unit indoor accecate it for in atms, it clied to give profession, and the profession of the control of da nodi, a quali fono attaccate delle fila d'un gufto iofipido.
Nasce questa Pianta ne'campi, nelle terre da lavorari, e
lavorate, nociva molto agli Agricoltoria cagione dell'attortigliamento delle loro radici, che fermano gli aratri. La radice del Dene di Cane è affai ufitata nella Medicina. Dee feegli-erfi ia più groffa, e la più nodrira, recente, bianca, monda dalle fue fila. Contiene molto fale effenziale, ed olio mode-

E'affai aperitiva per le orine, un poco aftringente pel ven-tre. E'adoperata per levar le oftruzioni, per promover l'orina, per la pietra, per la renella, prefa in decozione.

runs, per sa protra, per la renella, preta in decozione. Gramma à grandi, cammianare ; perché le radici di quelta Piatuta, fanno molectraccie firificiando fopra la terra . Dente di Cane, perché i Cani, fentendo i ammalati, man-piano delle foglie di quelta Pianta, che gli purga, e gli guari-foe,

#### Granadilla.

Ranadilla Hifpanis; fas Paffonis Italis . Col. in Roch. J Ray. Hift. Pit. Tournef.

Marace, five Ciematitis Virginiana . Park.

Granadilla . Monardl .

Clematitis trifolia, fore refee clavate. C. B. Murucuja 3. maliformis alla Margg. In Italiano. Fior della

E una bella Pianea foretliera, che getta fermenti lunghi , Garni, firficianti, d'un verde rofficcio; che getta mani, 30a; procagnoli, co ounil a ratecca alle muraglie, o agli Aberi rizini, come l'Ellera, i fe fue foglie raffonigliano in figura a sculle del Luogo, i ficie, nervois, d'entata un livo concorni, d'uo bel coiore verde, medic alternatument per ordine; che faction frie dei circi rar d'elle al figazio, d'un olor forte; e d'

un gusto un poco acro, a venti verso le loro code due picciole emionne grosse, come grant di miglio, affai vendi; cicono i fuoi sori per tutto il tempo della Stare dalle ascelle delle foglie. Sono grandi, con moite soglie, dissoli in rota, blanche, inflenute da un calico, divilo in ciaque parti. S'alza dal unez-zo di quello fiore un gambo, che infliene un frutto picciolo-con tre piccioli corpi fopra, che rapprefentano in certa ma-

niera de 'chiodi'. Queño frutto crefcendo diventa polpofo, ovato, groffo, quafi come una melagrana, e del medefimo colore, quando e giunto alla fua perferta maturità, ma fenza corona, pieno d' un liquore agretto, e cou molti femi ovati, granici, di buora odore; le fue radici fono firifcanti, nodote, facili a rompe-re, fibrofe, di color pallido bianchiccio, d'un gusto infi-

Naíce que la Piauta nella nuova Spagna, nella Valle chia-mata Luit. Gi Indiani, e gli Spagnuoli aprono i fuoi frutti , come s'aprono le uova, e ne forbono il fugo per delizia. Chiamano quetto frutto nel linguaggio del Pacie Maranja.

Grandella è un diminutivo di Granda , che in lingua
Spagnuola (gnifica una melagrana . E' flato dato quetto nome a quetta Pianta , perché il luo frutto rinchiade molti fepolizione d'alcune acque proprie per nerrare, e abbellire la

mi, ricoperti d'una petie rofficcia, e affai fimili a quella, che ravvolge i grani d'una melagrana .

Flos paffonis, perché fi pretende, che il di dentro di queflo fiore rapprefenti la paffione del Salvadore del Mondo .

#### Granal.

Rand Hollanderum inter Aizon reponenda. I. Bauh. Rand Mellanderum inter Altza reponenda. I. Baun.
Le una Pianta dell'America, che non hà bisigno per
naferere, nécleila terra, nel dell'acqua, nel di moltiaria; imperocche cila nafee fospefa, ò attaccata al fosfitto nella caia, quando anche non fosfe affai lontana dalt fosco. Rella
fempre verde, con rami larghi, e della groffezza del dito. Non produce ne fiore, ne trutto, ne feme: Sitiene, che il fuo fugo fia velenofo. Non viene adoperata dalla Medi-

Granaf è un nome Olandese, che significa sempre verde.

## Granatus.

Grantus. In Italiano, Granato. E' una pietra preziona roffa, e ripiendene come fuco, raffomigliante al rabino, ma d'un colore più feuro. Ve n'hal di motie fipate, che mod differenti per la foro bellezza; e pel toro fiphicardore. Le più fibiante, e le più care fono le Chrentulii, che la colore di care di colore di c Ranatus . In Italiano, Granato . E'una pietra preziofa mıa, di Slefia. Si attribuiscono à Granati le facoltà di sortificare il cuore

di rimediare alla palpitazione, di fracciare la mallinconia, di refiftete al veleno, ma totta la loro virtà confifte in afforbirefriètecal veleno; ma torta la lovo virrà confide in afforbi-re, e in adolcite placidi, e i distirtopo acri, come fanno le altre materie alcaliche; il che gli rende propria firmate i lufi di fangue, e i coferi di vente. Si macianno fortiliorate ful portido, e fe ne fla inghioctire la polvere. La dofe è da dice granti funo a due feropoli.

"Granatut," perché il Girnato raffoniglia al grano d'una melagrana, i o perché per l'Ordinario miototo, e formato

### Gratiola.

in graoi .

Ratiola . Dod. I.B. Ray. Hift. Gratisla Centauroides . C. B.
Digitalis minima Gratisla dilla . Mos. Hist. Pit. Tournes.

Digitals minima Grasita ditta. 1904. PHI. 100 rent. Correct. Covers to Verb. 19 Pet. 1. 100 rent. Covers to Verb. 19 Pet. 100 rent. 19 Pet

za per la loro figura ad un ditale, di colore per l'ordinario Paffato questo siore, succede una picciola coccola ovata,

divifa in dueriportigli, che contengono de femi minuti; le fue ra dici fonogrofie come penned Oca, lunghe, fitricianti, bianche, nodofe, attotniate di fibre. Tutta la Pianta è ama riffirma. Naice ne prati, nelle paludi. Contiene molto fa-

le effenziale, ed olio.

ro crifterj.

le effenziale, econio.

E'incifiva, attenuante, aperitiva, deterfiva; purea violentemente di fopra, e di fotto gli umori pitultofi, e biliofi.
Si adopera nell'idropifia; fe ue la pigliate iu polivere; ib dofe è da uno ferzopolo fino u una dramma; è bonna per l'ivermi; è da offervare, che l'infuñone, ò la deconsione della Planmanuali bilio politicale. ta purga più, che non fà il fugo, che se ne cavasse per espres-sione; probabilmente perche l'acqua stempera, e cava una none; pronabilmente percete i acqua i tempera, e cava una maggior quantità delle parti effenziali, ma il fiugo fipinge più per le orine. Alcuni prerendono, che la fua radice ridora in prevendone, che la fua radice ridora in procesore i Jerusuanda pel fiufio di fangue. Tutta la Piantone della procesore i Jerusuanda pel fiufio di fangue. Tutta la Piantone della procesore i Jerusuanda pel fiufio di fangue. Tutta la Piantone della procesore i Jerusuanda pel fiufio di fangue. ta è vulneraria, applicata efternamente

Questa Pianta non era nota presso agli Antichi fotto i nomi di Gratisla, ne di Gratia Dei. E probabilmente il Papa-ter spumpum Dioscoridio. di Eupatorium di Mesue.

Gratiola, vel Gratia Dei a cagione delle grau virtù, che quetta Pianta poffede Chiamafi in Francese Herbe a panore Homme; perché effendo quella Pianta così comune, e non costando niente, I poveri fene fervoog spetso per farme le loro Medicine, e i lo-

## Grigallus.

Rigallus Aldrovandi . Tetrax . Jonft E'un' Uccello di cui due fono le spezie, un grande , ed un picciolo . Il grande e chiamato Grigallus major . E'della grandezaa d'un Oca ; la fua teffa è piana ; il fuo becco è incurvato , incguale, nero

Il picciolo è chiamato Grigallus minor. E' fimile a una Pernice, ma più groffo. Amendue vivono di grani, e di frutti; fono huoniffimi a

mangiare; la loro carne é bianca, tenera, edi buona dige-flione. Nafcono ne Pacficaldi, e firitirano ne luoghi om-brofi. Sono Uccelli flupidiffimi. come dice il Poeta Nemetiano. Et tetracem Rume, quem mune vectare taracem Ceperunt avium est muité sultissima. Contengono moit olio, e sale volutile.

Sono aperitivi, propri per la colica nefritica. Il loro cervello è buono per provocare il feme.

### Großularia.

Refularia, in Italiano, Uvaspina. E un Arboicello, che può dividerfi in due spezie generali; in Uvaipina fpinofa, e in Uvaipina non fpinofa. Io non parlerò quì, che della prima, rimettendomi a trattare dell'altra a fuo luogo, fotto il nome di Ribez. Vihà due spezie d'Uvaspina spinofa; una falvatica, e l'al-

tra colt. vata ; la falvatica e la più comune. Chiamafe

G-offularia . Ruellio . Belion. Groffularia vulgaris . Cluf. Hift. Groffularia fimplici actno, vel fpinofa felvefirts. G. B. Pie. Tournef

ournet. Unicrifpa. Trag. Dod. Unicrifpa, free Greffularia. Ray. Hift. Unifpina. Matth.

Exista 6., ocern picel, a all'a ramo 6., guernia se trute le parti di pine froi, e al cerce i fini basci rameda i perpentiono i lito legnod finntono, i e lee leglie fino grand i apprettio per servicio i lito legnod finntono, i e lee leglie fino grand i apprettio receivati del legio del legi del legio del legio del legio del legio del legio del legio del E'alta fei, ò fette piedi, affai ramofa, guernita da tutte

La seconda spezie è chiamata Gressularia spinosa sarroa . C. B. Pit. Tournes. Gressularia majore frudu . Clus. Hist.

Uva crispa frustu ceras magnitudine. Gel. Hore. E differente dalla prima nell'essere meno spinosa, e nell' cre i frusti più grossi. Coltivasi ne Giardini.

Le Uve fpine verdi entrano ne manica retti, e fi mangla-no quelle, che fono mature, come vengono dall'Arbofcello. Contengono molta flemma, e fale effenziale, e un poco d'o-

Le Uve spine, principalmente a vauti la loro maturirà. Sono Le uve îpine, principalimente avaut la loro maturită, fono afringenti, e îrinfricanti, proriire pri li fibbricanti, le-vanola fete, fermano lo fiputo di fangue, 1 corfi di venve. Grafillaria de act fradir grafil, preche la baccia del Utașina e un poco grofia, derită.

"Una riphe, preche Utavajina comune, rafamițilia ali" Ura, che chiamafi în Latino Ora, e perch e pelo fa. Simplici attava, preche dutlo raturo astein grana, do constitution preche p

cole feparate, e non in grappolo.

Ruz ; iu Italiano, Grà. E'uu' Ucceilo di paffaggio, che
Pola in cruppa, di medicre gnofiezza, di color di consconsiste di consiste di consiste di consiste di consiste di color di color di consiste di color di consiste di color di E proprio per la colica ventofa. Si prerende, che rifchiart la voce, che accrefca il feme, e, ch' eisendo nervofo, fortifi-chi. mangiato, le parti nervofe.

Il fao grafio ammolilice le durezze, è flimato per la fordi-

Il lie granto ammoniare re unerzer, e ministo per as power tà, meito negli orecchi.

Il fuo fele è proprio per le malattie degli occhi.

La fua cefta, i fuol occhi, e 'i fuo ventriglio feccati, e froi-verinzati fono propri per le fiftole, per li cancheri, e per le ulcere piene di varici, detergono, e difeccano. uncere piene di razoci; uecergono, e diseccano.

Gras, Grice tone de appen 5 forme, perché quest' Uccello é d'un color di cervere, come i Vecchi, orveto Gras à
graende, perché quest' Uccello erocita.

I Pocti i hanno chiamato Arts Palamedis, perché dicono,
che in tempo della Guerra di Troja Palamedo averse impa-

ratedalle Grù le quattro lettere Greche 6. E. n. 3. l'ordine d'un'efercito, e le Infegue.

#### Grutum

G. Rurum. E' la Vena mondata dalla fia buccia, e dalle fue eftremità, e ridotta in farina grofsolana con un mulino fatto à polta. Civien portata dalla Turena, e dalla Bretagna. Contiene molt clio, e un poco di fai todatile.

E' pettorale, raddociente, umettante, propria per le

acrezze del petto, del fangue, dell'orina, per calmare il mo-to troppo grande degli umori, per ptovocare il fonno ; fi pren-de in decozione nell'acqua, ò nel latte. E'buona per rittora-re nelle malattie di confirmazione. Grutum, a Grace, peira.

#### Gryllus,

G. Reflex; in Italiano, Grillo.

E un inferroa laro del genere deelt Scarsfaggi, rafiomillo del complete del constante del constante
millo del complete del constante del constante
millo del constante del constante del constante
millo del constante del constante del constante
millo del constante del constante del constante del constante
millo del constante del constante del constante del constante
la fias coda e forcera: ha une constante del con pra fono più corte di quelle di fotto.

Il falvarico è chiamato Acheta; il fuo corpo è più lungo di quello della Cicala, di color nero; la fua refta è grofia; i fuol occhi fono rilevati; ftà ne' campi; fà il fuo nido nella rer-

Amendue contengono molto fal volatile, ed olio

Sono aperitivi, fpolverizzati, e prefi in polvere, piat-tofto, che in cenere, come vogliono molti Autori. La dofe e mezzo (cropolo, è uno scropolo. Servono per fottificare la vilta, peftati, ed applicati isgli occhi. Sono rifolativi, pro-pri per le parotidi, e per gli altri tumori.

Diccii, che il nome di quesi' inferto venga dal fiso grido.

#### Guacatene .

\* Uncatene . Monard . E' una Pianterella bianchiccia , che naice nella muova Spagna. Ratforniglia al Puleg-gio delle Montagne; ma noo hà odore. E'vulneraria, guarisce l'emorroidi. Si lavano le ulcere, e l'emorroidi colla decozione della Pianta, poi vi fi applica

### Guajacana.

'un Albero grande forestiero, di cui due sono le spezie.

dell'erba (polverizzata).

E un Albero grance concess.

La prima é chiamata

Guajacana . I. B. Pit. Tournef.

Lotus Africana latifolia. C. B.

Lotus, free Faba Graca. Plinio.

Gualacum Patavinum. Fallopso: Guajacum Patavinum. Fallopio: Gein. Hort. Adv.

Ermellinus Carialp.

Dyofpyros Theophrafti. Pfeudolesus Matthioli. Tab.

La fua buccia e fottile, aggrinzata di colore trà l' roffo, La fua buccia é fortile, aggirmata di colore (ra 1 rotto, e l'ajallo; il fuo leguo é di coto di ecnere, o quant truchino; le fue foghe fano grandi; e larghe come quelle del Noce, fateix in punta, u puo co pelofe, e principalmente di forto, attaccate a code lunghe, e melle alternatamente per ordine nu'loro rami, d'un guilo un poco audiero, e amaro, tendente al dotce. I fuoi fori fono finnii a péciali biccheri, fualacati in alto, tagliati in molte parti, niftretti, e forati nel fondo; passato il sore, comparisce un frutto molle, della grossezza, e del colore d'una pruna salvatica, attorniato il più delle vol-te dalle soglie del calice, d'un gusto dolce, grato. Trovansi nella polpa di quetto frutto alcuni femi, difpotti in gito, fat-tia volta fulla fehiena, un poco più groffi di quelli delle me-le, edel medefimo colore, duriffimi, alcuni dicono cartila-

La feconda (pezie è chiamata Gusjatana angustore falso. Pit. Touroes. Dyospyros, sive Faba Graca angustyfalsa. Lugd. Dyspyris , But Fana Grace angustyata . Lugo. Lotus Africana angustifelia , five Famina . C. B. . Pfeudolotus . Matth. Cam. Tab. Zrziphus Cappadotia . Ger. Ron.

Quelt' Albero é differente dal primo, perché le fue foglie fono più firette. I fuoi fiori fono più piccioli, e perché non produce frutto Amendue le spezie nascono principalmente nell'Affrica: Amendo le pezie naicono principalmente nen zanta-Dice il Sig. Tournefort a verne veduto un piede vecchio con frutto presso a Possiy, vicino a Parigi.

Le soglie, el frutti del Gunjacana sono astringenti, pro-

### pri per fermare i corfi di ventre, e i fluffi di fangue. Gualacum.

Vajacum. Ger. Uajestim. Act.

J. Guajestim megna matrice. C. B.

Fradus Guajest patatus, & fulls. I. B.

Guajestim, five lignum Saudam. Park.

Xilogiam. In Italiano, Legno faoto.

E' un Albero grande come un Noce, la culbuccia è groffa.

Sunnola, che lacilmente fi leva: Il fico legno è duro, fal-

gonamosa, che facilmente fi eva: Il fuo legno è duro, sil-do, pefante, fernistro, di color imilit, javuno, trà l'roi-fo, e l'igiallo, nericcio, d'un guiloatro: le fue fogile fono sulumpie, è quair foconder. Natione i fuoi fori in mazzat-ti, o a guifa d'embrelle, el color giullo pallido, attaccati a gambi redi. Sono feguit da frenti grofii come piccolor ex-llagne, rotondi, fodi, aruni, che inchindono un'altro pi-ciolor finato, di alcord di metaranta. Nafec quell' alberto nel-ciolor finato, di alcord di metaranta. Nafec quell' alberto nell'Indie grandi, e in America. N'esce per incisione una gom-ma refinora, bruna, rofficcia, netta, rilucrate, spezzab-le, odorifera, d'un gusto acro. Chiamasi gomma di Legno

La Medicina 6 ferre del Lemo fanto, della fuabuccia, dice.

della fina goman; tutte quefte parti, contengono molto fale effenziale, e fifto, ed olio; ma particolarmenze la gomma. Des feedjieri il Legoo fanco, oetto, faldo, duto, peiante, bruno, ô neroccio, refinofo, mondatodal fino occino, ò dalla fua parte bianca, che i Mercanti chiamano eggere, d'un guitoacro. Si fa rafchiare per metterlo nelle acque cotte; ma bifogna avvertire, che gli Operaj non vi mefcolino dell' eggetta, è qualche altro legno.

La buccia del Legno fanto dec effere feelta, unita, pefan-te, difficile a rompere, di color bigio al di fuori, bianco al di dentro, d'un guito amaro. La buccia, e I legno di quest' Albero sono sudorifici, ape-

ritivi, difeccanti, propri per purificare il fangue, per refife-re al veleno; per fortificar le giunture, per la feintica, per li catarri. Si adopera per l'ordinario in decozione, e qualche volta in polvere

La gomma del Legno fanto hà le medefime virtù, ma ope-ra più fortemente. Se ne dà in follanza da otto grani, fino a due (cropoli : ovvero fe ne metre in intufione nel vino hian. co, e fi ta pigliare all'ammalato.

### Guainumhi.

Gunandi. Unimembi Guaracigaba, idefi capillus Salis.

Guarayabe, idefi radius Ielis. E'un'ilccelletto dell'indie, che i Portughefi chiamuno Pegrajid. non è più grande d'una Cicala, 'nu è d'una belle-za allettatrice. La fua tefia è grofia come una ciriogia; il za anectavite. La via tevia e grona come nia currenția; il tion becco lungo, rotondo, diritto, fatto in punta, dico lor nero; la fui lingua eloppia, o forcura, lunga, blanca, fortile come lingua, eloppia, o forcura, lunga, blanca, fortile come lingua, eloppia, o forcura, lunga, blanca, fortile come lingua, eloppia, o forcura punta eloppia e no picciolithma a proporzone desti attre sue parra, a 1 cost nero; la funca de l'unga, diritta, compostia di tre; à quartro peune. Quest' Uccello l'ricoperto, e oranto di peune diversi colori a belli, e si risfiphendenti, sprincipalmente quendo d'Sole, che farebbe cofa difficile il rapprefentarne i a geritlezza. Gl'il folianis feo esfervono per onotare i loro Dei, e per adornarfi. Prende quest' Uccello il suo nodrimento. bori, e fi racconta come cofa cerra, che, quando fono peffati i fiori, egli caccia il fuo becco nel tronco d'un Albero, e vi fila

come immobile per fei meli, ò fin tanto, che rinafcano i fiori . Se quetta circoftanza è vera , bilogna , che tragga il fuo nodrimento dal tronco di quell'Albero per tutto il termo, che Dicefi, che quest' Uccelletto fia buono per la fciatica, prefo in polyere nel vino.

### Guanabanue.

Vanabanus . Oviedi . Cluf in Garz C E'un' Albero grande, e bellodell' Indie, il eni kem etenerifimo; produce un frutto bellifimo; groffo per ficularano come un propose medicore; e alle vedet come la sultanta come un propose medicore; e alle vedet come la sultanta come de la sultanta de certe feaglie, come la pina, ma che ron forni terve, e, n'e in rusti e impercoche unta la beccia d'octificam non eficadopala profia al quella delle pere. La fia pope de casi facilmente come la fichiuma del la trae; e la la rivolge graf seni neticei, un proco pin groffi al quelli delle rucche. Quello fisturo d'ul qualità infriericame; e reca il gran pri Quello fisturo d'ul qualità infriericame; e reca il gran pri éteneriffimo; produce un frutto belliffimo, groffo per l'a-

ne gran caldi.
Quefta spezie di Guanahane è diversa da quella, di cui par-la Scaligero nel libro delle fottigliezze contra Cardano la

questa maniera. Il Guanabano è uo' Albero alto, che hà il tronco, come il Pino; la fia foglia è grande, e langhetta; il fuo frutto è groi

fo come un popone, ricoperto d'una buccia groffa un dito, verde, rilucente come un cotogno; la fua polpa è biacca, è dolce come il latte rapprefo. Contiene de grani, che hano la figura de faginoli. Guglielmo Pilone pretende, che Clusio si sia ingana-to con Scaligero in molte cose nella descrizione del Gua-

nabano, ch'egli chiama Guenembenus; ecco ciò, che ne

Carlo Clusio nelle fue Anuxazioni fulie Piante dell'Indie, de scritte da Gargia nel libro a capo 10. cita Giulio Scaligeacterime as startas nel 1000 3. capo 10. cria Guillo Scalige-ro, deferirente quello futuro, na quella deferizione è piene d verori, che non fono pocciol. File altere coli a inganna stuando disc, che il Gustamibano nafeci lopra un filero al to, ed devato; impérocche appera la Panta, che poduce quecho fratto, pub edifere chaianasa un Arbottello, non crequeflo fruto, pudellere chiamata un Arboiceilo, non cri-cierendo pià alta, che la mettà di un Homo, e gerrando pruto-flo fermenti, che rami, i quali producono fiori di un bel co-lore giallo; il frutto di Guanambano loro fuccole; hà cin-que angoli, e alirrettante giunture un poco elevate, le quali aperte moltrano del femi, raffomiglianti a' ceci, primetraaperte mottrano de tenti, ranounigitant a ext. printica-mente verdi, poi maturando, prendono un colore terrchino, nericcio, e rilucente. Quelto frutro è nella fua fisperfizie la nuglindo, e pungente come le foulle del Cardo Canto; le fo-glie della Pianta iono fimili a quelle del Pentaphifasso com-ce. I Malajanti fi etvono de l'uoi tenti, come degli altri legumi; gli fanno cuocere nelle mineftre infiome colla carne; ge nerano delle ventolità come i pifelli; hanno qualche cofa generano delle ventofità come i pifelli; hanno qualche cola difpiaccole, e risifafino il ventre a quelli, che non finon folist a mangiarne. Quefia, continua il noftro Autore, el averra eleferitione del Guannamano, che hò veduro cogli occhi
uni el propri, e dee prefarfi maggior fede ad un Uomo, che
hà veduto, che a dicci, che hanno follamente udiro dire.
Ecco ciò, che dice Pisone intorno a questo proposiro; ma lo filmo, che facendo la fua deferizione, non abbia occasio-ne di gridate contra gli altri, poiche probabilmente sono frutti differenti fatto un medefimo nome, e nascono in diver-

fi climi dell'America . Riferifee Pifone ancora un'altra fpezie di Guan che nafte nella Guinea; la fua figlia egrande, fimile a quel-la dell'Acanto, intagliata profondamente; i fuoi fori fono gialli; i fuoi frutti fonogroffi, b'slunghi, con molte cannellature, ed incidure eminenti per lungo, che terminano in una corona, composta d'otto picciole foglie.

#### Guao.

G. Uns., Thethalase. E'un' Albero dell'Indie Occidenta-lico. In Itcul legno é todo, y rede, e rejacendo lui fisco-cia-tico. In Itcul legno é todo, y rede, e rejacendo lui fisco-cia-tico. In Itcul legno e fisico. In Itcul legno e fisico de la rede, con sera periociale, ed color del fisco; je fue fesigle non cade, no, relano fempre fall' Albero, il fuo fisto è della colore è vere. Naice quest' Albero ni Medico nel fisica de S Giovanni di Portoricco, e in a itri Invgat. Noni filb ko-el i concervisi, e a delormentari più fisto, a regiono dall' Be il corcarvifi, e addormentarviti totto, a cagione dell' arcezza del fuosigo; egil è un depitatorio; imperocche leva il pelo a tutti gli auimali; che vi flanno fotto. Si trafporta del fuò iegno in Europa. Se ne finno colonne di lettlera, perche fi crede, che faccia morite le cimici, para cagiona a coloro, che vi lavorano delle gonficzae nelle mani, e nella faccia, che durano alcuni giorni.

I nomi Guas, e Theilatiap fono Mefficani.

### Guaraquimymia.

Our againmuta, è un Arbofcello del Brafile, che raffo-miglia al Mirro. Dicefi, che il fuo feme mangiato fcacci indi a poco tempo i vermi dagli inceftini.

#### Guayava.

Uapater . Park .

Guayava Park .
Guayava pomifera Indica . C. B.
Guayava Indica feellu mali facta . I. B. Demyfera Indica malifermi Guegree I.B. Hay. Hift. E'un Albero dell'Indic, alto circa venti piedi, e groffo a proporzione; il fuo tronco è diritto, duro, ramofo, la fua buccia è nnita, di color verde rofficcio, odorifera, d'un buccu e' minta, di color verde rolliccio, odoritera, d'in guito afpro; le fue foglie fono hunghe ted itas, clarghe un dito, e mezzo, polpole, fatte in punta, un poco increfpa-te, venole, di color verde bruno, rillucente, attaccate a code corre, e groffe. Efcono dalle afcelle di quette code al-cuni gambi, che foflentano de' fiori grandi, come quelli del Cottgono bianchi, di buon odore. Succede loro un frutto grof-

fo come una mela, rotondo, coronato come una nespoia. verde iul principio, e d'un guilo acerbo; ma maturando pren-de un color giallo, e un guilo grato. E di dentro bianco, d rofficcio, divifo in quattro parti, in ciafcheduna delle quali 6 rittovano molti grani, o temi, fimili a quelli delle neipole. La foa radice e lunga cinque, ò fei braccia, di colore trà T gallo, e Troffo di tuori, bianca di dentro, piena di fugo,

unguflodolce. Naice queit Albero in molte Provincie dell'America, e nell Indie Orientali. Il tuo feme meffo in terra, fa naicere in tre anni un Albero, che produce dei frutto, e continua a produme per trent' anni .

Le sur adici sono afrinpenti, e simatissime per la disen-teria, e per sortificare lo itomaco; le sue ioglie sono altresi afringenti, vulnerarie, risolueive; se ne metrono ne bagni. Il suo structo sortifica lo itomaco, e ajusta la digettione.

#### Guntis .

Obter. G. Pilon. van Allerouds Bezile., dies all service of concellent primer destamment dersiche. Er grande des er mende vie. Er grande des er mende vie. Er grande des er mende vie. Er grande des er mende des grande des grandes Unts . G. Pifon. è un Albero del Brafile, di cui diverfo

grotic come un usor od Uca, e della letela sgura, che concienu un annolot i bianca.

Il feccoolo e pai picciolo del primo; ma è più bello. Chiamili Gairia solo. Le live logile fono intre apprefio poco, come quelle del Noce. di un color verde, graro, rifformiente, ilice ai catro, grotie. Produce moti font indifferentia del faist et m.1, fono belli, grannit, come qualif del Tiglio, e dei medicino odore, galili. Il fivo frutro e grotio men una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio men una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memediano odore, galili. Il fivo frutro e grotio come una memendiano odore. innection octore, guill: I 100 retroe grotoo crime una me-irancia, sella iguna d'una pera, incequil erula ira fuperin-inancia; della giguna d'una pera, incequil erula ira fuperin-pullo dolce. Contiene un nocculo grofio come una rega-dia nocloro bigo, fullocente, e rinchiode una mandoria.

Il terro d'chiamatro Gapti-las; è più baffo, e più minuoca de precedent; je fue foglie fron bidulappie, rivicenti; s guer-niced il totto di lana bianca; i fisui fisul (non peccio); bian-ri; i fisoi fisuet hanno la figura, e la grofictara d'un sovo di cni; i twoi treutci hanno la hjura; e i la grofietza di un sovo di Gallina; di color gallo; pero oplopio; i e la loro popa é mol-le; d'un guftodote. Contiene un nocciolo ovato; pelofo; grofio come una noce; rischiode una mandoria icce, ama-ra; aftringente. Quefto frutto é chiamaco Gaginuri. Le mandorie; che fit trovano in turti questi frutti fino pro-

prie per fermare la difenteria , I corfi di ventre , i fluffi di fangue; la dose è una dramma .

### Gummi Arabicum.

Ommi Arabicam Gammi I bevaccom . Gumm and pro-nicam . Gammi Achantinum . Gummi Saracenicum . in Ummi Arabicam . Gammi Thebalcum . Gummi Babylo-Italiano, Gomma Arabica.

Iniliano, Gomma Arabica, the civil revents in lagrime groffe, potent gomma, the civil revents in lagrime groffe, potent is glatitofed alla bocca, frama guffo apparente. Ella dee
effere caraxa per incifione da na fra-broffed lipinoco, haratone de la companya de la companya de la companya de la companya
de la companya de la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya de la companya de la companya
mental per la companya de la companya del la companya de la companya del companya del companya de la companya de l fi cavi l'Acacia vera.

Ma la maggior parte della Gomma foprannominata Ma is maggior parte della Gomma (oppramonianta Ar-bia; a ben tot ovision perfola 1. Droghieri non viene d' Ara-bia; è per verità una Gomma quali fimile in figura; e i noi, che ci lei menza dal Senegla, ò pure d'una raccolta di moire Gomma esquode, che fono fiate risvate sa diversi force d' Albert come (oppra Puni, form Mandotti, fopra Co-riegi; comusoque fi fia; limperocche non importa motto, per che tutre quelle Gomman; hanno una meclena qualità; 104 A T. A. I. A.

E Pectrale, untertante, rinfrefeante; condenía gli umo-ri troppo fierofi; gli agglutina, e gli raddolcífé. E propria pel catarro, per mauvere lo fiputo, per fermáre i cordi ú ven-tre, e i fluifi di língue, per le infiammazioní degli occhi. Si adeques i a columne de la biblioche

adopera in polvere, e in hifusione.

La vera gomma Arabica, cade alle volte a poco a p

La vera gomma Arabica, case and vote a poco a poco dagli Albert, principalmente lu tempo di pioggia, e s'agglu-tina raunandofi in pezzi groffi, belli, chiari, netti, tratpa-renti, blanchi, ed e ciò, che fi chiama Giomma Turica. E' adoperata da i Tintori in feta : Gummi viene dal Greco κίμμα, che fignifica la medefima cofa. Arabitam, perchè l'Albero, che la produce nafce in gran quantità nell' Arabia.

### Gummi Gutta .

Ummi Gutta. Gutta gamba. Gutta gamandra. Ghitta genhou: Calagabra, Gummi Peruanum. Gummi de Pés en: Gummi de Itina? en: Gament de Jime."

E'un'a gomma 'refinofa, che el vien recata dall' Indie in penti affai groffi, figurati il più delle volte in falficciotti, pensisfia groffi, figurati i più delle vole in falficcioni, dati, rin a, che Policon comporti, cectiviramene galii. Et air, rin a, che Policon comporti, cectiviramene galii. Et dim ut R. copidella Cina. Gli fullami ia chiamano per que temprime Lassen. Semble Non ia fabora ancorda qualitati per periodicili del sun fiprici d'Antofolio, fibirolo, vinnolo, periodicili del sun fiprici d'Antofolio, fibirolo, vinnolo, etc. alta motto, filoricane, e auroregianne gali Alberti-cini: Historicono e più grorio del funccio. Gli foliani vi periodici del sun consistenza di palta, fii mette nella forna, chefi urode, poi fi fullo ciliaria di palta, fii mette nella forna, chefi urode, poi fi fullo ciliaria di palta, fii mette nella forna, chefi urode, poi fi fullo ciliaria di palta, fii mette nella forna, chefi urode, poi fi fullo ciliaria.

Alcuni Autori tengono, che la Pianta, donde esce questa Gomma sia una spezie di Lathyrir, e che, le sue soglie sieno große come quelle della Sempreviva La Gumoi Gura dee efiere feelta fecca, dura, che pofsa romperfi , netta , carica di colore , d'un bel giallo , d'un gu-

fio infipido a prima giunta; ma poscia acro alla gola, accea-dibile, che da se menessima si discioles sul suoco, e nello serito di vino. Se ne lervono i Pietori. Contiene molt olio, e rito di vino. Se ne tervono i rattori. Contene mott con, e la le cisenziale, acido, acro, e penetrante.

Ella purpa violenterinene di fopra, e di fotto gli umori fierofi, e billofi. Serve per l'idropifia, per la rogna, pel motogallico. Può correggeri la fua azione violenta mettendo vi un pero eguale di fal di Tartaro, o di qualche altro figi

alcalico, filso. Gummi Gutta , perché quella gornma featurifee a goccia, a goccia dalla Pianta , ò pure perché prefso agl' Indiani ela è un gran rimedio per la gotta.

### Gummi Senegal.

C Ummi Senegal . E'la Gomma , che per l'ordinatio fi vende preliso a i Droghieri fotto il nome di Gomma A rabici. Ella el bianca, gialliccia, trafparente, acquos. Efer da un' Albero fpinolo, che nafte affai corpunemente. Affrica. Le lue foglie fono piccioliffum, fempre veoli; fiuol fori fono bianchi; I fuoi frutti fono rotondi, e gialli, fi-

mili a fichi Ci vien recata questa Gomma dal Senegal , donde è yen-nuto il suo nome.

Elia dec efser feelta bianca, trasparente, necra, fecca. Contiene i medelimi principi della Gomma Arabica, em

hà le virtà.

Trovanti alle volte de pezzi di quella Gomma mimi, piegati, e ripiegati in forma di vermi; ella hà prefo quela figura cadendo dall' Albero. Chiamati allora Gomma, fim come il verme , ed è quella , ch'è più ffimata dagli As-

# Gyplum crudum.

C Tofum orudum. in Italiano, Gesso crudo.
E una Pietra bianca d'una mediocre duretza, asiaj porosa, che si rigrora in tutti i luophi donde si garano le pietre. Si calcina, e se ne la una mezza calcina, che el Gessa adoperato da Maratori. al Gelso crudo è aftringente, e proprio per afsorbire, e difeccare le umidità fuperfiue, per fermare il fangue, per riftringere, e fortificare. Si adopera nell'erxie. Se ne fam-

trare in alcuni empiaîtri, ed unguenti.

#### HABASCON.



Abafcon. Thom Hariot è una radice di Vir-gioia, ch'è della figura, e della groffezza delle noître Paftinache. Gi' Indiani ne mangiano. Ella è apericiva.

#### Hacub.

H Acub, fice Jilphun quibufdem. I. Bauhin. E' una fic-somiglia alla Carlina, ma piu grande, e più clerata. Ger-ta in tempo di Primavera degli iparagi, o rampolli teneri, che gl' Indiani mangiano, dopo aveti fatti cuccere. Ma quando li afciano creferere, producono delle terle (pinofe, the follengono de fiorellini rolli. La fius radicele linga, e proffa. Naice preffo ad Halen ne houhi rozzi ferchi

La fua radice e vomitiva, e rilaffa il ventre, prefa in in-

#### Hamatites.

Eusetitt, lepti lengtienu, in Italiano, Atastita, Euna Pierra dura, fakia, priame, parrecipante del Ferro, diffonti in aghi, farti in panta, di celor banno rofficcio, ma ched rivena roffic come fanges, a militar, che fi metrici in polvere; fi cava dalle miniere del ferro. La più flimata, e la migliore, e quella, che vience di Spega, a cetta, pefante, dura, faida, inaghi belli, di color roffo bruno, con ince naricice di finori, safomigliante al Clausho di den-

Ella e molto aftringente, e difeccante. Ferma il fangue. Si adopera efternamente, ed internamente in polvere for-

tile. La dofe é da quindici grani fino a una dramma. Ci vien recata d'Inghilterra un altra fipezie d'Amatira, che pud chiamatifi Mematirir fipurita. Ella é divertá dalla precedente, perché non è in aghi, nel coni dura; imperocebé fi caglia facilmente per farne de l'apir, el é ció che fi chiama Lapir regle. Des fecglieris roda bruna, pefante, falda, uni-

Ella è molto affringi

Hamaittet ab apa, fanguis, perch' effendo spolverizzata hà il colore del sangue, e perche terma i fiussi di langue. Chiamasi in Francese Ferer, perche questa Pietra si rittoya nelle miniere del ferro, e partecipa di questo merallo.

#### Hemorrhous.

L Zemerbusz. Jonit. Apt. kamerbist. Itidori. Afrel. 1 des., Arrobli. Seiris, & Alferdusz, Avecenze.
E un Sepente prociodold/Indei, a cue pitele feresista dibanco, e di seros, rifipéndene. La fiu retta é friera, guerria nelli finore di des prociodorar. I fou certifico concientilaris, e con raggi, che hanno uno fiendorari, e con raggi, che hanno uno fiendo del finoco, i foro deni finone pitendo e di se concientilaris, e con raggi, che hanno uno fiendo del finoco del finole del fino del die. La fus morticatura fă feorrere în abbondanza non fola-mente îl fingue dalla piașa, ma delle nari, dalla becca. Si pruova una gran difficoltă nel refpirare, e fe v hă qualche ci-catrice ful corpo fi rispre, le seguive fi corrompono, e i den-ticadono. I rimedi, che vi fi finno, fono per fermare il fin-que, e feacciare il veterm. Si adoperano applicazioni di ri-medi affringenti, e aggletivanti. Si darpon internamente

medi attringenti, è aggiutinanti. Si danno internamente delle confecioni cardiache, ed aktri rimedi fimili. Quetho Serpente preparato, come fi prepara la Vigera, è fudorifico, e proprio com effa, per refifere al veleno. Hamershout, ab due Janguis, & pie, fine, perché la morticatura di quetto Serpente fà feorrere il langue da molte parti del corpo .

#### Harrmia

II service frequency for Payments 1.B.

Payers insint frequency frequency

Payers insint frequency

Payers insint frequency

Frequen

#### Halec .

H Alec, Heleux, Herregus, in Italiano, Aringa.

E un pericolino di Mare paffeggiero, affal comune,
enoto aturo il Mondo, è turchino fulla fichiera, e bianco
fotto il ventre; fi trova in grandiffima quantità nel Mare
met, la Reseau Villadela. La Carriela. fotto il ventre; it trova in grandiffima quantità nel Mare verfo la Brezgna, l'Irlanda, la Scozia, la Noregia, la Danimarca. Và in truppa , e moltiplica molto. Dicefi, che in certi tempe le Aringhe s'incontrano in molti loophidel Mare, in una tale abbondanza le une prefio all'altre, che i Navilj durano fatica a feptararle, per farf un peffigagio libe-to, e danno un certo fiptendore al Mare. Seguicaso altreai il lumed una lancerna, ò d'una torcia. La pecía ce nefà in Autunno, e in Primavera frà le nebbie, muojono uscendo dal Mare. La carnedell' Aringa è di buon gusto, e di buona digettione. Contiene molto fale.

digettione. Contine motto iste.

E apertitiva Alcuni applicano un'Aringa falata fulla pianta del piede per far paffare la febbre.

Quella, che fi chiama Aringa frefea, ò Aringa bianca è
quella, ch'è pefcata di frefeo.

quella, ch'è petexta di tretco. Aringa falata è quella, ch' è flata meffa in falamoja con fale, perchè possa coniervatsi. Aringa pek. è Aringa falata, a cui gli Olandesi cavano il fale più che fia possibile per mangiaria cruda. Aringa seccata, è Aringa falata, ch'è stata seccata, e as-

micata al camo

Quando fono infalare le Aringhe, fi mettono le une fopra l'altre in caffe, ò in barili.

Halte ad Asfal, vel ad dannie, aut annie, falfamentum, perché s'infala questo petce, e fi conferva nella falamoja.

#### Halica.

H Alica, era una volta una spezie di pappa, ò di cataplas-mo, che gli Antichi componevano con una sorta di frumento, che chiamasi in Francese Peatrue, e con creta,

Adoperavasi dalla Medicina per sermare la disenteria , esa interiormente , e per guarire l'empetiggine , applicata efferiormente.

#### Halimus.

H Alimus vulgeris. Matth. Eyft. Halimus , fen Pertulae merina. C. B. Halimus vulgaris , fire Pertulaec merina. Ger. Attiplex maritima fraticofa, Halimus dida. Ray. Hift. Attiplex maritima angul disso fals. Mos. Hift. Pit. Tour-

Portulata marina fruticofa , que Halimus a. Clos.

Portulaca marina. Dod. Pertulaca marina neffras . Park

Partulaca marina nefira: Park.
E'una spezied'Atrepice, dun Arboscello, che getta ra-mi, lunghi circa un piede, e mezzo, scarni, pieghevoli, che si coricano la maggior parre a terra, di color turchino, di porporicoricano la maggior parte a terra, ar coros (accessiva policie), no bianchiccio, guerniti di foglie bishanghe, graffe, policie, le cie, 16.6 I. A. A. I. A. A. I. A. A. I. A

#### Harmala.

H Armela. Dod. Ger. Pit. Tournel. Harmela Sprinca. Adv. Lob. Harmel. Gefn. Hore.

Harmal, Geth. Hort.
Rusafrus first fore magno albo. C. B. Ray. Hift.
Rusa, quae disi (det Harmala. I. B.
Rusafrus first Syriaca, five Harmala. Park.

Brad fairphile Dyname, I had identified a little and the fail all steeps due pode, well as fail and letter and the pode, well, so rice, a mode is, a policy in a pred, well as fail and a fail and a pode, well, so rice, a belonghe, a register in part flerer, belonghe, a register in part flerer, belonghe and the problem and the problem

E incitiva, attenuante, digeftiva, difeccante, aperitiva. Siadopera per attenuare gli umori più groffi, per provocare l'orina.

Harmala è un nome Arabo.

Hedera.

Hedera esberea. C. B. Pit. Tourne f. Hedera erberea. C. B. Pit. Tourne f. Hedera communis major, & mimor. I. B. Ray, Hift. Hedera arberea, pro francessi, & corymbola communi. Park.

Materiagie, Park Dol.

Riteramyie, Chris i collaino, Eliens.

E un Arciocito, dun Alzero, circum intermemb fuiE un Arciocito, dun Alzero, circum intermemb fuiRiteramyie, Christian de la collaine de

gile, è détie lu cuccur. Consengance de la confenziale mediore. Sono decerfire, vulnerarie, proprie per far morire i pidocchi, le tendini, per la tigna. Si applicano le foglie dell'. Eltera foi causeri per nettargit della loro marcia. Si adoperano altreil in deconione per il dolori delle orecchie, e de' denti, per far nori l'aspetti.

Hedera, quid bareat Arberibus, aut muris, come chi diceffe extaccata agli Alberi, calle muraglie. V'hà un alera ípezle d'Ellera chiamata Hedera Peetke. C. B. Pit. Tournef.

Medera District Dalechompii. L. B. Ray, Hilf.
Redera District Dalechompii. L. B. Ray, Hilf.
Redera District Dalechompii. Dalech. Lugd.
Le fite fitglie 1001 foron angolofie, ma folamente fatte in
punt artifol eftermita, mono grothe, moro dure; e meno polpole di quelle dell'altra Ellera, e d'un cultur venté, meno capole di quelle dell'altra Ellera, e d'un cultur venté, meno ca-

pama e trai detientari, autroprose ; meros autre, ameno popole di quelle dell'altra Ellera, e d'un color reste, meno canco; le lue occocle fono belle, di color d'on. Quetta fepeta d'Ellera di rado fi ritrova in Francia. Gil Anchion el facevano delle corone, colle quali coronavano i foro Poet, domde vienc, che i chiama Histera Pertia. Hadera Dimplat, sut Babba; per le fi adoperara quetla fepeta el Ellera nelle allegrezza delle Felte di Bacco.

Medra Diosphus, ant Bachtes; perchéfi adoperara queita ípezie d'Ellera nelle allegrezze delle Fefte di Bacco. Choficearpus à Knotts, auram, & saprin, fradius, perché le coccole di quell' Ellera fond color d'oro. Si finno delle incisioni ne' tronchi dell' Ellere più grosse.

Si âmos dell'éncilon in et rouchi dell' Ellere più groffe, chemiconos p'è acticuld, comé in faitai, in Jimguadora, in Provensa; per l'anne usière una gomma, n'estina, che a' indiuntu lopco empire, s' chicama Gomma Hebrar, è gomma d'Ellera. Decetiere gialia, roßiccia, craignerites, a'un ret et quelle, che in estape perfoa la Diophose vinne da Ellera de gomma d'Ellera. Decetiere gialia, roßiccia, craignerites, a'un ret est quella, che in estape perfoa la Diophose vinne da Ellera de gome de l'accident gibbar, per discussione de l'estape de l'estape perfoa l'accident pion, per place alorge per dell'estape de l'estape de l'esta

#### Hedera terrestris.

H Edera terrefiris . Get. Ray. Hift. Redera terrefiris unigaris . C.B. Chamaclema . Cord. Hift. Melacuiffes . Lund.

Melacociffes . Longd.
Chemaciffes , froe Hedera terrefiris . I. B.
Calamintha amilier , falso resundeere . Pit. Tournest.
Humils bedera . Adv. Corona terra . Lob.

and the state of t

tian radice d minute, historicica. Turata Pianto ha ucodocariadi forte, eu qui don anuro. Nafice dei colynd cambrol, internati forte, eu qui don anuro. Nafice dei colynd cambrol, internati pianto qui anticoloni e ci in a più piccho. La più grande e te, map bigirande, e i faint più piccho. La più grande e bella. Hato diali fono più corti, ma più nievati, domeno fritcianti, che nell'atta. La fie ficiple fono più peccite, e i fica dicitali, che più più na la più nievati di più più peccite, e i fica fondi di un cerchino più bella. Si ritrora nel lenghi unati, verfogli Albert vecchi. L'Ellera contesse moto lia effertanta. Pe El pectitira, deterfira, vimberatis. Si adopten per la pièrica pier la forbuso, per i deritalita, per la lettere di

petra, pet a formatio, per le currarioni, per le acces del polimone, per l'afirma, per la coloca. Si perade in décozione. E' flaro daro il nome d'Eliera a quefta Panna a cagione di qualche rafsomigliamas, ché flato creduto di trovare de fuod futil firiticant, c delle fue foglie a quelle della vera Ellera; ma é difficile l'accorgerti, in che cofa consista questa rafsomigliamas.

Chemeciffut à Xunde humite, & alors Hedera, come chi dicesse Ellera bassa, à Ellera picciola.

### Hedypnois .

H Edypnois anuna . Pit. Tournes. Hieracium capitulum iuclineus , femine adunco . C. B. Hieracium facte bedypnois . Lob. Ico.

Rhagadiolus . Cat. E'una Pianta, le cui foglie raffomigliano io certo modo a

quelle de la Cicorea falvatica, finuofe, ruvide. Il iso fufto foffiene nella fua cima, una tefta quafi cilindrica, incurvata . guernita di fiorellini , i quali caduti , diviene queita tefta ta , guernita di forellini, i quali caduti, diviene questa etta un frutrochiologoprefio poco, come un picciolo popue, e che maturando rapre, e lafeia volere due forte di femi. Quelli, che fono verfoi metzo, hannou nagatello, do una fetola di pelo, per l'ordinario affai ruvido; ma quelli, che fono alla circonierenza , fono terminati in alto da un piccio lo rifalto membranolo, e fono incalitati in una dell'esigire, che formano l'eleriore di quello fintto. Nafce quella Pian-ta ne' campi, ne' Paefi caldi preffo a Monpellier. Sefi traf-pianta, e fi coltiva ne' Giardioi, ella perde quafi tutta la tua afprezza. E'aperitiva, deterfiva, vulneraria.

# Hedylarum.

H Edyfarum elypeatum flore fuaviter rubente . Eystet. Pit. Tournes. Hedyfarum elypeatum vulgare . Park .

Onobrychis femtue clypeato afpero major. C. B. Hedyfa/um clypeatum. Ger. Emac. Ray. Hill. Aftragolus Romanus , five Hedyfarum clypeatum fliqua af-

E'una Pianta, chegerta fusti all'altezza di tre piedi, af-Le una rianta, tengenta tunta il atereza di tre perci, al-fai groffi, coricantifi a terra, i, e fiue fighe rafformigliano in certo modo a quelledella Logorizia, ma un poco più corte, più larphe, fenza pelo, fuorche ne foro connorni, dore ve n ha aicune, a etaccate molte lungo una colla, ch'è termina-ta da una fola foglia. Nafono i fuoi forti in fpighe fopra gambi, ch'econo dalle aterelle delle foglie. Sono leguminofi, raffomiglianti a quelli della Gincitra, ma d'uo bel colore roffo; ciascheduno de quali è fottenuto dal suo calice meriato. Passato questo siore, nasce in suo luogo un guscio savido, composto di tre, ò quattro pezzi quast rotondi, at-taccati d'estremità in estremità, e ciascheduno rinchiude un fecne, che hà la figura d'un picciolo rene, dd'un picciolo feudo. Quefa Pianta hà un odore affai grato. Nafee ne' Iuoghi montani, come full'Alpi. Contiene moiro fai vols-

tile, ed olio.
E'incifiva, attenuante, aperitiva, deterfiva, vulneraria. Si adopera efternamente, ed internamente.

#### Helenium .

H Elenium . Ger. Helenium vulgare . C.B. Eleniou. Trag.

Inula. Gef. Hor. Enula campana . Brunf.

Helenium, fre Enula campana. 1. B. Pack. Ray. Hift. Pir. Tournef.

In Italiano, Enula.

E una spezie d'Asper, ovvero una Pianta, che getta pri-mieramente dalla sua radice gran soglie, più lunghe, e più larghe di quelle del Verbasco bianco, distese a terra, satte in punta, molli, merlate ne' lor contorni, di color verde pal-lido di fopra, bianche di fotto, attaccate à code corte. S'allido di fopra , bianche di forto, attaccare à code corre. S'ajazano frà elle uno. ò più faiti all'alezza di quattro, ò cinare piedi, diritti , rofficci, guernici di pelo, voti di dentro, con akumi rami, vefitel di foglie fenza code. Nafcono i fuol cinne de fuoi fulti, e de fuoi rami, grandi, larghi, ornalistati faiti a num i gialli un nocon geliferi i talichemici. neile clime de los noists; e de unos ramis, granus, sargons or-bicolari, faita raggi, giaili, un poco doriferi; claicheduno de 'quali è compolio d'un mucchio di forellini circondari d'una corona formaza da nezzi fiorellini. Quando (ono paffa-ti questi forri, fiscocdono loro delle refte larghe, cariche di fe-mil. kidanosii. Genti: circolobativos de citi i b. se de conmi bislunghi, fearni, ciafcheduno de quali hà una piuma bianca. La fua radice è lunga, groffa, polpofa, di color feuro

T.E. S.E. M.I. T.L. U. I. add ilutori, binocal didentro, A un odor force, d'un gullo aronatico, amano, ed acro. Naice quella Planta ne l'aophi aronatico, amano, ed acro. Naice quella Planta ne l'aophi del concealognera de la fina radice del concealognera del Modelica. Ella contenie molto del concealognera acida Modelica. Ella contenie molto lio, cálacelicasale, cáfio. Le describe, a transance, vulnoraria, fadorifica, propria pel Talinna, per le ulceracie poimone, per redifiera al veloco, concra la moricarura de Serpenti, per forrefierar le per forrefiera l'estatica del concreta del c

maco, e ajutare la digeftione, prefa interiormente. Si adope-

rando y cajutate acceptante per la rogaz.

Heles ham ab Helma; perch Elena fo la prima, che mis inulo questa Pisora contra la moficatura de Serpenti; ò perchè i Poeti antichi hanno detto, che fosse nata dalle lanime d'Elena connello di due cruites de la festione d'Elena connello di due cruites de la festione de la consensa del consensa de la consensa de la consensa del consensa de la consens grime d'Elena, quando e flata rapira a fuo Marito. After , perché il fuo fiore è fatto a raggi .

#### Helianehemum

H Ellenthemum vulgare Park.
Hellauthemum vulgare fore lutes. I. B. Pit. Tournes.
Hellauthemum daglicum luteum. Ger.
Panar Chimanium, fore los falt. Matth.
Chemiciffen vulgaris, flore lutes. C. B. Ray. Hift.

Fles Selis . Dod

Hispans announced the second of the second o los i, difiet a terra, vettiri di foglie bastumple, l'intre, arte apicare a code corre, opposite lumpi i rami, petote, un posite la proba l'amphe di quelle dell' lifopo, che finificono lo una punta cortain, petote del l'ample del quelle dell' lifopo, che finificono lo una punta cortain petoti come i la unipeto della diri, e fospeta i gambi. Ciafchedumo e composto di cinquio foglie, difficie in rota, gialta, e di motif fami del medio colore, folloreme eda un caster di refo (elg. e. giognato di linee colore, folloreme eda un caster di refo (elg. e. giognato di linee di materiale di reformati colore, folloreme eda un caster di reforma di agrofio, nell'ample della media della discontinea di coloreme colore. quasi rotondo, il quale s'apre lo tre parti dove sono contenuti de semi quasi rotondi. La sua radice e legnosa, bianca. Nasce quella Pianta ne Boichi, ne luoghi montani. Contiene molt olio, e fale effenziale.

molt olto, c'alacettenziale.

E valoratia, propria per fernare i corfi di ventre, e i
flutta di fangue, prefa in decozione.

Hiliattenza de Angle, 34, & Fabr, fiar, come chi dicette Flore del Sole, o Flore dotano; imperocche il Flore del
optia Planza dei clore d'Oro.

Chomocrifia i asquis bumilts, & Cifius. Cetto, come chi
dicette Cetto bulle.

# Helianthemum tuberofum .

H Elizarthemum tuberofum Indirum.
E'una Pianta alta circa quattro piedi; le fue foglie fono grandi, larghe, e fatte in punta. I fuoi fiori fono belli, gialli; il fuo feme e minuto; la rua radice è divifa in molei rami, a i quali fono attaccati gli Eliantemi, noti a tutto il Monmi, a i quali lono attaccati gii Eliantemi, noti a tutto il Mon-do, perché fono molto ufitati nelle cucine, fono grofii come per re grobbi, di figura ineguale, come i tartafi, ma lifci, polpofi, rottice di fiori, bianchi di demre, d'un guildo doice, e graso, fimile, quando fono cotti, a quello del carciofo. Coltivafi quella Pianza negli Orti.

quelta Pianta negli Otti.

La fina origine viene dal Paefede' Topinambours nell'In-die. La fina radice contiene molt olio, e flemma, poco fale. E'deterfiva, aftringente, pettorale, propria per fermare i corfi di ventre, mangiata, ò prefa in decozione.

### Heliotropium .

H Eliurophum, io Italiano, Girafole.
E'una Pianta, di cui due fono le spezie principali,

The E una Planta, of Cui due 1000 in sprace permuna grande, c'altra picciola.

La prima è chiamata

Milaterphum majur fore albo. 1. B.

Hillsterphum majur fore albo. 1. B.

Hillsterphum majur fore albo. 1. B.

Hillsterphum majur fore albo. 1. C. B. Pit. Tournef.

le del Baffilico, bislanghe, rotondate, nervole, bianchiccie, pelose. I fuoi fiori naicono nelle cime del futto, e de rami in maniera di fpighe bianche, lunghe, lanuginofe, con-tornate, e rapprefentanti in figura la coda d'uno Scor-pione. Giafcheduno di questi fiori è un picciolo bacino increfparo in flella nel centro, e cagliato per l'ordinario in cinque parti, stà le quali se ne trovano il più delle roste, cinque al-tre molto più picciole, collocate alternatamente. Quando è passavo quaesto sore, gli successono quaetro semi unti inficme, bislunghi, fatti a vota fulla fchiena, e piani nelle fac-cie, dove fi toccano, di color di cenere. La tisa radice è fem-

plice, legnofa.

La fecouda spesie è chiamata

Helies represen misus suplusum. C. B. Pit. Tournes. I.

Heliotropium mires quoruvudam, five supinum. I. B. Heliotropium supinum Clusii, & Lobelii. Ger. Dod. Ray.

Heliotropium bumi sparsum. Lugd.

Getta molti susti lunghi appresso poco come la mano, desoli, coricantis a terra, ramosi, un poco lanuginosi. Le fue foglie fono fimili a quelle della prima spezie, ma più pie-ciole: I fuoi fiori sono altresi incurvati in coda di Scorpione nelle fommità de rami, di color bianco. I ferni, che li feguono non fomo unti a quattroa quattro, come nella frezie grande, ma nafomo ordinatiamente foli, e alle voltea due a due, più groffi, di colore trà l'roffo, e l'Igialio, e involti in una membrana.

La fua radiceé picciola, nericcia al di fuori.

Amenduc queste spezie nascono ne campi, lungo le strade, ne luoghi fabbionosi, verso gli edikaj. Contengono

molt'olio, e faie effentiale. Sono proprie per tifolvere, e diffipare I porri, colte nel

mese d'Aprile, quando sono nel loro maggior vigore, per refiftere alla cancrena, per detergere le ulcere putride, per le ferotole, per la gotta, per mitigare il dolore di capo, appli-cate citernamente. Sone dà altresi internamente per muovere l'orina, e i metirui alle Femmine.

Heliat ropium ub inate, 3al de rajum, verto, perché quelta Piarta fortice nel tempo del faltitizio della State, quando il Soleritorna verio l'Equatore.

# Heliotropius Gemma.

I Elistropius free Jaspis Orientalis. Boet. de Boot. in Italiano, Eletropia. 1. A Luñano, Elitropia. E una ípeca di Petra preziofa, di color verde, attraver-fata di punti, ò di vene rofle come fangue. Nafice frà i Diafri memobelli, e col Prafifo. Ella è anche fyetfo la matrice, ò la materia, di cui i formano il Prafifo, i oSmeraldo, e le sitre Pietre preziole verdi. Trovagiene nell' Indie, in Etio-

atre Pietre preziolo verdi. Trovalene nell Indie, in Edio-pia, in Affrica, in Cipto, od anche in Germania. E propria come le altre maserie alculiche, pellata fottil-mente, per fermare li dairest, i Huffi di fangou, per aifo-bire, e raddocire gli acidi. Se le attributicono ancora delle vunic cardiache, cedifiche, flomaneali, per refiltere al veie-no, per l'epitellia, per ajutare la digerlione, per impedie la generazion della pietra; im quelle qualità non wegnoso

mottrace dalla (perienza . Heliotropius ab saus Sol, & roises verto, come chi dicef-fe Pietra, che si volta verto il Sole. Plinto dice, che l'estate Pietra, che fi volta verfo il Sole. Plinto dice, che l'è fiat-to dato quefto nome a casione, che mefili in un valor i pisso d'acqua, e avvicinata al Sole, getta, ne fuoi raggi un color di finque. Ma biógena, che quell' Ausore fi fia ingannota nella i perienza, ò che le Pietre Elieropie à fisol tempi foffe-ro differenti dalle notire; imperocche quelle, che noi veggia-mo, non produccion niente di fimile.

#### Helleborine .

H Elleberine. Dod. Ger. Ray. Hift.
Helleberine lattfella mentana. C. B. Pit. Tournet. Helleborine Dodonici. 1. B.

Reildweite Delmeri. 1. B.

Even Flutze, de gern une, o in nois finit alfabetes.

E ven Flutze, de gern une, o in nois finit alfabetes.

E ven Flutze, de gern une, o in nois finit alfabetes.

I finite en experiment de la finite in la finite en experiment d'un feprice di fattus. Le fie helpic front finite au des productions de la finite de la

vofe, d'un gulto amato. I fuoi fiori guernifcono, e adorna-no i loro fuffi quali dalla metà fino alle loro cime, per interno loro suti quais datia meta into alte into cime, per inter-valli, e alternatamente. Casicheduno é compolio di fei fo-gle integuali, bianche, el ethole. Paffat queti fori, il no concalicativema un fruto, la cui fipura raifembra a quelfa d'una incerna a cei faire. Rinchiade tenn insutufium, l'imali alla fegatura di legno, la fiu andoce confile in moite fibre bianche, d'un pulto amaro. Mafec ne'luoghi montani, ed controli. Comiene mot cillo, e tale effentales.

E'deterfiva, vulneraria. Helleberine è un diminutivo d'Hellebera;, ed è flato dato quefto nome all' Helleberine, perché pare, che le lue foglie non fieno differenti in altro da quelle dell' Elleboto bianco, che nell'effere più picciole.

#### Helleborus niger .

Hilleborus niger - Adv. Lob.
Hilleborus niger verus - Ger. Park. Ray. Hift.
Hilleborus niger met - Cluf. Hift.
Hilleborus niger nigetimus - Cluf. Lugd. Cam.
Hilleborus niger fore rofes - C. B.
Hilleborus niger fore albo, saterdam etiam vald? rubente - B.

Helleborus niger anguftierthus felits . Pit. Tournef. in Itallano, Elleboro nero E'una Pianta, che getta dalla fua radice code lunghe, rotonde, plene di fugo, tempefiate di punti porporini, co-me nella Serpentaria; ciafebeduna delle quali produce per l' ordinario nore foglie ordinare in mano aperra, molto fode, e groffe, affai verdi, lifcie, merlatene loro contorni. S'al-za frà le code di quefte foglie un gambo lungo circa come la as a na re some al querte togate un gamoo rungo circa come la mano, ¡rojanod imacche, ripienod il iguo, ¡li quale [offlenede Bort con cinque foglie, diigothe in rofa affai larga, di color Incarantor, ò banco, metcolatod proprisio, ò roffle, con moti filami corto, gialli nel loro mezzo. Naticomo altresi falle legolle, e gli flami di quetto fore, motiti comerti, difpolí in corona alla bafe del gambo. Durano quefit fiori per lungo tempo fulla Pánta fenza cadere. Quando fono paffa-ti, faccede loro un frutto, comportodi mole guaire mem-branofe, raunate infierne a guifa di testa. Rinchindono quefte guaine de femi minuti, quafi rotondi, neri: la fua radi-ce e guernita di molte fibre, di color nero di fuori, bigio di

dentro. Naice quella Pianta ne' luoghi rozzi, incolti, mon-Le radici dell'Elleboro nero fono adoperate in Medicina Ci capitano secche dall' Alpi, e da molti altri Pacfi cal-

Debbono effere scelte ben nodrite, groffe, recenti, guer-

Leconou cuter tectre den noartez, grous, recenti, guernired i tuaghe fibre, netre, di color nericcio. Contregnon
molto fal acro, ed olio.
Purgano di foora, e di fotto; diffacçano gli umori malinconici, e biliofi accci. Si adoperano per la malinconici pocondriaca, per la finania, per la folia; per la febber quartana. La dobé è da mezzo (cropolo fino a una dramma ridorte in poleste forulis. Se no finondate a ligreri in infinicati in poleste forulis. Se no finondate a ligreri in infinicata in polvere fortile. Se ne sa prendere altresi in infusione, ed in estratto. Queste radici entrano in molte composizioni

di Farmacia.

Benche la fipezie dell'Elieboro nero, di cui quì fi tratta, fia quella, della quale fi ferre prefentemente la Modicina, non è però quella, che adoperavafi al tempo di fipocrate, e di Teofratio; quella avera qualirà molto più emetica, ce purgativa. Ne farò la deferzione nell'articolo, che fe-purgativa. Ne farò la deferzione

### Helleborus niger Hippocratis .

H Elleborus niger Hippucratis. Tab. Ico. Helleborus niger temuffalius buphtalus fure. C. B. Helleborus niger ferulaceus Thoupkrafti. Adv. Lob. Helleborus temufalia. Cord. Hift.

Ranuscaius faniculateis failis, Hillebori nigri radice. H. R. Monip Pit. Tourn. Buphishamm Dedonet, aits cusfitge termifalus. I. B. In Italiano, Elleboro nero d'ippocrate. E una ferrie del Ranuscalo, overem una Pourta. che nero.

te, come quelle del Finocchio, d'un'odore, che non è grato, quando fono tiropicciate, d'un guifo tendente all'amaro; i fuoi fori fono belli , gialli , dispolti in rofa , d'un'odore affal indifferente; cialcheduno de qualié com-posto di sedici soglie bistunghe , cannellate, fatte in punpotto di tenet toglie bistingne, cannetiate, attre in pun-ta, un poco meritare verio le loro punte, o odinate in giro, e circondanti motti belli flami. S'alta dal loro metzo an gam-bo, che diventa un frutro bistungo, il quale rinchiade de fermi ovati; il fioo fonce fostenuro da un calice, composito di cinque foglie pelofe, verdi; la fua radice e affai fimile a quella del nostro Elleboro nero ordinatio; ma le fue fibre fo-

quella del nottro Litchoro nero costituatio, ina se icu biot iono più minuse, e più diffiguese, d'obsarae le une dall' direr; il tion quito-tamano, e molto-tern. N'afec quella Pianta ne Metic d'Aprile, del Maggio.

Metic d'Aprile, del Maggio.

La fiu malicorà sifia piugativa; purga di fopra, e di forto.

La fiu malicorà sifia piugativa; purga di fopra, e di forto.

E proptia pei la maliconnia piecondireca, per la folia, per la richore quarrano, per dillaccare gli umori tararoti troppo accernit. Tuen la Pianne a filolutrie, applicata elieramenti-

Helleborus. Gruce sandagur ab inar, perimere, accide-re, & sone efus, cibo, come chi diceffe Pianta, che ucci-de quelli, che mangiano; perché è ltato creduto una vol-ta, che l'Elleboro foffe un veleno.

#### Hemionitis.

H Emionitis Dod. I. B. Ray. Hift. Hemionitis vulgaris. C. B. Pit. Tournef. Hemionitis, free fieritis.

Hemmaniti, poe prenti.
Hemmanitis major. Ger. Park.
E'una Pianta firmile alla lingua di Cervo, fe non che le
fue (ogle hanno due grandi orecchie neila loro bafe. Nafce
ne' Botchi, ne' luoghi ombrofi, umidi. Conferva la fua vercon l'anno de l'anno con continua model de conzura quafi tutto il tempo dell'anno. Contiene molt'olio, e

Ella é pettorale, un poco aftringente, vulneraria, pro-pria per lo íputo di langue, per le malattie della milza, per purificare il fangue, per raddoleire l'acrezza degli umori. Si purif adopera ordinariamente per l'interno In decosione, ed alle volte ne rimedi efferiori

Hemismetts ab spilore, mula, quafimularia, perchè que-fta Pianta è flata filmata flerile come la Mula.

#### Hepatica,

HEpatica . Brunf. Lon. Prima . Tab.

Lichen , for bepatica vulgaris . Park. Ruy. Hift. Lichen petraus latifolius , five bepaticafontana . C. B.

Littors, petratus institution, per oparticajuntane. C.B. Littors, fro operature mentane. I.B. Jeceraria: Trag. in Italiano, Eparica. E nan Pinna, che gerta foglie graffe, polpofe, poste le une fopra l'aitre come icaglie, tugliate, verd di fopra, co-tonole di fotto, attaccate con certe fait alle muraglie de' pozzi, e delle fostane. Quando queste foglie invecchiano, s'alzano frà esse de gambi corri ; scarni , teneri ; ciaschedu-

no de quali fottene un fore ftellato, e di color d'erba. Nafce quetta Panta ne luoghi ombrofi, untidi, faffofi. Contiene molt olio, e fale effenziale. moit olto, e tate estenzase.

E'deterfiva, aperitiva. Si adopera per le malattie del fogato, della milza, per la rogna, per parificare il fangue, prefa in decozione. Entra nella composizione del firoppo

di Cicorea .

Hepatica ab bras, Jecur, fegato; perché quella Planta é filmata particolarmente per le malatrie del fegato. Liches, perché nel purficare il fangue guarifice l'empetig-gini, el pazzicori della pelle, le quali fi chiamano Lichesse;

à Lichene

# Heparus.

H. Epetus. Josie.

H. Terra marinam. Hermolai.

E. Incur marinam. Hermolai.

E. un peice grafio di Mare, la cui figura, e colore raffomigliano a quelli del fispazo di mi Uomo; è ricoperro di figumervide; il ficu mondaccio è corro. I fiund densi fiono addi figu, i l'Isou cochi fono grandi. Trovarifi nella fia tedha
de piercurato; i, i fait cocia el grande, e larga, e fignaza con

due pietruzzote; la tua coda e grande, e larga, fegasan coa una macchia nora. Quefto petce e fupido, poco vendiactivo; la fua carne é ria dura, e cenera, buona a mangiare. Il fuo fegato e risolutivo; fi applica fui tumori, e fulle parti offete dalla gotta. Le pietre, che rincholae rella fua tefta fono aperitive per le orine, e aftringenti pel venere.

Heparus ab bepare, perché questo pesce hà il colore, e la igura d'un fegato.

# Herba Joannis Infantis.

H. Erba Joannis Infantis. Monardi. E'una Pianterella della nuova Spagna, le cui foglie raffomigliano a quelle dell' Acetofa, ma fono un poco pelo-

E' deterfiva, vulneraria, digeftiva, aftringente, confo-lidante. Ferma il fangue delle piaghe, petta, ed applicata

Monardo dice, che l'ufo di quefta Pianta gli è flato primie-ramente moftrato da un certo Indiano ferro d'uno Spagnuo-lo, chiamato Giovanni fanciullo, da cui la Pianta hà prefo il nome.

# Herba lanuginofa.

Herbe lennginoja. Q. Pifon.

E una Pinnererlia del Bratile grata alla vifta. I fuol fulli fono latti; le fue figlic fono picciole, bistinghe, belle; il fuo fratto è rotondo, verde, infigilo ai guito; la fua radice aimara, piccida, a fun guido, che non el piacerolo, un poco amaro a con certra affrisione. I fuffi, le foglie, el frutti di quella Pianna fono ricoperti d'una lana lenga, genomica, da di quella Pianna fun fono ricoperti d'una lana lenga, genomica, da

cui ella hà prefo Il (uo nome La fus radice é un ottimo rimedio per la diarrea, che pro-viene da casion fredda.

# Herba Molucana.

Einé Muleume. Acotlu-Eune Finne adella moves faggun, che crefer per l'oc-dinario all'a increzadi tré, de quartro pied , me che monta alle voite a più difere pied, d'un bet color vente. Il fon fullo d'unimuto, tenero, un poco voto, debule, biscipario d'effere fortenzo con pertiche. Egil finede, et dialori cop a la terra . Gera molti rami, che zibbaricano, e frit-tanoditai forra, co te maficio Parata, do un ramorrafpianicianodiusi forra, che unicia Pianta, din mmortripia con concepta gran insposi pa core tempo, i e les fospi femo finali a quelle del Sambeco, uffai molti, e terrere, merita montina quelle del Sambeco, uffai molti, e terrere, merita montina del proposito del color paillo. Con contra manulla, ma de mo poco più grande qi color paillo. Con paillo come del contra con contra del contra contra contra del contra contra

Sono vulnerarie, guarifono le ulcere recenti, e invecera te più maligne, le detergono, e le confolidano; fi applica-no in foftanza, dopo averle ammollite col fuoco, o perfate, ò pure se ne sa un'unguento, mescolandole con cera, ed olio. Raddolciscono i dolori; fermano il fangue.

Chiamafi quella Pianta comunemente nell' Indie il rime-dio de' Poveri, e la rovina de' Chirurghi, a cagione delle (ue gran virtà per le piaghe.

#### Herba Paris.

# H Erba Paris Dod. Ger. Park. I. B. Ray. Hift. P. Tour. Acentrum pardaismehre: Fuch. Tur. Solanum quadrifolium bacciferum. C. B.

Paris berba. Lon. Cam.
Acontum falutije um. Tab.
E'una Pianta, che getta un folo fusto all'altezza di quafi un mezzo piede mediocremente groffo, rotondo, flabile, folido, verde in alto, rofficcio abbaffo, con quattro foglie disposte in croce, bisiumghe, larghe, venose, aggrinzare, fatte un poco in punta nericcie; la sua cima sostiene un fioretto erbofo con quattro foglie verdi , meffe parimenti in croce, ordinariamente lunghe, firette , e mifchiate d'alcuni flami, fostenute da un calice parimenti con quattro foglie. Succede a questo fiore una coccola, è frutto motcio, grosio come un grapo d'uva, con quattro angoli rotondati di color fcuro, di cattivo odore, divifo in quattro cellette ripiene di femi minuti, ovati, bianchi. La fua radice è lunua, minuta, no-dofa, firificiante. Nafce ne' bofchi ombrofi, principalmente in terra staffa . Contiene molt'olio . flemma . e fale effen-

La fua coccola, e le fue foglie fono condenfanti, rinfrefcan-ti, rifolutive . La fua coccola particolarmente è filmata con-tra la pelle, e le altre malattie contagiofe, prefa interiormente. Si applicano le foglie fu i bubboni peftilenziali .

#### Herba Trientalis.

# H Erba Triemalie . I. B. Pyrola alfaces fore Europea . C. B. Alfanan bemos . Thal. Alfane Alpina Schwenck.

E'una Pianta, che getta un picciolo fufto all'aitezza della E una Panta, che getta un picciolo inito all'atezza della nano, rotondo, minuto, reterro, cinta peto l. Ha fella ina cima come in ombrella fel, o fette foglie, forra nas coda cor-ta, siliamphe, è o ovare, fatte i punta. di color venta finor-to, e di fetto foglie più picciole, e raffornigilariati quelle di Serpillo. S Ggnon fri quello foglio erdi lariamente di con-bi fortili come fibre, roficci; cialcheduno de quali folicera un forretto fieliato, bazaro. Nafec quella Planta ne Bockil,

E' vulneraria , e aftringente . Si adopera efteriormente ,

#### Herba Trinitatis.

H Erbs Trinitatis Brunf.
Piol : tricolor . Dod. Clus Ger.
Piol : Trinitatis . Tab. Viola tricolor hortenfis repens . C. B. Jaccamajor, five viela tricelor. Caft. Viola ricedor major, & vulgaris - Call. Viola frammen colorin calida - Ad. Lob. Jacea, five Flor Trinitatis - Matth.

Viale nigra perfimilis , for Trinitatis , vel Heprachrum Gefn. Hor.

Jates tricelor, free Trinitaits flor. I. B. Ray. Hift. E una fipezie di viola, ò una Pianta, i cui fufti fono firificianti, ramofi, con foglie le une roconde, come quelle dell' Ellera terrefire, le altre bishunghe, meriare all'intorno; i fuoi fiori fono viole di trè colori, turchino, porporino, è bianco, e giallo, fenza odore. Cialcheduno è composto di cinque foe con una fpezie di fperone di fotto, fossenute da un calice diviso fino alla base in cinque parti. Passato questo fiore, com-partisce una coccola, che contiene de semi minuti. La sua radice è fibrosa. Coltivasi questa Pianta ne Giardini. Contiene molto fal effenziale, ed olio

E deterfiva, incifiva, vulneraria, penetrante, fudorifica. Si adopera per le ulcere del polmone, per le ofiruzioni della matrice per la rogna.

Herbo Trintiatis, & Viola tritolor; perché quella Pianta é gna spezie di viola, il cui fiore hà tré colori.

# Hermodacirlus.

H Ermedad'ylus In Italiano, Ermodatrilo.
E una radice gonfia, ò bulbota, groffa come una pi

ciola caflagna, colla figura d'un cuore, di color rofficcio di fisori, bianchiffimo di dentro, di fottanza leggiera, fungofa, fenza fibre, facile a rompere . Si riduce facilmente in una polvere fimile alla farina, d'un gusto inspido, un poco glutino-fo. Ella ci vien recata secta d'Egisto, di Siria. Non si ha ien ancora certezza della spezie di Panta, chi ella produce; la comune opinione vuole, che sia una spezie di Costobre, chiamata da G. Bruhin. Calcheum radice ficeata alba , e da Lo-

Hermodacijius non venenatus officinari Gli altri credono, che fia una spezie d'Iride gonfia, chia-mata da G. Bauhin. Irit tuberoja falto angulojo, c dal Mat-

tioli Hermedadie'ns verus .

Pomet Autor moderno è d'un opinione affai differente in-torno a quello proposito. Pretende, che l'Ermodattilo non torno a queno proponeo. Precuesa, tan anamana fina una radice, ma un frutto, che nacia da un Albero d'Egitto. Le pruove, che ne apporta fino due. La prima, perche quefa drosa shà motto più la figura d'un frutto, che d'una radice. La foconda, perche gli è tiato feritro da Marfiglia, che gli Ermodattili venivano d'Egitto, ed erano frutti d'un' Albero grande. La prima ragione non mi fembra buona ; im-perocche io trovo, che l'Ermodattilo hà per lo meno tanto la figura d'una radice gonfia , ò bulbofa, quanto quella d'un frut-to , e fe fi confidera la fua foltanza , ella è fimile a quella della

radiced Arnm, edi molte altre rauscu 4.11ms, cu motica itre.

La feconda rapione non mi part moto convincente; imperocche puddarfi, che coloro, che gli hanno icritto da Marfiglia, che l'Ermodatello era un frutto, non folfero fiat eglino fletili ben informati. Bi fogna dunque iolipendere ancora il
guidizio inerono a queffa materia, cd afigurare a deciderne
quando moti Viaggiatori ce ne abbiano dati que l'umi; che
biliano.

Debbono feeglierfi gli Ermodattill groffi , novelli , ben nodriti, e affai fecenti, interi, fenza tarli, a quali fono forto-polti, rofficci di fuori, bianchi di dentro. Contengono molt'

olio, e fal effentinle. Purgano doicemente gli umori piruitofi del cervello, e del-

be giunture; provocano il fudore.

Hermodafficia ab Esua; Mecarius, & Fusto, & divina perché fi è trovata qualche ratfomiglianza degli Ecmodattili cogli ultimi nodi delle dita .

#### Herniaria .

H. Ernarte J. B. Ray, Hift. Pit. Tournef.

Mily an audity in a firphilylin. Ad. Park.

Mily ann audity for pitlylin. Ad. Park.

Mily and the pitly and pitlylin. Ad. Park.

Mily and pitlylin. Pitlylin. Pitlylin.

Mily and pitlylin. Pitlylin. Pitlylin.

Evan Planerec Lob.

Evan Planerec labifa, he petty modit pocioli fulti , ô rani prodof, che fi spandono, et di disano (illa terra in giro, orroriplandof, e frammetrodoff giu mi negli latti, je fice

scroriplandoff, e frammetrodoff giu mi negli latti, je fice

foglie fono piccioliffime, colla figura di quelle del ferpillo, d' un verde giallo, d'un guifo acro. Efce dalle ioro afcelle un gran numero di fiorellini con flami gialli, i quali paffati, comparifono delle caffettine bislunghe, cannellare, ripiene comparintono d'alcuni femi. La jua radice è picciola. Na-per l'ordinario d'alcuni femi. La jua radice è picciola. Na-ice ne l'moghi fecchi, fabbionofi, fe ne trova altresi qual-che volta fulle fponde dell'acqua. Ve'n'hà di due (pezle, le qualinon fono in altro differenti, fe non che l'una è fenza pelo: chiamafi Herniaria glabra, cl'altra è pelota; chiamafi Herniaria birfuta : Contengono molto fal effenziale, ed

L'Herniaria è adoperata principalmente per l'ernie, don-de viene il fuo nome. Provoca l'orina, attenua la pietra del-le reni, e ia fpinge abbaffo. Herba Turca; perche i Turchi fi fervono molto di quefta

Pianta.

#### He peris .

H Esperis bertenfis. C. B. Ray. Hift. Plt. Tournes.

Hisporides face purposes, albo, & vario. I. B.

Ernea alba, & purposes. Lugd.

Viola Matronalis. Dod. Lob.

Viola Matronalis purpurea. Ger Leacejam, & viela purpurea. Fuch.
E'una Pianta, che gesta susti all'alterna di circa due piedi, roxondi, pelosi, ripieni di midolla. Le sue finglie sono
poste alternatamente per ordine lango i futti, rationiglian-

potte alternatamente per ordine lungo i tutti, ratiomigian-ti a quelle della Ruchetta, ma meno tagliare, meritare fie loro contorni, fatte in punta, pelofe, di color verde neric-cio, d'un quito un poco acro. Efenon dalle loro afcelle del ramicelli, che producono fori, fimiglianti in figura a quelli della Viola, belli, gialli; ciacheduno de quali è compodo di quattro foglie, difpotte in croce, di colore cra bianco, ora porporino, ora di colori vari, come bianco con macchie por-porine, d'un' odor foave gratifimo. Succedono loro de beccelli lunghi, fearni, che rinchiudono femi bislunghi, ò quafi rocondi, rofficci, acri. Le fue radici fono picciole, legno-fe, bianche. Ella nafce ne Giardini, nelle fiepi. Contiene lto fale, ed olio.

E'incliva, aperitiva, propria per lo feorbato, per l'afi-ma, per la toffe invettrata, per le convultioni, per provo-care il fudore. L'Helperts è difference dalla Viola per li fuoi baccelli, e

per Il fuoi femi, che non fono piani, come quelli della Vio-Hesperis en lewest, Vesper, sera ; perché è stato pro-vato, che questa Pianta hà maggior odore la sera dopo il tra-

montare del Sole, che il giorno.

Viola Matranalis; perché quella Pianta raffomiglia in qualche cofa alla Viola, e perché è fatta ful principio coltivata da Femmine.

#### Hetich.

H. Elich Americam. Thevetl. Lugd.
Repum duntricamin feliti Bryante. C. B.
Hettle leaft, & Exhippilus. Dalech. in Plin.
E. una spezie di Rapa dell'America, è una radice lunga
un piede, e mezzo, e grossa come i due pugni, rassomillante a un fratto, buona a mangiare, grata al pullo. Gera. effendo in terra, alcuni piccioli fulti teneri, e foglie larghe, famili a quelle della Brionia.

Questa radice è stimata aperitiva .

#### Hieracium.

H Ieracium dentis leonis folio obrufo majus . C. B. Pit. To-Hieracium longius radicatum. Ger. Park. Ray. Hift

Macrocaulon junceum, free minus primum Dodonari I.B. Hieractum macrorbifon Tab.

Mercatum macrabijan. Tab. E una Pianta, che peta moli fieldi all' aleezza d'un pie-de , e mezzo, del due piele, forti, angeldoï, de color reste de , e mezzo, del due piele, forti, angeldoï, de color reste di fogle. Le file folge i encipiale i econo qualf nette dalla fua radice, fiparfe netra, l'unghe come quelle del Dence di Lo-ne, octute nell'effertunich, a spiriare, verdi, menre, pelofe. Nafono i fiun fiori nelle cime de' fuoi rami. Gatébadous deffi e un mazzonco on foerellit galiafiofetmuti da una sefia, deffi e un mazzonco on foerellit galiafiofetmuti da una sefia. ò calice (cagliolo. Quando è paffato il fiore, fuccedono fem minuti, di colore tra Igiallo, e I roffo, ciafcheduno de' qual minut; di colore rra l'elallo e il roffo, ciafchedunode qual e gerration du an pinus incra. La fa antice l'unga, groci da, semplic, polopid, bunca, ripena d'un fugo l'actiono da, semplic, polopid, bunca, ripena d'un fugo l'actiono de l'act

# Higuero.

H leuro. Oviedo. Cluf. in Garz.

E' un Albero grande della mora Spagna, il cui legno
e torre, robulto, raffonniglante a quello del Cadro; in fina
fogita e l'unga, e firetta, principalmente verfò in fua coda,
ac cui va allargandofi a porca poco fina all' effernità. Il fino
fratto è rougodo, e alle voite lungo, finnile ad ana Zucca. frutto è rotpodo, e alle votte lungo, amue as ana zocca. Se ne formano exaze da here, ed aleir vali, Gl' Indiani man-giano la polpa di quetto frutto la mancanza d'altro alimento. Hà il giudo della noftra Zouca; il più grande di quetta spezie di frutto può contentere una libbra d'acqua; il più pocciolo

In introduction in internal a seque; il più procisio non è più groffo del pugno. La fua polpa è umertante, raddolciente, rinfirefcante; ma la Medicina non fe ne ferve.

#### Himantopus.

Hamestopus . Plinii . Gefin.

E. Hamespasi . Joneth . Le cal stella è picciala, e ? corpo
fectus . Joneth . Le cal stella è picciala, e ? corpo
fectus . Jimpo circi e idea : Jifino becco è lesago qua fin quarto
dita, di color netriccio . Il lino collo e l'ango cimpee dies ; la
line coda e lenga querrodie : qu'il e dilvivro milli le a parimo
node l'ano ipici la lit rei data; il ria stella, e ? l'ino collo fhono di
color termo, è Cento, il la fachera, e ; l'ino collo fhono di
color termo, è Cento, il n'a fachera, e ; l'ino collo fhono di
color termo, è Cento, il n'a fachera, è ci fino collo fhono
di
l'il l'ino statio d'elisterio e, promporte pi gotta.

Il lino arafic d'elisterio e, promporte pi gotta.

Il fuo grafio è rifolutivo, e proprio per la gotta.

Il fuo grafio è rifolutivo, e proprio per la gotta.

Himanispas, O Hammespada ab dipas, funguis, G ver
pri, come chi diceffe Uccello, che hà i piedi roffi, come il

### Hippocampus.

H Ispacampus; in Italiano, Cavallo marino.

I un inferto di Mare lumpo cone il dito, un pocopià
E un inferto di Mare lumpo cone il dito, un pocopià
colore di colore di colore di colore di colore di colore
vallo, di color lopto il limi sono il marino il circinica o da un gran momero di criolice folici
dala terda fino all'i eletterniti dello codo, ferna piedi; il fius
mofiaccio l'ungo, recondo, forre, erobutto, faron i crase, aperro fisiamene un'il criemati, i sin seria de cropolosi,
e, aperro fisiamene un'il criemati, i sin seria de cropolosi, le a perro Giamente nell'eftremità ; la fius ceftà e Ecropulola, ficcome i fiuo corpo. Il fiuo ventre è grande, e vafio per la grandezza dell'animate; la fiua coda e liunga, per l'ordinario incurvaza, e con acuelli di fotto, ma fe ne vede alcuno, il quanicario del consoni di discome ma fe ne vede alcuno, il quanicario del control del forra; forfe codoro, che gli feccano, la trivolazio in quella maniera. Hà fisila fiua recla, effectavo, vivo, de più liungibi, e d'affentati, ma cadono, quando fi

Stimafi un buon rimedio contra la rabbia; per uccidere l' vermi, prefo internamente; fene applica altresi ful cape per far crefcere i capelli.

Hippocompus ab is et , Equas , Exques fessom ; come chi diceffe Cavallo fleffibile , perché que lo animaluzzo hà qualche raffomiglianza ad un Cavallo , ed è pieghevole , e Bellibile nel Mare.

### Hippocastanum.

H Ippucafianem unigare. Pit. Toutnet.
Cafianee Equina fulle multifule. I. B.
Cafiane file multifule. C. B.
Cafiane furne. Ger. Park. Ray. Hist. in Italiano, Caftanno dell' Indie.

E'un Albero grande, bello, ramolo, che spande i sust umi affai in largo; le sue soglie sono disposte a guisi di marama mais, in sargo; le tou rogiste iono disporte a guass di ma-no aperta, a clinque a cique, o à derra e ferer, forger una cocia, longhe, a silia larghe, merine ne l'ono concorni, verdi a l'am gribo tendente sil mano. Elcono delle nicelte delle logiste molti rami, ciatichedano de quali produce molti fori, quan-no de quali e atraccio al l'ingo grando particolare. Quello force è di quartro, d'elique logiste binnée, a accompassion de enbit fama giali, fottomente da un calcie formato in becchiere, e tagliato ne' contorni. Quando è cadoto queflo fiore, nafre un frutroquafi rotondo, figundo, caratueo, e ti apre indue, o treparti, e che tinchisolo una ó molte caffagne affaig goffe, ma che non fono buone a mangiare. Sono amare, ed acre. Quefl Albero e i e portaro dall' Indië Orientall; è el prefentemente coltivato per tutta l'Europa; non già a cagio-ne del frutto, che produce, nia per la lua gran bellezza, e

in chel frutto, che produce , ma per la fia gran helierta, e per l'ombra, che de per l'ombra, che per l'ombra, che l'activation conticen motivito, chief efferiatie. La Callagna d'India constiene no siècune de l'activation de l'activation de la constitue de la constitue

#### Hippolapathum.

Hippelapathum fativum . Get. Hippelapathum , five Rhabarbarum Monacherum . Ang.

Lapathum berrenfe latifolium. C. B. Pit. Tournel. Lapathum majus , five Rhabarbarum Monachorum . I.B.

Ray. Hift.

Rhobarbarum Monacherum Franciscanorum . Trug. Gel.

Lapathum fativam. Dod.
Lapathum fativam. Fre Patientia. Park.
E'una ípeziedi Lapazio più grande degli altri; imperocché caivolta creice all'altezza d'un Uomo. Il fuo iulto é cannellato, rofficcio, che fi divide verfo la fua cima in molti rami. Le fue foglie fono grandi, lunghe un piede, larghe, fatte in punta, molli, d'un verde feuro, attaceate a code lunghe, rolliccie; i fuol fori foto meffi per ordine lungo i fuol rami, mofcolofi, ò composti di molti stami, attaccati al fondo d'un calice di fei foglie. Passat questi fiori, fuccedono de femi angolofi, involti in caffettine membranofe. La fua radice è grande, bruna di fuori, gialla di dentro, ò di color biao-co, guernita di molte fibre. Nafce quefta Pianta fulle Montagoe; coltivati ne' Giardini. Alcuni fi fervono della fua ra-dice lo vece del vero Rabarbaro, ma malamente, imperocche ella non hà tanta virtù. Contiene molt'olio, e fale effenziale . Si fecca per confervaria .

Dec effere scelta in pezzi ben nodriti, ben feccati, d'un color giallo, raffomigliante a quello del Rabarbaro, d'un gufto

lor gamo, rantomquante a quanto a mon poco purgativa, e aftringente E deterfiva, a perlitiva, un poco purgativa, e aftringente pel ventre, propria per lediarree, pel fluffo di fangue, per fortificare lo flomaco, ed ajutare la digeflione. La dole concentrativa de anoma. A indus 6 roposili no lovere, o in una fifte in mezza dramma , ò indue (cropoli in polvere, ò in una dramma, e mezza in infusione . Hippolapathum fignifica Lapazio grande, perche la parola Greca (\*\*\*, che fignifica per altro Cavallo, fi prende qui per un ingrandimento.

### Hippolithus .

H Ippolithus, è una pietra ordinariamente groffa come un o negli inteftini, ò nella vefeica del Cavallo. Ella fi divide in lamine come il Bezoar. Contiene confiderabilmente fai

volatile, ed un poco d'olio. E' sudorifica, propria per resistere al veleno; per uccidere i vermi, per fermar la diarrea. La dose è da mezzo scropolo

fino a due scropoli. Sono alcuni anni, ch'effendofi ammalata una Cavalla di flatura mediocre, il fuo Padrone la mandò alla Campagna per provare fe il pafcolo la rimetteffe io faiute, ma in vece di migliorarvi il fuo fato, ella finagrò, e s'indeboli taimenai migliorarvi il tuo itato, ella imagró, e s'indebolt etalmen-te, che divenne etica, e morì. Quando fi (corticata) una persona, che s'accoric di una grossezza, chi era nella vescica di questo cadavere. Lapri, e ne trassena pietra, che ave-va appresso poco la figura, e la grossezza d'un popone ordi-natio, ma più rotondo; era pefante, ineguale, e s'eropulosa nella sta superirase, piecopera d'una spezie di pelle dura, l'il fcia, rilucente, di color rofso bruno; la fua foftanza era meno dura di dentro, che potevasi quasi rompere, bigia, d'un odore d'orina, d'un gusto acro, tendente all'amaro. Questa pietra essendo stata periettamente seccata al Sole, pela va

suattro oncie

Il Sig. Baudelot dotto Medaglifta dell' Accademia Reale 11-My, induscose doffer overaginta self Accidenta Revial 11-My, induscose doffer overaginta self Accidenta Revial Londra circa una pierra, che ra fluta ritrovata in Argenciul nell'intilindo in Cavillo e ch'er fluta in a cagione della fluta mencilindo in Cavillo e ch'er fluta in a cagione della fluta mentinico in Cavillo e ch'er fluta in a cagione della fluta menquetta per control di amento: pe faci circa una ilibera, e rei quarti;

la faci foltanta raffornigha a quetta del marmo, cha quella 
duna fluta cur vere di historio circa, cel dispio rendente al d'una félec cou vene di bianco feuro, e di bigio tendente ai noro. La fiu fiperinta un poco inequale di ficia, e rilucente; fembra composta di molte parti, le une fopra l'altre, della groffezza d'una linea. Quest'è quanto riferite il Sig. Baudelon nella deferizione di questa Pietra. Soggiunte, che niunodegli Autori antichi, e moderni la puriaco delle pietre, che nalcono ne Carvalli; ana e gil a vesticonsistati i Liberi, avrebbe veduta quella pietra descritta sotto il nome d'Hippo-lithus, non solamente nel mio Trattaro universale delle Droghe semplici, ch'era stampato molti aoni prima della sua lettera; ma altresi ne' Libri di molti Antori, che m'hanno

Trovasi in uo Giornale de Letterati nel mese d'Aprise 1666. la descrizione d'una di quette pietre, che su ca vata dal 1666: la descrizione di mana que le piece, con a del ante corpo d'un Cavallo di Spagna cafirato, d'età di tredici, di quattordici anoi, il quale era morto nell'Accademia del Sig. Bernardi. Ella era affai firaordinaria pel iuo pefo; imperocche peiava quattro libbre, quattr oncie, e mezza; la iua fi gura era rotonda, e un poco piana, di color d'uliva, tendengua de la trato trans, e un pario a pario, arcorde un ra, centen-te al brano, tempefiata di diverie macchie roffe come fan-gue rapprelo, rigata circolarmente di vene, d'onde bianche, e nere; e del reflo così pulita, che riverberava l'immagine degli oggetti. Si trovò invoka in una membrana ripiena di graffo, e attaccata in due luoghi alla ípina della fehiena del Cavallo, dirimpetto alle reni

Si generano altresi qua lebe volta delle pietre nelle mascel-le, e nell'altre parti de Cavalli, e se ne troverebbono spesso, ie, e nell'altre parti de Cavalli, e fin et rovertebbono figell'o, e fill forticatori folfero perfone più curiole, e volorifora aver ia pazienza di guardarri differentennene. E' cofa exia ndio probabble, che la maggior parte delle malattie, che fioprav-vengono ai Cavalli, e delle quali il Cozzoni, e i Manification banano alcuna cognitione, sufationo da quote pierce, le quali effendo flate generate, e formate in alcune delle vii-ficre dell'ammie, vii fanno delle ofortazioi, che impedificono le funzioni naturali

Hippelithus ex lever Equas, & ashis, come chi diceffe pietra di Cavallo.

# Hippophaes.

H Ippophaes ex Codice C afares Dodon Lugd. Hippophaes quibifdam anardanandapien, idofi Spina purgatria, Ang. C.B. Hippophas . Anguillara, & Dodonai fee spins purgatris . 1. B.

E'un Arbofcello foreftiero, guernito di fpine affai dure ; le E'un Arboicello forefliero, guerniro di fipine affal dure; le fise foglie raffornigiano a quello dell'Ulivo; ma fono più humphe, più firetre, e più emere; le fiue cime fi fipandono in giro in forma di chioma blanea. La fua raticie e groffa, lungna, ripiena d'un fiugo latticinofo amarifiimo, d'un color forre. Natce nella marca prefio al Mare in luoghi fabbionofi. E' adopertas nelle Gualchirer.

# Hippopotamus.

majecile fonoguernite di denti duri litimi, e forti litimi. N'e-frono tre da ogni patre, che gli fervono di difeta; fono lun-ghi per l'ordinario un mezzo piede, e larghi due pollici, e mezzo; alle volte più grandi; il finonzio e carmuto, e rivol-to; i fino occhi fono piccioli; le fino orecchi efono corre, pic-ciole; il fino collo è corutilimo. Egli e grofto, e graffo per tutto ;

tutto; la fua coda è fatta come quella d'un Porco; non hà peto, che nel moftaccio; le fue gambe fono groffe, e cor-te come quelle dell'Orio; i fuoi piedi fono larghi, feffi, e raffomiglanti a quelli del Bue , e ricoperto d'un cuojo nero, groffisfimo , e duriffimo . Dià ordinariamente nel Nilo in groffiffimo, e deriffimo . bda ordinariamente rel Nilo in Egirto, ci modal iprilugobia del Africa ya me Groffiodal-l'acqua per andar a cercare fulla cera cofe da mangane; ti lipo verto, o antiruo d'imidea quello del Cavallo. Vive di petit, cherita van el Nilo, di carne, a derba, di frumento, divera i Fanciolii, de espandogli (Juquio), e poò coglicti. Cli Blogi mangano la lug carne.

Gli Etiopi mangiano la lua carne.

Tuoi denti fono cosi duri, obe fiquuo fuoco, quando fi batzono con an ferro corne le pietre focaje. Ne gertano eziandio
guando l'animale elji batter gli juni cogli lattr; il che bà fatto credere ad alcuni, chei l'Cavallo mazino vomitaffe fuoco.

Qerdi denti di Cavallo marino (Isoo la materia de denti aroperturant al cavano marino tosso a interior accusto a piñalali; che i Cavadenti ragliano per mettere in luogo di quelli, che mançano nella bocca i imperocche a cagione della loro gran duretza, e bianchezza vi fono propriifimi .

Si portano i denti del Cavallo marino attaccati a qualche

Si portano i denti del Cayallo marino attaccati a quastre partedel corpo per guarrie Camortodi e, per fermare i fian-pue di qualifia luogo, ma non dee prefiarfi fede a quetto ri-medio; farebbe cotà più probabile; che quetti di enti riudif-fero per quelle maiattie, feridorti in polvere fi facellero in-ghioettire all'ammalato; ò c'eli applicafiero ful male. Scimanfi i fuoi tetticoli propri contra la morficatura de'

Serpenti.

Il fuo graffo è ammolliente, e nervale. Hippopetamus ab ivwo, Eguns, & pormule, fluvius, me chi dicesse Cavallo di Fiume, è Cavallo acquatico. di , fluvius, co-

### Hippurus.

H Ippurus. E'un pesce di Mare, che bà una figura simi-te a quella della coda d'un Cavallo; il suo colore è di verde di Mare. Non si ritrova, che nell'Oceano, e mai nel Mare Mediterranco. Egli è presso nel nuovare. E' goloso di came, é aperitivo.

Hippurus, ab reves Equas, & ipa, sauda, come chi di-ceffe coda di Cavallo, perché fi precende, che quello pefor ne abbia la figura .

# Hircus, Caper, Capra, Hadus, Capella,

HIrcur. In Italiano, Becco; è il maschio della Capra. Beccoci 1 Caper, : Becco castrato. Hedus - In Italiano, Captetto; e il Becco giovane; ne sa-

rà pariato a suo luogo.

Capella. In ataliano, Capretta, è picciola Capra; è la Capra grovane.

Tutti questi animali hanno le corna , e quattro piedi . Sono leggieri, incollanti, fuperbi; faltano, e rampicano per tut-to, fono voraci, coll'adito finifimo. Contengono molto fal volaciie, edo. o . Il Becco é arcivo, e puzzolente. Le coma del B.con, e della Capra fono proprie per l'epi-leffia, per refifere al veleno, per termar le diarree.

Il Becentalvatico abita nelle Montagne degli Svizzeri; è grande come una Capra dimeftica, ed hà del Cervo; il fuo pelo e corco, di colorettà Trotio, el giallo; ma invecchian-do diventa bigio. Hà una gran barba, e coma di quattro, ò cinque piedi di lunghezza , peianti , tamofe ; bà l'odorato fi-

La pelle del Becco è impiegara in molte cose nelle arti. Se ne tanno de facchetti, che servono per vasi a trasportar oli, trementina, e molte altre materie liquide. Gli Orientali se ne servono per passare i Frumi a moto, e per sostenere le Zat-te, che traiportano le mercanzie sull'Eufrate, e sugli altri Fiumi

Il marrocchino è fatto con pelli di Becco, e di Capra. Se ne prepara di roffo, e di nero. Il più bello, e migliore mar-rocchino roffo viene dal Levante. Egli è flato fatto roffo con

lacca, ed altre Droghe.

Il più bello, e migliore marrocchino nero viene dalla Barbaria

Amendue fi feelgono carichi di colore, hen graoiti , life al tatto, d'un'odore, che non fia spiacevole.

Si preparano marrocchini in molte Città di Francia, ma

non-hanno ne la bellezza, ne la durezza di quelli di Barba Il fevo del Becco e chiamato in Latino Sesson Hirel; Ne vien portato molto a Parigi dall'Alvernia, da Nevers, e da

ven portato mouto a pargu sali Ali ernia, da revera, e cia mole airi lagojhi. E adoperato principalmente per far can-dele. Serve aitreil per le compositazioni d'alcuni unguent, es-ortide dempiatri. Des fecoglieris quetto fero duro, fecco, bian-co. È proprio per ammonitre, per rifolvere, per raddoleira. La misolis del Becco hi la medicina virradel fero, ednervale; ma di rado fi adopera . Chiamafi in Latino Medulla

Il l'angue del Becco, difeccato al Sole échiamato Sanguis Hira praparatus. É affai fiadorifico, aperativo, rifolutivo, pro-prio per refiftere al veleno, per difeiogliere il fangue rapprefo, pel male di punta, per rifolvere gli cofiati della gola, per la pietra, per provocare l'orina, e i melirui alle Femmine . La dose è da uno scropolo fino a due dramme. Van Helmont pre-tende, che queilo, che fi cava da i testicoli dell'anunale abbia maggior viru dell'altro . Molti preferifcono al fangue del

Becco dimeftico il fangue del falvazico. Il latte di Capra è nutritivo , riftorante , pettorale , rad-dolciente , un poco deterfivo , e difeccante , proprio per la

tilicherta, e per le airre malattie di confumazione.

Trovanti alle volte nella veficcherta dei fiele di questi animali delle pièrcruzzole, che potrebbero chiamarti Pfundo-Bezorr: Sono aperitive, fudorifiche, e raffomiglianti in virtà

al vero Bezoar .

vero nezoar. Lo sterco della Capra è detersivo, diseccante, risolutivo, sessivo. Contiene moito fale volatile, ed acro. E' proprio digeftivo. Contiene moito faie volatile, ed acro. E proprio per la pietra, per muover l'orina, e i mostrui alle Femmine, per le ostruzioni della milza, preso internamente. Serve altresi efteriormente per la rogna, per le dureaze della milra,

Hircus, quafibirtus, birfutus; irfuto; perche il Becco Hirtus : Greet Ipanie, donde é venuro il nome di Trage-dia; imperocché il Becco era presso à Gentili la vietima, che si fagrificava a Bacco, il quale, per quello si dice, era Pre-

fident: alla Tragedia. Caper , à Capra à carpanda, perché la Capra rode i rami te-neri degli Arbafcelli, e particularmente quelli della viec, donde viene, che gli Antichi erano foliti in certe folennità a con-facrare una Capra a Bacco.

#### Hiruda.

H Irudo, feu Sangui fuga. In Italiano, Mignatta. E' un infec-to acquatico della figura d'un versue groffo, lungo come il dito mignolo; la fua teita e guernita di tre piccioli denti il dito mignolo; la fina tetta e guerrita di tre piccioi a denti acutifirmi, e molto forti; improrecché fono capaci di forzar onn folamenre la pelle d'un Ilumo, ma quella d'un Cavallo, d'un Bue; il l'inco colorre è vario. Ve nhà di mo luce fereize e groffezze. Quelle, delle quali noi ci ferviamo in Medicina de destina de la color rerede giallo, e col ventre rofficcio; cola tra rigata, al (color rerede giallo, e col ventre rofficcio; che la rigata, al cuclor rerede giallo, e col ventre rofficcio; che narigata, attento verde gianto e con ventre romecio; che ieno fiare prefe vive nelle acque chiare, e correnti. Bifogna lafciarie vomitare, e fiare a digiuno alcuni giorni nell'acqua chiara, prima di fervirlene, affinche effendo affamate a appicchino più presto a i luoghi del corpo , dove fi vogliono mette-re. Succiano il fangue , e quando ne sono piene , fi ritirano alse volte da se medesame ; ma ben spesso si termano troppo alla lunga fulla vena aperta, ed è necessario irritarle con un poco di fale, che si applica loro sul corpo, affinche lascino di più sue-ciare. Quello rimedio è proprio per rimuover le flussioni, e se-mare la gran quantità del langue, che si rauna in certi luoghi. come nell'emorroid i; ma secome qualche volta si dura si tica a fermare il fangue, da ppoiche le Mignatre fono flate le-vate, così fi fannogran fiuffi di fangue, che indebolifeono molto l'ammalazo. Bifogna allora fare applicazioni di ri-medi affringenti fulla parre, come d'acqua filicia, di vi-

Trovansi eziandio delle Mignatte nel Mare, ma non sono in uso nella Medicina.

Le Mignatte sono androgine, à ermafrodite, come gli altri rettili, i quali non hanno offa nel corpo.

Sarebe cofa di gran faftidio, e pericolo l'avere inghioetita una Mignatta viva, per picciola, ch'ella foffe, perché

eff infecto poerebbe appiccarfi alle venette dello flomaco,o degl'intestini, e succiarne il fangue; il che cagionereibe stravaganti accidenti. Il rimedio, che potrebbe recarfi ad un tal ac-cidente farebbe, il far bere alla perfona dell'acqua falfa, ov-wero della falamoja; imperocché il fale irrita la bocca di quefi' inietto, e fa, che lafei di più fucciare il tangue . Questa (perienza, che fanno) Chirurghi, che hanno applicate le Minatte a qualche luogo del corpo ; preientano effi loro un poco gnatte a qualche luogo del corpo ; presentano em la di fal marino in polveré, ed effe incontaneme infetano di più fueciare, e cadono. Bifognerebe altresi purgar l'ammalato con simedi, ne quali entraffe del fublimato dolce, ò qualche altra preparazione di Mescusio.

#### Hirundo.

H Irunde. In Italiano, Rondine. E'un Uccello di Primavera, grato alla vifta, nero A 1 E'un Uccello di Frimavera, grato alla vota, neto fulla fichiena, bianco fosto il ventre, guernico di molte penne, e con poca extre; la fua coda el lunga, e forvuta; i fuol piedi fiono piccioli, deboli, di color nero. Canta nella Primavera. Ve n'hà di molte fipezie; le une fanno i loro nidi ne' estti delle Cafe, lo altre fulle muraglie; le altre, e he chiamanfi acquatelche, fulle fiponde dell' acqua; le une hanno delle macchie rolle nella gola; le altre non ne hanno. Quefil Uccelli fi nodrificono d'infetti, come di cicale, di pecchie, e d'altre mofche, di carne, di grani. Sparificono in Autunno. Contengono molto fal volatile, ed olio.

Le Rondini fono proprie per l'epileffia ; per fortificar la temoria, per le infiammazioni della gola, per rifchiarare

la vifta . Trovasi nello stomaco d'alcune Rondini gior pierruzaola della groffezza d'una lente. Chiamasi in Lati-no: Cheladonius, o Chelidonia. e in Italiano, Pierra di Ron-dine. Si mette negli occhi, affin di farne ufcire qualche lordura, che vi dentrata; Imperocché questa pietra d'alcalica. In esta penetra la siterostrà dell'occhio, che l'agista, e l'ammobilice in maniera, che il corpo foressiero vi si appliorina, e cade con essa. Motre altre pietruzzose sano il medesimo nell' occhio per la stessa ragione, come quelle, che si trovano sulla Montagena di Sassenago presso a Grenoble, geli occhi più pie-cioli di Gambero. Alcuni fanno portare delle pietre di Ron-dini attaccate al collo, ò al braccio de bambini epilettiei, per rifanarli da questa malattia i ma un tal rimedio è di poca

L'eferemente della Rondine d'aperitivo, difeuffivo; può adopera fi nella colica nefritica. Si adopera altresi contra la

ia, prefo interiormente. Trovafinel Brafile in America, nel Mare, un pefce vo-

latile, ehe chiamafi Hirando maritima; è propriamente un' Aringa alata; imperocché hà la figura, e i guito dell' Arin-ga; le fue aleraffomigliano a quelle del Pipirirello. Hirando ab saparis , vernus , perché quett'Uccello e di Primayera.

#### Hispidula.

H Ifpidula, five Æluropus. Renod. Scrod.
Pilofella montana hifpida. C.B.
Pes Carl. Schrod.

E'una Pianta baffa , coronofa , che getta molti piecioli fufti, fearni, lunghi circa mezzo piede, alle volte più, che fi dilatano a terra; la fua foglia è picciola, bisiunga; il fuo fiore è rotondo, bello, grato alla vifta, bianco, ò rofficcio, fecco, rapprefentante io figura, quando è ben aperto, il piede d'un Gatto. Na ce quella Pianta fenza coltura ne la parti fecchi, diferti, fulle colline; il fuo fiore è in ufo nella Medicina. Contiene poca fiemma, molt'olio, e fale medio-

E'deterfiva, vulneraria, raddolciente, pettorale; muove lo spuro, ferma il sangue presa in decozione. Se ne sa del-la conserva, che si adopera nelle malattie del petro. Questa Pianta e chiamata Hispidula, & Pilofella, perch'

e gornita di pelo per tutto.

Pes att; perche il fiore hà qualche rafforniglianza in fi-

Europus ab alange, felis, Garto; & wis per, piede; come chi diceffe Piede di Garto.

# Hobus .

Hobus Indica Prum facte. I.B. Oviedi.

Besto. Geometa.

E' una fpreue di Pruno dell'Indie Occidentali, grande, bello, tramolo, che rende un'ombra gratifirma. Il fuo frutto è una pruna peco popola, della figura delle nostre prune di Damaico, e che prende un color giallo, maternado. Rinchiude un nocciologrofto, durifilmo: Il gusto di quefta prunchiumo un considerata all'uno. Peti de felle duplicione material. na e grato, tendente all' agro. E' di facile digeftione, ma difficile a mafticare a cagione di molte fibre, delle quali è ripie-na. Molti prendono questo frutto per una spezie di mirabo-

Gl'Indiani fi fervono delle cime tenere de rami di quest Albero, e della iua buccia, per fare un'acqua edorifera, pro-pria a fortificare le membra affaticate. Ne mettosso altrest ne' loro bagni nella nuova Spagna

Il frutto di quest' Albero tortifica lo ftomaco, e rilaffa un Se fi fanno de' tagli nella fua radice, n'esce un'acqua, ch'è buona a bere.

#### Hædus.

dur. In Italiano, Capretto

∏edut. In Italiano, Capretto.

17 2º im Becco giovare, o vere oil maíchio picciolo della
Capra ascora exerco, e di fero di fei meñ. E¹ basono a mangiare. Contiene moto fai viotalie, e doio.

Il no praifo e ammolliene, e rifolutivo.

Il no praifo e ammolliene di controli di ambilito.

di cataplaimo, ed applicato full' umbilico.

#### Holli.

Holls, Ulls. G. Pifon, E una spezze di balsamo, oun liquote refinoso, nero, che stilla da i tagli, che si sanno ad un Albero chiamato Chulli, ò Helquabuti, il quale natce in America. Il fuo tronen è leggiero, e midollofò, di colore trà l'igiallo, e l'roffo. Il fuo fiore è largo, bianco, ò pallido rofficcio, fiellato; il fuo frut-

to hà la figura d'una nocciuola, d'un guilo amaro.

Il liquore Helli è adoperato nella composizione della Cioccolata degl' Indiani.

E' proprio per fortificare il cuore, e lo ftomaco, e per fermare le diarree.

# Holosteen .

| Officer Bellonii | Officer Bellonii | Officer Bellonii | E'un pefee del Nilo, che fi crede difeendere dal Mare ; esti e lungo circa un piede, d. figura penragona, di color bianco, ò pallido. E ricoperto d'un cuojo affai duro, e raffornigliante alla feagla; la fua gola è picciola; le fue mafeclle fono guernite didenti fimili a quelli de topi. I fuoi occhi fono bunchi; la fua pelle è utile nelle arti. Si conferva fenza cor-romperfi.

Holoften ex is. , torus , & fere, es , quafitotum offeum, perché questo pesce è quasi così duro come un osso.

# Holosteum.

H Olossem Plautagini femile. 1. B. Ray. Hist. Holossem Salmaticum prius. Clus. Hisp. Holossem birsunm albicats majus. C. B. Plantage angustislat albida. Dodon. Pit. Tournes.

Plantage angulfulla abbida. Dodon Pri. Tournet. E una feera del plantaggior, è una Planta, che getta foglie lumghe, fiterte, mervofe, dure, pelofe, cononofe, planta, che grant e di la guarde del publicabile. I faoi fuffi fono aldi circa un piede, pelofi, con certi fio-ri, e femi fimili a quelli della Plantaggine: la fian radice de langa, groffa, periccia, lagrofia. Nalice questa Planta ne

campi, negliuliveti, ne Paefi caldi, come in Linguadoca , | ne' contorni di Monpellier. Contiene molt'olio, tale medio-

E' deterfiva, vulneraria, aftringente, confolidante. E' flata nominata quetta Pianta. Haigirum a cagione del-la fua dorezza, che e raffomigliante a quella d'un'offo; imperocché quefto nome viene dalle parole Greche lass sorus ,

Goria. a.

#### Holoshuria.

Oleshurta. Ariff. Pliu. Rondel. Sono corpl marini fen-za forma, che fono ftati mefli ftà le spezie de Zoofiti, ò Piante animali; le loro figure fono different: Sono per l'ordinario lunghi, e rocondi, moti; ricoperil d'un cuojo ravido. Si trovano fulle rive fra le fichiume del Mare.

Sono rifolutivi, pellati, ed applicati.

# Homo.

H 0mm. In Italiano, Uomo. E il più nobile di tutti gli animali, ovvero un'animale dotato di fpirito, e di ragione. Ve n'hà di molte fpezie, che fono differenti per la loro grandezza, per la loro figura, pel loro afpetto, pel loro colore. Per la loro granderza; imperocché gli uni fono più grandi, come quelli, che nafconn, ed abitano ne Paeli del Nort; gli altri più piccioli. Noi veggiamo eziandio alcuni Giganti, ed alcuni Nani.

Per la loro figura; imperocché gli uni fono groffi, panciu-ti, graffi; gli altri minuri, m gri; gli altri non fono né graffi, né maget. Gli uni hanno il capo rotondo, gli altri bislongo. Negli unit, rede un collo lango, eficolto, negli altri mer coffi, cangio unito altrico fisili. Tomesfi altri corro, groffo, e quati unito alle loro (palle. Trovanti nell'Indie cerre Nazioni, la tefta delle quali è tanto unita alle loro fipalle, le quali fono follevate, che pare, ch'ella fia mef-fa, dove noi abbiam ai li petro.

peop fulls. A count from Scherner, che pure, ch'ulfa famel-fer ren ad schern prico del jum hamme pei deligi-ca per ad scherner per del production pei deligi-ca i hara adore, c'homiga beocheg pure, qil an'ti honon le cura i hara adore, c'homiga beocheg pure, qil an'ti honon le cura y na peo chem per love count la siene, i a fistennia le cura y na peo chem per love con la siene, i a fistennia le cura y na peo chem per love con la siene, a con per love per love con la compania del per love con la compania del per love del l'aggiare del per love con la compania del per love con la constanta del per love con love con la compania del per love con la compania del per love con love con la compania del per love con love c

Contra domo latrarico na la petie turra perola, il visio nec-co, el afficio, gil occhi acciati in dentro . I Taria feroce; ma le fue fartezze fono ancora regolari, benche fleno hate in-groffare, e rendute ruvide dall'ardore del Sole. Cammina come gli Uomini si due piedi; ma corre con tanta prefezza, che fi dura molta faica a da firerrario, quando figli corre di-cro a briglia felotra. Del refin egli sia nan forza prodiglofa. Il Ed al Piero in del Dafa baso al imassioni del Dafa baso. rto a origina feltosa. Desirence qui un anna interpresenta a Reè, e i Principi del Parefe hanno, il maggior divertimento nel firgil la caccia, come fi fà qui ai Cervo. Quefi Uomo fal-vatico è forfe una spezie di Scimia grande; ma è così maravivatico e forfe una ipeza di Scimia grande; ma é cola maravi-gilióa, che nol non abbiano una relazione più a fatta di que-flo animale, fuor che quella, che ci viene dalla bocca de Viag-giarotti, i qualii i più delle volte denon ciò, che hanno udito d re, fent aver vodato. È vero, che alcune memorie della Cina ne fanno menzione, ma afiai di verfamenne. Trovali natile memorie di Trevoux de 'mefi di Gennajo',

Febbrajo 1701. l'estratto d'ona lettera scritta dall'Indie e Pebbrajo 1901. l'efiratro d'ona lettera feritra dall'Indie adit o Gennajo 1900. L'autore, che non fi nomina, diec , che ciò, ch'egli hà letto in alcune memorie della Cina inter-noall'Uomo idavazio dell'Ilba di Bornco è verfifimo ; ch' effendo il giorno delli 19. di Maggio nell'anno 1699. fulla piaggia di Bravia, vule fopra la Fresata Inglete, chiamata Londra, che ritornava da Bornco, il figliuolo di bru di questi Locatia, cer mormava as Borneo, il inguisso di sino di questi Ummini alivatici, che glifi dette por ecrore non avera anco-ra, che ref med. Gli sarve alto circa due piedi; era rico-perto di peda nora corcifiente; avera la tella roconda, e fi-milica spedia deli Unono, mai fuoi occhi, ila fica bocca, e fi-dio mento cerano un poco differenti da nofrit per la figura. Avera, alle chi, con prodigiofamente fichiacciato il nafo. de mon apparivata alcun fego di qui membro. Quell'alianica-

le aveva della forza maggiore di quella, che hanno per l'or-dinario i fanciullini di ici,ò (erte acoi; il che riconobbi, dic-egli, rirandolo colla mano; imperoche fentil una refiften-za firaodinaria. Mottuva difficoltà nel farti vedere, e quando era obbligato ad uscire da una spezie di stanzino, che gli era stato fatto, mostrava dispiacere; aveva delle azioni asera flato fatto, mofirava difipiacere; aveva delle azioni af-fisi umane. Si coricara foli fasnoca papogiaro ad una delle fue maui, gil ricrovò il poliò nel braccio quale noi l'abbiamo. La flatura di quefiti aninali, quando banno tutta la levo graoder-za è uguale a quella degli Uomni più grandi. Cotroco più prellode Cervi, rompono nei Bofchi e rami d'Alueri, gel qualiti revono per accoppare i Paffe gieri; quando pofiono ucciderne alcuno, gli fucciano il fangue, che guftano come una bevanda delicara. Dicefi che quefti animali fiego molto

Si stupirà forse alcuno, che io metta l'Uomo in una storia delle Droghe; ma vedrà coi progresso, che io non lo metto fenza ragione; poiché le ne cavaoo moite cole, che fervono nella Medicina. Tutte le parti dell'Uomo, le fue escrescenze, i fuoi eferementi contengono molt'olio, e fale volatile

2c., i 100 recrement concengono most one, e tare volunte mericolati, ed involti nella terra, e nella flemma. La mummia, il crauio umano, il cervello umano, il cal-colo umano fono adoperati in Medicina. Hò pariato di ciaf-cheduno di lova a fuo luogo.

I capelli dell'Uomo fono propei per diffipare l'vaporl, se abbruciandoli, si sanno sencire agli ammalati. Se ne cava per diffillazione un fale affai volatile, e penetraore, che hà la virtù medefima del cranio umano. Vedi il mio libro di

Chimica
L'ufica del cranio umano, il fangue umano, l'orina umano no nuo nell'i Medicina; ne parlerò a fuo luogo.
La faliva d'on Giovane fanifismo a digiuno è buona per le

morficature de Serpenti ; e del can rabbiofo.

Il fudiciume giallo, che fi cava dall'orecchio con uno fluszicorecchi, e che chiamafi cera dell'orecchio, e rifolutivo, e buono per li panerecci, quando appena fono venori.

Le ugne delle dita, e de piedi fono vomitive, rafchiate, e
date internamente in fostanza al peso d'uno scropolo, ovve-

ro inf e nel vino al pelo di due (cropoli Il latte di Femmina è riftorante, raddolciente, pettorale, proprio per la tifichezza, e per le altre malattie di confuma-zione. Se ne metre altresì negli occhi per raddolcirne le acrez-

zione. Se ne metre altreis negli oochi per raddoterne se arrez-ze, e temperare le infammazioni. L'orina dell'Uomo di frefco fatta, purga pel ventre, od è boona per la gotta, per li vapori ifferici, per levar le oftru-zioni, bevendone due, dre bisciberi la mattina a digiuno. Ella fa altreis cellarei dolori della gotta, applicata ben cabla efternamente fulla parte. Rifolve, e difecca la rogna, l'emperiggine, egli altri pizzicori della pelle.
L'elcremento dell'Uomo è digefti vo rifolutivo ammollien-

te.raddoleiente,proprio per l'antrace,per far,che i bubboni peftilenziali facciano capo per rifolvere nelle schinanzie effendo applicato. Alcuni lo raccomandano socco, spolverizzato, e do applicato. Alcuni lo raccomandano socco, spolverizzato, e preso per boccca per gli ensiati della gola, per l'epilesia, per le sebbri intermittenti. Chiamasi in Latino Osetum, per serсиз витаним.

La dofe e da uno feropolo fino à una dramma . Homo ab bumo , terra ; effendo l'Uomo stato formato di Olerum ab elco , tdeff fatte; ho cattivo odore .

### Hordeum.

H Ordenw. In Italiano, Orzo. E'una Pianta, di cui due fono le foezie. La prima è chiamas

Hardeum, Brunf Matt.

Nordeum. Brum. Park.
Herdeum night; Trag.
Herdeum pelplichum böpernum. C. B. Pit. Tournel.
Herdeum pel fichum. 1 B. Ray. Hill.
Herdeum pelplichum; vol höpernum. Park.
Getta un iudo, duna cnna på balla di qualia della fegala,

Gertsan fraific. O una cirna più batif di cuclia della fegua, de feire fossile fossile la rigue. Il toli fori, e i fissi e fieme i na-feorio nelle fipighe, attraccati ad un rafpo devotato nella fisa hamplerata; () pois fiore del innoit latami-fosteneti da un tempo devotato nella fisa hamplerata; () pois fiore del innoit latami-fosteneti da un condete, o rife fegife, a sicura delle quali fioso per l'ordinateo in territorio della condete, o rife fegife, a sicura delle quali fioso per l'ordinateo in bianco, cha firmitta figili filtami d'iversu tau ficre della richia piuna neile due effermittà g grofio vezió il mezaso, di colte un piuna neile due effermittà g grofio vezió il mezaso, di colte

bianco rendente al glallo, ripieno d'una fostanza midollosa,

La reconda spezie è chiamata

La reconda spezie e chiamata
Hordeum polyfichum veruum. C. B. Pit. Tournef.
Hordeum feuis verfibus. Math. Cam.
Hordeum Septentrioni untifimum. Lob. Ob. E'differente dalla prima a cassione delle (pighe, che foco

più corre, ma più groffe con fei ordini di grani pot corre, ma più grone con tei orum di grani.

Coltivafi l'Orzo dell'una, e dell'altra ipezie in ogni Pacfe. Noi non adoperiamo in Medicina, che i loro grani.

Contengono molt olio, e un poco di fale effenziale, e vola-

tile. Sono deterfivi, astringenti, pettorali, propri per le diar-Si leva la buccia da grani d'Orzo, e fi chiama Orzo mon-

dato. Sono pettorali, ammollienti, unaettanti, raddolcienti; provocano lo sputo, temperano colla loro parte mucilana le acrezze, che calano dal cervello, conciliano il fonno. Si adopera in decozione. L'Orzo migliore mondato dee effer novello, ben nodrito, bianco, netto, fecco. Capita dalla Svevia, e da molti altri luoghi della Germa-

nia un' Orzo picciolo mondato, che non e più groffo de grani di Miglio, quasi rotondo, doro, bianco, affal pulito.

Chiamati Herdeum perlatum. Si fa coll' Orzo ordinario, e
non è differente dal nostro Orzo mondato, se non in quanto il mulino, che l'hà fpogliato della fua boccia hà compreffi, e fatti rocondi i fuoi grani, in maniera, che gli hà rendoti più piccioli. Si gonfia, quando fi fa bollire. Si mangia, quando c cotto , come il rifo

La farina d'Orzo è adoperata ne' cataplasmi per ammollire, per rifolvere, per ajutare la marcia.

Hordoum è un nome corrotto ; imperocche dicevafi una volta Fordeum à 1005, nurrimeurum; perché l'Orzoé in uso pel nodrimento.

Polyfichum à wood multim, & sixus, fpica, come chi diceffe Pianta con molte fpighe, è con molti ordini di graoi in ogni spiga.

#### Horminum .

Orminum coma purpure-violatea. I. B. Pit. Tournef.
Horminum verain. . Gcf.
Herminum fatteum. C. B.
Herminum fatteum graulnum. Diolc Park.
E una Pianta, che fia motta rafforniglianza alla Salvia; i fuoi fasti fono alti circa un piede, rossicci, quadrati, la-numunosi, ramusi; le sue son le sono simili a quelle della Salvia, ma meno icche, più nette, affai pelofe, polle per or-dine l'una drimpetto all'altra, fenza odore confiderabile, d'un gusto un poco amaro ; le cime de fuoi rami fono guernite d'moite foglie porporine, tendenti al violato. I fuoi fiori efcono dalle acelle delle foglie; fono faet la guifa di gola, più piccioli di quelli della Salvia, formati in canne; ciafchedono tagliato in alto in due labbra, di color porporino, e hianco, foitenuto da on calice fatto a guifa di cornetto, che diventa poscla una cassertina , la quale rinchiude de' semi quasi rorondi ; la fua radice è legnofa , e fibrofa . Coltivafi quella Pianta ne Giardini . Contiene molt olio, e sale essenziale.

E' deterfiva , rifolutiva , flomacale , propria per rifve-gliare il moto degli fpiriti . Herninum ab oppar, ideft imperii ferri; perché è fiato creduto, che quella Pianta rifvegliaffe gli ardori di Venere.

# Hortulanus.

Hornians.

Milliant.

/ Joséphanux. In Italiano, Ornolano.

E on Uccelletto groffo cone una nicciola Lodola, ò come un Tordo, di diverfi colori, affai graffo. Trovafi in Italia, in Lungoadoca, in Provensa, nel Delfiano Vied in mello, c daltri femi. La fas carne deliciantifina; sil un colo prefitato. Contine modi colio, e falle volatica; E' riftorante, e proprio per fortificare, ed animare gli

Il fuo grafso è ammoltiente, raddolciente, e rifolutivo.

Cynchramus, vel Cenchramus à 200790 ; milium , per-ché quest'Uccello si nodrisce principalmente di miglio .

#### Huart.

Hurr. C. Binn.

Gallo d'India; ma l'ribe pome fono afan ipi belle; i front diada; ma l'ribe pome fono afan ipi belle; i front d'analaze come quelle della Pernice; è le fue mochrete que beinniataze come quelle della Pernice; è le fue mochrete que con d'an neto, e d'un biancopi à vivi. Il fiuo ventre d'euro bianco; il fiuo becco è lungo come quello d'una Beccaccia; ma afiasi più grefos; il fino collo è longo come quello d'un Gipton, cilcomi de, più d'alcomito, che rarai, secondo, ch' egil è de collo d'analaze d'a diversamente esposto al Sole. Hà sorto la gola una maniera diversimente esponto al Soie. Ha totto la gola una manitera di piccola crovatta bianca, e nera , che produce un effecto affat diletterole. La fua bocca è corrifirma , le fue gambie fono longhiffme; I fuoi picoli fiono fatte Lones quelli del Ci-gno, e drgli altri Uccelli di Fiume. Vive nell'acqua, dove mangia li pecke, che può togoliere. Trovati ordinariamente mangiai I peke, che può cogliete. Trovasi ordinariamente fulle rive del Mate, nº Pamis, nº Laghi. Dicche che fe ne trovino di quelli Urcelli in abbondanza lungo il Fiume di Misfilipi. E quell' Uccello bosono a mangine. Contic-ne moto fai volatile, ed olto. Il finografio è risfolutivo, e bonoisilimo per ammollire, e fortificare i nervi. Chiamasi quest' Uccello Buert, perché promunia cod difintamente quelta parola, che fidirebbe, chè una voce

umana.

# Hyacinthus, Gemma.

e durezza; imperocché le Orientali oon paffano la groffezza d'un pifello, e fono più beile, e più brillanti di quelle dell' Europa. Altre fono apprefio poco della medefima groffezza, ò più groffe, di color giallo, rasfomigliante a quello dell'Am-bra . Altre fono bianche, mescolare di rosso, ò di giallo, ò di differenti colori . Altre fono picciole come etile di fpilli, d'un roffo brillante. Quell'ultima fpezie fi rittova in molti luoghi di Francia, e particolarmente nell' Avernia . Chiampifi volgarmente Giacinti falfi . Si macinano i Giacinti ful porfido per ridorli in polvere impalpabile, e metterli in

ufo nelle composizioni di Farmacia Stimanfi propri per fortificate il coore, per sefiftere al ve-leno, per recar dell'allegrezza, per calmate i moti convulfivi; ma tutta la virrà di quella pietra corfifie, chi efsendo alcalica, raddolcifce, e mitiga gli acidi del corpo. Ella ferma lediarree, ei fluffi di fangue. La dofe è da mezzo feropolo fino a due feropoli.

E'flato dato il nome di Giacinto a quefla pierra, perchè

si pretende, the ne sieno state trovate alcune, che avessero on color rassomigliante a quello del siore della Pianta chiamata, Glacinto.

### Hyacinthus Planta.

H. Tacinibus . Dod. Gal. Lugd.
Hyacinibus oblenge fore caruleus major. C. B. Pit. Tour. — crymerican boungs por carmens major. C.B.Pit. Pour. Myscinibus Anglicus. Adv.Ger.Eyft Ray.Hift. Myscinibus usus feriprus. Dod. Lugd. Myscinibus Anglicus, five Belgicus. I. B. Io Italiano, Gia-

cinto. E' una Pianta, che getta on fufto all'altezza di circa mez-zo piede, rocondo, llicio, di color verde, fimorto abbafao, e d'un verde bruno inalro. Le fae foglie fono lunghe, come il loro fufto, firette, verdi, rilucenti, più picciole di quelle del porro; i fuoi fiori fono nella fiua cima fotprifi dal loro peto; fono fatti neanne lisilunghe, che fii pianacamo in alto, e fi dividono in fei parti, di colore per l'ordinario turchi-

no, alle volte bianco, alle volte di color di carne, alle volte firmile al porporino, d'un odor grato. Quando é passar que sto fiore, comparisce un frutto quasi rotondo, con tré angoli . E' diviso intre rpolitgli ripieni d'alcuni femi rotondi, ne-ri . La fia radice c'bulbofa , bianca . Tutta la Pianta e ri-piena d'un fugo viscoto . Nasce ne campi , sugli orii delle strade , ne Giardini . E' asta comune in lughilerra . Contiene molt olio, e un poco di fale effenziale.

La radice del Giacinto è deterfiva, aftringente, aggluti-

nante . Il fuo seme daperitivo, preso in polvere al peso di mezza

dramma, od una dramma. La Pianta del Giacinto, per quello, che fi pretende porta il nome del ginvanetto Giacinto, il quale fecondo la favola fù cambiato nel fuo fiote.

Alcuni fannoderivare questo nome dal Greco a, Viela, e dal Latino Cynthus, ch'era un foprannome dato ad Apollo, come chi dicesse; Vsola d'Apollo.

### Hyacinthus Indicus.

H Tacinibus Indicus, tuberofa radice. I.B. in Italiano, E'una Pianta, il cui fusto cresce all'altezza di tre, à quat-E'una Pianca, il cui fulto corfee all'internad irre, dopust-tro picell, grotta come il dion impigolo, diritta, protonda, folda, unda, folda, vona di demtro, le lue fougle fono al-batto del lui fallo. unabe cinci metta posse, dirette, grotta batto del lui fallo. unabe cinci metta posse, dirette, grotte por. ) fisio fori fono relle fue cinna, formati di canna lurga, che fi pianne il antico, e di uride in figura; di color batto cod li tarce, alun solor foxa vifilmo, e che profuma le fiante, nelle qualifi merce. La fiar natice deborrol. Turcta i Pian-ta è riperna di un figor viricolo. E coldrera ne Garriella. La turna l'Eurona, e armicolarmente il putiti. Il fuio force ci unava l'Eurona. e armicolarmente il putiti. Il fuio force ci turna l'Eurona. e armicolarmente il putiti. Il fuio force ci fius origine viewe daill'Indie; ma édiventue difa contune pretura l'Europa, è particolarmente la Parigi. Il lito fonc contene moté olicefaixto, d'iplittofo, dal qual view l'elevier l'obre extenti a forge in Medicina. Sollera gefinde it aport al le Femnine. La fius radice, e la fua foglia, contragno mota fiemas, olic, e false flemise. La radice del Tuberofo è deceriiva, aftringente, difectante, rificiaries de descriptions de l'elevier de l'elev

La fua foelia e acida, e stirica.

#### Hyboucouhu, Or Carameno.

H Thoucoubu Americanus, itemque Carameno frudus iif-dem. Thevet. I. B. E'un frutto Americano della figura, e groffezza d'un Dattero, ma che non è buono a mangiate. Se ne cava un olio, che fi conferva in un vafo, ch'è latto d'un frutto incavato, ò da cui é stata tratta la polpa , chiamato Carameno in linguaggio Indiano

Quest olio è particolarmente adoperato per una malattia del Paefe, chiamata Tom, che proviene da un gran numero di vermicciuoli, che non passano in grossezza le serole, i quali raunanti fotto la pelle, e formano piccioli tumori, groffi come fave, che recano del dolore, e carjonano faltidiofi accidenti. Quest' olio d'ancora proprio per fortificare le mi bra affaticare, e per guarire le piaghe, e le ulcere.

# Hydrargyrus.

H Tdrargyrus . Mercurius . Argentum virum. In Italia-no, Argento vivo .

E'un metallo, à un femimetallo fluido, che fcorre, di E'un metallo, ò un femimetallo fluido, che (corre, di color d'Argento, pefantifimo, e cutaria violatile, pene-trante, il quale fi iega, e s'amaigama facilmeme coll' Ora, coll' Argento. Si rittora in mole miniere dell' Europa, co-me in Ungberfa; in Ifipagna. N'é fata altresi froperta una miniera, quarari amil fono la Mormandia. Nafec per l'or-dinario fotto le Montagne, ricoperen di pelette trenere, e bian-foc come la calcina. Le Piante, che creticono fi quelle Mostagos pajono più alte, e più verdi, che altrove; ma gli Al-beri, che fono presso alla miniera dell'Argento vivo, produ-cono di rado sori, e frutti; le loro foglie eziandio sono tardive a comparire.

Un inditio per liCopire la miniera dell' Argento vivo fi equando la mattona in tempo di Primavrae, eccoso da an eche considerationa del propositione del propos moit acqua ne' contorni di quefte miniere, ch' è necessario vorare dal piede della Montagna, prima di lavorare a cavare il nattallo

Siccome l'Argento vivo è un corpo fluidiffimo, così durafi maggior fatica a trovarlo, che gli altri metalli; imperocrati maggior tatta a trovativ, case ga acti including a che si fittra nelle terre, ed entra nelle feffure delle pietre, in maniera, che si perde spesso di vilta, quando si crede d'effere in stato di coglierio. Conviene sar scendere degli Uomiui affai profondamente fotterra, per andate a cercarvelo; e que-fti Uomini non efercitano quelto mellere molti anai, ienza divenir paralitici. Dicefi altresì, che non s'impiegano in quell'opera, che malfattori, è perione condannate al fup-

L'Argento vi vo non fi cava femore netto, e scorrente dalla miniera, egli è per l'ordinario mefcolato colla terra, ò ridotto in cinabro minerale, con una porzione di folfo, che ha dotto in cinabro minerate, con una porzone us touto, suo ma incontrato. Quello, che non hi ettra, pou fispararie con una pelle di Camozza, per la quale fi fa paffare; ma quando é accompagnato da molta terra, à da altre impurità, bisiona metterlo nelle florte di ferro, che meetono in un fornello. vi fi adatta un recipiente pieno d'acqua, e fi fà fuoco veemen-te fotto le florte per far diftillare l'Argento vivo. Le florte di ferro fono da preferirfi alle altre in quelta occasione, perchè l'Argento vivo tendendo ad attaccarsi a quel metallo, si separa meglio dalla terra, ed è più disposto ad effete ratefatto.

e moffo dal fuoco. e motto dat tuoco.

Non può mai averfi vera ficurezza della purità dell' Argento vivo, che fi vende prefloa Mercanti. Egli può effere
tiato atteratoda qualche mefceglio, che fia fatto iatto nella
miniera, e che la pelle di Camozza non abbia potuco feparare, dat un'aggiunta di plombo, ò di qualche altro metallo,
ò minerale, che vi ii fia fiata a bella polla fatta; è dunque

ominerale, che vi ii ha tiata a netta potta hatta; e aurague neceffario parificarlo, prima che îi meta îi nu fo. Il metodo degli Antichi per purificate l'Argento vivo, e nel medelimo tempo, dicevan elli, per correggerio da una qualità fredda nel quarto grado, et ad imefociatoj in un mor-tajodi marmo, è di pietra con fale, e falvia ii polvere, ed agitare il mefcuglio per un' ora con un peffello di legno, indi paffare l'Argento vivo per una pelle. Lo rendevano in queita maniera chiara, e bello; ma non ne avevano levata, che tta manera cinaro, e escilo, im ano ne avevano icrata, che una picciola feccia l'uperbiale, e di niuna conteguenza, che l'Argento vivo collo feorrere fempre, prende ne' faichi di cuojo groffo, ò di terra, ne' quali il tralporta, e fi conferva. Se v era metallo, ò coda metallica nell'Argento vivo, paffara com effo per il pori della pelle, e non for e facera alcuna.

va com etto per il pori ettia petie, e noni en elacera alcuna fraprazione. Quanto alla percetia qualità fredda del Mercerito, ella non erà altrimenti corretta da quella preparazione, e il metallo lictorava nel medefinio flato di prima. Un modo ficuro per avere l'Argento vivo puto, quanto può effere, il è feparatio dal cinabo nella maniera fe-

Mefcolate infieme parti lneguali di cinabro spolverizzato, e di limatura di ferro, empietene la metà d'una florta, ò an-che i due terri; collocatela in un fornello di riverbero, e adartateri un recipiente di vetro pieno d'acqua, fenza lotarne le giunture; accrefcete il fuoco a gradi di fotro la florta fino al quarto grado; voi fentirete l'Argento vivo diffiliare, e cade-re nel fondo del recipiente; accrefcete il fuoco, fin che non re nel soludore recipiente; accretere i l'ucco; a f. che non diffilli più niene, voi avrete cavateurolicio oncie d'Argento vivo fiuido da ogni libbra di cinabro; l'avatedo; e dopo aver-lo acciugato con parmi lini, yatisterelo per una pelle. Bifogna creder certamente, che quell' Argento vivo sia puto; impe-rocché se fosse finata mericolata nella miniera qualche por-rocché se fosse finata mericolata nella miniera qualche porrocché le foife fiste merionia nella miniera qualche per-sone d'unierale, o'di metalio coll fraçono vivo, di cui e fisto situri) cinatto, farcibe relitata nei fondo del visto, e non avrebe-pouco disiliantiri coli flagorio vivo, e col foi-fo, e le foife fistando poi la foilimistatione meriorio vino, e col foi e, ce le foife fistando poi la foilimistatione meriorio vaniable naturale la foice, i rifegererobe nella trivificazione, di di fillatione, che hi deferitata. Il recipiente des effere pie-no di caqua , affinie l'Argento vivo, o che dei data fine-ta in vapore trovi del retirgettio, che focosolossi, e lo si-dal foiles;

IINIVERSALE

170
fora; ma no bifogna, che la gimetra del recipiome colla flora fat turaza da leto, perché nella diffillazione fi folise fempre moler folfo dal cinado, che fi legherobe coli Argento vivo, fe non trovaffe apertura per udire, e lo ridurrebue lu una maniera di patta bigia, che farebbe necesfario
fat diffillare una feconda volta.

sac distillate una socona volta.

Il ferro in quella occalione fà come alkali, feparare gli acidi del folfo, che tenevano l'Argenzo vivo in citabaro, ed cifendo quefi. Argenzo vivo Roisolto da fioto l'egami, è in fitato
d'effere rarefatto, e mosso dal succo. La calcina viva produce il medicimo effetto, che produce il ferro, man ne bisodi del come del produce il ferro, man ne bisoducel inedefinocético, che produce il ferro, ma no lois-na rei ordea distrutti sono levo riene, perché parti in-gratificati, dels quali e composto natrosimente, fono tene sirriche, absondie: il generochéono percento con questa fi-ciarità, del quali e composto natrosimente, fono tene sirriche, absondie: il generochéono percento con questa fi-derativa del partico del partico percento, percenti del producti a fresistata indimente col fonosi, insercedo effici-no del producti del pro-tenta del producti del producti del producti del pro-tenta del producti del producti del producti del pro-cento del producti del producti del producti del pro-tenta del producti del producti del producti del pro-posito del producti del producti del producti del pro-posito del producti del producti del producti del pro-tenta del producti del producti del producti del pro-tenta del producti del producti del producti del pro-tenta del producti del producti del producti del producti del producti que del producti del producti del producti del producti del productivo del

inghioretre una libbra, ed anche di vantaggio, affinche col fuo peto diftenda, patfando, le fibre degl' inteffin), che fio-no increspati in quetta malattia. Si rende per le parei di fotto

come fi é prefo . Si adopera l'Argento vivo crudo, per uccidere i vermi del corpo. Si fà bollire nell'acqua, e fi dà à bere la decozione, che non hà prefa, che nna leggieriffima imprefione dell'Argento vivo, per lungo tempo, che fia fiata fatta bollire, im-perocche il metallo fi trova nel medefimo pefo, e la decozione non hà altro colore, altro gufto, né altro odore, che l'acqua comune bollita; ella non lafcia però di produrre un buon effetto. Bifogna offervare, che il vafo in cui fi farà bollire l'Argento vivo cull'acqua fia di terra, ò di vetro, e non di metallo, imperocche vi penetrerebe. L'Argento vivo uc-cide le pulci, i pidocchi, e gli altri piccioli infetti del corpo; fe ne metre al collo de' bambini, chiudendolo in una canna di penna, per refiftere all'aria cattiva. Egli guarifce la rogna, l'empet ggine, i morbi gallici ; rifolve, e diffipa le coccie, e gli altri tumori; leva le oftruzioni, adoperato efter-namente, ed internamente. Si fà entrare pella composizionamenter, ou internamente. 31 ta entrare pella compositio-ned molti unqueenti, ed empaidri: Può dirit, che fia uso de migliori rimedi, che noi abbiamo nella Medicina per isco-giare, fradicare, e rifolvere gli unomo più gratti, i più err-refrit, i più malgini, e i più atrascati. Uro degli effecti più miracolofi, chi egli produca fi el il movore il flutfo di bocca, a portry iti, rifusi migrati il masho nella. e portar via radicalmente il morbogallico, e tutte le altre malattie di tal natura. Per ifpiegare quest'effetto, convien sapere, che il veleno venereo, consiste in un umor falso, ò acido, tarando, e groficiano, il quale, fermentando per in-terrallo, corrompe il fangua, e gli altri umori, e cagiona tut-ti entrivi accidenti, che ne feguono.

L'Argento vivo, ch'e flavo fatto entrare nel corpo, ò per

anzioni d'ungueneo mercuriale, è per la bocca, rarefacennazioni d'unguereto mercariate, o per la nocca, raceacen-dofi, a diffribiolec come ni tempo per tutto, e s'attacca principalmente al veleno, perché quella materia acida é più ca-pace d'afferazio, che un al etara fodanata; penetra danque quel veleno, ad è penetrato dal fino fale acido, apprefio poco nella fieldi amaniera, che fuccede nel meficugilo, che fi fa, quando fi vuol preparare il fublimato corrotivo; il calore, e la circolazione degli umori fanno incontanente alzare. o fublimare quel mefcuglio d'Argento vivo, ed acido al cer-vello, nella flessa guisa, che il suoco sa alzare in un vaso il fublimato corrosi vo; succede allora, che il capo si gonsia, ebe le gengive. la lingua, e l palato s'ulcerano; che i vafi falivar) fi rilaffano, e fi provano dolori fimili a quelli, che fiscederebbono, fe fosse stato messo del fublimato corrosivo sà qualche parte feorticata . Questi accidenti fono accompa-gnati da una falivazione involontaria , e copiofa , ch'e mangoge en una lacrezza dell'umore, che cala dal cervello, e dal rilafiamento di curti i vafi falivari. Quefto finifo di bocca du-ra fin, che tutto l'umor acro, virulento, e mercuriale fia

Bi de argente ex 33 op , aqua , & appeper Argentum , quafi peus argentes ; come chi dicelle acqua d'Argento ; impe-

rocché l'Argento vivo è finido come l'acqua, e di color di Argento; chiamafi per la fteffa ragione Argento vivo. Mrnuriur, perch è volatile, e fempre in moto, come si dipingera una volta Mercurio Messaggiero degli Dei, e per-che gli Astrologi, e gli Aschimisti pretendono, che riceva delle instrunze dal pianeta di Mercurio.

### Hydrocatyle.

H 3 drocotsic vulgaris . Pit. Tournel. Ranunculus aquaticus Catyledonis folio . C. B. Ranunculus aquaticus umbilicato folio . Col.

Cotyledon aquatica. Dod. Gal. Cotyledon aquatica acris Septentrionalium . Lob E'una Planta, che getta molti fufti fcarni, fermeneofi che ferpeggiano, e s'attaccano alla terra : le fue foglie for: rotonde, incavate, prodotte da picciole code: i fuoi fiori forotonie, incase, processor and processor and

la figura d'un femicircolo: În fua radice é fistosa. Nafoc questa Panna nelle paiudi : ella é un poco acra al gusto. Con-tene mota fistema, olio, e fale efictualale, e fisto. E apertirva, detertiva, vulneraria. Hadracopie; la Mos quas, d'adrona, caroitas, perché questa Pianna hà le foglie incavace, e perché nafoc nelle pa-liadi.

#### Hyofciamus.

H Tofciamus - Jufquiamus - Dens caballinus - Faba ful-la - Herba (univaleris -E'una Pianta , di cui v'hà moles (pesie - lo descrivent qui le due principali.

La prima è chiamata
Hosciamus pulgarts . I.B. Ray. Hift.

Hyofelamus niger. Ger. Hyofelamus vulgaris, vel niger. C. B. Pit. Tournes.

ollinaris . Cord. in Diofcor.

Ella getta fosti all'altezza d'un piede, e mezzo, groffi, ramosi, ricoperti di molta lana; le fue foglie sono grandi, larghe, tagliare, molli, lanuginose, bianchiccie, meste al-ternatamente, e senz ordine lungo i fusti. Nascono i suoi fiori sù i rami, ammucchiat gli uni preffo agli altri, di co-lori mifti, giallo, e porporino. Ciafehedano di loro è, fe-condo il Sig. Tourneiore, una campana, taginta per l'ordi-nario in cinque parti, follenuta da un calice, formate in taz-

za. pelofo.

Paffato questo fiore, comparifee un frutto, che rassoni dia in cerro modo, ad una pentola. Egli è rinchiuso nel cadilla in cerro modo, ad una pentola. Egli è rinchiuso nel cadilla. glia in cerro modo, sel una persola. Egli el rinchisto net ca-lice del fore, a qualca la prendere ordinariamente rol dili-tarif, in figura d'una persola. Quello frasto hall fuo coper-chio, che lo ferza ora grandi effactera. El dividi per lungo in due ripotigli, che contempono de femi minniti, mert. La lina radice è lunga, groffa, ruvida, di color brumo di finori, banno di dentro. Tutta la Pianta ha un'odore fipiacerole. Nasce per tutto; ne' campi, lungo le strade. La seconda spezie è chiamata

Esociama aprave chaimata
Hogiciama albu: I. B. Park: Ger. Ray. Hift.
Hogiciama: candidas: Trag.
Hogiciama: albu: maior., vol terrius: Diofcoridis, & quartus Plani. C. B. Pit. T.

ras Plinii. C. B. Pit. T.
Addisonate testina. Cord. in Diofece.
E' differente dalla prima, perché meno ramofa, c ricopera di più lama bianca, perché le fue foglie fono più picciole, e più molli, e perché liuoi fori, e l'inoi femi fono biancio. Nafee principalmente ne Paci caldi, come in Linguadoca, verio Oranges, lumgo il Rodano, fugli orli delle firade.
Amendue queffic fipetar, concernogno molto dio, e fale effenAmendue queffic fipetar.

ziale. Sono narcotiche; influpidifecto, addormentano, e fono fpelfo mortali agli animali; che ne mangiano. Non fi adoperano, chi detroiremene negli empiafri, negli unguenti, negli ungia con i pogli unguenti, negli unju fino controli; fermano il moto troppo grande degli umori. Si preefrifeci a bianca alla neva volgare; ma le loro vitral fono appretio poco famili.

179

Il feme di quella Pianta é adoperato pel male de denti, e per chi é attratto dai freddo Hoofe tamus ex & s. Porcus, & sound, fabs, come chi-diceffe Fava di Porco. E flato dato quello nome a quella Pianta, perché il fuo fruto hà qualche raffomiglianza ad ma fava, e perche, fecondo Eliano, quando i Cinghisli ne hanno manglato, fono fopraffatti da moti convultivi così violenti, che morrebbono in poco tempo, se non andassero a bagnarsi, e a bere in qualche ruscello.

# Hypecoum.

H Tpecoum. E'una Pianta, di cul v'hà due (pesie. La prima é chiamata Hspecour. C.B.

Hypecoon Equefum. I.B. Pit. Townel. Hypecoon legitimum. Cluf. Park. Ray. Hift Haptens itgilinum. Clail. Park. Ray. 11th. Crommun terniculatum, fire hiptens. Clail. Ger. Ella getta molti fulti all'ateza d'un préct; i quali fi divi-dono verfo la ocimi i morie ale, o tami. Le foolie fono firmi il quelle della Ruta falvatica, ò a quelle del l'aumo-ferro. Il fore è picciolo, con quatro fogle, dijopole in croce, di colorgiallo, attaccare ad un gambo. Patano que-fo. Sono compartificare hiverblaniano comodifica. croce, di golorgiallo, asticate da un gambo. Paliato oper-fo fore, comparife un baccello piano, compoido di molti official de la comparife de la comparife di molti-chiada un fieme, che raficomajla il più delle volte a un pi-cicolo reno, di cotto metico. La fica radiace è lump, sic-volte divida, rodiccia, guernita di picciole ilere. La comparife di comparife di picciole ilere. Il process distrano piene di picciole ilere. Hiptoress distrano. Discordida, Elipsofima. Ad. Lob. Hiptoress distrano. Patr. Rey. Nat.

Cuntinum filprofum. Ger.
E'una bella Pianterella, che getta fufti piccioli, fcarni, aeneri, con foglic fimili a queile del Carvi; tagiiate profondamente. I fuoi fori fono gialli, fimili a quelli della precedenda te , ma più piccioli . Succedono altresi loro de baccelli , com-posti di molti pezzi uniti insieme ; ciascheduno de quali rin-

chiude un feme gia ilo; la fua radice è minuta Amende quette frezie nafcono ne' Pacfi caldi, come iu Linguadoca vetto Mospellier, verfo i bagni di Balierae, in Ifpagna, ne' campi. Contengono molt' olio, e fale. Sono flinute parcotiche come il Papavero.

#### Hypericum .

H Tpericum. Dod. Ger. Ray. Hift. Hipericum vulfart. C. B. Pic. Tournef. Park. Herba perforeta. Trag. Andref amum minut. Gef. Col.

Hypericum vulgare, five Perforata caule retundo, feliis

glabris I.B. Afeyren Dod. Gal. Millefora . in Italiano, Iperico. E una Pianta, che getta fusti ali altezza d'un piede, e E iona Panna, o fie getta fufti all'alectat d'un piele, e mezzo, recondi, rigidi, dui, i, legoni, volicici, ramoli, i e fine foglie fono bilimpite, pervoie, raffonnighiarta e quelle della peccial. Carazara, o quelle fronte codà lango l'initi. Carazara, o quelle fronte codà lango l'initi. peccial bacchi, i quali crestefi di veolere, i relarizando le foglie al sobe, i niu magra lame; ma quando fe finalinano quelli preteo piecolibacchi, coll'alurara lum Microdeopio, i, erdee, chemo fino che pericole veolcichene in formal dienti rarigarenti, er juinez di un liquor chium, man in poco dolor, è balla-receli, er juinez di un liquor chium, man in poco dolor, è ballafiori nelle cime de fuoi rami in gran numero, gialli, ciaschefour self-cimede frost rami in gran numero, guilly, cultify-dous of-qualt comproble dispute givel, dispites in red, a consuppost team of the main medicals, a consuppost team of the main medicals, a careful as a red and the comproble dispute given the comproble of the comproble of the extrapoil, grant cores un grant of troop, bullengs, rejented & lan fugor rote, divide in tert impollight, optoned, all commis-tations, and produced produced the comproble of the com-vision modit rami, di color di horio. Nafe questi Parass sei Bodish, enegli articolor lincolor lincolor incomproble on foreste traine sella Medicina. Tragono in rotin gill oft, lo figure di train, a gill religion fallente. Comengono and its olio balfamico, e fale efsenziale.

o aperitive, deterfive, vulnerarie. Muovono l'orina,

ei meltrui alle Femmine; icacciano i vermi, refitono al ve-leno, fortificano le giunture. Sono proprie per la colica ne-fritica. Si adoperano esternamente, ed internamente.

#### Hypociflis.

I Type/fit. Dod. Ger. I. B. Park.

Type/fit. J. Od. Ger. I. B. Park.

Of theyelds if she Ch. C. Kittler. Ray. Hift.

Limitarity per and Bype/fit. Dod.

E' una fercia d'Orobacche, o' una forta di rampollo, che
acte cella Prinarera Ili piede d'una sipesi di Clipa situat
none ne Particulati, and conservatione del conser te più grotiso, rotonado, più ampois in atio-, che abbatio, te-nero, di ciòn gialliccio, ripieno di fiugo, on corti anelli, o nodi brani di quando in quando, come nella radice del Ne-unifa. Si taglia quella Pianererilla verfo il mene di il Maggio. Si petta, e de ne cava per espretizione del fiugoacido, il quale fi fa/raporare ful fuoco in confiltenza di efferzito, dutro, e nere come il figgo di Logorizia; indi fi forma in piccioli pani per trasportario. Chiamasi quest' estratto dal nome della Pianta Hyperstis. Dec essere scelto recente, pesante, nero, sens' odore d'abbruciato, d'un gastio acido, e astringente. Condore d'abbruciato, d'un gastio acido, e astringente. tiene molto fale efsenziale acido; mefcolato intimamente

con terra, e con olio. E'afsai aftringente, agglutinante, ptoprio per fermare le diarree, il vomito, i fluffi di fangue. Se ne fa prendere inte-riormente. N'entra nella teriaca; se ne mette altresi in alcuni empiastri Hipscifts ex bub fub, & xie Ciffus; come chi dicefse Pianta nafcente focto il Ciffus.

### HyBopus .

I I figur vulgeris fixerus argolfsinus. 1. B. Ray. Hilb.

I filippus draham. Gett.

Alfolpus draham. Gett.

Alfolpus draham. Gett.

Alfolpus draham. Gett.

E no Planta, chepten molei fulti allalterna diu mjede,

de un piede, e neuto, dari, nodosi, ramoi vreibit dai

bido fino all alto di fiojile lumphe, e fixere, on pocopià

indifigur, matrivoli foliamente di una pare, di un del cois
guit di gida, di formozio incuna, trailigi in pini-to deu the re tretchios, diradobianco. Calicheduso di loro è diraro a guila iggla, di ormono in cuma, ragilita in also in desi-pita di propositi del la companio di la companio di la gla, ricchiuli in una calicitita, che la livrito di calite al socio di modino. La fin rafere è grafia comeri di son, la-che di la companio di la companio di la companio di considera di la companio di la considera e la companio di la compa

Hyffepus ab Hebrae, Ezeb erbe di buon odore.

# Hyftera-Petra.

#### H There-Petra . Agricolm . Hyfierelythus . Boet. de Boot. Hefterelyther . Worm.

E una Pietra grofsa come una noce, dura, nera colla figura della parce naturale d'una Femmina. Ritrovafi nella terra dena parte naturale d'una remmina. Rifforait nella terra ju molti luoghi d'Italia, di Germania. Si fitima, che legata alla cofcia, abbaffi i vapori, e rifve-gli gli ordinari, ma non dee farfi fondamento si quefto prete-

fo rimedio

Histora ebicopa, sterus, matrice, & Petra, Pie-a; come chi dicelle Pietra della matrice. Historiyibus, fignifica la medefima cofa.

M a

Hyftrix.

This Parts frames ... Italiano , Perco fision E palloce i la las crista épociais ... in Italiano , Perco fision E palloce i la las crista épociais, ... in a fum figura finis la recturado a qualit de la Perco , i la occado filos epociais la fia gada é finis la cyclia épina Legra , pormas el quattro la fia gada é finis la cyclia épina Legra , pormas el quattro actico con consideration el configuration de la partia de tenta ; finis con el consolicit de la partia de tenta ; finis percia de figura in monte corporcion del finis partia de tenta ; finis peria la partia de la trial ; reporter de se poda discintificación ; finis pieni association el quattro de la consolicita del altresi quaetro dita. Il fiso corpo è ricoperto ell'intorno d'una fetola, o pelo groffo, rilucente, fimilea quello del Cinghiale. Questa setola e per l'ordinario lunga trè dita per tutto il cor-po, ma sopra il collo ella hà circa un piede di lunghezza, e zre volte alcrettanto di groffezza, che altrove. Ella forma alcresì un pennacchio fui capo all'altezza di circa otto pollisi, e bajette lunghe quali fei pollici. Questo pennacchio é il più delle volte bianco dalla fun radice fino al merzo, e la fun pao delle volte insinco datta tutt ratioer into il i foretto, e la siun parea alta di no colore di caligara, harmo il lifo corpo è anco-ra guarriine di una forta di letjine publice, riliconta, formate in papacoa, pampento, grodic come permenti di Cippo, o fode, pobs-elle, giar bianche, oran prec, ò di due colori fenza franția. Elle gii fervono di diefeă. Molte di quefei forte di lefine, che fune le più robulle, e le più forti finno poco atzaccate al-la pelle; l'impiliale le lancia a guida di freccie contro i Cacciala pelle; I hasimala le l'ancia a guilta di freccie contra i Caccia-netti, fucuendo la pelle; come i cana indiffuére, che fanno dell'acqua, e la lincia con tanno forta, che teride ben fesio dell'acqua, e la lincia con tanno forta, che teride ben fesio in campagna, o quanto o tela facuoro, ma le abbada, e le appoggia ful fino corpo, quando entra nelle caverne, dore abita per l'odinanto, e principalmene en Verno; fa mafcon-de altresi ne cripoult. Se ne eruva in Etinpia, in Affrica, and Il fadie, in tatal, si drado in Franca. Si rodorfice diva, and Il fadie, in tatal, si drado in Franca. Si rodorfice diva, di mele, di pere, di radici, di pane, quando glie ne vien dato. Beve acqua, e quando v'emescolato del vino, l'in-ghiorre con avidità. Và piuttoflo di notte, che di giorno a cercare il fuo nodrimento; la fua carne è buona a maneiare. Contiene molto fal volatife, ed olio.

cano l'orina Il (no graffo é buono per l'ernie, e per fortificase I nervi

Ritroyanti alle volte, ma affai di rado nella tetta, ne omaco, e nella veferchetta del fele d alcumi Porci ipimidi Porco, di cui bò parlaro a fuo luogo; ma fono più grufe, e più difpotte in luttre, ò fenglic come il Benoar Orimnate. più dinosse in settit ;
unite al tatto, e figuizzanti come il fipone , di color porpre, no chiaro, d'un guito amaro. Chiamanfi pietre di Malaca, ob Betanra fi Porrofipinodell' Indie. Si trovano in una Procia del Regnodi Malaca chiamata Parm, ma fono ratifine, cià del Regnodi Malaca chiamata Parm, ma fono ratifine. e cariffime. Si flimano molto più delle pietre di Bezoar qu

dinarie. Sono proprie per ifcacciare per trafpirazione i cattivi um-ri, per refiltere al veleno, per fortificare il cuore. La defe da due grani fino agli otto. Si adoperano altresi in infafore in un mescuelio d'acqua, e di vino.

La Pietra di Malaca e chiamata in Latino. Lepte Male canus, feu Betour Hiffricis. Hiffria ab os Sus. Porco, perchè fi pretende, che quel animale abbia qualche rafforniglianza al Porco.

Il nome Greco si rest fignifica peli di Porco, ed estanco si chiamato quest'animale, perch'egli è vestito d'an pelosimile a quello del Porco falvatico.

# Hywourahé.

Hrowred Braditants, Queint focus, Lerio ann. Ind. Occident. E'un' Albero grande del Brafile, la cui buccia è d'un colore d'argento, e di dentro rofficcia ; getta quefta bucra, quando e levata di freico dall'Albero, un fugo l'articintofoi us gullo faifo, ed affai fimile al guito della Logorizia. Deni, che queft' Albero non produca frutto, che di quindici in qua che quert Alberto non promuca trutto, che di quindici si qui dici anni. Quello frutto è quofio come una prusa medicor, di color doratro, tenero, d'un'odor grato, d'un guito dolc-firmo. Rinchiade un nocciolo picciolo; gli ammalati bidefi-derano motto a cagione del fuo bano guito.

La buccia di quell' Alberto è fudoritica, difeccame, anti-

tiva. Si adopera nel Brafile pel morbo gallico, nela flefi guifa, che in Europa s'adopera la buccia, è il Legnofato Hypeurabi è un nome del Brafile, che fignifica cofa rate

# IABOTAPITA.



frutti hanno an color fimile alle coccole de notiri Mitti, e fanno una fimile tintura. Non contengono femi; il loro gusto e stirico: fe ne cava un olio per cipressione, il quale si

Adopera nell'infalate.

Quefto frutto è aftringente. Si adopera come la coccola del Mirto per fermare lediarree, e per fortificare le glun-

# laca.

J Aca. Acoft Garr. Trag. Lued.
J actes as Caleur. Ludov. Romano.
Jacas, v G Jac. Lifet.

Index. Ludov. Romano.
Jacas, v G Jac. Ludov.
Index. Ludov. Index. Ludov. Romano.
Malabar inacione ficik, impo Jacogo. Nafac ilin Malabar inacione ficik, impo Jacogo. Nafac ilin Ortuno full fuo romoco, e fui fuol rami più grotii. Egli è lungo, e più grotio d'una bacci grotii, e deira, e accornistra da totte le parti, corne da puned di diamanes, fe Condo forto fitto malabar. corta, verde, il cui ago nero. Questo frutro fatto matu-ro, rende un buon odore. Ven hà di due fpezie, uno chia-mato Barsa, ch'ed to onfifenza foda, ed è il migliore, un altro chiamato Papa, è Gregal, ch'e moscio, ed è il mi-

Il frutto dell' Jaca'è bianca di dentro; la fua polpa è foda, e divifa in picciole cellette piene di caffagne, un poco più e divitá, in picciole celetete piece di callagge, un poco più imple, e più prodi de datteri, resporter d'una forrat birtà, bianche di deretto, come li callagne consunt, i diu nga pita, bianche di deretto, come li callagne consunt, i diu nga por più di mante di prodita del propieta del propi buon popone; ma didura digettione, e che genera a chi ne mangia fovente una malattia peftilenziale, chiamata Meral

dagi Indiani.
Le caftagne di questo frutto crude fono molto affringenti,

# Jacapucajo.

J Acapucaja. G. Piñon. E' un' Albero molt' alto, che na-icconsil America, la fus baccia è bigia, dura, e inegna-le consultation d'una Quercia recentaia, iliuo lapone è duro, e fialdo; le fue feelle nationnighiano a quelle del Moros, d'un colore tra l'aglia, e e l' redio, in che fono sovette, readi quando fose nella loro grandezza perfetta, metate ne l'oro conomi, è in cetto modol rottere, e di incurvate. Il flo funcontorni, e in certo mono riotte, ca incurvate. Il no rut-to comparifice nel mefe di Marto; egli ègrofio come la tetta d'un bambino, appiccato, ò fospeso ad una grofia coda, ri-coperto d'una buccia gialla, dura come il legno, e nell'estrecoperto d ma buccia gialla, dura come il legno, e mell'eltre-mità, che riguarda la terra, e chuido in forma di castol ad un coperchio, che pare d'un' artifizio maravigliofo. Quan-do il futto è meatro, il coperchio da se mededimo di leva, e nal mededimo tempo, che cade, cadono eriandio delle noci, raffomiglianti in figura a l'imizbolani, bisinaphe, e' un guffo fiaporticifimo, come quello de pitfacchi. Servono di socionerra model enimali di a soche mit l'Imi-i. drimento a molti animali, ed anche suli Uomini. Se ne

cava dell'olio per esperfilone. Naice quest' Albero in abbon-danta, in differenti looghi, fiulle rive del Mar Mediterra-neo. Ve n'à di motte (peccie; il inofrutto voro, ch' egli fia delle fue noci, fervea fare de 'vaii, e delle razae.

Il fuo legno è proprio per refiftere al veleno. Il fuo frutto provoca il feme.

#### Jacaranda.

J Acaranda G. Pifon. E'un' Afbero dell'Indie, di celi via de (pezie; l'uno hil légno bisnoo, e'laltro notro, amende duri, belli, e/fercatie. Il bisnoo è fenza odore, fimilea il Prupo dell' Europs; le fue foglie fono piccole, fatte in punta, rilocenti di fopra, e bisnobe di fotto, oppolie directamente is une affi altre dell' Europe. Il periodi di solo dell' Europe. Il periodi rampolita dell' periodi di solo dell' Europe. Il periodi rampolita dell' periodi di solo dell' Europe. Il periodi rampolita dell' periodi di solo dell' europe. Il periodi rampolita dell' periodi dell' periodi rampolita dell' periodi di solo dell' periodi rampolita dell' periodi del go i rami. Clafchdainode fuoi rami, greza molti rampolli, che bannop em nois giorni, de betorno gosti come noccio-i di ciriosp, dilpdoli ingrappolo, di code di litra; i quali bablo, che di dictimo rappredenza nila ritta, cal attori, cua rette piccio di dieta, di colopta litra, rillacense. Nate fat le fine fogia, sono fora dana balo fadia quali rotorda, fat le fine fogia, sono fora dana balo fadia quali rotorda, di fati para di pala di pisanole di leta, sono di pala quali rotorda in periodi di pala di pala di pala di pala di pala di pala di tuo mezzo modi il fami bianoli, eterninati in cine gialle, adia granda a galia di pisanole di leta. Sono de a guali diori un frutto grande, come la palma della mano, ma duna figu-ra ritera na, e finegiare di gianole di la matera, imperena tate nara, e ingouete da s guecol della natura ; imperoche elli e lenguale, gobo e a elli i totoro, inclinando fempre al batio pel luo peio, el color millo, bianco, e vende, ripenod una foldanaa verde, e tenedene al bianco, el col i la Pacíanti fieroro in luogo di lapone. Esano cuocere il frate o, e ne mangliano; lo chiamano Masilpo.

11 Jauranda neroè differente dai primo, perché il fuo lesgo e nero, durro, e faldo come quello del Guijaco, ma odogo e nero, durro, e faldo come quello del Guijaco, ma odogo entro, durro, e faldo come quello del Guijaco, ma odogo entro, durro, e faldo come quello del Guijaco, ma odogo.

Il fuo legno è flimato fudorifico, e difeccante, e'l fuo frutto flomacale .

# Jacea.

Acea nigra, valgarts capitata , & fquamofa. I. B. Pit. Tournef.

Tournef.

Jace nigra. Get. Ray. Hift.

Jace nigra vulgaris. Park.

Jace nigra prategil statifula.

C. B.

E una Pianta, lecui prime (oglie hanno qualche raffomilianza quelle della Cicorea; imperocché (ono un poco ta
una quelle della Cicorea; imperocché (ono un poco ta
tanta quelle della Cicorea; imperocché (un lan lan bian)

and prategie della Cicorea; imperocché (ono un poco taglamas quitté dell'a Clores, imprenche fon on poo inginate, et doire vene de richt, incepent alsu lans hisginate, et doire des enricht, incepent alsu lans hiscy am quelle, che fon himeure i fails, fino librar, itmorpret, lampigni, i libri fort finon stateration en auszenti signe reit fagilish, precie, com sed Gauss, di cole
carbot plane de la cole de la cole de la cole
de la cole, i de la cole de la cole
de la cole, i de la cole
de la cole, i de la cole
de la cole, i de la cole
de la cole
de la cole, i de la cole

Joses viene da Josese, eferte coricato in terra. E fato dato quefto nome a questa Pianta, perché moite delle sue spezie sono coricate in terra.

### Jacobaa.

Jacobas volgerit n. B. Ray, Hift.
Jatobas volgerit meler. Park.
Jeobas volgerit meler. C. B. Pit. Tournef.
Jeobas sientis. Adv. Lob.
Hebs Josebas. Tab.
Files J. Jacobs. Brunt. Trag.
Sentito meler., for files J. Jacobs. Marth. Caft.

M 3

E'una Pianta, che getta nno, ò molti fusti all'alterza di tri, ò quattro piedi , rotonda , duritti , duri , cannellati , alie volte fenza peio, alle volte un poco lanuginofi, alle vnice roffice; di di colore tendente al porporino, ramofi, sefiet di molte foglie, meife fenz'ordine, è alternazamente bisguito un pocoaliringente. Naicono i fuoi fiori nelle cime de ulti, e de' rami, a guila d'ombrelle, è di mazzetti gialli. Cial-Juiti, e de rami, a guità d'Ottorelle, o a mattarett gauta . Cuan-chedunod i forre di grandeza mediocre, fatto a megi , com-polto d'un mucchi-o di fottellini, a stromiazi da una corona, e forlenuei da un calice un posciologilo de, fedio in molese parti. Cadarta quello fone, joccedono fenia refiseri, guerniti di pias-me blanche: la fua nad ce confifte in motes groffe fabre buan-me la companie de la fua nad ce confire in motes groffe fabre buanche, affai attaccare alla terra. Naice querta Pianta ne' luoghi umidi, ne campi. Contiene molto fale, ed olio. E'aperleiva, vulneraria, ammolliente, deterfiva, rifo-

lutiva. Serve in decozione interiormente, ed efferiormente Si adopera ne' pergarifmi Jacobae à Jacobo; Jacopo, come chi dicesse erha di S. Ja-copo. E stato dato questo nome alia Jacobae , perché se ne attrova frequencemente sulle strade di S. Jacopo in Galizia.

### Jacua-Acanga.

Acus-Atanga. G. Pifon. E'una bella Pianta del Brakle, la quale i Porruphel chiamano Fedagofo; il foo futto cre-ce all'aireza di più di due predi, e pelofa, ramofa; le foe foglie fono grandi cone la mano, della figura di quelle del Nepera, ruvide, più pungenti di quelle dell'Ortica, e più gate. S'alaa frà cile nell'elue cime, una spezie di spiga lunga circa d'eci dita, guernita di grani piccioli, come nella Pianciera decidira, guernira di grani piecciói, come nella Pian-taggine, í cono, che quiet le pigne ieno curava ein coda di Scorpone, e finiticono in foretti turchini, e gialli, che han-no la figura d'un piecolo calce. La fiar radece è lunga un piecle, quali diritta, legnola, che getta, ò nulla, o poche fila, bruna di bort, bianca di demeno, d'un guido Ciptoro. Nafec quella Pianta particolarmente nel noghi l'abbitonoli. Ven hà di motte fepere. E affatti distata nella Modicina. E'deterfiva, vulneraria, rifoliutiva, confolidante. Si adopera in fomento, in cataplasmo, e negli unguenti.

### Taculus.

Aculus. E'un pefce d'acqua dolce, piano, grande, ap-presso poco come un picciolo Rombo, bianco e rifucenee. a lun carne è molle, branca, e d'affai buon guito. Conciepe del fal volatile, c dell'olio. E petrorale, ed unectante. Si adopéra nelle cucine.

Ade. E'una Picera duriflima, di color verde, e alquanet bigio, ò fimile a quello dell'aliva; ma fe ne vede di tre cerdi differenci: la più bella viene dall' Indie Orientali. I Turchi, ed i Pollacchi ne fanno manichi di feimitarra, di contelli grandi. Ella è rara, e difficile a levorare a cagione della fia grandurezza. Conviene adoperarvi la polvere di dismante. I Giojelleri ne tagliano de peraceti, che puilf-cono bene, affinche pollano portarii comodamente, a poli-cati fulle rent. Il libro intitolato Il perfetto Giojulitere, dia quella Pierra il nome di Pierra divina, a casione delle gran wirth, che se le attribussomo; imperocché si presende, che porsata verso la parce delle reni, sia propria per farme usere la pietra, è la subbia, e sir le secorere per l'orina, e sia un en presen, o sa ramma, e mere recerere per l'orina, e fia un rimodio per l'epideffia; ma io non prefto moita fede alle pre-tefe qualità di questo rimedio.

# Jalap.

Map. Jalapa. Jalapium. Giulopa . Gélapa. Chélapa Celopa. J Celopa. E'una redice bigia, refins/la, checi captus fecca, taglia-ta in fetre dall'Indie Occidentali. La Pianna, ch'ella pro-duce, quando è nella terra, è frecondo l'i. Plianner, e l' Sig. Tournefort, una s'pezic di Bello di notre, chiamate da quell'ultima Jolog efficiarum fruda ruggie. Il fino fufilo

crefce all'altezza di quattro, è cinque piedi: le suefoglieso no fimili In figura a quelle dell'Ellera, ma fono meno grofe, il suo force è una canna spalancata in Imbuto, fatto a pajglione meriato, di color roffo, corre lo fcarlatto, alle vol te variato di giallo, e di bianco, gratifirmo alla vifta. Que fio fiore s'apre la notte, e fi chiade di minimo raggio del So-ie, e perciò fi chiama Bello di notte. Se frà I giorno piore, ié, e perció li cusama perso ai notre. Se tra i guorno piore, de si dicio é coperto, egil ità aperto; ina altora in pro-tempo diventa vizzo; impersoché il giorno, qual egil ingi-é contrario, il che nasce probabilmente, perché il Sode die-ca, e diffigu an umidich, che gli e neceliaria, a fanche lei-parti i diffaziono. Paffazo querbo fore, fuccede un fratto que tratto di contrare perche percenti de se contrare percenti de se contrare percenti. grinzato, che contiene nella fua cavità, un feme quafi no tondo. Dicefi , che quella Pianta nasca naturalmente ,e

fenza coltura nell Hole di Madera Dee scegliersi la radice di Jalap. In rocchi grossi, falli, fparii di vene refinofe, difficili a rompere colle mani, me facili a fpezzare col pettello; di color biglio, d'un guito me poco acro. Contiene molt'olio, e fale. Purga affai bene pel ventre cuttigli umori, ma principal-

mente le fierofità. Serve per l'idropifia, per la gotta, pri catarri , per ic offruzioni ; la dose é da dieci grani , sino a usa Tutti i nomi della radice di Jalap, fono tratti dagli Ane-

#### Tambolones .

Ambalones . Garzin

Jambalata: Acoltz: Jambalata: Acoltz: Jambalata: Acoltz: Jambalata: Palod. in linit: 4. part. Ind. Orient. E'un' Arboicello dell'Indie, che taifomiglia al Mino, ma che hà sa foglus fimile a quella del Corbetzolo, il fuofisima to raffomiglia ad una groffa uliva, d'un gusto aspro, ed afra gence. Si conferta nella falamoja per mangiario. Non épo to in uso nella Medicina, ma se ne mangia insieme col no cotto, per rifyeglar l'appetito.

### Tambes.

Jamber - Acofta: Garz e un frutto dell'Indie, groffo cour una pera - Ven'hà di due (pesie; una, il cui colore è no io, feuro, fenza nocciolo, d'un gusto grato; l'aitro, il carco lore e d'un rossobianco, cen un nocciolo prosto, come quelle d'una peica, non effendo ben rocondo, duro, unito, ed mvolto in una pelle bianca, e pelofa. Hanno amendue le fpezi un'odore di rofa, ma l'ultima ha un gufto men buono della pri ma . La lore buccia é cosi fortile, e con enoile, che non pu hevarii con un coleello. Queito frurto è chiamato da quelle Malabar, edelle Canarie. Jambel, dagli Arabi. Yaphele de, da Perfani Tuphet, da Turchi Alma, e da Persunti James. L'Albero, che lo produce, è chiamato dagli ital Portughefi Jambero, Crefce all'altezza è un Prano; cetta si gran numero di rami, i quali, dilatando fi in larghetta, chi inghezza, fanno una grand' ombra , e un bell'afperto. Lafut buccia d'biglia, di culor di ceneré, unita; il fuo lemacitatile; la fua foglia raflomiglia in figura al ferro d'un politiancia, bella, unita, d'un verde feuro in alto, e abbilo d' un verde chiaro. I fuoi fiori fono roffi, tendenti al porporiro

un verde chiaro. I fuoi foori fono roll; «codenti al perposit», di color vivilimo, «con moles percicio de fian el metao odifiere. «Junguillo agretto, fimile a queillo de gamoni del metao destre. La lius radice e fotre, e cala protional nota tras. Produce questi Alberto fori, e frusti molte vode in una so, e son fi vede mai fenta fore, o fornar fravor ente, de mateuro. Cadono de' fiori encos, che fianno paree la tratto di la usura rochi e, e a mitra. Cadono de' fori encos, che fianno paree la tratto di la usura rochi e, e a mitra. Che fie me fopolis, se di fi no de' noveili, e pofeia de' frueti, gli uni nafecnio, e gli il tri marurando. Si fuol mangiare questo frueto ful principi della ta vola. Confertanti il fiore, ed il frutto con Zucchen. Somo filmati propri per le febbri biliofe, per cavar la fet per fortificare il cuore

140

#### Jangomas.

J Argoness. Gars. Trag. Logd.
J Argoness. Acoline.
A Alpiel.
E and Albrec dell' Ladie grande concess a Praco, arricelarod Alpiel.
E and Albrec dell' Indies grande concess a Praco, a rricelarod Alpiec dell' roter con filongia ja equite del Schrod, al
concess della concessione della concessione della concessione della concessione della
affiniagente, ed alpien. Natice quell' Albreco nel campi, nel
affiniagente, productione del dependente concessione della c

#### Janipaba.

Jánipada G. Pifon Greipa G. Marcgravii E'uno depi Alberi più grandi del Brafle; rafforniglia al Faggo, la fun becci è doja; a bianca; il fuo legno e midolio to, e fragile; i fioti rami fono vetiti di foglie lunghe un piede, o un piede, e messo, colla figura di una lingua di Buy, di color verde riluccote; li fiao fore è picciolo, rafforniglianat conor rende rinecure; i lifos foure è picciolo, rifornigliame en queite del nauciti, bianco, con machiegialid i dentro, d'an clore di garciano; il fuo frutro è più profic d'autoritariano; accomo a color di profico d'autoritaria del profico d'autoritaria del profico d'autoritaria del profico d'autoritaria del profico del profi

Eco naturando, come la nefigio la ciline è dissono a mangiare. El mano afringuere, e reporte contra la dissure i misgo fil nico afringuere, e reporte contra la dissure i misgo fil nico del la cocci, « deles homosos, si adopena sissugorità, per la cluere malgiore, « delles, come, que cita di riCarsalia questi fortuno per ripera del come, que cita di ricolore, e di resultare per delle del deles ques affinente
en rimificatione, monitori del reporti della loccio di
affinente, e del resultare di reporti della loccio di adprocio del proprio della fortuno come regione, si adquesti fortuno, primi color filma come regione, si adciona di procio, e del principio è chama come regione, si adciona di procio per pere più figi-reporto, è certifoli la
Deco soncio. Puòtingerie colla fietta resura il cirappo, i acriminationa di procio con con con contra del procio della
procio della procio con con con con contra della contra di
cono concio. Puòtingerie colla fietta resura il cirappo, i accimitati
al contra della contra di contra di
contra della contra con con con contra di contra di
contra della contra di contra di contra di
contra della contra di contra di contra di
contra di contra di contra di contra di contra di
contra di contra di contra di contra di contra di
contra di contra di contra di contra di contra di
contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di
contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di

icancella verfo gli otto, ò nove giorni. Il Jampaha è una fpezze di Genipa, di cul bò parlato a fuo

# Japarandiba.

J Aparandiba. G. Pifon. E'nn Albero del Brafile, la cul buccia è di color di cenere come nell'Ontano; il fino legno duro, midollofo, le fine foglie fono attaccate fens' ordine in abbondanza intorno a l'rami a certe code. Sono fimilia quelabondanta inomino a Irania certe code. Sono fimilia quel-le del Jasapha, bistimphe, fatter in punta, nervice. I food front fron grand, e belli, "Calcheduno è composito d'ono profe fogle, coltomete a rel tret de mofetilo grando. La professione del composito de la composito de la professione del composito del composito de la composito de la professione del composito del composito, model professione del professione del composito del composito del composito del professione del composito del composito del composito del professione del composito d

Le foglie di quest' Albero fono rifolative. Se ne mettono fulle durezze del fegato, e degl'ipocondri. Si prendono altresi in deconione per aprirei condocti, e provocare l'orina.

### Jalminum .

J Afminum. In Italiano, Gelfomino. E' una Pianta, di cui due fono le fpezie principali. La prima è chiamata Jafminum. Dod.

J dos front lepair principals. La prima chianana Jj destimo adiava Ger Park.
Golfman and Golfman and

fun radice è fibrata . La seconda spezie è chiamata

Jassinum Hispanicum fore enternè rubente. I. B. Pit.

Tournet.

1 Outret.
Chamag tifeminum grandiforum. Loh.
Jafintaum basulius magne fore. G. Banh. Ray. Hift.
Jafintaum Caracterum. Pirt.
Gaffenium formitte primame. Cluf.
Io Italiano, Gaffenium di Spagna.
Ella edifecence dalla grima, percheli fiso finto enfini più
bilo, ma più torre, e robubolo, fice le folgle fono più largine,

fatte meno in punra, decendate nella loro eftrenicà; i fuoi

fürer meinn justen; « dorsonder treilt is ere firmität; ji fiede from eine je gradit; " galanth, " ja fäll.", ja fäll. " på dette from förer gradit; " galanth, " ja fäll. " på och ere förer förer gradit gr

Il fore di Gelfomino, contiene molt'ollo in parte efafta-

to, e las cutturaire.

E apertiro, ammolliente, digettivo. Si adopera per rifolvere gli (cirri, per ajutare il parto, per maturare il catarro, per facilitare il respiro, pel male di punta. Si adopera
efternamente, ed internamente.

Dicti, che Jajminum, venga da Jajmu, parola Greca, che fignifica dori medicinale, perché il fiore del Gelfomino hi molé dorre, e ferre per la Medicina. Altri famo derivo hi molé dorre, e ferre per la Medicina. Altri famo derivo re querto nome dalla parola Ebraica Jamin, cioè profumo; perché quello fiore profuma i loughi, no equali fi anerce.

### Jafpis.

J Afpir; in Italiano, Diaspro. E'una pietra bella, dara, j polita, rifipiendence, preziosa, la quale non édifference dall'Agara, fe non che meno pura, e men dura. Ve o 'bà di molec spezie; ma la più fiimata fi è l'Orienzie. Ella decentral un molita, ribuscon, di code vende cario, finare. di moite ipezie; ma la più fitimata il el Uviennale. Ella dec ferei dura, pulita, rilucence, di locolov rarie carciori, fupria di macchie rotie. Si adopora qualche volta in Medicina, do-po a verta macinata ful porisio, come le latre pierce pre-siofe: Il Diaspoc così preparazo è aftringenze, e proprio per fermane il fangue, e la diarrea. Se gli actribujice gran Me vitri

184

virtù per l'epilefila, per fortificare lo flormaço, per fare ufci-re la pierra dalle reni, per fermare i fluffi di fangue, fe fi por-ta legato a qualche parte del corpo; ma non dee preffarfi fe-Jafpis vierre dalla parola Ebralea Jefpè, che fignifica Diaf-pro.

Iberis .

I Berit latione folio. C. B. Iberit, & Lepidium. Matth.

Lepidium bertenfe . Ang. Lepidium gramineo falis , froe Hiberie . Pit. Tournef. Iberis . Lugd. Dod. I. B.

eris cardamentica. Ad. Lob. E'una spezie di Lepidiure, ò una Pianta, che gerca fusti all'altezza d'un piede, dd un piede, e mezzo, duri, che ger-tano molti rami minuti; le fue prime foglie abbaffo fono lunghe, un poco larghe, steriste, atraccate a code lunghe; ma quelle della parte alta, che (ono atraccate a 'fufti, ed a 'rami, non piccide. iono picciole, firette, farre in punta, fimili a quelle della Lizaria, à a quelle della Gramigna, fensa coda, e fensa effe-se meriate. I fuol fort fono collocati in alto de fuoi rami, is merline. J (tas) fost fono collocat in altofe finetram; accidi, is anothic, catcheduno composfod quarter (tagles, pagical), is anothic, catcheduno composfod quarter (tagles, to lowns to inferred ij pieca, che fi divisle in diser ipolitiquis, et alowns to inferred ij pieca, che fi divisle in diser ipolitiquis, et aliquis, medicorenemen grofia, legnoda, bianca di lown; che lord pieca, medicorenemen grofia, legnoda, bianca di lown; forme consideration del manigli production del manigli production del manigli production. Tagles lagrame alle manigli exchei, e en legoli in-colet; principalmente ne Particialdi. Colitività in el Gartinia. Contice monoco las effentials, e di los.

E'deterfiva, aperitiva, incifiva, propria per lo feorbu-to, per muover l'orina, e i mestrui alle Femmine, per le oftruzioni della milza, prefa in decozione. Se ne applica fulla morficatura d'un cane rabbiolo, per far d'ilipare il vele-no. Si adopera la fua sadice pel dolore de denti, e per gua-

rire la roani Iberi ab Iberia regione; perché quella Pianta nasceva una volta abbondantemente nella Spagna, che chiamasi Iberis.

I Bis . E' un'Uccello acquatico d'Egitto, raffomigliante al-la Cicogna. Ve n'hà di due ipezie; uno bianco, e l'altro nero. Non posiono vivere in altro clima, che in quello d'Egitto; imperocchè quando ne fono trasportati, ò dal vento, ò in qualche altra maniera, fi lafoano morire, tralafoando di mangiare. Si nodrifono di Serpenti, di bruchi, dicaval-lette; fannoi foro nidi fulle Palme, perché i Gatti non man-gino i lor figliuolini. Contengono molto fal volatile, ed

Il loro graffo è rifolutivo, e raddolciense.

# khneumon.

Chneumen . Jonft. Mus Pharaenis . Bell

Mus Indicus . Elian. In Italiano Topo d'Egitto , Topo

Man Jadeur, Ællinn İn İndinine Topo Üğürün, 1909 (İndini, antika yağırıdındı, şınındı com Genta, ma pik hangu, ifine perke demo, come qerdi cell Lopp, himedrice, gağırıldırın ifine yerinde inderice, gağırıldırın ifine yerinde inderice, gağırıldırın ifine inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, garindirin inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, inderice, ind

La fas carne, prefa in bollitura, è filmaca fudorifica, pr pria per la colica , per la morficatura delle bestie velenose ,

per purificare il fangue,

Ithnesman, ab axion, inveffige, perché quest'animale cerca, e coglie i Coccodrilli, e mohe altre bestie.

#### Ichthrocella.

Chibycella. Glates Alcanak. in Italiano, Colla di pe. fer.

E um Colla envan dalla peile, dalle alia, dalle nele, dalle delle terricon, da nevel, edalle altre pari mufcodor de medica delle terricon, da nevel, edalle altre pari mufcodor de medica delle terricon da delle delle dalle delle ai in Ungheria, e in altri luoghi, dove paffa il Danubio, in-perocche ficcome egli ama l'acqua dolce, così paffa in efa ben (petfo. Mangiafi la fua carne, ma è glutinofa, d'inter-

to guito dolce infipido, purche non fia flata infalata.

Per fare l'*Lin pocalia*, fi raunano tutte le fpoglie di quito fice; fi tagliano in pezai; fi mettono nell'acqua calda; indi fi ianno bollire a fuoco lenro, finche fieno difciolee, e ri-dotte in una Colla. Si ftende quelta Colla forra frumeni fatti a pofla, affinche feccandoli fi riduca in forma di carripecora. Quando ella è quafi fecca fi rivoira per l'ordinaron condoni, i quali fi rotondano a guifa di luna crefeence; fi se forma extandio in diverfe altre maniere

Gli Olandefi fomministrano la Colla di pesce; e i harm principalmente da Moscoviti, che ne preparano più degi

Bifogna feeglierla in cordoncini, bianca, chiara, traforente, fenta odore. Quella, ch'é incordoni groffi, é fore-potta ad effer piena d'una Colla gialla, fecca, e alle voire ii cartivo odore. Biogua confervare quella Droga in festel; imperocchi a umetterebbe all'aria. Ella contiene multilio. co fai volatile.

La Colla di perce è propriffima per ammollire, per ribiro re. Se ne sa entrare nella composizione d'alcuni empi-

Ella è d'un grand' ajuto agli Ofti per rifchiarate il vi torbido. Ne gerrano alcuni perzi in una botre; ella vi fi difcioglie, e fi forma al di fopra come in una pelle, la qua le, precipitandos a poco a poco sino al fondo, diversa greve, e strascina seco tutte le parti grossilane del liquete, in maniera, che il vino retta chiaro. E'meta specie di filmnon effendovi niente di maligno nella Colla di pefer.

La Colla di pefee ferve ancora per dardei infro a in-

firi di feta , per imbiancare le tocche, per contrafiare le perle fine , e per molte altre cofe nelle Arti. Noi troviamo alle volte preffo à Droghieri certa Cofa di peice in piccioli fogli gialli, ò d'un bigio, tendent si bianco; lo con l'hò trovata cosi buena nell'ufo, come la precedeute. Elia e troppo difficile a fetoglierfi.
Lebtbycolla ab intis pifeis, et minaa, gisten; come chiliceffe Colla di peice.

#### Mex.

Lex . Matth. Ang. Lac Hen Arbora Ad I. B. Ray. Hift. Hen oblongo formus falls. C. B. Pit. Tournes. Hen angultifalls. Taber.

Hex major plandfree. Ger. in Italiano, Eice.
E un Albero ghiandifero, raffomigliante molto alla Quere
cia grande come na Pero, è un Melo; la fau baccia è bre-

et agrande come an Pero, o un Melo; in fies beccie bre as il filo legane deuro, e faldo ; l'ino rami foro espesi. Il na banne; i e ine fuglie fono baisanche, metthes ne content, femper evel di forps, a baisanche, metthes de content, femper evel di forps, a baisanche fono baisanche, pero de l'anno de la comparti de l'anno de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti del comparti de la comparti de la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la comparti del la co retta, bianchiccio, ericoperto per tutto d'una pelle cons

di consusa , Rono cui d'inclini suno fiperi dei manuforda di l'Interiore, per la colles veroles per la delle verole per la finale verole per la minima del periore del consultation del consultation del consultation del correction de

ra terra. Le foglie, e le ghiande dell' Elce fono aftringenti. Fer-mano le diarrec, prefe in decozione. Si adoperano altresì in fomento per le fludioni, e per fortificare le giunture. Iles, come fi presende, e tretto dalla parola Ebraica Elos, che fignifica una Quercia, perché quell'Albero è una spesie di Quercia.

#### Alecebra.

Liceobra minor, free Sedam. 3. Diofeoridis. Park.
Liceobra, free Semperersum tertum. Dod.
Semperersum minimum, free Uleeobra. Lob.
Sadum minimum Liceobra, Sedi sertum gemes, non femper viveni. Adv.

Jemperolymmulmus, vermiculatum acre. C.B. Jedum partum acre, flore lutes. I.B. Pit. Tourn. Atzens acre. Cord. Hitt.

Fermitularis, free illectora. Ger.
E'una (peale di picciola Sempreviva, è una Pianterella, che gerca molei fusiti bussi, corti, minuti; le sue soglie sono picciolissime, grossette, fatre in punta, ripiene di sugo; napicciolifitme, grodiete, latre in punta, ripième di uso; na-icumo i l'uso forn nelle cime de l'un rami, piccioli, gialli, cia-fichedamo de quali è compoito di cinque fuglie difporte in ro-da; le liue radici (non picciole, fibrare. Nafec questa Panna folpefia alle five radici, è diddeta fulle muraglie vecche, è ne-gli altri luoghi faffori, ardi, e fecchi; il l'ino guifo è acro, et ardener. Ella forifica in sempo di Sarer.

E' vomitiva, e propria per le febbri intermittenti, prefa Interiormente. Si adopera in gargarifmo per nettur le gengi-ve, e per l'flabilite i denti, per lo fcorbato. S. adopera altresi afteriormente per difentere, e rifolvere gli umori icrofolofi, e i gozni nafcenti.

#### Imperatoria.

I Mperateria . I. B. Ray. Hift.
Imperateria major. C. B. Pit. Tournef.
Afranta . Brunf. Gefin.
Megifrantia . Cam.
Strasbian. Cord. Hift.
Ofrantiam. Dod. Gal. Long.

Imperatoria, five Afrantia vulgeris. Park. Smyrpism beritafe. Trus. Gein. Hort. Laferprium Germanit. Fuch.

Leitryrams Groment: Exch.

Euro Brance, Leo Gingleinou grandi, amelle arche ord

Gogar ann conte remonds, erremans de one fich tegis; negli

glant le per leggermene, e leul reproductamene. S al
anno til acide fruit, che creticous fino all' alterna di cine

contenta de le per leggermene, e leul reproductamene. S al
anno til acide fruit, che creticous fino all' alterna di cine

contenta di cine di presenta di contenta di con
sono di contenta di contenta di contenta di con
sono di contenta di contenta di contenta di con
sono di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di conte politice, aggrimants, reminis, accordinate d'actione ébber, prise et una politic holone, acconnacie, de la ingula cere, pompere la ingun, e-récinsidamen treus la becca, un peco antaro. N'alce et la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la fire de la di color brano di fuori , verdiccio di dentro, d'un odore, e

di cotto frindo a riutri, versiscio si centro, il un unare, e d'un guilo aconatico, e pungente. È l'incliva, penerante, detertiva a pretietra a Arrena gli umori vificoti del polimone, aiura l'espectorazione, forti-fica il cervello, co fromaco, refifie el veleno, corregge il ex-tavo fiato. E' propria per l'apopicitia, per la paralitia, pei

Indicum.

Ndtram. Indam. In Italiano, Indaco. E un fugo denio, turchino, o di colore i I E un fugo denió, rurchino, ò di colore azzurto feoro, che ci vim portato in muffin, ò in patha fecta dalli Indie Occidentalli. E cavaro dalle foglie dell' attat, di cui blo partato a fuo luogo. V bà moter ferzire di Indiaco; il mightore fi e quello, che i chaman fost acod. Servantifa, a casgore de ma V tila chiamata Serquiffa, dore fi rà. Si icegle in pezzi piani d'una dell'anticontrata dell'accompanyo de mano della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della contrata della cont chamata Serquata, dore fi fă. Si icegle în pezzi pianță luna grofictar argionorio, mezaramene duri, nert i.ch ensoci-no full acqua; accendibili, di bel colvre urchino, d violate catro, î pări di dentrod alcune paţi eva appentine, le quali fembrano rofficese, quando fi froppiecean; full una.
Lindaco în martoni el aconca d'un fății basea qualită.
Lindaco în martoni el aconca d'un fății basea qualită.
Qualitate funcional de catro de catro de catro de catro qualită de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de catro de ca

quali viene il tuo nome.

L'Indaen è adoperato nella Pittura macinato, è melcolato
col bianco per fare un color turchino; imperocche fe fi adoperafle ierga mefcolamento dipingerebbe in periocio. Si ma cina altretico gialio per fare un color verde. I Tintoro fe ne fervoso per la tintura, e le Lavandaje ne adoperano per dare un colore, che abbia un poco di trutchio a i loro pannilini. Ladicam, perché quelta Droga é preparata nell'Indie.

# Indigo.

I Melge ; è un fugo cavato dall' Anil , che non è diversibé all' I fodaco, di cui hó parlato nell'articolo precedente, è mon che diversitance dai fulto, e dalle fogli della Planta i ladiore non funo flate adoptate, che le fuglie per cavar i l'anciente per la minimi della presenta della minimi per la minimi della minimi per la minimi della mi prepara. Dee effere leggiero, netto a goarmana, cover di bel colore, che moti full'acqua, fim le alle qualirà dell Indaco, che s'accenda nel fuoco, e quali affatto si confumi. Serve nella cincura.

# Jonthafpi.

Jonthiafpi. E' una Pianta, di cui due fono le fpezie. La prima è chiamata Janthiafpi liste fore incaram mentanum Difceides. Col. Pit. Tournet.

Thiafp: faxatile incanum luteum ferbylli folio minus. C. B. Thiafp: montanum luteum minus. Park.

Thiefpi montanum luteum minus . Park. Leucojum fitculofum fore luteo umbellatum monosperm.

Elia getta piccioli fulti fermentofi, d'iftefi a terra, roto

Thiefpi chpeatum ferpili folio. C B. Leucojum filtuiofum monofpum, frustu compresso. Ray. Lunaria Graca quarta. Cal.

Lunaria peltata unuma, quibufdan ad Thlaspi referende. I. B.

Thisfps minus clypeatum. Ger. Ella 186

186 TRATATO

TRATTATO

TRASTERIORIS PROGRAMMA CARE A CONTRACTOR OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRANSPORT OF TRA

grom come una care, cartiaginoti, quati rocordi, affai pia-ni, ordinasi in guifa di frighe, attaccati a piccioli gambi in-zurvati. Ciatcheduno di quelli firetti e un picciolo feudo for-pasto di due pelli, applicare l'una fopra l'altra, e che rinchia-dono un feme vorto, piano, rofficcio. La fian radice piccio-la, minuta, bianca, divifa fpetfo in motre fibre. Quella Pi-sasa bia na motro un processor.

la minuta, bianca, divita ipetio in motes bete. Quetta Frans ha na guido un pocoacor.
Nakono le due (pezie ne l'anghi monesa e fondi al Sole Contengono moto (sio), e fale effentiale, poca Bemmu-Sopo deterfive, aperitive, vulorarie.
Jonatháfaja i Juliara, Janiara, prima piti, qui efferefenat, come chi decelie Tháfaja, ricoperno di pelo; imperecede mi Bosanie Hanno mello quello genered i Planta fra la fipetate il Bosanie Hanno mello quello genered il Planta fra la fipetate. di Thiafpi, ò pure Josifiafpi ab vo, viole, & Thiafpi come chi diceffe Pian-ta, che hà della Viola, e del Thiafpi; imperocchè alcuni chiamano questa Pianta Lescojum.

#### Towi.

Ow. E un liquorea limentofo, e riftorante, che si fà nel Giappone, e che può effere trasportato, e conservato die-, ò dodici anni, fenza che si corrompa. Io ne hò veduto in Parigi, e ne coniervo ancora una picciola quantità, nove an-ni fono, prefio alle a kre mic Droghe. Egli e fluido come bolni fono, pretio alle altre mei Droghe. Egile Huidoccome boti-litera, a cquolo, nero, d'un odor garto, d'un boun guilo, failo, e fisporito. E'una composizione, la cui basé é boli-trar di Bes (penetro, quando é latro mezao arrollito. Non fe ne al dipià, il relance non é noto, che a i foli Giupponeri, che lo tengono (gereo, e vendono il iliquore carifimo. Gli altri fallanti fono obbligate i prensterné da loro, se vogliono verrer. Le perione ricche del Pasci ne condificon qualiturato ciò che maogiano, come d'un manicaretto delicato. Que-fto liquore è rarifirmo in Europa; ma alcune perione ricche, ed ammalate ne hanno fatto venire .

Quefto l'iquore è filmato prefio a rutti gli Orientali proprif-mo a rivvegliar la juffuria . Si adopera per ricuperare le forze abbattute dopo le malattie.

Ipecacuanha.

Peracuanha.

Cago Sanga . Beiloculo . Hepoucanna. Becule. Radin Brafilenfer Beguquella.

Esquetila.

In Portupheft, Cypede Cameras.

E'una picciola radice groffa come la canna d'una penna mediocre, che el viene porturat icca da model inoghi dell' America. Ve n'hà di quattro fpezie una bruna, una higia tendente un pochetto ai roffo, e al bianco di dentro, una biega, edi colordi clemere, bruna ai dentro; cum bianca per aju, edi colordi clemere, bruna di dentro, cum bianca per

La prima, ch'é bruns, é la più forte, e la più ftimata di tutte. Ella é falda, ritorta, con rughe fatte in anelli, bianchic-cia di dentro, difficile a rompere, d'un gufto acro, ed ama-ro. Ella nufce nel Brafile fulle miniere d'Oro; Getta una Planta di mezana altezza, in parte firiciante, e in parte follovata, con poche foglic bishunghe, fatte in punta, fimili a quelle della Parietaria. I fuoi fori fono bianchi; ciafchea quette detta Parietaria. I fuoi fori fono bianchi; ciafche-duno de quali e compolto di cinque foglic, forbarute da piccio-le refte. donde nafcono coccole groffe, come ciriegie fall vati-che, di color toffo brumo, quando fono mature r., ripiene d'una polpa bianca fugoda. Ritrovanti in ciafcheduna due grani ; colla figura di lenti, darit, giállico: La fecconda, o la radice di fore amendo bigia rofficcia e di-

west daila precedence pel fuo colore, o per la fun vireà; imperocche cila c'un poco mesto forte, ma gerta una Pianta fimile. Nate abasilo delle Montagor, nel pratt, e negli alcasuanho fono fotopodi ad effere incomodati dalle parti più

tri luoghi umidi. Ci vien portata dal Perù per Cadice : - Cili Spagnuoli la cibiamano Bexagelle.

Spagnioù la cibiamano d'eragethe.

La terza, o la rendre d'ipressuanhe biglia, e di color di cenere, e difference dalla (conoda (pesse, perché un poco piegrofia, colle fere reighe dipiote per unage, e non in anelli ; d'un
poigo più cineratio di fuori, bruza di dentro, d'un guito dolce,
finile a quello della Logoritia. Nate enelle palati

La quarta (pesse, d'il pressuanhe bianca e' differenze dalte due al tre non iloimente al eclorece, nan nella figura; inste de la l'un con iloimente al eclorece, nan nella figura; insle due altre non toismente net coiore, ma nella figura; im-procché ella non e ristorta, nel frorquolata; raffonnigia moitos alla malica della Fraffinella. Gli i Autori non fono moitos d'ac-cordo circa la figura della Piana, che produce; imperoc-ché alcuni dicono, che l'ale è picciola come il Puleggio, che i tua figula e moita, e cottonola, e che il fiuo force è bianco. Gli altri vogliono , che la fiuo forgia fia fimile a quella dell' Accostà reconda. Ella astore è prazi, c negli altri luoghi

Dee (ceglierii l'Iperaramba dell'una, e dell'altra fipezie, groffa, ben nodrita, recente, polpofa, falda, refinofa, netta, ò monda dalle picciole fila, che le nafcono intorno. Non è troppo comune nel Pacie, donde fi cava. Durafi

fatica a coglieria; e non s'impiegano in questo lavoro, che Uomini condannati alle miniere E purgativa, ed aftringente; purga di fopra, é di forto coi-la fua parce più diffolubile, indi ristrigne, e raffoda le fibre

delle viscere colla sua parte terrestre; è uno de migliori rime-di, e più certi, che sieno stati finora trovati per la disenteria. Ferma altresi gli altri corfi di ventre, ma non con tanta ficu-rezza. La dofe è da una mezza dramma fipo ad una dramma, e mezza, ípolverizzata fortilmente. Siccome fuccede ben ípeflo, che gli ammalati troppo diípofli al vomito, rigetben iperio, che gi a mmaatis troppo atipotita il vountro, raget-tanoli l'imedio poco tempo dipo averio prefo, e prima che abbia avuto tempo di diffribaitii quanto balla per interi il fuo effetto, con conviene dividere la dole ordinaria dell'Ipece-cuambe in cinque, o fei parti, e la fisi pernedere in one dittanti le une dall'altre, affind affatcicar meno l'ammabre. Ad alcuni eziandio non fi danno al giorno, che dieci, ò dodici grani, e fi replicano molti giorni fuccefii vamente, ò alternata mence; il che rie(ce per l'ordinario bene, e fielfo fenza che l'amma-lato vomiti. Si fa altresi prendere alle volte quefia radice In into roma! - Sifa latreal premariera lile volte quefin andice In-indivione; for fine ploveritamen duel artume, e eli memon in-indiazione in un bicchiere di vito nero per ventiquatto core, il quale fi cierce calde, poli fi calli Indiazione, e fi fi promote quale fi cierce calde, poli fi calli Indiazione, e fi fi promote firmo più conveniente che laccupa per quefita infinione per-chet in più a fi a li fortuna del il prevendose, che rificoni i, ma quando il liquore i colato, vi il può aggiugnere delli cujua di Paranaggiare, del Proligono per remperare il calson, che di Paranaggiare, del Proligono per remperare il calson, che del Paranaggiare, del proligono pier negonare il calson, che che che conservati i vino megli unano delle perione dilicare.

che la bruna.

che la faruna. L'Ipecasuassis higia opera men fortemente delle preceden-ti. Non fi fa prendere affai fpeffo in poir-ere, ma fi adopera in infuficine nell'acqua, «ò in acqua coera E. El amen-refinolà dituete: La doté della fisa radice in infuficine, «ò in decozio-ne è di red'aranne. Si replica a farme prendere fino a quat-tro votte. Se fi dà in poir-ere, la dole e una dramma, fino a

trovote: Sen un movrere, in once una tramma, i menta.

Quantoalla bianca, ella el a più dolce di tutte. Gli Spaguoti, e i Portugholi fe ne fervono per le Femmine gravide,
e per il bambini, che hanno la difenteria.

Quantunque possa mettersi l'Ipocasuable frà i rimedi più
ecceilenti per la difenteria, si da però ben spessione france. roduca l'effetto, che si ricerca.

Si conosce, ch'ella non riesce, quando ,dopo averne facto rendere in trè diverse votte all'ammalato almenouna dofe di mezza dramma (polverizzata , egli non ne fene al-cun follevamento ; allora è necessario ricorrere ad aleri

Io ho fatto dare dell'Ipresenante ordinaria in criftero per la difenteria . Ella hà riufcito qualche volta; ma ipeflo non hà prodotto, che un leggiero effetto, il quale non hà giovato hà prodocto, che un leggiero effetto, il quale non hà giovato troppo all'ammalato; a il evoire ancora non hà in niene (cemate la malattia. Opera molto più prefa per bocca, perché avendo fpetio quelta malattia la fiao digita, o il a fiua cagione nel ventricolo, e occeffario, che il rimedio vi patii. La dope per oggi crifilero è da usua dramma fino a una meza.

leggiere di quella polvere, la quale girando, ed entrando per le loro nari, vi cagionano una ulcita di tangue affai gagliarda. Per sicantare quett' accidente bisogna spruzzar la radice, mentre si peita con un pocod'acqua di Poligono, ò di Pian-

taggine. Può cavarfi un eftratto dalla radice d' Ipecatuanha coll acquavite nella maniera ordinaria, e farne prendere alla do-fe diciotto, è venti grani. Produce un buon effetto per la difenteria; ma io fismo ancora più la radice in polvere; perch egli è molto verifimile, che la fua parte cerreltre contribuifca a renderla aftringente dopo la fua azione di purgativa

Il Sig Gran Medico, che hà fatto trè volte il viaggio dell' America, e flato il primo, che hà portato l'Ipecaruanha in Francia. Ce ne hà moltrato in Caia del Sig. Abate Bourdelo hóancora preficalle altre mie Droghe un poco di quella radice, ch'egli mi diede, fenza informarmi molto delle fue qualità

Coloro, che ci hanno portata i primi la radice d'Iperacu-nha in Europa, non hanno tatta alcuna menzione delle vir-tà del rimanente della Pianta. Lo stesso G. Pison, che l'hà descritta, non ne parla punto; ma il Sig. Daliveau Medico deferrets, non ne parla punto; ma il Nig. Daliveta Medico di Monpellier, il quale e flato in America, e di hà loggiornato ne luoghi, dove nafce quefa Pianta, a fiirma cou una letera inferria nel Giornale di Trevoux, del mefe d'Aprile 1795, pag. 671. che avendo fatta molte volte l'perienza ful fatto della fina foglia, a veva in effa riconoficiate qualità escellenti per tutte le malattie di colliquazione, per le affectioni di petro, per le oftruzioni, per ptorocare i meftrui delle Femmine, e per li mali di ftornaco, che fono pericolofi a quelli, che fono arrivati di fresco all'Indie Occidentali. Soggiunge, che non può recarfi a quelte malattie rimedio alcuno, che uguagli, ò che s'accosti all'eccellenza della foglia dell' Loscacuanba.

### his noftras .

I Ris vulgaris . Ger. Ray. Hift. Iris vulgaris Germanica , five febreficis . C.B. Piz. Tourn. Iris vulgaris viniacea, five purpurea bortenfie, & foivefru . L.B

Itil latifelte mejer valgaris. Cluf. Hift.
E' una Panta, che produce foglie iunghe un piede, è un piede, e mezao, larghe due dita, rigide, cannellare, che hinitono in punta come una ipada. S'erge ria effe un futto all'akezza di circa due piedi , dir.eto , rotondo , spolverizzato d'una forta di farina , à di cenere , che facilmente fi diffacto a una torra o inrina, a ai create, care calcinente sucasse, can con cinque, à fei nodi; citate damo de quali petra una foglia più piccola di quelle ausaffo, e d'una mediorre grandezsa, a miliura, cite a svicinano all'a lato, a bòraccunado il loro futfo fenta coda. Quello futfo fi diri die in tre', à quattro anna, che prodocono nelle for cience de font belli, grantil, con sant, che prodocono nelle for cience de font belli, grantil, con una fola foglia, di color cinerizio, e verde di funti, violaco, è porporino di dentro, con vene inanche. Ciafcheduno di quetti fiori ipalancandofi iu alto fi divide in fei parti. Quas de pallación, fucade un frutto bisungo contre cofte. Si di-vide questo frutto in rei ripolitili riponi di feni quali rocon-di. La fun radice el orga, grofía, poesar, popolóa, fenza unita, di color rofficcio, è gualiccio, è bigio di tuari, bianco di dentro; getta alcune fila; éripiena di fugo, e d'odore : éd'un gustoacro. Naice quetta Pianta sulle muraglie, e in molei altri luochi. Contiene molto fale, ed olio.

Il for d'Irst e inculivo, aperitivo, cetalico.

La radice d'Irst recente purga di fopra, e di fotto le fiesofità. Si adopera nell'idropifia; fe ne fà prendere il fugo

per bocca La dosc é da due dramme fino ad un oncia , e mezza . Si cre altresì in alcuni empialtri .

Stipolveriza quella radice, dopo averla fecenta, e fi fa en-trare nelle polveri d'armutacorie. I Profumieri di Linguado-ca, e di Provenza cavano la polpa dalla radice d'*iriz*, dopo averla fitta cuacere, e la difiendono fopra le rele per pross-

Cavafi dal fior turchinodell' Ists una spezie d'estratto, è di pulta verde . che chiamafi Verde d'Iride : ferve per dinina gere in miniatura.

Il nome d'Iris estato dato aquesta Pianta a caglone de colori de fuoi fiori, che taffonigliano a quelli dell'Arcolahis Florentina.

I Ris alba Florentina . C B.

Leis fativa floribus nives caloris . Matth.

Leis major alba . Ulyrka volgò , vel patius Florentina .

Cam. Lis Florentina, free famina. Gefn. Hoet.

L'is fiere ex tore candido. Carlaip. E una radice bianca, grofia come il pullice, bialunga, la quale ci vien portata fecca da Firenze, dore nafce fenza col-tura. Il fuo fulto é fimile a quello dell' Iris nefraz; ma le fue foglie fono più firette, e i fuoi fiori bianchi. Quefia ra-dice, quando fi cava dalla terra, e sporfa di molte fiore, le quali fi tagliano colla fuperfizie, che hà un colore trà Troffo, e Tgiallo; indi fi fecça.

c'igialio; indi fiecca. Declegatio en modifia, pefante, falda, netta, blanchiffinas, con un odore di viola, dolce, e grato, d'un gulto mo poco pungence, ed maro. Ella contiene molt oilo cialento, e fale e (fentalie.

E instifus, attenuante, penetrante. A mmollifice, decrege, morre lo fapuo, piun il refipio, rifi te al veleno, periodi de la contiene molta del propositione de la contiene de la contiene del propositione de la contiene de la masticata. I Profumicti se ne servono pel suo buon odore.

# Matis , feu Glaftum .

I Satis demeflica, free Glafium. Matth. Caft. Units (atrea, vel latifolia. C. B Pit. Tournef. If atis, free Glafium fativum. 1. B. Glofium fativum. Ger. Park Ray. Hift.

Giglium, vuigė Guadum. Catialp. Hatis Gravorum. Nil Avicenna. Indicum officinam Fragolo, & Antr aliad.

In Italiano, Guado. E'un: Pianta, che getta fusti all'altezza di trè piedi, grossi ome il dito mignolo, rocondi, rigidi, rossicol, che si dividono verío le loro cime in molti rami, veffiti d'un gran nume ro di foglie melle fenz' ordine, bislunghe, larghe come quel le della lingua di Cane, fenza pelo, di color verde carico, e alle volte tendeute al verde di Mare. I fuoi rami fono carichi di molti foretti, con quattro foglie gialle, dispose in croce, attaccati a gamoi minuti. Passati questi fiori, nascono in loro luogo de frutti piccioli , tagliati in liuguette, e piani ne contorni, di color nericcio; ciascheduno contiene due femi bislunghi. La ius radice e lunga un piede, e mezzo, ò due bislunghi. La tou radice é lunga un piete, c mezzo, ó due piedi, groffi an la co come il poilice, che a poco a poco y a calando, legunda, bisnos. Si cottuta ne Parti caldi ; ma particolarmente in Linguados vero Tolofa, i li foo goño é amror, et aftringene. Contiene molt'olio, e fale fifo. E 'vulneratia, difeccante, aftringene: a feuni ne appli-cano al collo del braccio, dopo averla pelitar, per guarire

cano al costo del braccio, dopo averta petatra, per guarire la febbre intermittente nel tempo del tremito.

Cavafi de quella Pianta una forta d'efizatto, ò di pafta fecca, che chianufi Guado, il quale ha molta raffomiglianza nel colore al l'Indaco, di cui hò parlato a fuo luogo. I Tintori fe ne fervoso.

#### Tumba.

Ujuba, fen Zizypha. In Italiano, Giuggiola. JUjuda, fen Zitypha. In Italiano, Gioggiola. E un intro grofio come una prusa mediocre, birlungo, o orazo, rofio di finori, gialliccio di dentro, polporio, trence, d'ungafrodoce, e vinodo, colla pele aliai dera, e con un nocciolo efficò, birlungo, procodo, fatto in panta nelle dae effremità. rofio, il quale concione un attadoria profia come un ferme di Zucca, mondata, rofficcia, polporia, binne ali dentro, o'elecia, inipida al guido. Nafec qualto frascione. to da un Albero chiamato

ro da un Albero chiu naso Zuzphu, frei fysish majer. Park Ray. Hisl. Jajaha majeret shinge. C. B. Zuzphu, Dod. Pit. Tournet. Zuzphu fattva, G. fishefiri. I. B. in Italiano, Giuggiolo. Non émen grande d'un Pruno, ma é ritorro, ricoperto d'una baccia ravida, kropulofa, creptta. I finel rami fond duri, guernità il fipine forti; le fue fogile fono bissimple,

1 N. A. 1 1 A. 1 O support of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of rofetta, ch'è collocata in mezzo del calice, di color erbolo , o pallido. Paffati quefti fiori , faccedono loro de fraeti , che fono le Giuspiole. vendi ful metadoni è pallido. Paffat quefit fort ; fuccedono levo de l'arest; che fono le Giuggiole, verdi ful principio, na ne de direnzano roffe maturando. Nafec quefi Albero ne Paeficaldi. Egli è affat comune in Provenza nell'Isole d'Yeres, verio Toligne; donde ci vengono porsate le Giuggiole fecche. Bilogna fecglierte recent; groffle, plen nodrire, d'un bel color roffle, d'un guerie recent; grone; pom nourne; a un oet coor resso; a guidodole; e, grato. Contempono moi toio, e fale effemulale.

Sono pettorali, e a peritive. SI adoperano/per l'ordinario nelle acque cotre per le malattie del petto; raddolcifcono l'actrata degli umori colla loto foltanza dolce, e glutinofa;

Jujuba viene da Jujuba parola Araba, che fignifica Ging-Zizgośsu à ζίζυμα. Giuggiolo.

#### Iulis .

July, Jurille, Jen. V. Example done il dito, mismo, ricepero di peccio (quane tenero, di culori vari, viciaro ,
tructico, verie, biasso, rafici, bieno, perperiensati tenti infene quill dell'arcolaireno. Il fion modiaccio e fisto in
Trouti nel Marc. Sasso, rafici, bieno, perperiensati tenti infene quill dell'arcolaireno. Il fion modiaccio e fisto in
Trouti nel Marc. Adriation perficio que gono, 3: condecte
priciolisi, da lalga. E vocace, succe per l'ordianzio in trappe con altri préci della tapienie. È boscono inneginer, ina
tercete, chi i fian tribi fia su vieno; Elia Si lex. Si il
fonce di consideration per qui anumitari, ci dinga per quelli, designe.

E' flimato ammolliente, rifolutivo, e aperitivo.

### Juneago.

Unterpopuluffris , & vulgaris . Pit. Tournef. G. amen junceum spicajum, seu trigluchio. C. B. Gramen muxium ex junco, & gramine. Thal. Galamagrossis. 3. Trag. leo: & 4. Lugd.

Carra minus. Lon.

E una Pianta, che hà molto della Gramignà, ma lecui
foglie raffornigliano a quelle de G'unchi più minuti. Le fue cime fi terminano in frighe, alle quali fono attaccatide hori con molte foglie, disposte in rofa. Succedono loro frutti bislunghi; ciascheduno de quali è composto di rreguaine, entro le quali si ritrova un seme. Nasce quella Pianta nelle pa-

E' deterfiva , e aperitiva per le orine , ma aftringente pel ventre. Janego; come chi diceffe, Giunco falfo; imperocche questa Piama raffomiglia al Giunco in qualche cefa.

#### Inncaria .

Uncaria . 1. B.

Ostavia I.B. Janusliemfe. Clut. Hilfp. Jancaria Salmatiemfe. C. B. Rabai Instiglia affora. C. B. Jinaushica facius Lugd. E una spezia di Robbia, olum Pianterella ramosa, i cul fuffi raffomigliano al Giunco; le fue foglie hanno quafi la figura di quelle del lino; ma fono più ruvide, opposte l'una all'altra; produce una gran quantità di fiori bianchi. Il fuo

feme éminoro, nericcio; la fua radice é picciola, fortile, pianchicela. Ella nafce ne luoghi fabbionofi, ne vigneti. E vulneraria, deterfiva, aperitiva; ma poco in ufo nella Medicina. Juncaria; perché quella Pianta getta fulti fimiglianti a stili del Giurico.

#### Juncus,

J Uncus scatus - Ang. Cord in Diofcor. Janeus sentus capitulis Sogbi - C.B. Pit. Toutuef. Juneus maritimus primus - Ad. Juncus pungens , feu Juncus acutis capitulis Sorghi. I. B. Ray. Hit.

In Iteliano Giunco.

E' una Pianta acquatica, che getta molti fufti, ò canne E una Pineta sequatica, che getta molti fulti , è canne all'intenza di cipo di all'ignolle, qu'ele, fatte i panta, compolit d'una heccia grofia, e di una midolita un pecco dura, chemica, quirola dalla medere come i quante franzare, porti chaixe, a l'estate de la media come del cipo di cipo di titt el, quattro politei fotto alle pante delle canne. Chaicheance per l'ordinario compolio di cis fiegle, dispone la felta fenta citie. Question por l'espisio da una califerina con traspoli, a quattro proble di productione de l'espisio de una califerina con traspoli, a quattro proble di productione de l'espisio de una califerina con traspoli, a quattro proble di productione de l'espisio de la manda de l'espisio de l'espisio de una califerina con traspoli, a quattro che delle delle productione delle delle productione delle delle productione delle delle productione delle delle productione delle delle productione delle delle productione delle productione delle delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle productione delle

fai olio, poco fale. Il feme del Giunco ferma le diarree, e le perdite di fangue delle Femmine; provoca il fonno.

Janes: è jugere, legare; perché si adopera il Ghanco per legare fasci d'erbe, e di molte altre cose.

# Juniperus.

J Uniperus . Brunf. Matth. Dod. Jamiperus valgeris fruitofa . C. B. Jamperus miner . Fuch. Cord. in Diofe. Jamperus miner . Gefn. Hoft.

Juniperus vulgation. Ad. Juniperus baccifera. Tab

Juniperus valgaris baccis pervis purpiseis. 1.B. Rav.

In Italiano, Ginepro.
E un Arboteello affai noco, il cul tronco è minutò, e rioperto d'una buccia ruvida; il fuo legno éduro, tendente al rofficcio principalmente quando é icco, d'un odor grato quando fe ne metre ful fuoco. Getta una gran quantità di raquando fe ne metre ful fuoco. Getta una gran quantital di ra-mignemital fisquie picciole, fertere, fatre in ponta, durce, e figinofe, fempre vendi; i fusoi forti fono piccioli cattoni, e che non produccono frutto; i fusoi futti fono occocle groffe come quelle dell'Ellera, rotonde, vendi ful principio, pol nete, quando fono mature, con entro un poco di polga roffic-cia, glucinota, olieria, aromatica, a dun gulfo retinofo. acro, accompagnato di qualche dolestas, etre, ò quatro fimi bishunghi triangolari, ò angolofi. Nafcono quefte cocole in gran quantità fra le foglie. Nafce queft A rhofcello ne campi, ne Boichi. Contiene mottolio, e fale effendie

Le coccole di Ginepro fono cefaliche, proprie per fortifi-care intrri, lo flomaco, il cuore, per ajurare la digettione, per provocar l'orina, e i meltrui alle Femmine, per relittere al per provocar l'oran, e i meitru alle l'emmine per recittere at veleco, per la coffe inverezza, per la collex ventofa, pel do-lora pefritico. Sono incifire, a peritire, rifolutive. Debboto fecigierii facche di frefeo, gosfe, ben notirte, q dun doto forte, ed aromanico. Molci ne portano nella loro faccoccia rinchiate in picciole featole, affin di mafficame trej dopatturo ogni mattina per preferrarii dall'aria caetira, e fare basona.

I Conferieri coprono quefte coccole di Zucchero, e ne fanno una spraie di confezione, chechiamano con-fezione di San Rocco, a cagione, ch'è propria per la

Il legno di Ginepro è fudorifico. Si adopera in acqua cotta, e se ne sa abbruciate nelle case per professare le fianze contra l'aria cattiva.

# DELLE DROGHE SEMPLICI.

# Juniperus Arbor.

J Uniperus unigarie Arbor. C. B. Pit. Tournel. Jumperus unigaris celponda. Plinio. Jumperus unigaris celpor , & arborofens . Class. Hilp. & Hill.

Juniperus major fativa. Call

Juniprius unjust activa. Catt. Juniprius unjustante in alterze ad la letze different in Alberto per l'ordinatio ritorto, checreice ad alterze different i fecondo i luoghi, donc é flato coltivato. Dicefi, che in moiti Pand dell'Affrica egli ugungli in grandezza gli Alberi più alti. Il fuo legno é duro, e faldo; è adoperato per le iabbriche. Produce in alto moiti rami guerniri di foglie. Ne taskriche. Prédice in also moist resus quiente il objet-piccióle, su poci lumbje, firetae, durz, progeni, a ópiso-piccióle, su poci lumbje, firetae, durz, progeni, a ópiso-pia de la compania de la compania de la compania de la La cadenia son laciano a scon futuro dopo lovo; imprevençe-fe fruet naicono in loughi diparasi, benché fai mederimo poste, e fruet naicono in loughi diparasi, louché fai mederimo poste, recurso de la compania de la compania de la compania de la vano ret officiari duri, pietta a volta falla febiena, e pian incili vano ret officiari duri, pietta a volta falla febiena, e pian incili latre faccio: Calchérduno di quelli officiari incibile un fe-

Le coccole groffe di Ginepro, mature, fono nere, odori-fere, aromatiche, d'un gufto più dolce delle picciole. Hanno le virtà medefime

no le virá medefine.
Quell' Albero de colivia no principalmente ne" Parfi calil,
quell' Albero de colivia no principalmente ne" Parfi calil,
ceme in Italia, is libyasa, in Adrica. Gli Africani
financie legial la crusce, a e la fort a medi, cance le calilla
financie legial la crusce, a e la forta medi, cance le
Janatenske Arabina, di culi no tarlerà nio losgo.
Hagno del Giospore disardine, e peropio per refiltera le
Paria cuttiva. Egil edobriciro, quando i abbrucia.
Paria cuttiva. Egil edobriciro, quando i abbrucia.
Paria cuttiva. Egil edobriciro, quando i abbrucia
principali e principali del presente del califorte
quali foni cemplei; e prane, luddore quelle del Coño fono
Trovardi fora nalcue Monusce ned Africa di medi Cil.
Trovardi fora nalcue Monusce ned Africa di medi Cil.

fimiti a que'le del Cipretto.

Teoranti fopra akuae Montagne nell'Afia di quefti Gisepri, il fratto de quali è groffo come una prusa di Damafoo, roffo, ripiano di ma poipa focca, fungofa, del medefimo cotore, di ungutho dote, aperteto, aftimpenere, grato,
adi cloque, ò fei officini più groffi degli acini d'ura, duri,

roffi , e della figura di quelli , che fi ritrovano nel frutto del gran Ginepro ordinario, di cui abbiamo parlato. In tutto questo frutto non v ha odore apparente. L Albero, che lo produce non è alto, che sei, è seue piedi. Pit. Tournesort lo chiama Jumperus latifella ar-borca, ceraffrudu.

Juntperus à junter, & parle; perché il Ginepeo genera acti noveili, menere gli altri maturano.

#### Juripeba.

J Uripeka. G. Pifon. E'un'Arbofocilo (pinofo, outbrofe, e bello, che nafe nell'America nelle terre fabbionofe, la tua foglia è lunga, tagliurzata in molt i luoghi, lanugirosi di fotto, amara al guifo. Il fiuo fiore è difpotto in fiella, di colori bianco, e turchino; il fao frutto raffomiglia all'ura, ed é disposto in grappolo.

é difjonto in grappolo.

Trovanfi du forred j' artpés, l'uno é chiamato mafchio, el aitro étembra. Quef lutimo é l'più fpinofo ; ma l'aitro produce fosige più gradi.

Le foglie dell'una, e dell'aitra fpezie, al l'oco fisgo, fomo uniocrarie. Si adoperano per nettare le ulcere, applicate citezamence. Sono aperitire date internamente.

La loto radice è buonifirm per levar le oftruzioni , preia in acqua cotta , è in fotbanza . La migliore è la più amara.

### Jynx.

B' proprio per l'epileffia .

KALI.

All . Matth. Dod. Gal. Kali majus cochicato femine . C. B. Pit. Anibilis alterafaifa. Cam.
Kali walgare. I. B. R.zy. Hift.
Kali magnam fedi medii folius, femine co-

Soda Lob. Juda. Lob.

Apillag gener, in bertir, If genum wolgt. Cacialp.
E on Pincet., obe cretic all'alerza di orca stepiedi.
E on Pincet., obe cretic all'alerza di orca stepiedi.
Continera. Stillation in lange, of altwice in multi mole and interestive all'alertis, in lange, of altwice in multi mole activita, all'alertis, polificel. Lerke fogisi fono lamphe, e firstecapturile, polifice, obe infiniono in penal, a alte volve un postcapturile, polifice, obe infiniono in order of control (polifice), all
corte guido; pil ficcorde un fixed polifice.
Turn la Pinnea ha un guido fallo. Nafer ne Panti Calid
pine. Turn la Pinnea ha un guido fallo. Nafer ne Panti Calid
pine. Turn la Pinnea ha un guido fallo. Nafer ne Panti Calid
pine. Turn la Pinnea ha un guido fallo. Nafer ne Panti Calid
pine.
E archive. Conforte molific dat.

E'apericiva, e propria per la pietra, per la senella, per le-

e aperitiva, e propina la marione, var le oftrazioni, prefa in decozione.

Gli Spagnuoli feminano, e coltivano il Kali per farne la fode in pietra, ch'e itata chiamata una volta in Latino alamen catinum. Per prepararia, ragitano l'eroa, quando è nella fua perfetta grandezza; e lafeiano, che fi fecchi fulla terra; indi la mettono ad abbruciarfi, e calcinarfi in buchi grandi fatti a posta nella terra, e turati in maniera, che non vi en-

tri aria, che per mantenere il facco, la materia fi riduce non folamente in cenere; ma ficcome ve n'hà moira, ed ella contiene una buona quantità di fale, ed écalcinata per un lungo

tempo da un fuoco di riverbero, che viene dalla medefin Pianta accesa, cosi le sue parti s'uniscono, e s'abbracciam ristina acteura, cost se ine parti suniciono, e s'abbracciano talmente la une coll'altere, che fine fina fispetti di pierza durifilma, la quale bifogna rompere con martelli, doco altriframento, per cavarda da buch, quando è raffredata. Quefta materia è un mercuglio di molro faie, e terra. Se un fi del verto, a del spore. Le Lavandaje, e coloro, che cavano le marchie fine riervono. Se ne fa exerure nella composiioni degli (malti

Zoni dega imati:
La foda migliore fi equella, che viene d'Alicanee. Ella
dec effere fecta in pierrazzole, fecche, e rifonanti, di color
bigio, che abbia un poco del turchino, fiparie di pierioli ba-

ogio, creatous an pocouci turcimo, sparie as pocicio pu-chi, fatti in occhio di Pernice. Cavati dalla foda per diffoluzione, filtrazione, ed evapo-razione un fal fiffo, chiamato fale alcalico. Egli e caufico; fe ne fanno delle pietre per cauter). Quetto fale hà molta più acrezza, e forza di quello, che caverebbel dalla Pianta ridonta io cenere alla maniera ordinaria; perché la force, e lunga calcinazione, che ha ricevuta, l'ha riempiuro d'una quantità maggiore di parti ignee.

La foda non cava le macchie al pannolino, e a drappi ,

che con questo fale alcalico, il quale rarefà, e difcioglie peretamente i foifi. Kals è una perola Araba, che fignifica fale. E'fato dat

questo nome alla foda per la gran quantità di fale, ch'ella contiene.

Karabé, wel Carabè.

K Arabi . Succinum . Electrum . Gleffum . Ambracitrina . In Italiano, Ambra giella, è Elettro.

E'una

E'una materia dura, come la pierra, gialla, ôcedrina, ô bianca, hella, rilucente, trasparente, che ci vien recara dalla Prussia Ducnie in pezzi di distrenti grosseza, e figure. Que-fia materia è portata dall'onde del MarBaltico sulle rive deila Prufia, principalmente quando regnano certi venti, e fi và con follecitudine a raccoglierla, perch'ella non ritorni via con toteccusane a raccogierta, a perch ella non risoral via colle medicine oude. Sene trova altreid il jusuida, edi foli-da fulle rive di molti pricoli Fiumi, e fopona alcumi Rivela, edi foli-da fulle rive di molti pricoli Fiumi, e fopona alcumi Rivela, età folia sindura in pecotempo, e diventa folida come l'altra. Si terca e tainatio dell'Elettro folida come l'altra. Si terca e tainatio dell'Elettro folida come l'altra. Si terca e tainatio dell'Elettro folida come l'altra proventa perifo a Cofferon, e in molta altri loughi, in inventa, in Proventa perifo a Cofferon, e in molta altri loughi, in Conque Monauppe llosante dal Pium.

I fentimenti fono flati diversi intorno alia natura, e l'origine dell'Electro. Gli anichi hamocreduzo, che folic un me-fengio al gioman, e di refram úcite de Popop, al Paris, e cha Alexie, e che porsase considiamente da venti nel Mar Bal-tico, vi i incerporaliero con false, vi i elaberalireo, o fal-cio, vi i incerporaliero con false, vi i elaberalireo, o fal-cuello prefiero è false pipovaro dagli Austria moderni. Hamo cutti ferito, che Elettro de bieture, o proven o risgo della terra, porsaso via dal Mare, e dalle fue conde ger-cato fia i lidi verio I Parifali Duzele, devos e si filtro. ci-durato, come noi lo veggiano. Ma ritrovando dell'Elec-tro in akune terra dibatte condetarbilimente dal Mare, è tro in akune terra dibatte condetarbilimente dal Mare, de ne dell'Elettro. Gli antichi hanno creduto, che folle un memette in dubbio, che il Mare sia necessario per la formazione di questa Droga.

Dee scepliersi l'Electro in pezzi belli, durl, chiari, trasparenti, infipidi al gufto, che a sè tiri de fili di paglia, e molti altri corpicciuoli leggieri; che fi liquefaccia al tuoco, y if is accounting un odore bituminofo, quando fe ne fregato un poco nella mano, e si è avvicinato a que corpicciuoli. Il Karabè bianco, chiamato in Latino Leuchelrum, ant Suctimum album, è preferito al giallo; ma la differenza non è grande. Si adoperano amendue per farede' monili, braccialetti, picciole manifatture, e molie altre cose gentili che fi mandano in Perfia , nella Cina , nella Turchia , e preffo a i Salvatici, dove fono filmate come rarità fingolari. Si adoperano altresi i moniii d'Elettro in Austria, in Germania, in Venezia, come si faceva una volta in Francia.

Trovanti in alcuni peszi d'Elettrodelle pagliette, è delle foglie d'Albert, o piccioli infetti, come ragnateli, formiche, mosche. Questa circostanza hà data materia di discorrere a molei Fifici molti Fifici per ifpiegare come quefit corpicciuoli fieno en-trati nell'Elettro; ma parmi, che la difficoltà fia affai faci-le da rifolvere; poche qualunque opinione fi abbia intorno alia natura dell'Elettro, bifogna necessariamente ammettere, che la fua materia fia flata per qualche tempo liquida, ò molle prima d'indurarfi. Ora in quel tempo questi corpicci-urili vi si sono attaccati come a glutine, e vi si sono confitti, ò pure fono flati ricoperti da un' altra porzione della medefima materia, in maniera, che quando il tutto è flato indurato, i corpicciuoli vi fono refiati tutti affatto imbalfamati, come

noi li veggiamo Frà I pezzi d'Elettro, che fi cavano dal Mar Baltico fi trovano melcolati certi pezzolini di legno, piani, fegnati co-me loro, di fibre; pigliano fuoco come il carbone, ed hanno un'odore bituminolo. Sono forfe parsicelle di legno, che fono flate penetrate, e come imbalfamate dall' Elettro, mentr' egli era aucora liquido. Comunque fi fia, non poffono fer-

vire, che a profumare una camera, che si vuol preservare da un'aria cattiva L'Elettro fossile è la margior partegrossolano, ed opaco, di color brumo rossiccio. Non hà canto sal volatile, quanro quello, che viene dal Mar Baltico. Non se ne adopera ne'

Lavori 184001. Il Karabê contiene molt'olio, e fal volatile acido. Il Karabê contiene molt'olio, e fal volençi la diarrec, i fluffi di fanque, la gonorera; refilte al veleno; la dode é ad sicie granti, fino a mezza dramma. Se ne abbrucia aitresi ful fuoco per riceverne il fumo, il quale modera la violenza della flutfione del crevello, e de catariera.

Karabé è un nome Persiano, che significa tira paglia, ed è stato dato questo nome all' Ambra, perché tira la paglia, quando principalmente è stata un poco fregata nella mano. La ragione di queit effecto viene, perché le particelle fortili, ed infenfibili della materia, effendo state messe in moto da qualche spezie di calore, che seguita il fregamento, si lanciano da suste le parti, tenendoli l'aria più che poffono, lontana nella circonferenza; ma ficcome perdono parte del loro

moto a mifura, che s'allontanano dal loro centro, coi di-ventano ben totto più deboli, e fono poicia rifpine dall'aria; ora ritornando s'attaccano colla loro viscostà alla paglia, ò a qualche altro corpo affai leggiero, che poffono incontrare nella loro firada, e ieco lo firaccinano full'Ambra. Succede il medefimo effecto ad altre materie, che fieno fiare nell'ifici. fa maniera fregate, come alla cera di Spagna, al Jest, a molte gomme

Succioum à fucce, sugo, perché l'Elettro é flato credun un (ugo del Pioppo, ò della terra .

Elet rum, à cagione di qualche raffomiglianna in colore, che v hà dell' Ambra gialla , ad un metallo chiamato Eletto.

Quello metallo è una lega di cinque parti d'oro, con una d'ai-

gento Ambra è un nome Arabo

Secol è un nome Egiziano. Gieffum quaft ex flatte; perché l'Elettro è riluceus co-me il ghiaccio; quelto nome è venuto da l'Tedefchi. Luccieffrum à Mair, albom, & Eleffrum, Eleuro, à Karabi; com chi diorfie Elettro bianco.

#### Keiri .

K Etri, vel Cheiri. Gef. Hort. Lon.
Flus Cheiri funglen miner. Eyst.
Leucejum. Brunt. Cord. in Diose. Lac.
Leucejum aureum. Matth.

Keiri, five Leucojum vulgare luteum. Park. Leucojum luteum, vulgo Chetri, fiore fimplici. LB Rsy.

Leucejum luteum vulgare . C. B. Pit. Tournes, Viola lutea . Trag. Ger. Viola perran lutea . Tab. In Italiano, Viola .

E una Pianta affai comune, che creice all'altezza dice ca un piede, e mezzo, i fuoi fulti gettano rami legnosi, biachicci; le fue foglic fono bistinghe, fatte în punda, di cair verde feura, o, bistorhicio, d'un guide în procaceși; idi fosi fono di quattro foglie, difundit în roce, bellis, gutal i a trita, guili, o dorirei; fuectodo non de harcellipani; iquali fi dividono indea înpeligii ripeni di femi piat, jite gili, di code rat 7 mofie, r i galot d'un guido zen. de anarro. La fia rasfere d'arrià in modei rami le grad. Natro quella Erran foli emangile. Sene calver alteria no d'un guido zen. de considera forma forma de considera de la considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del consid chicci; le sue foglie sono bislunghe, facte in punta, di coix cora le foglie.

Sono cordiali, cefalici, nervali; mitigano i dolori, pro-vocano le orine, e i meltrui alle Femenine; folicciano il parto.

#### Ketmia .

K Etmia vefearia valgaris - Pit. Tournef.
Alcea vefearia - C.B. Dod.
Alcea felifequa multis Veneta - 1.B.
Alcea vefearia - five Veneta - Park - Ray. Hift.
Alcea Veneta - Trag.

Actor Forus - Tigg.
Actor Portuges - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - German - Ge

e flemma, fale mediocre E' ammolliente come la Malva; ma non si adopera pun to in Medicina

#### Kinak ina .

K. Izakisa, val Chinachina, val Chinacenna, Quinquine.

Grain Persistensi.

Grain Pers

Spagnuoli la chiamano Pale de Calenturas, cioè il legno delle febbri.

Nell'anno 2649, questa buccia su portata dal Perù in If-signada un Viceré Spugnuolo. Nell'anno medèrino il Car-signade di Lugo, et alcuni Patri Gestivi venuti dall'America to nel mio Libro di Chimica.

a portariono, e no figarfero la notivia per truta Tieuropa. Il traffico, che ne fectoro li trondi grandiffino unite imperco antico, che ne fectoro li trondi grandiffino unite imperco di fidalivi, che fi commissiono mettere i unito. Si emidiari aco mecoli arra, difficile sal serve, e si vendera allora a podi doro. Non si finocaria i que primejo; che in polvere, per renderia probabilmonte poi mitherich, e per non sicopriero con predio las mantras ; donde era caraza. Il suo nome ordinario era : Polvere del Cardinale di Lugo, è Polvere de' PP. Gefuiti

La Kinakina dee effere falda, di color rofficcio, firmile a quelio della Cannella, d'un odor facco, rendente un poco al mucido, ma fenza offendere l'odorato, amara alguño. Con-

mucao, ma tenza oremere i ouorato, amara arguno. Con-tiene molto fale, ed olio.

Guarifee le febbri intermittenti. Si adopera in polyere.

La dofe è da uno feropolo fino a due dramme. Se ne fanno altrest delle infusioni nel vino, e negli aleri liquori, 1 quali si fanno prendere agli ammalati. Vedi ciò, che ne hòserie-

# LABRUSCA.



Abrafca . Trag. Lugd.

Vitis fricofirst . Lubrafica . C. B. in Isaliano. Lambrafca .

E una signale di Vire , che nasce frenza coltrus fugli otti delle frinade, e presso alle siepi.

Il tito fructo è uni uva picciolissima, la quake, quando masura , diventa nera, ma al-

Questa Pianta é deterfiva, aperitiva. Il suo frutto è astrin-

Labrifea à labrie, perchè quella Planta naîce fugli orli delle firade, che fono come labbra, à pure, perche il gusto acer bo del suo frutto sa male alle labbra.

#### Lahurnum .

Aburaum . Dod. Gal. Anagyrir latifelia . Eyft. Anagyris varigens . Lytt. Anagyris prima, & major. Matth. Caft. Laburuum arbor viifolka Anagyrish femilis. I. B. Ray. Hift. Anagyris son furida moior, veil dipina. C. B. Trifalia Arbor. Cord. Hift.

Anapyris neaf attida, free Laburaum majus. Park. E'un Albero di mediocre altezza, che rassomiglia all'

Anagris, ma che non è come lui, puzzolente; il fuo ronco non è molto groffo; il fuo legno è duro, i fuoi rami fono di-flefi, ricoperti d'una buccia verde; le fue foglie fono disposte a tré a tré, grandi, fatte in punta, verdi di fopra, fenta pe-lo, d'un verde pallido di fotto, e pelofe, attaccate ad una coda minuta, roconda, pelofa; i fuoi fiori fono melli fopra un nervo lungo più d'un piede, minuro, rotondo, pelofo, bianchiecio. Raffomigliano a quelli della picciola Ginefra, di color giallo. Caduri questi fiori, comparificono de baccelli fimili a quelli de pifelli, i quali contengono de femi groffi

Naice quest'Albero ne luoghi caldi, e secchi, montani le fue foglie fono digeftire, rifoiutire, proprie per l'afana, e

#### Lacca.

Leta. In Italiano, Lucca.

E una frenie di Gomma refinota, bruna, dura, roffa, chiara, trufiporenee, checi vien portara da Bengala. da Malabar, da Pegu, Provincie dell' Indie Orientali, attaccata a bacchette lunghe, e groffe come il dito. S. pretende, chi ella fia fatta da gran formiche alare, di festio di mofche, taffa ella fia fairra da gran formiche alate, o fiperfe di miche, caf-formigliaria alla notte moche endianaria, le quali fiscaria no farcianaria di estore, beni foldanza di molti Albert, di cui fi figravano petici fipera l'a-un degli Albert, fopo alcorhetre, fogo canone, che l'accidenti calcidenti degli accidenti ni piastanno in terra per torrevita. Quelli piecio linicieti dovo aver raunata una certa oversa accidenti accidenti accidenti piasta di calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calcidenti calc

poco come le Pecchie , rannano il mele , e la cera , vi fi fiquelificiono descrio. Vi fi gerta fallora dell'acqua forpa per necticata in procopi per di fiscali suprimo i globo, celta lisca, a catta si procopi per di fiscali suprimo i globo, celta lisca, a celta si procopi per conferenza la pare, chè cartica di Lacca, la quale lei chiama Lacca in bacchetta.

Dete effere fedin la più cartical efotore, petta, chiara, on poco raspirarere, che di dichiaga il lacco, che accele reddo, one conferenze che di dichiaga il lacco, che accele reddo, and con la conferenza con qualche accele, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bel conferenza con qualche accelo, facta un bello conferenza con qualche accelo, facta un bello conferenza con qualche accelo facta un bello conferenza con qualche accelo facta un bello conferenza con qualche accelo conferenza con qualche accelo conferenza con qualche accelo con conferenza con qualche accelo con conferenza con qualche accelo con conferenza con qualche accelo con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con conferenza con con conferenza con conferenza con conferenza con conferen

Dicefi, che con questa tintura gl'Indiani facciano quel rosso, che si vede sulle teledipinte dell'Indie, il quale non si focioriscenell'acqua; e che i Levantini ne facciano rossi loro marrocchini del Levance.

sato instruccioni edei Levane.

La Lacca non fi ficioglie, nefi liquefà nell'olio d'uliva, quantunque fi rificializio inferene ful fuoco. L'olio non ne prensel verun colore, e la Lacca refta ne fiondo del visfo in una foltanza gonomiolà, dura, fingile grommolà, noffa, brusa; il che la vedere, che quella Lacca non e mas refina passi, il che la vedere, che quella Lacca non e mas refina passi, il che la vedere, che quella Lacca non e mas refina passi. ra, come molti hanno creduto; imperocché fe fosfie rale, si fcioglierebbe facilmente nell'olio, faccone fanno le aktre

refine.
Non fuccede affatto il medefimo della Lacca infufa, e Non fuccede affatto il medefimo della Lacca Intuta, e rificaldata nell'olio estero, che chiamafi Spirito di trementina; imperucché quantumque una parte della gomma vi redi indificiolule, e fila però da all'olio una tintra roffa, tredente al giallo. Quell'i differenti effecti degli olj d'ultra, e di trementina vergono, perche il olio cerco, o fipirito di trementina rinchiade più acido dell'olio d'ultra.
Se fil mettra la Lacca il intifisione aello fipirito del vino rec-

tificato, fe ne cava una tintura roffa finorta, e refta nel fon-do del vafo una materia gommoria, roffa, bruna; fe fi mefeola questa tintura con fetre, do etto volte altrettanto d'acqua, fi farà un latre, da cui fi feparerà, e precipierà una refina bigia, bianca

gia, pianca.

I liquori alcalici cavano altresi una tintura dalla Lacca; imperocché fe fi metrerà in infufione quefta gomma nell' ca, imperocché fe îs metteră în iniutione queita gomma neti-iol di stratro. 3 iliquere fi estrichră du neolor proprinc; e fedopo aver feparato queita tintum dalla fua feccia, y î fi verirra un pocu di fipite di viterolog. 6 di qualch alero li-quor acido, fi fiară policia un challistone, un precipitato tra-findo leruno; il fiae alcallen bi alte toi quedi tritima ope-razione fulla Lucca II medefine efercto dello fipitro di vi-no; ne hal dalcolata is patre pid grafia, e la più refine-

fa. SI vede da quefle íparienne, che i liqueet fisifarei , gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil acialici, e gil ciascheduno deeli acidi di color giallo smorto

La gomma Lacca contiene moit'olio, un poco di fal vo-

192

ste , aperitiva , deterfiva ; purifica il E'incifiva, pe fangue, provoca il fudore, e i meitrui alle Femmene, faci-lies il respiro, resiste alla malignicà degli umori, fortifica le

gengive.
Trovasi presso a i Droghieri della gomma lacca plana, che non è diversa dall'altra, se non, ch'ella è stata levata dalle bacchette, fatta fondere , lavata , e meña fopra un

marmo. Ella raffomiglia al vetro d'antimonio. Trovás iltera della lacca in grana, ò in pezzetti ma per Tordinario noné cosi buona, come l'airra; imperocché e ciò, che refla di più groffolano della gomma, dappoiché gli Olandefi, e gi Ingleti ne hanno cavata la parte più pura per

fare la loro tintura. Questa lacca in grani è adoperata per la cera da figillate .

cera sa ngilitere dell'Indie è la gomma lacca difciolta , È liquefatta , e coiorita con missio. Ella è affai migliore di quella , che fi fà in Francia ; imperocchè è compotta con buo-na gomma lacca ; laddove quella di Francia è fatta per l'ordinario con lacca pellima iu grani , refina , minio , ed alcune nitre Droghe, che vengono in mente agli Operaj. Le ladia-ne fanno colla loro gomma lacca colorita una pulta durifima, d'un bel rosso, di cui formano de braccialetti chiama-

ti Manigije. La cera da finillare nera é flata tinta col nerofu-

La cera da figillare gialia, in cui apparifrono come cere pagiiette d'oro, hà prefo questo colore dall'orpimento, che vi to mefectato. Bisogna scegliere la cera da sigillate bella, benunita, net-

ta, carica di colore, risucente; che s'ammolisica facilmente in bocca, che facilmente fi liquefaccia al funco, e s'attacchi talmente alla carra, che piutrofto fi laceri, che fi divida. Si chiama estandio cera di fipagna. E' flato dato il nome di lacca a molte spezie di paffa secca ,

di cui fi fervono i Pittori per dipingere in miniatura, ed in olio. Quella, che chiamafi lacca fina di Venezia è fatta colla Cociniglia di mefier, che refta, dappoiche n'e stato cavato li primo carmino. Si prepara ortimamente in Parigi, e non v e bifogno di farla venire da Venezia; fi forma in piccioli trocifci teneri, che poffono ridurfi in polvere, di color rofso carico.

Quella, che chiamafi lacca colorabina, è lacca piana, è fatta colle cimature dello scarlatto, bollita in un rannod i foda bianca con creta, dallume; fi forma questa pasta in penniti, e si secca. Preparasi meglio in Venezia, che aistove Ella dec effere netta, ò meno renofa, che fia possibile.

earies di colore. I Pierori chiamano lacca liquida certa tineura cavata dal legnodi Brafile.

#### Lacertus.

Acertus; Lacerta. In Italiano, Lucertola. L'erras; Lacerta. In Italiano, Locertoia. E'un infetto fatto in forma di Serpence, ma con piedi, che rippresentano mani. Ve u'hà di due spezie generali ; una terretire, e l'altra acquatica.

La Lucertola terrelire (tà nelle caverne, nelle grorre, appiedi delle mura glie, forto le pietre. Se ne vedono di molte forte di colori, e di grandezze differenti. Le Indie ne producono d'una grandezza prodigiola, che po@mo chiamarii Coc-codrilli terrefiti, ò antibi ; imperocché abigno ora nelle caverne , ora nell'acque .

La Lucertoia acquatica fi trova ordinariamente preffo agli ogli. Si tiene, che fia velenofa; non fi adopera punto in Medicina.

Servono per la Medicina le Lucerenie ordinarie. Si scelgono le più ben nodrite, ragione volmente groffe, di color verde. Contengono moit olio, e [a] volatile.

Sono proprie per digerire, per rifolwere, per aprite i pori, per fortificate le parti, per far crefcere i capelli; Non fi adoperano, ch'esteriormente. La Lucertola é chiamata Lucertus, è Lucerta, perché il fuo corpo hà la figura d'un muscolo, il quale aleresì vien

chiamato Lacertar .

Lachryma Job.

Achryma Job. Chus Hift. Pit. Tournes.

Lechryma Johi . Get. Park. Lechryma suigò . Cæl. Lechryma Christi Trag,

Lithespermum arundinatum, forte Dioscoridis, & Plinii. C. B. Lithespermum majus . Trag. Arundo Lithespermes . Get.

Milium arundinaceum, multis lactryma Johi. I. B. Ray. Hift

In Italiano, Lagrima di Giobbe.
E'una Pianta fatta in canna, che getta fufti all'altezza di
due, derè piedi, geoffi, annodati ; le fue foglie fono lunghe circa un piede, e mezzo, affai larghe, come quelle delle canne; nalcono i fuoi fori in maniera di fpiga, composti di molti fiami; non fono feguiti da verun feme. Sui medefirmo moist izam; 300 1000 is@uid da veruli tiene. Sui medelarino piedenafono i futurit; ma feparazamente; fonobeccili , cia-ichedunode' quali rinchiade un feme groffo, come un pieceloli oplifilo, quali roscondo, darifilmo, jiito, nemo, pialificcio inlapfincipio, mar roficcio, quando el maturo; le fue radicio fono fibrole'. Colvivasi quelle Parata ne Gladini particolar-mense in Caselua, in Siria, e negli altri Parti Orientali; Ella produce appenta fiene , quando safeo foto un clima Ella produce appenta fiene, quando safeo foto un clima

Il fuo feme è deterfivo, e aperitivo, proprio per attenuare la pietra delle reni, ò della vefcica, prefa in poivere, ò in

Lochryme Job. perché il seme di questa Pianta hà la figura d'una lagrima.

#### Laduca.

L E'una Pianta nota acutto il Mondo. Ve n'hà di due spezie generali, l'una coltivata, e l'altra falvacica.

La Lattuga coltivata, d'dimefilica comprende molte spela più comune , e quella , che più fi adopera , è chiam

Laffuta Trag. Gefn. Hor. Laffuta fattus C. B. Dod. Pit. Tournef. Laffuta fattus non capitata I. B. Ray. Hift.

Laffue capit etc. Fuch.
Laffue capit etc. Fuch.
Laffue retunds. Lon. lon.
Venhàdi cappuecia, edi non cappuecia. Le fue foglie
fonograndi, piepare, senere, bianchiccie, ripiene d'un fugo latticinolo, doice, e grato al sulto, fin ch'etenera; ma quando è venuto il fuo fulto, le fue foglie non fono più buo-ne a mangiare. Il fuo fulto creiciuto fi divide in molti rami, che hanno nelle loro cime de 'foretti giaili, che fono de 'maz-zetti di forellini, foftenuti da un callec lunghetto, minuto, composto di l'aglie fatte a scaglie. Passati questi fiori, succedono loro femi bisionghi, fatti in punta daile due eftremità,

como novo term musuagna, facta in parina universa estratuada, di cicolo di cenerce, quemirio di piume bianche.

Per far cappucia la Lattuga, i Giardinieri ne legano inferene le fogia in cello, fiu che fiono anoroa giovanoctre, e tenere, e prima che il fullo crecia.

La Lattuga Romana è al prefente utitatifitma nelle infalatte. Ella è chiamata in Latino. Lettura Romana larga dal-

ett. I. B. La fua foglia è lunga, mediocremente larga, ta-ellata leggermente, guernita di fotto, lungo la fua corà di preciole ipine. Il fuo fore è fimile a quello della Lattura comune; il suo seme è nero. Le fogile di questa Lattuga non fono buone a mangiare, che quando sono giovanette, tene-

te, bianchiccie, piene di fugo, dolci, e di buon guito.

La Lattuga increspara è chiamata in Latino; Lastura
crispa, e remuter dificile. I.B. Le sue soglie sono ragiliate, piegate, e ripiegate come un velo, di color verde feuro; i iuoi fiori, e i luoi femi fono fimili a quelli dell'altre fpezie. Coitivanti tutte quelle Lattugbe ne Giardini, in terra

graffa. ana. V ba moite spetie di Lattuga falvatica; Quella, che si lopera più spesso nella Medicina, è chiamata Lastus spirestris ressa spinosa. C.B. Pit. Tournes. Lastus spirestris vera. Luga.

Lette-

Laffucafilvefiris, five Endivia miero, dorfospinose. I. B. Ray. Hist. Laffuca agresis. Cont. lo Diosc.

Ladinca favolitis lacinista, Park. Ladinca fytoefiris falis diffedis. Ger. Emac. Endsvra. Brunf. Sylvefiris. Lon. Seris damefica. Lob.

Setti danefine. Lob.

Le fiue figile fron tagilate come quelle del Sanchus, merlate, guernite filla fehrena di picciole fipine lungo la loro cofie. Queffe figile fron attaccarte fentas ordine ad un'iulto,
the creice fino all'altezta di tré piedi, spinosfo nel luo priocipio, e che fidivide verfo la itau cima in mobile transcelli,
che foltengono de fioretti spiali firmili a quelli della Latruga
dimeftica. Natce quetta Pianos rigil otti delle trade, ne'

campi, veriol prati.
Tutte le Latrughe contengono molta flemma, molt'olio, poco fale, e poca terra. Si adoperano nella Medicina le loro foglie, e i loro femi.

Umettano, rinfrescano, fermando il moto troppo grande degli umori; raddolciscono l'acrezza del fangue; conciliano il tonoo; accrescono il latre alle Balie; mantengono facile Bi Gonog, accretono il larre alle Balie; mantengono facile il ventre. Si prendono io fodanta, è in decozione. Si ado-perano altresi efferiormente fulla fronte, in fomento, negli unguenti, per moderare le infammazioni, e idolori. Lactiva è ladre, perche quella Pianta abbonda in fugo latticinolo.

#### I.adanum.

Adamam, è Labdamam, è una materia gommofa , è re-finofa, di cui noi veggiamo due fpezie; l'una folida, e l'altra liquida ; la folida è formata in rotoli , groffi come il dito, ed in maniera d'un cereno, di color nericcio, d'un'odore affai gentile, quando fi avvicina al fuoco. Quefte il La-danno comune, il quale da Mercanti vien chiamato Labda-

num rotolato L'alera spezie è la confistenza d'uo balsamo affai denso, ne-

ro, odorifero, involto, à contenuto lo vesciche sottilissime.

Chiamasi Labdanam liquido, ò balsamo nero. Chianati Laifeanni iquido, obaliano nero.
A mendoe le pieta (il Laisannei finor create di Cipro, di
Candia, di Grecia, di Italia. Eleonodale logite in irrafee atta (consommento fina tieta, obbita di antica di caria, che
ce atta (consommento fina tieta, obbita di antica di caria, che
ce atta (consommento fina tieta, obbita, colori consommento fina tieta con la colori consommento di consommento fina di antica le fogle largio, e gli attri
tirette, e attali subpos, codiminationere vedi, bitune, alla
volte haschiccie, ma turte ruride, affai giutiosi, e femper cendi. I noro fino don dimo legio, adipute in noia. Succedono iron, quanto fono cadant, de firsti quafi
roccal, surmitant in prossa, che racchialoso del fensi havia
procada, terminati in prossa, che racchialoso del fensi sur-

Si cava il Labdanum iotre maniere; la prima col mezzo de Becchi, e delle Capre. Questi animati dopo aver man-giato fotto il Cifius Iesus ritoriano all'ovile colla lor barba carica d'una fottanza gommola, la quale i Paffeggieri ulano diligenza di raccogliere con alcuni pettioi di legno fatti a po-fia. Mettono quella materia in maffa, e ficcome ella e mefeoista con alcune bricciole di pelo, e d'altre impurità, coi la chiamano Labdasum in barba, ò Laddasum naturale. Lo formavano una volta in pani, e ce lo inviavamo in quelta forma ; ma ora di vidono la materia in due forte di folianza; la mm; ma ord uvideoo li musetin in due force di foliuma; il more moro liquidirea (loco, od 13-bite; pillon, o disparano memoro liquidirea (loco, od 13-bite; pillon, o disparano moro liquidirea (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco) (loco)

fracon certe verghe fatte a pofia, e chiamate Ergafiri; il Ladamous Sappicca quelle veripe; i fraccoglie, e fi forma. Queff: èli migliore, e i più dorifero. La terza maniera fià li li flagana. Si pigliano le foglie del-la medefina spezie di c/flux, che in quel Paefe (ono larghe. Si finno bollite nell'acqua; fe ne cava un Labdamon, che viene a motare fopra l'acqua; fi raccoglie. Quefl' ultimo è!

E D NOTE SE NELLECT.

193

inti dida, plate lectime description procedule content on the portion, e. ex. has the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of th

Egli è proprio per ammollire, per digerire, per attenuare, er rifolwere, per fortificare, per fermare il fangue. Entra

per tiól/were, per tortiscare, per artanase u asague.

Il Labdanum liquido dec effere d'una confiftenza affai denfa, d'un bel colore nero di Jair, d'un ciolor genetie, e grato,
redenet un poco a quello dell' Ambra bigia. Que fa pesie
di balfamo e'il vero Ladanum, di cui fiervono molto i Pro-

ieri, principalmente in Inghilterra E' proprio per detergere, per confolidare, per fortificare, per rifolvere.

# Lagopus.

Again values 1. Lugh Park.

J. Sepan, et Legypman, S. da.

Legypma, S. da.

Legypman, F. Cord, in Diofoco.

Triphina speramona. 1. B. R.y. Hilb.

Legypus, for legypman, Manth. Fuch. Dod.

Legypulan, for legypman, Manth. Fuch. Dod.

Legypulan, for pringers.

Legypulan, for pringers.

E. mal princi I Tripolijo, overvoroum Pianna, che getta

modei piccioli field in libertante di circa merzopiede, ramodi,

art forou una codi, quali reconde, sitte in punsa, physica

art forou una codi, quali reconde, sitte in punsa, physica

art forou una codi, quali reconde, sitte in punsa, physica

art forou una codi, quali reconde, sitte in punsa, physica. dettert, eccopettal fanta blanca. Nallemode planta fantation en ent from sun cale, aqui froncis de distri mente, publipacione di quelle del Tringido collentiro, pedoto, hosquodo;
pedo del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del pro

# Lagopus avis.

Légeus seist. Perdris alla.

2 pel de la Leye. Ve o hà di sur spesse, l'una è della a pel della Leye. Ve o hà di sur spesse, l'una è della la neve, son consection de la neve, sort be quelle del collo, che sono signate d'alcune macchie neve; il trub becto, e i fivus pissi di sono encella est est de la neve, sort bes quella si ne de più grodia, ricospeta di penne bianche, e guilla rignate, a de più grodia, ricospeta di penne bianche, e guilla rignate piànche.

Abiano amendiar le piente la life, a l'internetti a mangiare. Consectional si mangiare. Consectional si mangiare. Consectional si mangiare consectional si mangiare.

puccessod i rar iuua neve; fono eccellenti a mangiare. Con-tengono molto fal volatile, ed olio. Sono rilitoranti, fortificanti. Lugopu à kaya, G vin, prz., come chi dicefie piede di Lepte ; pertile i piedi di quell' animale hanno qualche rafso-miglianza a quelli della Lepre.

### Lamium.

L. Anism; è una Pianca, di cui v'hà cinque spetie.
La prima è chiamusa:
Lumiam vui gue r, fili e fairetunde fore rabre. Park.
Lumiam parparran faridam, filis fairetundes, fice Galegio Disjordist. C. B. Ple. Tournel.
Uritz mertra. Gel. Hor.
Lumiane rabra... Gel. Roy. Hift.

Galcopfe, five Urticainers, folio, & flore mits Urtica iners altera. Dod. terr . L. B.

Ella

Ella getta molti fulli lunghi, quadrati, voti, ramofi; le fue figlic iono fatte appreiso poco come quelle dell'Ortica, fue finglie inno facte appretio poco come quelté dell' Drica, ma più picciole, più corre, guernitel pielo, ma, che mon punge, molli, metalate ne lor contorni, attaccate a code affai lumphe. Nafcono l'ion fort nelle cime de 'infi: fatti a fulajuolo piccioli, porporini, formati a guifà di gola; cinficheduno di torre dun canna, agaliana in afroin due labra, e figalancata in maniera di gola, contornata da un'ala, ò formati a guifa di gola; cinficheduno di torre dun canna, agaliana fairo in due labra, e figalancata in maniera di gola, contornata da un'ala, ò formati a guifa di gola; cinficheduno di torre dun canna di maniera di gola, contornata da un'ala, ò formati della di contornata da un'ala, ò formati della di contornata da un'ala, o formati della di contornata da un'ala, o formati della di contornata da un'ala, o formati della di contornata di un'ala di cont presentate to the strategy of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co ofa. Tutta la Pianta hà un'odor puzzolente,

La seconda spezie è chiarmata Lamium album . Get . Ray. Hist. Lamium onigare album <sub>1</sub> froe Archangelien store albo . Parie. Pit. Tournel it. 1 outret. Lamium album mon fateus, follo oblongo. C. B. Galespfi, free Uritca iners, fierbbu albis. 1. B. Ella getta fulti all'altetza d'un piccle, e mezzo, quadrati,

Ella gerta sitti all'altertad 'un profe, e merzo, quadrati, più Garni, e più deioni abbaffo, che nafto; il che'h, che con fatte a fioflengeno, un peco peinfi, roci, ramoñ, id a quelle dell'Oriente, a mefer come a des due, perior, mode. Il a quelle dell'Oriente, a mefer come a due a due, pelorie, mode la securita de la come de la profesio, mode la come de la come de la profesio, mode la come de l'antique della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come della come foto fibrate, minute, firifcianti. Quelta spezie è meno puz-La terza spezie è chiamata

Lamium alba linea notatum. C. B. Pit. Tournef. Ray. Hit. Lamium. Plinii. mont enum Columna. Park Galcopfe maculatn. 1. B.

Mitzadella valgo , Lencer , Diofentidis forer . Caef. miraseus vaigo. Leneva, Diolectridis ferri. Cerl. Ella gerta molti fulli incurva via a terra, quadrat, rofficet; le fue rogine formántil la quelle del la feconda fipetae, ma poly precode, pelofe, moldí; metalera efisi perfodemamente trameratae da una linca bianca. I fici ficri fono formati come precedente, di ciclor bianco, rofficcio. Ha querila Pianta un odor pazzolente, quando fi peta. La quarta fecale c'obianca.

Lantum parietaria facie. Mor. H. R. B. Pit. Tournef. E differente dalle fopradette spezie nelle soglie, le quali suffomigliano a quelle della Parietaria. Quelta Pianta è

La quinta spezie é chlamata

Lamrum felte caulem ambiente minus. C. B. Pit. Tournef. Rav. Hift. Aifi is bederula altera . Get.

Galcopfis , five Urica iners miner falle caulem ambiente . Ella gerea molti fusti deboli all'alrezza d'un mezzo piede, il più delle volte covicati a terra; alle volte diritti, quadrati le lue faglie abbaffo de' fishi, ch' efcono le prime, fono fimi li a quelle dell'Ortica, più picciole, quafi rotonde, meriate, attaccate a code; ma quelle d'alto naicono fenta coda, mef-fe come a due a due, abbraccianti il loro fufio, rotonde, peper come a une a one, assistante i inor un presente, quasi ferras odo-ne, à meno puzzolenti, che nell'altre fecale. I fitoi fori fono fatti a finisiuolo, formati come i precedenti, di color porpo-rino, alle votre bianco, ogisillo: la fua radice è femplice,

dura , guernita di fibre dura ; guernitud di bire.
Crecinon le fequi di Lemisso lungo la firade, nelle fispi, incomo alla muraphie, oc' campi, ne Gustinin, verdo le para la como di marcalles, co' campi, ne Gustinin, verdo le para fispi.
Gigli e, el loro fosici. Contemposo molto llos, falte medicore.
Sono discoand, e altringenti, proprie per fernare le discoande, e altringenti, proprie per fernare le discoande delle Fermine, perici in deconsione. Si applicano altreli in caraptatino, e in fomento per riloivere.
Lemisso virene dalla partico (cera Justia, che fignifica Fantafima, chiamata in Ebra co Lilith; con cui fi fa poura a i bambini, come s'ella cercaffe di divorarli. E' stata chiamata quella Pianta L motum; perché é fiato supposto, che il suo fore rassonaliasse al volto d'una Pantassa. Quindi si vede, che l'etimologio del nome di quella Pianta non é cavata, cheda una Chimera hambinessa.

#### Lampetra.

L d'unpetra. Man ena fuviatilit : in Italiano , Lampreda . E un préca f l'inune, il quale incerto modo hia faviant profia d'anginila , ché nocifimo nelle Petcherie. Egli è lungo cier du opelul, a mezzo, graficcome il bracció d'un bambino. La fua treia hi quaterro polici di diametro, di figura ovata; k' fue labora fino protes, dure, e forri; il for palaro fino 31 gola de gerarito di devid, d'oi dane, aguzaze , e affai taglienti , ma meffe fenz'ordine in tutta la fiua capacità, bianche, pulite, rilucenti; il fuo moffaccio è roton pacita, panche, putte, ritaccial i litto molfaccio è rocon-do, di color bigio con un poco di turchino, fetfo di forco; il fuo collo e forato a diritta, e a finilita da buchi, che fervono per l'udicoal peice; il fito corpo e meno cliuffutto, o rocondo di quello dell'Anguilla, e più piano da i listi, ricoperto, d vetto nella fita imperfacia d'un loco untoofo, biglo, bruno; la fita carno è più foda di quella dell'Anguilla; il fito frepaco hà quattro pollici di langhezza, e dve di larghezza; fi divide in due lobi carnuti, fanguigni, di color porporino; il fuo in-teffino è lango; è tutto di ruto fenza piega, fango l'interiore etfimo è lumpo, è utuno f... nun fema piepa, a lungo l'Interriore del fino corpo, e dia groficaza del lumiguolo, de calore un peca turchino. La semmina di quetto pelce pera latterno a un constructione del profica pera latterno a del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del profica del p

tivo. Si unge con esso la faccia, e le mani di quelli, che hanno i vajuoli , perché non restino loro segni V hà altresi delle Lamprede di Mare, che fono buone a

Lamperra à lambendis perris, perché fidice, che quello perce lecchi le pietre Murana à pipe fine; perché a questo pesce piace il nuotare in molt'acqua.

# Lamplana.

Ampfinan Dodonat. I. B. Ray, Hiff. Pit. Tourne E.
Lempfone walgaris. Park.
Sancho affait. Lempfone demodfore. C. B.
Chrysfatenewo. Pinii. Ruel.
F. una Panina, che gerta un futto all'altezza di circa etc
F. una Panina.

E'une Panta, che gera un fotto all'alterna di circà tre piedi, rencolo, cameriano, prifico, reco, pramoto ; le fue fuglie abdito fono d'una prinarteza, e d'un signa rational propositione del manta procumoli, pedote; ma quelie, che vellono la parte alta del futto, e dee rami, fono bistamphe, firette, fatter in pramata, franza cola. Naciono flost forien telle cime de rami, formati in matzierti notendi, con mezzi fiorellini gialli. Culti-octiono di quell'intrarestett, e foftenerota que callect, tagila-cichiono, di quell'intrarestett, efottenota que callect, tagilachedithod i questi mazzette; e internito da un catace; tagija-cio in molte parti. Pastaso questo force; gli fuccestomo de fe-mi concentati in un invogillo, langhetti, fortili, fasti per l'or-dianto in punara, nericci, i fa un raide e fetimpite; fibrata, blanca. Nafer questi Parra ne' campi, lungo le frande, of Giardini. Hi an tiqo latticitodo, amano. Consiene molt ollo, e false dientalei. A klamil la metoso fil l'erbe d'orro. D'ederritra, a fleccame, d'agettiva, vulnerata. A fumol-

lifce il ventre, prefa internamente. Si adopera altresi efternamente in fomento, in cataplasmo, negli unguenti. Si tie-ne, ch'ella sia particolarmente propria per guarite il capea-zulo, quando sia scorticato, ò sesso; onde viene, che molti la chiamano papillaris berba, Imperocché papilla fignifica il capezzolo della mammella.

Lampfana a Anva(a, evarae, perché quelta Pianta, mangiata, rilafsa il ventre, e fà fare qualche evacuazione.

#### Lana succida.

Ana faccida. E' la lana tofata di fresco dal collo, e frà L Ana Juccida. E la lana contra al merco dal collo, e fra cia Daeffa fi cava l'Efipo, di cui farà parlato a fuo luogo. Quefta lana è ammolliente, rifoluciva, digeftiva, raddolciente. Seneapplica fulle guancie, e falla gola gonfie da fluffioni, dopo averie bagnate con oli di Giglio, e di Ca-

Lana à hèré , & hèrer , quèd huer , lave , non afpernm , perchè la lana è lifeia al tatto .

#### Lapathum .

Aprilam statum. Lob. Gett.

Lapathon file attrop (C. C. B. Pit. Tearmef.

Lapathon file attrop (C. C. B. Pit. Tearmef.

Lapathon file attrop (C. C. B. Pit. Tearmef.

Lapathon file (Perf. C. G. H. Jott. Dob.

Golopathon Deformation, P. Pitali

Lapathon, C. C. B. Jott. Dob.

Golopathon Deformation, P. Pitali

E una Patena Salia cossume, the crice all alternat of the piede, a merza, 3 di despicil; il fino indue roniccio, le terrorie più lunghe, più dere, safii intere, dattei paranq d'un golo tenderer all'acido il isoli isori fono assenzoli, monicolor), de un month more difficultation del production del lari. La fua radice è groffa come il dito, lunga, gialia, d'un gusto amaro. Ella nasce per tutto nelle terre incolte. Con-

guito amaro. Dila nate per tuttorieta extra incine. Active molto ida, el cili oli critaliatura, aperitiva. Si adopera sell'ideoptia, nell'itertita, e nell'attre maistrie, che venpono da divratione. Si adopera in acqua cotta, fervealuresi eleterormene per l'empetigine, per la rogna; da una tirtura gialla alla cqua, in cui di fa bolire.

Lapatisma d'acreses, escarse, perché la radice di quefin l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l'acres de l

#### Lapathum Sanguineum.

L Apathon Sanguineum; five Sanguis Draconis berba.

LB Kay, Hill.

Lapathum [anguneum . Adv. Lob. Park .

Lapathum maculatum rubeus . Renod.

Lapathum falo acute rubeute . C. B. Pit. Tournef.

Lapathum mirrum . Can . in Matth.

Lapathum nigrum . Dod. .

Lapateum ng um. 1001. Sanguis Draconis berba. Gef. Hore. Romeiri (pecies falis) rubentibus venis diffindis. Cord. E' una Pianta, le cui foglie fono fatte come quelle del La pazio ordinario, ma fono più corre, e tramezzate da una quan-tità di vene roffe, donde efce, quando fi rompono, un fugo roffu, come fangue, da cui viene il fuo nome. Nafoe ne' Giardini. Contiene molto fale effenziale, ed olio.

E'un poco rilaffativa, ed affringente; promore l'orina; Il foo feme è proprio per fermare le perdite di fangue, prefa in polvere. La dofe è da mezza dramma fino a una dram-

# Lapis Angujum.

Lapir Angujum. in Italiano, Pietra de' Serpenti.
E'una Pietra groffa, come il dito mignolo d'un bam-bino, rotonda, forata, naturalmente nel mezzo, di color giallo feuro, fereziata efteriormente di differenei colori, come l'Irir, e fegnata di macchie, che rapprefentano occhi piccioli ordinariamente torchini. Nafce quella Pietra nella Boemmia. Gli Abitanti del Paefe s'immaginano, ch'ella fia fisra formata da ona raunanza di molti Serpenti; ciafchedu-

La timano propria per refritere al veleno, per prefer dalla pette, e dagl'incanecime, purché fi porti addoffo.

# Lapis Boloniensis.

Apis Belonienfis . Chryfo-lapis . E'una Pietra , di cui fi fà un Fosforo . Ella e per l'ordinario groffa come una noce, gobba, ineguale, piana, e difpofta in maniera, che dalla parte oppofta alla fua gobba difpotia in maniera, che dalla parte opposita alla sia gobba, vi ha ona cavità; peiante, bigia, tenera, brillante in molti losphi, critiallina di dentro apperesso poco come il raico di Monmartre. Ellas i ricrova in molti losphi dell' Izalia; ma principalmente abbasso del Monte Paterno, che luna parte dell'Alpi, e ch' è d'iliante d'alla Città di Bologna circa una

lega. Sedicoper faciliterente dopo gli acquizzoni, fatti per le gran pieggie; impercoche altra elle elavan e centra da una terra; che incroodava e fierava, che non di diferande. Si dillingue sall altra pietre della Montagna, per li pieccia lattilinati, che ha tralia fas operation. Peda comune pieccia lattilinati, che ha tralia fas operation. Peda comune nei futudo di aC cuttori alcune, che pristo fino cinepe liabero. Queffe groffe Peter non finostilinati, che per la noro zarich. Xuno più nervettiri delle picciole, e nenco lonne per farei l'Posifico.

Le nigliori Pietre di Bologna fono quelle, che nafcono coperte (uperfizialmente d'una crosta fottile, bianca, ed opa-ca; ma fono rariffime, e ficcome non ne vien portata alcu-

ca ; ma fono ratifime , e fectores nome vien portata sken-na, cost is adoptarso le comous i, et qual il ficelpone, o he feedo affa infacent a fermo pipe el matecha. Le meno de lesso de la finacent a fermo pipe el matecha. Le meno de la finacent a fermo pipe el matecha. Le meno de la finacent a fermo pipe el matecha de la finacenta judicio de la finacenta de la finacenta de la finacenta de Si prepara la Pierca di Bologna a, e fi ridece in Posforo con manciantation moderne, che trede la fina finacenta del finacenta de la finacenta de la finacenta del finacenta del finacenta del monorio del finacenta con collegio, overeo rafi-ciacenta (polverzasaren fornimento ma, à due delle più finacenta dei monorio di Monoza, puercei e vortire Pierce rilucenti lo un mortajo di bronzo; mettere le voltre Pietre intere una dierro l'altra mell'acqua, che fia hen chiara; pofeia cavatele, e fubito rivolgetele citatamente dentra alla 
polvere, afinche flera outra invoite più, che faira poffibile. 
Mettetele allora a calcinarfi in un fornello picciolo, la cui 
grata fia d'Ottone, con bratia di Romajo, in cui fieno fitate 
il tattificate; isiciate, che fi confunt, e fi effinqua quella bragia, fenza mettervene di nuova; indi cavare bel bello le voftre Pietre calcinate, che faranoo reftate fiilla grata; levatene la crosta, che viene dalla polvere, in cui le avrere ri-volte, e metterele in una fratola nella bambagia. Confervate altresi la crofta , la quale fi ridurrà in polvere impalpa-

Opeffe Pierre calcinate fono Fosfort, I quali esposti un mo-menro alla luce scoperta, come in una corre, ò nella strada, a e poscia melli in lucqo octuro, sembraco per un poco come catboni accesi senza calcor fentifiste, indi a poco a poco acftinguono. Se fi mettono di muovo alla luce , fi viaccendono, e così fempre fuccede il medefimo pel corfo di due, è crè, è quattro anni, secondo, che fi espongono più, ò meno spetto alla luce; e quando queste Pietre hanno perduta la loro qua-lità possimmo fingliela riprendere, calcinandole, ed osfer-vando le medesime circostanze come prima; ma rispienderanno più debolmente.

ranno più debolmente.

La crofta ridotta in polvere è parimenti un Fosforode
più belli, e de più luminofi, quando è flata esporta alia luce,
come le Pietre. Se ne riempiono de juccioli faschi di bel
criftallo, e turatili diligentemente si conservano per renderli
tuminosti, quando si vuole; imperocerbe basha esporgii alia
lunce come le Pietre. Il critalianoni impeditice alia polvere

Non bifogna immaginarii, che molte delle circoftanae, che hò avvertire per le calcinazione della Pietra di Bologna, fietto inutili; fono effe tanto necessarie, che se non si offer-vano tutte c'attamente, non si si la operazione, e la Pietra non diventa lumionfa .

La Pietra di Bologna acquifta colla calcinazione un'oc

di folfo fimile a quello d'un orpimento difciolro, ò che fia flato fatto bollire con calcina, e con acqua. Ella conciene eziandio un poco di fale arfenicale.

Laro ratio solution proced i fale arfenicale.

La ragione, per la quale ella comparifice luminofa viene, perche avendo il facco meffo io moto il faco folfo, a altamo nella fias fuperfizie infinite particelle, che fono abbathara.

Na fot-

fortill, e delicate per effere accese dal suoco della Juce . Ma chi vorrà effere inttruito più diffutamente fopra quella materia, portà l'eggere ciò, che ne hò feritto ampiamente nel mio Trattato di Chimica, dove io parlo non folamente di que-fli spezie di Fissoro, ma di molti altri. Vi hò messo altrest la figura d'un fornello propristimo per calcinare questa Pie-

La Pietra di Bologna calcinata è un depilatorio, fe fpolverizzata, e ridocta in confiftenza di loto con un poco d'acqua, fi applica fu i luoghi della carne, dove v hà il pelo. Fostireo viene dal Greco Odipipor, lacem ferens, come chi diceffe porta luce .

Chrifelapis à Xuoris aurum, oro, & lapis, Pietra, co-me chi dicesse Pietra, che hà una luce di color d'oro,

#### Latis erueifer .

L Apis crueffer, E una Pietra, che hà la groffezza, e ap-prefio poco la figura del corno d'un Bue, d'una fisper-fizie ineguale, tenera, che facilmente fi taglia, di color bigio, spasia di macchie nere. Se si sepa a traverso in sette, vi si trova dipinta da ogni parte una sigura di croce nera, ò bruna. Nasce questa Pietra in Compostella in Ispagna venstume. Paste queste ricina di S. Jacopo.
Si pretende, che portata fulla carne, fermi il fangue, guarifea le febbri, ed accrefca il latte alle Balie.

# Latis Huftericus.

Apis Hiffericus. E'una Pietra lunga, e rotonda, peinnee, nera, pulira; naíce nella nuova Spagna.

Si pretende, che applicata full'umbilico d'una Femmina, alla vi fi attacchi, e diffipi i vapori,

#### Lapis Judajous.

L Apis Judakus ; Lapis Syriacus . Phanicites . Tecoli-

E'una Pietra di differenti groffezze, e figure; ma la più ordinaria e streta come una picciola uliva, rigata intorno da lince, che icorrono per lungo, e fono egualmente difianti. Ella fi trova altresi qualche volta unita fenza lince, e qualche volta in forma cilindrica. Il fuo colore è bigio, e tal-volta rofficcio di fuori, bianchiccio di dentro, e rilucente. Par che sa dura come una selce, ma è affai tenera, e si ridu-ce facilmente in polvere. Nasce in molti luoghi della Giuce facilmente in polivere. Naice in motif luoghi della Giu-dea, donde ci vien portata. Alcuni la dilinguono in fefii, e chiamano Pietra Giudaica mafchio quella, che grande, lunga, in figura cilindrica, e Pietra Giudaica femmira quel-la, che hà la groffezza, e la figura d'una picciola nliva. A-mendae fi macmiano indifferentemente fui portido per ridur-lei polvrer impulpablie, che posta effere adoperata in Me-

dicina.

Ella è propria per fermar le diarrec, per muovere l'orina.

Si pretende, ch'ella ípezzi la pietra delle reni, e della ve-La dofe è da mezzo scropolo sino a mezza dramma.

# Lapis lazuli.

Apis latuli. Lapis Caeneus. Lapis Caendeus. in Ita-liano, Lapislazzalo. E'una Pietra di differenti groffezze, e figure, opaca, pe-

fante, turchina, ò del colore del Goma, metcolata con Gangue, e sparia d'alcune pagliette d'oro, e di trame. Ella fi trova ne l'uoghi, onde si cavano le pietre nell'Indie gran-di, ed in Persa; dicesi, che se ne cava ancora dalle minire d'oro. Ella e principalmente adoperata per fare l'oltra-marino. Convien feegliere la più netta, la più carica dico-lore, d'un turchino formato, pefante. Ella contiene molpofe, d un turnino normato, petante. Ella common inne-po folfo, e fale. Per fare l'oltramarino fi calcina quefta Pie-tra, fi macina affai fottilmente ful porfido; Indi fi mescola in un patello, comporto di pece groffa, di cera, d'olio. Si lava una ral patta per fepararro ia parer turchina, la quale fi precipita al fondo in una polvere d'una gran bellezza. Si ver-

fa l'acqua per inclinazione, e fi fepca la polvere. Ella ferre alla Pittura Il Lapislazzalo prepurazo, come io l'hò descritto à fio

luogo, nella mia Farmacopea, purga l'unor malinconio; fortifica il cuore, fi adopera nella coniezion d'Alàrermes; ju doic è da mezzo teropolo fino a una dramuna Trovasi in Francia presso a Tolone, in Germania, ca molti attri inochi dell' Europa wa Lapistanzalo fallo, vente, cio, materiate, il quale si adopera per sare l'azzarro ca-

Lazalus e tratto dall'Arabo Azal , è dall' Ebraico Val.

# Lapis Nephriticus.

Apts Nephriticus, E'una Pietra di differente groffezza, mediocremente dura, opaca, di colore ordinariament bigio, un poco turchino, ò verdiccio, ma talvolta melcolo to di bianco, ò di giallo, ò di nero. Ella non può pulirif per fettamente, perch è untuofa come il talco. Nasce nella nuo va Spagna, alle volte col diaspro, e alle volte sola. Se se trova altresi in Boemmia, ed in alcuni luophi della Spagna, ma non è così fitmata, come quella, che viene dall' Amer-

ma non e così tumata, cone quella, che y ene dall' Amerca. Se ne incontrano quache volta pezzi groffi, de quali e fanno de vali; i pezzetti fervono a fate anelli, monili, e molte altre cosè e gentili.

Stimasi propria per la colica nelvitica, per liferzare la pietra delle reni, per fire uficri la fabbia per le orine, atto-cata al collo, da alla culcia, è al benecio, ò al dito inancio. Alcuni pe ordinano altresi per pigliare per bocca; la doic è da quattro fino a quipdici grani. E'fiata alcuni anni fono, mella in ufo per le fteffe mis-

tie una Pietra bruna, pulica, rilucente, alla quale è fin dato il nome di Pietra divina, a cagione delle fue qualici. Ella spezza la pietra delle reni, e la spigne suori per leune. Si porta attaccata al vellito verio le reni.

Neporiticas à rapple, rene, a cagione, che quelta Pien
è fitmata propria per molte malattie delle reni.

#### Lapis petracorius.

L'apis petrnorrius.

E una ipezied i Marcassita, à una Pietra dura, po fante, falda, nera come carbone, difficile a rishure in pòvere. Ella nacioe in motte mioiere end Delfintano, in Inghieterra; donde ci vien porrata in pezzi di different großesse. Biogna seeglieria pura, e netta.
Ella detertivas, ed altingente.

# Lapis Phrygius.

Apis Phragius. Plinii. Diofoco.
E'una Pietra di mediocre grofferza, i puggodi, afai
peiane, mai legaza, di colo finoreo, tramezzana di mee
blanche, d'ungutho acro, ed acerbo. Nafce in Cappaloria
I'Intered di Pieja fin ne fervi rano uma rola per le kootierre, dopo a rerla calcinata, e finorizana tre' rojec ad vino, si-

che diventi rofficcia E'propria per acrennare, per digerire, per detergere, per rifolvere, per difeccare. Si adopera per le ulcere degli «-chi, e dell'altre parti.

#### Lapis Samius.

L Apis Sam'us.
E'una Pietra bianca, che fi cava dalle miniere nell'ilo la di Samo. Ella s'attacca alla lingua, quando vi fi ment fopra. Serve agli Orefici per pulir l'oro, e per renderi più rifplendente. Des freglierfi la più dura, e la più bianca. Se ne trovano alle voltedi nericcie, che chiamanti Enicit-

La Pierra Samia è aftringente, e rinfrescante. Si adopti ne' colliri per gli occhi .

### Lapis Sanguinalis.

L Apis Sangainalis. E'una spezie di Diaspro, ma dei più curo, segnato di picciole macchie, o di punti rosi, di color di sangue. Ci vien portata questa Pietra dalla nuova Spagna, dove nasce. Gl'Indiani la tagliano in sigura di cuo-

Spagna, gore nate. Gi finanni a taguano in ngura ai cuo-ri piccioli, e grandi. Ella é filmatifirma per fermare il fiappe da qualunque par-te cgli venga, purché s'immerga nell'acqua fredda, e fi ap-plichi fulla parte, d'i fittinga nella mano, ò pure fi porti ad-doifio in maniera, che tocchi la carne. Se ne fanno altresi degli anelli, che fi portano nelle dita.

# Lapis Sarcenagensis.

Apis Sercenegenfis, è una Pietruzzola della groffezza d'una fente, dura, pulira, unira, liricia al ratto, di color bigio, òbianco, ò bruno, ò rofficcio, la quale fi retrova fopra una Montagna, chiamata Sarcenago, pocolungi dalla Cirtà di Grenoble nel Definaro. Dee fregilerfi piccio-

la, pulita, rilucente, life ia al tatto.

Se ne mette una nell'occhio, quando vi è entrata qualche fporcizia; ella vi fi agita; s'unife alla fporcizia, e la fà fe-

Quest'effetto proviene, perch'essendo la Pietra di Sarce nagoalcalica, e penettata, rarefatta, ed ammollita dalla fierofità dell'occhio, ch'e acida, eciò la fà muovere, ed incontrare la frorcizia, che vi fi agglutina, in maniera, che fi cavano infieme, ò pure cadono pel loro proprio pefo dappoichel acido ha operato.

# Lapis Schiffus.

L spis Schöfter, free Lupis Sciffert; è una Pierra frigilo, frier, e fode come il falle attonice come il cole attonice con con il falle attonices, di cole zafieranzio con con il falle attonices, di cole zafieranzio con control con control con control con control con control con control con control con control con control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control con Schiffus à quiça, finde, so fendo, perché questa Pierra fa-

# Lapis Serpentis.

cilmente fi fende

L Apir Serpentis; è nna Pietra piana, orbicolare, larga come la moneta Franceie, chiamata liard, e alle volre tendente alla figura ovata, groffa nel mezzo, e che và diventando fortile nelle effremità, tenera, di color nero. Di-cono molti Storici, ch'ella fi ritrova nella tefta d'una spezie comomotiva sorici, e, the tils i rittovia neita teeta a una i petera di Seperner, chiamano da Portugolie Gabri ale Capifa; e, da Francelli 3 repera su cingarona, peter di gili addi techa nicca quello Serpene nei cingarona, peter di gili addi techa nicca quello Serpene nei feleccipidal i Melinda in America. Ma alcual degli / Autori moderni eredono, che quella Pietra nia una composizione di mote Drughe adellicarie; che gli Indiani preparazio, e formano in maniera di pulliglie, comei (vego no., Communego Edia, quella Pietra fai una gira di tima in proposizione). molti Paeli

Ella é propria contra le morficature delle bestie velenose. Si applica fulla piaga, e si pretende, ch' ella si carichi di tut-to il veleno, che potrebbe esservi entrato.

to il releno, che potrobe ellervi entrato:
Bilogna av rettire, che egli è neceitario, petché fi faccia
bene il operazione, che prima d'applicare la Pietra, la piaga
abbia gettara qualche goccia di fangue; petciò fio cafo, ch
ella non avaluche goccia di fangue; petciò fio cafo, ch
ella non avaluche goccia di napue; depo la moricatura, como
pungere legienente co unu abinectra a con qualch' altro
iltrumenzo la paraemorificatu, affinche di coli alfangue, e poi
metterer la Pietra; ella vi fi applica inconjanenue; il che fi fà probabilmente per un glutine, ò una maniera di colla , che le dà il fangue, e perche la Pietra , efsendo alcalica , ed afsor-bente , è penetrata , ed afferrata dall'umor acido , ed acro del

veleno. Dicesi eziandio, che allora un gran dolore, che l'ammalato sentiva nella piaga, và a poco a poro scemando, e finalmenre vranisce. Vi si lascia sino, ch'ella cade da se me-desima; questa separazione dec farsi, quando il fangue essendefima; quella feparatione des finfs, quando il langue etim-doricco non formittim pol plutine; o la Pietra più inde-van degli acid eliti pagas; è fitta spedine; S. li ara poi la Pietra nel inter, in cui il olec, che eliti fi farchi di dev elono, Pietra nel inter, in cui il olec, che eliti fi farchi di dev elono, in-no incidinene di prima; probabilimene perche i fi forma me-tico consultato del presenta del presenta del presenta del consultato, che l'afforta, S. l'interce fa Pietra nel latte, quando cicalus; a fi comitina in quella maniera, fino che con fi attacca più alla piaga; il che fi presale pre un inditia l'ammittantia gamini cutte il relecto, o per confegorata.

incur), che in un unco entre in venero, e per conseguenta. Tammalaro fia guario effecti mara vigilori di quetta Pietra Loro celebrati da dei famoli Fificii IP. Kirker, e l'Cavalier Bolle. Amendos afficurano, che en hamo vedure delle priemze. Lorni l'impière, che non fia flata fatta anote quelle riemze. Lorni l'impière, che non fia flata fatta anote quella d'applicatà fulla morticatura d'un can rabbolo, per vedere sella ricien, come fid dec, che ricida per l'emoricature delle sella ricien, come fid dec, che ricida per l'emoricature delle altre bestie velenose.

altre bettie velenose. Si adopera altresi quella Pietra internamente. Si peende quella, e n'eminura, o che non hà fervito alle applicazioni. Si mette in infusione nell'acqua, e si prende l'infusione per bocca per refiftere al veleno.

# Lapis Specularis.

L Apis Specularis . Glacies Maria . Alumen Scajola . E una Pietra tenera, crittallina, e ritucente, quafi co-me il criftallo, facilea tagliare, e che fi riduce in foglia ap-prefso poco come il talco, di color bianco come vetro. Se ne pressip procedure in taxion, a freedom sanisco come verro. Se ne trovano molte ne i loughi delle pietre ne connormi di Parigit, come a Monmartre, a Paffi. Si calcina quella Pietra, e fe ne del gieso. Se ne veggomo alle votte di nere, o à lo rofficcie, del gialle, ma di rado.
La Pietra Speculare I propria per fermare il fangue, per l'ernie. Non fi adoptra, e fi elierantemer. Le Femmine fe ne fervono alla votte per imbanacarii la pelle; e lia diferca

l'empetiggine.

Lapis Specularis à fpeculare, finefira, vel à Specula, Specchio, petché i cavanoda quefta Pietra delle foglie traiparents, che fono adoperate per fare delle fusefire, per picciole lanterne, è spezie di Specchi.

# Lapis Spongie.

Apis Spengia . Spengires . Cyfelithes . E' una Pietra groisa circa come una mandorla , leggie-L. E una Pierra groisa circa come una mandoria, jeggie-ra, afais poroda, fipegnofa, facile a ferzatre, di colord de-encre, o blanchiccio; ella firitrova nelle fipugne grofie. Siftima per in vermi, per fipezzat la pierca delle rent, e della veficiea, per dificiogliere le coccie, per la gotta, prefa interiormente, ma é da temere, che quella Pierra non accre-ica la quantità di quelle, che nafcono nel corpo piatrofto,

che diminuitla.

# Lapis Variole.

Latis' raides à can Petra polia appeliapero como consultat de sa datie outle que dei es, più larga josse, quati no moda, a doricolara, pedane, dora come un faite, unina conde, a doricolara, pedane, dora come una faite, unina consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del consultat del c

Quelta Pietra è chiamata Lapis Varida a cagione delle macchie fimili a igrani de vajuoli, ond ella è fparia.

#### Larix.

#### Arie. Ger. C. B. Park. Ray. Hiff - Laris folio deciduo conifera. I. B. Pit. Tournei. in Ita-

hann, Larice. kann, Larice. E un Alexonerinolo, alexonar l'Abene. Il fuo tronco d'altrico, nicopertod una loccia godia, scropalodi, crispano de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la compa pon concensors, example of the produce i caftoni; ma in hosphi reparati. Sono apperfio poco geoffi come quelli del Cipreffo, formati in cono, comporti di fenglie affail larghe, ottrie, di color roffo, e endence al porporino. Ciacheduna d'effe copre due femi , Involti da una parte d'una pelle ,

forma m'ala, o foglio fortile. Nafer quest Albero ne Paesi caldi fulle Montagne. Scaturifer dalla sua buccia per via de gran tagli, che vi li fanto, una resina liquida, o una trementina, che si chiama Refina larigna.

Siritrova altresi ful Larice l'Agarico, di cui estato per-

lato a fuo luogo. Scaturifee da rami groffi de Latici, che nascono iu gran quantità nell'alto Definato, principalmente ne' contorni di Brianzon una manna bianca, è fecca, che fi chiama in La-

tino Manne laricea.

tino Manne arrica.
Ella è purparètà.
I frutti, e le foglité de Lariel (ono aftringenti.
Si crode, che Laria venga da un'antica parola Tedefca.
Larch, blarich, che fignifica Larice. Altri vogliono, che

venga dal Greco supis fautts, perché le foglie del Larice fono odorifert.

#### Larus.

L Arus, in Italiano, Gabbiano; é un Uccello acquatico, un poco più geofio d'un Colombo, vorace, di color bian-co, è cinerizio; il fuo becco è lungo, fatto lin punta, nero, affai rilocene; la fua tefla égrande, egroffa; i suoi piedi fono guerniti d'ugne robufte. Ve n'hà di molte fpezie, che fono differente in grandezza. Quefl' Uccello fà il fuo nido ful-le rupi; vola leggleriffimamente. Si nodrifer di pefei, di vermi, di lumache, di cavallette, di falangi. Il fuo cervello è proprio per l'epileffia.

Larus à hapès, quaf haßpis à volands impetu.

# Laserpitium,

L. Merpitum Ger. Ad. Lob.

Laferpitisme regione Mafilie allatam. I. B. Ray. Hist. Laferpitism Gallicam. C. B. Pit. Tocanes. Laferpitism Mashlieticum. Tab.

Lajerythiam sugninatum. 1 alo lto, fimile a quallo del-la Fernia, cannellato, annodato, fimigio i, k fue foglie fon an dispote in ale fode, e rigide, divile, e fuddivile, guerni-en dispote in ale fode, e rigide, divile, e fuddivile, guerni-en dispote di completi rivudil, i le fue dime foderogno gran-gio marcia, e puradili, a quali fono apprecti de fioti con at construe, o platators, a qual tono appacent de note con-cinque foglie, difpoffe in rota. Cadeti questi fori, foecede-no loro de femi affai grandi, until a due a due; claschedu-no de quali e guernto del quarto gran fogli, adoctiente, di co-lor di boffo. La fua radice e grande, d'un color biglio, cineri-cio di finali hisporali descre, medie medie. lor di botto. La fia ratifice grante, di en cotor nigio, emer-sio di fivori, biancodi dentro, molle, graffa, ripiena di fa-gio, odoritera. Mafec questa Fianza ne Paeti cabili, in Pro-venta nel concomi di Marfiglia, ja fian radice è utile in Me-dicina. Ella contiene moti olto, e faite effensité, d'obbatica. Ella eliceliva, attenuane, tifolocira, liferica, carminativa, deteriiva, vulneraria, propria per relifiere al ve-

Leserpitium à lacreste, perché fi fanno deffe inclinoi al fuño, e alte radici d'una spezie di Leserpitium firaciero, per averneum genoma, che fi dice effere l'Affartha.

#### Later .

L serv. in Italiano, Mattent. E'un'wegille, ch'é flue primieramente ridorta in palla coll'acquia ; formata la pezzi quadrati, funghi, piani; cont, e calcinata in fornel. ruofo, ò di influreo. Serve per l'ordinario per le fabbricte, e per il fornelli; ma è altresì ufata qualche volta in Mej-

CSEN cana. É affringente, difeccante, rifolutiva, propria per fermo-E affringente, applicata in polvere, d in cataplafino come il biangue, applicata in polvere, d in cataplafino come il bolo. Si adopera altresi il Mattone interto, per movorer ilfodore; imperocché dopo averlo ben facto rilcaldare al foco, fi ravolge in un panno ino bagnato, e fi applica alla piam de piedi nel letto. Serve ancora il Mattone per far l'olio de Mattoni, come l'hò descritto altrove.

#### Latheris.

# Lathyris meyer. C. B Arbyris . Brunf. Matth. Dod.

Letbyrts , fec Cataputiamajor , & miner . Ger. Cotepeacee. Brunt Carl. Tethymalus latifetius Cataputia didus. H. L.B. Ph. Tom

E'una spezie di Titimaglio, ovvero una Pianta, checre sce all'alterza di circa due piedi: il suo sustore prosso cone s ife al like tan diction due jució il filo follo è profit court politice, romondo, o folido, ramodo in tano, velido di mie ingle lunghe tré dita, fimili a quelle del Salcio, difforit a corce, d'un verde, c'het hau poco di northino, lificolit e corce, d'un verde, c'het hau poco di northino, lificolit e corce, d'un verde, c'het hau poco di northino, lificolit e collecturis, quistini ne autrop parti, a giallicoc, c'he fen betarno filor in neutro parti, a giallicoc, c'he fen benan gifere in lungo di cuirc ni parti, a giallicoc, c'he fen branc gifere in lungo di cuirc ni parti, a giallicoc, c'he fen haran gifere in lungo di cuirc ni parti, a giallicoc, c'he fen haran gifere in lungo di cuirc ni parti, a giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c'he fen haran giallicoc, c' fuorieme, groizocome un grano di pepe, quali rocondo, n-pieno d'una midolla bianca. Ciriamati quello feme giorna regram minar. Mesingo. La sur radice e composta d'aicre

fibre. Tutta la altri Titimagli. Tutta la Pianta getta un fugo latticinofo, ficconegli Ella naice in ogni Pacie, aisai frequentemente ne Giandi. Contiene molt olio, Benna, e ial acto. I grani , e le foglie del Lethy ets evacuano gli un

imperocche purgano particolamente le fierorità.

Il fugo del Lashyris è un depliatorio, quando se ne motano le parti pelofe.

# Latherus.

Athyrus, five Vicerculu. Dod. at Lathyrus fattons, fure, fruillugue albo. C. B Fit. Towner

connet.
Pajam Gracum farinim. Trag.
Lathyru angulufo fewine. I. B. Ray. Hitt.
Citervalle, free Lathyrus fairhus fore elbo. Park.
Lathyrus anguluf elbu for malbo. Get. Erme.
E'una Pianta, che getta molei fuiti pieghevoli, che fi fiche. dono a terra, piani, e rilevati per lungo da una costa in schie na d'Afino, che fi dividono in molti rami, e fi difatano afai. Nascono queste foglie a due a due sopra una coda terminata Naccool question regions a use a sure topos man coos terminos da una manos, com cell sila Suppose, a de pueda da una manos, com cell sila Suppose, a de pueda de la composição de la constitución de la composição de la constitución de la composição de la constitución de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la compos footemi, come i pirelli, lefave, ed aleri legerni. Contri-gono molt ollo, e fale efsenziale.

Sono metritiri, la bollitura një un poco liftativa, ed apt-

ritira; fi pretende, che provochino il feme.

#### Lavandula.

L Avardula. In Italiano, Spigo.
E'una Pianta, di cui v'hà due (pezie principali; la

grande, e la picciola. La prima è chiamata

La prima é chimata
Lensadal muje: Cord. Doicor.
Lensadal muje: Lugh.
Lensadal muje: Lugh.
Lensadal control de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compani nella cima de' fuiti, e de' rami, dispoiti come in anelli, ed in fpighe, di color turchino, ò violato . Paffari quefti fiori, fuccedono loro de femi minuti, bislunghi, rinchiufi quattro in una caffettina, che hà fervito di calice al fore. La lua radice e lecaffettina, che hà fervito di calice al fore. La fua radice è le-gonda. Tura a l'piana, e principalmente il fosofore, cede un' odore forte, aromatico, grato, che imbalfama i luoghi, dove fi mette; il fios gufuò e un poco amaro. Si coltiva ne Giardi-ni, ne Pacli caldi, come in Italia, in Linguadoca, in Proven-za. Se ne trovo qualche volta col fior bianco, e altora fi chia-ma 3thetas, & 3pica burndana fuer albo. Ger.

La feconda spezie è chiamata Lavandula miner. Cord. Hort. femina. Lugd. Lavandula angustifolia. C. B. Pit. Tournet.

Levoudelle amplijfelles. C.B. Pit. Tournet. Pfredamentes, one Levoudelle sudje. I.B. Ray. Hift. Pfredamentes, one Levoudelle sudje. I.B. Ray. Hift. Nardas vulgi dida. Golo. Hort. Starbys. Ang. Spice Indica. Schaefflet. California precedence, per-fect, et al. Spige commune; è diversio dat precedence, per-dical produce de la commune de la commune de la commune de la commune Spice Indica. El commune con Spice Indica. El Commune et al Indica. Spice Indica. El Commune et al. Bondon et al. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Spice Indica. Sp

tutti i Patti. Sen e vede altresi coi hor bianco, il quale i chiama Lawandua alba, of Joiac alba. Tab.
Concengono gli Spighi moti: dio editata o, e fale volatile.
Si adoperano i loro fori in Modicina.
Sono propri per fortuttare il cervello, e i nervi. Si adoperano nell'apopiellia, nella parallia, nel letargo, oell'epitellia,
nelle fiulioni catarrali. Seacciano le ventolità provocano i

mettrui alle Femmine, refiftono alla corruzione, fracciano per traspirazione i cattivi umori. Servono esternamente, ed

Labandula à labando; perché si adopera lo Spigo comune ne bagni, e ne lavatoj, o pure perché le Lavandaje ne met-tono nel loro pannolino lavato, ed imbiancato, per dargli un buon odore.

#### Lavaretus.

Territor. E un pefec di fume, (price di Trea, è di Sermone, del Laccia, lungo cica na piede, graffic come il puno, recoperto di (quame banche, argentine, e tenere, fina marchie. La fina tetta de bialunga; è chianccian, femza deoti. Il finocorpo è fempre netto, e banco, preché fila nell'a destina destina del la fila con periodi del la fina del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila del la fila d E' proprio per le malattie del petto, per la tifichezza.

#### Lawarenus.

Avaronus . Bellonii . Cabaffonus Maffiltenfum.

Capaffonus Generafum. E un pelce di Mare, che raffomiglia molto al Laparerus E'un petic di Mare, che raffomiglia moto al Lemertus; di ricoperto di Guame rilucenti come l'argento; la fiu reffia è groffa, e fi trovano dentro due pietruzzole; la fiu actme è bian-chiffima, leggiera, buona a mangiare, e di fatici di gefficos. Si ritrova nel Mar mediterraneo. Contiene molto fal volatile;

E' riflorante, flomacale, nutritivo. Le pietruzzole, che fi trovano nella fua tefta, fono aperi-tive, proprie per la renella, prefe in polvere. Lavarenus à lavande ; perché questo peice è affai netto, e ben lavato.

# Lavignon.

L'ariguan. E'un picciolo guscio di Mare, grande appressio poco come il Musciolo; ma un poco più largo, più corto, più rotondo, e più piano. Il suo nicchio è lucio, e pulito di fuori , ma ancora più di dentro , di color bianco ; il di fopra di quefto n'icchio è un poco folievato , ma và infenfidi iopna di quelho nicchio é in poso follerato, ma x i nicrafi-bilimente calando fino a i controru, e rappetenza quand è aperto, a der excelhi i fenta matelhi. Il priciolino, che rio-chiude è grofia i pla icone quelli del bilinicio di colori bani-to di controli del proposito di controli del principale di controli e di controli del proposito di controli di guidica ille irre del Batr nel foro, diore americio il inonic-cho in maniera, a dei criserciro benero, ma ia razado be en e, ripiglia il fion color naturale, ch' è blanco. Quellopefee è apertitivo. Può distrire miacciasti il inonicho, e prosferi-re e come fi fanno gli occhi di Caracto, per affichere gli uno-morata d'arman. mezza dramma.

#### Laureola.

L'arreda. E'una spezie di Thimelas, ovvero una Pian-ta, di cui due sono le spezie : l'una maschio, e l'altra

La prima è chiamata

Laureela Dou Ger. Park.
Laureela femper virens fore viridi, quibufdam Laureela mar. C. B. Thymelata, lauri fulto semper virens, five laureola mas.

R. Lournet.

Laureda [emper viren: fiere lutede. I. B. Ray. Hift.

Thymelae falis: virialisus. Mediumo.

Daphysides. Dod. Gal. Ang.

Ella getta un fusto alle volte semplice, alle volte divido in

molti rami flessibili, e difficili a rompere, vestiti d'una groc-fa buccia di color di cenere, è bianchiccia, con un gran numero in alto di foglie bislunghe, larghe, polpofe, liicie, ne-riccie, rilucenti, fimili a quelledel Lauro, ma più picciole, raunare, ò messe infieme in cetti. I suoi fiori sono piccioli, disposti nelle cime de rami, come in mazzetti, di color ver-de gialliccio; ciascheduno di ioro è una cannuccia spalancata 

hanno una cosi grande acrezza , che abbruciano la bocca . La feconda spezie è chiamata am incumus ipense e chiamata Laureola folio deciduo, fore purpureo, officinto Laureola fa-ina. C. B.

Chamelaa Germanka, froe Mezereum. Ger. Ray. Hift. Thomelaa. Cord. in Dioc. Thymelaa, lauri folio deciduo, froe Laureda famina. Pit.

Laureola felio deciduo, froe Mezereum Germanico Laureola famina, & Daphoroides crocea. Lugd. Chameleta Germanica. Dod. Metereum Germanicum. Lob.

Metersum Germanium. Lob.
Dophnoiste. Fuch. Turn.
Chamadaphur, five puffia lanrar. Adv.
Laureda major. Call.
E'un 'Artoccilo, il quale crefce fino all'alezza di quaetro piedi, che getta molti rami legnofi, fleffibili, pieghe-

tro pieus cue getta inont tama regions, caracteris y voli, fearmi, rotondi, veffiti di due buccie, la prima fortile, di color dicenere, facile a levare; la feconda verde di finori, bianca di dentro, che molto fi piega, ed è difficile N 4 a roto-

ompere. Il fuo legno è bianco, ripieno d'un poco di miiolla; le sue foghe ratsomigliano in figura a quelle della prima fpezie, ma più molli, di color più imorto, e non rilucente. Nationo i fisoi fiori nelle cime de rami, piccioli, odoriferi, formati come nel matchio, ma di color roiso fisorto, tendente al porporino, come ne fiori del Peico. Succedono lodente al porporino, come ne hori del Peico. Succedono lo-oro delle coccole mize, le quali feccandoli diventano nere. La fita radice è lunga. T neta la Pianca hà un'odor forte, fuorcheil fiore, che l'hà grato. Il fiuo guido è acrifinno, di abbrucia. Naice ne Boichi utontani, ne liuoghi ombrofi, zozzi, e diierri. Le fiu fe golgie cadono ful principio del Ver-

80 Amendue quefle foezie contengono molt'olio, e fale acrif-fimo, essenziale, e fiso. Hanno una virtù fimile.

imo, eternziale, e biso. Filmo una virtutimise.
Le loro foglie, i lano frutti, le loro baccie purgano violen-tenente la privita, e le fieroficà. Servona per l'atropifia. Si famo prendere in polvere, do ili missione.
Laucesia, quaf Laurus pufila, Lauro picciolo; perche fe foglie, e la coccole di quette Pianne rassonnigliano a quelle

del Lauro.

# Lauroceralus.

Aurocrafus - Cluf. Hift. Pit. Tournef.
Letus (rismdus Theophrafit - Lugd.
Cerafus fallous rine - C. B.
Cerafus Taperumitan - Bellon.
E'un' Arboticolbello, egatiffino alla vifta - Il fuo fufto
èdiritro, ramoto, la fua buccia è verde bruna ; il fuo legno d bianco; la fun roglia rassomiglia a quella del Lanro, è piutretto a quella del Codro, meriata ne contorni, lifcia al tatto, nervofa, di color verde rilucente, che rallegra, d'un gulto affringente, nn poco amaro. Il fuo fiore e di cinque foglie fenza odore, disposte in rosa. Quando è passato, si for-zna un frutto polposo simile ad una ciriquia, di color rosao, in cui fi trova un gufcio quafi ovato, fottile, fragile, ripieno d'un feme bishongo, amaro. Queflo frutto hà un cultodoce. Coltivafi ne' Giardini; la fun loglia contiene molt'olio, mediocre fale; il fuo frutto coutiene molta flemma, olio, e fale efsenziale

La fua foglia è un poco aftringente; fortifica lo ftomaco Laure cerafur; perché quella Pianta produce fiori fimili a quelli del Lauro, e trutti fimili a quelli del Ciriegio.

#### Laurus.

Asrus. Dod. I. B. Ray. Hift.

Laurus vulgaris. C. B. Pir. Tournes.

Laurus major, free latifolia. Park. in Italiano, Lauro,

o Alloro E'un Albero, che cresce per l'ordinario ad un' alterra me-diocre, ne Parsi temperari, ma che s'innalta più sotto i cli-mi caldi, come in Italia, in Ispagna. Il suo sulto è unito, fenza nodi; la fua buccia é un poco grofia; il fuo legno è po-roto, e afiai debole. Getta de rami lunghi; le fue ioglie fono lunghe come la mano; larghe due, ò tre dien, fatte in punta, dure, fempre verdi, poco fugole, nervole, pulite, odorifere, d'un guito acro, atomatico, e un poco amaro, attaccare a code corre. Ciafcheduno de fuoi fiori è d'una fota Taccare a cone corre . L'anteneuros e tous touri e una tous foglia tagliata in quattro, ò cinque parri, di cofor bianco, ò gialiticio. Saccadono a i fort delle coccole grotis come picciole critigei, balumphe, verdi fui principio, ma che prendono un color neso, masuranado. Trovafí forto la toro pelle un guicio afisial duro, e che rinchiade nel fluo vocum frem bialungo. Queffe coccole fono odorifere, aromatiche, o foco e, manual cultura de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come d amare al gusto. Le sue radici sono grosse, ineguali. Nasce quest' Albero ne' luoghi secchi, e caldi. Si coltiva ne' Giar-dini; le sue suelle, e le sue coccole sono in uso nella Medici-

dini; le sue suglie, e le sue coecole sono in ul na. Contengono molt'olio, e sale volatile. Ci vengono spedite da Paesi caldi le coccole di Lauro sec-ehe. Debbono esser scelte recenti, ben nodrite, intere, non tarlate, ne separate dalla lor buccia, di color nericcio. Servono nella tintura .

Le foglie, e le coccole di Lauro fono incifive, attenuanti, deteriire, rifolutive, proprie per lifonciare le ventolità, per fortificare il cervello, e i nervi; per muovere i meltrai alle Femmine, e le orine . Si adoperano esternamente, ed intermanagener.

Laurus à laude; perché il Lauro è adoperato per far coro-ne, che fi mettono ful capo di quelli, che hanno meritare delle lodi.

#### Laurus Alexandrina.

Aurus Alexandrina. E'una spezie di Pugnitespo, di cui
y hà moite spezie. Io descrivero qui le due principali.
La prima è chiamata

Laurus Alexandrina . Brunf. Trag. Fuch. Laurus Alexandrina, frudu pediculo infidense, C. B. Rav.

Benifacia, free Bislingua. I. B. Ang. Radin Idea . Dialcondis . Colum Rufeus angustifolius frudu folio sunafcence. Pit. Tournes. Hippoglossum. Dod.

Hippoglojium, five Bielingua. Park . Dapine Alexandeina . Fuch.

Daphie Alexandrina. F vch. Elia gerta mott full til ilatezza di due piedi, minuel, flefibili, verdi, con foglie bislunghe, affat große, nervofe, chef piegano, fatte inpunta, d'un bei color vrrêe, raffomiglianti a quelle del Lauro, ma molto più picciole. Efce dal mezzo di cuafcheduna di quefle foglie un altra picciola foglia della mottedima figura in maniera di linguetta. I fuoi fiori fono piccioliffimi, attaccati a piccioli gambi, ch' efcono di fotto alle linguette delle foglie. Succedono loro delle coccole große come ceci, un poco molli, che diventano roße, maturando. Ciascheduna rinchiude uno, è due semi, duri come il corno; la fua radice è lunga, bianca, e d'un grato

La feconda (pezie è chiamata Laurus Alexandrina . Lob. I.B. Rav. Hift. Laurus Alexandrina vera. Logd Ruscus latifolius fruillu folto innascente . Pit. Toutnes. Laurus silenamirius genuina . Patk . Laurus silenandrius fruillu folto insidente . C. B.

Chama Daphar . Guil. E'divería dalla precedente nelle fue foglie, che fono poco più larghe, e rotondate, fenza linguette, e ne' fuoi fio-ri, e nelle fue coccole, che nafcono fenza gambo, arraccate alle fogiie. I fiori fono di color giallo, erbofo, è fmorto, ma

cosi piccioli , che appena poisono dillinguerfi . Amendue le spezie crescono ne' luoghi moneani . Cor ono molt olio, e fale efsenziale. Le loro radici fono aperitive , proprie per le re enzioni dell'otina, e de mestrui; per follecitare il parro, per li vapore iflerici. Si adoperano in acqua cotta, si prendono altressi in polyere. La dose è da mezza dramma, sino a due dramme.

poivere. La doie e da merza aramma, into a due aramme.

figura delle fue foglie è fimile a quella del Lauro, e perchè fe
ne trovava una volta affai in Aictfandria. Hipperiofiumex iver equal, C yairen, lingua, come chidiceffe lingua di Cavallo. E fiato dato un tal nome a quella Pianta, perché d'fata trovata qualche raffomiglianza della figura della fua foglia, a quella della lingua d'un Ca-

Bislingua, a cagione, che le fue foglie fono doppie, aven-do la figura di due lingue unite infierne.

#### Lendes.

L Beder; in Italiano, Lendini. Sono infetti minutiffimi, i imphetti, bianchicci, i quali raffomigliano molro alle ictole, ma foro ancora più piccioli, e pare, che non abbiano piedi. Naforno foteo i capelli de' bambini, e foro il pelo de' Cavalli, e de' Buoi. Sono confin, ò melcolati con un fudiciume, che fi rauna alla radice de' peli; crocchiano, quan-do fi premono coll'igna, come fe fosfero rinchiusi ne' gusej -Benche fia flato fatto un genere differente di questi animaluzzi, non fono però altro, che le uova de pidocchi, che s'a-prono a lor tempo, e diventano pidocchi. Il loro corpo è traf-parente; fi fanno morire co'medefimi rimedi, che fi adoperano per uccidere gli airri insecti, che nascono ne' peli, como cogli naguenti. Neapalitanum, & Emalatum, collo Stafi fagro.

#### Lene.

L Ens. In Italiano. Lente. E'una Pianta, di cui due fo-no le spezie.

La prima è chiamata Lens. I.B. Ray, Hift.

Lens vaigaris C. B. Pit. Tournef. Lens miner. Dod. Ger. Park. Ella gecta figli lunghi circa un piede, affai groffi, angolofi, pelofi, pamofi, deboii, che cadono a terra, fe non fono foftenuti da qualche Pianta vicina. I fuoi rami finifcono in certe mani, éappiccagnoli, che s'attaccano, e fi legano a ciò, che iné appiccagnoli, che s'attaccano, e li légano a cio, ene in-courtano, le fise foglie fono bisiunghe, rat filomigliant a quel-le della Veccia, ma più picciole, pelofe, melle per ordine monte l'opea una coffa; elcono dalle afcelle di quette foglie de gambi ficarni, opunuo de quali foftenza due, è tre horent leguminofi, di color bianco. Pafasti quefi fiori, fuccedono loleguminofi, di cuior banco. P'añáti quetti hot, luccessono ico de 'picciol's baccelli corti; ciasfichetuno de' quali t'inchiude due, ô tre piccioli femi rotonoli, piani, alti nel mezzo, e pretii verfo i contorni, duri, i life; di closhe bianeco, o glafficcio, ò rofficcio. La fua radice è minuta, bianca guerinti d'alcune fibre. Nafec queta Pianta nelle verre magre, e

La feconda firezie è chian Lens major. C. B. I. B. Ray. Hift. Pit. Tournef. Lens Italica. Cam.

Ella è differente dalla prima, perch' è, e più bella, e più grande in tutre le fue parti; il fuo fiore è biauco. Si coltiva quefta P:auta come gli altri legumi. Il fuo ferne è due, à tre voite più groffo di quello della precedente. Ella è uficatiffima negli alimenti di Quarefima.

I femi delle Lenti pieciole, e grandi contengono mole olio,

e un poco di lai volatile.

La decozione delle Lenti prefa per bocca rilaffa il ventre, ed è deterfiva, ma le Lenti ftefse mangiare fono aftringenti; una forte decozione di Lenti prefa in criftero, e tennta per qualche tempo, muove il fudore

Lens à Lens, doice ; perché effato creditionna volta , che quelli, che vivevano di Lenti, aveffero l'umor più dol-

ee, e più temperato degli altri, ò pure perche la Lente è isfcia al tatto.

## Lenticula palustris.

Lenticula palufiris valgaris. C. B.

Leng helpflets, Ger. Dod. I. B. Ray. Hift Lens painfirts, five aquatica vulgaris. Park. E'una Pianterella acquatica, le cui foglie fono della figu-

ra, edella grandezza delle Lenti, fortili, rotonde, tenere, attaccate a code, ò piuttofto a fibre fortili come capelli, dalle quali fi flaccano facilmente per l'agitazione dell'acqua, e nuotano fulla fuperfizie degli flagni, de l'aghi, e delle palu-di. Contengono molta flemma, un poco d'olio, e pochif-6mo fal effenziale.

Sono proprie per umettare, per rinfrescare, per ifmorza-re gli ardori del langue, prese in decozione. Sono altresì ado-

perare efferiormente per la rogna, Lenticula; perché la foglia di questa Pianta hà la figura efferiore d'una picciola Lenee.

### Lentifeus .

Entifeur . Ger. Dod. Park. I. B. Ray. Hift. Lentifeus vulgaris. C.B. Pit. Tournef. in Italiano, Len-

E'nn' Alberonffai ramofo, alle volte grande, e alle volte picciolo; i fuoi rami fono grafii, che fi pregna, fleffibili , ricoperti d'una bu ria di color di cenere; le fue foglie fono fimilia quelle del M roo, melle a due a due fopra una cofta rofficcia, che non è terminara da una fola foglia, fempre verdl, tenere, d'un'oder forte, ma che non è difpiacevole, d'un gusto acerberto, e a l'ringente. Nascono talvolta sù quefle foglie certe vescichette tipiene di moscherini, ddi liquore; escono i suoi fiori dalle ascelle delle foglie, disposti in grap-

oli, roffi, ò di color erbofo (morto, tendente al porporin ne quali fono ammucchiati in gomitoli a cuni flami carich di cime. Nafcono i fuoi frutti sù piedi differenti da quelli de di cine. Nafcono i noi fratti sà piedi differenti da quelli ne fori. Sono picciole eccole, che di vernano rere maturan-do, di un gullo acido. Ciatched una rinchade un nocicio bisiliungo, divo, nero, il quali contrene nua modo-la bianca, è verde. Cavafid a quello fratro un olio in Intia nella fetta mantera, che cavafili olio di Linou il Linguado-ca. Nafce quell'Alberto in Iralia, nell Lina di Sco. nella Ca. Paice quies a raison in acaias, men Lota o saco, men Indie, in Egitto, in Linguadoca, in Provenza. So cotiva con gran dilugenza particolarmente nell fiota di Scio, per-che ne featurifee il Maffere, di cu. pariero a iuto luogo. Il legnodi Lentificio ivien porraro iecco. Bifogna feaglierionovello, difficilea rompere, pefante, bigio di fiori, sianco di dentro, d'un guito altringente, avvertendo, che non fia tariato. Contiene molt'olio, flemma, e moltofale

effenziale, efiffo. E'aftringente, e fortificante; relifte al veleno; fortifica le gengive. Se ne fa entrare in alcune composizioni di Par-

acia. Serve a fare degli fluzzicadenti. L'olio di coccole di Lentrichio è altringente, proprio per raffodare le carri, e per fortificare. Lentifeus à lentefere, effere molle, flessibile, perché i rami di quell' Albero fono flessibili, o faculi a piegare.

#### Lea-

Es In Italiano, Lione E'un' animale quadrupedo, grande, groffo, feroce, falvatico, d'un aspetto terribite; e fia-to nominato il Re degli animali, tanto a cagione della fua to nominato II Ke degit animali, sarro a capione della fiasa grani forza, quanto perché la fia fice de artificonigliane a quella del Ucoro. La fia formuna e chiantata in Latino andra in latino della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della contra della c ; le fue mafcelle sono composte d'offa grandstime, e rocre; le tue matecité tono compotre d orita grandélime, e ro-butre; inon guerrite di quattro dictioni, quattro mcifiris, quattro camini, e fei molari; gl'incitivi fono piccioli, i cana-ni fono incquali. Ve n'h per l'ordinario due grandi, e due piccioli; i grandi fono lamghi creca un pollice, e mezzo, dif-porti in maniera di difete; i molari fono a latrezi ineguali; gli uni fono tanto piccioli, quanto gl'incilivi ; gli altri fono grandiffimi, con tre punte inegnali, difpofte in forma di giglio. La fua lingua egrande, orribile, ruvida, afpra, ed ifgillo. La ita lingua égrande, orribele, ruvida, afgra, e di-pula ejejan numero di poure, è logue dure come i corno ; lunghe dec lince, incarent nella lor bale; nicurare verdo lunghe dec lince, incarent nella lor bale; nicurare verdo sod liarghezz; l'ifino collo l'impo, medicorrumene grof-fo, afila rigido, ricoperco d'un prio lungo, e groffo, che e va continuado di perco ; il fino corpo e forralimo , e robolito; i foot pied i dimenti hanno cinque dira, guernite d'ar-cisifi forti, seute, regilenti; i foto pied di derro non me han-cisifi forti, seute, regilenti; i foto pied di derro non me hanno, che quattro; la fua coda e longa, ricoperra di pelo, e d'una gran forta. Trovafi quefi animale in Manritania, in Libia, in Siria, in Taratia. Egli é feroce, e cradele, d' un temperamento di fuoco; il fuo verfo è un ruggito. La Lioneffa fua femmina è diffinta da iui effernamente, perché non hà peli lunghi nel collo. Egli fi uodrifced Uccelli, di piceio-li Elefanti, di Buot, di cadaveri, di frutti; divora altrest gli Uomini, purche non fia ammanfaco; beve dell'acqua per gli Uomini. E flata ofiervata una gran conformità del Gatto col Lione in riguardo alla firuttura degli occhi, de denti , della lingua, de piedi, e di molre altre parti inerene ; la qual cola probabilmente hà fitto d.re a Maometto . che il Gatto nacque nell'Arca di Noë dallo fitamuro del L'one . Tutto ciò, che fi cava dal Laone, continne molto fal volati-

le, ed olio.

Il fuocuore difeccato, e ridotto in polvere è proprio per l'
epiletia, e per la febbre quartana. La dofe è da mezzo fcro-

olo fino a due feropoli. Il suo graffo è proprio per ammollire, per rifolvere, per fortificare i nervi, per diffipare i dolori, e I fusurro dell'orec-

La fua came fortifica il cervello, e diffipa I vapori; è buoniffima a mangiare. II

TRATTATO UNIVERSALE

Il fuo fangue difeccato, e ridotto in polvere e fudorifico; refifte al veleno; la dofe è da mezzo feropolo fino a una dram-

Si pretende, che il dente del Llone appeso al collo impedifea i mali de' denti . Le fue offa (polverizzate fono fudorifiche, e febbrifughe

la dofe é da uno feropolo fino a una dramma . Si attribuifce loro eziandio la qualità di mitigare la gotta .

Il suo sterco mescolato coll'unguerno rosato leva le macchie lel viso.

Leo à han, video, perché il Lione in la vista perspicacisdel vilo .

#### Leo Cancer.

I Es Cancer . Rondelet. Aldroyand. Ionft.

Le Carret. Rondelt: Aldrovand. Jonfl. Elephanux. Plinii. Bellio.
E' una fipetie di Granchio grande di Mare, che cava i fuoi nomi dalla fiua grandezza, e daila fiua foraza. Egil bà la figura della Locusta; ma le fue forbici fono più profie, e più lumphe terminare da mani forcute a guifa di transaglie, come negli altri Granchi, affai larghe, ma minare; if tuo corpo dereviatora onder sialle le fice corpo fono humbritime. In étereiatoa onde gialle, le fue corna fono lumphifime; la fua carneé buosa a mangiare. Contiene molto fale, ed olio. E'aperitivo, e pettorale; riifora; é proprio per le malat-tie di confumazione, per purificare il fangue, mangiato, ò

preto in bolliture. preto in bolisture.

Si ritrova nella fua tefta una pietra, che hà la figura d'un
occhio; è propria per raddolcire gli acidi dei corpo, per fermare le diarrec, i fluffi di fangue, la dofe è da mezzo (cropolo fino a mezza dramma.

Le fue forbici , che chiamapfi in Latino Chela Cancel hanno la medefima virtù .

#### Lea Marinus .

Es Marinur . Jonft. Icon.

Les Thalesseus marinus . E'un'animale anfibio, ovvero una spezie di pesce grande di Mare, ratissimo. Ne su ucciso uno alcuni anni sono ver-so il Capo di Buona speranza. Ecco la descrizione, che ce n'è ftata fatta. Egli aveva dicci piedi di lunghezza, e quattro di larghezza; la fua tefta era groffa come quella d'un Viteldi larghezza; la fua refa era groffa come quella d'un Vitel-lod un anno; i fuoi occhi erano groffi, e juwenteroti; le fue orecchie corre; la fua barba era foltidirma, ifpida; i fuoi denti ufcivano un mezzo piede fuori della fina gola; i fuoi piedi erano larghi un piede, e mezzo, e le fue gambe così corre, chel i fuo remere toccava quafi la eerra. S'accofdava figelio a terra, e fi portava nor Bolchi per mangiare del l'ersa, ipeilo a terra, e ii portava ne noteti per mangare dell'era, e degli animali, che poteva afferrare; indi fi ritirava nel Ma-re. Io non ne hò fapate altre particolarità.

## Leopardus.

Lepardus; Pardus. Pardelts. Panthera. in Italiano, Leopardo. E'una gran Beflia quadrupeda, feroce, falvatica, che hà la figura del Lione, e quella del Gatto; la pelle è fignata per tutto il corpo di differenti colori; la fua faccia è mediocremente grande; la fua gola è vasta, i suoi denti sono acutiffimi, la fua lingua è ravida; i fuoi occhi fono piccioli, blan-chi, vivì, fempre in moto, la fua fronte è grande; le fue orecchie fono rotonde; il fuo collo, e l'Iso corpo fono lun-ghi; le fue cofcie fono carnute; i fuoi picdi dinanzi hanno

gni; ie the coxce iono carnuse; i tooi prosi amanza namo cinque disa; e quelli di dercu quattro; tutre guernite di ar-tigli lunghi, forti, fatti in puota, penetranti, e taglienti; la fisa coda è lunga: ova in Afas, nella Panfilia, in Afri-Quell' animale fi trova in Afas, nella Panfilia, in Afri-ca. Abias per l'ordinatio nelle Montagne, e ne Bofchi. Si diletta d'erbe odorifere; vive della carne degli animall, che può afferrare; ma è per l'ordinatio magro, perchè il fuo tem-peramento è caldiffimo. Contiene molto fal volatile, ed

Il (no cervello è ftimato proprio per muovere il feme, applicato fulle parti genitali.

I fuoi tefticoli difeccati, fpolverizzati, e prefi per bocca provocano i mefirui alle Femmine. La dofe è una dramma.

Il suo grassio di simato un cosmetico per abbellire la pelle; egli è raddolciente, risolutivo.

Lespardus è un nome composto di Lee, Lione, & Pardus
Pantera, come chi dicesse Pantera, che hà del Lione.

#### Leontopetalon.

Eontopetalon. C. B. Ray. Hift. Park. Hiftor.

Lessapears. C. B. Ray, Hill. Park Hills.

J. Roging surprass of Gill. Fault. Jan. 1997.

J. Roging surprass of Gill. Salakstella, if two inters, is alter faces on equally deliberable interests and long long. Surges is line, if van person consequently and person in the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the control of Gill. In the cont riempie la mano, roconda, gobba, ineguale, di color di co-nere di fuori, verde, gialliccio di dentro, d'un gusto ama-ro. Nasce questa Pianta ne Paesi caldi, in Italia, in Candia, ne cam le effenziale. ne' campi, frà le biade. Ella contiene molt' olio, e fa-

re citenziale.

La fas radice è digeftiva, difeccante, rifolutiva, a pertiva. Stimali propria contra le punture dello feorpione, e de
Serpenti, contra la feistica, prefà in decozione, e applicata
efteriormente.

Leonopetalon, à saur, Lee, & wirasar, follum, quof levelnum follum, perché fi pretende, che la foglia di quella Pianta abbia qualche raffomiglianza in figura al piede del Lione.

### Lepas.

L Epas: Patella, è un guscio, che hà la figura, e appres-di poco la grandezza d'una cazza picciola da bere, bigo di fuori, bianco di dentro, rilucente, liscio. Rinehiude una fpezie di chiocciola di Mare, di color di cenere; flà artaccato alle rupi col fuo gufcio.

Quello guicio è aperitivo per le orine, e afiringenre pel ventre. Serve come d'una tazza per bere, effendo in viagggio.

## Lepidium.

Epidium letifolium. C. B. Ray. Hift. Pit. Tournes.

Piperitti, froe Lepidium valgare. Park. Rapbanus sivefiris oficinarum, Lepidium Æginet a Lobbelio Ger. belio Ger.

E' una Planta, che getta molti fufti all'altezza di dse, ò
trè piedi, rottondi, life), ripieni di midolla, ramofi; le fue
foglie fino lunghe, e larghe, cone quelle del Cedro, e talvolta più grandi, fatte in punta, graffe, d'un verde Éuro,
meriate ne loro contorni, mefie alternatamente per ordine.
Quelle abbatifo fono attracera e code lunghe; le ciene de fuolo. Quelle abbatio fino astructure a code lunghe; 1 ecime de "iosi filmit, e de filosi mini non cantiech una pramuro di socriti labarchi; catifichemo de "gualle" composide di quartro fixprison de la compositio de la compositio di quartro fixprison franco firmatora guida di terro di petra, il quati ti di 
vale in des ripoligii, riporini di femilishimphi, minut. La 
in raticle chinga, ripori di come il dicio, freegalisme, biament. La 
in raticle chinga, ripori di come il dicio, freegalisme, biament. La 
in raticle chinga, ripori di come il dicio, freegalisme, biament. La 
il raticle chinga, regiona come il 
fi. Ellic constiter monto fisi editentale, e fiffio.

Elli constiter, precisare, a pareitira, propria per la ficiatica, per la rabbat; per movere forna, pretsi in acqua corta: 
chi chi di controlle per l'emperigione, per la troma;

l'acchi chi di la colle, per l'emperigione, per la troma;

l'acchi chi di la colle, per l'emperigione, per la troma;

l'acchi da la colle, per l'emperigione, per la troma;

l'acchi di la colle, per l'emperigione, per la troma;

l'acchi da l'acchi de l'emperigione, per la troma;

l'acchi da l'acchi de l'emperigione, per la troma;

l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi de l'acchi d

chie dalla pelle, per l'emperiggine, per la rogna.

Lepidisse à xeri , [quamea , fquama , orl à xire , decertes, perché quell erba e propria per levar via le etactici , e le altre macchie dalla pelle , che fono come fquame , ò fcorze .

Piperitti à pipere, pepe, perché la radice di quella Pian-ta è acra come il pepe.

#### Lepras.

L E un peice di Mare lungo circa un piede, rice di iquame larghe, fpario di macchie; il iso mofaccio è pic-ciolo; I fuoi denti fono bianchi, ed acuti; la fuz lingua è bianca; i fuoi occhi fono piccioli, rotondi; è eccellente a angiare.

E' apertivo.

Lepras, & Pforus à Lepra, & Pfora; Lebbra, e rogna,
perché le macchie, che fi vedono sà quetto pefce, hanno qualche rafforniglianza alla lebbra, ed alla rogna.

## Lepus.

L Epus. In Italiano, Lepre. E'un'animale quadrupedo, raffornigliante al Coniglio, L. E. un'animate quadrupuelo, nationalglame al Consiglo, ma big rande, recopertod un pelo lojo, condense al colore ma big rande, recopertod un pelo lojo, condense al colore ma big rande, and the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the co peed: La liss are the corta; le fire orecchie fono longhe, e di-trice; i fino i denti fino longhi, forti . Inclifr; i list corllo è l'alsungo, affai minero, roxondo; il fino corpo è deffibile; le fire te anno fono leggiere; i fin avoc et acuse; il fino vidito è fino l'almo, in maniera, che al minimo moro delle foglie, fige e; abta ne Bochi, nuelle forethe. Si nodrifice d'erle. Tro-vanfa alle volte delle Lepi cornnete; ma fono rare; tutte le parti della Lepie contreggosi nomo fai voltaite, est olio:

il pelo della Lepre è proprio per fermare il fangoc, applito fulla pinga

La carne della Lepre tenera, è quella del Leprotto d'affai nutritiva , t di buon fugo . nutritiva, e di buon'i (1900.)
Il fuo finapee, il fuo contro, il fuo polamone, il fuo finapeeperata, o difectati, e ridocti in polvere fuo propoj per farance la difenerata, e gil altir ordi eventre, per atreauare la pietra nelle reni, per muorre l'orina, e i medirat alle Fernmitre, per l'epitchia, per la febbor quartana.
La dotte é da uno ferropolo fino a una dramma. Si adopten altreti il fiaspee della Lepre cavaco di frefto pet

Si adopera altreii il iangue della Lepre cavato di frefco per levar le lentiggipiti, e le altre macchie dalla pelle. Il rapprefo della Lepre chiamato in Latino Conguloni Le-porta, è una materia calcidia, che fi trova attaccatà al fondo dello flomaco del Leprotto; e i lei e propria per refidere al ve-leno, per muovere il ieme, per l'epileffia, per la difeneria, per ettare il parto. Si adopera efferiormente, ed interiormen-

te. La dose è da mezza dramma sino a una dramma. Il cervellodella Lepre d'proprioper fortificare i nervi.

I tetitodi, e le remi della Lepre difecenti, o preparati provocano il feme, attenuano la pietra delle teni, fermano il
fiudi d'orina, e fortificano la veicica.

La dote è da nuo feropoto fino a una dramma.

Il graffo della Lepre efteriormente applicato è proprio per eccètare la digettione, e la marcia degli abiceffi.

Lo flerco della Lepre è proprio per la pietra, e per l'epilef-

Lo freco de la Lepre e proprio per la pietra , e per l'epite-lea, préto literamiente.

Lapus à salo , lavis, lifcio al tatto, é vipo isetgius, siddare; perché la Lepre è ricoperta di pell, affail lifc), e fiolit, e perché cammium perfifirmo.

Hefe vierne da Hus, parola Tedrica, che fignifica Lepre.

## Lepus marinus.

Epas merinas.

B'un peice, che raffomiglia in figura alla Lepre terre-fire, e ne ha il colore. Noosa per l'ordinavio in alto Mare; perciò fi dura facica a petcario; contiene un fai acro, ed anche corrofivo; la fua carne muove un vomito violento, e pericolofo, quando fe ne mangia. E uma fipezie di veleno. Si adopera in depliatorio; fi petta, e fi applica fulle parti, donde fi vuole levar il pelo

### Letchi.

Etchi . C. Biron. E'uno de'più belli, e de'più delicari frutti della Cina; Am E mode più belli , ede più teiteat frutt della Cangali, qui de grofic come ang salla , ricopero d'um buccia granis , qui de grofic come un galla , ricopero d'um buccia granis , qui de grofic come più printipio. Quando il riruto e matturo, cell fice del color rollo rivifinimo. Quando il riruto e matturo, cella principio del printipio ael Te, per dargli un poco di guito acerbetto, che loro piace.

Il Letchi naice particolarmente nella Provincia di Can-

#### Leucanthemum.

Eucanthemum vulgare . Pit. Tournef.

Bellis major . Dod. I. B. Ray. Hill.
Bellis sivestris caule foliofo major . C. B.
Consolida media vulnerariorum . Lob. Bellicum majus . Tab. Buphthalmum majus. Lon.

Coda Sava. Simil.

Althra mir sugari, skyl ploghar. Park.

Althra mir sugari, skyl ploghar. Park.

Althra mir sugari, skyl ploghar. Park.

Althra mir sugari, skyl ploghar.

Alt

diceffe for bianco.

#### Leucojum.

L. Eurojum incarum majus. C. B. Pit. Tournef.
Leucojum hymnole, & dis durans, purpurcum, refeum,
ac citam album. I. B. Ray, Hift.
Leucojum album, free purpurcum, free biolaccum. Ger.

Enter Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the forti . Coltivafi quella Pianta ne Giardini . Ella contici molt olto, e falè effenziale .

I fuot fort forto deterfivi, attenuanti, aperitivi, propri per rtificate il cervelio, per provocare i metrui alle Femmine. I tube nortiono occessive, accomment, popularity property fortificate il cervello, per provocare in meltirui alle Femmine.

Leucijum à Mair în Visia alba, Viola bianca. E flato diato forte quech nomea opeta Pianta a cagione della bianchezza del Ruo futbo, e delle fue foglie; imperocabe drea i finol fiori non fono fempre bianchi .

## Levisticum .

Evificum vulgare . Ger. Park

E Befferon welger. Ger. Perk. Legelinn welger: a tabasets foreits. Treephra-Legelinn welger: Fech. Icm. J. Englance welger: Fech. Icm. Legelinn welger: Fech. Icm. Legelinn welger: Fech. Icm. J. Ber. Hilb. Legelinn welger: J. Fech. J. Ber. Hilb. Legelinn welger: J. Fech. J. Ber. Hilb. Legelinn welger: J. Fech. J. Ber. Hilb. Legelinn welger. J. Fech. J. Ber. Hilb. Legelinn welger. J. Fech. J. Ber. J. Fech. J. Ber. J. Fech. J. Ber. J. Fech. J. Ber. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J. Fech. J.

to, e fale effenziale. E'incifiva, aperitiva, vulneraria; provoca i meltrul af-fe Femmine, fortifica lo ftomaco, relifie al veleno, ajuta la respirazione. Levificum è un nome corrent da Libyficum, à da Li-

# Libanotis.

Thenetts letifulie altera, free valgetter. C. B. Libenetts Theophrafti misser. Ger. Park. Leferptium falis taiswishus lobatts. Mor. Pr. Tournef. Libenetts Theophrafti, querundage, free Sefeli Æthiapi-

cum . Matthiolo Cervaria alba. I.B. Sefelt Æshiepicum berba. Dod.

E' una specie di Laferpissam, è una Pianea, che getta un sulto all'altezza di trè, è quattro piedi, legnoso, annodato; le fue foglis fono ampie, larghe, fimili a quelle del-l'Appio, merlate; i fuoi fori fono piccioli, difpolti in om-brelle, bianchi; ciascheduno di loro è composto di cinque feclie; puffati, che fono, il laro calice diventa un fruero compotto di due gran femi larghi, membranoti, bislunghi, bianchicci, coll'odore, e l'gutto dei feme d'Angelica. La fua radice è lunchiffima, groffa, nericcia di dentro, e d'un' odore affai buono. Nafee ne l'aoghi caldi, montani, faifoti,

ocore anal nume. Prance ne nogon canal, momenta i sanou; marietimi. Contiene moito fale, ed olio. Il fuo feme, e la fua malice fono aperitivi, carminativi, pro-pri per provocare i mellrui alle Femmine, e le orine, per allfipare i vapori, per rimediare alle toffi invecerare. Libanetis à Liffar@, thus ; perche la radice di quelta Pianta hà un'odore d'incense

#### Lichen .

Little schwing, for Paleonetic aberts. I. B.
Mellin reliatories B. Elin at
Paleonetic Little at the Conference of the Conference
Paleonetic products. Cell ettals. Claf.
Highest serieffini. Cell. Little
Highest serieffini. Cell. Little
Little at the Conference of the Conference
Little Conference of the Conference of the Conference
Little Conference of the Conference of the Conference
Little Conference of the Conference of Conference
Little Conference of the Conference of Conference
Little Conference of the Conference of Conference
Little Conference of the Conference of Conference
Little Conference of the Conference of Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little Conference
Little

lanuginote di fotto dalla parte, con cui fono attaccate all' Albero, bianche, difficili a rompere. Conciene quella Pian-za molt cile, e fale effentiale.

E 'llumar poporia per l'afirma, per la roffe invecerata, e per le altre malattie del polmone. E' vulneraria, aftringen-tri, ferma i fiufi di fangue, pretà in decosione, e applicata julle piaghe.

Lichen , perché si attribuisce a questa Pianta la qualità di guarite l'emperaggine, e le altre maiattie della pelle, che chiamanfi Lichenes.

## Ligniperda.

L'imperde, for Phryenium.

L'impécialo indetto, d'unt maniera di verne , fatto cone un picciolo indetto, d'unt maniera di verne , fatto cone un picciolo butto, di cui il fervono i Pefcatori per efca, quando regliono pefcar le Troce, d'altri pefci. Quell' infer-ro on nicota, me è portuo diala corrente dell'a equa, e grittaro fulle tive, dove fi ravvolte di peglitare, e d'altri matrici fimili, he é agglutamo alla fus pelle, aggli fervono alla fun pelle, aggli fervono dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune dell'appertune d

di gafcio, è di cafa, per nafconderlo a i pefci, che ne fono golofiffimi . Contiene molt'olio, e fal volatile . E'flimaro proprio per la febbre quartana, appeio al collo, ma non fi dec prefiar iede ad una tal forta di rimedio.

### Lignum Aloes .

Eyenn álter : Xiloder : Agelleben :
- Agelgeben : In Indiano, Exposit Aloi,
- Agelgeor : In Indiano, Exposit Aloi,
- Agelgeor : In Indiano, Exposit Aloi,
- Agelgeor : In Indiano, Exposit : Agelgeor : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indiano : Indian estremo pericolo; ma forse la rarità del suo legno hà date motivo a questa opinione; imperocché il vero legno d'Aloc è rariffu

Det effere leggiero, refinofo, di color tanè, fereziato a guifa di diafpro, rilucente di fuori, gialliccio di dentro, che sums ut auspro, raucente di toori, giallicico di fentro, cie incidimente si abusci e, genti in odore grato, e, gentile, on un guftoamaro, quando fia fiato renuto per qualche tempo in bocca. Alcuie i chianano quello (agno, legno di Calisbouc, o legno di Tambac. Pomet ne fa una differenza e, percende, che li vero legno di Tambac fia ancera più rano, e più preziofo del legno d'Aloè, e che fia tratto dall' occio dell' Albeno.

azu Anero,
Il legno d'Aloc contiene molt olio, a fale volatile,
Fortifica il cervelio, il enore, lo stomaco. Ravviva gli
spiriti, refiste al velno, muore il sudore, e i mestrui alle
Femmine; se faji fostituitice il Sandalo cerinio.
Questio iegno è chiamaro Legno d'Aloca cagione della sua

amarezza, la quale non è però da paragonarfi in forza a quella dell'Alod

## Lignum Aquila.

L'amm Aquila. C. Biron. E' un legno faido, duro, pefante, di color bigio, brano, è nericcio, refinoio, che rende, quando s'approfilma al funco, é s'abbracia, un odor fouve, e grato. Nafce da un Albron dell'Indie, siguife ad un Ulivo, ma più grande. Alcuni pretendono, che fia l'Albero medefimo, da cui fi cavi il legno d'Aloé, e che il legno d'Aquila fia il primo, che in trora fotto la baccia. V'hà però della differenza nel gufto ris questi due legni; imperocche il legno d'Aloè è amazo, e legnod'Aquila non é amaro. Queft' ulcimo, di cul qui fi tratta, hà un guifo affai infipido ful principio, che fi ousfli-ca; ma hà ful inc una leggiera acrezza. Egli é rariffimo non folamente in Europa , ma neil Indie, dove nafce . L'Albero , che hà il legno d'Aquila , nafce nella Cochinchina ; la ragione, per la quale écosi taro, si é, che i Cochinchineli fo-no popoli barbari, Inpraticabli, e d'un commercio diffici-lissimo. Gl'Indiani adoperano quefto legno a far delle armi, e molti altri piccioli lavori. Se ne fervono altrest per la Mee moin airri paccadi savori. Se ne servino autres per la voc-dicina; i imperocche egil ebusno per le malattic contralgofe, per fortificare il cerveilo, il cuone, folfomaco; lo abbrucia-no ne' luoghi chiuli, e ne ricevono il fumo preziofamente co-me una fumigazione falabre per nutro il corpo. Gi fa fodare, e ravviva i loro fipititi. Ne profumano a divresì i luoghi im-

bevuel d'un'aria cartiva di malattia .

## Lignum Brafilianum.

L Ignum Brafilanum rubrum, in Italiano Legnodel Bra-E'un legno tofficcio, di cui fi fervono i Tintori ; egli è tratto da un'Albeto grande del Brafile chiamato dagl'Indiani

trattod au m'Albro granda dei Braile chiamatodagi findant Bir ortungan; in hau bacci a efficie, pipmoia; i jula ranta funa lamph, carchi d'un gran nomero di pezcole (spir, saf-mo lamph, carchi d'un gran nomero di pezcole (spir, saf-mo lamph), carchi d'un gran nomero di pezcole (spir, saf-mo lamph), carchi d'un gran nomero di pezcole (spir, saf-mo lamph), carchi saf-mo lamph (spir, saf-mo), saf-mo), carchi saf-mo lamph (spir, saf-mo), saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi saf-mo), carchi

dolce. V ha molte (penie di legno di Brafile , come il legno di Brafile di Sapan , ded Giappone , il legno di Brafile di Lamon ,
il legno di Brafile di Lamon ,
il legno di Brafile del Marta , il legno di Brafile del lidee
Antulle, il quale fi chianna Brafiletto. Quetti legni mon fono
differente , che per il loughi, ne quali fono nati, m ali più
stimato il è il legno di Fernambuecco, il loro nio piento di pie de
e per la istutta . Concregiono mont ciulo, e un poto di alie di
e per la istutta . Concregiono mont ciulo, e un poto di alie di

fenziele. Sono aftringenti; fi ftimano propri per fortificare lo ftoma-co, per mitigare la febbre, per l'oftalmia; Si adoperano in In-

Si fà bollire del legno di Brasile nell'acqua con un poco d Si na posture de seguio a pratus netta acqua con un poesto.

Al lumor per aver una titurar forme, con cui di tingono in refAl lumor per aver una titurar forme, con cui di tingono in reffir e a per nettato i denti, ci moltra latre code.

Si perpara nancon coliu titurar del legno di Bratile una igszia di creta rediccia, che chiama il Rofertz, ed de propriamente
centifia il Ronno, a cui di Bratoda quebro color redicco ci merno della cintura del legno di Bratile pià volte replicata. Alcuni chiamano quella Rofertza s'ulti gerani. Severe per la Pitcuni chiamano quella Rofertza s'ulti gerani. Severe per la Pit-

## Lionum Citri .

I gram Cirri, Are Lippen J finist.

E in legals illic, pialare, reinford, si color gillicco, o contrion, diviolor forre, finishe quello del Calvoco dond'e reasoul diso nonce; gell estano da un bell Alero, o
cond'e reasoul diso nonce; gell estano da un bell Alero,
che nafec in America lungo il Mare; gecta molti grandi,
pughti mai, germical di fogle finishi a quelle del Lasto, en
più grandi, e d'un verde più riloccure; i fiosi fon fioni limit
a quelle de relatare con un olor der glicensino; i fono figui-

ti da piccioli frutti neri, groffi come grani di pepe. Quefio legno fi trafporta in pezzi groffi , cialcheduno de' quali pefa fino mille libbre . Se ne fanno molti bei izvori d'inaurilatura; imperocché quando é fiato pulito, ed espeño per qualche tempo all'aria, rassomiglia al Coccas pulito. Gl'In-diani lo tagliano in scheggie, e se ne servono per accenderso

## di notte tempo, donde viene, chegli è flato dato il nome di legno candela. None in ufo in Medicina. Lignum Corallinum.

Ignum Gralliusse. In Italiano, Legno di Corallo. E'un Legno rofforafionigliante al Corallo, il quale ci vien portato dall'Ifole del Vento in America. Serve per ssolti lavori di Legnajuolo.

## Lignum Ferri .

Ignum Ferri; E'un legno duriffimo, faldo, pefante, di color rofficcio, che ci vien portato in pezzigroffi dall'Ifole dell'America per fervire a i tavori di Legnajuolo, è vellito d'una baccia dura, pefanse, di color di cenere di finori, rofliccio di dentro fenta odore, di un gufto aftringente. Gi Indiani ra-fetiano quelta buccia, e l'adoperano in Medicina con molto profuto. Ella contiene molto fai effenziale, e faffo, ed ollo.

E particolarment (limats pel morbe gallico, per la feia-tica, per le fluifloni catararili Si adopera per la feia-tica, per le fluifloni catararili Si adopera per le fertofole, per le ducre vecchie, per purificare il flangue, per fermane de diarree; clla opera per la crafpiratione. Gl'Indiani chiamano il Lagno di ferro, Lettre; lo pulificono Gl'Indiani chiamano il Lagno di ferro, Lettre; lo pulificono perfectamente, e ne fianno motti firumenti. L'Albero, domo de egil dece ganade, e groffo, produce figile granati come de egil dece ganade, e groffo, produce figile granati come

quelle del Noce. E flato nominato quefto legno Lignum ferri a cagione del-la fua durezza, del fuo pefo, e del fuo colore, che fono fimili a quelli del ferro.

## Lienum Indicum .

Le trans tedoren in Inclinion, Legon 4 Tedas.
Le 'un ingon district, est de calificación e'us' Altero granté, e groffo, che naíce abbandamenence cell l'acte
della Grantica, el Campelli, el distant come cell l'Acte
della Grantica, el Campelli, el distant come cell l'Acte
della Grantica, el Lava, con un gelad i genefica. El test
fratta è grantic come un picilio, adorno d'una picciola cercua
ciale coda; ll'ille al come della genefica. Il l'un
tratta è grantica come un picilio, adorno d'una picciola cercua
ciale coda; illiu grantica come con
ciale coda; illiu grantica con della coda; per code con
l'acte della coda; l'acte della coda coda; illiu grantica.
L'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda; l'acte della coda

olio, e fale effenziale

E attringence, a fromacale. Le fue foglie fono cefaliche, fromacali, proprie per refi-

flere alla majignith degli umori . Il fuo frutto è chiamato a cagione del fuo odore, e del fuo guito, feme di garofano, ò pepe della Giamaica, ò amo-Fortifica il cervello, e lo stomaco; ajuta la digestione, promuove la traspirazione degli umori; feaccia le ventosirà.

#### Lignum Molucenfe .

L'un legno tratto da un Albero dimetico, grande come un crossivo. Il quale naice nell'Inice Molucche nell'America. La fins figilia raffomiglia a qualla della Mattra, e il fios frutto a una nocciuola, ma è più picciolo, e la fius boccia è di molle, di color enriccio. Quell' Albero fi coltiva con gran diligenza ne Giardini, edi Paediani nefono coti gel di che non lo laciano vedera a l'ordifirir, di ce con gran facia. Lo chia-

mano Passese. Il fuo jeano pargativo, e fe parga eroppo quelli, che ne hanno prefo, fi tempera la fia operazione/vensió un bichiere di deconico de una. El filmato proprio per refifiere al chiere de l'exclusio de una compara de la finazione de la fierire avvelenzare, per la febbri quarrane, e continue da la fierire avvelenzare, per la febbri quarrane, e continue, per la difficol e de orinare, per il dolori delle giunture, per l'emerania, per gil fictin, per le fettoriole, per il vermal, per diregilare! apperito . La dofe è da quattro grani fino a mezzo (cropolo in bollicu-

ra; se ne applica altresi esternamente sulle pinghe avvelena-te. Questo legno è rarissimo in Francia.

## Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum. In Italiano, Logno Nefritico E'un leguo giallo, rofficcio, che ci vien portato dalla nuora Spagna in pezzi groffi fenza nodi. Si cava da un'Albero grande come un Pero; le fue foglie hanno la figura di quelle de

Dee feeglierfi il legno nefritico netto,mondo dalla fua bac-cia, edalla fua parte bianca, di collor giallo-rofliccio, un poco amaro al guito. Contiene molt olio, e fale effenziale.

E moito aperitivo, e difeccante. Si adopera per la colica nefritica, donde viene il fuo nome; leva le offrazioni; attenua la pietra dalle reni, e della vefcica. Si adopera in de-cotione, è in infufione. Alcuni ne fanno fabbricare degli anelli, che portano nelle dira, credendo con quello rimedio efteriore di far ufcire le pietre, e la fabbia dalle reni, e dalla vefica, ma non produce actum effetto. La decosione, ol'imfulione del Legno Nefritico, facta nel-

l'acqua.

TRATTATO IINIVFRSAIF

206 l'acqua meffa in una caraffa di vetro, fembra gialla, fe fi ri-mira rivoltandofi verso la luce; ma rivoltando la fehiena alla luce , sembrerà turchina ; se vi si mettono alcune goggiole di spirito di vitriuolo, diverrà gialla da tutte le parti; ma aggiungendovi un pocod'olio di tastaso, ricornerà nel fuo pri-

Chiamafi questo Legno Lignum Nephrisicum, a cagione, ch'egli è aperitivo, e proprio pel dolore nefritico.

### Lionum Rhodium .

Ignum Rhedium. Ligram Ciprinam . In Italiano, Legno di Rodi .

E un Legno, che raffomiglia in certo modo al Sandalo ci dipo, di color gialliccio, con un'odor di rofa. Egli ètrat-to da un'Albero altiffimo, e affai diritto, il quale nafce in molti luoghi del Levante, nella Martinica, nell'Hole di Cimost nogni dei Levance, neua razranca, neu 160e di Ci-peo, e di Rodi. Le fue foglie fono fatte come quelle del Ca-fiagno, ma più molli, pelofe, bianchiecie. Quefie foglie fono picciole, disposte in grofti mazzeeti, di color bianeo; fo-

o foguitate da piccioli femi neti, e life).

Il Legno di Rodi e ricoperto d'una buecia bianchiceia; il fuo occhio è screziato di bianco, di neto, e di giallo.

Dec feulieria querio legno, novello, groffo, più diritto, che fia pollibile, di color gialliccio, ò di foglia morta, affaj odorifero. E adoperato da Profumieri; fe ne trae per diffillazione un'olto affaj odorifero. Il lenno di Rodi, e Tiuo olio fortificano il cuore, e I cer-

Chiamafi quefto Legno, Legno di Rodi, è Legno di Ci-pro, perchè l'Albero, da cui fi trae, nafce principalmente nelle Ifole di Rodi, e di Cipro. Chiamafi cziandio Legno di Rofa, perch'egli hà un'odore di Rofa.

## Lignum Violaceum.

Lignum Polixandrinum. B'un legno faldo, pefante, di bel colore, tendente al vio-Bullegnolatus, perante, de perfettamente fi pulifee, d' un odor gentile, egraro. Gli Olandefi ce lo mandano dall' Indie in pezai groffi. E' adoperaço ne' lavori d'incarfiatura,

pergli fludioli, per li tavolini. Si fceglie quello, ch'è il più bello, e Ipiù sparso di vene di dentro, e di fuori V ene ancora d'Olanda un'alera (pezie di legno violaro che noi chiamiamo Legno della Cina; il fuo colore è roffic-cio, tendente al violaro. Dicefi, che l'Albero, donde egli e tratto, non nafca, che nel continente di Guianne. Quefoleuno é adoperato ne medefimi lavori, ne quali é adoperato il precedente ; ma la Medicina nou fi ferve ne dell'uno. ne dell'aktro.

## Ligufticum.

I Igufficum. Matth. Lac.

Ligoficum quod Sefett officinarum. C.B. Pir. Tournet. Sefett telicum. Caft.

Sefelt Italieum. Call.
Sefen, for Seler montamum valgare. 1. B.
Siler montamum officinarum. Lob. Ger. Ray. Hift.
Sefelt Maffiliotam. Cord. in Diofe.
Seimontamum, Sefelt Pelapuncife. Caf.
E una Panaca, che gettu on influoil "alterta" d'un 'Uomo,
ramofo, che produce alcune code lunghe, le quali foftewasanticalita quanti demontament. ramoto, che promous acume cost ramphe, is quan notecepo-no dell' foiglie grandi, ampie, differ jin ale, divide in molte parri, a ciatiboduna delle quali fono attaccase tre' picciole oglie, come al Medilloto, ma pid livette, e più modil; un poco odorifere, quando i prilamo. Le face (mic fono extra-di grandi ombrelle, e) parafoli larghi, generale di fonerel con di grandi ombrelle, e) parafoli larghi, generale di fonerel con convariatione del femi insili da fone al parafoli larghi-compariatione del femi insili da fone al parafoli larghi-mit i annuli al Rivocockie, caracillosi postorogular per più mit i annuli al Rivocockie, caracillosi postorogular per più compariçono de femi undi a due a due , più lumphi, e più grofi di quelli del Finocchio, camellari prodondamente con un filo nel contorni fottile, e tagliene nell'effrenntà, d'un odore, che non e grato, d'un guido acro, enteñene all'amato. La fias tradice è luman, grofia come il dito, angrinanta, hianca, odorifera, rafformigliante a quella della Palinanca. Nace quella Panna principalamente ne Paefic aldi fulle Maen-

tagne; il fuo feme, e la fua radice fono adoperati nella Me-darina. Contengono molt'olio, e fale effenziale, e vola-

Fortificano lo flomaço; refiflono al veleno; muovono 1º orina, e i meltrui alle Femmine; diffipano le ventofità.

Ligafixam à Ligaria, perché quefia Pianra fi crova va una
volta comunemente ne contorni della riviera di Genova, che chiamavali Ligaria.

### Lieuftrum.

Liguirum 1. B. Ray. Hift. Pit. Tournef.
Liguirum Germanium C. B.
Liguirum valgare, Part. in Iraliano, Liguitro.
E an Arboicello, che getta molti rami lunghi, fleffibili,
control lima hacci di capte di respect. Il fuo luna ricoperti d'una buccia di color di cenere; il fuo legno è duro, e bianco; le fue foglie nafcono dirimpetto l'una all'altra, di quando lo quando, bislunghe, firette, fimili in certo modo a quelle del Salcio, ma più corre, e più groffe, di color verde bruno, rilucente, d'un puffoacro, tendente all'amaro, con un poco d'affrizione. I fuoi fort fono disposti in grappoli melli nelle fommicà de' fuoi rami; fono fatti in canne (palanmedis nelle dommich de 'inoi rami; fono fatti in canne 'paalan-cate, e tagliate in altoi nquattro, de cinque parti; di color bianco, d'un odor grato. Sono fepuit da coccole grodfe co-me coulle del Gimpero, molli, vendi ful principio, ma che di-ventano nere a milura, che maturano. Contengono da due fino a quattro femi uniti inferme, rotondati fulla febiena, e d appianati nell' altre faccie, rofficci di fuori, blarchi di contro, teneri, e fregili, d'un gufto amero, e fpracevoie. La fua radice è diffeta dall'una, e dall'altra parte obliquamente. Naice quell'Arboicello ne hosehi rorai, e nelle licpi; le fue foglie, e i fuoi fiori fono adoperati in Medicina. Concengono molt olio, e fale effenziale. Sono deterfivi, aftringenti, incifivi, difecenti; refiftoni

alla puerefazione. Si adoperano per le infammazioni della gola, per lo fcorbuto; per termar le diarree. Ligafram à ligande; perché i rami di quell'Arbofcello fo-no foveme adoperati a legar fardelli.

#### Lilac .

Her. Marth. Pit. Tournel. Ltler . Dod.

Cauda Vulpina Turcarum. Bellos

Casale Pulpine I secerum. Delion. Springe for cerules, fro Lilec. I.B. Ray, Hift. Springe carulta. C.B. Ligajram Orientale, forté Jafminum carultum Masarita-vum. Cat.

E'un'Arboscello, che cresce all'aleesta d'un'Albero m diocre; i fuoi fufti fono miunti, diritti, ramofi, ricoperti d' una buccia bigla verdiccia, ripieni d'una midolla bianca, e fungofa ; le fue frelie fono opposte l'una all'altra , larghe, serges , a suc regire 1000 oppore i una au arra, targini faete in punta, lifcie, molli, verdi, rilucenti, d un guilo un pocoacro, ed amaro, i fuoi fiori fono piccoli difpoli in lunghi grappoli, di colore per l'ordinario turchino, a lle volte bianco, o cinerizio, e come d'argento; d'un'odor gentile, e gratifiimo. Clascheduro di questi fiori è una canna spalancata in alto, e ragliata il più delle volte in quatreo parti. Paffato quello fore, comparifee lu fuo luogo un frutto appianato, bislungo, e per l'ordinario fimile ad un ferro di picca; peende un color roffo, maturando. Questo frutro fi divide in due ripoftigli, che contengono de fermi misute, bislunghi, appianati, e come ainti, di colore tra I giallo, e l'roffo; le fier radici fono fottill, firli ficianti. Coliviva fi quela Panta ne Giandini a capione della bellezza del fuo fiore. La fua origi-

ne viene dall'Indie Orientali. Il feme del Liller è aftringente, prefo in polvere, ò in de-

cotione.

Lifac è un nome Arabo; ma alcun] lo fanno derivare da
Lifiam, e pretendono, che fia fiano daro quefto nome alla
Pianea, a quefione, che ifano fore hà una figura, che taffomiglia a quefia del Girilo.

In figura della coda d'una Volpe.

In figura della coda d'una Volpe. 5) riaga à munt, fifula, perché i rami groffi del Lila, levata, che fia la loro midolla, fono canne.

LI-

## Liliasphodelus.

Hafphedrius . E'una Pianta, i cui fiori fono fimili a quelli del Giglio, e le radici a quelle dell'Asfodelo . Ve

er ha di due fpezie La prima échlántata Liliufphodelus latrar - Park. Ray. Hift. Pit. Tournef. Lilium non bulbofam - Ger. Dod.

Littum into tablety in . GCT. Don.
Arphodistic littlerus. Eyit
Litius interno Afphodisti radire. C.B.
Ligumo Afphodisti radire. C.B.
Ligumo Afphodisti radire tarum, free Litte Afphodistis
quorumdon, firet lutee. I. B.
Ellin gettu nutifuo Ill alterza di due, ò tre pical i, mimuro,
ma rigido, directo, liftico, maio; che didride verio la fasi
cirma in alcumi rami, Elecono fe ne foglie dalla fora radice in buon numero, hanghe come quelledel porro; i fuol fiori na-feono in alto de fuoi ram); raffomigliano molto in figura, e in odoreal Giglio; ma fono di color giallo; ciafcheduno di loro è ana canna, che fi fpalanca in fei parti. Paffato quefto fiore, gli fiecede un fruto quafi ovato, triangolare, che fi divide in tre ripoftigli, ne quali fono contenut de femi quafi divite in tre ripodigă, ne quali fono contenut de l'emi quaf-roconol, neri, rilocarti; le fice radici fono bistupche, glan-dulofe, d in piccioli navoni come quelle dell'Asfodelo, gial-liccie di fuori, bianche di dentro, d'un guifo doleigno. La feconda feprale chia mata Lilus phodelus Phanicus. Park. Ray. Hift. Pit. Tour-peforo.

nefort.

Lilium rubrum Afphodeli radice. C. B. Lilium radice Afphodeli Phaniceum, five Lilio-Afphode-lus quibufdam. I. B.

tar quibaddam 1. B.

Lilian non ball-from shaders often robers. Dod.

Lilian non ball-from shaders often robers. Dod.

Homercollin. Diode. Dod. C. Ex.

Homercollin. Diode. Theophe. & Plinis.

Affendels: Litarus robers. Tab.

E'dveria daily procedente, perché pi grande in tutte le fue part, e perché il fuo force rodlo, tramezzato da una linea gish.

Coleivanfi amendue le spezie ne' Giardini . Contengono solt'olio , e sale essenziale .

a loco hori fono ammollienti, anodini, rifolutivi, deterfivi, apertivi. Quelli della prima ipezie hanno virrù maggiore di quetti della fettoda a
Liliafabadau , perchè quella Pianta hà del Giglio, e dell'
Attodelo.

## Liliastrum.

Haffram Alpinum minus. Pit. Tournef.

Phologium magno fore. C. B.

Littum payrrhifan. Myconi Lugd.

Phologium fore Lilit. I. B.

Phalangium ellobrogicum majus. Clus. Ray. Hift.

Phologyme allive spirum majur. Clus. Ray, Hitt. Phologyme arthraparum. Ger. Emer. E una Pianta, c'ie gette ciponee, o di frogie lunghe, e e terrere, afait foci, solicitate, fatter in punta, verdi. Sepre description de la commencia de la commencia de la consiste che folkene nella fue cima moti troit con ici fogite, bianchi, colorierie, fimili a quelli ded qui lo ordinatro. Parlati quelli fori, faccedono lorode frienti, o coccorde bahumphe, divite la recommente inter d'ipolity), che rinchiatoloro de fimi appropriate di concommente inter d'ipolity), che rinchiatoloro de fimi appropriate boli; bi en radici foron a pocició in arrord, a ecomopagnat da al-cum. La finita de commencia la commencia de La finita de commencia de la commencia de La finita de commencia de la commencia de La finita de la commencia de La finita de la commencia de La finita de la commencia de La finita de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la com

La fua radice è propria per attenuare, ò incidere gli umori, per ifcacciare le ventolità, per muover l'orina. I fuoi fiori fono ammollienti, rifolutivi. Littafram à Lilie, Giglio, perché questa Planta raffomi-glia al Giglio.

## Lilio-Hyacinthus.

I We Hyacinthus pulgaris . Pit. Tournet. Byorinus fieliari fale, & radite Lifti. C. B.
E um Pianta, le cui foglie, e radice fron fimili a quelle
del Ggilo; i fino force di cir foglie, e de fimile in figura a
quello del Giacinto, di color turchino, ò violato. Quando egli è caduto, gli faccede un frutto rotondo, terminato in

E S IN F L C L:

punta, e follevaroda tre' last; che fi divide in tre' ripoftigil
ripieni di femi quafi rotondi Coteivafi quefla Pianta ne Giardini. Contiene moir olio, e flemma, poco fale effentiale.

La fiun radice è ammoliteme, e dipefliva, rifoletiva.

Liftip-Hystinifnu, perché quefla Pianta hà del Giglio, e del

Giacinto.

## Lilio-Narciffus .

Hie-Narcifus lutens autumnalis major. Pit. Tournet. Colchium lateum majus . C. B. Narciffus autumnadis major . Dod. Clus. Park, Ger

Narvilju automadi major. Dod. Cliu. Park. Ger. E una Plauna, che getta cinque, ó dei fioligle bidiunghe, larghe un politice, lifiche, di color verde uericcio, rilucente, didle la maggior parrea etera. Saiza frè effe un piccoloria-florotomio, verde, che ha nella fisa cima un force con fei foglie galle, difporte come quelle del figilo. Pafficto quetto fiore gli funccio un calfectria fimile a quella del Narcifo. nore gui acceose una caitectrina iminie a queella dei Narcifo -La fina radice dei un builbo di groffetza medicore, rocondo « sericcio di fouri ju bianco di denuro, com alcune fiber abbatfo. Naice quella Pianta principalmente ne Perdi codi fulle Montagne, ne practi. Le fue foglie fiono varie di figura; im-proceche fiono alle vode più langhe, e più fitterre, e dalle volte più corre, e più langhe. Ella contiene molt ollo, e fiem-ma, e faie cifieraida! ma, e fale effenziale.

Il fuo fiore, e la fua radice fono ammollienti, digeffivi.

Lilio-Narriffus , perché questa Pianta hà del Giglio, e del Narcifo

Autamaalts, perché non fiorifce, che in tempo d'Autunno.

## Lilium .

Ilium; in Italiano, Giglio; é una Piateta, di cui due fono le spezie generali. La prima e chiamata

La prima é chiamata
Llimm albam valgere. I. B. Ray, Hift. Pit. Totarnef.
Llilimm albam valgere.
Llilimm albam valgere.
Llilimm fere rerdie, et vulgare. C. B.
Llilimm fere rerdie, et vulgare. C. B.
Ella gerca un fuito al l'aitezza di due ; ò tre piedi ; notondo diritto ; le fee logolie fono lumple, affail larghe, a craccate a i loro fuito lienza coda, verdi, finorre, lifete, riluccati; temere, repiene d'au lingo viticato. Nateono finoi fori nelle fue cime, repiene d'au lingo viticato. Nateono finoi fori nelle fue cime, triptine d'un ispos viccio. Nateono i fuoi fuor in elle fue cime, primieramente in retile lumghe, che s'aprono le une dopo l'al-tre; ciascheduna delle quali è composa di sel belle foglie gran-di, blanche come il latte d'un door foave, gardissimo al ga-fto; ma che cagiona ben spessio de mai di retila, quando si fente troppo alla lunga. Quedi fori sono feguit da frutti biz-langha, ciascheduno de quali ha rei angoli, e, di divide in ret aportign ripleni di femi con un ala nel contorno. La fur ra-dice du nbalbo grofio come una noce, è più groffo, polopio , bianco, comporti odi mote feagle difforbet in crefta guernito di fibre abbatfo, di foftanza vifcofa.

La feconda fipeate è di rifa in due altre fpezie.

La prima è chiamata.

Lillium purpure-creceum majus . C. B. Pit. Tournet. Lilium aureum. Ger. Martagen Chymiftarum. Lob.

Liltum rubrum, vel croceum mejus. I.B. Hemeracallis. Diofcoridis. Matth.

Ella d'fimile al Giglio bianco, fe non che le fue foglie fono neno larghe; il fuo futto crefce all'altezza di circa ere piedi, fegnato di macchie; fostiene nelle sue cime de fiori di color di meiaraucia; la fua radice é bulbofa, bianca come quella del La feconda (pezie è chiamata

La decoda speate e chiamasa.

La Den Cournel.

Libina prepire vecum minus.

Ella getta un futdo all'altena di circa dae piedi, ampolob, guerno di molte piede lample, firetze e rereda e, bei divisi e veripi a fata comi in molt i minetili indi, un peco piedi, a fina comi in molt i minetili indi, un peco piedi, a fina comi in molt i minetili indi, un peco piedi, a fina comi in molt i minetili indi, un peco piedi, a distributiono de la comi in molti in minetili indi, un peco piedi, a sufferantio, deposo alterni di pienti d'un redio cartero. La Sicolvano di Gigliare Giantini, la bisima pieca mietra e prazi, pecampi a, fille Monosopre. Contempso moltolio, e demne, pecolia comi

11

Il Giglio bianco è fovente adoperato in Medicina I fuoi fori foro umettanti, raddolcienti, La fua radice é propria per ammollire, per digerire, per isolvere, per eccitare la marcia.

Lilium a nate, lavie, Cipalitus, perché il Giglio è pulico, liscio al tatto in tutte le sue parti, ovvero da anne, che

fignifica la medefima cofa,

Hemerecallis en épipe dies, & néader, pulchrinde, co-me chi diceffe: Fior beilo per un giorno; perchéli Giglio, a cui é flato dato questo nome, dura poco nella sua belicaza.

#### Lilium convallium .

Lilium convallium Dod. Ger.
Lilium convallium album . C. Bauh. Pit. Tournef.
Lilium convallium viel versum . Theophrafti . Ad. Lob.
Lilium convallium viel . I. Bauh. Ray. Hift.
Lilium convallium fore albo. Park. in Italiano, Fiorali-

fo, ò Mughetto E'una Pianta, che hà due, ò trè foglie bislunghe, affai larghe, verdi, lifcie ai tatto, raffomiglianti a quelle del Giglio, ma più picciole; ella getta parimeore un picciolo fu-fto all'altezza di quafi mezzo piede, minuto, angolofo, nu-do dalla fua radice fino alla fua metà; la fua metà fuperiore d veftira d'un buon nomero di fioretti quali rotondi, colla figuveflita du boon nomero di foretti quali rocondi, colla figurard una campana tagiata in clongo, e dò intelli, fenza cilice, blanchi, selli, e d'un dotre gratifimo, astaccati con coccidina di non bullo; che prandoco, di picgano quali concetto continui and tomo bullo; che prandoco, di picgano quani monde, roffe, rafformiglianti a quell'edegli Sparzej, ma più piccole; ratchiodono molti fienti unti tinieme, orici, duri, annati. Le fue radel fono lumphe, minure, ferreggianti, hanche. Nales questi Passara ne Bochi, negli Calli (resella latri luoghi outhori, est unadi; il fino force di ruito nel la decidica. Constiture molt docidatos; chi la veri di radi cili. Constiture molt docidatos; chi la veri di latri luoghi culture.

E' proprissima per fortificare il cervello, per l'epilessia, per la paralifia, per l'apoplefila, prefa interiormente. Si a-dopera altresi negli flamutatori.

V'ha due altre i pezie di Fioralifo, che non fono punto in

uso nella Medicina. La prima è chiamata Lilium convallium latifelium. C.B.

dinario.

La prima e chiamata Lifinus consultium tatifdium. C. B. Il too fullo éaloun piede; le tie foglie fono a lumero di trè, lumphe come la mano, larghe, nerrofe, verdi , lifice, che abbarcaiono il fulfo colla to bale; i fuoi fort fono più grandi, che nella fpezie comune, bianchi, odoriferi, quafi rotondi; il fuo furure è rocendo, roffo; le fue radici fono lumphe, minute, strictiunet. Coltivati in alcuni Giardini. lumphe, minute, stricianti. Contivati in alcuni Giardini. Il fuo fiore ha almeno tante buone qualite, quante il precedente; ma é zaro; porrebbe chiamaria gran Fiorallio. La feconda feste de chiamarta Lulium sevalilum flore rubente. C. B. Non é diverta dal Fiorallió bianco ordinario, se non oti fiore, il quale hà un colore roffo bianchiccio, ò incarnato, e de memo odorifero.

Benché fia flato dato il nome di Giglio a quella Pianta , il fuo fore però non hà veruna relazione a quella del Giglio or-

## Limax.

L Imax, for Cachica. In Italiano, Chiocciola. E un infetto lungo, e grofio appreffo poco come il polli-ce, rotondo, mofcio, umidiffimo, viscolo, fangolo, ftri-feiante, d'un comperamento freddiffimo, che fi muove affai lenzamente, e getta da ogni lato della fua tefla due corna cap-pucciate, macchiate nella loro effremità, e fegrate d'una linea nera lungo la loro cavità; l'animale fi ferre di quefte

linea nera lungo la 1000 cavità; i animate in terre di quette corna per tennare il juando di tutte le parti, e le frizin addietto con molta prefletza. Getta una fipesi di lavra gluttofa, e riluccure; i liutol efermenti efenon dal fuo collo. V ha molte fipesi di Chiocciole, le quali fiono differenti neolore, e in groffetza; le une fono rinchiule io guici, che fiono fiati formati con effe, le altre nasicono mode, e cali reflano fempre. Le prime fono blanche; fianno nalle fispi; vivono di ruginda, e d'erbe; le altre fono ora bianche, ora roffe; abitano nelle grotte, ne pozzi, e negli altri luoghi smidi; quest' ultime crefcono più groffe di quelle, che han-no de' guiej. Vivono di loto. Ven hà dell' altre, che ftamo

al Sole , e si nodriscono d'erbe odorifere , come di serpillo , di puleggio, d'origano. Quefle fono baone a mangiare. Le Chiocciole fono eutre androgine; quelle, che fono col Le Claccode four-ruin notingue; quelle; que les con-golicitatures, observe, riccorpitatore menul di Prima ve-parità i la conservata del prima ve-parità fin abbito dericulto, dori i la patta, ete rinchesto parti fin abbito del collo, dori i la patta, ete rinchesto con contiguento, del prima discontinuo del con-tra del conservata del conservata del con-contiguento, del particopo del conservata del conservata del conservata del conservata del con-tratora competer. Fismo cual probabilmone per recurso refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio refusa eccopiate. Fismo cual probabilmone per cecurio. cerando le loroparti genitali. Non muovono altora, altro, che lo no corna, alle quali famo fare qualche leggiero moco, quando fentono romore loro vicino. Trovanti talvolta ne luoghi, dore fono copulati uno, di moli agbil, che s'erano lanciati Interi, ò roffi; i Imperocche fono facili a rompere; bifogna, che quefil cospicciuoli abbiano trovaza della retificana, quando fono flati lanciati, e non abbiano poetuto emiliane, quando fono flati lanciati, e non abbiano poetuto emiliane.

trare nel luogo, dov'erano (pint).

Le Chiocciole cercano fempre per copularfi un luogo unito, come fogia d'Albero, e tianno nella copula fin che il Sole venga fopra loro, e allora fi diffaccano. In rece dell' ago uícito, il quale fi perde quando vogliono copularfi, ne rinauicito, ii quase îi perise quando vegitiono copularii, ne rrus-fee un altro nello frazio di quindici giorni; na non é codi certa, che quest ago fia affoluramente neceffario per la copu-la; forêr ziromerebbero qualche volta a copularii prima che folfe ritornazo un'ago novello. Chi vuole vedere con ciatrenza la loro copula, metra le due Chiocciole nell'act-to; elle muojono copulate, ed allora é facile vedere la dispo-ci, elle muojono copulate, ed allora é facile vedere la dispofizione delle parti.

Le Chiocciole dopo la loro copula fanno l'una, e l'altra delle uova in grandiffimo numero. La maggior parte di queste uova sono unite insteme. Ciascun uovo e grosso come un grano di veccia, vefitto d'un gufcio di color bianco. Ogni Chiocciola fià per qualche tempo fulle fue uova, dopo aver-le fatte, come per covarle.

Le Chiocciole, che nafcono fenza gufci, fono altresì ermafrodite, e generano nella flessa maniera dell'altre. Vedi intorno a questa materia motti discorsi curiossissimi, satti dal Sig. Verney dell' Accademia Reale delle Scienze. Si troveranno tutti riferiti nelle memorie della nostra Accademia .

Le une, e le altre Chiocojole contengoso molta flemma .

ed olio, poco fale, e terra. Sono proprie per rinírefcare, per raddolcire, per ingraffa-re, ò confolidare, e per levar le macchie della pelle. Se ne trae dell'acqua per diffillazione.

Limex à lime; perché le Chiocciole fono fangole.

#### Limodorum .

L. Imoderum Aufriacum. Cluf. Pann. Pit. Tourne.
Orchis abertiva violetca. C. B.
Pfcudelimoderum. Cluf. Hift.
E. una Panna, che mobil mercono fra le spezie d'Oreban-

E' une Finnta, che moli metenon îră le Îperle d'Orelog-che, I lino folfo de aluvu spede, rarvolu în speciole forele-ne, I lino folfo de aluvu spede, rarvolu în speciole forele-miglia a quello dell'Orelor (quando egil ê patiteo, ji îl voca-tice divensu sufrusto incremondo finitie ad una lancerna a rel lati. Cantiene de fenni finiti alla fegatura di legno. Ellebritas. Testa le Platta ki luc ocolo proprisio carico, o violato. Ella naifee ne luoghi umidi.

#### Limones .

Imones, foe Limonia mala. In Italiano, Limoni. Sono de frutti, che non fono differenti da 'Gedri', fe non che fono più rorondi, e la loro buccia è meno groffa. Ve n'hà d'agri, e di dolei; ma io non parlerò qui, che de 'Limo-ni, che iono adoperati in Medicina. Sono ricoperei d'una buccia gialla, ò cedria di fuot, bianca diestro, odorifica principalmente nella fia fuperitite, d'un guilo aromatio. La loro fodana è veiciorà, d'iviá incellete, ripiene d'un fugo agro, gratifimo all'odore, cal guilo. Contene etaismito al cuni teni biangali, cone quelli del Cedro. Nafer quello frutro forque una fierie di Cedro, chiamato ia Latino, L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'impo puggiari, o Malut lumate artia, e in l'artino. L'important del callent del tmon patgaris, ò Malus limente acida, e in Italiano, Limo-e; le fue foglie, e i fuoi fori fono fimili a quelli del Cedro ordinario; in maniera, che non fi diflingue, che dal fuo

La buccia del Limone contiene molt'ollo, e fale volatile e propria per rallegrare il cuore, e l cervello, per refifere al velono, per farbana locca, per ecciare la digetione.

Velono, per far baona locca, per ecciare la digetione.

Lingo del Limone e cordiale, e rinfrefeane; refife al velono; miciga gli ardori delle febbri; percipira la bile. Se ne mette infieme con acqua, e succhero, per far della limona.

La Se ne prepara altreal un firoppo alfat uficato in Modi-

cina. I fermi del Limone fono un poco amari, propri per li ver-mi, per fortificare, per prefervare dall'aria cattiva. Limone, i august, pratom, prato, perché il Limone ha un colore vende, ratifomigliante a quelln'd un penco; in pure, perché il frieto modelimo ha un color vendecicio, prima, che a affatto maturo.

#### Limonium .

Imonium - Get.

Limonium majus vulgatius , Park.

Limonium primam - Tab. Limonium primum . 200. Limonium maritimum majus . C. B. Pit. Tournef. Limonium majus multis , alii Beben rubrum . I. B. Ray.

Hift.

1311.
Valeriana, rubra finilir. Dod.
Hober rubrum fefinarum. Guil.
E una Pianta, le cui foglie efcono dalla radice colla figura di quelle del Laparbame, ma poè piccole, più lificie, pulite e j ed lun colto verde, allegro, e grato. Se regiono frà effe de 

Limenium d'auquis pratum, prato; perchéquella Pianta nafce ne' prati, n pure a caginne dei bel colore verde delle fue foglie, ch'é fimile alla verzura d'un prato.

#### Linamentum.

L'accessor ; il Italiano ; Filia ; El Cartino ; ridicas colle di tatin filia cononde, ei lifei afini ai tatto i. Le filia majioni fi traggione di panni in ovecchio afia il antio i. Le filia majioni fi me i trattillino. Contreggiono quelte filia mole 'olto, e faite restillino. Contreggiono quelte filia mole 'olto, e faite servicio afia relata che filia filia mole olto, e faite servicio a faite tatte, che fi adoptimo per tenne le pia peaperte, per dereggie, a lichier, e di clique la manistrato per dell'especia per tratte, per dereggie, a lichier, e del citto quello dell'especia configioni del filia sono manistrato, cella cui compositione filia suo rate, i na non fierre quell'empiatro ai di cena cotta; precide dalle sono fino più filia i intiuno ai firitrie actana matistici.

Linamentum à line; perché le fila fono cavate dalla tela di lino.

Linaria.

Luaria intervalgaria. I. B. Ray. Hill.
Limaria valgaria intea, fore majore. C. B. Pic. Tournes.
Limaria, & Ffendalissum. Benul. Ger. Dod.
0forts. Matth. Fuch. Dod.

Linaria vulgaris nofiras . Park

Laterie volgenie underen Paris.

Zeu volgenie under Paris.

Zeu volgenie volgenie under intelligenie der der volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie volgenie vo

E diurctica; propria per l'idropifia, per l'itterizia, per ia pietra, per la difiscoltà d'orinare, prefa in decozione. Si applica eziandio efferiormente fulla vefcica, e full'emorroidi per raddolcirle

per madoicirle.

Del refio la Liuaria, prima che fia fiorita, raffomiglia coai bene alla picciola Efulia, che non fi diferenono punto quetie de la Piatrice, from co de Efulia, che una figie di Titimaglio, el ripiena di latre, ela Liantia d'un figuo verde, ia qual
codo per el filamino disegnire con que verifa Lairocodo per el filamino disegnire con que derra d'arrivarifar.

Litaria à Lius, perché le figie di opeta Paissa fono fimili

medile del l'ino.

## Linaria avvie.

Lateri, per Egypton in Indiano, Fanolio, E. m. Uscocellent profile control in Indiano, Fanolio, E. m. Uscodi center, in posolicuro. Si nodrite di lime di Lino, di Coque, el Canolo i, alpuno, d'estere. Est ja granco la foi per la control in territorio del laterio del control indiano del compolio a sun migistra, per de laterio di cetti, pedi qual-tica nalicenco: indiano indichata; le for poso estrippidio-cente del control in control in control in control in con-ditante del control in control in control in con
ditante del control in control in con
Vidadi arte fronte di Facili, i qual non fond diter
vente del control in control in consolication del con
ditante princi di Facili, control non fond diter
ditante princi di Facili, control condition del condi
ditante princi di Facili, control condition del con
ditante princi di Facili, control condition del condi
ditante princi di Facili, control condition del condi-

is, ed olio.

Sono propri per l'epiteffia, presi in boccone, ò mangiati.

Linaria à Line, perché quest' Uccelletto mangia de semi di Lino, e di Linaria.

## Lingua cervina.

L laguaceroina. Ericio. Cord.
Linguaceroina officiarray. C. B. Pit. Tournel.
Polititis, for Linguaceroina wigi. I.B. Ray. Hill.
Scoiperoirana. Brunt.
Linguaceroina. Brunt.
Polititis Company Laguaceroina.
Polititis valgaris. Trag.
Polititis valgaris. Cam. Cluf. in Italiano, Lingua di
Carron.

no un mucchio di moire coccole, accumulate le une fopra l'altre. Ogni coccola è quafi ovata, attorniata nella fiat metà da un cordone, pel cui riftriguimento quafte coccole.

facerano, espargono alcuni semi. La sua radice é fibrosa, nericcia. Nasce ne luoghi ombrosi, sassosi, ed umidi. Ella contiene motro sale esseusale, ed olio.

E'on poco affringence, pettorale, vulneraria, aperitiva, propria per le malattic della mikas, e dei petto.

Lagga cerolus. serche è ilsae. Langua cervina, pesché è itato preetfo, che la foglia di quella Pianta averle la figuta della lingua del Cervo. Phyllitti 2 Grans , Foliam ; imperocché non appariscono , che joglie in questa Pianta .

#### Linum.

Inum . I. B. Ray. Hift. Linum vulgare caruleum. Adv. Lob. Linum fativum. Dod. C. B. Park. Pit. Tournef in Italian

E' una Pianta il cui susto è per l'ordinario semplice; also E una Pianta il cui tutto è per l'ordunatro intenpore; a solicita de piedia, minuto, conondo, cono, ramonio verio la fua cima; è fue foglie fono bislimphe, firette, fatte in pussa, prife alternatamoner langos il oron futbo. Nafononi futo for incelle fae cime, belli, tuttchini; cialcheduno del quali de compodo di cinegre foglie, dispole in puridiono; e follocano in un calice di molei ogisie. Paillaso quello fone; compare foglie, dispole in puridiono; e follocano in un calice di molei ogisie. Paillaso quello fone; compare for un figuracio, della gradia comu um piccolospifello, quali rotonde, terminara in punta, che rinchisde in dieci callettine membranose dieci semi bislunghi, è quasi uest cauertune memoranote diect femi bislunghi, ò quadi-orati, piani, ferti in punen più da uo efercania, che dall' altra, life), puliti, di color rofficcio, rilucene, ripieni di una midolia, è follanza eleccia, mucrilaginona; le foeradici fono picciole, mieute. Colsivati questa Piaota nelle terre staffe, ed umide. Non è dessona in Madien. graffe, ed umide. Non fi adopera un Pitenema, con il feme. Si feeglie il più groffo, e I più nodrito. Contiene

molt'olio, pocofale.

E'proprio quefto feme per digerire, per ammollire, per rifolyere, per raddocire. Si fpolverizza in farina per li cataplafmi. S'infonde intero, e fi fa bollire nell'acqua per le mucilagini. Se ne mette aleresi in infusione nell'acqua cot-, per la pietra, per la renella, per muover l'orina, per la ica nefritica

Troyafi frà la Vene ne' campi una spezie di Lino salvaziil quale non è diverso dal preredente, fe non oci fuño, ch'e più grofio . Linum à Grace Line, Line, à pure à Lintre, raddolcipe, perché il seme di quelta Pianta è liscio al tatto, e affai paddolciente.

## Liquidambar.

L'éuidember ; sen Liquidembre ; é on Balfamo naturale, d'une refina liquide come la Trementina, chiara, roi-ficcia, dejaillecia, d'un odor grato fimile a quello dell'am-bra. Scaunice per incuione dalla baccia d'un Albero grande, ebello, chenafcenella nuova Spagna, echegi Indiani ce, some time tente man apagas e cer gi financia chiamano Occett, d'Orfett. Le fue foglie raffonigliano a quelle dell'Ellera; la fun boccia e groffa, di color di enere, affai odorifera. Si raduna quella refina liquida, e ci vien foedita ne batilit. Dee foeglierij novelia, chiara, di boon

odore.

Si lafcia qualche volta, che il Liquidamber fi fecchi al Sole, dove s'indurite, come la notta pece. Quetta confileaza lo rende più facile ad effere trafjorazeo, che l'atro: un
non hà tanto odore; perché il calote del Sole ne hà diffipate
alcune parti delle più volatili.

Gli Alberi, che recato il Liquidamber, profumano col

loro baon odore i luoghi, dove naticono.

Il Liquidamber è un Balfamo eccellente; ammollifice, m tura, rifolve, confolida. Si adopera per le durezze della matrice, per li ragli, per le fluffioni cararrali, per la feia-tica, per fortificare l'ostri

Liquidanhar, come chi diceffe ambra liquida; imperoc-che quella materia refinofa è liquida, eti hà un'odor fimile a quello dell'ambra.

#### Litanthrax.

Itambran. Corbe lepideus. Cerbe fefdis; Carbe pe-tre; in Italiano, Carbon di tetra. E una ipezie di Gegates affai groffolano, ed impuro, ov-yero una materia bit uminolà, retrettre, d'affola, e nera, che ci vien recata d'Inghilterra. Ne viene airrea dalla Foña d'Avernia, dal Nivernefe, di Borgogna. Si cava dalla mi-niera in piccioli pezzi. Ella hà acquitato il fuo colore nero colla calcinazione, che hà ricevuta da fuochi fotterranei

Il Carlon di terra é adoperato da Chiavajuoli, da Manifealchi, e da molti altri Artefici. E' loro più proprio del Carbon ordinario, non folamente perché rende un calore più forte, ma etiandio, perché contiene un olio, che rende il ferro più trattabile fotto il martello. Gl'Ingless se ne servono, come dell'altro Carbone per la cueina, e per licaidarfi in tempo di Verno; ma il vapore di questo Carbone annerifice il pan-no lino, e cagiona a molti malattie di petro, 6 di confuns-

Il Carbone miglicee di terra fi è quello, che più rifcalda, e che più lungamente dura in faoco. Nasce presso a Nevers una spezie di Carbone di terra nen,

rilucente, craffomigliante al Gegates; ftà acceso lungamote, prima di confomarfi affatto.

Il Carbon di terra macinato coll'olio di lino in confifenu d'unzione, e proprio per ammollire, per rifolvere, per in digerire, e marcire gli abfecfi. Lisbantbrax à 186; lapis, & 218 pat, carbo, come chi

diceffe; Carbon di pietra,

# Lithargyrus .

Ithergras , fee Lithergrism. In Italiano , Litterrio. E'un Piombo imbevuto delle impurità del rame, e ride. to in forma di icoria , ò di fchiuma metallica per mezzo icla calcinazione. Questa materia si sta, quando si purifici i rame nell'uscir dalla miniera, so Pollonia, in Svezia, è

Danimarca V hà due spezie di questo Piombo, una gialla, tendencul rosso, simile in colore all'oro. Chiamasi in Latino Lube-grium auri, seu Chrystir, seu Celeuritii; ed in Italiano, Litargiriod'oro. L'altra hà un colore, che tende in certo medo a quello dell'argento. Chiamafi in Latino Liebarg yest argenti, fre Argeritir; in Italiano, Litargirio d'argento
La differenza de colori di quefti due Litargiri non proce de, cha da gradi diferenti di calcinazione, che loro fono fi-ti dati. Il Litargino d'oro el flato più lungamenae calcinato del Litargirio d'argento; l'uno, e l'altro non contengono aldei Litargirio a argento; i uno, e i auto non contengono a-tra cofa, che Piombo; imperocché le impurità del rame non vi fono in una quantità molto confiderabile. Si fà altresi dol Litargirio purificando l'oro, e l'argento

colla coppella, ma in picciola quantità. Egli è fimile all'altre. Debbono (reglierfi i Litargiri in pezzetti, ben cakinsi, netti, carichi di colore, pefanti. Quelli, che vengono di Dz-zica fono più belli di quelli, che ci capitano d'Inghilterra I Vafajé ne ferrono per dare a loro vafi un bel verde, di co-lor di bronzo. Sono ancora adoperati da Pittori, da Timori, da coloro, che finno tele incerate, da Pelliceia). Son altresi molto in uio nella Medicina.

Sono difeccanei, deterfivi, rinfrescanei; danno la confi ftenza a molti empiastri, imperocché si disfolyono colla c> nema a mont empartit, improvement a move one opin co-tione, negliol), e ne grafil.

Lithergras à l'ête, lapit, & laposte argentum, cont chi diceffe Pierra d'argence, a cagione, ch'uno de' Litarg-ri è una Pierra di colore fimile a quello dell'argento.

Christis à Xpien euram , oro Argeriels ab depopte argentum , argeneo.

## Lithophyton.

L lebephyson merinum albicans . Gefn. Pit. Tournef. Cerallina alba . Lob. Tab. Corallina fruticofa redia alba . C. B. Corallium album . Lugd. I ancas per rofus. Ang.

Our

Quereus marina . Theoph. Cluf. Hifp. & Exot.

Muffus merims/rentrigs.

E una Planta meza impletira, o vveto metaso piera, e metaso, lepon finile in figura al coralio. Ella é dipoda in Armento, lepon finile in figura al coralio. Ella é dipoda in Armento, el moderne, che i regano. Il fuo ficilo, e i fiscot a peli muso, e fiscot, e peli muso, e fiscot, e peli muso, e vilici d'una baccia croficia o forarrota, ora bianca, ora di color di cerere, on aroficia. Quella d'armento, e del color del cerere, ora ordiccia. Quella d'armento fiscot artecta del color di cerere, ora ordiccia. Quella d'armento fiscot artecta del color di corere, con aroficia. Quella d'armento fiscot artecta del color del corere, con aroficia. arianus in rierova attaccara ingili icogii del Finse. Ven hà di differenci grandeza. Ella per l'ordinario quagglia quella della mano, quando ledita fono ben diffeie, ma fe ne vegeono alle volte di molto più grandi. La crofta probabilmente di cui à ricoperta, y inne da un lotto, che vi haono portato le acque del Mure.

V ha moite speziedi Lithophyson, che sono disferenti in grandezza, in durezza, in colore, ed anche in sigura; rendono tutte, mestica si soco un'odore dicorno abbruciato. Se ne cava per dittilizzione, e per fubilimazione molt'olio, e fate volatitie, si milie affattoa quello del corno di Cervo; ma il

se vosatsie, imilie afiattoa quello det corno al Cervo; ma il Litaspaĝore rende a proportione una magior quantică di fa-le volatile, che il corno di Cervo. Quefia Planta d altiringenee, propria per fermate le diar-ree, prefa in polvere. La dote e da mezza dramma fino a luna dramma. Lithephyton à xile, lapit, & Goris planta, come chi diceffe Pianta fasfoia.

## Lithospermum.

Etbaspermum majus eredium. C. B. Pic. Tournes.

Lithuspermum legitimum. Clus. Hist.

Lithuspermum, for Milium Solis. I. B. Ray. Hist.

Lithuspermum vulgare minus . Park. Milium Seise fattoum . Tran. Milium feler Mauritanis, qued in Montibus Seler frequens

Serapion. nalcatur. majeaux. Metapou. E una Planta, che getta molti fulti all'altexza di due pie-di, gli uni diritti, gli altri incurvati, pelofi, fearni, roton-di, duri, ruvidi ai tatto, divifi in ale, o rami; je fue fuglie fono mefic ora alternatamente, ora oppode l'una all'altra, from melic ora alternatimente, ora oppule l'una si il sirra, lambede, firere, i tire in puera, fenna cost, a peble, d'au l'ance, l'artere, i tire in puera, fenna cost, a peble, d'au l'ance, l'artere, i tire l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'artere de l'a

E proprit per attenuare, e spezzar la pietra delle reni, e della vescica, per muover l'orina, e i mestrui alle Femmine, per follecitare il parto, per la colica ventofa, per la nefritica. Si adopera in polvere, e in decozione.

Lithe perman à sales lapis, & ousque, Semen, come chi diceffe feme faffofo, a cagione che il ieme di questa Pianta é duro, ed é ftimato proprio per ifpezzare la pietra delle reni.

#### Locusta.

L Orușta, aut Sultatricula; în Italiano, Cavalletta. E'un' infetto alato, duna spezie di mosca lunga come la metà del dito, che salta più di quello che vola; le sue ale notes verament rotonat, che it d'abstration par cole cue vallette; ma per un certo reempo le foroa le funo pieque e, e rischie la quatro bottoni. Chiamanti allora in Latino Legistro de la cole de la cole de la fivolgono, e fi diffendono per reflexer l'a silmat perfetto. Il toro flomaco erriplicato, con control de la cole de que lo degli attinibili, che rumitano. Nonfi con control calculo degli attinibili, che rumitano. vede coda nel mafchio, ma la femmina ne hà una, con cui caccia via la terra per nafcondervi le fue uova; le Cavallette

abitano per l'ordinario ne' luoghi diferri; ma fi veggono (pe fe per tutto ne mefi di Luglio, ed Agosto; il pieciolo romo-ce, che fanno, viene dal battimento delle lor ale nell'aria. St veggono io cerei sempi delle Cavallette di grandezza firnor-dinaria, le quali fpinte dal vento vanno talvolta a cadere dinaria, se quali lípine dal venco vanno calvolra a cadere con abondamentene in alcun Paeri, che coproso rutta la liuperfisit della cerra, e ne mangiano l'erbe, i ficor i a l'inter-tenenelli, ed i fenil. Nella Pería, nella Cina fi a lioro la caccia, e fi mangiano l'intre nel busiro. Gil Orientali non ne fron mong gollo; le mangiano altrari firecco laburiro. Que-fia fecta d'alimento era noto nella Terra Santa, imperco-che dire il Vampetto, che S. Glambettia ritirato nel difire-che delle l'alimento era noto nella Terra Santa. tofi nodriva di Cavallette, e di mele falvatico.

Contengono le Cavalierte molto fai volatile, e dolio. Sono proprie per mitigare i vapori delle Femnine, per far orinare, fpolverizzate, e prefe in qualche liquore appropria-to; la dole éda mezzo feropolo fino a venti grani.

#### Loligo.

Lolige; in Italiano, Calamajo, Lolligine. E' un pefce, che raffoniglia alla Seppia, o che a' una fipeale; ma la fua carne e più molle; his not evente due ricetzacili, da-nali ripieni d'un liquore affai nero, che porrebbe fevire in logo d'inchiotro. Quetto percepe pri ordinario fi trova in Marc profondo; vive al pefciolini, di granchi, di locatie di Mare. E'buono a mangiate

Egli é flomatale, e proprio per licaceiste le ventofità.

Lalge a à inite arramensum [epse, perché que to pefce [pareei intorno a sé un liquore nero, e totbido, come per nafomerfi alla vista de Pefcatori.

#### Lolium .

Olium Dod.
Lolium terum Gef. Hort.
Lolium album Ger. Park. Ray. Hift. Lelium, Gtriticum tremulentum . Adv. Lob.

Lalium, et tristicum terminiatum. Adv. Lob.
Lalium grenitasus jicicum capst teratur. I. B.
Grome Laliucrum jicicum capst teratur. I. B.
Grome Laliucrum jicicum capst teratur. I. B.
Francettaruf grams. Loco.
L. Looji. J. Zitarulia.
E una tipetic di Gramijan. Joung Panca, che gerta fulti, occancel ilaitecas di citte, o quattro politi, miluli quelle del Francetto, obra poco più piciciò con quattro, deinque modifici (calcibelano del quali produccum logia lamga, firtur cone quell'edili Gramijan, vette, graffi, canocliata, che abberca; a la verope di ridio cola lim both. L. flaccime di participa del produccio del politico del produccio del politico del politico del produccio del produccio del politico del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del produccio del producc sistences. A reverse if fusion call into his? Le fuccion models fight sheep mode; q of the sign particular models fight sheep mode; q of the sign particular models fight sheep and the quantitative models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign particular models for the sign

Leltum . Graci aisa .

Lelium quali Fixan adulterimum; imperocché é stato cre-duto, che la Zinzanin foise prodotta da semi di Frumento, è d'Orgo corrotti -

#### Lonchitis.

Doubists. E' una Pianta, che non é difference dalla Fel-ce, é nou nelle foijle, le quali haono no o'ercchiera alla bafe delle lorso agliarure, no protuce fori ; ma la feñie-na del leire foiglie é generita di femi, di culore trà l'piallo c' l'roiso, coa l'éccioli, che non posiono diffingenti fanta-tamente, che coll'ajuto d'un microtopio; hano la figura-tamente, che coll'ajuto d'un microtopio; hano la figura-

#### TRATTATO UNIVERSALE

#### Lors.

L Ora, fen Demeria; in Italiano, Acquerello; Vinello. a. ma e mo econstimo, e cresi là mettendo a fermen-tare nell'acqua la feccia dell'uva, da cui è thato già spremuso il mosto nel compo della Vendemmia. E'una beranda aperitiva.

### Lota

L Ota Gallerum. Jonit.

Metella. Aldrovaodi. E'un pefce di Fiume, e di lago, che raffomiglia a una Lampreda, ma ch'e un poco più offo , e più rocondo ; è ricoperto di picciole fquame di cegroffo, e put roconeo, e susperto ul presente di una lor rofficcio, coa picciole macchie nere intronacate di una nor remecto, con poccase maccone mere innonanzar a una macilagine, come nell'Auguila, il fun cota é fatta in pun-ta; filà volonieri nell'acqua, il cui corio fia lento. Se ne trova principalmente nella Saona verfo Lione, verfo Gineperché fanno male allo stomaco, e recano de dolori.

Il fiso graffo è proprio per ammullire, per gaddolcire, per levar le macchie dalla pelle.

#### Latus .

L Orus, free Melilotus pentaphyllos minor glabra. C. B. Pit. Tournet. att. 1 Outset.
Letts spreeffris Dod Gal.
Trifolium corniculatum primum. Dod.
Trifolium sliquosum minus. Get.

Lotus corniculata glabra miner. I. B. Ray. Hift. Melistens Germanica. Fuch. Lon. Pfeudomeliseus. Cam.

E'una Pianta, che gerta molti fufti minutt, che fi piena-no a terra, e gertano code; ciascheduna delle quali foitenta ret legile nella fian eftemnés; e due atre fogile nella fiu beir fimilia quelle del Trifogio, e in guolo aftergence. I dos fimilia quelle del Trifogio, e in guolo aftergence. I dos finis quelle del Trifogio, e in guolo aftergence. I dos finis quelle del Trifogio, e in guolo aftergence. I despuis consensiti catale meritati, stati o corrette co, patiati forei, faccoloso loro de guís, che rachinada finis forei, faccoloso loro de guís, che rachinada finis forei, faccoloso loro de guís, che rachinada finis finis familia e l'espois, davida lunga, para, gorrenta di fibre, firicidante, d'un guilo aftrispenne, troniente al dolor. Nafac quella Patrane per pari e, fillo colline. Constene molt tre foglie nella fun effremità; e due altre foglie nella fun bafe olio, e flemma, fale modiocre . E'deterfiva , spetitiva, vuineraria.

#### Lucius.

L'étar. in Italiano, Luccio. E'un pefer d'acqua dolce lungo, egeoffo; la fua cefta è grande, offora, mapra, quistans. Si rovanodarrod en pierrustole bianche; il fu moffaccio, che volgarmente chianati il fuo nafia, c'i isago, c affai aperro, la fui marfectila incriore è pui lunga della fue affai aperro; la fias maricelli inferione è puì lenga della sepriore, et è incavare in forma di mucchiale; i finoi derei prime delle conservatione dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'archiale dell'ar vafi foeffo nel fuo ibornaco qualche altro price intero, ch' egli ha di frecco imphiestito, e che non ha aruto il tempo di dige-rire. Spopola i laghi, egli fitaga i di pelei, chiamali per que-fita tagione Lubus appartous, ò Lupo dell'acque. I Pelesto-ri proccurano di prenderio non folamente perché diffrugge il

11.1 TRAIIALU UNIVERSALE E de la mora di Carello. Nota equal bi passa e la passa de la mora di Carello. Nota equal bi passa e la passa de la managiare; la fas de la bala eschericaria, e valuariaria haspora l'oriza. La fassa l'accide partire, e valuariaria haspora l'oriza. La fassa l'accide partire, e valuariaria haspora l'oriza de l'accidente de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta del constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la c

Il (so cuore è frimato proprio per le febbri intermittenei mangiato nel principio dell'accesso. Si attribusice il modesi ma effetto al suo fiele; la dose edi sei gocciole.

Il fuo graffo è adoperato per li catatri; per le flufioni; è olutivo, e raddolcicate. Le fue nova muovono delle naufee , e rilaffano il ventre .

Lucius à luce, perché questo pesce hà gli occhi vivi; ov-vero Lucius à sante Lupus, Lupo; perché questo pesce d vorace come il Lupo.

#### I umbrici terreni

Umbrici terrent , five Vermes terrent; in Italiano, Ver-Indiaterra. Sono inferti androgiai, firificiamic, lumphi, rotondi, colla figura d'un nervo, o d'una groffa fibra, fenza occhi, fenza osecchie, fenza osecchie, fenza osecchie, fenza osecchie, fenza offic, c'ene nodrificono. Ven ha di gnole terre umide, e graffe, c'ene nodrificono. Ven ha di gnole

teterresumide, e graffe, e fene nodrificono. Ven ha di mol-te groffezze, o Jopez-Convien feegliere i più groffe, i più nodritt, i più vlvti. Convençous moleto fai volatile, ed dio. Sono distretiet, e fudorifet, buoni per la pierra, prefi in povere. Si adoperano per l'ordinazio ne rimedi elleriori, per rifolvere, per fortificare i nervi, per la fitatica, per le flutfoni di caracti.

Lumbricus à lubricitate, a cagione, che i vermi di terra Grucciolano.

#### Lunaria.

L. Unaria; è una Pianta, di cui v'ha molte spezie. Io ne descriverò qui le due principali. La prima è chiamata

Luuerta majer filiqua retundiere . I. B. Rav. Hift. Pir. Tournet.

Violalunaria, for Bulbonach. Ger. Park.

Pidalisantia, pro ouromos State. C.B.
Pidalisantia major filipsa ratunda. C.B.
Ella getta un fuño all'altezas di due, ò tré piedi, groffo
come il dito mignolo, di color di verde di Mare, ò rofficcio,
ramolo, pelofo; le fue foglie fono fimili a quelle dell'Ortica, alle volte più grandi due , ò trè volte , pelofe , meriate , d'us guito d'eròs da minefira . I fuoi fiori nafcono fulla cima del suo fuño, e su i fuoi rami, disposti come quelli del cavo-lo; ciascheduno de quali è composto di quattro sorbie messe in croce, porporine, è incarnate, rigate, d'un od-r facco. Caduti quelli fiori faccedono loro de baccelli bistunghi, piani, rotodati, i quali rinchiudono de femi larghi, firmati a guifa d'un picciolo rene, alzati in mezzo in forma di lente, co'; contorni fottili, di colorroffo bruno, d'un guño molto acro, accompagnato da un poco d'amarcaza; la fua radice eglandulofa.

La feconda (perie è chiamata Lanarta major filqua longiore . L. B. Ray . Hift. Pit. Tour-

net.
Visia isnaria major filiqua obiango. C. B.
Visia isnarii langioribus filiquis. Get.
Le fine foglic from più larghe, di quelle della psecedente, fatte in punta, merlate; i ficoi fiori foro porporini, odorferi; i ficoi baccetili foro più langhi, e più firetti.
Nafcono quelle Piante ne liuoghi montanti, fi coltivano

ne' Giardini. Si mangiano leloro radici. Contengono molto fale, ed olio I loro femi fono incifivi, deterfivi, aperitivi, valnerari; muorono l'orina. Si ftimano propri per l'epileffia, prefi in polvere nell'acqua di Tiglio. La dofe è da uan feropolo fino

a una dramma. Lunaria à luna; perché il feme di questa Pianta hà una fi-gura fimile a quella della Luna, quando è piena.

T ...

#### Lunaria Betrytis .

Unerta Betrette . I. B. Ray. Hift. Lunaria racemefa miner, vel vulgaris. C. B. Lunaria, Dod.

Lunaria minor . Ger.

Lauric nature. Get.

Americ wagel's under. Clof. Hill.

palest Termine the Comment of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Section of the Sectio

do li toccano, come fe bifero una polvere bita. Sono figuiti di apricioli finti rottoroli, di coloreri 17 rillo, e i giallic, adissulti inference come pragudi d'ura; fe literathei fono fibre. El bita del considere del considere moda fallo del considere moda fallo del considere moda fallo considere propria per firmate la differente; a fedili demettra, e dell'emprene, propria per firmate la differente; i, fidali dei meltra, e dell'emprene, propria per firmate la differente; i, fidali dei meltra, e dell'emprene, dell'emprene del colore del propria per firmate la differente; i, fidali dei meltra, e dell'emprene. Si adoptra ulternamente, del internamente.

Lunaria; perche le foglied i goefa Pianta hanno la figura d'una luna crefcente, ò d'una mezza luna; e fitata foprannominata Batrytis à Barpus, ratemus; grappolo; perche i fiori, e i femidella Lunaria fonodifipotti in grappoli.

#### Lupinus.

Upinus . Brunf. Trag. Matth. Lupinus fattous . Dod. Ger. Ray. Hifl. Lupinus jatrous. Dod. Ger. Ray. Hill.

Lupinus valgaris femune, & fore ales, fatious. I. B.

Lupinus fatrous fore ales. C. B. Pit. Tournef.

Lupinus fatrous aleus. Park. in Italiano, Lupino.

E una Pianta, che getta un futbo all'airezzadi dne piedl

mediocremente groffo, rotondo, diritto, pelofo, tamofo, di color verde gialliccio, ripieno di midolla, vefitto di foglie, che fono tagliate fino al nervo, o divise ciascheduna in fette, che foto engiate uno a maro, our preferentando come una mano aperta, di color di verde di Mare di fopra, bianchic-cie, e lanuginose di fotto, d'un gusto leguminoso, tendente an many. Naciono lius fiori celle consultat finis consiste mi, dispolit in joine, jeamnoid, jeannoid, attorni a man-bicorni; clakbeduno é fodemundal fino caixe, fatro in bic-chere mentuo. Palida quelli fori, faceronio nonde bas-chere mentuo. Palida quelli fori, faceronio nonde bas-teva, pelos f. ciakbeduno é composto di dore mini legali rin-chiodono cinepa, o di grani quali ronondi, appianat i, pa-fondo pi fori di pelo di pelo di pelo di pelo di pelo di gonfi de pielli, den i bianchi di foori, palii diderror, d'un gonfi de pielli, den i bianchi di foori, palii diderror, d'un gonfi de pielli, den i bianchi di foori, palii diderror, d'un gonfi de pielli, den i bianchi di nore della Patra. Lotteria consiste piene la manche del visil, gene piene. Pari della piene. all'amaro. Nascono i fuoi fiori nelle cime del fusto, e de'raontengono molt olio, e fale volatile.

La decozione del Lupini bevuta fraccia i vermi dal corpo; efe fi applica efferiormente, guarifice l'empetiggine, la roga, i pizzioni della pelle. E' decretiva, e difeccarne. La farina de' Lupini è adoperata ne' cataplafini per ammollire,

per rifolvere, per digerite.

Lupinus à Lupe, perché fi dice, che il Lupino divori la terra, dov è colcivato; ficcome il Lupo divora gli animali, the può predare.

## Lupulus.

L Upulus, for Humulus. E'una Pianta, che crefce ferpeggiando fino all'altez-za d'un Arbofcello, ma i fuoi fufti fono così deboli, che s'in-

curvano, e ricadono verfoterra, fe non fono foftennti. Ve n hà di due spezie, una soprannominata maschio, e l'altra

La prima è chiamata Lupulus . Brunf. Matth. Dod.

Lapulus mar. C. B. Pit. Tournef.
Lapulus fatteus; & fgivef. Trag. Lon. Caft. Lugd.
Lapulus fatteus; & fgivef. Trag. Lon. Caft. Lugd.
Lapulus fatteurus. Fuch. Dod. Gal.
I (100) fulli fono minuti, fermencofi, ßeffibili, pelofi, rudii. In the fatte fonolitation.

I fios full fono minut 1, fermentos 6, fletibuli, pelof 1, revival 1, fetie figlis from larghe, e formano ret angoli 1, consella 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fletibuli 1, fle ior bianchiccio tendente al giallo, d'un odor forte, folleute da uno spillo. Contengono un feme quasi rotondo, nericcio i involto in una custa membranosa; le sue radici sono minute,

e s'attortigliano le une coll'altre.

e s'attorigiliano le une coll'altre.

La frecorda fepetie e' chiammata

Lapabus framina. C. B. Pir. Tournef,

Lapabus fraction.

Lapabus fraction.

Ger.

E' diversi dalla precedence, perch' è più baffa, men bella,

e perché non produce, che di radu, frueri.

A mandammata.

Amendue quette Piante nationo nelle fiepi, lungo le fira-de, fugli orli de rufcelli; s'avvitiechiano crefcendo mterno alle Piante vicine. Colcivafi Il mafchio con gran diligenza and Plante venue. Contrain in materio con grant un con-jui finghilterra, in Fiandra, e negli altri Pacif freddi, incen-dolo loftentare da gran pali, è pertiche, alla maniera deli-viti. La qual cofa i ha tatto chiamare da alcuni Vitti Septen-

trionalism. Il suo fiore, e l'iuo frutto fono adoperati nella composizione della Birra.

Finché il Lupolo é glovanetto, e tenero, le cime de fuoi fufti fono buone a mangiare, cotte come gli Sparagi.

Tutte le parti della Pianta contengono molto fale effenziale, ed olio. Le foglie, e le cime tenere del Lupolo fono adoperate in

Le 10916; 6 et cime tenere de Lupoto tono augorease in decozione per le malatite del fegato, della milita; per purifi-care il fangue, per muover l'orina, per la rogna.

I fiori del Lupodo fono amari, propri per attenuare gli umori più groffi della milita, del regato, degli pocondri ti-per fortificare le parti nelle contufioni, e per rifolivere i le per fortificare le parti nelle contufioni, e per rifolivere i le

mori.

Lupulus à Lupu; perche è flato creduto, che il Lupu fi
naicondeife forte i ramidei Lupulo; i quali s'incurvano per
l'ordinario come per umità; il che ha fatto date alla Pianta
il nome di Humulus.

Sahlarius a faltes, Saicio; perche fi dice, che il Lupuloi
carrontalistici nan avies interno à l'Saicio. s'attortigliaffe una volta intorno à i Salci , pteffo a' quali naforra.

#### Lupus.

L Upus. in Italiano, Lupo.
L Upus. in Italiano, Lupo.
L Uma speziedi Cane fairatzio, ò un'animale quadrupodo, mfiornigianet ad un gran Cane massino, vorsce, cusdele, avidodi carre, sorre, robusto; la sua fremma e chiamata Lupa, e di Italiano Lupa; è l'ino figliaoshno Camlas Lupae, e in Italiano, Lupacino. Ella non porra; ched ue mefi, e partorifee cinque, o fei Lupicini per volta. La fua tella e quadrata; il fuo odorato e finifiimo, e fottile; non ceftà é quadrata; il fino dotrato è finifilmo, e fortile; non dipiner il fino colo fino la cajone della dilipio fini on delle liuveverther; biligna, che fico fi muora turo il fino copo, cadaverti. Silanto fingli anniari vivorit, come concest, di cadaverti. Silanto fingli anniari vivorit, come concest, di cadaverti. Silanto fingli anniari vivorit, come concest, di coni, fiqui Afini, fui Mull, fui Cavalli, Gii Dende netta ono, i fiqui Afini, fui Mull, fui Cavalli, Gii prende netta gola, e gili arozza. Uccide etanologi anche voira gli Unonia; e gli munga. Imphore altreti delle felle, o per la finac. Silanto montale, per ferrore alla digettimo delle catavo codi. che hamilta, per ferrore alla digettimo delle catavo codi. che hamilta, per ferrore alla digettimo delle the fifth would as section, a per deriver it is furthers, which is considered to the consideration of the consideration (see the sense interesting to the consideration of the section), a via critical in its consistence. On the consideration of the section of the consideration of th

#### UNIVERSALE TRATTATO

La pelle del Lupo è adoperata per fare do maoicotti, de guaoti, e molte altre cofe.

Il dente del Lupo è adoperaro per ajutare a far ufcire i primi denti de bambini ; s'incaftra nell'argento , e fi fa loro mafticare , affinche aprendos con un tal fregamento le gen-

give, escano i deoti Tuece le parci del Lupo contengono molto fal volatile ed olio.

Il cuore del Lupo prefo in polvere è proprio per l'epileffia ; la dofe è da mezzo (cropolo fino a due (cropoli

Il figatodel Lapo feccato, e [polverizzato è proprio per l'Idropifia, per la tifichezza. La dofe èda uno feropolo fino a una dramma. Il graffodel Lupo è rilolutivo, e nervale; fe ne ungono le

Gl'Inteftini del Lupo difeccati, e fpolverizzati fono propri per la colica ventofa.

per 15 conca vencosa.

La dofe è da uno feropolo fino a una dramma,

Le offa del Lupo (polverizzate fono proprie pel male di
punta, per la feiatica, per li dolori di fianco, per le ammaccarure. La dosc è da uno scropolo fino a una dramma.

### Lupus Marinus.

Dour Marinus. in Italiano, Lupo Marino.

To imporce di Marce, il quale e firmile in figura al Sermone, grande, pelanet fino a venti libber, votace, ricoperto di figuame medicori, di color di argento, attaccate fortemente alla fina carre. I fuoi occiti fono grandi; il fino moltactere. cio è bislungo; l'apre grandiffimo, e divora i pefci, che può predare con molta avidità; la fua lingua è bislunga, e offofa; non hà denti. Si trovano nella fua refta alcune pietruzzole; d buono a mangiare, quando e giovane, e tenero. Contiene

E' flimato proprio per le ferofole , ò per ll tumori freddi, applicato fopra . Le pietruzzole, che fi cavano dalla fias tefla fono fignace buone pel dolor di capo , portate fulla parte ammalata . Sono aperitive , prefe in polyere .

## Luscinia.

L'Uftinia . Heredula . Philomela ; in Italiano, Ufigmuolo E'un' Uccelletto groffo come una Lodola , di color bru no fulla Chiena, cinericcio verfo il ventre, gratifilmo pel canto. Abita ne' Bofchi in cima degli Alberi. Contiene molt'olio, e fale volatile. E' proprio per l'epitfina, maogiato. Il fuo fiele è buono

per aguzzare la vitta. per agutare la vitla. Lufitula à Lutina Dea , perché l'Ufigimolo pare, che annonti col fuo camo lo fpuntare del giorno, ficcome i Poe-ti pretendevano, che faceffe una volta la Dea Lucina. Polismeta, qued quat puede, amus cantum, perché quest' Uccello fi diletta di cantare.

#### Luteola.

Utcola . Ger. Ray. Hift

Lutesia valgarit. Park. Lutum berba. Dod.

Latin bethe. Dod.
Luttle bethe Salits folio. C. B. Pit. Tournef:
Luttle, vol Luttem. Vitruvii. Gefia.
Luttle, vol Luttem. Vitruvii. Gefia.
B. F. una Pianca, che getta dalla fua radice delle foglie bis.
Romple, firette, lifete ai latto. S'ergono frà defide fiulti all'
altezza di tre piedi, duri, verdi, ramofi, verifiti di foglie pid ancezza di ter pesci, ouri, versal, ramoni, veniti di ropite pui pricciole di quelle abbaffo, e guernisi losogo le loro cilme di fio-rellini, composti di moite fogliti inegnali i di bel colore giallo; fono feguiti di a caffettine quasi rotono de, terminare con ste, punte, rinchiadono de femi minoti, quasi rotondi, nerioci.

ponze, rinchisalomo de femi minori, quali rotondi, nerrori. La fua radice è per l'ordinario groffa come il dito mignolo, e alle votre più groffa del pollice, legnota, bianca, d'un gaffo acro. Tutta quelta Pianta feccandofi, diventa gialia. Si coltiva in terra graffa nella Picardia, e in molti altri luoOl Naver appia feca. I Tintori fene fervono per ti-gore in giallo. Continen molt olio, e faie effenziale. E propria per refiftere al veleno; la fiua radice è aperitiva, prefa in decozione. Si applica e rainalio petia a li braccio dei iebbricitanti nel sempo dei panofifmo, per lifacciare la feb-

Lutesia à luce ; giallo; é stato dato questo nome à questa Pianta, perch'ella é adoperata per signere in gialio.

## Lutra.

Utra . Jonft.

Lytra. Varron.

Canis fupialis. Actil. Io Italiano, Lontra. E'un animale quadrupedo, anfibio, ô che vive nell'ac-qua, e fulla terra; la fua refta é fimile a quella del Cane; le fue orecchie fono fatte come quelle del Caftoro; il fuo corpo for exercise from future come queries (al Collinos 1, Illino compe y la planos, e.g. in mane of queries and Collinos 1, Illino compe y la planos, e.g. in mane of queries and Collinos (al planos in the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the collinos of the coll

Il fuograffo erifolutivo, e digeftivo; fi adopera per li dolori delle giunture; fortifica i nervi Il fuo fegato difeccato, e ridorto in polvere è proprio pef la difenteria: la dofe è da uno feropolo fino a una destama.

I fuoi refficoli difeccati, e spolverizzati fono flimati propri per l'epileffia : la dofe é da uno feropolo fino a ona dram-Lutra à ses, leve, perché la Lontra fi lava ne Fiumi dove nuota il più delle volte. Cants fuviantis, perché ha qualche cosa del Cane, ed abita spesso ne fuunti.

### Lychnis .

L'Ichnie. E' una Pianta, di cui v'hà no gran numero di fectie. Lo ne descriverò qui due principali nella Medicina, l'una coltivata, e l'aitra falvatica.

La prima è chiamata Lachuis vulgaris, Park, Ray, Hift. Lychuis cerenaria vulgà. I. B.

Lychnis alba, & rubra. Ger.

Lyconir and, Gruora Ger Lyconir camarria Diofe, fativa C. B. Pit. Tourn. Rofa Markana fativa Trag. Flamma, vel Flammula Javir Gef. Hort. Ella getta molei futhi all'altezza d'un piede, e mezzo, è di due puedi, diritti, rotondi, ramofi, ricoperti di lana, ò di cotone bianco; le fue foglie fono lunghe trè, ò quattro al cottone bannets', je tue roggie losio singpie rie, o quatrio dica, Jarghe uni dice, emezso, un proco più grandi al quelle della Salvas, farre in punna, lamaginori, bianche, molisi. Nafonosi luio fisto rindie fice cime, belli, para i alia virita. Casichelanno e composi di cinque foglie, alliporte in garoria-no, gorante più della foro metà di due, o ret pome, le quali unito a quelle dell'altre foglie, formano una compo-quali unito a quelle dell'altre foglie, formano una compo-nio di propositioni della considera della con-fici. Informano nea troit no conficcio chiere, e si svoiza una in inezura quero pre l'involta on roffo più chiaro, talvolta un color bianco con lince, è punti roffi, è incarnati, e talvolta puramente bianco. Quello fiore è foltenoro da un calice bislungo, e pelofo. Quando è patitiro, gli fuccede un lice bislunges, e peioto. Quando e publiato, gal success un fratto di figura conica, che a spre per la punta, e, perode [peio la figura d'un vafo. Contiene de femi quafi roccodi ; la figura dive demplice, guernine di molte fibre. Coltivati quefin Pianta nel Giardini.

La feconda fipezie è chiamata
Lephni fibrefiria alba fimplex. C. B. Pit. Turnel.

Ocymoide s a'bum multis . I.B. Lychnis fylvefirss alba . Dod. Gal

Ella getta molti fuiti all'altezza di due piedi, rotondi, pe-lofi, voti, annodati, ramofi, rofficci abbaffo; le fue fo-glie fono lunghe due, è trè dita, larghe un dito, e mezzo, meffe a due a due, è opposte, nervose, fatte in punta, pe-lose. Nascono i suoi fiori nelle sue cime, ed escono dalle ascel-Bote: National interface to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont Pattati quefti fori, incedono loro de 'intrati di guira conica, come nell'altra fectie, i quali contragono de 'intra quasi ro-tordi, di color di cenere: la fua radice è lunga trè, è quatro piedi, groffa qualche volta connell collo del braccio, felia, che discende profondamente in terra, bianca, acra, od amara. Nafec questa Panta ne' campi incorno alle fogia. Amendue le foguie contregono molto faise effenziale, ed

Il loro fugo attratto dalle nari, provoca lo flamuto. Il loro (sigo attratto dalle nari, provoca lo itarnuto.

I loro (emi fono fitmati propri coterta la pentura dello Scorpione, prefi al pefo di due feropoli, ò d'una dramma nel vino. Il feme del Leshui faivatico, prefo al pefo di due dramme pura pei ventre gii umoni billofo.

Les finit à Mause, Laminare, lampada, perché fi pretendanti del manda.

de, che il fiore di quella Pianta getti come una fiamma, raggi di luce; donde viene, ch'ella è ancora chiamata Flori

## Lychnites .

L Tehnites, è una Pietra preziosa risplendente, e tutta rappi, che si forma nelle rupi in Tracia, e ne' luoghi circonvicini Lechrites à alams, lampada, perché fi pretende, che etta Pietra vibri de raggi di luce, come farebbe la fiarama d'una la mpada, ò d'un' altro lume .

## Lycium.

Teium . Matth. Tab. Ger. Lycium buui folio . C. B.

L'ignomieur/air. C. B.
L'estand delium. L'ignome, che greus de' ranni l'impligreus de l'implica.
E' su'a Archécide (pissolo. che greus de' ranni l'implil' su'a Archécide (pissolo. che greus de' ranni l'impligreus qu'ille, ranni qu'ille, ranni qu'ille, ranni qu'ille,
de l'implica qu'ille, ranni qu'ille, ranni qu'ille,
de l'implica qu'ille, ranni qu'ille, ranni qu'ille,
de l'implica qu'ille, ranni qu'ille,
de l'implica qu'ille, ranni qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implica qu'ille,
de l'implic

à Sementa gialla. Ci capita fecca. I Tintori fe ne fervono per tignere in giallo. Convien feeglieria affai groffa, recen-

ben nodrita.

te, ben nodrita.

Gli Olandefi compongono una parta gialla, con nua fpezie di crera, ddi terra bianca, che tingono con una decozio-ne fatta di Semente d'Aviguone nell'acqua, e un poco d'altume comune. Formano quelta patta in piccioli pani ritorri, egli foccano per inviarii, e chiamanfi in Francele stil de grain, il quale deceffere tenero, facile a spezzare, di color giafio dorato; egli è adoperato per dipingere in olio, e in mi-Tutte le parti del Lectum fono aftringenti, digeftive, ri-

foliotive. Diefeoride raccomanda un estratto cavato dalle radici, e da' rami del Lectum che chiama, Catè, à Lectum. Attribui-

fce a questo citratro una qualità astringente, deterfiva, pro-pria per netto re la marcia degli occhi, per discutete, e consumare le ca caratte; per guarire le gengive ulcerate, per la di-fenteria, per li fluffi di fangue, per divertir la rabbia; prefo Interiormente, ed applicato efferiormente.

Ma ficcome non fi sà bene la spezie di Locium, da cui Die Roride vuole, che fi cavi questo rimedio; così se all softiruifice il fugo condenfato delle prane fai vatiche, il quale noi chiamiamo Acacta nafiras . Luismo Acaria magras.

Luismo, perché quell' Arboscello nasceva una volta abbondantemente in Lleia.

Pinecanthe à vote banus, & dearte, Spine, come, chi dicette Botfo spinoto, a cagione, che le foglie di quest' Arbo-ficello raffomigliano a quelle del Botfo.

#### Lycoperdon.

Teoperdon vulgare. Pit. Tournef.
Fungus rotundus orbicularis. C.B.
Fungus votats, crepitus lupi. Trag. Loo.
Fungurum noulerum generis aé. factis 3. Cluf.
Fungus gloweros e rotunditatis, Lob. Belg.

Lant crepitus . Caft. Col.

Lagieriphus. Caft. Col.
Fargu erfeherus, Juli zwam Lapisama. Imper.
E un flexic di Fungo, gooffo cone una noce, rotordo, inducidación, mentionado cone una refeirac. Conteire di instructiva de la contra de la contra de la contra de la color para la color de la color para la color para de la color para la color de la color para funda de la color para funda fina e Nafer que de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda del para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para funda de la color para f

Egil è proprio per difeccare le ulcere, per fermare il fluffo dell'emorroidi, (polverizzato, ed applicato fopra. Leopredon à sino, Lupo, Crupta, crepite, (petezzo, come chi diccise coreggia di Lupo.

## Lycoperficon .

Teoperficon Galeni . Anguillarse . Pit. Tournef. Maia infana . Cut Solonum pomiferion fruita rounde . C.B. Ray. Hitt. Pomam omoris majus fruitu rubro . Park. Poma omoris . Get.

E una Pianta, chegetta fusti innghi, quattro, ò cinque piedi, pelosi, deboli, voti di dentro, ramosi, che s'incur-vano, e si stendono a terra, vestiti di molte soglie, tagliate apprefas poco come quelle dell'Agrimonia, meriate ne loro Apprefin poco come questie dell' Agrimonia, meratec ne loro contorni, fatte in punata, tennec, en proco pelofe, d'un vera-de fimorro. Nafacono i fino fiori fini le l'ogliè del rama, picco-no il, dieci, d'adoli cinifieme, gailli, attaccat la gambi; ciafichedumode quali hà un nodo prefoo al fore. I fiuni fori fomo roftete con eleupe punte, folienue da un ealle pesido, tagliato parimente in cinque parti. Palisato quello fine gilli arcede mi futuro graffo come una piccio antia, rotondo, uni-cede un fituto graffo come una piccio antia, rotondo, unito, pulito, rilucente, lifcio al tatto, molle, polpofo, di co-lor gialio, tendente al roiso, ò affatto roiso, buono a mangiate diviso di denero in molti ripostigli che rinchiudono molti femi rocosdi, appianati, giallicci, la fua radice e fibrata. Quelta Pianta hà un'odor forte, e fpiacevole. Si coltiva ne

Grardini in terra grafsa, ed umida. Contiene molt olio, e flemma, poco fale. Gl'Italiana mangiano il fuo frutto in infalata con fale, pepe; ed olio, come li mangia in Francia il cocomero. Il fugo della Pianta è proprio per le infiammazioni degli occhi, per fermare le fluffioni, per rifolvere, per mitigare i

dolori , applicato elleriormente Il Lycoprian el fato meite dalla maggior parte de' Bota-nici frà le (pezie di Salomon. Tournefort ne ha farto un ge-nere differente; perche il fuo frutto è diviso in molti riporti-gli à differenta del Jolanno.

Lycoperficon dyinto, Lupus, Lupo, & emenie Perfico, Peica, cume chi diceise Peica di Lupo.

## Lycopodium.

Teopodium ideli pes Lupi. Dod. Gal. Tab.

Muscus terrestris elevatus. C. B. Pit. Tournes.

Muscus terfones, vel pes terfones. Gefn. Frac. Mafcus clavarus, free Lycopodium. Ger Park.

216 Mufcus serrefirts repens & Trago pillus. I. B. Ray. Hift.

• Massa sterrights repeat a Trage pittus. I. n. n. n. r. Thur. Phiesta A. C. et engularia. Polonitis.

E "una specie di Moscolo, duna Pianta, il cui seño è lun-phismo, il resione a terra; che petta dall' una, e dall'altra parte molti rami, i quali fi fuddi vidono in altri sampolli, e fi dilazao comididerabilmente. Sono ricoperti da un gran nomero di piccio fe foglie firettetissime, ruy ide. Salzano si il resionali. mi certi gambi, lunghi come la mano, fcarni, quafi nudi; cia-fcheduno de quali rapprefenta verfo la fua cima ona doppia clava mo'le, gialla, da cui fusie ufcire, quando fi tocca in tempo d'Autunno, molta polvere fottile, gialia; le fue ra-dici fono fibre langhe, groffe, legnofe. Nafor quefta Pianta ne Paefi Settentrionali, ne Botchi, ne lunghi fabbionofi, faffofi, marittimi. Contiene molto fal effenziale, olio, e poca fierma.

poch nemma: É propria per attenuare la pietra delle reui , per muover l'orina , per fermar le diarrea, pe lo focobuto . I Pollacchi e nefervono per una malatta de capelli, chiamata Plica, ch' è difai comune in Pollonia , ed in Svetia. Si ufi quella Plinata indeconsione , ed in polvere. Si adopera aitresi efference de la comune diarecti effectiva de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune del la comune de la comune de la comune del la comune del la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune del la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune de la comune del la comune del la comune de la comune de la comune de la comune de la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la comune del la co

riormente per detergere, per consolidare le piaghe, per rasfodar le gengive. fodar le gengire.

La polvere, ch'efce, quando fi toccano in tempo d'Autunno le picciole cisve, radunata, e fectata, s'infamma, e
fidinina apperfo poco come la polvere d'archibilo. E'filmata propria per l'epidefia ; la dofe è da mezzo feropolo fino
a mezza d'arama.

Lespedium à nons. Lupus, & vas, pes, come chidi-ceffe Piede di Lupo, perché é fixa trovata qualche rasfomi-glianza de ra uni di quelta Planta à poli del Lupo. Plusari à caglone, che quelta Planta è adoperata per una malartia de capelli chiamata Plica.

## Lycopfis.

L Teopfe . C. B. Lycopfe . Dioscoridis, quibusdam . I.B.

Cynogloffa vera. Caft. Lycophi, wel Lycophi Æglneta. Ad. Echli altera species. Dod.

E'una P'anta, che getta un fufto all'alrezza d'un piede, e mezzo, diretto, ramofo in alto, pelofo; le fue foglie fono meffe fenz' ordine verfo la parre baffa del fuffo, fimili a quelle delia Bueloffa faivatica, dure, ricoperte d'un pelo ruvi-

ic delli Bazloffa faliratica, dure, recoperte d'un pelo rus-do. I faus fiori fono piccioli, teneri, di ciolor proportino, metti oddi cimede fami; la fosa radice e roffa. Ella nado: ne campi. Molti la mectono fisi è fepcie d'Ancuía. E deterfiva, vulneraria, confolidante. L'appfi à Asale Lapsa. e <sup>8</sup> La fater, come chi diceffe facca al Lupo; perché il futto, e le foglie di questa Planza. Sanoricoperti di un pelo rusido come la pelie del Lupo.

## Lycopus.

Trepus palafiris. In Italiano, Marrobbio acquatico. E una Pianta, di cui v hà molte (pezie. lo parlerò delle due principali. La prima e chiamata

Lycopus painfirts glaber. Pit. Tourns Marrabium aquatile. Dod. Trag. Ad. Lances Christs. Gef. Hort. Marrubtum aquaticum. Ger. Emac Merrubium aqueticum valgare. Park

Marrabium apuateum querundam. I. B. Ella rafforniglia molto al Marrobbio nero; il fuo fufto excese all'alterna d'un piede, e mezzo, o di due piedi, qua-drato, peloso, duro, aggrinzato; le sue foglie sono più lunghe, più dure, e più profondamente, sugliate ne contorni di quelle del Marrobbio nero, fenza pelo, ma ruvide, neric-cie; i fuoi fiori fono piccioli, formati a guifa di pola, ed a fufajuolo, è melli come in anelli intorno al loro futto. Clafcheduno di loro è fimile ad ona campana, ò ad un imbuto, tagliato in quattro pezzi, di color bianco, contrauto in on call-ce fatto iu cornetto, ruvido, pungente. Gli faccedono de femi minuti, quafi socondi; la fua radice è compoita di mol-te fibre finicianti.

La feconda spezie è chiamata Lycopus pelufiris villosus. Pit. Tournes.

Diophi palagres comput. Set a outside.

Marrabium palafire birjutum C. B.

Marrabium aquatsum alterum. Park.

E diverta dalla procedent neile foglie, le quali fono pelofe, bianche, ruvide, zagliate protondamente, meriate, e talvolta tatte a frangia

enlavoita state a frangia.

A menudue li peteu maicono ne l'anoghi acquatici, ne' prati, fingli nori dei ristelli , a dei fosti, ila prima feptie è li più
ti, fingli nori dei ristelli , a dei fosti, ila prima feptie è li più
sono destuffice, a fittingenti e tentina sa possibi agfermare le distrece, e i fissili di langue.
Li petu à biusi, Lipura, o e "ani, prat, come chi dictifi
piede di Lipupo; preché d'altocreduro, che la foglia di questi
piede di Lipupo; preché d'altocreduro, che la foglia di questi
piede di Lipupo; preché d'altocreduro, che la foglia di questi
piede di Lipupo; preché d'altocreduro, che la foglia di questi
piede di Lipupo; preché d'altocreduro, che la foglia di questi
piede di Lipupo; preché d'altocreduro, che la foglia di questi

## Ludius lavis.

## L'Tdius lapts.

Coticula. in Italiano, Paragone. E'una spezie di marmo, o una pierra assai salda, e duris-sima, che si pulisce persettamente, di color nero, o neric-cio, alle volte giallo. Venhà di differenti grossezze, e sigure. Queile, che noi veggiamo ordinariamente fono quad te, larghe due dita. Se ne trovano in moiti luoghi dell' Eu-ropa ne contorni de Fiumi; ma le migliori, e le più frimate nafcono nell' Indie ; ferrono per provar l'oro, e l'argento; imperocché fregando questi metalli ful Paragone, ve se ne attacca una picciola parte, che fa conoficere la loro bontà, e la loro qualità.

Lodius Inpis , perché si traeva una volta questa pietra dal-la Lidia . Christis à sposs aurum , perché questa pietra serve a provar l'oro.

## Lynx.

L'70x. L'20xx Grenories in Indiano, Corvine.

E una fistic sourque da dia passionat a lun Case
grafilo, che had Giaro, e del Llose, fillistato, forore,
lingo circa repled, il di postramanes de veste, rifiliano,
ritagedo, pere, con un facco di pelo del modefano color
insigo, i los desi filoso finalitat, viruse, de fingresso cocon a lun simular, i fici e madicili fino operante di desti focon a lun simular, i fici e madicili fino operante di desti ficicon a lun simular, i fici e madicili fino generale di desti ficicon a lun simular, i fici e madicili fino generale di desti
con a lun simular, i con e maniferatori di pere codelle finole hanche e due lati della in giuda, comi il Gartinto copperante most i con quel a propisso della comi comi la

Encoperante ritum i compoli implicatori qual comi il conlana, di color bianchiccio, indanajato di nero, la fua coda è corta; i fuoi piedi fono ricoperti di molto pelo, quelli dinanzi hanno cinque dita , e quelli di dietro quattro, nanti nanno cinque ditta, è quelli di dietto quattro, tutte ai-mate d'artigli incinati, come cuelle dell'Aquila, ò dell'Avoi tojo, ribicersti, e neurifilime. Quell'animale abita ne' Bolchi, e negli altri luoghi difierti, in MoGovaia, in Livunnia, in Se-zia, in America. Schi nompagnia coi Cervi, ma s'a vene-ta come il Luope figili altri animalit, i quali di vora golofamen-ta come il Luope figili altri animalit, i quali di vora golofamente, piacendopli fopra tutto il cervello. Corre con grau rapi-dità fulla preda, come fu i Gatti falvatici, a i quali fà la cac-

ia. Contiene molto fale volațiie, ed olio.

Ii fuo graffo e proprio per fortificate le giunture, ei nervi; per rifolvere. I fuoi artigli fono fitmati propri contra I ritiramenti de

nervi, portati addoffo in prefervativo. Si preferifee quello che viene dal pollice del piede diritto ; ma non dee prestarsi fede a rimedj di questa natura.

Lyan à auss. Lupus; perché quest' animale è vorace come il Lupo, benché non ne abbia la rassomiglianza. Lupus Certurius; perché ha la ferocia, e la voracità del Lupo, e perché fià in compagnia co Cervi.

#### DELLE DROGHE SEMPLICI.

Lyfimachia lutea major , qua Diefceridis . C. B. Pit. To-

Lyra.

L'écal angécia di Nur, mediore emente grades bisimpos Levendadi (Leven et sich), a misi in a serb date contra, dispo-te in forma d'un arpadond è renuto il fuo nome. E ricoprote di piccade figuame ruivade, a apolio, o fidio, dutto, pougrese; i finai ecchi fono acuti; il fina modiaccio è grande, riconalo, si voce c'ome un bromontamento; virie di fichiuma di Mare. Ve n'hà due feprie, le quali fono poco differenti l'una dall'à tra e poil è troppo duo per effer managiato, o, nos ferre per qui gril è troppo quo per effer managiato, o, nos ferre per la missa de l'anno de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'ent

E'aperitivo, difeccato, e ridotto in polvere. La dole è una dramma.

Lylimachia.

Thmechialutea . I. B. Ray. Hift.

urnefort.
Lyfmachium versum. Dod. Gal. legistmum. Eid.
Lyfmachium versum. Dod. Gal. legistmum. Eid.
E una Piauta, che getta molti fudi all'aiterata di due, è
tre piedi, diritti, pelofi, com molti nodi, da cualchedano de'
quali efcouso tre de quartro foglie bishunghe fatte in punta, finilia-mille dal Calcia. Alum monde formed finite in punta, finilia-mille dal Calcia. Alum monde formed finite in punta, finite
mille dal Calcia. Alum monde formed finite in punta, finite
mille dal Calcia. Alum monde formed finite in punta, finite
mille dal Calcia. Alum monde formed finite in punta, finite
mille dal Calcia. li a quelle del Salcio, d'un verde icuro di fopra, bianchiccie e launginole di forto. I fuoi fiori fono collocari nelle fue cime. Sono fatti in rofette, tagliate in cinque, è fei parri, gialle, d'un gusto agro, fenza odore. Quando fono passari, comparticono in loro vece de frutti per l'ordinario sterici, i quali particono in loto vece de l'intel per l'ordinario rierci; i quali de aprono nella pura in moles part, e rinchiudono nella lot cavità de l'emi fimili a quelli del Curiandolo; d'un guido quella Piara sella pianti, per la rincelli ficcità. A decendrario del pianti per la rincelli ficcità. A decendrario del pianti per la rincelli ficcità. A decendrario del pianti per la rincelli ficcità. L'a di que la rincelli ficcità del pianti per la l'intella del pianti per la filia dil ringue, e vuloraria; ferre per la diffuerta, per la fissa di langue, per nettera e, confoldate le pia-

ghc. Lifimachia à Lyfimache; perché Lifimaco Figlinolo d'un Ré di Sicilia fu il primo, che mufe in ufo questa Pianta.

#### MATOVIA RADIX.



Abenie radin . C. Biron . E'una radice dell' America, di cui i Salvatici fanno delle clave, colle quali s'armano per attaccate i loro necolle qualifarmano per atraccatei loro nemic, per difunderii. Questi aradice lumga, großa, falda, più dura, e più pefane va el lu nga circa tre più el grame va el lu nga circa tre pied l, egoti come castagne; Ogni clame. L'Albero, da culi tra e quella raside com un groffitimo battone. L'Albero, da culi tra e quella raside com el commune.

Guadalupe. Ella è stimacissima quando ha una figura di cia-Mebeule fignifica preffo a gli Americani, il Diavolo; han-

no dato questo nome a questa radice, come per dire radice del Diavolo; perché quando ne sono armati, credono di ave-te la forza del Diavolo, ò essere formidabilissimi.

## Macha Mona.

M Aarba-Mond. C. Biron. E'un frutto dell'America, che ha la figura delle noftre zucche lungo circa un piede, e di lei pollici di diametro; la fina buccia è legnotà, e duriffirma, fe ne potrebbono fabbricare delle tazze, e degli altri utenfili, come fi i à del Cocco. Il di fopra di quella buccia è vellutato, verdiccio, il di deutro di quefto frutto è divifo in cofte, come il popone di fuori. Quethe coffe fono separate da fila, che sono attaccate alla polpa dalla parte interiore della buccia, e queste fila partono dalla circonferenza, e vanno a terminare alla parte di mezzo del frurto; la fua polpa è del medefimo colore, ch'è il di dentro della zucca ; ma iaddove nelle noftre zucche i femi fono abbondanti, e tutti nella parte di mezzo dei frurto, per lo con-trario nel Mara-muna v ha pechi femi, i quali fono difperfi in rutra la fua foftauza; fono avvolti nella fua polpa, e lontani gli uni dagli altri. Nafec quello fratto da un Albero alto, e groffo per lo meno come le noître gran Quercie; la fua foglia ègroffa, e più grande di quella del Castagno d'India. Naice nell'Ifole dell'America. Il fuo frutto è attaccato nll'Albero con una coda, che non è altra cofa, che turte le fila del di dentro, le quali vi fi riunifcono, è pute partono da quella coda, e dividendofi vanno a parare la buccia del frutto di dentro, e a fepararfi in cofte.

Quando é maruro questo frutto, la sua pospa ha un gusto acerberto, un poco sitico. Trova si delicato ne Pacsi caldi. Se ne prepara un liquore, che si piella come limonata per rin-frescarsi. Se ne da agli ammalati per la diarrea. Se si seccherà quelta polpa, ella averà un guito con grato come quel-lo del Bericuocolo, à confortino di Rems. Gli Schiavi ne funno come una pappa coll'acqua; la fua qualità e afforbente.

Le Femmine d'Affrica fi fervono di questa polpa per far rappigliate il latte, come facciamo qui col prefame. pigliate il latte, come sacciamo qui coi prejame.

I fuoi femi fono groffi come piccioli pinocchi, e della figura d'un rene, di color di caflagna. Cui cheduno conriene una
mandorla molto più delicata al gufto delle nostre mandorle

dolci Macha-mona; cioè in linguaggio del Pacie mangiare des Uccelli; e flaro dato questo nome a questo frutto, perche gli Uccelli, che hanno il becco forte, e robusto rompono la buecia di quetto frutto per mangiarne la polpa, di cui fono mol-to nololi.

## Macocquuer .

M Assequer, five Mecapuer Virginensium. Clus.
Pepa Virginanus. C. B.
E un frutto della Virginia in America, rocondo, ò ovato, ratfomigliante ad una zucca, ò ad un popone; la tun buccia èdura, pulita, di color bruno, ò rofficcio di fuori, nero di édura, punta, un cour numo, oromanda de la falata, nella quale dentro. Comiene una polpa nera, acida, falata, nella quale fono ravvolti molti grani roffi, bruni "colla figura d'un cuere, e ripieni d'una midolla bianca. Gl'Indiani cavano la polpa, e i grani da questo frutto per un picciolo buco, che fanno nel-la buccia, indi riempiutolo di piccioli fassolini, lo turano; e l'agicano, affinche faccia dello strepiro, ed è un divertimento per loro nel tempo d'allegrezza. La baccia di quello frutto è aftringente.

## Madrepora.

M Adrepora, è una Pianta, che nasce impietzita nel Ma-re, e che non e differente dal corallo, se non, che i suoi rami hauno molti buchi, difpofti il più delle volte in ffelle. Il fuo coloree per l'ordinario bianco, alle volte bigio, alle vol-te toffo, tempefiato di bianco. Ven ha di molte fpezie rife-

retolo, temperato di Gafp. Bauhin, e da Pit. Tournef.
La prima è chiamata
Madrepera Imperati; for Corallis affinis, Madropera felta. C.B.

La feconda è chiamata Medrepora ramofa Imperati, five Corallis affais Madrepo-ra ramofa. C. B. La terra e chia Madrepera, five Millepera . Pit. Tournefort . fen Mille-

pera Imperati La quarta è chiamata Madrepora vulgaris . Pit. Tournet. for Corallium albam fillulofum . Imper

La quinta è chiamata Madropora abrotanoides . Pit. Tousnesort, free Planta Sones abrotanudes. Cluf.

L

218

1.18
La felta e chiamata Madrena verracefan pundata. Pit.
Tournel free Coralinan album verracefan pundata. Pit.
Tournel free Coralinan album pundatum. Imperat.
La fettima e chiamata Madrepore alba fellata. Pit. Tournel free Coralinan album fellatum. C. B. free Coralinan fellatum.

net é pac evalima alona follaman. C. B. frac Caralhan felat-ma Impraeti.
Benche la Matrepon notae, venuente e crofica nel Ma-Benche la Matrepon notae, venuente e crofica nel Ma-ge, in etrora produçulor volta filla terra, el extansilo re-spensa de la compania de la constanta de la constanta de la con-lección de la constanta de la constanta Resil-dello Scienza en den el Morentarded in sono 190, in qua-lergia avera crovaza fulla Monasgas al Ghaumani in Nor-manda fai Magnay, e Giordardo erra nata. Quella Mate-pora est pocida, legitira, labarca (Coralhibiatro.

Fredi margardigio, che una materia, i quale vertificati.

serpous pulsare, rellomajitures at Gorella banco.

Fe den amarqidos, de sena merta, suesir verificatimente non ha vera i ha lang, de sena merta, sue que verificatimente non ha vera i ha lang, de sena guerra, sue que 
el minado finde Montague. Ha la Madarpon nose la lois
preduzionede blates, che son rimortumo fispara la sena
preduzionede blates, che son rimortumo fispara la sena
preduzione del mante per la sena del propositione del montago del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione d

#### Mana.

M OEne; è una spezie d'Aringa segnata da ogni parte d'una macchia roconda, nera, ò azzurra, ò gialia, e qualche volta indanajata per tutto il corpo di molti colori differenti. Nasce nel Mar Oceano come le altre Aringhe. curercett. Naice nei Mar Uceano come le altre Aringhe. Ven hà di picciole come il ditn, e d'altre più grandi, ma non paffano la grandezza della mano. Si nodrificono d'ali-ga, e d'erbe, che trovano allerire del Mare. Contengono molt'olio, e dar volatile. Sono coli baone a mangiare come l'Aringa ordinaria. Si mettono nella falamoja per confer-

Sono aperitive, mangiate La loro falamoja è propria per detergere le ulcere fetide; er refiftere alla cancrena; fe ne mette altresì ne' crifteri per idropifia.

## Magalaire .

M. Ageleites, Mageneites, Magenfe, Meger.

E'un minorale brillante, fimile all antimocio, ma più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto, e più trecto de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive del l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'arc

#### Magnes .

M Agnes . Lapis Hieraclius ; Lapis Syderitis , lapis Nau-ricus . in Italiano , Calamita .

N. Hear, in Italiano, Calamira.
E una Pietra minerale, fallad, dura, mediocremente piance, di color nero, o brumo, o terechnoferror, la qualiforme, describino ferror, la qualiforme, describino ferror, la qualiforme, describino ferror, la qualiforme, describino ferror, la qualiforme, del fallad, di Sveria, d'Alemagna. Ella hà molte belle proprietà utili di Sveria, d'Alemagna, Ella hà molte belle proprietà utili qui Vi la qualiforme, con per la Arti, i quali interneta del proprieta del la considera del la considera del la considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del consider

ndere un pestatojo di ferro, che pesava ventidue libbre. Queta Pietra era fista venduta cento doppie.

Vha una gran relazione frà le parti della Calamita, e

quelle dell'Acciajo come l'ha provato Jobio; con moite spe-renze; primieramente perche la Cafamita può converten in un ferro purifimo, e finifimo; in secondo luoga, perche s'irrogginice in luogo umido nella steffa maniera appresso poco del ferro; in terzo luogo, perche il ferro fituato in una certa maniera fulla terra diventa col tempo una Calamita certà maniera juila terra diventa col reingio una Laliamia e perietra; in quarto luogo, perché la Calamira, il ierro, e l'Acciajo perdono nel fuoca la vittà magnetica, a che aveva-no, in quinno loogo, perché le lame d'Acciajo temperate comunicamia virrù, che hamo ricervata dalla Calamira ad-altre lame d'Acciajo in felto loogo, il famo poche l'perienze colla Calamita, che non possano sarsi coll' Acciajo ben ca-

Si cerca della Calamita nelle descrizioni d'empiastri desti-Si crera della Calamira nelle deterzioni d'empiafri defi-nati per ferite, che fieno flate fatte da armi; e nelle quali fi penfa, che vi fia reflato qualche pezzo di ferro; imperocché fi crede, che la Calamira, la qualed entrata nell'empiafro trerà a el, e farà uficie il ferrodalla ferita, ma per baona, che foffe la Calamira, non poerchè mai produrer quell'effer-to; imperocché primieramente effendo fottimente fipoli-tica della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della rizzata, come egli e necessario, che sia per essere meicolata in un emplastro, ella ha perduta tutta la fua qualità propria per tirare a se il ferro, non confishendo effa, che in una difper (narea se meiro, inordine di pori, che fono fiati diffrut-ti. In fecondo luogo, quanda foffe reflata a quella Pietra (polverizzata qualche virtà di tirare a se il ferro, ella non fpolyerizzata qualche viru di tirare a se' liferro, cita uon portobbe nperare elfondo contilui in un empiafro a casione delle materie vifotole, gommode, e refunde, che lo compon-gono. Io non vego dunque refila Calamira, che fia flata mefla negli empiatiri altro, che una viruì decerira, a da atringenere, conde lo tilmo, che non fia bitogno l'affancarii multo per feogliere quella Pettra con turno fa lus forne a da rivigilane, opportuni in Dredictiri, italia perender quella, que regione de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno de l'anno che i Droghieri vendono comunemente, e che fanno venti d'Avernia, e da molti altri luoghi: Ma perché non nasca qualche inganno, e non vendano un altra Pierra in luogo della Calamita, bifogna prefentarle della limatura di ferro;

imperocché ella dee tirarla a sé.

V ha altresì della Calamita bianca, ma é rariffima. Dee effered'un bianco, che abbia un poco di biglo, pelante, che

tiri a sé il ferro.
Tutre le Calamite fono aftringenti; fermano il fangue;

non fi adoperano, ch' efteriormente Magnets à Magnefia, perché fi trovava una volta molta Calamita nella Magnefia Provincia della Lidia, è pure co-me vuole Nicandro, perchè un Paffore chiamato Magnes, fi il primo, che la difcopri ful Monte Ida col ferro del fuo baftone, e colle fue fcarpe, nelle quall y erano de' chiodi.

Lapis Hierachiu, perche fi ritrovava una volta questa Pietra in Eraclea Città della Magnesia.

Lapis Sideritis à oldupt, ferram; perche questa Picera rira a se il ferro. Lapis Nautrus, perche coloro, che fanno vinggi per Ma-te fono condotti dali ago calamitato.

Ayment in Francese, perché pare, che ami il serro, atraccandovifi così intimamente.

## Mahaleb .

M Abaleb. Matth. Caft. Macaleb. Ang. Lob. Macalep. Arabicum cerafi fylvefiris genus. Bellon. Cerafus fylvefiris amera Mabaleb putata. 1. B. Pit. Tour-

Magalep. Pomet.
Macbalebam. Cord. Hift.
Chameterafus. Dalech. Gefn.
Vaccinium Plinit. Lugd.
Ceraje affait. C. B.

E'una spezie di Ciriegio salvatico, è un' Arboscello affai po lungs and inferire. Cha ne vora enter attrictuo, pour a (pagere ch., cheen he formel 15 g. Regist and focus ofted in (pagere ch., cheen he form) 15 g. Regist and focus ofted in (a. La Chainia ph) filmsan fe guida, cheetin s ft, e foffers a me prior support deriven, films and the regist of silicit arizh ancins molin ph forta. In bit vedato più rultu mo (Liniata, come ande misoriere tattes at ε, e fol-lima cheen si support si support si support si controli, a ma pero mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole, un peco mos lurghe, che poservo; na filoso più picciole piccio picciole piccio picciole piccio piccio piccio piccio picci the rulingra; i tiud fort fono findit a quille did chiejto or - garefund, referendo anaramente fecca; e contenendo po diturito, na più piccolit, bianchi, cisicheduno e compete di dimento (più e diportio i rusi, di Botto mote, e attecara signali certi; ch ciccond au ni inrogambo più grande, e reradio. Cadain quelli forti, discreto botto più prade, e reradio. Cadain quelli forti, discreto botto de piccoli firsti. moto. Catatrica de la figura delle noftre ciriegie, a mari, che tingono ie mani, quando fi fitopicciano, poco polpofi, con un nocciolo, in cui fi ritrova una mandorla amara. Alcunt

un noccolos, in cui is titrora una manaoria amara. Alcani-chiamano quebro picciolo fratto Vaccinium, e petettodiono, che Virgilio paril di lui in quel verio.

Albaligheira codani, vautinia nigra igranza.

La radice dell' Albero e lunga, grolla, ramofa, e dilata-ta. Nafec quell' Albero e lungo, grolla, ramofa, editara-ta. Nafec quell' Albero ne luogha caquatici, fulle rive de' Fiumi. Il fuo frutto contiene moti olio, e false volatile.

Antenna, ammolilice, rillove, peño, e al applicato effe-

riormente.

Ci capita dall'Inghilterra, e da molei altri luoghi la man-dorla del nocciolo di quelto frutto fecco, perche i Profumieri ne adoperano nelle loro (aponetre. Chiamafi quella man-doria dal nome dell'Albero Mehaleb, ò Megalep. Ella de effere groffa come la mandorla d'un nocciolo di ciriegia, re-cente, netta. Ha per l'ordinatio un'odore affai fpiacevole, e

fimile a quello della cimice.

Il Legno di Santa Lucia, che ci vien portato di Lorena, e di cui gli Ebenifi ii fervono per ii loro bei lavori, è tratto dal tronco dell' Albero Mebalto. Dee effere duro, faido, menoco dell' Albero Mebalto. Dee effere duro, faido, menoco dell' Albero Mebalto. diocremente pefante, fenza nodo, di color bigio, tendente al rofficelo, ricoperto d'una buccia fottile, e bruna fimile a quella del Ciriegio, d'un' odor grato, che và crefcendo a mi-fura; che il legno invecchia. Contiene molt' olio, e faleci-

E'fudorifico, difeccante, preso lu decozione, ma non è

#### Majorana.

M Ajerana; in Italiano, Majorana. E'una Pianta, di cul due fono le spezie principali. La prima è chiamata

La prima échamata
Majerasa mejer Get.
Majerasa valgaris - C. B. Pit. Toumel.
Majerasa valgaris - Givo. Park.
Majerasa valgaris - Givo. Park.
Majerasa majeri falio. - Er femise usta. I. B. Ray. Hift.
Americaux. Marth. Fuch.
Sampfichus. I. Lac. Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill. - Lob.
Vill

Elia getta molti piccioli fufti, ò rampolli all'altezza di qua-fi un piede, legnofi, ramofi, minuti, un poco pelofi, e rof-ficci, guerniti di foglie messe dirimpetto l'una all'altra, picciole, quafi rotonde, colla figura di quelle dell' Origano or-dinario, ma motro psà picciole, molli, bianchiccie d'un' odor forte, aromatico, e gratiffimo, d'un guito un poco acro, ed amaro. Naícono i fuoi fiori nelle fue cime, comemuti, e eta nano. Nafonos i fino fiori nelle fue cime, conenest, e munta in maniraz di pipele, o di teste poi tronoste, e più corre di eguile del l'Origano, composte di quartro ordini di digia metie a figure. L'esti listo fi non patcoli in forma di rigilia metie a figure. L'esti listo fi non patcoli in forma di rigilia mentie a figure di colore bianco. Succedeno loro, quando fino cadini del composito di colore tali l'origilia, o deriferi i, amarti, e fice madici fino minute.

La ficconi finipie el chiamera.

Majorana tenutfolia . C. B. Majorana nobilis . Brunf. Ang. Majorana gentilis . Tur. Ameratus tenuior . Ad. Lob.

Majorana tempir, Omamor. Dod. Amaracus, Sampfurbum. Gefn. Hore. Majorana tempior, Olympfor. I. B. Ray. Hift. E diverta dalla precedente nelle foglie, che fono più picclole, e più odorifere.

Amendue le spezie sono coltivate ne' Giardini. Con

Amenous ei peize, i cono cottivate ne Giardini. Comen-monori olio cialato, e lake volatile, poca flemma. Sono rifolutive, vulnerarie, nervali, ecialiche, carmi-native. Si adoprano nell' epielfia, nell' apopelfia, e nelle altre malattie del cervello. Si pigliano per bocca in polvere, oli infuficine, o in decocione. Si metcolano nelle polveri flarmuzatorie, negli errini, ne fomenti.

Majorane, & Amaracus ex aprivative, & papaire, mar-cefes; perché quella Pianta non é fottoposta a inatidire, né

#### Malabathrum .

M Alabathrum, & Falsum Indum officinarum. I. B. Ray. Folium Indum, feu Malabathrum . Park . Tamalapatra . Get.

Tamelepatirum, free Felium. C. B. E'una toglia grandecome la mano, afsai fimile a ovella Tamácipal rum, pre renum. C. B. E una logilis grandecome la mano, afasi fimile a quella del Cedro, di color verde finotro, líticia, rilucence, con trè nervi, che le continuano per lungo. Nafec in un'Albero, che alligna in Cambaja nell'Indie, donde ci capita feca. Il friveto dell'Albero e una coccola groda come un piecelo piello, di figura ovatta, rofficcia, rinaviusi per merà in un pecciolo calice bigio - bruno , aggrinzato , duro , attaccato a una

picciola coda, d'un gusto acro, e aromatico.

Vogliono gli Autori, che si scelga recente, con un'odor debole di garofano, quando e flara fropriciata, e con un gu-fto afail aconstico; ma niuna delle foglie Indiane, che nof veggiamo, possele quelle qualità; ne ritroviamo, ch' elisa abbia guifto, ne odore. Se ne trae colla diffillazion' chimica molt olio, e uno spirito stemmatico, che contiene pochissi mo fale

Quefte foglie fono filmate proprie per fortificare il cervel-lo, e lo fiornaco, per refutere al veleno; per ificacciare per trafpirazione i cattivi umori, per muover l'orina. Ma ficcome non vi fi trovano colla spetienza queste belle proprietà , cosi il più delle volte fi adoperano in lor luogo nelle compon-zioni de garofani , ò qualche altra droga di virrù confi-

Il nome di Malabathrum viene da Malabat Provincia del-l'Indie, e da Bathrum, che fignifica preiso agl' Indiani una foglia, come chi dicesse foglia di Maiabat; perché se ne tra sportava una volta molta da quel Paefe.

## Malachites.

M. Alachites, fine Malachites. Boct. de Boot. E una Pierra verde, opaca, che si mette frii le spe-zie del Diaspro, dell'Pressan. Yen ha di quattro spezie.

La prima è puramente verde , ò di color di Malva . La feconda ha un fondo verde ; ma è fparfa di vene bian-

che, e di macchie nere

La terza è verde, e sparia di turcnino. La quarra è simile in colore alle turchine. Quest' altima spezie e la più filmata.

Quelle Pietre si trovano tanto grosse, che se ne postono Quelle Pietre in rovano cano grotte, che fin e posso-Stattibulicono lora molte viria, come di praguza gangin-damenca di forra, e di fotto foccome fia l'Antimonio, prete nolvere a pisolo die granti, di guarrie i muil di caore, la colcie, ai provocarrie l'aprinta alla Ferentine, di fermare il ulcere vecche; di fermare le convultioni, applicare fulle piantere, di fortificare le parti del corpo. Ma feccome non di veduce precente, cia fermare le convultioni, applicare fulle piantere, di fortificare le parti del corpo. Ma feccome non di veduce precente circa gil effecti di quella Pietra; con inon he veduce precente circa gil effecti di quella Pietra; con inon he veduce precente circa gil effecti di quella Pietra; con inon

afficuro cola veruna.

Malachites à panáse, Malva, perché questa Pietra ha un olor verde fimile a quello della Malva.

#### Malwa.

Malva; in Italiano; Malva; è una Pianta, di cul mol-te fono le spezie. Ne riferirò qui due, che sono le più usitate in Medicina.

La prima è chiamata Mava vulgaris fore majore, felio finusto. I. B. Pit. Tour-

cf.

Malvo vulgeris - Park.

Malvo fricofris, falo finuato - C. B.

Malvo fricofris - Ger.

Malvo fricofris - Ger.

Malvo fricofris - Gerenis - Ray. Hift.

Ella getta molti fulli lunghi un piede, e metzo, ò due piedi,
afiai

tifiaigroffi, rotondi, midollofi, pelofi, ramofi, alle volte rof-ficci, diffefi la maggior parte a terra, e fparfi; le fue foglie fono quafi rotonde, un poco tagliate, pelofe, molli, di color verde bruno, meriare ne lor contorni, attaccate a code . I fono fori effono dalla afcelle delle foglle, fofienuti da gambi lunghi, fearni, pelofi; fono formati in campana, ciacheduno è tagliato in ciuque parti fin verfo la bafe, di color porposo è tagliato in ciuque parti fin verfo la baie, di color porp-rizo (morro, o banchiccio, la partio di righe, di uno perporno carico. Qerifo fonce è contenuto in an calicci doppio, il primo con rei cagliattuse, e i ficcondo con cinque. Quando egli è paffato, compartice e i forca popianato in rofetta, o ordi-colare, ratirongigiante a un picci olos umbilico, di un guito fei-pito, vifcofo; rinchic ded de firm misusti, che hanno la fi-guata d'un piccio ci rece; la fista ratice è femplico, lunga , Linuta, bianca, d'un gusto dolce, e viscoso. La seconda spezie e chiamata

Malva vulgaris, fore minore, feliaretunde. I. B. Pit.

Malva fivefiris fallo retando.
Malva fivefiris minor: Park. Ray. Hift.
Malva fivefiris minor: Ger.
Malva fivefiris panila. Ger.
Elita è divertà dalla precedente; perch'è più picciola in tutte
Elita è divertà della precedente; perche le fue foglic fofice parti, perch'è più diletta a terra, e perche le fue foglic fo-

is ine parti, perché più diticta a cerra, e perché le fue fogile (o-no più rotonde, e meno tagliate : Amendue quefte fenzie nafcono ne' luoghi incolti, in terra grafia, ne' ciontieri, ne' Giardini : Conteugono molta ßem-ma , ed olio, poco fale. Sono ammollienti, "Addolcienti, aperitive : Si adoperano per li crifleri), per li fomenti, per li cataphifni :

Malva Grace paraza à paraces , molino , as perche la Malva e propria per ammollire.

## Malwa rosea.

M. Altus rofes, for hortenfis . I. B. Ray, Hift.
M. Majva rofes fiele fabresande. C. B. Pit. Tournet.
Malva fattos. Dod. Gal.
Malva bostenfis. Get.
Majva bostenfis. Get.
Majva bostenfis rofes famples, & multiplex diversoram to-

terum. Park. Parad

Maiva major unicaulis . Matth

E'una Pianta, che getta un fufto all'altezza d'un'Arbofcello, grofio, diritto, fodo, pelofo; le fue foglie fono larghe, quafi rotonde, merlate, verdi di fopra, bianchiccie di fotto, pelofe dall'una, edall'altra parte. I fuoi fiori fono belli, ampi, fatti come quelli della Malva comune;ma grandi come rofe; satti come quein deia Maliva comune; ma grandi come roie, coa iemplici ava doppi, di color roffo, di nerranto, o bianco, dendente al porporino, o roffo-nericcio. Nafcono dopo di
loro de frutti, fatti in figura di picciole paffiglie. La fua radice è lunga, bianca, mucilaginole. Si coltiva ne Giardini a
zagione della bellezza del fuo forte; ella concine molt olio, e mma, poco fale. I fuoi fori fono umettanti, raddolcienti, ammolliene

I tuoi nori 1000 unrectanti, radonicienti, ammolisenti, popori per il fulfi di fangue; per le ficicità e per gli ardori della gola, e della liugua; per le trifipole.
Liamati quelta Pianca Malva 196, a cagione, ch'ella duna spezie di Malva, i cui fori raffomigliano in certo modo

alle role aperte, ma non hanno odore.

## Malrua Arborea

M Alva Arberea Matth. I. B. Ray. Hift.
Malva arberefens . Ges. horr. Dod.
Malva Arberea Uentea, della parvo fore . G. B. Pit. To-Maina maritima Arbore a Veneta, dilla parpo flore. Morif-

foni E'un'Arhofcello alto, fei, ò fette piedi; le fue foglie fono grandi, quafi rotonde, fimili a quelle della Malva comune, molli al tatto come quelle della Bifmalva, i fuoi fiori nafcono fopra gambi, ch'efcono frà le foglie; fono fimili a quelli delle Majue ordinarie, d'un bel colore roffo. Succedono loro, quando fono paffati, di di feriotte l'ani, come nell'altre spezie, ma una volta si grandi. La sua radice ègrossa, forte, stabili-ta uella terra con molte grosse fibre. Coltivasi quest'Alboscello ne' Giardini . Egli contiene molt'olio, e un poco di fale ef-

Le (ne foglie, e) (soi fior) fono ammollienti, raddolcienti .

#### Malus.

Malus; la Italiano, Melo, è un' Albero, di cui v'ha due fpezie generali; l'uno coltivato, e l'altro falvatico.

11 Melo coltivato può effere ancora diffinto in due (pezie generali, in grande, e in picciolo. Il grande creice ali altezza d'un Albero mediocre. Il picciolo è baffo, e raffomiglia più ad un Arbofcello, che ad un Albero. I loro tronchi (ono megzanamente groffi a proporzione della loro altezza, ricoperti Zanamente grotti a proporzsone della loro altezza, ricoperti di una luccia di colori di centre di fisori, ruvida, e fpelfo guer-nita di mofcoli, principalmente nel Melo grande, gialificcia di dentro, e afiai unita. Il loro Igno è duno, bianco, ò bian-chicclo, proprio per molti litrumenti; il loro rami fono lun-ghia, e fi lapragnon molto in largo; le loro foglie fono bislunghe, è quafi rotonde, le une fatte in punes, le altre ottufe, ghe y quali rotonde, le une fatte in punta, i e altre ortule, meritate leggiermente ne contorni, un poco peiofed i fotto, qualdo fono giovanette. I loro fori fono per l'ordinario di cinque foglicalipote in rofa, di color bianco, o d'un bianco mito di porporino, d'un dotor grato, attaccati a pambi corti. Paffati che fono questi fiori, fuccedono loro dele melle, che chiamanti in latino Pema, pire Mela; fono de frutti polyoni, che in latino Pema, pire Mela; che con de frutti polyoni, con con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti polyoni, con contratti contratti contratti contratti polyoni, con contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contratti contrat chiamanfi in latino Piema, prev Meta; tono de rirutti porponi, quafi rozondi, incavati; e frorofondati cou un umbilico nel itto, dove fono attaccati alla coda, e di incavati altresi nella parte dinanzi con un'altro fondo. Trovanti nella polpa di quefto frutto cinque ripottigli, ripieni d'acini bislungoli, rico-petti d'una buccia bruna, o rodiccia, e ripieni d'una midoli a banca. Le radici ed Melli frono lungite, i legnofe; le une fcendono profondamente nella terra ; le altre fi dilatano obliamente verso la superfizie.

V ha infinite spezie di mele, le quali sono differenti per la loro figura, per la loro groffezza, pel loro colore, pel soro guito. Se ne veggono ancora, che hanno della pera. Quelte differenze vengono dalle marze, che fono flate adattate fu i Meli. Tutte le mele fono ricoperte d'una pelle unita, lifcia al atto, rilucente, la loro polpa è nella maggior parre bianca, o ò tendente al giallo, in alcune rolfa. Contengono tutte mol-ra flemma, olio, e fale effenziale. Quelle, che hanno un gu-flo accribetto, contengono più fale effenziale di quelle, che fono dolci.

Sono umettanti , pettorali , rinfrescanti, aperitive cordiali racciano la malinconia, rilastano il ventre le migliori, e quelle, che fono più adoperate in Medicina fono le nicle chian

in Francese de Reserre

in Franceic de Ressirs.

Il Medo la visco, battarato in Lactao; Pamus, fin Madas genfils, e dan A lacto un peco pio picciolo del Meso cultivaror, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, piatratoro, pi

meniocre. E'affai affringente, proprio per fermare le diarree, prefo indecozione, per li mali di gola in gargarifmo. de ajuto, per la vita è per la falue.

#### Mamanga.

M emenga. G. Pifon. E' un'Arbofcello affal comune nel fegula ha qualche poco di raffoniglianza a quella del Cedro; ma eun poco più lunga, e più molle; i fuoi fiori fono gialli, attractati a code, e pendenti s'accocanio nor de giufo initium. ghi, primieramente verdi; indi diventano neri, e fi putre-; fono ripieni di femi.

Le sue suelle sono detersive, rinfrescanti, vulnerarie; fpremesi da suoi gusci un sugo oleoso, proprio per sar digerire, e maturare gli abscessi, applicatovi sopra.

#### Manaca.

M Anata. G. Pifon. E'un'Arbofcello del Brafile, la cul buccia à bigia ; il legno duro, e facile a rompre; le fue foglie raffomigliano in figura a quelle del Pero; i fuoi sori fono contenuti in lunchi calici,tagliati come in cinque foglie; i loro colori fono differenti ; Imperocche in un medelimo Arbolcello fe ne trovano di urchiu; insperucene us un medelimo Ar-bolcello fe ne trovano di urchiu; di proportiu, edi bianchi; tutti con un'odor grato firmile a quello della Viola; che im-balfama con un tal odore i Bofchi interi. Caduti quelli fiori, fuccedono loro delle coccole firmilia quelle del Ginepro, invol-

fucodano loro delle occoció finili a quelle del Griepro, uneste in man bosca los go, selfed fojoro in torna d'una ilela con en i man bosca los go, selfed fojoro in torna d'una ilela con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con esta del con e Ella a vulocraria.

## Manari

Meant For Matthew Law Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the coda fi rilfringe in un tratto; la fua coda ha la figura d'una pala di forno. Ella d'anga un pieda, a merzo, groffa cinque, ôtei pollici, nervoia, un nota; la fua pelle é più groffa sel cucio d'un Bue, fiparia di pell di color delle pietre, colle quali fi coprono le cafe, o netleci. La fua ferumina fà per l'ordinario due figliuolini , che la figuitano per tutto. Ella gli allatte con que mammelle, che ha fotto il ventre, fimilia quelle ra con que mammelle. d'una Vacca terreftre

d una y acca refreitre.

Queflo peice và fovenne a paferfi d'un'erbetta, che naice
fulle riva del Mare, a dapposche egli e pafeiuro, và a bere ne'
Fiumi dell'acqua dolce. Si dice, che taccia quelto pafio due
volte il giorno regolarmente; ma, comunque fi fia, quando ha
mangiato, e bevutoa bbuffauta, fuccede il più delle roire,
che à addormenta col mulo mezzo fiori dell'acqua; il the lo
che à addormenta col mulo mezzo fiori dell'acqua; il the lo the sandaminera di lottano da i Pefcatori, i quali lo forprendono, a l'uccidono; la fua carne è buona a mangiare. Ella ha il guello del Vitello, ò del Tonno, ma è più foda; è ricoperta in molii luoghi di lardo groffo quattro dica. Siadopera per lardare, a per copeire come del lardo di Porco. Se ne mangia eziandio nel Paefe liquefatto, come fi mangierebbe il bulio. Non diventa rancido così facilmente, come fianno I noftri graffi . Il cuojo di quelto pefce è adoperato a fare delle fcarpe. Trovanti nella fisa tetta quattro pierre, le quali raffomi-gliano a lle offa, due groffe, e due picciole, di figure differenti. Quetle pietre fono filmate affai vomitiva . Si pretende al-tren; che prefe per borca al pefo d'un messo feropolo , gua-rifeano il dolor nefritico, e spezzino la pietra delle reni, e della vefcica.

Il fuografio d'ammolliente, a rifolutivo.

Manarié un nome, che gli Spagnuoli hanno dato a quefto
peice ; come chi diceffe proveduto di mani, a cagione che pare, che gli abbia come le mani.

#### Manchelinier.

M Anchelinier, o Mancenilier, e fecondo il P. Plannier, un Albero dell'America bell'ifficno, ma offat nociro. Uguaglia qualche volta in alterra uno de nothi Noci; a'l fue tronco ha fino due piedi di diametro; la fue buccia d'affai unita, d'un colore, che ha un poco del bigio. Getta un latte as, d'un colore, c'he ha un poco del hapo. Getta an latte d'anchailme, quando vi in manode rajhi, quetto hare d'un banchailme, quando vi in manode rajhi, quetto hare d'un banchailme, quando vi in manode rajhi, quetto hare pomer delle loto freccio; che roglico a a reclemar, per in ravie ne me combastiramen in querra. I tivo legnod belluffine, d'une, platio come quello del Nocc, ferraisso in a fenni happh d'une, platio come quello del Nocc, ferraisso in a fenni happh d'une, platio come quello del Nocc, ferraisso in a fenni happh d'une, platio come quello del Pero, l'anchailme d'une dell'anchailme del nome de l'anchailme del nome de l'anchailme d cue namo la forma a una prga runga errea mezzo proce, n-coperti di moto picciole cime polpore, e d'un bellifim o color roflo. I fuoi frutti nascono da picdi, fepatari da questi castoni; il toro embrioni rapprefereano due piccioli tediscoli un poco più groffi del frutto del nottro Mercunate mafchio, a diventano polcia mele, che raffomigliano moito etteriormente in zano pofcia mele, che raffonigliano moito etteriormente in grofierza, in figura e in colore alle nofter melespie; d'un baonifimo edore; la loro polpa è imberuta d'un fugo bian-chiffimo finila a quello della buccia, a delle foglia, ed è epa-rimente un gran veleno. In mezao di quella polpa fi, rimova un nocciolo groffo come una cafagna, duro, legnofo. Na-fee quett' Albero pella maggior parte dell'Iole Aneille fulle rive del Mare. Chi fi atrifichia di ripofare alla fua ombra s'acrive de l'atare. Cui la l'atarina un ipposa- anno muno, co hegli fi gon-corge prefito, che gli cochi fe gli infiammano, e ch'egli fi gon-fa. La rugada, e la pioggia cadure fopra le foglie, fianno na-ferre delle vefciche nella pelle , come fa il vefcicatorio ; la foglia fà un'ulcera nella pelle , che cocca. I Carabb , che vanlogisi i a un sucera mena pean caracter con consequente no a quest. Albero, per avvelenarvi le loro freccie volctano la petta, tagliandona la baccia , perche non ifpruzzi loro il fugo negli occhi. Cadono alle volte delle mele di questi Alberi negli occai. Causio ane-voite delle mele si quetti Alberi nell'acqua; i pefci, che ne mangiano, diventano valeno. In fomma quest Albero contiene in tutte le sue parti un voleno corrosivo, e formidabile agli Americani.

#### Mandragora.

M Andregora; in Italiano, Mandragola. E'una Pianta fenza tufti, di cui due fono le foezia. La prima é chia matr Mandragoramas . Dod. I. B. Ray. Hift.

Mandragera mus suigates. Park.
Mandragera fruids och price.
Mandragera fruids och price.
Mandragera sleus, fes unschulus. Cord. Hiß.
Le fue foglie efcono immedia tamente dalla radice più luntion statistica.

Le fue foglie circo immodiaza menze dalte radice più lau-gio du nipete, più lauphe della mano ci loro metzo, effere a gio du nipete, più lauphe della mano ci loro metzo. Generale più lauphe della più con ci color rette demos, a fan olo-re fisicamente della più lauphe della mano ci loro della più lauphe regione della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più color della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più lauphe della più la più lauphe della più la orujata di fila corre, e minuta, come peli, rapprefentante, quando e in terra, le parti baffe d'un Uomo; il che l'ha fatquantus en verra, reparte nance um turmo; il cole i ha rate-ta chiamare da alcunil ateriopener/base ca helpere, Homo, & , supé figura, come chi dicesse figura d'Uomo. La seconda special chiamare. Mandragere/famio a; Dod. Cer. I. B. Ray. Hist. Mandragere, ster substantes pur paragiente. C. B. Pic. Mandragere, ster substantes pur paragiente.

Tournes.

Mandragoras famineus . Park. E divertà dalla precedente, perché le fue foglie fono più picciole, più firette, più aggrinzate, più nericcie, fpuria a terra, d'un'odor forte, e puzzolente; perché i fiuol fiori fono d'un color turchino, tendante al porporino, perché il fuo frue-to épiù picciolo, e più fmorto, non gia formato in pera come vogliope molti Autori, ma rotondo, ederifero, ripieno di

fugo, e con femi più piccioli, e più nericci. La fua radice è lunga un piedo, fovente feffa, e divifa in duc rami, bruna di

inga en piede, foreine feffi, edirii in duc ranl, hruna di fori, hinca di deuro, guerrina di silume fiber. Amendue quefie frezie maicono ne Pacificali, ne' campi, e taogli moissani, i l'ottime glu ran, Consengenco mois e taogli moissani, i l'ottime glu ran, Consengenco mois Sono narcociche, rinfrictanti, addormentanti, rifolori-re, applicas effectioriemes. La Medician fi ferre principai-mene dalla buccia delle loro radici, è delle radici intere. Ci oppranofectade l'altai, i globoso defre bigle di forei, bianche didentro, polpofa; che fi rompano, nette, fenza fila, fierta odore, d'un guito un poco amaro. Si adoperano per le infiammazioni degli occhi, per la rifipole, per le ferofole, e per eli altri tumori.
Gli antichi per Mandragola Intendevano una Pianta di-veria dalle nodre Mandragole.

Mandragara à un'alpa, flabula, fpelunca, perché fi pre-tende, che le prime Mandragole fieno flate trovate prefio al-le fialle, ò caverne, dove fi ferrano i Porci in Campagna.

## Mangaiba.

A gasiles. G. Pilon.

L'agailes. G. Pilon.

Médica , homo a mangiara, di color donto, quand è al Son, e tempedica di macher fore. Es ricoperto di una pele focilifisma. Conte e cuna popa midolida , che fricoperto di una pele focilifisma. Conte e cuna popa midolida , che fricoperto di percuratio. Non mi attora, fri mon quando (z donto dall'Adorea.) Plana e al cele ricoperto del percuratio. Non mi attora, fri mon quando (z donto dall'Adorea.) Plana e al cele ricoperto del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuratio del percuration del percuration del percuration del percuration del percuration del percuration del percursion del percu

#### Mangas .

M. Perfe finite patentier villefe. C.B. E. in Albertogrande, e rando, che nafee in molte Provincie dell'Indie, comie in Ormoz, in Malabar, in Goa, in Guarare, in Bengala; in Pega, in Malaca. Ve in ha diductificate; il tuoo è dimeflice, e coltivato; e l'altro é faiva-

tico.

Il Mangar dimetico ha le foglie lumbhe, e larghe; proènce un futto più groffo d'un novo d'Oca, pefante in cert
luoghi dell' lodit fino a due libbe, e anche di più. Se ne
trovano di diverti colori fopra un medefino Albero; giù un
d'un vente alligno, giì altri d'un revede cendente al troffo, giì
altri gialli, seruri d'un bosolifimo guilo dolce, e alportio, d'un airt jailli, vetit d'un bonolifimo guito dolce, cisporte, d'un odor graco. Gli Indiani mangino questio futuro crado, e lo mangiano confectato. Egli contrereun neccisio, che in airgon d'un galanta, ammo o, riscontene un neccisio, che in la gipra d'un galanta, ammo o, riscontene di lorra, o di fore, che vanno per lungo, e per traverio. Si trovano altrettà duriffiratti i, quali non hanno noccio, ma d'un bonolifimo guito. Chiamadi il fruro del Mangus ili Petita Ambe, e in Tarchia. Ambo. Si confettato Glucchero per confervarione del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del mangio del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petito del petit

Il fuo nocciolo arroftito é adoperato per fermare le diarree, Il (uo nocciolo arrottiro e adoprarto per termate e autrec, e per uccidere i vermi. Si piglia per bocca.

Il Mangar falvatico è pià picciolo del dimettico: Le fue foglie fono piò corre, e più groffe: il fluo frutto è groffi orne un Corogno, di color verde, e rifiplendente, poco polorio, imbervaco d'un funo latticinolo; il fino nocciolo è groffi filmo edito de groffi filmo edito de groffi filmo edito de groffi filmo edito.

e usus. Constitut questo rutto mangas pravos. In mangas falvatico nafce in grande abbondanza in tutta la Provincia di Malabar; i fanciulli fi battono col fuo frutto, come fi fa colle melarancie nel Parfi dove ven ha in abbondanza. Que-

UNIVERSALE

flo frutto estimato affai velenofo, esi dice, che tutti coloro, che ne mangiano, muojano incontanente.

## Mangoftans .

M. Angolana: Jac. Bontil: Garciar.

E un fruto dell Indie, grofio come una picciola mellarancia, la fias buocha bipaja, do qualche volta d'un verde fouro, raffomiglianne a quello della melagrana; un poco amara; porta in alcuna fipcial di corona, i cui traga i rinchiudono delle mocciuole, d de moccioli attornisti da una polpa blanchiffum; i fau baté verio la coda e veltita di tre, d quatetro buccie fortill, come feparare le une dall'alre; in fias pot-por raffomiglia a quella della melarancia, d'un gufto dolce, e gratiffimo. Nafce quefto frutto da un' Arbofcello firmile al Cedro; i fuoi fiori fono gialli.

E'cordiale, e flomacale; la fua buccia è aftringente.

## Mangoufte . M Angenfe, à Mangeufe. E un animale dell' Indie quadrupedo, il quale è fi-

TVA E on animasé est maie quarteques, quale e 3-mile in figura alle nodre Donnole; ma il fiso corpo é un poco più lungo, e più groffo; il fiso moffaccio è più fioritie, e, ie i use gambe icono più corre; in fau ettha è quasi finnie a quella d'uno Scojastolo, e guernita d'un picciolo pelo rafo; i fiso occhi Bong groffi, e vivillini; i elic orecchie fono corre, e prontiono grom , e vivinimi ; le luc orectne iono core, e i vicini dare; la fua coda è ricoperta d'un pelo vario in colori; é ·lun-ga à proporzione come quella d'un Topo. Quest' animaie ha dalla fua testa fino all'estremità della fua coda curca due piedi, e mezzo di lunghezza; il fuo colore è bell'ffimo; la fua di, e mezzo di lunghezza; il fiso colore è bell'filmo; la fua pelle écarica d'un pelo lungo di colori vari, dove il bianco, e l'nero dominano fopra ogni pelo; ma v la fia quelli colori una fesci di rofio, che ferve d'unione per raddolcime il me-fequilo. Nafe verfo la Cini, verfo Sum, nel Regno di Calecte. E' agile, di paffatempo, e raddimetica facilmente. Giuoca, e scherza geneilmente cogli U mini , come fante. Giucca, a (ciberra gentilmente copi II armia, corre fran-oro Cagnollari, nui de ridulore, quando mangia; impresco-che in qui compo bosonola a cia viventa fioridamente contra su a Septenti, va dia accui de l'asseptible, gel inangia; a fi-la faccia come finno o Gatti fopra il Topi; qu'il el ilerrore del Camaleccue, il qualto en eria altanette algoritoli occorramento. Contanto in frenimento alla fun foto vitta, benché di difen-dare par altro vigoromiente control de intuita il molto più grandi-di; como contro del Care, del Gatto; ci dabois estando l'ar-cordinato del control del control del control del control del di como contro del Care, del Gatto; ci dabois estando l'ar-cordinato del control del control del control del control del Control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del c

dire quiche voite à infliatre [l. .

Gil Indian artibul'cono different virtà alle pertidi queff
animale. Credono, che il fuo fegato fa bonco per l'epidefia; a
che la fia carne footvettatas. A da pplicasa fulle morficarore delle beffie vetenofe, e rifani; che il fuo fele fia bucno per
male degli occhi; che il fio graffo fia un gran intendi per gli
unoti fooddi, per le fiufini casarali, per il dolori della gotta.

## Mangue .

Magne, for Marqie. G. Pilon.

M. E'm' Albrende più comma; che natione ne' hoghi.

M' E'm' Albrende più comma; che natione ne' hoghi me propere.

Il primo chanance correla, ch Augue più comma; più a un perciolo Stalio; mi le les righi forou un poor più continuo dei più che composti di quarra prociolo fagili finore, qualificat, e di fila metri in berara, Pur other gi concepti di quarra prociolo fagili finore, qualificat, e di fila metri in berara, Pur other gi conceptivati per sul la terrara di superiodi riproce di arrota, Pur other gi conceptivati per sul la lomi finere di albrende di conceptivati per sul dei Marchellino, che virenda i superiodi prime ci arrota, quello tudi dicioggia e, commercia in forma di ravinate, Pur varifi concenta di checo, quasno belli per indiser e processi di concenta di creco, quasno belli per indiser e processi di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di concenta di conc

Il terzo è chiamato dagl'Indiani Gasparamba, e da Portuch Mangue verdadetre; e un'Albero affai più grande, e più dificato de i precedenti; la fua maniera di creicere è partico-lare, ca ammirabile; imperocchè i fuoi rami, dopo efferfi innalzati, e ditlefi, fi curvano fino a terra, e cretcono di nuovo nalizat, e dilitet, ji curvano no a terra, e creciono di neovo in Alberi coni groffi, comè quello, dacui eicono; il fico le gio è folido, pelante; ferve à Legsfajuoli per le fabbriche; le fue toghe raifomighano a quelle del Pero, ma fono an po-co più lunghe, e più groffe; i fuoi forti iono piccioli, contenuti in calice bislumehi. Succedono loro, dappoiché fonocadu-ti, de guici, ratiomiglianti di fuori a baitoni di Caffia; ma prù corri, di color icuro, ripieni d'una polpa bianca, fimile al-la midolla dell'offa, d'un guifo amaro - Alcuni Indiani ne mangiano per mancanza d'altro nodrimento - La (ua radice emolle, edumida.

Quetta radice è propria per le punture delle bettie veleno-fe, ieffa, ed arrotitea, ed applicata tiula piaga. Ella miti-ga i dolori. I Pefcatori fe ne fervono per guartre le punture,

se hanno ricevuteda' pelci . Il Sig. Frager nella Relazione de' fuoi v laggi hà offerva: che nell'Ifola di Caienna nella nuova Francia, le paludi fono ricopette di questi Alberi, e che le ostriche s'appiccano a loro piedi. Questi Alber fono così folti, e le loro radici, ch'escono la margior parte dalla terra, falgono, e s'intrecciano così bene, che fi può in certi luoghi camminarvi fopra più di diciocto, à vener leghe, fenga mettere pie à terra .

#### Manna.

M dana; in Italiano; Manna. E un fugo concreto, bian-co, o gialliccio, che ha molto della; natura del Zuc-chero, è del Mele; che fi difeioglie facilmente nell'acqua, d' chero, o del Meile; che fi dificioglie facilmente nell'acqua, d' un gullo dolce, meltaro, d'un odor facco, e feipito; efec fenza incificone, ò per ancificone alla maniera delle gontme dal tronco, da i rami groffi, e dalle foglie de Frafini col-tivati, onno colcivari, che nafcono in abbondanta nella Ca-Inbria, in Sicilia, e particolarmente verío Gallipoli, nel Monte S. Angelo, e nell'Arolfa.

Montes 3. Angero, e neu Aroua.
La Manna più bella, e più pura efce fenza ingli ne'mefi di
Grugno, e di Luglio, quando il Sole è nella fua forza; com-partice ful principio in lagrime crittalline più, ò meno groffe fecondo i luophi dell' Alberto, da qual è utcita; ma nello frazio d'una giornata, ella s'indurifce dal calore, e diventa bianzao di usa giornata e una materia de controla de pioggia ca, purché in quel giorno non piova; imperocché la pioggia la dicioglie, e la fà perdere. Si trae dall'Albero, quando é condeniata con coltellini, e fi fecca ancora al Sole per renderla

constellata con contribute in recta and an assistant publication of pip botates; e. La fectorda Marina fi trate da medefimi. Albert ne' mefi d' Agofto, e di Settembere, quando il calor del dose comincia a kemarti. Si fanno de' tapi nelle buccie de' Fraffini e, e ne featurifec un fugo, il quale fi condenfa in Manna, come la pritutrice un'ugo, it qualett concenta in onanna, come ta pri-na ; nètec ancora in misgino quantità, ma é più glailleca; , asseno pura; fi leva dall'Albero, e fi fecc al Sole. Negli anni piovoni, ò umuni fi cava pochifirma Manna dagli Albert ; perch ella è liquelateu, e firazionata dalle pioggie, il che fa; che in certi temps la Manna e più cara, che la altri. Bifogna che sia bel tempo, e secco, per poterla raccogliere.

Pomer diffingue la Manna in ref (pezie; la prima fi è quel-la, che viene dal Monte S. Angelo; ella è per l'ordinario un pocopiù graffa; ma egli la stima con ragione la migliore. La seconda e la Manna di Sicilia, la quale e per l'ordir rio bianca, e fecca, ma fottoposta ad essere piena di fichi, ddi

La terza è la Manna dell'Arolfa , ch'è la men buona ; ella La terza e la Manna dell'Arolla , ch'e la men baona ; ella efecca, non troppo bianca, e pefor fripiena di minutzame.
Si (ceglie la Manna novella in lagrime grandi , o picciole, pure, (ecche, leggiere, vore, froppose, ca rislaline di destro; di color bianco, a' un guito dolce. Non bifogna però risettare quella , che non ha cutte quelle qualità , imperocche l'ovente tila ne perice alcune, ol cocandoli, o nelle callè, en lle qualità in perice alcune, ol cocandoli, o nelle callè, en lle qualità in perice alcune, ol cocandoli, o nelle callè, en lle qualità in companio della callè, en le qualità in companio della callè, en le qualità in companio della callè, en le qualità della callè, en le qualità della callè, en le qualità della callè, en le qualità della callè, en le qualità della callè, en le qualità della callè, en le qualità della callè della callè della callè della callè della calle della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della callè della cal etila ne perde alcune, ó leccandoli, ò nelle caste, nelle quals fi se-cumula l'una foopa l'altra, o nell'effere trafportara, à comin-ciando ad invecchiare; barta per fua bontà, c'h'ella fia fecca, i bianca, netra, fenta merceglió, un proos graffa, a' un guelo dolce, che abbia qualche poco d'infipialo. Contiene molt olio, e fennma, del fala acido, e un procodi estra. Capita di Calabria della Manna in bei baftoni langhi, e

come il dito, leggieri, e d'un bianco fovente un pochecto tofficcio. La figura, la bellezza, la nettezza, e l'ordine, che si danno a quelti baltoni, hanno fatto dubitare, ch'elia

folfe falificata, e formata in tal maniera da l'Calabetti, affind i renderla di più; me probable, ch'ella fia naturale; improcche li das foldana, i litto gotfo, i litto odore; i fivo improcche li das foldana, i litto gotfo, i litto odore; i fivo improcche, el conference proprativo foondattro fimili a quelli delli odanna in picciole lagrane, che è fizza reduta Macie alla delli odanna in picciole lagrane, che è fizza reduta Macie alla delli odanna in picciole lagrane, che i fizza reduta Macie da la delli odanna in picciole lagrane, che i fizza reduta delle conference alla concessione delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle conference delle confer fatte delle incifioni ne tronchi, e ne rami groffi de Fraffini, vi cacciano delle cannuccie di paglia, è de piccioli perri di legno un poco lunghi, affinche la Manna ancora liquida, filiregrou un pecci sungui, antience la civatina arcora liquida, stiti-liando si quella puglia, ò fu quel legno vi a conqell, e fa formi, corre noi la veggiamo; levano posta defiramente le puglia, e e legarette, le facia noche la Manna fi frechi in quella forma. Noi fappiamo però per tiperienza, che quelte Manne così belic,con pure, così cristalino, in qual forma feno, punjuno meno della Manna un poco graffa, e la ragiome fi cchi effende cosi pure pallano troppo preito nel corpo, e non hanno il em-po d operare, e di difloivere gli umori come fa la Manna graffa, la quale effundo più vilcofa fi ferana exiandio più lungamente nelle viicere.

che, melate, à troppo molcie, che firetrovano pieffo preifo a i Drophieri, è delle quali fanno buon mercaro, perche pof-fono effer vi meicolate molte Droghe permiziote, ò alamnio, che indebo lifcano ia loro virtà.

La Manna purga dolcemente gliumori biliofi, e fierofi a Si puglia per le malattie della tetta ; la dofe è da due dramme

fino a due oncie. Manna viene dal nome Ebraico Man, che fignifica una forta di pane, ò qualche coia di cibo, imperocche è flato credu-to ne Secoli paffati, cha la nottra Manna foffe una rogiada dell'aria, condenfata fulle Piante della Calabria, fimile a quella , che Dio fece piovere fugli Ifracliti nei diferto per loro po-

Trovati verfo Brianzon, e quati per rutto il Delfinato, fu-gli Alberi, e fugli Arbofcelli una ipezie di Manna rottoda come grani di Curiandolo, bianca, fecca. Ne capita qualche volta a Patigi, ma di rado. Chiamafi Manna di Brianzon s ella è pochifimo purgativa. Naice in Perfia una (pezie di Manna purgativa fimile a

quella di Brianzon fopra una Pianta-fpinofa alta quattro cinque piedi, chiamata dagli Atabi Agul, d'Albagi Ray Wolf. ne parla. Quelta Manna confervata fi fa in pufta bruna . Ella e dolce al guito come il Zucchero, ma lafcia un poeo d'

acrezza. Naice altresi della Manna full'Albero chiamato in Larino Acer, e in Italiano, Acero.

Tutte queste Manne vengono da un succhio, che trasnda Tutte quette ruanne vengouo da un fucchio, che trafiada dalla Panta, e che fi condenta nell'ara.
Giotoppe Stotico Ebroo percende, che Mer in lingua Ebraica fia una forta d'uterropazione, come chi diceffe; che cosé? perché gà l'inseliti furanti forpreti nel voder order e la Manna, che chiamafi nel Parce Mara. Ella era della gradfetta d'un grano di Cariandolo. Crederano ful principio. che folle neve .

#### Manobi .

M Austi Lerii. I. B. sono frutti dei Brasile, rotondi, e ritorti, grossi come i nostri Tartusi, di colori scuro g ciascheduno contiene un nocciolo grosso come una nocciola calcination control with mixture and increase ground content an acciola-ed inselfimo guilo, di color di cenere; rifunda, e fia del firepirequando é fecco. Questi frutti fi trovano nella terra attaccati gli uni agli alti: con fila minuee, e fortili fenza altra tadice, o Pianzi, Janno buonifimo guilo. Diccii, che fortifichiano monto la fitomaco.

#### Manus marina.

M Anus, for Palme marine. E'una Pianta, che hà la polpofa, bianchiccia, membranofa, nafec nel Mare, ha un' odore marino, e un gulto falso. Contiene molta fiemma, olio,

nuante, rifolutiva , pella, e applicata ellerio E'ace

## Marcalita.

Marasha; in Italiano, Marcassa. E' un minerale metallico, di cui molte (oso le spezie; imperocche ratte le pietre, che contengono paco, ò moltro gretallo, siono chiannae con questo nome; in a sintendon'espe I ordinario Marcassite tre spezie di minerali metallit, chiamati Marcass

Diarraffire rei ipezie el minerali merallici, chiamati Marcaf-fita d'oro, Marcaffira d'arguno, e Marcaffita di rame. Le due prime fono in picciole palle groffe come noci, quafi rotonde, pedianti, di colori oramo di fisori, fono differenti di denzo per li loro colori; imperocche l'una hà il color d'oro, e l'altra mello d'avenno. Practica ribamati. a hallinati

dentro per li 1010 colori ; impercente una la li una dell' Litra quello d'arganeo, tutti due rilucenti, e brillanti . La Marcastina di rame è groffa come una picciola mela , rotonda, òbislunga, beuna di fuori, gialia, e crittallina di den-

o, brillagee, rilucente, facile a irrugginire.
Le Marcaffre fono tratte da miniere metalliche. Co no molto folfo, e fale di vitriuolo, principalmente quella ono rifolutive. Si adoperano efteriormente.

#### Marga.

Marga. Lithomorga. Straumorga. Medulla fanorum.

E una fpezie di pierra tenera, facile a ridurfi in polvero, midollefa, hanchiffins, raffoniglianrea lla crea, che fi ritora nelle feffure delle rupi in alcuni looghi della Cermania.

E leanerive, affirmena. differanza confidiatano.

E deterfiva, aftringente, diseccante, consolidante, far-eotica; fa ritornare le carni; risolve il fangue rappreso. Si

adopera efteriormente, ed interiormente. Pomet offerva nelle annotazioni, che ha fatte nel fine del Pome coffer a nalle annotazioni, che ha fatte na fine dal fu-libro, che frirova di quella midolla di pletra in una gollina della Signoria di Mofcau , appartenente all' Elegor di Saffonia, e perfedo a Girona in Catalogna; che gil Abitan-ti di quell' luoghi ferigono fra questa cerra, dappocche il Sode vi d'atto fora, e rich ricalatta, cerre pieccio e piale bianche come airina, colle quali fanno del pare. «méchanistice colta serva fattina, Colt quali fanno del pare. »méchanistice colta attri Nata-

## Margar ta.

M syente. Unions: Profe. in Italiano, Perk.

Motos pierramoierromoie, è quain renonte, è barroche, o barroche, o barroche, o barroche, o barroche, o barroche, o barroche, o barroche, o barroche, befault o la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie del companie de la companie de la companie del companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie del companie d nar; la quarta è fulla colla dei Giappone; ma non vi fi pe-

nat ; sequatra e unus cotta ue unapone; i una morti per fea ; perché i Giapponefi non fi curano punto di gioje . Vha cinque petche di Perle in Occidente ; che feno tutte nei gran Golfo del Meffico , lungo la costa della nuova Spa-La prima è lungo l'Ifola di Cubugna cento feffanta leghe

lunei da S. Domenico . La feconda è nell'Ifola della Margherita , cioè nell'Ifola della Perie, una lega lungi di Cubagna

ila Perle , una lega tungi di Cubanna . La terza è in Comosota affai presso alla Terraferma . La quarra è net riodella Hacha longo la medesima costa . La quinra è in Santa Marra , sessanta leghe lungi dal rio

della Hacha. Si percano ancora delle Perle in Scozia, e in nno de Fiumi di Baylera, ma fono la maggior parte barrocche, e non fo-no da paragonarfi in bellezza con quelle d'Oriente, e d'Occi-

Non fi trovano le offriche, che in fondo del Mare; coloro, che le pefcano vi diferndono dopo a verti attaccata fortemen-pa fotro il ventre una pierra tagliata in arco dalla parte, che gono le prin grofie, perfettamente soconde, polite, bianche, ri-

tocca la pelle, e un'altra perantifiima all'uno de piedi, che gli th procupitate in un momi ento al iondo. Si tira allora fubiro queila pietra nella Barcacol mezzo d'un pieciolo ordigno. Le obtriche fono per l'ordinazio actaccare agli Scogli, doude i pe-featori le levano con qualche colucilino, ò aitro firumento, che hanno portato ; le nectono a mitiara in una gran rete fatta a gnifa di facco, fotpeta al loro collo da una turqu corda, l'ea guifa di facco, fotpeta al loro collo da una tunga corda, l'e-firemità della quale e legata, alla banda, della barca. Serve quelta corda a tirare fuori i Pefcatori, quando hanno riempiu-

to il lor facco

to il lor lacco.

Benché quefil Pefcatori ficendano qualche volta più di feffanta piedi nel Mare, dicono, chè cosi chiaro, che vi reggono, come fe fofero fulla terra; fubito, che cocano il fondo,
corrono da tutre le parti fulla fabbia, fopra una terra ghiajofa,
che vi fi trova, e verfole punte degli ficogli, firappando, e riponendo nel facco le offriche, che incontrano più prefilo, che possono imperocché non hanno tempo a perdere. I booni Pefeatori stanno però sino a mezz'ora iott acqua; gl' altri non possono ne d'olio, ne d'alcun altro liquore; ma che solament servano ne d'olio, ne d'alcun altro liquore; ma che solamente ritengano il loro fiaro, effendovifi a vvezzati fin dalla loro puerizia. Subito, che fi fentono incalzare dal mancamento dell'aria, tirano la corda, a cui è attaccaro il loro facco, e vi edil ains, stranola comba, a cui d'astracturo lloro facco, e vi la supposo fortemente color mani, a longo color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color sente color se la tramontana per la paura, e di cadere su (venimento per mancanza d'aria, corrono ancora quello d'effete divorati da

pefci grandi. Quando le offriche (ono tratte dal Mare, fi afpetta, che da lor medefime s'aprano; Imperocché fe fi aprifero, eome fi aprono le nostre offriche nella (caglia, fi potrebbono danneggiate, e fendere le Perie. Quando fono aperte, se ne cavano le Perie.

Gli Antichi hanno chiamate le Perle Uniones, perché hanno creduto, che non se ne cavasse mai, che una da opni ostrica; ma fi fono ingannati; perché se ne trovano fino a sette in una sola (caglia. Sono esse generate da un'umor viscoso, ò glutinolo fallo, che s'd condeniato, ed impietrito in molte

guerinoto iano, car se consensuo, en improventamente parti del péric. Non via luogo determinato per la generazione delle peri-le. Nafono indifferentemente in rutte le parti dell'ofirica; ma ie ne trovano per l'ordinario in clafchedura una, du se più groffe, e più ben formate dell'altre. Questi ofirica è burna

a mangiare come le comuni . Trovanti delle Perie di colori differenti; le une bianche, le altre tendenti al giallo, le altre come di color di piombo. Diattre consents at gazino, se aute consent coso al piontoso. A con-cer Tavernier a verne avue fei perfectamente rotonde, ma co-al nere, come il Gagaste. Il color bianco, è il loro più nata-nie; il colo giallo viene, perche vendendo i Peicasori le lor ofiriche in monte, ed afferetando i Mercanti calvolta fino a quittordici, ò quindici gromi, che s'aprano da loro modefi-me per trarne le perle; alcune di quefte offriche venezido nel corfo di quefto tempo a perdere la lora coqua, if guaffano, e di-ventano pazzolenti, e la Perle dall'infesione diverta pialla; il che è così vero, che in tutte le offriche, che hanno conferva-ta la lor acqua, le Perle sono mai sempre bianche. Le Perle di color di piombo, e nero non fi trovano, che nell'America. quefto colore viene dalla natura del fondo del Mare, ch'epia ripieno di pantano, che in Orienze. Tutte le oliriche, che fi petcano non contengono Perle. Se ne trovano mote, che percano mon commiscret reter a se la commissión de mon me hanno. Gli anni piorofi (non i più favorevoli) per que-tta pefca; imperocché è tiato offervato, che dopo le gran piog-gie, le offriche erano più abbondanti in perle.

Trovanii alle volte delle Perle nelle nostre ostriche, no

mufcoli,e in molti altri Nicchi, da qualunque luogo, che venmuícoli.c in molti altri Nicchi, da qualunque luogo, che ven-gano; vi fono finee formate da cerer a splicazioni, ò asponi-zioni naturali di puletto circiliffime, e rilucenti, in maniera di pelli di cipolia, che fi fono poicia indurire, è impieratire; ia loro materia e la modefima, che quella della Madreceria. Le Perio più fitmate fono le Oriennali, e fra quelle fi fice-

hecenti, è trafparenti, c fono quelle, che chiamanfi di bell' acqua i il loro prezzo é pià, o meno alto fecondo, che lasono niù delle fuddette qualità; non ferrono, che per monili, e baccalatti. Si adoperano in Medician perin minute, i equa-la fi chiamano femena di perie, a cagione, che raffomigliano An chumano lementa di perle, a cagione, che raffonigilano alle femente; hanno alteretanta virtà, quanta ne hanno le grofe, e non coffano tanto. Bidogaa feoglieri Orientali, hianche, chiare, trafparenti, nette. Sono alcaliche, fi preparano, macintandole ful porfido fin, che fierno ridotte in potereri impalpabile.

Si filmano cordiali, proprie per refiftere al veleno, per iparare le forse abbattute; ma la loro principale virtà fi è

Si l'insocontain, propie per réfidire al véctou, ger différent propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie per l'insocration propie p

mine se ne servono per belletto.

Questa Madreperla preparata è propria per serman diarree, e i stussi di sangue, per raddoleir gli omori tre acri del corpo. La dose é da mezzo scropolo, sino a due scropoll; è alcalica.

#### Marmor .

M -from in Intrinso, Marco 4 can feet of From print in Intrinso, Marco 4 can feet of From print in Intrinso 4 can feet of From print in Intrinso 4 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1 can feet of From 1

cui parleremo a (uo luogo.

Il Marmo bianco è qualche volta adoperato in Medicina, ma di rado; gli altri Marmi avrebbono la stessa virtà; egli è diseccanne, macinato; se ne mette negli unquenti, e negli em-

discounte, macinato, fe ne mette negli unquenti, e negli em-piu fri . Serve aircei il Marmo intero ben polito per icdare, ed limorate i troppo granda dardori di Venere, applicato fili perineo. Si fa una firezie di Malta con pol veredi Marmo, calcina, ed acqua, che chiamafi fitoco. Serve a fare delle figure, e degli ornamenti d'Architettura.

Marmor en magneipo, [plendeo; perché il Marmo ben pu-lito é rilucente, a riipiendente.

## Marrubiastrum.

M draubiefram vulgere. Plt. Tronnel.

Be district idfinet reflegatis film. C. Bl client un piede district idfinet reflegatis film. C. Bl client un piede guadateneus proportiologradue der der anny che ir frecilitates
verboters; le fas fagis form fatte come quelle dell'. Jefer rom
pig praedi, «neste are lovaccount»; li 1006 for form fortier to
pig praedi, «neste are lovaccount»; li 1006 for form fortier to
pig graedi, «neste are lovaccount»; li 1006 for form fortier to
pig graedi, «neste are lovaccount»; li 1006 for form fortier to
pig graedi, «neste neste lovaccount»; li 1006 for form fortier
di color roccision, fortiental de aclici affait reversit, che hanno
la figura d'un contro. Paffait quelli forei, fuecedono lore
quettre firm jere ciefcheduma, misusi, quali roccondi, rocchiefi
in sona callettane, beta ferrirolt cal este forei. L'il tem table. èpicciola, guernita di fibre fortill. Nafce quella Pianta ne campl. E decertiva, e vulneraria.

Marrubiafirum à Marrubie, Marrobbio; perché i fori di quella Pianta hannodella relazione con quelli dei Marrobbio.

### Marrubium, five Praffium.

Marrabium . Dod. Marrabium album . I. B. Ray. Hift

Prafium album oficinarum. Prafium. Ang. Marubium album vulgare. C. B Pit. Tournel. Marrubium album oderum. Ad. in Ital Marrobbio bianco.

E' una Pianta, che getta molti fusti all' altezza di circa un piede, quadrati, ricoperti di lana, roti di dentro, ramoli, le tue foglie fono oppolte l'una all'altra quafi rotonde, aggrinza-te, mertate ne l'oro contorni, pelofe, cotonofe, bianchiccie, colorifere, d'un guito acroyed amaro; i fuoi fnoti fono piccioli, codorifiere, «I un guifo acrosed amaro»; i fuoi foot fomo piccolii; bianchi; attai tulijasloo), o medi di piemo in piano, e come per anelli lungo; i fulli; icichedono di loro e una canna taglia-ta in aleto in deu babra. I offentana da un calice limagnoio, ma ruvido, bianchiccio. Pafatori li sore, gli fuccedono quattro femibilunghi, a fuoi radice de fronto, a centra. Tura la Pian-ta rende un odore aromatico, forte, e grato. Ella naíce usi logoli incolti: Corritiem moto las effentiale, e dolio.

E'inciliva, deteriva, apertitva, propria per le oftruzioni della mila, del fegato, della matrice, per la tifichezza, per l'afima, per facilitare il parto, e la ufeita della feconda; per refiftere al veleno.

Merrabism vicne, come fi pretende falla parola Ebraica Marrab, che lignifica fugo amaro. Altri traggono quefto no-me dal Latino Marridam, che fignifica vizzo, a cagione, che le foglie del Marrobbio fono aggrinzate, bianchiccie, e co-

## Martes .

M Artes, Marta, Marterus, Feina, Gainus, Scifmus. in Italiano, Martora. E'una spezie di Donnola, è un animaluzzo quadrupedo,

feroce, raffomigliante ad on Gatto, ma più lungo, e più bat ieroce, rationingilante ad on Catto, imi più limigo, e più batte, co colle gambe, e cogli artigli più corti, coi denti bianchi-firmi, inequali, rivulti, colla coda inoga, grotfa, e di infocco. Ven ha di dei petici, i una dimettica, i cui peto è brino, fivorché quoti o della poli, ch' o endinaziamente baunchiercis, i altra ci alivatica; cella ha il petopio è baine, o più molle, i fiu sono è di più delle volte giulia. Questi oltuma abita per i ordinara no bobbiti, ma via quatche volta pet campi. Strossa del Galline, e. mangia le loro uova .

Trovanti le Martore ne' Paeti Settentrionali, sù i tetti delle Cafe; la loro pelle è firmatifirma per la loro bellezza, e pel

ie Casé, i a lovo pelle d'Ilmanifilma per la sorobetteras, e pra catery che protes.

a l'accuration e le modit latel Paels
Setteorisenali una pieste di Martona, che c'hiamadi
Madels. Zoblates. Mag (spillette, su astramaticus.
E più picciali dalla Martona codinatia; il fine colore e rin 1 l'
Biglia, e l'a moli, catore nella galo, a l'action d'interne.
Quell'armanie e inquiente, s'empre in mono. Vire d'accordi, particular del procioni dalla Martona codinatia; il fine colore e rin 1 l'
gialità, e l'a moli, cionce nella galo, a l'ed cloro d'il creene.
Quell'armanie e inquiente, s'empre in mono. Vire d'accordi, particular del proprieta del procione del proprieta del proprieta del proprieta del procione del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del propr

lutive, proprie per fortificare i nervi, a cagione di molto (al volatile, ed olio, che contengono. Se ne può mettere a bollire nell'olio d'uliva, e fervirfi come dell'olio di cagnuolini per un-

gerne le parti ammalate.

Chiamafi la Martore, Marter, ò Marta, ò Matterar, a cagione, ch'ella e feroce, e crudele, come fe fi diceffe, ch'e marxiale, ò guerriera. Faina, perché fi caecia fovente nel fieno.

### Marum.

M Aruns è una Pianta, di cui v ha dos fiesse. La prima è chiamata Marum Certufi. I. B. Ray. Hift. Chomadris maritima incana, frullificeus, folits lanceda-ts. Pit. Tournet.

nt. Pit. Tournet.
Tragragenum Labelit Ger. Tragragenum latifalium C.B.
Tragragenum latifalium, free Marano. Cortufi. Matthiolo. Park.
E una spezied Chammanie, à una Pianterella, che gerta
come il Timo moltirami, ò picciole verghe rotonde, losmote.

gnote, bianchiccie, vertite di fogile più grandi di quelle del Timo, fimili a quelle del Serpello, facce in punta come in fevro di pieca, yerdi di fico a, bianchiccie di fotto. Naformo i foto foni che la gelele del le golie lungo i rami. Sono a guità digote, e fimili a quelli del Chammadra ordinario, di color Perconton. Cittodonno di frenento da un califer posicio fami. Porporino - Ciafcheduno é foltenuto da un calice pelofo, bian-chiccio - Paffato que flo fiore, nafcono in fuo luogo quaetro semi quafi rotondi, rinchiufi in una caffettina, che ha fervico di caliccal fiore. Tutta la Pianta hà un odor grato, e un guito acro, e pungente. Ella nafee ne paeti caldi, come in Pro-venza, nell'Ifote d'Hieres, verfo Tolone, donde ci capita fecca. Si coltiva parimenti ne' Giardini.

La feconda spezie è chiamata

Merum valgare, five Clinopoliup. Dod. Merum valgare, five Clinopoliup. Dod. Merum ve cum, vulçè Maftu . Lund. Marum, Maftic. Gallorum, & Anglorum. 44-

Marum, Mafic. Gaistrim, v. Anjerrum. Acv. Trymbra Bipante mejarame futo. Pit. Tournet. Tragorganum primum. Cluf. Hisp. Cimpardum quitu/dum mafichina Galerum. I. B. Sampjachur, fice Marum mofichen reidens. C. B. E'una fipcie di Timbro, o una Pinara, che gerca molti fulli raumoi come la Majorana, ma più alti; imperocché crefcono fino all'alterna di due, è tre piedi, legnofi, che flendono i loro rami in largo. Le fue foglie fono fatte come quetie della Majorana, ò fimili a quette deua prima ipeas. Mazina, ma un poco più grandi, i bianchiccie, di un guito acro, cel amero, i fiuo fiori, e i fiuo fimi non fimili a quelli del Timo; ma i fiuo fiori nafcono fatta i afulipiolo, ò difpotti in anchi, e di piano i piano fià i e foglie relle cime de rami, i me di piano piano fià i propia di ponota. Tutta la Pianta ha etile della Majorana, ò fimili a quelle della prima (pezie di di color bianco; la fua radice è legnota. Tutta la Pianta ha un'odor affai furte, aromatico, e prato. Si coltiva ne' Giar-dini. La migliore fi è quella, che naice in lipagna, e negl'altri Pacfi caldi . Ella yuole una rerra fecca , e faifofa Amenducquefti Maram contengono molt olio elaltato, e fa volatile, poca flemma, la prima frezie è la più ufitata nelle distribuzioni de Trocales d'Hea chomm, ch'entrano nella composizione della Teriaca, e dove il Marum ericercato. Der icealiersi seccato di fresco con tucti i in il fiori trà due carre, con un odor forre, e un gufto afornatico, pungente,

Il Marum è cefalico, ftomacale, fudorifico; refifte al veleno. é proprio contra la morficatura delle beitic velenofe; é vulnerario, nervale, fortificante, correggente il cattivo fiato. La prima (pezie di Maram chiamata Maram Co. tufi è amata moltoda Gatti; la fiorano da lontano, vi corrono, vi fi flendono fopra, vi fi fregano, la maflicano, e fi metrono tutti in calore. Erano flati raccolti in mia Cafa nell'anno a 705. i femi di a 50. diverfe fpez e di piante, ed erano ftati diwifi fecondo le loro (pezie in piccioli inventi , l'uno de quali conteneva de femi di Maram Carradi , Ciafebeduna (pezie di questi femi, ch' erano dettinati a spedirfi In Provincia, era non folamente involta efattamente in particolare, ma un fac-chetto di carra groffa ravvolgeva turre le lipezie infieme; avendo alcuni Gatti diftinto l'odore del Maram, fi portarono la notte ad affediare il facchetto , lo lacerarono, e fœlfero frà i piccioli invogli quello, che conteneva il feme di Meruss ; lo aprirono, e mangiarono il feme, fenna toccar gl'altri femi Marum ab amaritadine ; perché questa Pianta ha un guflo amaro.

#### Mafficot .

M Affect, é una Ceroffa, ovvero un plombo, ch' é flato calcinato con un fuoco moderato. Ve n ha di tre forte, di bianco, di giallo, e di dorato, le loro differente non sportempone, de da diverte gradi del flutoro, he hanno dato loro calori differenti. Il Me flicor bianco è d'un bianco gialliste del divergillo, chi l'accor bianco è d'un bianco gialliste del divergillo. icon catori attercest. Il Mi-Hicor baince è d'un blanco gial-liccie, ed è quello, che hà ricevuto meno di catore; il Mi-finice giallo ne ha ricevuto di più, e l' Mi-filicot dorato acota di più. Gli uni, e gli altri debbono effere in polvere impalpa-bile, pefanti, catchi di colore; ferrono per la piterra. Sono diferenani applicati efteriormente. Si poffono me-chi un maneral. A mella seministri. feolare negli unquenti, è negli empiafiri.

#### Maltuhe .

fenza incisione, è con incisione dal tronco, e da ram I gre del Lenticho in grani, è lagrime groffe come grani di Glue-pro, è ut poco più minure, di color bianco rendente al cedri-no, rilucenti, trasparonti. Il Mattice migliore fi è quello, che wiene dall'Hola di Sero; ma la maggior parte di quello, che fi adopera, viene portato dal Levante. Egli è melcolato nel-le Calle de 'Droghieri con molte imparità. Bifogna, che gli Speziali, quando i hanno comperato, abbiano la diligenza di feeglierio. Dee feeglierii dunque il Maftice più netto, in la-grime groffe, chiare, trasparenti, d'un odore che non fia spiecevole. Contiene molt'olio, e fale effenziale.

Egli é attringenie, anodino, fortificante; riftrigne le fibre dello itomaco, e ajura la digettione; ferma il vomico, le diar ree, preto interiormente in polvete, à mafficaro. La dose é da mezzo (cropolo fino a due (cropol). Si adopera altred effe-riormente negli empiafiti, ne cerotti, negli olii, e negli un-guenti fort ficanti. Se nefanno de piccioli empiafiti fopra taffertà nero per applicare fulle tempie , affin di mitigare fl dolore de denti

Si adopera il Mastice in molte composizioni di vernice Maftiche à mafticando; perché fi uia spesso masticare il Martice.

## Matricaria.

Matricaria - Get. Matricaria voltaris - Park. Matricaria , free Parthenium - Dod. Matricaria vulet minus Parthenium . I. B.

Matricata tugaris, frefative. C. B. Pit. Tournefort. In Italiano, Matricale. E'una Pianta, che getta molti fusti all'altezza di due pi di. affai groffi , rigidi, fodi , cannellati , ripieni d'ana m id bianca, fungofa, divifa in molti rami; le sue foglie fond grandl, disposte in ale, tagliare comea due a due sino verso la loro cofta, e ritagliare su i contorni, di color verde gialliccio. Nascono i suol fiori in mazzetti nelle cime de' rami, fatti cio. Natconoi fuol for in mazzetti neue cime or rani, satu a raggi come quelli della Cimamilla, colla corona bianca, el dicogiallo, foftenuti da calici feaglioti. Paffati quelli fori fuccedono loro de femi bisfumphi; la fua radice é fibrata. Tutta la Planta ha un' odor forte, fiplacevole, ed ha un quello amaro. Ella nacce in cerra getaffa, per Giardini. Conciene

molt' olin efakato, e fali volațile, ed effenziale. Il (uo ufo principale fi è per le malattie della matrice ; ella provoca i mettru alle Femmine; rifolve le durezze; incide, provoca i mettru ane remmine; ritore le durezze; incue, atrema, fcaccia le ventofità, diffipa i vapori, leva le oftru-zioni, muove le orine, fpigne faori la fabbla, e la pietra dalle reni, e dalla vefe; a. Si adopera in decozione per bocca, in cristero, ed In fomento.

Matricaria à Marrier; perché quelta Pianta é un buon ri-ncelor per le malarcie della matrice. Parthentum à wapbir@ , Virge ; perch'ella è utile alle alattie wterine

## Mays.

Maj . Acofte . Pit. Tourneli Maifam . Monardi . Maiz Indorum primum Indicum. Caf. Framentum Turcicum, free Marfam . Dod. Framentum Indicum May, dictam . C. B. Ray. Hift. Traticum Indicam. I.B. Frumentum Turcicum, & Indicum. Ger.

Milium Indicum maximum Mays dellum, feu Prumentum ndicum. Park. In Italiano, Frumento di Turchia. E' una Pianta, che gerta fufti all'alrezza di fei, è fette piedi, fimili a quelli delle canne, rocondi, groffi come il ollice , folidi , ftabili , articolati da molti nodi porporini abbaffo, e di minor groffezza a mifurà, che a alzano, ripieni d'una midolla bianca, la quale , quando la Pianta e nel fuo vigore, ha un guito inauecherato ; le fue foelie fono fimili a quelle delle canne, lunghe un piede, è un piede, e mezzo, affai larghe, veno(e, un poco ravide ne loro con-torni. Nafcono i fuoi fiori nelle cime de' fufil, compofti di molti stami bianchi, è gialli, è porporini. Non iaiciano alcuni femi dopo loro ; ma i femi na femo na frente groffe , e iun-ghe , involre in foglie facte in guaina . Quando quette fpighe M Affiche, in Italiano, Maffice; è una gomma ragia, ò i fono giunce alla loro grandezta, e maturità perfetta, fi ne di piattofto una ragia puto; che filila la tempo di State cavano grani groffi come piccioli pifelli, quafi rotondi, e DELLE DROGHE SEMPLICI.

per l'ordinario ampolo 6, farinosi, di color bianco, o gial-lo, o tendente al porporino, d'ordiccio, d'un gufto-doice, o grato; le fue radici (non ôthe d'une, blanche, si colciva quelta Pianta ne Giardini.

Il Frumento di Turchis ferve pel nodrimento di molto popolo, in America, in Turchia. Contiene molt olio, si sie volatile.

E' aperitivo; proprio per muover l'orina, per la colica fritica; per raddolcir l'acrezza degli nmori. Si adopera in acqua cotta,

## Mechoacan.

M Echoacan . Rhabarbarum albam Indicum Mechoaca Perupiana .

Radix Mechacan. Bryonia Americana. Scammonium Americanum.

E'una radice bianca, leggiera, che ci capita tagliata in fette, e feccara da una Provincia dell'America, chiamata Mechoscan, nella nanua Sonna, la fer Biana E um radice banca, leggiera, che ci capita ragilita in mere, e focuse da un Diventoci dein forme promote dein forme en entre e focuse da un Diventoci dein forme mentalitation and literatura prises principale filia sina formet can present a presentation principale filia sina in offers, describe a principale filia sina in offers, quali convinci approximation formet describe per folleredit, in principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale principale pr

do , come abbustimentivo - sementica del reconstitución de l'establishment purpo fector a feleración del tratte parti del corpo. Si adopera nell'ideoptia, nell-tentifica establishment pede factor a Si adopera nell'ideoptia, nell-tentifica establishmentica del corpo. Si adopera nell'ideoptia, del factor a Trovata (qualche volta perito a I lateranti, mas di ratdo-l'attre, ma più faldo-più pelatte , ragioto, temen bian-colle del commer, egli ha cercamente il virrà di spedia ratdoccomme, egli ha cercamente il virrà di spedia ratdoccomme, egli ha cercamente il virrà di spedia ratdoccomme per persono più purpori del Hechoscat. Paruto più purgativo del Mechoacan.

Quella radice ha ritenuto il nome dalla Provincia Mechoacan, dove naice in gran quantità. Se ne trova altresi in molti altri luoghi dell'America.

#### Medica.

M. East major or eller fordes perpardiculus. I. B. Forms Ingreammen, per Matthe legimen. Park. Parken Ingressiones, per Matthe legimen. Park. Parken Ingressiones, per Matthe legimen. Park. Parken Ingressiones, per Matthe legimen. Parken Ingressiones, per Matthe legimen. Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Parken Ingressiones in Park mile a quello del Nasturzio , ma è meno acro , la sua radice è imile a quello des l'annuezo sina e incuoatro. Il considera e refierate al gelo. Si coltiva non folamente ne Paefi caldi, come in Linguadoca, in Proventa, nel Delfinato; ma eziasdio nelle nostre Regioni temperate, come verío Parigi, in Nor-

THE SEMPLICI.

Annadia. Ella man le terre graffe affai innide. Si fega fino et volte l'anno. Serve pel nodrimento del befiliame; lo ingraffa molto; a umenta il latre delle Vacche. Contiene del folio confiderabile, e fale effenziale mediocremente. Poò altresì adoperari in Medicina.

Tempera gil antori del fangue, e degli altri umori; muo-

el'orine, prefà in decozione. Medica à Media; perchè il feme di questa Pianta è stato portato dalla Media.

# Medicago.

M Edicago canua trifolis facio . Pit. Tournes. Trifoliam filiqua falcata . C. B. Medica lunata . I. B. Cast. Ap.

Lunaria radiata Italerum . Lob

Listaria ristates interims. Logd.

Medita five-firi altera Issatta. Lugd.

En a Pianta, che raffomiglia alla Medica; le fue foglie
natomorte fiopra una coda comune, come nel Trifoglio ordinario; il fuo fore l'eguminofo, foltenucoda un correcto
merlato. Paffano quetho fore, il piffiliodivena un frutto pianeriato. Panaro queno nore, il pittino arventa un riutto par no più largo dell'ugna del pollice, tagtiaro in collare, e com-posto di due lame applicare l'una sopra l'altra, le quali rin-chiudono alcuni semi della figura d'un picciolo rene. Questa

Pianta nafce ne' campi . Ella hà la virtù della Medica . Medicago d Medica , perché questa Pianta rassomiglia alla Medica

### Medium .

M. Edam Alpinum Echil falta, fortikat fiskatis. Pkt.T.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edini. C. B.
Cermannia falti Edi ti, divisi la cinque ripoltigli, i quali rinchiudono de semi mi-nuti ; la sua radice è bislunga . Ella nasce ne luochi montani . nut; la un radice e bisunga. Ella natce ne luoghi montani.
Tournefort (tabilifce la differenza di questa Pianta dalla
Campanella dal numero de ripostigli del fuo frutto; imperocché egli ne hà cinque; laddove quello della Campanella non ne hà che trè

Il Medium e aftringence, e rinfrescance; ferma I fluffi di fangue, prefo in decozione. Medium à Grace per an .

#### Mel.

M E/. in Italiano, Mele. E'un composto di diverse sostan-ze de fiori, che le pecchie leccano, e raccolgono nel M and four, due hyperche increase, a racciogno on the month of the control of the lowests, show he is negative to the control of the lowests, and the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand of the lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowest hand lowe temperate. Li perdoa osservare, cire totti inti u una intenti-ma Provincia non fono eguimente favorevoli i, e vantaggio-fi pel Melei, una Montagna, per efempio, produrrà boso Melei ni uno del fuoi late, e non ne produtrà di così busno in un' altro. Quelta differenza può venire dagli afpetti differen-ti del Sole.

del Soie. In fecondo luogo, la bontà delle pecchie, fecondo,che fono P a più

più ò meno naturali e dimeffiche; imperocché se ne introducone qualche volta di falvatiche nell'arnie

In terzo luogo, la paftura delle pecchie; imperocché fe-condo la natura, e la forza delle Piante, che leccano, ne nafce un mele più, ò meno buono, e odorifero; onde noi pafecus mele pila, ó meno buono, e odorifero; mode no regismo, che lici pil propo pe inser il buon mele, fono i regismo, che lici pil propo pe inser il buon mele, fono i Levante, ol Metzogiomo; preche le modele ivi tervano le Patro pe pil efficutali, e pila yramatiche che altrove. Di pid quelle pecche bamolo vi pid transquillità, che nelle painore; della Vidia, sello Spino, della Primavera, della Majorama, del Bafillico, della Mediffa, del Rofiolir, della Salvin, ade Jelaggia, della Rocorosia, del Garonan, del Fieorarecio delle Dalggia, della Rocorosia, del Garonan, del Fieorarecio delle

Paleggo, acus account de la Acacia, ed un gran numero d'altri.
In quarto luogo, la maniera di preparare il mele, quando
d'flato tratto dall'arnie; imperocché qualche volta, fecondo difatotratto dall'ature; muserocci, di proviene da una me-

ma arnia e più , è meno buon Tracú il mele dall'arnie in due flagioni dell'anno nella Priavera, e nell'Autunno. Sono divile le opinioni intorno alla fectea di quefte ftagioni ; vi fono delle ragioni dall'una , e dall'altra parce; ma parmi , che debba effere fcelta la Primaand mana parte, in a paint, cric account reter iceria a Frima-vera; primitenamente, perché in quella fiagione le perchie fono più nella lorro forza; e vigore; imperocche allora abban-donano la ioro a rina, levandoli a volo; e formano delle colo-nie novelle; in ficcondo liugo, perché in Primavera vannoa lecerac; fiscient e lurgiade, che cadono abbondantemente ne mefi d'Aprile, e di Maggio, particolarmente ne Paefi caldi, ne quali la rugiada in tempo dolce, e fereno fi conden-fa la mattina fulle fuglie degli Alberi in grani groffi come quelli di Curiandolo, d'un gufto dolce, egrato; il che è una fpezie di manna, che chiamafi manna di Brianzon. In terzo luogo a cagione della bontà, e purità delle foftanze delle Pi-

a nte nel rinnovamento del calore . V'ha due forte di mele in generale, l'uno bianco, e l'alero allo. Il bianco fi trae fenta fuoco dalle focaccie, fatte di fregiallo. Il bianco ii trae fenta fuoco dalle focaccie, fatte di tre-foo. Si rompono, e fi ripongno fia graticci, ò si fituoje di vinco, ò in tovaglie appircare ne quattro cantoni a quattro pilaftri; fi mettono fotto i graticci, ò fotto le tovaglie, de' vafi netti, e puliti, ed entro vi filla un bel mele, bianco, ec-

eth Definato, come ne" conterni di Bagnolo, édlo Spirito Santo, di Barie, di Montellano.

Il mele gallo fi fi de join forma di foncacie vecchie, e norolilli mele gallo fi fi de join forma di foncacie vecchie, conli mele gallo fi fi de join forma di foncacie vecchie, sono conli mele gallo fi fi de join forma di foncacie vecchie, sono conficial datano con un pecco di seque ne "besicii, j onelle caladerind

mefile in faccheri di reta fortile, fi chiadono nello fitteroio

mefile in faccheri di reta fortile, fi chiadono nello fitteroio

per farreu (dicei il mele; la cese relato e fi ficcheri; juna re prila fompre un poco col mele; il imperocché fi ritros a per l'ori
santo qualche pericolo pertra di cera, che fi ficpara, quassio di

musto qualche pericolo pertra di cera, che fi ficpara, quassio di A la diffillazione del mele

Il mele bianco, e particiamente quello di Narbona, fiti-lato da 6 medefiano fenta espetibone, el pià proprio a pigliario fi per bocca. Il mele giallo ha un poco più d'acrezza dei me-le bianco; d'altresi più a propolito per il crifter), e per il tri-medi effetto, i, perché egli è più deterfivo, e più rilaffa-medi effetto, per la figura del proprio del proprio del pro-

Dee scegliersi d'una buona consistenza, d'un bel giallo, te d'un buon gusto. Il migliore ci capita di Sciampagna. Contente motto di e effenziale, o acido, e s fenzana, poco olto, e terra. Il mele bianco contiene i medesimi principi, ma un more mena di chi. poco meno di fale

E'pettorale; muove lo fputo; ajuta la refpirazione; ra-

refà la pituira groffa, rilaffa li venere. Il mele giallo è deterfa-vo, laffativo, digeftivo, attenuante, rifolutivo. Siccome il mele bianco di Narbona ha la fama di contene-

re la fostanza di Ramerino, così i Mercanti, che vogliono contraffatto, e far pastare il mele bianco ordinario, che a buon mercato per mele di Narbona, che caro, gli cacciano dentto de rami di Ramerino, e ve li lasciano alvuni giorni, affin di comunicargii l'odore, e far che abbia credito l'inguno, ma ficconse poi non poffono tirar fuori col bene i rami di Ramerino, che non ven laficio, ofoglie, è fiori, così appar chiaro l'artifizio per pocoche fi muova, e fi efamini

I Villani fanno un' altra picciola falfificazione al mele, ed per farlo parere più bianco vi llemprano del fiore di farina, o dell'amido ben ipolverizzato .

Benché il mele fia attualmente la un grand ufo, egli era af-fai di più prima, che fi discoprisse il zucchero. Gli Antichi ne condivano i loto manicaretti, e ne facevano le loro confetture, come il Melimelum, il quale era cotogno, ò un'altra mela confettata nel mele. Se ne metteva fulle tavole; e gli Speziali ne adoperavano per li loro firoppi, ed altre compo fizioni medicinali, come noi adoperiamo il zucchero; ne componevano diverse forte di bevande, come dell'Idromele , che chiamavano eziandio Aque mulsa , Melicretum , Apemeli; bevevano del vino melato, che chiamavano Oenomei, bevevano ancora dell'oximele, ed era no mescuelio di me-

, ed aceto con molt acqua per rinfrescarsi . Del resto , benché l'uso del zucchero abbia quasi abolin quello del mele, principalmente negli alimenti, il mele però e ben spesso da preserviri al zucchero, quando non si pensi af-fatto alla delicatezza del gusto; imperocché, oltrecché egl'è una unione della fottanza più pura, e più eterea d'infiniti fiori, che poffegono gran vireù; egli è più pertorale, e più andino dei zucchero,il quale non è che un fugo denfo della foia canna Frà le buone qualità del mele, egli è riconofciuto un ali mento, ed un rimedio convenientifimo per coloro, il temperamento de quali fia flato arrenuaro da un diginno firaordiperantento de compostante la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta del la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la composta de la compos axer misiatre di comunitazione; pueche ita perito a produce nettro a liquori appropriate, dopo are fistati l'immedi generali. Il mele divente a maren da una troppo forte cozione, facile ne le altre code doloci, fi melcola facilmente colla bele nel cor-po, ftemprandola, e rendendola più finisida e più fermente, e, donde viene, che fi filma biplio. S'accende nel filuco appretilo peco come il succhero. Le perchie falvattebe fanno folle rupi mucchi groffi di me-

le; i quali non fervono per l'ordinario, che pei nodrimento delle mosche, e denli Uccelli; molti credono con molta veri-

fimilirudine, che neprovenga l'Ambra bigia.

Mel viene dalla parola Greca niai, che fignifica la mededefima cofa.

## Melampyrum.

# M Elempyrum multis, froe Triticum vaccinum. I. B. Ray. Hist.

AVA. Hitt.
Melomprum purpurajcente coma. C. B. Pit. Tournef.
Melomprum purpurasum. Ger.
Triticum neutrum, fire Melomprum. Dod.
E una Pianta, il cui futlo é quadrato, pelofo, porporino,
ramofo, altocirca un picié, se fite foglie flom a attaccate l'une

ramofa, a hoccata un potes; a fei englar flora a haccata in apopula all'un per junt reali, i seu farer come qualita a responsa a l'alta per junt reali, i seu farer come qualita realita a l'un macchio à fajor forer, a filla lampé a de opte proprieta de un macchio à fajor forer, a filla lampé a de opte proprieta de l'un macchio à fajor forer, a filla lampé a le doir perspetiture reministe ria alto da una freste di gula 1 cui d'un històrio primo per fordamen sensetta l'amengia l'unit, di color rampione primo de l'un securita de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del

mento pero.

#### Melanteria.

M Blanteria Diofe. Matth.

E'una materia minerale vitriuolica, di cui due fono le spezie. La prima si forma come un fale ne principi delle miniere di rame, donde si leva; e la seconda si trova più in

miniere di rame, donde li leva; e la seconda fi trova più in sò delle medelime miniere in una pierea unier, pultra, netta, del colore del folio. Diofeoride pererrifee questi ultima spezie alla prima e principalmente se quando si umetra con un poco d'acqua, e la diventa subton oner; dice che la Melanteria si trova in Cilicla, e si molti altri Pacsi. Le attribulfee una virtà caustica.

Questa Droga ci è ignota, e molti credono con Plinio, che non Ba altro, che il Chalettis, il quale abbia prefo di verie fi-gure, e colori nella miniera. Comunque sia noi el serviamo in fus vece del Chalcieis naturale. Melanteria à minar, niger; perché quella Droga diventa nera, quando vi fi getta fopra dell'acqua.

## Melanurus.

M Elanurus. E'un pefce di Mare un poco più grande della mano, pefante una libbra, è una libbra, e mezza al più, ticoperto di fquame larghe, e affai difficili a levare. La fua gola e picciola, e guernita di denti; i funi occhi fono afnua gone epeccola, e guernita di etenti, i i uso cichi isonali di grandi a proporcione della fasi aetta, di un torchimo nericcio, la fisia schiera e di color truchino tendencia libraro piaccio, la fisia schiera e di color truchino tendencia libraro piaccio della colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di colori di col

#### Melianthus.

M Elianthus Africanus. H.L.B. Ray. Hist. Pit. Tournes.

Pimpinella spicata Africana maxima. Bartholin. E' una Pianta, che cresce più alta d'un Uomo, sempre ver-de, e in vigote. Il suo susto è grosso come il politee, rototodo, cannellato, ruvido al tatto, annodato, legnos verso la radice, fodo, rofficcio. Le fue foglie fono fatte, e meste apprefes, 10do, Toutecto. Le lue togue to onto attes, e ment apprecia fo poco-come quelle della Pimpineila, ma cinque, è fe i volte più grandi, fredde al tatte, netro/e, merkate profondamente all'intorno, di colored I verde di Mate, è du nodor forte, puz-zolente, addormentante, d'un guilto erbofo, un poco alfria-gente. Nafcono i fiuoi fori nelle fia cime, difporti in fippa. gente. Nafcono i fuoi fiori nelle fue cime, a проти пързда , d'un nero rofficcio, attaccati a piccioli gambi roffi, ricoper-tid'una lana affai fortile, e affai fina; hà ciafcheduna fipiga fotto il fuo fiore una foglia grande come un'unghia, alle volte porporina, alle volta d'un porporino verdiccio. Ciafche-duno de fiori è con quattro foglie disposte in mano aperta so-ftenuto da un calice tagliato fino alla base in cinque parti ineficemen du un calice tugliato fino alla fulf in cinque parti ineguali. Concinen en dio fondo una lique melta, y rifio, d'un guillo docte, vinofo, e gratifismo. Quefo liquotre così abcondante, che filla per quidele tempo gorcia a pocci iniso pocci ano pocci in a pocci inia più mele, ma l'ino pfilli di virenta un fratori in veficie agruifro comequillo della Nigalia, membanolo, con quautto ampoli, e più rifio in quartrori prolitigi, i quali rischiviato onde firmi
bilistupali, arer, riscenti, como quelli della Peroisi. I a fuar radice e lumog groti, leptori, armod, africiatese reolfondabasoli midile, como gorni, il fusio cini reviere d'Africa i. luoghi umidi , e montani ; la fua origine viene d'Affrica ; è rara in Europa . Si coltiva in alcuni Giardini . Hermans Professore di Botanica in Lejden l'ha primo di tutti scoperta .

Il fuo liquore è melato, principalmente quello, che filla da fe medefimo. E' cordiale., florancale, e nutritiro. Non bò intefo a dire, che fi adoperi la pianta in Medicina.

Mellanthus à pin, mel, & delle, fus, come chi dicelle

#### Melica.

M Elica, free Sorghum Dod. Park. Sorghum, feu Millium Indicum. Ray. Hift. Sorghum, Ger.

Milium arundinacrum subrotundo semine, sorge, nomina tam. C. B. Pit. Tournes. Panteum Indicum . Gefn. Hort. in Italiano , Saggina .

E una spezie di Miglio, è una Pianta, che getta molel fufti, è canne similla quelle delle canne all'altezza di otto, onove piedi , robuste , annodate , ripiene d'una midolla bianca ; le fue foglie fono lunghe più d'un piede , e laringe trè ò quattrodita come quelle della canna. Nafcono i fuor fior? o quatro dita come que me gena canna. I vanco con more nelle cime de fuña a guifa di faftellini, ò mazzetti più groffe di quelli dei Miglio ordinazio lunghi circa un piede. Ciafcheduno di quelli fiori è composto di molti stami , ch escono dal mezzo d'un calice composto di due foglie. Passati questi fiori mezzio d'un calice composto di due foglis. Pasilati queti fiori , (fuccciono loro de firmi quati rottonda, à orazia, il doppio più groffi di quetili del Miglio ordinazio, di color ora giallo . ora-trà l'ordio, el giallo , ora enro. La fiun radice confile in groffe fibre forti . Coltivati quetta Pianta in terra graffia, ed yunda, principalmente de Paeli calidi, come in Italia , in

Ifpagna.
V'ha un'altra fpezie di Melica chiamata Dora. RauW.
Sorghi album, Milium Indicum, Dora. I. B.

sergon atoum, Milium Indicum, Dera . 1. B. Sorgo fimile gramum, Harramen Arabum. Bellonio. Milium arundinucum plans, diboque femine. C. B. Ray. H.; Millum Ethiopicum. Potte. E diverta dalla precedence, perche il fuo feme è piano, offo come un Orobo, e bianchissimo.

groffo come un Orobo, e bianchiffimo.

I femi di quelle Piance finon adoperati a nodrire il Poliame; fin ne fà altresi del panc, ma e facile à ridurfi in polivere,
pecon nutritivo. Sono deterfivi, aperitivi:

La midolla del loro fulli el filmata propria per le Grofole; fi
mefola colla fraggna, fi abbracia il mefcuglio. Si raccolgono le ceneri, che ne provengono, fi mefcolaro con pepe

poiverizzato, e fi fa prendere queita polvere nel tempo della Luna forma Melica à µisamel; perché le pecchie traggono del mele da questa Pianta.

#### Melilotus .

M Elilosus vulgaris . Park. Ray. Hyft.
Melilosus efficinerum Germansa . C. B. Pit. Tournes
Trifulum edoratum . Dod.

Trifolium oderatum, for Melilotus vulgaris fore luce. I.B.

E'una Pianta, che getta uno , ò più fufti all'altezza di due, ò tre piedi, rotondi, cannellati, voti, deboli, ramofi, le fue foglie nascono tre fopra una coda, fimili a quelle del Fieno Greco, ma più bianche, con frangie, ò merli ne loro con-torni; i fuoi fiori fono piccioli, leguminofi, difpofti in lunghe fpighe, di color quafi fempre giallo, e alle volte bianco, ma di rato; d'un odor graco. Succedono loro delle caffercine nericcie, ciafcheduna delle quali rinchiude uno o due femi nericcie, cialcheduna delle quali rincunuse uno o due rem minut, rotonoli, dovard, finoroli, fini tardicci bunga, mi-nuta, bianca, piegbevole, guernira di fibre foetili. Nafer quella Pianta ne lengoli rozzi, idifofi, figgli cidi de Fumi, de ruficili, de prati, lungo le fitade. Sene coltiva altreti nei Giardini. Ella contiene mole foi mezzo cializato, e fale et-femziale. Si adopera in Medicina tutta la Planta; ma principalmente il fuo fiore.

cpaiment it us more than the first a refolutiva, carminativa. St adopera nella decoasione de' crifteri, ne' fomenti, ne' cataplaimi, negli e mpiafri.

Meliliesur à più mri, C' hèver, Letsus, come chi diceffe Letas dobe, comell mele, don un'odore di mele.

#### Melis

M. Elis, Melis , Melis , Melis , Melisus , Taxus . In Ita-E un animale quadrupedo grande come una Volpe ; che hà del Cane , del Porco , cedella Volpe. Ven hà di diverpo-tic ; uno , che hà i piedi fimili a quelli del Cane , e l'al-tto , i cui piedi raffomigliano a quelli del Porco ; Amendus

130 nno un colore bigio, bianco, e nero; il loro pelo è rigido; la loro pelle è duriffima ; il loro moftaccio è lungo ; i loro denti fono acuzifimi; hanno la fchiena larga, e le gambe corre; abitano nelle Montagne in Italia, negli Svizzeri, in Normandia. Si nafcondono ne buchi, che fanno fotterra, dove s'in-graffano dormendo; hanno odor cattivo; mangiano de picgrafiano dermendo; kanno odor cattivo; mangiano de pie-cioli Conigli, degli Lucelli, delle carope, de Vermi di ter-ra, delle pecchie, del mele, del frutti, la loro carne è bonna a mangiare. Ellà ha il gullodi qualle del Cimphiate; turre le loro parti contrengono molto fal volatile, ed cilto; il loro pelo ferve a fare de permelli per Il Dipintori.

Il loro grafio, mello ne Crifteri mitiga il dotore nefritico. Si

adopera altresi effetiormente per le crepature delle mammeler fortificare i nervi; per la feiatica . ri lero fangue fecato, e prefo in polvere, è proprio per gua-rir la lebbra, e per ficacciare i cattivi umori per traipirazio-ne. La dofe è da uno feropolo fino a una dramma.

ne . La dofe è da uno scroposo uno a una uranta.

I Cani fono tratti dall'odore del graffo del Taffo, imperocche fe v'ha un pannolino, è altra cofa, che ne fia unta, van-

no ad odorarla, ead orinary i fopra.

Troyafi in America un animale fimile al Taffo, il quale chlamafi Heyrat , egli è golofiffimo di mele . Melis , moles , melus , melo , melotus à pilas , mel , perchè Il Taño ama il mele.

## Meliffa.

M Elifa. Dod. Ger.
Mclifa bortenfs. C. B. Pit. Tournet.
Melifa doverefita., vol's. Trag.
Ctrage. Gcf. Hort.
Melifa few Melifa phyllum. Ray. Hift.
Melifa few Melifa phyllum. Ray. Hift.

mengepoyaum. naactu. Apinfram. Cord. in Diofe. Beliffa valgaris edere citri. I. B. In Italiano, Meliffa. E'una Pianta, che getta i fuoi fufti all'altezza di circa due iedi, quadtati, duri, ramofi; le fue foglie fono bislunghe, piedi, «quatetti, duri, ramoni jetiete (egile (mobilstunghe, dial larghe, fitter in putta, e come quelle appretio poco del la Nepria, rurideal astro, a teoperte di poccio piel corti, a travideal astro, a teoperte di poccio piel corti, a tru decel a closo prastifitto, di ungulo un poco acto Nafconni foni foni ruelle affettle delle fiegle, e vi formano degil menti por mono interni, interno al toro fittle, ne affitto tatti a finizioto. Sono pocicioli, finizi a gotti di piela, banda, roffici, c'alcichedunodi boro denna coma supilina banda, roffici, c'alcichedunodi boro denna coma supilina banda. chi, romicci, catericaunou non cuine canal taginta in ai-tori due tabbar, foitentut da un calice fatto in cornetto pe-lofo. Paffato quello fiore gli fuccedono quattro femi quafi ro-tondi, ò bistunchi, unit infieme, rinchiufi nel calice del fore; in fui radice è legnofa.lunga.rotonda.div ifa.fibrofa. Coltivali quella Pianta ne Giardio]. Ella contiene molt olio

efaltato, e molto fale effenziale. Portifica il cuore, il cervello, lo fiomaco; provoca i m frui alle Pemmine; fi adopera nell'apopieffia , nell'epilef-fia , nelleverrigini , nella malinconia , nelle febbri maligne ,

mella peste.

Melissa, & Melissaphollum à uiu mel , perchè le pecchie amano la Melissa, e ne traggono la materia del loro mele , & plazar, faltam, come chi diceffe foglia melata.

Aplafiram ab ape, pecchia; perché le pecchie fono golo-

fe di questa Pianta. Citrare à Citre; perché la Meliffa bà un'odore di cedro.

### Melitites .

M Elittes lapis; è una pietra bigia, la quale (polverizza-ta rende un liquore latticinolo, di fapor dolce. Trova-fin nelle minierre metalliche, parrecipa del piombo, che ta una dolcezza fimile a quella del fale di Saturno; ma affai men

forre. Questa pietra non è differente dalla pietra Galadines se non ch'è più dolce al gusto.

E' propria per le infiammazioni degli occhi, per diseccar le ulcere, per unire lusteme le carni. Gli Antichi la mettevano in uio; ma è molto tempo, che più non fi adopera Melitites à pile, perché quella pietra hà un guito dolce ,

come il mele.

#### Melo.

M Ele Ger. I. B. Ray. Hift. Park.

Melle valgarts. C.B. Pit. Tournef. In Italiano, Popone E'una Pianta, che getta fulti funghi, fermentofi, che fi flendono a terra, ravidi, le fue foglie raffornigliano a quele del flendono a tetra, ravisti, re tue rogue rationsighano a quere det Cocomero, ma fono più piccole, più roomade, e meno an-golofe; i fiuol fiori i fono piccioli, gialli , fimili a quelli del Cocomero; fono feguiti da firutti ful principio un poco pelofi, ma che perdono il loro pelo diventando grandi; la loro figu-ra, e la loro groffezza fono different; i proproceche gli unio no groffi almeno come la testa d'un bambino, gli altri medionogrous amerito come sa certia e un cammono, gui altri medio-cri, gil altri piccoli; giu un fono vast i, e life; gi alari quafi rotonoli, ricamati, c cannellati; gil uni, e gia latri fonori-coperti du na buccia faŭal dura, gerofra, il color verde, c. di cenerce, e la loro polpa è tenera, midolloi, u unida, plivino-la, galliccia, vo fonilecia, di un bolor, e du nu gulor dolere, e gratifimo. Ogrefio rittore di vivio in tre 'grincipali' ripollighi; i calibedanode quali par che fia faddivito in due attri; e queculchounode quasi par che fia findalivió in due atris; espa-in ripolitigli fono pipela d'un gran numero di Reni quafi ova-ni ripolitigli fono pipela d'un gran numero di Reni quafi ova-fini bocca dota come la caraspecora, e constiene una recicha mandorta bianchiffina doce, ocioca. I ripolitigli, che cir-condano i formi, e che fanno in parere di metro del Popono condano i formi, e che fanno in parere di metro del Popono condano i formi, e che fanno in parere di metro del Popono controlo del Popono del Popono del Popono percia I Popono del Popono del Reni del Renima, o los, e fale ef-i freddi. Il Popono del controlo controlo montali pare del Popono fireddi. Il Popono del Popono contriere non la Renima, o los, e fale ef-

fenniale, evolatile. La fuapolpa è umettante; tempera gli ardori del fangue, rallegra il cuore; ma la digeftione non fe ne fà facilmente a cagione della fua umidità vifcofa. Il feme del Popone è uno de quattro gran femi freddi; e raddolciente, e aperitivo . Si adopera rell'emulfioni; fe ne spreme un olio affai anodino; proprio per le acrezze del petto, delle reni, per levar le macchice le rughe dalla pelle, e per riempiere le cicatrici de va-

Melo à pièxor pomum , perché il frutto di quelta Pianta ha una figura fimile a quella della mela .

## Mclocorcopali.

M Electropels . Scalig. Corcepel Theveti; Lugd.

E'un frutto dell'Indie grono come un Congrata al Cotogno d'un Popone. L'Albero, che lo produce raffomiglia al Cotogno nella forma, e nelle foglie. Nafce nella E'un frutto dell'Indie groffo come un Cotogno della figura u un roponesse discrepçue to produce rationniglià all'exception nella grandezza, nella forma, e nella foglie. Nafec nella Provincia chiamata Corcopal. Quedo frutto hà un guifo di ciriggia gratifilimo. Contiene tre doquattro grani fimili agli acini dell'uva. Rilaffa un poco il ventre.

## Milongena.

M Elongena. E'una Pianta, di cul due fono le spezie.

La prima e chiamata

AM La prima é chumtus
Mélagerae. Maris, Cod. Hil.
Mélagerae. Maris, Cod. Hil.
Mélagerae. Mela lei, Tourneé.
Mélatineae. Dod. Ger. Méla infeas Syriace. Park.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman passigiream fraita élotique.
Salaman salaman fraita élotique fosque fosque posque dia
Salaman che facilitament élotique. Salaman fraita élotique. più larghe della mano, finuofe, ò increspate all'intorno, verdi, ma ricoperte superfizialmente d'una certa polvere, ò lana minuta, e bianca, come la farina attaccate à code lunghe, e groffe; i fuoi fiori fono rofette con molte punte bian che, à porporine, fostenute da calici con picciole spine rosse; ciascheduno de quali è diviso in cinque parti satte in punta ciafcheduno de quali é divido in cinque parti fatre în punta. Paffatt quefti fisori, faccedono lor de fruiz li histumția più grofi delle nova, fodi, di color porporino, verdiccio, lifci al actor oripeni du una pola intheveut ad fiugo, forata da modifemi bianchicci, piani, che hanno il più delle volte ia figura d'un picciolo trene; le fue radici fono fibre lunghe. La feconia fpezie e chiamato.

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Melengena frudiu incurvo. Pit. Tournet Melantzana cirabum, Melongena, & Bedengian RauW. Lugd.

Lugd.

Salanum pamiferum fruitu incurvo. C. B. I. B. Ray. Hift.

E disferente dalla prima, perché il fuo frutto nafce gobbo, incurvaro, e della figura appetflo poco d'un Cocomeno,
di color guallo, è di cenere, è porporino. Coluvansi amendue le preix ne Giardini. Tourneivre dilitingua quetto genere dal Jalanum pel juo frutto, chi é folido, polipoto, e fenta cavità; laddove quello del Salmam è moleio, epieno di fugo. Quella Pianta, e I fuo frutto contengono mole olio, flem-

Queità Pianta, e I fiuo frutto contengono mole olio, Bern-ma, e poco fale. Alcuni ghiotti ne Paefi caldi mangiano quello trutto in infaltata, come fe fosfe Cocomero, ma paga-no spetio ben caro quello manicaretto; imperocche muove loro delle venorità, delle indigestioni, delle febbri. La Pianta, e I frutto sono propri, applicati efferiormente,

er le infiammazioni, per li cancheri, per le fcottature, per mitigare i dolori, per l'emorroidi.

## Melopepo .

M. Elspeps verrucefus. Pit. Tournef.
E una special di Zucca, ch'é diversa dall'altre ; perché il fuo fructe d'quas rocendo, ci parso di faori di peccioli bernocoli similia porti. Questo i rotto d'epoposo, spognoso, diviio interiormente in cinque parti; nelle quali trovanii due ordini di femi bislunghi, piani. Coltivali questa Pianta ne Giardini; il fuo frutto è adoperato uelle cueine. Contiene

molta flemma, ed olio, poco tale. E'affai umertante, rintrefcante, pettorale, anodino; il fuo feme duno de quattro gran femi freddi; chiamato feme

di Zucca
Melepepe; crche il frutto di questa Pianta ha qualche cofa della figura del Popone, che chiamafi Melo, ed è della na-tura della Zucca, che chiamafi Pepo.

#### Memphites .

M Emphites, Camebuja.
E'una spezie di Pietra d'Alabastro di color nero, e
bianco, che nasce in Arabia; se ne sanno de signisi, e degli altri piccioli strumenti Credefi propria contra la malinconia, e contra l'epileffia appesa al collo; ma non dee prestarsi molta fede a questa sor-

ta di rimedi . Dioscoride riserisce, che trovavasi ne' suoi tempi in Egit-

ro verfo Menfi una pierruzzola untuofa di diverfi colori, la quale chiamavafi Memphites a cagione del luogo della fua na-Cita Se le attribuiva la virtù d'addormentare le membra d orpo, fopra le quali doveva applicarfi il iuoco, dera neceffarjo tagliate, in maniera, che l'aminalato non fentiva punto di dolore, purché i polveritzata la Pietra, e mella in qual-che liquore ne forfe fitata bagnata la parte offefa; ma quelta Pietra non egiunta alla nostra notizia. Lo itesso Mittioli dice, che nel fuo tempo non fe ne aveva cognizione; é affai probabile, che fosse una Pietra imbevuta d'Opure, odel fugi che filla da papaveri, che nafcono in abbondanza in quel Paefe, e che hanno molta virtà narcotica.

#### Mentha

M Enthe; in Italiano, Menta; é nna Pianta, di cul cin-que fono le fpezie, l'una dimeflica, e le altre falvati-

La prima è chiamata Mentha angultif dia spicata. C. B. Pit. Tournes. Mentha fpicata folio longiore , acuto , glabro , nigriori . L. B.

Ray. Hitt Mentha Romana Get

Mentibu Komana - Qett.
Mentibu Komana angulifolia, five Cardinea - Park.
Mentibu Komana angulifolia, five Cardinea - Park.
Mentibu fairus, vol hortrofi; tertia - Dod.
Ella gera i fuoi fuli lino all'altezza di red piodi , quadrati,
rofficci, ramoli, le fue foglie fono bislunghe, affai firette,
fatteci in puna , merbase el Foro contorni , un poco peloce, di
fatteci in puna , merbase el Foro contorni , un poco peloce, di

roffice; ramots, retue topus tumo viscouries per popolofic, di licerno; il fuo colore e rofficcio. Getta dalla parte dinamati fine color verde brano; i fuoi fiori fono medi in forma di fipiga della fua terla certi crini, fatti in maniera d'Arbofelli, cari-

nelle cime de'rami, piccioli, disposti a guisa digola, ò di canna, tagliata in alto in due labiera, di color bianco, fegnatod'alcun, purei roffi. Questi fior, fono fostenuti da calici, fartod alcuna punts roum. Quent nor, rouse notestas as carici, sate ti in corna, meritae ne concorni. Quando (uno paffati, finc-cedono a cialcheduno di loro quantro terni m. nns.), bisimonhi rinchiufi nel calice del Bore La fua radice el lunga, fibriola, firificiante. Coltivati quetta Punta ne' Gurdani; ilà un'odor "Toro: il fincanto da monta del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione

forte, e gratifimo; il fuo gutlo caromatico. La feconda fpezie echiamata Mentha folocitris retundiere folto . C. B. Pit. Tournef.

Menthoff um falo ruggo retundere, fontaneum, fore folices, clore gravi. I. B. Mentoff um. Cord. in Diofeor. Tab. Ger. Mentoff um folis orbitulatis. Gefin Ap. Ella petta i fuoi fufti all'altezza d'un piede, e mezzo, qua-

Ella gettà i luoi suri ani artezza di un piede, e mezzo, quadrati, pelofi, e lue noglie fono quafi rezondo, aggirinzate, ricoperte d'una lana blanca; i inoi fori fono fimilia quelli della prima ferzie, lu ciolor bianco, rofficcio; il fino feme d'minuto, nero, la fun radice è fibrofa, firtificana C. Quella Pana ra fiparge un odore ecceffiramente forte, e aromatico, ma radica della media della compania della compania. meno graro di quello della Menta de Giardini; il fuo gusto e amaro, acro, e astringente; ella nasce ne luoghi umidi vetlo i Fiumi

La terza spezio e chiamata Mentha strochris languere folio. C. B. Pit. Tournes. Mentha equina. Bruns.

Mentaffrum folvefice , Eyft vulgate . Lngd. Mentefrum (picatum folio longiore candicante . L. B. Ray.

Ella s'alta circa trè piedi; i fuoi fufti fono quadrati, pelo-fi; le fue foglie fono bislunghe, fatte in punta, meriate ne loro contorni, guernite d'una lana molle, bianca principalmente di fotto, d'un' odor affai grato, ma meno forte di quel-lo della Menta coltivata; i fuoi fiori fono fatti come quelli della fipezie precedente, difpotti in finga piccioli, di color bianco, rofficcio; la fua radice è fibrota, firifciante. Nafce questa Pianza ne luoghi umidi.

La quaria spezie è chiannata Ment ha spirospiri longioribus, nigrioribus, & minus inco-nis fotis. C. B. P. T. Mentassirum altud. Lob. Ray. Hist.

Menteffrum folio longiore . Path E differente dalla terza, perche le fue foglie fono più lunghe, e meno bianche. La quinta spezie è chiamata

Mentha felveffets folio oblongo. C B Pit. Tournes.
Mentofiri aquatici genus bis futum fpica latiore. I B Ray.

Hift. itt.
Mentoffei folia aquatica biefuta. Adv. Lob. Lugd.
Mentoffun biefutum. Park.
Ella getta fulti all'altezza dicirca quattro piedi, pelofi;

le fue fossire fono bislunghe, meriate ne lorn contorni, bian-chiccie, lanuginose, d'un'odor forte, fimile a quello del 51-fimòriam, d'un guito acro, ed ardente; i tuol fiori fono fimill a quelli delle spezie precedenti, di color porporino, so-fienuti da callei pelosi, rofficei, e disposti in spiga, larghi; la sua radice è strafeiante. Nasce ne luoghi umidi.

Trate le Mente contengono molt'olio efaltato, e fal volatile, ed effenziale Fortificano il cervello, il cuore, e lo flomaco. Scaeciano le ventofità; refiitono al veleno, muovono l'appetito, provocano i mestrui alle Femmine, e I parto; aintano la telpi-razione. Sono deterfive, vulnerarie, rifolutive. Uccidono

i vermi . Si adoperano efferiormente, ed interiormente Mentha à mente, perché que la Pianta fortificando II cer-vello rifveglia i penfieri, ò la mentoria.

#### Mentula Marina.

M Entile Marine . Jonflonis . Heieferton quibufdem .
Veretillum . Apulcio .
Heisburtum . R. vadel.
E 'nan ferzie'd Mignaten di Mate , che fi ritrova per l'ordinatio fulle rive, come fe fosse un eleremento del Mate . Que

fi infetto é lungo na piede, e groffo come na braccio medio-cre, colla figura della radice di Nempher. Si allanga, e fi ristrigne come una Mignatta ordinaria; è quasi così duro come TRATTATO UNIVERSALE

112 chi, ò guerniti di molti corpicciuoli forați, che gli fervone eth, o guernité di motit corpiccioni i torati, che gii iervono di tromba, e co quali piglia, e tira a fe ciò, che vuol mangian es « fe lo prefenea alla bocca. Non motes, e non va firificiando, che affai lonamente. Vive di prefeiolini, che hanno guisé; ed apre la fua gola talmente, che divora un nechio intero cof suo perfee. Egli hà denti; ma in lui non si ritrovano altre coffa. Contene moti cioio, e fale volatile. La Medicina non fe ne ferve

Menula, & Veretilium; perché quest' insetto hà la figura del membro virile, che chiamasi in Latino Menula, & Vere-

Halefurion ex dado upa , marina cauda , perché quest'ani-male é fatto come una coda , e nasce sulle rive del Mare .

#### Menyanthes .

M. Ensentès philytes, Ple Torrent.

Triftimaphilytes, C. B. Dock, L. R. Ray, Hill.
Triftimaphilytes, C. B. Dock, L. R. Ray, Hill.
Triftimaphilytes, G. B. Dock, L. R. Ray, Hill.
Triftimaphilytes, G. B. Dock, L. R. Ray, Hill.
Triftimaphilytes, Plexit. Germ.
Esten Thorat, S. or follow faste anticontent of forgon and the properties of the properties of the properties of the properties. The properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the p 2000, e i guino, ò giallicci, d'un gutto amaro; la fua radi-er lunga, bisanca guernita di fibre. Ella d'alsu medicina-le, principalmence per turre le malazcie , che vengono da edruzioni, come per l'iterriaia, per l'dopolita, per la coli-ca; d'un antificorbutico; ella fisque fuori per orina; é pro-pria per la prera, pel dolore netritico; purifica gli umori groffi, rendendoli fiottili. Se ne bes la decosione, ò pute fi pielia in polyere al pelo d'una dramma ere volte il giorno per turro il corfo della malattia -

Nafre questa Pianta nelle paludi, e negli altri luoshi ac-Marce quette ranna neue panuar, e regulares quatici lu terra maera. Varia in grandezza fecondo i differenti luoghi, dov' ella nafee; le fue foglie fono qualche volta rocondate; e qualche volta fatte in punta. Il fuo feme é buono ancora contra la toise, per le matattie del petto; è deserfivo, proprio per incidere, e diffaccare gli

## umori groffi . Si adopera per fermare lo fputo di fangue . Mercurialis.

M Ercurtalis; in Italiano , Mercurtale . E'una Pianta , dae principali , che si adoperano ogni giorno in Medicina . La prima è chiamata

Mercurialis mas. Ang. Matth. Mercurialis reficulata, five mas, Diofe. & Plinil . C. B. Pit. Tournet.

Mercurialis fradium ferens, Carl. In Italiano, Mercuriale maschio. Ella getta i (soi fufti all'altezza di circa un piede, roton-di, lifej al tatto, divifi in piccioli rami; le fue foglie (uno bis-lunghe, afsai larghe, fattte in punta, litica, verdi, merla-te nel loro contorni; efcono dalle loro afcelle de gambi cotti; e minuti, a i quali fono attaccati de frutti con due caisetti-ne, ruvide, ed ifpide; ciafcheduna delle quali rinchiude nel-la fua capacità un picciolo feme ovato, è rotondo; la fua ra-

dice e fibrofa .

ce é hirota. La feconda foctae é chiamata Meruratalis fomins. Ang. Matth. Meruratalis foients, free famins. Diosé. & Plinii. C. B. Meruratalis objeties, 6, 5, 7 rag. Meruratalis forens. Czof. in Italiano, Mercuriale fem-

Ella è fimile alla Mercuriale maschio nelle sue fonte . e ne fuoi fulti, ma poera come delle picciola fpige, alle quali fono attaccati in grappoli de' fiori minuti molcolofi, è con molti flami, fortenuti da calici di tre, è quattro foglie. Questi fiori non fono fequiti da verun frutto, o feme.

Crescono amendue le Mercuria li per rutto, lungo le firade, sù i Cimiter), ne Vigneti, ne Cuardini, incorno alle fie-pi, ma principalmente ne luoghi umidi. Contengono molt olio, flemma, e fale efienziale; il loro guito e ottroio, e fipa-

Sono ammollienti, lafsacive, aperitive, proprie per pro vocare i meitrui alle Femmine. Si adoperano pr. C. palmen te nelle decozioni de' cristeri, e de' fornenti, alle votte alcrest

Mercurialis à Mercurio , perchègli Ant chi hanno pretefo che il loro Dio Mercurio avelse meiso il primo quetta Pian ta in nio.

## Mergus.

M Ergus . Cluf. in Italiano , Smergo . E'un' Uccello ma-rittimo , grosso almeno come un Oca ; la fua relta d corta, afsai larga; il fuo becco e fatro in punta, nero; la fua liogua e lunga, fatta in punta, nera, carrilaginofa; il fuo paiato e guernito di piccioli denti incurvati di dentro; il fuo corpo e ricoperto di molte penne bianche, e nere; le tie ale, e la fua coda fono picciole; i fuoi piedi fono larghi, neri, con tre dita. Si ritrova per l'ordinario frà la Norvegia, e l'Islanda; non fi vede andare a terra, ne volare; imperocche le fue ale non fono proprie pel volo, nel i finoi piedi per camminare; ma se ne serve per nuorare. Si tusta nel Mare per predare l pesci, de quali si nodrisce. Trovansi altre spezie di Smerabl n America .

Il iuo grafio d'ammolliente, e rifolutivo.

Mergus à mergero, tuffare; perché quest' Uccello si tuffanell'acqua per sar preda di pesci.

#### Merlucius .

M Enlucius, five Callastas. Jonit. E un peice lungo circa un piede, e mezzo, panciu-

to, ricoperto di iquame lottiti, di cosor, tempore alla con nella (chiena, e ne fianchi; la fua reffa è groficrella, la fua ricoperto di fquame fottili , di color , tendente alla cenere faccia e larga, i fuoi occhi fono grandi. Trova ifi nella fua te-fta due pietruzzole bislunghe. Si oodrifee d'erbe,e d'impurità, che trova fulle rive del Mare; la fun carne e bianca, la cile a ridurfi in pol vere , buona a mangiare , e di facile digettione . Si mette fovente fulle tavole.

Si nece povener una cavone.

Le pietre, che fi trovano nella fua teffa, contengono un poco di fale, che le rende aperinve, e groprie per la renella.

Sono altreti affringenti pel ventre. Si preparano macinandole ful porfido; la dolie da mezzo (cropolo fino a mezza d'am-

Merlucius à Mare, & luce, come chi diceise luce del Ma-re, a cagione, che quefto pelce hà grand' occhi.

## Merops.

M Eropi . Jonft. E'un Uccello grande come uno Stornel-lo, e che rafsomiglia al Merlo; le fue penne fono rurchane fulla fehiena, e timorte verso il ventre; il fuo becco d lungo, duro, incurvato in forma d'una faice ; la fun lingua é lunga, e sottile; apre il suo becco assai grande, divora le perchie, e lealtre moiche, che può predare, donde viene, che da alcuni è chiamato Apiafier, & Massipula. E assai co-mune io Caodia, se ne vede anche in Italia. Fà il suo nido nelle grotte fei , ò fette piedi in alto , ed alle volte ne' contorni delle arnie di mele; la fua voce rafsomiglia in certo modo a quella dell' Uomo, e fi fente di lontano gridare gral, grurs,

wishid.

V hà un'altra spezie di Merops, che i Tedeschi chiamano
Hirundomerina; è un poco più grande del precedente.

La carne del Merops, fritan nell'olio di limota propria per micigare il dolore, che cagiona la puntura della pecchia. Si

applica fopra il male.

Il fuo fiele mefcolsto con olio, e galla, dà a i capelli una tiq-

Merops queft, paper ben, dividit vocem.

#### Merula . .

M. Erula; Merular. Io Italiano, Merio.

E'ne Uccello groffo apprefio poco come una Gazza, per l'ordinario nericcio, perciò alcunì lo chiamano Nigetta; ma ve n'à di molti altri colori , e fe ne trovano anona, che fono affatto bianchi, ma di rado. Hanno cutri il più dalle molte libroco humo, ferro in mana e fessila a i merili mi colori. volre il becco lumgo, fatto in punta, e fottile, e i piedi glal-li; abitano ne Bofchi folti, fugli Alberi, nelle fefiure delle muraglie. Vivono di fratti, di Piante, e talvolta di carne; il loro canto c'affai grato. Contengono molto fal volatile, ed olio. Sono propri per la difenteria, e per gli altri fiufii di

V'hà altresì un pesce di Mare, chechiamasi Merula, five Tinca marina; è di grandezza mediocre, e di color nericcio; abita presso alle rupi; noo se ne serve la Medicina.

### Me/pilus.

M Elpiku vulgeris , Clul. Hill. 1. B.

M Elpiku vulgeris , for sunur . Park.

Mejlas fasi segaris . Rey . Hill.

Mestaris . General . Mejlas . Mejlas . Mejlas .

Stevelin . C. B. Pit. Tournet in Italiano, Neiploo.

E un' albero di medicere ganetares . i enti meso de l'esticil la rompere; let un' albero di medicere ganetares . i esti nospiere de l'attent .

En de l'estimation forco , el rami fono duri , e dificil la rompere; let fec foglie fond exceptivel de l'attent .

En de l'estimation de l'estimation duri , e dificil la rompere .

En de fonde de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimation de l'estimati follemt da m. caller, auglater in noterpart. Parfins i fiere, i callectivaria meri mergi molitori man pricola neremitta da ma ferzi di corrio, i format alla piant da 
caller. Quello francio chiamato i Lalian Marfinan e i ma 
ra, hiance, e d'un guda-cerlo, portuna talle piant da 
caller. Quello francio chiamato i Lalian Marfinan e i ma 
ra, hiance, e d'un guda-cerlo, ma riamoniller, matenado, e cacquita mi proper delev, rande, graffitto. Elia 
nagale, e poble, à norqual ental a toro (sperias, enfecti, 
i calledanicade qui interna na finen bisinge. La nelquande di piant alla fine perieta profesa, e el morte falla 
graffit, partici samonifica, el vitera vitera 
partici della 
calledanica del ma 
prico profesa, e el morte falla 
partici della 
calledanica del 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica 
calledanica fostenuti da un calice, tagliato in molte parti. Passato il sioma, e fal acido terreitre

Sono affai altringenti, e principalmente prima, che fieno mature. Sono proprie per fermarche diarree, i fluffi di fan-gue, il vomito; il oro officini, è noccioli (non adoperati in molte composizioni di rimedi a ftringenti pel ventre, e aperi-

motte compositami ur international managem per attenuare la pietra delle reni, e delia vecica, e per farla ucire.

I rami teneri del Nei polo infranti, e bolliti nell'acqua, fanno una decozione buonifitma per fermare la difenteria, e gli altri fluffi di ventre .

Le foglie del Nespolo sono detersive, e astringenti. Si ado-perano ne gargarsimi per le insammazioni della gola.

Mespola è pierra de , Nespolo; il suo frutto è chiamato
in Greco epianase, cioè con tré grani, benché ne contenga cinque.

## Mesquite.

M Esquite; è un bell' Albero dell' America, grande, e grossocome una Quercia, ma la soglia n'è molto più

M griffocome una Quercia, ma la figlia n'è moto più piccias, e i fixo contre d'un reude mono catro; produce un grifcio fimilea quello de notir tigiuoli, in cu di trovano cette, quaturro grant, cinamani Bastrari l'Irabilotto, come noi ci derviamo della galla. Serre quefto frutto per tiu-graffire il bolitane, e puricolammente e Cappe, le quali vengono petia mobro più famtes, e vargilono monion più dei nigoli, dover via habondama di quefti. Albert. Alle rorde, quando gli flatium non hamon fromovato, famon del pune con quello teme, pente fiera va Eural indirimento. Si paria della quello fines, pente fiera va Eural indirimento. Si paria della pune con quello times, pente fiera va Eural indirimento. Si paria della productione predicti en periode service predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en predicti en pred

Albero Meiquite nel Giornale di Trevoux del meie di No. vembre 1704. p. 1976.

#### Meum, five Meu.

M. Eun, March. Gr.
Monmungatus. Part.
Monmungatus. Part.
Monmungatus. Part.
Monmungatus. Part.
Mondal. C. B.
Ansthum, fire Fentulum torus/fem, quinfadem.
Fentulum Cords. Dol. C.
Ferdium. Cords. in Dol. C.
Ferdium. Cords. in Dol. C.
Ferdium dipinum person copillars folio, ndere meditaEntimal piscope. Dod.
Fentulum dipinum person copillars folio, ndere meditaEun Paina.

una Pianta, che getta un fufto all'altezza di circa un e, voto di dentro, ramofo; ie fue foglie fono fimili a quel-E una raute, est gorie priede voca de la composition de la quetie del Finocchio, ma più picciole, più aggliuzzate, e minute del Finocchio, ma più picciole, più aggliuzzate, e minute quasti come capetili. Nalicono i fiusi forni o mohrelle nelle cime de' rami, come quelle dell'Aneto; ciafche/una de' quanti del como fino de come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de ii e compoito per l'ordinario di cinque foglie, disposte in rosa nell'estremità del calice, di color bianco, odorifero. Passati quelti fiori, i loro calici diventano frutti, ciafcheduro de quali è compotto di due femi bialamphi, recondati filla (chie-na, e cannellati, più groffi di quelli dei Finecchio, odorife-ri, d'un guido acro, tendente all'amaro. La fua radice è groffa, lunga come il dito mignolo, che fi divide alle volte intré, ò quattro rami, di color feuro, ò nericcio di fuori, bianchiccio di dentro, di foftanza rara, e leggiera, d'un guhandheide die demy, di foldura una, e lopriera, d'un episone de la conserva persone. La esté di nosce a pensagene de un donce amounte. La esté di nosce a pensagene de la conserva persone de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva del conserva de la conserva de la conserva del conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva del la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva de la conserva del la conserva d a Pianta s'd innalzata.

Des (ceglieris lunga, affai groffa, ben nodrita, inrera, feccata di fresco, di color nericcio di fuori, bianchiccio di dentro, d'en odor aromatico affai graco, d'un gusto acro un poco amaro. Ella contiene molt'olio efaitato, e fai voltatile, enziale. E' incifiva, aperitiva, carminativa, ifterica, é propria per l'afima; fi adopera in polvere, ò indecozione; é uno degl'ingredienti della Teriaca.

Means à miss , manus ; perché le foglie di questa Pianta fo-no minutifiime .

### Michibichi.

M Rehikulti fecondo il Cavalier Tonti, è nn' Animal quadrupedo firancolitatio, che ablas nell'America Sectional del Bose, in fias nella, e la fias faccional del Bose, del Guerra, fias nella, e la fias faccional del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del Bose, del B cano mai ciò, che gli avanta.

#### Millum.

M. Blam. I. B. Ger. Ray. Hift.
M. Miltum outgare abbam. Park.
Miltum femta fate, or of abs. C. B. Pit. Tournef.
Miltum arram, & alimm., Cam. in Italiano, Miclio.
E unn Planta, che petto fulti. de came all'altezza di due,
o'tre pieti, mectatamente groffi, je fue fojle milicoms in fastelli. O in mazzi nelle cime de' (noi rami, di color ordinariamente giallo, ma qualche volta nericcio. Ciafchedano è compolto di molti fiami, ch'econo dal mezzo d'un calice il più delle volte con due foglie. Caduti questi fiori, fuccedono TRATTATO UNIVERSALE

234 foro de' femi quafi rotondi, o ovati, gialli, o bianchi, duri, ri-lucenti, rinchiafi in certe frezie di coccole fottili, tenere, che fono flate formate da i calsel de' fiori. Le fue radici tiono fifono flate formate da i caltel de forti. Le fue radici fono fi-brofe, forti, bianchicie: Quella Pianza nafe ne risophi fab-bionofi, ombrofi, ed umidi; i fisoi femi ferveno a far del pa-ne, e adelle pappe col later, e per modrire degli, Uccelli. Il Migliodi cui fi ferve Parigi, viene dalla Foresta d'Orkans . Contiene molt'olio, e un poco di fai violarie, è offenziale . Il pane di Miglio e focco, facilie à ridură în polivere, di po-

nodrimento, riftrigne il vantre. Il feme di Miglio, ridotto in farina è buono per farne de ca-

taplafini anodini , e rifolutivi . E'flata chiamata questa Pianta Milium, a cagione del grao numero di femi, che produce come a migliaja,

#### Millefolium .

M Iliefeltum valgare - Park.
Mullefeltum valgare album. C. B. Pit. Tournef.
Statister majer. Lugd.
Achillea. Dod. Gali.

Millefolium terreftee vulgare. Get Millefolium flatiores pennatum. I. B. Ray. Hift. Militaris , five Millefolium fore albo . Adu.

E'una Pianta, che getta molti fulti all'aitezza d'un piede, ò d'un piede, e mezzo, rigidi, angolofi, pelofi, rofficei, ra-mofi verfo le loro cime; le fue foglie fono tagliate minutamente, raffomiglianti in certo modo a quelle della Camamilla, ma più rigide, e porte lungo una costa, rapprefentanti una penna d'Uccello, d'un'odor affai graco, d'un guito un poco acro; oalcono i suoi fori nelle cime de fuoi rami in picciole ombrelle, o mazzi affai ristretti , rotondi ; ogni fiore è facto a raggi, bianco, foftenuto da un calice cilindrico, compostodi molte soglie in scaglie. Passato questo store, comparifcono de femi minuti ; la lua radice e legnosa , fibrosa , di co-lor bruno . Nasce ne luoghi incolti , secchi , ne cimiteri .

106 Billio. Naice ne mogni incutti, neccini, ne cimiero;
V ha na la fra fecia di Millifolium volgare, chiamato
Millefolium mulgare purpureum minus. C. B.
E difference dalla prima ne fuoi fori ; i quali fono perporiai; ò di un bel rofio. Contenguo amendue motto fale effenziale, ed olio.

Sono damello un morenti, aftinumni differenti, norti

Sono deterfivi, vulnerari, aftringenti, difeccanti, propri per fermare le diarree, i fluffi di fangue. Si adoperano efte-

riormente ed interiormente. Millefolium a cagione del gran numero delle tagliature delle toglie. pe uggue.

Strainter à speels, enerciter; perché quest Erba è propria
per guarri le piaghe, che i Sodiati ricevono nell'efectivo.
Chiamati volgarmente questa Pianta. Carpentaria, come
chi diceffe Erba per II Verturini, à Cocchieri; perche i Verturini fe ne fervono per fermare Il langue, quandohanno qualche

Achillen, perché si pretende, che questa Pianta sia stata primieramente meffa in ufo da Achille

### Millepeda.

M Illepedie . Multipeds . Centipedes . Onifci , Afelli ,
Poccelliones . In Italiano , Centogambe . Sono de piccioll infecti, factiun poco a volta, lumphi co-mel lugna del dito mignolo, e un poco meno larghi, di color bigio cinerizio folfa schiena, e ne latti, bianchi fotto il ven-tre, con un gran numero di piedi. Ve n'ha di due spezie; gli uni fono dimeftiel, e fi trovano nelle feffure delle piere, ne luoghi umidi, e falnitrofi, nelle cantine. Gli altri fono fal-vatici, e flanno ne Bofehi. I più groffi, i migliori, e più ufitati nella Medicina fono i dimeffici . Gli uni , e gli altri fi plegano per poco, che fi tocchino, unendo la loro tefta alla coda, e iscendofi così efartamente in uno fiante rotondi. che paiono pallottoline affai ben fatte; franno in quello frato fenza moto apparente, fin che paffaro il timore d'effer prefi , ferral moto apparatus, in the paratus in times. Le femmine partori fondomo, e ripigliano la loro prima figura. Le femmine partori cono una gran quantità di figliuolini, i quali , ufeendo dal ventre della loro madre, e camminano, e vanno girando allegramente intorno, benché non fieno più groffi de pidoc-dal Contengonomolto fal volatile, ed olio-

Sono propri per la pietra, per la renella, per la itterizia, per

muover l'orina, per le ferofole, per li cancheri, per ajutare il respiro, presi in polvere; la doic è da uno scropolo sino a una dramma. S'inghiortono altresi ratti interi secifi di frefco da' quattro fino a dodici per li cancheri, e fe ne continua l'ufo ogni giorno una volta .

S'adoptano ancora questi animaluzzi recenti esteriormente. Si pettano, e fi applicano in catapiaímo íulia gola, per la fehinanzia. Sono ritolutivi. Sono chiamati Millepede a cagione del gran numero di

piedi, che hanno Onifeus ab 800 Afinus, a cagione, che quest'inierto è del olore dell'Afine Porcelliones, à Porcello; perché é finto credito, che la fi-gura di quest'infetto auesse qualche rassomiglianza a quella del Porcello.

## Milvus.

M Beus; Milvius. In Italiano, Nibbio. E'un Uccellodi rapina, spezie di Sparviere, di color bruno, ò nero, ò rossiccio; hà la vitta fina, e scopre da Innbruio, o neco, o trofliccio ; hà la vilta fina, e feopre da Inna-gia istua preda; abuta ne Paedi remperat i fi modrifee della carned anima luzzi, che può affertare, come galli, poliatir; a coche; mangia altresi dei ristetti. Il fiuo vodo e tapidiffimo c Contiene moltrofale vodatile, ed olio. La fina carne è propria per l'epideffia, per la gotta; il fiuo fo-

gato, e'l fuo fiele fono filmati propri per le malattie degli oc-

chi, applicati fopra . Il fuo graffo è proprio per Il dolori delle giunture . Il fuo ilerco è rifolutivo .

Trovati altresi nei Mare un pefce volante, che chiamafi Milvat, è Milvage, perch'e fatto come il Nibbio terrette; il fuo corpo e lungo un piede , e mezzo, di color nero , ò roffo ; Il fuo cerpoe tempo un pour e mezzo al corre neco , con ou e la fua tefta è offota , quadrata, dura, icropulofa, con due grandi, e forri fpine, ò punte di dietro, che gli icrono di difefe; ll fuo palatu è roffo, e rifipiendente come carbone acdilcie; i uso puatue rosso, e imperature consecution se-cefo; le fue orecchie fono lunghiffirme, e larghe, turchine ò verdiccie; i parfe di macchie rotonde azzurre, con piecolo punti dorati. Vive de pelci, che può predare. Non è punto in ufo nella Medicina .

#### Mimofa.

M Imofa, Herba vida, Fruten fenfibilis. In Italiano , E'una Pianta, che getta molti fufti, ò rami, la maggior parte firifcianti, e inchinati verfo terra, carichi di foglie iunghette, pulite, ffrette apprefio poco come quelle delle lenti meffedali una, e dall'alera parte in ordine, ò a due a due foora una costa unendosi l'una all'altra, quando si toccano, come se avessero della sensazione; s'alzano dal mezzo della sua radice de' gambi, ciascheduno de' quali sostiene un nore, fatto in bicchiere, incarnaro, grato alla vifta, producente dal fuo fondo un cefto di fiami, ed un pifillo, il quale paffato, che fia il fiore, diviene un baccello composto di due guici, che per l'ordinario rinchindono de femi bislunghi, e piani; la fua radice è picciola. Nafce questa Pianta ne Juoghi caldi, ed mmidi. Coltivassi ne Giardini. Ve n'hà di molte spezie.

Vedi il Libra di Pit. Tourneiort Infittutiones rei beibaria. Criftoforo à Ceffa, è dalla Cofta, descrive nel suo Trattato delle Droghe una spezie di Sensitiva strifciante, che s'ap-poggia sugli Arboscelli, e sulle moraglie vicine. Il suo susto e minuto, non affatto rotondo, d'un bel color verde, fparfo per intervalli di picciole foine pungenti; le fue fuglie d'alto raf-fomigliano a quelle della Felce femmina, coll'odore, e'i gufto della Logorizia. La fua radice è lunga. Nafce ne Giardini. ne luoghi umidi, e faffoti nell'America

Quando fi toccano le foglie di quetta Pianta diventano vizze, e quando fi lafciano, ripigliano il loro primovigone. Quando il Sole tramonta, la Pianta diventa taimente vizza, e raffembra ieccarfi, come fe foffe morta; ma al ritorno del Sole riacquista la sua bellezza ; e più che il Sole e ardente, più ella rinverde. Dicefi, che le îne foglie masticate mnovano lo sputo, mo-

derino la roffe, rifchiarino la voce, mitigliino i dolori di rene; confolidino eziandio le piaghe recenti, applicate fopra. Il rifttingimento delle foglie della Senfitiva, quando fi toccano, parmi, che sia come una convulsione della Pian-ta, che viene per l'occasione de principi attivi, de quali ella è composta, i quali debbono effere d'una così grande de-licatezza, che la minima scossa, che si dia loro toccandoli, gli faccia rarefare, e gonfiarfi, in maniera, che allarghino, e riftringano le fibre, ò i vali, che li contengono.

#### Minium.

MIstum. Sandix. In Italiano, Minio.
E' piombo minerale (polverizzato, e fatto roffo da una lunga calcinazione ful fuoco. Il Minio capita d'Inghilterra;

dee (ceglierfi netto, carico di colore . E'altringenre, e difeccante . Si adopera negli empiafiri, negli unguenti, nella dipintura, e per vernicare il vafella-me di color rofficcio.

Minium à Mius; perché il Minio è fatto col plombo tale. qual esce dalla miniera.

## Mify.

Mily è fecondo Diofeoride, una spezie di Chaletti, ò una marceia minerale, victivolica, dura, rilucente, e brillante, di color d'oro, la quale si trovava una volca nelle miniere di rame in Cipro; ma non fi sà prefentemence, che cofa fia, e fi fostitulfee in fua vece il vitriuolo roffo, naturale, che chiamafi Chalcini, e che hà le medefime qualità, che fi attribuivano al Mify.

#### Mola.

M Ola . Salviani . Orthragorifeus . Rondeletii . E'una spezie di Porco di Mare, ovvero na pesce mostruo-so, grosso alle votre come una botte, pesantissimo, carellaginoto, colla figura d'una mola informe, ò d'una tefta quafi ronobe, cola figura d'una mola informé, o d'una tetta quafa fortonda; e riorgenero dua pelle, o d'un cuopor ruido, o la concercial e chiefe de la concercial de l'entre de la concercial de l'entre de la concercial de la concercial de la concercial de la concercial de la concercial de la concercial de la concercial de la concercial de la concercial de la concercia de la concercia de la concercia de la concercia de la concercia de la concercia de la concercia de la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del la concercia del l

#### Moldavica.

Moldenice benuice fulus, fure cerules, our alles. Pit.
Meijfs Moldenice. March. Call.
Meijfs dervine. Line slonger. C. B.
Meijfs dervine. Line slonger. C. B.
Meijfs dervine. Line slonger. C. B.
Meijfs dervine. Line slonger. Langl.
Meijfs dervine for cerules, of alle. Partic.
Meijfs, voi Cedeniulis, sid el crespe Turners. Gel. Hort.
Meijfs voi Cedeniulis, sid el crespe Turners. Gel. Hort.
E. van Paran, here mich sil "distribute al Gerea despoidi, quadrati, vollecis, nanoli; it fie folis fonoishinged,
en un medicine coda, nettree le loro coment; il (rie foris fonoishinged). medefima coda, merita ne loro contorni; i luoi fiori fono fatti a fufajuolo, ò messi di piano in piano, e in anelli in-torno a loro lusti, frà le foglie; ciascheduno di loro è una ternoa noro unta y ras e togate; catacneguno da noro e una canna figalancata in alto in golo, a tegalitati nidoe labora, di color turchino, ò bianco, fortentra da un calice fipinoto. Paffato quefto fiore, gli facecdono de' femi un poco lunghi, neri, rinchiufi in una caffettina, che aveva fervito di calice al fore. Queful Pianta hà l'odore, e'l gufo della Meliffa ca-dinaria, ma più forte, e meno grato. Colvivali ne' Giandini.

Contiene molt olio esaltato, e sale essenziale. Ella ha le niedesime virtà, che ha la Melissa comune Mildavico à Moldavia ; perché quefia Pianta ci è stata portata di Moldavia , dov'ella nasce senza coltura . Molla

M Olte. I.B. Ray. Hift.
Meller, froe Melle. Clussis, & Lob. Ger.
Meller. Cal.
Meller, & Meelle. Trag.
Leuslicus Persana. C.B.
Leuslicus Persana. Guntis Melle delle. Park.
Aroeire. Maksgr.

Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Martini, Mar Succedono foroccie coccoe rimii si riscrouciucius sparagio, difpotte in grappoli come l'uva, ricoperte d'una pellicella rofficcia, di fottanza oleaginofa; cialcheduna contiene un picciolo nocciolo offofo. Quette coccole hanno l'odore, e I guido dele coccole di Ginepro, acro, accompugnato da qual-che amarezza. Si fanno bollire nell'acqua, per prepararne un vino, d'una bevanda buonifima, la quale fi volta pari-mente in acceo. Nalce quell'Albero abbondantemere nel Perù ; le fuecoccole maturano nel mele di Luglio . Si fanno delle incifioni nella fua buccia , donde filla una rasia odorifera, che dicefi effer fimile alla gomma Elemi, ma più bian-

La buccia, e le foglie del Molle sono stimare affai rifolutive. Si adoprano in fomento per li dolori, e per gli enfazi del-le gambe, e deile cofcie; per gli umori freddi; i fuoi rami-celli fervono à fare degli fluzzicadenti.

La fua gomma, difciolta nel lacte, e buona per levar le macchie, e le cateratte dagli occhi.

ne, è le cateratic ungi occia. La fua buccia fecca , e fpol verhizata, è propria per deter-rre , e mondare le ulcere , applicata fopra. Il liquor vinofo, che traefi dalle fue coccole , è buono per le ttie delle reni .

#### Molucca

M Olate a è una Pianta forefilera , di cui due fono le fpezie J
La prima è chiamata
Malacca l'avis : Doul Pit Tournef:
Malacca . I. B. Ray Hift.
Meliffe Malacca lavis . Ger.

Meilige Malucca sevus - verr Meilige Malucca lavis , froe Systaca - Park. Meilige Maluccane aderata - G. E. Ella getes motif futti all' lavezza d'un piede , e mezzo , ro-bottì , quasi quadrati, rofficci , rigilea ind midolla , con mol-et cipglie fimili a quelle della Meilifa , tagalaze innorno affat te fogile fimili a quelle della Melilla, ugaliate intorno affat protondamente, atractera code lunghe, di un odor grato, a d'un guito amuro; i fino fino fino fineti a fusiquo fina le fino della protondamente, and fonti fino fineti a fusiquo fina le fino di una di una conseguia della conseguia della protondamente della conseguia protondamente della collectiona, di colori bianco, foftente da un caller, che ha fagura d'una campana. Pfafiato querbo fiore, gli fine credeno quattro femi con tre cantoni, rinchinfi in una caffettin, che la retrivo di calcita e finor. Li fai ratice e legnoda, e fishota.

Servicio atticca le con La fata tande e legenda, e foreda. La feccoda fegure de chammas media a feccoda fegure de chammas media de la feccoda fegure de festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa festa fest

E' fta-

236 E'stata chiamata questa Pianta Molucca, a cagione, ch' ella fu trovata nell'Ilole Molucche.

#### Moly.

M 69, é una spezie à aglio, che non è disserent dall'agio, le non perché non hà odore cativo. Ven hà di molte spezie; lo patrèco qui du ma delle principali, che chiamati May l'Theophralli magna. C B May l'Theophralli magna. C B May Benericum. Get. May l'Assphrelli, fige Mamri. Park. Ray. Hill. E una Pinna. che gesta dalla sila radice cinque soglie lunbe uns rianta, the getta agia tur rance cinque logis lun-ghe un piede, ò un piede, e mezzo, larghe due, ò trè dita, groffe, fatte in punta, verdi, ma ricoperte fpeffo d'una pol-vere, che fi leva facilmente. S'alza frà effe un fusto all'altezza di tre, è quattro piedi, rotondo, nudo, verde, voto: he nella fua cirra un ombrella, ò mazzo di forellioi con fei, ò fette foglie fatte in punta, difpolte in giro, bianche ò roffic-cie. Paffati, che iono, companifono de piccioli frutti triangolari, di vifi interiormente in tré ripoftigli, che contengo-no de femi quafi rotondi, neri, raffoniglianti a quelli della cipolla: la fua radice è bulbofa, groffa per l'ordinario, come li pugno, nera di fuori, bianca di dentro. Coltivafi quefta Pianta ne' Giardini Ella contiene molt'olio, e fale efenziale. Il fuo feme, e la fua radice fono aperitivi, e propri per refiftere al veleno.

Mais à suvie, deles, francello, diffruggo; perche quefta l'anta è flata itimata da Omero propria per diffipare, e diftruggere i veleni , e el' incaotclimi .

### Molybdoydes,

M Olybón des . Lapis plambarius . È' una spezie di Mioto men petante, ma molto più duro del comune, è una pietra nera , liscia al tatto, ratiomigliante in certo modo al petra nero. Nafce nelle miniere d'argento, è nelle miniere particolari in Inghilterra, e in molti altri luoghi. Alcuni eredono, chella contenga un poco d'argento; Infranta pare d'un colore di forcio, ed un grano affai agro. Quefta mate-ria è difficilifima a mettere in infufione, e fa gunitare i lavori di piombo, ne' quali s'incontra; perciò gli Opera) quardano con diligenza, che non ve ne fia di meteolata frà I Minio pedinario. Alcuni Alchimifti s'applicanoa cavare il plombo da questo Minio, perche pretendono, che sia più duro, e più dolce del piombo ordinario.

Il Melyodoydes è difeccanté aperitivo efteriorme ote Melyodoydes à piantifice, Plambum.

#### Momor dica.

M. Omerdica, Caftor. Dur.
Mamordica vulgaris. Pit. Tournes.
Memordica frullu luteo rubescente. Eyst.
Eusfamina retundi fula repens, sive mas. C. B. Balfamina mas. Ger. Para Cucumis puniceus . Cord. Hift Balfamina , froe Pamum merabile , Trag. Charantia , Dod.

Balfamina cucumerina. I. B. Ray. Hift.
E'uns Pianea, che getta fulti minuti, fermentofi, all'altezza di due, òtrè piedi, angolofi, cannellati, che s'appiccanocon certe fibre, che gettano, e che loro fervono di mani, a baftoni, ò a pall, che fi piantano lor vicini per foften-tarli. Le fue foglie fono fimili a quelle della Brionia, ò piuttarit. Le les egle fotos initia a que tra la ficiole, a fun verde grato, attaccate a code modiocremente longhe, d'un yufto leggier-mente amaro, ed acro. Escono i fisoi fiori dalle afcelle delle fortie; fono formati in bacini , tagliati in cinque parti fino al loro centro, e alle volte ancora feparati gli uni dagli altri, di color giallo, bianchiccio. Paffato il fiore, fuccede un frutto lungo, formato apprello poco come un cocomero più, è meno iungo, jormato appriciro peco come un eccuentro piu, o meno gonio verci i fico mezzo; piglia maturando un color reifo, o o qualche volta giallo, roificcio , figurfo nella fue fisperficial di bernoccoli figlinofi. Quello firutto non è polopolo; egli s'a-pre da fe medefinno, come per una fotta di molla. c falkcia ve-dere una cavità, che contiene molti femi grand ; come quel-

li della zucca, bislunghi, rofficci; leggiermente merlati ed involti in una cuffia; la fua radice è picciola, fibrofa. Si coltiva quefta Pianta ne Giardini . Si adoprano in Medicina le fue foglie, e'l fuo frutto. Contiene molta flemma, ed olio ; poco fale.

pocotate.

E'rinfrescante questa Pianta, diseccante, vulneraria.

Mitiga i dolori, raddolcisce l'emorroidi; è propria per le scottature, per l'ernie, applicata elleriormente.

#### Monoceros .

Monacras, Universit. Universit. In Italiano, Lio-E'secondo molti Naturali antichl, un grand'animale quadrupedo, fimile ad un Cavallo; porta in cima della fua fronte un corno diritto, ritorto in figura lpirale, lungo due, ôtre piedi, fatto in punta, il quale gli ferve di difea; ma quefi animale non fi ritrova, e non v ha alcuno di quelli, che quell'animale non is ritrova, e non y ha alcuno ci quein, che ne hanno ferito, il quale dela d'averlo veduo; non e flato pure difegnato il luogo, dovegli nafee. E'vero, che ci capita un corno bianco, raffomigliante all'auorio, duriffimo, pefantal, quale ha finodue braccia di lunghezza, istorritgiazo, votodi dentro, e fi chiama Unicersa, e de è adoperato in Medicina; ma questo como nasce da un gran pesce chiama-to dagl'Islandes Narpual, come io dirò a suo suogo parlando di questo pesce.

Menceres à piere felus, & xipes, cornu, come chi diceffe. Beltia, che hà un corno folo.

#### Morhua.

M Orbus. Moltus. In Italiaco, Meriuzzo. E'un peice di Marc lungo circa due piedi, ò due piedi, e mezzo, largo a proporzione, (crezisto fulla fehena di macchie di color di cenere, e di colorettà l'irofto, e l'igiallo; la fua gola, e i furio cochi fono grandi; ha quattro dentidu-ri, fatti in punta, bianchi, rifiretti, che formano una fpezie di lima, melli in fondo della gola, due io alto, e due abbaf fo, the corrispondono l'ono ail'altro, colle lor punte rivol-10. cer corriporation of out and arro, cone for punct from the verfo la parce di dentro; la liua carne è bianca, e di buon fugo. Quelto pefce s'intita per confervarlo; è affai comune nelle pefcherie; il maichio è di guito migliore, che la fem-

mina. Il più flimato, e migliore fi petca lo Terra onova verfo Canada, dove fi ritrova in abbondanza, e principalmente in un luogo del Mare, che chiamafi il gran Banco di questi Pefci . Si feeglie il più novello, come il più delicato al gufto.

Si fecca, dopo averlo infalato, e fi chiama Merluzzo in-I denti di questo pesce sono aperitivi, afforbenti, propri per sermare le diarree, gli sputi di sague, macinati sul possi-; la dofe e da mezzo feropolo fino a mezza dramma La fua falamoja e rilaffativa ne crifteri , rifolutiva

## Moringa.

difeccante, applicata efferiormente .

M Oringa. Acoftæ. Caft. Lugd. E'un' Albero dell'In-die, che raffomiglia al Lentifchio nella fua grandezza, e nelle fue foglie; ha pochiffimi rami, e molti nodi; il fuo legno è faciliffimo a rompere; le fue foglie hanno un co-lor verde bruno, vivo, d'un guito fimile a quello delle foglie di Navone; produce un frutto lungo un piede, groffo come una rapa, con otto angoli, di color chiaro frà l'verde, e el bigio . misolloto, e bianco di dentro, divifo in molti ri-politgli, che contengono piccioli cmi, fimili a quelli del Lero, verdi, e teuerifiimi, ma che hanno un gufto più acro delle foglie . Si mangia quefto frutto cotto. L'Albero Moringa nafce in abbondonza in tutta la Provincia di Malahar, lungo il Fiume di Mangare, dove pro-duce frutti abbondanti, i quali fi vendono al mercato, come le fave in Europa

La fua radice e flimata un'aleffifarmaco proprio contral

weieni, contra i malori contagiofi, contra le morficature de' ferpenti più velenofi, e degli aitri infetti, contra la colica, ntra la lebbra . Si adopera efferiormente, e interiormente.

#### Morina .

M Orina Orientalis carlina fallo. Pit. Tournef. E una Pianta, che crefce all'altezza di due piedi, e mezzo, d'un bell'afpetto; le fue foglie, che s'alzano dalla raduce fono lungha come circa la mano, larghe due, otre dita, refere a policy of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

E'cordiale, cefalica, flomaçale, propria per refiftere all' aria castiva, per ifcacciare per traspirazione i castivi umori, prefa in infusione, ò in conserva. Nasce ne' Paesi caldi. Se ne

preta in intuition; on trouser at Yange se Paragamin Coliva nel Giardino del Rè in Parigi.

Morina à Marino: Tournefort avendo portata quefta Pianta di Levance le dicele il nome del fino amico Morino celebre
Botanico dell'Accademia Reale delle Scienze; Dottor Reggente della Facoltà di Medicina in Parigi.

#### Morion .

M Orien, Prameter. E una spezie d'Alabastro, è una pietra preziosa nera, mescolata di color di carbonchio, ripi-press presson ners, mescosses su conver di carboncho; d'Alefsandris, di Cipro, di Mifena.

S precende, che quefa phera fia propria per ifeneciare la malinconia, e l'opitelfia, appeta al collo; ma é un rimello di poca efficacia; é meglio fervitire per oranamento.

#### Moroathus.

M Orellbur Lapir. Loucophragis. Graphida. Galanias . Diofcor. G. Agricol. M. Diofece. G. Agricol.

E una piera nerea, ora verde, ora nera, ora gialia, che
ha un liquore intricinció. Si trova ne lunghi doché cavano
E una piera necesaria de la compania de la
mantina de la compania de la
mantina de la compania de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la
mantina de la

E' propria per fermare lo spuro di sangue, e gli altri stussi di sangue, per ristringere l pori, per raddolcire le acrezze della vesscioa, press per bocca. La doce è da uno scropolo si-noa una dramma. Si adopera i tupposta, mesti sinieme col-la lana per li stussi del mestrus; in collisto per difeccare le ulcerette degli occhi, e per fermare le lagrime involontarie . Si mefcola ne cerotti per difeccare le piaghe , e per raddol-

cirle . Maradibus è un nome Greco uspub@ ; leutophragit, en Ad-su. C phragit à frangendo, come chi dicelle, pietra fragi-le, e che ha un liquor bianco. Galazita è pièta lat, perche quella pietra hà un liquor lat-

Graphyde a yarde, percer querus peers na un liquor lat-ticinolo. Graphyde a yarde, schizzo di pittura ; é stato dato questo some alla pietra Morodhus, perché si adopera come un in-pia, per tirar delle linee.

Morus.

M Orar. in Italiano, Gelfo; è un Albero grande, e ra-moto, di cui due fono le fpexie. La prima è chiamata Morar. Brunt Trag. Gen.

Merus nigra; Cord. in DioG. I. B. Ray. Hift. Merus nigra vulgaris. Park. Merus frudru nigro. C. B. Pit. Tournef. Merus rabra. Ang.

Il fior trouce è affii proffe, forto, notale, récoperné una buccia groffe, n'esta; il fine legaci duns, robuite, gaite, resta; il fine legaci deux, robuite, gaite verto (excho; le fie feglie fono lieghecone la mazo, laiseverto (excho; le fie feglie fono lieghecone la mazo, laiseverto (excho; le fine feglie fono lieghecone la mazo, laiseverto (excho; la produce de la fine feglie feglie), e vificio de la grando feglie; con modi feste di quattro feglie; loro overda, langualoji, con modi feste di quattro feglie; la ficiano reveni fraren depo fono. Naferono l'Iratti in hophi figurati, e fono le mone orose a trutto li fidono; from reveni, casalten en di principio, pod di ventano roffe, acide, oblitiche, e suffere nel principio, pod di ventano roffe, acide, oblitiche, e del principio de la fine del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio d Il fuo tronco è affai groffo, ftorto, nodofo, ricoperto d'una ne d'un sugo viscoso, e dolce, che tinge in cotor di fangue. Trovansi altresi nelle more de' femi quasi rotondi. Quest' Al-bero ha molte radici grandi, forti, che si dilatano. Nasce ne

Giardini . La feconda fpezie è chiamata Merus alba . Ger. Park. I. B. Ray. Hift.

Morns frudis albo . C. B. Pit. Tot

Merus candida. Cord. in Diole. Si crede, che la sua origipe venna, perché sono stati inne-statide' rami del Gelso ordinario sul Pioppo bianco. Le sue flati de 'rami del Gello ordinario lul l'ioppo bianco. Le fue fonglie fono bistungeb, emno larghe e più entre e, e migliori per li Bachi flugelli di quelle del precedente. I finoi caffoni fono fimili a quelli dell'aftro Gello; i fuol fratti floro More bianche, più picclole delle More nere, d'un gulto melatos ffai imfiglio, e pocograto. Le fue radiel floro piò grandi, e più [paried] quelle del Gello nero. Si offerva altorat, che l'Al. sparie al queste de treto nero. Si osterva attresi, che l'Al-bero crefce più alto. Sin che il Gelfo bianco è ancora tenero e picciolo, le fue foglie fono tagliate, ma quando è arrivato alla fua perfetta grandezza, fono intere. Si coltiva ne Giar-

Le more nere sono adoperate negli alimenti, e ne rimedi Contengono molt'olio, stemma, e sale essenziale. Prima, che diventi no mature, sono detersive, e astringenti, proprie per li mali di gola in gargarifmo; quando fono mature, umertano, ammollifcono, raddolcifcono il petto, muovono lo fputo. Il Sig. Bartolini Medico Danefe riferifce io una differtazione intitolata de Medicina Danorem domefijio una dilectazione intitolità de Medicina Danerum demelli-ca, che la Norregla produce delle more, che incon occellen-temente buone contra lo fuorbuto. Non fi potrano, dic giora quelle more agli ammalati, il mandano gli ammalati disfin ne Bofchi, dove nalcono, affinche e manglino afazietà, e vi fi aliciano, finche fieno paurii. La baccia della radice del Gelfo è deterfiva, e apertira ; bona contra tvernis, prefa in polvere; la dode è una dram-

Moras à pasple niger ; perché il frutto del Gelio è per l'or-

dinario nero.

### Moschata .

M. Olsher. Nas Melien, Nastle , Melhersyns; Heisenschund in Ceremina, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nas Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Nasylkes, Na

Quando la Nocemofcada e feparata dalle e fue buccie , fi Quindo la Nocronicada eleparana acia e e use bucce; n fecca , e fi conferva . L'Albero, che la produce naice ab-bondantemente nell'Ifola di Banda in Afia. Ve u ha di due ripetale l'uno falvatico, e l'altruo cotivitoto. Le Nocimofeade, che nafcono nel falvatico fono chiamate. Nocimofeade ma-fehi, ò falvatiche ; la loro fegura è bisiunga. Non hanno quali oiente d'odore, ne di gullo. Petroi non fi adoptano; e ficcome di rado se ne portano, così chi ne vuole avere per cu-sità in Francia, le competa più care dell'altre: gli Antichi le

chiamavano Azerbes . Le Nocimofeade, che nafcono nel coltivato fono chiama-te Nocimofeade femmine; fono quelle, delle quali ci fervia-mo negli alimenti, e in molti rimedi. Ci fono inviate dagli Olandefi, che fono i Padroni del Pacfe, dove nascono quetti Alberi. Sono più picciole delle Nocimoscade maschi, e la

loro figura è corta, e quali rotonda, dovata.

Debbono feeglierfi le Nocimoteade femmine d'una groffezza ragionevole, ben nodrite, pefanti, recenti, falde, non tarlate, di color bigio di fopra, rofficcio, fereziato di dentro, untuole, d'un odor grato, d'uo guifo acro, purgente, calido, caromatico. Contengono moltolio, e fal votarile. Si confettano le Nocimofcade ne Pacífi, dove naciono, come fi confetta no qui le Noci. I Viaggiatori ne Pacífi tertentrionali ne portano per Mare per ioro uto. Se ne manda-no altresi per tutto il Mondo. Si scelgono le più groffe, e le più novelle

Fortificano , e rificaldano lo fromaco; ajutano la digefijo-ne; feacciano le ventofità . Si mangiano come noci confetrate ordinarie . Le Nocimofcade feeche ordinarie fortificano il cervello, ll cuore, e lo flomaco, ajutano la digeffione; (cacciano le ven-tofità, muovono i meltrui alle Femmine; provocano il fe-

me ; correspono il fiato cattivo ; refiftono alla putrefa-Bifinena feculiere il Macie recente, intero, di color giallo, d un calore, ed un guito grato, un poco acro. Egli ha le virrù medelime, che ha la Nocemolcada; ma

i fuoi principi fono più cialitati , ed opera con maggior for-za , ed efficacia . Il Mater degli Antichi è la buccia del tronco d'un' Albero del medefimo nome, che nafee in Barbaria; Ella e grufia, rofficcia, d'un gufto amazo, ed acerbo. La fua virru caltringente, e propria per fermare la difen-tera, egli altri fiuti di ventre; ma ficcome quella buccia cera, egu atri fiuli di ventre, ma ficcime quefa boccia non ci vien portata, che di rado, coi fiadopra in fua vece il Marir, di cui però fono differenti le qualità, e fi confonde per l'ordinario, benche a totto, il Marir col Marir nell'uio del-la Medicina.

Mefchata a Mefche . muíchio ; estato dato questo nome alla Nocemoscada a cagione del suo buon odore ; benche non abbia del mufchio

Martie un nome Indiano Macer, a cagione della ficcità di queffa buccia, e del poco umore, che contiene come chi diceffe Buccia magra.

### Moscharellina .

M Oschatellina soliis sumaria bulbose. L.B. Pit. Tour-oesotr. Ranunculus nemorofus Muscatellina didus . C. B. Moschatella. Cord. Hist. Thal.

Ramunculus minimus Septentrionalium berbido mufcoto flore . Ad. Lob. Ico .

Radin cava minima piridi fiere. Ger. foglie; fostiene nella sua cima cinque fiorellini di color erbofo, eiascheduno de' quali è composto di cinque foglie. Tutti questi fiori raunari infieme rapprefentano un cubo ; un poco forro il fiore fono attaccare a code corte due picciole foglie . Quelli fiori , e quelle foglie hanno un'odore di ruschio . Paf-Gato il fiore, gli fuccede un frutto molcio, piera di fugo, in cui fi trovano per l'ordinario quattro femi alfai zaffomiglianti a quelli del Lino. La fua zadice è lunga, bianca, attorniata da molte picciole (caglie, che hanno la figura del deote d'un cane, voce di deotro. Ella getta nella fua parte superiore molte fibre lunghe; il fuo gufto e dolce. Nafce quefta Pianta ne prati, fugli orli de ruscelli, nelle fiepi ombrose. Contiene molt'olio, e flemma, e fale effenziale. La fua radice è deterfiva, vulneraria, rifolutiva

Meschatellina . à Mesche , muichio , come chi dicesse Piaoterella muschiata,

### Moscinus . .

M Ofchus . In Italiano, Muíchio ; è una spezie di sangue bilioso , sermentato , rappreso , e quasi corrotto, che tracii da una vescica grossa come un uovo di Gallina , la quale fi ritrova fotto il ventre, verfo le parti genitali d'una Bele firitrova fotto il ventre, verio se parti gentata di una no-tita quadrupoda falvatica nominata. Mufeira Mufeira di Darcas Mufeira. Copretta: Mufeira Gentalia Ludice. Directa, chella hali colore, e la figura d'una Gera ; il (no pelo èlungo come il idito mignolo al un hambino, formato in figura fipitale, fecco, ceche facilimente ii rome; Nafce ne Regni di Bostan, di Tunquin, e in molri altri luochi dell'Afia. Altia ne Biothie, e nelli fortiete, dore cie fei fai dell'Afia. Patia ne Biothie, e nelli fortiete, dore ce fei fai particolori dell'Afia. Altia ne Biothie, e nelli fortiete, dore ce fei fai dell'Afia. Altia ne Biothie, e nelli fortiete, dore ce fei fai particolori dell'Afia. Altia ne Biothie, e nelli fortiete, dore ce fei fai particolori dell'Afia. Altia ne Biothie, e nelli fortiete, dore ce fei fai particolori dell'Afia. Altia ne Biothie, e nelli fortiete, dore ce fei fai particolori dell'Afia. Altia nell'Afia nelli fai particolori dell'Afia. Altia nell'Afia dell'Afia. Abita ne Bolchi, e nelle forefte, dove fe le fa la caccia. Quando excefa, fu tuglia la veficia, chella ha foce til ventre, fe ne leva il faogue rappreto, il quale fi fecca al Sole. Si riduce fi una materia motolola, fegicra, quafi in polvere, di color rofficcio, feuro, ed acquitta un' odor forte, caffai fipiacevole. Si metre allora nella fina fieffa veficia per tratiporaria, e de il il Multhio, che noi

adopriamo.
Trovasi una prodigiosa quantità d'aolmali, che portano il Muschio, principalmente nel Regno di Bouran. Si predano ordinariamente in tempo di Primavera, o in principio di State; imperocche avendo effi tollerata la fame nel Verno a cagione delle nevi, che cadono in que Paefi fino a dicci, ò dodici piedi d'alterra, vanno a cercare il mangiare. Il loro fangue allora effendo in gran calore, e in una vermente fermentazione, il Muschio, che se ne trac è si sorte, e si spirirofo, che se non si esponesse per qualche rempo all'aria, a sec-carlo, non potrebbe soffriri il suo odore.

Non fi cava molto Muschio da ciascheduno di questi animali; imperocché non hanno, che una vefcica, la quale non pun reodere al più, che tanto fangue, quanto bafti pera ver red drame di Muchio difeccato. Dicei, che quella vetcica fio che l'animale è in amore fi volta io un abfeeffo, il quale incomodandolo, e cagionandogli del prurito, egli frega tanto quel-la parte si pietre, e si tronchi degli Alberi, che la fa crepa-re, e la marcia sparsa, fermentata, e seccata al Sole diveota

Muschio. Muschio.

Non v ha niente d'impossibile in questa Storia; ma non des animetterss, come banno satto quasi tutti i Naturali antichi, e moderni, che taro il Muschio checi capita sia tratto da questi absessi i, imparecchée come mai é probable che possi-no seguint l'orme di questi animali salvatici ne Boschi, e nelle noisquist l'omme di quelli assimuli di Vasici e pi locki, è cuite forcette per acceptione i marcela da loro genira, ex un locabili in correlle per acceptione i marcela da loro genira, ex un locabili in carcellisti, cen re fungli, can rella fabbat ? Senon avenimente de la completa de la completa de la completa de la contra del l'acceptione de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del

che fi filma più degli altri. Il Mufchio di Bengala è dentroa vefeiche, che hacno il pelo biacco. Quando il Mufchio è fevato dalla vefeica, dee confervatfi

Quando il Mufchio e levato dalla veterca, dec contervarii in una factoli di piombo, a finche il i freto del metallo non lo fecchi, e perda molto delle fue parri pià volatili. Bifegna feeglierlo affai feeco, d'un color rofficcio, d'un' odor fore, d'un guilo amaro. Egii è quafi tutto folfo, dollo, e fal pod'un guilon mato. Egii é quait vutto folto, à olto, e Li vo-lentie; conciène positimia terza; il fue odore é figuercole, e e nocivo, quando fe ne fente qualche quantis in un voite; e acquis pani in modifiare materia. La rapione di quelle dif-ferenza: viene, perche fiendo in troppo gara quantità, ne-faliano tante patti, che premono, e di incomodano il nervo olistorio; ma effendo in poca quaorità, le poche parti vo-lessill, che efcono, pon fonocapato; che di follestera gentignere in pero

te il nervo dell'odorato. Il muichio effato ona volta in | aguzzi, e affai penetranti, che s'appiccano facili ufo affai più d'adeffo preffo à i Profumieri, e Confetturieri. Si teme prefentemente a cagione de vapori, che rifveglia

principalmente nelle Femmine

principalmente nelle Femmine. Egli fortifica il cuore, el ferrello ; riflabilite le forze abbatue; refifie al vieno, el ficure, e rarefà gli umori grofi; provoca il feme, feaccia le ventofità. La dofe del mez-to grano fino a quattro grani; el proprio per la fordità mefio nell'orecchio con un poco di bambagia. Sene applica altresl verfo la matrice per dilegguare l'vapori . Se il mufchio perde il fuo odore, come fuccede qualche vol-

ta, bifogna fospenderio per alcuni giorni in alto alla canna d'on cesso; e ripiglierà il suo odore; il che dinota, che il fondo del Muschio è una materia el crementosa, o che hà relazione agli escrementi di molti animali; in fatti il cervello

nation agui extermenti di moiti a inimali; in latti i cervetto del Porcelletto, animale, che fi nodifice d'efermenti; e di altri dori, hi del mufichio. L'ofterco del Colombo, e quello di moiti altri Uccelli hano il medelimo odore.

Mofotus, quafi Mafou, mofotolo, perché il mufchio ha qualche raflomalighanza al mociolo; è pure quelta parda viene dall'Arabo Mofo. ò Mufob. che fignifica il medelimo. Dercas Soluci à Sepue, vidre ; è fiato dato quefto nome , alla Cerva, che porta il mulchio , perch'ella hà la vista finissima .

#### Motacilla.

Metacilla . Ionft.

Cauda tremala quibnfdam . In Italiano , Cotrectola .

E un Uccelletto, che muove incefsantemente la coda, don-E in Uccelletti, che muore intersariementa la cons, son-de vengono i foni nomi. Ve n'hà di due frezie; l'uno bianco, el nno gallo. Abitano ne contorni de Finni ò altri luoghi acquatici. Quest Uccello vive di mosche, e di vermi. Con-

E'aperitivo, e propriffimo per la pietra, per muover l'o-ina. Si fècca, e fi piglia in polvere. La dofe é da uno feropolo fino a una dramma.

#### Moxa.

M One. Pomet. E nna bambagia della Cina, ò nna glei fomo più grandi di quelle dell' Artemifia, le cui fo-glie fomo più grandi di quelle dell' Artemifia ordinaria. Si fecano quelle foglie; indi petile, ò fitopicciare irà le mani, fe ne leva la borra dal legno, e dalle fibre. Quefia borra, ò bambagia fi conferva.

I Cinefi, I Giapponefi, ed anchegl'Inglefi ne form delle miccie groffe come una canna di penna, delle quali fa fervono per gnar.r: la gotta; metrono il fuoco in nna di queflemiccie, e ne fcottano la parte addolorata. Si pretende, che quefto fuoco non cagioni dolore, a cagione d'una pro-prierà particolare della bambagia; ma la cola è difficile a credere, se non adoprano la bambagia, come i Chirurghi fanno qui le stoppe in una ventofa.

#### Mucuna.

M Ucuna phofeelus . G. Pifon.
Mucuna örnölirifi . Marcgrav.
Phofeelus filiqua descrute.
Phofeelus filiquis letis hifpidis , & regefti frudiu nigro

Plomeria: E una feerie di figipioni dell'America, quana Planes for E una feerie di figipioni dell'America, quana Planes for E una feerie di figipioni dell'America, affai picipiorità, i atti, i illio fisfio è groffo, tennece, affai picipiorità, i el significata di quelle devoluti figipioriti, una forocum poco più foliade, merrode, di colore rende grotta, i anti forocum poco più foliade, merrode, di colore rende competito di cinope fagile gialle, che hannosi figura come la fera. Mer foro i folia forti in disci cialifecturo dei quali è composito di cinope fagile gialle, che hannosi figura i i tiami finoriti, i fanci colore; cialifectura follimen una pricciala cinus bruna. A qenti fiori, cyanado fono puffial i, fonectiona dell'america dell'america fori controlle di colore dell'assistato di colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di gialla colore di colore di gialla colore di gialla colore di giall lo , el roffo fal principio ; ma prendono un color nero matu-rando , ricoperti di piccioli peli affai fottili , e leggieri ; ma

le per poco, che si tocchino, è pure che alcuno loro si accosti vi cagionano un pizzacore con un prurito cocente , e tanto più inconodo, quanto che più che fi gratta la parte tanto più quel pelo penetra, e più forte fi el i pazacore. Il didentro del bac-cello e bianco, e rilucente. Contiene due è tre femi, è fagindi groffi come pifelli, recondi, ò orbicolati, plani, ri-coperti d'una pelle, ò buccia fottile; ma dura, nera, erilecente; la loro polpa e folida, bianca, infipida al guño; alceni ne mangiano. Le foglie della Pianta fono adeprate dagli Indiani per ti-

### Mugul.

M Ugul. Cephelicus. In Italiano, Muggine.
É un peice di Mare, e di Fiome, che ha la tella grofi.
Ís, a donde viene, che li chiama Cepheliu à unean, Cephel.
Il fio modiaccio de grofio, e corror; il fiu corrop e bissimo, ri coperto di figuame. Trovafi nella fius refla ona petra, che chiamafi Echinus, o Sphondolus, perch' e attornata di pun-te. Quefto peice è comune nel Mare Mediterraneo. Nuota con una celerità itraordmaria, e reca della fatica a Pefcatori .
E'buono a mangiare . Contiene molt'olio, e flemma , fal

volatile, e fifto mediocremenre.

Il (uo flomaco directro, e ridotto in polvere, è proprio per fermare il vomito, per tortificare lo flomaco.

La pietra, chefit trova nella fua tefla, è molto aperitiva, e propuia per attenuare la pietra delle reni , è della vescica . La dote è da messo scropolo sino a due scropoli . Le pova di opefto peice fer vono a far la Bortarga che fi mangia in Provenza con olio, e limone, ne giorni magri .

### Mullus .

M Ullur. In Italiano, Triglia. E'un peice di Mare bif-longo, di mediocre grandezza peia ordinariamente circa due libbre; d'ricopetro di fouame grandi, tenere. Vive di pericolini, e di cadaveti d'animali; è buono a mangiare. Contiene molta flemma, elio, e fale quafi eureo volațile.

E proprio per mitigare la colica, per rifvegliare l'emor-roidi. Si dice, che imorzi gli ardori di Venere; ma non è probabile, imperocché rarcià il fangue. Le fue uova fono purpative.

### Mulus.

M Ulus, fra Himmus; in Italiano, Mulo; é un animale quadrupedo grande come un Cavailo; la framinia fi chiama Mule, e in Italiano, Mula. Amendue fono generati dalla copula del Cavailo, e dell'Afina, o da quella dell'Afino, della Cavaila; o nde haono d'amendue, è cofa rarifina, e écide Cavalla ; onés havou à innordeu, é cod in nutificat, o de que com autain granç é faus havier cavalos, de qui faci éconde che que com autain granç e faus nutres croisse, de qui faci éconde che que conserve de la conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde partier, de conde par

aeu 1000, e della Cavalla; é alto appreffo poco come un Afino; ma é più forte, e capaced portar un carico più po-fanted quello, che porta un Muio ordinario. Egli ha fi moffaccio fimile a quello del Bue, ma il fuo corpo è fatro come quello del Mujo, le fue orecchie fono più picciole. Tutte le patti del Mulo, e i fuoi efictementi contengono

a une re patri est returno, es i una encicamenti contengono noticollo, e falle voiatite.

L'unghia del Mulo è propria per fermare il susfo de'mestrui, egli attri suffi di fangue. Sene dà per bocca da mezao feropolo fino a due feropoli. Se ne fanno altresì delle fumigazioni.

Lo flerco del Mulo è proprio per la difentezia, pel fluffo de megrui, pel dolore della milza, per muovere il fudore, la dofe è da uno feropolo fino a una dramma, feccato, e spoiverizzato,

#### Mumia.

Munie; In Italiano, Mummia.

E un cadavero d'Uomo, ò di Femmina, ò di Fanciullo, ch'é flato imbalfamato, e feccato. Le prime Mummie sono state tratte da sepoleri degli antichi Egizi, sotto le piramidi, delle quali fi veggono ancora degli avanzi belli al-cune leghe lungi dal gran Cairo. Quella unzione era fatta con ballami, ragia di Cedro, birume di Giudea, Mirra, Alce, e molti altri ingredienti arornatici, capaci d'afforbite Aloc, e molti autri ingrousmus automatici, cămeir automate Immidità dellicatmi, di trusteri pori, per impedire l'entrata dell' aria, e por tefifiete alla putrefizzione. Noi si ferviamo oggi appetello poro delle modelime Droghe per imbalfamuse j corpi morti; ma, doche le toro Droghe foffero migliori delle nottre, è che aveifero un mecoto di misalfamare più perfecto di quello, che noi abbiamo, ò che I loto fepoleri foffero più fecchi, più imberuti di fali, ò di bitumi, ò finalmente meno fottoposti alla putrefazione de'nostri, i loto cadaveri imbalfamati duravano affai più lungamente fenza corromperfi, di quelli, che simbalfamano al giornod'oggi; im-perocché se si dà sode alla tradizione, si veggono delle Mummie d'Egitto di quattromila anni, laddove difficilmente fono stati confervati i corpi negli ultimi secoli più di trecento anni.

Trovanti alle volte fulle cofte della Libia de' eadaverl umani, i quali effendo ftati gettati dall' onde del Mare, fono riempiuti di rena, e feccati, ò per meglio dire, calcinsti dal calore del Sole, il quale è eccefivo in quel Paefe. Se ne in-contrano altresi ne diferti di Zara, dove la rena è così fotticontrano sarrest ne diserti di Zara, dove la rena deosi forti-le, che penera per tatto, e dove non fi trova acqua per lifregner la lete. I Viaggiatori, che non feguitano le Caravane racilimente fi insurriscono, e vi muojono dalla fame, e dalla fere; I loro corpi talmente vi fi feccano, che non pefano, che il quatro di etò, che d'ovrebbono pefare. Chiamanfi quetti cadaveri feccati Mammie bianche.

V ha in molti Pacii caldi , come in Tolofa , e altrore , certegrotte, ò cimiteri, ne quali i corpi morti fi feccano, e fi confervano col loro pelo, fenz'alcuna unatone di balfamo

conferento cel toro jedo, jene al cuisa autisor di halfano finos ad agento antia, a catigone, che quelle modeling genera finos ad agento antia, a catigone, che quelle modeling genera fina adiento ha conformata l'unidità del luogo, e vel ha ficiara un'imperfinose di copiccioni june; a juni finos capacit di feccare i forman del colatevero, e di fecciore l'arta gerdi.

"Non hifquar reforere, que le al Nomanio commone, che el capita fin vern Mummia d'Epiton, che fin iltuar ratra da nel capita fin vern Mummia d'Epiton, che fin iltuar ratra da nel capita fin vern Mummia d'Epiton, che fin iltuar ratra da nel capita fin vern Mummia d'Epiton, che fin iltuari commone, che capita fin vern Mummia d'Epiton, che fin ilturni commone, che la capita fin vern Mummia d'introduction, common del capita fin vern Mummia del contra del capita di contra del capita fin del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita del capita de Cristiani imbalfamano dopo averle vorate delle loro interiora, e del loro ecrvello con Mirra, Aloè, Incenfo, bitume di Giudea, e molte altre Droghe; mettono a feccarfi nel forno questi corpi imbaliamati per privarii di tutta la loro umidità flemmatica, e per fate, che vi penetrino le gomme,

affinche postano conservarsi.
Convien scegliere la Mummia netta, bella, nera, rilucence, d'un'odore assai sorte, e che non sia spiacevole. Se ne rrae colla diffiliazione chimica molt olio, e fale volatile. E, decerfiva, vulneraria, rifolutiva; cefifte alla cancre-na; fortifica; è propria per le fchiacciature, e per fare, che il fangue non fi rappigli nel corpo.

Le Mummie bianche, è l'corpi seccati senza unzione di helfamo. non posseggono molta virtà; perché l'ardente ea-lore del Sole gli ha calcinati, e ne hà levato via quafi tutto l'olio, e'I fale volatile

Mumie è nna parola Araba, che fignifica un corpo imbalfamato, e feccato.

Mungo.

MUsgo. Garziz. Mege. Avicennz.

E'un feme dell'America, groffo come quello del Curiandolo, verde sul principio, ma maturando piglia un color no-ro. Egli e si comune in Guzzrate, e in Decan, che serve per soraggio de Cavalli; alle volte gli Homini ne mangiano dopo a verlo fatto cuocere come il rifo. Dicefi, ehe naice al-

resi quetto feme nella Paleftina.

Il Mungo è proprio per guarir le febbri; fe ne fa pigliare la decozione, e la polpa.

#### Murer.

MUTER; è un perce con garcio, spezie di porpora, grosso come due ottriche unite insteme; il sino gusto è scropu-loto di fuori, con quatero, ò sei corna lunghe, dure, fatte in punta; il suo colore è gialliccio di fuori, bianco, pullto, rilucente di dentro. Ve n'hà di molte spezie. Si trova preffo agli fcogli nel Mare; la fua carne è buona a mangiare; ma

to agui vegui nei retare; in tua carne e utona a mangare; ma di nidigefia. Il fuo fangue tigne in porpora. Quello pefice è apertiriro; il fuo guicio fipoliverizzato è pro-prio per muover l'orina, pe fermane la diarrea, e per raddo-cire gli aedii del corpo; imperocche è una materia alcalica; al dolte è da mexto (cropolo fino) ad une fizopoli. Serve a lareal per nettare i denti.

per nettare i distri.
Marri A distri. Topo, a caglone, che la figura di queflo
Nicchio ha qualche raffomiglianza à quella d'un Topo.
Il P. Plumier frà un gran numero d'offervazioni carlofe,
che hà fatte nell'Ifole dell'America, parla d'una spezie di Mache hà fatte nell'Ifoie dell'America, parta d'una fectic a marva, ch' egil ha chiamato. Cedéra prema perpuran fundura, e che gli Abitanti dell'Ifole conofcono fotto il nome di Piciatore. Quest' ultimo nome gli e' flatto dato, perché quando s' vuole titra via dalle rupi, fulle quali fi firalcina come le do à vuole tirar via dalle rupi, fulle quali firatcina come le notre Chieccide fulla terra, egli getta con gran preflexas un liquore; quetto liquore è della medefinia consistenza, e bianchezaz, che il latte cordinario. Ogefio Nicchio la la ba-fe affai corra, e l'apertura ampstima; uno il di fuori è (ron-puloto per motre piccole emiscere; famili ad ugne piccò-le, melle per ordine fuccetti vamente apprefio poco come cegole d'un recor). Il contorno del labbro d'mestato affai deliregoite au necto; il contorino dei laboro e mesitaranissi deli-catamente; il didentro n'e ecceffiramente palito, di color bianco finorro, tirante al bruno, finorche verfo la parte op-polta al labbro, dov' el di color di came un pochetto livida. Vegeonfi qualche-volta di quetti mnetesni Nicchi colorati diversiamene el finori.

Il pefee,ch'é contennto nel Niechio, è una spezie di Chioceiola, la qual efce, efi frafcina fugli fcogli eol mezzod una baje affai larga, hà in ciafcun lato della fua tefta un corno afdat molle, e molto aguzzo, alla bafe de qual fono firsati l' fuoi occhi sù picciole eminenze rotonde; la fua carne è un po-eo più dura di quella delle nostre Chiocciole, di color bianco, alguanto bigio, d'inn guito mordente, come il pepe. Quando egli è rientrato nel fuo Nicchio, vi fi rinchiude interamente col mezzo d'uno feudo ovato, lungo, duro come il corno , fottile, di color nericcio; il liquore, che gerra, quando fi vuol cirar via dagli fcogli, è confervato in una gran piega, ch' egli hà fulla fehiena, immediatamente dopo il collo, in maniera di tafca; la getta dal cantone verfo la bafe; bifogna aver gran 

notion tittle di quetto i suoi conterva tempre i i suo costos, qua-luque di ligerata, ci fi si di la israva bando a nimale el fatto la perpora degli antichi Romani, prodegulera il P. Pimiera, prodegulera di prodegulera di prodegulera di P. Pimiera, cond prezioda, confiderata i a poza quantità, che fi en rica va i, rebbe necellario nun gran numero di puetti pedicioli i pro-tebo necellario ne gran numero di puetti pedicioli pro-tebo necellario ne fina si prodegulera di prodegulera di di tuppiti, che e ne in latzo abbandonato i listò decche è di tata da flupirfi, che ne tia ttato apparaturato, mo di ficoperta la Cocciniglia, che fa la medefima tintura.

DELLE DROGGHES SEMPLICI.

E flaxopration of Genniel I Terevoze desired d'Ones I in Marieri; ez mutichio, em flux poretas fixo sons femnient ver y 12. Avanceren perchie civicerità dell'indee, che il additi modelin preties, ma eze noteru nel vaggio. Esti antiditi modelin preties, ma ez noteru nel vaggio. Esti modelin moderne con contratti modelin preties. Programme dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'indee dell'ind bre t yra, d'una certa picciola chiocciola dell'Indie, che si rittova sopra alcune coste del Mare del Sud nel Regno di Guatimaje, dove l'America Settentrionale confina coll'Istmo di Darien. Quest'animaluzzo par, che sa il Muren degli Antichi; è della groffezza d'una pecchia; il suo gustio è sutile, e pocoduro. Se ne raccoglie a milura, che ie ne trova, e fi conferva in un vafo pieno d'acqua; ma ficcome è cofa ra-ra il ricrovarne molti in una volta; così gl'Indian! fianno lungo tempoa taccoglierue la quantità necessaria per tignere un pezzo di drappo di mezzana grandezza; ne tingono per l'ordinario del filo di bambagia; la tintura non è difficile a

fare.

R accolo un numero fufficiente di quefle picciole chiocciole fi prella no con una pierra affii pullira, e fi hagan fuñes ul fatra de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata de la consultata d ricehe fe ne adornano.

#### Mus.

M. W. sear. In Inthus, Topo, é ou suitable estellador de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la compan flemma, ed olio.

Si stima proprio per rimediate all' incontinenza d'orina , se ne fa mangiate a coloro, che pifciano nel letto. E' rifolutivo, licato efferiormente.

Il fuo escremento, ehiamato in Latino Muscerda è aperiti-Il 100 escremento, chiamato in Latino Mujerada è apritivo, e proprio per la piera, preso didecato, e ridotto in polvere; la dole è da mezo scropolo fino a una drauma. Si adopra altrest efteriormente per la rogna, discolto mell'aceto
per sa rescrete, e ritornare i capelli, solverizzato, ftemprato nello spirito di mele, e nel sugo di cipolla.

Mi do companda di Richesto mell'anno con considerato

Mi fa portato di Barbaria nell'anno 1702, ona spezie di Topo d'una bellezza fingolarissima. Egli era della grossezza cinque pollici, più grosso verso la coda, che altrove; piedi erano appreino poco lunghi, come quelli dello Scojat-tolo, ma quelli di dierro erano un poco più lunghi, e più ro-busti di quelli dinanzi. Ciascheduno aveva cinque dita assai lunghe, fearne, armate d'artigli piccioliffimi; l'animale era ricoperto per tutto, fuorché fulla coda, d'un pelo afsai rafo, bello, lifcio, rilucente, fegnato di belle lince magnifiche di colori vari, grigio, bruno, bianco, e di bella, medi per or-dine, ò pa ralleli per lungo dal mudo fino verfo la coda, e ful-le gambe; la fua coda era più lunga del fuo corpo, foarna, ma vefilta, e ornatra per tutto d'un bel pelo lungo come il dito, contile, ra siomigilante alla penna, a izato tutto all'intorno in forma d'un magnifico pennacchio, di colori appresso poco mill a quelli del corpo, e mefi pure per ordine; la qual cosa era gentilissima a vedere. Quest' animale era uato ne' Boschi

to. Notives Incendo I fuol path fulle parts il distructome to Societtole, e fewardo i fuol piedi dinatti, e de gli fervirano Cosciettole, e fewardo i fuol piedi dinatti, e de gli fervirano contratti di piedi di piedi di piedi di piedi di piedi di piedi di fematafi o alli golis, e do tenera fin che il avette fattaro redo, presente presente di presente con guidi ni un manicotto, preche finava caldo. Non pode vivere Insugamente internationali presente di presenta di piedi di piedi di femata i piedi piedi di piedi di piedi di piedi di piedi piedi di piedi di piedi piedi di piedi di piedi piedi di piedi a del Topo, e dello Scoiattolo.

#### Mus Araneus.

M Us Arameus; è una spezie di picciolo Topo, grosso come un Sorcio, di cui si stima la morsicatura veleno-sa come quella del Ragno; il suo mostaccio è lungo, e aguaa conre quest acr suppo, 3 title motivation i ungo, e agent 20, 1 lisol dent los minuti, e in deoppio ordine; 1 fusi oc-chi funo piccioliffimi in comparazione del fuso corpo, in ma-nera, the puec, che fisicicco, 1 la fus code corra, e mine-ta, 1 fiso pelo ha alquanto del colore, che èra l' mofis, ca giallo funche nel ventre, a corè bisanco. Si trora in Italia, in Germania. Si ritira nel rempo del Verno selle bialle, e e rella State ne Grandini, e nel hopphi riponi di fiero di Bue-rella State ne Grandini, e nel hopphi riponi di fiero di Bueneita State ne unatuni, e ne leoght reptent di sterco il Bue-Si nodrifica ir addeti, e principalimente di quelle di Carcioli, e d'altri legum; il de fa gran danno a Giardinieri. Non ferre per la Medicina. Mas Arantar, perchè quell'animale è una spezie di To-po, che li crede essere perche con con el Ragno.

#### Musa.

Musa arber. L.B. Park. Musa Serapronis. Lob. Ger. Palma bumilis longis , latifque faltis . C. B. Mufa , & Ficus Martabauis . Gartz .

Mufa, free Picus Indica. Acofte. Mauze. Theveti. Meuz. Alpino.

Pema Paradif; Lud. Romano. Dudam in Biblis. Pacetra, Marcgr. Pifon. Bala: H. M.

L'en de Anderdockell' Indie, il caircurous geoffpor tra-dianna come la conside un Unona, alle ven les grades, pia-gondo, ricoperno a mote succes, o delle fasgilholis, centales, prode, ricoperno a mote succes, o delle fasgilholis, centales, prode, processo a successo della considerationa della con-tales della considerationa della considerationa della con-tanta della considerationa della considerationa della con-tanta della considerationa della considerationa della con-tanta della considerationa della considerationa della con-tanta della considerationa della considerationa della con-tanta della considerationa della considerationa della con-tanta della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa della considerationa E' un' Arboicello dell' Indle , il cui tronco è groffo per l'or-

Il fuo frutto è muritivo, ma di difficile digeftione. Gli Egizi ne fanno una decozione, della quale fi fervono per raddolcire l'acrezza della fluffione; imperocche quefto frat-

to è rinfrescante, e umettante, proprio per le infi

ni del petto.

La iua radice pefla, e bollita nel latte e buona per diffipar le vertigini ; il fuo fugo , che ftila da tagli , che vi fi fanno , d affai aftringence .

### Musca.

M Ulia, in Italiano, Moica; è un picciolo infetto alato, qui di cui v ha un grao numero di fipcale; ma io non pario qui , che della Moica comune, ò dimetica, la quale e nota a turto il Mondo.

Ellis ha initia fin ends due corno incortigilare informes, para projecta reminia care on sign e, et accessida color populmon, color legio, enriccio, con sixon inenti antili lopra il venera, color legio, enriccio, con sixon inenti antili lopra il venera, si care di considerato del considerato del considerato del ficospono de poccio pini; efino obretti el obgarrati di lo-co, et canadada il interno di me amedilimo accesso di pre-dicti della color del considerato del presenta di considerato del considerato del considerato del considerato del per eliquente si solo di refino, e progingirari insua co-gere dicipate lo solo di refino, e progingirari insua co-representa della considerato della considerato della con-tra della considerato della considerato della con-tra della considerato della considerato della con-tra della considerato della considerato della con-tra della considerato della con-tra della considerato della con-tra della considerato della con-tra della considerato della con-tra della considerato della con-tra della con-Ella ha nella fua testa due corna lotortigliate insieme; una te di due pelli, che saprono in vermicelli, I quali a mifura, che crefcono le loto ale diventano Mosche, e se ne volano via. Contengono le Mosche molta flemma, olio, e sale es-

fenziale. Sono proprie per ammollire, per rifolvere, per far crefce-re i anpelli, pettare, ed applicare. Se ne trae colla diffilla-zione un'acqua propria per le malattie degli occhi;

### Muscari.

M Ufcars. Cluss. Ger. Mufcars majus obsaleto fore. Eyst. Pit. Toutnes. Muscars obselutore fore. Clus. Ray. Hist.

Muscari objekture fors . Clust Ray H.10.

Hactustus descriptions ableut Televal, v Muscart. I. B.

Hactustus recenojas meli batus . C. B.

Hactustus recenojas meli batus . C. B.

Diccad Chaletebanum, v Haderum. Lob. Logd.

E una Paost, chegetta dalla far midaccioque, de ciloglic fparie a terra, i junghe più d'un merzo piede, firette,

cancellare, affa groffe, riperce di (1905. Salas tiñ ettle un fuffo più lungo della mano, affai groffo, rotondo, fenza fo-glie, ma veltito quaf dalla fua metà fino in alto di fiori mer-lati a fei lati nella loro apertura, di color ful principio porporino, ó verde, poi d'un verde bianchiccio, ó un poco tar-chino, ó nericcio, ó d'un porportino cariço, indi imorto, è gialliccio, e finalmente quando incominciano a diventar vizgai, nericci; il loro odore è aromatico; affai graco, fimile a quello del Mufchio. Succedono a quefti figri de frutti affai groffi; ciafebeduno de quali hà tre angoli, ed è diviso in tre sipoftigli ripieni d'alcuni femi, grefii come orobi, rocondi, peri. La fun radice è un grofio bulbo, ò una cipolla bianchicneri. La tun radicce è un grofto bulbo, o una cipolla bianchie-cia, ricoperta di molte tuniche, d'un guito amarto, guerni-ta di focto d'alcune fiber lumine, e groffe. Questa Platora e coltivata ne Giardini. V'ha molte fipetic di Mafari, che fono different pel colore de l'oro forti, ò per la tarphezza del-le loro finglie, o perche fono falvatici. Tournefort hà fista una differenza di questo genere di Piaora dal Giacinto pel fio

en ainterenza que que no priere a rabota da vancinto per me, che nel Muícari é una sperie di campana ristreta nell'apertura, laddove quella del Gincinto è assa i spalancara.

La radice del Muscari è vomitiva, presi interiormento; è propria per digerire, per attenuare, per risolvere, applicapropria per aigune na efteriormente.

E'fiata nominata Mufcari questa Planta a cagione, che il fuo fiore ha un'odore di Mufchio.

### Muscipeta.

M. Ufciptia; Mafciaga.

M. Ufciptia; Mafciaga.

E un Uccelleux groffo come una paifera, che fa la caccia alle modelo per mangazie. Ve n'ha di molte (pezie; abita ne Bolchi, ma vola (peffodietro i Buoi per predare in molche, che lor vanno introno. E apritrivo, e rificultivo. Mafciptia, quaf Mafcaptia, à Mafta, Optie; come chi diccel (Lectol) golfo di modelne.

## Muscipula.

M Useipula Lobelii . Ger. Park. Armerius fas., 3. Dod. Viscaria sativa . Tab.

Lychnis vofcofa purpurea latifolia lavis. C. B. Ray. Hift. Pit. Tournet.

inus adulierinum, quibufdam.

Pe. Touris, mass relativisms, quinqlean.

L'estalis vigilez perio di Jesus, corres una Pistus, che gerta

L'estalis vigilez perio di Jesus, corres una Pistus, che gerta

L'estalis vigilez perio di Jesus, corres una Pistus, che gerta

L'estalis vigilez perio di Jesus de l'estalis vigilez

tabalis, anicatat. Le fine figile radiono oppute, lapise

tabalis, anicatat. Le fine figile radiono oppute, lapise

control fineta quello cell rise da manedin. I fon fon fore

control fineta quello cell rise da manedin. I fon fon fore

perio dell'estalis vigilez control fineta dell'estalis vigilez

perio dell'estalis vigilez

control fineta vigilez

perio dell'estalis vigilez

perio dell'estalis vigilez

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

perio dell'estalis

periodi periodi periodi.

periodi periodi periodi.

periodi periodi periodi.

periodi periodi periodi periodi.

periodi periodi periodi periodi.

periodi periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi periodi.

periodi per moiche. Contiene molt'olio, e fale effenziale.

Si stima propria contra le morsicature, e punture delle befile velenofe, e deterfiva, e confolidante, Muscipula, à Musca, & pulla, nera; come chi dicesse Pianta nera di moiche; perche le mosche s'invischiano nel glutine, ch'esce dal suo susto.

### Mufculus .

M Mufculus. Myrulus. Delivides. E un piccio Nicchio nosifiimo nelle Pefcherie; hà la figura fimile a quella d'un Mufcoletto, donde forice venuo il iso nome. S'apre in due parti eguali, fatte a volta, à describit il insistenza del monte del venuo del describit del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del monte del mo to il isonome. Napre in due partieguall, fatrea volta, è convertéd il soni, e concare di daren Ve la ha dide fipete! Ivan ali Mare, e l'aitra d'Piume. Quella di Mare più fii mata, avendo nu quido migliore dell'aitra. Il fivo guicio di nero, con un poco di truchino, pulito, rilucente. Rinchia deu spéciolio bittango, grofio come una fara, erereo, bianco, che nuoca io un'acqua falfa, delicato, buonifimo

bianco, che muora so un nequa tanto, mento, con a maogiare.

Quella di Frime hà il guscio ovaro, gialliccio; rinchiude
un peficiolino della groffezza, e della figura del precedente,
che muora altrerà nell'acqua, me non falfa; la sua carne è un

che moza altreti nelli seçue, ma pon tititi a li pia ezame un pero colara, e indigenti, per l'irodiani a tenzenti sullo proco dara, e indigenti, per l'irodiani a tenzenti sullo regione del programa del prosi di proco con certi calla infirit, che hanno appertito pono la giusa del suce de viole ce grafoli, ci no naltrati circondesta da sue facei di Mockobo testo fisi. Vi-proco del proco reido; laociano qualche volca un liquor hianco come il lat-te. Chi vorrà più diffusamente effere instruito sà quest' articolo, potrà leggere le differtazioni, che ne hanno fatte Pou-part, Mery, e Reaumor nelle differtazioni feparate, che fi troveranno nelle memorie dell'Accademia Reale delle Scien-ze. Contengono molt'olio, flemma, e fal rolatile.

Il guicio di quest' animaluzzo, macinato sul porfido è aperida mezzo feropolo fino a una dramma. Quello di Mare e proprio per detergere, e confumare le cateratte, che nafcono fugli occhi de Cavalli, se dopo averli spolverizzati, vi si foffia deutro

Il peice é difeccaute, e rifolutivo . Dicefi, che in alcuni luochi del R , che in alcuni luoghi del Brafile fe ne versono di così groffi, che feparati dal loro gufcio pefano talvolta fino

octooncie, e i loro guici fono d'una gran belleza.

E' lato nominato quetto Nicchio Mafrata; è perch egli ha una figura fimile ad un Muicoletto, come abbiamo detto, è perch egli è circondato nell'acqua da una forta di Molco-

lo, chiamato in Latino Mufcur. Deleudes . Grace Seamons e, perche questo Nicehio hà la figura della lettera Greca France.

#### Muscus Arboreus.

M Useus arboreus, Urnea officinarum. C B.
Museus quernus. Lob. Ger.

Mussius arboreus , tulgaris, & quercinus . Park . Mussius arboreus villosus . LB Ray. Hist in Italiano , Mo-

fcolo d'Albero. ficiol d'Albero.

E' una Planterella, le cui foglie fono tagliate minute come peli, bianche, molli. Nafce nelle crepature, e fuile buece di molti Aberi, come fisila Querca, iul Pleppo, full'
Olmo, fuila Scopa, full Medo, fui Pero, fui Pino, fuila Picas, full' Abere, ful Cadro, fui Larice. La più dooriiera,
e la più tittenta fi è quella, che fi ritrora ful Cadro. De
ceglieri bianca, e netta. Contexe molt folio, e fale effecfecilleri bianca, e netta. Contexe molt folio, e fale effec-

siale.

E'astringente, propria per fermar la diarrea, i flusfi di fangue, il vomito. Si può prenderne iu decozione, ò iu pol-

I Profumieri fauno con questo Moscolo spolverizzato Il corpo della loro polvere di Cipro.

### Muscus terrestris repens.

M Ufcus vulgatiffemes. C. B. Pit. Tournef.
Mufcus bestenfir. Trag.
Mufcus terrefiris vulgaris. Dod. Lob. Icon. In Italiano,

ti appena dal ventre della Vacca.

Motcolo terrefire E un Mofcolo firificiante, che copre le terre magre, fte-rili, umade, ne Bofchi, nelle forefte, fulle pierre, ne difer-ti; le fue foglie fono minute come capelli finifilmi, molli,

werdi, e alle voltegialliceie. Contiene molt'olio, e flem-ma, poco fale effentiale. E'aftringente, proprio per fermare i fluffi di fangue, applicaro fopra.

E'probabile, che Museus venga dalla parola Greca utore, colla quale fi dinotano molte materie tenere, e novelle, come i rampolli degli Alberi più teneri, i Vitelli giovanetti usci-

### Mustela.

 $\mathbf{M}$   $\mathcal{D}[dis, \delta Fa[dins]$ , in Italiano, Donnola.  $\mathbf{M}$   $\mathcal{D}[dis, \delta Fa[dins]]$  in Italiano, Donnola.  $\mathbf{M}$  spilifium  $\mathbf{g}$ ,  $\mathbf{e}$  quafferein moto, apilifium  $\mathbf{g}$ ,  $\mathbf{e}$  quafferein moto, i lifuo coro ratiomiglia a quello del Topo; ma e più lungo,  $\mathbf{e}$  più lungo,  $\mathbf{e}$  più lungo de corra; i lifuo cone egitalio ultis fobiena , en e list, jainno verifo la gola; è ardito, ecrudele. Ven hà di due (perie; l'uno dimellico; Littro faitastico. I liprimo faccatora in Gransi); perfequita i Colombi, e molti altri aoimali per predarli, e mangiarli. La Donnola falvatica abita nelle caverne, nelle feffure delle pietre, ne' Paefi Settentrionali; mangia de' Topi, delle Tal-re, de' Pipiftrelli; il fuo flerco ha qualche volta un' odore di Muschio. Contiene molto fale, ed olio

Il fuo cervello, e'l fuo fegato fono propri per l'epileffia i il fuo ftomaço, e la fua carne fono buoni contra la morficatura de Serpenti, prefi in polvere, e applicati efferiormente fulle morficature.

Il fuo fiele è proprio per diffipare le cateratte degli occhi. Si mette nell'acqua di finocchio. Le fue parti genitali fono buone per la ritenzione d'orina,

prese in polyere. La dose di tutte le parti della Donnola è da uno (cropolo fino a una dramma. Il fuo thereo è refolutivo, proprio per ammollire le coccie. Il fuo fangue è ftimato buono per mitigare il dolore della

gotta, applicato lopra.

Trovali ancora un'altra spezie di Donnola, che chiamali in Latino Mar Posticus sea Ermineus; in Italiano, Ermelino. Non edifferente dalle altre Donnole se non nel color

bianco, che ha pertutto il corpo, fuorche nell'eftermità della coda, ch'è nerillimo. Abita come le precedenti nelle caverne in Mauritania, e in multi altri Pacii Settentrionali.

Hà le modefime virtà della Donnola comune; la fua pelle serve per le sodere .

Mufitla, quafi Mus fiellatus; perché la Donnola hà qual-che raffomiglianza ad un Topo; e perché le ne trovano alcu-ne frezie (egnate di macchie, che hanno la figura d'una fiel-la. Fujcime à fufca pilo.

#### Mustelus .

M Ulelus . Galeus lavis . E' una spezie di Cane di Mare , che gl'Iraliani chia-111 E una iperie di Cane di Mare, che gli tratani chia-mano price Colombo, o vero uo peice, che peia al più ven-ti libbre; è ricoperto di una pelle tenza iquame, i licia al tar-to, di color bianchiccio. Non ha dentri, ma le fue mafcelle fono ravide. Si nodrifice di peicl.

Il fino praffo e rifolutivo. Si adopera la fua pelle per pulire

I la vori di legno

V ha un altra spezie di Cane di Mare, che chiamasi Ga-leus Aferias, free Musiellus stellaris; è simile ai precedente, se non ch'egli è tempestato sulla schiena di macchie rotonde,

Le sue virtù sono simili a quelle del precedente.

Misselus, quas Mus sellatus; perché questo pesce ha una
figura in certo modo simile a quella d'un Topo, e perché alcune delle fue spezie sono sparse di macchie stellate

## Muflum .

M Uflum; in Italiano, Moño. E'il fugo dell'uva matumentato. Ve n'ha tante ípezie, quante fono le ípezie dell'
uve. Contiene molta flemma, olio, e fale effenziale.
Rilaffa il veutre; éraddolciente, cordiale, pettorale.

### Myagrum.

M Tagram; è una Pianta di cui due fono le spezie.
La prima è chiamata
Magram monospermon. I. B. Ray. Hill.

Myg ram money permen and the D. Pay. F.H.I. Myg ram money permen latifation. C. B. Pit. Tournef. Elia gert full al alteract di due piedi, roccodi, duri, di color di verdeci Matee, lifci, ripeni di midolia bianca, ramofi, le lian logite fono bislunghe, e, fimili in certo modo a mofi, le lian logite fono bislunghe, e, fimili in certo modo a quelle dell' Ifati coltivato; ma la più parte fono farte a fran-gia, e principalmente quelle abbafio, abbraccianti il loro futto colla loro bafe, ch' è la parte più larga, di color di ver-de di Marte, d'un guilto d'erba da mineltra; i fuoi fiori fono acai naure, a un guito a eras au minettra; i 1806 hori tomo piccioli con quastro fogile, difipole in croce, gialle. Quando fono pallatt, faccedono loro de firutti, formati in piccio-le pere rovefeie; cialcheduna delle quali contiene nel fua mezzo un folo feme bislungo, di colore trà l'roffo, el gial-le logo, la fua radice de groffa, e bianca, ma non dura, che un anno.

La seconda spezie è chiamata

Myagram menof permen minus . C. B. Plt. Tournef.
Myagra fimilis fore also . I. B. Ray. Hift
Ella gerta uno, ò due fufti all'altezza d'un piede, con poche foglie minute, d'un verde fimorto; quelle abbaffo fono attaccate a code, e fono firafcinate a terra, ma quelle in al-to abbracciano il loro fufto colla loro bafe. Nafcono i fuoi fiori nelle cime de' fufti, piccioli, bianchi, con quattro foglie, difpofte in croce. Succedono loro de' frutti fimili a quelli della spezie precedente; ma più piccioli; la sua radice è piccio-la, minura, capelluta, bianchiccia.

Amendue le spezie nascono ne' campl, principalmente ne'

Pacfi caldi.

Cavafi dal feme del Magram per espressione un'olto, ch' e proprio per ammollire, e per raddolcirele asprezze della | pelle.

pelle.

Magram à puis, Mafra, & dina, Captura, perché d'lato dato una volta quello nome a una Pianta glutinofa, a col
le mofiche straccano. Quella qualità non fi trova nelle due
fpezie, di cui abbiamo parlato.

Mansfermana à piate, fais, & eviqua, fmen, come
chi dicotte Pianta, ji cui trancono ha ten tenne.

## Myofetis .

To forty, in Italiano, Oreccha di Sorcie. E un gemarca il Passa, a chi differenza dalla Mongellian per
votteri dilatene dilato il Consolire il Soggiari qui foliamente dalla prima, chi collamana mendi.

Le proposita i sidura di Armania mendi.

Le proposita i sidura, di collamana mendi.

Le proposita i sidura, di proma i parifiria. C. B.

Ella gena atona piccoli finti di disi aerra, podoli, guenca posita i sidura, di pranta i parifiria. C. B.

Ella gena atona piccoli finti di disi aerra, podoli, guen
de monte di proposita i sidura di proposita di consolira di consolira di 

Resulta di concio di proposita di sidura finti di 

E dementira, altringuezza, rindicianza; la lara nella ella

E dementira, altringuezza, rindicianza; la lara nella el di
Edita prima, serie, serie, serie, serie, serie,

E dementira, altringuezza, rindicianza; la lara nella el di
Edita i parima, serie, serie, el descriptione di 

Resulta, a luma, ser. è d'ese, artatega di

parta di concio di socio, a copiora, che le folgie di quella

Planta fora finte concervati di Jones.

### Myoluros.

M Tofures. I.B. Ray. Hift. Cauda muris. Ger. Coronopus fotocfiris. Trag.

Canda muria . Dod. Holoftes affints canda muris . C.B.

Holoffram Louters, Canda muris vecatum. Patk. in Ita-liano, Coda di Sorcio. E'una Piancerella baffa, che getta dalla fua radice delle E im Pascertila infit, che gera dalla fin radice della Granigion, giudigi fertutifina, aggiri docuccio aggiri del Carini, aggiri fertutifina, aggiri docuccio aggiri della Carini, aggiri della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli della controli

da approvationes, per li gargarifini.

Mpofuras à paire, Mas, & ops, conde, come chi diceffe coda di Sorcio, perche la fpiga di quella Pianta hà la figura della coda d'un Sorcio.

### Myrmicalcon .

M Trustadeus, è Fornitadeus. E'una fpesie di verme ma rotondo, c e groffo apprefio poco come un Centogambe, ma rotondo, c di figura ovata, qualche volte cilindrica, attorniato da molti piccoli anelli, di color bigio, la fiua refia è piccola, con due corna, che gli fervono di moltette. Nafore l'uoghi fecchi, remoir, e feptiti al Sole. Si chiude nella reme l'uoghi icechi, remois, cipotital 30sé. 31 chiude cella re-mo, a vifà fia fia pericoi abiatatione che pare per l'ordina-ropiemolale; perché tien alta fa fia refia, vi è minuta, mottodola del productione de la companie de la companie de productione de la companie de la companie de la companie de fieratione. Afferna la fias profa colle corna, e ne faccis is for-fanza; pidegas, e bela fiacci con quelle medificam corna; per-ché non fe jil corpe alcuna romoha, nel atras apertura, per que polita patiera la modificament, usuavia quelle corna non la polita patiera la modificamente, usuavia quelle corna non

UNIVERSALE

propoved differen. Despotole quell'inferno hi fucciona
in los quelli, agenta i prove più gondi, che rethe quadi un menpo forte di fine pri and reve più gondi, che rethe quadi un menpo de forte fine pi i and reve, fortes premiere neletimonipositi del propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi volatile.

E'ammolliente, e rifolutivo, applicato efferiormente.

Formitaless à Formita, & Assor, Lione; come chi diceffe
il Lione, ò 'l Tiranno della Formica.

#### Mwobalani.

M Trobalast; in Italiano, Mirabolani. Sono de'frutti groffi come prune, i quali ci capitano fecchi dall'indica y e n ha di cinque feccie; i primi fono chiannati Morebalani tettristi; iscondi, Morebalani Italist; i terzi, Myrobalani Ghebul; i quarti Myrobalani Chebul; i quarti Myrobalani embilist; i qui inti Myrobalani bellerict.

Marebalani cisrini , vel lutei . Sono piccioli frutti hishana agriculani cerrati, veri nutri. Sono piecolo i frutti bishunghi, o ovati, groffi come ulive, o im poco poli groffi, com molte o ovati, groffi come ulive, o im poco poli groffi, com molte per della discontinuation della continua un nocciolo Insta-pentali di continuation della continuation della continuationa loggia fimilia si quelle del Cornicio. Nalce ferrusi, can che la ludie grandi, e principalimente veribi Gos. Quelta fireste di la ludie grandi, e principalimente veribi Gos. Quelta fireste di Mirabolani è la più distrati di vitter calle Medicina. Biogran ficeglierili bern nodriti, pedianti, duri, di color gialilo rofficcio, din guilo affiregenet aisi i più ecerole:

d'un gullo aftringente aliai (piacevole. Myradatal l'adut; fire nigri, fire Demafessi. Sono frac-tibidunghi, grofii come piccole ghiande, aggrin nati, con quattro, delinque cothe per lango, duriffichi, votid dentro, fenza nocciolo. Naicono da un Albero, a cui fojile fono fente come quelle del Sakio. Questo fratto effenda accora full! Albero è della groffezza d una groffa ultra, 4 lector verfull Aberto delale grofferas a una grotta utira, di cotor vere del lipticacipo, ma chediveras transmo, naturanalo; indi neno a missa, che fi sicca. Debboto foeglierfi Mirabotani ilano a missa, che fi sicca. Debboto foeglierfi Mirabotani iladani del moderi, un chi un gui noceriero, cal attingentadani del moderi, con consecte del moderno del consecte
il groffi come datteri, bitiunghi, fatti in pouta attileftenza
i, ch' cra statocana il Albero. Casifechano la cinque cole, che fasso cone degli magoli, di color galillicio, he uno
Naccono di un Albero grande come un Prano, che nafer real Indie fenza coltura ne contorni di Decan, e di Benga-la; le fue foglie iono fimili a quelle del Pefco. I fuoi fiori fono formati in fiella, di color rofficcio. Bifogna feeglierii groffi, ben nodriti, duri, di color ginlliccio fcuro, d'un gufto aftrin-gente, tendente all'amaro.

gente, tendente all'amanoMyrabdaus Essishi, Essishigi, Assiya, AslMyrabdaus Essishi, Essishigi, Serbirgy, Assiya, AslMyrabdaus Essishi, Essishigi, Serbirgy Serbirgo peccone necti qiqili, ravasil aliqora, con ficinci, ali color barma, disen-ciandente, con fici angali, di color gialla (Derbir Demo na me-cunicatu, con fici angali, di color gialla (Derbir Demo na me-tano della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della

soccioli, nericci di toori, bigi di denero, è in gullo attinue;
accomignato di sa poco di accezza.

di l'accezza.

di l'accezz

DELLE DROGHE SEMPLICI.

quelle del Lauro; ma fono più finorte. Nafce fenza coltura. Debbono feeglierfi questi Mirabolani groffi, ben nodriti, interl, di color gialliccio, uniti, e liici al tatto, d'un gusto

Tutti questi frutti contengono molto sal esfenziale, olio,

e Hemma mediocre I Mirabolani di tutte le spezie sono leggiermente purpan-ti, e astringenti appresso poco come il Rabarbato; ma si sti-

ti, e attringenti apperello pecco come il Kabarratto, ma il timano i Cettini propri per purgare paricolarmente l'umor biliolo, gl' Indiani per purgare l'umor malinconico, e gli attri per purgar la pitule.

Myribolamu il apine, auguerium, ε βαλαστε ghianda, come chi dicelle, ghianda piena di medicamenti; perchéalcune feptire di Mirabolani hanno la figura d'una ghianda, e

## Myrrha.

fono adoprati nella Medicina.

M Trrba; in Italiano, Mirra; è una gomma ragiofa, ch'efce per incissone daun' Albero spinoso, che nasceneil'Arabia selice, in Egieto, e in Etiopia, nel Pacie degli Abissimi, e presso a i Trogloditi; donde viene, che la Mirra migliore è chiamata Myriba Troglodistea. Dee essere feelta recente, in belle lagrime chiare, trafparenti, leggie-re, di colorgiallo, dorato, ò rofficcio; con entro macchie re, si color giallo, sociato, à rolliccio; con entro macchie picciolò bianchiccie; in forma di fiprazzoli d'auguento, di foltanza graffa, d'un dori forte, e che non e grato, d'un guifo ananzo, e d'acro; ma ficcome quella gomma così fectu e érara; così non bilogna ferviriene, che per le competiandi, che fa dorgrano per bocco, come per la confectione di Glacinto, per la Teraca. Si adopteta la comine partie premiatri, per gil unguenti, e per gil transportatione del confectione del Glacinto, per la Teraca. Si adopteta la comine partie premiatri, per gil unguenti, e per gil transportatione del gillactione del confectione del gillactione stiganatis, per gui unguenti, e per gui atti i intedi etteriori.
Bifogna feeglierla netta fenza mefcuglio, in picciole maffe
leggierifime, di color carico, rofficcie, d'un' odore, e d'un
guilo fimili alla precedente. La Mirra contiene molt' olio, e (ale effenziale, poca flemma.

E'aperitiva per le orine, e un poco astringente pel veotre; provoca i meltrui alle Femmine; affretta il parto, e la ufi-ta della feconda; incide, attenua, rifolve, refifte alla pu-trefazione; è vulneraria, e propria per l'ernie. Si adopra

interiormente, ed efferiormente

interiormente, ed efferiormente.

La Mirra, che prefentarono i Magi al Salvatore del Moodo, mentr' egli era nella mangiatoja, era probabilmente una
druga divertà adlia noltra; imperochéci el raprefentata come un profumo preziofifimo, e da aromatico; iaddore la nofrata Mirra è comme, e non ib a dore, o glugliograto. Tengono alcuni, che folfe Stadten è Myrrab Stadte, di cui patierola fio liogo. Altri vogliono, che folie Storace. Altri pre-tendono, che fosse una gomma, ò un baliamo odoristro, e rarissimo, che aveva allora il nome di Mirra, e che noi più non conocicamo fotto quelto nome. È difficile il decidere

non conociamo fotto quetto nome. E difficile il decidere giofiamente intorno a quetto proposito.

Myrika è poipe, fine, perché quetta gomma filla da un' Albero, o veveto à poipe, si agarratum, perché quetta gomma è la materia di moit i unquenti. Pretcodono alcuni, che quefto nome venga da una Pavola, la qual dice, che Mirra fellinola d'un Ré di Cipro, falvandori per ificanfare lo fetegno di la propositio piè de conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione del conservatione de la conservatione del conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione del conservatione de la conservatione del conservatione de la conservatione de la conservatione de la conservatione de la Arabia in un' Albeto, che porta il fuo nome, e che piagne il fuo delitto, gettando lagrime di Mirra.

#### Myrrbis.

M Trebis . Dod.
Myrebis major , pel Cicutaria oderata . C.B.Pit. Tour-

Myrehis major vulgatis, five Cerefolium majus. Park. Myrehis magnofemine longo, fulcato. L.B. Ray. Hift. Cerefolium magnum, five Myrehis. Ger. Chevtaria tertia. Cat.

Civiataria terita. Cef.
E'una Planta, I cui (offis'ergono all'alrezza di quattro,
ò cioque picidi, ramofi, che fi diftendono in largo, pelofi,
voti di dentro; le fue foglie fono grandi, ampie, tagliare,
e raffomiglianti a quelle della Cleua, ma più bianchiecie, efpeifo tempeltare di macchie bianche, molli, un poco pelofe, col colore, e coll'odore del Cerofoglio, e con un guito d'Anice, attaccate acode fifolofe. Nafcono i fuoi fiori in parafoli nelle cime de fufti, e de rami; ciafcheduno

245 atto di cinque foglie ineguall', difpofte in gi glio, di color bianco, un poco odorifere. Paffati quefti fiort iuccedono loro de' femi uniti a due a due , grandi , lunghi , fi-mili al becco d'un' Uccello , cannellati fulla fchiena , nericci, d'un guito d'Aoice grato. La fun radice é lunga, groffa, bianca, molle, e come fungofa, d'un guito doice, misto, con un poco d'acrezza, aromatico, e fimile a quello del fuo feme un poco d'acretza, aromatico, e inmise a quello del tuo feme. Nafce quefta Pianta ne' prati, e ne' Giardini; la fua foglia de tanto buona a manglare, quanto il Cerofoglio; alle volte la chiamano Cerofoglio mufchiato. Tutta la Pianta contiene

molt'ollo in parte efaltato, e fale effenziale.

E'propria per provocare 1 mestrui alle Femmine, per affrettare il parto, per la cacheffia, per la cifichezza, per l'a-firma, per l'epileffia, per refiftere al veleno. Myrrhis à Myrrha; perchè la spezie a cul è stato dato su-

### Myrtidanum .

bito questo nome aveva un'odore di Mirra.

M Tittdanum, fru Manus Morti. E'una escrescenza sero-puiosa, ineguale, suogosa, ò gomia, che nasce sul tronco del Mirto, e che l'abbraccia in

Ellac più aftringente dello fteffo Mirro.

Plinio dà il nome di Myrtidasse a una spezie di vino, che
si faceva a suoi tempi colle coccole del Mirro falvatico.

#### Myrtus.

M Trius, fen Murtus. In Italiano, Mirro; éun' Arbo-ficello (empre verde, e o dorifero, di cui v ha molto fiezie, che fono differenti per la grandeza delle foro foglie, e pel colore de l'oro fratti; imperoché negli uoi queffe foglie fono più larghe, negli altri fono pò il rette; negli altri fono più aguaze, e pungenti; negli uni l'irusti fono bianchi, ne-gli altri neri. O defettivero qui l'il Mitro ordinario, che fi

Myrtus minor vulgeris . C. B. Pit. Tournef. Myrtus Terentine . I. B. Ray. Hift. Myrtus minor . Dod. Gal.

býryza mlure. Dod. Gal.
Getta ramicelli deboli, gereniti di motre fiquie, che rafomigliano a quetile del Boffo, ma motro più picciole, più Getta ramicelli del Boffo, ma motro più picciole, più con controle del Boffo. Galiche uno controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle più fori del civique fogles, disposite in rota, bianche, odorifere, fold ci trique fogles, disposite in rota, bianche, odorifere, più del controle da controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del controle del control e ful principio verde, ma diventa nera maturano ta ioteriormente in tre ripostigli, ripieni di semi duri, sormata ioeriformente in tre ripottigii, riporal di temi auri, norma-tiin Luna crefentee, è pitturofto in picciolo rene, di color blanco. Totta la Pianti hà un gulfo affringence. Coliviafi ne Giardini, principalmente ne Paefi caldi, dov'ella hà maggior odore, che nelle noftre regioni temperare. Contie-ne molé ollo in parre calitato, e flemma, alle mediorre. Le fue foglie, e i fuoi fiori hanno una qualità affringente.

Le rue rogue, e l'unio not namo una quanta attenigente. Sono adoprat per decergere, o per nettare la gelle per rafficiare le carni, per fortificare le fibre. Se ne fà diffillare un'acqua, com cul le Dame fi lavano.

Le coccole del Mirro fono chiamace in Lacino Myrtilli. Quelle, che noi adopriamo, ci capitano fecche da Pacícal-di. Sono flate tratte da molre spezie di Mirro, e seceso al

Sole; il che le hà rendute aggrinzare, e contraffarte da quel le, ch'erano full' Arbofcello. Bifogna fenglierle recenti, affai groffe, ben feccare, nere, d'un guito aftringente. Con-tengono molt'olio, e falc effenziale.

rengono moir outo, e laire ettenziate.

Sono deterfive, aftringenti, fortificanti. Si fanno entrare nelle composizioni di molti rimedi efteriori. Si adoprano
eziandio internamente. Alcuni Tiotori le adopra o per tignere in turchino.

I Mirti nascono nelle regioni calde senza coleura e in quan-

I Mirci nationo nelle regioni calde fema coltura, e in quan-tià coi grande, che l'aria n'i tutta profimata. Myrius à Myriba, perche fi pretende, che il Mirco abbis un'odor finile a quelle d'una fepte di Mirco afila doofriero, che chiamafi Isadien. Ma quell'etimologia non mi pare af-fai verifimile; imperocché oltre che quelli odori son hanno relatione yeruna, non fi sa quale de due nomi Myriba, à Myrrus fia flaro inventato il primo .

Alcuni vogliono, che Myrray venga da nna certa bella Giovane d'Atene chiamata Myrfar, che la Favola dice effere stata dopo morte cambiata in quest' Arbofcello da Pallade, che l'amaya.

#### Myrus.

M 27ms. E'un Serpente di Marc, di cui due fono le spe-do fenza macchie, senza squame; la fua carne è tenera. Vha ancora un'altra spezie di Myras fatto come un Serpente serreftre, di color roffo, framezzato di linec obblique;



NAPELLUS. Apellus Dod. Napellus verus caruleus . Ger. Napellus versus caralteus. Acet.
Napellus versus fare caraltea. Park.
Napellus versuslatus. Cat.
Acontraus caralteum, feu Napellus 1. C.B.
Pit. Tournet.

riconitum magnum purpures fore, vules

Appellas I. B. Ray. Hill.

Appellas I. B. Ray. Hill.

In Italianon, Nappelio.

In Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Janianon, Ja bo colla figura d'una teffa, ricoperta d'un elmo, di color tur-chino rigato, e guernita di dentro d'alcuni peli. Passato que-Ro fiore, gli inccede un fratto con molte guaine membrano-fe, dispotte in maniera di tetta. Rinchindono quelle de femi re, a ponte u mantera di tetta. E inclinatoro que e de ferri minuti, graniti, neri la fua radice ha la figura din Navon-cino, nericcio di fuori, bianco di dentro, che getta delle fa, che fi confundono infieme, in maniera, che pare, che m, and il contongono interne, in maniera, che pare, che rapprefentino una rete. Nafce quefta Pianta ne' luoghi monzani, e ne' Giardini. Ella è un gran veleno, ma principalmente la fisa radice. Gli Antichi ne avvelenavano le loro

mente la fias radice. Gli ARICO De AVVERNAMA DE DANG freccie, quando andavano alla guerra. Gli accidenti di coloro, che banno per difuratia prefo il Nappello, fono, che la lingua, e le labbta fi gonfiano, e a l'infammano, gli occhi i ingrofiano, e de cicono dalla terla; santo il icopo di versa fivido, e gonio. Succodono delle ver-tigini, degli fremimenti, delle convulsioni, e finalmente la

usum, auguarenmenti, edisconvumom, e hasianenge la morte, feno vi fi rimedia. Quelti funetti effetti del Nappello moltano, che ia na-tura del veleno, che produce, è un acido cospulante, che iatrodoroto nelle vene, e nelle atterie, impedice im molti luophi la circolazione del largue, e per confegorata degli firitti, imperocche gli enisati, le intiammazioni, il culto l'idole, leconvellioni fono de contrafegia certa dello otrauviao, is convultioni fono de contraficiani esti delle oftra-ioni, che fuccodon a chi el fanto modicato dalla Vipera, è pauto dallo Scorpione; egli è indubistato, che quetti vele-ni fono di una medefima natura, e fe vi li veggono alcune differense, non processiono che dai più, dadi meno. I frimedi, che fino propro contra il veleno del Nappello con gli filetti, che fi danno contra il veleno della filetti, per segni di contra di contra di contra di segni di con-tra di contra di Corea. Al contra di menta man-

pere, di como di Cervo, d'orina, di cranio umano, di ngueumano, I vomitivi Napellar, quaf Napus pareus, a cagione, che la radice di questa Pianta rassomiglia ad un Navoncino.

### Naphta.

N Aphra; Malcha. Piffapaltum naturale. E'una spezie di bitume moscio, di differenti colori she moito s'accende; il quale traevafi una volta da molti luoghi, come dal luogo, dor era l'antica Babilonia, da contorni di Ragufi nella Grecia, da un certo fiagno di Sa-

la fna gola è picciola ; I fuoi denti acutiffind ; egli è rariffime . Amendue fono aperirivi ; Il loso graffo è rifolutivo .

#### Mytulus .

M Traius, Myrilus, Myaca. E' un pefciolino con gufcio bislungo e rafforniglia nte molto al Mnúciolo; e butza-to dall'onde del Mare fulla rena, dove fi raccoglie. Se ne todall'onde del Mare tutta rena, dove a raccogue. Se ne trova altera in e Funni; è busono a mangiare, e principalmen-te quello del Mare. Si ferglie il più picciolo come il più tenero. E i proprio contra la morficatura del Cane rabbiofe; è af-fai aperativo; muove l'orina, e i meftrui alle Femmine.

andran Urtin di Companya, e de diveri altri Prefi; ma one appressive della coli di Refacili. Olio, che se suoi game, nelco in Francia, e de findir. Olio, che se suoi game, nelco in Francia, e de findir. Olio, che suoi con di cietto della coli e della coli e della coli e Regno, e di Li stato nell'a versità versi il passa di Er-Regno, e di Li stato nell'a versità versi il passa di Er-Regno, e di Li stato nell'a versità versi il passa di Er-terra, ci concondire di Prefigieri, il proceede il a-terra, e i concondi control i Prefigieri, il proceede il a-terrat, chianni quello bipuno Franza Datatio. Il Negatori Il Interna dei Regioni della coli e Il Negatori Il Interna dei Regioni di Pressa di Il Negatori Il Interna dei Regioni di Il Negatori Il Internationali della coli il Nonegato versi controli di Regioni di Presso di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Regioni di Nonegato versi e di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regioni di Regio

e'l più stimato. I bitumi chiamati Naphta fono quasi tutti folfo, è olio melcolato con qualche quantità di fal acido, e volatile. Sono incilivi, penerranei, deterfivi, digeftivi, vulnera-ri, rifolutivi, fortificanti.

#### Napus.

N Apur. Buntar. in Italiano, Nayone.

E'una Pianta, che non édyvertá alda rapa, se no da un erro non só che, che l Giaudinieri, e gli Agricoltori di dinguoso, e dalla fagura della sur aduce nota a turto il Mondo. Ven ha di due spetter l'una coltivata, c'l'after fallondo.

vatica. La prima è chiamata

Napus I.B. Ray. Hift. Napus fastua C.B. Pit. Tournet

Nepus faithe C. B. Pit. Tournet:

Russars, fore Napus. Adv. Lab. Ger.

Il (so fello monta all'altezza d'un piede, e mezzo, ò di
due piedi. Si divide in rami; le fue foglie (ono bislinghe,
tagliate profondamener, ruvide, verdi. Il (so force è di
quattro foglie, diipofte in eroce, gialle; gli fuccelen baccello lango circa un poller, vercondo. Si divide indue ripostigli ripieni di semi assai grossi, quasi rocondi, di color politigli řípični ai semi anal gronii, quali řícovnau, a iz coor rodiccio, è teredenteal porportios, d'un guido aero, e pun-gente. La fua radice è bislunga, rocooda, grofia în alto, polpofia, più minutra verfo il bairt, ol ciolor bianco, êgiati, lo, alle volte nericcio di fuori, bianco di deutro, d'un ga-fio dolec, e pungente, grazo. Coltivafi pelle terre unide;

ferve per la cucina.

La feconda fpezie è chiamnta

Napur fpinefirir. C. B. Pit. Tournef. I. B. Bunias , five Napus fy'vestris nestras . Park . Bunium . & Napas felvestris . Adv.

Buntas felvefirts Labelit. Ger. in Italiano, Navone falvatico .

E' fimile al Navone coltivato; fe non che la fua radice è

E minie al vavore contrazo; se non cue a usa radice e moto più picciola; il fiuo fore e preferito in Medicina a quello del Navore d'imelio. Amendue le ferzie contengono molta fienma, olio, e fale effentiale.

Il fieme di Navone d'aeretiro, aperitiro, digellivo, incifivo, refilte al velezo; feaccia per trafpirazione i cartivi morti proprie monere i monere del proprie de la cartivi morti proprie morti proprie del proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie morti proprie

umori; mnove l'orina; è proprio per la itterizia; per le febbri mraligne, per li vajuoli. Si adopra nella Teriaca. La fua radice è buona per la toffe invecenta, per l'afi-La fua radice é buona per la tone arrectam, ma, per la tifichezza, prefa in decozione calda come una bolli-

bollirura. Si adopta altresì efferiormente ta schiata per digerite, per rifolvete, per mitigate i dolori. Si applica in ma-niera di cataplatmo

niera ai catapianno.

Il feme, che chiamafi in Francese Navette non è il seme di Navone, come molti lo credono; è il seme d'una spezie di Cavolo, che chiamasi in Fiandra Cossa. Si coltiva in Normandia, in Bria, in Olanda, in Fiandra. Cavali da que-flo teme per espressione un'olio, che chiamasi olio di Naturse; il fuo colore egiallo; il fuo odore non e fpiacevole, e l' fuo gusto è dolce; è adoprato ordinariamente per ardere. I

Berrettai fe ne fervono. E'rifolutivo, raddolciente, applicato efferiormente; ma non ferve in uso della Medicina

### Narcifo leucojum .

N Arcifo leucojum vulgare. Pit. Tournef. Leucojum bulbojum vulgare. C. B. Ray. Hill. Leucojum bulbojum terotinum. Ger. Viala alba bulboja. Foch.

Leucejum bulbsfum bexapbyllen . Dod. Leucejum bulbsfum bexapbyllen cum unico flore , rari ùs bine. I.B.

Leucjum bulbofum pracox majus - Park. E' una Pianta, che getta dalla fua radice tre, ò quattro, ò cinque foglie fimili a quelle del Porro, affai verdi, llície, nette, n'fijemdenti. S'alta frà effe un fulto all'altezza di più necus, riipiendenti. S'aita trà etie un nutuo all'alexza di più du menzio piede, angolofo, cannellato, vinto, victito col-lefue fogile fino alla metà d'una fiezie di guaina, o fodero bianco. Non produce per l'orditarrio, che un follo fore nella fia cima, alle volte due, di radorté. Quelto fore la fica gile, difjuelle in campiana pendence, di colar bianco, con una macchia verdiccia, a' un colore, che non e fipacerole. Pafia-to quello fore; i fino calle del reana un intere care, que con esta con la colar del con con production del con con con production del con con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con production del con produ to queito hore; il too calice diversa un fratto con ret canto-ni, divisio interiormente in trei froptiglis, priend il femi quafi rotondi, duri, d'un bianco gialliccio. La fua radice è un bibbo, composido di molet tuniche bianche, ge generio di fotto di fibre bianchiccie, d'un gulto viscolo ferza quafi alcuna acrezza. Quefa Pianta nafere ne Bolchi ombroli. Si trasfisat-ta ne Giardini. Convicton molt silo, ebene, pocolita-ta ne Giardini. Convicton molt silo, ebene, pocolitache la fua radice .

Narcisso l'escejum, come chi dicesse Pianta, che ha del Narciso, e della Viola.

## Narciffus .

N Arciffus albur, mague fore, grate edore, circule palli-

Naretifus latifolius 7. Clof. Hift. Ray. Hift. Naretifus medioluteus Poeticus . Tab.

Narcifus medio-purpureus, megno fore, felie lattere; in inficme fembra effere un folo pezzo, d'un 'odore molto grato-Paffaro Il fiore, il fuo callee, il quale è per l'ordinario invol-to in una guaina membranola, diventa un frutro bilungo, ò rocondo, triangolare, divisi internamente in trè conferve ripiene di femi quafi rotondi, i neri, amari. La fua tadice è bulbofa, nericcia di fuori, bianca di dentro, vilcofa, amata . Getta delle fibre di fotto come le altre . Si coltiva quelta Pianta ne' Giardini a cagione della bellezza, e del bu te del fuo fiore. Contiene molt'olio, flemma, e fale effen-

Il fior di Narcifo è un poco narcotico; intormentifce, fen-Il for di Narcito e un poco narcotro, into imendice, sen-tito lungamente, è prefo per bocca. La fua radice è deterfiva, agglutinante, raddolciente. Si

adopra effernamente. Narciffus à reputerper; perché il fiore del Narcifo intor-mentifee. Altri vogliono, che Narciffus fia il nome d'un Giovanetto, il quale fecondo la favola fia ftato cambiato in

### Narcissus juncifolius.

Arciffus juncifolus ; in Italiano, Giunchiglia . E'un Narcifo, di cui descriverà qui tré spezie . La prima è chiamata

Narciffus juncifolius oblongo calice luteus major . C. B. Pit.

Narciflus juncifelius major. Dod. Le fue foglie elcono dalla fue radice, lunghe, strette, al-le volte quasi rotonde, molto liscie al tatto, e flessibili, rasf-fomigliant a quelle del Giunco. Salza frà effe un fusto, che produce in tempo di Primaveta nella fua cima de' fiori fimili a quelli dei Narcifo ordinario; ma più piccioli, gialli per eucto, affai odoriferi; la fua radice e bulbofa, bianca, ricoperta d'una membrana nera. La feconda fpezie è chiamata

La teconda specie è chiamata
Narrissa jamis della luteus minner. C. B. Pit. Tournes.
Narrissa jamis della minner. Dod.
Quetta specie è disferente dalla prima, perch, è meno granin tutte le lue parti, e produce meno nori.
La terra spezio è chiamata

Narciffus juncifalius, aureus, multiplex, Anemanes forma. C. B. Pit. Tournet.

Narciffus juncifolius plene fore . Cluf. in Italiano, Giunchilla doppla

Que'la ipezie differente dalle altre, perche produce moltibe nori doppi, i quali raffornigliano a que'lli dell'Anemone.

Tutte le Giunchiglie fono colcivate ne Giardini in luoghi

I utre le Giuncinglie fono contrate ne Giardini in noogas umbili. Contençono molt i olio, e fale effenziale. Diofocoride pretende, che le loro radici fieno vomitive, e boone per le malattie della visclica, mangiate, o prefe in decozione; ma i Moderni non hanno veduvo colle fiperienze, che ne hanno fatre, che avediero quefle qualità. Quella Pianta échiamata Giunchiglia, a cagione, che le fue foglie fono fimili, à rafforniglianti a quelle del Giunco; gli Spagnuoli la chiamano Jenguillas.

### Nardus Celtica.

N Ardus Celtico, Spica Celtica, Saltunca. E una picciola radice nodofa, feagliofa, giallicela, a-N E un precisi neitem nodes, fegithele, gallitele, a, temmerate, con qualitele must filippe, e de la fine adaerti gle, e gous linternassent de la precision de la fine adaerti gle, e gous linternassen delle precisio legite belambe, finer de contratte de la fine adaerti gle, e gous linternassen delle precisio legite della contratte della precisio della all'astrasa di ecca menta probe, il qualet che un'ella fine cia morti della prima della della fine cia morti della prima della della fine della probe della precisio della all'astrasa di ecca menta probe, il qualet che un'ella fine cia morti, e della precisio della all'astrasa di ecca menta probe, il qualet che un'esta della fine a fine della probe della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della

E'affai aperitivo, proprio per reliftere al veleno, per ifcac-ciare le ventofità.

Saliunca, quafi Salis bumilis.

### Nardus Indica.

N. d'ale, Esdez.; 1904. 1943; 1947 India.

N. E'man fora de figne lange, is especiale, con el dior, pegiera, garenties di pell height, ruvidi, ruffice), di bruis, d'un doir alla finere, e (placenie, et du guilto un poor anner, el arce. Naire etil India fior di terri, el anterior de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de

Q. 4 DebboDebbono feeglierfi le foighe più grandi, più recenti, più nette, più cariche di colore, più odorisere. Contengono mole olio efaltato, e fale volatile.

Lo fpigo e proprio per incidere, per atre pere le pietre delle reni, e della vescica, per muover l'orina, e i mestrui alle Femmine, per fortificare il cervello, e lo so-

maco; per refiftere al veleno, per eccitaru la traspirazione. Trovansi in Francia molte Piante chiamate Nardo; co-me il Nardo bastardo della Linguadoca, il Nardo delle Montagne, ch'e una spezie di Valeriana; ma non si mettono in nto nella Medicina

Hanno virtà fimile a quella del Nardo Indiano. Nardas viene dalla parola Ebraica Narad, è Nerd, che fignifica il medefimo.

### Naroval.

N E un peice profitimo, che porta fui nafo un corno lungo cinque, o la piedi , pedante, duriffimo, bianco, ritucente, attornigliaco, del injura faprale, voto di dentro, rafamigliane all'avorio. Gli i terre di dicia, e di una rune per aflatira e la Balene p O grandi . Quello peice fi ritova alità comunemente nel Mare del Nort, e principalmente vetto le

cofte d'Islanda, e di Greenjandia. Il corno di quetto pefee e quello, che noi chiamiamo cor-Il corno di quetto perfee e quello, che noi chiamiamo co-podi Liocorno, e che fi è creduto naferer fulla tefta di un grand animale quadrupedo, chiamato Messecrato, di cui hò parlato a fuo luogo. E flato una volta rarittimo, e conferva-to negli flutoli de Curiofi, come una delle coi più preziofe del Mondo, e ne fia teftimonio quello, che fi vede nel Teto-coli. S. Diocato in Eraccia. L'accioned di mantena. rodi S. Dionigi in Francia. La ragione di questa rarità pafoera, perché ancora non fi aveva notizia del NarWal; ma dacché lono finti peicati molti di questi peici, quello corno son è più rato. Se ne trova presso a molti Mercanti tagliato in tronconi. Contiene molto sal volstile, ed olio.

E cordiale, sudorifico, proprio per resistere al veleno, r l'epilessa. La dosc è da mezzo teropolo sino a due seropoper i epitettia . La dotc e da mezzo teropoin tino a due teropo-li . Se ne porta eziandio qualche poco appefo al collo, affine di prefervarfi dall'aria cattiva ; ma non bitogna afpettar l'effetcuriofità il corno di quefto pefce intero, lo fcelga affai lungo, affai groffo, e pelante. Nar Wal, & Rhear fono nomi Islandeli .

Nafturtium .

Naglurtium truifare. I. B. Naglurtium bustenfe. Get. Ray. Hift.
Naglurtium bustenfe. Get. Ray. Hift.
Naglurtium-bostenfe tudgatum. C. B. Pat. Toutnef. in Ita-

E una Pianta, che getta uno, ò più fufli all'alterza d'un piede, ò d'un piede, e mezzo, rotordi, folidi, ramofi; le fue foglie fono hislunghe, ragliste profondamente, d'un gu-fio acro, ma grato. Nalcono i fuoi fiori nelle cime de fuiti, e de rami piecioli; ciascheduno de quali è composto di quat cor ram precior!; traiteneumo or quair component quarter fogile, difficile in cruce, al is color bianco, o trendente al popporiano. Cadusti quaffi fionti, fuccediono boro de piccioli tituti quafir totonali, pari, divisi in dose concieves, ripiene di fiemi quafi rotonali, rollici, al un guido coronet; la fua radice demplice, legnota, bianca, guerranti di fisher. Colvafi que-fia Planta no Glazdini, percibe fie ne metre nell' inflaine. El acontiene motto fai effenzale, i format, e del don endicore-

menne: E'incliva, attemante, deterfiva, aperitiva, antifico-burica, purifica il fangue, qiuta il refipro, prela interior-mente, guarifica Iroqua, (ricpandone la parte. Si adopra ne-gli errini per provocare lo fitarnuto. Nafuritium, quafi Nafurito Nafuritium, quafi Nafuerium à nofe, perché il Nafurzio pizzica le part, lacendo itamutare. Il nome Franceie Nafurzio

viene dal Latino Nafus, e dal Francese serdre; come chi diceffe erba, che fa torcere il nafo; perche il Nafturzio meffo nel nafo vi eccita un moto convultivo, che in certo modo lo torce, ficcome faccede cogli altri starnutatori; imperocche lo starnuto è una convulsione.

Si chiama eztandio in Francese Cresser dal verbo Latino Crefere; ed è itato dato un tal nome a quefio genere di Pian-ta, perchè il Nafturzio ordinario crefce prefisfimo.

Alensis in Francese viene dal verbo Latino alere, nodrite, ed é stato dato questo soprannome al Nasturzio di Giardino; perché si adopra negli alimenti.

#### Nafturtium aquaticum .

M Afterium aquaticum vulgare. Park. Ray. Hist. Nafturium aquaticum [apinum. C. B. Sum Crateva Erace folum. Ad Lob. Sifembrium Cardamine, five Nafturium aquaticum.

Sifymbrium aquaticum, Matth. Pit. Tournet.

Sigmorium aquatrum ; reagin. Fix 2 tourner. Creffo, Laver oderatum. Eri Cordo. Sium, & Laver. Dod. Gal. E una spezie di Sifimbrium, duna Pianta, che gerta susti lunghi circa un piede , incurvati , affai groffi , voti , ramoli , d'un verde, tendente qualche volta un peco al roffo ; le fur fod'un verde, tendence qualche voita un peco al routo; le l'ar to-glie fono quafi rounde, melle molte fopra una cofta, ch'è terminata da una fola foglia, fempre verdi, fugote, odor-fere, d'un gufto un poco pungente, e grato. Se ne ma méiano in infalata, fin che fono ancora tenere. I fou fori nafono pelle cime de fuffi, e de ranni, piccioli, bianchi; ciasfreduno de quali e composto di quattro foglie, disposte in croce; passato questo sore, gli succede un baccello, che si divide ia due conferve, ripiene di fesni quali rotondi , minuti , rofficci , due conterve, ripiene à seur quan rottona, minutri, tomoci, acri al gufto; la fua radice è tipiena di fila, bianca. Nafce quetta Pianta lungo i ruicelli, nelle paludi, prefio alle fon-tane. Ella è più tenera nel rempo del Verno, che della State, ed è per confeguenza migliore per le infalate. Quella che nafce in un luogo nominato Cailly in Normandia lungi alcune leghe da Rovano e da preferirfi ad ogni altra, a cagione, ch'ella e picciolifima, tenerifima, e d'un gufto eccell Contiene molta flemma, olio, e falcaffenziale. E incifiva, attenuante, deterfiva, apeririva, rifolutiva, ropria per tompere la pietra delle reni, per levar le oftruzio zioni; per muovere i meitrui alle Femmine, per lo feorbuto,

## per le malattie della milza. Si adopta interiormente, ed ello-Natrix.

riormente in gargariimo, in errino.

Naria, à Maras; è una spesie di Serpente acquatico, che nuota nell'acqua; la sua testa e larga, e piana; il suocorpo è grosso come quello d'una Biscia ordinaria, calando verfo la coda; il fuo colore è qualche volta cinerizio, qualche volta giallo, verdiccio, tramezzato di linee nere, abita in Italia ne prati, e negli altri luoghi acquatici, fi nodrifee di perciolini, di rannechi, di topi; fi lancia alle mammelle di peccioliti, di riancchi, di topi, ii lancia alle misimmelle delle Vacche, ene foccia il latre, edi li fiague; curra qualche volta ne' vafi di latte, per berne. La fia morficatura e' ve-lenofa. Si guarifice preudendo del fiadeli vipera, della cerisera. La fia pelle di limata propria per li vapori il fierici. Si ab-brocia, e fe ne fà ricevere il fumo per le neri all'ammalato. La fia came purifica il fiaguet, e de' propria per refifireza il

Natriu, à nare, nuotare, perché quelto Serpente nuota.

### Nautilus.

Matthus ; Pampiles ; è un pefce con guscio , bretato spef-so dall'onde del Mare sulla rena ; il suo guscio è simile in figura a quello della Chiocciola ; il colore del pesce è bianco; nuota nel fuo guício come in un picciolo battello.

Quello pefec, e I fuo guito fono aperityi.

Nauthus, quafi parvus Nauta, picciolo Nocchiere; perche quelto price conduce il fuo guicio, come un Nocchiere conduce il fuo guicio, come un Nocchiere conduce il fuo Yafcello.

### DELLE DROGHE SEMPLICI.

### Negundo.

N. Egunda. Acoftæ. Garz. E'un'Albero dell'Indie, di altro fermaina; ji maichio è grande come un Mandorfo; le fue loglic fono la tre come quelle del Sambaco, merlate ne contorni, lanugimote, e vellure come quelle della Salvia. contorni, lamaginoiri, e veilture come quelle della Sairia. La iemmina ce chiamase da Portugorio Nordella, de Calariemmo del Portugorio Nordella, de Caleiro Corte da lla medefina grandeza del muficho; ma te selo: Circle alla medefina grandeza del muficho; ma te for fogliario non mono pon blazghe, e più rettore, di mette o di fonza denti, fimila quelle del Engipo basco. Amendate to fonza denti, fimila quelle del Engipo basco. Amendate la fonza denti, fimila quelle del Porpo basco. Amendate la fonza del mante del Portugo basco. Amendate la fonza del fonza del Portugo basco. Amendate la fonza del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo basco del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del Portugo del

re. Yedes as materna a busnora su monte di querte regise una certa (chiusma blainca, che u'è ulcira la nome; i l'oro nost fo-no moto finiuli in futura a quelli del Ramerino; i frutti, che friccolosio a quelli lori fono finali la pep epro. ma il loro guifo moné si acro, ne si cocceue. Nalcono quell'à faberi in motil nogni dell' Indie; ma particolarromene nella Provincia di Malabar.

di Maishar.

Diccia, che le loro feglie, i loro fiort, e i loro fratti, inDiccia, che le loro feglie, i loro fiort, e i loro fratti, inDiccia, che le loro feglie, i loro diccia che
narcia di netti dobto, che provengono da qualifia ezigore,
principalmente si do dori delle giuneste, caponati da un
more fraddo. Si cieve, che producano na efferio marriglioquelle foglie pelle fulle luttere vecchie; improcché fono valnerasie, deterfive, e cicarittanti. Le Femnine finno un
nerasie, deterfive, e cicarittanti. Le Femnine finno
de deconione delle foglie, sie forte, e de frust di questi Albert, di cui berono, e fi lavano il corpo, credendo, cheajuti la concezione. Le loglie mafticate fanno un buon fiato. Si fiimano proprie per reprimere gli ardori di Venere

#### Nepeta.

Nepeta vulgaris. Ttag. Nepeta major vulgaris. Patk

Mentha cataria . I. B. Ray. Hat. Mentha cataria vulgaris, & mujer. C. B. Mentha felina. Tab. Ger. Eyft.

Cataria betha, free Catamusthe tersta. Dod. Cataria major vuiganti. Pit. Tournet. Catamiustha most.na. Lon. E una ipezie di Cataria, o una Pianta, si cui fusto r'erge

E una spezze di Catara, a ouas printa, i feut stuto rege-all'attezza dirre piedi, quadrato, velluor, ramofo; le fue fogie fono fimilia quelle della grande Ortica, a della Melli-fa, meriate nel loro contorri, aguzze, lanaginofe, bian-chicici, d'un odor forre, d'un guito acro, i fuo fiori nateono nelle cime de' rami, formati a guita di gola, pialli, d bian-ghiert, dipolit in maniera di figighe; claicheduno di quelli enieri, dapotsi in maniera di fipishe; ciasferdumo di quediti finori e ma canna tagliata in alto in due labira, e fofenna da un calice fatto in connerco; patfiato quetto fare, gli fiaccedo-po quattro feminovati. La fiur andice è legnola, divisi in mobil rarai. Naice quetfa Pianon ne Giardini, ofugli ordi delle fitade e luoghi unidi. I Gratti Fanna onitai; impe-pocché vi fi rivoltano foppa, e ne mangiano. Ella contince moti obio dialacto, e false efentivate; E' propria per reliftere al veleno, per m

le Ferminier; per accelerare il parto, e la ufeita della feconda; per ajutare il refitro. È vulneraria, e buona contra le morficature, e punture velenofe. Nepeta à Nepa Scorpione; perché questa Pianta é stimata 100a contra la puntura dello Scorpione.

Cataria à Care, Gatto; perché a l Gatti piace molto quest Erba.

### Merita.

N Erita; è una spezie di Nicchio di Mare, di çul molee sono le spezie; gli uni sono grandi, rotondi, colla fi-gura d'un cornetto, ò della buccina; gli altri sono spezie di Chiocciole di Mare, che troyansi sulla gera nelle rive del

249 Mare Mediterranco. Sono in figura, e in grofferza fimili alle Chiocelole terrefiri; ma il loroguicio e più groffo, po-lito, di colori differenti di fuori, ora bianco, ora incarnato, ora di colore trà I toffo, e I giallo, e per l'ordinazio cofficcio di dentro.

Quefit animali mangiati, provocano il feme; il loro gu-fcio appricivo. Si fostitusicono qualche volta queste Chiocciole di Mare all' Umbilicus Marinus .

#### Nerium .

Erium, five Oleander. Get. Nerium flotibus ruboscentibus; & Nerium flotibus al-tis. G.B.Pit. Tournel. Rebaddentum. Dod. Nerium, five Robadscendrum furg rubru, & albe. I. B.Ray. L. B. Ray.

Ditader, five lawra refea. Park.
Rhodedapher, Gelle H.vr. C.E.;
Evan Artofello grat film olla rifla, di cui fi adornano I
Giardini; ha la fermianna del Lauro; le fine font e fonobistumple, p bi grandi, e pala larshe di quelle del Monderlo,
godie, dure; fiuel hor, fono bellufimi, grandi, rationalgiandi lircole, di color roffo, o bianco; ciafrichequa di loro d
alle rode, di color roffo, o bianco; ciafrichequa di loro d trate tout, all tous routs, o trainers, trainers and tous to the visit and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers and trainers are trainers and trainers and trainers and trainers are trainers and trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers are trainers and trainers are trainers and trainers are trainers are trainers are trainers are trainers and trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers are trainers

le, edolio.

I rimedia questo retenosono l'olio di mandoria dolce, il larre, il butiro fresco, la decozione de fichi, delle radici d' Altea per raddolcire la sua acrezza; imperocche è un yele-

Le sue soglie pestate, ed applicate esteriormente, sono ri-solutive, e proprie contra la morsicatura delle bestie velo-Nertum , feu Nerion à repir humidum ; perché quest' Arboscello nasce ne' luoghi umidi .

Rhodedniew a pilo refe. & living driog, come chi di-ceffe Albero, che produce delle tofe. Rhodedaphus a pilo refu, C I suns Lasur, sonne chi di-ceffe Lauro Rofa.

#### Nhambi .

Mambi. G. Pifon. E' una Pianta dell' America, il cui tutto della l'uno, e egrofio, velluto, ramofo, in parte ferpeggiane a eurra, e in parte ergendo i come la porcellana, ramofo, ricoperro di pelo; la fua foglia è grande, vende, alle volte meritat, folamente ne concomi, alle volte incifa profondamente. Nafono i fuoi fiori nelle cime del 'tuoi rampi protondamente. Nationol Hook hoo' nelle cime de' fuol rama in forma du hottoni, rotondi, profic come piccio ciriegie feuta foglie, non effendo moto diferereti da melli della Ca-manilla. Hino feme è tatto in umbilico, di figura ovata, di color biglio, stoffeccio, rillucente: la fua radice getta mode fa-la bianche, terneer. Natice quella Pianta ne Bochi, nelle forettle, ne Giardini; il fuo gullo é pungente, caromatico. Se ne mangia nelli infaltate.

E aprițiva; rompe la pietra delle reni, e della vescica; feacela le ventofită; fortifică il cuore, e lo ffornaco; muove il fudore; relific al veleno.

### Mhamdui.

M gemeler ; dyna fpezie di Ragondel Berfile; il fuocos-po è laugo come la metà d'un dire, guernino fulla felòn-cia luni formo di Guoti criagoltere, infoccialifino, addi-cia luni formo di Guoti criagoltere, infoccialifino, della Filà culla bocca des piccioli denti incurrent, il funcioni. La pari-ciamerirore di quotino annualizza, la qual e da più picciola, cè canto della compania della contra di contra di contra di giallo<sub>t</sub>e rofico leranga, la fiua pare poderirore, chè è la più grande

TRATTATO UNIVERSALE

210 è rilucente come l'argento. Rapprefenta abbaffo una faccia d' Homo,come & vi fofie flato dipinto. Quest' l'afetto fila della rela genne gil altri Ragnije d'etenofo. Si pretende per preferen-tivo. Si appende al collo nel tempo dell'accerfo della febbre quartana. Si precende, che questio rimodo faccal la febbre.

### Nicotiana .

N Icotiana ; in Italiano , Tabacco . E'una Piaota, di cai v hà trè fiecie principali . La prima è chiamata Nicotiana , Lon. Lugd.

Nicetiana major latifolia . C. B. Pit. Tournet

Newtana major latijulia. C.B. Pit. I Gurnet.
Niketinam major, for Tabeniu major. I. B. Ray. Hift.
Tarnobona, que à Tornaboniu mifa. C.xl.
Herba fandi e Crucis femina. Catt.
Tabatum latifolium. Catt. Eyft.
Tabatum latifolium. Park.

Sana fantia Indorum . Ad Lob. Ger. Perebecenue. Ovjedo. Lugd.

Printegram. Orpica Lagal.

Printegram Corpica Lagal.

Printegram Printegram Class Stoness.

Printegram Stoness. And Stoness.

Printegram Stoness. And Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stoness.

Printegram Stones

La seconda spezie è chiamata
Nicottana major angustifalta. C. B. Pie. Tournes. Nicotiana, five Tabacum felto angustiete . I. B. Ray,

Hin Petum answhifelium. Clus. ad Monad.

Tabacco angustifolium. Park. Sana fanita Inderum. Ger.

Same Janda Inderum. Get.

Berba Janda Cruet ma. Caft.

Tabasum angulfi olum. Cam.

Hof-(ramm Peru Janas aiter. Dod.

E differente dalla prima, perchè le fue foglie fono più firet
e, e più aguzze, e atteacate al loro fufto-con code affai han-

La terza spezie è chiamata

Nicotiana minor . C. B. Pit. Tournef. Ray. Hift. Priaprja, quibusdam Nicotiana minor. 1. B. Hysframus luteas. Ger. Dod. Tabarco Anglienm. Park.
Petam quarimm. Clus ad Monard.

Getta un fufto all'altezza d'uo piede, e mezzo, o di due piedi, rotondo, doto, velluto, alle volte groffo come il dito, ramofo, glutinolo al tatto, con foglie meffe per ordine alternatamente, bislumphe, graffe, di color verde bruno, attaccate à code corte. I fooi fiori, i fuoi frutti, e i fuoi femi fono fimili a quelli delle fpezie precedenti ; ma i fuoi fiori fono di color giallo verdiccio ; la fua radice è qualche volta femplice, e groffa come il dito mignolo, alle volte divifa in fibre bianche, che fi spandono in larghezza nella terra .

fisre blanche, che fi [pandono in larghezza nella terra. Le Nicoziane fiono cultivare in terra graffa ne Giartini. Contengono molt collo, e fale actifilmo, volatile, e fifo. Pargano di forra, e di facto con molta volonta. Si ado-prano nell'apopleffia, nella paralifia, nel letargo, nelle for-fogazioni uterrire, nell'affina Sene fanno prendere priora, e i corrifero, Si adoprano pel mble de derit, applicate fo-ca, e i corrifero. Si adoprano pel mble de derit, applicate fopra, à in fumo; se ne pigliano in polvere per le nari, per muo-vere l'escremento del cervello, e per staroutare. Sono vulnerar'e. Se ne mettono ne' rimedi efteriori; rifolvono, guarifcono la rogna, applicate in infusione, à in decozione La Nicoziana hà preso il suo come dal Sig. Nicoe Amba Eladore di Francia in Percogallo, che en poroli li ferre, ch' egil avera avunu dan Piannion a ravivo dalla Piodina i preche il de-egil avera avunu dan Piannion a ravivo dalla Piodina i preche in anno 1560. Chiamaŭ altreta Eria della Regina, preche ne fore dono alla Regina Caterina de Medici. Ci do i an el i France a li fisce di ejudu li piana none ferro in decenti-

Regno di Francesco Secondo. E stata nominata in Italia , Erba di Santa Croce dal nome del Cardinale di Santa Croce, che ne mandò, effendo Ambasciadore in Portogallo nell'anno

Tabacum, perché nafce questa Pianta in abbondanza in un Ifola dell'America chiamata Tabacco. Perum à uvrau, extendo, a cagione della grandezza def-le foglie, che ha la prima (pezie del Tabacco.

#### Nidus arvis.

N Idus avis , Lugd. Pit. Tournef. Orchis abortiva fusca. C. B.

Orchis abortiva sufa, five Nidus avis. Park. Orebanche affinis Nidus avis. I.B. Ray. Hift. Satyrion abortivum, five Nidus avis. Get.

Satyrian abertitum, free Nelau antis - see: E una Pianas, che getta uno, ódue, o tre futil all'alterza d'un piede, o d'an piede, s'an pied differential de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l' che rinchiude de femi fimili alla fegatura di legno; la fua radice e composta di groffe fibre fragili, ripiene di fugo; iotral-ciate, e raffomiglianti in certo modo ad un nido di Uccello Tutta questa Pianta ha uo gusto amaro, ed aspeo. Ella na-sce ne Boschi, ne luoghi ombrosi, e montani, appie degli heti. Contiene moita flemma, olio, e fale. E'deterfiva, rifolutiva, vulneraria, applicata efle-

rinrmente. Nidus artis; a cagione , che la radice di questa Planta rappresenta un nido d'Uccello,

## Nigella.

N Igella .

Gith . Melaspermum .

Cuminum nigrum Germanicum . In Italiano, Gitterone . E'una Pianta, di cui v ha molte spezie. Io parlerò qui quella, ch'è la più ustrata in Medicina. Chismasi Nigella foreminore simplici candido. C. B. Pit. Tour-

Nigella Romana, five fattva. Park.

Gith five Nigella Romana. Tur. Melanthium calice , & flore minore , femine niero , & lu-

Ella gerra fusti all'altezza d'on piede, scarni, cannellati; le fue foglie fono mediocremente larghe, verdi, tagliate mi le fue foglie fono mediocremente largine, verdi, tagitate mi-metamente; i fuoi fort fino polti nelle cine de fuoi rami, grandi, e feparati l'uno dall'altro. Cisticheduno è compolto di cinque foglie, difpolte i noto, al dicolto bianco, ò renden-te allo finorto, accompagnate nel metzo da molti flami i che fono attornitati da ona corona di corpiccionii bislunghi. Paf-fati graetili forti, fuccedono loro de frusti membranosi faffat groffi, terminati da molte corna, e divifi in molte conferve, grotis, terminati da moite corna, ediviti în molte conferve, cherinchindo ode (mai nagodói, nert, ò gialit, d'im odere aromatico, d'on guito piunente. Coltivanti quefte Piante ne Giardini in terra graffa. Nafono altresi frà le bànde. Noici ferviamo del feme in Medicina. Quello d'Italia e displore di quello, che nafec intorno a Parigi.

Bifogna feeglierio novello, ben nodrito, d'un bel colore nero. ògiallo; d'un'odore, e d'un guito aromatico. Con-tiene molt'olio mezzo efaltato, e del fale volațile E incifivo, aperitivo, rifolotivo; muove lo fputo; ac-refice il latte alle Balie; provoca i metrui alle Femmine; refifte al veleno; é proprio per la feobre quartana; é vul-nerario, ammazza i vermi; feaceia le ventofità-

Malaformum à pibat, mer , Compa, fimen ; come | fusione ; indis versa fulla cenere con chi dicelle femenero. Gub , 6 Gu , è un nome Arabo. | e cavarne il grafio ; fi passa . esi ripus

#### Nimbo .

M Imbo. Garzie: Acofte: E'un'Albero dell'America, che ratiomiglia al Fraffino ; le fue foglie fono verdi , meriate ne contorni , e fatte in mo, je tue tegute tono verda, mentae ne contorna, e taste in punta, un poco amare al gutto. I tuol forti fono peccioli pianchi. Giafebeduno e composto di cinque fogile, e la nel mezzo delle fila picclose, taille i il toro dore di finulta a guello del Leau Syreghra, è Melliloco odorifero; il fuo frustro hà la figura d'una picciola uliva, di color gialliccio; la fun bacca e foctilitima. Quest' Albero e raro; chiamasi in Mai-

bar Popule.

Le (ue foglie fono deterfive, vulnerarie, cicarrizzanti, rifolutive. Sipediano, e mefcolatori il fugo di limone, fi appitann fulle jasabe foedule.

Il fugo di guelle foglie, prefo per bocca, e applicato full'umbilico, e filmato bosono per uccidere i vermi del corpo. I fuoi fori fono propri per fortificare i nervi . Spreequefi dal fuo frutzo uo' olio buono per le punture, e per

### Nift .

la comtrazione de'nervi, per rifolvere.

N. If; Ging. gang. Nimging. Canna, Gimfis.
E'una Pianca della Cina, che gerra un fufto all'algenta di circa un piede, groffo come quello del frumento, con
foglio, che ratformigliano a quelle della Viola. Naicopo i fuoi fiori primieramente in bottoni roffi , i quali s'aprono in fei foglie bianche ; la fua radice è fimile in figura a quella della Mandragola; ma é più picciola, di color bianco, fparfa di venerre nere; che getta poche fibre, d'un gufto dolce, e un poco amaro, fipiacevole. Si fecca quefla radice per con-fervarla. Ella divenra giafficcia feccandofi; e raffomiglia molto a lla radice del Behen bianco. Ne capita dall' Obnda; dove 6 dice, ch' e flata venduta una volta a pero d'oro; ma n'e venuta molta indi a quel tempo, e perció non e più cosl eara. Il yerme vi s'introduce, quando fi conferva rroppo lungamente, e fi tarla. Ve n'hà poca in Francia. Se ne ri-trova alle volte di bigia bruna, che non è così flimata come la bianca.

la bianca.

I Cinefi ne fanno un rimedio per tutte le loro malattie. El la parifica il fangue, ripara gli fpiriti, feaccia per trafpirazione i cartivi unorei; refute al veleno; La dofe è da uno foropolo fino a due feropoli.

Nifi è un nome Gispopnefe.

Militaria de un nome Cinefi, che families

Rife e un nome Giapponere.

Ginging, ò Niunging, è un nome Cinefe, che fignifica

Uomo. E' fiatodato questo nome al Nife, à castone, che

la sua radice nella terra ha la figura delle cofcie d'un Uomo. Canna è un nome de Salvatici .

#### Nitrum.

N Brasm, Salnitram, Salpetrae. Io Italiano, Salnitro, che L'unfalemineria in parce tolicil, e sin parte fifio, che cavati fallale pietre, challe care, challe cale cadute, dalle fabbriche vecchie, dalle caverne, da cinnerri, dalle falle; dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, dalle colombia, d il quale dopo aver rarefatto le pietre, o la terra, vi fi e fiffai quale dopo i la cassa de perse y an este y activa, o corporificato. Se ne trova un poco in certi pozzi prociondi, in alcune acque flagnacti, cella rugiada, nella piogena; le terre fertili i ono tutte ripiene di Salnitro; e può dirfi, che fia uno de principali agenti, che contribuicono alla pro-duzione, e all'aumento de vegetabili; il fale naturale degli animali, prima, che fia paffato pel fuoco, thi moira raffoni-glianza al Salnitro; perciò cavafi molto Salnitro dalle terre, nelle quali fono penetrate le orine, egli efcrementi degli ani-

Si fenara il Salnitro colla diffoluzione, colla filtrazione, Si tepara il samuro consumoratore, con la profia le pierre, e colla congulazione. Si footerizzano alla profia le pierre, e le terre, che fono fitate lungamente esposti all'aria, o che fo-so sitate rattedalle filibbitche vecchie. Si metroso in mole' sequa calda, affinche il fale y fi disfolya; si cola quest' in-

fusione; indi si versa sulla cenere comune per farme un ranno e cavarne il grasso; si passa, e si ripassa più volce il medesim liquore fulle ceneri; indi fatto ben chiaro, fe ne fanno fva-porare ful fuoco circa i tre quarti dell'umidirà; fi lafcia, che fi raffreddi, e criftallizzi; fi cavano i criftalii per metrerii a feccare, e li fà ancora fvaporare quafi turta l'umidità; fi laseccare, e il ia ancora i vaporare quats turna l'umidità, fi la seccare, cara frafficial il leguore conne prima, e fi cava del Salnitro, il quale conteine molto fale delle ceneri, e ch è molto filmile ai la marino. On benché quefo fale delle ceneri fia alcalico, cambia natura, perché i juoi pori fono fiatri rempiuto dall'accio del Salnitro. Il Salnitro cavaroda quefta prima purificazione è chiamato Salnitro comune; l'ultimo fa-le, che fe ne cava, non dee effere mefcolaro col primo, per-chi egli è quafi fiffo, e per confeguenza men buono. Se fi diftilla come il Salnitro, fe ne caverà uno fpirito acido, ch' è una fezzie d'acqua regale, e che difcioglie l'oro.

L'ultimo liquore, che refta dopo le criftallizzazioni, egraffo, vifcoto, gualliccio. Chiamati Madre del Salnitro, è

Acqua madre .

Per purificare il Salnitro comune, fi mette in una gran

Per purhear u sannero comune, u metre u una gran Calaja i figanata, e netra ; fa verá fopra dell' acqua chiara in quantità inficence; per difcioglierio fi fa del facco fotto, e quando il liquore comincia a bollier, fe ne cava la prima fichiuma, che chiamafi Loco di Salniero. Si continua a far bollire il liquore per qualche tempo adagio, fio che abbia comitanto acco non disconforma. diseallo, che area-Vifigetta allora un poco di virriuolo bianco, ò d'allume in polvere, affin di chiarifigarlo. Si fa fopra una febiuma nera, che si condensa. Si leva a poco a poco coo una mestola più dil gentemente, che sia possibile.

Quando il liquore è flato netrato da quefta fehiuma, fi verla ancor boliente con cucchia), ò altrimenti in un'altro vafo alto, e firetto, che chiamafi Tina per raffettare, e fi copre d'un drappo, perchè non fi raffreddi troppo preflo; fi lascia in quiete un'ora e mezza, ò due ore, nel qual rempo precipitano al fondodelle feccie, ò una forta di pofatura gialla ; il fiquore, fcaricatofi di quelta impurità , diventa chiaro, e bello allora fi fepara dalle feccie, effendo ancora caldo, verfandolo per inclinazione in vafi, che chiamanfi catini, o werfandolo per incunazione in vant, con chiafantui carm, u bacini; if coprono qualit vadi con un drappo, i faichi al li-quore lo quiere per uo giorno, ò due, finche il Salnitro fi fia fiffato in bei critifalli, grandi, chiari, bianchi, trafparenti, che fono per l'ordinario di figura feffangolare. Si cavano al-lora quetti crifialli da cartini, e si metropo in nua Tina forata and chiale. Ame figura colono, per figura per per dell'al sinali. nel fendo, dove fgocciolano, e fi feccano. Quest'è il Salniteo rafficato

Si fa fvaporare il liquore reflance, ch'é ancora molto im bevuto di Sainitro, fin che cali circa la metà, poi fi lafcia, che fi raffreddi. Vi fi formano de criftalli un poco men belli de' primi; fi continua cosi, fin che fia flato cavaro tutto il Salnitro; ma gli ultimi crifalli, che fi trovano lo poca quao-tità debbono effere feparati dagli altri, perche banno molto

del fale fiffo. Si purifica una feconda volta Il medefimo Salnitro raffina-

o, affinché fia più puro, e più fearico della fia parte fiffa; allora può meno entrarvi l'umidità dell'aria. Se fi espone all'aria per molti anni la terra, da cul è sta-to cavato il Salnitro, ella neripiglia di nuovo. Trovasi altresi del Salnitro naturale attaccato intorno

Trovati aitresi dei Sainitto naturale attacctor intorno alle mengalie, e alle rupi in piccioli eritalili. Si leva, spazzoodoquetti isuoghi colle fcope. E sile da preferirfi al Sainito ordinario per la polvered Archibusto, e per le aque forti, perché non effendo paffaocom lui fulle ceneri, non è imberuro del fono fale. De effere fecto netto, che facilimente pieli fuoco . Gli Aotichi lo chiamavano Apérent-

Ci capita dall'Indie Orientali pu bel Salnitro flimatiffimo, principalmente per la polvere d'Archibufo. Dicefi, ch' egli é prefio a Pegu, e che quefto fale vi é cost abbondaote, che fene vede altarfi da certe terre diferte, e fterili in crifialli bianchi cosi vicioi l'uno all'altro, come l'erba; bafta raccoglierlo, e purificarlo; raffembra fimile al noftro Salni-

tro raffinato. Il Salnitro ordinario dee effere scelto ben raffinato io lunghi cristalli, come abbiamo detto, che rinfreschi la lingua, quando vi fi merce fopra; che getti una gran fiamma, quando fe ne mette fopra carboni accefi. Si lavora nel raffio namento del Salnirto nel picciolo Arienale di Parigi. Se ne fa exiandio venire dall' Indie.

a eziandio venire dall'Indie. E'aperitivo, incifivo, rifolutivo; mitiga la fete, muon l'ori-

Torina, refifte alla putrefazione, finorza gli ardori del fan-gue, fpigne fuori la pierra dalle reni, e dalla veficia; la dofe è da mezzo feropolo fino a una dramna. Se ne iufalano i Sermoni per dar loro un bel colore roffo .

Il Nitro desli Antichi non ci e noto; non era il Salnitro;

cavava il fuo nome da un Paefe dell'Egito chiamato Nitram, dove fi trovava, per quello, chefi dice, in abbondanza. Si angde, che fosse l'Anatren, di cui hò pariato a fuo igogo.

#### Nix .

N Is: In Italiano, Neve. E'un'acqua rarefatta, e conge-lata ocli'aria da un vento freddo. Ella e per l'ordinario formata iu fiocchi piccioli criftalliui, blauchi; ma le fue figure fono differenti, fecondo le determinazioni datele dal vento. Se ne vede alle volte cadere in forma di picciole fleile . Quest'acqua congelandos rinchiude un sal acido dell'aria, che rende la Neve un poco pungente, e penetrante. Ella é utile nel tempo del Uerno fulle terre per la confervazione delfebiade, perch ella le copre, e mantiene col mezzo del fuo falcuna fpezie di fermentazione, ddi calore, che fà, che i femi non gelino, e non perificano.

E rarificante, umettante, deterfiva, rinfrefcante, pro-pria per la fcottatura, per le oftalmie, per le infiamma-

gioni Si ravvolgono i frutti gelati nella Neve, affinche perdendo adagio il gelo fi confervino fenza corromperfi, è putrefarfi.

#### No Sug.

N Office. In Italiano, Civetta. E'un' Uccello, il quale non vola, ne canta,che la notte Ven'hà di differenti grandezze; ma e per l'ordinario grande come un Colombo; la fua teffa e groffa; i funi occhi fono larghi conse un Constança qualitée (Gegrons), rithi occin tons largan araffomiglianti a qualitée (Gegrons), rithi occin tons largan araffomiglianti a qualitée (acto. Non gil fervono, che la notre; imperocché non può tollerare la luce del giorno; il fito obecco è picciolo, bislingno, giallo; il fiso collo è corro; le fise garmbe fonor-icoperte di penne, e i fiso piccii foso vel-tutti, il fiso colone è (curo, a bisa ne l'looph faifori, fià le ra-lutti, il fiso colone è (curo, a bisa ne l'looph faifori, fià le raluti; il fuo colore è feuro; anna ne nuogni i anun; pi, fulle Montagne, negli edifizi vecchi caduti. Si nodri-foe di pecchie, di lucertole, di topi. Contiene molto fai vo-

feed pecente, ausalti, ed olio.

La fae carree e rifoloriva a, epropria per la paralifia , per la
mollaccosia, per la folimentia . Si adopera interramente, ed
mollaccosia, per la folimentia . Serio fotopolo fino a una d'arma,
feeca , e polveritata a.
Hiso face de bono per levar via la macchie dagli conll'ino facile domono per levar via la macchie dagli conla disconera convenera e vivil e 
mollaccosi de la monolitera de la conmollaccosi a conservancia le vivili.

Nols me tangere.

N Oli me tangere. I. B. Ray. Hist. Balfamina lutea, five Noli me tangere. C. B. Pit.

che la notte .

Tournefort. Tourneiort.

Persenia fliquofa. Get.

Mercuviali spivefiris. Nuli me tangere didia, five Persenia fliquofa. Park.

Impatitus berba. Dod.

E'una specie di Balfamina, duna Pianta, che getta un

futto all'altezza d'un piede, e mezzo, tenero, lifcio, rilucente, verde, voto, ramolo, imbevato d'un fugo infipido. Le fue foglie fono messe alternatamete, fimili a quelle della Mercurogine ioni une a aternatamete, irinin a quene della precu-riale, ma un poco più grandi , merlate ne lor contorni, d'un bel culore verde, ripiene di fugo. Efeonodalle loro afetile de gambi, lunghi, minuti, incurvati verio terra; che fi dividono de gambi, lunghi, minuti, incurvati verio terra che i dividono in tre, è quattro rami, a quali fono attaccati de forellini con quattro foglie ineguali, fimili a quelli dell'altre frezie di Bal-famina, dicolor giallo, fegnati di punte roffe, accompagnaamma, aucore ganto, seguna o puner rone, accompagnada ele form nezza do mori lámbi hanch Pafati quedi fioni
(apeça a, dio no de calegaa, collector, e ce algudo igunos)
(faccaçõeso nos de funti lumph, minuti, nodof, dum hanco
verdiccio, facan di finer veril. Quedi finer si aperon manurando, e mofii dal vento, dela minimo tatro lanciano con una

[### a, 1] quale mafee abbondamemente nell' field di S. Lorend
[### a, 1] quale mafee abbondamemente nell' field di S. Lorend-

forta di molla de femi bislunghi, di color di cenere, ò roffic-ci. La fua radice è fibrata. Nafce queffa Pianta ne Bofchi, e fale etienziale. Alcuni Austri, e fale etienziale. Alcuni Austri, e fale etienziale. Alcuni Austri, e falgi altri Dodoneo, hanno creduta d'una qualità maligna, e l'hanno meffa frà i ve-leni; e pute la iperienta non dimoftra, ch'ella produca cattivi effetti , e se ne ritrovano de buoni ,

Ella e affai aperitiva , propria per far orinare ; per lipez-zar la pietra delle reni , e della velcica ; prefa in decozione, ò in acqua diftillata . Si flima altresì purgativa, ed emetica; io non hò ritrova-

ta in effa quefta qualità ; ma è probabile , che i climi differen-ti , ne' quali nafce , le dieno virrà differenti. E' rifolutiva . deterfiva, vulneratia, applicata elteriormente.

Neli me tangere, fra impattata ferba , a cagione, che quaudo fi tocca il frutro di quetta Pianta n'elcono con impeto de'
lemi, ch'entrano frà le dita, e fporcano le mani.

### Noftoc .

No fise Ciniflorum Pit. Tournel.

Museus fugan membranaceus pinguis Bot. Montip. E'una spezie di moscolo membranoso, un poco untuoso, di color verde finorto, infipido al gutto, che nafce, e fi dilata molto lungo le firade, e ne prati. Non comparifee, che fith l'Equinozio della Primavera, e quello dell'Aurunno. Se ne trova per tutto ne contorni di Parigi. Alcuni Botanici la chiamano Ufara Plantarum. Contiene molta flemma, olio,

e fal volatite orinofo. Quefta Pianta colta, e Infufa nell'acqua calda vi fi diffol-

ve quali tutta, e fi corrompe in poco tempo.

E ammolliente, raddolciente, vulneraria, rifolutiva;
mitiga i dolori, applicata efteriormente. Neffer è una parola Tedefca.

### Nummularia.

N Ummularia Ger. Ray. Hift. Nummularia vulgaris - Park. Centimorbia Gen. Tur. Nummalaria major lutea. C. B

resummaria miger istita. U.B.
Nammalaria, pre Centimerha. I.B.
Lifimachia humi fufa julta rasundure. Pit. Tournef.
E una fiperia el Litimachia, o'una Piansa, c'he getta molti fufi lunghi, feami, tamodi, frificiante, efergegjianti a
terra, con feljie oppolle l'una dirimpetto al l'altira, larghe
un dito, quai notoade, cun poco inercipete e, verdi, d un
gulto motoa diringente. Efecuo i fuoi fortidale afecile delle ioglie, grandi, gialli, formati in rofette, tagliati in cinque ori, facti in punta, attaccati a gambi corti; paffaci quelli ori, faccedono loro piccioli frutti sferici, i quali rinchiadono tificate i nervi, per aguzzare la villa .

Nollus à nollé , perché quell'Uccello non vola , né canta , nori, luccedono loro piccioli frutti steriei i, i quali rinchiadono de femi affai minutti, la iua radice è picciola. Nafec quelta Piauta ne' huoghi umidi; fugli orli delle firade, prefio a reficelli. Si dilata più, dimeno in grandezta fecondo le terre, nelequali nafec. Quella, cbe fi ritrova ne Giardini crefce più grande di quella de campi. Contiene motio fale effenziale ;

ci dello. E'adiringente, vulneraria, propria per le ulcere del pol-mone, per l'alfima, per le morficature de Serpeut), per lo ficorbuo, per la diénercia, per lo fusuo di liangue, per li fluffi de métiraj, e dell'emorroudi, per l'ernie, per li fluffi di ventre. Si adopera internameno, ed debramanene. Numuniaria al munus, Moneta, perchè le foglie di que la Flutta tappiercianno colla lor figura un pezzodi moed olio

Centimorbia, come chi diceffe. Erba propria a guarire cento forte di malori; la qual cofa è una efaggerazione speffo ufata dagli Autori .

## Nux caryophyllata.

N Un carpaphillata.

E una Noce groffa come una Noce di galla, rotonda,

so; le fue foglie fono fimill in figura a quelle del Lauro. Si leva la icconda buccia da quelt'Albero, e fi fecca; raf-fomiglia molto in figura, e in colore alla cannella, m hà il guito del Garcíano; chiamati cannella, ma hà il guito del Garcíano; chiamati cannella garcíanata. Il frueto, e la buccia di quell'Albero fono cefalici, floma-catio, e per refifere al veleno.

### Nux infana.

N Us infana, ab effeds; Pranula tofana Neutis Belgis. Chal.
Prana infana frienda. C.B.
E un fructo dell' Indie, grotfo come le nostre picciole prune, rotondo; ricoperto d'una buccia dura, ruvida, rofficcia, com an nocciolo membranolo, nero, e fenneto d'una

omembranolo, nero, e fegnaco d'una cia, con no noccio macchia bianca, affai grande, attorniato da una polpa ne-za, fimile a quella della pruna falvatica. Quefto nocciolo riene una mandorla foda di color di cenere, Nafce qui fla noce da un grand'Albero come un Ciriegio, il quale ha

foglie lunghe, e firette come qualle del Peico. Quelto frutto produce un peffimo effetto a coloro, che ne mangiano; imperocché cagiona de capogirli al cervello, e un delirio, che dura talvolta due, ò tre giorni, ò pure fluffi

di ventre. E'narcotico; può adoprarfi efteriormente negli unquen t, per mitigare, e fedare i dolori.

Nes infans, a cagione de paffimi effetti, che questa speziel noce fa ne' corpi, quando si mangia.

# Nux juglans.

No. 1, pages v. Do. 1. B. 2. Stift.

No. 1, pages v. Do. 1. B. 2. Stift.

No. 2, pages v. No. 1, pages v. C. B. Pit. Tourn.
No. 2, pages v. vagest. 5. Patt.

F. Linkino, No. No. 1

F. Linkino, No. No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, No. 1

F. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino, L. Linkino ravviiarti. Naíconoi fuoi frutti fullo fieflo piede, che porta l'exflont; ma Infit fieparati. Sono le noti note a tutro il Mondo, ed in Latino chiamanfi Nactr. Clascheduna è ri-esperta da ma boccia polipola, verde, fotto la quale fit rova la coccola legnofi, elura, quali rotonda, ò ovata, che noi chiamanimo gnicio di noce, e che rinchiade una fietale di mandorit, altività in due, ò quattro parti, polipole, midolloie, bianche, raffomiglianti in certo modo a picciole cofcie, loie, bianche, raffonniglianti in certo modo a piccioie coticie, d'un guifo faporito, e grato, involte fitteramente in una membrana fina, fortile, che vi d'attacoata, ma che facilmente fi leva. Quelle peciolo membra della noce (non fepusate da un tranczio legnofo, che chiamafi fivillo. Sin che la Noce d'ancora cenera, ed acquota, ella échi mata garugho; fi maneia col faie; è un cibo vifcofo, che cagiona perfettione produce de la cora con con control de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora del la colora del la colora del la colora de la colora de la colora del la colora de la colora de la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del la colora del gio; fi maneia col fale; è un cibo viscolo, che cagiona spendelle diaglicioni, quando fe ne mangia eropo; il finie in vero lo corregge, acressinadore le fine parti; la noce è meno forteorodia a pordure queflo cattivo effetto, quando è giunza alla fiua perfetta groffezza, ò maturità.

Il legno del Noce è duro, robotho; fallod, fatro a onda inalevni losgish, ricoperto d'una groffa baccia di color di ce
Le maria de fiume aradi. I unique, che motoro di dilata-

in aleun i loughd, ricoperto d'una groffa boccia di color d'ico-nere; le fuer adici fono grandi, lunghe, che moleto dilata-no nella terra. Mafre quell'Albero nelle terre graffe, ne cam-pi, en e Gardini. Contiene molt olto, e faise. Il leuno di Noce é adoptato dagli Artisiani per il Rudioli, per il Tribunali, per li Banchi, per gli Armari. La Medi-cina poco fe ne ferre; egli è però fusionifico, e raddolcinte;

prefo in decozione.

La buccia polpofa delle noci éfudorifica, e propria per refiltre al veleno. I Tintori ne cavano una tintura forte.

Le coccole, e i frulli delle noci fono altresi fudorifici, di-

eccanti. Si adoprano colla china, colla fallapariglia, col gajaco nelle acque corre. Le noci conferre fortificano lo fromaco, provocano il feme, fanno buona bocca, e correggono il fiato cattivo.

premefi dalle noci secche un'olio, ch'è affai usato ne-Sperneti dalle modifecche un'ollo, ch'è affai ulato ne-gli alimenti, e nella Medicina. Si adopra per le cotiche, per mitigar le dogliedelle Femmine, che di frefco hanno parrorito, per riloiveze, e per forrificare i nervi. La feconda buccia del legnodi Noce ferme il vomico. Si fecca, e di riduce in polyrere. La dofte è da uno feropolo fino

focca, e il ridice in postrire. La giune più min-na oponi a non dramma alice di Noce è filmato proprio per miciga-re i dolori della gotra, applicaro fopra. Le foglie, e l'enfoni, ò fiori del Noce fono aftringenti Le foglie, e l'enfoni, de fori del Noce fono aftringenti

fudorifici, e propri per relitere alla malignità degli umori, presi in decozione. Nun à necese, muocere; perche l'odore del Noce genera dolore di tefta, e ftordifee molti. Si offerva altresi, che

pochifime fono quelle Piante, le quali nascano sotto l'om-bra del Noce.

Jugians, quafi Jovis glans.

Nus regla; perché il Noce fu trafportato di Persia da alcuni Ré, e coltivato in altri Pacsi.

## Nux medica.

N<sup>III</sup> medica; in Italiano, Noce medicinale.

Eun frutto della grofferza d'una caffagna, aduriffirmo,
bialungo, alton ello metano, eu proco piano dalle due effremich, di color giallo, tendente un poto al roffo, foschiado
da un isto per lumpo, echiado dattenpente dall'attro, con una
cofta nei mesto all'intorno. Nafere da un'Alberto, che trovafi
nell'ifode Malfere in America.

Queflo frutto è proprio per ajutare il parto, per far uscire seconda; per sortificare il cervello, per l'epilessia, preso per bocca. per socca.

Nun medica, à cagione, che questa noce è spesso adoprata in Medicina presso a gl' Indiani.

#### Nux womica.

N De semite; é un picciolo frutto, piano, rocen do, de visioniere, la impo come la monera Franceire, chianata a come il como el franceire, chianata a come il como, el diverti ciolori di deverto, cosa glabi datto come il como, el diverti ciolori di deverto, cora glabi datto bianco, con birmo. Alcuni credono, che fisi il necciolo di un bianco, con birmo. Alcuni credono, che fisi il necciolo di un bianco con birmo con a conservato un mela, che narce de un magna Pianata in modi l'acquil a come il mentione della nore remanda, e non ve hi a memo a mono il rolligito della nore remanda, e non ve hi a memo a mono il rolligito della nore remanda, e non ve hi a memo della come a cono il rolligito della nore remanda, e non ve hi a memo della cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di co di cerco in tertes le Storie, che fono flater iferire. Bilogoriere, genjuna con fina fata rafichiara, impercobe el la filmograre, genjuna con fina fita rafichiara, impercobe el la filmograre, genjuna con fina fita rafichiara, impercobe el la filmograre, genjuna con fina fita rafichiara, impercobe el la filmografia del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del rafichiara del r di certo in tutte le Storie, che fono flate riferite. Bifon

composizioni proprie per resistere al veleno, per iscacciare per raspirazione I cattivi umori,

### Numphea.

A Tomphee, in Italiano, Nomine, Nuinea.

A Temphee, in Italiano, Nomine, Nuinea.

A Temphee and temphee, and the food in speake.

The performance of the speake of the speake of the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea.

The States period foliage ranks, larghe, speak reconsist, of color review and the speake of the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the Nominea and the

fimile alla coda della foglia. Paffato questo fione, comp tuce un trutto rotondo, diviso per lungo in molte conserve r, piece di temi bisiunchi , nericci , rilucenti ; la fua radice è lunga, girffa come il braccio, con nodi fulla fua buccia, di color bruno di fuori, bianco di dentro, polpola, fungofa, imbevuta di molto fugo viscoso, attaccata nel fondo dell'acqua alla terra con moite fibre

La seconda spezie è chiamata Nimphen luten. Get.

Nymphea luten major. C. B. Pit. Tournef. Nymphea citrina. Cord. Hift. Neasphot luteum. Brunf.

Reagons (autom. Bruin. Ethi ed verti dalla precedente, perché le fue foglie fono un poco meno rotte dalla precedente, perché i faoi forn iono galia; perché il foo fisatto del figura conica, con femi pià grandi di quelli del Nenufar bianco; e perché la fua radice è vende di tuori. A mendue quelli Nenufar nafono neile paludi, negli flagni, ne F.umi. Contengono molta flemina, ed olio, pocofale. Il Nenutar bianco è affai in ufo nella Medicina

Il fuo fiore, e la fua radice fono umertanti, rinfrefcanti, un poco narcotici ; fedano colle loro parti viscofe il troppo gran moto degli umori; fono propri per le acrezze d'orina, per raddolcise il fangue, per le febbri ardenti, per la fluffio-nn, preli in decozione. Si adoptano eziandio elternamente per le infiammazioni, per nettare, e far morbida la pelle, per ifvegliare il fonno.

E'flato dato al Nenufar ii nome di Nymphea, a cagioche nafre nell'acqua, dove i Poeti hanno finto che abitaffero le Niose,

Nymphoides.

Nymphes lutes muner flore fimbriate . C. Baubin.

E'uca Pianta acquatica, che gll Autori hanno ripofla frà le spezie di Nenusar . Tournesort ne ha satto un genere se-parato, le sue soglie sono della figura di quelle del Nenusar gallo, ma può picciole, attaccate alla radice con code lun-gia, rotonde, e che muotano full'acqua, amare al gufto. S'alzano frà effe de fuiti rotondi, che foitengono de fiori con una fola foglia, formati in bacino, tagliato il più delle volte in una roia rogila, formát in pásculo, tigitato u pua delle voite in cinque parti, che hanno la frangia ne Contorni, di color giallo. Queflo bazino é contenuto in un calice feffo for erefo la fina baie in cinque parti. Quando é paffato il fiore, gil fue-cede una califettina bialunga, piana, uo poco popolo i, coa una fota cavità, nella quale foto rinchiui moti femi bialun-tura fota cavità, nella quale foto rinchiui moti femi bialununa iota cavità, nena quase tono micrio innoca reim pianu-ghi, e lafcheduno de quali è ravvolto in una cuffia membra-nofa, d'un gusto amaro. La sua radice è gnosta, nodos a, ac-taccata alla terra con molte fibre. Nasce questa Pianta negli stagni, nelle paludi. Contiene molt'olio, e flemma, poco

E' deterfiya, rinfrescante, astringente, condensante, propria per fermare i fluffi di fangue, per conciliare il fonno, per raddolcire le acrezze del fangue, prefa in decozio-

Nymphoides à Nymphau; perché questa Pianta è molto fimile al Nenufar,

### OCHRA.

Chra; în Italiano, Ocra. E'una terra în maffa, fecca, untuofa, facile a ridurfi in polvere , lifcia al tatto , di color gralio , è dorato , che fi cava da alcune miniere profonde del Berry

Se ne calcina al fuoco, fin che abbia acqui-fia co un color roffo, e fi chiama Ocra roffa Amendue quette terre fono adoprate nella Pittura . Si feel-go o nette, fragili, cariche di colore. Sono rifolutive, difeccanti, aftringeoti, applicate efte-

riormente Ci copita d'Inghilterra una frezie d'Ocra roffa, che chia-mafi roffo bruno, ò bruno-roffo d'Inghilterra. Si adopra per la Pittura

Ci capita dal melefimo Paefe un'altra fpezie d'Ocra, che non è diverfa dal roffi» bruno, fe non che il fuo colore è affai carico. Si adopra per pulire gli specchi.

Oueste due ultime spezie d'Ocra rossa sono diseccanti ed attringenti.

#### Ochrus .

Ochras folio integrocaprolos emisente. C. B. Pit. Tourn. Ochras, free Evilla. Dod. Ray. Hill. Ochras, free Evillas forer, & fraid albe. Park. Lenbyri freeter, gua Evvilla fivefris Dedones. I. B. E una Flanta, che getta (tilt fimili in certo modo a quelli della Cicerchia, lunghi uo piede, e mezzo, ò due piedi, augolofi, deboli, che fi itendono a terra; le fue foelle fono bislunghe, le nne femplici, le altre compotte d'altre foglie pe fle a due a due, che finiscono tutte in mani; i suoi fio escono dalle ascelle delle foglie , artaccati a gambi corti . Sono le rummofi , bianchi , fottenuti da calici tagliati in punta. Paffati questi fiori, succedono loro de baccelli, ciascheduno de quali é composto di due guici, che rinchiudono cinque, ò fei grani , ò femi quafi rotondi, groffi come piccioli pilelli, di color feuro gialliccio; la fua radice éfibrofa. Na-fee quelta Pianta ne' campi fra le biade. Il fuo feme contiene olio e fale effenziale, ò volatile.

E' deterfiva, aftringente, rifolutiva, digeftiva.

Ochrar ab Ochra, à cagione, che il feme di questa Pianta bà un colore, cheraffomiglia a quello dell'Ocra.

#### Ocimum .

Ocimum vulgatius. C. B. Pit. Tournef.

Rafficum, five Ocimum. Brunt. Ocimum medium vulgatius, & nigrum. I. B. Ray. Hift. Ocimum medium citeatum. Get.

In Italiano, Baffilico

E'una P.anca, che crefce all'alrezza di circa mezzo pie-de, ceftuta, che fi divide in molti ramicelli quadrati, vei-lutati, tendenti un poco al roffo, guerniti di foglie, fatte come quelle della Parietaria, ma più picciole, d'un'odor force, aromatico, egratifimo; i fuoi fiori fono fatti a fufajuolo, e dispolti in un'affai lunga (piga poco riftretta nelle cime de' rami, di color bianco, tendente al porporino, affai odori feri; ciascheduno di loro e satto in gola, è in canna tagliara in a lto in due labbra; gli succede una cassertina, che rinchiude de femi bislunghi, minuri, neri; la fua radice è legnofa, fibro-fa, nera. Si coltiva questa Pianta ne Giardini, e nelle Ca-fe, dove rende un grato profumo. Contiene molt olio efaltato, e fale volatile. Si adoprano in Medicina le fue foglie, e I fuo feme.

E' propria per muover l'orine, e i mestrui alle Fernmine, per resistere al velcoo, per licacciare le ventosità, per ap-tare il respiro, per fortificare il cervello, e'l cuore; per deterpere, per digerire, per rifolvere, per fortificare i nervi . Si adopra efteriormente, ed interiormente.

Octmum ab aixius, celeriter; perche il feme di quefta Pisata butta prefto.

Baffirum à BarnAs Rex., come fe fi dicesse Pianta rea-le, à cagione del suo eccellente odore, e delle sue virtà. Trovasi alle volte nelle descrizioni delle Farmacopee Ozinam. In vece d'Ocimum.

## Oculus Cati.

Oculus Cast. Boet. de Boot. Solis oculus · quibufdam. Afroises · Plin. Mithran · Petfis.

outofan. Petiss.
Pfeudopalus. Cardan. in Italiano, Occhio di Gasto.
E'una pietra preziofa, bella, rilucente, trafparente, di
diverfi colori, raffomigliane all'Opalo, ma molto più dura. Nafce nell'Indie in molti luoghi, ma quella, che fi ca-

pra .e di fecto.

255 wa da Zeilan e la più filmana. Se ne trova di differenti grof- i imbarazzare, e raddolcire i fali acri, e corrofivi, che i fuchi della Pianta comunicano alle vifcere, ed evacuarii di fo-

fezze, la fua figura è per l'ordinario bislunga. Dicefi, che la più grande, che fia in Europa fia confervata nello Studiolo el Granduca di Tofenna . Ella è più groffà del pollice ; l'oc-hio di Gatto non è in ufo in Medicina . Ocalus Catt; perché questa pietra raffomiglia all'occhio d'

Salis sculus, perché rappresenta un'occhio, ed é tutta rag-

gi , come un picciolo Sole . Afreiter , perché è circondata da raggi come noa Stella Mitbran e un nome Persiano, che significa Sole, perché

quelta pietra è tuera raggi, come un picciolo Sole.

P[radpaiur è 040, falfur, con exacto, opaiur, cioè falfo
Opalo; imperocché quelta Pianta raffomiglia all'Opalo.

### Oenanthe .

O Enanthe Apit falio. C.B. Pit. Tournef.
Ocnaribe Apit falia major. Park.
Ocnaribe, five Filipendula Monspessulana Apit folio. I. B.

Ray. Hist.

Filipendula anguftifalia. Get.

E una Punta le cui roglie fono primieramente larghe, sparE una Punta le cui roglie fono primieramente larghe, sparfe a terra, e fimili a quelle del Pretofemolo; indi pigliano la forma di quelle del Pessedanson o Coda di Porco. S'ergono frà cite molts fulti all'altezza di circa due piedi, a ngolofi, ramo-fi, cannellati, un popo turchisti; i fuoi fiori fono difpotti in embrelle nelle cime de 'rami, piccioli; ciaíchoduno é com-porto di rinque foglie melle in giglio, di color bianco, tenden-te al porporino. Paffati quelli fiori fuccedono loro de femi ical porpariso. Paffut quell fiori fuecadono loro de fami minute i due au des philumphi, canadiati villa fichiera, guer-niei melli biroceltremità di stod i modre punne. Le fice radia quello per la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la compan

pietra, per l'emorroidi.

Oenanthe ab obse, vitts, & Arfre fies, come chi diceffe fior
di vite; perché gli Antichi davano il nome d'Oenanthe a una

Pianta, che fioriva nel tampo medefimo della vite; ò i cui fion a vevano un odor firmiea quello del fiore della vita Prà le spezie d'Oenantée ve n'hà una , ch'e perniziosissima, e dalla quale convien guardarii ; Imperocche è un gran vele-

no. Eccone la descrizione. Genanthe charaphylli faltis . C. B. Pit. Tournef.

Ornanebe cicue a facre fucco pirofo, croceo. Lob. Ico Ornambe sure purejo inute facte Lobello . L. B. Wepfer. Queita Pianta hà molta relazione, a rassomigitanza alla C cuta. Ella creice all'altezza di circa tre pioli ; escono dalla sua radica molti suti assai spassi , rotondi , ramosi , con cer-te soglie , che rassomigliano a quelle del Gerosiglio , di color verde bruno, o nericeio, d'un guitoacro, ed ingrato, riiene d'un fugo, ch'é ful principio latticinoso, ma, che diventa poi gialio, virulento, puzzolente, velenoto, ed ulceranatcheduno di loro è compatto di molte fortie melle in ordicompensation of a compensation in one rogor income as one potto di due femi bislunghi, camellati ; le fue radici fono da navoni come quelli dell'Assistelo, bianchi, attaccati immedistamente alla loro tella, fenza che alcuna fibra li fospenda, ripieni dei fugo medefimo della Pianta. Ella non nafce, che ne Paefi freddi, e Settentrionali. Se netrova in Inghilterra

ne Paeli irodd), e Sectentrionati. Se ne trova in Inghiterra humori ruicelli, ed altri involvia icequatici. E'un veleno mortale: Chi per difigrazia ne hà inghiotti-le, Geneen al ventricolo un'ardore dolorodifimo; prova con-valioni florti, che gli voltano gli occhi, levano il feutimen-o, rifitrigeno ce mattelle, ha irrependi impliorizi, voglic, e storzi inutili di vomitare , fluffi di fangue per le orecchie

contrazioni, una tanfione confiderabile verfo la regione del-loflumaco. Tutei questi cattivi accidenti fuano comprendere, che questa Pianta colla fua acrezza rode, e cauterizza la renica nervofa dello ftonsaco ; irimodi), che debisono far-vifi fono i medellmi, che a i veleni dell'arfenico, e del fu-blimato; far bere all'ammalato molt olio, graffo, ò butiro disfatto ; latte i ed altri liquoti untuofi, che possano legare,

Olampi gummi, C Ummi Olempi, E'una gomma, duna ragia dura, gial-la, rendence al bianco, trasparente, rationigliante al Co-pel. dolce al guito con un pocchetto d'aftrizione. Capita questa gomma dall'America, ma di rado. E'detersiva, disoccante, risolutiva.

Olea.

O Lor; in Italiano, Ulivo, é un' Albero di granderza mediocre, di cul v'hà due (penie; l'una coltivata, e l' akra falvatica .

Oenanthe awis.

Enambe. Vitifora, Vitifora. E un Uccelletto, ilcui becco, ale, gambe, e punta della coda fonodi color nerola fua fehiena è di color di cenore; il fuso ventre, e il fuso ventre, e il di fotto della fua coda fono bianchi, le te, into vente, y rannousement and common services in general common services in the proposition of the common services and the common services are services and the common services and the common services are common services and the common services are common services and the common services are common services and the common services are common services and the common services are common services and the common services are common services.

E aperitivo, e proprio per la epileffia.

Ornanthe ab ira, vitit, de arta fias; ciod fior di vice; è flaro dato questo nome a quest Uccello, a cagione, che comparifee nel nempo, che la vice fiorifice. Chiamafi Unifera per la medefima ragione.

#### Ocnas.

O Enst. Vimege, Viniterculum. Rupicala.

E'un'Uccello più groffo d'un Colombo, il fuo becco ∂
lunto, ed aguzzo, la fua cefta, le fue ale, e'fuo ventre fonod color cineristo; la fiua coda è bigia, e nera; fiuo ipedi
fono roffi; gli piacciono molto le nive mature. Si trova nelle viti al tempodelle vendemmie; la fua carne è dura. Si met-te quest' Uccello frà i Colombi falvatici. Contiene molto fal volatile, ed olio.

E'proprio per l'epileffia ; per muover l'orina , per riparac le forze . Se ne fanno delle bolliture . Oenas ablus, vinum, perche quell'Uccello succia le uve mature.

### Oclypus.

O E ispus . If opus bumida .

E una spezie di mucilogine notuofa , e in consistenza d unguento, di color bigio scuro, d'un'odor insipido, e ingrato; cavasi della lana grassa, chiamata in Latino sena faccida, che naice nella rola , e irà le coic e delle Pecore , e de Montoni naice reini gola , e it a le concercie recore, e un manana sa Si lava questa lana , e fi fa bollire nell'acqua per nectarla ; affinche fia in inlato d'effere adoperata come l'altra lana . Si la-ficiano un poco ripofare le lavature , ò la decozione , e fotto fi trova una forta di fchiuma graffa nuotante. Si raccoglie ; e paffata per un panno lino fi mette à raffreddarfi in un bacino, olio un vafoper confervaria; quest di l'Esipo. Quello, che noi troviamo presso à i Droghieri, e che adopriamo in alcu-ni gempiastri viene di Normandia, dalla Bevuste, dal Berry. Bisogna sceglierlo novello, di buona consistenza, netto, di pholyna (cegiterio novello, al nuona comivenza, secto, o color brano, d'un'odore (piacevole, ma che non sia corrottor imperocché diventa puzzolente qualche volta invecch'ando; altre volte diventa duro come sapone. Contiene molt'olio

un pocod il femma, e file voltatie. E province anno cono cui un pocod il femma, e file voltatie. E proprio per anmolifre, per fortificare. Non in alogra, che filetelormence. Osiposi abais, sosi, Peccea, O filerestip, par esferriprio che Efisio e una materia indulcia, e come corrotta, che fi caua dalie Pecore .

La

256

La prima é chiamata Olea Brunf

La priest d'intanta.

La priest d'intanta.

La priest d'intanta.

Dad C. B. I. B. Ray Hill. Ph. Tournel.

Ditou rescoré esdudo, hi fia loccie d'Étite, d'étoire d'in
priest de la priest de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan

Olea folveft ret. Ger. Ray. Hift. Olea folveft rit folio duro fubrus incano. C. B. Pit. Four-

Oleafter . Lon. Caf.

Oleafer, Lon. Cef.

Oleafer, for Olea fylorferu I. B Parh.

E diveriodal precedente, perché può picciolo in tutte le
fue parti, e perché le fie foglie fono può bianche di forto. Nafee altrea fie. Pacíf caldi. Non fi adoprano le fie Ulive.

Si confettamo le Ulive coliviate con fale, e di acqua, per renderle buone a manglare; imperocché nell'uscire dail'Albe-

ro . hanno un gutto infopportabile . Si fpreme l'olio d'Uliva , come hò detto nelia mia Farmaerrivo, proprio per la difenezia, per la colca; le ulive con-tengono airresi molta flemma, e fale effenziale, che fi lafciano fiillate, e diffinore prima.

Le foglie dell Ulivo finn aftringenti .

Le foglie dell Ulivo erano una volta contraffegni della paee , come quelli dell' Alloro fono prefentemente i fegnali del-Nascono presso al Marrosso cerri Utivi falvarici, che per-

tano una gomma affai propria per fermare il fangue, e rifana-re le piaghe. Ole a viene del nome Greco evan, che fignifica il medefi-

Oleum cadinum wutsare.

O Leam tadimum, fen Tabimum vulçare. E un olio chiaro come i olio d'Ulira, rofficcio, che fi leva dalla pece, quando fi la la pece uera; ha un odore affai fisiaevole. I Manifacichi l'adoperano per le puntue, e per le piaghe de Caralli; è altresi in ufo nella Medicina. E di-

se pagare us carant, carrens in uto neura racelicinà. E' di-gedivo, ammolliente, rifolutivo. Miriga i doiori, guariela la rogna. E' nervale, e volnetario, applicato efteriormente. Quello, che chiamali Olema cadimum perum, è un'Olio nero, e puzzolente spremuto dai legno dell' Oxicedes, come l'hô

detto nel capo di quell'Albero Cadinum à cadendo, perché quest'Olio cade per via di di-(tillazione

### Oleum Palma.

O Leum Palma; In Italiano, Olio di Palma. E' un'Olio denfo come il buriro, di color giallo dorato, d'un'odor d' Iride grato; è tratto per decozione, e per espressione dalla mădorla d'un frutto groffo come un' novo, chiamato son era, di garna dun trutto gruiso come un novo, cniamato Asserva, qui cui hò parlato a fuo lingo, che nafee da una feezie di Palma in Sengga, nel Brafile, in Affrica. Gli Affricani ne man-giano, come dei battiro. Carafi quel tolio dalla mandoria dei frutto della Palma nella medefina maniera, che fi cava quello dalle eccoco ded il Alliono. Ne hò parlato nella mia Faropen. Vedi Oleum Learinam

Dee scegliersi l'olio di Palma recente, in confistenza di bu-

tiro, carico di colore, d'un'odor grato, d'un gufto dolce; di-

nta bianco il vecchiando , e un poco rancido . E' proprio per mitigar la gotta , e le fluffioni catavrali , per fortificare i nervi, per attenuare gli umori froidi, efteriormente applicato.

### Oleum terra.

O Leum terra . In Italiano, Olio di terra ; E un'olio resso trasparente , d'un'odor sorte, il quale esce da una Mon-tagna nell'Indie Orientali . E'una spezie di Petrolio .

### Omphacium.

O Mpheriam, in Italiano, Agrefto; è il fugo dell'uva an-cor verde, ò (premuto prima della fua maturità; il fuo colore è verdeccio; il fuo gufto è acido, fittico, ò aftringente.

Contiene moito fai effenziale, e fierma, poco din.

E deterityo, aftringente; leva la iere; precipita la bile, rallegra il cuote, tempera l'acrezza degli umori, monda la pelle. Si adopera efteriormente, a interiormente. Omphicium ab iunat uva acerba; perché l'Agrefto é tratto

dail'uva verde, e ancora acerba. Omphalocarpium ab Sugan@ umbilicus , & wapros frudius E stato dato questo nome all Apartne; perche il suo frutto hà

una figura fimile a quella d'un picciolo umbilico. Ciochegli Autori chiamano Oleum emphacinum farebbe un'olio spremuto dalle ulive verdi , ma non se ne può spremere, come ho fatto vedere nella mia Farmacopea

### Omphalodes.

Mphalodes pamila werne Symphist folio. Fit. Tournef. Symphism minus borragins facte. C. B. Borrage miner herbasterum. Park.

Symphitum punilam repens, five borrage minima berbarieram. I.B. Ray. Hoft.

Symphitum par vam borraginis facte. Ger. Emac.
E una Pianta baifa, striiciante, che rafformatia al Symborum. Getta dalla fua radice delle foglie alfas i inilis a quelle della Polmonaria; ma prà picciole, e fenza mucchie, rat-te in punta, verdi, assaccate a code lunghe. I fuoi fufti tono alti circa mezzo piede, fcarni, velitit di piche foglie; fo-flengoni nelle loro cime foretti turchini; ciafcheduno di loro é una rofetta tagliata in cinque parti rotondate; postato questo fiore, gli succede un frutto, la cui anima è una piramide no nore, gir locuse un muto, arcui anima como positivo con quaetro faccie, fopra ciafebeduna delle quali e arraccaea una caffettina fatta in cefta, dentata per l'ordinario ne con-torni, e chiodente un feme affai fimile a quello del lino, la fua radice é picciola, actornia a di fibre. Naice quella Pianta in tempo di Primavera ne' Giardini; il fungulto è viscuso, mescolato d'un'poco d'acrezza. Contiene molt olio, e siemma

E'condenfante, confolidante, agglutinante, propria per fermare il fangue, per raddolcir gli umori troppo acri, prefa interiormente, ed applicata efteriormente. E' flato dato a questa Pianta il nome d'Omphalodes ab pe

un poco di fale.

A@ , ambilicus , perché il concavo delle fue caffettine hà una figura fimile a quella dell'umbilico. Omphen , Grece super fignifica uva verde , à agrefio .

### Onager .

O Neger; In Italiano; Afino falvatico; è una spezie d'Mi-no seroce, affai più grande dell'Asino ordinario, di color vario, bianco, e nero; abita ne luoghi diferti, [affoli, montani, in Affica, in Licaonia, in Licia. Si nodrifte d'erle. Il fiso graffo è proprio per fortificare le reni.
La fua midolla è buona per mitigar la gotta, applicata fo-

Oueger, ablies Afians, & dyne frivefiris, come chi di-

### Опадта.

O Nagra latifelia . Pit. Tournes. Lyfinachta lutea corniculata . C. B. Ray. Hist. Lyfimachia Americana. Col. Lofimachta lutea Virgintena. Ger. Emac. Lofimachta lotea filiquofa Virginiana. Park.

Axecbie's. Hernandez.

Assebach. Hernandez.

E una Panta, che getta un fufto alto, groffo come il dito, rocondo abbaffo, angolnio, e ramoto in alto, di color
bigio, e cignato verrò la lua cima di punti roffi, ripiemo di
midolla, i fette foglic fono lumphe, titerte, mefic alternatamente per ordine; finnofe, e meriate ne lor controli, i fuoi fiori fono grandi, e per l'ordinario con quattro foglie gialle, disposte in rofa nelle incavature d'un calice; del quale una metà e fistolosa, e l'altra solida. Questo fiore è odorisero, ma di poca durata; imperocché non na un giorno aperto fen-za diventar vizzo. Quando é paffato, la parte folida del ca-lice diventa un frutto cilindrico, che s'apre dalla punta in quattro parti, che contengono quattro conferve ripiene di fesuarre parts, the contempono quattro conterve riprete a run iminuti, angolok; la fua radice è lunga, più grotfa del diro, bianca, guernita d'alcune tibre. Il teme di quetta Pianta è flato portato dall'America. Si femina, e fi coltivacu-riolimente in molti Giardini; non getta il fuo fulto, che il fecond n anno.

Dices, che sa astringente, detersiva, vulneraria, pro oria per fermare il l'angue; ma non ne hò veduta alcuna spe-

Onegra, quafi Oenegra ab ur@ vinnm, & à più ager come chi diceffe vino falvatico, perché estato dato una volta queflo nome ad una Pianta, la cui radice rendeva un'odor vinoso. Onifore to the Plantaja cu sunce renew a un coor vinou.

Onifore to the Affair; è flato dato quelto come alla Cloporta, a cagione, per quello fi dice, del fuo colore, ch' é fimile a quello d'un Afian.

### Onobrychis .

O Nobrychis; é una Pianta di cui due funo le spezie. La prima è chiamata

Onebrychis. Dod.

Onebrychts vulgaris . Park. Onebrychts feltis vicie fruilu echinate major . C. B. Pit. Tournet.

Guebry, his , five capus gallinaceum. Ger. Polygaton Gefners. I.B. Ray. Hift.

Capit gallinecenn l'elgarinn. Ad. Lob. Ella getta molti fufti lunghi citca un piede, rofficel, che fi ftendono a terra , strifcianti ; le sue soglie sono simili a quelle della Veccia, òdella Galega, ma più picciole, verdi di fopra, bianche, e veillute di fopra, fatte in punta, attac-cate a due a due fopra una colla, che termina con una fola forcia; i fuoi fiori fono difforti in fpighe lunghe, e affai ri-frette, ch'elcono dalle afcelle delle toglie. Sono leguminofi , roffi , di rado bianchi , fottenuti da calici velluti. Paffati quetti fori, fuccelono loro de piccioli baccelli, tagliati in cretta di gallo, con punte ruvide; cialcheduno de quali rin-chiude un feme, che hà la figura d'un picciolo rene; la fua sodice é lunga, mediocremente groffa, nera di fuori, bian-

ca di dentro . La feconda fpezie è chiamata

Onsbrychis frudu echinate miner. C. B. Pit. Tournel. Onebrychis minor , fore parvo pripurco , filiqua echina-ta majoribus aculeis . R. H.

Ella é diversa dalla precedente, perch'é più picciola in tutte le sue parti, suorché ne suoi baccelli. Nascono queste Piante ne' campi, ne' luochi umidi, e ne' hoghi tenofi. Coltivanti pel nodrimento del bestiame. Con-

tergono molto fal effenziale, cd olio. Sono deterfive, aperitive, fudorifiche. Si adoprano efteriormente, ed Interiormente.

Onsbrychis ex best Afinus, Afino, & Anno, frendes, in grido, perché l'odore di quella Pianta la raughiare gli Afini, che hanno voglia di mangiarne, ovvero Ondergebia ex 350. Afons, & Brown ferbre, perche gli Afoni mangiano di questa Pianta.

Onecardium quafi Afini cor, alcuni hanno dato quelto non al cardo degli Scardaffieri, a cagione che le fue tefte fono fi-

### Onocrotalus.

O Necretalus . Pelicanus . in Italiano , Pelicano . E'un Uccello di rapina acquatico , peicatore , vorace, grande come un Cigno, e che in molte cofe gli raffomice, prande come un Ligno, e che in molte cole gli raffomi-glia; il fuo becco è lungo un piede, e mezzo, largo trèdiat, piano, offofo, affai robulto, rodiccio, che termina in una punta incurvata in forma d'unicio; a la tate la e groffi co-me quella del Cigno, adornata di forra da un mazzetto di penne bianche, ò nericcie, molli; il fiu collo el lungo; la fua gola e grande, e vatla; gil ferve di comferva, a odi prignone per chiudere i petci, che prende. Ella fi dilata come una fa, e può contenere quattro, o cinque reine affai groffe; boria, e puo o micriere quanto per de la gran-le fue gambe forto picciole, e corre a ha della relazione al raglio detta del fuo corpo; la fua voce ha della relazione al raglio d'un' Afino. Natce quest' Uccello in Egitto. I Pefcarori fe ne fervono per pigliate del pefee; Imperocché quando fe n'hà riempiuta la gola, và fulle riva, dove fe gli fà rendere ciò, che hà prefo. La fua carne e dura, d'un gusto infipido.

Il fuo gratifio è proprio per ammollire, e per rifolvere.

Onocretalus ex Iros Afans, & xorezaw, ereptuculmu, come chi diceffe verfo, ò raglio d'Afano, perché queft Uccello aprendo il becco per prender aria, la uno firepito, che raf-fomiglia al raglio d'un' Afino.

Pelicanna Grace was unas à was por. Securis. Onegrerables Ahmus, Grood circulus, ambirus, cone chidicelle. Cardo, che circonda l'Ahno; imperocche l'Afino é golofo del Cardo, e cerca i luoghi dove ve u'hà.

## Ononis , five Anonis .

O Nonts . E'una Pianta , di cui due fono le spezie princi-pali. La prima è chiamata Ontosts . Cord. in Drosc. Anosts . Dod.

Anonis Spinofa flore purpures . C. B Pit. Tournes. Reflabours . Trag. Lon.

Anonis, five Refia boots. Get.
Anonis, five Refia boots valgatis, purpusea, & alba fpinofa. I. B. Ray. Hift.

Remora aratri . Dod. Ella getta molti fusti all'altezza d'un piede, e mezzo, ò di due piedi, fearni, rotondi, legnofi, velluti, rofficel difficili a rompere, armatidi fifinc lunghe, e dure, he fue foglie fono bislunghe, e affai fimilia quelle del Goce, nericcie, vel-lute, merlate ne l'or contorna, glutanofe al tatto, d'un odo-re, che non è grato, d'un guito leguminofo; i fuoi fiori fono leguminofi, porporini, ò incarnati, di rado bianchi, foste-nuti in calici merlati. Paffati questi fiori, succedono loro de' baccelli piccioli, che rinchiudono de' semi della figura d'un picciolorene, e col guito della Veccia. Le fue radici fono lunghe, legnofe, fibrofe, bianche; ferroegsianti per lungo, e per largo, difficili a rompere, che fpeffo termano gli aratti dogli Agricoltori. Nafec quella Pianta per tutto ne campi,

lungo le ftrade.

mgole traue.

La seconda specie é chiamata

Oscots mitis luce sore. Eyst.

Anonis pseca spinis carens lutea major. C. B. Pit. Tournef. Ray. Hit.

nes. Kay. 1711.

"inonis linten uon fpinofu , Dalecampio Natria. I. B.

Natria Plinit; five Anonis non fpinofa latea major. Park.

Anonis finof pina, lutea. Ger.

Ella geta motic fuiti all' alectra d'un piede, ò d'un piede,

e mezzo, rocondi, ramofi, fenza finore, le fue fagile fono fimilia malli dell' farita mendiene, se più fice fagile fono fimilia malli dell' farita mendiene, se più fino.

e mezzo, rotonal, ramou i, enta pine; ne tie cipie tono ii-mii a quelle della fezzi precedente, ma più finorte, meffe al-ternaramente per ordine; i liuo fiori fotto leguminofi, gialli, raffoniglianti a quelli della Ginettra, attaccat a gama i un-ghi. Paffari quelli fori, ficcedono loro del baccelli più lun-phi, e più farami di quelli della prima fezzie, velluti, con femi, formati a guida di picciolo rene, neti . Tutta questa Pian-

ma, tormate a guila di pocciolo fene, neri. I utra quetta Pian-ta è vellura, graffa, ò glutinofa al tatto, d'un' dotr forte. Nacia doprimcipalmente ne Paefi caldi. Noi adopriamo in Medicina le radici di quelta Pianta. Contengono molt'olio, e fale effenziale, e fido.

UNIVERSALE

Sonc deterfica, attenuanti, aperitive, proprie per la it-teriala, per le ostruzioni del fegato, della milra, per la pietra, preie in decozione. Ononis ab 3:00 , sifinus ; perche quest'erba piace all'A-

Refla Bevis, & remora aratri; perché la radice diquella Pianta ferma i Buoi, e l'aratro.

### Onyx .

O Nya; é una Pietra presiofa, blanca, netta, pulita, opaca, ma rifolendente, efteriormente raffomigliante ad un'ugna umana. Nafoe nell'Indie in Arabia, in Ameri-

ca, in Europa.

Alcun l'adoprano per le ulcere degli occhi. Si può peftare, e farne prendere per bocca. Ella è attringente.

Onya., Luce è un nome Greco, che fignifica ugna; è flato date questo nome alla pietra Ony , perché rassoniglia in colore all ngna d'un' Uomo

#### Opalus.

O Palus. Argemen. in Italiano, Opalo. E una bollifima pierta preziofa, pulita, rilucente, rif-plendense, che partecipa de colori del Carbonchio, dell'A-matilla, e dello Smeraldo. Plinto chiama quella pierta Pa-derus. Nalcen nell'Itola di Zentan nell'Indie. Motts Giojellieri la frimano la più beila di tutte le pietre preziote a cagione dell'ammirabile melcuglio de bei colori, che vi s'unifcono.

Non può effere contraffatta . E fitmaca propria per rallegrare, e fortificare il cuore, e la vifia, per refiriere al veleno, per ifcacciar la malinconia, portata adoffo; ma quelle facoltà fono affai dubbiofe. Opalus ab a Y, write coulur, perché quella pietra d'filmata propria per confervare la vilta.

#### Ophidion .

O Phidian; é una spezie di Serpente di Mare, ch'é niù corto degli altri E'ftimato aperitivo, e proprio per purificare il fangue.

## Ophioplossum.

O Phisglessum . Ger. I. B. Ray. Hift. Ophing/essum vulgatum . C. B. Pit. Tournes. Unitelium Amato.

Lingula vilneraria. Cord. Hift. Cam Opotogioffum , five lingua ferpentina , Park-Linguaferpenima. Cel.

Lare-Christi, vel Luciala. Gefn. Hore E'una riamerella, che petta una coda alta come la mano, la peak fortiene una fordia, fimile in certo modo a una picciola fogua di bietola, ma più graffa, polpota, lifcia, dir.t.a, alle volte lunga, e firetta, alle volte larga, e rotondara, d'un sufto dolcigno, e vilcolo. Escedall'alto del-la sua coda, o della fua ascella un frutto, che hà la figura d' una lingua appianata, co contorni rilevati, e divifi per lungo in mi re picciole cellette, che rischiadono una polvere minuta; le fue radici fono fibrofe. Nafce ne prati, nelle paludi, e negli altri luoghi umidi. Contiene mole olio, e flem-

ma, poco fate.

E vulneraria, difeccante, rifolutiva, confolidante, pro-pria per termar fluffi di fangue, per temperar le infiammagioni delle piaghe. Si adopra internamente, ed efternamente. Ophing offum ab ion., Serpens., Cryanisms., lingus., come shi dicette inqua di Serpente; perché il frotto di questa Pianga hà la figura della lingua d'un Serpente.

### Ophices .

O Pottes Lapis Serpensinus.
E' una spezie di Marmo di varicolori , verde, fino

differenti per la loro durezza, e per li colori differenti delle loro macchie; le une fono dure come il porfido, le altre teloro macchie; le une fono dure come il porfido, le altre te-nerequali come l'albafiro. Nafcono le prime nelle miniree di Marmo in Italia, in Alemagna, le altre fono tratte da laoghi di pietre perfolo alla Mifiñia. Servono queff'utime a far de' vafi, ne' qual fi mette l'acqua per brer; imperocché fi pretende, che l'acqua vi fi confervi affai meglio, che in is precende, che i acqua vi si conzervi assai megno, che in un'altro valo, e ch'ella tragga un fale da questa pietra propria per molel malori

La pierra ferpentina è ffimata propria per guarire le s Lis pietra ser petitina e inimata propria per gonare se tion u-cature de Serpenti, applicata fopra calda, e bevendo del vi-no, in cui fia flata qualche tempo. Dicefi, che l'acqua, la qual efce da vafi di pietra ferpentina fia buona per mitigare. imali di testa, per resistere al veleno, per guarire il letargo, la colica nefririca, la sebbre quartana; per muovere il sudore, per la renella, per ifpezzare la pietra. Si applica altred fulle reni.

Ophier ab lost Serpente; é flato dato quello nome alla pie-tra lerpentina, perché le macchie, delle quañ é sparsa, rasso-migliano spesso in figura a quelle d'un Serpente. Questa rassomiglianza le ha fatto attribuire la virtù di rifanare le morfimiglianza se na tatto aternoure sa virto di ritanare le morfi-cature de Serpenti; ma nonde prefianti fode a queflo rime-dio; imperocche la flerienza dimofira, chi ella non produ-ce alcun effetto in quefla occafione. Turta la qualità di que-glia piera non conflite, che in un poco di fale aperitivo, chi ella contiene .

Ophrafa ab lou Serpens ; alcuni hanno dato questo non

alia Serpentaria a cagione, che il fulto di quella Pianta hà qualche raffomiglianza ad un Serpente.

#### Ophris .

O Phris . E' una Pianta , di cui due sono le spezie , La prima è chiamata Ophris. Matth. Fuch. Ophris bifolia . Ger. C. B. Pit. Tournet.

Eifdium majus , five Opbets major quibufdam. 1. B. Ray, Hift

stt.
Bifolium frivefire vulgare. Park.
Pfeude archir, free hifolium. Dod.
Ella getta un fufto all'altezza qualche volta di mezzo pie-

de, qualche volta d'un piede, e qualche volta d'un piede, e mezzo, rotoudo; che hà nel fuo mezzo folamente due foe mezzo, rotoulo; che na nel liso mezzo folamente due to-glie, oppolie l'una all'altra, larzhe, nervocé, fimili a quelle della Piantaggine; la fua cima e guernira di fori, i, quali fo-no giula Tournefort, compoli di fei foglie; cinque di fonia in cuffia nella parre fuperiore, ed una relta, che occupa la in cuffa nella parte (iperiore, ed una fetta, che occupa ia prine billa de fore, e rapprefenta in certo modo un coro manos, di color verdiciore, o d'un verde bianchice). Paffa certo finile da una lanctina tercenta etreciore, che constitue de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in feur adultation) de l'argon (in

loro radici fono deterfive .

E diversa dalla precodente , perché hà tre foglie. Amendue le spezie nascono ne luoghi umidi , e palustri , lungo le valli; il loro guito è viscoso. Contengono molta flemma, ed olio, poco fale. Sono vulnerarie, confolidanti, proprie per le pianhe; le

### Opium .

Uafi tuttigli Autori fi fono accordati fino al giorno d' Q dafi tuttigii Autori is iono accoreati isno as giorno u oggi a dire, che il vero Opsum è una lagrima gommo-fa, ch'eice dalla tetta de papaveri dell'Egitto, e della Gre-Turchi lo riferbano per loro, non permettendo, che se ne trasporti; e ci mandano in sua vece il Mesanjam, ch' è un sugo (premuto dalle tefte, e dalle foglie dello fleflo papavero, e ridotto per evaporazione in confifenza di patta folida, ò d'un'

Ma l'Opiam in lagrima non fi trova in alcun luogo, ed è probabile, che non se ne trazga. Nessun Viaggiatore s'é vantato d'averne ntrovato preffo a l Curiofi , e tutti coloro, che O piete: Lepis répressinat.

E una figure de Marmo di vari colori , verde, finorto, finano veduro piedar dell' Opissus il Tutchi più qualificati, fiparfo di macchie. Ve n'hà di molte specie, le quali sono di cono, che loro è parato finule a quello, che ci vien mandato. Di più i Mercanti di Turchia, che fono la maggior parte affai intereffati, ed avidi del guadagno, farebbono ogni diligenza per ritrovat quello vero Opiam, fe ve ne fosse, per renderlo a carissimo prezzoagli Europei. Vi tono molti Curiosi, che ne comprerebbono a peso d'oro, se bifognaffe.

Diograme.

Lo filmodunque, che non vi fia altro Opiam, che il Mecenium, a l'eftratro delle foglis, e refte del papavero d'Egitto.

Ci viene fpedito fotto il medefimo nome d'Opiam, formato
in pani di differenti groffezza, ravvolti in foglie di papave-10, affinche meno s'umettino; il migliore capita per Marfigia. Ne viene altresi per Inghilterra, ma è più impuro, più iceco. Può dirfi io favore dell' Optum, di cui fi fervono i Turchi, e che traggono dall' Egitro, e dalla Grecia, ehe ricevuro di prima mano è meno fortoporto ad effere falfificato,

e alterato di quello, che viene da lontano, e ch'è paffato per molte mani . Des effere scelto pesante, saldo, netto, viscoso, di co-lor neto, tendenre un poco al colore trà I giallo, e I rosso,

d'un odore spiacevole, e nauscoso, amaro, e un poco acro al gusto. Il più stimato era una volta quello, ehe veniva di Tebe, donde viene, ehe si ricerca ancora da molti l'Opium Thebaicam; ma ne viene prefentemente d'altrettanto buono da mo'ti altri luochi. Contiene molt'olio, e (ale volatile.

E proprio per condensare gli umori, per conciliare il sonno, per mitisare i dolori, per fermare i flusti di ventre, il vomito, i flusti di sangue, il singhlozzo; per provocare il sudore, per li malori degli occhi, ede' denti. La dose da mer-

20 grano fino a due grani .

L'Opram concilia il fonno per una parte viscofa, è fulfurea, che contrene; la quale introdotta ne canali del cervello dalla fua parce volacile, agglutina, e imbarazza gli spiriti ani-mali in maniera, chenon possono per qualche tempo circoman in mannya, core-ma printing per quantit composition have on tanta preferza a, come facevano. Queffa aggiutinazione decli fighti i balla per far dornnie; faccome il moro, e la circolazione di quefti medefimi fipititi, batlano per fipipagare le vigilie. Né ho pariato più diffualmente e dei no Tratturo di Chimine, a deferivenodo la mia maniera di farei I Lustruo di Chimine, a deferivenodo la mia maniera di farei I Lustruo.

Meconium à prinne, paparer, perché il Meconium è tratto dal papavero.

#### Opopanax.

Popunan; cuna gomma gialla, che fi trae per incifione dal fuito, e dalla radice d'una spezie di Sphonditam, che naice nella Macedonia, nella Beoz'a, e nella Focide d'Acaja · Questa Pianta e chiamata

Sphondylium majus, five Panan Heracleum quibufdam I. B. Ray, Hift. Pic. Tournel. Panax Sphendylii felio, froe Heracleum. C.B. Panax Heracleum. Get.

Parax Heradium prum faulnes folio. Park. Il fuo iufio calto, e cotonofo; le lue foglie raffomigliano a

quelle del Fico, ruvide al tatto, divite in cinque parti; nafquelled Fixe, reside alazm, divirté in couse partit; sette propose partit partit propose partit partit propose partit partit propose partit partit propose partit partit propose partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit partit

olio, e fale volatile. Ammollifee, attenua, digerifee, diffipa le ventofirà; é reprio per le malattie illeriche; refifte alla purrefizione. Opopanan en onos fuccus, & wurne, come chi dicefse fugo di Panan .

### Otulus.

Pulus, in Italiano, Oppio. E'nn' Arbo(cello, di cui v hà due spezie. La prima è chiamata

Opalus. Ruellii. Pit. Tournef. Sambucus aquatica. Trag. Matth. Sambucus aquatica flore fimplici. C. I Sambucus aquatica. I. B. Ray. Hift.

Sambucus aquatilis; five palafiris. Ger. Sambucus palafiris. Dod.

Sambucus palafiris, five aquatica Park.

I tuoi rami fono fimili a quelli del Sambuco con nodi d'in-Huoi ramii (ono imilia quelli del Sambaco con nodi d'in-tervallo, io intervallo, ricoperti d'una buccia di color di centre, ripieni di midolla blanca, aliasi fragili; le fue fegle fono larphe, angoloice, quali fimilia quelle della Vite, ma più picciole, e più molli; i fuoi fiori fono di due forre, un poco odoriferi, difposti in parafole. Quelli della eironfe-renza fono più grandi degli altri, e d'un bel colore bianco; retriat notify programs using laters, e.g. as the excellent shallow. Taifornightan a runor con clinque partit, so the riceroons nel lo-robacous prittillo, e.g., ch clief daim empt del callee; ma quet'u fori non latciano verus fed me dopo loro. 1 foori, che occu-pano il mezzo. e. l'enerociel parasiole; snoop più ce ni, e. ratfornightano a bicchieri, sugliati lo eloope parti, e di cui fondo v'hà un buco, ehe riceve la punta del calice. Paísati uesti fiori , il calice diventa una cocesta un poco più grossa di quella del Sambuen, molle, che diventa roisa a mifura, che và maturando, d'un gusto, che non è grato. Ella r chiude un feme afani piano, duro, incavato in cuore. Na-fee quefta Pianta nelle paindi.

La feconda spezie e chiamata Opulus flore globoso, Pit. Tournes. Sambucus aquatra fore globoso. C. B. Sambucus palostris a. Dod. Mas. Cam. Sambucus aquestica polyanthos . T Sambucus rolea . Ger. Evil. I. B.

Sambacus palufits, vel aquatica berteufit. Gef. Hort. Queft Arbotcello è diverto dal precedente, perché i fuol fiori iono raccolti in giro, è in globo profso, ordinariamente bianchi, ma qualche volta porporini . Nasce ne Giardini, ne luoghi umidi paluftri

ogni umai paumi . La Medicina non fi ferve di quefte Piante . La loro buccia è aperitiva , rilafsativa . Opulus , quod viil ferat opera .

### Opuntia.

O Puntia volgò Herbarierum. I. B. Pit. Tournef.
Fitus Indica felio [pinofo, fruda majore. C. B.

Ficus Indica. Get. Ficus Indica major Park. Ray. Hift. E'una Panta dell'Indie, che s'alza in un' Arbofcello; le fue foglie fono grandi, alle volte lunghe più d'un piede . larghe circa mezzopiede, große un police, verdi, rocondete ne lor contorni, dure, armate di molti bernoccoli fpinoli, pene di fugo, vilcofe, nervofe. Queite foglie s'ingrafano col tempo, e diventano rotonde, e leznofe; il fuo fiore è grarde con molte foglie, difpotte in rofa, di color giallo, ò in-carnato, fugolo. Quando è pafiato queilo fiore, il fuo calicarrain, Jugoto. Quando é palistro querito forre, il luo cali-ce diventa un interto polpofi, voco di innata; e a cilomigili ante-in cerro modo ad un groto fico collitatio, ripieno di was polipa savoda, fodia come il fangue, di un punto dolce, ma che non-è così grato come quello de nottri fichi. Quefta polpa conti-emonto fiemi più piccold delle fenti, 3 dun guito parricolare, e che non diplacevole. Coltivati quella Palistata in Italia. In Pranteia, ma vi malce batisa. Le for foglie pianate in terta a

roducono radici, e Fichi d'India. Contiene molt olio, e emma, poco fale efsenziale. Ella e propria per umerrare, per agglurinare, e confolida-re le piagne. Chi mangia troppo del fuo frutto s'accorge, che

hà nella fua orina un color di l'angue. I Tintori Indiani fi fervono del fugo di questo frutto per tignere io rofso. Opuntia ab Opunte, a cagione, che le foglie di questa Pian-

a mefse nella terra producono delle radici , come faceva una Pianta, che chiamavafi nna volta Opantia, perchenafteva ne' contoroi d'una Città della Grecia, chiamata Opaus.

#### Orbis .

O Rêts, ê un peice grofso di Mare, la cui forma é orbico-lare, è sferica; non hà fquame; ma è ricoperto d'una pelle duriffima, e pungente, di color di cenere, fipetio tal volta di

di macchie disposte in stelle; la sua resta non pare separata di macchie disposte in fedite; in sua resta non pare sparata dal suo cropo; la sua bocca e speciola; i suo denti siono grandi. Iarchi, doppi, mssompianti a quelli dell'Uomo. Hà foqua la sua bocca alcuni bocchi, che gli servono per sintire, e per unire; i suoi occhi sono piecioli; la sua coda e corra, e rotunda. Trovati quello perce nel Mare persio all'Egisto; pusi a caimolo nel Nilo. Ven la di motte specia.

I iuo denti macinati, e prefi per bocca iono affringenti, e propri per fermare i fluffi di ventre, e quelli di fangue. Quetto pefee e chiamato Orbir, a cagione della fua figura orbiculare.

#### Orca.

O Rea; in Italiano, Orca; éun gran perce di Mare, il cui enro d'facto come quello del Deifino, ma venti volte più gruffo, principalmente verfo il ventre; la tua pelia, e pulita, fenza fquame, di color nero fulla feniena, roflecto fotto il ventre, e un poco turchino ne lati; il fuo nato è fchiacciato; il fuo labbro inferiore è groffiffimo; ha quaranta denti grandi , e taglienti ; i fuoi occhi fono pieeioli; la fua coda é lunga più d'un braccio, colla figura d' una merna luna; la fua parte genitale, se è un maschio, è Iunga due piedi. Questo pesce pesa siu mille libbre; egli è nemico della Balena

Il fuo graffo è rifolutivo E'flato chiamato questo pesce, Orce, a cagione, ch'egli hà la figura d'un gran va so rotondo senza ornamento, a cui gli Antichi avevano dato il nome d'Orce, e di cui fi fervivano per confervaryi dell' olio, d del vino.

#### Orchis.

Rehis. E'una Pianta, di cui v'hà molte spezie. Ne de-Le priverò qui due delle principali. La prima è chiamata Orchis moi se mas, folits moculetts. C. B. Ray. Hist. Pit.

Tournes.

Orchis major tota purpurea, maculofo folto . 1. B. Cynoforchis moriomas. Ger. Emac

Tefficulus mertenss mas . Dod. Lugd.

Teffsculus promar. M tth Ella setta dalla fua rad ce fer, è fette foglie, e talvolta di più iunghe, e mediocremente larghe, fimili a quel e del Giglio, ma più picciole, per l'ord.nario iparie di macche rof-fe brane, è qualehe volta fenza macche. Il fuo fuito è alto estca un piede, rotondo, rigato, veftito, e aporacciato da una ò due foglie, ha nella fua cima una lunga ipiga, di fiori, uma duce (nijite, ha nella fiue cima una lunga ipiya, di fioti; gari alla vilia, proprini, bianchice verlo il inolo, e [spar-fiè d'alenti punti, d'un perporino carroc, odotiferr. Cialchedand diquelli fori e composibi dei rolgate ineguial; le cin-que fuperiori formano incurvandoti una ferza di cutifa, i foglia inferiore de più grande dell'i stre. Ella commocia in una forta di refla, e finitice in una coda, d'operone. Palisco que fofore, il fiocalize diventa un trutto inniva da una lamerena a tre cofte con femi fimili alla fegatura di legno; le tue radici fonodos bernoccoli quafi retondi, polpoli, grofi co-me nocl mofcade; l'uno pieno, e duro, l'altre aggrinzato, e funnoso, accompagnati da fibre grofie.

La seconda spezie è chiamata Occhis merio farmina, C. B. Ray. Hist. Pit. Tournes. Orchis miner purpurea , & alterum celerum cum alits witen-

tibus . 1 B

Cyneforchis morio famina . Ger. Teficulus morionis famina . Dod. Lugd. Ella getta quattro, è cinque foglie diftefe a terra, fimili a

quelle della spezie precedente, ma più picciole, più strette, e meno macchiate, un poco venose, o rigate. Il suo tuito e aleo e-rea come la mano, abbracciaro da alcune foglie, ha nella fua cima una fpiga più corra, che nell' Oschi i mafchio, e guernita di fivri fimili, ma più piccioli, porporini, ò in-carnati, ò bianchi, sparfi d alcuni punti, di un porporinoca-rico, d'un'odor foure. Le lue radici sono due bernoccoli,

come nella spez e procedente.

Nascono queste Pianrene' luoghi umidi, ne' prati, nelle
paludi, ne' Boschi; le loro radiei sono in uso nella Medicina. ludi, ne Bricha; le torroradiei fono in ufo nella Medicina.

Difigna feeglierie groffe, affai piene, ben nodrite, fode, ceffe Pianta, chegode delle Montagne.

d'un guito doice, ravate di terra in tempo di Primavera. Contengonu molt olio, e fal volatife. Sono adoprate per l'ordinatio per fortificare le parti della

generazione per provocare il feme, e per ajutare la concezione. Si leccano, fi fpoi rerizzano, e le ne piglia da uno feropolo fino a una dramma per ognidofe. Si confettano eziandio delle radici d'Orchir nel zucchero.

e fi fanno mangiare. Orchis, sieji Tefficular; è flato dato questo nome a cuella Pianta, a cagione, che le sue radici rapprefentano I testicoli d'un' animaie.

Orche viene dal Greco Injo, spere, defidero, perchè l'ulo della radice di quelta Pianza rifreglia de defideri lafcivi. y mojectos à most Cants, & span tefficulus; come chi di-ceffe Testicolo di Cane. Morte, piper, cioè parte genitale.

### Orcofelinum .

O Resfelinum Apit feliumajus . Pit. Tournel. Dancus mentanus Apis feso major. C. B. Dancus felinoides major. Park. Sanfraga Venesoram. Adv. Lob.

Libanotti dicea quecumdem, aint dilla Cervaria mera. I. B. Ray. Hall.

Libenotis alterum genus. Dod

Libenets Theophiaft argia. Ger. E'una Pianta, che jetta fuiti come sferze all'altezza di quattro, ò cinque piedi, divifi in ale. Eicono le fue foglie, le une dalla fua radice, le altre da fuoi fufit, grandi, ampie, raffomigianti a quelle dei Pretofemolo, attaccate à code lunghe. I tuoi fior naicone sà gran parafoli nelle cime de fuffi, e de rami, piccioli, bianchi; ciaicheduno de quall è compollo di cinque foglie disputte in rosa. Paffati questi fiori, forcedono loro de femi unitra due a due, larghi, ti, piani, rigati iulia ich ena, con una membrana ne con torni, di color rofficcio. Le sue radici sono attaccate molte ad una telta, lunghe, groffe come il dito mignolo. Si dilatano motro nella terra, fono neredi fuori, bianche di den-tro, impevute d'un fugo mucilaginolo, d'un sulto ragiolo, ma aromatico, e grato, fimile a quello della Patlinaca. Nasce questa Pianta ne' luoghi montani frà i pascoli. Contiene

Disto fale effenziale, ed olio.

E'incifiva, deterfiva, aperitiva. Si adoprano il fuo feme, e la fua radice per la pietra, per la reneila, per muover

Orcofelimum ex Spir Mons , & oikine, apium , come chi diceffe Pretofemolo di Montagna .

#### Origanum.

O Riganum vulgare frantaneum. I. B. Ray. Hift. Pit. Organum f Ivefire , Cunila bubula Plints . C. B. Organim Anglicum, Get. Majorana felveji ils . Park.

agrieriganum, free Ontes mojer . Lob. In Italiano, Ori-E'una Pianta, che getta molti fusti all'altezza di due, è

tre piedi, duri, quadrati, velluti; le fue foalie più grandi ral fomigliano a quelle del Catamento, e le più picciole a quelle della Majorana, vel'ute, odoritere, d'un guito acro, caro matic s. Lians fiori nascono peccioli nelle cime de funi fufti in alcune fpiehe fearne, e feagliofe, che formann de groffi mazzetti. Ciaichedunodi quelli fiori è farto a guifadl gola, odi canna , tagliata in alco n due la bra , di color incarnato, od un roffu bianchiccio; prifato quello ficre gli fuccedonode femi minutifirmi, quafir xondi, rinchasfi in una caffetrina bislunga, che ha fervito di calice al finre. Le fue radlel fono minute, legnofe, ripiene di fila. Nafee questa Pianta ne' luoghi campettri, montani, ombrofi. Contiene molt'olio elaltato, elale effenziale. E'cefalica, ftomacale, carminativa, ifterica, deterfiva,

aperitiva; facilita il respiro, è propria per l'asima, per la it-terizia, per accrescere il latre alle Balie, per provoçare il fu-dore. Si adopra interiormente, ed esteriormente.

## Ornsthog alum .

O Raithog alum . Dod. Gal. Tur.
Oranthog alum volgare . Get.
Oranthog alum volgare b vorum . I. B. Ray. Hill.
Oranthog alum anocillatum medium anguly olium . C. B. Pit. Tournel.

E'una Pianta, che getta delle foglle lunghe un mezzo pie-de, ftrette come quelle della Gramigna, molli, difete a terra, fegnate d'una linea bianca per lungo; s'alza frà effe un fusto all'altezza di circa mezzo piede, rotondo, nudo, tenero, che getta nella fua cima molti gambi in maniera d ombrella, I quali fostengono de fiori, composti di sei foglie bislunghe, fatte in punta, difporte in giro, di color verdic-cio, derbofodi fuori, bianco come latte di dentro, accom-pagnate da fei fiami, larghi, bianchi. Paffato quefto fiore, gli foccede un frutto quafi protondo, bianco con tre angoli, divito interiormente in tre conserve, che rinchiudono de femi minuti, quasi rotondi, neri. La sua radice è un bulbo bian-co, a cui fono attaccati molti altri piccioli bulbi in maniera co, a cui iono atraccar morta arri precio duta i mantera di grappolo, accompagnati da fibre. Quefta radice è imbe-vuta d'un fugo acquoto, é vicoso, tendente all'amaro; è buona a mangiare. La Pianta nasce nelle siepi, nelle biade; la fua radice è adoprata nella Medicina. Contiene molta flemma, ed olio, jal effenziale mediocremente. E' propria per muovere lo fputo, e le orine; raddolelfee l'acrezza degli umori, prefa in decozione, ò mangiata in fo-

ftanza. Ornit horelum ab lipsi, avis, Gyana, lac, perché il fiore di quella Pianta è di dentro bianco come il latte, e d'un color fimi le a quello delle penne d'alcuni Uccelli .

### Ornithopodium.

O Rnithopodium. Dod. Ornithopodium fore flavescente. I.B. Ornithopodium majur. C. B. Pit. Tournes. Pelegala. Gess. Hort.

rengada. Liefin. Hort.
E'una Pianta, che getta molti piccioli fuiti minuti, de-boli, ramofi, quafi diffeti a certra, rotondi, velluti; le fue fogiti fono più picciole, e più minute di quelle della lente; meffe all' oppoleto l'una all'aira lungo una cofta; i fuoi fori fono piccioli, legummofi, uniti molti inferme in altro del fuoi fono piccloll<sub>3</sub>, Isguminosi, uniti molti inferme in alto de l'uso rami s sà gambiacert, di celos gallo; il loro caline; de un connetto mentano. Quando i foni fono passidat, comparisono de baccelli incurvizi in falte; cischeduno de quali è compolo di multi pezzi attaccati nell'efternità. Nascono questi molti del proposito di multi pezzi attaccati nell'efternità. Nascono questi molti di proposito di multi pezzi attaccati nell'estrenza dell'estrenza del multi-cello. Trovasi in cischeduno de loro pezzi in ficure minuto, quali otropolo, y antionogliane a quello dib l'arrovare; i la sua dell'estrenza l'arrovare; i la sua consenio di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di proposito di propos radice è picciola, bianca. Nasce questa Pianta ne campi, nelle valli, ne buoghi (ecchi, ed incolei. Contiene molto ed olio

E'aperitiva, propria per attenuare, e fplgner fuori il cal-colo dalle reni, e dalla vefcica. Si adopra eziandio efferior-

ente per l'ernie . Ornithopodium ab îpre, avis, & wie, come chi diceffe icded Uccello; a cagione della figura, e della disposizione de' baccelli di questa Pianta .

### Orebanche .

O Robenche; in Italiano, Orobanche; è una Pianta, di cui v'ha due spezie principali. La prima è chiamata Orobanche . Matth. Ama . herba Tauri, vel Vacca . Ang.

Cord. in Diofe. Leentebetanes , Lon. Lob.

Cynomerion à canini genitalis finilitudine. Plinio . Lesma berba, Hermolao.

liccio, relluto, fistoloso, fragile. Non produce soglie veliccio, velluro, fillolioro, tragile. Non produce togue ve-re; non negetta, che i principi, y quiun hanco la figura d'una luquetta rinetta, (pugnosà, che in poco ecoropo fi corronne; naccono i tuin lord lurgo il a parte fisperire del fuor fishe, un poco diffanti gli uni daglio altri, velluri, di color porporino, pullido, o giallo, o verdiccio, odornéri. Canticheduro di loro è ficcondo Tournefort una cuma chusa nel fondo, a perioro e lecondo a omineta, spalancata, e tagliata in maschera la una maniera grottecia; il labbro superiore di questo fore è fatto in elmo, e l'inferiore è per l'erdinario, tagliato in trè parti. Palífato quello fiore, comparifec un frutto biltungo, il quale s'apre in due coccole, ripiene di femi minntiffini, bianchicel, le fue radici fiono bulbofe, groffe come il police, quafi rotonde, o formate in cono, fengliofe, e sere di fiori, bianchiccie, o gialliccie di dentro, tenere, e imbevare d'un funo viscoso, amaro. Diventano, feccandosi, dure come il corno. Nasce que la Pianta sempre in vicinanza di come l'icorno. Nadec quette l'anta tempre in vicinanta di qualche altra Pianta, n'e campi, frà l'Itona), frà l'Itona) il canape, il fenogreco; nelle biade, prefio alla Ginefira. C. Baubin dice, c'hei floredell' Orrobanche, c'he nafec introno alla Ginefira comune, e' rerdiccio; ma che quello dell' Orro-banche, c'he nafec intorno alla Ginefira di Spaga, e gial-lo, e più grande. Si mangia l'Orobanche, come lo Sparagio

La feconda fpezie è chiamata Orobanche ramefa. C. B. Ger. Pit. Tournel. Oroban: be altera brevier, Gramefa . Caef.

Orobanche minor purpuress floribus , five ramofa . I. B. Ray. Hift. Eila getta uno, è molti fulti ramo6 all'altezza di circa

mezzo piede, molto più minuri, e più duri di quelli dell' O-robanche volgare, di color rofficcio, velluti, con alcune ve-ftigie di foglie; i fuoi fiori fono di fposti in spighe nelle cime de' fuoi rami , formati come quelli della prima spezie; ma più piccioli, di color porporino. Succedono loro de' frutti ripicni di femi minutifimi; la fua radice è tubercia, erofia come una nocciuola, accompagnata da molte fière. Tutta la Planta è un poco amara. Nasce per l'ordinario srà il canape, srà le biade.

Amendue le spezie contengono molt'olio, e fale volatile.

La prima spezie d'Orobanche e stimata propria per la colica ventosa, seccata, e spolverizzata; la dose é da uno sero-

polo fino a una dramma

Orebanche ab ôpôse, \$750; idef Ernum angit, & perimit, come chi dicelle, strangola Orobo, perché si pretende, che questa Pianta saccia morire gli Orobi, e le Veccie, presso a' quali nasce.

quali naice. Comercian à surbe Cante, & pippur, pare genitalis, come chi dicelle parce centicale del Cane, a cagione, che la radice di queria Planta hà la figura del trellicolo del Cane. Herba Tauri, sul Parce; perhè é flato creduto, che que ferba metette il l'Toro in luffuria, quando ne aveile man-

Lennsobramus à Luor Leo, & florier berba, ex flio pafeo, come chi diceffe etba leonina; perché quella Pianta l'à perire i lecumi, prefio a quali nafee come il Lione uccide gli altri animali. Per la medefima ragione è chiamata Leonina berba, o Legumen Leoninum.

### Orobus.

O Robus fulvatious perus . Ger. Emac. Orebus Silveticus purpureus vernus. C. B. Pit. Tournet.

Artubus Laifyilus aliri. Dod.
Ornbus fylvift fipina erelä. Ray. Hift.
Ornbus fylvift fipina erelä. Ray. Hift.
Ornbus fylvitti prapurenz meler. Patk.
Ornbus fylvitti prapurenz meler. Patk.
Ornbus fylvitti prapurenz meler.
Den ornbus fylvitti prapurenz meler.
E una Planta, che gesta molel piccioli futil lumph in pete, che fip legano verito terza; le fue foglie finos bidamphe come quelle della Parietaria, melie a due a due fopra una conta, che termina in una picciolia coda; i fino fisori nation. Cymowrise à caute groutal finditudeur. Pintio.

L'incharde febru mayer. J. R. Ray, Hill.

Ordander mayer Carpphiline seire. C. R. Pr. Tomor.

Ordander mayer Carpphiline seire. C. R. Pr. Tomor.

Ella getta unificial libriera di cries un picke, enerci.

Ella getta unificial libriera di cries un picke, enerci.

Ella getta unificial libriera di cries unificial libriera, comora, e dei unificial picke.

Georgia della Vecci, un peco amunit. Naferegent Panalutti, promoto, e clotta, promoto della geni della Vecci, un peco amunit. Naferegent Panalutti, promoto, e clienta di capital della Vecci, un peco amunit. Naferegent Panalutti, promoto, e clienta di capital della Vecci, un peco amunit. Naferegent Panalutti, promoto, e clienta di capital della Vecci, un peco amunit. Naferegent Panalutti, promoto, e clienta della giorni della Vecci, un peco amunit. Naferegent Panalutti, promoto, e color, promoto di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presidenta di presiden ti ; il fuo feme e spesso i carcano per le compositional di Farmacia, ma si adopra forto il nome d'Orobo, il seme della Rubiglia, ò quello della Veccia, perché sono più grossi; ed banno virtu maggiore di quello del vero Orobo.

Il seme dell'Orobo è detersivo, aperitivo, risolutivo.

Il teme dell' Orobo è deterfivo, aperitivo, rifolativo. Orobus ab levera ede, C sei Bas; come, chi diceffe erba, che mangia il Boe; perchè gli Antichi hannodato il nome d'Orobus a una Pianta fimile, colla quale ingraffavano i Buol.

#### Oryx.

O Bay. 1 una forcia di Capra faltratica, della gunderza dei Baro Carille vote più granule. Pilino Site, e i di cili non ha), che una como forcuso in menzo alla fronce; ma airi presentodoro, che ne abbia da lemipia, e fatti pi punta; hi della fartia forco il menno, i plesò del lio corpo sonice a ro-cuello degli altri attamila, di colore ri fi gillo, e i l'esto. Diccii, che quella Capra abbia fempre fere, e che finerendo varia i canciola, i lemevi il fino corpo, o di Liel di coche recono foi Liede, come per implerere il fino foccorio. Natice in Generalo Siltunia filio como posmo come a monoficare delle Bros. Siltunia filio corroli bosco corpo i monorio con controli con forcia correla del Cale.

tulia; abita ne Botchi.

Si fitma il fuo corno buono contra le morficature delle Befile velenofe, è fudorifica. Se ne piglia in polvere, e in decozione.

#### Oryz4.

Orac. Math. I. B. C. B. Pt. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in Iniliano ; 4.65. Ptm. Tournel, in

nodriri, duri, bianchi - Contengono moir oito, e un poco di fale effenziale, è volatile. Il Rifo è riflorante, raddolciente; condenfa, e agglutina gli umori; modera i fluffi di ventre; purifica il fangue. Può farfi del buonifium pane colla farina di Rifo.

Boston in actional market con a transa afficience so servetton cell i find sur Pagato di mola condiderazione per la relational di la companio di mola condiderazione per la delicienza del la voro, è la lignar d'una pretci di vinish del Giapposito, i de la cella considerazione per la composito del considerazione per la composito del considerazione con la composito del considerazione del considerazione con considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione con la considerazione considerazione con

Quest orgesto de l'amperador del Giappone, e di tretta la usa fraiglia, è rinchiulo in una picciola cannuccia di belliffimo vetro bianco.

Orras ab lavera, fodia, perchè prima, che fi femini il rifo è necefizio lavorare, e zapoure la terra.

#### Ofmunda .

O Smunde regells , five Fills forida , Park. Pit. Tournel. Fills farida , five Ofmunde regells . Get. Fills faribus infgnis . I. B. Ray. Hills. Fills semofa was destete forida . C. B. E unn Pianta , che getta full all' all'altezza dicirca trè

E'una Pianta, che getta fufti all'altezza di circa trè fica il rame. E'un piedi, verdi, rigati, ò cannel lati, ramofi, e che fi dila- prefa quefta forma.

uno in largo, le fac figile foco langhe, a flat flerere, nede a der duet mote for person an cetta, terminard ann siloninglio. Li de vintoco in silo i fat fin a factori rancelli jó magodpla. Li de vintoco in silo i fat fin a factori rancelli jó magodglio. Li de vintoco in silo i fat fin a factori rancelli jó magodti carcelli a fine como de la fine como de la como de la fine como de la como de la fine como de la fine como de la fine como de la fine como de la como de la fine como de la como de la fine como de la como de la fine como de la como de la como de la fine como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como del la como de la como de la como de la como de la como de la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la como del la c

### Offifraga.

Office; of Office; a Aprile betwee. In Italiano, Francisco, Franci

Il fuo flomaço è proprio per attenuare la pietra delle reni, e della vefeica, e per muover l'orina. Il fuo intereltino è buono per la colica fecco, fpolveriazato, e prefo per bocca; la dofe è da uno feropolo fino a una dram-

Offifraça ab offe, or , & frangere, rompere, fpezzare; perché quett Aquila spezza le ossa degli animali, che ha presi colsuobecco, e co suoi artigli.

### Osteocolla.

O Steocolla; Officella. Offetter; Stelechiter. Morochius. Holoftens; Officellibus. Lapte fabulafus. Lapte Offi-

E nan Pierra renofa, vota, di color di cenere, à bianchiccio, colla figurad un offo, di differenti groffezze, fien trovano, che fino groffeccone il bencio. Noi ne veggiamo di due fienzie, l'una rocorda, integnate, o licropolicia, renode de fienzie, l'una rocorda, integnate, o licropolicia, renotale di stracca alla lispusa come fi la pierra pomite. Si trovino amenado ein molti luoghi della Germania, come nel Palitanto, nella Safronia prefilo a Spira. Natec ne luoghi ettanto, nella Safronia prefilo a Spira. Natec ne luoghi et-

nofi.

E' propria per agglutinare, e rimettere in poco tempo le offa rotte, applicata fulle fratture, e prefa interiormente; la doie é da mezzo feropolo fino a due feropoli.

Offecelle ab offe, & celle, come chi diceffe Colla d'offo. Lepts Offfragus ab offe, & françere; come chi diceffe Pietra, che rimedia alle fratture delle offa.

### Ostracites.

O Stracites; è una spezie di Cadmia, è una pierra quafi naturale, e l'altra artifiziale; la naturale nasce nelle nineire; l'una re; l'artifiziale d'formate dal succo ne' sornelli, dove fi purifica il rame. E una siliggime merallica incrostata, che la presi questia forma.

Le Offracire naturall, e artifiziali fono deterfive, e aftrin genti. Si applicano efteriormente spolverizzare, e melcolate negli unguenti.

Officacites ab lepanes, teffa, guício, perché quella pietra ha qualche volta una figura fimile al guício d'una chiocciola.

#### Offrea.

O Street, Offersom; in Italiano, Offrica.

E'un peice con gufcio, che naice nel Marte, noto a tutto
il Mordo. Ve n'had innolte (pezie, che fono tutte buone a
mangiare. Non è licelle lo fcoprire nell' Offriche le parti, che
diffinguono i mafchi dalle femmine. Non vi fi fcorge alemna di quelle parti, e pare, che non vi fieno ne l'une, ne l'altre. Quelli animali gertano però nel mete di Maegio il loro sperma, che raffomiglia a una gocciola di fevo. Quefto fperma, è que lo feme d'Oltrica s'attacca nel Mare a pietre, a fcaglie vecchied Ofirica, a pezzi di legno, e ad altre cofe fimili. Si vecche, che questo sperma cominci a prendere scaglio nello spazio di 14. ore. Le Ostriche sono animalare, e magre dopo aver gettato lo sperma; ma nel mese di Giugno comincia-sio a star meglio, e nel mese d'Agusto si trovano perfettamen-

te rifanare Per rendere le Oftriche verdi . Si trasportano nelle paludi falie; in quefto modo se ne conservano in Santongia. Vi s'ingraffano; la loro polpa vi acquifta un colore verdiccio, oun

gullo prà delicato di prima; ma non ri moltiplicano.

Il Martini nella fua Storia della Cina, e molti altri Autoririferifeno, che i Ginefi peffano, e mondano le Offriche,

ritierifono, che i Gineß peliano, e mondano le Offriche, che ne fipersono lo foperra, e i finzilo a goccio ende paludi, ne mafcono Offriche in abbondanza.

Il P. del Terre nella fia Storia generaledelle Anzille afferma, ch'egli ha veduro in una Ifoltera, ch'è vicina alla Guadaluga un gran numero d'Albertis carichi d'Offriche, tei Ioro ramili fipezzaviano. Se ne trovazo frà gli altri fotte del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla del controlla de pra un certo Albero chiamato Paltavier, che nalce in riva del Mare. Vi fi appiccano exiandio altri pefci con guicio. The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Queito fatto è contermato dall' Autore delle fingolarità na-

Chi muove de' groffi mucchi d'Ottriche in rempo di notte scorge alle volte sulle loro scaglie, delle particelle luminose, come picciole stelle, di colore un poco turchino. Questo lume viene da cerci vermicciuoli rilucenti, che s'appiccano alla fcaglia, e la rodono. Si veggono facilmente quefti ciuol, col Microscopio, ò parecon un' Occhiale. Molti altri pefei recano altresi del lumenel Mare, ma oon é probabile,

che eio nafca fempre da vermi.
Tutte le Ofriche contengono molt'olio, flemma, e fal volatile, e fiffo.

L'Offrica concilia un poco il fonno, manglata; ma è affai

difficile a digerire. Se si applica su i bubboni pestilenziali; el-la ne sa ufcire suori il veieno. La fun fenglia, ò gufcio calcinato, e spolverizzato è ape-

ritivo, detetfivo, difeccanre, proprio per fortificare lo fto-maco, per nettare i denti, per provocare l'orina, per l'emorroidi, per le ulcere.

Chi vorrà effere più particolarmente informato di ciò, che ncerne alle Offriche potrà leggere ciò, che ne ha scritto Tournefort nella Storia dell' Accademia Reale delle Scienze

l'anno 1 704.

Oftrea ab 30 panar, seffa, guscio; perché l'Oftrica è ricoperta d'un guscio grosso, e forte.

#### Otis.

O Tis. Tarda. in Italiano, Ottarda. E' un Uccello di rapina, più groffo d'un Gallo, colla fi-gura d'uo' Oca; la fua tella e bislunga, di color di cenere; il gura d'uo' Oca; la liua telia è bislunga, di color di cenere; il juo becce è forre, e robulto; la fian lingua e fatta in punta, e - dennata in forma di feja da i latt, dura, e come offorà; i fost occhi iono larghi, i lubeli dei foso l'enchi foso di grandi, e si a aperti, che può introdurvili feora fiatca la clima del divo; il (uo collo è lumpo, e minuto, e di color di cenere; la fiua fehie-na è figaria di macchie nericcie, e di color di cattapna; è icue na eiparta ai macchientricieis, e di colordi claripora, i e liuc ale fonocorte, bianche, e nerre, i ai na coda e rioficcia con alcuse macchientre; is fine gambe fono lunghe un poci, groffic cancil politic, roborpero di Rogie i finol polati con groffic concel politic, roborpero di Rogie i finol polati con provincia di regionale di roborpero di Rogie i finol polati con concello di roborpero di Rogie i finol polati con la roborpe di roborpero di Rogie i finologia i vive di rittutti, delle i Rogie i roborpero di Rogie i roborpero di Rogie i roborpero di Rogie i roborpero di Rogie di Rogie di Rogie di Rogie i Rogie con del polo del filo copro e i Bosonifimo a mangiare a Congrue del polo del filo copro e i Bosonifimo a mangiare con

tiene molto fale volatile Il fuo graffo è anodino, rilolutivo.

Il fuo ferco érifolutivo, e proprio per la rogna.

Otto es à cauris, o recchio; é la fato dan questio nome all'

Ottarda, perhe è ha ful orecchi grandi.

Tarda, ve favis tarda, qui de valus firanda.

Tarda è trafa, perhe quest' Uccello è grieve, e cardo a

prendere il volo.

### Ovis.

O Vis; Perus; in Italiano, Pecora.
E'la ferromina dell' Ariete, e la madre dell' Agnello, ovvero un'animale lanofo, manfueto, e timido, noto a turto il Mondo. Vive nove, ò diecianni. Non fa, che un' Aorel-lo per volta. Ve n'hà di molre spezie. Tutte le patti dell' male cootengono molto (al volatile, ed olio

La fua lana, chiamata lana faccida erifolotiva, applicata esteriormente. Si adopra per fare l'esipo come ho già detto a fuo luogo.

Il fuo latte è pettorale, e anodino; ma non fi adopea, che a fare il cacio Il fuo graffo , à I fino fe vo, prefo internamente è proprio per la difenteria , e per le coliche . Se ne metre ne crifteri . Si ado-

pra spesso nelle po mare. Il fuo flerco e incisivo, rifolutivo, aperitivo. Se ne an-

plica fu i tumori della milza . Riferifono i Viaggatori, che nafcono nel Perù, e nell' Ifola di S. Lorenzo delle Perore, che fono affai più grandi delle noftre; la figura delle quali è un pocodifferente; hanno il labbro superiore sesso, e per questa sessura, gerrano essendo irritate, e messe in collera, una bava schiumosa; il loro colirritate, e mene in conera, una nava icciumota; il foro col-log lunghilfimo, e recondo. Sonoricoperte d'una Inna leg-giera, lunga, rilucento, di color blanco, o nero, e ch' è molto più fitmata di quella delle Pecore di quefi Paeti. Sene fà un drappo lufto, che raffoniglia al ciambellotto. Quefti animali corrono con una gran prefetezza, quando fi perfegui-tano. Ven bà di dimeritici, e di falvatici; partoriticono tre

òquattro figliuolini per volta.

Brebis; în Francese, secondo alcuni viene da una parola. antica Latina Berbin, che fignifica il medefimo.

### Oxyacantha.

O X3acamba vulgaris , five fpinus albus . L.B. O Oxyacamus , five fpina acuta . Dod. Melpilus Apis fulto filvestris spinosa , five Oxyacamba . C.B. Plt. Tournet.

C.B. Pit. Tournet.

E una feçzie di Nefpolo, ò un' Arbofcello il cui tronco
è mediocremente groffo, ma fodiffimo, ramofo, armato di fpine forti, e pungenti, ricoperro d'una buccia rofficcia, ò bruna erriccia; le fue foglie hanno la figura di quele dell' Appio, d'un getto rificolo; i fuol fiori nafcono radunati in punceli de caracteria, ampiocatia, a ampi. Men. dunati in mucchi, ò mazzetti, appiccati a gambi, bian-chi, d'un'odor foave, dolcissimo, e grato; ciascheduno di loro è fatto in rofa, compotto di cinque picciole foglie, e di flami rofficci; i fuoi frutti fono un poco più groffi delle R +

cocco-

264

coccole di Mirro, rotondi, rofficci, quando fono maturi, disposti come in ombrelle pendenti da loro gambi. Ciascheo hà una picciola corona , à un' umbilico , di color nero . duno há una picciola corona, à un' umbilico, di color nero. Questio fireto e ripieno d'una polga nolle, gianicola, che ricchiale uno, o due femi, a officieni dari, sianchi, la fun questi a del considera del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color del color de, dove fi ritrovi quest' Arboscello fiorito. Il suo frutto ni matura, che in Autunno. Serve di nodrimento agli Uccelli. Il legno, e Ifrutto di quest' Arbofcello fono affringenti, e propri per fermare i findi di ventre, e le perdite di fangue.

Oxyacaniba ab itos acutur, & dannia, Spina, come chi diceffe fpina acuta.

### Oxycoccum.

O Xxxxxx Cord. Hift.
Oxxxxxxx, five Vaccinia palufiria. 1.B.
Acinaria palufiris. Gefo. Hort.

Vaccinia palafiria . Ger. Dod.

Vaterate paragria. Cel. De. Ray. High.
Serbillum actuariums. Geln. Col.
E una Pianza, che geeta molti fufti lunghi, minuti cone fibre, deboli, di color roffo bruno, che fi coricano, e fi dilatano in largo fopra la terra, vekiti di foglie fimili a quelle del Serpillo, ma un poco più piccioli, duri, verdi di fopra, d'un verde tendente al color di cenere di fotto, attaccati a code affai corre, e meffe per ordine alternatamente lungo i fufti; i fuoi fiori nascono nelle cime de rami, attaclumgo l'iudii; i luoi hori nationo nelicime de rami, attic-cati uno, ò due a un gambo inango undito, c minutifimo. Ciaticheluno di spetili pori è tagliato in quattro parti, fatte in punta, poporine, accompagnate nel toro mezzo da mobil flami gialli, che l'uniciono col pittillo, e formano initieme come un curo polatro in punta. Palfati questi fiost, decedono lero dello ecoccle quali rotonde, ò orate, al ecolo rofficcio, ò pillo versilezico, temperiate di punti fosti, orater di un'unogailo veriatico, (emperiate q point e fost, ornate a un un-bilico perporino, formato in croce, diun guilo agro. Rin-chiadono de feni minuti; fe fae radei fono icarre, firlicori, e garrinte di infra fotto di cone capelli. Nafer quella Pinna nelle paladi, e negli altri loogii unadi, e on-bori, impos le Montagne, o le Valli, donde feartrifomo i rufcelli. Elia contiene molto falerificatale, ed olio. Le fue foglie, i faso fari, e le for eccocole fono deteritre,

e aftringenti proprie per fermare il vomito, per refiftere al Onycoccum ab 860s, actidus, & ninum, gramum, come chi diceffe grano agro, a cagione, che le coccole di quefta Pian-

en fono agre.

### Oxypetra.

O Esperia Romanorum. Pharifant; è una pietra, ò una pertò ella getta le fue prime foglie nel medefimo tempo, che pertò, di color bianco, tendente al giallo, d'un gufto II Coculo comincia a farii fentire.

acerbetto, che fi ritrova nel territorio di Roma . E'propria per mitigare l'ardore delle febbri ardenti, « per levar la fere. Se ne mette in infusione nell'acqua, e se ne fa bere all'ammalato.

O zypetra ab icie acidus , & petra , pietra , come chi dicefse pietra acida. Il Sig. Farifani primo Medico del Papa hà dato il nome a questa terra .

### Oxytriphyllon.

Oxgriphyllon. Trag. Lac.
Trifolium actiofum vulgare. C. B. Park.
Onits, five Trifolium acidum fiore albo, & purpurafesme. I.B. Ray. Hift.

Oxylalba. Ger Ony fore albo. Pit. Tournes.

Acetofella, & bujula, fros Alleluja officinarum, panis Cucu-4. Brunf.

41. Bendi, Lajuda, Fracata, Leb getta dalla fua radice moite code lumple come la mano, debol, stearer, rotonde, alle vode roticcio, popoporine, ciaciccionas delle quali folitene rati fogiste quani rotonde, ichevate, e do cia figure dani rotonde, ichevate, e do cia figure dani rotonde, ichevate, e do cia figure dani concentrationale propositione della rotonde controlla propositione della rotonde controlla propositione della rotonde controlla propositione della rotonde controlla otonde controlla rotonde contro granac, per l'oumario banco, ane yone posponno, Paffa-do giallo, tagliato in cinque parti fino verfo il centro. Paffa-to quelto fiore, compartice un frutto membranolo, con una figura, raffomigliante a quella d'una lanterna, divifo in cinhgura, rattomigitante a quelta d'una lanterna, diviño in gin-que conferre, che rinchisadono de femi, di colore trà I roffo, e I giallo; cialcheduno de quali è involto in una cu-fa; la fua radice è corta, ma affai groffa, scapilofa, bianca, o rofficcia; che getta mote fibre lenghe, bianche. Quefta Pianta ha un odor debole, sua grato. Nafce ne Bochi, o ne' luoshi renofi . Contiene molto fale effenziale, olio, e fler

E' propria per levar la fete, per mitigare gli andori della febbre, per sinfrecare, e purificare gli umori, per fortificare il ucore; per refiltere al vieino. Si adopra in deconione; o pure se ne la bere il supo depurato.

o pure în en îh herei il îngo depunano.
Oppriți-plisma ship indus, "σ' σ' pluhu", rrifulum; come chi decric Trifugilo agra.

me decric trifugilo agra.

me chi decric per lordinario verto il tempo
di Balqua, quando per tutto fi cara l'Alleija.

On e una parola Greca, che fignifica acido; el faro dame chi decric per decric del triguilo gecci
grandin none a gesti. Brata, a, capison del troguilo gecci
proprinte none a gesti. Brata, a, capison del troguilo gecci
grandin del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara del cara de

Panis Cuculi; pane pel Cuculo; è perché è flato creduto, che l'Uccello chiamato Cuculo mangiaffe di quest erba, è

### PAGAL.



Acal . Monard. E'uu' Albero, che nasce nell'America fulle rive d'un Flume, diffance venticinque leghe da Lima.

Gi' Indiani fi fervono delle ceneri di questo legno abbruciato, mesentate col sipone per guarire ogni forta di emperingini, e de l'un-

chi filvatici. Si tiene, che con quelto melcuglio francellino le cicatrici invecchiate.

#### Pacoceroca.

Patospesca . Marcgrav. G. Pifon.
E una Pianta della Martinica , e del Brafile , che ha in fembianta , e I fogliame del Campaspesc, ò Canna d'India , di cui hò purlato a luo luogo . S'alza dei , ò fette piedi ; il fuo armentum et al. Pellemines e "Sain Eri', éven pindi i libe de pricipio de direiro, Spennolo, verse d'in come production pricipio de l'armo, Spennolo, verse d'in come production de l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, se l'armo, diani l'adoprano ne loro bagni .

#### Paonia.

Paris; in Italiano, Peonia.

E' una Pianta, di cui v ha due spezie principali , l'una hiamata Peonia maschio , e l'altra Peonia semmina . La prima è chiamata

Paonia mas . Dod. Ger. Park.

Paronia mas i folis nucle. Gefn. Hort.
Paronia pracector. I. B. Ray. Hift.
Promia folio nigricante spiendido, qua mas. C. B. Pit.

Tournes. Tournet:
Ella getta full all'altezza di due, à tré piedi, un poco rofficci, divifi in alcuni rami; le fue foglie fono larghe, compoted aimotte altre foglie quari fimilia quelle del Noce, ma
più larghe, e più groife, verdi brune, rilucenti, ricoperte
tulla fehiena d'un poco di lana, attacente à code rofficcie.
Nafcono I fuo fiori nelle cinne de futil; grandi, a mp), con Nationol five from feelic cime de full; grand; a imp; com mole reglet, diplote in rois, a di cotore qualche voria perpo-rino, qualche vota incarnato, fothenuti da sun calice con cin-per fogile. Paffeta quello fore; glifaccede un frotto, com-porto di molt cornecti bianchi; lasuiginofi, ò pannegalari, rilecenti, caporolti, i quali s'apono maturato do, e bichamo veciere de femi groffi, quaf roccodi; roffi ful principio, po-ficia urchini (runi; nidi zeri. Le fue radici fono formate in navoni, grofi come il pollice, e alle voite più groffe, che fi dividono in molti rami, di color rofficcio di fuori, bianco di

La Peonia femmina é divifa in due spezie.

La prima è chiamata

La prima è chiamata
Paesata communit, vel faesavina. C. B. Pit. Tournef.
Paesata famina vulgaise. J. B. Ray. Hift.
Paesata famina. Ger.
Paesata famina offera. Dod. Lugd.
Paesata famina vulgaris faer fimplist. Park.
Itusi tuli creccono alle, ma non diventano reffi; le lue

a man sum execution airi, ma non arrentano 10011; fe respire fono tagliate, di color verde, finorro di fopra, bianchiccie, e un peco veilure di fotto; i fuoi fori fono fimili a quelli della Peonia mafchio, ma meno grandi, di color rofo. Succedono Joro altrest de frutti ripieni di femi, come

nell'altra spezie; le suc radici sono de' bernoccoli , è navoni attaccati a fibre , come nell'Associeto . La seconda spezie di Peonia semmina è chiamata

Paonia famina altera. C. B. Pit. Tournel. Parenta premifeua. Ger

Paonia femina prier. Dod. Paonia femina prier. Dod. Paonia femina premifera. Park. Paonia femina premifera. Park.

composti di fette, o nove grau foglie, disposte lu roda come nelle spezie precedeuri, di color rosso carico. Sono altrest feguitatti da frutti, composti di smolti cornetti, che rinchindo-no de femi grossi meri; le sue radici sono similia quelle della no de femi grossi meri; le sue radici sono similia quelle della

Peonia femmina comune , ma più groffe.

Amendue le ipezie di Peonia fono colcivate ne Giardini ; il maschio è preserito in Medicina alla semmina. Contiene

molto fal effermiale, olio, e flemma.

Il fuo fiore, il fuo feme, e la fua radice fono affai in ufo per le malartie del cervello, come per l'epiteffia, per l'apo-pleffia, per la paralifia; provocano i mettrui alle Femmine,

ccreicono il moro dei fangue, e lo purificano. La Peonia hà prefo il fuo nome da un Medico antico, chia mato Pass, il quale, per quello fi dice, fi fervi di quelta Pianta per rifanar Plutone da una ferita, fattagli da Ercole.

### Pagurus.

Dégense; é una fipetie di Granchio, à Gambe ro di Mare, lungo un price, e più Jargo, che lungo. Se ne troresan alcuni, che più fanto fion del cili belle. Quello spice dei rigialificia; i, feiu be un dei di maria di mora con en egli latri Gianbert, forcare, e in forma di tausglie, che gli ferrono per
nostare, per portari il l'ilmento sila bocca, e per di indefini pi imprecenchi pattacon lo giordiamente, il si tacarne è bossa
a mangiare, ma difficile da gièrie. Consisten molt olio, e

L' appetito, o e tettorale.

sat vostance, e mos.

E' apertivo, e pertorale.

La tan fagilia, le fise branche, e una pletra, che fi trova nella fias teña f, sono apertive, a lealiche, proprie per la pietra; per mosore l'orina per miejare i mascio della gola, per fermare i flutti di ventre, e quelli di fangue. La dofe è

### Pajomirioba.

da mezzo (cropolo fino a una dramma,

Pajemiriebe . G. Pifon. Orobus Brafilienfis flore lutes Pajamtricha dillus . Marc. ELSA-

grav.

Senna Orientalis fruticofa Sopbera dilla. Herman.

E'un'Arbotcello leguminoto dei Brafile, di cui v'ha due
spezie, la prima getta dalla sua radice molti susti lunghi circa tré piedi, legnofi, verdi, nodofi; ciascheduno é divifo in molti tami; cogni ramo hà otto, ò nove foglie, messe dirimpetro l'una all' nitra n due a due fopra una cofta , affai lunghe, facte in punea. I fuoi fiori nafcono nelle cime de' rami, picrioli; ciaschedunode quali è composto di cinque sofimili a quelle della Veccia, ma affatto gialle; a questi glie , fimili a quetle della Veccia , ma affario gallet , a quaffi con l'incedeno dei baccell' inspiri, course, o foi paci , boton-foot l'incedeno dei baccell' inspiri, course, o foi paci , boton-forbruno, là radice de la Pienza e limpa, groff dee polli-le, l'igenzia, d'intri, qi color giallicico di fiunti, bianco di elerrio, ferna colore, d'guido apparenze. perché le configie fond d'ignora overa , più furre della pare della cost, più ornir nelle loro effermità. Quette foglie i accordina con quanti della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della costa della

che diventino virze; ma riforgono la mattina come prima; i fuoi fiori fono fimili a quelli della prima (pezie; ma i fuoi fe-mi ne feno differenti; imperocche fono più minuti, rotondi, neri

Amendue quelle Piante sono stimate nel Paese per ispesse d'Orchi. Nascono senza coltura ne' luoghi renosi, lungo le rive; fiorifcono tutto l'anno, ed hanno de femi.

Le

#### 266

Le loro radici fono flimate buone contra i veleni; le Pian ee fono deterfive, aperitive, vulnerarie, rinfretcanti; pro-vocano l'ufcira del calcolo dalla veicica, e temperano l'ardote delle reni ; i Joro femi infufi nell'aceto fono buoni per guarire la rogna.

### Palimpiffa,

P Alimpiffa. Pix ficea.
E' una spezie di pece nera, che resta nel fondo del Lambicco, è della storta, dappoiché suno stati tratti per via di diftillazione gli oli dalla Trementina. Ci capita quella pecedi Provenza, di Gualcogna; imperocche ii fanno molte di que-te diffillazioni alcune leghe lontano da Martiglia, nelle fore-fte di Luges, e nelle Lande di Bordeos; ma non è da credere, che gli Attefici adoptino buona Trementina per quella operazione; collerebbe loro troppo fecondo loro, e non potrebbono dare lo spirito di Trementina a Droghieri a così buon mercato. Si servono del Barras o Galipos, chi cuna ragia li-quida, ò Trementina grossa, densa, bianchiccia, chi cice quida, o i rementina grona, ocina, onacciacia, en esce dal Pino per le inclifoni, che gli fi fanno; di maniera che il liquote, che fi vende preffo a Droghieri fotto il nome di fipirito, o d'effenza di Trementina, e tratto dal Galipor. Non ha tanta virtù quanta ne hann veso olio etereo, che fosse stato cavato dalla Trementina, ma vi rassoniel a.

Dec effere chiaro come l'acqua, d'un'odor forte, re, spiacevole, è assai aperitivo, risolutivo, incisivo, attenuante, nervale. Non dovrebbe adoperarfi, che per l'efterno, a cagione, che si trovano spesso delle impurità nella pe-

da cui è flato tratto

La Palimpifa dec effere feelta netta, fecca, fragile, riluceote, nera; contiene ancora molt olio, e terra E'deterfiva, rifolitiva, digeftiva; fà venir la marcia . Si adopera negli unquenti , negli empialiri , ne cerotti ; molti Artefici fe ne fervono parimenti

Palimpifa ex passe, rurfus, & willa, pix, come chi di-ceffe pece cotta più dell'altre, imperocché dec intenderfi caria.

### Paliurus .

P Aliurus . Dod. Ger. Pit. Tournes.

Palturus, five Rammus 3: Dioscotidis, Park. Rhammur, five Palturus felte jujuhme. I. B. Ray. Hift E'un'Arboicello, che cretee alle volte all'altezza d'un'Albero ; i fuoi rami fono lunghi , e ípinofi ; ma le ípine , che s'incontrano prefio alle foglie fono più picciole, e nieno nocive di quelle degli altri broghi; le fue foglie fono picciole, quafi rotonde, tatte in punta, di color rerde feuro J come rofficcio; I fuoi fiori fono piccioli, gialli, radunati ioficme nelle cime derami; cialcheduno de quali e per l'ordinario composto di cinque loglie disposte in giro in una rosetta, che si trova in mezzo del calice. Quella rofetta diventa polcia un frutto fatne membranofo, rilevato nel mezzo, fottile ne contorni, e co-me membranofo. Trovafi nel mezzo di quello frutto un nocciolo affoto sferico, diviso in tre conserve, ciascheduna delle quali per l'ordinario, contiene un feme quafi rotondo col colore, colla pulitezza, e dolcezza del feme di lino. Quest'Arbo-

re, coil a puliteta a , uno cesso a reine ut into .

Rello naice nelle fiepi , ne l'uoghi umidi .

Le fue foglie, e la tius radice fono aftringenti .

Il fuo feme raddolcifee le acrezze del petro; provoca l'orina; spezza la pietra delle rente, e della vescica. E ammolli-ente, e rifolutivo. Se ne prende in polvere, e in decozione.

### Palmites.

P Almiter. E'una spezie di Palma dell'Indie; il cul tronco è molto groffo, e le foglie fono molto lunghe appicate all'alto dell'Albeto fenza coda; il fuo frutto è un poco più groffo d'un pifello, rotondo, dutiffimo, ricopereo d'una pic-ciola buccia di color bigio, facile a levare, forto la quale egli è pulito, faldo, e sparso di differenti colori . Se ne fanno delle

#### Palumhue

P Alumbur . Palumbes . E'un Colonibo falvatico; la fua femmina è chiamata Palamba . Stà per l'ordinario sà i rami degli Alberi . Si vede poco a terra , a cagione , ch egli étimido , e paurofo ; é buo-nifimo a mangiare . Contiene molto fale volarile , ed olio.

E aperitivo, proprio per la difficoltà d'orinare, per la pie-tra, per la renella.

Il tuo fangue tratto di fresco, e ancora caldo, è buono per le piaghe degli occhi , applicato fopra .

Palambas a wakksallas , moveri , palpitare ; è stato dato

cito nome al Colombo lalvatico, a cagione Ache la paura fa che spesso si muova, e palpiti.

#### Pancratium.

P Ancratium, E una spezie di cipolla marina, ovvero una grossa radice bulbosa, carnuta, simile alla Scilla, ma un pocomeno grossa. Ella getta delle soglie, satte come quelle del Giglio bianco, più lunghe, e più grofte, dal mezzo delle quali s'erge un fuito all'altezza di circa un piede, angolofichà nella finacima de' fiori lunghi bianchiori, difrotti in itelle. Dopo quelti fiori nafcono de baccelli piccioli angolofi, ripieni di temi mimuti. Il Paneratium nafce in riva del Mare. Ve n'hà di molte spezie.

Ha le virrù della cipolla di Scilla , ma non hà tanta forza ; perciò la Modicina non fe ne ferve, fe non in mancanza della Scilla.

Pancratium à was , totum, & uplus , care , perché questa radice e affai carnuta.

#### Panicum .

P Anicum, in Italiano, Panico.
E' una Pianta, che raffomiclia in tutto al Medio, fe non che i fuoi fiori, e i fuoi femi nafcono in fpighe affai ristrette ; luddove quelli del Miglio nascono in fattellini, d'in mazzetti . Il Panico li coltiva; ven hà di molto ipezie che rutte porta-no molti feni rotondi, bianchi, è giallicci. Se ne ia del pa-

ne, ch'è poco nutritivo. Sene mette a cuocere nei latte co-me il rifo per mangiario. Si adopta altresi il fuo feme pel no-drimento degli Uccelli. Contiene molt olio, e un poco di fal volatile

E'aperitivo, e proprio per raddolcire l'acrezza degli Riftrigne nn poco Il ventre.

Panicum viene da panis , pane ; perché il feme di questa Pianta ferve qualche voita a fare del pane.

### Panie

P Anis, in Italiano, Pane. E'una pafta, chefi faper! ordinario con farina di frumento; ma fe ne fà egiandio con quelle di fegala, d'orzo, di migliu, di panico, di ri-fo, di fpelta, di vena. di faracino, e di molti altri femi, fri-za parlar del pane di M idagafear, che fi fà con una rad.ce. La maniera di far bene il pane confifte in primo luogo nel mettere del lievito nella farina in una quantità proporzionata, affinché questo lievito, il quale è una palta agra, eripie-ua di sal volatile, acido, possa svegliar bastantemente la fermentazione nel corpo della passa, senza rendere agro il

In secondo suogo, e nell'offervare il grado di calete dell' acqua, che fi mette nella farina, e nel lievito per ridurli in pafla; imperocché, fe l'acqua é troppo calda, 6 troppo freida, la fermentazinne non fi fa abbaflanta; ci vuole in quefta occafione un calore di digeftione moderata, come in rutte le al tre materie, che si mettono a sermentate, assinché i principi postano astai rarefarsi.

In terzo luogo nell'impaftar bene la farina, non folamente affinché fe ne faccia efattamente l'unione; ma affin di mettere in moto il fale della fuddetta farina, acciocche s'unifca a quello

quello del lievito, e rutti due infieme facciano fermentare la In quarto luogo; nel coprir la pafta con un pannolino caldo, e nel laciasta in digettione, ò fermenazione alcune ore, al-finché figonis, ma non bilogna laciastrela tropo; perché i fali etil tandoli titanordinariamente non rendano il pane trop-

posiermentato, d'agro; come succede spessissi mo per la negligenza de Fornaj

In quinto inogo; nei grado di calore, che fi tiene nel far cuocere il pane nel forno; imperocché fe il calore è troppo for-te, il pane fi abbrucia di fuori, e s'indurifce troppo. Se per lo contrario Il calore è troppo debole, il pane non fi cuoce abbaffanza, e refta paftofo, pefante nello ftomaco, e difficile a digerire

Il pane più delicato è fatto di fina farina di fru data dalla cruica; ma il pane più fano, e che più fi digerifce, è quello, ch' è composto di farina, in cui vi sia una parte di

Il Sig Bartolini Medico Danefe, riferifce, che in certi Pacfi della rani, cd è, die egli, una cofa comoda; im-perocche quando un Homo di quel Pacfe hà guadagnato una votas il come farfi del pane, ne cace per tutto il tempo del-la fua vita, e pofcia paffa il rimanente de' fuoi giorni in ripo-fo, fenza temere la careftia. Quefto pane è farto di farina d'orzo, e di vena, che s'impatta infieme, e fi fa cuocere fra que felci incavate; egli e quafi infipido al gufto; quanto più yecchio è quefto pane, tanto è più graro, lo maniera che in quel Paefe la gente è cosi golofa di pane duro, come altro-ve b ricerra il pan freico; perciò fi metre ogni diligenza per confervarne lunghiffimo tempo per il convitì, e non è una goia firaordinaria, che nel convito, che fi ia per la nafcita d'un figliuolo, fi mangi del pane, che fia fiato cotto per la a un nguissio, it mangi der pane, centa itato corro per la nafeita dell'Avolo, ma non v'ha per rutto quelto comodo di poter fare querto pane, imperocche in certi luoghi non fi tro-van do pros, ne vena. In quelti laoghi biologian macinare la correccia dell'Abere, e fare un'altra forta di pane, che fi conferra anch' effo per lungo tempo, i o altri luoghi fi fa pa-ne di ghiande.

Il pane, che dura tanto fatto coll' orzo, e colla vena, di cui fa menzione il Sig Bartolini, mi pare, che raffomi-gli molto al bifcotto, che fi porta ne' viaggi, che fono lan-

Il pane contiene molto fal volatile , flemma , ed olio ; la crofta del pane arroftita è aftringente. Si adopra effe-riormente, ed interiormente. Tronsmente, et interconsente.

La bricia del pane bianco, chiamatn in Latino Mica panis, è adoprata ne cataplafini, per ammollire, per rifulvere, per raddoclire, per digierire.

Pants à valques, cde, io mangio.

Pants atymax, fi è l'olita, la quale fi fa fenza lievito.

### Panthera lapis.

P Authora; è una piceta preziofa, che alcuni mettono fià, le fepaie d'Opalo, altri frà quelle di Diafpro; prendei fio nome dalla di verità de l'uni color i, fimili a quelli dei animal feroce, che chiamafi Pantera; hà del nero, del roffo, del milito, del vende dall'inco

annatirettet, et chanias antera in active de l'opposino. Nafer nella Media ; è rarifima. Macinata, e prefa internamente è propria per fermare i fiufi di ventre, e lo fputo di fangue; la dofe é da mezzo feropolo fino a due fcropoli.

#### Papawer.

P Paperer; in Italiano, Papavero.
E'una Pianta affai comune, di cui v'hà dpe spez erali , l'una dimeffica , e coltivata ne Giardini ; e l'altra falvatica . La coltivata è dività in due altre spezie ; in Papa-

falvatica. La coltivata delvitain duce altre specie, in Papa-pero blasco, e in Papa-troe pero. La prima è chiamata Papa-troe Bondon, Lon-Papa-tre. Bondon, Ang. Lond. Papa-tre buttenss (simus alto, fairuma Dioscotidi, al-pun Pilino, C. B. Pt. Toom. Papa-tre fativum (mate candide. Pech. Gerta un futio digito di alecaza di trè, ò quattro piedi, a Gerta un futio digito di alecaza di trè, ò quattro piedi,

ramofo; le fue foglie fono bislunghe, larghe, merlate, in-crespate, bianchiccie; i suoi sion nascono nella sua cima, crépate, planchiecie; i fois fois nationo cella fas cina, grand, con quatro foije, dipide la moit, hanchi, d'encerta la preprinto, foiteratal da mealite con des fegile; ma cher al proprinto, foiteratal da mellar, con des fegile; ma cher al foit proprinto, foiteratal da mellar, con des fegile; ma cher al foite; planchien de mellar, de protecta de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foite de la foi

e late citentatie. 31 adoptano in Moslicina le Jorostele, a doccole, e principilmente quelle de Paparerobianco; di nado le Jorostopile, e il toro fiori. Debboso fergilieri quelte una del le loro fiori. Debboso fergilieri quelte una sono accessiva del presentationo del recorda del presenta del recorda necessi del presenta del recorda necessi del fasque; abalitano i aporti, rimediano alla toffe, prefe in decosione, a în iniufono, că în firappor. Se presentational del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del recorda del reco

fedare le coliche. Il feme di Papavero è anodino, pettorale, raddolciente, ochiffimo fonnifero. Si adopra nell'emulfioni eo i quattro gran feml freddi

gran fem freddi.
Si fiperne dal feme di Papavero bianco pefto un' olio proprio a octare, a pulire, e da far morbida la pelle.
Il Papavero finatzio è divito in molte fepzie; ma la Medicina rom fi ferre, che di quello, ch' è chiamato
Papavero rhaes Ger. Ray. Hill.
Papavero rhaes for fax, al fatte fore puntes. Adv. Lob.

Papaver erraticum rbeas, five selvefire. Park. Papaver fuidum. Dod.

Papaver erraticum majus, joins . Diofcorldi . Theo-phrato, Pliplo . C. B. Papaver erraticum rubrum campefre. 1. B. Papaver erraticum primum. Fuch.

E'una Pianta, che getta fufti all'alerza d'un piede, e mezzo, rotondi, fodi, guerniti di peli affai ruvidi, ramoli; le sue foglie sono tagliate come quelle della Cicoria, è del Crescione, vellute, nericcie; i suoi fiori nascono nelle cime de fuoi fufti, composti di quartro foelle larghe, fottili, d'un rollo carico, attaccate debolmente, e cadenti ai minimo ven-to . Sono feguitati da picciole tefte, d coccole groffe come to Sono figuitati da pictolo terile, à occode groffe come noccono, shiunghe, colis figuia appertip poordi agili el acconoccino, chiunghe, colis figuia appertip poordi agili el acconoccino, chiunghe, colis figuia appertip positi di presentati on insupore. Locas un pode il sonos, ma escommunicaporte de la properti del Balle meticalazaca
una volta, à meticolano ancora al di d'ogel a faprosofico del
Papavero cella pappa de lambalio per addormenzati, e per
Papavero cella pappa de lambalio per addormenzati, e per
fernal l'ordine del Medilco, imperocche positiono darne lo una
tempo, i oci quietto rimudio la perinaziono a' sambini i, à
farre loro preceder troppo ; la qual cola gli addormenza per
truco di rimamento della loro vita.

#### Papaya,

P Apaya frudu Melopeponis effizie . Plum. Pit. Tournefort Arber Melenifera Papapo valgo dilla. Jac. Bontij. Arber Platani felia, frullu pepenis magnitudine eduli .

C. B.

Mamera Luftanetum . Clut. Pineguacu Papaya , & Mamaira Luftanerum . G. Pi-

E'un'Albeto dell'America, di eni Pifone descrive due spezie. Il primo da lui chiamato Pineguatu mar, è alto quin-dici, ò venti piedi, groffo come la coicia dun Llomo, voto, e fugnosò di dentro; così tenero, che può tagliarli a mezzo interamente con un colpo folo di frimttarra; la fua buccia è Incia di color di cenete ; creice quafi nudo in poco tempo fino alla metà della fua altezza, e l'altra metà fi vette, crefcendo di fo, lie grandi appreffo poco come quelle della vite, tagliate in fet, diette parti attaccate a code lunghe, groffe, roton-de, vote, rofficcie, incurvate; i fuoi fiori fono doppi, lun-ghi, cialcheduno de quali è composto di cinque fuglie incurvate, disposte in fielia, di color gialio finorto, fenza odore; fono fterill. Questo Papaya maichio nasce nelle Foreite, e negli altri luochi incolti; produce di rado frutto, fe non è traiportato, e coltivato pel corfo di circa tre anni; il fuo frutto, quando ne produce na ce lopra un piede differente dal luo fiore; el fimile a quello del Papaya femmina, ma più piecio-lo, e d'una figura più bislunga; e atraccato ad un lungo gam-lo, e la fua polpa non e così gialla, ne di così buon gufto. Quefo frutto prima, che sia maturo, è rpieno d'un sugo latticino-fo. L'Albero ne costiene pure un simile; ma è acerbo, e di gattiva gusto. Si adopra per sevar se macchie dalla pelle, che

procedono da calore. Il fecondo, chiamato Pinoguacu famina, hà il tronco in tutto fimile a queilo del primo, ma e più elevato; le fue futo inmie a questo del primo, inde e più cervato, le iuc fogi, e fono più grandi, ed uguagliano in grandezta, e in fi, ura quelle dei Platano. Sono attaccate a code verdi. Quest Aligero produce tutto l'anno de fiori, e de' frutti, che non fono foftenuti da lunghi gambi, come nella prima fpe-zie, ma nafcom prefio affatto al troncodell'Albero, dove le eode delle fozile cominciano a farti vedete. Onu fiore è grande , come quello del Ghiaggiuolo , composto di cinque foglie gialle, come nell'altra (pezie, d'un'odote di Fioralifo; il fiio frutto è della figura, e della groffezza d'un Popone mediocre, di color verde prima, che sia maturo; e tagliato, n'esce un fugo latticinoso; ma se distaccato dall'Albero si mette sopra la rena, in poco tempo matura, e diventa giallo; la sua polpa e gialla come quella del Popone, buona a mangiare, ma d'un sufto meno delicato; in mezzo a quetta polpa fi ritrova una gran quantità di temi groffi come grani di Curiandolo, dl figura ovata, cannellati, e ruvidi nella lor superfizie, di color rufficcio. Ciatchellunn rinchiude un granello viscoso bianco, d'un guito fimile a quello del noltro Creicione acqua-tico. Chi vuol confervario, dee levargli una membrana forelle, e tilucente. Giascheduno di questi semi produce nello fortio d'un'anno un' Albero Papaya, producente frutto.

Benchell frutto del Papaya femmina fia baono a mangiare

crudo, e ancora migliore, quando e flato cotto colla carne, à contertato in marmellata con zucchero.

Il Papaya femmina è coltivato ne Giardini nel Brafile , pell'Ifole Antille, e in molti altri luoghi dell'America. Amendue le spezie sono stimate da alcum canne in Alberi Il frutto del Papaya fortifica lo ftomaco. I fuoi femi fono

buoni per lo scorbuto; per provocar l'orina, e i mestral alle Femmine. Mamara viene da Mamaan, nome Portughefe, che fignifica mam mella; é flarodato quefto nome al Papaya, perché fuoi frutri cicono dall'Albero, e vi fono applicati in forma di

mammelle. Si trovano (petto verto il piede di quelli Alberi de piccioli Serpenti nafcolli , i quali fono chiannati da Portugheti Cobre de capello. Sono lunghi un piede, è un piede, e mezzo, grofii come il dito mignolo; la loro pelle è nera fulla fehiena, e gialliccia forto il ventre; gonfiano le loro guancie, e gridano come rane, quando fono irritati; la loro morficatura è mortale.

### Papilio.

P Apilio; in Italiano, Farfalla; è una spezie di mosca grof-fa, le cui ale sono grandi, larghe, distese, belle; vie-ne da molte sorte di vermi; perciò ve n'hà molte spezie. Contengono tutte molto fal volatile, ed olio

Sono rifolutive pelle, ed applicate efferiormente.

Papille, à pape, fige, io fuccio; perché quest' infetto facchia, e rode l'erbe da minestra.

### Papio .

D Apie, five Partie; è una spezie di Scimia grande vellata, colla reita orribile, e fpaventofa, roconda comeun globo; le fue gambe fono corte; i fuoi piedi iono piccioli, e raffomiglianti alle mani d'un Uomo; la fua coda è fimile a quella della Volpe, ma cottiflima, e attillata. V vedi fratti, beve del vino quando può coglierne; la tua pelle è rofliffi-ma, fegnata di molte macchie. Nafce in Etiopia.

I Mori mangiano della fua carne. Il suo graffo è risolutivo.

### Papyracea.

P Appraces arbor, fen Tal. E'una spezie di Palma, che

P dipracto erbor, for Tol. E una perse en reama, vo n fee in America; la fua foglia e grande; gil Indiani de ne ferromo per lecrocarra; il lus ofrattos hal la figura d'un grof-lonarrone, e doclee, e gratifilmo a mangiare. Nafee nella nouva Sopiena un'airro Alberto, chiamato pari-menti Payracca, e dogli Abitant del Patel Gasjarado, il livo sinto è rotomo, la lallo, rodificcio, la fua foglia e grandifilma, verde, equalche volta toffa, groffa, rotonda. Gl'Indiani ferivono su quella foglia con alcuni filletti, e ferve loro di carta. Il fuo frutto è una spezie d'uva groffa come nna mandorla, del colore delle more, contenente un nocciolo durissimo; é bu ono a mangiare.
Trovanti ancora nell'America molti altri Alberi , le fo-

glie, òbuccia de'quali scrvono di carta agl'Indiani.

### Papyrus.

1) Apreus Niletica , Ger. I. B. Ray. Hift. Papyrus Nilet ua., five Egyptiaca. C. B. Papyrus antique um Niletua. Park.

Papyrus Agypria, five vibius Agyptia. Euftathio. Guil Pap. In Italiano, Papiro E'una Pianta, che raffomiglia alla canna; I fuoi fufti ercicono all'altezza di nove, è dicer piedi, groffi, di color fmotto, è cinerizio, le fue foglie fono lunghe come quelle

della canna ; i ittoi fiori fono con molti stami , disposti in mazzetti, rifiretti nelle cime de rami; le fue radici fono grandi , groffe, legnofe, nodote come quelle delle canne, d'un odo-re, e d'un gufto firmit a quelli del Cipero, ma più facchi. Questa Pianta nasce in Egitto Inngo il Nilo. Gli Antichi re levavano la buccia, e la pulivano, affinché ferviste Joro di

carta per iferivere.

Le lue foglie erano una volta adoprate da Chirurghi per far venire la marcia, e per detergere le ulcere.

Il Papiro de Moderni, è quello, che noi a

Il Papiro de Moderni , ò quello, che noi adopriamo per lícrivere, è chiamato in Latino Cherta , ò Papprus; Egli è fatto in Francia di pezze vecchie, o firacci imbianchiri, tri-ti, e infranti dal mulino in parti minutifiime, umettati con acqua, e talmente stemperati, che altro non pajono, che acqua torbida, viscola, incollata. Si coglie questo liquore a parte a parte, prendendo fempre la fuperitzie con un cuc-chiajo. Si flende fulle forme, fi lafcia (gocciolare, e fi cola, affinche la carta, che ne viene, non beva il carattere; poi fi lalcia, che fi fecchi, e fi mette nello firettojo per for-

marne de fogli di carta. La carta della Cina , e quella del Giappone fono fatte colla feconda buccia d'una canna dell'Indie, chiamata Banben , di cui hò parlato a fuo luogo .

La carta bigia ordinaria è carta, che non è stata colata; ven'ha di duc i pezie principali , l'una lu fogli grandi di fo-flanza molcia , midollofa , di color bigio , bianchiccio . Ser-ve a ravvolgere che che fia ; l'altra d in fogli più piccioli , fortilifimi, perofifimi, molli, di color bigio rofficcio; l'una, e l'altra fono chiannete in Latino Charta bibula, Char-

ta emporenca; Si adopra a feltrare i liquori.

La carta turchina è una carta, che hà ricevuta la tintura dal Girafole; chiamafi in Latino: Chartacaraleo colore pida. Ven hà di molte groffezze. Serve principalmente a ray volgere i pani di zucchero, ed altre mercanzie.

La carta (creziata è una carta dipinta di diversi colori,

che fi fa applicando una foglia di carta sù differenti colori flemprati in olto, e melcolati coll'acqua, che ne impedifee la unione, e fecondo la disposizione, ò l'ordine, che si da poscia a tali colori con un pertine, si formano onde, ò pennacchi. Chiamafi in Latino: Charta partis coloribus pitta. La carta è propria, umertata, per raddoleire l'acrezza delle piaghe, per fermare il fangue. Se ne abbruela, e fe ne fa fentire il fumo alle Femmine itteriche, per diffipare l'va-

Dicefi, che Papprus venga dalla parola Greca vop, ignus, a canione, che il Papprus degli Antichi pigliava fuoco facilifimamente.

#### Pareira brava.

Paretra brava, Batua; E' una radice, che raffomiglia affatto a quella della Thymelesa, ie non ch'ella e più dura, e più nerocia. Ella ci è flata portata pocofa dal Meffico, dove nasce. Gerta fusti lunghi, ramoti , fimili a quelli della Vite, thrifeianti, che s'atraccano alle muraglie, en agli Alberi

Quella radice, prefa in polvere nel vino bianco, è affal ape-tiva , e propriifima per la pietra . Pareira brava, è un nome, chei Portughesi hanno dato a quetta radice; fignifica in Italiano Vite salvatica, è bastar-da; perche la Pianta, che getta, rassomiglia alla Vite sal-

watica . Borus è un nome Indiano, il quale deriva probabilmen-te da Barus, altra parola della meserima lingua, che figni-fica un baitone, perché quella radice hà la figura d'un ba-

### Parietaria.

Parietaria . Get. I. B. Ray. Hift. Parietaria effernarum, & Dioicoridis . C. B. Pit. To-

Parietaria valgaris, & major. Trag. Helxine . Ad.

Vitriela, five Perdicium. Lob. Cuf. Urceolaris, Scribonii.

flone.

Viterata, Berba muralis. Trag. E' una Pianta comune, emolto in uso nella Medicina; ella getta molt: fufli all'altezza di circa due piedi, rotondi, cia getta morie vini a il atecza a j circa due piest, protoniaj, rofilici, fingili i, le fiue figile icono bilinughe, fatter in ponta, rellute, ruvide; che s'appiccano ficilimente agli abrit i froi foro fino pecicili, cialcidedunode quali compotto per l'ordinario di quattro fiami di color verde gialliccio. Succedono foro femi bitiunghi, rilucenti. Nafec quella Planta nelle fiepi, e interno alle marglie. Contiene molto file, ed

Ella è affai aperitiva, deterfiva, ammolliente, rifolutiva, propria per la pierra, per la renella, per muover l'ori-na, per la colica nefritica. Si adopra efferiormente, ed in-

teriormente. Parietaria à pariete, muraglin; perchè quella Pianta na-

Ge per l'ordinario fulle muraglie.

Heluine ab lixa, trabs, perché la Parietaria tira a sè le veilimenta de Paffaggieri, appiecandos ad esse.

Pitraria à virrs, vetto, perché quest'erba é propria per nettare | vetri .

### Parnaffia.

Paradio publish of malents. Pic. Tournel.

Grower Paradio Lob. City. Cod.

Grown Paradio Debato expulsifican Hepatrus for. I. B.

Grown Indianous for Suprish Labor.

Grown Indianous for Suprish. Tab.

Grown Paradio vulgare. Part. Ray. Hill.

High Labor.

Grown Paradio vulgare.

Grown Paradio vulgare.

Grown Paradio vulgare.

Grown Paradio Vulgare.

Hill.

Hanadopumin Palenerum. Gron. Hott.

E und Plants. che gette dalfia lar ardioci delle feglie quaft.

rotonde, fatte in punta, affai fimili a quelle delle Viole, ò piuttofto a quelledell'Ellera, ma molto più picciole, d'un verde più bianchiccio, e fenza effere angolofe, attaccate a code lunghe, rofficcie. S'alzano irà effe molti piccioli fufti lunghi come la mano, minuti, angolofi, fodi, ciafchedu-no de quali é abbracciato verso al basso da una sola foglia senza coda, e produce nella funcima un tolofiore, compotto di dieci foglie bianche, odorifere, einque grandi, e cinque picciole. Quette ultime fono con frangia. Caduto quetto fiore, comparifee in fuo luogo un frutto orato, membranofo, ripieno di femi bislunghi. La fua radice è mediocremente ropieno al tenin osquangat. La tua radice è mediocremente groffa, a dua bianco rodiccio, guerrata dimode fiore, e un guito affringence. Natce questa Pianta ne prati, lungo i rucelli, e ai tri luophi unidi, in terra graffa. Ella contiene moltes fienma, e ciole, poco fale. E' affringence, e rinfericante.

Para glia, perché questa Pianta é fimile ad un altra Pian-

ta, di cui parla Diofcoride, la quale nasceva sul Monte Par-

#### Paronychia.

P Aronychia Hilpanica . Cluf. H-sp. Pit. Tournef.
Polygonum minus candicans . C. B.
Polygonum montanum sebrum. Park.

Polygonum minus candicans supinsm. Box. Monsip. Parenyibia Hispanica Clusti, five Anthyllis nivea. I. B. Ray. Hitt.

Págusam mentensus Ger.
Evan Panta de la gratos feçes. Getta de fufti lumbit
circa um metzo piede; nododi, fapril, e dillefa setra; le lue
foque feon formi a quelle fella Corregiolos, ma pia pia
cipie feon formi a quelle fella Corregiolos, ma pia
da un calce trajlamo, e terminato in una flecte di caprone
cio. Quello calce diversa, quancio e pañta o il fore, un
cafettura con inpuescofie, ia quale rinchinde un fener. La
franziece lumpa, a silaj sorifi, qivita moti transi lupori,
banchi. Quello Pianno è belia, bianca, a di colore di upenco. Ela natice e lugo goli montani, e cididi, ne P Pade (ciala). Polygonum montanum. Get

E' affringence . Parenychia à wasa, justà, & încuaguis; come chi di-ceffe Pianta, il cui colore è fimile a quello dell'ugna; impe-rocchè quella Pianta è d'un color d'argento, rilucente, fi-

### Parus.

mile a quello dell'ugna.

Paralas, Parala, Parin, Agithelus.
E un'Uccelletto groffo come un Frinquello, grato alle
vifta, e che canta con melodia. Ven ha di molte ipezie: I più grandi fono chiamati

Carbanarii majores, feu Fringiliagines.
Il loro colore è vario, verde, giallo, bianco, nero, turchino; hanno la tetta nera, rilucente come il Corbo, fe non che le loro tempie, e 'l contorno de foro occhi fono bianchi . Quefto color nero gli ha fatti chiamare Carbonai ; l'effrent della loto lingua è divifa in fila minute come capelli; la loro

detta foto lingua eu rea un ma unauer come capaza, sa maco da éforeta, di color mero cinerialo, e bianco.

V ha un altra fecte di quefu Uccelli, che chiamafi Carrobarrita matera, fra Carrotava. Queft' de ni Uccello più picciolo degli altri; la fua tetha è nera, fuorche fotto gli occhi, e dietro la tella, dove v ha delle macchie blanche. Il fuo ventre ègiallo; le fue gambe fono roffe. Le altre (pezle fono chiamate

Parus Indicus.

### TRATTATO UNIVERSALE

270 Parus paluftris fuscus , froe cinereus Parus folvaticus

Parus caruleus montaus

Parus caudatus monticela. Questi Uccelli banno tusti i loro piedi armati d'ugne, colle quali s'apprecano fortemente a rami degli Alberi. Si nodri-gono di vermi, di femi, di frutti; fono buoni a mangiate . I più filmati in Medicina fono I Carbonaj grandi; contengono molto fal volatile, ed olio.

Sono propri per l'epilellia; per muover l'orina, per ispez-gare la pietra delle reni.

### Paffer .

P Affer; in Italiano, Paffera; è un Uccelletto affai noto, e che facilmente s'addimeltica nelle cafe. Ve n'hà di molti colori. Fa il fuo nido fugli Alberi, fu i tetti delle cafe : nelle fessure delle muraglie. Si nodrifce di molche, di formiche, di femi, di pane, d'Anagaliide, contiene molto fal volatile, ed olio.

La fua carne, e'l fuo cervello mangiati, fono buoni per l' epilefia, per provocare il feme, per l'idropifia timpanizide; per la pietra dellereni, e della vefcica. Il fuo grafio è rifolutivo.

Il fao iterco feccato, e prefo interiormente, è proprio per fermare le diarree de bambini . Paffer à paffem, ad ogni paffo; perché s'incontrano delle Paffere in ogni parte .

## Paffer Canarius.

P Affer Camerius . In Italiano , Canarino .

E un'Uccelletto della groffezza d'una Paffera ordinaria; il fuo becco e picciolo, fatto in punta, bianco; le foe ale, e la flux coda fono verdi ; le fue altre penne fono gialle, è fiato por-tato dalle Canarie. Vive di femi, di zucchero, d'Anagalli-de. Il fuo caoto è gratiffimo. Stimafi tanto più, quanto egli ha il corpo picciolo, e la coda lunga. Contiene molto fal vo-lurile, ed olio. E' proprio, mangiato, per l'epileffia.

### Paffer Lewis .

P Afferlævis, Plasessa, Pellen. È un pesce di Mare largo, piano, di cui v'ha due spezie-li più grande è chiamato in Lutino Plya. Il secondo è chiamato Guarelet a cagione della fua forma quadrata; è fparfo di macchie rofficcie, è gialliccie. Amendue quetti pefei fono potifimi nelle Pefcherie; la loro carne è biaoca, molle, di

buon fugo, facile a digerire. Sono propej per raddoleire le acrezze del petto, rilaffano un poco il ventre.

### Paffer fquamofus.

P Affer squamofus; è un posce di Mare, diçui v'ha erè spezie; la prima è notifitma nelle Pescherie; la sua figura è piana, mediocremente larga, bislunga come la Sogliola ; ricoperta di picciole iquame ruvide , attaccate forto-mente alla fua pelle ; la fua carne è bianca , molle , umida un

Pocoglutinofa . La figura della feconda è fimile a quella del Guareler, ma, è più picciola, e ricoperra di picciole figuame nere, fereziate di toffo. La fua carne è molle, renera, bianca. La terza è differente dalla prima nell'effere più picciola.

Tutti quelli pefci fono buoniffimi a mangiare; ma il mi-giore di tutti fi è il primo. Cootengono molta flemma, ed o, e un poco di fal volatile.

Sono pettorali, e propri per raddolcire le acrezze degli umori.

#### Pastinaca.

Paffinera, in Italiano, Paffinara. E'una Pianta, di cui v ha due ipezie, l'una coltivata, e l'altra falvatica.

La prima è chiamata Pafitnacca latifolia fattwa . Dod

Paftuaca fativa latifelia . C. B. Pit. Tournel. Paftuaca fativa latifelia Germanica lutto fore . I. B. Ray.

Elaphoboscum fa tivum . Tab. Ela getta un fufto all'altezza di trè,ò quattro piedi , groffo, diritto,fodo,cannellato,voto,ramofo;le fue foglie fono ampie,

composte d'altre soglie simili a quelledel Frassino, o del Terebioto, bislunghe, larghe due dita, merlate ne'loro contor-ni, vellute, di color verde bruno, meffe per ordine come a due a due lungo una costa grossa, d'uo gusto grato, e un po matico; le fue cime fono terminate da ombrelle grandi parafoli, i quali foftengono de fiorellini con cinque foglie glal-le , difposte io rosa . Paffaei questi fiori fuccedono loro de feze, dispote io rota. Pantaci quetti hori, successono loro de fe-mi usoita de as de e, grandi, ovata f, fottil, con un picciolo foglio ne' contorni. La fua radice è lunga, più groffa del pol-lice, polopola, bianca, con un nervo nei mezzo, che foc-re per tutta la fua lunghezza, d'un odore, che non el difpia-cerole, d'un boson guillo. Ella è ultestiffima nelle cucine. Si cotiva queffa Pianta ne' Giandini, a casgione della fua radi-cotiva queffa Pianta ne' Giandini, a casgione della fua radice . Eila ricerca una terra graffa , e umida .

La feconda spezie è chiamata Pafitnaca latifalia felvefiris . Dod. Ger. Park. Ray.

ytt. Pafinacs fevefiris latifolia. C. B. Pit. Toutnes. Pafinacs Germanics fevefiris , quibus dam . Elaphobofcum . I. B. Elaphobofcum erratium . Tab.

Elaphoboficum erraticum. Tab.
E differente dalla prima perche le fue foglie fono più picciole, e perche la fua radice e più miona , più groffa, legnofa,
e men buona a mangiare. Ella natice ne luoghi incorti:
Concengono amendue le fipezie molto fale effentiale, olio, e ficmma; i loro iemi, e le loro fogli e fono qualche volta ado-prati in Medicina.

prati in Medicina.

Sono aperitivi, e vuluerari; promoovono i medirui alle
Femmine jabbaitano i vapori, icacciano le venedità.

Pulfimara à padis, pretché i managia la radice delle Paltinache di Giardino avd à pafine, che figolica una sappa di
Vignarioto), a cogione, ch'o eccellario colivitara bene la serna, in cui if vuole, che natiano le Palfinache.

Elaphobolgicamo, ab lumpe Crany C Biona, pafin, perché l Cervi maginano delle Pattinache falvatiche .

### Pastinaca marina,

P Affinaca marina; é un pefce di Mare, largo, piano, e colla figura d'un Occhiata, è piutrofto è una fpezie d'Occhiata pefante circa due libbre, la fua tella é fatta in cerro modo come quella d'una Rana di palude; i fuoi occhi fono bisiuoghi, e affai grandi; la fua bocca è picciola, e fenta dens ma le fue mafcelle fono ruvide, la fua fchiena è di colore di pi-ombo, e'l fuo ventre bianco; la fua coda è funghiffi ma, fpiombo, e il ino ventrebianco i, la faccada è Implifilma, fis-noda, di figura di quali al un ropo, gondi a indo, e che và ci-lando a poco a poco fino a diventa forcilifitan nella fina elit-math. Ella è amaza di forpe ventri fino rezero di una fisciela e porti di perio di proporti di proporti di presenta di pro-tibi per l'orditario nel bondo i insporti fi modolife cidi per degli antantali, de repo poterare, Ferentali o filo di perio di gianti di perio di proporti di perio di proporti di perio di 3. Specentale, che il filo da adro filo bono pel dolore del den-ri, i fejoriverzazzo fi mefcolo colla cera, e rapia per appli-cazio in empirita di tile cruppi.

Pafinaca à pafine, zappa, perchè que flo pe sceporta so-pra la sua coda un dardo, che ha la figura d'una zappa.

#### Parvate.

P Avate . Acoftæ . Lugd. Caft. Ap.

Valavelt . Canarin. Fun Arbocello dell' Indie alto otto, ò nove pledi, me-diocremente ramofo, bigio, con pochifitme foglie, fimili alle picciole foglie del Melarancio, fenza code, d'un bel co-lore verde; il luo fiore è picciolifimo, bianco, compotto di quattro picciole foglie, con una fibra bianca nel mezzo, che quattro picciosi togijie, con una nora nianca nei mezzo, crea termina in una bella punta verde. Quefin forte ratfomiglia in figura a quello del Caprifoglio, principalmente quando fi mira da lontano; ed egli ne ha l'odore. Il fuo feme è groffo come quello del Lentilchio rotondo, di color verde fui prin-cipio, cendenne al nero; ma maturando di vereza nero. La fua

cipio, tendente al nero; ma maturando diventa nero. La tua radice è bianca, e un poco amara . Quell' Arboicello nafce lango i Fiumi, chiamati Mangate, e Cranganor. Gil Indiani fi fervono del fio legno, e della fua radice, particolarmente per guarire le rifipole. Si riducono in polvere; fi laticiano in una decotione di riflo, fin che fia divenuta agra; indi fe ne fomenta la rifipola, e fe ne fa bere due volte il giorno, dopo aver purgato lo ftomaco. Se ne fa prendere altresi a quelli, che hanno delle febbri ardenti, delle infiamma-zioni di fegato, de fluffi di ventre .

#### Paro.

PAvo, Pavus; Avis Medica, Avis Januais; in Italiano. Payone. Egii è il più bello di tutti gli Uccelli, che noi conofciamo in Europa; la fua fernmina è chiamata in Latino Perofa-mina, in Italiano, Pavoncifa; il fuo figliuolino Peroncu-lar, in Italiano, Pavoncino. È grande come un Gallo d'India; la fua testa e picciola, bislunga, e in certo modo ferpenelna; è ornata nella fua cima d'un mazzerro, compofio di pentina; è ornaea nella fua cima d'un mazzerro, compofio di penne fottil; e, difipotti in forma d'un Arbotecilo capelluro; il fiuo collo el lungo; i e fue penne, e principalmenne quelle della fua coda, i nonograndi, ampie, rifipelendeni, magnifi-che, di colori vari, e d'una bellezza mazavigliofia, e ripiena di moleti (gra), che hanno figuro d'occhi; je fue gambe fono lunghe; i luoi piedi fono grandi, e greffolani; cummina com gravità, i al cuco da come dell'uli in due parti. Ne figare; maravigliofamente le penne , e fa la rota come per mirarvifi ed ammirarfi; la fua voce e spiacevole, ed importuna all orecchio. Pare, ch'egli abbia vergogna della bruttezza de fuoi piedi, e voglia natconderli fotto le fue ale, quando fi ri-mira. V hà molte spezie di Pavoni, i quali sono differenti per le diversità de loro colori, e pel loro Paese natio. Si pre-tende, che l'origine di quest Uccello venga dall'Asia; si nodrifee del pollame nedinario; mangia eziandio de Scrpenti quando ne trova; può vivere fino a trent'anni; di rado vola; la fua carne e fecca, dura, e difficile a diperire; ma fi con-ferva lungo tempo fenza corromperfi, e diventando frolla,

riesce buona a mangiare. Ella contiene molto sal volatile, Se ne fa della bollitura, la quale è propria pel male di punta, pel calcolo delle reni, e della vefcica, per muover l'orina.

Il fuo graffo è buono per li dolori colici. Il fuo ficle è proprio per detergere le ulcere degli occhi, e per fortificare la vifta

I fuoi escremenți sono buoni per l'epilestia , per le vertigini, per le convultioni, prefi in polvere molti giorni fuffe-guentemente. La dofe è da uno feropolo fino a una dramma. Le fue nova fono proprie per la fciarica, e per le fluffioni catarrali. Il Pavoncino è un manutare delicatiffim

Avis Jumenis , perché queil Uccello é stato una volta onfacrato a Giunone, a cagione della fua bellezza.

## Paro pifeis.

P Are Salviani; è un pesce di Mare lango un piede, pefante circa due libbre, ricoperto di fquame larghe, va-riate con molti colori; la fua testa e groffà, turchina ver-

lango; il fuo labbro (uperiore è groffifimo; l fuo cochi ono grandi; e dorati. Si nodrifce di pefciolini, d'aliga, e d'altra ichiuma di Mare; nuoca per l'ordinario folo; non è molto buono a mangiare. E'aperitivo.

E' flato chiamato questo pesce Paro, che fignifica Pavo-ne, a cagione de' belli, e differenti colori, de' quali è ador-nato, i quali raffomigliano a quelli dell' Uccello chiamato

### Payco.

Parce. Monard. Lugd. E'una Pianta del Perù, fimile alla Piantaggine, tenera, acrifima al guito.

La fua foglia prefa in polvere e flimata buona per la nefritica, per difeutere le flemme, per ifeneciare le ventofità;

fi applica altresi efternamente .

#### Pellen.

PEden; é una spezie d'Ostrica, il cul gustio ha la figura d'una mano, o d'un piede con alcuni come denti di pettine per lungo, donde viene il fuo nome. Ella nafee nel fon-do del Mare, ne luoghi fangofi, o renofi verfo la Norman-dia, e verfo la Gualcogna. Ve n'ha di molte fipezie, le qua-li fono differenti per la loro groffezza, e pei loro colore. Sa percano più abbondantemente dopo le gran pioggie, che quando il tempo è flato fecco. Sono qualche volta bianche, qualche volta rofficcie, qualche volta di molti colori . Sono buone a mangiare . Vi fi trovano talvolta delle perle . Contengono molto fal volatile, e fisso.

Sono deteriive, aperitive, carminative; provocano il I loro gufcj hanno la medefima virtù di quelli delle oftric be ordinarie.

#### Pedicularie .

PEdicularis Lob Ger. Pedicularis pratenfis purpurea. C. B. Pit. Tournef. Fillularia. Dod. Pedicularis pratenfis rubra vulgaris . Patk.

Pedicularis, quibufdam Creftagalli fore rubro. I.B. Ray. Hift.

Crifia galli altera, free Phibirton Lugd. E'una Pianta, che getta foglie fimili in certo modo a quelhad Panta, che ŝtra toglie inmili in certo modo a quel-le della Filipendula, ma modoto più picciole, tagliate più mi-nutamente, increfipaee; i fluoi tufti acepono all'alexza d'un mezzo piede, angolofi, vori, deboli ; gil uni firicianti a cerra, gil altri dittot, con alcuni fiori, fatti in canne termi-nate d'inanzi, e come formane da un cefto con due maficelle, di color porporino, è roffo, è incarnato, è bianco. Succe-dono loro de frutti piani, quafi rotondi, fatti in punta, che fi dividono in due ripoftigli, e rinchiudono de femi piani nericci, con un'ala membranofa nel conterno; la fua radice è groffa come il dito mignolo, aggrinzata, bianca, divifa in molte groffe fibre, d'un gusto un poco amaro. Nasce questa

more goote more, a unguro un peco amaro. Prare queria Planta ne' prati, nelle paludi, e negli a latri looghi umidi. Contiene molta fienuma, ed olio, pocofale. E propria per ferimare i fluffi di fangue, quelli de' meltrui, dell'emorroidi, prefa in decozione. Si firma vulneraria, e bonon per le fidole , adoprara efleriormenee.

Pedicularis à pedicula, pidocchio, perché é fiato prete-fo, che il bestiame, il quale margiava di quest'erba, fosse fortoposto ad a vere nna gran quantità di pidocchi .

Fifularia à fifula, perché si crede propria per le fistole .

#### Pediculus.

DEdiculus . Pedunculus . in Italiano, Pidocchio . E'un picciolo inferto verminofo, che nasce sugli anima-, che gli morde, e fuccia loro il fangue. Ve n'ha di molte spezie; ma io non parierò qui, che di quelli, che si ritrovano sopra gli Uomini. Sono differenti secondo i luoghi, ne' quali rinte con molti colori ; la fua refu è groffà , tarchina ver-diccia , fparfa di maechie roffe ; il fuo mofaccio è groffo , e Eroffi , gli altri piccioli ; gli uni fono bruni , ò nericci , gli alari bianchi . Le lendini , che fi ritrovano fopra le vestimenta. e ne capelli, l'ono le nova de piducchi, che nafcono dal calore della carre, e dalla fermenzaione. Il pidocchio è di figura bislunga. La fus febiena è affai larga. Pare che vi fieno fopa, quando fi rimira con un microlcopin, certe incidire, che hanno la forma d'un'anello, de 'peli, e de figuri officci; il fuo maneraia modeli sigli. ventre ha molti piedi, moltiplica in pocotempo prodigiofa-mente. Succia la carne, e vi fa spesso nascere delle pustule, a he degenerano in rogna, e qualche volta in tigna.

Sono flate vedute molte persone a vere una malattia mor-tale procedente da una grandissima quantità di pidocchi, che rale procedence da una grandiffinn quantità di pidochi, che singmenano fulia carne, ca funo per turo il corpo pio phe-che pencerano fino alle odi. Con quelca mistrata fi pomito Erro I rimedi, che di adoprano per far modre i pidocchi fono il feme di Natificira i, fifolio, le radici di Paziena, e di Enuilo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo fino di Natificira i, fifolio, le radici di Paziena, e di Enuilo fino di Natificira i, fifolio i, le radici di Paziena, e di Enuilo fino di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di Controlo di

li fono cullocati i fisoi occhi , al contrario degli altri animali. Questi occhi non si veggono coperti da palpebre , e forle la tura gli ha collocati piurtofto di dietro, che dinanzi, affinche i capcili, in mezzo a quali puffa l'animale non gli oficodano il più delle volte la villa. Quefli occhi, e queile corna fono attorniati da peli; la iua pelle e diafana, e rilucente come il corno. Si vede in mezzo a questa pelle un gran numero di vene rorachiche; ha ful ventre una pelle fegnata d'un pun to, dd'una macchia bianca agitata da un continuo moto dall atto al baffo, e dal baffo all'alto; il che potrebbe prenderfi pel euore . Si offervano ancora molti vafi , che fi gonfiano col fangue , che fuccia coi fuo beceo , la cui digeftione fi fa così preito, che fi vede fubiro cambiar di colore. Questo fangue è primieramente feorfo a onde nel fuo thomaco con tanta vionza, che ha obbligati gli eferementi degli inteffini ad ufcire ; i fuoi piedi fono armati d'artigli fenglioti, e queste fenglie en-

atuo, pera tuon armatta a reggi terggioni, e queste telegie en-trano Tune nell'altre come e Granchi.
I pidocchi comengono moto fale volatile, ed olio.
Sono aperitivi, e l'obbriggii. Servono per levare le oftru-zioni, per la febbre quartana; ife ne linghioteno cinque, ô lei, d'pla, o meno, fecondo la loto grofotza filo principio dell'acu p. a., o memo, recumo na noto grontezza fila principio dell'ac-cello. La ripugnanza, ò la difficoltà, che fi hà ad inghiet-tire quefti fundidi animaluzzi contribuifee forfe a feacciare la febbre.

Pediculus à pedibus, perché il pidocchio hà molti piedt.

#### Pelecinus.

P Electimus vulgaris. Pit. Toutnef. Securidaca filiquis planis denistis. Ger. Emac. Lunaria radiata, Robini. I. B.

Securedoca foliquis planis utrinque dentatit. C.B.

Securidica peregrina. Clufy. Park. Scalependela legummofa. Corcufo.

E una Pianta, che getta molti fufti angolofi, divifi in mut-ei rami; le fue foglie fono difporte come quelle della Veccia, d della Securidaca, meffe per ordine, come a due a due, lungouna colla terminata da una fola foglia. Efce dalle colle delle foglie nell'alto della Panta un gambo lungo, il quale folliene nella fua cilremità de' fiorellini leguminofi, uniti molti inferen, roffi, fopra alcani calici, i quali hano la figura d' un cornetto merlato. Paffati, che fieno quelli, fort, fuccedo-nal, di color bigior officcio, che contengono de' femi mimiti, moltopiù piccioli delle lenti, e colla igura per l'ordinario d'un picciolo rene, d'unguilo leguminoto; la fua radice e lunga, guernita d'alcune fibre. Si coltiva questa Pianta pe Giardini.

Io non fono ficuro intorno alla virtù di questa Pianta; per che non l'hô mai metta in uto, ne' hò veduto farne sperienza; ma è probabile, ch'ella abbia la stessa qualità, che hà la Se-curidaca; e che posta adoprassi il suo steme per muover l'oria a, per levar le ostruzioni, per fortificare lo stomaco, presa dvere, din decozione.

Pelecinus à waxmins, Securidace , perché quella Pianta ha molta raffomiglianza alla Securidaca -

#### Penna marina .

P Ennamarina. Rondelet. Gefn. E' una Pianta, che raffomiglia all'alad'un'Uccello, ò ad una penna, che fi porta nel cappello. Nafce fugli feogli nel Marese qualche volta attorniata d'una materia vilcofà , che riluce la notte come un Fostoro.

Quelta Pianta è ancora chiamata Mentula alata pifcatoribus; perché la fua estremità abbasso é fatta come la ghianda del membro virile con alcune crepature, o fessure.

#### Penoabfou .

D Enoshfou. Theveti, Lugd. E'un'Albero dell'America, la cui buccia è odorifera, le fue loglie raffomigliano a quelle della Porcellana, ma fonopiù groffe, più polpofe, e fempre verdi; il fuo frutto è della groffezza d'una groffa melarancia, rotondo. Contieve lei, ò dicci noci, ehe hanno la figura delle noftre mandorle, ma più larghe. Cinfeheduna d'effe contiene un nocciolo, ò una picciola mandorla da cui gl'Indiani traggono dell'olio per espressione, dopo a verla ben pella. Questo irutto è un veleno.

L'olio tratto da tali mandorle, guarifce le ferite, fatte dalle freccie, ed altra forta di piaghe, applicato fopra.

### Pentaphylloides.

P Entaphylloides; E'una Pianta, di cui v'ha molte spezie. Ne descriverò due delle principali. La prima echiamata

Pentaphylloides erelium . I. B. Ray. Hift. Pit. Tournef. Pentaphyllum fragiferum . Clus. Ger. Park.

Oninquefulum fragiferum . C. B.

Ella setta dalla (un radice molte code lunghe come. la ma

no, ciafementa della coda, e due più abbaffo. Querfe fogle fono affai fimili a quelle della Fragola, ma più picciole, vellute, merlare. S'erge par menti dalla radice un fufto all'altezza circa d'un piede, e mezzo, velluto, guernito d'alcune foglie, che fi divide verfo la fua cima in ramicelli, i quali produconode fiori bianchi, e de trutti fimili a fiori, ed a frutti della Cinqueluglie. La fua radice è affai groffa, legnofa,

rolla affringence. La feconda focaje è chiamata Pentaphylleides fupimem . I. B Ray. Hift. Pit. Tournef.

Quinque folium jugifirum repens - Tab. Pentaphillum jugifirum repens - Tab. Pentaphillum juginum potent alle facie - Ger. Patk. Quinquefolio fragifero affinis - C. B. Le fue foglie fono dalpolle come nella procedente spetie meriate come quelle del Geranium. Getta molti fusti lunthi un piede, e mezzo, deboli, voti, inchinati verfo terra ; i lud fiori fiono fimili a quelli dell'altra l'ezzie; ma più piociol, gial-li, attaccati a gambi corti; la fua radice e lunga, affa i groffa.

Amendue le spezie nascono ne' B sichi , me' luoghi ombri fugli orli de prati. Contengono molto olio, e flemma, fal effenziale mediocremente Le loro radici, e i loro femi fono astringenti, propri per

fermar le diarree, i fluffi di fangue, prefi in decozione, ò in Pentaphyllotdes à pentaphyllo, Cinquefoglie, perchèquefla Pianta ha molta raffomiglianza alla Cinquefoglie.

### Peplus.

PEdus minor. I. B. Ray. Hift

Tithymalus annuus folio retundiore acuminate P. Toutnet E' una spezie di Titimaglio, è una Pianterella, che getta oiti fufti, ò rami, che fi dilatano in largo, e in rocondo; le fue loglie (ono quasi rotonote, fatteu no poco in punta; i fue fiori (ono vafi tagliati in molre parti. Succedono loro, quando (ono cadutt, de 'picciof frutti life', con tré angoli; econ trè eclètte , ciafcheduna delle quali é ripiena d'un feme bislungo; la fua radice e mioura, fibrata. Tutta la Pianta getta del latte, quando fi rompe. Nafce ne campi, frà le viti, ne luoghi negletti. Contiene molto fal acro, olio, e E' purpativa come lealtre (pezie di Titimaglio; ma perch' è un poco troppo violenta nel fuo effetto non fi adopra in-

teriormente; ma citeriormente per confumare 1 porri, le ci-Catrici, per maturare, per rifolvere.

# Pepo .

P Epo vulgaris. Ray. Hift. Pit. Tournef.
Cucurbin felits afperis, free Zacha fort lutes. I. B.
Cucurbita major retunda fort lutee, falle afpero. C. B.
E'una Pianca, che getta fufti lunght, fermentofi, groffi

come il pollice, che si dilatano in largo, ed iu lungo, stri-fianti, ed appiccantis per via di mani, è appiccagnoli alle Piante vicine, ò a battoni; le sue soglie sono grandi, larghe, tagliare come quelle del Fico, dure, ruvide, merlate ne loro contorni, di color verde bruno, rilucente, attaccate a code lunghe, dure, un poro fipinole; I fuoi fiori fono campa-ne spalancate, tagliate in cinque parti, lanuginose, e di color zafferamatodi dentro, venose, aggrintate di fuori, guer-nite di peli cortifirmi, d'un giallo, tendente al verde, un pocoodorifere. Alcuni di quelti fiori cadono fenza lafciar dopo loro alcun frutto; gli altri che fono annodati fono feguiti da loro akun frutto; gli altri che fono annodati fono feguiti da frutti grandi come quelli della Zucca, che variano nella loro forma, nella loro groffezza, e nel loro colore; imperocche gli uni fono lunghi, gli altri bislunghi, gli altri quafi rotondi, gli altri piramidali; ma cutti fono pologo, ricoperti di una buccia dura, e come legnofa, di color verde, ò d'un verde nericcio, tempestata, ò rigata di macchie bianche; la lorn polpa écerta, bianca, infipida. Quetti fruti fono voti di dentro, e di vifi quafi kempre in tré parti, che contengono una polpa fipugnofa, in cui ritrovanti due ordini di femi pla-ni, larghi, bislunghi, angolofi da un eftremità, che hannone contorni come una spezie d'anello, di color di cenere. Ciascheduno rinchiude sotto la buccia una mandorla bianca,

doice, e grata al guito. Coltivati questa Pianta ne' Giardini. La polpa di quello frutto e rinfrescante, umettante, raddolciente; il fuo feme è adoprato come uno de quattro gran femi freddi per l'emulfioni, per le decozioni, aperitivi, pet-torali, e rinfrefeanti, eccita un poco il fonno. La fua radice

è difeccante, e vulnetaria. Dicefi, che Pepo venga dal verbo Greco werainela. ma turescere, maturate, a cagione, che il frutto di questa Pianta

#### Perca.

 $P \stackrel{\text{def}}{=} i \stackrel{\text{def}}{=} un pefce di Plume, di cui due fono le spezie, un grande, e un picciolo. Il primo è chiamato. Prese fixulti maje; è fungo un piede, o un piede, e mezzo, iargo a proporatone, ricoperro di picciole (quame, che fono foxemence attacera ella liu caren, e che el Cusodi durano farica a levare; la fua bocca è picciola, e non la denti. Touca de vara con la fiela fia ute famole petervaziose, il tou corpo e di varaj conficiente di presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del prese$ lori, cinerizio, nericcio. E'armato fulla fchiena di due of-

fà, à spine aguzze, la puntura delle quali é pericolosa, e dif-ficile a guarire. Si nodrisce di pesciolini. Il secondo e chiamato Perca faviatilis miner; egli e più picciolo del primo, ruvido, fpinofo da tutte le parti, di color rofficcio, egialliccio, ricoperto di fquame dure; rinchiude altresi nella fua tefta molte pietruzzole

Amendue le foezie fono eccellenti a mangiare ; le loro femmine portano una gran quantità d'uova; cercano le acque chiare.

nure. Le pietre, che fi ritrovano nelle loro teffe fono aperitive, effe, e prefe interiormente come gli occhi di Granchio. Si pette, e prete interrormente come gii occhi di Granchio. 3i adoprano per la pietra, per la cenella; i adoti e da un mezzo feropolo, fino a due feropoli. Si adoprano altresi effetiormente per le ulcere delle gengine e, per lo fecorbatio.

This altresi uno di quetti pefci, chi è di Mare, chiamato in Latino Perat Marine. Non crefece coli prande come quello

di Fiome; il fuo colore è roffo, bruno, è nericcin; la fua fchiena égoernita di punte, e ricoperta di picciole fquame. Si ri-trova per l'ordinario preffo agli fcogli. Si nodrifce di pefcioli-ni. Non fi flima buono a mangiare.

La fua testa abbruciara e propria per detergere, e difeccae le piaghe Perca à vipas niger; perché quelto pefce è fegnato d'alcu-ne macchie periocie.

# Percepier ; firve Perchepier.

D Ercepier Anglorum. Lob. Ger. Emac. Ray. Hift. Ferchepier Anglorum quibufdam. I. B. Alchimilia montana minima. Col. Pit. Toutnef. Polygonum Selinoides . Park.

Charaphyllo nomibil fimilis . C. B.
E una spezie di pie di Lione, ovvero una Pianterella, che
etta molti sulli all'altezza della mano, scarni, rotondi, rejperca mont tutti al anezza della mano, icarni, protondi, vec-turi, y celtit di foglie quafi roconde, tagliare in tre parti, si-mili a quelle del Gerenhem, ma molto più picciole, y ellute-Quelle abbaffo fono attaccate con code al loro fufto; ma quel-le in alto non hamo coda, è pure non ne hanno, che una cortifirma. Elcono dalle loro afcelle de fotoellini etodi con attro flami fostenuti da un calice fatto in imbuto tagliato. Passati questi fiori , i loro calici diventano cassettine , ciasche-duna delle quali rinchiude un seme quasi simile a un grano da miglio, ma più minuto. La fua tadice è picciola, legnofa, fibrata, nera. Nasce questa Pianta ne campi, frà le biade, folle Montagne. Ha un gufto un pocoacro, accompagnato da qualche amarezza. Contiene molto (ale effenziale, ed

olio. E'affai aperitiva, propria per muover l'orina, e i meftrat alle Femmine, per ifpezzar la pietra delle reni, per lo feor-

Si confetta queita Pianta nell'aceto, è nella falamoja per mangiarla in infalata Percepier , à l'erchepter è un nome Ingleie tratto dal Franse Percepierre, come se si dicesse Pianta propria a sorare, e spezzare la pietra.

### Perdix.

P Erdix; in Italiano, Pernice; é un'Uccello affal noro, che vola baíso, e che vive a terra. Ve n'hà di due spezie, che non fono diverfe, che per li loro colori; la bigia e la zae, con no nono avene; che per u nor coton; a noțae ciu a più commo. Sen ritrova per cutto; la Pernycerofia e la più Itunata. Si ritrova nel Poteta, nella Santongia, in Angio, cel la îi nodrife di chiococio e, di femi, di cince renere di moti Alberi, e d'altre Piante. Contrete moti ollo, e fale volatele. La fua carte mangiara , b pretà in bollitura e ritiforame.

opria per muover il feme, ed il latte alle Balle. Il fuo fangue, e 'l fuo fiele fono propri per le ulcere degli occhì, per le cateratte, inftillativi caldi, ufciti dall'animale, quando fi uccide.

Si abbruciano le penne di Pernice, e fe ne fa fentire il fumo alle Femmine ilteriche, per abbaffare i vapori. Dicefi, che Perdix venga dal verfo di quell' Uccello, che are, ch'egli pronunzi la medefima parola. Chiamafi in Greco Iliana

#### Perelle .

P Erelle; è una terra fecca in picciole feaglie bigie, che ca-pra dell'Avernia. Si cava dalle rupi, dove d' flata for-mata d'una terra in polvere, portatavi da I venti; la quale effenda flata umettata dalla pioggla, e difeccata, d'ome cal-cianta da le alore del Sole; s'indurifei in picciole feaglie, come noi la reggiamo

Convien feeglierla affai fecca , e affai nee Ella entra nella composizione del Girafole.

# Perfoliata.

P Erfeliate Dod. Perfeliata vulgarit, Ger. Park. Ray. Hist. Perfeliata vulgatifima, five arvenfit. C. B. Perfeliata fimplicites diffa, vulgarit annua. I. B. Buplewum perfeliatum ratundifalum annuam. Pit. Tom

E'una Pianta, che getta un folo fufto all'alrezza d'un

piede, òd'un piede, e mezzo, fcarno, fodo, rotondo, can nellato, nodoio, ramofo, d'un'odore un poco aromatico; le fue foglie, fono meffe pet ordine alternatamente, femplici, ovate, o quali rotonde, nervole, tramezzate dal loro iulto, ò dal loro ramo, di color verde fmorco, ò di verde di Mare, d'un guilo acro. Nafcono i fuoi fiori nelle cime de rami, piccioli, in ombrelle gialle; esascheduna delle quali è composta di cinque foglie disposte in rosa . Passati questi fiori, compariscono de temi uniti a due a due hislunghi, rocondi fulla schiena, cannellati, nericci. La fua radice é groffa come il dito, femplice, jegnofa, bianca, col gulto de Raperonzoli. Na-fre quetta Pianta ne campi, fra le biade, ne l'uoghi renofi. Contiene molto fal effenziale, ed olio.

E' incifiva , deterfiva , affringente , rifolutiva , vulneraria. Si adopra efteriormente, ed interiormente per le ferofole, per

Perfoliara; perche le foglie di quella Pianta fono penetrate, ò tramezzate dal loro fufto, ò dal loro ramo.

#### Periclymenum.

Ericlymenum perfelietum Virginianum femper vicens, & ferens . H. L. B. Rav. Hill. E' una Pianta , ch'é differente dal Caprifoglio d'Italia , ovveto l'ericimentante perfetiatante , perch' è più pic-ciola in tutte le sue parti ; perché le sue soglie sono un poro più rotonde, rilucenti, e più hianche di fotto; perche i fuoi fiori fono canne fpaloncate in campana, mocolor roffo riplendente; laddove i fiori del Caprifoglio fono crime spalancate, e tagliate in die labbra, di color porporino imorto, o tendente al giallo. Quelli fiori del Pencipportion in vice, or consensus against Queen to see a menum from defportil in raggi]; clatichedmo é folfenuto da un calice fatto in borrone, d'colla figura d'una picciola melageta-na, di color erhoto, gialliccio. Caduto quello fiore; il fuo calice diventa una coccola molle, che contiene de icmi piani, quafi ovati. Questa Pianra è sempre verde, e fiorita, d'un Clarding afpetto; il fuo fiore non è odoritero. Si coltiva ne'
Ciardini; la fua origine vienedalla Virginia; il fuo opigine vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vienedalla vieneda o, ed olio

Le fue foulie, I fuoi fiori, e le fue coccole fono deterfivi ape ritvi artenuanti difeccanti, digettivi , rifolativi , vulnerari, propri per li tumori , e per le fluffoni , che provengono da un umor pitultofo , groffolano , e freddo; per nettare le ulcere invecchiate, per l'emperigini, ed altri pizzicori della pelle. Se ne fanno entrare negli errini, ne garpariimi. Si adoprano altresi internamente in decozione per l'afima, per foliccitare il parto, per attenuate, e spezzare la pietra delle

Perselymenum à essi circum, Gustal evelus, perché i ra-mi di questa Pianta abhracciano le Piante vicine, e vi fi attortigliano.

Periploca.

Peripleca felits obleagls. Pit. Tournel. Peripina altera . Dod.

Periplica repens angustifolia. Get. Apocynum folio oblongo. C. B.

aper pramy felse obtaings. A. D. Aper, para, the Periode a feathers, folio longs, fiere purpurant. 1. B. Ray, Hell.

Aper, para, any fifthers of the respect. Park.

Aper, para, any fifthers, Clus.

E una Planta, the vetta de finili fermentoli, longhillimi, longoli michapoli, michapoli, editore dell'anti-

legnosi, picchevoli, nodosi, rofficel, firifcianti, che s'alano, e satrortigliano intorno agli Arbacelli, el Albert vi-cini, le free foglic fono oppotte, bislamahe, larghe, fatte in punta, venote. I fuoi fori nateono nelle cime de rami jeta-boduno de palancia fono. La companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio Cheduno è tagliato fino alla bafe in cinque parti, difpofle in ftella. Quefti fiori fono velluti, e porporini nella lor parte ma fença pelo, e d'un giallo verdiccio nella loro fuperiore, parte inferiore

Paffato questo flore, succede un frutto con due guaine un poco incurvate, fimilia quelle dell'Apocino, ma un poco più grandi. S'aprono da loro modefime maturando, e lasciano vedere una materia lenuginofa, fopra la quale fono diftefi sic femi, ciatcheduno de quali e guernito di una piuma hi-

anca; le fue radici fono fibrate, ferpeggianti fotterra. Que-fia Panta reade del latte, quando fi rompe. Nafte ne Bo-fehi. Diccii, chella fia un veleno per li Cani, per li Lupi, per le Volpi, e per altri animali guadrupedi. E'rifolutiva, applicata efferiormente.

Periplace à most circa , & masai nexus , come chi diceffe . una Pianta che s'attortiglia, e si lega intorno ad altre Piante vicine.

### Perfica.

P Erfica melli carne, & pulgaris, pitidis, & alba. C B.

Malus perfica. Dod. Perfeut. Brunf. in, Italiano, Pefco.

E'un Albero, il quale non crefce molt'alto; getta de' ra-mi lunghi, diftefi, fragili; le fue foglie fono bislunghe, firette in punta, come quelle del Salcio, merlate ne lor contorni, amate al gufto; i fuoi fiori fono il più delle volte con ciuque foglie, dipotte in rofa, belli, roffi, incarnati, un pocoedo-riieri, dun guftodi mandorla amara; il loro calice è un vafotagliatoin cusque patti. Paffato il fiore, comparifer un frutto polpofo, rotondo, groffo come una picciola mela con un folco da una parte, ricoperto d'una lana corta, di colore per l'ordinario bianco, e verdiccio, qualche volta gialliceio, qualche volta hianco, e rofio. Quefto frutto è la pefea ne-dinaria, chiamata in Latino Perfeum mulum; la fua polpa è midnilofa, vinofa, fugofa, e d'un guilo gratiffimo. Rinchiude un groffo nocciolo offoto, rofficcio, forato con foffe affal profonde. Contiene quelto nocciolo una mandotla hiflunga, e piana d un gusto un poco amero, ma grato. Si col-tiva quest Alicro ne Giardini, e stà le viti.

I fiori, e le foglie del Pefco contengono molto fal effenziale, ed olio. Soco purgativi, ed aperitivi, proprjeontra i vermi, per

puryare le tierofità del cervello. La pefca contiene molta flemma, fal effenziale, ed olio. E'cordiale, pettorale, umettante; rilaffa un poco il ventre.

Il nocciolo, à la mandoria della pelca contrene molt olio, e un poro di fale effenziale, o volar le. E'propria la mandorla per li vermi. Se ne trae per espres-fione un'olio huono per li susuri d'orccehio, messo di dentro, Perfira, perché quest'Albero é stato primieramente porta-

#### Perficaria

D'Erfearia E'una Pianta , di cul molte fono le spezie ; ma io ne descriverò qui folamente due , che sono adoprate in Medicina.

La prima è chiamata Ferficaria. Dod.

rodalla Pertia.

Perficaria maculata, Ericio Cord Ferficaria maculofa , Ger. Ray. Hift.

l'erficaria mutte maculofa , & non maculofa . C. B. Pit. Tournet Perfectionitis. I.B.

Perficaria valgatis mitis , feu maculofa . Park. Perficaria moculis nigris . Gel. Hott. Ella getta fuili all'altezza d'un piede, rotondi, voti, roffic-

ei, ramofi, nodofi, con foglie fimili a quelle del Pefco, òdel Salcio, fegnate alle volte nel mezzo d'una macchia nera, ò di colore di piombo, e alle volte fenza macchia. I fuoi fiori ef-Coore di pionico, e ane votre seria maccina. 1 moi morre-cono in figas di le afcelle delle foglie è alco, ataccata a gambi lunghi. Giafchedano di quetti fori è con cinque flami, di colore per l'ordinario porporino, e qualche volta bianco, i fo-flemuti da un calice fello fino alla bafe in quattro, ò cinque parti. Dopo questi fiori nascono de femi ovati, piani, fatti in punta, neri, le fue radici fono fibrate. Quella Pianta hà un guito debole, tendente all'acid » Na fee ne luoghi acquarici, nelle paludi, ne' fosti, negli stagni. Contiene molta stemma, ed olio, poco (ale effenziale.

E' deterfiva , aftringente, vulneraria, rinfrescance, propria per fermare i fluffi di fangue, presa in decozione, e ap-

La feconda spezie e chiamata Perficatia valgatia acris, five Hydropiper . I. B. Rav.

Per-

DELLE DROGHE SEMPLICI. Peeficariancens , five Hydropipee . C. Bauhin. Pit. Tour-

Perficaria vulgaris, five milese. Park. Hydropipee. Dod. Ger.

Motrophye. Dod. Ger. Perfektra mefine. Brunf. E'diverfa dalla precedente, perchel fuoi fullifono più al-ti, emmo ramofi, perchel fe foglie fono più firette, un poco più lunghe, più verdi, fenza macchie, d'un gusto di pepe, occente. La fua radice d'piccio, femplice, legonifa bain-ca, guernira di fibre. Nafec quedta Pianta ne lisoghi umidi-Comitem motto fala erco, dollor. E'aperitiva, incifiva, rifolutiva, vulneraria, deterfiva.

ora efteri

Perfearia, à Perfea, Pefeo, perché le foglie di quefta Pianta fono fimili a quelle del Pefeo. Hidropiper ex clup, aqua, & wires, piper, come chi di-ceffe Pianta acquatica, che ha un guito di pepe.

#### Perwinea.

P Ervines; é nna Pianta, di cui due fono le fpezie princi-pali; la più consune, è quella, ch'é più in ufo nella Me-dicina, é chiamata

icina, dechiamata
Pervinca vulgaria angufifalia. Pk. Tournel.
Pervinca yaida femper voreat. Trag.
Pervinca volgi. Casl.
Vinca Pervinca minor. Ger. vulgaris. Park.
Clematis Daphnides minor. C. B. I. B. Ray. Hift.
Chamadaphne altrea Diolocidis. Brunf. 4.

Ella getta molti iermenti, o fufti minuti, fcarni, lunghi, rocondi, verdi, mdofi, ferpegianti fopra la terra, ed ap-piccantifi a ciò, che ricrovano. Le fue foglie fono bislunghe, verdi, pulite, della confiitenza, e del colore di quelle dell Ellera, della figura di quelle del Lauro, ma molto più pic eiole, messe per ordine a due a due, l'una all'oppoilo dell' eiote, meite per ordine a due a due, i una aii oppoito dei altra, attaccare a piccinie endecorte, d'un guito likico, e amaro. Il fuo fiore è una canna, fpalancata in forma di for-tecoppa, taglitata in cinque parti, di colore per l'ordinatio tur-chino, alle volte blanco, e di rado roffo, fenza odore. Dopo quefto fore rafee un frutto con due baccelli, ne quali fi ritrovano de femi bislunghi, quafi cilindrici, con un folco per l'ordinario da una parte; la fua radice è fibrata.

L'altra spezie è chiamata Pervinca valgaris latifolia. Pit. Tournef.

Pervinca major. Ad. Eyst. Pervinca altera major, Cæsais

Clemetts Daphneides majer fiere carules, & albo. L.B. Ray. Hift.

Élematis , five Pervinca majos . Lob. Clematis Daphnoides latifulia , five Vinca Pervinca major . Park

E'diversa dalla precedente, perch'é molto più grande la tutte le fue parti. Amendue le spezie nascono ne' luoghi umidi, ne' Boschi. Restano sempre verdi. Contengono molt' olio, mediocre-mente fale esfenziale.

Sono deterfive, aftringenti, vulnerarie, proprie per le diarree, per purificare il langue, per le ulcere del polmone. Si adoprano esternamenre, ed internamenre. Pervinca à pervincere, vincere, superare; éstato daro questo nome a questa Pianta a cagione del suo verde perpetuo, come chi dicesse. Erba, che resiste alla rigidezza del

freddo. Chiamali ancora Vinca à vincere per la medelima

Clematis à xuaua, palmes, virga; perché questa Pianta getta delle verghe, à de fermenti lunghi. Daphniste à Daphnis, Lauro, perchè le foglie di quefta Pianta raffomigliano in figura a quelle del Lauro. Charmadaphni à sapai bamillis, ↔ ∆èmre, Lauress, come chi diceffe Lauro picciolo.

#### Petafites .

P Emper; è una Pianta, di cul dne fono le spezie general nun grande, e una picciola. La prima è chiamata
Petapitet. Dod Ger.
Petapitet sulgarit. Park.
Petapitet sulgarit. Park.
Petapitet sulgarit. Park.

Petaftes majer, & valgaris. G. B. Pit. Ton Tuffiago major. Matth. Caft. Elia getta in tempo di Primavera molti piccioli fufti all'

Elia gettà in tempo di Primarera moti piccioli intil all' alexza d'un mezzo piede, großi, voti, lamquanofi, vetifit d'alcune picciole foplie firette, fatte in punta, ed aventi nel-le loro cime, prima che comparificano le altre foglie, de' fiori, d'ilpoéti in mazzetti con forellini porporini, fimili, se-condo Tournefort, a picciolivari, tagliati in quattro, ò cin-que parti. Tutri quetti forellini foco fottenuti da un calico que part. I utr. questi notemin note intenercia un cario-quali cilindrico, tagliato fino verfo la bafe in motte parti. Questi fiori, diventano in poco tempo vizzi, e cadono col loro futto. Sono feguiti da femi ognuno de 'quali è guernito d'una piuma bianca. Caduto il futto, falzano delle foglic affai grandi, ampie, quafi rotonde, un poco merlate ne loro con-torni, verdi brune di fopra, lanuginofe, e bianchiccie di fotto. Ciafcheduna è atraccata nel mezzo ad una coda lunga un piede, ò un piede, e mezzo, groffa, rotonda, polpofa. Queste foglie hanno la figuta d'un cappello rivolto, ò d'un gran fungo tulla fua enda; la fua radice é groffa, lunga, ne-

ra al di fuori, bianca al di dentro, un poco amara al guito. La feconda spezie e chiamata Petafter unser. C. B. Pir. Tournes. Petafter fore albo. Cant. Ep.

Petajter for ello. Cant. Ep.
Petajter albus angulaj falla. I. B. Ray. Hift.
Ella getta de 'full all' alexza d'un mezzopiede, grofi, jamuginof, molli, voti, aventi nelle loro cime de fori, difpoiti come nella fpezie precedenre, mad i color bianco.
Cadono in poco rempo cel loro fulto, e fuccedono loro dello foglicangalori, bianchiccie, e ricoperte di lana, principalmente di forto, attaccate a code lunghe, lanuginofe, bian-che, le quali efcono immediatamente dalla fua radice. Quetha radice è groffa come il polifice, ò più groffa, lunga, ler-peggiante, nodofa, ricoperta dina buccia roffa, d'un gufto aromatico, acro, un poco amaro; ella éguernita di molte fibre mediocremente groffe, e lunghe, bianche.

Amendue le fezzie nafcono ne luoghi umidi, fugli orli de Fiumi, degli fiagni de laghi. Contengono molto fal effenziale, ed olio. Si adoprano in Medicina le loro radici, di rado le loro foglie. La Petafita grande e la più comune. La radice della Petafita è rarificante, attenuante, aperl-va, fudorifica, rifolutiva, vulneraria. Refiftealla malitiva, fudorifica, rifolutiva, vulneraria. Refificalla mali-gnità degli umori; ajuta la refpirazione. Si adopra interior-

enre, ed efteriormente.

Petafite à wivem esteude, perchè le foglie della Petafita, e principalmente quelle della fpezie grande fono affai disfiche; o pure Petafites viene da Petafiss, che fignifica cappello; per-chè le foglie della Petafita volgare fono grandi come un cappello.

### Petroleum.

D'Etrelaum, foe Oleum petra.

E'una fpezie di Napra, o un liquore bituminofo, ed accerdibile, il quale circe dalle feffure delle pietre, delle rupi, delle terre, in molti luoghi dell'Italia, della Sicilia, della Linguadoca. Cene vien portato di molti colori, di nero, di roifo, di chiaro, obianco, di giallo.
Il nero ci capita per l'ordinario da un Villaggio della Linguadoca, chiamato Gabian; il che (bà fatto chiamate Olio

di Gabiano. Egli hà un'ndot forte espiacevole, e un gusto amaro, ed acro

Il bianco chiaro, e' Ipiù raro. Capita da Modona, dove nafce; hà un'odore ballamico affai grato, ed un gufto un po-

marce; na un odore ballamiso aulas gato, ed un guifou no-coacido, e prentrante.

Turte le (pezie di quelt Olio fono Incifive, penetranti, ra-rificanti, risiolurie, atermanti. Refishono di veleno; (ea-cciano) vermi; diffipano le ventoficà, fortificano i nervi. So ne fanno prendere alvune goccio per bocoz. So en unogono le giunture, le carni spugnose, i l'umbilico. Petralaumen werpe, & same, come chi diceffe Olio di pietra.

# Petrofelinum .

P Etrofelinum . Brunf. Trag. Perrofelinum vulgare . Park. Apium bortenfe multie , quèd vulge Petrofelinum palate

Apium

Aplum bortenfe . Ger Ray. Hift. Apium bartenfe , feu retrofelium vulgo . C. B. Pit. Tout-

Selinum , fen Apium , Theophr. in Italiano , Precolemolo. E'una Planta, che getta fuffi all'altezza di tré, ò quattro predi, grofi come il politice, stotondi, cannellati, nodofi, voti, ramoli, ie fue foglie fono compole d'aitre foglie
tagliate, verdi, attaccate a lumphe code. Nafcono i fuoi
fori nelle cume de r'ami in ombrelle, ò parafoli. Ciastraduno è composto di cinque foglie fmorte, disposte in rofa. Passati questi fiori , succedono loro de femi uniti a due a due, cannellari, bigi, rotondi fulla fchiena, d'un guito un poco aero. La fua radice è lunga, groffa come il dito, bianhiccia, buona a mangiare. Si coltiva questa Pianta negli Orti in terra umida. Contiene un fale cosi penetrante, ci eorrode il verro; imperocché fe fi feiacquano de' biechieri è altri vetri nell'acqua, in cui fin flato favato del Pretofemolo, e dove fienoreflate alcune parti di foglie, per poco, che fi prema sù tali vetri, nettandoli, fi rompono in pezzi. Il Pretofemolo è affai aperitivo in tutte le fue parti; atte-mua la pietra delle reoi, e della vefeita; leva le ofiruzioni; è vulnerario, e rifolutivo; feaccia le ventofità; diffipa il latte delle femmine perto, ed applicato ful feno. E buono per raddolcire , e rifolvere l'emprroidi , pesto , e ritcaldato. Se ne

fa loro ricevere il vapore . Petrofelium à versa, Contant, Apium, perché il Preto-femolo è ona spezie d'Appio, che ilimafi valevole a spezzare te pietre delle reni .

# Petrofelinum Macedonicum.

P. Etrofelinum Macedonicum . Matth. Dod.

\* Petrofelinum Macedonicum versum. Get. Petrofelinum Macedonicum quibifdam. Park. Apium Macedoslaum. C. B. Pit. Touried. Apium; free Petrofelinum Macedonicum multis. I. B. Ray. Mil.

E'una spezie di Pretofemolo affai simile al nostro; ma le fue soglie sono più ampie, e un poco più tagliate; il suo seme de motto più minuto, più bistungo, fatto in punta, più no matico. Questa Pianta nasce in Macedonia, donde ci ca-estra i sene-ciare. pita il feme fecco , Des icellera novello, ben nodrito, netto, di color feu-so, dim'odore, e d'un guito grato, e affai aromatico. Con-tiene molt'olio etàltato, e fail volatile. Si adopta questo feme

nella Triaca. aperitivo, muove l'orina, e i mestrai alle Femmine;

refifte al veleno, fcaccia le ventofità. Mi cadde un giorno frà je mani un ramicello di Pretofemolo, a cui era attaccata naturalmente per l'umbilico una spezie di mofca immobile, della groffezza d'una pecchia, ma un pocopiù lunga; la fua testa bislunga aveva nella fronte due cornetti, cialcheduno de' quali era groffo come una linea, fermi, affai folidi; la fua faccia era affacto fimile a quella d'un bambino. A vera due occhi, un nafo, una boc-ca, e un mento, collocati perfettamente, e proporzionati per la grandezta; ma dove non appariva a pertura. Quelta testa rasfomigliava benissimo a quella d'un picciolo Mosè, come i Pittori la rapprefentano; le fue alecoprivano il fuo corpo; erano belle, e ben difinte. Quefia moica aveva in rut-te le sue parti un bel colore giallo dorato, e la fua superfizie era pulitifima, il che la rendeva gratifima alla vista. Ella era unita al ramo del Precofemolo nella ficila maniera, che un frutto è alla Planta, fopra la quale è nato; e i legame era così naturale, che uon pocera foipertarfi, che l'arte vi avef-fe avuta parre. Moltrai quefto picciolo prodigio a molti, e frà eli altri all' Abore della Roque, il quale ne parlò nel Giornale de' Letterati, che faceva in quel tempo, ma non fi par-lò, che del fatto, ficcome iol hò descripto, fenza difcorrervi

Può effere, che un'uovo di pecchia fi fia onito in terra, al feme di Pretofemolo, donde veniva quella Pianta, e che al feme di Pretolemolo, donne reniva specia e i anna, a sin-aperrofi l'uovo, la Pianea crefcendo abbia allevata la mofca, che n'era provenuta, e le abbia forministrata una purte del fina fina ner financivimento per tutto quel tempo; chi ella fia fuo fugo per fuo nodrimento per tutto quel tempo; ch'ella fia flata viva; che pofcia morta fi fia confervata ful Pretofemo-

lo. Quanto al fembiante di bambino, che aveva quest'in-ferto, e quanto al fuo color dorato, farebbe difficile render-oe una ragione, la quale potedic foddisfare.

lo cordervai questa molea nella fua bellezza molei mesi, lasciandola sempre attaccata alla Pianta, la quale s'era seccara; la mís poicia nello spirito di vino, peniando di conser-varla; ella vi perde motto del sisocolore, e indi a qualche tempo, avendula ripolta afciutta in una scatola, si ridusse iss una polvere leggiera di cultor bigio.

#### Peuce lanum.

P Eucedanum Ger. Dod. Pewedanum vulgare . Park. Peucedamum Germanicum . G. B. Pit. Tournef. Pinallelium . Dod.

Faniculum percinum. Lon Pencedanum minus Germanicum. I.B. Ray. Hift. E'una Pianta, che getta un fufto all'altezza dicirca due

piedi, voto, ramofo; le fue foglie fono molto più grandi di quelle del Finocchio, tatte a frangia, le cui fuddivisioni, che iono di tre in tre, fono lumene, firette, piane, rafsomiglian-ti alle foglie del dence di Cane; le fue cime hanno dell'ombrelle, o de parafoli ampi, guerniti di fiorellini gialli, con inque foglie disposte in roia. Passati quetti fiori, succedono loto de femi unitia due a due, quafi ovati, rigati fulla échiena con contoroi in roglio, d'uo gusto acro, ed amaro. La fua radice é lunga, grofsa, ramoia, polpofa, nera di fuo-ri, bianchiccia di dentro, ripiena di fugo; che rende, quando vi fi fanno de tagli, un liquor giallo, d'un odore di pece. Nasce questa Pianta ne luoghi paludosi, ombrosi, maritti-mi, e sulle Montagne. Esta contiene moito sale essenziale, ed olio. Si adopra la fua radice in Medicina. Si condenfa al fuoco, ò al Sole il fugo, che n'efce da tagli, che vi fono fla-

ti farti, e fi conferva; egli è ragiofo, è gommoto. La radice di quefta Pianta, e I fuo fuso condenfato, fono propri ad attenuare, ad incidere le firmme del petro, a facilitare lo fputo, ad ajurare la respirazione, a deterpene le piaghe, e le ulcere, ad eccitare l'orina, e i mestrui alle Fem-mine. Si adoptano esteriormente, ed interiormente. Peucedanum, à quine Pieux, perché le foglie di quella Pianta hanno qualcheratiomiglianza a quelle dei Pino; per quella ragione chiamafi eziandio, Pinaftilium.

#### Phagrus.

P Hogras, Pegras.

E un peice di Mare lungo circa un piede, grosso, largo, di color rosso, ratiomigliante molto al peice Cappone, ma più grande, e più grosso. Egli è ricoperto di figuame rotomi. de, ampie, tenere; il fuonafo è aquilino; il fuo mofinacio è groffo, rotondo; i fuoi denti fono aguzzi; la fua tetta rin-chiude delle pietruzzole. Vive d'aliga, di fango, di pefeiolini . E'buono a mangiare

Lepietre, che ritrovansi nella sua testa peste, e prese interiormente. Sono aperitive, proprie per la pietra delle re-ni, per riftrignere il ventre, per raddolcire le acrezze, egli acidi dello flomaco; la dote è da mezzo feropolo fino a mesza dramma.

Si pretende, che Phagrus venna da Fraguna, Fragola; perche questo peice ha un color rosso, come la Fragola.

# Phalangia.

P Halangia; In Italiano, Falangio; è una spezie di ra-gno grosso, i cui piedi sono divisi da tre nodi, ò giuntu-re come ne nodi delle dita, donde viene il suo nome. Ve n' ha di molte spezie. Ordiscono questi animali la lor tela, me i ragniordinari. Nafeono ne Paeficaldi, come in Ira-lla, in Spagna, nell'Indie, nelle feffure delle muragle. So-no affai velenofi; la loro puntara emortale, fe non vi fi rimedia. Ella fa per l'ordinario cadere in no sopore di letargo. I rimedi a questo veleno sono l'Orvietano, i fali volatili di Vipera, di corno di Cervo, d'orina, il ballo, la finfo-

Trovafi nel Perù una spezie di Falangio grossocome una elarancia, la cui puntura é velenofa, e mortale, fe non vi fi pretta foccorfo. Gl' Indiani guariscono, gertando due, o tre volte nella piaga alcune goccie d'un fugo latticinolo,tratto dalle focile del Fico d'India, ed applicandovi topra un poco della fogiia pelta.

Il veleno di tutte le spezie di Falangi consiste in un fale acido, che lanciano nelle venette delle carni colla loro pia tura, e che portato poscia ne vasi grandi, dove terma la circolazione, fiffando il fangue, donde viene, che i fali volatili alcalici , e tutti gli altri rimedi propri a rarefare gli umori , e a renderli fluidi , fono buoni per diffipare queito ve-

I Falangi petti, e applicati intorno al collo del braccio nel fopraggiungere dell'acceffo d'una febbre intermittente, la ono qualche volta, a cazione dei loro fale volatile, ch entra per li pori, e che diffolve, è porta via colla fua volati-lità l'umore, che cagionava la febbre.

# Phalaneiam .

P Halangium é una Pianta, di cui tré fono le spezie.

La prima echiamata Phalangum non camelum Dod. Ger

Philaugium non comojum valgare - Park. Parad. Philaugium parvo fore non camojum. G. B. Pit. Tour-

Phalaugum pulcheus non ramofum . I. B. Ray. Hift. Phalaugues quorumdam . Cord. in D.oic.

Phalaugites querumaam. Core in Serge dal loro mez-Ella getta delle foglie lunghe, firette S'erge dal loro mezzo un fuño all'altezza d'un piede, ò d'un piede, e mezzo, rotonda, fodo, che foltiene nella fua cima de fiori; ciafche duno de quali écompolto di fel foglie, difporte in ftella, di color biamco. Paffaro quelfo fiore, gli fuccede un frutro quafi rotondo, divifo in tre ripofigli, i quali rinchiudono de femi angniofi, neri; le fue radici fono fibrate.

La seconda spezie e chia mata Phalaugium ramofum . Dod. Ger. Park

Philangites, five Phalangium berba. Gefts. Philangium parve fore ramofum. C. B. I. B. Ray. Hift. Pir. Tournes.

Ella getta un fusto all'altezza di circa duepiedi, fcarno, rotondo, lifcio, che si divide verso la sus cima in molti ra moicelli, che producono de fiori bianchiffi mi, e de trutti fi-

milia quelli della prima (pezie; la fua radice è fibrata . La terra spezie è chiamata
Phidangium : liptum palustre Iridis folio : Pit. Tournes.
Psindo-Aspholedius Alpinus : C. B.
Psindo-Aspholedius Aumas : C. B.
Psindo-Aspholedius munor , five Fumilio felio Iridis , five
. Clus.

2. Cluf. Pleash-Alphodelas minor fulo Fridis. Park. Alphodelas Lancoffrie. Ger. Ella gerta mode tuple flurtere, verdi, dure, fimili a quelledell'inde, d'un guilo un pocoamaro. Serge fià effe un finhall'al alexaz du npiede, o della npode, o mezzo, fearno, vetito d'alcune pcicolol ròglic, e che hà nolla fua cima una rippien di norell'un con les rogles, dellatat, fimorti, o di reolove. d'erba . Patfati questi fiori, succedono loro de' frutti come nel-

d erba. Faillata quetti nori, incression som de irrutt come net-le freele precedenti. La fisa radice é fistara. Turte le frezie di quefta Planta naforon net-ni, ed acquateci, preffo a Fumi, ed agli acquazzoni. Con-tempono modro fale effenzale, o dio, e fiemma. Si filimano proprie contra le morificature de Serpenti, conera le punture de Falangi, degli Scorpsoni, per ilcacciare le

ventolità, prefe in decozione nel vino Chiamafi questo genere di Piante Phalangium, perché gli Antichi ne facevano gran conto per guarire la puntura del Falangio.

Phalaris.

P. Halaris. I. B. Ger. Dod. Ray. Hift. Pholaris major femine albo. G. B. Pholaris vulgaris. Park.

una Pianta , che getta tre, è quattrofusti, è canne all'

altezza d'un piede, e mezzo, nodofi; le fue foglie fono fimia quelle del framento, nis più picciole; hà delle ip aba-corte, guernite di picciole feagle bianchiccie, e che foten-gono de fiori bianchi con fiami corti. Dopo questi fiori nafcono de femi bianchi, rilucenti come il miglio, ma bislunghi, e colla figura, e grandezza appreffo poco del feme di lino. Coltivafi quella Pianta in Ifpagna, e ne Pacfi caldi; la fua origine viene dall' Ifole Canarie

fua organe viene cant atose camarse.

Il fuo feme c'affai aperitivo, e proprto per la pietra delfe
reni, e della velcica, prefo in polvere, ò in decozione.

Pholaris à Φαλαρίε, albus, perche il leme di quelta Pian-

# Phaleolus .

D Hafeolus minor filiqua furfum rigente . Pit. Tournet. Phofeeius erettur. Paris Phojesius peregriuus frudiu minore albo . Ger. Emac. Phojiur . Czi.

Phafelus . Arg Cord.

Phofedus vulgaris Italicus bumilis, fen miner albus cum orbita nigricante . I.B.

Phojedus; Matth. Ray. Hift. Smilas fliqua ju fum rigente, vel Phafeolus parvus Itali-cus. C. B.

In Italiano, Fagiuol

E una Pranta, che si stende molto in largo, ma che si so-fliene da se meuclima, non averdo besogno di bastoni, nel di pertiche, come le altre ipezse di Fagundo per repoggiaffa. Nafcono le fue foglie tre fopra una coda. Sono fimili a quelle dell'Ellera, ma più molli, venofe; i fuoi fiori fono legumi-nofi, bianchi. Sono feguiti da baccelli lunghi, che finiferno in una punta, verdi ful principio, bianchicci, quando fino maturi. Craicheduno e composto di due gusci, che r neb.udonn molt tremi cotla figura d'un piccinlo rene. Chiamo est in Latino l'hofeet, e in Italiano, Fagiuoli. Sono per iordi-nario b-uchi, ma fene vergono alle volte di ceri, di roffi, difegnati. Si feminato ne campi in tempo di Primavera, e qualche volta dopo la ricolta; imperocche il Fagiuolo e un egume affai ufitato pel nodrimento. Contiene molt' olio, e fale volatile. E'apentivo, ammolliente, tifolutivo. Se ne fà della fa-

E apertito), ammonante, findutivo. Se ne ra cent ra-rina, che fi adopra ne cataplafini.

Fbafedur, & i bafedur à Fbafedo, mebir, perché è fiato pretefo, che il feme di quetto legume a veste una figura, simile a quella d'un picciolo Naviglio.

# Phasianus.

P Hafianus Jonit.
Galus fylogfitts . Galent . In Italiano , Faciano .
E'un' Uccello per l'ordinario groffo come un Gailo ; il fuo becco è lungo un pollice per traverfo , incurvato nella fua ettermità, l'un coda è lumphiffima. Quest Uccello é un ci-bodelicato fuilecavole. Trovati prefio a Fiumi. Vive di vena, dibacche, di grani, e di molti altri femi; la fua fem-mina è chiarmata Faguna.

na e conamata r agonta. E proprio per l'epilefia, per le convulsioni. Il fuo grafio fortifica i nervi, diffipa i dolori delle fluffioni di catarro, e rifolve l'umori, applicato efferiormente.

Phofiamus à Phofiamus, perché quell' Uccello abitava una
volta prefioad un Fiume di Colcochiamato Phofis.

# Phollandryum . .

P Hellaudejum; è una Pianta, di cui due fono le spezie. La prima é chiamata Phellaudryum. Dod. Lugd. Pit. Tournef.

Phellandryum, vel Cuutaria aquatka quorumdam. I.B.

C Kutaria palufiris . Lob . Ger.

Causaria publifris timolicia. C. B.

Elia nafce nelle paludi, e s'expe fopra l'acqua all'alreaza di circa rei piedi; i fiuo fusico per l'ordinario grofio come il politice, e alle rotice come il collo del braccio, cannellato, nodofo, voco. Si divide in molti ranti, che fi tendono In a le , di colore ful principio verde , poscia giallicelo ; le sue

UNIVERSALE TRATTATO

278 2.78 A 1 K A 1 L A 1 O Copie from grand 1, ample, tagilare core quite del Cerofoogle from grand 1, ample, tagilare core quite del Cerofoogle from grand 1, ample, tagilare con que fine del Cerofoogle from conservite, o parafold de mealizere grandezas, o de finitional se intende de frami. Sono concionque fixigle blanche, disposite in rofa; quantode fono patiest quelli forei. Succession concept fixigate from the concept fixing the control of the fixing the control of the fixing the control of the fixing the control of the fixing the control of the fixing the control of the fixing the fixing the control of the fixing the fixing the control of the fixing the control of the fixing the control of the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the fixing the f

che ne' luoghi acquatlei. La feconda (bezie è chiamata Phellandryum Alpirum umbella purpurafcente. Pit. Tour

Meum Alpinum umbella purpurafcente . C. B. Muttellina . I. B. Ray. Hist. Meum Alpinum Germanicum , illis Muttellina diclum .

Park. An Dancus Montanus . Cluf.

An Dawies Montanie . U.Bil.
Le free Gojele fono trajiate minute come quelle della Caroma; il Rociulto e basfo; hà nella iua cima una piccola ombella, ò paratole, guernito di froi praporini, e pod di femi,
fimili a quelli della fecci precedence; la iua radice è longa, a
atiai grofia, nera, coll' dotre, e col guito di quella del
Mrano, guernita di bien cella iua parre fuperiore. Naice
quella Pianta fulle M soragoe, come foll' Alpi.

Amendue le (pezie contengono molto fale volatile, ed oli Sono molto aperitive; muovono l'orina, ed i mettrui alle Femmine. Attenuano la pietra delle reni, e della vefcica; purificano il fangue. La prima spezie è buona per rimediare allo scorboto, presa interiormente. La radice della seconda spezie hà una virtù rassomigliante a quella dei Mesm; è fudorifica, propria per refiftere al veleno, per ifcacciare le ventofità, preta in polvere, ò in decozione.

# Phillyrea.

P Billyrea anguftifolia. 1. B. Ray. Hift. Ger.
Phillyrea anguftifolia p ima. C. B. Pit. Tournes, Park.
Phillyrea muyer. Adv. Penz.

Caprus . Dad. Captur. D.d.
E' un' A'Dodcello, che crefice all' altesta d'un' Ilomo, con
milti rami; le fue foglie l'ano bisiunghe, come quell' dell' Ulivo, ma più mollie p à venil, oppode l'une all' altre lungo il fofrò, e di rami. Nafcono fiuo fior l'erfo le acelle delle foglie. Cisicheduno d'effi è fecondo Tournefort un vafo tagile. Cirícheduno d'efil é fecondo Tournefort un vatota-gilarion quattro parti, di colo fibanco, verdiccio, ó erbo-fo; paffari querti fort, fuccedono delle coccole rotonde, proffecome quelle del Mirto, nere, quando foom mature difonte in piccioli grappoli, d'un gofto-doice, accompagna-to da qualche amaretza. Trorati in icilificheulund i quefte coccole un picciolo nocciolo rotondo, duro. Si coltiva queft Arbictellon el Gardini. Contiene mobi ollo, e un pocod fale effenziale.

Le sue foglie, e le sue coccole sono asttingenti, e rinfrescanti, proprie per le ulcere della bocca; per le jofiammaaioni della gola.

I fuoi fiori pefti, ed applicati con aceto fulla fronte miti-gano il dolore di tefta.

#### Phlomis.

P Himis fruits fa Salvin felle, flere lutes. Pit. Tournef.
Veringium firtufire. Marth. Ger.
Verbigum fiftyffer afterm. Dod.
Verbigum falvifelium fruitsfinn, futes fire. Lob.
Verbigum falvifelium fruitsfinn.

Salvin freekofa lutea latifolia , five Verbafcum felvefire vartum. Matth. Patk.

E'una Pianta, che getta molti fulti quadrati, legnoli, ramofi, vefitit d'un corone bianco. Le fue foglie fono fat-re, come quelle della Salvia; ma più grandi, veliute, bian-che. Nafcono i fuoi fiori in forma di gola, gialli, fatti a fufajuolo, e collocati principalmente nelle cime de rami. Ciafchedono di quetti fiori è una canna, tagliata in alto in due labbra; la cui parte superiore è una spezie d'elmo, che cade full'interiore; il quale è diviso in tre parti, diffese in colla-re. Passara questo sore, gli ilucredono quattro semi bislun-ghi, contenuti so una cassettina, che ha servito di calice al hore. La fua radice e lunga, legnofa, e attornista di fisre. Naice quella Pianta ne luoghi fecchi, e faffofi, in Lunguadoca, e negli altri Paefi caldi; rende un'odore affai forte, e che non edispacevole. Contiene molt olio, poco fale.

E deterfiva, difeccante, aftringente, propria per le fcot-tature, per l'emorroidi, pel fluffo di fangue. zettie, per i etnorious, per manour rangue.

Phiants à Φληρο, aro, perché i Villani abbruciano, ò
aboruciavano una volta i fosti fecchi di questa Pianta, per
volerri, e ne mettevano nelle lampadi, affinché ferrific di

### Phoca.

P. Rea., Viniles Martuns. In Italiano, Vitello Marino.

The via attanté antiblor, na specché tila i più delle vote resistante antiblor, na specché tila i più delle vote del control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de plendenti, di molti colori; la fua lingua è forcuta nell'eftre-mità; la fua voce rafaomiglia al grido d'un bambino; non ba mità; la fua voce ratsomiglia al grido di un bambino; mon bà orecchi apparenti; il fiuo collo e lungo; lo allunga, e lo rid-ra. Vive di pefci, d'erba, e di carne. Sirirova nell'Indie, non s'allontana punto dal biare, quando cice. Cammina folle rive per cercarri da manjare. Non può prenderfi nelle retti; imperocche le rode, e fe vede alcunofiando in terra, fi lancia con un'impeto così grande nel Mare, ch'e cofa impofficie il coglierio; ma fi cogle, quando egli è addormen-tato al Sole iulia fabbia, ò fisgli ficogli; imperocché dorme con un fonno profondo. Non é buono a mangiare. Si pretende, che le fue ale per nuotare, principalmente

sella della parte defira, applicate ful capo promuovano il Il fuo grafso è ammolliente, e filmato proprio per provo

care i mettrui alle Femmine, per diffipare i vapori, ungen-done la regione della matrice. Colla fita pelle fi fianno delle fearpe, che credonfi buone per prefervare dalla gorta. Phoca à De, lequor, perche quefto peice pare, che parli maggendo.

# Phocana.

P Hecens è una spezie di Desfino, ovvero un gran pescepià grosso di corpo, e pià corto del Desfino ordinario. Il suo grasso è risolutivo, e nervale.

# Phanicopterus.

P Henkepterss . E'un' Uccello acquatico , groffs come an' Airone, dicolor di cenere; il fuo becco è on poco incut-vato; il fuo collo è lunghiffimo. Và negli Stagni, e nel Ma-re. Si nodrifce di pefciolini, diguici. Contiene molto fale volatile, ed olio.

E'aperitivo, e proprio per l'epilessia. Li suo grasso è risolutivo, e nervale.

### Phenicurus.

P Hanteurus, Rabecula, Erithacus, Ruskilla.
P Eun Uccello grofizo come un Coculo; thà la coda rofis.
Vola per l'ordinario folio, muta colore il Verno, e allora fi
chiama Erithacus. Mangia delle mofice, delle formiche, de ragni. Fà il fuo nido fugli Alberi, e nelle fessore delle muraglie più alte. Canta in tempo di Primavera. Contiene molto fale volatile. DELLE DROGHE SEMPLICI.

E' proprio per l'epileffia mangiato, è prefo in bollitura Il fuo graffo è rifolutivo, e anodino. Phanicurus à Outre ruber, & seu cauda, perché quest'

Eccello hà una coda roffa . Erithacus ab ipl 30 , rubedo .

#### Phenix.

P Henix Dod. Phanix lolio fimilis . 1. B. Gramen le liaceum angustiore folio, & Spica . C. B. Ray. Hit. Pit. Tournes.

Lelium rubrum. Ger. Lolium rubrum , free Phanin . Park.

Lelium murinum. Cast. E'una spezie di Gramigna, ovverouna Pianta, che get-ta molti susti, è canne all'altezza di due piedi, scarni, rota mote tuitt, o Canne all attezta di dee piedi, (attral, s-tondi, con pochi nodi; cialcheduno had que, ofre, ò qua-tro foglie lunghe, fittette, cannelliate, graffe, di color ver-de feuro. Quelli futil fono terminata nelle loro cime da alco-ne fipiphe fimilia quelle del Loglio, ma pià corte, più fear-ne, guernite di fiori con fiami roffi, ò bianchi. Palfati que-

me permited ficte con fiam ford ; o bainch. Feman que fi fi fort; fuccedono for de picciol grant, billumph; solic le fice radict fono nodofe ; e guernite di fibre. Naice quella Pinna nei campt, jungo lei trate, e i'u terta delle fabbriche. Ella contente molt olio, peco faire. El territorie molt olio, peco faire. Be d'airres, i fluid di famese, quell'dello froits, perfia in decoulone. Phémix. Ovirié d'una parola Greca, che fignifica roffo. Vianna famention nome a quella Pinnat; perché li fixo fermino finnation de la pinnation production.

me è roffo. Lolum murinum; perché questa Pianta, è fimile al Loglio, e perchè i Topi ne mangiano.

#### Pholas.

P Holas. E'un pefciolino con gufcio, il quale hà la figura, e la grofficza d'un Musiciolo ordinario; ma il fuo gufcio è un poco meno lísico, di colore trà l'galiab, e l'176fo, i con s'incoutrano talvolta delle macchie roffe, o nere. Nafer nella medefima foltanza di certi feogli verfo il fondo dei Ma-re, e spelle volte ancora più alto. Pholas nutulatur in fani ; dice Ariftotele. Se ne ritrova in Provenza. Vive d'acqua di

Mare. E'buono a mangiare. Il fuo guício è aperitivo, proprio per la pietra, pesto, e preto interiormente.

# Phoxinus squamosus.

P Hoxinus . Rondelet . E'un pesciolino d'acqua dolce , lungo mezzo piede, largo, ricoperto di fuame gialle, e turchine; la fua coda è rofia come una rofa; la fua cefta è groffa; i fuoi occhi fono grandi; la fua carne è buona a mangiare, me ha una picciola amarezza. E'aperitivo.

### Phycis.

P Hyels; Physida Fuca E'un pesce di Mare, il quale rassomiglia alla Perca Ma I. E'un pefce di Mare, il quale raffomiglia alta Perca Marina. Il fou mottaccio è lungo, e daguzzo; la fus refta è grofia; i fuoi denti fono grandi; il fuo corpo è ricoperco di quame. Ve n'hà di moite fpezie, e di moti colori. Si trova verfo le rive it'à l'alga, il modocio, e l'fango, di cui finodrifice, e dover fai fuoi figliuolini. E' buono a mangiare, e di schiad landinge. di facile digeftione.

E'proprio per purificare il fangue, e per promuovere l'orina

# Phyllon.

P. Hollon . E' una spezie di Mercuriale , ovvero una Pianta, di cui due tono le spezie. La prima è chiamata Phyllen marificum . Park Phyllon arrhenogenen, five marificum. Gez.

279

Phyllen arrhenogenum fello incano Monspeffulanum. I. B. Ray. Hift. Mercurialis fruticofa incana tefficulata . Pit. Tournel.

Eila getta moiti iulii all'alterna d'un piede, e mezzo, i Ella geza modei civil all'alterna d'un prése, e menzo, le-grofi, tutti ricoper d'un ectore hiano, ramodi, con fic-ple bislinghe, rouodate, affai groffe, nerrofe, molli, autopinole, fastacte, fisto fateri fosto mo molti faturi fice-tamignote, fastacte, fisto fateri fosto molti faturi fice-tamignote, fastacte, fisto fateri fosto molti faturi fost-per! rodinatrio fepultati de l'arm fice-per! rodinatrio fepultati de l'arm fice-ti piedi particoli, che non fosifico. Califebiemo di quelli futti d'en due culfittire rellute, che rapperfonano de i piccidi tellicoli. Omnan richelable life foste qualifica-ti del presentati de l'armini del propositioni del presentati del consistenti del presentati del color tur-turi.

chino, d'un guito cocente, la fiua radice é minuta, legnosa, guerrita à licune fibre.

La feccoda fiprise é chiamata
Phylias fictarum. C. B.
Phylias tricip cana. Dod.
Phylias tricip cana. Dod.
Phylias tricip cana.

Phyllen ferminificum . Cluf. Park

Phyllon theligonum, froe faminificum. Get. Mercurialis fruticofa incana spicata. Pit. Tournes. E diversa dalla precedente, perché i suoi fiori nascono la spighe, e perché non produce alcun frueto. Amendue le spezie nascono ne' luoghi montani, e fasfosi,

in Linguadoca, e in altri Paeli caldi. Contengono molt'olio, e fale effenziale. Sono ammollienti, deterfive; rilaffano il ventre

Phyllen Ocher è una parola Greca, che fignifica foglia; è stato daro fenza dubbio queito nome a questo genere di Pianta, come per dire Foplia per eccellenza. Arrhenogonon ab apparair, mafculinum & yie genus; come chi diceffe di genere mascolino.

Theiggonum à Juaus Famina, & yir@ genus, come chi diceffe di genere femminino

# Phyteuma.

P. Phteuma. I. B.
Phteuma Manspellensium. I. ob. Ico.
Reseda assimir Phyteuma. C. B.
Reseda assimir Phyteuma. C. B.
Reseda assimir valgaris. Pit. Tournes.
B' una spezie di Reseda; o wero una Planta, che geetta
una spezie di Reseda; o wero una planta, che geetta molti fufti all' altezza d'un piede, divifi in molti rami; gli uni diritti, gli altri curvi; le fue foglie fono bislunghe, otteil, tagliate speiso verso i alto della Pianea; ma intere abbas-fo; i suoi fiori nascono in buona quantità lungn l'atmi. Sono con molte foglie irregolari, verdiccie, con stami bianchi. Quando sono caduti, s'alza dal loro calice un pistillo, che diventa una cafsettina membranofa , lunga un mezzo pollidiventa una cafettina membranofa, lunga un merzo polli-ce cilidorico, cannellara; con trel'angoli, fortata inalo con molti piccioli bachi. Rinchiade molti femi quafi rotondi, neri. La fua radice èunica, afiai gotfas, legnofa, bianca, non avener, che poche fibre incorno a deiaz. Nafee quecha Pianta verio Monpellier ne mefi d'Aprile, di Maggio, e

di Settembre.

La lus radice édetersiva, aperieiva, risolutiva.

Phyteuma, nome Greco à Our La plante, lo pianto. Questo nome significa una Pianta.

# Phytolacca.

Diffusion American major of raile. Pr. Toward:

I deman normal balance. I H. R.

Pete.

E ton Paria, Acquests and the all Pete.

E ton Paria, Acquests and the all Pete.

E ton Paria, Acquests and the all Pete.

E ton Paria, Acquests and the all Pete.

O it pind; profin, brombe, brode, policico, delito in

ter fillerio, acute from a quelle del Lalama
vonis, like al and out, of color verte filmon, e alle voic

ter officers, quali famili in flora a quelle del Lalama
ground; likela alle ton fillerio per of files

to in ton, compuls di mode fagle, metei ni pro, dictor

of montanes. A likela al lala person un suffis, il quasi
de montanes. A likela al lala person un suffis, il quasile fi converte in una coccola quafi rotonda, molle, la quale

TRATTATO UNIVERSALE 1.80

maturando prende un color roffo bruno , e rinchiude quat maturanto prende un color roffo bruno, e rinchiade quattro ferni quafi rrondi, neri, difforli in glyo. La fiu aradice di lungs un picole, groffa come la gamba d'un 'Lorno,, bianca, vivace per notici anni. Quetta Plantas e Patas portaza dalla Virginia. Se ne colciva in alcusi Giardini in Prancia (ma neu crifici fiumpre a l'ignor del roffo del notro Ellama, Benchel la Physiaece fa fara filosasa dalla maggiore pare del Porantici una fociale il "presidente del notro del notro del Programica de presidente del neuro del notro 
de Botanici una spezie di salassus; non hà però veruna delle qualità di questo genere di Pianea; imperocche non è quasi niente narcotica. Cavasi dalle sue coccole un sugo di color porporino, tendente al pavonazzo, fimile un poco al carmi-

porporino, resource at parvenazzo, annue un poco at carrier, é buson per la ristura.

V ha un alera figure di Physiologica, che non edivercia dalla
prima, ce non nelle coccode, le quali fono più picciole.

Pirinatera à dover, Planta, O lecta, luca, come fe fi defefic Pianta, à de cul fi cava un colore, che raffonniglia a quel-

to della lacca.

#### Pica .

P Ma, in Italiano, Gazza; é un Uccello per l'ordinario gande come un Colombo, bianco, e nero; il fuo becco groffo, lungo, agnazo, affai robufto, nero; la fua lingua è larga; le fue penne fono nere, e bianche; la coda è lund ga. E'vorace; fi nodrife di carne, di cacio, di frutti. Si addimefica, e fe gl'infegna a parlare così diffintamente come al Pappagallo. E'd'un temperamento affai caldo, e vi-vo. Si ditende con tutti gli sforzi col fuo becco da chi vuole pigliarlo; il chene rende la caccia godibile. La fua inclinapiguaro; i une ne cende la caccia godibile. La fia inclinazione associa naturale dei inubere, e di nationdere. Si dilettara forparaturo di pigliar l'argento, i foro, gil ancili, i e perte, e l'azili ratto di pigliar l'argento, i foro, gil ancili, i le perte, e l'azili ratto di pigliar l'argento, i foro, di ancili al ratto del caccio di ancienta del carcia foro del primo i estre diele caccio, la profonda coi fuobecco, e la ricopeted primo pectalion dei geno, o di pietra, che ce tora, incattrandolo per forta, e battendolo nel buco, come per inspetite, che non firo vicio, che hai nacolto. Alcui l'hambiero del primo del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provincio del provinci

peure, cos non rove co, ce na nacoro. Arcuni na no chiamato Menedula, a cagione, che fi iancia fopra le monere, e le porta via col fio becco.

V hà molte fipezie di Gazze. Non fi adoprano negli alimenti, perché la loro carne é dura, e tigliofa. Fa però un buon ti, perché la forocarne é dura, e cigliota. Fà però un buon figuo nelle bollique. Contene molto fai volstile, ed olio. E propria per l'epileffia, per la finania; per la malinconia ipocondistaca, per li dolto degli articoli, per le unalattie degli occhi, percia in bollitura, ed applicata elleriormente. Il nome Pira non è particolare alla Gazza; l'è comune con una malatta, e che incede leptifo alle Giovani, ed alle Donumentalia, e che incede leptifo alle Giovani, ed alle Donumentalia. ne, ed é un'appetito depravato, che le muove a mangiare di nafcofto delle cofe iocapaci di nodrire, e che possono produr loro delle oftruzioni gagliarde, dell'itterizia, e molti al-tri malori. Quefie cofe fono geffo, carbone, cenere, creta,

cera, pepe. ria, pere-Pica giandana. Aldrov. Pica giandana. Jonf. Icon. In Italiano, Ghiandaja. E'una spezie di Gazza falvarica, di color di cenere, cha solti credono effer quella, che una volta chiamavasi Pica

Ella hà le fleffe qualità, che hà la Gazza ordinaria.

#### Picus Martis.

P Eus Martte; in Italiano, Picchio, eun Uecelletto, ch' e diritto, rigido, duro, rocondo; la fua lingua e fcarna, of-fofa, che raffembra lunga tre, ò quattro linee; ma la cava fuori afiai più lunga per la ", reda delle formiche; perche l'offo hyoide , a cui effa è atraccata , la fegue , ed efce altrest fuori del becco fino alla lunghezza di quattro pollici; le fue gam-be fono corre, e robufle; i fuoi piedi guerniti d'ugne forti, ed aguzze; la fua coda è diritta, e dura. Fà il fuo nido nelle incavature degli Alberi con tanta arte, che un Geornetra durerebbe fatica ad offervate meglio le proporzioni. Rampica fugli Alberi, come i Gatti trapaffando la lorobuccia coli sgne, e cal becco. Si nodrifce di vermi, di mofche, di for-

miche. Ve n'hà di molte spezie. Abita per l'ordinario ne' Stimafi proptio per le malattie degli occhi; aguzza la vi-fla, mangiato, ò prefo in bollitura. Si applica altresi fugli occhi, e vi fi fa entrare del fiso fangue.

#### Pila Marina

P lla Marina. Sphera Marina, Globulus Marinus. E'una spezie d'Aleperium, ovvero una palla rotonda, ò sferica, che fi ritrova fulle rive del Mare frà l'aliga. Ella e per l'ordinario groffa come il pugno; alle volte più grofsa; al-le volte più picciola, lanuginota, di color feuro. Ella e formata da un mucchio di peli, di pagliette, e d'altre impurità del Mare, che si fono raunate, e legate infieme raediante

qualche liquore glutinofo.
Si pretende, ch'ella fia propria per ammazzare i vermi, e per confervare i capelli, applicata efferiormente.

#### Piloris .

P Heris; Sono de' Topi della Martinica, che hanno un' odore gagliardo di mufchio. Hanno la figura de' nofri 1 odore gigilardo di mutchio. Hanno la figura cie nottr Topi; ma fono quattro, è cinque volte più groffi; la losp fchiena è nera, e I loro ventre è bianco. Abitano nelle gene te, e in altri luophi nafcofti; i Villani gli mangiano. Ciea-pitano i loro arnioni fecchi, i quali fichiamano arnioni di mutchio. Non fiadoprano nella Medicina; ma potrebbeso di mutchio. Non proposenti floro. esser buoni per provocare il seme.

# Pilofella.

P Wofella major . Fuch. Dod.
Pilofella repens . Get.
Pilofella majori fore , five vulgarts repens . I. B. Ray.

Pilosellamajor repens birfata . C. B. Pit. Tournes. Pitofila mayer repens repens . Park, Auricula Muris . Brunf. Ray. Hitl. E'una Pianta , che getta moiti fulli fcarni , fermentoli,

E'un Panta, che getta moiti futti (armi, fermentoli, vellati, che firificiano atera, e vi prendon radice. Le fie foglie (ono bishunghe, rotondate nell' eftremità colla figura degli orecchi dell' Topo, vellure, veral' di fopra, vennole, bianche, e lamuginofe di fotto, d'un gutto aftringente; i fiosi foro fimili a quelli dell' Hieratiam, ma più piecioli, gialli. Clatcheduno è foftenuo fopra un gambo fortile, e yelluro. Sono ieguitati da femi neri, guerniti di piume bian-che. La fua radice è lunga come il dito, minuta, attornisti di fibre. Nafcequefta Pianta ne' luoghi montani, ne'camdi mure.

ji. Contie ne molt'olio, fal efsentiale mediocremente.

E decerfiva, aftringente, vulneraria, propria per fermar
le diarree, i fifth di faingue, per l'ernie. Si adopta elletriote
menne, ed interiormente in decozione.

Plufella, quaf plufa berbula; come chi dicefae erba pemerrita di tell.

Auricula Muris; perché le foglie di questa Pianta rassemigliano in figura agli orecchi del Tono.

# Pimpinella.

P Impinella vulgaris five minor . Park. Pimpinelle fanguiforba minor birfura . C. Baubin. Pit Tournef.

Sangutforbaminor I. B. in Italiano, Pimpinella E una Pianta, che getta molti fusti all'altezza d cezza d'un pie-L bala rained, one gette month tunt an affectar a uniper de, ô d'un price e metto, rotti, angolofi, ramofi. Le fue foglie from baltunghe, ò quair notonde, merlate ne l'occonorion, melle per rodine conte adue a due lunguous acribi ficarna, rotticcia, vellora. I fuol itali foltengono nelle for cinne delle tette errotonde, querrine di forettimi formati in rottette in quattro parti, di color porpotino, e con un cercho di flama les floro metto. D'Ristin quotifi fiori, for-cercho di flama les floro metto. D'Ristin quotifi fiori, forcodocedono loro de frutti a quattro angoli, di color di cenere, dove fi ritrovano alcuni comi minuti. Quella Pianta hà un' odore, ed un guftogratifimo. La fua radice è iunga, mionore, ed un gultogratifismo. La tita radice è lunga, mi-mata, divisi in motte rami rofficel, frià lquali si dece, che si ritrovino qualche volta certi gioni rossi, che chiamansi il Cocciniglio silvettre, i quali servono à l'Incot. La Pim-pinella nace salle Monasge, ne prate, ntiene molt'olio, e sale essenziale

E'difectanre, rinfrefeante, deterfiva, vulneraria, pro-pria per la tifichezza, per le fluffioni di petto, per fermare i fluffi di fangue, prefa in decozione, o applicata efterior-

Pimpinella, quafi bipinella, a cagione, che le foglie di que la Pianta fono melle a due a due lungo una colta, come elle del Pino. Sangatforba; perch'ella ferma il fangue.

# Pinguicula, Pinguicula. Gefn. I. B. Pit. Tournef. Ray. Hift. Janicula montana, fort calcari donara. C. B. Pinguicula, free Sanicula eberacenfe. Ger. Park. E. una Paracella.

E una Parnerella, che gerta fei, ò fette foglie, e talvol-ta di più diftefe a terra, bislunghe, ottufe nella loro effremi-B di più. difficie a cerra, bislunghe, ortule nella loroeffremi-ta, straffe, pullee, certe, d'un verde finorto. Saizano frà effe de gambi alti come la mano, i quali foftengono nella lor cima un force pavonazzo, o porporino, o bianco, fimile a quello della Viola, ma d'un folo pezzo, tagliaco in due lab-bea, e areminato in fine da un lungo joroco. Paffato quello fiore, naice in fuo luogo una bacca involta in un calice absaffo . Queila bacca s'apre da sé medefima, e fa vedere un batto . Quetta nacca sapre qui se moctettina, e ta vecere im bottorne, il quali consinende (iemi minuti), quali roctordi . La fua radice consiste in alcune fibre bianche, affai grosfic. Nafce quella Plantas fenza coltura nei pratt, e in altri luoghi umidi, tulle Montagne, dove v hà della neve. Contiene molta flemma, ed ollo, poco fale effenziale.

E vulneraria; decense, e confolida le piaghe, pefta, me-feolata coi butiro frefco, ed applicata fui male. Pingaicula à pingue, graffo, perché le foglie di quefta Pianta fembrano graffe al tatto,

# Pinipinichi,

P. Leipinichi. Monardi. Cast. Lugd. Trag. E' un picciolo Albero dell'Indie, che hà la figura d'un

4. E' un pectolo Albero dell' Indie, chè ha a mayara un Melo. Getta per le incificni, che fe gli fanno un liugo bianco, è latticinolo, y ificolo. Quefo (igo punga violentemente pel ventre, la bile, e le ferrolità. La doie ddi rré, è quattro pocte nel vino. Se in mezzo della fua operazione fi bere della bollitura, è qualticia della fun perazione fi bere della bollitura. che altro liquore, la fua azione è l'ubito fermata; bi fogna aftenerfi dal dormire nel tempo, ch'egli opera.

#### Pinna.

Plana, Plana marina. E'un Nicchio di Marc, fatto in cono, che fi divide in due parti, ruvide al di fuori, e di color Euro, ma pulite al di dentro, verdi, e rifishedenti. Se ne trovano alcuni, che hanno fino due piedi di lungheza, e circa mezun piede di larghezza verto il mezzo. Quello Nicchio fi trova fulla riva nei loto, d nella rena. Ven hà di molte spezie; rinchiude un pesciolino, il quale è buono a motre i pezie, i finchiuse un petendino, il quale è bouno a mangiare, o di neu il ricrovano alle voite delle perie alla groffe, barroche, opache, di color rofficcio, ò brano. I Vereziani chiamano quello Nicchio Afura, e i Napoletani Perna. Se ne trova altreti in Provenza. Efec dalla parte inperiore di quellognicio, che termina come in punta materiale, e molto ottufa, una fipelle di cor-

done, ovvero un fiocco di feta rofficcia, ò bruna, fpalanca-to, che alcuni Naturali chiamano forfe impropriamente bif-fut. Il condone gli ferve per attacarfi qualche volta agli forgli. Si leva quella feta, e fi fila per farue delle calze, e di re vestimenta

Il peice provoca l'orina a chi ne mangia. Il guicio p flo, e prefo in polyere è apericivo per le orine, e aftringente pel yentre,

# Pinus, feu Peuce.

Plant; in Italiano, Pino.
E'un'Albero, di cui fono quattro le fpezie; l'ana coltivata, e le airre falvatiche.

Il Pino coltivato è chiamato

Pinus . Dod.

Pinns fativa. C.B. Ray. Hift. Pit. Tournef. Pinns officials duris, facts longer. I.B. Pinns fativa, five domefina. Ger.

Pinus urbana, five domefica. Park. Il fuo tronco e grande, alto, diretto, groffo, nudo abbaffo, ramofo in alto, ricoperto d'una buccia ruvida, e rof-ficcia. Il luo legno è fodo, robutto, gialliccio, odorifero; i fuoi rami fono difpoili in rota; le fue fuglie nafcono a duo a due, lunghe, minute, come groffe fibre, dure, iempre verdi, aguzze, e pungenti nell'etiremità in alto, involte abbaffo in una guaina membranota. I fuoi cartoni foro con moltecime, o borie membranote, le quala aprendofi lateiano vedere due ripoftigli ripieni d'una polvere minuta. Queno vedere due ripottigii ripieni d'una polvere minuta. Que-fili caidoni noi lafciano veru nituto dopo loro, i i futtu na-feono sì i medefimi piedi, che portano i caftoni, e comin-ciano da un'embrione, il quaid cilventa poficia una meia gor-fia ficagliofa, quafi rotonda, ò piramidale, di color roffic-cio; le ficaglio, che la compongono fiono dure, legnofe, più fpeffe per l'ordinario nella punta, che nella bate, incavae ípedie per l'ordinario nella punta, che nella bate, incavate per lungo in due ripolligi, in ciasibedamo de quali fià di-litefa una coccola offolfa, bislunga, invola in una pellicella fortile, leggiera, rofficcia. Chiamanti in Latino quette coc-cole strebit, fia Punta; face Matter pintes, Fac Secatel; in Inziano, Pinocchi. Calchedona di quette coccole rinchiude una mandoria bislunga, femiroconca, bianca, dolce al guito, cenera. Coltivan quest Albero ne Giardini, princi-palmente ne Pacii caldi.

La teconda spezie è chiamati

Pinus filosfiris. C. B. Ray. Hitt. Pinus filosfiris muss. Ger. Ico. Pinus filosfiris tudgaris Genetuenfis. I. B. Pit. Tournef. Pinusfer. Brunt.

Queil o Pino falvatico crefce per l'ordinario men'alto del coltivato; ma qualche volta giugne alla medefima altraza, e groffezza. Il fuotronco è il più delle volte diritto, alle volte ritorto; le iue foglie fono lunghe, minute. I fuoi frutti fono più piccioli di quelli del Pino coltivato, ragiofi, e che facil-mente cadono, quando fono maturi. Nafee queft' Alberq

mente cadono, quando fono maturi. Naice quest' Albine l'uoghi montani, e faifosi.

La terra spezie è chiamata
Pluus fsheyfris mage. Matth.
Pluas fsheyfris mage. Mot Crein. I. B. Pit. Tournes.
Pluasfer Anstitucius. Ger. Emac.

Pimus tibulus, feu tubulus. Plin. Pimofer conta eredits. C. B. Ray. Hift. Pimofer pumilio montanus. Park. Quelto Pimofalvatico non formonta l'altezza d'un'Uomo.

Si divide dalla fua radice in molti rami grofti, ma fleffibili, pieghevoli, e che fi tiendono in larghezza, rie perti d'una buccia groffa, e ruvida. Le fue foglie fono fimili, e difpofte come quelle del Pino coltivato, ma più corre, più groffe, più polpofe, men' aguzze nella loro effremità, e più verdi. I fuoi polytore, then agaze mena gonetiemen a, put verai. I mos frutti non fono prù groffi di quelli dei Larice, ò del Cipreffo; ma fono feagliofi, formati in pere come le aitre pine, e colla punta rivolta in alto. La fua radice è groffa, i egnofa. Nafec quella Pianta ne langhi montani, e faffof, come fulle Alpi, frà le rupi. a quarta (pezie è chiamata

Lia quarta prese extramasa.

Pissus fifesferis meritima, conis firmiter ramis adherenthur. 1. B. R. H. Pit. T.

Pissus fireferis altera maritima. Lob.

E'un Arboicello, il cui legno é bianco, affai odorifero, e

Lobalis de la latri Riol I. raeiofo; le fue foelie fono fimili a quelle deeli altri Pini t I fuoi frutti fono opposi come a due a due,e formati come quel-ii del Pino coltivato, ma molto più piccioli, attaccati fortemente al loro ramo con gambi leanosi. Nasce quella Pianta ne' luowhi montani verso il Mare.

Tutti i Pini, che nascono ne' Paesi caldi, ge regia da tagli, che fi fanno nella loro buccia. Contengono molt olio, e fale effenziale. La

La buccia, e le foglie del Pino sono astringenti ; e disce-

I pinocchi ci capitano dalla Catalogna, dalla Linguadoca, dalla Provenza.

Per trarli dalle pine, fi fealdano le pine ne'forni; effe s'aprono; e fe ne levano le coccole, le quali fi rompono affin d'a-

Debbono (ceglierfi teccuti, affai groffe, nette, bianche, tenere, d'un buon gustodolce. Contengono molt'olio, poco fale. I pinocchi fono pettorall , riftoranti ; raddolcifcono l'acrezza degli umori; promuovono l'orina, e'l feme; mondifi-

cano le ulcere delle reni; rifolvono, maturano, ammollifco-Si ad prano interiormente, ed efferiormente. Se ne può ipremere un'ollo, come fi foreme quello dalle mandorfe, dopo a verli ben petti in un mortajo di marmo. Que-fi ollo è pettorale, e raddolciente appreifo poco come quello

di mandorla dolce . La mila , che refta dono l'eforcifione de pinocchi ferve a pettare le mani

I Confettieri coprono i pinocchi di zucchero dopo averli Infelati per qualche tempo involti nella cruica calda, per net-

Peuce à viole Pieus . Pino .

P Iper; in Italiano , Pepe; è un picciolo frutto , di cui moite fono le fipzie. Io parlerò qui del pepe nero , ch'è Il più comune , e tratterò dell'altre fipzie di pepe nel loro

Il pepe nero, chiamato da alcuni Melano piper, è il frutto d'una Pianta iltifciante, fermentofa, come l'Ellera, che s'apa'usa Pausa strificiante, (serenencia, come l'Elléra, che s'ap-pella gal Barri s'icini, o a pali, c'elle e nactiono vicini, c quando is coltiva. Le ciur logile ficto grandi, larghe, infra-tamente da un luga norre, centifi notis infinente jungaro-lo. Il lor colore è verde il il principio, ma maturando diven-tamenca da un luga, quanto forno martini, e il fectoro, a reso. Si cologno, quanto forno martini, e il fectoro, pi anno. Nafoc queria Pluma stell'indici, in Giava, in Ma-lace, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-face, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-face, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-face, in Sumatra (il indicit), in Giava, in Ma-derica (il indicit), in Giava, in Ma-drica (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Giava, in Malace, in Malace, in Ma-drica (il indicit), in Giava, in Ma-lace, in Malace, in

Dee (ceglierfi il pepe nero ben nodriro, netto, faldo, affai fante, e molto acro al gufto. Contiene molto fal volatile, e fifo, olio mediocremente

E' incifivo, attenuante, rifolutivo, aperitivo; refife alla malignità degli umori provoca il feme, fcaccia le ventofità, muore lo flarauto; fe ne applica full ugola, quando è motia dal fuo luogo per qualche umore, che vi fia caduto fopra Rifolve l'umore difeccandolo, e raffoda le fibre moffe

Piper à avençe, qued à avençe, cedus, perché il pepe è flato cotto fortemente, ò difeccato da rargi del Sole. Melanepiper à pixar nigrum , & piper, come chi diceffe pepe nero.

# Piper album.

P Iper album, Leucapiper, lu Italiano, Pepe bianco. E'un picciolo frutto rotondo, un poco più groffo del pegustodel pepe nero, ma meno forte, e meno pungente. Non e ancora stabilito quale sia la fua origine. Gli Antichi hanno creduto, ch'egli nascesseda una Pianta simile a quella, che credute, ch'egli nafette da una Pianta minie a queita , con produce il pepe nero, e che la differenza di quefte Piante no confiftelle, che nel colore dell'oro frutti; ficcome noi veggia-mo le viti non effere differenti le une dall'altre, fe non perchè

l'una produce uva rolla, ò nera, l'altra produce uva blanca.

Ma la maggior parte de Moderni pretendono, che il pepe lanconon fia altro, che il pepe nero, da cui fin fiara levata la prima buccia dopo averlo lafeiato per qualche tempo nell' acqua di Mare. Da ciò facilmente fpiegano, per qual cofa il pepe bianco fia più groffo del pene nero, perche l'acqua di Mare nella quale el faro bagnato, l'hà gonfaro; per qual co-fa uon fia aggirinzaro come l'altro; perche la prima focta ne-ra, la quale fola poteva aggrinzarii reccandofi n'e fiata leva-

UNIVERSALE

ta ; per qual cofa egli è bigio bianco ; perchè il pene nero a cui fia levata la feorza nera , è dei medeffirmo colore; per qual coia egli è più dolce, ò meno pungente del pepe nero; perchè egli hà perdata una parte del fuo fale più acro nell'acqua di Mare

Ciò, che mi hà confermato nel fentimento de Moderni in questo proposito si é, che cercando nelle balle di pepe bianco presso à Droghieri, ho sovente veduti de grani di pepe bianco, la cui prima buccia non era interamente levata di maniera che il pezzo, chen era flato lafeiato come per inavverten-za, era nero, ed aggrinzato come la buccia del pepe nero; per lo contrazio il retto del grano era fimiliffimo al pepe bianco. Questa circostanza m'era paruta una pruova convincen-

te, o puttofio una dimofirazione.
Ma Pomet nella fua Storia delle Droghe ributta queli opinioned icendo effer ella venuta per la rarità del pepe bianco.

Afficura dunque, che il pepe bianco e naturale, deferive la Planta, che lo produce, e ne ha fatta intagliate una figura. Quelta Pianta, die cell, e fitificiante, e ficcome ella non pud fottentaffi da fe medelima, così gli Abitanti de'luoghi la pi-antano a piedi degli Arca, e de'Coccos, o di alcuni altri Alberi . Le fue foglie fono affatto fimili a quelle delle noftre Uve ípine; I (soi frutti fono i grani del pepe bianco, difposti in pie-cioli grappoli, rocondi, verdi ful principio, e che fatti ma-turi prendono un colote, che ha del bigio. Racconta, per provare, che v'hà del pepe bianco naturale, che Flacoure Governatore dell'Ifola di Madagafear hà mello nel fuo libro in termini cipreffi . Lale prifit; ed e il vero pepe bianco, che naice fopra una Pianta firifciante, il cui futto, e le cui foglie hanno affatro del pepe. Ve n'hà una quantità cusi grande in quel Paefe, che fenza la guerra , e fe buon numero di Francefi vi fi foffe flabilito. fi avrebbe poturo ogni anno col tempo ca-ricarne un gran Vafcello; imperocché re fono pieni i Bofchi, e'i pafcolo delle Tortore, e de Colomui. Egli e maturo ne

et parco cette. « con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y con y tà, e forse ciasche duno avrà ragione; imperocché può benis-simo darsi, che per la mrità, e difficoltà d'avere pepe bianconsturale, taluno a vrà mella applicazione per contraffarlo, mettendo il pepe nero, ch'e nsolto più comune nell'acqua, e mondandolo della fua buccia nera. Comunque fi fia, dee feeglieff il pere bianco groffo, ben nodrito, pefaute, netto, col-la figura electiore d'un grano di Curiandolo, ma che fia più groffo, e affai più duro, circondato da piecioli raggil in forma di colte. Ci viene fpedirodagh Olandefi. Contene fale volatile, ma in quantità minore del pepe nero, olio me-

Il pepe bianco hà le qualità del pepe pero, ma meno Leucopiper à année albam , & piper , come chi dicesse pepe Ciò, che gli Speziali chiamano spezierie fine si è siusta Pomer, un mescuglio di pepe nero, di Garosano, di Noce-moscada, di Zenzero, d'Anice verde, e di Curiandolo in

una conveniente proporzione.

ma Conveniente propositano.

Pigliate per efempio del Zenzero fecco, e novello, dodici li-bre, e mezza, del pepe nero, cinque libbre, del Garofano, della Nocemofcada, una libbra, e mezza per uno, de femi d'Anice verde, e di Curiandolo, dodici oncie per uno pelate tutte que fte Droghe col peso mercantile, mescolatele, e spolverizzatele affai fortilmente, indi cuftoditele in una featola ben chiufa Quefte spezierie fine non sono adoperare . che ne manicaretti ma potrebbe altresi loro darfi un uio nella Medicina, come pe ifcacciare le ventofità, per fortificare ll cervello, per at tenuaregli umori vifcofi, e troppo flemmatici, per far flar nurare.

# Piper longum ,

P For longum, Macropiter E'un frutto lungo, e groffocome un diro d'un bambino, o un trusto lungo, è eronicome un diros au membrio, o condo, con molti piccioli grani,melli in buon ordine ed unit i gli uni agli altri si frectamente , che non fanno, che un medefimo corpo, di colori bigio, erendente un pochero al roffo di fuori , e nericcio di entro Ciafcheduno di quelli grani contiene una picciola mandoria , la quale fi riduce [pefio per la fecchezza in una polvere bianca, d'un gusto acro, e pun-

muna lunga coda ad 1 gente . Naice questo frutto: una Pianta, fimile a quella del pepe nero, fe non ch'ella é più baffa; rampica meno in alto, e le fue foglie fono più foepiù balla; rampica meno in alto, è le fue togine iono più locili, più verdi, e di anno la cola più lanna. Nafec quelta Pianta abbondantemente in Bengala nell' Indie. Dei lexiglieri quello frutto lango, rocenne, ben noditto, affai grotio, faldo, peiante; egli hà il gutto del pere nero, ma incuo acro. Comtiene moto fal volatele, ed olio.

E'aperitivo, carminativo; proprio per refistere al veleno, per provocare il feme.

Macopiper ex manels langus, & piper, pepe; come chil dicette, Pepe lungo. Il Monardo nella fina Storia de' Medicamenti femolici dell'

America, dice, che in tutta la costa della terraferma, dov è Nata,e Cartagine, e nel nuovo Regno, adoprano que Popoli un cerco pepe lungo, che ha maggior acrezza di quello del Levante; egli el lungo circa un prede, composto di molti piccioli grani, che circondano un lungo nervo, ed amm@cchiati per ordine; Si toccano essi l'uno coll'altro, come nel pepe lungo ordinario. Naíce queito frutto da un' Arboícello, le cui foglie fono appreffo poco fimili a quelle della Piantaggine. Nasce neil' liole; il suo frutto è verde, subito col ma feccandofi al Soie matura, e prende un color nero. Gli Americani lo chiamano Mechanichi, e lo fanno enerare neila composizione della loro cioccolata.

V hà ancora un'altra spezie di pepe iunge parla Pomet nel fuo Libro; chiamafi pepe d'Etiopia, ograparla Pomet nel fiso Listos; chiamafi pepe d'Erispia, ogra-no di Zelim; cgi è un guicio lungo come il diso mispolo, groffo appetio poro come na penna da ferirere, bruno di diopra, guilliccio di dentro, 4 utifo in noti; calificheluno de quali contine nan picciola fava nera di fisori, gial-liccia di dentro. Quello pere lungo malet da sun Planta Hirickante, in quale non produce te longi, nel fiori; ma famente un faito, a cui fono straccue molte relle groffe; co-lamente un faito, a cui fono straccue molte relle groffe; come una picciola caltagna, donde escono i gusci, che hanno un gusto acro, pungente, e molto aromatico; ma le pieciole

dave, che rinchiudono, non hanno quafi alcun gufto, ne odore. Quefto pepe è molto naro, e poco noto in Francia. Gli Etiopi fe ne fervono pel male de'denti, come noi facciamo qui del Pilatro.

# Piffaphaltus.

DIffaphaltus . Piffaphaltum. E un meteogio di birume, e di pefce. Ve n'hà di due fecale generali; uno nveurale, e l'alero artifiziale. Hò partro dei primo ne! Gapo del Naphra Il fecondo fi prepara ful fatto om parti equali di bitume di Giudea, e di pere nera, che fi fa infieme disture . Gli Anrichi fi fervivano dell' uno, e dell'altro per imbalià mare i corpi morti.

Il Pifaphaleus è rifolucivo, digettivo, fortificante, refi-

Rence alia cancrena. Piffiphaltus à viere, pin, & departe, bitumen, come

chi dicette melcuglio di pece, e di bitume.

# Piftacia .

Difacia, Phifiacia, Fiftici. In Italiano, Piliacchi. Sono frutti della groffezza, e della figura delle mandorle verdi, i quali ci capitano dalla Perfia, dall' Ambia, dall' Indie. Naticono in grappoli fopra una spraie da Terebineo, chiamata

Terebinthus Indica. Theophrasti. Piflachta Dioscoridis. Adv. Pit. Tournel Pifferia, Ger L.B. Ray, Hift.

Pifacio progrima fradis racemofo, five Terebinthus In-

Nux Piffacta. Park.

Quelt'Albero produce delle foglie, fatte come quelle del Teresinto ordinario; ma più grandi, nervote, alle volte porendate nell'eftremità, alle voice agueze, melle molre per ordine fopra una lunga cofta, terminata da una fola foglia. I fuoi fiori fono difpotti in grappoli, ne quali fono ammuc-chiati in forma di somicoli degli ftami colle loro cime di color porporino. Non lafciano veran fraeto. Nafcono i fraeti fu niedi, che non producono fioti.

bianca, fragile. Rinchindono una mandorla di color verde, misto di rosso di fuori, verde di dentro, d'un gusto dolce, e

Debbono (reglierfi i Pistacchi novelli, pelanti, affai pie-ni. Contengono molt' olio, e un poco di lai effenziale. Sono petrorali, aperitivi, umercauti, riftoranti; fortifi-cano lo flomaco, rifvegliano I appetito.

I Confersieri copromo di zucchero i Piftacchi mondati per fare ciò, che fi chiama conferuna. Sono cordiali, e di buon

#### Pifum .

Difane; in Iraliano, Pifello. E' una Pianta, di cui trè tono le spezie principali . La prima è chiamata

Pajam mojus quadratam. C. B. Pit. Tournef.
Pajam mojus. Dod. Ger. Ray. Hift.
Ella getta de fuiti lunghi, voti, fragili, di color verde inchiccio, ramoli, che si stendano, e si coricano a terfa, fe loro non a'avvicinano de' baftoni per foftentarii. Produ-cono molte foglie bisiunghe, parte delle quali fono difpofte in collare incorno al loro fufto; le airre nafcono come a due a due fopra cofte rerminate da mani. I fuoi fiori fono leguminofi, bianchi, fegnati con nna macchia porporina . Quando fono paffati, fucedono loro de baccelli lunchi cilindrici, cialcheduno de quali é compolho di due guíci, che rinchiudo-no de femi novifirmi, quali rotonoli, verdi; ma feccandoli divemgono angolofi, bianchi, ò giallicci; ie fue radici fono

picclole. La seconda spezie è chiamata

Pifum majur . Matth.
Pifum bestenfe majus . C. B. Pit. Tournef.

Pifum remulere Lugd Pife magne rubra veriegate, I.B. Ray. Hift

Cicer arietinum, & poferum alterum genus. Ting Dod. Ella formonta in altezza un' Uomo: I fuol fiori fono leguminofi, di color porporino nel mezzo, ed incarnato in-torno; i fuoi baccelli fonograndi, pieni di fugo, e rinchiu-dono de pifelli groffi a nacolofi, di bel colore vario, bia nco, e roffo. Colcivafi quefta Pianta ne Giardini.

La terza spezie è chiami Pifum arrenfe. C. B. Pit. Tournel.

Pifum vulgare partum album artenfe . I. Bauh. Ray. Pisson febrefire primum : Park.

I fuoi bori fono branchi , leguminofi ; I fuoi baccelli fono più piccioli di quelli de' pifelli di Giardino : Contengono de'

piccioli pifelli blanchi Colcivafi la prima, e la terza foezle di pifelli ne campi . Contengono molt'o'io, e fale volatile.

Sono aperitivi, ammollienti, e nn poco laffativi; la pri-ma bollirura de' pifelli rilaffa il ventre.

Pifam à vies, vel vieu cetalte, é caduto; perché le Pian-te de pifelli cadono fopta la terra, fe non fono apposgiate. Alcuni fanno venire il name Pijam da quello della Cat-tà di Pifa, dove dicono, che quelta Pianta nafceva una volta in abbondanza.

Cert piccioli nicchi, che ritrovanfi fulle rive del Maro fono chiamati Pifelli di Mare, perche honno quafi la figura, e la grotierza de pifelli. Ve n'hà di molti colori; "il poi fono bigi, gli altri gialli, e gli altri neri. Chiemnefi in La-tino: Casi lafe marine; hanno di dentro un luttro di ma-dreperia. Adoptanfi in alcuni lavori.

Quefi piccioli guici ben nettati , e pefti ful porfolo fono al-calici, ed afsorbenti apprefso poco come la madreperla, prefi al pefo d'uno feropolo fino a una dramma

#### Pix.

Par; in Italiano, Pece. E'nna ragia, duna trementina grofsolana, ch'efee dal Pino, e da molti altri Albert per via di tagli, è fenta tagli. S'incontra talvolta in quan-tità così grande in quelli Alberi, principalmente ne Pae-fi caldi, quando diventano vecchi, ch'ella gli foffica tu-I Pifracchi hanno due ouccie; la prima è tenera, di color fi caldi, quando diventano vecchi, ch'ella gli foffica tu-vendiccio, mifto di roffo; la feconda è dura come il legno, rando i lor pori, e fervendo ancora d'impedimento al fugo

284 della terra, che non monti, e non fia diffribuito nelle foro fi-bre per tervire al loro nodrimento. Si rimedia a quella malat-

tia dell'Albero, facendo molti tagli nella fua buccia, principalmente nella parte lossa del tronco, per li quali la pece li-quida possa scorrere. Può paragonarsi questo rimedio del Pi-no al sa lasso del piede, che si sa alle persone troppo passute, ò che cadono apopletiche

I Paciani tagliano I Pini vecchi, foffocati in pezzi lunghi, che chiamanfi in Latino, Tada; li mettono ful fisoco in luo-ghi forati, preparati a polta, e coperti, ene fanno feorrere la pece in capali

La prima, ch'esce, e liquida, e chiamasi in Latino Piffele se, cioè olin di pece. Quella , che la fiegue e denfa, e s'indura; chiamafi Refian

Pini. ovacro Ragia di Pino. Si getta ne tini, finche ella è ancora liquida, e fene formano de pani groffi per tra fortar-la. La più bella Ragia viene da Bordeos, eda Bajona. De: (ceglierfi netta, e di color gialliccio, è bianchiccio,rilucente.

La pece, ch'é uscita per via di tagli, che sono stati satti al Pino, e che non éstata corta, é chiamata da Mercanti Barras. Ne capita di due spezie; la prima é chiamata Galiper, ò volgarmente incento bianco; e la foconda incento foreziaro. Ossile con la conda incento fereziato. Queste peci non fono differenti, che nel colore . La bianca è featurita dall'Albero in tempo fereno, e perciò ella e netta; ma l'altra s'e imbrattata con alcune particelle della buccia dell'Albero, è con qualche alera immondizia, che vi fi è mescolata

Dee scegliersi il Galipat più netto, più bianco, e più

Seco secco.

Si liquefà il Galiper molle fin fuoco: indi fi mette ne'barili
per traiportario, ci è ciò, che fi chiama Trementina groffa, ò Trementina comune. Ella ferve agli Stamparoti per
inchiolorio; entra altrasi nella composizione della vernice
groffa. I Manticalchi ne adoprano per le piaghe de Ca-

Ciò, che si chiama pece grassa, ò pece bianca, ò pece di Borgogna è Galiper secco, che si è satto liquesare sul succo, e misto con Trementina groffa; e stata chiamata questa pece Pix Burgundia, pere di Burgogna, perché si prerende, che la prima sa stata preparata in Borgogna; ma la migliore, che poi abbiamo prefentemenre viene dall'Olanda, e da Augusta. Bifogna feeglierla affai dura, netta, bianchiccia, tenden-

te al giallo Tutte le spezie di pece contengono molt'olio, e sale essen-Sono proprie per ammollire, per attenuare, per digerire,

per rifol vere , per confolidare , per detergere , per difeccare; non fi adopeano, ch'efteriormente; fi meicolano negli em-

piaftri , negli unguenti Pin à Pina, Pine; perché la pece é tratta dal Pine Il Tare, o Gesdran, o Bray liquido, chiamato in Latino Piffa, è una spezie di pece liquida, nera, che viene di Svezia, edi Norvegia; è fiato fempre creduto ch'olla fi faceste, ab-bruciando i Pini in luoghi chiufi, fatti apposta per ricevere il liquore, che ne fillia; ma Pomer Autore moderno è un fen-timento contrario. Pretende cgli, ch'ella featurisca così nera dal tronco de Pini vecchi , da quali fia flata tratta la buerauai transcoa e in vectori, su quan na mat tratta la nue-cia, ed a quali fieno flati fatti de tagli. Quefti Fini, di eggli, muojono pofeia, e non fervinno, che a far fuoco. Crede al-tretti, che l'olio cadino volgare, d'alio, o vverco olio di pece, d Psicia en fia la parte chiara dal Tare, che vi fi trova fo-

III are, ò Gosdran è adoperato per ordinario per ifpalma-re i Navigli ; perciò fi chiama pia navalis. Noi adopriamo

in fua vece la pece nera. Il Gondron e deterfivo, rifolutivo, difeccante. Si adopra

per le piaghe de Cavalli, per guarire la rogna de Montoni.

Il Gendram, che fi cava da Navigli, che fono flati in Mare, è più difeccante dell'altro, a capione del fale, che vi è entrato. Chiamafi quelta pece Topoffa. Ne parlerò a fuo luogo

La pece nera, chiamata estandio pin navalis è un mescu-glio di falsa Colosonia, e di Tarc, è Guadran. Capita dalla Norvegia, e dalla Svezia. Dec esserenteta, dura, d'un bel nero rilucate. Si adopra per ifpalmare i Navigli.

E'rifoluriva, derritva, direccante, vulneraria, digeftiva. Si adopra negli empiafiri, negli unguenti.

Pifa è une u, cogule, fige, perché questa pece fi congu-la, dopo, ch'ella é uicita dall' Albero.

Il nero famo e una fuliggine di pece, che fi fa a Parigi. Si mettono in vafi grandi, o pentole di ferro i pezzetti di tutte infection in variaginaire, o pentile interior pezzetti di taute le frezie il pece, fi mettono quelle pentole fotto un cammino turrato con rele; fi figi il fuoco alla pece, e mentre cila z'abbitucta, il filmon fi condenta in una luligime nera che a tracca alle tele. Si raccoglic quelli fullgiure, e fi conferva in polvere ci barrili, ò il manta. Si continua ad abbruciate della pece, finche vi fia molta fuliggine. Quetto nerofumo è affai accendibile, perché contiene un cilo daltatifimo. E'adoperato da molte forte d'Artefici per annerire.

#### Placitis.

D Lacuts; Placedes E' una spezie di Cadmia artifiziale, ovvero una mate ria minerale croftola, la quale firitrova attaccata intorno al muro del fornello, la cui e flato calcinato il rame per purificarlo. Quella spezie di Cadmia e differente da moite altre, che fono attaccate al muro del medefimo fornello folamente, perche effendo fi formata nel mezzo, hà acquifinta qualche si-

gura un poco differente dall'altre . gura un poco diagrecore una atter.
E'derefiva, difeccante, affringente, propria per le ma-lattiedegh occhi. Quelta Cadmia fi confonde colla Tura.
Platiti à vant tabila, a cagione, che quelta materia fi leva dal fornello con tavolette.

#### Plantago.

P Lantago; in Italiano, Piantaggine. E'una Pianta, di cui v ha molte spezie. Ne descriverò folamente tré, che sono adoperate in Medicina.

La prima è chiamata Plantage mojer . Matth. Dod.

Plantego latifelia vulgaris . Park.

Plantageletijais . Get. Plantageruiss . Brunf. Trag. Plantage latiglia finesta . C. B. Pit. Tournef. Plantage major felte glabre son latitute, ut plurimum.

Ella cetta delle foglie larghe, rilucenti ; clascheduna delle quali è fegnata con ferre nervi per lungo, donde viene, che alcuni chiamano la P-anta Septiaci via. Quelle foglie fond attaccate a code, e diffeie per terra. S'ersono frà effe de fufti all'altezza di circa un piede, rotondi, difficili a rompere, alle volte rofficci, producenti nella parte alta una :pez e di fpiga lunga, che foftenta de fiorellini bianchicci, è porporini. Ciaichedunodi quelti fiori, e, giuita Teurnefore, uro conna chiufa nel fondo, ipalancata în a'to, tagliata în quattro par-ti, eguernita di molti stami. Passacoquesto siore compari-(1, egorinta al moitt tiann. Pritaco quetto hore companies for in lia brogo una cocola mentracola, mrata, sputza, è ce in lia brogo una cocola mentracola, trata, sputza, è ce e cherinchuse del fine una consecutation de la goute e, e cherinchuse del fine una consecutation de la consecutation de la companie de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'

Plantage latifulia incana . C. B. Pit. Tournef.

Plantago major increa. Park.
Plantago media. Furh. Dod.
Plantago media brifuta, media à nonnullis cogno 14 . I. B. E'diversa dalla precedente, perché le sue soglie, I suoi su-

fti, e le fue fighe fono ricoperte da un pelo bianco, e mo-feio, e perche la fua radice è un poco più grofsa. La terza spezie è chiamata

Plantage angufifella major . C. B. Pit. Tournes. Plantage quinquenervia . Ad. Lob. Ger.

Plantage miner . Dod. Plantage long a . Matt.

Plantago quiaquenerviamejor. Park. Plantago lanceolata. Trag. Ang. I.B.

Leaccola mojer . Caf. Ella petta delle foglie, lunge, firette, sguzze, vellure fepti on cinque nervi, che le feorrono per lungo. S'ergono fri effe de just all'altezza d'un piede, pudi, apgolofi, cannellati, producenti nelle lor cime delle (pighe più corre, e più groffe di quelle della Piantaggine ordinaria, vestite di fiori imorti, a i fuccedono delle coccole membranole, che rinchiudono de femi bislunghi minuti, come nell'altre spezie. La fua ra-

dice e fimile a quella della prima fpezie. Quelle due ultime fpezie nascono ne linoghi erbofi.

Quette due ultime spezie nate/ono ne l'inoghi erbosi. Le Plantaggini hanno un guido affai infojado, ma che ten-de però un poco all'acido altringente . Contengono molta Remma, e do los, fale medicore. La prima spezie è la più adoprata nella Medicina. Sono detecsive, vulnerarie, astriogenti. Si adoprano per le diarroe, per li fiossi di sangoe, per le malattic degli oc-

Plantare, à Planta; come chi dicelle Planta per eccellenza a cagione delle fue gran virtù -Alcuni vogliono, che Plantago venga, perchè le foglie di pesta Pianta hanno la figura della Pianta del piede, o per-

queita Pianta hanno la hjura deita Pianta dei proce, o per-ché fi calpelta co piedi la Piantaggine per tuete le fitade. La Piantaggine e chiamata da monti Autori atmagiofjame sa, spen "anua. O praema: lingua, come chi dicette lingua d' Aprello; perche la icojita della Piantaggine ha una figura fi-migliante in octromodo a queita della lingua d'un "Appello

# Planta marina retiformis .

P Lanta marina retiformis. Clue exot. I. B Lithophyron reticulatum alind purpurafcens. Pit. Tour-

fort . Cotallina reticulato cortice altera . C. B.

E' una ipezie di Litophyrum dell'America, ovvero una Pianta marittima mezzo impietrita, che ha della pietra, e del legno. Ella crefce per l'ordinario all'altezza di circa due pie-di in maniera d'Arbofcello, di figura piana, diftefa in largo at in manera d'Arnotécilo, di ngura piana, autest in inju-come un gran vennaglio, raforata come un vaglio; il in-tronco d'emplice, corro, e faffoto. Si divide fobiro in-ali-cuni rami alla groffi, donde rasíce un gran numero d'al-più piccioli, che fi [pareono in lungo, ed in largo, ed avvi-tichiano al bene le loro fila inficene, che formano come una secca pigliar petci, ed uccelli. Quetta reticcila così ben far-ta naturalmente e foftenora nei mezzo da una cofta, che s'al-za dal tronco, e termina verfo l'alto della Pianta. Tutta quefia Pianta è ricoperta d'una croîta leggiera, bigia, affai fottile, che facilmente fi leva; il fuo colore fotto questa buccia è per l'ordinario porporino; ma fe ne crovano di diverfi altri colori, come di giallo, di bianco, di pavonazzo. La fias foflarase è fimile a quella del corno, e ne hà l'odore, effen-do abbruciata; il fuo guello è un poco fallo. Nafee nel fondo del Mare, e fugli fcogli in America, e nell'Indie Orientali. Si diftacca talvolta, ed è gertata dall'onde fulla riva. Le Donne nobili Indiane se ne servono come di ventaglio ne caldi grandi

La più bella Pianta marina, che fia flata veduta in Francia è quella, che il Sig. Lignon portò a Parigi nell'anno 1 700. dall'Indie Occidentali, con un gran numero d'altre Piante, di forti, di frutti, e di femi. Quefta Pianta aveva quattro piedi d'altezza, e quati altrettanri di larghetza. Il luo futto pareva ufcito da uno feoglio, con eni la fua radice fi foffe impietrita. Era ne contorni di questa radice un pezzo di coral-lo bianco, che vi si era formato con molti piecioli bottoni, ò embrioni di cotallo roffo nafcenti. La Pianta tutta infieme

emorioni d'octatio rotto naticente. La Pranta tutta inneme era magnifica, eratifina per la fug grandezia.
Constene questa Pianta moltrolio, e fale volatile, che fa orinare, fimile a quello del connodi. Cervo.
E fudorifica, a pertiriva, afforbente, e proprita per fermare le diarree, prefarafchiara, ô in polvere. La dofe è da uno feropolo fino a ona dra mma.

E' flata chiamata quella Pianta pern-acchio di Mare, per-ch'effendo in fondo del Mare, o atta cata ad uno fooglio, pare, che fia un pennacchio di quelli, chemettomfi ful capo de-gli Attori di Teatro, quando rapprefentano qualche Tra-

# Platanut .

P Letanus; in Italiano, Platano. E'un gand'Albero stra-niero, di cui v'ha due spezie. Laprima è chiamata

Platanus Orientalis pera . Park. Rav. Hift. Pir. Tournciort.

Pletanus Orientalis pilulis majoribus. Herman. I fuoi rami fi stendono in larghezza, come quelli del Noce, e fanouana grand ombra. Il tuo tegno e forte, e robuito, co-me quello della Quercia, ò del Faggio. Il fuotronco d'ec-perto d'una buccia unita, e fimile al enojo; ma fi fipoglia perro a una bocca unita, e inimie al cospo; im si poglia so-gon intel di cerre trunche efericon, e reviule, delle quali fo-gon intel di cerre trunche efericon, e reviule, a magnite, grandi, larghiffine, a moje, dore, robulte, angolide, no-me quelle del Ruttara, o duvivi in circope, 6 is parta, dispotte in mano aperta; attaccette e code lunghe, e rori i. I fuoi ca-tion, accomdo roureroris, consognosio carichi al most e-em eripiene di polivere minuta. Quelti cattoni non lafacano revum futucologo di coro. Nafacono i intetti iu modelimo pie-revum futucologo di coro. Nafacono i intetti iu modelimo pieverun irutocopo ai coto. Naicono i tratt iu imeetimo pec-de in luoghi ficparati. Sono rocondi, come fragole, velluit, lamaginofi, composti di molti piccioli femi bialunghi, ruvi-di, galli, invoiti di peli. Naice quelt' Albero presto a Fu-mi, e ad altri luoghi acquasici, in Candia, nell'Ifola di Le-mona, e i molti altri luoghi. Si coltiva in Italia. La leconda spesse è chiamata

Platanus Occidentalis , aut Virginenfis . Park. Pit. Tournefort.

Platanus Occident elis pilulis majoribus . Herman. E' diverfa dalla precedente, perche le fue foglie non fono tagliare si profondamente, e perché i femi, che compongo-no il fuo frutto, fono meno ruvidi. L'origine di quest' Albero viene dalla Vinginia. Se ne coltiva in molti Giardini dell'

Le roglie più tenere del Platano fono rifolutive. Si adopra-no pe- le infiammazioni degli occhi, per le fiuffioni, per li tumori, applicate efteriormente. La fua buccia e buona per li dolori de' denti.

Il fuo frutto, prefo in decozione, è proprio per refiftese al-Platanus à waste , larus , largo ; perché quell'Albero ftende molto l'iuoi rami , ele fue foglie fono affai larghe.

# Plumbago.

Pambage. Mahhdana.
E un niordo minerale , chiamato da alcunin France.
E un niordo minerale , chiamato da alcunin France.
E E un niordo minerale , chiamato da alcunin France.
E de de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la compani

viene portata.

La (econda, ela più comune, e mandata, per l'ordinario d'Olanda in pezzi di differenti groffezze, alle volre dori, alle volte teneri. E'adoprata da Calderaj per pulire i ferri vecchi. Si adopra altresi per dar colore a foffici. E difeccante, applicata efteriormente, ma non fi adopra in Medicina

Plumbago à plumbo; perché è una materia, che partecipa

olto di questo metallo.

Molybol e na è pi sudito, plumbam.

Alcuni la chiamano, Molthdoides.

# Plumbum.

P. Lumbum, Seturnus. In Italiano, Piombo.
E'un metallo molle, pieghevole, pefante, nero, rilucente, affai freddo, che fi dilara foeto il martello; nafor cente, anal tressdo, che it disata locto il marreito; nasco nelle miniere d'Inghilterra, o di Francia in una pietra; chia-mata piombo minerale, e da alcuni Artefici "Aguifosa." Quelta pietra di cava dalla miniera in pezzi di differenti grof-fezze, neri, brillarni appretto poco come l'Antinonio; pa-ficit, facilia is ridarti in polivere, difficili a liquefaffi, alle

ste puri, alle volte mifti di gangur con un poco d'argento Si liquefà questa pietra in fornelli iatti a potta il piombo fcorre per un canale, che fi fà nel fornello, e la terra refla col carbone; fe vi s'incontraffe qualche picciola porzione d'argento, ò d'oro, fi troverenbe altresi colla terra. Quando il piombo o o oro, n troverphe alterat colla terra. Quando H pioribo édisiatto, fi getta nelle forme, e si necavano pezzi grossi, come noi gli v eggiamo presso Mercanti. Il piombo minerale dec psere scieto in pezzi belli, netti, pestuti, brillanti, lisici, e come grassi al tatto. I Vasa sis ne servono per dat la vernice a lor vasi.

Il piombo purificato, ovvero in pezzi groffi dee effere pe-

Il piombo purificato, ovvero in pezzi grofil decettere pe-fante, pieghevole, rilucute, lifcio al tatco. Contiene mol-to folio, mercorio, e nan terta bituminofa, gialla. Se ue applicano delle picciole piaftre (opaz i tumori per ri-foliveril; tali perineo per miejgare gli audori venerei. Il piombo fi niduce in polvere, col liquefrio, e col medico-larvidei carbone in polvere. Si lava poscia questo piombo

spolverizzato per separarne il carbone; indi si secca Si può (polverizzare il piombo, contentandofi di liquefar-lo in unaconca di terra, e di muoverlo, fenza aggiungervi

cartone, ma l'operazione épiù lunga.

Per fare il piombo abbruciato, che chiamafi lu Latino

plumbum ufum si mettono in un croginolo, è in una pentola due parti di piombo, è una parte di folfo. Si calcina tutto in-seme, fino che il folio sia abbruciato, ed il metallo sia ridotto in una polyere nera.

E'difeccante, aftringente, rifolutivo. Si adopra negli empiaftri, negli unguenti Chiamafi il piombo Saturno, perche gli Astrologi prerendono, ch'egli riceva delle influenze dal Pianeta del medefimo

#### Pluvialis.

P Luvialis; in Italiano, Piviere. E'un'Uccello, di cul due fono le spezie, che sono differenti, principalmente ne'iorocologi. Il primo è grosso come un Colombo; il suo becco é corto, rotondo, aguzzo, un pochetto incurvato nell effremità, di color nero; la fua lingua è ariangolare; le fue penne fonn gialle, bianche, rofficcie. Il fecondo pare un po-co più groffo del primo. Il fuo becco è un poco più lungo, e più groffo; il fuo colore è cinerizio, e tempefato di macchie fimili al Caffagno.

Il Piviere si trova frequentemente in Francia, presso a Fiumi. Si nodrifce di vermi, di mofche. E eccellente a mangiare. Contiene molto fale volatile, ed olio.

Purifica il fangue. E' proprio per l'epileffia , per muover l'orina. Orina.

\*\*Plavialis à plavia , perché è flato creduto , che quest

\*\*Uccello propositicasse la pioggia .

#### Pnigitis .

P Nights; era una terra argillofa, e glutinofa degli Antichi, che fi cavava in pezzi affai groffi. di color quafi fimile alla terra Eritriana, affai fredda al tatto; che s'attac-

calla lingua, e vi refta fospesa.

Ella aveva le medesime virtù del Bolo per ristringene , e per fermare il faugue .

#### Pointiana .

Dolutiana fore pulcherrimo. Pit. Tournef. I Frutex pavonimu , five Crifla pavonina Sinenfum . Breyn, Ray. Hift. Acatia Orbis Americani altera fiore pulcherrimo . H.

un'Arbofcello foreftiero', che crefce all'altezza di fei , ò ferre piedi; la fua buccia é unita, e porporina, fino, ch egli é amcora giovane; le fue foglie fono bislunghe, a tracci-te molte fopra una colta, di color porporino; hà ciafchedu-na nell'alto una fpina uncinata in forma d'amo; i fuoi fiori fono d'una gran bellezza, meffi per ordine fino cinquauta in una lunga ípiga. la quale nasce nelle cime de rami, d'un color porporino, tendente al rosto, tifpiendente, attaccati a

gambi porporini , claicheduno di questi fiori è composto di cinque foglie, disposte in figura rotonda , accompagnate nel loro mezzo da dieri fitami lunghistimi , incurvati , porpori-ni , soltenuti da un calice, ragliaro proiondamente in einque parti. Paffato quefio fore, gli fucede un gran baccello pia-no, duro, di color di Caffagno di fuori, bianco di dentro formato d'due gufcj, i quali rinchissiono de femi quafi ro-tondi, rofficci; ciafcheduno de quali è collocato nella fua buca feparata da tramezzi. Quella Pianta nafee iu molti luo-ghi dell'America. Si coltiva in Europa iu molti Giardini. Io non sò le fue virtà.

Pointiene hà tratto il suo nome da quello del Sig. di Pointy Governatore dell'Ifole Antille Frutex patentunt; come chi diceffe Arbofcello , I cui fiori hanno la bellezza delle penne di Pavone.

#### Polemonium.

D Olemenium vulgare caruleum. Pit Tournef. Valeriana Graca quorumdam colore caruleo , & dbo . I. B.

Valeriana carulea . C.B. Valeriana Graca . Dod. Ger. Park. Ray. Hift.

Valeriana peregrina . Ad. Lob. Carr E'una Pianta, che getta dalla (ua radice delle foglie lun-ghe un dito, larghe un mezzo dito uella loro bafe, e che a poghe un dito, larghe un mezzo dito uelta foro bate, e che a po-coa poco vanno calando in una puera, melle per ordine co-me a dos a dues, d'act. ò dodici fopra nua corla, cerminata da una fola fiyila, verdi, e che foso nel for vigore per tutro il tempo del Virzo. Claiche duna è fegnata di tre nevri affia grofii, che le feorrono per cutta la lunghezza. S'ergono fià elle molti fulli all'alterza di due piedi , rotondi , cannellati , proffi come il dico, velluti, voci, ramofi, veftiti di foglie, lontane le une dall'altre, e che portano nelle lor cime de fiori, formati iu rofetta in cinque parti, di colore per ordinario turchino, rifplendente, qualche volta bianco, d'un'odore, che non egrato, attaccati a gambi corti, e minuti. Paffati che non égrato, attaccata spambi corti, e minuti. Paffait quéli fiori, fixecténo forode piacciól fritti, foccocale , à quali materando a apreno per l'ordinario in trè parti, ripiene diffemississimpli, miorul, ner ; le fice radici finonchier foretif-fine, bianchiecle , che ferpegalano cella terra. Tutta la Panara ha nu guito visicolo, e da maro. Cobivisti in alcuni Giardini. Conciere motif olio, o fale effensiale. E detertiva, e vulneraria, ma noné in utonella Medi-

Polementum vieno forfe dalle parole Greehe enti, multum & Pelementals were route case parote verein was presented up never follow, come chi diceffe molte foglie, che ne compo n-gono una fola; imperocché le foglie di que'la Pianta fono ac-ticcate molte lungo, una coffa, e pare, che fieno tutte infieme una fola foglia .

### Polium montanum.

Ollum montanum, E'una Pianta, di cui v'hà due sperie; una gialla, ed una bianca. La prima è chiamata

Polium montanum luteum. C. B. Pit. Tournef. Polium montanum vulgare. Park.

Ella calta circa mezzo piede, affai velinta, è cotonofa -Getta moli fufti fcarni, rotondi, duri, legnofi; le fue fo-glie fonopiccinle, bislunghe, groffe, merlate, guernite di fopra, e di fotto d'un cotone giallo. I fuoi fiori fono formati a guifa di gola, piccioli, belli, raunati nelle fue cime an gran numero infieme in forma di tefta, di color giallo, come l'oro, d'un'odore affai aromatico, d'un gufto amaro. Cis-feheduno di questi fiori fecondo Tournefort è una canna forcencumous quetti noti recondo a curreteri è una canna figuiancata in alto, e produngata in labbora, tagliato in cinque particome quello del forre della Querciuola. Quando e pafiato quello fore, gil fuccedono de irem innutel, quasi retoudi i rinchiufi in una calferrira, che hà ferviro di calice al fore. Nace quetta Planna fulle Monangae, e negli altri (usobi emi-nent), e faifodi. nel Paefi caldi , come la Linguadora, in Provenza, nel Definato.

La seconda spezie è chiamata Polium montanum album. C. B. Pit. Tournei Polium alterum, seu parvum. Dod. Gal.

Fellam mentanum. 1. Cluf. Polsum montanum Monspelsanum. Park. E'diversa dalla precedente, perché i suoi susti sono distesi a terra ; le sue soglie sono più picciole, e meno cotonose, e i fuoi fiori fono bianchi, e meno odoriferi. Nafce quella Punta non folamente fulle Montagne, e negli altri Juozhi emipenti, ma altresi nelle pianure shiajote, ed aride, lun-

go le itrade, in Linguadora, in Provenza.

Il Palnam giovane è il migliore, e I più fitimato per la Medicina. Ci captia fecco in fattelletti. Dee fecglierii ben goernitodi fiori, d'un bel giallo dorato, feccaro di frecco fra del captia fecco in fattelletti. due carre, d'un'odor forte, e aromatico, d'un guito ama-ro, e difpiacevole. Contiene molt olio efaltato, e fale vo-

latife - Noi adopriamo particolarmente le fue cime fiorite, chechiamanfi in Latino Come Polit, fen Politum cometum. Sono aperitive, cefaliche, fudorifiche, vulnerarie; pronuovono le orine, e i meltrui alle Femmine; refittono alla corruzione, fortificano il cervello, feacciano per trafpirazione I cattivi umori. Si mettono nella Triaca Polium à val@, canus, bianco; perché il Palium degli Antichi era bianco.

### Polyacanthus.

Polyacanthus Cafabona Acarna fimilis. I. B. Ray. Hitt. Acarna major caule non feliofo. C. B. Park.

Cardona, feu Polyacantha vulgaris. Pit. Tournef. E'un bel Cardo, ovvero una Pianta alta circa trèpiedi. Histo fusto è rotondo, bianco, lifeio al tatto; le fue foglie fono lunghe quali un piede, firette a proporzione; aguzze, verdi brune, rilucenti di fopra, guernire di fotto d'un cotone fpesso, hianchicelo, armi te da lari di fpine minute, lunghe, angenri, gialliceie, meile per ordine di quando in quando a due a due, da tréa tré, da quattro a quattro. Il fuo fiore édi molti fiorellini turchini, fipalancati in alto, tagliati in coreggie, e l'offenuti da un calice, composto di molte soglie, poste se une sopra l'altre; clascheduna delle quali e termina-ta da una punta. Passaro il fiore, quest'embrione diventa pinma bianca. Coltivati questa Planta ne Giardini.

E' aperitiva, e fudorifica.

Polyacanthus à voi, malrium, & danda, fpina, co
chi diceffe, Cardo guernito di molte fpine. Cafabana era un Erbolajo del Gran Duca di Firenzo

# Polyzala.

Polygala . Ger. Paggala miner. Park.
Polygala miner. Park.
Polygala multis. I. B. Ray. Hift.
Polygala vulgaris. C. B. Pit. Tournef.
Polygala recentiorum. Adv. Lob.

Flas Ambaralis . Dod. E' una Pianta, che getta de'piccioli fufti all'altezza di quafi un mezzo prede, teami, afri durri; gliuni direti; gli altri dilleti a erra; d'un vende rendente un poco al rotto, vetiti di piccioli copie melle alternatamonte per online; le une cistamphe, ed aguzze, le altre roccade; i fuo fiori fono piccioli, dispotti in maniera di riga dal mezzo de fusti fino in alto, di color tarchino, è pavorazzo, è porporino, è roi-fo, di radobianco. Ciafcheduno di questi fiori, è, secondo Tourneiore, una canna chină nel fondo, îpalincia, ecui gliara in alto in dea labira. Palitar questio fore gifticede un fratto, ovvereu una forti nitara, dividi în du coverve de di rore, composito di cinvet vigle; tre pleccole, cada gran-di în late radice e l'egrodi, cirra, munta, d'un guilo -tata radice e l'egrodi, cirra, munta, d'un guilo -tenti, etroi, el romolico di ratti, cur e quil pied al-cuno non abbit camminato; fon circ per l'odisario el meti di Masgio. Cinterie moli olo, pie mun a, e procedi di di Masgio. Cinterie moli olo, piem na e percedi de-Tournefore, una canna chiufa nel fondo, spalancata, eta-

E' filmata propria per provocare il latte alic Balie. E' de-terfiva, e rilaffante; purga la bile a poco a poco. Pologodo à πολύ multima, Θυάλα lar; come chi diceffe Planta propria a far venir molto latte.

Ambarbalis ab ambiendis arbis; perchegli Antichi sa-

no foliti a coronare le loro Vergini col fiore di quefta Pian-

# campi, per dimandare a Dio la fertilità de' beni della terra .

#### Polyglotta .

Polygiera . Jonft. E un'Uccello dell' Indie grande come uno Storne lo, bianco, e rofficcio, feenato principalmente iula telia , e verio la coda di figure rapprefentanti delle corone argentine . Gl' Indiani lo chiamano Concontlutelli, r corone argeneare. Of annami normanimano emonimano, cioc quaranta lingue. Abita ne Paeli caldi. Si conierva in gabbie fotto i climi temperati. Mangia di tutto ciò, che fi dà agli altri Uccelli. Il luo canto è cosidolce, e di tanta nutiodia, che fupera in foavità quello di qualunque altro Uc-cello. Quell' Uccello non ein uio nella Medicina. Palgiatta à voi multum, & phira, fongua, come chi dicelle: Uccello, che hà molte langue. Gli ellato dato que-

fto nome a canione del fuo canto.

# Polygonatum, feu figillum Salomonis.

P Offgenstam. Ger.

Olygonatum. Get.
Polygonatum vulgate. Park.
Polygonatum vulgate. Park.
Polygonatum larigistum vulgate. C. P. Pir. Tournef.
Sgulum Salesnosts. Hund. Gefin.
In Italiano, Sigillodi Salomone.

E'una Pianta, cise getta de'fisti all'altezza d'un piede, e mezzo, ddi due p.edi, rotondi, life), fenza rami, un po co curvi nella loro cima, vefliti di mole regie, difposte al-tevnatamente, bislumghe, larghe, fimili molto a quelle del Fioralifo, nervofe, di color verde bruno, rilucente di so-pra, e d'un verde di Mare di fotto. Nafonno i fuoi fiori lungo una colta, ò fotto de l'ulli, attaccati, e fospeli a gambi corti ad uno ad uno, ò a due a due, ò a trèa trè. Ciafcheduno di loro è una campana allungata in canna, e tapliata in fei parti, fenza calice, di color bianco. Paffato quello fiore gli fuccede una coccola groffa come quella dell' Eliera, ò un gai roccese una coccoia grotia come quella dell' Ellera, 0 un pecco più grotia, quai rotorala, un pecco molte, verde, 1 do bruna, 1 doproprima. Contiente ella per l'ordinario tre fina profii, cone quelli della Veccia, orazi, duri, bianchi. La fua radicce l'unga, grofia come il dito, o articoletta di quando in quandocor grotin and i, observoccosii, 4 un bianco di grat-mo, grotinta di molte fishee, d'un guifo infigialo. Nale quelle Parsan a de Bolchi, se l'audo) ombrofi, intorno alle quelle Parsan a de Bolchi, se l'audo) ombrofi, intorno alle ficpi. Contiene molta flemma, ed olio, e del faic effenzia-

La fua radice édeterfiva, edaftrimente. Si adopra per li fluori bianchi delle Fernmine, per purificare il fangue, prefa in decozione. Si adopra ezlandio efteriormente per nettare, ed imbiancare la pelle, per diferenre la rogna de' nectare, cu monancire la pene, per discerire la rogna del bambini, per cancellare la cicatrici, per rislovere i tumo-ri, per risanare le piaghe. Si attribulice alle sue coccole la virtud il purpare di lopra, e di sicto. Poligonatum à robb multum, G'piro, gona, come chi di-cosse de la commote ginocola; penebe la radice di quelta coste Panta con mote ginocola; penebe la radice di quelta

Pianta è nodofa.

Significan Salamonia, perché i nodi della radice di quella Pronca banno una figura raffomicliante a quella d'un fi-

# Polygonum , feu Centinodia.

Polygonum latifolium. C. B. Pit. Tournes. Felgenum mas . Dod. Polygonum, five Centinedia. I. B Sanguinaria centumradia. Adv. Lob. Peligonum mas vulgare. Ger. Ray. Hift. Polygonian mas vogare majus. Park. Ceatamnodia. Brunf.

Sanguinalis m. feula . Gefn. Hore Herba Proferpinata à ferpendo. Apulejo. In Italiano, Correggiuola. E' una Pionta, che getta molti fufti lunghi un piede, d'un iede, e mezzo, (carni, rocondi, fodi, tenaci, quafi fem-

pre striscianti, e diftesi a terra, di rado diritti, con molti

modi affai vicini gli uni agli altri, vefliti di foglie bishun-ghe, firette, aguzze, verdi, attaccate a code affai corte, e meffe per ordine alternatamenre. I fuoi fiori efcono dalle ment per oranie attentatamente. I tuto nor tectoo attentata accide delle rigide, poccolit, cidcredum e compoito di crinaccide edle rigide, poccolit, cidcredum e compoito di crintice tagliato in imbuto. Paffato quefo force, gli fueccel un feme affai grofto, con reteofte, ci color di Califorgo, con-enuto in una catactina, che ha fervito di calice al force. La fua radice è lunga, affai percola per la grandeza della Pintas, semplice, dura, legnofa, guernita di motte fobre, artaccata fortemente alla terra, d'un guifo altimigenere. Nafce questa Pianta ne'luoghi incolei lungo le strade affai coemente. Conriene molt olio, fale mediocremente

E'deterfiva, affringente, vulneraria, propria per ferma-re I fluffi di fangue, le diarree, la difenteria, il vomico, presà in decozione. Si adopra altrest esteriormente per le pia-

Polygonum à mai, multum, & your genu, come chi di-ceffe Pianta con molte ginocchia; perche i fufti della Correg-giuola hanno molti nodi, che fervono loro come di ginocchia per appoggiarfi fopra la terra. imnedia, vel Centinedia, a cagione, che quella

Pianta é guernita d'un gran numero di nodi . Sanguinaria, vel Sanguinalis, à sanguine; perchè questa Pianta è proprissima a fermare il fangue.

# Polypodium.

Polypodium. 1. B. Ray. Hift Folspodium vulgare . C. B. Pit. Tournef. Polypodium majus. Dod.

Patpoetum mejus. Ded.
Patpoetum mejus. Ded.
Patpoetum primam. Lund. in Italiano, Polipodio.
E' una Pianta, le cui logie raffomigilano a quelle della
Pelce mafchio, ma fono molto pià picciole, tagliare profondamente fino verfo la colta in parti lunghe, e fiteres,
coperre fulla fehiena d'una spezie di polvere aderente, rofficcia, raunata infieme in piccioli mucchi. Quefia polvere, ficcondo Tournefort, che l'hà offervata con un Microfcopro, e una raunanza de fruttidella Pianta, o delle coccole sicriene, e membranofe, che s'aprono in due parti, come una Scatola da faponetre, e lafciano cadere dalla lor cavità alcu-ni femi minuti. La fua radice è lunga, groffa come il dito d'un bambino, ftrifciante, guernica di fibre minute come peli, di color scuro di fuori, e di porro di dentro, con molti piccioli bernoccoli, ò porri, facile a romperfi, d'un gufto dolce, e un poco aromatico, ma che non e piacevoie. Nafee questa Pianta sù i rronchi degli Alberi vecchi, e sulle vecchie muranile. Si adopra la sua radice ne rimedi. La migliore, e la più flimata è quella, che fi ritrova av vitichiata gliere, e la più fiimata è quella, che fi ritrova avvitichiata at lafio delle Quercie, e ne l'uophi, dove el l'inflo è forcuso. Chiamafi in Letino Polpodium querenum, aut quereinum, e in Italiano, Polipodioto Quercia. Des feegliersi recente, ben nodrèta, groffa, che facil-mente fi rompa. Si monda dalle fue fila, prima, che fi met-

ta in ufo. Contiene mole olio, e fale efsenziale.

E'rilaffante, aperitiva, difeconte, propria per levare le offruzioni del fegato, della milza, del mefenterio, per

Jo (corbineo, per la malinconia ipocondriaca, per le scroso-le. Si prende in decozione, δ in polvere. Polypodium à west, multum, & wês, pes, come chi diceffe Pianta con motri piedi; perché la radice del Polipodio s'attacca agli Albert, e alle muraglie per mezzo delle fue fi-hre, che fono come tante zampe.

# Polypus.

P Olypus. Afinus Marinus. Oliapedia. in Italiano, Po-E'un gran pefce di Mare, che raffomiglia alla feppia; egli hà otto zampe, de gambe lunghe, groffe, che gli fervono a nuotare, a camminare, e a prefentare alla fua bocca eid, che vuole mangiare. Queste zampe sono distanti le une dall' altre, ma unite con una groffa membrana, che scorre frà effe, eche le unifee. Le quattro di mezzo fono le più grandi Superano in groffezza il braccio d'un' Uomo, ed hanno per hungo un' ordine doppio di bernoccoli voti , fatti in forma di piccioli cornetti ; le quattro altre zampe fono chiamate dechia, crura, cirri, barba; i fuoi occhi fono fituati, ò appog-

giati in alto fopra due di quefte zampe; la fua bocca è nel mez-zo guernita di denti; ha fulla ichiena un corpo lungo, fatto in canna, che gli ferve di timone quando nuota; lo fa pendere ora a diritta, ora a finifira fecondo i luoghi, dove vuole andare; la fua carne non è ricoperta d'aktuna pelle apparen-te; è fpugnofa, cavernofa, ò forata, dura, edi difficile di-gerlione. Trovasi questo pelce nel Mare Adriatico. Si nodrifce di pefci conguicio, di carne umana, quando ne può far preda, di frutti, d'erbe; ama l'olio; egli hà come la fep-pia verfo il fuo ftomaco una vefcica ripiena d'un liquor nero, pia veno rituo morco merco, o rofforuno, che france, quando vuol nafconderfi; le fue uova fono fimili a quelle della feppia, ma di color bianco. Contiene molr'olio, flemma, e fal volatile, e fiffo. La fua carne e propria contra la colica ventofa, arroflita,

Polypus à wond multum, & was per, come chi diceffe pefce con molti piedi .

# Polytrichum

D Obstrichum valge, Cael

Trichemanes , five Polytrichum efficinarum , C. B. Pit. Tournef.

ournet: Trichbunanes, five Polytrichbun. I. B. Trichbunanes. Dod. Trichbunanes: mas. Tah. in Italiano, Capel-Venere. E nna Pianta, che getta molti piccioli iulti, decolte ro-

tonde, minute, nericcie, fragili, alle quali fono attaccate per ordine delle fuglie picciolifirme, quali rotonde, leggier-mente merlate, tenere, ricoperte fulla íchiena d'un buon numero di corpicciuoli minuti come la polvere, i quali, fecondo Tournefore, che gli hà offervati con un Microscopio, fo-no i frutti della Pianta invoiti in alcune feaglie, frà le quali not trous moite caffettine, ò coccole sferiche, guernite d'un cordone a molla, il quale colla fua contrazione fi diffacca, e fa crepare quelle ca ffettine, neile quali fono rinchrufi alcuni femi; le fue radici fono fiia minute, come capelli, nere. sta Pianta naice presso alle lontane, fugli orli de ruscelli intorno alle muraglie vecchie, fulle rupi; refla verde per une to il tempo del Verno. Contiene moli olio, e tale effen-

E'aperitiva, pettorale, deterfiva, propria per le malat-tie della milza, per promuovere i meltrai alle Femmine. Polytricham a wah multam, & Joik, capillus, come chi diceffe erba con moiti capelli, perché il Polytricham è una delle cinque (pezie di Capillare, che chiamanfi Capelli di

#### Pomaceum.

P Cosseram; é li fiugo di mela, renduto vino fo da lla fermen-catione. Pod farti con ogni forte al invete, una fi pretir-Normanda un compi, e ne Giardini. Quefe mele tono per l'ordinario di un color coi bello, che pare, che invitino l'ar-fegieri a di filiggiari e; ma hannon guiri nuvido, a mor-trogno più fai e ferniasti delle mel di hono guido, e 1 Pa-rengono più fai e ferniasti delle mel di hono guido, e 1 Pa-

empono più inic circinzani dericine a più lungamente buono.

Quando le mele fono mature, il che fuccede in Antunno, fi fchiacciano bene fotto la macina, fe ne cava il fugo con uns force espressione, e si mette a fermentare nell'istella ma-niera, che si fa il sugodell'uva, di cui vuol farsi il vino. Il fale essenziale delle mele mello in moto dallo schiaceiamento, edall'espressione, separa, incide, e rarifica le parti oleofe, che incontra nel fuo paffaggio in questo fugo, di maniera, che le converte in fpirito; ma ficcome quest azione del fal effenziale non può farfi, che non fi trovi ful principio molra refistenza, a cagione delle partiramose, e imbarazzanti  battere, ed effendo egli medefimo riotuzzato, è come affor-bito nell'olio, che ha ipiritualizzato, non if il più moto ap-parente, nefermentazione, e l'liquore fi fa chaira: Siccome il fugo delle mele é molto più flemmatico, e vifcofo di quello dell'uva, così fi cava meno di spirito dalla di-

fiillazione del Pomoreno, che da quella del vino; ma questi spiriti sono d'una medesima natura.

Il buon Pemerene fi fa nella baffa Normandia, ma parti-olarmente verso Bayeux. Dec essere chiaro, d'un bel coloredorato, d'un'odor di mela, che fia affai grato, d'un gufto redorato, o un notor di neta, che in antagrato, o un guito dolce, e pungente; el la branda più ordinaria de Normandi; ella imbrisca così perfio quasi come il vino, e l'imbriachezza dura più longamente, a casglone, che glifpiriti del Pomatrame hanno folle vato con effo loro al cervello una parte visco de ella mela, che fà, che non fi diffipio con i facilimente come quelli del vino. Veggonfi de Villaoi nella Normandia reflat tre giorni imbriachi, dopo a ver bevuto locempera ote-mente il Pamartum. S'addormentano verfo il fine dell'im-briachezza, perchè, effendo rellata la vifcofità flemmatica del Pomareum ne piccivil canali del cervello, dopo la diffipatio-ne de fuoi fpiriti, ella condenfa io cerco modo gli fpiriti an-mali, e modera il loro moto apperifo poco, come fucede, quando fi prende un poco di papavero, o d'oppio.

quando i prende un pocodi papavero, o di oppio.

Il Pennezum, che ha più fermentao di li meno dolce, perché effendo flato l'ulio molto rarefatto dalla fermentazione,
non pizzica fi gratamene il nervo della lingua; mai I Penneream di queffa forta è più forte degli altri; imbeltaca più prefre, e da lui fi cava più fipirito. I Senfall del Pennezum, e
principalmente i Villari di Normandia prefetificono quello al dolce. Chiamasi volgarmente Rompicapo perché imbria-ca prestissimo, e sa camminare storto coloro, che lo bevono

Si fa la diffiliazione di questo Pomorrom, come quella del vino, e se ne cava un'acquavite, che hà le medesime qualità dell'acquavite di vino; ma non fi filma tanto, a cagio-ne, ch'ella non hà propriamente coil buon quito, e perché gli fpiriti fono uo poco meno foctili. Può farfi eziandio dell'

gul fightid foco use poce memo focttili. Pub fairt citataloi dell' garo di Pamerame, come fi fi dell'Isco. come fi fi dell'Isco. Se di roote per cursolità tiri. Analiti del Pamerami fi care-ria primeramente coli dill'isco una bacciditira quancità primeramente coli dill'isco una bacciditira quancità condo la loro forta, indi nola femma; relletà mi d'harto, dea cui fi frai viciler, mediante un gara micro, un pocci di primo, et diologiefio. Si calciore una maifi recca, che firà rivatta nel fosto dei vino. Si mercettà bollier nell'a coque, fi feitre al lilipuore, e fi fita frapporre, relletà nel fiscal dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata della dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'additirata dell'addi

E pettorale, fortifica il cuore, umerta, e cava affai la fe-ce proprio contra la malincoola. si metre a fermentare la feccia foremuta dalle mele nell' acqua, e fene fà uo fecondo Pemareum, che fi chiama Po-mareum picclolo; è umettante, rinfrefcante, cava la fete più dell'altro, e non imbriaca; è la bevanda ordinaria delle

# Femmine . Se ne fà altresi prendere agli ammalati . Pompholix.

P Ompholix . Nil . Nibili album . Caputtes . Bulla Cad-

Domphile N. M. Nibil abus .. Capaster . Ball a Cad-mic . Calcatter . Barno, leggiero, che firitrora attac-cusal copernios del cregioto), in cui é fato mefio a lique-cusal copernios del cregioto), in cui é fato mefio a lique-cusal compression de la capacita de la capacita del di tottoro. Se se trova estando nelle tanadir del Fenditori ma a o per negligura altracogiera quella Drapa , porte di gil Opera la famocadere nel focco, quando ficosporto o la-trocapicali, no far esgalandi calcado perfora la Drapa, in-tra compressione del capacita del capacita del pro-senta del capacita del capacita del capacita del pro-te del capacita del capacita del capacita del capacita del Il Penapholic del celtro blano, leggiero, che positi con-cernio.

E'detersivo, diseccante, proprio per le piaghe, per li ma-fori degli occhi; non si adopra, ch'esteriormente negli unmenti. Alcuni ne danno da mezzo (cropolo fino a due fero-poli, per le febbri intermitteoti. Provoca il vomito con mol-la violenza. Pomum Adami.

Pome Adami . Matth. Pome Adami . I.B.

Pomma Adam: . Ad. Pomma Affyrium . Ad. Malus Adami . C. B. Ray. Hift. Malus Affyria , vel Poma Adami . Patk in Italiano , Po-

od'Adamo

mo el Anamo.

El una (petic el Liamore, del Cedro, il quale produce un El una ferit el Liamore, ma fall piò geofio, di ma color giallo più carico, ed un odor men forre i la ciu beccio giallo più carico, ed un odor men forre i la ciu beccio el endiocremente groffa, i pueguale, e con molti crapatare, che raffonigitano a morficarure; la fias polpa e fi mile a quella del Cadro, ripiena di liggo, deo giallo fimile a quello della melarancia, una, che non el grato. Si coltiva quell' Alberone Giandini, ne Pacificaldi.

Alberone Giardini, ne Practicaldi. Il fuo fruto d'apretiro, porprio per lo foorbuto, per la renella, per le febbri continue, e intermiterent. Pomann Adam, perché il frutto di quedi. Albero hà delle crepature, che paiono effere morficarure, che akuoi Anti-chi hannocreduo effere (pari quelle, se lei primo Utono foce alla mella, come le quello frutto porrafie de contrafegni della difubblicama d'Adamo.

Malus Affria , perché quell' Albero é fiato portato dall'Af-firia oegli a ltri Pacsi .

# Populago.

P Opulago. Tab. Pit. Tournef.
Caltha painfiris. I. B. Ray. Hift.
Caltha painfiris fore finaplici. C. B.
Caltha painfiris walgeris finaplen. Park.
Chrif anthemam. Lon. Tu,hiago altera . Ang. Tur. Chelidonia palufris . Cord. Hift. Epimedium . Dodongi . Thal.

Epinodiami. Caft.
E una Piaora, le cui foglie rafiornigliano a quelle della
E una Piaora, le cui foglie rafiornigliano a quelle della
Piòciola Chelidonia, ma fono quattro volce più grandi, e di
più lunga durata, non cadenti così prefto, larghe, quafi ro-

nella Medicina. E'fata nominata quella Pianta Pepulago à Pepulo , Piop-po , a cagione , ch'ella nasce per l'ordinario stà i Pioppi .

# Populus.

P Opelus; in Italiano, Pioppo, e un'Albero grande, di

y opaus ; in Italiano, Pioppo, d u cui v ha tre sperie. La prima échiamana Papulus aibs. Dod. Ger. Park. I. B. Papulus aibs latifistis. Lob. Est farus autiquerum. Bellon. Papulus dis

Populus alla majoribus falits. C. B. Pit. Tournef.
Populi prima species. Ang. in Italiano, Pioppo bianco,
à Pioppo colle foglie larghe.

ở Piopopo colle fogile largue. Egil crecie moist rami in also; la Egil crecie in poor tempo, e getta moist rami in also; la Egil crecie in disca, moita, biatchicica; il fisoippos chanco; se facile sei disca, moita, biatchica; il fisoippos chanco; e facile sei disco, finalit qual a quelle della raino, maada in più picciole, verdit, puller, o ferna pelo di fiopra, biatchie, e lansignico di forto; come quelle dell' Fariro, sattocine code lomphe; fisoi cultimi inno lomphi com moite foi della più, cartiche al delloce ciate ripercei di oprere; i fere radici fi gillo, cartiche al delloce ciate ripercei di oprere; i fere radici fi.

umori freddi .

dilatano fulla fuperfizie della terra, e ficcome effe vi fi attac-cano poco profondamente, così l'Albero è fottopollo ad effete fcollo da venti-impetuati, e ad effere abbattuto.

La feconda fpezie e chiamata

Popular negra Ger. Dod. C. B. I. B. Pit. Tournel.

Popular ficturada Ang. in Italiano, Pioppo nero.

Il tuo legno e più duro, più nervoto, più difficile a fende-

re, e più gialliccio, ò meno bianco di quello della prima spere, e più gialliccio, o meno bianco di quello della prima ipe-de, etcopero di unb beccia unari. Getta i lali principio della Primavera de germi, o dei principi di loglie, grodii circa co-ne capperi, biamphi, a gauzi, d'un color vende giallic-cio, glutinolo, o tragolo, che i attacca alle dita, d'un dol-realità giano. Chaumanti in Latino Outs, fiu genume papies-li migri. Quedi germi, o germune fi ipequano in loglie la riche fatte in punia councle primi foglie dell'Ellera, mono grofic, matter in punsa come ie prime togue desi Lucra, meno grolie, meritale leggicimente all lisoproo, lifice; unute, di color verde rilicente, attaccare a code lunghe, e minute. Quell'Albero dierità, o mitchio, e non produce, che ford, o Calioni fenza frutt, o overe con relico di come in consultationa frutta del come con produce che fordi fenza frutt, o vere con tributo di color molico, do formili a quelli del Pioppo latoni del Pioppo nero mafchio, fono fimili a quelli del Pioppo latoni del Pioppo nero mafchio.

I trutti del Pioppo nero femmina fono cassettine bislunghe.

I attutt dei Proppo nerò neitmust non catetture brumpge, membeande, veril, dispolec come in grappoli. Saprone membeande, veril, dispolec come in grappoli. Saprone che dispolectiva del promoto di una piuma bianca. Le radici del Proppo nero calano più denro alla tera quelle del Proppo bianco, e rengono l'Albero più fermo; qui catetto i chiaramente più grande, più giurdio, e più dirri-to, perche quelle radici, che Gnop più proionde, ratervono più portimento dalla terra, e en escano più all' Albero.

La rerza spezie è chiamata

La rera spezie e cniamaca Populus tramula C. B. Pit. Tourness Populus Libyca . Ger. Park. Populus Libyca Plinii : Kuwir Theophrass I. B. Cerete Theophrass, swe Populus Libyca Plinii : Clus.

Quest' Albero hà più del Pioppo nero, che del Pioppo bianco; le sue soglie tono quasi rotonde, tagliate ne' consorni, dure, nericcie, attaccate a lunghe code, tremolanti, ò moventifi quafi fempre, anche in tempo placulo, donde nafce, ch' e stata chiamata questa spezie di Puppo Populus tremaia; i fuoi caftoni lono più lunghi, e più neri di quelli dell' altre ipezie. Le fue radici ferndono affai profondamente for-

Nacono i Pioppi ne' luochi emidi, peludafi, fegli arli de' Fiumi, del Mare, degli fiagni.
La baccia del Pioppo bianco è deterfiva, propria per la feiatica, per la difficoltà d'orinare, per le feottature. Si adopea efternamente, ed internamente

paa entenamente, ed internamente. Gliocchi, è germi del Proppo nero foto propri per am-mollire, per raddokite, a mitigare i dolori, applicate elec-ramente. Dano il nouve all' unguento popularam. Le foglie del Proppo nero fono litmate da alcuni bossa. Taddokirei delori della gotta, pethe, ed applicate fulla parte ammiliata.

# Porcellus Indicus.

Porcellus Indicus. Jonit. in Italiano, Porco d'India.

E un'animale quadrupedo, grofio come un Coniglio
mediocre, meffo da alcuni irà le fpezie de Conigli. Il foo moffaccio è aguzzo; I fuoi denti fono fimili a quelli de' topi monacce e aguzzo; i populario positional a quelli de copi; i fuoi orecchi fono piecioli, e rotondi; il fuo corpo è alla groffo, ricoperto piurcotto di ferole il Porco, che di peli or-dinari; le fue gambe fono più corte di quelle del Coniglio; i dinarj, je nie gamee imie piu core a quale, a ca Comigno, j fino jiedi dinarzi hanno fei dita, e quelli di dietro cinque. Non ha coda, il fuo verfo è un grugaito fimile a quello del Porco ordinaria, ma affai men forte. Mangia di tutte le forse d'erbe, di frutti, della vena, della cruica; beve poco, e s'affiene dall'acqua per molti giorni; per la copula della fua fecaie, un mafchio balla a otto, o nove femmine, ed effe fanno I lor figliuolini come le Coniglie. Trovati per l'ordinazio quest'anisnale nell'Indie nella nuova Spagna, so i Monti, e in altri luoghi, ma fi alleva, e fi nodrifce per tutte le Città dell' Europa; la fua carne è tigliofa, fenza molto gufto, e difficile a digerite.

Alcuni ne flimano la bollitura propria per la difenteria, e per muover i orina.

# Porcus Marinus.

M Arfninus . Phocana . Turcio . Sus Maris .
Porcus Marinus . In Italiano , Porco Marino . E' usa pezie di Delfano, ovvero un graffo pefice bislungo, il cuin-to raffornglia a quello del Porco terreftre, e cava fimiliame pella terra. Quelto pefice paffa fovente ne Fiumi colle marec. Se ne vede comunemente nel Fiume Senna a Royano: il fuo colore è giallico; è graffiffimo. Si mangia la fua car-ne, ma non è moto delicata, ed è un poco indigetta. Si li-quefà il fuo graffo, e fi aromatizza con qualche Piarra odo-rifera, ed è ciò, che fi chiama ollo il Porco Marino. E'ammollieute , ruolutivo , anodino , proprio per gli

# Perphyrion .

P Opphyriam; è un' Uccello acquatico grande come un Gal-lo, di color turchino, è vario; il fuo becco è grofio, aguzzo, porporino; porta una crelta fulcapo, le fue gambe louo lunghe; t fuoi piedi fono felli, ciafcheduno ha cinque dita. La fua coda e cortifima. Mangia t pefci, che pui predare.

Il fuo graffo è ammolliente, rifolutivo, anodino Perphyrian à resposa purpura, perché quest' Uccello ha in colore, tendente ai porporino, ovvero Perphersen à Perpherre, portido, a cagione de fuoi colori vara o fereziati fimiglianti a quelli del porfido.

# Porphyrites .

P Orphyrites . in Italiano , Porfido . E' una spezie di mai ghi, donde fi cavano le pietre, è uelle miniere dell' Egitto. Si adopra per far colonne, tavole, morta, e molte altre cole-E proprio per mitigare gli ardori venerei, applicato in un pezzo, che fia ben puirto ful perineo. E direccaute pelato iottilmente, e melcolato negli unguenti, ò negli empiaiti-Porphystes à mapaga, purpara, perché il Porfido è qui-che volta di color porporino.

#### Porrum.

Porrum. Dod. I. B. Park. Ray. Hift. Porrum commune. Marth. Ger. Porrum capitatum. Fuch. Tur.

Perrum commune capitajam, C.B. Pit. Tournel. in Its-

liano, Porro.. E'una Pianta d'orto affai comune, la cui radice è lima uattro, è cinque dita, groffa uno, è due pollici, qui c lindrica, compoila di molte tuniche bianche, lifeie, rilicotti, unite le une all'altre. Quelle crefcono, s'altano, fi feid-gono, e diventano foglie lunghe un piede, affai larghe, pia-to, flabile, fodo, pieno di fugo; ha neila fua cima un geo-fo mazzetto di fiorellini bianchi, tendenti al porporino. Ciascheduno e composto di sci soglie, disposte in sorma di campana, attaccata ad un gambo. Caduti queiti fiori, salcono in vece loro de frutti triangolari, neti, divili interior mente in tre ripoltigli pieni di femi bislunchi. La fua radice e guernita di fotto di molte fibre. Tutta quella Pianta hà un odor di cipolla. Si coltiva ne Giardini ; è inzuppata d'unfe go viscolo, e contiene molt'olio, e sale essenziale, è volte

Il Porro è incisivo, penetrante , aperitivo, risolutivo omnove lo sputo , le orine , e i meltrui alle Femmine; diffipa i vapori , è proprio contra la morficatura de Scrpen-ti , per guarire le feotrature , l'emorroidi ; il fafurro dell'

Porrum Graci upicos à upile accende, lo accendo, come chi dicesse Pianta, che muove molto calore nel corpo.

#### Portulaça .

P Ortulaco, in Italiano, Porcellana; è una Pianta, di cui v ha due spezie; una coltivata, e l'altra falvatica.

La prima è chiamata Pertuleen . Tur. Cord. In Dioscor. Portulare latifolia, feu fativa. G. B. Pit. Tournes.

Portulace bettenft latifelle. 1. B.
Portulace domefika. Matth.
Portulaca domefika. Matth.
Portulaca major, & fairso. Dod.
Ella getta fulti all'alterta di circa un piode, groffi, rotoodi, diritti, fagofi, lifo, rofficci, rifucenti, che fi dividono in alcuni rami, colle foglie meffe alternatamente per
ordine. hidunela da anti-

La feconda spezie è chiamata
Portuluca sprofiris. Dod. Matth.
Portuluca angustifalia, froe spronsiris. C. B. Pit. Tour-

net.

Portulata fibefiris minor, free fpontanen. I. B.

Portulata fiberit nafisms. Cord. Hith.

Ella getta moiti piccioli fulli rofficci, che fi coricano in
terra, cei hanno delle foglie fimili a quelle della Porcellana
dimettica, ma molto più picciole. Nafce fenza coltura ne'
Citatiani m. Visione me

Giardini, ne Vigneti Contengono amendue queste Porcellane molta stemma, ed olio, poco fale. La Porcellana coltivata é quella, ch é più in uso. Si adoprano nella Medicina il suo sulto tenero, le sue foglie, il suo seme.

E' propria contra i vermi, per raddolcire le acrezze del perto, per purificare il fangue, per lo fcorbuto.

Portulata è portula, picciola porta, perché è fiata trovata qualche raffomiglianza nella figura della foglia di quefta

nta ad una picciola porta Alcuni chiamano quella Pianta Porcellana à Porco. perche i Porci amano quest'erba.

# Potamogeton .

P Otomogeton rotandifolium. C. B. Pit. Tournef. Fontalis major lastfolin valgaris. Park. Potomogeton. Ray. Hift.

Pentalite most designation of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

orecchie, per ajutare la marcia. Si adopra esternamente, ed , ta nasce nelle paludi, negli stagni. Contie

olio mediocre, poco fale. E'rinfrescante, condensante, astringente, propria per la disenteria, presa in decozione. Si adopra altresì efterioria dicetteria, pera in decozione. Si saopra antesi entriprimente per l'empériggini, e per gli altri pirzicori della pelle.

Petamogetos ex werque fluvius, © perser velinus, come, chi diceffe Pianta, che naice vicina a Fiumi, ò a luoghi ac-

Fontalis; perch'ella nasce vicina alle Fonti.

#### Potentilla.

P Otentilln. Park. G. B.
Potentillne, froe Argentina . I. B.
Pentaphylloides argenteum alatum , feu Potentilla . Pito Tournet

Argunius Du Ger.
Argunius Du Ger.
Argunius Du Ger.
Argunius Du Ger.
Argunius Trag. This State, Ray, Hild.
E van Spettal of Parapphilader, è dum Paras, che serta
dalia farantae delle foglie, fimilia specific dell' Agrinous; a
E van Spettal del France, bellader, è dum Paras, che serta
dalia farantae delle foglie, fimilia specific delle derind perceilipeli harbot, a argunius. Mideous altreti in specific giber.
Lipeli spetta, e della modernia figure. E lis persa
conordia lista male e della modernia figure.
Li in serta
conordialita na male, in ind prediccoro delle rigile. I
son forpa la erre conor spetti della l'argunitar, ci affento familia
con fista foglie. Quetti forni nona figuradi, e affento famili
spetti della Cinquielle; cultelelane e deceptio di risgeretti della Cinquielle; cultelelane e deceptio di risdella della cinquielle; cultelelane e deceptio di risdella conordia della riscolori della riscolori della conordia della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori della riscolori de lice de fiore. La fua radice è lunga, e minuta. Nafee que-fta Pianta ne' luoghi erbofi, ne' prati; intorno alle fiepi, ful-le ftrade; fiorifce nella State fenza odore, e fenza gufto apparente. Contiene molta flemma, mediocremente olio. e

E'aftringente, rinfrescante, detersiva, propria per li flus-fi di sangue, per le diarree, per la pietra; mitiga i dolori de' denti; è vulneraria.

Petentilla à petentia, pollanza; è flato dato questo nome a quella Pianta a cagione delle fue gran virrù.

Argantina ab argante; perché il Sole dando fulle foglie di
quella Pianta, ne la comparire il di fotto bianco, e rifplen-

ente come argento.

Anserma ab Ansere, Oca, perché le Oche amano molto l'Arcentina.

#### Poterium.

P Orerium Matth. Caft. Lugd. Tragacantha altera , Paterium fortè , Cinfio I. B. Pit. Tournet. Ray. Hift. Tragacantha Granatenfis follis incanis deciduis forc albo.

Moris Tragacantha affinis lamginofa, five Poterium. C. Bau-

Spinn hirci minor . Ger. Tragacuntha altern feu miner, Paterion forte Diofcoridia.

Park E'un' Arboscello, che rassomiglia alla Pianta, donde esce la gomma Adraganth, e che n'e una spezie; getta molti ra-mi lunghi circa un piede, stessibili, scarni, che si dilatano in mi umpi-creta su poste, petudoli, kelarin, che h diatahno mi aliepo, bianchicol, e mentre fono anora teneri, l'anuginori, gutrniti di molte fipice lumphe, bianchicole; le fine feyite fon plecciolifirme, rotonde, bianche, lamuginote. Ni-ionona due a due fopra una coda terminara da una punta. I Tion fiori fono leguminoli, bianchi, Clafcheduno é follemos da fino calleci atro in correctio meritaro, paffaro quelto fore, gil fice-cede no baccello divilo ficendo la fin ingiberara in due ri-cede no baccello divilo ficendo la fin ingiberara in due ripoftigli, pieni d'alcuni femi, che hanno per l'ordinario la figura d'un picciolo rene . La fua radice è lunga, ramofa geghevole; coperts d'uns buccla nera, bianca di dentro, finngolà, gommola, infipida al gullo. Nafce quetta Pianta in Candla ne l'umphi montani, fecchi, artidi, incolti. La fus radice epiropria a confolidare, e ad unir inferne come con glutine. Si adopra efternamente, ed interna-

#### Prafius.

PRofus , Profius . Profitis . E una pietra preziofa , di color di porro , rilucente , n

pocorifolendente, che da alcuni viene chiamata Mater Sma-ragdi, perchè rinchiude quafi fempre dello Smeraldo. Vinà tre spezie di Prafus; una, ch'è vende pertutto; un' altra, ch'é tempeftata di macchiette roffe, e un'altra, che ha alcune picciole righe bianche. Le une, el'altre nafoono nell'Indie Occidentali, ed Orientali, in Boemmin, e in

molti altri luoghi. Questa pietra non è di gran prezzo presso a i Gioiellieri Ella e filmata come lo Smeraldo; propria per refiftere al veleno, e per fortificare il evore; ma non dee arrenderfi dall' uma, n'edall'altra, che un'effetro alcalico, effendo ben pe-fia, efpolverizzata. Se ne può dare per fermare le diarree, e i fluffi di finnue; la dofe e da mezzo feropolo fino a due.

Può adoprarsi altresi esternamente per detergere, e diseccare le piaghe. Profits d'apaser, perrum, perchè questa pietra hà il colore del porro,

# Primula Verit

P Rimula Verti majer . Get Primula Verts odorata fore luteo fimplics . I.B.Pit. Tour-

Primula pratenste. Loh. Verbasculum pratense ederatum. C.B. Herbe paralyfir . Calt. Brunf.

Paralifis volgaris pratenfis fiore flavo fimplici ederate . Park. Parad. Ray. Hift. E una Pianta, che getta nel principio della Primavera delle foglie bislunghe, farghe, ravide al tatto, aggrintate, che ii fo undono per terra ; s'ergono fra effe uno , ò più futti all'airceza della mano, è un poen più alti, rorondi, un poco velluti, and, o fenza foglie con alcuni for nelle lor cime fempiati, ma belil, gialli, odoriferi, formati in canne, fpa-fancare nella ioro parce imperiore. Paffati que li fiori, comparifcono in loro luogo de frutti, è delle esecole ovate, che

rinchiudono de l'emi rotondi, neri, minuti; la fua radice è affalgroffa, feagliofa, rofficcia, d'un guitoattringence, d' un'odor grato, aromatico, guernita di lunghe fiore bianche. Nafee quetta Pianta ne' campi, ne' prati, ne' Boichi, presso a ruscelli; il fuo guito è un poco acro, ed amaro. Conriene molto fale effenziale, olio, e flemma.

E' propria per fortificare il cervello, i nervi, le giunture;

per le fluffioni di catarro, per la paralifia, data internamened applicata effernamente. te, ed applicata effernamente.

E flato dato il nome di *Primula Veris* a quefta Pianta, a eagione, che fiorifce una delle prime della Primavera.

# Propolis.

P. Repolis è ana cera vergine, è una fipezle di Maftice roffic-cio, é giallo, che le pecchie comprogeno, e con cui vu-rano le feffure, e i buchi dolle loro armie, como per fare, che l'aria, e 1 freddo non v'entrino. Quetta materia e facile a fipezzarfi, ed hà un'odore firmile a quello de' germogli del Pioppo: Contiene un poco di fale volatile, acido, e molt

E'digeftiva, attenuante, rifolutiva. Si adopra per rom peregli abiceffi, per attrarre le schemie del serro, che sooentrare nella carne per le ulcere maligne. Se ne melcola negli unguenri, e negli empiatiri.

Se ne fa altresi ricevere il vapos re fi rifealda al fuoco per la rolle inveterata; ella la raddolcifee, e l'acqueta.

#### Prunum.

P Runum; in Italiano, Pruna. E'un frutto, di cui molte fono le spezie, che prendono le loro differenze da' luochi, ne'quali naicono; dalla lor figura, dal loro colore, dal loro gulto. Sono rutte affai note. Io non parierò quì, che delle Prune di Damasco nere, le quali noi adopriamo nella Medicina. Chiamanfi in Larino

Prana parve dultte arrecerules . C. B.
Prana Damafernia nofirata . Bellon.
Sono di mediocre groficata , rotonde , polpofe ; coperte
duna pelle nera ; is loro poipa e rolla , fugoda , che non sartacca al nocciole, d'un'odorcaffai buono, d'un guftn dolce, egrato. Ii ior nocciolo è picciolo , bislungo , faifolo ; rin-chiude una picciola mandorla quafi rotonda , dovata , d un guito grato, tendente all'amaro. Naicono quefte Prune fopra una fpezie d'Albero d'altezza, e di groffezza mediocre, che chiamati in Latino

Prusus fatto a fruitu parto dulci atrocaruleo. Le fue toglie (ono bislunghe, rotonde, affai larghe, men-late leggiermente ne' lor contorni; il fuo fiore è di cinque foglie, ditpotte in rofa, di color bianco. Coltivafi quell'Al-bero ne Giardini.

Le Prune di Damafeo maturano verso l'Autunno: debbo

no effere fecte affai groffe, ben nodrite, mature, colte di freico, d'un guito, e d'un odore grato. Contençono molta flemma, olio, e fale effenziale. Si focca una gran quantità di quefte Prune nella Turrena, e verso Bordeos, e si distri-buicono nel tempo del Verno per tutta la Francia. Chiamanfi picciole Prune fecche. Bitogna feeglierle novelle, pol-

mani pectore rancieccie: niegra receiter novene, pos-pote, midollofe, morbade, dibuos quilo. Le Prune di Damafeo frefche, ò fecche foso umertanti, ammollienti, ritaffanti, prefe in decounce, ò in follanza. Ritrovafi fpeffo fulle Prune di qualunque fpezie, che fieno, una gomma bianca, rilucente, trasparente, che chia-masi comma di Pruna. I Mercanti ne mescolano spesso irà ia gomma Arabica, a cui ella raffomiglia molto in colore, e in

vind. E propria per la pietra, per la colica nefritica, per umee-tare il petto, per muover lo fputo, prefa in polvere, ò in ma-

Adroprafi eziandio questa gomma per arricciare I ca-E' ftata chiamata questa spezie di Prune. Pruna Damafeens, perché le prime furono portate da Damasco Città Ca-pitale dell'Affiria.

# Prunus Sylvestris.

P. Rumur Silvestris . C. B. Ger. I. B. Dod. Park. Ray. Hift. Pir. Tournef.

Primus filvefiris valgaris . Trag.
Spinus . Virgilio , in Italiano , Pruno falvatico .
E'un' Arboiccilo fpinofo ; la fua fcorza è bigia , tendente al porporino; I fuoi fiori nafcono prima delle foglie, piccio-II , bianchi come la neve , teneri , amari . Ciafcheduno e com-potto di cinque foglie , ed alcuni flami nel mezzo ; le fue fo-glie fono fimili a quelle del Pruno coltivato , ma molto più picciole, e più dure, d'un gulto aftrincenre; paffati questi hori, foccedono loro picciole prune groffe come un grano grof-fod uva, quafi rotonde, dovate, di color nero, rendente too was, quais roossale, obrate, of coor nero, rencente alturchino, la foro polja é dura, verdiccia, d'un guitto fitico, à acerbo. Ella rinchiude un nocicio groffi come queilo d'una ciriegia, ovaro, un poco bisiunpo. La fius radice élegnofa, nera, che fi diftende da cutre le parti. Nafec commenemente quell' Albero nelle fiepi, ne campi, ne luoghi inmenemente quell' Albero nelle fiepi, ne campi, ne luoghi in-

colti. Contiene molt'ollo, e sale essenziale Il fuo iegno, le fue foglie, e'l fuo frutto fono molto aftringenti, propri per la difenteria, e per pli altri fluffi di ventre. Si pettano quelte prune; fene fipreme il fugo, il quale fi condenía a fuoco lento, fin che fia duro come il fugodi regolizia. Chiamafi quelt'eitratto Acacia nell'rar, è Acacia Germanica. Si foffituifce al vero Acacia d'Egitto, quando d'raro.

L'Accaria nofras dec effere ben feccato, nero, affai raf-fomigliante al tugo di regolizia, che fi spaccia presso ai Dro-ghieri, d'un guito affai assennence, accriecto.

E proprio per termare il Sutti di singue, le diarree, il romito, per resistere ai un disconsiste di accessos servo

fino a una dramma Pranus viene dal Greco votre, che fignifica il medefimo.

# Plendo-Acacia.

P Seudo-Acacia vulgaris . Pit. Tournes. Arbor filiquosa Virginensis spinosa lucus nostratibus dida.

Park. E un' Albero grande , che fa prefentemente uno degil ce-namenti pò difettevol de Guitelin per la moltistata, e per la la selezza de foi suni, pel bason dosso de fina fiori, y es-tima la selezza de foi suni, pel bason dosso de fina fiori, y es-timprocche non d'afference da la regoliza fe non perché d'un Albero, e la regoliza de un'esta; je fen logis finon bishimpée, melle per codice a due a due forpu una corba, creminata da una fila degla; it directo pie fono più sulpui-nanchi , d'un dotre doite, g'agraffino. Quando più anchi , d'un dotre doite, g'agraffino. Quando fina fila fila della farti in forma di picciolo rene.
Si tiene, che il primo Acacia, che sa staco in Francia, fia slaro portato dall'America con gran diligenza da Giovanni Robino nel Giardino del Rèa Parigi, dove si vede ancora groffo, grande , e vigorofo. Chiamafi per quella ragione Parigi .

I fuoi fiori fono ammollienti , rilaffanti , aperitivi , rifolu-

La fin radice è perrorale Pfendo-acacia à Yusto, falfum, & Acacia, come chi di-

# Plendo corallium.

Pseudo-cerallium. In Italiano, Corallo falfo; e una Piacta impietrita, la quale nafes, e crefee come il Corallo fugli fcogli nel Mare. Ven ha di molte spezie; gli uni sono duri come il Corallo,ma porofi, di color di cenere, divifi in molti rami foarfi di porri e di velcichette. Chiamafi quefta fpezie Pfendoteralium verracerum. Gli altri fono sformati, non gettano verun ramo, ed hanno in certo modo la figura d'un fungo, di foltanza porofa, leggiera, facile a rompere, di color dice-nere, ricoperti per i ordinario d'una crosta bianca, spogno-fa, senza gutto, alcalica.

Il Corallo fasso dadoprato per nettare i denti, e per forti-

# Pleudo-diciamnum.

P Seudo-Differensum . Matth. Dod.
Pfeudo-Differensum forthus verticillatis . Ad. Lob.
Pfeudo-Differensus verticillatus inodorus . C. B. Pic. Tout. n Italiano, Dittamo falfo.

spiese numerous mortantes sometras. La P.P. 1000 (in Lasinos, Dismostro Charles) escole filescole #### Plittacus.

P<sup>Stracus</sup>; în Italiano, Pappagallo.
E' un'uccello per l'ordinario cost groffo, ò no pocopiù aroffo d'una Gazza, di color verde, o vario; la fua terha

grafied una Casara, di color rente, è ovario; i, li an intiadi dalignoti, si ho color loro grada; i fine boco especidi alignoti, si ho color loro grada; i fine boco especiturga; i for grada color como e e i fine pinel grada; e,
la fine pinel control de la color de la color de la
propia de la color de la color de la color de la
propia Caminno Senomero; i fina que del puns, bella.
Note quel mocrito serifinde i in Midales; in Casara,
pinel Caminno Senomero; i fina que doctor. Signifida consideraria per los profitesas, pello colore. Signifidariccio congrania, franti, pane bapatro nel vico; insadericcio congrania, franti, pane bapatro nel vico; insapositi alicitorese, predeb banos in anticri inprocesgrada del colore del color del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore del colore d Sono disciplinabili, e s'infegna loro a pariare, e ac canare affai diftietamente. Il pretofemolo è per loro un veleno . Gl'Indiani mangiano i Pappagalli . Contengono molro fal volatile , ed olio.

Sono propri, markiati, ò pure prefi in boilleura, per l'epi-leffia; ma la Medicina non le ne ferve. leffia; ma la Medicina non le ne lerve.

Il fuo flerco difeccato, e prefo in polvere è proprio per fortificare i nervi, contra le convultioni. La dofe è da mezzo scropolo sino a mezza dras Si crede, che Pfirmus derivi da Ffirmes Città famoli, ficusta verso il Fiume Tigri.

# Pfyllium .

P Spillium . 10 Italiano , Erisa per le pulci .

B' una Pianta , di cui trè fono le fipezie .

La prima è chiamata .

Pfillium primum . Ang.

Pfillium primum . Ang.

Pfillium Disferendis , vei landicum crenatis fallis . C. B. Pit.

Pfillium Disferendis , vei landicum crenatis fallis . C. B. Pit.

Tournef. Ray. Hift.

Todimet Ray, 1:11.
Ella getta nifito all'altezza di circa un piede, roxondo, un poco ravido, legnofo, e rofficcio verfo la radice, dividio modit a muelli. L'esfe foglie fono bidumphe, fiverca guaza, vellate, meriate, nervofe, e un poco fatte a frangia come quelle del cromo di Cervo; i fis faci mish anno delle refre piccio del pièglie corno di Cervo; i fis faci mish anno delle refre piccio del pièglie contro di Cervo; i fis faci mish anno delle refre piccio del pièglie con di Cervo; i fis faci mish anno delle redi piccio della resistante della resistante i si forta galla gia i muerra
fra la lenza si si forta galla gia i muerra questi fori è una canna spalancara in alto, cagliata io quattro parti. Passato questo sore, compartice in suo suogo un fratto, ò una coda membranosa, che rinchiude de semi minuti, bianament, the immuned of irm minut, bis-nghi, nericel, life; al tatto, rificenti, e raftomiglinati alle ilci. La fus radiced lungs, minuta, fibrara. La feconda ferzie è chiamata Pfillum afterium. Matth.

La Roccula feeral echanisms

[Fifth managin journe C. B. I. R. Pit. Tournet.
Fifth managin journe C. B. I. R. Pit. Tournet.
Fifth managin journet return. Furth.

[Fifth managin journet return. Furth.

[Fifth managin journet journet. Furth.

[Fifth managin journet. Furth.

[Fifth managin journet. Furth.

[Fifth managin journet. Furth.

Fifth managin journet.

Fifth managin journet.

Fifth managinet.

Fifth

204. RATEATON LESS CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CONTROLLES CON

re. Se ne cava una mucilagine, metrendolo nell'acqua, che sa ben calda, e si adopta la suddetta mucilagine per ser-mare lo sputo di sangue, sa disenteria, le gonorree. Se

per la predere per bocca, ò in injectione. Pfillium à Wèla pulca, pulce, perché il feme di quella Pianta ha una figura, e un colore fimile in certo modo a quello d'una pulce.

#### Ptarmica.

P Tarmica. Ger. Ptarmica valgaris. Park. Ptarmica valgaris, folio lange ferrate, fore albo. I. B. Ray. Hift. Pit. Tourn.

ay. Hell. Pit. 'I courn.
Plearnies welgeris, five presenfe. Cled. Hifl.
Drace fivefiris, five Pramics. Dod.
Dracamedius presenfe ferrate folio. C. B.
E' una Pianta, che crefce ordinariamente all'alterna
manda amorte ma che calva qualche volta fino a

d'un piede, e mezzo, ma che s'alza qualche voita fino a quattro piedi. Ella getta un folo fulto, fearno, rotendo, hitolofo, affai fodo, guernito dal baffo fino all'alto di glie lunghe come quelle della Dragontca, merlate all'ingile lunghé conce quelle détai Dragontea, mentare al l'in-torno di denta acuti, ruvuli, al colto verde heuno, rils-como di denta acuti, ruvuli, al colto verde heuno, rils-torno de la colto de l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al la colto de la colto de l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, celli, che hanno nole leto cio ene de fori latti a raggi, sisio-chi, dispositi mazzetta infai chiufa, come quelli della filorighie, ma più praudi. Pafistra quelli foci i, faccedono le-tro de l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acuti, al l'acu broß, fogli orli de'campi, ne'prati. Contiene molto fal essenziale, acro, ed olio.

E'itarnuratoria pofia nel nafo, e muove lo fputo mafli-cata; mitisa il dolore de denti. Ptarmica à urapue, flernatamentum, perché questa Pianea sa starnutare, quando si mette nel naso una delle sue soglie.

# Puffinus.

Diffusor. E'un' Uccilio di Mare, ſpezie d'Anira filàricea. E' große come un' Anira ordantra, di coire
te en la große come un' Anira ordantra, di coire
di ni mequadro voice der große, da un' lough, fi direttera
full richteral delle fine ale, e de fino posit, e corre in sul
mentere fillal tuperion del siegue com molte signetzen, e'
pang gane quantich di spetil Uccidi in Scotta, in Iristola, e
pang gane quantich di spetil Uccidi in Scotta, in Iristola, e
pang gane quantich di spetil Uccidi in Scotta, in Iristola, e
pang gane quantich di spetil Uccidi in Scotta, in Iristola, e
pang gane quantich di spetil Uccidi in Scotta, in Iristola, e
pang gane quantich di spetil Uccidi in Scotta, in Iristola, e
pang gane gane di scotta di Scotta, in Iristola,
pene gane gane di scotta di Scotta, in Iristola,
pene gane gane di scotta di Scotta,
pene gane gane di scotta di Scotta di Scotta
di Scotta di scotta di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta
di Scotta di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
di Scotta
d ed olio. E' affai nutritivo. Non fe ne fà alcun ufo nella Medicina.

Alcuni hanno dato il nome di Diavolo di Mare a quest' Uccello, a gapione, che le fue penne fono nere; ma è flato daro il medelimo nome ad un' altro Uccello marittimo dell' illefto colore.

# Pulerium .

PUlegium; in Italiano, Puleggio.
E una Piaota, di cui due iono le ipezie. La prima e chiamata Palegium. I. B. Ray. Hift.

Padguan v. J. B. Ray Fifth.

Arigam varigame. A. Gu Inco.

Padguan varigame. A. Gu Inco.

Padguan varigame. A. Gu Inco.

Padguan varigame. A. Las Ger.

Padguan varigame. A. Las Ger.

Ellis graza modi fulli lumph incd project, quadrud,

varigamen, padguan varigamen.

Ellis graza modi fulli lumph incd project, quadrud,

da her nodi . Le fue fiquie inco quad roccasie, come quadr

da her nodi . Le fue fiquie inco quad roccasie, come quadr

da her nodi . Le fue fiquie inco quad roccasie, come quadr

da her nodi . Le fue fiquie inco quad roccasie, come quadr

da her nodi . Le fue fiquie inco quad roccasie, come quadr

da her nodi . Le fue fiquie inco quad roccasie, come quadr

da her nodi . Le fue fost from fortat in heritalizado, duding

din missimiliame. I lum fort from fatt in heritalizado, popoguano, popoguano, popoguano, popoguano, propoguano, pro alle volte rofficcio fmorto , ransfirmamente bianco . Cisalse voite romecto importo, raminimamente pianco. Cas-icheduno di quelli fiori è fatto in golia, 5 ûn canna, atglia-ta lo also in due liabbra. Palfatti quelli fiori, fuccedoro lo-no de femi minutti, la funzalice fibrata. Tutta la Pian-ta hà un odor forte, aromatico, e grato, principalmene quando è in fore; il fuogunto è acro, e un poco cocen-

La feconda spezie è chiamata Pulegium angustifelium . C. B. Pit. Tournes. Pulegium Cervinum . Ges. Hort.

Paligum Crivinum. Gel. Hort.
Paligum Crivinum engelfiglium. I. B. Ray. Hill.
Paligum daterum faltit sidengti. Dol.
Paligum adterum faltit sidengti. Dol.
Paligum adjelfislium, free Cevinum. Lob. Patic.
Paligum adjelfislium, free Cevinum. Lob. Patic.
Indiana (Esteva faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit faltit fal

Il Puleggio è aperitivo, attenuante, rifolutivo, carm nativo, proprio per la colica, per provocare i meltrui alle Femmine; per fortificare il cervello. Fulcy num viene da Pales, pulce; perché si dice, che il fumo di questa Pianta scacci se pulci. Il Puleggio hà molta rassomiglianza alla Menta.

# Pulex .

P Ulex; in Italiano, Pulce.
E un picciolo inicitoro, che reca incomodo a tutti, e che non è bosono per verma cofa. Egil è abbatianza noto. Lafua figura, la fua groficera, e, l'isocolore raffonigilano a quelli pel icene di Pfisham. La fina tefta ejectòia ; la fua faccia e grofia, e aguzza in forma di rronta;
pagne la carne, no fuocia il langue, e lo fancia fusion per pages la carde, se local II langue, e la lancia falia per quida vegnose le maccio trofic, che gli lafa falia pini, da pocche l'ha moricasa. Carca laboli caldi percede di percede l'antica del carde la carde la carde la carde la proche fais con una parte agilità. Capita fini fai per percis fais con una parte agilità. Capita fini si nel proche fais con mante l'antica fini percede più anni della carde la carde la carde la carde la carde la carde la coli casa gambe di ranti cartana , e i internato aliano della carde la carde la carde la carde la carde la carde porte la carde la carde la carde la carde la carde la coli carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la carde la car la parte di dietro in qualche dillanza da se medelimo;

di Cuffon a Parigi , nella firada di San Jacopo , una pul-ce di mediocre groffezza , incatenata ad un picciolo can-

one d'argento, che firafcinava. Queflo cannone era ingo come la metà dell'ugna, groffo come un puntale di firinga, voto, ma pefante fessanta, o ottanta voto, ma pulce. Era soltenuto sopra due picciole rote, e aveva efattamente la figura d'un cannone grosso, che adoprasi in guerra mente la figura d'un cannone grosso, che adoprasi in guerra mente la figura d'un cannone groffo, che adoprati in guerra Vi fi metteva talvolta della polvere, e fi accendeva, fenta che la puice ne parefic fipaventaza. La fue Padrona la con-fervava in una picciola icatola vellutata, che portava nella faccoccia, e la nodriva ficilimente, mettendocica ogni giorno qualche mezzo quarto d'ora ful braccio, d'onde la pulce fucciava alcune goccie di fangue fenza farfi quafi fenzire. Il Verno la tece morire, benche fosse conservata assai calda. Si fcacciano le pulci, e si ammazzano cogli unguenti mer-

curiali, col folfo, e colle altre droghe, che fi adoprano per Pulen à pulle, nero, perché la pulce è nera.

#### Pulmo marinus.

D Ulos marinas. E'un corpo spugnoso, e leggiero, colla figura d'un polmone. I Naturaij l'hanno messo nel nusmero de Zoofiti, o Piante animali, come fe ve ne foffero. fosse animato si è, che si vedeva a muoversi, e ad agitarsi nel Mare appresso poco, come sanno molti insetti; ma questo moto non è prodotto, che dall'acqua, la quale entrandone' pori di quella materia fungofa, e facendo qualche sforzo per ufcirne, ne gonfia fucceffivamente le parti; perch'ella vi fa molti giri prima, che possa trovare un passaggio libero; suc-cede il modesimo alla spugna, e a molte altre materie si-

mili Il Polmone marino nuoca fopra l'acqua, e si pretende, che and primition materion must roper a legal, a en precente ; the materion must rope and expension, a en precente ; the fallen, mericolated i recibien; the fallen preference of freight e, che non fan, che appens pub traffi intereo (opera l'acqua; pare che fia una pitutta condentata e de probabile, che non fan, che un'eferemento vifcofe del Mare, adunato inferene, e el industro da Soe in forma di polomone. Commungo fia; e gli è un Fosiforo, i imperocche i (ichiana la notte e, el fecon effoi fregano de lattoni, al divenazio luminofi, e mosvono (filla pelle, quando lattoni, al venezio luminofi, e mosvono (filla pelle, quando fit cocano, un pizzicore, e un odor marino. Il Polmone marino contiene molto fale, volatile, e fiffo, ed nlio. Egli e depilatorio, cioè, applicato fulla carne pelofa, ne

porta via il pelo. Si calcina, e fe ne fa un ranno con molt' acqua, ch'e proprio, bevuto per la pietra, per provocare I meltrui alle Femmine; per far orinate.

#### Pulmonaria.

D Ulmanaria E una Pianta, di cui due fono le spezie principali; l'una con foglie larghe, e l'altra con foglie stret-

La prima è chiamata Pulmonaria maculofa . Ger. Ray. Hift.

Pulmonaria latifolia moculofa . Park.
Pulmonaria Italorum ad Buglofam accedent . I. B. Pit.

Tournef. Pulmanalis . Dod

Palmonalii. Decd. Sprophysium mensisjum, free Pulmonaria Intifelia. C. B. Elia crefec all altexta di circa su piede; getta uno, omo-ir fulli angolioji, velluti, i di colore tendente al prosperi-no, rasformiglianoti a questi della Borrana. L. fue fuelle escono le une data fius rasfece figarfe; e, diffete per ter-ra; i e altre abbraccinno il loro futto fornaz ocda. True e quelle foglie fono bistimphe, langhe, aquaze, tra-te quelle foglie fono bistimphe, langhe, aquaze, tramezzate da un nervo per lungo , guernite d' un pelo molle , e lanuginolo , e fereziate il più delle volte di macchie bianchiecie; i l'uoi fiori fono picciole canne spalanmaccine outerinece; 1100 nor not preciou came i patam-cace in alco in bacinetti; cialfebuluas et augliata in cioque parti, di color ora porporino, ora pavonazao, contenua in un calice, ch'eun altra canna meritara. Quetti fiori fono fo-flemeti molti infieme di gambi corti, attaccati all'alto de fi fil. Paffaro Il fiore gli incecodono quattro femi quali roto-

di, rinchiuli nel calice; la fua radice è fibrata come quel dell'Elleboro; ma le fue fibre fono più sparfe, e alle voite più groffe, d'un gufto affai vitcofo

La seconda spezie é chiamata Palmenaria angaftifolia carales flore. I. B. Pit. Tout-

Pulmenaria angustifolia 2. aut 3. Clus. Ger. Ray. Hist., Symphysium maculojum, sive Pulmenaria angustifisia ca-sica. C. B.

rattes. C. B.
Ella e diversi dalla precedente, perché le fue foglie fono
firette, e quasi simili a quelle della Borrana faivatica, ma più
molli, ricopere di pelo, finna coda; i fuoi fiori fiono nel
principio porporini, rofficci, ma quando fono bene aperti ,
acquittano un bellifitmo colore turchino; L. Eu far adic con-

acquifano un bellifimo colore turchino; La tua radace con-litle in fiber groffe bianchice nel principio, ma che diven-tano nere invecchiando, d'un guflo dolce. Nafcono amendue queste Pianne ne Bofchi, ne Vignet; ne' luoghi ombrofi, e nafcotti. Le loro foglie fono per l'ordi-nario tempettare, o feretaine di masciche bianche, nm qual-che volta non fono. Convengono molta fierama, e do dio, po-

co fale effenziale. Sono umettanti, deterfive, confolidanti, vulnerarie, proprie per le malattie del polmone, e del petto, per mover lo fputo. Se ne fa prendere in decozione. Se ne applica al-

tresi efteriormente Pulmonaria, à pulmore, perché è fista trovata qualche raffomiglianza frà le macchie, che comparifcono sù quella Pianta a quelle, che fi veggono sù i polmoni, e perché la Pulmonaria e buoniffima , e moko in ufo per le malattie del pol-

# Pulfatilla .

Pulfatilla. Dod.

Pulfatilia vulgaris . Ger. Lob. Pullatilla purpurea, caruleave. I.B. Ray. Hift. Pullatilla foliocrafiare, & majore fore. C.B. Pit. Tout-

nefore riort . Pulsatilia Danica . Park. Herba venti. Trag. Ammone streffris. Fuch.

Ammone prepara. L. Main.

Herba fardos . Dod.

In Italiano , Anemone falvatico .

E'una Pianta , che gerta delle foglie, tagliate minutamer te, vellute, fimili a quelle della Paftinaca falvatica, atraccate a cofte lunghe, affai vellute, rofficcie abbasso. S'erge frà effe un picciolo fusto all'altezza di circa mezzo piede, rotonie un péccuó-into altalitetad cirica metato pide, rotom-co, roto, copero duna lana profusa con lôte rei, ò quan-do, roto, copero duna lana profusa con lôte rei, ò quan-della fiua metà. La fiua cinna folfiere un folo fore con fei fo-glie grandi, bilotunghe, fatte in puna, disposte in ordi fo-glie grandi, bilotunghe, fatte in puna, disposte in ordi color proprimo, vellute di fiori, fenta pelo di dentro, con un prillito nel too nestroa, accomagnatuo da flama gial-li, d'un dolor fatco, pecoaggradevole. Paísaso quefo for-re: il prillido direnta sin rituro, formanco a guild di retia no-re; il prillido direnta sin rituro, formanco a guild di retia nore, il pittillo diventa un trutto, i ormato a guili di tetla no-conda, espellica, compolo di moti femi, che finicono con una coda barbuta come una penna. La lus radice è lunga, e qualche volta grofia cone il dito, nera a lun guilo un peco annato, ed acro. Nafec quella Pianta ne l'uvybi faisori , e incoli . Comitive moto fale cière raiza le, doito. É deteriva , ni foliuri a, propria per la ropra, per inci-dere, per attenuare gli umori , applicata efleriormen-dere, per attenuare gli umori , applicata efleriormen-

Pulfatilla à pulfare, spignere; perché questa Pianta nasce ordinariamente in luoghi alti, dove il vento spi-gne il suo sore, e l'agita continuamente. E stata an-cora chiamata per la medesima ragione Berbe wast.

#### Pulvis Coriarius

P Uleis Certarias . In Italiano , Scorza di Quercia . E una feorza di Quercia , ridotta in polvere grofiola-na . Coloro , che conciano i corami fe ne fervono per dar loro il colore scuro.

L'aftrin.

E'affringente, difecente, propria per refiftere alla pu-trefizione. Si adopra per imbaliamare i corpi morti.

#### Pumex .

D Usen; in Italiano, Pietra pomice; è una pietra, o vve-ro una terra, ch' è flata calcinata da fuochi fotterrane), e trasportata da tempi procellosi nel Mare, dove si ritrova, ferniportata da tempi processon nei mater, a competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de competenti de

Trovanti altresi delle pietre pomici in Sicilia verfo il Monte Veiuvio donde iono ulcite, ed in Germania dove concorrono la Motella, ed il Reno

Le pierre pomici fono adoprate da Mastri di pergamena, da coloro, checonciano i corani, da Vasai di stagno. Sono alcaliche, detersive, difeccanti. Si adoprano per le ulcere vecchie, per le malattie degli occhi, per nettare l

Pumen, quafispumens à spuma, schiuma, perché questa pietra pare come una fchiuma concreta.

#### Punica.

P Unite malas; in Italiano, Melagrano. E'un' Arbofcel-L' lo, dicui due fono le fipezie, l'una coltivata, ò dimefti-ca, e l'altra falvatica.

La prima è chiamata

Punica, que malum granstum fert. Cxl. Pit. Tournef. Malus punica. I. B. Ray. Hift. Malus punica fattur. C. B. Park.

Malay punica jativa . G. B. PATK.
Malay panica, Jeng renata . Cord.
Malay granda. RawWolff.
Granda, Jev Panica . Get.
Itiuo irami fono minuti, angolofi, guerniti d'alcune fipipe; la fua baccia è rofificcia : le fue foglie fono poctobe, e
raffomigliantia quelle del Mirro, ma meno aguzze, attacranomiglianta queste del Mirro, ma meno aguize, attu-care a code roficcie, qui mo dore affai forte, quiando inono pe-fie; il fuo fiore è grande, e bello, di color roffo, tendente al perporino, compoto di moltre foglie, difripote in rofa nelle incavarure del calice, rappretientante un picciolo paniere di forti. Oueflo calice è bittimono, duro, everation, terme in fiori. Quello calice e bistungo, duro, porporino, largo in alto, e colla figura in certo modo d'una campana. Si chiama Creimus; il suo tondo diventa un frutto, caduto, che sia il fiore. Quello frutto creice in una mela groffa, rotonda, guernita d'una corona formara da tagli dell' alto del calice ; la fua buccia è dura come il cuojo, di color porporino, feuro di fuo-ri, giallo di deutro. Quelta mela è chiamata in Latino Malum punicum , fen granatum ; in Italiano, Melagra-

E' divifa internamente in molti ripofligii, ripleni di grani ammucchiati gli uni fopra gli altri, polpofi, di bei colore rofio, pieni di un fugo gratifi mo al gufto. Ciafcheduno rin-chiude nel fuo mezzo un feme bistungo, il più delle volte ir-

regolare "What referre di metaganae, che fonodifferent pel lero guilo: le une fino arrie; a latricolot, le chirard im gillot, che ha dell' agro, e del dolte; chimani vimito. Le prime lo-no monitare d'insea ande, le fonodi Germana dalte; a le cette. Granta et del delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle per Penfectalli, come in lipogna; in lettin. La fevonda firette c'chimatus. La devonda firette c'chimatus. La devonda firette c'chimatus. Panne firette, Cost. Hill. Phr. Tournef. Mattar panne firette, Cost. Hill. Phr. Tournef. Panne grantaria la felle Ray. Hill. V'hà tre forte di melagrane, che fono differenti pel loro

Pamum granatum felvefire, cujus fores Balaufta. An-

In Italiano, Melagrano falvatico.

E un Arboiccilo fimile al precedente; ma egli é più ruvido, e più fipinofo. Se ne raccolgono i fiori, quando fono
nel loro vigore; e chiamanfi Balanfita. Si l'eccano per confer-

varli; quelli, che li vendono preflo a Droghieri vengono dal Levanre. Il Mciagrano falvatico nasce per tutto ne Paesi caldi. La melagrana contiene molta flemma, olio, e fale effenziale, ò acido. .

I Balaulti, ovvero fiori del Melagrano, debbono diere siciti, novelli, grandi, belli, ben fioriri, carichi di colore, ò d'un rofio porporino. Contengono mo't' olio, e fale enziale.

Sono propri per la difenteria, per l'odore de' cibi indigefti, per la diarrea, per l'ernie, per fermare le gonorree, per gli iputi di fangue La buccia della melagrana è chiamata in Latino Melico-

La buccia della meligrana è chiamata in Latino Malti-rium, come chi dicteffe cuojo di mela, perché quefi buccia: è dura come il cuojo. Si chiama eziandio Sistum, pilar, à Sistoni, perché fica avera molta nas volta da campi Sistoni. Dee (reglierí novella, ben feccusa, che non abbia muffa, affa cara di colore; d'un ugulo altrinogene. Ella contiene molé ollo, e fale effenziale; bà le medeiane virtà, che hà il fiore della melagrana.

Il fugo della melagrana agra è più ftimato in Medicina di quello delle altre melagrane. Si adopra per fortificare il cuo-re, per fermare il vomito, e' l'fluffo di ventre, per precipi-tar la bile. Si fanno fucciare all' ammalato i grani della me-

lagrana. Il feme della melagrana è aftringente . Si adopra nelle inie-

Trovasi nel Mare nna figura di mela dura, impierrita, che nasce intorno alli scogli; cila rassomiglia nella sua forma, e nel fuo colore alla melagrana ; chiamafi melagrana di Mare Puntca à puntce culore; Imperocché il fiore, e I frutto del Melagrano hanno un colore rofio .

Grandum à granst; perché questo frusto è ripieno di gra-ni; ovvero Grandum, perché nascono in abbondanza i Melagrani nel Regno di Granata in Ilpogna.

#### Puretta.

D Uretta; è una polvete magnetica più pefante della rena. I nera, brillante, che rittovafi fulle rive del Mare in un luogo lecco, chiamato. Merte, ch' e in qualche diffanza dal-la Città di Genova. Si fepara facilmente da una rena del mela Città di Genova. Si tegara facilmente cas una rena ues me-definuo colore, na pia leggiera, che nui fiempre l'accump-gna colla punta d'una lama di coltello calamitara, che vi fi applica. Comprenicie poco renopodopo qualche grana burrafi-ca, o agitazione firacollinaria dell'accupe del Mare. Si ado-pa per mettere fulla carra, in cui ficrive. Il Sig. Jobico, che ha claminara in full hitto con un Microfcopto quetta polvere, I ha ritrovata inegualifirma nelle fue parti, e quan-tunque fia duriffirma, ella fi pella frà due Stramenti d'acciajoremperati, e in quella maniera fatta fortile, fe fi mette fopra un carton fino, e che di fotto vi fi giri intorno una pie-rra calamita, queda pierra fara muovere la polvere, come fe fosse limatura d'acciajo, ò di ferro. La polvere Puretta uicendo dal Mare non annerifee le dita, ma petta, come abbiamo detto, le annerifce. Non irrugginifce nell'aequa dolnamo actto, se annersice. Non irrogainte nell'acqua doi-ce, nell'acqua del Mare, nell'orina, ne' liquori acidi: l'ac-qua forre medefima, che difcioglie il ferro, e l'acciajo non produce fopra esta verun effecto, che apparifea. Non iscoppia, gertata fulia fiamma d'una candela come fà la limatura di ferro. Quette sperienze hanno fatto conchiudere at Sig Joblot, che questa pol vere non sia ne ferro, ne acciajo, ne scocome alcuni hanno creduto

Viene oppoito al Sig. Jobiot, che se questa poivere avesse della calamita, ella s'attaccherebbe al serro, che non è cala-mitato, come si vede, che la calamita vi si attacca; il che

però non fuccede .

Egli rifponde, che quella confeguenza non è ginfla; perchè la pietra calamita fi attacca folamente al ferro, che non è calamitato, perché intorno ad effa fi fann turbo affai confiderabile d'una materia invifibile, che chiamafi magnetica; ora ficcome i granelli di Puretta, ovvero la polvere della ca-lamita migliore, che possa trovarsi, non hanno turbo di quefla materia magnetica, che fola è la cagione degli efferti p ravigliofi, che fi offervano in quella pietra, così non è da fiupirfi, ch'ella non produca l'effetto, che fi fcorge nelle maffe di questa pietra.

#### Purpura.

P Urpura; in Italiano, Porpora.

E'una spezie di Buccina, ò Porcellana, ovvero un pefee di Mare, ehe nasce in una conchiglia, che ha la figura d' un cornetto, onde naice, che fi chiama Buctinum. Quelto pe-fee hà un becco lungo, ed incavaro, con cui trae il fuo nodrimento; egli è attorniato di cerchi, guerniti di punte, nella qual cofa egli è differente dalle altre Buccine. La fua lingua è lunga, aguzza, e cosi forte, che ne fota gli altri nicchi per mangiare i pefci, che vi fono. Ha nella gola una vena bian-ca, ripiena d'un fanguedi color rosso bruno, rifucente; ed è la porpora, che fi adopra nella tintura; il fuo nicchio è ruvi-do, gobbo in molti luoghi, gialliccio di fuori, bianco di den-

ao, gosso in mort; 100ght, gaillarcio al 11001; a jaineo al ten-tro. Si trova queflo pefce atzaccato agli fotoli; egli è ordina-riamenre più groffo delle altre Porcellane. La carne di que-flo pefce è dura, e di difficile di gleillone. E proprio per fermare i flutfi di ventre. Si pefta la fua con-chiglia ful porficolo pio ovver fottile. Ella è al callea, propria per raddolcire l'acrezza degli umori , per difeccare le piaghe ,

# Putorius.

PUterius, feu Ebris. In Italiano, Prazola. E'una ipezie di Donnola falvarica, ovvero un'anima-luzzo quadrupedo na poco più grande della Donnola dime-

per nettare i denti.

huxto quadrupedo no poco più grande della Donnon ame-fica; il fiuo corpo è fatto come quello della Martora, ma più grande; il fiuo collo è più fcarno: il fiuo ventre è più largo; la isa pelle è ricoperta di peli di different liunghezze; gli uni cortì, e pialli; gli altri liunghi, e neri; la fiua tchiena è per l'ottinazio di color di Lepre; il fiuo ventre è nero, e i fuoi fanchi gialli; le fue gambe fono corte, nere; la fiua cola e affai lunga, groffa, nera. Abiea ne' luogòi dirert, nelle fo-refte, fulle rive del Mare, ede Fiumi, ne' Paefi Settentrio-nali. Vive di topi, d'occelli, di ranocchi, di pefei; egli è affai avido di quest' ultimi; efaia dal fuo corpo un'odor pus-

La fua carne è rifolutiva, applicata efferiormente. Parertus à patere, puzza; come chi diceffe animal puz-

Ebris à indut, prices, perce: è flato dato questo nome al-la Puzzola, a cagione, ch'ella ama molto il perce.

# Pyracantha . .

Processeds, Park.

Processeds personal processed in the Processed personal processed in the Processed personal processed in Technical Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Processed Pr

di ventre .

Pyracamba à pyre, Pero, & disarde, en dei spina, come chi dicesse Pero spinoso, per he quest Abero produce delle foglie simili a quelle del Pero, e delle spine.

### Pyraceum.

Processo; è un liquor vinoso, chiaro, simile in colore, ed in gusto al vin bianco; è tatto col suco foremuto da certe pere acerbe, ed afpre alia bocca, le quali fi colti vano in Normandia. Queflo lugo fermentando diventa vinoso co-me il Pomocium, ed il vino, perché il fuo fale effenziale at-tenua, rarelà, ed efalta le fue parti olcole, e le converte in ferina. Indica con prefio come fa il vino bianco, e fe ne cava un acquavite col mezzo della diffiliazione. Conciece altresì un fale tartarofo, che può ridurlo in aceto con una feconda fermentazione, quando è vecchio. E' aperitivo, muove l'orina.

### Pyrethrum.

Pretirum, in Italiano, Pilatro, ovvero Radice falivaria Prisonal in gentano, riaco, overo acoes antiques per la maradice, che ci capita iecca da Paefi firameri. Noi ne regijamo di due fiezie; la prima, e la migliore fi è in pezzi l'unghi, e groffi circa come il dito mignolo, rotondi, aggrinzati, di color che ha un poco di biglio di fuori, bian-chiccio di dentro, guernito d'alcune picciole fibre, d'un gu-fio acrifimo, coceute. Ella naice in Tunifi, donde i no-firi Mercanti la fanno ventre; la Pianta, chi ella produce d chiamata

Pyretbrum fare Bellidis . C. B. Pyretbrum officinarum . Adv. Lob Ger.

Le fin toglit fono tagliate appresso poco come quelle del Finocchio, ma più picciole, verdi, rastomiglianti a quelle della Carota. S'alzano frà esse de piccioli susti, i quali softengono nelle loro cime de fiori grandi, larghi, fatti a rag-gi, colla figura di quelli della Margheritina, di color incar-nato. Caduti quelli fiori, fuccedono loro de femi minuti, bislunghi.

La recorda fpezie è una radice lunga circa mezzo piede, iù minuta della precedente, di color biglo bruno di fuori, bianchiccio di dentro, guernita d'alcine fibre, con una maniera di barba in alto, come la radice del Menm. Quelta ra-dice hà il gusto acro, e cocente della precedente Ci capita ammucchiata in piccioli fasci dall' Olanda, e da molti altri luoghi . Alcuni la chiamano Pilatro falvatico . La Pianna,

180601. Alculus ecuanisms rianto savatico.

ch cila produce, e chiamata
Pyrethrum umbelliferum. C. B.
Ella cre'ec all'altezza di circa un piede; le fue foglie fono
picciole, tagliare minntamente come quelle dell'altro Pila
come della come della filicia. I fuel fort na fono antile ro, madicolor verde gialliccio. I fuoi fiori nafcono nelle fue cime.difposti in ombrelle, è parafoli, di color rosso fmorto. Amendue le radici di Pilatro contengono molto fale acro. ed olio; ma la prima ha maggior forta, e virrò della fecon-da. Debbono feeglierfi novelle, groffe, ben nodrite, difficili a rompere, d'un gufto cocente. Coloro, che fanno l'aceto, le adoprano nella composizione dell'aceto. Noi nou ci ferviamo, che della prima nella Medicina.

Ella è incifiva, attenuante, aperitiva, propria per muo-ver l'orina, ed il feme. Se ne metre un boccone no nella bocrei roma, cu miene. Se ne metarre il music de denti. Se ne sa entrare nella composizione delle polveri flarmutatorie. Patethoum à vio, 1gmis; è stato dato questo nome al Pilaro, a cagione del su guito occente.

# Pyrites .

Prites, Perimechus, Quis. E una spezie di Marcallita di rame, ò una pietra dura, peiante, che getta funco, quando fi batte col ferro; il fao colorre è biglo, fiparfo di picciole macchie gialle, e brillanti. Ratrovafi in Italia nelle miniere di rame. Se ne cava il Vi-trimolo Romano. Tovafi altresi nelle terre viscose di Par-

trimolo Romano. I rovata atress nelle terre vilcote di Pai-fy preffo a Pai Vistrimolo da quesfa pietra , egli e necesfarlo Paveris efposta per molei mesi all'aria, affinche un'acido, infinuandosi infensibilmente ne fison porti, rarefaccia le fue parti, e ne renda il fale più disfolobile. In questo

la quale fi cava il vitriuolo, lavandola molte volte nell ncqua, e facendo le feltrazioni, l'evaporazioni, e le cristallizzazioni necessarie, come quando fi tà il Salnitro. Il Pirite è detersivo, attringente, diseccante, digestivo,

rifolutivo, applicato efferiormente

Pyryter a vo p: ignis, perché quella pietra là del faoco,quan-do è natura dal ferro.

#### Pyrola.

Prole; E una Pianea, di cui molte fono le spezie Io ne de scriverò qui solamente due, che sono in uso nella Medi-

La prima è chiamata Pyrole. Dod. Ger. 1. B. Ray. Hift.

Pyrola noftras vulgaris. Park prola retundifella meier. C. B. Pit. Tournel.

Proda retundifata menter. C. B. Pr. 1 courtet. Ella getta dalla fan andice rinque, ò de l'opitie quala rocon-de, fimilia quelle del Pero, affai polpofe, litice, netre, del colore delle folgie di Birota), e fempre retail in sutroi termo-tode Verno, attaccate a code lunghe fiparife per terra. Ser-ge frà effe un fulto all'intezza di circa un pieue, ampolofo, guernito d'alcune picciole folgie appuzze, e che hà nella fue cima de fiori grati alla vilta, odoriteri; ciascheduno de quali e composto di molte foglie, disposte in rofa, di color bianco, ne comporto ai more regne, aniposte in rota, ai cosor manco, con un piftillo in mezzo incurvato nell'eftrenità in alto in maniera d'una tronta d'Elejante. Quefto piftillo diventa, caduto, che fia il fiore, un frutto angolofo, divifo internamente in cinque ripotligii ripieni di icmi minuti quafi come polvete. La fua radice è fottile, fibrata, feregiaine . Tutta la Pianta hà un gullo amaro, e affai affringente. La feconda focale politicame.

a feconda spezie e chiamata

Pyrela minima. Eyft.
Pyrela retundifelia minor. C. B. Pit. Tournet. Ella non é diversa dalla precedente, se non perch'é picciola in tutte le fue parri . Amendue nafcono ne luoghi monta-ni , ombrofi , ne Bofchi , preffo a Ginevra , in Germania , in in, omotori, ne notice, prica d'inevia, in Cermana, in Boemmia, in Moravia, ne Pacli Settentrionali, donde ci espirano le loro foglie fecche; ma fono affai rare in Parigi . B.fogna feeglierle recenti, Intere, ben feccate, di color ver-de icuro, offervando bene, che i Mercanti troppo avidi del guadanno non vi abbiano mescolare delle soglie giovani di Peto, il che farcibe difficile a diffinguere

quefta Pianta d'affai aftringente, vulneraria, rinfrefcati va, propria per le diarree, per li fluffi di fangue, per le in-fiantunazioni del petro, prefa in infusione, è in polvere. Si adopra algresì efferiormente negli empiafiri , negli unguenti;

Pyrola à piro, Pero; perché le foglie di questa Pianta so po aporeffo poco fimili a quelle del Pero.

# Pyrrhula.

D'erbula, Jes Rubkilla. Ionft. Byrriela Scaliger. In Italiano, Monachino.

E'un' Uccelletto grofio come una paffera, di color rofio, donde viene, che fi chiama Rubiella. Il fuo

becco è corto , largo , rilucente ; la fua lingua è grofbecco è cotto, largo, rilucente; la fua inigna e groi-fi, e larga, carmuta, ricoporta verfo la fua efternita d'una pelle dura come il corno. Abita nelle forefte, e nelle Monsagne; fa il fuo nido nelle fierej; fi nodrifice di vermi, di femi di canape, di germogli d'Albert, di firatti . Il fuo canno è fimile al fuono del Zutioo. Imi-ra il canno, el fichio degli altri Uccelli. Impara exiandio a parlare . Non fi adopra nella Medicina .

#### Pyrus .

P Trus. In Italiano, Pero. E'un'Albero, di cui v'ha due fpeziegenerali; una dimeftica o coltivata, e l'altre falvatica .

Pyrar Brunf. Dod.

Pyrar Sattor C. B. Pit. Tournef.

Pyras Sattor . C. B. Pit. Tournef.

Pyras . Turn.

Pyre. Matth Ang.
Il fuo tronco è groffo, il fuo legno è gialliccio, tagliabile, e proprio per gli Arrefici ; le fue foglic iono affai larghe , r tonde, o un poco bisiunghe; finiscono in panta; sono verdi, ma bianchiecte nell'eftremità abbasso. Il suo fiore è compoitala saincheccie fieli ettrichinta absalto. Il lus-hore e compo-he di cinque foglie bianche, difficieli en rofa nelle incavarure del catice. Quando el patitico il fore, questiccalire di recuta verifola coda, che altrore, questico infilarta el refrentità d' un umbilicoformato da i tagli del catice. Quello frutto è la pera, chiamatzi in Latino Parsus. Ven had un lorie figurie, che dono differenti in figura, i propoficzza, in colore; in ga-rico, in odore. La fiu polpre bianca. Ella inciduale in fe cinque ripoltigli, ripieni d'alcuni acini nericci.

La feconda ipezie è chiamata
Pyrus filroffris. C. B. Pit. Tournef.
Pyra filroffris major. Tab.

Pyrafter . Gata . Agod. Theophrafti . In Italiano , Pero-Salvatico

Egli é più picciolo del Pero coltivato. La buccia del fuo-Egil e più petricio del Pero colivario. La bacca dei l'aoc leggi e più petricio del pero colivario. La bacca dei l'aoc leggio de pallo, e darro, i finda rami dico petrati a fi più die-re, e pungenti ; le fue fuglie fono bialumphe, o i roconde, polove, i lumgiorio, che terminano in punta; i fuos fiorti fono biaschi, fimili a quelli di Peri colivari; i fuos fiorti fono di didiciliche, ma ottori, d'un guido sopro, autiero, i manie-na, che non posicono mangiuri. Nafec quell' Altero in Normanilia, e in mobilati Petri, ne Bochi, ne fe campi. Se si trasporta, e si coltiva, produce pere buone a mangia re à a far del Patré. Turte quelle pere contengono molto sal es

fenziale, ed olio. Sono affringenti, proprie per li fluffi di ventre. Le pere coltivate, fono buone per fortificare lo flomaco, per ajutare la digeffione,mangiate dopo il pafto.

Pyrus Pyra, a Pyramida, perché il frutto di quest Albero è spessioni in certo modo piramidale.

Il Pero falvatico è chiamato in Greco Axer, e questo n me viene dal verbo angur, firangulare, firangolare, perché la pera falvatica, mafticata, riftrigne talmente colla fui aftrizione le fibre della bocca e della gola, che pare, che fis per istrangolare.

# QUADRIFOLIUM.



Undrifalum bertenfe album, C. B. Pit. T.
Letum quadrifalum. Get.
Letum quadrifalum. Pauk.
Padrifalum figur. Pauk.
Trifalit albu quadrifalum phanu Lobepadrifalum phanu LobeTrifalit albu quadrifalum phanu LobeTrifalit albu quadrifalum. Phanu LobeTrifalit albu quadrifalit.
E' man fertie di Trifalito, overco una Planta, ch'è
L'ATTAGLIC comune. perché product pen feeffo

B man perse da l'Integrio , ovveto una santa, en e difference da l'Trifoglio comune, perché produce ben fpetfo quattro foglie fopra una medefana coda . Quefte foglie fono in parte poporçine nericei e; i fisoi fosti fono bianchi. Nafor quefta Piança se luoghi ombrofi . Coltvadi ne Giardini. Contiene molta Bemma, a do dio, fall effentiale mediocre-

E'derefiva, umettante, rinfrescante. Si adopra inter-namente in decozione per le febbri maligne, è purpuree de' hambini .

Quadrifolium; perché questa Pianta produce quattro fo-glie lopra una medefima coda.

# Quamoclis.

Uamoelis. I. B. Ray. Hift. Piz. Tournef.
Quamoelis, free Jafminum Americanum. Chaf.
Quamoelis, free Carvaivalus pransius. Ger. Emac.
Jafminum mulif edit felio. C. B.
Carvaivalus tenuifalus, free pennatus Americanus. Park.

Contolysalus pennaeus enoticus mojor. Col. E una Pianta firaniera, che s'innalza, e fi foftenta come il Vilucchio intorno a pertiche, è Piante vicine. Getta rami d'un rosso s'entre en persone, o riante vicine.

un d'un rosso s'entre per la cro; le sue foglie sono bislunghe, affai larghe, tagliate minutamente come quelle
della Millesoglie, disposte in ale. Il suo store è una canna delia Millefoglie, difipolte in ale. Il fuo forre è una canna figiancra in imbuto, a padiglion etagliato in cinque parti in fletla, d'un bellifimo color roffo. Paffato questro forre in fletla, d'un bellifimo color roffo. Paffato questro forre bislanghi, duri, neri. Il guillo di quelle Pianta e linfipido, e un poco nitroto, un quello del foo frutto, e de flota femi zaccotta a quello del pepe. Ella é flata porrata d'America in Europa; gerta del latte. Coliviat quella Piana ne Ciardini, dove ferve d'ornamento. Contiene molto fale effen-

dins, corectarda acidente de la Medicina de la figura de la Medicina de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura del figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de la figura de

### Quercus.

Quercus vulgaris . Gct.

Durcus vulgaris brevibus, ac longis pediculis . I.B.
Rav. Hift. Quercus latifolia mas, que brevi pediculo efi. C. B. Pit.

Plaspôyllos mas . Lugd. in Italiano, Quercia . E un Albero grofio, diritto, di lunga durata ; sparge l E' un Aberto groß, d'artico, d'I langa denrat, ¡ parqei groß, Eropolità, erques, russida, rolliccia, Le fice fo-gile floro grandi, billunghé, inface, taglate la grandeni, de ao des prolotos, etraceas e aode corte. I fius fort iono calloni laughi, composit di pictioli pomotol, atraccari nocr-trato de la composita de pictioli pomotol, atraccari nocr-frettuo dopo leco. Tientri nationo in luoghi fesparati, e fione le ghiande. Sono große appretilo poco come utire, di égara-orata, è di dilatera. Calichedum anté el eternita, ché asovata, o cilindrica: Ciatichedura nell' ettremità, ch' at-taccata all'Albero, d'ebro una coperta dura, bipla; che chia-mafi in Latino Cupula, fra Galiu, à cagione, ch'ella e fatta apprefio poco come una piciola coppa. Quella falinada ci-tocperta d'una buccia d'ura come il ceojo, pulita, rilucente, verde ful principio, ma che prende un cobor gialliccio, matu-rando. Sotro queffa buccia fi ritrova una maniera di mandorla, ò di feme duro, composto di due lobi. Le ghiande so-no sospete all'Albero da gambi lunghi, ò corti, minuti; il lo-ro gusto è astringente.

Tutte le parti della Quercia contengono molt'olio, e fale Le foglie, e la boccia della Quercia fono aftringenti, rifo-lutive, proprie per la fciatica, per le fluffoni di catarro, im-piegate calde in fomento. Fermano le diarree, e di fluffi di langue, perfe in decozione per bocca.

La ghianda della Quercia, chiamata in Latino Glour Quercina, eadoprata altresi nella Medicina. Dee feegliefi groffa, ben nodrita. Sene leva la buccia, e fi fecca adagio,

offerwando bene, che i vermi non vi entrino ; imperocche el-la vi e fortopolta . Si riduce in polvere fottile per ferviriene . E aftringence, propria per mitigare la colica ventofa, e le doglie delle Femmine, che di freico hanno partorito; per tutti i fluffi di ventre. La dole è da uno (cropolo fino a una

La coperta della ghianda è aftringenre. Si adopra ne' ri-medi efteriori per tortificare. Potrebbe altresi prenderfene interiormente, come fi fa la ghianda.

Quercus à nipre, exespere; perché la buccia di quest'Ale ruvida al tar Platyphylles à unarie, latur, & quaer, fellum.

# Querquedula.

Urepadale ; in Italian, Farcherole.

Q. Brengadale ; in Italian, Farcherole.

et ; Inan greise ; diltra picciale ; Amendae abstano for
et ; Inan greise ; diltra picciale ; Amendae abstano for
et ; Inan greise ; diltra picciale ; Amendae abstano for
attalian service ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra picciale ; diltra piccial

Stimansi proprie per la colica ventosa , applicate sul Que quedula à querquero, bec est gelide; perché quest. Uccello abita principalmente ne Pacis freddi, e comparisce nel tempo del gelo.

# Quinquefolium .

Unquefolium. Matth. Ang. Quinquefolium suigere. Get. Quinquefolium suigere. Get. Quinquefolium suigere repeas. G. B. Pit. Tourn. Pentaphilium suiger stiffurum. Park. Ray. Hift. Pentaphilium quinque folium suigere repear. I. B. in

Petasiphilium quinque falum vulgars repeas . I. B. in Italiano, Cinqueloglic.

E' una Pianta, che getta, come la Fragola, molti fulli lumphi circa mpidec, e mezzo, necondi, fearni, velluti, nodosi, ferpeggianti i le fue foglie fono biémphe, meriate rel loro controni, velluter, melit e ordinariamente in forma off mano apetra, cinque forpa mas coda. Naifono 1 fuol font necie cinne de fono furii. Calcirodano e competto di font necie cinne de fono furii. Calcirodano e competto di bori nelle cime de 1001 turii. Calicocumo e comporto uz cinque foglie gialle, difpofte in rofa, di poca durata. Suc-ede loro un frutto quafi rocondo, compotto di molti femi ammucchiati in maniera di tefta, involti nel calice del fioammucchiati in maniera ditella, involci nel cance dei po-re. La liux radice è lunga, grota, come i dito mignolo, ne-ricca di fuori, rota di destro, d'un gutio altrin rune. El-la nafice nel campi, nel luoghi renofi. Silifid., preira alle acque. Si adopra la fiux radice nell'i Medicina. Se ne levra la prima buccia nericcia, chi effettile, e s'apre ref parari-nel'o cchin, che ii geita via. Si feca pitta i a feconda me chi, attrettiglianda interno ad un batilone; i find fi conferra fecca per adoprarla in molte composizioni .

Dee essete di fresco secco ta , carica di colore, ben nodrita .

Contiene molt'olio, fal effenziale medlocremente E'decersiva, aftringente, propria per fermare le diarree, ed i flussi di singue, per l'ernie, per resistere al veleno.

Le fue folglie fono vulnerarie, arrichtere al veieno.

Le fue folglie fono vulnerarie, arrichte, affringenti.

Quinquefalmun a quinque, cinque, & falsum foglia; perché quefla Pianca produce le fue foglie a cinque a cinque fopra una itefla coda.

Pentaphyllum à wares, quinque, & siñar faltum, come chi diccise Pianta di cinque fonde.

# Quinque fragmenta pretiofa,

Frammenti di cinque pietre preziofe,

Q Ueste composizioni rare non si preparano, che dalla Chimica, la quale ci somministra qualche vosta l'oc-gassione d'adoprarle in Medicina. Ma qui noi ci contentia-mo di parlare di clascheduna di queste piesre nel loro huo-80, a cui fi può ricorrere.

# Quirapanga.

O file in America ; la fisa voce è come il fuono d'un fo-

# parlio , e la gerra fuori sì forte, che fi fente mezza lega Quocolos.

Ottovier. Fernandi Impresti.

L'eva pierra, che raficoniglia el marmo, una un poco trafjarente, dura come una sieve, e che garta (cintilet al vende di Mare, come la la Talcoda Verende di Mare, com alcune vense, come ha il Talcoda Verena, ca divende di Mare, con alcune vense, come ha il Talcoda Verena, e divente più leggiera, e più banca; i indi famolio il funco affai serve, di converte in verno. Natice piala Toficana, e in motal artic lungiol di Isula.

#### RADIX CARLO SANCTO.



Adix Carlo Sando , feu Indica radix . Monard.

Mound.

Ments Landus Cofferni, In Jinkiano, Radier di San Carlo, ôrnide Indiano, Radier di San Carlo, ôrnide Indiano, Radier di San Carlo, ôrnide Indiano Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Ca

La bucch el quedra radice fi leva facilmente. Ella hà un docto aromatico, e un guido narro, un peco acco. Il nerro chi diffue, e de guido de la companio de l'acco. La fiu buccie de fiunza faborica. Ella fornicia fo fornaco, e le gengive; matficas fi buora becca. El propria per totale gengive; matficas fi buora becca. El propria per tipo de la companio de l'acco. La fiu buccie d'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per de la prote, per l'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per di perco, per l'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per di la prote, per l'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per di la prote, per l'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per di la prote, per l'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per di la prote, per l'entas, pel mordo gallico, pretia in policia per di la prote per l'entas, per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l'entas per l

da radice, a casione delle fue gran virrà.

# Radix Santta Helena.

R Adin Sandia Helena. Monard Clas.
Pater nofter Sandia Helena. Cast.
Cyperus Americanus. Hernandez. Caperus retundus inodorus en Florida . C. B.

Calanga fimilis radin ex Florida . Frag. Radin Sandia Helena . Galanga fpecies . I. Bauh. Ray. Hift

Fift.
In Italiano, Radice di San' Elena.

E una radice affai luorgi, grofia come il politice, piera di nocoli, arra di fiori, bianca di dentro, d'un guilo atomaticoli, arra di fiori, bianca di dentro, d'un guilo atomaticoli, peri di san' bianca di carro, d'un guilo atomaticati peri di San'e Elena, ch' denla Provincia della Fiorida pell'america, qu'in aina rei. Certa, quandi c'enita erra de ransi, che fi fiarmono finia terra, e producono foglie
anti lample, e reroli. Quella Plarana since e le longhi simulti.

Si aggiorni e pigliano in ori di spetta matec, de qual
ficcati di venenza primi i, oduti come il coro. Quelli na data
feccati di venenza primi i, oduti come il coro. Quelli na dis-

nett rotondi , e torati , fannodellé corone. Quiefti nodi fectat divensano girini , dout rome il coron. La radicedi Sant Elena é propria per Il dolori di fio-neco ; ella é afisi aperitire. Si adopra per la colica nefritica , e per le dificoltà d'orina . Si adopra altresi fleramente; impercocché i perla, e fiapplica foldi membra, per fortificarie. Colannufi Radiced Sant'Elena , perch'ella è porqua dal Chiamufi Radice di Sant'Elena, perch'ella è portata dal Porto di Sant'Elena, e Pater softer, perché fe ne fanno del-

le corone.

Raia pifcis.

R 4ja. In Italiano, Occhiata. È un pefce di Mare affai noto nelle Pefcherie; il fise N. E' un pefice di Mare allai noto neue recenere ç 11 uso coppo piano, largo, cartilaginofo; in fus hoce e pieciola, fatta in punta, cartilaginofa, rilumente, le fire mafcelle fo-no forate de arte, de autero orielmi officie il duri, pultit, traf-parenti, figurari in romboide, δ in quadri, e medi per or-dine. Questi official indo edenti, co quali macala cido, che mangita, in tuto code el imaga, e guerria di revederial di pue-tical di conservatione del maga de la compositione del mangita, in tuto code el imaga, e guerria di revederial di puete.

vs. Via moiste fores at Wachings, k. some hanced in petit fight, and and per sector of present learlies, even figure of design falls and appear and the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the peri

Raja à radio , perché fi veggono fulla fchiena di que-fto pesce delle figure di Stelle .

# Rallus .

R Allus Italianum, è un'uccello di Fiume, fipezie di Fo-laga. Egli è groffo come una Folaga, di color nero, fiparfo in alcuni luoghi d'un poco di bianco. Trovafi quest' celo in Italia, e in molti altri luoghi. Il fuo graffo è tifollutivo, ammolliente, anodino.

#### Rana.

R 4ms; In Italiano Rana .

E'un' inferto acquatico affaí noto per tutto; egli è ant

K. P. "in interacequation slift incoper temp; gill end-top), improceda slato an existence, on slit interni, mili interace slito and slito consistence in the slito or lost, a slito con-traction of the slito or lost, a slito or lost, a slito con-traction of the slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost, a slito or lost,

### DELLE DROGHE SEMPLICI.

erepare una maniera di veffe , ò di pelle, ond'e involto, e vefiro, indi comparifee Rana; ma eda notare, che la bocca di quell'animaluzzo, fino ch'egli è in quella forma è fimile a quella della Tinca, caffai differenceda quella della Rana, in maniera che gettando via la fua pelle, la Rana getta via mua maichera; le fue zampe di dietro eranorinchiule nella coda di quell'animaluzzo, e fi fono felote prima di quelle davanti,ma, oltre quefto grofio invoglio, ciascheduna di quelle zampe è ancora guernita del fuo guanto, che l'animaluzzodepme, pigliando la figura di Rana, in maniera, che fi vede una metamorfofi confiderabiliffima dell'animaluzzo ju una Rana, benché in fatti altro non fia, che un medefi-

V'ha molte (pezie di Rane, che adopranti negli alimenti e ne' rimedi. Scelgonfi le più nodrite, di color verde. Contengono molt olio, e fiemma, e un pocodi fal volatile.

Sono rifolutive, e aperitive

Il loro feme el chiamaro in Latino, Sperma Ranarum; feu Spermiala; in Italiano Sperma di Rana. E'una materia li-quida, vifeolifima, trasparente, bianca, freddissima, ripicna d'nova picciole, nere. E'adoprato per rinfrescare, per condensare, è per ingraf-fare gli umori; per raddoleire i dolori, e le infiammazioni

ormente. Se ne spreme un'acqua, che ha la

medefima vired. Rana duna parola Ebraica, che fignifica gridare. E fir to dato quelto nome alia Rana, perch'ella grida spessonell'

Gyrimus à gyre; perché quest'animaluzzo gira perpetuame

# Rana Marina.

R and Marina. Pricatrix. In Italiano, Rana Marina. E un peice di Mare moftroofo, hungo circa unpiede, e mezzo, largo, e groffo; la fina tella d'motto poù giroffa del fuocorpo, in maniera che non apparifice in lui quafa altro, che una tella, e una coda. Quefa relia de notoma, ruvula, lípida, ò gotrnita di punte da tutte le parti. La fua coda d' grande, e la tiene fempre aperta; hà molti denti grandi, acutifimi, incurvati; i fuoi occhi fono grandi, attornati di lunghe punte; la fun coda é fubito dopo la fua tella. Ella é corta, rotonda, carnuta, groffa, che s'allarga nell'eftremità; il fuo ventre è groffo, e cariu o; la fua pelle, levatele le punte, é morbida, lifeia al tarto, di color giallocto feuro di fopra, bianchiccio di forto. Quest'animale vive di pefcio-lini. Dicono alcuni, che il fuo ventre fia buono a margiare.

Questo petice è chiamaro Pifcatraz, perché si nasconde nel fingo per sir preda de peticiolini colle sie punte, che cava suori sulla superfizie del fango, come ami, a quali a' ccano i peíci .

Il fuo fiele è proprio per le cateratte degli occhi .

# Rana Sylvestris.

R Ana folvefiris. Ranunculus viridis.

Agredula. Rana calamita.

Rubeta. Drysphitis . epetis

Si applica efteri

Diejent: É na Rana terrefire, verde, fieta come la Rana acqua-lea, ma più poccioli; le fono litti dati molti nomi, che fono tratti da hopò diferroni, e que gian ineie. Chiamati fono tratti da hopò diferroni, e que gian ineie. Chiamati canna; Radera, quella, che fit trou an erveri, a raba, moro Drapphira, quella, che mona falle (Derece, e villa di con-tino a finò Eperran, Quercia: Diapoti, quella, che cade dall' ani a trumpo di erenglia: a fini, e l'esprana, praendes, perche tila dei pression del la tempeta; a fini di competa, pressore, perche tila dei pression del la tempeta; a fini di competa di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di controllo di controllo di contro reftri contengono molta flemma, ed olio, poco iale vola-

moderare i fudori troppo grandi; fi fanno tener vive nelle mani per qualche tenipo. Sono buone, mangiare, ò prefe in bolliture, per le infiammazioni del petto; fermano il fangue, pette, e applicare fulla piaga.

#### Ranunculus

R Anunculus, five pes Corvinus, la Italiano, Ranun-colo. E una Pianta, di cui v'hà un gran numero di fipezle; le une fono coltivate ne Giardini a cagione della bellezza de' une tono cotivate ne Giardini a capione della bellezza del loro fiori; le altre, che politono chiarmati falvatiche, nafecono fenta coltura nel Bofchi, ne campi, nel prati, nelle pa-ludi, fulle Montagne, fulle rup; le loro figlie fono taglia-te profondamente in molte parti, d'un bel colore verde con macchie qualche volta bianche. Salzano frà effec depiccioli fulti, che producoro nelle loro cime de fiori belli, grati, affait larghi, con molte foglie, disposte in rosa, di colore ora giallo, ora bianco, ora porporino, ora bianco, e porporino, ora finorto, ora roffo. Paffati quefti fiori, fuccedono loro de frutt rotondi, à cilindrici, che contengono de femi.
Il Ranuncolo de Bofchi è chiamato in Latino Ranunci

11 s. anuncioso de noichi é chainnato in Latino Remanda-lus nomergius, vel fire atrices. Ven ha di molte (pette. Il Ranunciolo de campi é chiamato, Remandata fyirefiris y Ranunciala Battachiedes, Remandata Palpanthemus mate-latus; ven hà di moles (petie. Il Ranunciolo de pro-il-dializata.

latus; we had di molet feezie.

Il Ranuccolo de grait e chaimato, Rannacalus pratenfis,
Rannacalus bettenfis. Ve n'as di molet feezie.

Il Ranuccolo delle paludi e chaimato, Rannacalus paulyfris
Apit fale; Apitafram, Apitam aquantum, perche le fue forpie fono famili a quelle dell' Appito. Chiamafi ancon Merba fetirata; a cagione, chilla proroca celle convultioni ;
e degli altri a caciotte, chilla proroca celle convultioni ;
e degli altri a caciotte, chilla proroca celle convultioni ; vifus; perchéritira talmente i nervi nelle convultioni, che muove, che pare, che si rida. Sardania. sen bicha Sardaa, perchène nalceva una volta in abbondanza nella Sardegna.

perche de naucera una vosa in autonomation en en riciove-le Hero de men, petrh ella p propria per difentere, e riciove-re i tumori fertolofo, de fettofole, che chiamanti in Latino, 5 renna. V ha motte fipeta di Ramuncolodelle paindi. Il Ranuncolo delle Montagne e chiamato in Latino, neulus mentanus. Ve n'ha di molre spezie Il Ranuncolodelle rupi echlamato Ranunculus fanatilis.

Ve n'ha di mnîte spezie La maggior parte de Ranuncoli hanno le loro radici , ò fibrate, ò glandolofe, ò in navoncini. Ve n'hà una spezie, che Dodoneo chiama Ranancalus risberofus perche la fua ra-dice è un bernoccolo polpofo. Quefto bernoccolo è groffo circa come una nocciuola, rocondo, acro al guifo; getta abbatfo molte fibre fortili; dadoprato nella compofizione dell'

empialiro Diabetanum.

Tutte le ipezie di Ramuncolo contengono molto fale acro, e corrofivo; ma molte frà effe ne contengono più dell'altre. Quette Piante sanno morire il Bestiame, che le mangia. Non debbono mai adoptara internamente

Si adoprano esternamente per la tigna; per levar via il pe-; per confumare l'efcrefcenze della carne ; per le ferofole . Si me(colano talvolta le loro radici perli flaroptarori. Rannewins à Rann; perché questa Pianta nasce per l'or-dinario ne' luoghi umidi, e paludosi come la Rana. Per Cervinus; perché le foglie d'alcune delle frezie di Ra-uncolo hanno una figura fimile a quella del piede di Corbo

# Rapa.

R Apa; in Italiano, Rapa. E'una Pianta, di cui due fono le spezie. La prima è chiamata am panna c cinamata Rapafativa rotunda . C. B. Pit. Tournef. Rapathas. Theoph. Rapum. Park.

Rapum Park.

Rapum Rajau Ger.

Rapum faittum ratundum, & eblongum. I.B. Ray. Hift.

Ella getta foglie bilunghe, grandi, ampie, che fi fourgonofalla terra, tagliare prirodomenne quasi fino alla lor

cotta, ruvide al tarto, di color verde-bruno, d'un gutto d' riffit contengano moita fienma, ed ollo, pocolale vola-le.

Sono proprie per temperare gli ardori della febbee, per fichemme da un ealter attacters fopta na pambol intego, e fou-tie. Paffatt i fort, incredomie krode Leondil, cher inchin-dopo de feen quasi recordi, politice, i finali a quali ad ca-da, grodia come i lacej of na hambino, alla volte pris peccio. La . Sittede in largo; é de coler vecte, o basero, o roffo, poma d'un poles affatt dura, batera, d'un gollo en doler, porta d'un poles affatt dura, batera, d'un gollo en doler, con acro. Plinis, e Trago diecon aver reduso alcune di con-franció; catechem adde quali petra fon quarrana la pred van poly bid. el poly de la conservació de la con-pria van poly and poly de la con-pria van poly and poly de la con-pria van poly and poly de la con-tra de la conservació de la con-pria van poly del cinquanta, e fedinata labre. foftenute da un calice attaccato fopra na gambo lango, e fot-

La feccoda spezie è chamata
Rapa fairtu ablonge, fres famina. C. B. Pit. Tournef.
Rapam chlongum. Trag.
Rapam chlongum. I. B. Ray. Hist.
Ella non è diverta dalla spezie precedente, che nella signia della fora salice, ch' è bisiunga, e groffa. N' è stata ve-

quella spezie e stimata più delicata al gusto, di quella della precedente. Colcivanti le Rape ne campi, in terra affai nmida co ca-voli, in Inghilterra, nel Limolino, donde viene, che fi chia-mano Rape del Limolino. Le loro radici fono d'un grand' ufo nelle cucine. Si mangiano cotte, ma fono ventoje. Con-

guo neile cucine. Si mangiano corre, ma jono ventoje. Con-tengono moli olio, e falle effermiale. La decozione delle Rape é buona per mitigar la toffe, e saddolcire la voce rauca, messo videl zucchero, e bevuta la fera andando a letto; il suo seme é Rimato proprio per resiflere al veleno, per ammazzare i vermi.

Ropa viene dal Greco piepos, è pievos, che fignifica una

# Raphanistrum.

R Aphaniftum fore albo friato, filqua articulata, fita-ta, minore. Mot. Hill. Pit. Tournet. Ropifrum fore albo fitato, Sinapi album agrifie. Tru-go. I.B.

Rapifirum album articulatum. Park Ray. Hist. Rapifirum fore albo, filiqua articulata. C. B. Raphanus filvefiris. Get.

una Pianta, che getta un fusto all'altezza d'un piede, ramolo dalla fur radice, e guernito di picciole fpine dure, e pungenti; le fue foglie fono fatte a frangia, fuori che quel-le d'alto, che fono intere, iarghe, vellute. I fuoi fiori fo-no di quattro foglie, difpotte in croce, bianche, rigate di turchino, foitenute da un calice rofficcio. Caduto questo fiore, all fuccede un frutto iungo come il dito mignolo, fimile, fecondo Tournefort, ad una colonna rizzata, compolla di molti pezzi uniti infieme d'estremità in estremità; ciafcheduno de quali rinchiude un feme affai groffo, quafi ro-tondo, di colore trà l'roffo, e I giallo. La fua radice è qual-che volta femplice, qualche volta divifa, legnofa, blanca. Nafce quetta Pianta trà le biade. Contiene molto fale effenziale, ed olio.

E apetitiva, attenuanee, rifolutiva, deterfiva.

Raphanifism à Raphano, Ramolaccio, perché quefta

Planta partecipa qualche cola del Ramolaccio falvatico.

Rapifism à rapa, rapa; perché s'accofta eziandio un poco alla rapa.

#### Raphanus.

R Aphanus . I. B. Ray. Hift. Raphanus vulgaris . Park. Raphanus fattous . Ger. Fuch.

Rapbanus major orbicularis , vel resundus . C. B. Pit.

Redicula fativa . Dod. in Iraliano, Ramolaccio E'una Pianta, che gerta delle foglie grandi, larghe, ri

E'una Pianta, che géria delle foglie grandi, larghe, n' vide, verdi, zagliace profondamence, radfomiglianti a quel-le della rapa, ma un poco più finnoté. S' ergono frà effe de fuiti all'alezzad du prede, e mezzo, ò didue piedi, roton-di, ramofi, che producono de' forti di guattro foglie porpo-rine, difipolte in croce. Cadutti quelli fiori, fuccedono loro de frutti formati in maniera di corno, fpagnofi, rinchiu-

denti de femi quafi rotondi, roffi, acri algufto. La fua ra-dice è lunga, e groffa, ma qualche volta più, qualche volta meno, polpofa, bianca, ò roffa, alle volte nericcia, d'un meno, popoja, sianca, o rotta, alle voite nericcis, a im uguloacro, e pungonete, ma grano. Coliviral quella Planza ne Giardini, e fi cava la fua radice di terra principalmente nella Primavara, in chi ella detenera, igogàt, iscile a rompere, e buona a mangiare ; imperocché ella é adoptata particolatmente per gli almenti. Il Rambiaccio conciene molto ille volutte, o dell'entiale, i motta firmana, poco dio l'articolatmente per gli almenti. Il Rambiaccio conciene molto ille volutte, o dell'entiale, i motta firmana, poco dio l'articolatmente per gli almenti. Il Tutte la parti della Planza portebeco refier uni inella Medi-

Tutte le parti della Pianas porrebero eller util nella Medica, in ano ni adopra, che la radice, e di deme. propinioni, ma non i adopra, che la radice, e di deme. propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni della propinioni del

hocca, provoca delle naufee. Alcuni Autori i hanno pofto frà i vomitivi deboli ; la dofa éda mezza dramma fino a due

Raphanus à pille, facilis, & caire, appares, come chi diceffe Pianta, che facilmente comparifce; imperocché il Ramolaccio s'alta poco tempo, dappoich' è flato femina-

### Raphanus rusticanus.

R phases reflexas CB.
Reflexas reflexas CB.
Reflexas reflexas CB.
Reflexas regres, for radical serges. Ded.
Reflexas serges, for radical serges. Ded.
Reflexas serges, for radical serges. Ded.
Reflexas four stated, P.R. Toursel.
Reflexas four stated, P.R. Toursel.
Reflexas four stated, reflexas four stated in the legislate four stated, reflexas four stated, reflexas four stated, reflexas four stated, reflexas four stated, reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in the reflexas four stated in t feiante, bianca, d'un gufto acriffimo, e cocente. Naíce quefla Planta ne Giardioi, ne luoghi umidi. Si mangia la iua radice. Ella contiene molto fale effenziale, ò volatile,

E' affai aperitiva, deterfiva, incifiva, rifolutiva, pro-pria per attenuare la pietra delle reni, e della vefcica, per lo fcorbuto, per muover l'orina. Si adopra internamente, ed

esternamence. E' ftara chiamata quefta Pianta Raphanus rufticanus, a cagione, che i Villani principalmente mangiano la fua ra-dice, come quella del Ramolaccio ordinario.

Se fi tagliano delle fotte dalla radice di quefta Pianza ca-vata di frefco dalla terra, groffe circa tre linee, fino ch' ella é nel fuo vigore, e fi mettono fabito nella terra, nafecrà da ogni fetta una lunga radice, e una Pianta, come se fosse sta ta piantata una radice intera. Ella e una scoperta del Sig. Marchard dell'Accademia Realedelle Scienze; molte altre Plate control dell'iftefio modo in fette, producono il me-defimo effetto; il che fa vedere, che una medefima Pianta contiene molti germi nella fua foftanza fenza contare i suoi

# Rapistrum.

R Apifram mosofpermen . C.B Pit. Tournes. E'una Pianta , che getta dalla sua radice de' fusti all' altezza di circa un piede, e qualche volta più alti, fearni, rocondi, raznofi, nn poco velluti, d'un bel colore verde; le fue foglie fono diftele per terra, groffe, fimili a quelle della rapa, tagliate nel loro principio, poir o monde, un poco vel-lure; i fuoi fori fono meffi come in guifa di figa 3 ciafched-mo hà quattro foglie, difpode in croce, di bel color giallo do-rato. Palato quello fore, comparifice in fuo luogo un feutto, ò una cafsertina quafi rotonda, rigata come il feme di Corian-dolo. Rinchiude un folo feme, minuco, bislungo. La fua raice è lunga, bianchiccia, in parte fibrata. Nasce questa ianta ne campi

E aperitiva; leva le oftruzioni; provoca i meftrui alle emmine, prefa in decozione. E'vulneraria. Rapifram, à Rapa, Rapa, perché le foglie di questa Pi-anta rassomigliano a quelle della Rapa.

Manospermon à priva , salum , & ovisua , semen , come chi icesse erba con un solo seme , perchè il frano di quella Pianta non contiene, che un feme.

#### Rapunculus.

R Apunculus fpicatus . C. B. Pit. Tournef.
Rapunculus fpicatus alopecuroides . Pack. Repunculus spicatus, five comofus albus, & caruleus. I. B. Ray. Hift.

Rapunculum alopecuren . Dod.

Rapuntium majus. Ger. io Italiano, Raperongo. E uoa Pianta, che gerta dalla fua radice delle foglie fimili a quelle della Viola, legnare talvolta di macchie nere, attaccate a code lunghe; s'erge frà effe un fusto all'altezza d'un piede, e mezzo, aogolofo, voco. Getta del latte, è vefit-to di foglie bislunghe, e firette. Hà nella fua cima una fpito di loglie bislumphe, e l'iterte. Hà nella tua cima una fin-ga di bei fori trucchini, d) oproprini, d) bian hì. Gialche-no di quell'i fori fecondo Tournefort, d'un folo pezzo tzglia-no per l'ordinario in flella di cinque raggi. Cadut quell'i fo-ri, fuccedano loro de piecioli firatti, cialcheluno de quali d'ilio intre ripolitgil, che rinchiudono de femi minuti, r rofficci, rilucenti; le fue radici fono farte in picciole rape bianche, buone a mangiare. Nasce quella Pianea ne isoghi ombrofi, in terra grafia. Contiene molt olio, fale effenziale mediocremente.

Le tue radici fono deterfive, aperitive, rinfrescative, pro-prie per le inframmazioni della gola. Rapaneulus à rapa, rapa, perché la radice di questa Pi-anta hà la figura io cerro modo fimile a quella delle rape or-

Alspeures, exilulest, vulpes, & ipa, cauda, come chi dicetic coda di Volpe; perché i fiori di quella Pianza effendo in fpiga, edaperti fono molli, e come lanuginosi.

# Rapunculus esculentus.

R Apunculus efculentus . C. B. Ray. Hilb-Rapunculus efculentus vulgeris . Park. Campanula radice efculenta fore caruleo . Pit. Tournef.

Rapunculus vulgaris campanulatus . I. B. Rapunculum vulgare . Trag. Rapuntium parvum . Ger. in Italiano , Raperonzo . E' una spezie di Campanella, ovveto ona Pianta "che getta uno, ò più fuft; all'altezza di due piedi , fcarni , angolofi , cannellati, velluti , veftiti di foglie firette , aguzze , fenza coda , imbevute d'un sugo latticinoso. I suoi fiori nascono nelle cime de rami, l'opra de ramicelli, attaccatí a gambi lunghi. Cialcheduno di questi fiori, è secondo Tournetort, una campana spalanno di quelli fiori, d'eccodo l'armefort, una campana [palan-casa, e qualana per ciolanzio ne controli, in ciosop parti di casa, e qualana per ciolanzio ne controli, in ciosop parti di un calice fifi la cappe parti. Paffano quello bore, gil fie-cede un fratro membranosi, dividio terco conferve, che inci-ciolanzio del mantoni, riterati, le fine radei: fono lun-phe, e groffic comi di lion nignoto, liambere, è lusore a man-le per la controli del mantoni, per medio daria dell'infi-tate. Elle contenento del effensiale, e diolo.

El apertirira propria per la pierra, per la media, ajusa la ugillora, federa no blomoto, retirità a riegio.

Repunculus , Repunculum , Repuntium , quef Repum per-um , perché la tadice di quella Pianta hà la figura d'una pic-

ciola Rapa Campanula, quaficampana parva, perché il sore del Ra-tronzo é fatto in campanella.

Raperonzo viene da Rapuntium

Realgal.

R Eelgal. Reijgal. Rijalgalium. Sanderacha Gracorum.

Sanderache Gratermu.
E un Orpimeno calcunto, di cui dur fono le spezie, pun naturale, e il alera artificiale. Il Realgal naturale ha ricuruta li su acclunation e calcunation e calcunation e calcunatione calcunatione calcunatione calcunatione con un more de la companie del Orpimento guillo, Acceptano artificiale con una miniera di rame, chiamana di Tedefichi Rappie vibeti, calcinato dal fuoco ordinario, fin che fia di venuto roffo Il Realgal naturale fi trova nelle miniere di rame, e l'ar-

eifiziale è preparato verio le miniere di Mifinia in Germania . tintaise è prepis au veno se minorce il patinta in saermania.
Amendoc deisiono effere fecti lo pezzi groffi, falld, pefanti, rilocenti, rilpiendenti, d'un bel colore roffo. Servono alla Dipionarra, macinati iottilmene ful perfado. Poffono altresi farfene de' depilatorj, facendoli bollire nell'acqua con calcina.

Il Realgal contiene naturalmente un fale corrofivo, e acrifmo, involto nel folio, e in un poco di terra. Quello minerale è una spezie d'Arsenico, ed la consegue

za un veleno. Egité in vero menoattivo dell'Arienico bi-anco; osa non dee mai adoprarfi in Medicina, che in qualche rimedio efter ore, e farebbe una gran temerità l'arrifchi arti a farne pigliare internamente in qualfivoglia picciola dole

Sandaracha à certiu", minium; è fiato dato questo po-me al Realgal a cagione di qualche rassoniglianza, ch' egli hà nel colore al Minio.

# Reduccias.

Educius; E'una fpezie di piattola, ovvero un picciolo infereo piano, groffo come un pidocchio, con una fi-gua fimile alla Romboide. Il fao becco è lunghetto, la fua tichiena del color di cener, rempefata di ure punti neri. Ha fei piccii, di color roffo fouro. Nafee frà i peli de Buoj, Haiei picili, di color collo feuro. Nafer frà i peli de Booj, delle Caper, delle Percere, ed anche degli Unomini. Graffa co 'picili ila carne, e faccia il fangue, il che muove un gran pizzicore, e bene frefili a rogna. Il fuoceltremento facel le muscchie verdi, difficili a levar via . Si faccia, of fi fà moratre quello picciolo inferero ol follo, col Mercurio, e col-le alter. Drogbe, che fi adoprano per guarire la rogna, e per cardente dell'anticolor dello color dello color dello color. mmazzare i pidocchi . Si pretende , che quest'iosetto, preso in polvere per boc-ca, sia proprio per guarir l'itterizia; la dose e da sei grani sino a dolici.

# Refeda.

R Efeda vulgaris. C.B. Pit. Tournel. Ray. Hift. Refeda state. Lugd. I.B. Refeda. Plinii. Ger.

Reseduminor, sen vulgaris. Park. L'una Pianea, che getta molti susti all'alterza d'un piede, e mezzo cannellati, voti, velluti, ramofi, incurvati, vefliti di foelic,melle alternatamente,tagliate profondamente, increspa-te, fatte a onde, di color verde scuro, d'un gusto d'erba da mineitra. Nascono i suo fori nelle cime de' fusti, e de rami. Ciafebruare de composto di moite fogle irregolari gialle Succedo-no loto delle cassettine membranose con tre angoli, lunghe un ripiene di femi minuti , quafi rotondi , neri ; la fua radice é lunga, fottile, legnofa, bianca, acra al guíto. Nafce queila Pianta ne campi, e intorno alie muraglie. Contiene moito fale effenziale, ed olio. La fua radice è deterfiva, aperitiva, rifolutiva ; la Pianta è

Refede à federe ; acchetare ; imperocché, al riferire di Pli-nio fi adoprava una volta quefia Pianta per acchetare i dolori, e le infiaramazioni.

# Refins .

R Efina; In Italiano, Ragia; é una materia oleofa, chi efec in liquore da fe medefima, ó per incifonte da molte fezie d'Albert; come dal Pino, dall'Abere, dal Larice, dal Ciprelfo, dal Terebinto. Ven hà di due frette generadai Ciperfio, dai Terebino. Ven Bald iber freuze genera-ligian Indiada, Elinia dura, efecta. La prima e confirma-tigian Indiada, elinia dura, efeta chai Albero, echia-madi Termentia, a di cui dafu patrios do lo luogo. Bifogua merere in quell'ordine i balini nararati. La feccoda non è diferenze dalla prima, che nell'effere latar condestina di azione del Sole, dia quello del fucco; chiamufi Ragin, Co-lottian, pere entra, pere el Borgogna. La peri di prima di la presenta del presenta del presenta del presenta del Maller, il faccaso, la gomma Elenji, il Tacamabaca, e moli altre.

molí altre. La Ragia d diferente dalla gomma per effere più cleofa, più facile a romperfi, e a difcioglierii negli oli, e nei grafii laddove la gomma non può effere difciolta; che da lisquori scouofi, e falfi, come dal vino, dall'aceto, da fughi del-Piante.

Refine à Grace jaire, che fignifica la medelima cola,

#### Reticulum marinum.

R Etisulum marinum. E'una materia fecca, pieghevole, fimile in certo modo alla carrapecora, formata ordinariamente a guifa d'una borfa, groffa come una picciola mela, e forata come una rece di color di cenere, d'un'odore, e d'un gufto marino. Ella fi tirtova fulle rive del Mare. Contiene un poco di

le fiflo , e d'olio. Se si calcina al fuoco in un crogiuolo, sarà propria per lo

#### Rhabarbarum.

R. Hakerkerum: Rheim; in Italiano , Rebarbaro, Fena redicepolis, fingueda ; gilala, che ci capita feca dalla Perla, et alla Cina, dovi ella nafer. Gera Rebarberum , Alpin. cere Ray Hill. Rebarberum ; Alpin. cere Ray Hill. Rebarberum ; P. Alp. cere. Rebarberum ; P. Alp. cere. Rebarberum ; P. Alp. cere. Rebarberum ; P. Alp. cere.

Hippelapathum maximum retundifalium eneticum , fee

Régistration of certita Richardsonaus praces. Part.
Territories, (Ferrito Richardsonaus praces. Part.
Territories, (Ferrito Richardsonaus praces.)
Inglies, quais fronceles, graffie d'un retair force, d'unembre
che de la giant praces et a code lesquifiers, e grafie un
del Richardson de Frazi, nu grafie, e révelles, vedires del
del Richardson de Frazi, nu grafie, e révelles, vedires del
del Richardson de frazi, nu grafie, e révelles, vedires del
del Richardson de frazi, nu grafie, e retain praces, que de parties, praces de la grafie, che richardson de firm tempagies, grafie, de color de
de final de la conferencia de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color

food, of his melb know, of mindester file grave, of timp. The post and the principle of the post and the data is the principle of the post and the data is the principle of the data in principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the data is a great railway, and of their principle of the other principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the principle of the

E' meglio (cenliere il Rabarbaro in pezzi mediocri; per-ch' effendo fiazi ben feccati, si trovano per l'ordinario bao-ni ger utto. Debbooosffere nodofi, metzanamente duri, e pcisoti, colla fiperfizie affai unita, gizila, ma di color di Necemolicala rotta di deorro; che facciano una finura zafferanata, quando fi mettono in infusione in qualche liquore, d'un'odore un poco aromatico, d'un gufto amaro, ed affrin-gence. Il Rabarbaro contiene due forte di fofanze, i' una falfa, ed oleofa, ch'è purpativa, l'alera terrefite, ch'è astrio gente.

altriogener.

E'proprio per li fluffi di ventre; per nettare, e fortifica-re lo llomaco, per rifvegliar l'appetito, per ammazzare i vermi. Purga col riftringere dolcemente l'umor biliofo. rerm. Parga coi rattingere dolcemente l'amor biliofo.

La parte, che fembra patrefatra, e guafia nel caore del
Rabarharo, e chè per l'ordinario fiegnofa, di color roffo
bruso, non è affatto da gettar via. Loi ho trovata nella fieriena più affingente del Rabarbaro bosco, e più propria
pel fluffo di fiasgoe, e per la diarrea.

Quefta radice hà tratto il fuo nome da Rhe Fiame di Mos-coria, chiamato prefentemente Volga, e da Berbaram; come chi diceffe; radice, che i Barbari coltivano ne'contor-

oi del Fiume Rha. Ovvero Rha, che fignifica radice, hà dato una volta il fuo nome al Fiume, a cagione, ch'ella naficeva io grand'abbon-danza fulle fue tive; e fiato nominato il Rabarbaro, Rhabarforum; cioè radice per eccellenza ch'era ftimata molto da Barbari,

# Rhagadiolus.

R Hogadidus alter. Carfalp. Pit. Tournef. Hieracium fellatum. I. B. Ray. Hift. Hieracium falcatum. Ger. Lob

Hierarium futeatum. Girt. Lob.
Hierarium filesus futeat. G.B.
Hierarium filesus futeat. G.B.
Hierarium fulcatum, free futlarium. Park.
E'una Piatna, che gerta futii all'altezta d'un piede, e
meano, (sarmi, ramod , ricoperti d'un poco di lana; le fue
foglic fono lunghe, affai larghe, funuofe, vellute; li foo fiore' un mataterto di mezzi forellini gialli, foltentut da un cared un mattietto di metzi horellini gialli , folicenui da un ca-lice, compolho di alcune foglie ferere, peigarie in gronda, Pal-fato il fore , quotte foglie diventano guaine membranofe, di-fondi: in fielle, vellute; cialchedouna di quette guaine rinchia-de il fuo feme lungo, el più delle volte ayutto. Nafec quetta Pianta nella Linguadoca, prefio a Moopellier, e in molti aitri Paefe calle. E'aperitiva, deterfiva, propria per muover l'orina, prefa lo decozione.

Rhamnus Catharticus.

R Remmes Catherticus . C. B. I. B. Pit. Tournet.
Rhammes falutious , five fpina infedictia vulgaris .

Spine cervine valgo. Gefn. Rhammus falutious . Ger.

Abamus (Jairwis . Ger. Beamus (Jairwis . Jer Jhaerreitas . Ray . Hift. Spita infelhers . Marti. Edin. United . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . Land . tendente al verde, un poco amaro, e d'alcuni femi uniti in-fieme, rotondi fulla fchiena, la buccia de quali e come ca-tinginofa. Quell'Arbofcello nafee nelle fiepi, ne Bofchi, e negli altri looghi incolti; ama i rufcelli, i luoghi unidi. Si cogice il so si utro, quando é maturo, in Autunno, verto u tempo delle rendemmie, qui é molto lo uso per la indiciona per la Medician. Debeono feceller il grani grofi, ben nodriti, neri, riluceuti, glutinoli, che fieno appena colci, sugosi. Contengono molto ial effenziale, ollo, e fienna. Le

Le coccole di quest' Arboscello purgano gagliard fierofità. Si adoprano per l'idropitia, per la gotta, per le fluffioni di catarro, per la paralifia, per la tilichesta. La dofie da fei occoole fino a venti. E' necestario mangiare fu-bito, che fono flate inghiottite, affinche s'incontri nello flole, imperocché altrimenti provocherebbero dolori confide-rabili.

Le sue foglie sono detersive , e vulnerarie , ma non si met-

tono punto in ufo Si prepara col fuo frueto una pufta dara, che fi chiama Verde di sefeta: per farla, fi peftano le fue coccole, quando fono nete, che mazure. Si mettono nello fiteretojo, e fe ne foreme il fugo, ch'è vifcofo, e nero. Si mette fubito a fvaporare a succo lento sens'averlo lasciato depurare , e vi si aggiunge nn poco d'Allume di rocca disciolto nell'acqua, per render la materia più carica di colore, e più bella. Si con-tinua un fuoco lento fotto quefto liquore, fino che abbia prefa nna confiftenza di mele. Si mette allora in vefciche di Porco, òdi Bue, che fi fofpendono al cammino, ò in altro luogo caldo, e vi fi lafcia indurire per confervario. I Tintori, e i

Dipintori fe ne ferrono. Dee scenliersi il Verde di vestica duto, saldo, affai pesante, di color verde-bruno, è nero, ril ucente efferiormente,ma che pefto , òridotto in polvere diventi affatto verde , d'un guito

Verde di vefcica , perchè quella materia verde è flata indurita oelle vesciche.

# Rhaponticum.

R H.pontkum, five Rha. In Italiano, Rapontico

K In Italiano; Raponico.
E una raide; per l'ordinario hugacome il dito, e talvolco più lunga, grofic crea due politici, giata; antiempitano più lunga, grofic crea due politici, giata; antiempitano rai, meno falsa, meno coloriera, meno antara. Edificante ancora dal Raburharo, perché multicara è viscola ficca dal l'Asia, La fin Pianne i una feptate di Romice, che nafeo, per quello fi dice, lungo il Pianne Taos).
Des fegliera il Rapontono exerune, leggeron, il più carico di

colore, ben condizionato di denero, non tariato, d'un guilo tan poco amaro, viscoso, ed astringente. Contiene molt olio.

e fale in parte effenziale, e in parte fiffo.

E femplicemente aftringente; proprio per fermate i fluffi
di ventre, per fortificare lo flomaco. Non purga. St adopta per refiftere al veleno.

# Rhapanticum, cioé radice di Ponto; perché quelta ra-dice era una volta portata dal Regno di Ponto. Rhafut, & Rumigi Maurorum.

R Hafut, & Ramigi à Mauris nominata Rau Wolff Lugd.

Ariffolochia Maurorum . C. B

Arifialchia Meuroum C. B.
Arifialchia Orientalis faitz lancelatis Pit. Toutnet.
Arifialchia peregrina RauWolf.
Arifialchia peregrina RauWolf.
E 'una spezie d'Arifolochia staniera, ovvetoune Pisten, che getta molti piccioli susti minuti come sila, shanchici, claschedano de quali solitero fette, o otro picciole so-

glie firette, aguzze in forma di lancia, opporte le une all' dire, di color di cenere; i fuoi fiori fono fimili a quelli dell'altre Ariftolochie di color fcuto, attaccate ad un gam-bo lanuginofo. Succedono loro de' frutti membranofi, che bo lanugnoto. Succedono iero de fretti membranon con cincibiadono fermi piani, podri gil uni fopra gli aleri. La fua radice daffai groffa, profonda in terra, d'un gullo amarifiano. Tutta quella Pianta ha un'odore ingrato. Ella nafer principalmente prefio a i Mori, verso Aleppo. La fua radice può effere adoprata nella Medicina. Ella è vulneraria, deterfiva, diseccante, risolutiva, ap-

plicata efferiormente.

#### Rhinoceros.

R Hinnersu; In Italiano, Rinoceronte. E un animale quadrupedo, grande come un Torogli cus corpo raffomiglia in figura a quello del Cingbiale, se non ch'egli è moito più groffo, e più greve. La fua retta è groffa, Involta seila parte di dietro, in una maniera di cappuccio piano, che gli ha fatto dare da Portughefi il nome di Menori dell'Indie. La fua bocca è un poco feifa; il fuo mofiaccio di lungo, ed armato fulle nari d'un corno lungo circa un piede e mezzo, grollo, duro, forte, difigura piramidale, colla punta in alto, chetende verío la fina telta, di color nero. punts inalto, che emade verioù inu retta, di color nero-perta anceza marza la Elbinas autro corno langucone la matoo, fatro in Grama (pipatis, avenzo, della medicina de-dedo termilar, coma dipitatis, al come de la colora del dono termilar, comadatale a Budól, alle Teigri, el est-andio agli Elefant , co 'quali combarte ben (pello i, la lingua et ricopera d'una pellecon diare, che produce l'effec-to d'una lima, feorticando, e porrando via ciò, che lecca. La pellecid i scoropo è turna copera d'i fingife imple. gridfe, d'una durezza con grande, che non possono effere tra-passare da rerun arme. Sono diviscio quadretti, ò bottoni iollevati circa una linea sopra la pelle, di color di castagna; le foe gambe fono groffe, e fembrano involte in una maniera di fivali feagliofi, i finoi piedi fono grandi. Trovafi quest animale ne diferti d'Africa, in Afia, a Siam, nella Cina. Mangia con gusto de trami d'Alberti fipidi da tutte le porti di groffe (pinczejli časfiai manictoro,quando non fe zli fa male; fe ne addimeftica eziandio qualcheduno; ma è asfiai da temere ando egli è irritato, ed è stato messo in collera; fradica gli quistado ejul e irritado, que e nato mêmo in colicea ; iradica gui Alberi cel fisocormo,fompe tutto cile, che incontra . Getto a terra un 'Uomo col fuo Cavallo (enza molta farica, c fa molta sicri fitzas) fimili. Lecca gli animali, che hà vinti, e ne leva tutta la carre dall'offa. Si adoprano nella Medici-na le fue coma, le fue upec, el fuo fangue ; i quali conten-na le fue coma, le fue upec, el fuo fangue ; i quali conten-

na le fue coma, le fue ugne, e l'Isuo fangue, i quali conteno nomotio fai volatile, e doilo. Si adoprano per tefisiter al veleno, per furrificare il cuore, per provocare il fudore, per fermaner i fillidi syonte; per tutte le malatris contagiote. La dofe éda uno (cropodo finoa de: Si metronocitando in infinione, e del corno fi finno delle tutte per lafatavi del vino, che fivo ub cere, a fino purificare il lingue, e di preferrat fiali l'aria custiva. Rhimoceres à fir marts, majus, et miles, cormicome chi dicef-& animale, che porta un corno fulle nari

#### Rhodia radix.

R Hadtaradix C.B.I.B Ray. Hift.

\*\*Esta piper radice rajum pirante. Pit. Tournef.

E una figure di Telephane; overero una Pianta, che getta moli fulti all'altezza di circa un piede, minuti, rotondi, veiltie di moter foglic bistunghe, aguzze, polpofe, verdi, mer-lare negli oril, fimili in cerro modo a quelle del Telepham,ma più picciole, d'un guito aftringente; le fue cime fono cariche d'ombrellette, ò mazzetti, che foftentano de fiorel-lini con molte foglie, d'ifpotte io rofa, di color giallo, ò rofficlinic on mothe fighte, dispole to rafa, di color gillio, à relia-cio, e reductari a programo. Pallati quello finsi, fuccedoni los, e reductari a programo. Pallati quello finsi, la credioni in maniera di refin, e ripiera di firmi bisimpili, minuri , firmori. La fara radice gindis, turbero li, neguale, bistra-polipata, giudi e continuo di continuo della radia, quanti di di Carpinia fina radio firmo, perchi fini di qualche di nalla Medicina. Bispon leopleria recense, ben noderin, a di chia continuo di continuo di continuo di continuo di ci, bianca di destruo, gilli noderirea, quandri figeras. Ella consisten medicio in parre elitato, e false efferniale.

eefta foolerizata groffoianamente, umertata con un poco di aceto rofato, ed applicata fulla fronte, e fulle tempie. Risalta, à jissu, rufa, perché la radice di quella Piaota hà

#### Rhombus.

R Hombus. In Italiano, Rombo. E'un peice di Mare, largo, piano, di figura rombode, è affai noto nelle Pestecie. Ve n'hà di motre spezie, che tiono differenti pon solamente in granderza in an estre che glu ni la mano degli aggli ò delle pante pungenti verio la cetta, e verio la coda; e gli altri non ne hanno. Questo pesce e vorace; mangia i pescioaitt 1900 ne haluso - gerto perce votace, hamogare, lini, i gamberi. Si muore innamente, e bonon a mangare. Alcuni lo chiamano Plachamu aquatilis, Fagiano d'acqua, a cagione della dell'acterza della fua carne, che s'accofta a quella del Fagiano. La fua carne è bianca, foda, fugofa. Ella led Fagiano. La fua carne è bianca, foda, fugofa. contiene molto fal volatile, ed olio.

E' propria per le maiattie della milza, applicata fopra. E' fiato nominato quello pefce Rhomour, a cagione della fua figura romboide

Rhus . fen Rhoe .

R Hur. Matth. Ang.
Rhur falia Ulma. C. B. Pit. Toutnef.
Sumach. Arabum, Lon.
Rhot culturata. Dod.
Rhus curiaria. Eid.

Rhus certaria. Eld.
Rhus offenterum. Ağv. Lob.
Jamur. Bellon.
E'm Arbofeello, che crefce qualche volta all'altezza d'
un' Albero; le fue foglie fono bislunghe, larghe, metate
negli crit, rofficcie. I iuo fioni fono difrolli in grappoll, di
color bisno. Cialcheduno di loto è una rofetta con molte foglie, la quale paffata, fuccode una caffettina piana, quaf pogue, ja quaire parinta, tuccose una extraction parias, quair ovata, membranofa, foffa, la quale rincibiude un feure del-la medelima figora, che rafformiglia in cerso modoad una lente, di color rofficcio. Quello frattro ha un guito acido aftringente. Nafec quell' Arbotcollo nei luogoli faifridi. 31 adoprave una volta il fino frutto nelle excite in luogo di fale per coedir le vivande, donde viene, che fi chiama Rhagea-lineria, five obfenierum. I Conciatori de cuoj fi fervono delle fee inglie per dat la conclu a loro cuoj; perció li chiama Rhu cortaria. Si adoprano nella Medicina le fue foglie, e i fundiratti. Contengano molto fal effentiale, e dolto Sono alfai altini enti, propri per la difenteria, per li fluffi de metrui, dell'emercoidi; perfermar le gonorree. Si ado-prano in decazione, e in polvere. Rhus . jes , quod per , jeu funus alvi defenterkos , & mu-

#### . Riber .

R. Bes valgaris fredin rubro. Get.
Riber valgaris dameflica. Matth.
Greffulen multiplici atrono, five uses foinefa bestenfis rubra, five Ribes officinerum. C. B. Pit. Tournel.
Ribefum fredin ribry. Doci.
Greffulent mibra. Lugd.
Greffulent mibra. Augel.

Ribrs vulgaris acidus ruber . I. B. in Italiano, Uva ípina. E un Arbofoello, che getta rami duti, florti; le fue fo-die fono quafi rotonde, verdi, merlate all'intotno. I fuol gile fixon quali reconde, y cerili, meritare all'incorino. I morino I fororino difficulti in piccoli grapposi i, i gamini dei quali fecto no dalla fia girle delli reggile. Ella fixoni meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare di meritare della meritare della meritare di firmo condeto ordicarre della cerco coldirari il transpiano nella State, coldirari il transpiano conditare di meritare di coldirari il transpiano conditare della meritare della fa in quafi tutti i Giardini ; produce una gran quantità di frut-ti. Contengono le U vefoine molto fal effentiale , e flemma,

poco olio, e terra .
Sono affringenti, rinfrefcative, fortificanti . Spengono, e precepitano la bile, temperano gli andori del fangue; fermano i fluffi di ventre, e gli fputi di fangue, refiltono al

V'ha ancora un' altra spezie d'Uvaspina di Giardino, chiamata

Riber walgerin fruits albs. Clat. Hist. Graffiles in the Australy fruits margeritis finitis. C. B. Nou el devrit skalls precedence, it soon in quanto produce delle occodes, è Unique non sonocai comuni, como le rostic, mis hanso il modelimo gualto, e la modelfina virch. Si adopena per l'ordicario per le conferenza per l'ordicario per le conferenza. Le fogliedell' Uvaipina fono affai aftringenti .

#### Ricinus.

R. Roses, "Tage Menth, Fach.
The Tenness Segles," C. St. B. Pa. Tournet,
Estimas, Speic, C. St. B. Pa. Tournet,
Estimas, Speic, C. St. B. Pa. Tournet,
Estimas, Speic Conglett major resigners. Park.
R. Kelley Profession, Speic, "Alleria, Speic, Marchaeles,
Estimas, Speic Pallic, Coffit, wol Kikh. Ger.
Estimas, Speic, Pallic, Coffit, wol Kikh. Ger.
Estimas, Speic, Pallic, Coffit, wol Kikh. Ger.
Estimas, Tryan miller. McCross
Grammer gram miller. McCross
Grammer gram miller. McCross
Grammer gram miller. McCross
Grammer grammer and the Speic Speic, Speicolo,
Estimate Coffit, Coffit, Speic, Speicolo,
Estimate Coffit, Coffit, Speic, Speicolo,
Estimate Coffit, Coffit, Speic, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo,
Estimate Coffit, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Speicolo, Spe

vocal destructore la canas, ramodo ina lao, di code pac-portos, cues, ricepron el cerca piece banca, timica lai, como consecución de la canada de la como consecución de dodiventano angolos, divide come quelle del Eco, ma pià ampie, lificira la testa. I lasti deri foto como cindi itami fono-ti, i quali non durano, e non laciano dopo loro veren fru-cione del como consecución del consecución del modefimo piede, algorillo in materia la prasamente di ravidita lattro. Calchedumo di quelli frusta ecortre cuise conode, e composibilo di recalifornie, elicichesium delle qual-i inschinicia fios forme ovatos, obbiaque, affai quello, di banca, e tenera. Poumed lifitava e demansuo, si figura-banca, e tenera. Poumed lifitava e demansuo, si bianca, e tenera. Quando il frutro è ben maturo, vi fi fan-no delle crepature, per Je quali efcono i fuoi femi con impe-to. La fua radice è lunga, groffa, dura, bianca, guernita di fibre. Si coltiva quella Pianta ne Giardini tanno a cagiodi nore. Si contiva queria Pianza ne Giardini tanpo a caga-ne della fius beliezza, quanto perché i recote, e n'ela tea-ci le Talpe. Ella crefez a differenti altegaze, e groffezze fe-condo i luogò, n'e quali nafoc; improcoche fi vegoporo di quette Piante in Ifpagna, che hanno la groffezza d'un Use-no, e dell'altre in Candia, che yusuglianni in altezza gli Alberi grandi; in maniera, che sa di socilieri mettere delle scale per falir vi foors I femi di questa Pianza sono adoprati nella Medicina Con-

ngono molt'ollo, e fale. Purgano violentemente rutti gli umori. La dose è da uno

di quelti femi, fino a fei . Spremefi da questi semi ben pesti nu'olio, che chiamasi in acino Oleum de Kerva, Oleum cicinum, Oleum ficus infer-

Quelt' olio purga, purché folamente se ne unga lo stomaco, e la pancia. Ammazza i vermi, guarifee la rogna, deterge le ulorre, accheta le foffocazioni della matrice

Ci vengono portati dall' America de 'lemi di Ricino, chia-mati in Latino Grana Tiglia, ed in Francele Grajas de Til-ti, ò Pignass d'Inde; perché raffomigliano in figura, ed in groffezza a pinocchi: Sono na poco più groffi de noftri (end groffezza a pinocchi i Sono su pos crisile a quella del Ricino di Ricino: nationo in una coccola firalle a quella del Ricino condinario, na nono e fipinota. Ella e groffa come una noce, di figura triangolare, di color roffo finorro, tal volta nericcio.

Alberta del firutro d'un Ricino grande come un'Alberta del firutro d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino grande come un Alberta del Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino d'un Ricino dingun transpoure sui cotto fono finore, calvotta nenccio.

Questa coccola d'Ifructod'un Ricino grande come un' Albero, che fi ritrova nell' Iodie. Il fuo legno é tenero, e fragile;
le fue foglie rassomigliano in figura a quelle del Fico, pend), melli, melse fenz ordine; il legno, e le foclie gertano un fego latticinefo. I fuoi fiori fono con molti tiami, d'un bel eoloro di coralio. V bà di molte spezie di quetti pinocchi di

India. Debbono feeglierfi quelli, che fono novelli, inseri, pefan-ti, di color bigo, ò giallecto, d'un guifo ingrato, et accidino. Controno molt ollo, e die. Purgano violencemen-te per le parti di iotto. e qualche volta per via di vomito. Si adoptano per l'idropilia, per l'apoploffia, pel letrago. La dolte d'alli mettà d'uno di quelli pinocchi, finos due. Detei che quella Pisane, fisi fata chiantara Reiras, a ca-

gione, ch' è stata trovata qualche rassomiglianza del suo frutto

ad un picciolo infetto del medefimo nome, che infetta i Cani. E'stata chiamata Palma Christi, a cagione, che le sue foglie hanno, come fi pretende, la figura d'una mano aperta.

#### Ricinus .

# R Icinus. Jona. Tata. Alberti. Cica, vel Cerca Scalig. In Italiano, Zecca.

ga del (no legno.

E una fipezie di piattola, ovvero un pieciolo infetto pia-no, di figura romboide, molle, di color nerlecio; hà fei piedi, co quali graffia la carne. Naice fulle Pianre, e s'at-traca a Bool, a Cani, ed eziandio agli U comini fotto la barba, atll'annuica contili attri lunoli mengril di andi ul fine nell'anguinaja, e negli altri luoghi guerniti di pelo. Il fino becco è corto, ed aguzzo; fuccia il fangue per fuo nodrimen-to, ma non ha buco, per cui far puffare i fuoi eferementi, e gli vomitacome la mignatra, ovvero muore di replezione. Dicefi, che fopporti la fame fino fetre giorni fenza morire. Moltiplica affai in poco tempo. Si fa morire quest'infetto colle medefime Droghe, che fi adoptano a fcacciare i pidoc-chi, e la rogna, come coll'anguento Napoletano, col fol-

col tabacco. Si pretende, che quest'animaluzzo, cavatodall'orecchio finifiro d'un Cane, e portato come prefervativo in nn piccio-lo nodo, abbia la virtù d'acchetare i dolori del corpo; ma non dec a verfi alcuna fede a questo pretefo rimedio.

#### Robur .

R Obur primum . Cluf. Hifp. I. B. Ray. Hift.
Quercus follit multi lanugine pubefcentibus . C. B. Pit.
Tournet. in Italiano, Rovero.

Tournel, in Italiano, Kovero.

E una fipeita di Queria, che produce delle galle, ovvero
un' Albero pià baffo della Quercia ordinaria; ma affai groffo, florro. Il fluo lespo e d'artifinno, robufio i, fee fe foglie
fono tagliare a onde affai profonde, ricoperre d'una lana
molle; i fino fiori finon catloni, e l'ituoli frutti phià inde più
piccio di quelle della Quercia comune. Quell' Albero nafce
e l'aughi monanti. Contiene molt' olio, e faile effenziale.

Le tue foglie, i fuoi frorti, la foa buccia fono aftringenti; zifolutivi, e della medefima virtà di quelli della Quercia ordinaria, di cui hò parlato a fuo luogo. Hò altresi trattato delle salle in un capo particolare . Robur à juie, unde jorrio, roburo, firmo; é fiato dato sefto nome al Rovero, a cagione della forza, e della durez-

#### Ronas.

R Onat. E'una radice un poco più groffa di quella della Regolizta, e che fi dilata, com effa, nolto nella ter-ra. Mafe in Armenia, ò Turcomania fulle Frontiere della Perfia prefio alla Città d'Aftabac, e non altrore. Ella dà Pertia pretto alta Cefta d'Attanke, e mon attrore. Esta da una titurata fore rofia all'acqui in poso tempo. Si adopra una titurata fore rofia all'acqui in poso tempo. Si adopra quebla nelle rofie, e nell'indice. Dà una titurata rofia con perdia, e colò fore, che al dire del Sie. Tavernici nella relazione, che hà fatta dell'un Viaggio di Pertia, una Barca Indiana, che inter actira, sifaficha en alla piaggia del Ormuz, Hì Marc comparre tentrorifo per alcuni giorni l'ungo la riva, dovre galleggia ravo i facchi di Rema.

#### Ros.

R Os. Aque elementaris: in Italiano, Rugiada. E' un'umidità dell'aria imbevura d'un poco di fale acido, la quale fi rifolve in liquore dal frefcodella notte nel tempo della State, e principalmente ne'mefi di Maggio, e dl Giugno. Si raccoglie co'pannillni, che fi stendonosull' erba, dov'ella cade.

E'aperitiva, e propria per la pierra delle reni; per levar le oftruzioni. Si diftilla, affinche fi confervi più facilmente.

# Rofa.

R of a; in Italiano, Rofa; é un fiore noto a tutto il Mon-K. do. Verihald due (pixtle present); l'una colitiera, e. Blatra faintaca, il Rossipe altirate (blatra). Blatra faintaca, il Rossipe altirate (blatra). Blatra faintaca, il Rossipe altirate (blatra). Blatra faintaca, il Rossipe altirate (blatra). Blatra faintaca, il Rossipe altirate (blatra). Blatra faintaca del rossipe altirate regili cili. Intelle altirate pixtle carectinges, ò dette fopra un fittello nervo; il fluo foored di modori foglio grandi. Delle, coloriera, Golfontace da un calitaca del rossipe al mandio del rossipe al mandio del rossipe al mandio del rossipe al mandio del rossipe al mandio del rossipe al mandio del rossipe di una cilira i la fina baccia e in poco popoda, picchia rossipi di una di rossipi di una di picchia del rossipi di una di picchia di picchia di picchia algodo, viella i la baccia e in poco popoda, picchia rossipi di una di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picchia di picc

della State La Rofa coltivata è diffinta in molte spezie. Quelle, che fi adoprano nella Medicina sono le Rose smorte, o incarnare,

le Rofe moteate, le Rofe bianche ordinarie, e le Rofe roffe. Le Rofe fmorre, chiamate in Latinn Refe pulitde, fra Refe incarnate; fono belle, grandi, d'un color roffo, ò in-carnato, che rallegra, d'un odore foa villimo, e che molto

Cármato, trassaco, p. ...

fi figarge.

Debboso feeqlierfi le più femplici, die meno fornite di fioglie; perché dilatandofi meno le loro parti volatili non hanno più odore, e virtà. Contengono molt olio efaltato, e fal
volatile, d'effenziale.

Cana mumaritre: attenuano, e flemprano la piculta del cervello; purificano il fangue; purgano principalmente l'u-

mor biliofo, e le fierofità. Le Rose moscade, chiamare in Latino Rose mescate, & Le Kote molicade, chaimsaté in Lutino Roje meficate, & Damejierme; Sono Rode picciole femplici, bianche, che rvin throno per l'ordinario, che in tempo d'Autueno. Hanno un olore di musicio affai odoce, e affai gazzo. Le migliori; e le più pargative fono quelle, che nafono ne Paci caidi, come in Linguadoca, in Provenza. Contengoon molt olior come in Linguadoca, in Provenza.

efaltato, e fale volatile. Tre, è quattro di quefte Roie mofeare de Pacfi caldi, prefe in conferva è in infusione purgano vigorofamente, e

prete in conferva à în înfulione purpano vigorofamente, e qualche volta fino al lângue. Quelle di Paraji non purgano cui forre, ma fono più purgative delle Rofe finorte. Le Rofe bianche comuni, chimmate Rofe fative allie, feu Rofe allie viugaret majuret, fono grandi, belle, odorifere, un poco rilaffative, e deveriive; an anon ii adoprano, che nelle diffillationi. Contengono molta Bemua, olio faltati to, e un pocodi fale effenziale.

Le Roferoffe, chiamare in Latino Rofe rabre, fen Rofe

protinciales hanno un bel colore roffo , carico , e veilutato , ma poco odore. Si colgono in bottone, quando fono per aprir-fi, affinche meglio confervino il lor colore, e la loro virtà, che s'altererebbeto un poco nell'aria, fe fi lafciaffero aprire accramente

interament :

Si érispono cariche di colore . Quelle , che naccono ne' concorni di Provinti fono le più belle, e le più filiment .

Le Rode moli fonosadoprare per la conferra di Rofa . Se
ne fecca aireni al Sole mai gran quanticà per conferrarle i
memperciche estrano in molet compositioni. La maniera di
recural dece deser petti, a l'imperciche ir il aiciano troppo efrecural dece deser petti, a l'imperciche ir il aiciano troppo elcerati dece deser petti, a l'imperciche in concione . Oscicon informatica de l'imperciche in concione . Oscici ai aiciano travità . Se nel tempo, che in concione . Osciaria ne recureris . L'attrebe be endi directarle il man flota, Se
aria ner feccarie; l'attrebe be endi directarle il man flota, Se aria per feccarle; starebbe bene distenderle In una stufa . Se ne cava il principio, e fi adopra fpefso in formento. Quelle, che fi vendono prefso a i Droghieri vengono da Ptovins. Debbono essere fceltre recenzi, cariche di colore, d'un ros-

fo-bruno vellutato, ben feccare, con molto odore. B'logna ufar la diligenza di renerle chiufe, calcate in featole in un luoofecco, affinche confervino il lor odore, il lor culore, e la oro virtà. Contengono molt'olio, e sale essentiale.

Sono afringenti, deterfive, proprie per fortificare lo flo-maco, per fermare II vomito, le diarree, i fluffi di fanue prefe internamente. Si adoprano altresi efternamente per le contusioni, per le slogature; per eli stortigliati de piedi, à delle mani, per le ammaccature, per fortificare le giunture, ed i nervi. Si applicano In fomento, bollire nel vino grosso; ovvero si mescolano ne' ceroti, negli unguenti, negli empia-

Si mondano le rose rosse dalle Joro unghie prima di farne la conterva. Queste unghie sono le parti bianche un poco dure, e raffomiglianti in certo modo all'unghie. Sono fituate abbaffo delle foglie, che toccano il calice; il loro odore è fiac-co, e i loro guito dolce, e aliringente; non pofinno fervire che alle decozioni afiringenti. Si mondano eziandio da quefle unghie le rofe roffe fecche, che vogliono adoprarti nelle composizioni, destinate per la bocca

Dee offervarfi di cogliere tutte le rofe la mattina, prima che il Sole vi fia ilato fopra, perchè allora le loro foltanze effenziali fono come concentrate dal fresco della notte, laddove, effendovi fiato fopra il Sole, fe n'é diffipata una parte.

I corpicciuoli gialli, che fi trovano in mezzo della Rofa

a corpocitati gatti, che il ttorato il intera della kola nochi mati Anthera; fortificano le gengire. La Rofa falvatica è chiamata Gnorrhodon, ò Cymofluton Ne ho parlato a fuo inogo. Vedefi talvolta, ma affal di rado una Rofa ufcir dal mez-

20 d'un'altra Roia. Il Sig. Marchand nell'anno 1703. ce ne mostròuna freichistima nell'Accademia Reale delle Scienae. Ce ne fece vedere anche un'alera mottrussa nell'anno N'eftatoparlato nelle Memorie dell' Accademia del defimo anno, e ne fu ancora difegnata la figura . Le Piante hango i loro mostri, ed eziandio più frequenti degli ani-Refa à jidos; Rofa, & Ku, fuave eles, perche la Rofa hà un buon odore .

#### Rosa Hiericontea.

R of a Hierkenstea. Turn. Lon. Lob. Garz. Caft. Rofa Hierkenstbuntea volgè dilla. C. B. Rofa Hierkenstbina. Tab.

Anga de Hiericho, & Refa Marie Menachis, Lugd. Amemun. Cord. in Diofor. & Hift. Amemus. Diofor, & Plinii. Carl. in Italiano, Rofa di

Gerico. E'un piccioliffimo Arbofcello, altocirca quattrodita, le-E'un picclofifiimo Artoficello, altocirca quartrostra, se-gnofo, ramofo, colla figura du npicciologlobo, qi color di cenere; le fue foglic lano picciole, lumphette, tagliate, vel-luce; i fuoi fori fuon picciole, lumphette, tagliate, vel-luce; i fuoi fori fuon piccioli, difforit come in grappoli, bjanchi, ò di color di carne. Il fuo feme e roomdo, roffic-cio, acroal guito. La fua radice è femplice, affai groffa, legnofa. Sin che quello Artoficello è ancora in vigore lulia terra, comparifee a guifa d'un mazzetto; ma a mifura, che fi focca, i fuoi rami s'intrecciano gli uni negli altri, ed incurvandofi le loro effremità di dentro fi unifcono ad un centro comune, e compengono una spezie di globetto. Questa Piancommune, e compengono una spezae al giosecto. Questa Francis-terella nifece rell' Arabia diferra, ne l'isogòn i renuli, fulle ri-vedel Mar raffo, doode ci viene portata fecca, e quantun-que fia flaza chiamata Rofa di Gerico, ella none Rofa, e non fi nettrova intorno a Gerico. E' flatto credato una vid-ta, ch'ella non fi apriffe, che nel glorno di Nazale; ma fi sà presentemente, ch'ella s'apre in ogni tempo, purché si tuffi, e si lasci un poco di tempo nell'acqua. Vessonsi allora i fuoi rami allontanarfi a poco a poco, apririi e comparire gentilmente i fuoi fiori; indi quando fi cava dall'acqua, fi fecca, e firinfera come prima. Può fervire d'un Hygrone-tro; imperocché effendo fecca riceve l'impressione dell'umidità dell'aria, onde in tempo fecco ella firifitigne, ma, a pro-porzione, che il tempo diventa più, o meno umido, fi gon-fia, e s'apre. Si forgono meglio quetti effetti, quando la Pianca è espotta all'aria, che quando è rischiusa in una ca-

Si ftima propria per lo fcorbuto, prefa in polvere, d in in-fusione, ma non ho veduta (perienza delle (ue virtà.

### Rolmarinus.

R Ofmarinus Bruns. Trag.
Refmarinus bertenfis angufitore folio. C. B. Pit. Tout-

Refmarinus coronarius fruticofus . 1. B. Ray. Hill-Rofmarinus cerenarius . Get. Rofmarinum coronarium . Dod.

Libanetts co. onaria , free Rofmarinum vulgare . Park. in Italiano, Ramerino.

E'un' Arbofcello tegnolo, il cui fullo è altro trè, è quat-

tro piedi. Gerta molti rami lunghi, fcarni, di color di cene-

re, carichi di foglie itrette, dure, rigide, d'un color verde-fruno di fopra, bianche di fotto, poco fugofe, d'un odor forte, aromatico, grato, che rallegra, d'un gufto acro; i fuoi fiori fono fatti a guifa di gola , piccioli , ma affai nume-rofi , mefcolati frà le foglie . Ciafcheduno di loroè una can-na , tagliata in alto in due labbra , di color turchino finorto , ò tendence al bianco, d'un'odor più dolce di quello delle foglie, Caduti quelti fiori, fuccedono loro de femi minuti, quafi rotondi, uniti quattro informe, e rinchiufi in una caffettina, che hà fervito di calice al fiore. Le fue radici fono minute, ficue la selvitida tance a note. Le luctadici foto manne ni-brotic Colivirai questi Anboticollo ne Giardini, ma naice finnac coltura; cabbondonatemente Parti caldi; e fecchi, come in Epagna, in Iraita, in Linguadoca, verlo Narbo-na. Fiortice ne med di Maggio, e di Giagno. Il 100 force chianato Anthon di aria, come chi dicette Fiore gereccei-chianato anthon di aria; come chi dicette Fiore gerecceiienza. Adopranfi spesio nella Medicina le foglie, e i fiori del Ramerino, ma debbono preteriri quelli, che nafcono in Linguadoca a quelli de' Ramerind il Parigi, perche il calore del clima gli rende più lipiritori, e migliori. Contengona nolt'ollo claltato, e fini effentiale, d'volatile. Sono propri per furtificare il cervello, per l'epileffia, per la paralifia, per li vapori ifterici. Si adoprano efternamente

per forificare le giunture, ed i nervi, per refifiere alla can-crena, per rifolvere gli umori freddi. Se ne metrono altresi Resmarinus è una parola composta di res, rugiada, e di marines, marino, come chi dicesse Rugiade marina, a ca-gione, che questa Pianta, la quale nasce spesso ne contorni del Mare, ne riceve i vapori, che cadono in forma di rugiada.

Corenerius, perché si adoprava una volta il Ramerino fiorito nelle corone, o ne' cappelli di fiori.

# Ros Solis.

R or Sulis; è una Planecrella , di cui due fono le spruie . La prima è chiamata Ros Sults . Dod. Ras Solis folio rotundo . C. B. L. B. Pit. Tournef.

Rus Sail favorances. B. L.B., Resida, five Res Selis mojer. Lob. Selfrera, feu Sponfa Selis. Thal. Res Selis, five Resella. Ray. Hift. Revella, five Res Selis. Eyft. Selaria. Gct.

Elia getta molte code lunghe, minute, vellure di foora, alle quali fono attaccate delle picciole foglie quali fotonde, concare, e colla figura d'uno flurzicorecchi, di color verde tinorto, guernite di peli rolli, fillolofi, donde trafudano al-cune goccie di liquore nelle cavità delle foglie, in maniera, che quelle foglie, e i loro peli fono fempre bagnati come di rugiada, anche ne templ più fecchi, e nel maggior ardore dei Sole. S'ergono frà quefte foglie due, ò tre futit quafi all' altezza d'un mezzo piede, fcaral, roffi, teneri, fenza fo-glie, a renzi nelle loro cime forellini di molte foglie, dispotte in rofa, bianchi, fostenuti da calici formati a guisa di cornetto meriato, e actaccati a gambi cortifimi. Paffati questi fiori, fucedono loro de piccioli frutti, che hanno appreffo po-co la groffezza, e la figura d'un grano di frumenco, e rinchiu-dono molti femi. Le fue radici fono fibrate, e fottili come

La feconda spezie è chiamaça

Res Solis alia. Dod.

Res Solis folio oblongo . C. B. I. B. Ray. Hift Pit. Tournel

Res Selis filvefiris longifelius . Park.
Restella, five Selfirera . Cord. Hift.
E' diversa dalla precedente nelle foglie, che sono bislun-Amendue quelle Piante nascono ne' luochi diserti, roz-

zi, felvaggi, paindoli, frà i mofcoli. Sono un poco gluti-nofe alcatto. Bifogna coglitrie nel tempo della Primavena. quando fono in fiore, e nei loto maggior vigore. Contengono molt'olio, flemma, e faie effenziale.

Sono cordiali, petrorali, proprie per la tifichezza, per re-fiftere al veleno, per l'epileffa, per li dolori di capo, per le malattie degli occhi, per purificare il fangue. Res Seluz, perché fi trovano fempre, ed anche quando il Sole rifealda querh Pianta, delle goccie d'acqua nella cavità delle fue foglie, come fe fosse una rugiada. Gli altri nomi le fono stati dati per la medefima ragione.

#### Rubeola.

R Uocala vulgaris quadrifolia, lavis foribus purpurafeen-tibus. P. Tournel. Rubia Cynanchica. C. B. I. B. Ray. Hift.

Rubia Lymmosia . C. B. I. D. Ruy. 1111. Afpergula brha repris . Gefn. Rubia Symmehica . Lund. Ger. Saxifroga altera . Cmt. Gallium Tetraphyllon montanum cruciatum . Col.

Gallum Tetraphilas unatama renciatum. Col.
Eruna Pianta, che ha della radiomiglianta ai GallumElla gerna modit fulti fearni, quadenti all'alexan di circa
con possibilità della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della collega della colleg taccati a due a doe, bisiunghi, ruvidi al ratto, ripieni d'una polpa bisaca. La fua radice è lunga, groffa, jegnofa, nera, divifa, guernita di molte fibre fottill. Nafce quella Pianta ne luoghi montani, ne' campi efpotti al Sole. Contiene poco fale, ed olio.

E'deterfiva, diseccante, rifolutiva, proprissima per la squiranzia, presa in acqua cotta, in gargarismo, e applicata efteriormente

za enteriormente: Rubeda, guaf Rubia parva; perché quella Pianta raffo-miglia ad una picciola Robbia. Cynanchica a Cynanche. (quinantia; perché quella Pianta épropria per guarire la fquinanzia.

#### Rubia.

R Ubia; in Italiano, Robbia. E'una Pianta, di cui due fono le spezie; l'una coltivata, e l'altra falvatica. La prima è chiamata Rubia Tindorum . Ger-

Rubia Indianum. Lett.
Rubia Indianum. Lett.
Rubia Indianum Indianum. C. B. Pitt. Tournet.
Rubia major Indianum, fore besterifit. Park.
Rubia Tindianum. fore Exploradamum. Ray. Hift.
Ella gerta Hift lunghi, formerotis quadrati, nodofi quavidi; ciafchedumo de qualigerta da fuoi nodi cunque, dette
forgite bistunghete, forevere, het circondanum li non libri Inforforgite bistunghete, forevere, het circondanum li non libri Infor-

ma di Stella, ò di rota, come quelle dell' Aparina, ma mol-to più grandi, ruvide, ò ifpide di peli, guernite all'intorno to pia grandi, ruviste, o ripite un peri, guernite ai intorio di piccioli meterri, che s'appiecano fortenueue alle vellimen-ta. Na/cono i fuol fori nelle cime de' rami, attuncati a gam-bi. Sono formati a gulfa di piccol bicchieri, ragliati in cin-que, o fei parti, dilipotte lo forma di Seella, di colorgiallo verdicclo. Palato il fiore, il fino calice diversa un frutto con due coccole nere, attaccate insieme, piene di sugo. Cias-cheduna di queste coccole rinchiade un seme quasi rotondo, involto in una pellicella. Le sue radici sono numerose, strifeianti, lunghe, divife in molti rami, groffe come canne di penna da ferivere, roffe per tutto, legnofe, d'un gufto aftrin-gente. Coltivasi questa Pianta in rerra grassa in molti Paesi gente. Cottivafi quelta Pianta in rerra graffa in moiti Pacfi dell' Europa. Si cava la fua radice di terra ne' mefi di Mag-gio, e di Giugno, e fi fecca per confervata, e traiportaria. Gli Olandefi ne fianno un gran uegozio. Ella fervea' Tinto-ri, donde viene, che fi chiana Rubia Tindorusa. Quella, che viene dalla Zelanda è fiimata la migliore.

e viene dalla Zelarda e fitmata la migliore.
La feconda feste de chiamata
Rubia fylvefris. Park. Carl.
Rubia fylvefris Park. Carl.
Rubia fytte fris Manfrefillanna major. I. B.
Rubia fyte fris afera qua fylvefris. Diofcoridis. C. B.
Rubia erratica. Trng.

Ella èpiù picciola, e più ruvida della precedente; i fuoi fiori fono più piccioli, gialli; produce frutti nella State, e nell'Autunno, che durano anche nel Vetno. Nafce per eutto ne contorni di Monpellier; nelle fiepi.

Adopranfi nella Medicina le radici della Robbia, principalmente le coltivate. Contengono molto fale effenziale, ed

Sono aperitive per le orine, e un poco aftringenti pel ven-

tre; provocano i meferai alle Femmine; levano le oftruzio-ni. Si adoprano per l'itterizia, per la pietra; refishono al veleno. Sono vulnerarie.

Rubia à rubre colore radicis; perché la radice di quetta

Pianta inge in rolfo.

Erythrodenum ab indpie rubens, & Janu, aridum lignum; a cagione, che la radice della Robbia è rolfa, iegnofa, e fecca.

### Rubinus .

R. Whines. Carbunculus. Propus. Anthran. In Italiano, E una pierra bella, preziofa, diafana, duriffima, refience alla lima, rifiendecte, di color roffo, come fangue, mefcolated una porzioncelli di turchino. Ve n'hà di motto mercolato una porzonecia di turchino. Ve n'hà di motte fepcie; je più dure, el e più finante infecono nell' Ifold d'Zei-lan nell' Indie, in cerre pietre, che hanno un colore incar-nato. Nafcono primieramente bianche, ma diventano rof-fe perfezionandoli. Si trovano de' Rubini eziandio in Cam-

baya, e iu Bifnagar, ma non fono così beili. Si attribuice ai Rubino la virtà di refiftere al veleno, di fortificare il cuore, di fcacciare la malinconia, di riftorare

le forze abbattete; ma noi non veggiamo per líperienza, ch' egli abbia altra qualità, che quella d'una materia alcalica, che raddolcifee gli umon troppo acti del corpo, rompendo le loro punte, ferma per confeguenza le diarree, ed i fluffi di fangue. La dofe è da un mezzo, feropolo, fino a due fero-

Rubtuus à rubro colore ; perché questa Pietra hà un bel co-Carbuscalus, cioè picciolo carbone. E flato dato questo nome ai Rubino, perch'essendo ai Sole, rispiende, e gerra raggi come un picciolo carbone di suoco.

Pyropus à wip, ignis; perché quella pietra pare, che getth Anthrax è una parola Greca, che fignifica carbone.

#### Rubrica.

R Ubrica. Terra Symopica.

E una terra roffa, che fi rierova ne 'iuoghi, donde fi cavano le pietre in Cappadocia. Ve n'hà di moite spetie; le une sono d'un solo colore; le altre sono macchiste; alcune sono d'un solo colore; le altre sono dura, e sectionale. fono di color di cenere, e untuofe; le altre fono dure, e fecche . Servono agli Arcefici per difegnare, e tirar delle linee . Sono proprie per detergere, e difeccare le piaghe, appli-care fopra. Si mefcolano negli empiafiri, ò negli unguenti, ma fono poco in ufo.

Rubrica à rubro celore; perchè quella terra è roffa. Terra Sympica, perchè una volta fi vendeva quella terra in una Città chiamata Sympe .

### Rubus.

R Ubus mejor fruda nigro. I. B. Ray. Hift. Rubus vulgarts, five Rubus frudu nigro. C. B. Pit.

N. Bellev trafferts, pro merar y reme agreBellev traffert spire. Park.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Ads.
Bellev kairt. Bellev kairt.
Bellev kairt. Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Bellev kairt.
Belle

# 3 10 TRATTATO UNIVERSALE flus maitous, serpengiannes. Qued' Arboscello nastee neele siepi, ne'Vigorti laugo le strade, assa i comunemente nogni Paese. Si adoprano nella Medicina le succime, il Ruscus, sirv

fao frutto, e qualche volta le fueradici. Le fue cime con-

tengono un poco di fale effenziale, ed olio.

Sono deteriive, aftringenti. Si adoptano (pezialmente
per li gargariimi, per le intiammationi della gola.

Contengono I inoi fratti molto fale effenziale, odio, e flem-

Sono deterfivi, pettorali, astringenti. Raddolciscono, e fermanogli umori acri. Sono propri per le fquinanzie, per li flussi di ventre.

Le radicidel Rovo fono aperitive, proprie per la pietra; per muover l'orina, per fermare i flufis di ventre, prefe in decozione.

Hò parlatodel Rubus Idaus al capodella Frambafia. Rubus à rubra colore, perché i frutti del Rovo, effendoroffi prima, che sieno maturi, tanno parere colla lor grande quanti-tà l'Arboscello come tutto roiso; quando si rimira in certa

### Rupi Capra.

R Upi Capra; è una spezie di Capra falvatica della figura, cappreffo poco della grandezza della Capra comune, la quale non abita, che fulle Montagne faffote, e fulle rupi. La quale nonabita, che inile Montagne infoie, e fuille rupi. Trovafi sa l'i Precei, fuill l'Alp I, le vie corta niono picciole, incurrate, affai aguzze, nere ; fisol occhi fono grandi, is leto errectule fono lungue citra ci inque pollic; i i iso labbro fuperiore é feffo come nella lepre; i l'ituo pelo é di color falbo com una rigi autogo la fus fichiera, i fia cod ano nah che circa et e pollic di lunghezza. Ogetha Capra cammina fuile panete de petei. Si is norifice d'orie, che naficono fulla terna, e e de petei. Si is norifice d'orie, che naficono fulla terna, e re de pledi. Si nodrifica d'orte, che naciono fultarena, e principalmente di Doroncio Romano. Incontrati altra principalmente di Doroncio Romano. Incontrati altra principalmente di Doroncio Romano. Incontrati altra principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del principalmente del princip pille. I Tedeschi se ne servono in mancanza del Bezoar O-

Trovati altresì qualche volta, ma di rado nel ventricolo di quella Capra una pierra un poco più groffa d'una nocciuo-la, dura come il corno, vota di dentro, bigia, qualche volta 13.) data come a como, vora ai acutro, ogra, quante vota rilucente. Può eziandio chiamarfi Bezoar, ma non fe le at-tribufice tanta virtò, quanto all'altra. E probabile, che quest'ultima pietra fia della medefima natura della prima, non che non vi fi fono rinchiufe erbe mafficare

Il maschio chiamasi in Latino Dame, ed in Italiano Damma. E'un'animale timidiffimo, e paurofo Il maschio, e la femmina, contengono molto sal volatile,

ed olio. Il loro legato è proprio per fermare I fluffi di ventre; il loro fangue bev uto appena tratto accheta le vettigini.

Il loro fevo é buono per le ulcere del polmone, per la cifi-chezza, prefo col fuo latte.

Il loro fiele é proprio per decergere, e confumare le nuvole,

e le cateratte devli occh Il Bezoar di Germania è fudorifico, proprio per le febbri maligne, per la pefte, per li vajuoli. La dofe è da dieci gra-

ni finoad nno feropolo. La pelie di quetta Capra preparata è d'un grand' ufo nelle veftimenta . Ella è morbida , e calda fulla carne . Rupi Capra, quafi Rupium Capra, perché quella spezie di Capra abita sulle rupi, e negli altri luoghi sassosi. Dama, à l'aun, idefi metur à l'olo, rimeo, perché la Dam-

ma e un'animale timido, e paurosi Arrepille d'un nome corrotto da Egopille. Questo nome, en cFrancese, deriva dal Greco de, diple, Capra, e dal Latino pila; come chi dicesse palla, che si rierova in una

fpezie di Capra.

Rufcus, five Brufcus.

Rufeus. Matth. C. B. I.B. Park. Rufeus., froe Brufeus. Ger. Rufeum. Dod.

Rigium. Dod.
Ozmorfine: K.ay. Hith.
Rigium port/films arakiensu. Pit. Tournef.
Rigium port/films arakiensu.
E. um 'Arbolicolo, che crefce fino all' aleczza di dez, à
tré pied! Gerta molti ranzi pieghevoll, e difficil a tompe
et; le fue fegile fino fimili a quelde del Mirro, na parade, più dure, aguzze, progenti, nervole, fenza oder,
fenza coda, du naguto ananco, et attriagente. Nafonos i fuoi fiori ful mezzo delle foglie, attaccati ad un gambo co-ro. Sono piccioli. Paffati questi fiori, succedono loro delle coccole rotonde, groffe conse pifeili, un poco molli, e che diventano roffe, maturando. Casicheduna contiene uno, è due femi, duri come Il como ; la fua radice e groffa , stera , feropulos, inequale, dura, feropejante, bunca, ger-nira di fibre groffe, d'un gutto acro, e un poco amaro. Que' Arbofeello nate ne' lugalito rozzi, e infori, ne' Bofsh. Ge-ta dalla fua radice nel tempo della Primavera, ecri permogiteneri, verdi, che poffono effer majarti conte paragi; fe teneri, verdi, che poffono effer majarti conte fiparagi; fe fi lafeiano creferre diventano fogliuti, e pieghevoli. Se ne fanno delle feope. Si adoprano nella Medicina lefue coccite, e la fua radice. Contengono molto fule efferziale, ed obo. Sono affai apertitive, proprie per la piera delle reni, ede-la vefeca, per la colica netritica, per provocare locina. Rufans, pempendiente del reni, ede-perche i Villani ne coprivano una volta le vivaode, cie altre

cofe, che volevano confervare contra i Topi; imperochi quest'animali non possono contrare in quest' Arboscello senza pungerfi molto.

Oxymyr fine ab ele a mutur, & popeirs, Myrthus, come chi diccile Mirro spinoso.

Myrtacantha à popole, Mirro, & Lande, spina, come chi dicesse Mirto spinoso.

## Rulma

R Ufina, è un minerale, che raffomiglia in figura, e in colore alla feoria. Si trova in abbondanza nella Galaria E' un depilatorio afsai ufirato da Turchi.

### Ruflicula.

R Ufficula . Perdix ruftica . Scolopax . Beceffa . Gallingo. in Italiano, Beccaccia. E in Taliato, Becarcia.

E in 'Uccello, che rafsomiglia alla Pernice, ma che la
il becco afiai più lungo. Si nodrifee di vermi, di mofche. E
eccellente a mangiare. Contiene molto fai volatile, ed olio. E'proprio per fortificare, per riftorare, per provocare il

Il fuo fiele è buono per le ulcere degli occhi , e per diffipare le cateratte.

### Rusticula minor .

R Ufficula minor. In Italiano, Beccaccino. E'una ípese K di Beccaccia, ch'e differente dall'alera, perché non crefor mai così grande. Ella è afsai filmata fulle ravole, a crgione della delicatezza del fino gufto; imperocche fupera in ontà la Beccaccia ordinaria Hà le medefime qualità della Beccaccia.

### Rusticula Marina.

R. Uflicide Mertine. in Italiano, Beccaecia di Mare. E'un' Uccello grodio appretio poco come un' Anim, ioranto di molte penne, è le une bianche, le altre bisje, l'elàrte nere. La fua tetla e lunga ret dita, e larga duc; il no beco è lungo quatro di ca, e gerisio come il dire mignato, riodifo, un peco incurvato verio i eltremignato, riodifo, della Beccaecia ordinaria, poco agunzo di colte bisgo; gello-della Beccaecia ordinaria, poco agunzo di colte piede, gello-della Beccaecia ordinaria, poco agunzo di colte piede, gello-della Beccaecia ordinaria, poco agunzo di colte piede, gello-della Beccaecia ordinaria, poco agunzo di colte piede.

elo; la fua lingua è lunga trè dita , e bigia; il fuo palato è gial-lo: i fuoi occhi fono grandi; il fuo collo è lungo quattro dita , grofio come il pollice; le fue ale fono grandi, ed ampie, lunghe più d'un piede, e mezzo, la fua coda e corra a propor-zione delle fue ale, quadrara nell'eftremità, larga quattro, ò cinque dita, bianca; le fue cofcie fono corre, magre; le fue game fono lunghe cinque dita, groffe come il dito mi-gnolo, bigie, è rofficcie; i fuoi piedi fono larghi, composti di trè dita unire insieme da nna membrana di cuojo, come di tre dita unite interne da nna memorana ai cuojo, come negli altri Uccelli acquatici. Quelle dita fono armate d'un-ghie nere poco pungenti; la fua carne è tenera, e d'un guito laporito, che raffomiglia a quello della Beccaccia ordinaria. Contiene moito fal volatile, ed olio. E'fortificante, e rifforante.

### Ruts.

R Uta; in Italiano, Ruta. E'una Pianea, di cui due fono le focale generali; l'una dimetlica, e l'altra falvatica. La prima è chiamata

Ruta . Brunf. Matth. Ang.

Ruta domefita. Trag. Ruta graveslens bortenfis. Dod

Ruta fativa, vel bortenfis. I.B. Ray. Hift. Ruta bortenfis latifolia. C. B. Pit. Tournet.

Ruta bertenfis major . Patk Elia nafce in maniera d'Arbofcello, ed effendo ben co vata fi folleva all'altezza di cinque, ò fei piedi; i finoi fulli fono grofi come il dito, legnofi, ramofi, copertid'una buc-cia bianchiccia; le fue foglie fono divife in molre parti, piccla biarchiccia ; é: tie toggie fonto airvate in mitoric parts, prácciolo, bislimapie, pojopée, un propografie, faitice, di color di verde di Mare, melie a due a due fope una cotta, sterminata da una foglia. Naficno i fonto fiel circulto de l'amp, piccioli, per l'ordinatrio di quattros foglie, di color galio imorro. Quando fono patisti, i faccede ioro un fittusto compo-fio quasi fiempre di quattro caffettine rannaze infinene; l'acco-no da un nocciolò. Opfi caffettina richicide enoli femi, che no ad un nocciolo. Ogni caffettina rinchiade molti femi; che hanno il più delle volte la figura d'un picciolo rene, è che-ino angolofi, La fius radice è legnola, pialla, e guernita di molte fibre. Turta la Piansa hà un odore ingratifismo, ed un guflo acro, ed amaro. Ella nafee ne Giardini, ne luoghi fecchi, eipofii al Sole.

La Run afavatica è divid in due spezie; in grande, ed in

picciola.

La prima è chiamata Rutafylvefris major. C. B. I. B. Ray. Hift. Pie. Tour-

Ruta montana . Tab. Ger. Ruta folvofiris prima . Lac. Ella edifference dalla Ruta de' Giardini , perch' è mo nine currervore dana Knta de Giardini, perch'è molte più picciola; e perché le fue foglie fono divife in parti più lun-ghe, più firette, d'un redee più feuro, d'un odore più for-te, e d'un gullo più acro.

La feconda spezie è chia: Ruta [ploefiris minor. G. B. I. B. Ray. Hift. Pit. Tour-

ntana. Park Ruta (sivefris reunifolia . Cam. Ruta Streffris minima . Dod. Ger. Ruta montana legitima. Cluf.

Peganium Narbonesjiam, free Ratule. Adv. Lob. Elia getta delie foglie diffeie per terra, divife affai minu-tamente, di color verde finorto, bianchiccio, d'un' odore fortifilmo, e d'un gullo acro. S'altano qualche volta frà que-

fle foglie due, o tre fuilt divifi în rami, che foftenano nelle lorocime de fiori, fimilia quelli delle fipezie precedenti; ma prà piccioli, di color giallo finoreo. Sono (equit da frutti compolit di quattro caffetcine, che rinchiadono de femi minuti, neri, acri. La (ua radice è lunga, groffa come il dito mignoto, legnofa, bianca. Quefta Pianta non può refiftere al freddo.

necaso.

Le Rute falvatiche nafcono ne Paefi caldi , come in Lin-uadoca , in Provenza , ne looghi rozzi , faffofi , montani . Tutte le spezie di Ruta contengono molt'olio esaltato , e fale volacile, ed effenziale. La Ruta de Giardini é la più uficata nella Medicina.

Sono inciúre, attennanti, difcufire, proprie per refifte-re al veleno, per fortificare il cervello, per promovere i medirul alle Femmine, per diffipare i vapori, per la cofica ventofa, per le morficature de cani rabbioli, de Serpenti. Si adoprano efternamente, ed internamente.

Rata à jou, fertus; io confervo; perché quella Pianza è adoprata per confervate la fanità.

#### Ruta Muraria.

R Uta Muraria . Dod. C. B. I. B. Ray. Hift. Pit. Tour-nef.

Salvie vite . Ad. Lob. Lund. Capillus Veneris . Bruni

Adjustum cemblum. Cord. in Dioic.
Adjustum cemblum. Tab.
Rate Marerie, five Salvie vite. Park.
E una Pianta, che ha luogo frà le cinque capillari. Ellà

getta mois fulli piccioli, minuti, recondi, geerniti di foglie pecciole, meriaer negli orli, affai fimili a quelle della Ruta, o a quelle dell' Adlassaw; ma molto più picciole; i finoi frut-ti nascono fulla fehiena delle foglie. Sono casserine sseriche guernite d'un cordone a molia, il quale colla fita contrazione li diffacca dalle caffettine, e le fa crepare; effe fpargono de femi quali rotondi. La fua radice e fibrofa, e nera. Nafce

questa Pianta ne Paeli caldi intorno alle mutaglie, nelle fei fure delle fabbriche vecchie, presso aue muraglie, nelle set-fure delle fabbriche vecchie, presso à postai, à sontane, e ad altri luoghi umidi. Ella resiste al freddo, ma hà più vigore la State, che il Verno. Contiene moit olio, e fal essenziale, effo.

e fifio.

E pettocale, e aperitiva, propria per la toffe, per la dif-ficoltà di tripirare, per movere lo fisuto, e l'ocina, per la pietra, per li mail della mila, e dediterni, per la tificher-za, pei male di punta.

Chiamafi quotich Pianta Ruse Mararia, perchè le fue fo-glie fono simili in figura a quelle della Ruta, e perchè nafor islle muzaglie.

Salvia vita, come chi diceffe Pianta propria a confervare la vita .

### SAAMOUNA.



Accessing. G. Prior. E'nn' Albero bello dell' Indie, che ha una figura Bracedinaria. L'ai-ce c'haffi del fou remocio osal grodiesta genfo più del fou remocio osal grodiesta genfo più del prior de priore del priore genfo più del priore de pione (pione). Spizo di fittori, histori di centro, midellofo, prordo come il Surren; for fera le fono bilitambre. venoreco, mentare nell'ult. su:

mort, biancodi dentro, midonoso, porodo come il Suvero, le fice fiegli feno bislumple, venoré, meriate negli orli, at-accate a cinque a cinque a code lunghe, come quelle del Prophyllum; i fino firotti fono del baccelli bislunghi, che concerno del prophyllum; i fino firotti fono del baccelli bislunghi, che concerno del prophyllum; i fino firotti fono del baccelli bislunghi, che concerno del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del prophyllum; del proph

fino, che fono verdi, e fe ne cava un iugo, che fi adopra nella Medicina. Si filma eccellente per le infiammazioni degli occhi, per for-efficare la vifta, per fermare le lagrime involontarie, messo in una pleciolissima quantità negli occhi, ovvero somentandoli all' Intorno.

### Sabdariffa.

S Abdariffa, Lob. Dod. Get.
Sabdariffa, Jes Alees Americana. Park.
Bomia aliquatenza affinia, Sabdariffa. I. B.
Alees Americana. Civil. Hilt. Ray. Hilt.

Alcea Indica magno fore . C. B.

Alles Indica magna fines. C. E. Remai Endace sutti finha maghine. Pin. To neured. Remai Endace sutti finha maghine. Pin. To neured. E una feetle di Kermaic, overcou una Pincon finnaiera, che gratta una supportiata, ramoda, goerniza di fingle interpa, amuele come quelle della vire, divisie in mine partia, merita findio fino fino giangali, e affattor finnii a queli della finha di color bianco finorno, e proprieno entico. Paffati quelli fino, finocalo neo for firsti bidanghi, aguati, s'opuna fig. c. mi rotondi; la fua radice confitte per l'ordinario in molte fihre bianche. Coltivasi questa Pianta nell'Indie, ne' Giardini. E'imbevuta d'un fugo viscolo fimile a quello della Mal-

va. Si mangia il fino feme come un legume.

Tutta la Pianta estimata ammolliente, risolutira, toralo, aperitiva, propria per raddolcire, ed acchetare (doori, per la reneila, per le ritenzioni d'orina, prefa in decozione.

#### Sahina .

S Abina; in Italiano, Savina . E un Arboteello, di cui

La prima è chiamat

Sabina vulgaris. Park. Sabina sterilis. Ger. Sabina vulgation. Ad.

Sabina folio Tamarifet. Diofenridis. C. B. Sabina murifolio. Coed. in Diofe.

Johns martfulis. Cord in Diole.

Johns heerligers, of fertite. I. B. Ray. Hill.
E'un'Arboicellohalfo, chefi finarge, e fidilata fpeffo in
largo, femper serdee; le fue ficigle iono finish a quelle del
Tamarifov, ma più dure, e un poco fpinofe, d'un'odor forte, d'un guito pungente, e cucente. Coltivali queff Arbofectione "Clarentini..."

La feconda fpezie è chiamata

Sabina major . Gefn. Ap. Sabina folio Cuprefi . C. B. Sabina baccifera . Matth.

Sabina vera. Czf.

Sabina frudifera Cast. E'un'Albero grande come un Mandorlo, ed assai simile al Cipreffo; il suo fusto è grosso; il suo legno è rofficcio di dentro, ricopertod'una scorza mezzanamente groffa, di col'are alquanto roffo, e gialio; le fue foglie fono fimili a quelle del Cipresso, d'un guito amato, ed aromatico, ragioso; 1 fuoi frueti fono coccole groffe come quelle del Ginepro, rotonde, verdi ful principio, ma che, maturando, acquiltano un colore turchino nericcio. Nafce quell' Albero fulle Monta-gne; ne' Bolchi, e ungli altri luoghi incolti.

Amendue la spezie contengono moltosale, edolio. La ima spezie è la più adoptata nella Medicina. E'affai incifiva , aperitiva , attenuante , penetrativa ; provoca i meltrui alle Femmine ; affretta il parto, e la ufcita

della seconda, presa interiormente in decozione, ò in infufione. Si adopta eziandio efteriormente in polvere per la rogna, per la tigna, per mangiare, e conflamare le carni, per detergere le piaghe.

#### Saccharam

Accharum . Saccher . Succharum . Zaccharum . Zatcher S Zuccherum. Tehexir Mel arundinaceum. Mel canne. In Italiano, Zucchero.

E'il fale effenziale, d'um fpezie di canna, chiamata Arun-de Saccherifera, e din Italiano, Cannamele, che nafce ab-bondantemente in molti Inoghi dell'Indie, come nel Brafinell Ifole Antille. Getta quella Pianta da ciaschedune

Remain de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la com che termina in ponta, ed bà nella fua cima un fiore in forma di pennacchio, di color argentino.

Quando queste canne fono mature, fi tagliano; fi levano

Quando queste canne inno mature, § it agilano; 3 nevano no ou e toglie, e che i gertano via come inutti), e fi portano al Mulino per farle tritare, e (chiacciare fri due roto), guernici disfete d'acciajo. N'esce un tigo, che fi fa colare nelle caldaje; indi fi ricalda ad un fisoco lento per farlo foiamente grillare. A lira allora il indicetto tigo la lica, ichiuma più grofta, che fi leva via colle mettoie. Ella non ferve, che per ef-ter metta ne cibi degli animali. Si fa poscia più gagliardo il fuoco per far bolliste il fugo a ricoriojo, avendo però fempre la mira di febiumaria, e affine di levarne la febiuma più facilmente, vi si getta di quando in quando qualche cucchiacimiente, vi il getta di quando il quando qualche cucchis-jo di ranno forte. Quando è fiato bene fichiumato, fi paffa per un pannolino, e fi purifica aucora più volte, facendolo bol-lire, mefcolandovi degli albumi battuti con acqua di calcina, e pastandolo per manica ipocracica, si sa poi cuscere in-fieme futo ad una consistenza ragionevole. Questo Zucchero è quello, che si chiama Moscovada bigia. Ella dee s'ergliersi men graffa, e più fecca, che fia poffibile, di color biglo bianchiccio, d'un guito doice, e grato, che non abbia odore d'ab-bruciato. Moiti la preferifcono al Znochero raffinaro.

seuciato. Jasoit ia petericinos si afactiveto ratinato. Siadopa nelle malattie del petto, ne crifteri, perdecetere, per raddoltire. La Caffonnada, è Gathonada è Mocitorada, pentificata cogli albumi, ed acqua di calcina. Moci ficorada, pentificata cogli albumi, ed acqua di calcina. Volci Caglierti fecca, grazosta, affai banca, d'un gatho dolce graco, tendente e quello della Viola. La migliore viene dal Brafile. Il fuo nome viene probabilmente da Kaft, parola Tedefea, che fignifica Cafsa, perche fi fuole trasportate nel-

La Cafsonnada, ò Caftonnada inzuccherano più del Zucchero in pane, perché contengono più parti untuole, ò viscofe, che reftano più langamente in bocca, a cagione della loro vacofità, e fanno in confeguenza maggior impreflione sà i nervi del guito. Le confetture, e i firoppi, che fi fanno colla Cafanenada non fono così fonoposti a candirsi, come quelli, che sono stati preparati col Zucchero lu pane, a casione del-le medesime parti untuose, è viscose, ene sono contrarte alla

cristallizzazione. Il Zucchero in pane è una Moscovada chiarificata coeli albumi, e coll'acqua di calcina passata per manica ipocratica. cotta al fuoco, e verfata in forme, fatte in figura piramidale, e forate nel fondo con alcuni piccioli buchi, che fono ftati turati, ma che si aprono, quando il Zucchero è quassi freddo, affinche il firoppo, ò la parte più glutinosa feorra. Quanto più si torna a chiarificate, ò a raffinate il Zucchero, tanto paga tornala citarineare, o a raminare in Aucereto, faino pineggi elaisono, fin che divernea Aucertor reale, ciole tan-to bianco, e cantor raffinato, quanto pod circre. Dec fer-gienti falcio, bannoo, fecco, difficile a rompere, crifallino al dientro, quando è torto, con un gaffo dolice, grariffimo, e fimile un poco a quello della Viola. Tovosti per l'ordina-trio questi o Lucchero più bollo, formato in piccioli pani, ri-coperto di carat rutchina.

Il Zuechero in pane, e la Castonnada sono buoni per le attie del petto; incidono, attenuano le flemme vono lo puto; ma provocano un poco i vapori, ed il male de deuti .

Il-firoppo, ò la parte glutinofa, che cola da pani di zac-chero, chamafa Melazzo à melle, mele; à cagione, che raffomiglia in confiltenza e ed in guft nai mele. Cavafa colla fermentazione, e colla dittillazione buonifima acquaviez.

Il Zucchero roffo, chiamato Chore prefio a' Mercanti èuna ípezie di Molcouada tratta dal firoppo, che cola dal Zucchero in pane, quando è flato gettato nelle forme per dargli la figura. Si fa cuocere quello firoppo fino a crusi-fienza di Zucchero. Quella Molcouada dee effere fecilit la la figura di delle bisso configurato de positivo de la colaborato del della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto della molto de più fecca, di color bigio rofficcio, che non abbia odore d'ab-bruciato. Ella éper l'ordinario untida, e gluzinofa. Si adopra ne' crifter) per decergere, e per fermare le diarres

11 Zucchero candito, chiamato in Latino Saccharum can-dum, Satcharum candidam, Saccharum cropfailinum, Sac-charum lucidam; é un Zucchero crittallizzato. Per prepatoarism inclinsar; e un Lutchero critatinizato. Per preparato fia cuocere del Zucchero con acqua in firoppo ben (petfo; po fir verfa cost caldo in un vafodi terra, dove fieno melfe per ordine molte bacchettine. Si colloca il vasfo in una flufa, dove fia un medicore calore, fempre upuale, per lo fipazio di quindici giorni. Vi fi candifice; fi feva via, e fi lascia gocciolare, e seccarsi . V hà due sorre di Zucchero candito, l'uno bianco, e l'altro roffo; il bianco è fatto col zuc-chero bianco raffinato; il roffo è fatto colla Mo(couada roffa; il bianco è il migliore, e più in ufo. Dee effere fecko bello, bianco, cristallino, trasparente, secco, netto, d'un gusto dolce, e grato, che si disfaccia lentamente in bocca.

E' petrorale, middolciente, proprio per l'infreddamento, per muorere lo fipuro. Dee preferirii al Zucchero comune nelle malatrie, perché flando più di lui a féloglierii in bocca, ha più tempo d'umetrare i condotti, di flaccare le flemme, e di raddolcire le acrezze, che piumberebbono nell'aipra arte-ria, e ful petro; ma bifogna avvertire, che quetti effetti particolari del Zucchero candito non debbono effere attribuiti, che a quello, ch'é intero, d'in pezzi; imperocché se

fi fa pigliare in polvere, d in firoppo, d difficiolto in qualifita liquore, non produrrà altro efferto, che quello del Zucchero ben raffinato, perché allora pufferà prefto ai pari di ini.

Il Zucchero torto, chiamato in Latino, Penidia, Saccherum penidiatum, Alphanix, Alphanic; in Italiano, Penni-to; e un Zucchero cotto colla decosione d'orzo, sino che sia fragile; indi attortigliato col mezzo d'un chiodo, è d'un uncino, fino ch'egli é ancora caldo. Per preparatio como-damente, fi getta, quando é ben coeto, fopra un marmo unto d'olio di mandorla dolce; indi fi doma come una palta colle mani fregate prima colla polvere d'amido, affine di non abbruciarfi, e fi attortiglia come fi vuole. Deceffere fecco, bianco, facile a rompere, d'un guito dolce, grato. Chi lo fà, vi mefcola fpeffo molto amido per renderlo più bianco, e per guadagnarvi di più; imperocche l'Amido e a più buon prezzo del Zucchero. Possiamo accorgerci di questo mescolamento, affaggiando il Zuochero corto; imperocche l'Ami-do lo rende affai pattoro in bocca.

I Penniti entrano in molte composizioni di Farmacia. Sono propri per le infreddature, per raddolcire le acresse del

etro, per muovere lo íputo. Il Zucchero d'orzo, chiamato in Latino Seccherum berdesrum . é un Zucchero affai cotto, come quello, di cui fi fanno i Penuiti; indigerrato fopra un marmo unto d'olio di man-dorla dolce, e formaro in bacchetterionte, langhe come la mano, e groffe come il dito. Il Zucchero d'orzo dee effere fecto fatto di frefco, fecco, giallo, traspannee, ò di color d'ambra, facile a romperfi, d'un gufto doice, e grato, che fita qualche rempo à feioglierfi nella bocca. Prende il fuo nofila qualche rempo à fioigliersi nella bocca. Prende il sono-me dall'orno, il quale dovrebbe entrarri, come ne Penniti; ma i Confectieri non vi abbadano molto. Si servono dell'acqua comune, e si applicano solamence a rendere il suddetto Zucchero bello, e grano al sugito. A lcani vi messolano un poco di tintura di Zussersono per dargli un colore più vistolo. Egli è proprio per la toffe, per le fiuffi-ni del perto, per muovere lo fputo, per raddoleire la fieroficia acra, che cade dalle glandule del cervello. Se ne mette un pezzolino a di-

fcioglierfi in bocca Quantunque il Zucchero sia messo nel numero de' sali esfenziali, contiene però un poco d'olio, ehe lo rende accen-

Bifogna ben awvertire , quando fi fa la corra del Zucchero , che non vi fi mefcoli dell'acido ; imperocché fe per difgrazia ve ne cadeffe qualche piccinla quantità, ella farebbe, che il Zucchero non prendefse una buona confiftenza; onde un pezzolino d'Allume, genzaco in una grandificma caldaja

piena di Zucchero disfatto, farebbe capace di guaftar l'ope-ra, e non fi avrebbe, chedel firoppo. Quando il Zucchiero, che fi fa cuocere in una gran quan-ticà s'alza troppo bollendo, in maniera, che fia da temere,

che shalai fuori, e che il fuoco vi fi attacchi, non dobbiam in quel momento contentarei per rimediarvi di fermare più preilto, else fia posfibile il fisoco forto la caldaja; imperocché lo fecurolgimento fi ta fresso con tanta furna, che non non faremmo a tempo; nas biogna gettare ne firmpo alcuni pez-

zolini di butiro fresco, e incontanente s'abbaserà.

La Cannameie non é la fola Pianta, che produca Zuc-La Cannamere non e la tota Pianta, che proquez Auc-chero ; fi necava a Quebec una gran quantità, dagli Alberi groffi ; che producono il Cocone. En necava in Canada dall' Albero chiamato Acero. Molti altri Alberi ne producono esiandio, come il Sicomoro, il Melarancio falvanco. I nomi del Zocchero fono Arabi.

Cannamele è un nome composto dal Latino Canna, e Mel, me chi dicesse Canna melata. Gli antichi hanno dato o fto nome alia Canna del Zucchero, a cagione del fuo guito, ehe s'accosta a quello del mele

Il Zucchero, prima, ehe si scoprisse l'America, era una Droga pochissimo nota, di cui non avevasi, che un'ildea confuia. Non e però da credere, come fanno alcuni de' Moderni, che gli Antichi non ne avesseroalcuna cognizione. Teofrasto ne ha parlato nel suo frammento del mele. Ne descrive di trè sorte, una, chettate la sua origine da fiori, ed è il mele comme; un'airra, la quale, dic'egli, viene dall'aria, ed è la manna degli Arabi; un'airra, ch'ètratta dalle Canne ex wie xeaspear, ed éil vero Zuccbero. E'flato noto eziandio a Plinio, il quale ne parla fotto il nome di Sal Lestrum. Diofcoride, e Galeno l'hanno chiamato Saccarlo, come fi ha prefenemente. Quella invenzione non ò antica.

### Sagapenum.

S É una gomuna di colore trà I rofso, e I giallo di fuori, e bianchiccia di denero, d'un'odor forte, ed ingrato, d'un guito acro; la quale esce per incissone da una Pianta, en é della spezie di Ferula, le cui foglie sono picciolissime. Questa Pianta nasce abbondantemente in Persia.

Dee feeglierfi il Segapratum in belle lagrime, chiare, net-te, rilucenti, e colle qualità, che fono flate dette. Contie-ne molt'olio, e fai volatile. Si feioglie nel vino, nell'aceto, e ne' fughi delle Piante; ma é meglio ridurlo in polvere quanene usun oessé l'intere, ma é meglior idurlo in polvere, quando vogilamo adoprario nelle compositioni, che disidrio, perché il calver del fusco, ch' é neceivario perché fi (cologa, e perché is codenti, dillipa, e, porta via la maggior parte del ino fale volatile, nel quale confifteva la fua virtà maggiore. Biliogna dunque contentarei, avendolo fictio netro, di fecurio, e di figoliverizzario.

carto, edi povernizzaro.

E inclino, penetrante, aperitivo, un poco purpante, fudorifico; leva le ofirnzioni della milita, del mechenerio, del figato; ajusta la refipirazione; fornifica i nervi. Si adopta per l'epidelia, per la paralifia, per l'afima, per provocare l'inclina il per l'estima, che il sofirma per propri, però internamente. Si adopta altresi effernamente per far, se si discontinua del milita del proprio internamente. che maturino, è si digeriscanogli umori grossolani; per detergere, per rifolvere. Sagapenum à lagire, acuté fentire, & pinu; perché que-fia gomma ha un'odor forre, pungente, e che s'accoita, co-

me fi pretende, a quello del Pino Si chiama ancora Serapium per la medefima ragione.

### Sagitta.

S Agitta mojor. Matth. Dod. Sagittaria majer. Get.

Rammendus palafiris fulle fagittate. Pit. Toornef.
E'una spezie di Rammeolo acquatico, ovvero una Pianta, che cresce all'altezza di trè, è quattro piedi; le sue so ta, the creice all'altezza at tre, o quantru promi, at the capite comparaticono per l'ordinario alla fuperfizie dell'acqua, belle, pulite, lunghe, larghe, aguzze, nervole, rafsontia glianti a quelle dell'aram; ma più lunghe, e più firrette, coli la fiIn figura d'una freccia , fereziate d'alcune macchie feure ; ractine duna receira, recessare u ancune maccine teure; ciafeheduna é attaccata a una coda lunga, ch-efec dalla fua radice, grofia come il dito mignolo, quasi triangolare, fun-gola, ò vota di dentro, d'un gullo vilcofo, infipido, accomagnato da una picciola agrezza. S'alzano altresi dalla fua pagnatoda una porciona agreeza. S alzano altreta dalla fisu radice due, o dire disti un poco più asti delle fossile, groffi, quafi rocondi, rozi, fungoli, con fiori nelle loro cime di mezzana granderza, belli ciacheduno è comporto di tre foglie, difpofte in rofa, blanche, e di molti fismi roffi nel mezzo. Dopo questi fori apparticono piccioli frusti rocon-di, groffi come fragole, rurviti, di color verde rofficcio; in ciascheduno de quali sono rausati in maniera di teste molti crascueaumo er quali 1000 raument in manuera di tette monti femi minuti, aprizzi, colla figura di mi ugna d'Uccello. Le fice radici fono store lunghe, groffe, fipognofe, fimorre. Na-fee quetla Pianta nelle paludi, negli stagni, ne laghi, ne' rufeelli, il fuo fiore comparifice ordinariamente nel mefe di

rufcelli; il luo pure comparate oranna namene del Maggio, e l'uo fratto nel meté di Luglio. Ella contiene molta firmma, ed ollo, poco fale.

E'infrectación, a firingente, condenfante.

E'data chiamata quella Pianra Jagitta, cioè Freccia, a cagione, che la fua foglia hà la figura d'una Freccia.

#### Sal Alembrot .

SAI Alembrot: Sal Taberj: Sal Alkitran. E'nn fale, di cui v'ha due (pezie; l'uno minerale, e l'altro fattizio, d'artifitiale.
Il minerale ha la forma, e l'eolore del fangue difeccato.

si cava da una certa terra, che fi ritrova nel Monte Olimpo ia Cipro; ma non è punto in ufo. L'artifiziale fi fa nella maniera feguente. Pigliate del fal

- L'arcitiziale îi în nella maniera ieçuente. Pigilate del lai Gemma otro oncie, del fial acalico, ò di foda quartrooncie; de fughi di Menta, e di Garofilata depurati, di ciafendno un'oncia; méclolate il utto infirme, e fcioglistelo al fucco în una quantità fufficiente di acqua comme; ciletrate la diffoluzione, e facene ivaporare l'umidità in un catino, ò in un vaso di vetro al fuoco, fino, che si secchi. Si conserverà questo fale in un vafo.

E proprio per muover l'orina , e i mestrui alle Femmiste, per levar le ottruzioni, per disciogliere le coccie, e gli nmosi viscosi. La doje è da mezzo scropolo sino a una dramma.

#### Sal Alcali.

SAl Alcali è propriamente un fale fiffo, porofo, tratto dal ranno, dalla foda calcinara; ma è piaciuto a Chimi-ci dare il nome d'alcalici a tutti i fali fiffi, è volatili, i quali per fomiglianza bosicono, e fermentano come il fale della fo-da, quando incontrano degli acidi; in maniera, che il con-traffegno d'un fale alcalico, per diffinguerio dagli altri fali fi é, ch'egli fermenta, quando vi el flato pettato fopra qual-che liquor acido. Quell'effecto fuccede a cutti I fali fifii tratti daile Piante colla calcinazione, e col ranno; al falnitto, quando é stato lungamente calcinaro ; a fali volatili tratti dagli animali colia ftorta , e a molti altri fali ; è ftato pure dato il nome d'alcalici a i metalli , a i minerali , e alle pie-

tre, che fermentano co' liquori acidi.
Il fale alcalico è differente dal fal acido, perch'egil è più porofo di lui; ed à ragione della fua porofità egli fermenta, quando s'incontra lin un liquor acido; perche le punte aci-de, che fono sempre in moto, entrano ne fuoi pori, ed alloneanano con isiorzo la fua materia. Quest' effetto non fuccede nel fail acido, a cagione, che effendo i fuoi pori pic-

oli, e chiufi, le punte acide non possono penetrarvi. I fall alcalici sono quasi sempre il lavoro del fuoco. Vi I fall alcalici fono quantempre il lavoro del Puoco. VI fi fono renduti in forma di calcina dalla zarefazione, e dalla calcinazione; onde la maggior parre di quefti fall fono imbernati di corpiccioni ignoci, che comunicano loro un'accezza cautilica; e ciò può vederfi ne fall di tarraro, di foda. Erano acidi, prima che foffero paffati pel fuoco, e non hanno prefà la loro disposizione alcalica, che dalla calcinazione

Ritrovafi talvolra ne Paeficaldi, in certe terre, è nelle miniere, del fale, ch'è itaro fatro alcalico da fuochi forserranei, e ch'é della mede îma natura de nostri faii alcali-ci. Non é eziandio impostibile, che un fai naturale sia di-venuto alcalico senza l'ajuro del suoco; basta che si sia me-

fcolato intimamente con una quantità affai grande di ma-teria terrefire, da cui fia fiato fatto più porofo di prima; imperocche la differenza principale di quefta fpesie di fale dal fal acido, confille nella differenza de fuoi pori.

I fall alcalici in generale fono incifivi, penetranti, rarificanti, ò attenuanti, propri per afforbire, ol indebolire gli acidi, per diffipare le ferofole, e le coccie del mefent-rio, per li gozzi nafecuti, per la pierra, per la ritensione dell'orina, e de metitui delle Fermine; per difciogliere gli umori tartarofi, ò melancolici degl' Ipocondri, per l'i-dropifia, per la itterizia, per le darezze della milza, e del aropinia, per la irucurian, per la directa della mitta, e del fegato, per li tumori ordemanofi, e per tutte i emalartic cagionate dalle offuzioni, ò dagli umori groffolani. Si adoptano internamente, e de ferramamente diciolet in lluquei appropriati. Quefti fali fono altresi adoptati ne cauteri. Iranni, che it adoptano per netture il pannoliton, non operano, che per un fale alcalico, di cui fono imberuti, e che di produrre il medefimo effetto; perché le fue parti non han-

no moto, né azione abbaltanza Quelli, che cavano le macchie fi fervono anch'effi del fale alcalico.

Scignetre Speziale della Roccella è qualche rempo, che hà meffo in uio an fale alcalico nitrofo, ch' egli filma buono per li dolori di flomaco, per le febbri, per le filmino id ca-tarro, per le coliche, per le gotte, per le malactie delle reni, della vefcica, della matrice. Vedi un picciolo Trattato, che ne ha fatto, in cui parla eziandiod'un fale, è zucchero di Marte, che prepara, e che pretende effere affai più dolce, e più depurato da ioli groffolam, e metallici, di quel-lo, che fi fà ordinariamente.

Alkali è una parola Araba, composta della parcicella, al, che significa il, ò la, e di Kali, soda; in maniera, che sal alkali significa fale di soda.

### Salamandra.

S'Alamandra; in Italiano, Salamandra.

E'una spezie di Lucertola di color nero, tempestata di macchie gialie; la iua testa, e'i suo ventre sono più geossi di quelli della Lucerrola verde ordinaria; ma la fua coda e più corta. Il fuo moltaccio e acuto, i fuoi occhi fono groffi-Ciakheduno de fuoi piedi è guernito di quattro ugne affal Cuskneduno de lucio piedi e guernito di quattro ugre ania prandi; ma l'animale e affai più lenco nel fuo paito della Lucertola ordinaria; la fua fehiena hà una figura fimile a quella d'una croce, ed efegnato da due lince , che fi lendo-no dal collo fino alla coda. Ve n'hà di due fiezze, l'una terreftre, e l'altra acquatica. La erereftre fin el louphi freddi , e umidi ; l'acquatica cerca le acque limpide delle l'onta-

ne, de ruscelli. Trovansi delle Salamandre in Italia, In Germania, In Normandia. Credevafi una volta, che viveffero nel fuoco, zvormanna. Crederaŭ una voits, che viredero nel isoco, perche vi finnnopi lingamente degli altri animali fenza coniemaris, a cagione d'una fottarna latricinofa, e vific-fa, dl cui fono piene, la quale ferma l'andore de carboni accesi per qualche tempo, ma finalmente il lisocopenetra in effe, e la abbrucia. Si tiene, che la morficatura di quello rettile fia canco pericolofa, quanco quella del Ser-pente. Getta mordendo una bava l'atticinofa, y velenofa, acriffima. Contiene molto fale volatile caustico, olio, e

La Salamandra applicata è corrofiva, cocente, depila-toria. Non può alcuno toccarla, fenza farfi male alle disa-

#### Sal armoniacum.

S Al armeniacum , S al folare , Pulige alba Mercurialis , S al Mercurialis Philosopherum . Aquila culcfit: Sal Ammoniacum . In Italiano , Sale Armoniaco .

E' un fale, che cavavafi una volta dalle orine de' Cammelli, e di molti altri animali; imperocché quello fale era fublimato dal Sole nella fuperfizie della rena, in cui queste Beftie avevano orinato, paffandone Paefi affai caldi, co-me ne Diferri della Libia, e nell'Arabia. Si raunava, e fi conferrava ne vafi; ma, o perche quelli Paefi non fono più frequentati com erano nna volta; o perche fi trafcuri di

raccogliere il fuddetto fale; non fe ne porta più .

Il fale armoniaco de' Moderni è fartizio; ma non fi fa aneora efattamente quali fieno le Droghe, ch'entrano nella fias preparazione, e dove fi faccia. E itato creduto per un pezzo, che lo componentero i Veneziani con cinque parti d'orine, una parte di fal marino, e mezza parte di fuliggine di cammino, che cuocevano infieme, e riducevano in una maffa, la quaie metfa in pentole fublimatorie fopra oo fuoco graduato, ne fa-cevano fublimare un fale nella forma, che noi vengiamo Il fale armoniaco ordinario; ma fi feppe poi che la prepara-zione di quefto fale è incognita in Venezia, come altrove, e che i Veneziani fteffi lo fanno venire da Paefi Orientali per Chei y Chezzalin rezas so sanno yentre da parti Asanan produktie, che fia la-produktie ila attri Parti. Egit è ben più probabile, che fia la-voro degli Egiti, e di molti altri Popoli del Levante, i qua-li per verità fiervono a comporto dell'orina de Cammelli, de altri animali del loro Parte, e del fal marino, del qualche altro fale fiffo della fteffa natura. Ma farà cofa propria il fospendere il giudizio intorno a questo proposito, fino che fiamo pienamente illum

fiamo pienamenecilluminatei.
Il Iliĉa armonico, che viene da Venezia, e da molci altri longhi, e fórmaco in para pinul orbicolari, poli larghi dino
tri longhi, e fórmaco in para pinul orbicolari, poli larghi dino
tri longhi, e fórmaco in para pinul orbicolari, poli larghi dino
tri con e disporti nella long grofificasi, in cridalli altricti come
colonnec, che mon a'umerumo all'aria, d'un gaulo affia lallo,
che ficilinence i q'i congulazioni circilalli molli, e ner rofi,
freddiffimi al tatto. In querbo fale penerano lacque forzi.
Des (regletti il file armonisco bello, banco, (ecco, ortdirection) and il file armonisco bello, banco, (ecco, ort-

to, cristallino, d'un gusto acro, penetrantissimo. Egli è un composto di fali volatili orinosi mescolati, e come fissati col fal marino; imperocché nella fublimazione i fali volatili. che fono alcalici hanno levato ciò, che hanno potuto del fal marino, ch'escido, e fiffo, e s'e fatta una unione si ciatta di queste due spezie di fali , che il mescuglio sembra fisso . La ragione di questa nnione, e della fissazione fi e, che le parti del fal marino, che fono punte groffolane, fi fono confue ne pori de fali alcalici, e ficcome tali punte non hanno moaftante per allontanare le parti alcaliche, così effe neceffariamente vi fi foso avillapate, le hanno chiufe; le hanno rendute grevi, à hanno folpefa la loro volațilità.

Il fale armoniaco è fudorifico, e aperitivo; refifte alla putrefazione, e alla cancrena; è buono per la febbre quattana; per provocare i mestruialle Fernmine, preso internamente per provocare i meltruialle Femmine, precio internamente. La dofte è da metzo (cropolo, fino a uno feropolo. Sì adopra altresi effernamente per rifolvere i tumori, per dificutere, e rarefate gli umori groffolani. Se ne mette ne collin de Carallii, ne neoffina altresi in polvere loro negli occhi, per diffipare le cateratte, e per rifoliarate la villa.

dillipare le cateratte, e per rifchiarate la villa.

Il fale armoniaco gettato in polvete nell'acqua, la rinfre-faz fubito notabilmente; il che può fervire a rinfrefear per-flode faschi di vino, e de vafi ripiemi d'acqua nella State.

Vedi ciò, che och di fritto nel mio corfo di Chimica, dell' ultima edizione.

Ritrovasi talvolta nel monte Vesuvio, un sale amoniaco, il quale s'è formato naturalmente dal mescuglio di differenti fasi, ed è stato sublimato da suoco sotterraneo.

Sal armeniacum, quafi Armeniacum, ab Armenia, per-chèuns volta fi portava quelto fale dall'Armenia. Sal ammeniacum ob du u@ erena perchè trova vasi ona vol-

ta il fale armonisco fulla rena Sal falare, perché questo fale entra nella preparazione del-l'aqua regale, ch'è il dissolvente dell'oro, che chiamasi So-

Aquilacaleflis; perché vota via fublimandofi, come fa-

renbe un Aquila .

5 di mercariadi i Philosophoram, perché quecho fale è volatie, come il mercariadi i Philosophoram, perché quecho fale è volatie, come il mercario, e gli Akhimifti, che fi chiamano i veri
Filosofi, e ne fervono nelle loro operazioni
Fullya disa, perché fi folleva , e sattacca alle pentole fullimatorie, come una fulliazione. natorie, come una fuliggine.

#### Sal Catharticum amarum.

S Al Catherticum amerum - Sal mirabills .

E'nn fal tuinerale, nicrofe, difpolto in piccioliffimi crifalli fectili, sharchiffim, brillanti, d'un guilo, che s'approfima a quello del fainirro, ma amato ; che fi dificoglie facilmente al finoco fenza crocidere; e Carta accorderii . Ci capita dall' Inshilterra; è flato cavato per evaporazione dal- I chi

le acque minerali d'Ebfom, chiamate in Latino Aque Ebef-banesafes. Dec effere sculto puro ; che facilmente si discolga

nell'acqua.

Queito fale purga rinfrescando per le parti di fotto. La dose ègrande; se nedà dalle sei dramme sino ad un onca, se la refrissa, per le confirma per la confirma per la confirma per la confirma per la confirma dofe égrande; je neda dailetel dramme fino ad un oncu, je enezza. E'bosono per la renella, per la neferica, per le febbri intermittenti, per l'idropifia, e per le aitre maistele, nelle quali fia neceffario purgar dolcemente, levando le oftrazioni. Pud farice un acqua minerale artificati, e, col disfarue una meza oncia in ogni boccale d'acqua di Fiume.

### Sal gemmeum .

S Algemmen

E un fale minerale, bianco, e cristallino, che nasce in forma di pietra, in molte Montagne, in Catalogna, in Polonia, in Per-fia, nell'Indie. Questo fale spezzato è rilucente, e trasparente come il cristallo. Decesi, che cerri Popoli dell'Indie, cheabitano in certi luoghi, ne quali piove rariffime volte fi fabbricano delle cafe trasparenti con quefto fale, che han-no ragliato, come fi ragliano le pietre. Usafi nell'Etiopia ina moneta di querlo fale, formato in tavolette lunghe un piede , larghe, e groffe tre pallici. Cusicheduna di queste tavolette vale fei foldi di moneta di Francia.

Il gutto dei fal gemma è fimile a quello del fal marino , na un poco più penetrante : un re a querio da sei matino , ma un poco più penetrante : S adopra negli alimenti . Le acque falle delle fontane, e de pozzi della Franca-Con-tea , e della Lorena hanno tratta la loro falledine dalle miniere del fal gemma, per mezzo delle quali fono paffate. Si mettono a fvaporare queste acque per averne il fale, che fi adopra in que' Paesi ne' medesimi nsi, che noi adopriamo il

E'affai probabile, che le acque del Mate abbiano tratta la loro falfedine dal fal gemma; ficcome lo lo dirò poi parlan-

forbanecune es les gennes, anches de de l'accesse de de l'accesse de de l'accesse de de l'accesse de de l'accesse de de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'accesse de l'

te, apetivito, rilatiante, proprio per la colica; per leben e divizzioni.

de oltrazioni.

de oltrazioni.

de oltrazioni.

di proprio del proprio del fid genuma al fale Indiano, chiamatorin Latino fal Indiano, chia latini cridono no efereru una fipete di la ininerate, e ala firti il succhesio. Jal genumenu ; perché querto fale ha non arriparenta, e una bellezza, filmile a quella d'una perira prezioda.

Jal falle ; a findre ; cavate ; perché bilògna cavar la terra, per aver questo fale.

#### Salicaria.

S Alicaria vulgaris purpurea falits oblongis . Pit. Tour-loften. Loftmachia spicara purpurea , fortè Plinii . C.B. Loftmachia purpurea spicara . Get. Park.

Lyfmachia purpurea quibuidam Spienta . I. B. Rav. High

Hilt. 

Fleudoffunathum purpurum alterum. Dod. 

E'una Finnta, checretic taivota fino all'alterza d' un 
Lumo, quandoclis ein buona terra. I fissi eifist fono rigidi, angelofi, ramorusi, rofficci; le fue foglie fono histunphe, aguzze, fimilia quelledella Lufimentina, un puì strete, ed un revete più carico. Efconoda ciastun mododefinies, e diu verde più carico. Elconoda ciatium nodore la litto ordinariamente doct a dece, qualcivo lasa reta rei di introduziamente del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più carica del più c

Tour-

TRATTATO Tournefore ha chlamata questa Pianta Salicaria à Salica, Salcio, perch'ella nasce per l'ordinatione Salceti, ovvero un poco bianche di fotto; i fuoi rami fono adoprati da Giar-dinieri per legare molte cofe, da Bottaj per legare i loro cer-

#### Salicornia .

S Alico raia, free Kalj genicularum. Ger. Park.
Aali geniculatum, free Salicornia. L.B.
Salicornia. Dod.

Salicornia fruticans , & femper virens geniculata . Pit.

Kaligeniculatum majus fruticans lignofum, & grandius

preparam C. B.
E un Arboicello, evereou un Binera, ch'i femper flate
E un Arboicello, evereou un Binera, ch'i femper flate
E un Arboicello, evereou un Binera, ch'i femper flate
Bun genera feparato. Elle refeca ill'alterna di due podi
pera molti rami legnori, femper eveli, articoleti da una
vameno di nodi, che dirvensuo roffico, lettara fegle: La
vameno di nodi, che dirvensuo roffico, lettara fegle: La
filice, morderee. Ella nafic fenna colura fille rive del Mare Moditerranco. Contiene moto fai fifti; mediocramente
del Salbarica (i nelle sia e finadopra la fiu centre per fare del vetro, del fapone.

éare del vetto, del fapone.
La decozione di guella Pianta è affai apetitiva; promuovel 'orina, el metitrul alle Remmine; folicita il parto, e la
sufcita della fectorodia; purapa el ventregli umori aquodi; è
propria per la idropifia.
La fiac correr el bossa per la rogna, per l'empetiggine, e
per gli altri pizzicori della pelle, fremparaa nell'acqua, e appièleca eferramente. Si cava dei falè da quetta correr, e
propièleca eferramente.

plicata etternamente.

fe ne fanno delle pletre per cauteri.

Salterata à fair , fair , perché questa Pianta è affai falfa.

## Salix.

Salin, in Italiano, Salcio.

E'una Pianta, di cui due fono le spezie generali, l'una rande, e l'altra picciola.

La prima è chiamara Salin vulgaris alba arborefcens . C. B. Pit. Tournef. Salix prime, vel majer . Dod. Salin arborea angufisfolia alba vulgaris . Pack.

Salin maxima, fragilis, alba, birfuta. C. B. Salin folio compativore, & falidiere. Ray. Hift. Salix pericalis. Luga.

Sala princali. Liqui.

E un à libero alli piante, medicoreneme groffo, rico.

E un à libero alli piante, medicoreneme proffo, rico.

E un à libero alli piante, medicoreneme proffo, rico.

Libero, de libero, piante de la companio de libero, piante de libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, piante libero, pia

se quain nacono orgii trami. I trutti comunciano con ipighe cariched embrioni, che diventano portica cafettien membra-nofe, bistumphe, se qualii contempono de femi foctiliffimi ; ciafchedano de quali hi una pluma bianca. Il legno di quest' Alberto è adoprato per fare de' pall, delle pertiche, de' pall di viez, e notici altri firumenti per foltene-re le fome più pefant;

Il Salcio naice ne'luoghi umidi, e paludofi La feconda spezie edistinta in moite altre spezie. Lo par-lerò qui della più comune; si chiama Salin valgavis rubens. C. B. Pit. Tournes. Salin miner viminalis. Dod.

Salix Amerina. Lund.

Salin angulifolia purporta, feu niera. Patk. Salin rubra minime fragilis, folio longo angulto. I.B. Ray. E un' Arbofcello, che petta verghe, ò rami fcarni, rico-perti d'inna buccia roffa, ò porporina, nericcia; le fue fo-glie fono lunghe, firette, fenza pelo, merlate negli orli,

chi, da molti altri Artefici per fare delle cestelle de graticei. de' panieri, ed altri utenfil idimellici.
Colcivafi queft' Arbofcello ne' prati, intorno a Giardini,
e in molti altri luoghi umidi.

Contengono i Salci molt olio, e flemma, poco fale. La buccia, le foglie, e'l ième del Salcio fono aftringenti (

e rinfreicanti. Se ne la prendere la decozione per fermare gli ardori venerei, e i fiulfi di fangue; fi lavano eziandio le gam-be per la difficoltà di dormire, e per le febbri ardenti. Salix à Jalie, lo falto; perché il Salcio nafce tanto prefto, ò in così poco tempo , che pare , che falti.

#### Sal Marinum.

S Al Marinum .

In Italiano, Sal Marino E'un fale, che si cava dall'acque del Mare col'evapora-E un late, che is cava dall'acque del Mare col erapora-cione, e colo a critalifizzazione. Io scredo, che la origi-ne di questo falle venga dal fall gemma, come hò detro al-trore. Molte ragioni mi confermano in quello festimento . La prima fié, che il fall marino è affatto firnile al fall gem-ma, ò al fale, che fi cava dalle fontare della Franca-Contea, da pozzi della Lorena, e da molti laghi fallo fil cala, e di Germania; il qual fale viene, comercuti fanuo dal fal gemma, ch' e fiato difciolto, e portato in que luoghi dalle acque, che iono paffate per mezzo alle miniere di que-

La icconda fi è, che non v'hà fale nel Mondo, il quale sia così abbondante, come il sil germna; egli riempie non solamente nell' Europa molte Montagne vastissime; ma si ritrova in infinite ministre nell' Egitto, e nell'Indie; e non v'hà dubbio, che il medefimo fia nel fondo del Mare, come rella terra, in cui abtiamo; cioè, che vi s'incourino Mon-tagne, rupi, e miniere ripiene di fal gemma.

La terra fi è, che i Naturali hanno in ogni tempo offerva-

to, che le acque, le quali (ono passate per mezzo alle miniere di fal gemma, e che ne fono cariche, fcorrono per infiniti canali nel Mare.

canain nei Mare. La quarta fi e', che il fal marino dee neceffariamente effe-re flato fatto nella terra; imperocchè per poco, che uno fia veriato nella Chimica, faprà, che un fai fifto compollo d'a-cido, e di terra, come è il fal marino, non può effer elabo-rato, ne perfesionato nell'acque del Mare. E' neceffaria la retra per corporificare un liquor acido; altrimenti egli refterà fempre un fai fluore, e non fi corponischerà giammai. Se fi firà l'analifi del fai marino colla Chimica, fe ne caverà molto liquor acido, il quale feparato dalla fia terra non potrà mai ripigliare la fia confiftenza di fale, fe non fi metterà forsa una materia terreftre, che gli ferrà di ma-trice. Effendo quefto difcorfo chiaro, e dimoftrativo, è altresì probabile, che ili fal marino dee avere necvura la fiu elaborazione nella terra prima d'effere portato nel Marc-Ora ficcome noi non vergiamo fale così abbondante nella cera, né fopra la terra come il fal gemma, così dobbiamo credere, ch'egli dia la falfedire al Mare, e tanto più, quan-to che il fale, che noi caviamo dal Mare, è fimile affatto nel fuo gufto, nelle fue qualità, e ne' fuoi principi al fal gem-

tiongents, mistamo deno.

Ma lo prevegos moles oppositioni, che mi si fara nno. Si dirà, chegité disficielli concepire, che il Mare, il quale di prodigiolimene valto posta aver s'eservant urtu il sia falicine dai si gemna; imperenché quantumpae quelle en dei mi distamo de la sia permati imperenché quantumpae quelle en dei mi distamo de la sia prodigionale de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de

coltà, che si hà di comprendere, che il sal geroma sia stato bastante per render salso il Mare, viene perche non si stato battante per reduceriatio il mane, viene perche nonti vede la quantità delle miniere di fale, come fi vede la vasti-tà dell'acque del Mare; ma fe fi confideraffe, che la terra e ripiena di un fal genma, o fimile al genma in milioni di l'uoghi, e ch'eghifi fearica incoffantemente nel Mare, decché figure dubbia il Monde di fitta resuse, incorribbe comdacche fenza dubbio il Mondo e flato creato, potrebbe co renderfi, che la terra ha fempre contenuto, e contiene fale affante per rendere falfo || Mare.

Un'altra opposizione, che può farmisi si è, che secondo

il miodificorio, il Mare dovrebbe crefcere fempre in falfe-dine, policibe riceve perpetuamente nuovo (ale; ia qual co-Mare. (a nare, che non fia.

lo rifpondo, che noi non possiamo accorgerci d'accresci-mento di salfedine del Mare; imperocché le v'entra molto faie, n'eice altresi una gran quantità per evaporazione; le onde s'uttano con tanta rapidità, e violenza, che volati-lizzano una buona parte del loro fale; come ce n'accorgiamo benishmo dall'aria jalfa, che respiriamo, quando ci ricro mo fui Mare, la quale contribuice molto colle feoffe del Vamo fui Mare, la quale contribuilce moito colle (cold ed Va-cicio a provocare de vomici. Quello lale é fjinto da venti fulle cerre, dove ferre a renderle fertili; poi estandor rice-vendovi nono martici, ramanti, fifiarfi, formarvi delle mi-nicre di falgemma, indi effere firafenato di nuovo dall'acque nel Mare, o melle Fontane, o nel laghi, i e in quella maniera

dee concepirfi, che fi fia fatta una perpetua circolazione, dac-che il Mondo e Mondo. Preparafi in Normandia il fal marino, facendo evapora-re ful fuocodell' acqua marina in gran caldaje di piombo fano alla ficità; refta un falebianco, ma ch'é menopuagen-te, e meno falio di quello della Roccella, a cagione dell'evaporazione, e forfe a cagione d'alcune particelle del piombo, le quali, esfendo state disciolte, hanno un poco rintuzzato del-le lue pante. Questa spezie di sale casa di sorza, a misura,

che invecchia Si prepara il fale colla criftallizazione a Brovage, alla Roc-cella, e in molti altri Paeti, ne' quali fono paiudi, dove fi piglia il fale. Sono luoghi grandi, piani, e batti, d'una difpigita ut sue. Sono loughi grandis, piani, eballi, ebudi, edua diputuone naturale, in vienamadel Mare. Si copono d'una tetra argillofa, affinché positano ritenere l'acqua faita. Si fa focrere dell'acqua dole nel principo del Verno in quelle paindi, per fare, chel'argilla, feccandoli, non fi enda, e non fi guatti; ma nel tempo della Primarera, quando la flagione incomiocia di termir calda, fi rota l'acquadole; el fia entrare in fini lugione sono accondiminatione del la primare in fini lugione sono accondiminatione. e fi fa entrare in fuo luogo a poco a poco la quantità, che fi vuole dell'acqua del Mare, la quale fi fa paffare per differenti voole did açqua del More, la qualei fi a patiere per differenti canali, difficiti in manamen, chi ella vi corco laugamente canali, dari corco laugamente canali, dari ficci manamen, chi ella vi corco laugamente di referenti leggi a loca del More più para, e peritat loggi a loca del represente colo colo cetta ma parte della formenta. Quel i colo qui e colo colo cana parte della formenta. Quel i colo qui e colo colo con parte colo finate di perita della prima di colo colo differenti quel colo quel per da loca della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della colo della ne, e una cristallizzazione del fal marino in grani di figura cune, e una crifullizzazione del fai marino in grani di bigura cu-bica. Si cavano dall' aje, e de unitchi inferen e in mucchi groffi fulla terra fecca, si laforano spociolare, e feccarifi. Quello falle è quello, che fia adopra in Parigi. E l'a nasatí, oben on si può fare, che nel cado della State, quando il tempo è bei-lo; imperocche il piovetfe nel tempo, che fi fa caronare, e condendare il acqua matina, ella si remparebbe si flemma, cel effendo el fale per confeguenza troppo flemprato, non farebbe in iftato di crittallizzarii. Sarebbe necessario votar l'acqua delle paludi, per farne venir di nuova, quando foffero finite le pioggie; il che non può farfi in meno di dodici, ò di quin-

se proggue; as ene non puotata a meno di dodici, o di quindicigiorni; in naniera, che fe pioveffe tutti i quindici giorni, non pocrebbe faffi fale.

If fal della Roccella è bigio a cagione d'un poco di terra, che fi è firafcinata feco, quando e flato tratto dail'aje, donde fi niella. Estil è travesta chi nestra a mi della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della de fipiglia. Egli é tuttavia più penetrante, e più failo del fale bianco di Normandia, ch' è fatto per evaporazione, ma è meno pungente del fal gemma, a cagione del moto violento dell'onde del Maro, che banno rintuzzate le più fine delle sue pante. Può rendersi bianco conse il zucchero, disciosuepanie. Puo remetri nanco cone il tucciero, ancio-gliendolo nell'acqua; fettrando cone il tucciero, ancio-gliendolo nell'acqua; fettrando di diffoluzione, e facendoli (vaporare fino alla faccità; ma quantunque in quefta parifi-cazione fia fatta esparata dal lale qualche quanti di terra, chedoreva indebolito, non hà però aumentata la fua forra; anzi per lo contrario egili è un poco meno pungente; perché il fioco hi portato via, ò rintuzzazio molre delle più fottili fue

Il fal marino contiene molto acido, una quantità piccioliffima di folfo, e della terra .

Hiffma di folfo, e desta terra.

E inclivo, penetrante, difeccante, aperitivo, rifolutivo, purgante. Si adopra nell'apopletia, nelle convalfoni. Se ne mefcola ne crifter), nelle (apposte; fi applica cald o dietro al collo, per rarefare, e diffipare i catarri.

#### Salmera

Advers, far Edwartens, I. Lends.

S. Euns Ersteld spriched Sermandel lagan, del FRance, cho rittorstal per l'ordinate perfoli alla Cittal di Treno; la fana figura e lauga, e «quar froncada; il fino anolacco è garofia, il fano corte e giurente aldente; la fan utria e renorda; il fino corte e giurente aldente; la fan utria e renorda; il fino corte e giurente aldente; la fan utria e renorda; il fino corte e giurente aldente; la fan utria e renorda; il fino corte e giurente aldente al fina carrier bà i i colore; e l'april del que de la fino di quella del Sermon cordinatos. El fine devens, picite a capitati, metridiva, octima a mangaser. Non fa conderva franca cortemporifi, coordine finishiri, contribute alle del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del production del producti

E pettorale, riftorante, rifolutiva.

Salmero, vel Salmerinus, à Salmons, Sermone, perché quello peice é una (pezie di Sermone.

Salmo; in Italiano, Sermone.

E' un refee di Mare affai grande, e groffo, il quale paffa spesso ne Fiumi. La sua lunghezza ordinaria è di circa. tre piodi, ma se ne trovano di molto più grandi. Pera da ventri piol., ma fe ne trovano di molto più grandi. Peta da ven-tifina a transachibbre; f. r. copero di preciole faggle, tem-pellate di macchie di colore trà l'roffo, e l'aprillo, d gialle. La fius bocca degrande, e forini di denti; i fino occhi fono grandi ; il fuo corpo e lungo, lango, rotonin. Si nodri fon di pricciolini. Li fuo carme roffa di dentro, facile ta suglarifi, di buoni figo; eccellente en nangiare; facilmente ii corrom-po, il mono si fiala. Ella concerne molto dal rotatile, ed olio.

pe, fenon s'nfala. Ella contiene morevani vomene, pettora-Il Sermone è aperitivo, fortificante, riflorante, pettorale, tilolutivo.

Sal :o à Sale; perchè s'infalano quafi totti i Sermoni, che
fi pefcano per confervarii.

### Salpa.

Salpe, in Italiano, Merluzzo.

E un peice di Mare, la cui figura è lunga, e larga; pefa ica de lubre, è ricoperco di figurane larghe di diverfi colori, con lince lungo la fiua fichiena; i fiuoi fisacchi ficno gialli, il fio reverne è financheico; la fiu fiue refit è picciola, proorda; la fiua bocca è fornita di dend duri, e mortal in forma di fichiena de la cui di la fiua bocca è fornita di ficand duri, e mortal in forma di fichiena de fiue della fina pero. ga; i fuoi occhi fono gialli come l'oro, e le fue ciglia fono ver di . Veggonfi dur [pezle di quello pelce; l'una grande, e l'al-tra picciola . Trovafi quello pelce negli fiagni d'acqua falfa in Linguadoca . Stà per l'ordinario nelle rivedel Mare, fulla rena . Quelli di Linguadoca lo chiamano in l'inguaggioloro

Vergadeire, cioè verga picciola; a cagione, ch'egil ha ful corpo delle linee, che rapprefentano picciole verghe. Man-gia dell'aliga, degli eferementi; non è molto filmato cucine; la fua carne édura, con peco gufto : a'infala, fi fecca, fin che fia darro come legno; indi fi bacte prima di far-lo cuocere, affined'inteneririo. aperitivo, e rifolurivo.

Salpa à suxué nome Greco, che fignifica la medefima Chiamafi in Olondele See bfilch ; porola , che fignifica pefce dibaftone; perché que la peice, effendo fecco, fi batte con un baltone per incenerario, e renderlo mangiabile.

#### Salzia

S Albie; în Italiano, Salvia. E'nna Pianta, di cul moire bonole l'pezie. Io parierò qui di quelle, che l'icoltivano per-l'ordinario ne Giardini, e fiadoprano nella Medicina. Sono dillinee indue fezie; l'una grande, e l'altra plociola. La prima è chiamara

Saluta Majer . Dod. Ger.

Salvia major, an fph. celus Theophrafis? C.B. Pit. Tourn. Salvia latifolia. I. B. R. v. Hill. Salvia bortulana. Eric. Cord.

Elia

Ella netta de'fufti legnofi, ramofi, veliuti, d'un verde bian

chiecio guerniti di foglie bislunghe, larghe, octufe, aggrinzachiccio guernitud il olgite bistunghe, larghe, ottote, aggirinate, ruriale, bisnichicee, o tendenti al peoporision o, o di diverti colori, groffe, cottonofe, fecche, o poco piene (logo, figuende, o dun clord forte, penetrante, grato, d un guilo arromatico, amuno, un poco acro, che rificialia la boca. Nationoli fuod forti cone in figigle selle cime de fuoi rami, fatta tidiplacolo, formati in guild golos, doi camo gegitata in also in due labbra odorate, di color strehino, rengitata in also in due labbra odorate, di color strehino, ren dente al porporino, di rado bianco; foftenuta da un calice ampio, formato in cornetto, e tagliato in cinque parti Paffaro quelto fiore, gli inccedono quattro femi quafi rotondi, nericci, rinchiufi in una caffettina, che viene dal calice. La fua radice è legnofà , dura , guernita di fibre . La feconda fpezie è chiamata

Salvia miner . Dod. Ger. Salvia miner autita , & nen aurita . C. B. Pit. Tout-

nefor Sphacelus verus Theophrafis . Lud.

çalvia miner , five pinnata . Park. Salvia nobilis . Brunf. Salvia anguftifolia , minor , Teng.

Salvia acura. Lon. Salvia miner auriculata. 1 B. Ray. Hift.

Jarbin miner auriculata. 1. B. Kay. Hill.
Ella getta molti fulli legoni, bianchicci, lanuginofi, ramofi, langhi come quelli della precedente; ma le fue foglie
fono più picciole, e meno larghe, più bianche, agginante,
ravride, d'un odore, e d'un gullo ancora più forti, e più aromatici. Sono per l'ordinario accompagnate abbalfo da due
picciole feglie in forma d'orecchiette. I foot fori , i fuoi
emi, e la fua radice fono fimili a quelli della Salvia gran-

Amendue le Salvie fono colrivate ne' Giardini . Conten-Amende le Saivie fono colvirar ne Giztalini. Conten-gono molé Colo intanto, e dia Vosilie, e colifo, post fines-somo colifolie, pervali, litetiche, fionacelli y-Somo coliliche, nervali, litetiche, fionacelli y-se, aperitare. Si adoptano feltorimorne, i lateriormente, per far pusare; e fancia cuttera regil crini. Si mettoro in infulnos le foligio della pictola Saivia forche cell seque bencalas, e ne prendea publi di Te. Quella beranda e Si fegile per l'ordiscini podale, che trose da Padei calli, come la pali forte, e la migliore; tan annancia opatha, fi por bendifino in regilere quella, che colorar de Giardis-

Tournefort parlando delle malattie delle Piante raccoi che ha veduto nel Levante belle spezie di Salvia, sopra le tumori, che diventano picciolissime mele con nove, o dicci tumori, , che di ventiano picconittime mete con nove, o direct line di diametro, d'un guido dolce, e gratifimo. Chiaman-fi mele di Salvia. Sene portano de panieti pioni ne Merca-ti. Soggiunge, che ancora, , che quette feperie di Salvia ven-gamo perfettemente nel Giardino del Ré non vi fi reggo-no naficere quette forre di mite; probabilimente perche non s'incontrano infetti , che abbiano gufio a pungere quelle Piante

Saleta viene da Saleus , Sano ; perché quelta Pianta è buona per molte forte di malattie.

### Sal witti.

S Al vien, in Italiano, Sal di vetro.

E una schiuma falfa, che si leva dal vetro sino, ch'egli
è in insusione ne sornelli. Si cava quella materia, e si lascia che fi raffreddi. Vendevafi una volta presso a Droghieri in che il raffeedi. Venuvan una vonta perso a con-perzi groffi, faldi, e duri come la pierez; ma el tata probi-bita alcuni anni fono in Francia. Ella èquafi tutta fale, e non vi fi trova, che una leggieriffica quantità di erra . Quetho fale è della natura del fal genma, enon bolle cogi: acidi ordinari; il che è maravigliolo; poich egli viene dalla foda, chè un potente alcali; bilogna, che nella violenta infufione, che hà ricevuto, i fuoi pori fi fieno in parte chiu-fi; non effendovi cofa così facile a umettarfi d'un fal alcali; egli crofcia un poco nel fuoco, ma con meno forza, del fal marino. Adopravafi una volta quello fale di vetro, come il fai marino, per confervare i cuoj .

Dee scegliersi secco, pesance, d'un color bigio, bianchiccio

UNIVERSALE

di fuori, bianco di dentro, d'un guita affai falfo. Il fale di vetro entra nella compofizione dello Smaleo bi-anco, e nella vernice della majolica. E'incifivo, tratificante, pencerante, rifolutivo. Si ado-pra per diffipate il cateratte degli occhi de Cavalli. Siridu-

ce in polvere, e se ne soffia loro nell'occhio.

Chiamafi questa materia fal di vetro, a cagione, che fi eava di fopra il vetro liquefatto; ma non è altra cofa , che una parte la più groffolana della foda , che non ha potuto effete vetrificata col refto.

### Sambucus.

Sambucus Dod. Ger.
Sambucus vulgaris. Trag. I. B. Ray. Hift.
Sambucus domefica. Caft.

Sambucus frudu in umbelle nigre . C. B. Pit. Tour-

nefore.

netore.

In Italiano, Sambuco.

E ora un'Albero d'alterza mezzana, che (pargel fuoi rami lin lango, ora un'Arbofeello, i cui rami fono luinghi, rotondi, ripieni di motta midolla biazca, e col legno poco groflo, verdi ful principio, podocio bigli. Il fuo romoce d'etopera. to d'una buccia ruvida , crepata , di color di cenere . Quella de rami non è affatto lifcia al tarto . Sotto quella buccia effede riami non e altatro lificia al catro. Sotto quella baccia effectore fe ne fittora una feconda verde, la quale é in uio nella Medicina. Il fuo legno é fodo, gialilectio, um facile a sugliara. Lefte fioglie fiono atracarecinque, é fié, lumpo una colta, come quefie de Noce, um più picciole, meriase negloris, e d'un bodo forter. I fuo rami fottenano nelle loro cime delle combrelle, ò de parafoli ampi, e larghi, a i qual fiono a tracectari de forettimi, forme nin baccioretti, o forette incinque parti, bianchi, affai odoriferi. Sono feguiti da coc-colegroffe come quelle del Ginepto, rotonde, verdi ful principio; ma maturando diventano orre, ripiene d'un fu-go roffo carico, e contengono per l'ordinario tre piccioli ferna bislunghi. Chiamanti quefte coccole Grana Alter. Nafor quest'Albero nelle fiepi, ne' luoghi feuri. Contiene molt'olio, e fale effenziale.

La fecenda buccia del Sambuco è purgante; purga le fierofità, prefa in infusione, ò in decozione; quella, che fi cava dalla fua radice è firmata la migliore I (not fiort fono cordiali, carminativi., rifolutivi, ifleriti, fudorifici, anodini.

Le sue coccole sono proprie per la disenteria, prese interiormente; se ne cava il sugo, che s'incorpora colla farina di sepala, e se ne formano piccioli pani, ò recoli, che si metrono a cuocere nel sorno. Si chiamano Trogra gransram «ster. Si danno a mangiare agli anmalati, o vvero si riducono in polyere, e si sanno imphietrire in bocconi; sò distrolti in qualche liquore appropriato. La dole éda una dramma lino a una mezajoneja. Jo ne hò parlato più alla lunga nella mia Farmacopea univerfale.

Parmacopea universale.

Si prepara altrest un estratto di grani di Sambuco, spremendo il ioro supo, e faceadolo s'aporare fut soco simo a connitenza di mele. Egli è proprio per la difenteria; la dose è da
uno (cropolo sino a una dramana.

Trovati qualche volta ful Sambaco una maniera di fungo, fatto in forma d'orecchio. Chiamati Auricula Inda. Ne hò parlato a suo luogo.

Dicefi , che Sambucus venga da Sambuca Strumento di Musica degli Antichi, il quale era fatto col legno di Sambo-co. Altri vogliono, che quello nome venga da Samboch'é quello dell' Inventore dello Strumento; ma quelt Ecimologie fono dubbiote. Il Sambuco è chiamato in Greco assi, donde viene,

### che fono state chiamate le sue coccole grana Alles .

# Samolus.

S Amolus Valerandi . l. B. Pit. Tournes.
Anagallis aquatica resundifolia . Get.
Anagallis aquatica, 3. Lob. folio subrotundo non crenato . Park.

Hift.

Anagallis aquatica, folio retundo non crenato. C. B. Ray.

E' una Pianta, che getta dalla fua sudice delle foglie bis-De una runta, eme gerta ania qua raisce delle folgie bis-langhe, firste nel foroprincipo ; ma che a allargano a po-co a poco fino alla loro edizenita, ch' e romada; groffe, meriare rogli orit, ali color vende finoren; i fino i trui feno gli curca un puede s (acuta); romadi, ragidi, ventiti di gli curca un puede s (acuta); romadi, ragidi, ventiti di gli curca un puede si cata processor di considera alternamente fora colo. Dentif finiti di divisionale gire più corre, e più trotte di que abbato, inche po-ordine alternatamente fenza coda. Quelti fufti fi dividono verfo le loro cime in molti rami, che portano de fiorellini formati in bicchiere, tagliaro in zofetta, di color bianco. Paffati queffi fori, fisceciono loro delle caffettine, le quali rinch udono de femi minuti, di colore un poco roflo, e gial-lo. Le fue radici fono fibre minute come capelli, bianche. Nafce quefta Pianta ne luoghi acquatici. Ella ha un gufto amaro. Fiorifor nel mefed i Giugno.

E'aperitiva, e antifcorbutica, deterfiva, vulneraria.

### Sandastros.

S Andafres - Garamentite -E una pierra preziofa, di color feuro di fuori, ma ri-lucenee, tutta raggi, trafparente di dentro, e tempefiata in molti luoghi di macchie dorate in forma di goccie, o di fielc. Si ftima più, à meno bella, fecondo la quantità di que-

fle goccie. Chiamafi Gargmantites ; perché fi trova ne Paefi de Ga-ramanti nell'Etiopia. Ella nafce altresi nell'Itola di Zeilan

sell'Indie.

E'fitmata cordiale; propria per teffitere al veleno, pefta, e presi per bocca; ma non ha altra virtù, che quella dell'altre materie alcaliche, per afforcire, e raddocire sil umori acri del corpo. Ferma con quella qualità i flufi di fangue, e le diarree. La dofe é da mezzo feropolo fino a uno feropolo; ma non è punto in uso nella Medicina.

### Sandile Anglorum .

S'Anditz Anglorum, ideft Anguilla de arena. I. Jonit.

Ammedates. Gein.

E' un pelciolino di Mare, lungo come la mano, groffo come il police, di color turchino fulla fchiena, e argentino nel ventre; la fua tella eminuta, e rotonda; il fuo mollaccio e bistango, ed aguzzo; la fus bocca e picciola. Trovafi

cio è bislungo, ed squezzo; la fius bocca è picciosa. I rovati mella rena fulle ti re del Mare in Inghilterra. È buono a mangiare. Diceti, che fia apertitro. Diceti, che fia apertitro a perche quefto pefce hà la figura fimile a quella d'un Anguilla, e perche fi ritrova nella rena.

Ammedier et dauer arena; perché quello pelciolino fi nafconde nella rena.

### Sanguis Draconis .

Sayah Dewart. To remarker, expense, force, skelle a rompere, di code radio come fungue, yazun per vadi suche este an Albreng parked cill flux; channels di cliud Director de vita Albreng parked cill flux; channels di cliud Director de vita Albreng parked cill flux; channels cill consideration production model trans; if the ispose destribine, receptor de usa locate condectivenero grade, e create, it has chigh fost parael, in ging chit consideration, and consideration production of the consideration of the cons do fino materi, « in helitifimo turchino, e d'un guifo un proce acido. Nicosol Monard, Remo, e moits tairi Autori hanno feritro, che se fi leva la pet el questio riuno, in consolirato, che el filera la pet el questio riuno, fitte de adi forto comparte la figura d'un Deprese, quale viene de adi forto comparte la figura de la Deprese, quale viene poro lamo, colla finima della fichiena lifpada d'aghi. colla diagna, e il pedia hea atrasti d'urce. Pretendano, che quedia figura abbia datro il nome all'Alberto, ma io credo questia carcolturata raviolati; perchi no mi el filan conferma-operata carcolturata raviolati; perchi no mi el filan conferma-

ta da verun Vioggiatore. Il più bello, e'l miglior fangue di Drago fi è quello, che Billa il grimo in laggimente chiare, trasparenti, facili a rom-

pere, di color roffiffimo; ma e molto raro, e non ne capi-ta. Siamo obbligati a fervirci del fecondo fangue di Drago, che ci vicne l'pedito in pezzi figurati ora come nive, involti, e legati in pezzi di foglia dell'Albero; ora in picciole maffe. che non tono involte.

Coe non tono invoice.

Des freglieffs il fangue di Drago netto, puro, ragiofo, fecco, facile a rompere, affai roffo, quello, ch'e lavolto fi chama fangue di Drago in canna, ò nerba:

V ha un'altro fangue di Drago, che featurifee da due forted Albers, che natcononest! liole Canarie. L'uno producte de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l'un control de l ce foglie fimili a quelle dei Pero, ma un poco p.ù lun, he, e fiori, che hanno la figura d'un puntale di firinga, d'un bel colore roffo

L'altro ha foglie, che raffornigiano a quelle del Cirlegio; il fuo frutto e groffo come un novo di gallipa : rinchiude un nocciuolo, à una nocciuola, che lià la figura d'una noce mofcada, e che contiene una mandorla, la quale, petta e fpre-muta, ha un olio proprio per le scottature, e per le refipo-

Litrovanti questi due Albert principalmente nell'Hole di Rittovanfi quelti due Albert principatmente nett note on S. Lorenzo, e del Porto Santo. I finance di Drago, che fe ne cava, daffai bello, ma è r. pieno di molte fordure. Gli abitanti del Pacel fiquefanto questa gomma, poi vi merco dentro delle bacchecune groffe come canne di penna, legiore, bianche, affinché se ne carichino intorno. Lasciano poi che si rastreddino, e le spediscono in Europa. Chiamani queste bacchettime Legnodella Palile.

Sono adoprate per nettare edenti, e per fortificar le gen-

Capita altresi dall' O'anda del fangue di Drago falfo in Capita attreté dall'O'anda del fangue di Drago fallo in piccoli paria, paani, tragili, d'un color roffo carco, e rilu-cente. L'una composizione fatta con molte forre di spomme, a cui fi dià l'eclor roffo col vero fangue di Drago, d'ol l'egno del Brasile. Non dec adoprarii quetto fangue di Drago failo nella Medelian. Serve per la titurun e, per attri lavor. Il vero fangue di Drago contiene molt olio, e un poco di ful effortale: fal effenziale

Esti e affai aftringence, glutimofo, difeccance; ferma l fiuffi di fangue, le diarree; deterge, e confoida le piagno, forrifica, e raffoda le giunture fimifie; è proprio per le con-cutioni. Si adopra efteriormente, ed internormente.

Dracombema ex Assair Draco, & Kun fanguis; come chi diceffe Sangue di Drago.

## Sanguis humanus.

S August humanus; in Italiano, Sangue umano.

Dee effere d'un giovane fano, poi feccato al Sole fino, che fia duro, e che fi poffa ridurre in polvere. Contiene motro fal volatile, ed olio.

E fudorisco, e proprio per l'epileffia, per le febbri mali-gne, pel male di punta, per provocare il fudore; la dofe è da uno feropolo fino a due. Si adopra altresi efternamente per rifolyere, e per fortificare.

### Sanicula.

S'Anicula Dod.
S'anicula officiarum. C. B. Pit. Tournef.
Sanicula officiarum. G. B. Pit. Tournef.
Sanicula officiarum. Ger.
Sanicula vingeris, fire Diapenfia. Park.
Diapenfia. Bann Matth.
Sanicula mar. Fuch fire Diapenfia. I. B. Ray. Hift.

Sensitale mer. Forth free Dispension. 1. B. Ray, Hilf.
E. una Planta, the getta dalla flut radice molte foglie
larghe, quasi roccode, dure, divide in cinque parti, merlare, puller, d'un bet color rende, riliscence, e taivoita
rofficeto negli orii, attaccate a code lunghe. S'ergono frà
effe de futti all'alerzza di cirra un predet, rofficet abbafo
verfo la nadice, e che nelle lorocime folfengono de foretlini , ciaschedono de quali è consposto di cinque foglie bianche, è rosse, disporte in rosa . Passat questi fiori , i loro calici diventano frutti rutondi , ciascheduno de quali è composto di due semi piani da un lato, fatti a volta dall'airo, ifpidi di punte, e che s'appiccano alle vefti-menta. La fua radice è affai grofia in alto, e fibrata ab-bafao, nericci di fuori, e bianta di denreo. Nafee que-fta Pianta ne Bofchi, ne l'ucophi ombrofi. Le piace ia terra

### TRATTATO UNIVERSALE

graffa , ed umida; il ino gufto è amaro; ella contiene molt' olio, e fale effenziale

olio, e tate citenziate. E'aftringente, confolidante, vulnerarla, deterfiva,pro-pria per le nicere interne, ed efterne; per fermate i fiufii di langue; per l'ernie. Si adopra ordinariamente in decozio-

Sanicula à fanando ; perché questa Pianta é propria per molte malattie.

#### Santalum.

S araba, for Lendel.

Jo Barbas, for Lendel.

E un legoo drop, periore, coloriforo, che el capita dall'
Dia lina lina So. Saraba,
E un lego drop, periore, Ve o ha di ret fipeludie in perti mordi della iche forora. Ve o ha di ret fipeludie in perti mordi della iche forora. Ve o ha di ret fipetuno roffic. Gli Alberti, dende efcono, fono cosi fonili, che
uno roffic. Gli Alberti, dende efcono, fono cosi fonili, che
non i podifico dilettere e fino quandio non latti fipolita
della broi forora; il che fi creber con regione che trutti ret
dell'enterio di periori della cono. Quell'i Alberti fono sulti corori
undiri Noci, le bros fepile fono fimili a quelle del Lenticho;
Il lem fonti foso di colori azzarori, tredener e leves; il forti cere
la contra l'acci della capita della cono. ti fono groffi come le nostre ciriegie , verdi sul principio, e che diventano neri a mifura, che vanno marurando; d'un

che diventano neri a muura, che vannov maturanno, u um guito (cipito. Il Sandalo cedrino, è il migliore de' tré Sandali. Ci vien portano dalla Cina, da Siam. Dee fergileris recente, duro, faldo, pefante, di color cedrino, d'endente al giallo, d'un' odor dolce, e, affai grato. I Profumient le ne fervono. Il Sandalo bianco è differente dal Sandalo cedition non

Il Sandalobiano è differente dal Sandalo cedino non disamente no lovere, ma perché e dall'inneno pirirrito, ci odorifero. Ci vien portazio dall'Ifolia di Timoro. Dec (ne la postibili di primoro. Dec (ne la postibili di profibile).

Il Sandalo roffo è il meno odorifero di trutt. Ci rien porturo a Tandarin, e da lesophi matrifrimi, di Coronandel di qui dal Fiume Gange. Des fregillerin recene, daro, fallo, pedante, di color roffo carto, o nericola di Tandario, pedante, di color roffo carto, o nericola di fiona. do, pefante, di color rono carico, nei recuest.

I Sandali, e principalmente il cedrino, contengono m olio lo parte efaltato, e fale effenziale .

ono so parre ciatrato, e rate cuenzane.

Sono un poco affringenti, e particolarmente il roffo, fortificano il enore, lo flomaco, il cervello; purificano il fangue; fermano il vomito. Si adoprano internamente, e qualche volta esternamente nelle pitrime Santalum, viene dalla parola Araba Sandal, che fignifica

la medefima cofa

### Santolina .

S Antolina . Ang. prima . Dod.
Santolina folits teresibus . Pit. Tournef. Santolina valgo, altis Crespolina. Cel.

Abretanum famina vulgate . Park. Ray. Hift. Abretanum famina folis teretibus . C. B. Abresamum femina felix teretibus. G. B. Chameroparifist. I. B. E'una Pianta, che greta come un' Artofcello de' fufti, ò delle respel legnofe all'altezza d'un piede, e menzo, fearai, ramofi, nicoperti leggiermente di lana; le fue foglie fono picciole, un poce hunghe, firettiffime, merlae, bianchice, et al l'inframi hanno uella lorocima un fore, il quale, fee ci l'informati hanno uella lorocima un fore, il quale, fee condo Tournefort, eun manuerto di molti forellioi gialli zaunati infieme in palla, spalancati in stella in alto; cialche-duno esopra uo embrione, ed eseparato i uno dall'altro da glie piegate in gronda, e fostenuto da un calice scaglioso. Paffato il fotte, ogni embrione diventa, un feme un poco lun-go, rigato, di color feuro. La fua radice è legnofa. Tutta la Pianta hà un'odor fotte, affai grato, e un gufto acro, ed amaro. Coltivafi ne Giardini. Contiene molt ollo efaitato,

e fale volatile . E' buona conera i vermi; contra la morficatura de Serpen-ti, e la puntura degli Scorpioni; per refifere alla putrefazio-ne; per fortificare i nervi. Si adoprano le fue foglie, e i fuoi temi iu decozione, d in polvere.

Santolina; come chi diceffe Erba Santa, a cagione delle

Chamespariffus à aquae huni, et Cypariffus, come chi diceffe Ciprefio picciolo ; perche quefta Pianna rasfomiglia in carto modo a un picciolo Ciprefio. Chiamafi in Françefe Gardarole; Guardaroba; perch'ella fcaccia, ed uccide i vermi, che s'astroducono nelle vesti-

### Saphera.

S Zaffera.

E il Colbort fiso, ovveto una materia minerale, di co-lore un poco turchino, la quale restata nel fornello dopo la iublimazione del Colbort in Arienico; ficcome abbia mo det-tonel capo dell'Arienico. Si spolveriaza questo Colbort fisso, si mescola con due volte altrettanto di selci spolverizzate. Si calcina il mefcuglio; fe ne forma una pietra pefante, ma te-nera, di colore un poco turchino, tendente al bigio, ripiena

nera, di colore un poco unechino, nundenne a latini, piere di piccioli brilliaro), ed el de Japhere. Si prepara in Salfonia, e in moist intri looghi della Germania.

E adoptata per dare un color terrichio aggio Stantiri, alla mano atturro da fielle trata del controlle della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della colori della col

### Saphirus.

S Aphirus.
S Apphirus.
In Italiano, Zaffiro.
E' una bella Pietra prestofa, brillante, diafana, rifolendente. Ven há di due freste generali, l'una chiamata Zaffiro maschio, e l'altra Zaffiro femmina.

I Zaffiri maschi haono un colore turchino, tendente al bi anco, ovvero un colote d'acqua come quellodel Diamante. Questi ultimi fono chiamati Zaffiri bianchi, ò acquosi ;

I Zaffiri femmine hanno un color turchino carico; fono pi filmati; e principalmente quelli; che vengono dall'Irdie Orientali, di Calecut, dai Pegu, da Bifingar, da Zeitan. Se ne trovann altresì in molti looghi de'Paefi Occidentali; come ne'confini della Bremmia,e della Siefia; ma non foso cosi belli, ne' cosi perfetti come gli Orientali; il lor colore è facilmente francellato dal fuoco .

Si adoprano nella Medicina que frammenti, che i Gio-Si adoptanonella Medicina que frammenti, che i Gio-cielliet fanno, tagliando i Zafari; fono apprefio poco della grofferza delle tethe du'il fipilletti, roffi, o'nerl; ma debbo-no preferitsi troffi, perchei pert fono ripiendi di miniera di ferro; della qual cofa fe n'accorne, chi loro avvicina una calamina; Impercoche fono triari da «Fa come il ferro Si attribultono a Zafari moltevirio), che non hanno; ji

come di Prificare Il cuore, e le altre parti nobili, di puri-ficate il fangue; di refiftere al veleno. Le loro vere qualicà fono di fermare le diarree, i fluffi di fangue; di raddolcire i fall acti del corpo, effendo petit fortilmente, e prei interior-mente. La dote è da merzo (cropoto, fino a due (cropoti. Si adoprano exiandio ne collirj, per diffeccar le ulcrre de-

Il Zaffiro hà prefo il fuo nome da un luogo, chiamteo in Greco Esspuis, donde una volta fi cavavano de Zaffiri.

### Sapo.

S 490; n iItaliano, Sapone.

E'una composizione fatta coll'olio più grosso d'uliva,

con amido, con acqua di calcina, e con ranno, tratto dalle ceneri del Kali. Si fa cuocere tutto infieme , movendolo centri dei Ralli. 3d la cuocere tetto initeme , movemento ful fucco, finoche fai ridiorto in ump palla. Che via forman-doli in pani a mifura , che fi raffireda. Ve n ha di motre forte, che pigliano i loro noni da tuoghi, ne josuli fi pre-parano. Il primo, el migliore di tretti fi è il fapone d'Ali-coute; il fecondo fi equali di Careagnea; il terza fi è il uso ro di Marfiglia; il quarto fi è di Gajetta; il quinto di Tolo-ne, che fallamente fi chiann fapone di Genova. Si fia altre-si del Sapone in Parigi, ed in molte altre Città della Francia.

Dec feeglierfi il Sapone fecco, e ben fegnato. I Saponi fono differenti giulta la quantità, e la forza del fal alcali, che vi fi e fatto entrare, che li rende più, ò meno penetranti. Si può preparare il Sapone, col ranno del tartaro calcinato, odella ieccia dell'uva abbraciata; ma allora il Sapone effendo troppo forte intenerifee, e logora troppo il

Sopone entendo froppo force interence, e agona ruopo a N. Ngil anni, che foliad diava e ano, portrebe adoptarii in fuo insop per la compositione del Sapone, dell'olio di noc-es, o dell'olio di lino, d'qualch altroco ma quando mon-repia anni 1709 e 1710. Colore, che fiamo il Sapone lorficialicomi magni anni 1709 e 1710. Colore, che fiamo il Sapone lorficialicomi magni anni 1700 e 1710. Colore, che fiamo il Sapone lorficialicomi magni altri antimali; ma il Sapone lorficiali e provi i conzequiglia un nelivi voduce. Il sapone lorficiali con la colore di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di superio di s

e he gli altri oli, de quali ho pariato non fatebbono il Sapone cosi bene condizionato, ne cosi buono, come l'olio d'uliva. Si adopera la Saponata più del ranno ordinario per nettare, ed imbiancare il pannolino fino, affin di confervario nazggiormente, imperocche il Sapone dun dissolvente assai fiacco, che non può molto logorarlo; ma quando il pannoli-no è troppo (porco, il fà fpello paffate per un ranno, prima di metterio nella Saponata . L'olio, ch' è incorporato, e mefcolato intimamente col ranno nel Sapone, trattiene, ed afcolato intimamente col famone l'Aspone, trattiene, ed si-forbe cost bene i lí fuo faie alcal, che modera molto del fuo moro, e della fua azione, ed éciò, che fà la fiacchezza di que-flo difforence; ma può diri faziandio, che follo, effendoan-ch' effo imbevazo, ò armato di queflo fale, è un diffolvente ful-fureo analogo, ò conveniente per dificiorre la foflanza fulfa-rea, ò gardia, che fà la fiporchezza del pannolino, quando

on è troppo groffa. Non è affolutamente necessario il sar entrare l'amido nella composizione del Sapone; se ne può fare con un semplice mes euglio d'olto, e d'un torte ranno di finda; imperocché, effen-do quest'olto ben agitato, e cotto col ranno, se ne fa una umone, e una maniera di satritum, ch'é um corpo bianco, e moício, come un'unguento, e che a poco a poco s'induri-fce; nas l'amido ferve a dargli del corpo più facilmente, e a

renderlo più iecco, e più bianco. Il Sapone è affai ritolutivo. Si adopra efteriormente per le dorezze della matrice; per li gozzi, e per gli altri tumori.

I Mercanti vendono ancora un Sapone mofcio, ò liquido Ve n'hà di due spezie, un nero, ò bruno, e l'altro verde. Il primo e fatto in Amiena; in Aberille nella Picardia. Si prepara con feccie d'olio, e con acqua di calcina. Il fe-condo d'fatto in Olanda con olio di feme di Canara, ebe lo

rende verde. Quell'ultimo Sapone e raro in Francia.

I Saponi mole) fervono per li Berrettaj.

Sono filmati febbriligi; fregandone la pianta de piedi.
Nafee preflo alle acque minerali di Plombieres una fpezie
d'Argilla graffiffima, che produce l'effetto del Sapone. Chiamafi Sapon naturale; è uno Smetin, ovveto terra Sabena-

ria., di cui farà parlato a fuo luogo.

Trovafi nell'Ifole Spagnuole, e in terra ferma in America un'Arboscello incurvato come il Pugnitopo, le cui foglie raffomigliano a quelle della Felce; il suo frutto è rotondo, rofio come una noce, ricoperto d'una pelle toffa, lifcia. otto quella pelle, è una certa polpa tenace, bianca, la quale levata, reita una palla rotonda, nera, doriffima, ed ama-

Questo irutto produce il medesimo effetto, che produce il Quello i ratto produce il medelimo effecto, che produce il Sapone. Si mettonodue, o tredi quelle palle nell'acqua cal-da, e le ne infapona il pannolino, di dirappo. Vi fi fi nna quantità di foliuma, in cui e ciò, che vi fi lava, diventa af-fai netto. Quell'i fivuti fi liquefanno a poco a poco nell'acqua, fin che non vi relino, che piccioli noccioli duriffimi, i quali fi forano, e s'infiltano per lare delle cotone. Sapo à Sepo, sevo, perché il Sapone rassomiglia al sevo.

### Saponaria.

riffima al gufto

S Apmaria Trag. Lac. Ger.
S Apmaria major lavoir. C. B.
Supenaria volgaris. I. B. Park.
Lychnis fylorigiris, que Sepanaria volge. Pit. Tournef.
Lychnis Supenaria didia. Ray. Hill.

E S E M P L I C II.

E una fercia di L'polent, ovverouma Pianta, che gette mobit tidili ali thema d'un piete, e menzo, ò di tide Pinla, tema con mobit tidili ali thema d'un piete, e menzo, ò di tide Pinla, tema con consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del calcidentation o como consideration del cine del viuli, calcidentation o como consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del conside Pallati che noto, i talcose hoto un tratto invotto nel calice. Vi fi crovano modit femi minuti, quali rotonali, rofii. Le fue radici fono lunghe, roffe, nodofe, ferpeccianti obbin-cumente nella terra, guernite da licune fiber fimili a quelle dell'Eliberon nero. Quella Pianza hà un golto nitrolo; na-ce prefio a Finumi, apil fiangi, a correnti, tungo i rudicelli see longhi teroni. 3 fottoria altreti ne' Gardini. Ella fotto forti befini Giugno, e al Lugglio. Contiene molto fale el-ferti befini figuro, e al Lugglio. Contiene molto fale elnziale, olio, efiemma.

Ella attenua, e deterge potentemente gli umori; promuo-re il fudore, l'orina, e i meftrui alie Femmine. E propria per l'afima, prefa in decozione. Si adopra negli flarnutatorj; fi applica altresi efteriormente per rifolvere i tumori, per

Japone attention the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the formation of the fo

#### Sarcocolla.

S'arcendia. In Italiano, Sarcoccióa. E'una gomma figra-ción de la procesión propertir pagnod. « di colos palific-ma, ha al tembo, che foli fila poli porterizaza gordichiano, monte, di un guido, che foli fila poli poli priciaza gordichiana monte, di un guido, che fala del dolte, ma infipida. Capita adali Perita, « dall' Arthais felice. Delle malfonaligiamon fa-gita del presenta del presenta del presenta del presenta del para squeiti della Sera, giallicoto. Biliogna fecipiere i a farcocola recente, in pericole igaria me, o figraneliaza, leggiera, finorsa, plustosió, d'un guido dele, espoca nama, o jegisto. Ella concieme mo to olin,

e fale acido.

E'aftringente, deterfiva, digeftiva, applutinante, co folidante. Si adopera ne colliri, che fervono per le malattio degli occhi, negli empiafiri, negli unguenti per le piaghe. Sarcocolla è supe, care. O man, giurn, come chi dicefe (Colla carne, perché quelta gonna è propria per confolidare le carni.

#### Sarda.

S Arda. Sardina. in Italiano, Sardella. E'un pefciolino di Mare limile all' Apua, ma un poco più grande, e più grosso; ericoperto di squame grandi, sottili grande, e poi profus d'écoperto di fiquame grandis, fortil, infinenti ja fia use di gillat, fia facile fune e truchia, e l'in de intentri galia use de gillat, fia facile fune e truchia, e l'in overerre bianco, raffoniuglia molto ad una giovane, o pieccioa Loccis, ma et more lingo. Trovas (consumentes et Mancie, partie de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del compa

### Sardonyx.

S Ardonya. Sardonychu: in Italiano, Sardonico.

S L'una pierta preziola, che hà siella Corniola, e dell'Ahistaltro; bellas, riluccute, traffagrante, di color offo, tendente al bianco, come l'ugan dell' llomo. La più fitimata fa bi più diafina. Capita dell' Egioro, dall' Epiro, di Biblionia, d'Arabia, dall' Indie, di Boemmia, di Slefia.

11 Sudania d'amoglio per femona (lifeme, e il fiffii di

Il Sardonico e proprio per fermare il fangue, e i finffi di ventre, fpolverizzato, e prefo interiormente. La dofe è da uno feropolo fino a una dramma. Sardanya, à Sarda, & Onya; perché il Sardonico pate, che fia una pietra composta della Corniola, che chiamasi in Latino Sarda, e dell'Alabastro.

x Ser-

### Sargazo.

Argeze, Acofte, Lugd. S Lenticula marina ferrati s felits , Lob.

J. Lenicula marina (prenti foliti, Lob. Atinata marina 3, Species, Imper. Fueni filicularen ferratzotte, C.B. Vitti marina, Theophr. E'un'erha, che copre un profondo, e spazioso Mare dell' Indie, chiamato Sargazo, e che s'atta folia sua superfinie circa all'altegra della marca, di eirca all' altezza della mano; ella getta molti rami minuti eirca ali uterza żella mano; etla getza monti rami mintori, fortili, bigi, che fa mamontichiano, el a writichiano; si uni cogli alri. Le fue fogile fono lunghe, fortili, firette, meetan engli crij, dicolore, che ha un poco di 100 fo, e di giallo, d'un gudo fimile a quello della Salifiraga; il fuo frue o è una eccola reconda, grofica coneil pepe, la gierra, e voca. Quella Pianta écentrifiuma, quando fi cara dall'accomitica della coneila della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila pera della coneila coneila coneila pera della pera della coneila pera della coneila pera della pera qua; ma diviene dura, e fragile, quando è flata feccata. qua; ma diviene dura, e Iragile, quando é flata fecçata. Non vi fi há fin ora difcoperta a leuna radice; ma folamente il fegno, dor è flata rotta, quando é finta ratta dal Mare; è ruttavía a fíai probabile, che la fua radice fia nel fondo del Mare. Quel' enba per la rua abbondarza, rende la navigazione di questo Mare affai pericolofa. Se ne mangia in infaiata ne di quetto mare attai perconsa. Se ne mangia initialità. E affal apertitiva, propria per provocare forina, per fiperante la pietra delle resì, e della veficia, per la colicia nefitica, per lo forbato, mangiana, e preia in decozione.

Sargaza viene dalla parola Sargaffa, chè il nome, che i
Portybefi hanno dato al tratto di Mare, chè rich Et fole del Capo vende, le Canarie, e la Terra ferma d'Affrica.

# Sargus .

S Argus. E'un pesce grande, carrotto, e grosso, che si ri-trova nel Mared Egitto, fulla riva, nella rena, il suo corpo e'a 30, ricoperto di squame sottill, di colore tendente evapo é a go, recoperto di touame tortili, di colore tendente al parenazzo: il fuo ventre è ampio; il fuo moltaccio è agusta; i fuoi denti fono grandi; e fimili a quelli dell' Uomo; qui bà una mucchia nera verio la coda, e i fuo corpo è ferfioramento di linee dorate, ed arrentine; ma quelte linee fi fancellano, quando muore. Nafec nel Mare Adriatico. Dicecellano, quando muore. Matee nel Mare Aufranco. Diec-fic, che ama tano le Capre, che fe is fente, o fe vede la foro combra, flade faitt, e zi moltra per gettarvisi fopra. Si no-drifice per l'odinario di loro, di pantano, che trova fulti ri-va del Mare. E bonono a mangiare; ma la fua carne e dura. Simusi proprio per l'idropisia, preto in bolitura. Si cre-de, che i suoi denti, portati appesi al collo, preievino dal male de denti .

### Sargue à on & Care, perché questo pesce è affai carnuto . Sarfaparilla.

S Arfaparille, Salfaparille, Zarraparille . in Italiano , E una radice, che ci vien recata fecca dalla unova Spa-gna, in rami, o fibre groffe come una penna da ferivere, gna, in rami, o nore grote coure sua printa da teriore, lunghe se, o sette piedi, rotonde, legnose, lenza nodi our re, aggrinate, camellate, di color biglo seuro di suori, bianco didentro. Quellegrosse sibre sono attaccate dall'una pasmo arterno. Queregrose menos mandetare dati un delle foro efferentià ad una tetta grofia come il pugno, dura, legnofa, la quale gettafi via fui fatto come inmite; imperocche noi ne veggiamo di rado drià la Safapariglia. Quetta radice effendo nella tetra, getta una spezie di imilate, ò una

Pianta chiamata Smilax aspera Peruana. Park.

Smilan afpres Perusana. Park.
Smilan afpres Perusana, five Sallaparilla. C. B.
Smilan Perusana Salgaparilla. Ger.
Junian perusana Salgaparilla. I. B. Ray. Hift.
Iliuo fatho e lungo, fermentojo, lepnolo, spinolo, piepierole, verde, nodolo, firificiante, samolo, guernito d'
amicanoli. Adi mani. gherole, vrude, noido), firificante, stamolo, spermios di-spiesgandi, del famale, colle quali stateace, come la vies alle muneglle, ò lungo gi falteri vicini. Le fre figile più grand hamo financi del collectione del consideratione del grand hamo financio respectiva del consideratione del grando financia del consideratione del correctione profice-menti del consideratione del consideratione del correctione profice-menti del consideratione del consideratione del correctione profice-menti del consideratione del consideratione del consideratione del profice medicori, rotonole, aggrinante, polopole, verdi fill principlo, indirectione enere, du migulia accer-

betto. Contengono uno , è due noccioli offofi , d'un bianco giallicio, i quali rinchiudono un feme, o mandorla dura, bianca - Quella Pianta nafor in abbondanza nel Perù ne luoghi umidi.

La radice di Salfapariglia dee effere scelta lu lunghe fibre La radiordi Salfapariglia dec effere fecila 10 tenghe hive ben nodrite, e ben fecche, gordis circa come una penna da ferivere, Beffibili, hipe di isori, un poco aggrirance, faci-ila effer risite, bianche di detorro, una orlare da der righe rodiccie; che fieno ben fane, subdollofe, fenna esrlo; e cho non fi rompano in piccioli fichiante, re di ficioligano in polve-re. Ella contiene moteo disc efacutaliste, e do dio. E l'adorifica, difeccarne, propria per le distino di cater-

E '(udorifica, difeccante, propria per le fluffioni di catarro, per la ficiatica, per fermante le gonorree, per le fercoface,
per raddolcire gli accidenti del morbo gallico. Se ne fa prendere in decozione, e qualche volta in polvere.
Noi veggiamo prefso a Mercanti un'altra fpette di Saffapariglia, che fi chiama Saffapariglia di Mariganae; Ella è
più grofa, e più aggriozata di quella del Perd, ma è mene

Sallaparilla, è compolta di due parole Indiane, di Zarfa, che fignifica Rovo, e di parilla, picciola vite; come chi di-cesse Pianta, che hà della vite, e del Rovo.

### Sallafras.

S Affafras. E un legnogialliccio, odorifero, d'un guíto un poco acro, arcmatico, tendente aquello del Finocchio. Cappita in pezzi grofi da lla Florida a, Provincia della un-va Spagna, dore nafec. Si cava da un' Albero, chiumaroda: al Indiani Pavanes, a cui i France fia humoda to il nome di Juffafra, che dagli Spagnooli è fatoriremeto. Quell' Albero, colo doi abbondance, che repube delle Fuerle intere. E grande, diritto, bello a vedere, della fi ura, e della groisez-za d'un Pino mediocre, r icoperto d'una buccia groisa, icropu-lofa, ruvida, rodiccia, facile a rompere, più odorifera del legno, e d'un gutto più aromatico. Getta in alto de rami casegno, e a un gurro piu aromatico. Gerea ma nuco e rami că-rich di foglie, che radionnigliano nel principio a quelle del Po-ro, ma prendono a unifura, che creciono, la figura di quelle del Fico, di color verde (cruo, di un' dort grato, principal-mente quando fono fecche. Il fuo frutro è bialungo, aggiri-zato, arraccaso ad una lunga coda; a feu radici fiono diriete; sparse a for di terra, ora più groise, ora meso, secondo la

spanels not al terra, one piu groue, ofte meilo, i econdo in grandeza dell'Albero, jeggere, afasi odoritive. Nate quell'Albero ne luophi manituimi temperati, omne ne Porti di S. Elena, e dals. Matreo.

Der forgilerili 31 glifra i ricoperno della fius buccia, improceché ella higi uvittà del legno, receme, odoriferio, di color glalliccio, tendence al bianco, d'un guido aromatico su percopunguente. Contrion molto olio ediattoro, e dale vodazione processore del alte vodazione della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della colorida della col

le, o effentiale.

E inclivo, penetrante, aperitivo, fudorifico, cordiale, refite al velno; fortifica la vilfa, e I cervello: E proprio per la ficialcia, per li catarri, prefo in decozione, o in intuficione.

Softara e forse un nome corroto da Saufraga, come per dire Alhero. O lectno, le cui virta fono finali a quelle della Saffifraga.

#### Satureia.

S Atureja fativa. I. B. Ray. Hift. Pit. Tournef.

Satureja domefica. Eyít.

Satureja ofitin bertenfe , Ger. Satureja bertenfe , five Cunila fattoa Plinii . C. B. in Itzliano, Santoreggia.

iano, , sangoreggia. E' una Pianta, che getta fufti, ò vergherre all'alterza d'un piede, ò d'un piede, e mezzo, rotonde, rofficcie, un poco vel-lute; le fue foglie fono picciole, bislunghe, fimili a quelle del-Il liopo, un poco velluere, forate da molti piccioli buchi, ma che non trapafismo; d'un'odor fimile a quello del Timo, ma più debole, d'un guifo un poco pumente, grato; i fuoi fori fono piccioli, formatti a sulfa di sola, afsai rari nelle afrelle fono piccioli, formati a guifa di gola, afsai rari nelle afcelle delle foglie, fimiglianti affatto a quelli del Timo, di color bianco, tendente al porporino. Quando fono pofsati, fuccedo-noloro de femi minuti quafi rotondi, riachiufi in cafacetine, che hanno fervito di calice a' fiori; la fua radice è picciola, femplice, legnofa. Si coltiva quella Piauta negli Orti; imperoc-chè ella è fovente adoprata nelle faife. Conticos moito faie efsenziale, è volatile, ed olio efaltato.

E'ape-

E'aperitiva, penetraute, attenuante; fortifica lo flomaco; ajuta il refpiro; promuovel orina, e i meftrui alle Femmine; accheta i dolori degli orecchi; rifolve i tumori, fortifica i nervi, e la vifta. Si adopra internamente, ed efternamente.

Satureja è faturare, fatoliare; perché fi adopra quelta
Pianta negli alimenti.

#### Saturium.

S Atgrium primum . Brunf. Cynoforchis major , Ger. Cynoforchis latif alia biante cucullo major . C. B. Comparent language and added content major. Co. Orests mas datifale. Fuch. vel major. Lon.
Consigerchis prise Dodonnei. I. B.
Consigerchis prise Dodonnei. I. B.
Consigerchis major language. Park.
Consigerchis major language. Park.
Consigerchis respectively.
Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construction of the Construc

E una spezie d'Orchis, ò nua Pianta, le cui foglie sino larghe, graffe, quasi simili a quelle del Giglio. Il suo fusto cresce all'altezza di più d'un piede, angoloso; hà nella sua cima molti fiori, disposti in spiga, di color roffin, tendente al cima motificori, difipotiti in figiga, di color rofin, tendemne ai porporitori, fegnata di punto propristi ; feire artici fono due bulbi pendenti in forma di teflicoli; i funo de quati égroffin, e ben nodrito; la latire de più picciolo, ed aggrazzaro. Sono amendo ricoperti di forma da fibre. Quetta Pianta nafice ne Bofichi, ne campi, ne vigneri, ne pratt; la tura radice di sulo nella Medicina. Dele fogglariti recensarea. Los da armoso. Modolofia, bianca di Dele fogglariti recensarea. Los da armoso. Que di con-

dentro, colta in Primavera, è in Autunno. Contiene molt' olio, efal volatile, è effenziale. Si confetta nel zucchero per confervarla, ovvero fi fecca, e fi riduce in polvese, quano fi vuole adoprare.

Ella é propria per provocare il feme, e per difporre alla concezione, mangiata confettata, ò preia in polvere da uno scropolo sino a una dramma.

Satyrium à male, membrum virile; perchè le radici di que-fla Pianta hanno la figura de tefficoli d'un'animale, e provocano il feme.

Cynoforchis ea most. Canis, & Imus, selliculus, come chi diceffe Tefficolo di Cane.

#### Saurus.

S Aurus, Saura, Lecerta maritima. E un pesce lungo circa un piede, rocondo, e della figura d'una Lucertola di terra, se non che non ha piedi. La sua testa é picciola, e rotonda; il fun mostaccio é bislungo, ed

aguzzo, la fua bocca é grande, e guernita di piccioli denti; l fuoi occhi fono di mediocre grandezza, rotondi, e gialli I liui cechi fono di mediore grandezza, rotondi, e, gialli dontati, la fun factore di color vente netrocio, i filo venze el bianchiccio, e i fuoi fanchigalli. E ferziato per tutto como l'Espersa, i funcicio fine, tentico, gialle, differente lo fono como l'acceptato, del manchierolle, tentico, gialle, differente per del como del como del como del como del como del manchierollo. Como del manchierono el l'una, e call'atra i luoghi pantanoli. Si nodifictoro di curant d'antimil, ol diriccioliui. Sono bonce amagiare; la loro carne d'antimil, old priccioliui. Sono bonce amagiare; la loro carne d'antimil, old affonicioliui. Sono bonce amagiare; la l'arrar, y el faranta Zubaja. Leutros, Leutrolla.

### Saxifraga.

S Axifraga. Bronf. Ger.

2 Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Laufing adha chee.

Lauf

THE SEMPLICATION AND ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE

le, ed olio.

Ella daffai aperitiva, propria per la pietra, per le oftru-zioni; per provocare le orine, e i meltrul alle Femmine; prefa in decozinne.

preta in accontance. Sasting, pietre, & frangere, spezzare, come chi diccise Planta, che spezza le pietre. E siato dato questo nomea questa Planta, a moite altre, ò perché éliato creduto, che fossero proprie a spezzare, ò disciorre le pietre delle reni, e della vescica, ò be perché altune de circ estono dalle erusi, ce della vescica, à oberché altune de circ estono dalle fefsure delle rupi, e pare, che le forino colle loro radici.

#### Scabiola.

S Cabisfa vulgaris major. Dod. Ger.
Stabisfa vulgaris prateafis. Park.
Stabisfa vulgaris prateafis Park.
Stabisfa prateafis brighta, qua officinerum. C. B.
Stabisfa major communios birfutof silo latielate. I.B.Ray.
Hill. In Intaliano, Stabbosia.

Hill. In Italiano, Scabboid.

E ma Pianta, che grettu dalla fia radior figile bisimeghe, largie, vellout, broccare da lut come quelle della Rachestrollo.

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t ta nelle hiade, ne campi, ne prati; il fuo gufto è dolce ten-dente all'amaro. Contiene fale effenziale, ed olio. E'fudorifica, cordiale, petrorale; refifte al veleno; è

buona per l'afima, per li vajuoli.

Scabiofa à fastre, rogna; perché fi pretende, che questa
Pianta fia propria per guarir la rogna.

#### Scammonium .

S Cammontum, Scammoneum, Scammonia, Scammonea.
In Italiano, Scamonea. E'un fugo ragiofo concreto, ovvero una gomma bigia bruna, che featurifee per via di tagli dalla radice d'un gran

Convolvolo straniero, ch Convolvalus Syriacus, & Scammenta Spriece. Mor. Hift.

Pit. Tournef. Scammonia Sprinca, fore majore Convolvali. L. B. Rav. HIA. Scammenia Spriaca . C. B

Scammegium Spriggum, Ger.

Scammonium Syriacum, Ger. Scammonia Syriacum, Gerica, parka, Parka, Gottli, formenco f. Quella Planta getta molti fulfi lunghi, fottli f, formenco f. firticaturi, che sapoicano, e ariatoritgliano intorno agli Arbofcelli vicini. Le fue foglie fono larghe, aguzzae, trian-golari, o formate in cuore, lifóre, d'un hel reviet, attacura a code corre. Nafcono i funi fort nelle afecile delle foglie; a code corre. Nafewon I finol forfi nelle afcette delle foglier. Abanno la ligura d'opor propriono, o bian-hamo la ligura d'opor propriono, o bian-hamo la figura d'opor propriono, o bian-hamo la comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del fina appoint control la roccavita del fina appoint, o perti, a fina radier de lunga, a grofia consei libraccio, beja forma di finori, hinese tunga, a grofia consei libraccio, beja forma di finori, hinese tunga, profia consei libraccio, beja forma del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del conseino del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del comparti del c

Quando Il fugo è nfeito dalla radice della Pianta per li ta-Quanno a tugo e unato ana nature cetta a fanta per i tra-gli, che vi fono flati fatti, fi mette a condenfare, ò a fva-porate al Sobe, fin che fin ridotto in forma folida. Queft'ela Scamona. Se ne ritrova di due forre perfo a Dropheri; l'una, che viene d'Alepo, c'l'altra dalle Smirne; la prima d i della della fononia, el la della montificatione. da preferirfi alla feconda; ella è più ragiofa, e più purgante;

e perciò fi vende affai più cara . e perción y emor ana più cără.

Des feetgleifa la Scamona netra, leggiera, tecera, fpersable, ragiofa, bigia, che fi riduca facilimente in una polvere bigia, di color di cenere, di un douet cipiro, li nearto, d'
un gusto un peco amazo. Contiene moli olio, cia le effenziale.
Ella e affia purgante. Evacua per le parti di force gli unoriblifod, acri, fierofi, malinconici, o barratofi. La dofe et de quattro grani fino a di cioro.

La Scamonea delle Smirne è difference da quella d'Alepo, perch'ella è più falda; più pefante, più nericcia, men ra-giofa. Si rompe difficilmente, prende un colore men bigio, quando fi fpolverizza; rende meno bianco il liquore, in cui fi discipelie, e fa un'effetto meno purgante.

### Scandix .

S Candix Dod.

S Candix femine refirers valgarte. C. B. Pit. Tournes.
Pedien Venerits, five Scandix, Get.
Scandix valgarts, five Pedien Venerit. Park.
Pedien Venerit. 1. B. Ray, Hiff. in Italiano, Pettine di

E'una Planta, le cui foglie fono tagliate minute, appresso poco come quelle del Curiandolo, d'un gufto infipido, un po-co acro, attaccare a code affai lunghe. I fuoi fufti crefcono all'altezza di circa un piede, fearui, ramofi, veiluti, verdi in alto, rofficci abbafio. Softengono nelle loro cime delle ombrelle, è parafoli, fopra i quali fono attaccati de fiorellimi di cinque foglie bianche, difpotte in Giglio. Quando il fiore è paflato, comparifeenn frutto composto di due parti fimili ad aghi: la fua radice è groffa come il dito mignolo, femplice, signit. la tra radice e grona come il acumilisto.

bianca, d'un gusto dolce. Questa Pianta nasce frà le biade,
ne campi, ne vigneri. Conciene molto faite effenziale. ElJa é nel suo vigore ne' mesi di Maggio, e di Giugno. Alcuni ne mangiann.

E' aperitiva, vulneraria, digeftiva, rifolutiva, pr per provocare l'orina, per le malattie della veicica, prela in decozione. · Scandin, viene dal Greco oxavit, che fignifica la medeli-

ma cofa . Pellen Veneris; perché i frutti di questa Pianra, i quali so-no satti in sorma d'aghi, essendo vicini s'uno ali altro pate, che fieno meffi per ordine, come i denti d'un Pettine.

#### Scarabens.

S Carabeus Stercorum . Cantharus in Italiano , Scata-

E una mofca groffa , la quale stà peral'ordinario sugli es-crementi , e ne trae il suo nodrimento. Alcuni l'adoprano nella Medicina , dopo averta preparata. Quella perparazio-ne consiste nel la varia bene, nel farla morire, nel seccarla al Solo, e nel ridurla in polvere forrile. Ella contiene molt'oe fale volațile

E'rifolutiva, ed aftringente, propria per raffodare, e for-tificare le fibre, è i legamenti depli occhi rilaffati, effendovi applicata, e data internamente . La dose é da mezzo scropono a mezza dramma

Si prepara un'olio di Scarafaggio, facendo infondere, e bol-lire quest' inferto nell'olio di lino. Colafi poscia l'olio, e fa adopra colla bambagia per raddoleire, e rifolvere l'emorroi-ci, per raffodare il forame, quando fia rilaffato.

#### Scarabeus Stridulus.

S Carabeus Stridelus . in Italiano , Bruco . E una spezie di Scarasseggio , è una mosca grossa , che si vede comparite nella Primavera nelle fiepi , e fugli Alberi ; ella erroffacome il pollice, e lunga come una gran fava, di coler feuro, refficcio, è nero. Ella ha due corna, le

za, nera; la fon origine viene, fecondo Godare, da un unni, Verme di fromento. Quelto verme, chiamato da Villa-ni, Verme di fromento. Quelto verme, quando è arrivato alla fua naturale grandezza, e vuole difporfi alla fua trasformazione fi ririra in un luogoelevato, fecco, e dove spesso non fi cava . Ivi fi cambia in Bruco nella mauiera, che il baco si cambia in parpaglione; ma per l'ordinario folamente do-

po quattro anni fi ia questa tramutazione I Brochi cominciano a comparice nel mefe di Maggio fugli Alberi, e particolarmente sù i Noci. Vi cagionano na gran danno; imperocché ne rodono i fiori, e le foglie. Non vi flanno, che due meli, poi fi chiadono nella terra, dove flanno foli più di nove meli fenza cambiar luogo, e fenza prendere alcun nodrimento; indi ripigliano il loro vigore in tempo di Primavera. Vivono in questa forma molti anni, e fauno le loro uova. Contengono molto fal volatile, ed olio. Il Bruco è atfai aperitivo, proprio per la pietra, per la renella, feccato, spolverizzato, e prefi interiormente. La dofe è da mezzo (cropolo fino a mezza dramma .

Scarabeur à xapaß@ Scarafaggio , firidulus , perchè quella mofca fà del romore volando.

#### Scarus .

S Caras. E'un pesce di Mare, ruminante, largo, groffo, quasi retondo, raffomigliante in figura al Sargar; il fuo corpo e ricoperto di fquame grandi, fortili, di color turchi corpo é ricoperto di tquame grandi, i corti i, di color turchi-no, nericci ofila faciena, e biancoverfoil ventre. Egli è armato verio le fue ale di motte fipine; i l'usi occhi foco gran-di; la fua bocca è mediocre; i fusi denti fono largibi come quelli dell' Lomo. Vi re d'erbe, è d'aliga; i non mangia vena peice. Credefi, che fin il folo pefee, che rumina. Alcuni manuscano di la foruta il 1 pera d'alta per la contra della conlo mettono frà le ficule di Persa. Abita fugli fecoli in Sicilia, in Afia, la Grecia. E buono a mangiate; la fua carne è cruera, isacile a riduffi in polvere, e di facile dipefilore. Il fuo fegato e filimato buono per la itrerizia, per levar le offruzioni, mangiato, ò feccato, ridorto in polvete, e pre-fo nel vino bianco. Scarus à oxagu, palpite, vel depafeer.

### Scecachul.

S Gecachal, Renodmi.
Sifarum Syriacum, C. B.
Secacul Arabum, & Maurorum, five Passinaca Syriaca. RauWolff, Lugd. Ap.
E'nna Pianta foreltiera, chiamata dagli Arabi ora Lace

chiam, ora Lichimum, ora Alithimum. Il fuo fufto è baffo, e nodofo, producente foglie, fimili a quelle del Terebimo. I fuoi fiori raffomigliano alla viola, ma fono più grandi. Quando iono caduti, fuccedono loro de grani neri, groffi come pifelli, chiamati Cultui, ò Kultil, imbeveti d'un fueo doler. La fua radice è nodofa, e nervofa. Quella Pianta nafce in-torno alle radici degli Alberi nel luoghi ombrofi. Ella è afait

I fuoi femi, chiamati Culcul fono propri per provocate il fe-me, e per accelerare la concezione, mangiati. Si adopra al-tresi la jua radice ne' medefimi ufi. Scecachul è un nome Arabo.

#### Schananthum.

S Chanantham; Schananthas: Fannon Camelerum Jas-cus adaratus, Palcade Macha, Strumen Camelerum. E una fepetial Giunco, do di Granalpa, che nafecino-ti gran quantità in Nabatea, Provincia dell'Arabia felle, et piedi del Monte Libano, che fi fi ferrire di foraggio, et fitzame per la Cammelli. Iliso futto è airo circa un piede, divifo in molte canne dure, della groffezza, della figura, e del colore della paglia d'orzo, effendo più minueo verfo la parre alta. Le fue foglie fono lunghe circa mezzo piede, fire-te, rigide, aguzze, di color verde firorro. Nakono i fini fori nelle fuecime, mefii in doppio ordine, piccioli, vellu-tari, di color incarnato, belli a vedere. La fua radice è pic-ciola, dura, fecca, nodofa, guernira di fila lunghe, bian-che. Tutta la Pianta, e particolarmente il fuo fore cafili quali feno fioccate nell'effremità, e una piccciola coda aguz- odorifero d'un gufto pungence penetrante e molto aromatios Dee precentin entie metacina in nore ai immanerie onia pianta. Bifogna fenjierlo recente, netto, odorliero, legiero, di bel colore, d'un guifo pangente, e aromatico. Contiem molt 'olio cilataro, e fai volatile.

E'incifiro, attenuance, penetrante, deterfivo; refifie alla malignish degli umori. E'vulnezatio; leva le oftrazio-

ni, provoca l'orina, e i mestrui alle Femmine. Si adopra internamente, ed efternamente

Siccome quello fiore é alle volte eccefivamente raro, così poffiamo fofituirgli i rami del Giunco più bianchi, più odo-riferi, e quelli, che più s'accoftano al gufto del fiore. Schananthus Xolre, juncus, & arbe fos, ciod Flore di Giunco.

### Sciena.

S Ciana Umbra Umbrina.

E un gran pesce di Mare lungo circa sei piedi, e pesanre per l'ordinario sessanta libbre. Nasce nell'Oceano, e nel Maper l'ordinario sellanta libote. Cratecina Commo de l'embrano re Medierrano. E l'icoperto di figuatre, che fembrano meficobbliquameote. Quello dell'Octano è di color di fer-ro, e quello del Mare Medierraneo di color orofito, a repen-ne adoraro. La fina tefta è grande, e groffa; i tosi denti 17.5, equeliodel Mare Medicieraneo di color roffo, argenino, edotto. La fia netti el grande, e groffa, i fioi e dere fiono lunghi, reconsil, aguzzi, minuri, li fia feferiuri d'armenti faction Cartania, e del pracel l'un oper l'altroude le Pédebrie. Sono però different in grandezza. Troraofi calda ac felà actore, petre a filia groff. Vivel piori. E Le pietre, chefi trovano nella fiai tetha fono aperitire, e, proprie pet in pietre, pei a recella, però internamene. La doi é dia metto Cropolo fino a des feropoli. Si adopranoal-tent con ceptification pet la colla.

### Scilla .

S Cilla . E'una spezie d'Ornithegalum, è una Pianta, di cui v'hà due spezie .

La prima è chiamata Scilla major. Caft.

Stilla rubra magna vulgaris. L.B. Ray. Hift. Pancratium. Clui. Dod. Ger. Orntbegaium maritimum, feu Scilla radice rubra . Pit.

Tournel Scilla vulgaris radice rubra . C. B.

Stilla rubra , five Pantratium verum. Park. Scilla famina, Plinio.

Ella getta delle foglie lunghe più d'un piede, larghe quafi come la mano, polpofe, affai serdi, ripiene d'un fugo vif-cofo, ed amaro. S'erge dal loro mezzo un fufto all'altezza di colo, ed amaño. Sergedal pro menzo ún fuño all'alexza di circa uspiede, e menzo, dirirro, prosocenne nella fua cirna fuir uspiede, e menzo, dirirro, prosocenne nella fua cirna (Quando fono puffati, companifono in loro i uspo de fruei qual foronati, con trei camoto, dividi internamente in ri ripolitgil, ripieni di femi neri. La fua radice è una cipolia, di fire gonde, proficeio, l'agole, viciolo, medile ie une fopan l'altra, avrent di fotto motire groffe fabre. La fuccosa figure è chiamara La faccosa figure è chiamara.

Scilla. Dod

Seilla mafeula, Plinio . Seilla alba, Park.

Scilla alba, Park.
Scilla Hifpanica. Cluf.
Scilla Hiffanica wilgaris. Ger. Emac.
Scilla, five Cepa marina. Lob.
Scilla radice alba. C. B.
Scilla radice alba. C. B.
Scilla maner. Caft.
Ocartha.

Ornithogalum maritimum, feu Scilla radice alba.Pit. Tout-E' diversa dalla precedente spezie, perché le sue soglie so-no meno grandi, perché la sua radice e meno grossa, e di co-

lor bianco. Ella é altresi men comune.

Le Scille nafcono ne' luoghi renofi, preffo al Mare, in If-agna, in Portogallo, iu Sicilia, io Normandia. Ce neca-isano di differenti grandezae. Debbono feeglierfi recenti, di roffezza mediocre, ben fane, ben nodrite, colre verfo il me-

fe di Giugno, pefanti, fode, imbevute d'un fugo viscosi amaro, ed acro. Contengono molto fale effenziale, olio, e

flemma, poca terra.

Sono incisive, attenuanti, detersive, aperitive; refishono alla putrefazione, provocano l'orina, e i mestrui alle Fermine; rarissano le stemme del petro, ioteriormente lo decozione, è in fortanza. Si applicano altresi elleriormente per la tigna. Si troverano le maniere di prepararie nella mia Farmacopea universala.

armacopea univerfale Tournefort bà meffe le Scille fotto Il genere dell'Ornithe

gaism; prima di lui fe ne faceva un genere feparato.

Sella à exida, arefat, perche le Scille nafcono in inoghi aridi, renofi, fecchi, o pure à exidas, molefus fam; perché questa cipolla punge, cd irrita colla fan agrezza i luo-ghi, a quali fi applica. Si pretende exiandio, che fe fi taglia con un coltello di ferro ordinario, il coltello refterà avvejenaro; perciò gli Autori ricercano per l'ordinario nelle prepa-razioni delle Scille; che fi feparino le loro piafre con un coltello d'a vorio, ó di legno.

#### Sincus.

S alexa Mericau. E'un'animatuzzo antiblo, raffornigliante ad un spéciola Luctrotis, è pietrotio ad un picciolo Carca du un spéciola Luctrotis, et parquis productio de politica de proposition de politica de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania rapati al fisio colo lois profesza ; l'inoi occhi fono piccioli, peneranti; il fono moltaccio è pi algunza di quello della luctrotia, ricopramottaccio più algunza di quello della luctrotia, ricopramotta della compania di productica della compania di considerativo della compania di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di cons di fquame, come tutto il rimanenre del corpo; la fua gola è molto feffa, guernita di piccioli denti bianchi, e roffi; il fuo molio feffa, guernita di pieciosi denti osine..., e ton, si more ventre è largo, e d ampio; la fua coda è rotonda, e e corra; ha quattro gambe di circa un pollice d'alezza, i fuol piedi rationigliano molto a pieciole mani; ciafcheduno hà quattro dita. N'a quakte voita mell acqua; quache voita fulla retra. A (cuoi Autori l'hanno chiamato reveditu miner. Natra. A (cuoi Autori l'hanno chiamato reveditu miner. Natra. fee nel Nilo, in Egitto, e in molti altri luoghi. Si nodrifee scé nei xwo, in Egitto, e in moitt airtí noghi. 3 i nodrifice de dificial sonaice, non crefectam più garade, che come lo reggiamo. Se gli apre il ventre; fe ne cavano le intetiora, e in rempie di Palamo, el di qualche altra refra fecta, ca aronatica a affin di confevranto. Contiene moto fai volatile, ed olio. Debbono ferglieri gli Scinchi groffi, Junghi, Jarghi, affait pefanti, inteti, ben fectanti, recenti. Moli preferrificono le di con resi a tratto l'imanare ded corpo, ina finore gogulamente buoni per tutto.

buons per tutto.

Sono propri per refiftere al veleno; per provocare il feme, prefi internameure in polvere. La dofe è una dramma.

Scincus viene dal Greco estima, che figolica la medefima cofa .

### Scirpus.

S Cirpus alriffmus, Pit. Tournes. Juncus manimus, free Sciepus major, C. B. Ray. Hift. Holoschanor, Theophr. Lugd. Juncus aquaticus manimus, Ger.

Juncus lavis maximus, Park. Juncus manimus belofchanos, I.B.

Januar manimus beingco ener, 1. E. Manifux, Plioii.

E 'lpiù grande de Giunchi lifei, o una Pianta acquatica, che non produce foglie, ma che getta molti fufti più alti d'am Uomo, groffi come il diro mignolo, diritti, recondi, ferna additunti lifei meminanza in naura, ripieni di middella madia monti lifei meminanza in naura, ripieni di middella Uomo, groffi comei disto mignolo, diricti, rotondi, fetras nodi, yerdi, life, terminanti inpunta, ripieni di midolla bianca. Haonoquelli fulli nelle lor cime dei fori con motti fami, di colorere l'i roffo, e l'ajallo, diffordi in maniera di figigle, larghe abbaffo, od aguaza nella ioro cima come in post di Zucchero, fpartie di foglie in fiquame. Succedono lor ote i remi groffi come quelli del Migilo, triangolari, ratunali del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del misure del radici fono lunghe, groffe, nodofe, firifcianti nella rerra, di color roffo-bruno di fuori, bianco di dentro. Nafce quefta Piauta nelle paludi, negli flagni, ne Fiumi, e negli altri luoghi acquatici. Si adopra per un gran numero di lavori. Ella contiene molt'olio, pocofale. Le fue cime fiorite, i fuoi femi, e le fue radici fono aftrin-

enti, e un poco narcotici, propri per fermare le diarree, e i luffi di fangue, prefi in decozione.

Scir-

Scirpus à firpe, idell lige, in lego; perchè il giunco fer-re a legare molte cofe. Juneus à jungende, sen ligande, per la medesima ragione. Holoschanos en inde, totus, Gnord, juneus, come chi

diceffe vero giunco.

#### Sciurus .

Correr. Complexe. In Ilparas. Nittle. Secribias

In Instalano, Sociaredos.
E' una fecite di Donnola, ò un animaluzzo quadrupedo, filvatario, legiscriffino, e falunte fugil Albertid ramo in ramo com grande agilità. Jonitono lo metre nell' collento com prande agilità. Jonitono lo metre nell' collento de per l'endianto ral 1 Toffo, e I gallo, ma qualche volta bigio, ò di colori vari, i a fiu retita rafformiglia a questa difficario. Jingo dependie picchi prodo impoli, e codi fotti, a filia ficarro. Jingo depri decipir fotto impoli, e codi fotti, a anaixarmo; i liuo denii linciivi finoi lunghi; e cosi forti; her rodono, e traligiano ranii grandi di Alberi; ja liu su coda e lunga, e gearnita di peli grandi; e da ampi. Egil la foliera. Golgo la funda, e quando vode difrinedri dali radore del Sole, e fera eferre di veta, quando vode difrinedri dali radore del Sole, e fera eferre di veta, quando patia l'acqua ti qualche personali egono. Albia per l'ordinarioro Paed Secrettrioni, più della considera del servicio del solo della considera del servicio della considera del solo della considera del solo della considera della considera del fera della considera della con affal (carno; I fuoi denti incilivi fono lunghi, e così forti delle sue zampe davanti, come di mani per portare il cibo alla fuz gola. S'accoppia colla fua femmina in tempo di Pri-mavera, ed amendue portano i loro fanciullini fulla cima d' uu Albero, dove loro fabbricano un letto colle foglie dell'Alun Alberto, dove loro fabbricano un letro colle fogile dell'Al-berto. Diccis, fes questi piccioli. Scientral abbadanoino il loro letro nel terzo, è guarro giorno della loro nafeira per regiular a loro Mader. La Marcora e inemica dello Scoisto-lo. La mandoria amara, e quelle de noccioli del la meliaca, e della girica l'avvelenano, fe ne mangia. Contineme noli olio, e lal volattle. Quest'i aninsule è bonon a mangiare, ma non fer en mangia, che ne cerru Paeri, il lífeo gratifo e ammolitente, e proprio per mitigare i dolori d'orecchio, facendovene

Veggonfi nell'Indie degli Scojattoli alati, che volano Sciurus à oxia, umbra, & upa, cauda; perchèquest'an nale copre quafi rutto il fuo corpo colla coda, e ne fa dell' ombra per difenderfi dagli ardori del Sole. Scuridus; è il diminutivo di Sciurus.

Nitela à nitende; perché lo Scojattolo si ssorza di ram-picarsi sugli Alberi.

#### Sclarea.

Sclarea . Tabern Icon Pit. Tournel.
Sclarea bostenfis . Gein. Ap.
Horminum Sclarea didum . C. B. Ray. Hift.

Horminum fativum vulgare, five Sclarea. Park.

Gallitrichum, five Horminum. Ger.

Ornala . Dod Gallitrichum fativum. I.B. Metrifalvia majer. Col. E'una Pianta, che getta un fufto all'altezza di circa due picdi, groffo quafi come il ditomignolo, quodrato, rigido, velluto, ripieno di midnlla bianca, divifo in ale, ò in rami opposti gli uni agli altri, le fue foglie iono grandi, larghe, vellure, bianchiccie, aggrinzate, ruvide, più larghe nella loro bafe , e calanti a poco a poco fino ad una punta octufa , merlate leggiermente negli orli, attaccare a code luughe, principalmente quelle abbafio, ch'escono dalla radice, le alrre fono opporte a due a due lungo il furto, ed i rami. Nascono i fuoi fiori nelle fue cime fatte a fufajuolo, e disposti come in lunghe fpighe. Cia scheduno d'essi é fatto in forma di gola, ò formato in canna tagliata in alto in due labbra, di color turnormato in canna tagiara: in aito in due laboră, ai color rur-chino, softenue da un calife plaintolo, divi foi ni cinque pun-te. Quando fomo cadasi quefi fiori, fuccedono loro de femi afila groffi, quafi rotondi, li lici, puliri, di colore un poco roffo, e giallo, rinchioli în alcune caffettine, che hanno fer-vito di calife. à fori. La fue radice el femplic, elsprofa, guer-vito di calife. nita di fibre, di color feuro; d'un guito, che non e ingrato; ma che rifcalda la bocca. Tutta la Pianta hà un'odor forte, e un guito amaro. Si coltiva ne Giardini. Ella contiene molt olio e faltato, e falceffenziale, ò volatile.

E' aperitiva, iflerica, propria per provocare i meftru a perstuva, inerca, propria per provocare i metrud la Fermine, per akcilitare il parto, preta in decozione. Il fuo fore infuto nel vino, ô nella birra, dà a que liquori un gutto fimile a quello del molcaro; ma chi ne beve, refta fa-cimente imbriaco, a cagione delle parti volatili, ò fulface del fore, che i fono unite a quelle della bevanda. Sciarca à exaspir, duras, ficus; perché il fufto di que-fia Pianta é duro, e poco fugoso.

### Scolymus .

Scalymus chryfanthemas. C. B. Pit. Tournef. Scalymus, Theophrasti, five Ergngium luteum Manspa-lienfam. Park.

Spine albe . L. B. Ray, Hift Carduus Chryfanthemus. Dod. Ger. Carduus Chryfanthemus Narbonenfis. Get.

Ascalimbres . Bellonio . E'una Pianta, che getta un fuño all'alterza d'un piede, e mezzo, velluta, divida in molti rami; le iue foglie, ch'e-feono le prime dalla fua radice, fono lunghe, aflai larghe, finuole, fparfe a terra, verdi, fereziate di macche bianche, ipinole, giettami dellarier, mi quelle, che georni(cono lin-tio, e 1 tami, fino poli corte, pa fipinole, pa rigide, pia nvude, tagliate protocadamente. Il liuo fore; fectoado Tour-netore, d'um mazcroti metal footilipi quili, dorat; festo parata gil um dagli altri da un sioglia, e fofemuti da un cali-cat di molett foglia rifoglie. Quando e pattao quello fore, gil facecte una terla composta di molati fami iarphi, piani, in-terese, per conservato della contra di molati fami iarphi, piani, in-tere, metra, di corti filipo, infere una cual regio tami modo, dolte, e grazoa li galto; 1 Porci ne fanoa avidi. Nafee quella Planno ne Pade Galdi, principiamente ne c'eccorrid del Maipinole, gerranti del larre; ma quelle, che guernifcono il fu-Pianta ne Paefi caldi, principaimente ne contorni del Ma-re. Ella e comune in Linguadoca, in Italia. Contiene molta flemma, ed olio, fale mediocremente.

La fua radice è aperitiva, e propria per provocare il feme. Scolymus à mundo, afper, perché quella Pianta é spi-Chrifanthemes à xuerit, surum, & drau, far, come chi diceise con fiore dorato.

### Scombrus.

SCombrus, Scomber, Macularellus . In Iraliano , Scom-E' un pefce di Mare affai noto nelle Pefcherie . E' lun-

go circa un piede, carnuro, groffo almeno come il braccio, ricoperto d'una bella pelle turchina fulla schiena, ed argen tina verfo il ventte, fenza fosame. La fisa tefta è rotonda, la fisa bocca è afsai grande; i fuoi denti fono piccioli ; la fua mascella inseriore è ricevuta nella superiore, chiudendosi in forma di scatola. I suoi occhi sonograndi, e gialli, Ritrovafi fovente nella rena, e frà le pietre fulle rive. Si pefca fino ch'egli non e della groisezza, in cui lo veggia-mo; ma quello, che fcappa da Pefcatori, crefce afiai gean-

de , egroíso. La fua carne é falda , un poco vifcofa , di buon fugo , e d'un guño grato , nutritiva . Ella contiene molt olio , e fale ynlatile. Quello pefce è aperitivo, e rifolutivo. Scombrus à malusse, che fignifica la medelima cofa.

Scambrus à σελμάρφ, che fignifica la medelima cota E flato dato il nome à quello petic di Maguerrau in Fran-cefe, che fignifica Ruffiano; perché li tiene, che fubbio, ch'è venuta la Primavera, egli fia folito a feguire le picciole Laccie, che sono volgarmente chiamate Vergini, e a condurle a loro maíchi . Alcuni vogliono, che Maquereau venga da macula, mac-chia, perché questo pesce è chiazzato, donde viene il nome

Scordium . S Cordium , Dod. C. B. J. B. Scordium verum. Gefn. Hort

di Macularellus.

Pit. Tournet

Scardium legitimum. Park. Chamadris palufiris canefcens, feu Scordium officinarum.

E'una

E' una sperie di Querciuola, duna Pianta, che getta mol-piccioli fulli, quadrati, velluti, ramosi, inclinati verso rra, e sepeggantai, je sue soglico soposte adue adue lan-E' una fernied (Derricolos, Juana Pinnes, che gestat mol-to piccole fistil, quaisent, velmet, mond, inclinatar refor to piccole fistil, quaisent, velmet, mond, inclinatar refor-tors are proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, pro-tors are proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, control fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fis-derlice fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fistil, proposed fist hà un odore d'aglio, e un gufto amaro aftriogente. Nafce ne luoghi umidi, paludofi, lungo i foffi ripieni d'acqua; for-ricc per l'ordinario nel mefedi Luglio. Ella contiene mol-to fal cifezziale, edolio.

60 fall (18021818); ed 0100. El deterfitya, aftringenter, vulneraria, fudorifica; retifle al veleno, provoca i metirui alle Femmine, mitiga i dolori della gotta, preferva dalla purerafazione. Si adopta efterna-mente, e internamente in polyver, di in decozione. Serafitus el miplea, allima, petrolé quella Painta hà un

odore d'Aglio.

#### Scorodonia.

S Corodonia , Cord. Hift.
Scorodonia , five Salvia agrefis . Ger.Ray.Hift.
Scorodonia , five Scordium alterum quibafdam, & Salvia agrefis. Park.

grejir. Paus. Saivia agrefiis, five Sphatelus. Dod. Scordnis, five Scordium felio Salvia. I. B. Scordium alterium, five Salvia agrefiis. C. B. Chamadris fruitcoja fivefiris melifja felio. Pit. Tout-

net.
E'una spezie di Querciuola, o una Piaora, che getta mol-ti iufti all'atezza di due, o tre piedi, quadrati, veiluti, ne-ricci, o treadenti al porporino, ripieni d'una midolla bian-ca; le sue foglie rassomigliano in certo modo a quelle della ca; le fue foglie raffonigilano in cerro modo a quelle della Salvia, ma ieno più larghe, e più molti, fimili a quelle della Meliffa, vediute, di color verde bruno, atcoroiate da picciolifi middenti, d'uo guido namo. I fuoi fori fiono fatti a guisi di gola, difpolii come quelli dello Foredam, e deila medefinna fagura, di ciode retoto; d'd un biancofinorto. Somecinian iguer a i conse ciono; ou un institutiono mo figuiti da femi quafi rotondi, periscie, i inichiufi quattro in una caffettina, cheba fervito di calice al fore. La fua radice è legnofa, fieffibile, shorofa. Quella Pianta ha un'odore aromatico, tendente a quello dell'Agito. Nafecue' bolchi processa i incompania fie que da salvit inpubli incolti. Contin montani intorno alle fiepi, e io altri iuoghi incolti. Contie-ne molto faie efsenziale, ed olio mezzo efaltato E'fudorifica, vulneraria, aperitiva; refifte alla maligni-

tà degli umori, alla cancrena; rifolve i tumori. Si adopra efternamente, ed ioternamente.

Scorodonia, fros Scordotis à exipolor, Allium, perché quefta Pianta hà un'odore d'Aglio.

### Scorodoprasum.

SCorodoprasum. I. B. Ray. Hist.
Scorodoprasum primum. Clust. Ger. Emac.
Scorodoprasum, free Allipersum. Adv.
Allium Spharices capite folio latione, five Scorodoprasum
alterum. C. B.

starona. C. B.

"mobile plans. Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans. Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

"mobile plans." Ded.

afsai aperitiva, e propria per provocare l'orina, e i meftrui alle Femmine. Attenua la pierra delle reni, e della vefetra; refifte al veleno, prefa internamente. Può altresì appli-carfi efternamente per far maturare, e per rompere gli ab-

fceffi Storodoprofam à exspelor, Allium, & uparo, perrum; come chi diceise Aglio porto.

#### Scorodothlaspi.

SCorodothlafpi , Ulifis Aldroandt . I.B. Ray. Hift. Thlafpi allium redolens . Mor. Hift. Piz. Tournes.

E una spezie di Thiaspi, ovvero una Pianterella, che getta dalla sua radice molte soglie, rassomiglianti lo certo modo a quelle del Bellis. Alcune d'esse sono leggiermente broccate; altre fono attorniate da piccioli denti; altre fono fenza denti, e fenza tagliature, nervofe, verdi . S'alzano frà effe de piccioli fufti veftiti di foglie, con fiori nelle lor cime, composti di quattro picciole foglie bianche, e d'un pi-fiillo, che diventa poscia un frutto piano io borsa nvata, co utillo, oft divents potes un iruteo piano io boria netas, colu-dente del femi quafi rocondi, e piani. La fon radice efem-plice, bianca, guernita di kiene fibre. Tutta la Pianca hà uro doner di aglio, e uo gofto graro, che la feise un poco d'a-crezza nella bocca. Si colivia ne Giardini. Ella é affii apertitiva, e propria per refifiere alla putre-

fazione.

Scoredethiofps à empater , Alliam, & Thiofps, come chi diceffe Thiofps, che hà odore d'aglio.

### Scorpio .

S<sup>Carpia</sup>, Scarpias; în Italiano Scorpione.
S<sup>C</sup> E'un picciolo Infetro terrefire, grofio circa come un Bruco, e raffornigilante ad oo picciolo gambero, di color bianco, gialliccio, o nericcio. La fas terta e larga, e accusta immediatamiente alla cima del fio petro. I fost occhi fono cod piccoli, che appena polico vederii; il fiso corpo ha la faque ad un picciolo woo. Si fodenaca fopra otro corpo ha la faque ad un piccolo woo. chi fono coil picconi, che appena pontono venerri; il une corpo hà la figura d'un picciolo usvo. Si fothera forpa orte zampe, le due più grandi delle quali fono fatte io forma di braccia forcue come quelle de Gamberri; il cita coda è lun-ga, podofa, compolita di rie, ò fette bottoncini bislumphi, at-teccati d'eltremica in elfernatia, de armata in fine d'un lago. lango, uncinato, affai aguzzo, voro, con un picciolo buco, per cui nel pungere getta una goccia di liquor bianco virulenper cui nel pungere getta una goctia di inquot basmo virusen-to, velenolo, la cui conferva di una vefcita collocata nell' atto dell'ago, o nell'eftremità della fua coda. Quell'animale chontifimo nel Perdi caldi, como i lottali, ni figgana, in Lio-guadoca, io Provenza. Abita nel buchi delle moraglie, e della tetra. Si nondrife di vermi di erbe. Ve o hà di molter fiperie. Trovanfi nell'America degli Scorpioni, che fono di minimali della manta di contra di contra di contra di con-tra di contra di contra di contra di contra di contra di con-tra di contra di contra di contra di contra di contra di con-tra di contra di contra di contra di contra di con-tra di contra di contra di contra di contra di condieci volte più grandi de nostri, ma non sono cosi velenosi. Se ne veggono altresi d'aiati. Questi uccidono i Ragni, le

Se ne veggono attenti d'antit. Quetti uccidono i Angra, ju e Lucertole, i Serpenti.
La puotra dello Scorpione fifia a pocoa pocol linguo con un acido, che vi ha gertato, in maniera, chene impedireb-be la citrolazione, e cagionterbei infallibilitamene la mortre, e non fi prellafe promo focorfo. I rimedi fiono l'applicazio-ne dello Scorpione perilo fulla puntura fubito, ch' el fiata fatta; improccide fittattada doli quiche tempo quetto intendio, darà improccide fittattada doli quiche tempo quetto intendio, darà lnutile il fario, a cagione, che il veleno, a vuto il tempo di pi netrare nelle carni, ed înfinuarfi ne vafi, non poerà più ef-fere in ifiatodi ritornate nello Scorpione, come fa quando la pontura è fatta di frefeo. Bifogna allora ricorrere alla Tea pometra e latara a tenero. Amogina anoma i noncea, an fai fai volati-le di Vipera.

Lo Scorpione contiene molto fai volatile, ed olio. Si fec-ca dopo averlo uccito, ed a ver feparata l'eftremità della fua

ca dopo averio uccuo, e a aver reparata i estremas ucua ma coda; polí riduce in poliver. E proprio per provocate l'orina, per ificacciare la fabbia della recia; e falla veficia, per refisiere alla muliginità de-gli omori, per provocate il tudore. La dotto é da mezzo icro-porti della compania della compania della commenta per rifici vere, per fortificare. Si amagnio e più la ficiano io infia-vivi nell'olio di mandoria amaga, e vi fi la ficiano io infia-ti della compania della contra della contra della contra della contra della contra X.

fione per far l'olio di Scorpione , come può vederfi nella mia Farmacopea universale. Scorpie, Scorpius, Treprie also in enery Zon ve los, qued jaculum, five venenum spargar bue insecti genus.

### Scorpioides .

Carphides Dod. Gal.
Storphides buplers file C. B. Pit. Tournet.
Scorphides filique campoide bifpida. I. B. Ray. Hift.
Scorphides bupleuri fello miner, pluribus cornicults af-

pris. Park.

E una Pianterella, che getta molti fufti, ò rami teneri,
lunghi circa un piede, angolofi, un poco velluti. Si dilatano in larghezza, ò fi ficudono fulla terra; di rado fi folievano; fono veftiti d'alcune foglie bislunghe, fimili a quelle della Saftifraga, ma più graffe, e meno nervoie, d'un guito, che s'accofta all'agro. I fuoi fiori fono attaccati a gambi lunghi come la mano, piccioli, leguminofi, gialli; fono feguiti da gufci velluti, che hanno la figura d'un Bruco rivolto in fe medefimo, di color (curo, quando (ono maturi. Ciaschedu-no di quetti guic) è composto di molti pezzi attaccati d'estreno di quetti guic; è compotto di motti pezzi attaccati detter-mità in ettermata, ed ha ciafrebuto un infene ovato. La fua radice è minusa. Quetta Pianta nasce ne Paefi caldi , ne' luoghi fecchi, aridi, montanti, in Linguadortura dello Scor-sione, perfia, aci applicata fopra; ma non d'à ificcutarifi di

questo rimedio.

queus intendo.

Scorpiosdes à Scorpio ; perchè i guici di quelta Pianta raffomigliano un poco alla coda d'uno Scorpione.

Silqua Campoide à Campe, Bruco, a cagione, che quefit medefimi guici hanno la figura d'un Braco.

### Scorpius .

Scorpius. Theophr. Lund.
Scorpius., fire Nepa. Anguil.
Genifella fpunsfa vulgaris. Ger. Emac.
Genifella fpunsfa afinis Nepa quibusam. 1. B.

Genifia Spartium majus brevieribus, & longieribus acuis, Pri. 1 outroet. Genifiella spinosa major brevibus aculeis. C.B. Genifia spinosa major vulgaris., seu Scerpius Teophrasti, uam Gaza Nepam s'anstulis. Park. Ray. Hist.

guam Gaza Nepom i confluir. Park. Nay. Hill. E una fieza di Genifa Spartum, à ou Arboicello, che fi follera a differenti alegze, fecondo i looghi, ne qual na-fee. Getta delle verphe di color vende bruno, rigute, quernite da ogni parte d'un gran numero di fijine d'differenti grandez-ze, ma tutte dure, ed affai pungenti. Comparifeono altresi nella Primavera alcune picciole loglie firette: e di guazze; ma cadono in pochiffimo tempo per dar luogo alle fpine. I fuoi fiori fono leguminosi, piccioli, gialli, è fmorti. Sono fegulti da from 1000 regummots, piccioli, giani, o imorti . 3000 reguiti da caffertine cortiffime , nelle quali fi trovano alle volte de femi fimorti , che hanno la figura d'un picciolo rene . La fua radice è legnofa, pieghevole Nasce questa Pianta ne luoghi incolti in Francia, in Germania, in Italia, in Ispagna.
Il suo fiore, ed il suo seme sono aperitivi, decersivi

pri per la renella, per provocar l'orina, per li mali della E'ftata chiamata questa Pianta Scorpius, a cagione delle fue fpine, che fono aguzze, e pungenti, come la coda d' ano Scorpione

### Scorpius maritimus.

Scriptus martinus.

Scriptus martinus.

Et un peice kiningo, rotondo, groffo in alto, minno veri la coda, peice kiningo, rotondo, groffo in alto, minno veri la coda, peice kiningo, in control de coda, peice de grante, groffa, coda, peice de grante, groffa, coda, peice de grante, groffa, code e quali loso peids fuil ecgisio core corras; in fun goda é grande e fine marcilles floro «vermer di denta mar dofinat; is facil chieva é coperta di pune. Vived i peich. Crefec end Mar roto fino a spate oppid al imagleasa. La fine patenta el fine for a peice poice di insegiora.

velenofa; ella cagiona dell'enfiato, accompagnato da gran doleri. Si applica fogra la Tericas, e fe ne fa prendere eper locca. La fua carne é foda, un poco cartilaginosi, buo-na a mangiate, singola, nutrativa, principalmente quando fin lato peticato in tempo finddo prefito allerupi, in acqua chiara .

Da una libertà di ventre a chi ne mangia. Il fuo fiele è ftimato baono per provocare i meftrui alle Femmine, appli-cato con bambagia full'umbligo. E' proprio altresi per la

rogna, per diffipare i porri.
Trovafi alle volte nella fua refta una pierra, che dicefi efferbuona per la fquinanzia, prefa in polvere.
A querio price non e fitato dato un tal nome a cagione d'

A querto perce non e natouato un accoustant de alcuna raffomiglianza, en eje gli abbia al picciolo Infecto rer-refire, che chiamafi Scorpione, ma perchela fua tetta, e la fua fchiena fono guernite d'aghi, che banno la malignità di quello dello Scorpione.

### Scorpana.

S E'un pefce di Mare, ebe alcuni hanno creduto effere la femmina dello Scorpione manno, perch'è fatto apprei fo peco come lui; ma é un altra ípezie di Scorpione affai più picciolo; il fuo colore é di cenere, ò bruno. Egli è si vivo, che quando ne fono fiati levati il cuore, e le interiora, fi muove ancora per qualche tempo. Vive d'aliga. La fua puntura non è velenofa. E buono a mangiare.

Il fuo fiele hà ia medefima virtà, che hà quello dello Scorpione marino precedente.

### Scorzonera .

SCorzonera Dod. Lob. Ray. Hift.
Scorzonera latifolia finuara. C. B. Pit. Tournef.
Scorzonera Hispanica major. Park. Viptaria, five Storzamera Hispanica. Gct.
Tragspogon percerinus, vel Hispanicus. Gcfn. Hort.
Tragspogon Hispanicus, five Esterzamera, ant Scorzamera.

ra. I.B.

E una Pianta, che getta un fufto all'altezza di due piedi, otondo, cannellato, voto, il quale fi divide in molti rami lunghi, coperti leggiermente d'un poco di lana; le fue fo-glie fono lunghe, affai larghe, fimili a quelle della barba di becco, lifcie. Abbracciano il lor fufto colla loro bafe. Sono alle volte un poco finuose, e crepate, nervofe; finifonno in una punta lunga, e firetta, d'un verde forro. I fuoi fiori na fo-no nelle cime de fuoi rami; ciascheduno d'essi è formato in uo nelle cime dei fuot rami; cialchedumo d'eff. è formato i na mazzettodi neuri, frorbello judii, prosteti ain malicia un po-merate dei meri, frorbello judii, prosteti ain malicia un po-foglie in fazglie. Quefto force é feguino da femì langhi, fortal bianchi, cialchedumo de quali e gerattio di piuma; la fua radice è lunga un prése, é femplece, grofi come il polite, a non radice è lunga un prése, femplece, grofi come il polite, a non regioni, atrictioni, delera al grofi, pour consona mangiarez, quarado é cotta, adoptaza molos nelle occine in tempo di Quarefina-cia coltrará questi Parana regio Ort. Affec in fixpara festa. coltura, ne' luoghi umidi, c ne' Boichi montani. Ella con-

tiene molto (al effenziale. E' ftimata propria contra la morficatura della Vipera, e degli altri Serpenti, per refiftere al veleno, per provocare il fudore, l'orina, e imeftrul alle Femmine, per l'epilefia,

per II vajuoli, per la pette.

Sestamera ab Escorja, parola Catalana, che fignifica
Vipera; perchè fi adopra quella Pianta contra la morficatura della Vipera.

### Scrollus .

SCrellur. E' un pefor di Fiume più picciolo della Perre, S rofficcio fulla fchiena, verdiccio da l'arti, con molti pun-ti roffi, bianco fotto il ventre. Trovasi nel Danubio. Egl' è baonissimo a mangiare; ma non si adopra nella Medici-

Scro-

### Scrophularia.

S Cropbularia. E'una Pianta, di cui v'hà moite fpezle. Ne descriverò qui due, le quali sono in uso per la Medi-

La prima è chiamata Scrapbularia, Matt. Dod

Scrophularia major Brunf. Ger

Scrophularia major vulgaris, Park. Scrophularia vulgaris, Gmajor. I. B. Ray. Hift. Scrophularia nodofa fatida. C. B. Pit. Toutnef. Eleasta

Ferraria Caftrangula.

Ella getta un fufto all'altezza di circa due piedi , diritto, fodo, quadrato, di color porporino, nericcio, voto di den-tro. Si divide verso la fua cima in alcuni rami, che si stendono in ale; le fue foglle foro bistunghe, larghe, aguzze,mer-lare negli oril, fimili a quelle della grande Orrica, ma più brune, e nolla pungenti, oppolle i una all'alera a clafchetun nodo de futti. I fuoi fori naicono nelle cime de rami. Sono formati in negle il della proposto i proposto proposto. modo de 'futil : I fuoi hori naicono nelle cime de 'rami : Sono formati nu setti di color porprion feuro. Quando fono pafati ; fuccedono lorode 'frutti roccodi terminati in punta ; i quali contengono in due ripolitija de 'fem iminuti; la fua radice è groffa, uodofa, ineguale. Tuera la Pia nra hà un odore ingraro, e un gufto amaro. Ella nafet ne l'uoghi ombrofi, nelle liepi, nà i cimiteri. Contiene moto fale effenziale ;

ed olio ed 000.

El rifolutiva, vulnetaria, attenuance; fi adopra effetna-mente nelle malattie fcrofolofe, e per le piaght.

E' flata chiamata quetta Pianta Stropbiatria, a cagione, ch' ella è buona per le fcroiofe, le quali chiamanfi in Latino Sco-

phule; ov vero perché la fua radice rappreienta delle ferofole colla fua inegualità. La feconda fpezie è chiamata Scropbularia aquatica major , C. B. Pit. Tournef.

Scrapbularia manima vadice fibrofa . L. B.

attente aquatilir. Dod. Interior de registration. Go Hombert. I. Marchand. Ella getta de futil all'attenta di due, di trè puedi, profit come il diton mignolo, quadrati, rofficci in alcumi luoghi, e verdi in akuni attri; affai teneri, e ripeni di iugo, cialche-una delle fue fogile d'attenta a du una groffic codi, diporta in gronda di coloro di verde di Mare, e mesfi all'opposito l'una dell'altra, diffinate conque dini Vino Adul'Stre. Onto dell'altra, diffunda conque dini Vino Adul'Stre. gronda di colore di verde di Mare, e messi all'opposto l'una dell'altra, diffante conque dita l'una dall'altra. Queste foglic sono simili a quelle della Sectofolaria comune, l'unghe circa quattro politici, e larghe redica : e mezzo, affai polpose, meriare all'intorno con uservi grossi folla schiera, di color vende-bruno di dentro, di evede chiato di tirori, di uvidore, e d'un gutto cattivo Dall'ascella di ciatcheduna coda di queste foelie guito cattyro Livai inscella al Cintenduna costa di quelle fogile ecce un ramiccillo, che fi folleva all'aliesta di due, o dei far-ghezze di dito, che forliene molte fogile formate come le pre-cedenti.ma molte più picciole. I fuoi fiori finni fi mili a quel-li della Scrofolaria ordinaria, di color ferrigno, rofficcio. Succedono loco de frusti rotondi terminati in punta, i quali ria-chiadono in due ripottigli de femi minutifilmi, di color bru-no; la fua radice e fibrata. Nafce questa Pianta ne luoghi acquatte; i li fuo fiore companice in tempo di Primavera. Consiene molto fale effenziale, ed olio .

Conilene moto faite effertialle, ed olio.

E vulneraria, rifolitria, propria per le piaghe, per l'emorroidi, per licalli de piedi, peffa, ed applicata fopra.

Le faite fogie fecche levano il cattirio guifo della fara, metendovrene nell'infutione in parti eguali. Vedi un difcorfo, che ne há farco Marchand nell' Accadentia Resle delle Scienze, e ch'e flato inferito nelle memorie della medifina Accadentia.

demia dell'anno 1701. pag. 275. Ed. d'Amft.
Può ammetterfi frà i caratteri delle fpezie di Scrofolaria,
che prima d'aver fiorito, hanno nu cetto cattivo odore,
che s'accotta a quello del Sambuco.

Sebeften .

S Ebeffen . Scheffena .

Myx4. Myxaria.

Myzara. Prunus Sebefien

Pramu stelefar.
E'un frutto groffo, come una picciola ghienda, bishungo, rotondo, pereccio, negoritatro, fitnitie ad una poccola peraccio, negoritatro, fitnitie ad una piccola peraccio peraccio del un piccola capitoli olegnofo, legiobalanchecici, fitni que an eriodiccia, il fito noncolo el groffo; improcché occupa nenda del morte del frutto, fai no figora de bis unqua, lanya, aquitta abbaflo, aggirmarra, coffica, dut ffuna, dum logio rotificacio, raffonnigli anter ondo el a loccio du ina pruna, piezzao coi, raffonnigli anter ondo el a loccio du ina pruna, piezzao egli e affai bianco di dentro, ed è ripietto d'una prata; i perzato doria lunghetta, bianca, che hà un gufto di nocciola affai grato. Quefto frutto naice da un A bero dei medefimo nome fimile al Pruno, e uou che le ue foglie fono uu poco più rotonde, e dentate . I fuoi fori fono piccioli, bianchi, raf-fomiglianti a quelli del Geranium. Quell'Albero nafce nell'

forniginanti a questi usa derivamento.
Affira in Egisto.
Debbono (ceglieri i Sebeffi novelli, polpofi, ben nodriti, noricci, querniti de lor precioli capitelli, d un guifo dolce, e vifcofo. Contengono molt olio, e un poco di fai effen-

Gli Egizi traggono da questo frutto una spezie di pania, che chiamasi Pania d'Alessandria; ma non ne capita in Francia.

Francia.

1 Sebetti fono umettanti , ammollienti , raddolcienti , pettorali . Si adoprano per le acrezze delpetto, e delle reni , pet prov. care lo juno, per rilaffarei tventre.

3 tolgiune un nome Arabo , che viene forfe da Sebetta Città 1 i amaria , dove i Sebetti erano nan voita co-

Maxa de l'uter , à mucere , a casione della viscofità di queflorrutto; ovvero Мужа à Хайлер, мунфи, come chi diceffe, fratto ono-rerole, a cagione del picciolo capitello, che porta fulla fua

Secale.

S Eca.

Briza ; in Italiano, Segala. E una Piauca, di cui v hà due (pezie. La prima é chia

Secale . Ger. I. B. Secale vulgatius . Park. Olyra, Cord. in Diofcor.

Tipha crealis, & Tipha Theophrafis. Portm.
Secale bybernum, vel majus, C. B. Ray. Hift. Pic. To-

Regga, free Secale. Dod. Silige. Brunf. Ruel. Lon. Ella getta molti fufti, è canne all'altezza d'un Uomo, e più alto, diritti, fermi, con poche foglie, lunghe, più firet-te di quelle del frumento. I fuoi fior na fcono nelle cime de fusti in mazzetti, composti di molti stami gialli, ed ordinafull in masteett, compodet di molti flami juilli, ed ordina-tion fugles. Plattas quelli soni, successo lore de firmi bid-in fugles. Plattas quelli soni, successo lore de firmi bid-inghi fundamenta de l'accesso de la constanta de la com-tanta de la composition de la composition de la com-tanta de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-tanta de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso de la composition de la composition de la com-cesso della composition de la composition de la com-cesso della composition de la composition de la composition del composition della composition de la composition della composition della com-tanta della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition de

le diarree; per raddolcire le acrezze del petro, prefa in deco-

zione per bocca, e in criftero. Il pane di Segala è adoprato qualche volta ne'cataplaf-mi, per ammollire, per rifolvere, per fortificare. La cm

TRATTATO UNIVESRALE

crofta del pane di Segala arroftita è propria per nettare 1 | ta d'alcune fibre. Nafce quella Pianta ne'inoghi incolti, ne' denti

La feconda spezie è chiamata Secale alterum . Lugd.
Secale vernum , pel minus . C. B. Pit. Tournef.

Secale vernum, vel : Siligo afteva . Trag.

Rogga, five Secole aftroom. Dod.

Quelta fipezie d'divertà dalla precedente, perchè non effendo feminata, che in Primavera, ella refla più picciola in tutte le fue parti .

Secale à fecare, tagliare; perché si taglia questa Pianta In Nafcono in certi anni nelle fpighe di Segala de grani , che fono più lunghi degli altri, neri, guafti dalla nebbia, e co-me tralignanti. Non hauno però cattivo gufto; chiamanti in Franceie Ble cornu, ovvero Ergor. Fanno nel pane, quan-do vi fi ritrovano in buou numero, un effetto terribile, im-

do vi in retrovano in oscon nunero, un emerco retrosie, i im-perocché molti di quelli, che ne hanno mangiato fono stati colti da una malattia, simile a quella, che chiamasi male di Sant' Antonio. Fà per tutro il corpo questa spezie di grano, una maniera di cancrena fecca; le membra fi corrompo-no nelle loro giunture, diventano livide, nere, fi flaccano, e cadono l'una dopo l'altra, fenzache i rimedi potiano fermarne il corfo; indi finalmente la perfona muore.

Ne sonostare vedure delle sperienze tragiche in moiti Spe-dall in Francia, nel tempo del pane caro, come in Orieans, in Solonga, nel Biesese, verso il fine dell'Anno 1709 e nel principio del feguente.

#### Secundina mulieris.

S Ecundina, feu Secunda mulieris. In Italiano, Seconda.

N in Italiano, Seconda .

E un copio carruso, membranchy, e fanguisto la inco.
E un copio carruso, membranchy, e fanguisto la inco.
E un copio carruso, membranchy, e fanguisto la inco.
del Placaria, e delle intembrance i haviara, of animas, i in cui erra finanse, o di novico il lambinos comi condene grofficome il dello mignolo, e languo mi piete, per la li fico n'ereve
non e ulciro dal a venera della Madere, finanti fioposalemo condone, e fi carra la Seconda. Deseffere tunzi intera, bà alcoficienco di un dichello, a quali di auta granulta. Dele cegiferid di refeco ulcira, ads una Ferminia fina, e vigocodì ,
interes, t. lella. Contrete molto al rivulta, el edilo.

Si applica calda, ufcita appena dalla matrice, ful vifo, per ifcancellarne le lentiggini. Se ne fà diffillare dell'acqua a steancelarine se sextiggini. Se de la antistare desi acqua a subgno maria, per le macchi del vifo. Si adopra altresì in-teriormente (ecca, e ridotta in polvere per l'epileffia, per follectiare il parto, per acchetare le doglie. La dofe e da mez-so (cropolo fino a due feropoli. Secundine, fin Secundine, fin Secunde, perche la Seconda e la feconda

cofa, ch'esce nel parto. Cherion à uspus

Amulus ab apres, aguas, perché questa membrana é mol-le, e tenera come la pelle d'un agnello nascente.

#### Securidaca

S Ecuridata lurea major. C. B. Pit. Tournefort. Securidata genuina. Ray. Hift.

Securidacum majus, five Securidaca major vera. Park Securidata fiore luce, filiqua lata oblonga. L.B. Hedifamun majus, Ger. Lugd. Peletinus, Gefin. Hort. E'una Pianta, che getta dalla fua radice molti fufti all'al-

tezza d'un piede, e mezzo, ramosi, che si piegano, e si sten-dono a terra. Le sue soglie sono bislunghe, messe molte lungo una cofta, terminata da una fola foglia, fimili a quelle delle Lenti. I fuoi fiori fono leguminofi, gialli, difpofti in ombrelle nelle cime de fuiti. Succedono loro de baccelli lunobservate tener climit is socious obtoura e compositi di gibi, firenzi, diffriti, piani i, succous oritarura, e compositi di inolci pezzi tagliant in quadrato, e artascata infeme, tagliano al-tresi in quadrato, incavato da un lato, di color roficcio, e di in guilo amaro. La fia radice è lunga, bianca, guerni-

campi, frà lebiade.

campi, trà lebuaet.
Il iuo feme de proprio per fortificate lo ftomaco, per levar
le offiruzioni, per resifiere alla malignetà degli umori, percio
n polvere, di ni decozione.
È ftara chiamata quella Pianta feveridare, a cagione, ch'
éftato pretecto, che il luofemea vesfie la figura d'uno strumen-

to proprio a tagliare, il quale fi chiama Securia. Pelecinus , wixaxires , idelt Securidaca .

#### Sedum .

S Edum majns vulgare. C. B. J. B. Pit. Tournef. Ray. Hyft.

Sempervivum majur . Ger. Dod. E'una Pianta basia , che getta delle soglie bislunghe , grosle graffe, aguzze, polpole, ripuene di fugo, attaccate intorno alla terra alla loro radice, fempre verdi; dilatantifi molto in lar-ghezza, difpofte in rofa. S'erge dal loro mezzo un fufto all' gorezza, amporen more. Sergera into interzo di rutto analizza di curca un piede, ò più alto, diritto, affai groffo, veritto di foglie fimili a quelle abbaffo, ma più freetre, e più aguaze. Quetto fufto i divide verio la fua cima in alcuni rami, che producono fiori di molte foglie, difpotte lo rofe, di color perperino. Sono figuiri da frutti compotită î molti fe-mi, raunați în maniera di cefte, e ripieni di femi minutiffi-mi; la fua radiced picciola, e fibrofa. Quefta Pianta nateo fulle murzglie, fu i tetti delle cafe. Contiene molta fem-

fulle murgile; fu i texti délicade. Coditane motas dem-mas, a dolo, pocciale; , legrafiance, altringente , pero-posa per la infamination, premisgues i doitoi delle foccas-pa per la mismanuloui, premisgues i doitoi delle foccas-ficatus à felende, perché que del Plansa é come affin fait L'adam à felende, perché que della Plansa é come affin fait texti, e fulle margile, dove maiste pover Servia a félende de, perchélla socheta i doitoir, i e infammazioni, Suppervatusa, practé concier su flovo piete, e l'inoc-tor rette a faul fenno, come sella State. Chimmania quelle Passa sua voita grate barba.

#### Sedum minus.

S Edum minus haematoides . Tab. Ger. Ray. Hift. Sedum minus huteum folio acuto. C. B. Pit. Tournef. Sedum minus fore lutes. I. B.

Sempervivum minus . Dod. Gal. primum, Eld. fol. Arzon minut . Logo. Arzon bamatoides . Lob. Jco. Vermicularis , & Grassula miner valgaris , see Illecebra

er. Park. E una fipcie di Barba di Giove, ovvero una Pianta, che getta motti piccioli futti grafi, polposi, ceneri, stricianti, veltritdi motte foglie, grafie, poliposi, ceneri, stricianti, di colore un poco turchino, ò rofficcie, ripiene di fago. I I faot fori fono piccioli con motte foglie, dipode in rofa a taba nort totto pacton con morce pigire, disposa in com nella cima de rami, di color giallo. Succede loro un piccio-lo frutto ripieno di femi. La fiua radice è picciola, fibrata, nericcia. Coltivati questa Pianta ne' Giardini, perchè ie ne mefcola nelle infalare; ma ella nafce altresì naturalment fulle muraglie. Contiene molta flemma, ed olio, poce

E'umettante , rinfrescativa .

#### Selenites

S Etant, Etanberg, and Septemberg, and Septemb

Selenites à orbien, Luna; perché questa pietra el fegnata con una figura della Luna.

#### Semen contra vermes.

S Emen contra vermes .

Semen contra . Semen cine .

Semenzina. Semen Santonicum. Semen Sanctum.

Semen Zedoaria

Attent Leasuria.

Hapispermus, in Italiano, Semenzina.

E un tememinuto, bislumgo, verdiccio, d'un'odore ingrato, d'un gusto auray, c alfai aromatico. Ci capita fectodalla Peria. Nafee da una Pianra, le cui fuglie iono piccodalla.

colaina Peria. Nate al una Pianta, le cui rogite iono pic-cioliffime, e che nafce ne pratti nel Regnodi Boutan. Bifogna feegliere queflo feme recente, ben nodrito, netto, d'un'odore affai forte. Contiene molt olio, e fal effenziale, ò volatile.

E' propriffimo per far morite i vermi del corpo, prefo inpori; la dofe è da mezzo scropolo fino a una dramma.

### Semen Mofchi.

E un feme grufio appresso poco come quello del Miglio, colla figura d'un pieciolo rene, di color brano, d'un odore di mulcichio, e d'ambra, d'un gustion prochetto amaro. Ci capita secto dalla Martinica, e dall'Egisto. Nasce da una spezie di Kermia, ovvero da una Pianta straniera,

chiamara Kermia Æg)pitaca femine mofchato . Pit. Tournef. Althen Apptiaca mofchata , Abelmofch dilla Honorio Bel-

lo. I.B.

n. l.D. Altea Ægyptiata villefa C B. Altea Ægyptia mefebata, Park. Abelmefeb, fra Mefeb Arabum. Vetling. Ray. Hist. Abelmefeb. Ægyptierum, free Abusilen . Avicconse Ponz Ital.

Quetta Pianta getta un fufto all'alcezza di fei , ò fette niedi, quando e foitenuto da qualche Arbofcello, rocondo, enero, ramofo, velluto, bianco; le fue foglie fono di grantenero, ramolo, velluto, bianco, le fue toglie fono di gran-dezze ineguali, fimili a quetle della Bifmalva, ma broccato, ò tagliare profondamente, e finuofe, attaccate a code lunghe, vellute. Il iuo fiore rappreienta un calice ipalancato . E composto di ciuque foglie rotonde nella luro estremità , meffe per ordine le une fopra l'altre, vellute, di color gial-lo dotato, ma il fondo fi édi color roffo di perpora carico, e li-felo. Dal fuo mezzo s'alza un piffi l' » (fi-i cenero , bianco, (cle). Dia liso mezzo zatra un gill i sill-i cence, banco, le con la consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del consecue del c è di color bruno, è nericcio, è divifo in molti ripoftigli . I e di colos brunos, à netriccio, e ditribi in molti propiligii i quali arpuno pei a punta, qualmo pei mento que consegui a pruno pei a punta, qualmo pei mento que consegui a pruno pei a punta qualmo de mano pei pei a prima peila, e fore receva sun faccoda, in qualmo fama peina peila, e fore receva sun faccoda, in qualmo fama peina peila, e fore receva sun faccoda, in qualmo fama peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina peina pei

to, e fale volatile

Gli Egizj se ne servono internamente per fortificare il cuo-

prio per coloro, che fono fottoposti ai vapori.

#### Senecio.

S Encis valgeris - Park. Ray. Hift.
Senctio miner valgeris - C. B. Pit. Tournel.
Senctio valgeris give Erigeren I. B.
Erigeren - Ger.
Erigeren feandam , Dod.
Somitum - O berbe pappa , Germ. in Italiano , Crefci-

E'una Pianta affai comune, che getta uno, è molti fufti all'altezza di circa un piede, rotondi, cauneilati, alle volte rofficci, ramofi, vefitti di foglie bislunghe, ragliare, dentate, meffe per ordine alternatamente, e attaccate fenta coda, terminanti in una punta ortula, di color verde scuro I fuoi fiori na feono nelle cime de rami. Ciafebeduno d'effi è un mazzetto di molti fiotellini gialli, di posti in stella. Pafe un mazzetto u motti motti motti migati i, anponi in icua. Far-fa quello fiore in poco tempo, e gli fuccedono de femi guer-niti di piume bianche, follenuti dal calice dei fiore, e for-manti cutti infieme una tella bianca. La fua radice è fibrata. Naice questa Pianta ne campi, lungo le firade, ne Gi-ardini. Fiorifee in Primavera. Contiene molt olio, e flem-

fal effenziale mediocremente. Ella d'ammollience, umettance, rinfrescence, apericiva, vulneraria. Si adopta in decozione per bocca, in criftero,

Senecio a fenefee; invecchio; perche le ceste di questa Pian-ta incaunticono sul fine a cagione delle piume de semi, e rappresentano la testa d'un Vecchio. Erigeron ab das Vera

Erigeron ab ap., Vere, & Aspes fenefens, come chi dicef-fe Vecchiodella Primavera; perché le teste di questa Pianta incanutiscono in Primavera.

Herba Pappa, quali herba pappola, perché le refie di que-fia Pianta fono coperte di moite piume, ò d'una materia la-nuginofa, e bianca; che chiamati in Latino, Pappus. Il nome di Papa, che i fanciullini davano una volta al lo-ro Padre, viene dalla medefima parola, a caglone, che la tetta d'un Padre vecchio raffomiglia per la camerezza de' fuoi capelli alla testa del Crescione carico delle pimme blan-

#### Senecta Anguium.

S Eneda . Senedus Anenium . Exutin Angujum.

Leberti.

E una pelle, che il Serpenne abbandona, quando fi mua.
Trovafi trà le pietre, nella terra, fotto leradici degli Alberi. Si filima pid quando vinen della Vipera, che degli albriSerpenti. Ella contiene un poco di fai volatile, di olio.
Si adorpa per il adotti delle orecche, ci d'enti, degli cechi, in intutione, di in decozione. Alcune Fernmine gravide ne portano vrolbe a mi per impedire il abortive, e nelle eberis .

coscie per facilitare il parto; ma ella non vi produce verun Senella, afenefeere, invecchiare, perché quella foorlia

è una pelle vecchia. Exurin ab exue; to mi spoglio; perche il Serpente si spogliadi questa pelle. Leberts à Assesse .

#### Senembi.

S Enembi.
S I guana.
E una Lucertola dell'America, lunga circa quattro piedi, E than accertonates assured subjects of post printing and person piede, qualche volta più pictiola. La fua pete écoperta di pictiole feaglie d'un bel color verde, chiazzata di macchie bianche, e nericcie; la fua teita e lunga circa due dira; i fuoi occhi fono grandi, vivi, neri; il fuo moltaccio, e la fua lingua fono

goffi; I faoi denti (ono piccinti); e neri. Trovaní nella fua testa delle pietruzzole, e fovente nel fao flomaco una pietra groffa come un boro. Il fao collo ègroffo , e corto. Quell' animale écoti vivo, che quanda gli ef fata le texta la pelle, e tagliata la coda, anocca fi moore. Bifogna dargii motti sollo filazzone pras prosessante. Sunfere conti albert coipi ful capo per ammazzarlo. Si nafconde negli Alberi. Le pietre, che ritrovanti nella fua testa fino stimatistime pel Paefe, per attenuare, ed incidere la pietra delle reni , e della refera : la dose è una dramma .

#### Senna.

Faltam Orienzale. In Italiano, Sena.

E'una picciola foglia bishunga, che ci capita da molti luoghi. Ella naice fopra un' Arbofcello, di cuiv'hà due fpe-

a prima è chiamata Senna Alexandrina , free felite acutis . C. B. Pit. Tout-

nefort.

Fasa, I. B. Ray, Hift.

Gente, I. B. Ray, Hift.

Gente, Francisco, Park.

Gente, Gilla Blateza d'un piede, e mezao, odd due piede

de la genof, da quali efectoo a lieruratamente delle colle, d'on
de Caneve, parmite da una parte, e da un latrad fiogli o
port i pono composit de compe parte, per de un latrad fiogli o
port i pono composit di cinque fiogli galle, dijipote in forma

roconda. Succedono loro de guicj membranosi, carris, pial di

na, d cloole ferros, i paul corescoposo a chesi fiesti, fiesti di and, de code ferm, pepal corrisposo lecul initi, famili I and the code ferm, pepal corrisposo lecul initi, famili I and the code ferment of the code ferment of the code ferment of the code ferment of the code ferment of the code fermed of the code ferment of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of the code fermed of t

Noi veggiamo preffn a'Mercanti trè forte di Sena; la pri-

Noi veggiamo prelin a l'ilercanit tre forted l'Sena; la prina, e la migliore di tutte e'chainata Sena di Scyde, perth'è flata coficivata a Seyde nel Levanere, o Sena della Pales, perche la Sena, che viene da Levanere paga algran Signore un ribato, chainato da Turchi Pader.

La feconda chainatas Senad Alviflandria, o'dil Tripoli, petche nafee in quel Patie. Ella è vrede, ravida, poen dorifiera; rende memo di tinavan della procedenne, ed hà

meno di qualità.

meno al quanta.

La terza è chiamata Sena di Moca, perché viene da Moca, ò Sena della picca, a cagione della figura delle fue foglie; imperocché inno frette, ed aguzze in maniera di picca , una volta più lunghe di quelle della vera Sena del Le-vante. Quell'ulcima spezie è la men buona .

La Sena del Levante è da preferirfi a rutte le altre . Dee effere feelta recente , in foglie, la maggior parte intere , ò meentere toctas recente, in togite, la maggior parte intere, ó me-porotte, di grandezas mediotres, nette; che abbiana pochi-fime fettuche, e foglie morre, ifice al tateo, di color verde gialliccio, d'un doto er affa forre, d'un guoto un poen vicco-fo, ed ingrato; da cui l'acqua ne refti affai tinta. Siadoprannaltresi i folitocii della Seua. Debbono effere feelti grandi, recenti, intieti, di color verdiccio, tendente al

Le foglie, e i follicoli della Sena contengono mole'olio, e

Purgano per le parti di fotto gli umori malinconici, e gli

Atriumori, prefii in polvere, din infusione.

Senna, fea Sena, quast Sana, perché quella foglia è progria per dar la fanità.

Sepis.

S Epita, in Italiano, Seppia.

S Ei un pefec di Mare, lungo circa due piedi, della grofierra d'uno Scombro grande, brutto, delorme, raffonigliane molinal Polpo, è coperto fulla fichiena d'una fipraie di fiquama, o vvero odio grande come la mann, grofia un pollisionale del politica del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito figuama, ovvero-foli grande come la mann, grofi an polli-ce en l'emeno, più fortic dalla perati, jeggiero, dator di fopra, lo come de la come de la come de la come de la come de acachilimo, d'un guitu un poco fallo. Calairană 6º Sopra, ovvero-offo di Seppis. Gil Orecire i for nel romo pera fa de-le forme di cuccina); ed il forcire. Porta questio peter verò ne de la come de la come de la come de la come de la come de la come de morte dell'un-fallo. Supra questio la pione nel Mare, quan-do d'arriguiatro, come per il cappare dagli cochi de Petera-tetta, gli ferramo per mourage, e com premotre con control.

ri. Ha due manire de di praccia, è di trombe, atraccare alla fua teffa; gli fervano per monate, e per prendere ciè, che può predare. Oltre queste braccia egli hà ancora sei picciole anmee fopra il fio monfaccio, il quande fattora quis di becco di Pappagallo, e due più arandi di fotto. Vivedi peciolini. Teovati versi le rive dell'Oceano, e del Mare Mediterraneo. E buono a mangiare. E in nio fulle tavote in Boedeus, in ione, in Nantes, e in mole altre Città della Francia Loos, in Names, e in mode after Cord della Francia. Loos, in Names, e in mode after Cord della Francia. Ventice infection and control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the Le fue uova fono groffe come grani d'uva . Sono raunate,

da mezzo (cropolo, fino a mezza dramma. Le nova di Seppia mangiate provocano l'orina, e i mestrui

alle Femmine. E l'aro nominato questo pesce Sepia, a cagione, che ger-ta una maniera di marcia, ò di liquor nero come inchioftro, chiamato da Greci corsi ira.

### Seps.

S Epr., fea Sepedon.

S E' una spezie di Serpente lungo circa trè pledi, e grosso a proporzione. La sua testa è larga; il suo mostaccio è aguzproportione. Les iun testa ciarga; il 100 inhanance agos-zo; la fua pellec di color di cenere, e qualche volta ruffic-cio, febiazziata di macchie blanche. Egli ha quattro denti uncinati; la fua coda è corta. Abita fulle Montagne d'Affiria e in multi altri luoghi . La fua morficatura è velenofiffima 

Seps., fen Sepeden à everus, purrefacere, perché la puntura di quella (crpente caziona una prella putrefazione alla parte.

#### Seringe

SErinus, Grilles, Acambis, Spinus ligarinus.
In Italiano, Canarino.
E un' Uccello groffo come una paffera, gratiffimo pel fuo canto. Nafre quest' Uccello anche in Francia, ma quelli, che vengono dalle Canarie fono i più filmati. Contiene molto fal volatile, edolio. E' proprio, mangiato, per l'epilessia

Il nome di Serima, viene, per queilo fi dice, da Sirena, perché quell' Uccello rende un tuono metodiofo, come quel-lo della Sirena.

### Seriphium Absunthium.

A Benthum Seriphium Gallicum. C. B. Pit. Tournet.
Abstration Seriphium valgo dillam. Cam.in Matthabstration Seriphium Narbonensc. Park. Abjenthium Seriphium tenutfelium meritin

fe. I.B. Ray. Hill E' una (pezie d'Aflenzio marino, ovvero nna Pianta, che etta molti fufti all'altezza d'un piede, e mezzo, legnofi, greta mont totti all'alexas d'un piede, e mezzo, lemofi, anachi, amosfi, generial d'inotécije, tagliner sifia mianaro. Hond nort, e i fuoi femi forno fimili a quell'dell'alefranto comune. Nafer queir Panaro prefio al Mar Mediotranco in Linguadoca, in Provenza. Continen molé ollo,
d'Affernio fa in modefima, ch' e' Alfrenio Samueno, viogare, ma fe ne fa una fieste d'ifference nel Giralino Reei Parigi.

E'propria per fortificare lo ftomaco, per ajutate la dige E propria per nortincare lo nomaco, per ajusate la algo-filone, per provocare l'orina, e i metirni alle Femmune; per reliftere al veleno, prefa in decozione, ò in infusione, ò in conferva. Se ne adopra ne' erifteri per la colica, per li ver-mi. Se ne applica altresi ful ventre.

#### Serpens.

SEpper, Jerpule, Anguir, Caluber.

S. In Italiano, Nerpetto.
E un animale rettile, difficiante pertera, fenza pinti, limpo ordinariamente come il bizaccio, rocondo, grofio due politei; ma ve n hà di pià perfii, e di pià peccoli. La fiu trate è piana, compresi la, fai na bocca e quernita di piccioli deni acuti, la fisa lingua è lunga, fiottile, forcuta nell' effective e di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di contra di c mità, dicobrencicco; la vièra liori con una forza algrande, che fembra rico armel lioro. La lia gubel e fereitata de difference colori. Abtan e Boichi, nel limpia lifofio, diferri. Virre di pante, el vermi, di loro. Ver hal dimote tranto, è in Primavera. La fica morticatura è vietneda, e; mortale, femo ui è firmida: I limpia filoro lesar hen frette la patre fopra la piaga, i epod effer legara, a popi car la retta dell'aliminate (charca toi la Bagara fiporta, o fe la figura del marinate). La como di marinata dell'al di Vigeria, de della Segue del Segue del marinata colori la la giar por la piaga. Serpente . Contiene molto fal volatile, ed olio.

Serpeire. Contene moto lai vosaire, e coio.

La fua carre, il fior fogato, e Tifoceuvre fono fudorifici, propri per redifere alla malignità degli umori, per fifecciar le febbri intermittenti, per perificar il fangae, e provocar l'orina. Si feccano, e fi ridacono in polvere. La doté è da metzo feropolo fino a una dramma.

mezzoforopoli fino à un daranna.

Il floografio e rifolanivo, propropi per la porta, per agurIl floografio e rifolanivo, propropi per la porta, per agurIl floografio e rifolanivo, propropi per la porta, per agurNella Montagna di Cupierbergi, cioci in Tedeco Montagna di miniert il rame, 14, leipo, lungi da Stocioli mella
Svettia, crovanti de Serpenci di color di rame roffo, lunpelle fiquamoda, fragile, pero velentifo, Cio/che vi Ad i justticolate in quella fipezie di Serpenci, di è, e fie fi il battono
on ma bactorita, o dattro cerps device, fi fragenco come il vecto. Si muovono ancora lineamente, effendo infranti, ficcome fannogli altri Serpenti tagliati in pezzi. Se munis-no fenza effere fiati battuti, reftano fragili fino che impu-

tridiscono. Io credo, che la ragione della loro fragilità venga, perché fono nodriti di fughi, ò altri alimenti corrocti, che hanno condenfato, e indurito firaordinariamente la io-

or folkanza, e principalmente il loro efteriore

Serpens, quid ferpes, è flato chiamaco questo rettile Serpente, a cagione, che serpeggia.

### Serpyllum .

Sepplima; in Italiano, Serplio.

E una Finara, d'en vikinoble forcie; ma ionon par-leròqui, de non di quella, ch' di prò diimata, c'h poù in utonella Medicina. Ella e chiameta. C'h poù in utonella Medicina. Ella e chiameta. Serpjilma: Bundi Trag. Fach. Serpjilma minar, force alla, c'h fort parapras. Tab. Serpjilma minar, force alla, c'h fort parapras. Tab.

Serpyllum volgare repent. Cluf. Hift. Ella getta molti piccioli fufti quadrati, duri, legnofi,

rofficci, baffi, un poco velloti, gli uni follevantifi diritti all'altezza della mano, gli altri firifcianti, ed appiccantifi chi quà, chi là aila isperfizie della terra con fibre minute.

Le fue foglie fono picciole, verdi, un poco più larghe di
queile del Timo. I fuoi fiori nafcono nelle cime de fufit, piccioli, dispotti in maniera di retta, di cotor perporino, obianco. Giascheduno d'essi è una canna, tagliata nell'alto In due labbra , foltennea da un calice facto in cornetto . Caduto questo sore, gli successono de semi quasi rotondi, rin-chiusi in una casserena, che hà servito di calice al sore. Le fue radici fono minutifilme, e fibrofe. Nafee questa Planta ne luophi incolti, montani, feechi, rozzi, renofi, faffod, ne campi. Fioritee nel meté di Maggio. Hà un'odore gra-tifilmo, e un gusto aromatico, acro. Contiene molt'olso mera: efaltato, e molto fal volațile. E' aperitiva, cefalica, iflerica, flomacale; refifte al ve-leno; provoca i meftra alle Fernmine, e l'orina. E propria

per l'epitellia, per le vertigini.

Serppiton, Gracci pausar ab ipru, serpo, perché quefia Planta striscia fulla terra.

### Serratula.

SErretule Dod. C. B. I. B. Ray. Hift. Serratula purpurea. Get. Serratula vuigatis, fiere purpurea. Patk. Serratula tindioria. Tab.

Jacea nemorenfe, qua Serratula valgà. Pit. Tournes. Cerretta, five Serretta. Cal.

E'ma fipres di Jacea, o vero una Pianta, che getta dal-le fina fipresci di Jacea, o vero una Pianta, che getta dal-la fiua radice delle foglie bislunghe, larghe, più grandi di quelle deila Beronica, denrate, o merate negli ori, di color verde (curo; il fiuo futo cretice all'alterza di due, o rer piedi, distante delle campatellium profiscios. Sciliaria, e ande la fice diritto, fodo, cannellato, rofficcio. Si divide verfo la fus cima in molri rami, producenti foglie, ragliare come quelle della Scabbiofa, e differenti da quelle abbaffo. Nascono i fuoj fiori nelle cime de rami, attaccati à picciole tefte bisiunghe, feagliofe, ciascheduna delle quali forma un mazzetto di fiorelini perporini, spalancati in alto, e tagliati in coreggie, come nell'altre spezie di Jacea. Caduto questo sove, ghi succedono de semi, classedemode qualife goernito d'una piuma bianca. La sua radice é fibrata, d'un gusto un poco ames.

ma bianca. La fua radice éfibrata, d'un guifo un peco ama-ro. Nafre quetla Pianta ne Bofchi, ne prati, ne l'uoghi fea-rir, ed amidi. Contiens molto fai effensiale, ed olto. È vulneraria, propria per le concutioni, per chi é cadra-to dall'alto; ella ficiogle il fangre rapperoj, éterree, dife-ca, acchera i dolori dell'emorroidi, pella, ed applicara fo-la della della dell'emorroidi, pella, ed applicara fo-la della della dell'emorroidi, pella, ed applicara fo-la della della dell'emorroidi, pella, ed applicara fo-la della della dell'emorroidi, pella, ed applicara fopra. E propria per l'ernie. Si adopta effernamente, ed in-ternamente. Si dà della fua radice in polvere per bocca. La dofe e da uno feropolo fino a una dramma.

Servatula, quafi Serra parou, come chi dicesse una pie-ciola sega, perche le soglie di questa Piastra sono dentate in forma d'una picciola sega.

### Selamoides .

SEfemodat freide felles. Pit. Toursel.

Réfiet haute feller. CB

Réfiet haute feller. CB

Réfiet haute feller. CB

Refiet 
Ella è fitmata decerfiva, rifolutiva. Sefamoides à Sefamo; perchè è flata trovata qualche raf-fomìglianza delle îpezie di Sefamoide al Sefamo.

### Sefamum .

SEfamam. Dod. C. B. I. B. Ray. Hift.
Sefama. Carlaip.
Semplem. Alpino.
Digitalis Orientalis Sefamam diffa. Pit. Tournef.
In Italiano, Sefamo.

E' una spezie di Digitale, ovvero una Pianta, che getta un suffo, ò una canna alta un piede, e mezzo, diritta, so da, più groffa, e più ramosa di quella del miglio. Le foe fo-glie sono bisiumghe, aguzze, graffe, d'un color verde rossico. gue tono ossuranghe, a guuzze, graffe, a un cotor verder rollac-cio 3 le une dentate (a la lire intere. I l'uoli fiori efcono dalle afcelle delle foglie, grandi, bislanghi, fpalancati in alto, con qualche raffomiglianza in figura ad un ditale, di color bianco. Succedono loro de 'furtti gialli, i quali fono guici angolofi, ciafcheduno de' quali è d'airò in due ripotti-gli, ripbrai di femi bislumphi, dorratt, bianchi, midollofi, oleofi, dolci, un poco natritivi. Se ne spreme un'olio buo-no a mangiare, e ad accendere. Nasce questa Pianta nell' Assiria, in Candia, in Alessandria, nell'Indie. Ella hà

Gli Egizi fi fervono della Pianta in fomento pel male di punta, per la difficoltà di respirare, per l'ostalmia, per am-mollire i tumori scirrosi, e in cristero per la colica, per am-mollire il ventre, per provocare i mestrui alle Femmine. Il fuo feme è adoprato cone il miglio negli alimenti. E proprito per unettare, per raddolcire, per ammilire, per rifolvere, per accherare i dolori, per accrefore il feme. Il fuo olio è ammolitente, rifolutivo, nervale, appli-

cato efteriormente.

Sefamum è tratto da Sempfem, parola Egiziaca, che fignifica la medefima cofa. Chiamali in Greco Eérque.

### Sesban.

SEsban, Arinn, & Clus. ad Gart.
Seban, frer Sesbas Indicum. Cam.
Seysban, Honor. Belli.
Galega «Expisiaca», filiputs articulatis. C. B.
E. un Arbotecliod Egitto, grande cone un Mitro; i cui
muni fonodultrit, forati, midallosi. Le fue foglie fino picciole, bislanghe, firette, untuofe, di culor verde finorto, con un nervetto nel mezzo. I fuoi fiori fono difpolti in grappoli, e quafi fimili a quelli della Ginefra. Sono feguiti da guk) più lunghi del dito, firettiffimi, e aguzzi, i quali con-zengono de femi bislunghi, raffomiglianti in certo modo a Arbofcelin erefee nelle fiepi.

Il fuo feme fortifica lo ttomaco, a juta la digeftione, fer-

ma le diarree , e i flussi de mestrui , preso interiormente .

### Sefeli.

Sefeli Mashitense . Ang. Dod. Sefeli Mashitense funiculi solto, quod Dioseovidis cense-tur . G. B.

tur. C. B.
Fentulum terranfum. I. B. Pk. Tournef.
Sefelt Mafillunfe fails fentual craftere. Adv. Lobel.
Fentulum percam. Tab.
E' una specie di Finocchio, ò una Planta, che getta un tutto all'alterta d'un piede, ò d'un piede, e mezzo, ripato, ripieno di midolla blanca. Si divide cotto ch'è ul cici dalla represent installa blanca. Si dem prodes for Casto, region for article; in their time, 10-61, local; region, 4 fill prodes for Casto, region for article; in their time, 10-61, local; region, 4 fill prodes, 4 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill prodes, 1 fill pro

# Sideritis.

Sideritis volgaris. Ger.
Sideritis volgaris birfuta erella. C.B.
Sideritis volgaris birfuta. I.B. Ray. Hift.
Sideritis, five Ferraminatrin. Ad. Icon.
Tetrabis. Lugd.

Herba Judaica. Gefn Col. E' nna Pianta, che getta de fufti all'altezza d'un piede, E em Paus, che prote é fuit al d'entra d'un piete, es estre, à d'un piete, quadret, veltur à galléte; le sette, per le serve, d'un piete de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'e

fenziale, ed olio.
E' dectriva, vulneraria, aftringente, propris per l'ernie,
per le piaghe. Si adopra fiernamente, ed internamente.
Sideriti à a'sipse, firman, perché fitting aquella Pianta propris per guarire le piaghe latre dal firmo.
Chaimali E'remustauris per la medefima ragione.
Herba Judaica; perché gli Elerei miliero una voita quelta
Pianza in ulto nella Medicina.

#### Silex .

S<sup>H</sup>m; in Italiano, Selce.

S E'una speale di pietra più dora del marmo, anita, poi lita, lifcia al tatto, falda, petame, di colori differenti, la quale nasce in morbi luoghi, come nelle miniere, silla Montagne, nelle terre colla rena, ne Fiami. Ve n'hà di molte speale. Si preparano facendole arroventire, cal l'imore

zandoje molec vojte nell'acqua, ò nell'aceto, per intene-

Zandoie more voite inti mages; pries in di pettano.

Le Selci preparate fone filmate proprie per la pietra , per la renella, per levrar le ottrazioni, prefe interiormente, ma io le credo piutuoflo capaci d'accreticere le pietre del corpo, che de la comparate del credo piutuoflo capaci d'accreticere le pietre del corpo, che de la comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del comparate del compara di feemarle. Si adoprano utilmente per nettare i denti. Nafee nella rena nel Paefe di Medoc in Guierma una fpe-

Nate neus rena nei Paete di Medec in Guernia una ipe-nie di Selceduriffima, pulita, criftallina, groffa per l'ordi-nario come una nocciuola, o una nocemoleada, bianca, rilucente, la quale tagliata è rifpiendente come il Diamante. Si fabbricano d'effa Diamanti falfi .

Silex è tratto dalla parola Ebraica Seleg ; che figni-

fica il medefimo.

### Siligua, firve ceratia.

Sliqua edulis . C. B. Pit. Tournel.
Siliqua dulcis , five vulgation, Park.
Siliqua arbor , five Ceratia . I. B. Ray. Hift.
Pants . Joannis . Germanis . & Balgis .
Ceratia Siliqua , five Ceratonia . Ger.
Carbo di Cinarya. Caroba officinarum, Ceratenia Dod. Cerata, vel Siliqua, Ad. Lob. Ceraunia Siliqua, Theophrafti.

E'un' Alberodi grandezza mediocre, che getta mokira-mi grandi, e affai îtefi, guerniti di foglie bisinnghe, raffo-gliantia quelle del Terebinto, ma più grandi, polpofe, nerguanta quelle del reteatint, ina più gratati, pospore sixt-vofe, dure. I fuoi fiori fono per l'ordinario di cinque fiami, che naicono dalle incavature del calice. Quando è paffato questo fiore, gli fuccede un baccello lungo alle volte un piode, quetto nore; gli tuccede in naccutio hungo a lie votte up nore; la impou no police, a fait piano, di coto rotio fettor, di ura fo-danta midellori, e como poloria, in como presenta di similare di consultata di consultata di consultata di familiare propositi di incolori di consultata di consultata di incolori di consultata di incolori di consultata di incolori di consultata di incolori di consultata di incolori di consultata di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori di incolori incolori di incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incolori incol

mangare.

Le logile di quest' Albero fono aftringenti.

I fuoi frutti, o baccelli fecchi fono aperitivi , pettorali , propogi per fermane le diarree, per porocate l'orina, perdi in deconione, o mangiati. Si cava altresi un fuoo melato da quelli, che non fono fatti (ccati, il quade è biono per la roffe, per li calori dello flomaco, per rilaffare un poco il

Silique à 30 amb lignes, imperocché multi di quell'Albe-si hanno buccie legnose. E' stato chiamato quest'Albero Silique, a cugione che pro-

duce per frutti de beccelli. Centenia, Ceratia, Cerata, Ceraunia è zipes, Cerau, seche il frusto di quest'Albero ha una figura firmite a quella d'un corno.

### Siliquaftrum.

S Biquafrum Cast. Dut. Pir. Tournel.
Siliqua filvestris recondifelia. C. B.
Siliqua filvestris et fatua, & arbor emoris. Cast.
Arbor fuda . Belloni.
Fabogo, free Siliquafrum Bellon. Gest. Hort.

Ceratta agreftis. Eid. cello, che gerta de' rami lontani gli uni dagli altri , coperti d'una buccia porporina nericcia. I ful fiori nascono, e s'aprono in Primavera, prima delle sue soglie. Sono como, e z agrorio en Primavera, primá este les testes este legiuminos à bella, gratia, properior in, ramant molt inferne, a traceat a gambi corti, neri. Cialchelumo è composibi cinque foglie, a tou delle quali, le hefmod alle parti abbatto, fuperano in grandezza le luperiori, il che è constrario a foori legiuminos del altare Painer. Il litoro gasto è doste, un poco accrbetro. Quando fono pusitat questi fori, fuccedono loro de gostji unbriccia meszo piede, plantificia, membranosi, membranosi. porporini. Rinchiudono de (emi quafi ovati, più groffi del-le lenti, duri. Le fue foglie nafonno fole, ed alterne lango i rami, rotonde come quelle dell' Afaram, ma molto più grandi, pervole, verdi di fopra, bianchiccie di fotto. Nace quest' Albero se' Paesi caldi pressoa ruscelli , nelle valli . lie Gepi .

I firet haccelli foan aftringensi Siliqueff ram. perché il baccelio di quest'Albero rassoniglia la figura a quello dell'Albero precedente, che chiamati 34

lique . Chiamafi in Francese Geinier , perchè i suoi baceili sono fatti come guaine di coltelli.

#### Simbor

S Imber manglanem, five Cornu Alcie, Botii. E una Pisota dell'Indie, che rappecienta moleo bene in figura le corna d'una Granbettia. Naice pretfo al Mare in Giava, e principalmente nel Regnodi Bantam . Pare, che Giava, e principalmento de exigencio amendo, a molle , dond ella nafee. Non fa di meltieri il metteria in erera per farla nafecre; bafta collocaria fopra una pietra, di nel concavo d'un Albero. Potrebbe metterfi quella Pianta frà le caro à un Autro. Portrebe meterieri queità Piagna ità le (pezie di Impervoisam ; imperocche refit gempe verde il Verno, e la State. Le fue loglie (non familia quelle de no-frif Gigli bianchi, di foltatoa vi (foofa, d'un gofto amaso. Quelta Pianta è amnonlience, rifoloritra ; ritaffa il ven-tre; ammazza i vermi, pelta, e di applicata full'umbilico. Si adopra altresi in catapitamo per rifolorer è tunnosi froddi-

#### Simia.

State.

I manus ju finlinno, Scinia,

E un trainia quadrundes perific per l'ordinario come un

Cours, e madieronis pi groffis, copres dus pais affa

Cours, e madieroni pi groffis, copres dus pais affa

et pais perificie de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'appendit de l'a cophisher; lealere, the pon hanno coda non fono differenti dalle prime, se non perché sono prive di questo membro . Quette ultime creicono per l'ordinario affai grandi. La Sci-Quette utiliné craccous per i orannerro anaigneme. Les oce-mes vive é erbe, di frumento, di ragni, di finetti, bere del vino. La foa fermina, fact che hai figlisolini, il ciene frà le fue braccia, e gli altara, come farebbe una Balia il fiso bambino. Queti animale é malvaglo, traditore, quando nos-fis flato ammañaro. Si laccia fopra qualche parre del corpo, e la mordeaffai forte per portarne via un pezzo. Con-tiene molto fai volațile, ed olio.

La fua carne é aftringente. Si pretende, che il fuo cuore atroftito, e mangiato, aguz-

Il fuo graffo è rifolutivo, e nervale. Nafce nel Brafile, e in molti altri Paefi dell'Indie una fpo-

ale di picciola Scimia, chiamata Sageuin. E della gran-deaza è uno Scojattolo. Il fuo pelo è per l'ordinario di color bianco, alle volre bigio, ò vario. Il fuo temperamento è così delicato, che il minimo freddo la fà m Trovasi ancora nel Brasile un'altra spezie di picciola Scimia, da Pactani chiamata Marar. E più groffa del Sagenta, el fiuopelo è più bruno. Quelt'animale piangs fempre; imitatutto ciò, che vode fare, foccome fanono le altre Scimie.

Il Sapajos è ancora una spezie di picciola Scimia affai gen-

tile. La fua vita è scarna, e sottile, appresso pococorre quella d'un picciolo Scojattolo. Egli è coperto d'un pelo, di colore trà I troffo, e Igiallo, ògiallicelo; la fun faccia è per l'ordinario bianca, e l'iso mento nero, i fisol occhi foso groffi. Egil è fpiritolo, caro, lufinghevole, affettuofo, ma ladro. Il freddo ali e così nocivo, come al Sagenia. Se ne trova nell'Ifola di Cajena nella nuova Francia, e in molti altri luoghi delli

America.

Il P. Luigi le Conce della Compagnia di Gerà riferifce

#### 355 TRATTATO UNIVERSALE

nelle (ue Memorie ( Tomo a. lett. 6.) dello stato presente della Gina , che passando dalla Gina alla costa di Coromandel, hà veduto nel diffretto di Malacca delle Scimie grandi, le quali hanno per lo meno quattro piedi davanti, e cammi-mano naturalmente shi loro due piedi di dierro, il quali pie-gano un pochetto, come fa un Cane, a cui fia flato infegnato a ballate. Si fervono, die egli, come noi delle due brac-cla. Il loro moltaccio è quafi formato come quello de Salvaticled Cope al librora Sperman; and II libro corpo' e runs operation has have accepted that has been come a chain of the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the Cope and the C tici del Capo di buona Speranza; ma il loro corpo e tutto freeza è incredibble, è una cola disettevole, che paffa fin-all'ammirazione, il veder quefe Scimie correre per le-tenti d'un Vafcello, fulle quali gluocano allevolte come fe fi aveffero fata: un'arte particolare di volterfa fin quà, e fin là, ò fosfero fiare pagate come i notiri Ballerini di conda per divertire la Compagnia; o ras fosferie per un braccio fi bilanciano per qualche tempo con noncuranza per provarsi, e girano poscia in un tratto rapidamente intorno alla corda, come una ruora, ò una frombola meffa in moto; ora pi-gliando la corda fucceffivamente colle dita, che hanno lunghiffime, e lasciando cadere tutto il loro corpo nell'aria, corrono con tutta la loro forza da un capo all'altro, e ritornano colla medefima celerità. Noo v'hà figura alcuna, che non prendano, nel moto, che non facciano, diftendendofi in arco, rotolandofi come una palla, appiccandofi colle mani, co piedi, e co denti, fecondo le differenti buffonerie, fonministrate loro da una bizzarra immaginazione, ic quafomminiture for oil una bizzara immeginazione, ciega-li finno nella manten pub ditercuto dei Mondo. Ma in la finno nella manten pub ditercuto più degna di mas-crojuman più dilliene, para accesa più degna di mas-viglia. Percò per avene più fipetio il diversimento, noi le inali pratti in gualdo fivat di devicto, e folia anche di a sai, pratti in qualdo fivat di devicto, e folia anche di a correro per i e fant ; allora le noffre Scimie per imitarili fa-ceramo falti con propolitori, e fororramo con tanta addrettura lango gil. Albert, i tejentti, e le altre più picciolocole, che fembra vano puttotto oliter, efe correre, anno in lorasqui-Htà superava tutto ciò, che noi offerviamo negli altri ani-

Simus, Simus à aquès, Simus, camuso; perché la Sci-mia hà il naso schiacciato. Cercophiberi da new canda, G wiber, Simia, co.

#### Simia marina,

S Imia marina Æliani; in Italiano, Scimia di Mare. E' un perce iungo, carrilaginofo, raffonigijante nella faccia, e nel colore alla Scimia terrefite. E' ricoperto d'una faccia, e nel conce alla scrima terrette. E ricoperto d'una feaglia dura come quella della Teftuggine. Nafce quefto pe-fee nei Mar roffo, locui nuota con tanta celerità, che raf-fembra volare. Noi non fappiamo, ch'egli fia d'alcun ufo pella Medicina.

#### Sinapi.

S E una Pianta, di cui v'hà trè spezie principali.

La prima é chiamus Suapi. Ang Gen Diolece. Suapi pep felo. C. B. Pit. Tournel. Inapi. fativano. Gen. Januari fativano. Gen. Fatigue de la constanta de la constanta de la constanta res. 1.8. Ray. Hill. Cod. la Diolece. Inapi. fativano prius p. Diol. Suapi. fativano prius p. Diol. Bangi. fativano prius p. Diol. Bangi. fativano prius p. Bank.

[NIVERS ALE LE STATE LE CLE STA nita di fibre.

th di hôre.

La féconda fpezie é chiamata

Sangi Apii felis C B. Ph. Tournel.

Singip primane. Pech.

Singip disma. Pech.

Singip disma.

Ger.

Singip disma.

Ger.

Singip disma.

Lighd.

Singip fartam.

Lighd.

Singip firtum di disma.

Lighd.

Ling sects without a factor and upon the plato, voto: le fue fogic fono fimili a quelle della rapa, broccate, e principalmente quelle abbaffo, guernite di peli, e di picciole fpine. I fuoi fiort fono fimili a quelli della fezzie precedente, ma attaccati a gambi più lunghi, d'un'odor grato. cedente, ma attaccati a gambi più lumphi, a lum' cofor grano. Quando quelli fori fono paffait; (uccedono leon de baccelli velloti; aguzzi; ripieni di femi quafi rotendi, bianchi, acri; la ian ratice fempine, lunga come la mano, profia come il dito, legnoli, bianch, geornie a di mote fibre lumbhe. Coltivanfi quefe duo fepicia di Senape ne Carmij, e ne Giardini. La terra fectie è chiamata Janopi feriori. Dod. Langi.

Sinapi rertium . Matrh. Caft. Sinapi Eruca folio. C. B. Pit. Tournel. Eruca, fre husula marina minor, & Sinapi. 9. Trag. Ella e diversa dalle Senapi coltivate, perch'ella e più pic-

ciola, perché le fue foglie fono fimilia quelle della Ruchetta, e perché il fuo feme è rofficcio. Ella naice ne' luoghi rozzi,

fassofi, umidi, marietimi.

I semi delle Senapi contengono molto fale essenziale, ed olio. Si adoprano nella Medicina

Sono incisivi, attenuanti, aperitivi, propri per provocae l'appetito, per difeutere le flemme, per ripezzar la pietra delle reni. Si adopra questo seme per la sebbre quartana, per la malinconia ipocondrinca, per lo forbuto, per provocare lo fiarmuto, per rifolvere i cumori, per digerite, e far maturare gil abfectii. Si adopta internamente, ed cilernomente, ridoc-to in polvere. Se ne applica fulle fialle, dove fieno fiate fatte delle ventofe, con fearificazioni, per rifvegliar l'ammalato nell'apoplefia, nella paralifia; ed è ciò, che chiamafi Sinapifmas; egli opera con molta acrezza.

Spremeii dal feme di Senape ben pefin un'olio proprio per paralifia, per rifolvere gli umori freddi. Strapt, viewer à vieur swar, perché il feme di Senape fli male agli occhi colla forza del fuo odore, ovvero Strapt,

quali mirar rawu, perché le sue soglie raisomigliano a quelle del Navone. Chiatrasi in Francese Mousarde à mufe, mosto, & ardere, ardere, quali mullum ardene, perché ii mette del feme di mottarda, pelta nei molto mezzo condentato, per fate una fre-zie di palta liquida, acra, e pungente, ò ardente, che chia-mati Mottarda, e che s'adopra nelle falle per rifvegliar l'ap-

Questa Mostarda è preparata particolarmente in D'elo-ne, e in Angers, donde si spedisce in bariletti per tutta la ne, e in Ameria, contact in periodice in outrater per teate as Francia. Potrebbe farfeire di così basona in Parigi, mar vi fa preferifice la Mofilarda bianca, ch' d'un me(cuglio di feme di Senape ben perlo, d'un poco di farina, e d'aceto. Ella e più cocente al gullo di quella, ch' e preparata col moito.

### Sifarum.

Siferen Dod Ger. Sifarum Germanerum C. B. Plt. Tournef.
Sifarum multis . I. B. Ray. Hift.
Sifer farthum . Fuch.
Sifer Germanicum . Catalp.

Sifer tulgare. Park. E'una Pianta, che cresce all'altezza di circa due piedi; le sue soglie sono attaccate molte ad una costa, come nella paftinaca, ma più picciole, più verdi, e più lifcie al tatto, merlate lesgiermente negli orli. Nafcono i fuoi fiori in om-

brelle, ò parafoli nelle cime de fufti, piccioli, per l'ordina-rio di cinque foglie bianche, difpofte in rofa, odorifere. Quefli fiori fono feguiti da piccioli frutti ; ciascheduno de' quali è composto di due femi bislunghi, un poco più grandi di quelli del Pretofemolo, firetti, cannellati fulla fichiena, di color feuro; le fue radici fono fatte a navoni lunghi come la mano, groffi come il dito, teneri, facili a rompere, attaccati ad un cullare, ò maniera di tefta, di colur bianco, d'un gusto dol-ce, e buoni a mangiare. Si adoprano nelle cucine. Coltivasi questa Piauta negli Orti. Contiene molt'olio, ciale effen-

E'aperitiva, e vulneraria, provoca il feme.

### Silymbrium .

S Iljembrium felvest. Carlalp. S iljembrium aquaticum fallis in profundas lacinias divosts , stiqua becviori Pit. Tournet. Raphanus aquaticus fallis in profundas lacinias divosts.

G.B. Rephonus aquatius, Ger. Park.
Rephonus fivefris cam fitegais cuttis. Ray. Hith.
Rephonus quantius Taberus montani, I.B.
Raditala fivefris. Dod.
E. una Planta acquatica, che getta fusti all'alezza di trè
picdi, cannellati, qualche rolta rossicci, voti; le fue foglie

piedi, cannellati, quaiche volta rollicci, voti; le l'uelogie iono billenghe, aguzze, boroccar profondamente, merla-te, actaccate alternatamente lungo il kori falto. Nafcono. I fosi foti nelle cime de l'anni, follement da gambil lunghi, e fezarii. Ciafcheduno è composito di quaterro foglie pialle, dif-positi in croce. Quaindo è perfateo questio forre, gil succede un potte in croce. Quando é patlaro questra hore, gil succede un piecolo baccello corto, divisio internamente in due ripotti-gil; che rinchiudono de femi quafi rotonali; la fius radice è bislunga, quofig come i diforu mignole, bianca, arca, punecente. Nafec questa Pianza nelle patudi, ne l'offasti, dove tin dell'acqua, ne Fiumi. Ella fiorifice per l'ordinatio ne' mest di Giugno, e di Luglio: la fua radice è bosona a mangiare nella Primavera. Alcumi se ne servono io vece di Ramo-Tuera la Plauta contiene molto fale effenziale, fie ed alia

ma, ed olio.

Ella e affai aperitiva, deterfiva, propria per provocar l'orina, per attenuare, e caeciar fuori la pietra dalle reni, e dalla vescica, per la nefritica, per lo scorbuto, per l'idropifia, prefa interiormente.
Silembrium à oise, Calipo, perché quell'erba nafce ne

luoghi acquatici .

### Silvrinchium .

S Ilyrinchium, Park.
Silyrinchium maja, Ger.
Silyrinchium majus, fiore inteo matula notato. C. B. Pit. Tournes.

Tournet.

Sifrinchum mejus, Dod.
Sifrinchum mejus, vel primum; Cluf. Hifp.
Litd bubbe, aftus Sifrinchum mejus. L. B.

E una Planca, che rationiglia all' Lide. Ella getta due,
cute fogle longle, furere, verdi, molli; il foo infloé diritto, rotondo, fodo, alto quali un picde, con trê, ò quer
ro fori rella fua cima, fimili a quelli dell' l'irde, i qualitaritto, rotondo. tro non neus tua cima, infinita quelli dell' Iride; i quall'in-prono i luno dopo la ltro, belli, grati alla vista, di color tra-chino, chiazzati d'alcune macchie gialle, d'un' odorc affai grato. Questi fori fono d'una berve durata. Succedono lora de l'intil bislunghi, i quali concengono de femi quasi rozon-di, picciòli, rofficet. La fui aradice e' comprist di deve be-noccoll, poti il uno fopra l'alcun come in quella del Ghiaggiuslo, di color nerodi fuori, bianco di dentro, d'un guftu dolce, buona a mangiare. Nafee quetta Pianta ne Paeti caldi, ne Inoghi moheani, e umidi. Contiene molto fal effenziale, ed

La fua radice é carminativa, e propria per aechetare le doglie, mangiata.

31 jrinchium à vis Sus, & jourate, refirum, come chi dicelle grifo di Porco, perché i Porci cacciano il loro grifo nella terra per cercar la radice di quelle Pausta, della quale fono

Sam, Cord Hift Gefn Hort Dod.

Sium , free Apium palufire , felits oblengis , C. B. Pit. Tour-

DEL.

Jium, free laver Disferidis, disfarti folis, free aquatica
pdinate, Ad. Lob.

E una Pianas, che geeta de' fufti all'altexna di quattro, ò
cinque predi, gnoffi, cannellasti, angolofi, voci; che fidvidono in alvoi nai cua rami; le fue regile fono meffe a devidono in alvoi nai cua rami; a due fopra ana cofta , terminata da una fola foglia . Ciafel duma d'est è bislanga, graffa, denetat negli eff; ifuo fio-ti nafono fopra ombrelle, è parafoli nelle cime de rami. Ciafcheduno è composto di cioque foglie bianche, difposte in rofa. Quando fono caduti questi frori, comparifeono de femi uniti a due a due, minuti, rotondi, e cannellati fulla fichiena, piani dall'altra parre. Le fue radici fono picciole, fibrofe, nere. Tutta la Pianta hà un'odor di bitume. Nafce ne luoghi acquatici, fugli orli de rufcelli. Contiene molto fai effenziale, olio, e flemma.

tai effentataie, olio, e fiemma. Ella étalis apergira, propris per attenuare, e (pezzare la pietra delle reu), e della velcica, per provocare l'orina, i mentirul delle Femmine, e 1 parto, per fermane la difinereria, per lo (Gorburo, mangiata, ò prelà in decosione. Siam à esè », quatia, perché quella Piànta trema quali fempre, etiendo fottopolia ad effere ficolia dal vento.

### Smaraedus.

S Merogdus, Professes. In Francese, Emerouse, in Arabo, Zamerrus, la Persiano, & in Indiano, Pacher; in Ita-liano, Smeraldo.

E una bella pierra preziofa, verde, diafana, rilacente, rispleasiente, ma mediocremente dura. Ve n'hà di due speriipie.acinte, tua messocremente aura. ve n sa urane spe-sie, J'una Orientale, e l'alera Occidentale. La prima é la più dora, la più bella, e la più filmata; ella rappretenta col fao celore grato, e placevole la verzura de' prati, e riemple glilocchi d'un lume rifplendente. Ci capita

dall' Indie Orientali

La feconda può effere diffinta in due spezie, in Peruana, ed in Europea; la Peruana hà un color verde affai bello, e affai grato; ma non rifplende come l'Orientale, ed è il più delle volte piena di nuvolette verdiccie. Nafce nel Perà in abbondanza, caffai groffa

L'Europea è la meno dura, la meno rifplendente, e la meno filmata di tutte. Nafce lu Cipro, ln Bretagna, e in molti altri luoghi.

motri aftri luoghi.

Debbono ferglierfi gli Smeraldi Orientali groffi apprefio
poce come nocciuole, pari, rrafiparent; netti, rilacenti,
d'un bel coltre verde, rifiperatent:

Gli Smeraldi Occidentali fono per l'ordinario affai più
groffi degli Orientali; fone ritrovano, che fuperano in largiocata il palma degli mano. Debbono ferglierfi più duri, i

gheza is palma dellu mano. Debbono (coglictii più durt, i più bell; e; lei ni (lipichemet). Gil Sancaldi Ortenali, e Cocidenzali (non opsopi per fer-ma lei daurre, e di Huffi di fingue, per ndolocirgi) umo di da lei gaza fino a mezza ditamona. Si prettode, che refab-no al rettore, e al manighi del qui moni, che fiem busio per l'epilella; che afferenzo il perzo, potrati adedosi; ma quelle ultime qualita no foco, che immagiante. Jamonghi al quantuma filoratore, pertide quella piema percicia da filoratore.

#### Smaris.

O Men's two species L'Arison, di un pelciolino di Mare, Janezo, che chiamdi in Marighia Misere, come chi di-ceffi ance di controlo di controlo di controlo di con-cerdi perché effendo intensifianzo come le sirve d'arisphe, punpe la lingua, quando imangia. Contiene moleo ful vo-latite, ed olio. Estil e proprio per provocare il latrealie Balie, e contra le mericacurio dello Scorpione, e del Cane rabbolo, prefo in mericacurio dello Scorpione, e del Cane rabbolo, prefo in

decesione, è mangiaco.

338 La fua testa, arroftita, ò abbruciata, e ridotta in polve-red buona per detergere, e consumare le carni bavose delle piaghe, essendor i applicata.

Smerts, à quaise, caudidus fam, perché questo pesce è bianco; quindi viene, che si chiamano in Latino gli Uomini (morti , Smarldes .

### Smellis Terra

S Medits, Smelten Terre Sopineria en Muste Provintano. En astroció di terra argullola, grafia, e disponda, che pictovad li nigaliterra, di cuigli l'ingici li fervon per nettare I pannilini. Ella claida, dura, pelance, fimile nella federaza alla petera, dicciori differenti, ora biglia, bianchicia, figari di macchienere, ora di colore zaferanano. Al-quin Autori la mettono file feprici di Galditte. Ella è aftringente.

### Smilax afpera.

S Milax afpera, Dod. Ger. I. B. Ray. Hift. Smilan afpera frudiu rubente, C. B. Pic. Tournes. Smilax afpera frudiu rubeo, Park.

Smilar afperafrudu rutito, Cluf. Hisp.

Volubilis afpera, Lonic. E' una Pianta, che gerra molti fusti lunghi, duri, cannel-Etta Francisco, ramosi, picopercoli, guerristi di fipius, e di mani, i quali terpengiano, montano, s'appiecano, e s'avvitechiano intorno agli Arbofcelli vicini, nelle fiepi. Le fue foglie nafono fole di quando in quando, grandi, larghe come quelle dell'Ellera, ma fenza angoli, groffe, dure, ner-vole, aguzse, fpinofe, feresiate di macchie bianche: i fuoi fiori fono in piccioli grappoli nelle cime de rami, piccioli, bianchi, odoriferi, ciafcheduno de quali è compotto di fel banchi, odorieri, ciantensumo de quoti e compotto di lei figlie, difficile in fella. Quando fono paffiri queti siori, fuc-cadono loro de l'intti rotondi come i uva, mole; nofi, ò d' un color giallo carico; ci.lcibedumo de quali rinchiade fotto la fua pelle uno, ò due, ò tre femi, rotondi, fife; al tatto di color roffic-bruso di ironi, banco di dentro, d'un guido dicelor redio-bruno di 10011, bianco di dentro, o un guto infipiuo, ingraro. La fius radice elunga, un poto modola, dura, e dividentefi in molti ramoleelli. Naice quefta Pianta ne luophi rozal, incotti, pretfo alle ficpt, fugli orii delle firade, fulle Monrange, nelle Valli, principalmente nel Paefi caldi. Ficrifice nella Primavera, e l'Intervironatura verso il fine della State. Contiene moitosal essenziale, ed olio

E'diseccante, e sudorifica, propria per resistere al ve-Smilan à quie, rade; perché quella Pianta è pungente; à are Smilan e il nome d'un certo fanciullo, il quale fecondo le metamorfosi d'Ovidio, fu cambiaro in questa Pianta.

### Smyris.

S Meris lapis; in Italiano; Smeriglio . E'una spezie di Marcassita, ovvero una pietra durissima, di cui y hàtre

La prima, e la più filmata è chiamata Smeriglio di Spa-gna, perch'ella fi ritrova nelle miniere d'oro, e d'amento gnà, petch cha in intervent neue intinace do co, a caracterida del Perà, e di molti altri luoghi della moova Spagna. Ella ci tofficcia, i paria di venette, ò di punti d'oro, e d'argento. Questa faccio di Smeriglio è ratifirma, imperocche a cagione dell'oro, ch'ella contiene, il Rèdi Spagna ne hà projitico il trasporto.

La seconda é unita, rossa; ma non contiene ne oro, ne argeuto; ella nasce nelle miniere di rame.

La terza e lo Smeriglio comune ; il fuo colore è nericcio. Nafee nelle miniete di ferro; fi riduce lu polvere in Inghilter-ra col mezzo di certi mulini fatti a polta; il che non possebbe farfi ne mortaj, a cagione della gran durezza di quefla pie-tra; imperocche ella forerebbe, o romperebbe piutorbo il mortajo, che ridutvifi in polvere. Lo Smeriglio fpolveriz-zato (erve a pulir le armi, i coltelli, gli fpecchi. Si feeglie

bene spolverizzato, puro, e netto.

La pietra Smeriglio intera dee essere scelta netta, di color vivo .

Turre queste pierre sono adoprare per ragilare, e nettare le etre preziose, le selei, il vetro, il marmo. Non si adopra lo Smeriglio nella Medicina. Alcuni cro-

dono, che quello, il quale e in polvere, sia proprio per net-tare i denti; ma io avrel timore, che gli tarlasse. La materia, che cade dalle forme de Lapidari in loto, con-tiene della pietra di Smeriglio in polvere. Si secca il suddetto

loto, e chiamafi loto di Smeriglio. Smyrts a queu, terge, purge; perché questa pietra è ade-prata per aettare, e pulire molte materie.

### Smyrnium.

S Myrnium Matthioll, Ic. Valgr. Pit. Tournef. Hippofilium, Ger. Ernac. Hippofilium, five Smyrnium vulgare, Park. Hippofilium Theophralli, vel Smyrnium Dioscoridis,

Macerone, quibustem Supraiam femine magno, & nigro.

I. B. Ray. Hitt. Iu Italiano, Macerone.

E'una Pianta, chegetta fuffi all'alezza di tre piedi, ra-

mofi, cannellati, un poco rofficci; le fue foglie fono firmi a moti, canneliati, un pocoronicci; le necognie on mauta quelle dell' Appo, ma più grandi, tagliate in parti più rotonde, d'un'odore aromatico, d'un guilo quafi fumile a quello del Precisemolo. Il fuor rassi fono terminati da parafoli, i quali fodregno de fiorellini banchi; clatcheuno de quali ecompofio di cinque fogle, dipodein rofa. Paffati quelli fotto della proposizione della presidenta della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione di proposizione di proposizione della proposizione di proposizione di proposizione della proposizione di proposizione di proposizione della proposizione della proposizione della proposizione di proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione di proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della proposizione della fiori, fuccedono foro de femi uniti a due a due, groffi, find, fucceiono funo de l'emi unitra alues a des, profit, quafre conossil, camellar, i, neri, du puglio harmor; la litara face e mezzano mente langa, profita, bianca, indiventa alun fugo actu, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el attuno, el at

Suprasum a apopea, Mirrha; perche la radice di quella Pianta hà un'odore, e un guito quasi simili a quelli della Mirra; ò perche la radice della Pianta, dagli Antichi chiamata Smyranam pettava da tagli, che vi fi facevano, una lagrima fimile alla Mirra. Mecrene è una parola Italiana; la quale credesi esser parola corrotta da Maccdonum; perche una voita è stata ma-lamente chiamata questa Pianta Perrosciinum Maccdonicum.

#### Solanum.

Solanum vulgare, Park. Salanum hortenfe, Dod. Ger.

Selemme officery, Dos. Selemme officers, C. B. Selemme hereafe, for vulgare, I. B. Ray, Hift. Selemme hereafe, for vulgare, I. B. Ray, Hift. Selemme nigram vulgare, Cord. Hift. Pit. Tournef. Selemm. Strychmu.

In Italiano, Morella.

E' una Pianta affai comune , che getta un fusto all'al-L una Pialtoa arias corrusor, c. ce getta un risuro au au-tezza di citara un piede, e nerzzo, -ramoto ji le fue fogile fo-no bislunghe, aguzze, affal larghe, molli, nericcie, o di un verde catro; je une angolole, le altre merlare, le altre iu-tere, d'un gutto erbolo, infipido, ripômed un impo verde. I fooi fiori lono rofette, tagliate per l'ordinazio in cinque punte, di color bianco, con piftilligialli nel loro mezzo. Sono feguiti da frutti groffi come le coccole di Ginepro, rotondi, verdi ful principio, ma maturando diventano molej, ne-ri, e ripieni di fugo. Vi fi rirrovano alcuni femi minuti, per l'ordinario piani, gialli; le fue radici fono lunghe, fottili, fibrate, bianchiccie. Nafce quelta Pianta lungo le firade, intorno alle fiepi, ne' Giardini. Contiene molta flemma, ed olio, poco fale.

ed olio, poco lafe. E-umertante, rifolotiva, un poco narcoci-ca, e aftringene: Si adopra per condenfare, ed ligeffire gil umori, per le cifipole, per l'empetiggini, per li pizaicori della pelle, per le infiammazioni, per li cancheri, applicase efleciormente, e quando non fi hanno le foglie verdi, fi fo-fittulice loro l'acqua di Mortalia diffillata.

frutto è nero come un Moro.

#### Soldanella

Soldanella . Gefn. Dod. Lon. Soldanella marina . Get. Eyst.

Convolvalus maritimus nofires . Mor. Hift. Pit. Tou Seldanella maritima miner . C. B. Sildavella martitima iniser. C. D.
Brafica martina, free Seldavella. I. B. Ray. Hift.
Seldavella vulgaris, free Velubilis marina. Park.
E' una spezie di Convolvolo, ovvero una Pianterella, che

gerta de fulli fearni, pieghevoli, fermentofi, rofficci, fer-peggianti a terra. Le sue foglie sono quasi rotonde, liscie, rilucenti, fimili a quelle della picciola Celidonia, ma più groffe, ripiene d'un iugo latticinofo, attaccate a code lunghe. groffe, ripiene d'un fugo latricinofé, attaccate a cote lungne-l fusi intri fono campane cogli ori ovoréciate, come nell' altre fierai di Campanella, di color porporino. Quando fono paf-dit, comparticiono i noro luogo de l'unti quali romodi, prem-branofi, che rinchiadono de' femi angolofi, neri, è bianchi; le fue radic (non minute, fibrofe. Tutta la Panta hà un guifo amano, e un poco failo: Naice preffo al Mare. Tierfice nella

amato, e un pocolado. Atarce preno al rotare. Fiornice neta State. Si feca intera colla usu radice, e ci viene feedita. Biógona Seglierla recente, intera, o men rotta, che (a politible. Contiene moto fall effectasilae, e do ello. Ella purpa le fierofità pel ventre. Si adopra per l'dropifia, per la paralifia, per le malattic della milita, per lo Scorbato, per le plusioni di casarro; Ia dofie è da uno teropolo fino a

#### Solea

una dramma .

Soltes, Liagulete; in Italiano, Sogliola.

E iun perice di Marre, bistungo, piano, e ratfornigliante in figura al fuolin d'una forapa. Egli eaffai noto nelle Percherie. Se ne vede di differenti grandezze, ò fiezie. Le fuurme forno forremente attaccare iulla febiena, di color bigio, e qualche volta chiazzare di macchie, che rapprefentano oc-chi; ia loto carne é foda, bianca, faporita, di facile dige-Rione. L'eccellenta, di biano guilto di questio pefe l'ha fatto chiamare da aicuni Perdin merina, Pernice di Mate.

Contiene moit olio, e fale volațile.

La tetla della Sogliola, fecca, e fpolverizzata, è propria
per la pietra, per la renella, per lo (corbuto. La doic è da
ano (cropolo fino a una dramma. monte o per la trentla, per lo feorbato. La dofe è da mo fecopolo fino a una dramma. Sotes perché quello pefec hà la figura d'un fuolo di fearpa, che chiamati altreit sotes. Si chiama in Greco fispanette, d siti, flat. Q'Sobras si fagura, come chi dicette lingua di Boc, perché la Sogiiota ratiomiglia in certo modo alla lingua d'un Buc.

Lingulaca à lingua forma.

### Solen .

Solen, Daliylas, Digitas.

S E un Nicchio un poco più lungo del dito, e groffo come il pollice, compollo di due pezzi uniti inficme da un capo, incavati in forma di gronda, fatti a volta di fopra, fortili, ropprefettanti inficme un cofanetto, puliti, rilacenti, di color filanco, di un poco turchino di fuori, bianchi di dentro. Rondelet gli diftingue in maschio, ed in semmina. Il So-Kondelet glidittingue in matchion, cai in betiminas. 12 oz-len maichio e più grande, di colore un poco turchino, o icuro; il Solen femmina e più picciolo, di color bianco, o i cal 1 riofio, e i gialio. Amendue le fecule il ritrovano affai comunemente nella rena fulle rive del Mar Mediterranco, in Provezza, in Linguadoco, nell' libide 4 rens, a Cree: Se ne ritrova exiandio fulle cofte di Normandia; ma fono più lunghi, e più groffi di quelli del Mar Mediterranco, di color bianco, tendente al porporino. Rinchiudono rurei un pefciolino della lor figura, il quale, quando vuol prendere il fuo nolino detta for fagură, și quate, quando vizul prendere îl ton no-drimento, caccia foroi în dau setela per la parte, che non é uni-ta, c la tria dentro, come fi la Teltuggine. Quefo pefce é bonon a mangiare, purché fia flato netzato da molta rena, di cui c'ripieno. La fia carne c'un poco vifcofa; getta alle vol-ce non fylendore di Fosforo.

Solamum à falart, confolare ; confortate ; perché quella principal de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action è unguenti in vece del Dentali, ch'è raro. Chiamafi quefto Nicchio, Dallafas, è Digitas, perché hà la figura d'un dito.

#### Sonchus.

S Onchus, Cicerbita, Laffucella. in Italiano, Cicerbita. E una Planta, di cui due fono le fpezie generali; l'una lifeta, tenera, e molle; l'altra ruvida, e fpinofa; la prima, e la più ufata nella Medicina, è chiamata

a più ultat nella Mediclina è chiamata
Sanchu Jewis Matth. Ger
Sanchu Jawis valgerts. Park.
Sanchu Jawis valgerts. Park.
Sanchu Jawis Lenylantu lengfalus. C. B. Pit. Tournef.
Sanchus Internatus men [pinejus . I. B. Ray. Hift.
Lediuse Ispertus. Apale).
Éraffica Ispertus. Get.

Ella getta un fufto all'altezza d'un piede, e mezzo, voto Ella getta un finfo all'alertza d'un piede, e metro, voc di dentro, tecnor, un poco personico; le fue fogle fono lumbe, lifete, psi latghe, e pla renere di quelle del Dener mence, le une atteccate a code lample, le alure fenta coda, ed abbraccianti il fuño colla lor bale, la quale è più larga del rimaneme della foglia. Nafono il noi foni nelle fume de ri-nti in mazzenti di forellini gallit, alle volte blanchi, fimili a quelli del Dener da Llosso, may più poccia. Paffare quedi fo-comi del mazzenti di forellini gallit, alle volte blanchi, fimili a

queli cer L'enit ed L'unes, ma pra piccioni. Patitat quett so-fri, il loro califer diventa un l'intreo, il quale foftime icnni pic-cioli, bitunghi, rofficci, clafcheduso de quali è guernito d'una piurna bianca. La fos radice picciolo, fabrata, bianca. Quetta Pianza gerea del latre, quando fi fitropiccia. Ella è buona a mangiare in infaitata, o aletimenti. Le Lepri ne foso-buona a mangiare in infaitata, o aletimenti. Le Lepri ne fosogolofe . La feconda spezie e chiamata

Senchus afper. Ger. Senchus afperter. Dod

Southus minus latintofus afperter, five fpinefier . Ray. Sonchus afper non laciniarus . C. B. Pit. Tournef.

Soechus afrer sun lexisients. C.B.Pit.Tournet. Sandus afrer meis ren lexistatu. Park Fagil (nonlinet nonlinet tempera sun lexistatu. Park Fagil (nonlinet nonlinet tempera sun lexistatu. Park Fagil (nonlinet nonlinet tempera sun lexistatu. Park Fagil (nonlinet nonlinet temperatur. park park fagil (nonlinet nonlinet n

vigneti. Contengono molta flemma, ed olio, fale mediocremente. mente.

Sono umettanti, rinfrefcanti, raddolcienti, aperitive. Si
adoprano per le infammazioni del fegato, dello ftomaco,
del petto, per purificare il fangue, per accrefcere il latte alle

Balie, pre'e in decozione.

Sanchus à ζων zier, perché questa Pianta pare, che si disfaccia in un sugo salubre per le insammazioni, e per ll dolori dello stomaço.

### Sophia.

S ophia . Dodongo . Saphia Chirargerum . Lob. Icon.

sopma corresponm. Lob. Icon.
Silpobrium anaxum delpathi miseris false. Pit. Toura.
Nafluttum febrefire temelfinei direljum. C. B.
Erghum Selphia diffum. Ray. Hift.
Seriphium Germanicum., five Sophia quibufdam. I. B.
Seriphium delpathium. Foch. Lon.
Acceptrium. Cafalp.

Actiparam. Sensip.

E una ferzie di sijimbrium, ò una Pianta, che getta de 'iulii all' alectra d' un piede, e mezzo, rocondi, duri, ramof, y elliti di foglie affai ample, ma ragliate affai minutamente, bianchiccie. I fuoi fiori nafcono nelle cime de' rami, piccioli, con quattro foglie, difforfe in croce, di color gial-lo ímotro; fuccedono loro de guíc; lunghi, fearni, e fotili, pieni di femi minuti, rotondi, duri, rofficci. La fua radice e legnofa, lunga, bianca, guernita d'alcune fibre . Nafce

TRATTATO UNIVERSALE

quella Pianta ne' luoghi rozzi, faffofi, renofi, incolti. Fio-rice nella State; il fao gutto è quafi finule a quello d'un' erba da minettra. Contiene poco fale.

E'difeccante, ed aftringeute. Il fuo feme è proprio per fermare la difenteria, le perditte di finque, ed i fluori biau-chi, le diarree, le gonorree. La dofeé da uno ferosolo fino a una dramma

Sopbia, à espia Sopientia, perchè i Cerufici più dotti ado-pravano una volta quefta Planta per fermare il fangue.

#### Sorbus .

Sorbus, Dod. I. B. Ger. Ray, Hift.
Sorbus demefica, Matth.
Sorbus fativa, Ph. Tournef.
Sorbus fativa, Ph. Tournef.
Sorbus monatum, Fuch. Tur. in Italiano, Sorbo.

Sergian visuama, Facti. I ai atastano, 30000.

E mi Albero graude, e ramoto, il cui tronco è diritto, coperto d'una buccia ruvida, simorta; il fuo legno è durificimo, faldo, rofficcio: le fue foglie fouo bislungbe, meffe molte forra una coffa come quelle del Fraffino, dentare nevellute, molli, bianchiccie di fotto, d'un gufto ftigli orii, venute, mont, marchice vi notti molet infieme, tico. I fuoi fori iono piccioli, bianchi, unkti molet infieme, ed attaccati ad un gambo, il qual efee dal mezzo delle foglie. Ciafcheduno di questi fori e composto di cinque foglie, dif-Ciafcheduno di quetti forti e compolto di cinque teggie, atti-polte jarofa, è quali cadure, i lico callet diverta un frut-to, che hà la figura d'una picciola pera, duro, poipefo, di ciole fintoro da una parre, e rofto dall altra, colla polpa giallicità, d'un gutlo acerbiffimo, ed afpro. Quetto frutto e chiamatto i Latino-Serbusa, ci in Italiano, Sorba. Non matura per l'ordinario fall' Albero. Si colle in Automoro, e fi mette (ulla paglin, dove diverna mocico), doice, grato al gusto, e busono a mangiare. Coltivasi il Sorbo ne' Giardini. Le Sorbe contengono motto sale essenziale, olio, e flemma. Se fi cava il loro fugo, e fi infcia fermentare quanto bafti, di-verrà vinofo, e da filai raffornigliante alla bietola.

Le Sorbe orincipalmente avanti, che maturino sono aftringenti, rinfrescanti, proprie per fermare il vomito, i fiulli di fangue, le diarree Dicefi , che Serbus venga dal verbo Latino Serbere , forbire, perché la polpa delle Sorbe mature è molle, e facile a

forbire .

#### Sorer.

S Orex; in Italiano, Sorcio; è una specie di Topo, ò un' animale quadrupedo più pseciolo del Topo ordinario. Abita ne buchi delle munglie, nelle carnine, nelle masseriate; rode il legno, il pane, il caclo, il frumento. Contie-ne molto fal volatile, ed olio.

E' flimato proprio mangiato per l'incontinenza d'orina .

### Sory .

S 07; era una volta una pietra minerale, vicriunlica, fuc-cida, groffolana, porofa, è naturalmente forata con molti buchi, graffa, nera, d'un odor puzzolente, d'un gu-flo fitrico. Si ritrova nelle miniere metalliche in Cipro, in Ispagna, nella Libia, in Egitto. Molti hanno creduto, che questa materia sosse un calciti invecchiato, e logorato nella miniera; ma é più probabile, che fosse un mescuglio di vi-triuolo, e di bitume calcinato da fuochi sotterranei. Comunque fi fia ; non fe neritrova più , molti fecoli fono , à ritrovandolene, fi trafcora di raccoglierio. Segli folituifee il

Il Sery era difeccanre, ed aftringente.

### Spadam.

S Padam è un gran pefec di Mare, che raffoniglia al Car-longo, e piano, formato a guifa di pettine ofiofo, duro, e affai tagliente; egli fe ne ferve per ditenderit contra gli altri gran peici, e per affalirli . Alcuni lo mettono frà le spezie Park.

di Xipbias. Se ne trova nel Mar Mediterraneo, nel Marè dell'Indie Occidentali. Si nodrifice di pefciolini. Non è buo-no a mangiare; la fita carne è troppo dura, e difficile a dige-rire. Ne meno fi adopra in Medicina.

#### Spalt .

S Palt. E'una pietra feagliofa, riluceute, la quale raffo-miglia al Gelfocristalliao, di Monte Martire; ma è più bianca. Ella nasce in Inghilterra, in Germania, presso ad Augusta. I Fonditori se ne servono per ajutare a mettere in

E'deterfiva, e diseccance, applicata esteriormente.

### Sparganium.

S Pergantum; è una Pianta acquatica, di cui v his trè spe-

La prima è chiamata

Sparganium, Trag. Matth.
Sparganium ramslum, C.B. Pit. Tournef.
Sparganium quibusdam. 1.B.

Spargentum quibujdam. 1. B.
Battoma: Theophrafit. A. B.
Platameria., fror Batemum Theophrafit, Dodon.
Ella getta delle foglie lumphe circa due piedi, il rette, agurtez, ruride, taglicuis, colla fichian follevtata, d'un gufto infipido. Sergono fra effe de futti all'a interza di circa tre piedi,
platamento in alla della bianca, distribuita della colla ispato. S ergono tra erfe de l'util ail alterza di circa tre piedi; rocondi, lifici, vertuoi, piedin di midolla bannea, a divifi in al-cuni rami; i l'aoi fiori fono mazzeti con molti filami attacca-ti fenza coda a i nodi de l'ami, in forma di Spratajo, di color blanco, e rofficcio. Non lafetano dopo loro ni frutti, ne fenni; pan nafrono (éparatamente nelle cime de l'ufili, de frut-foni; pan nafrono (éparatamente nelle cime de l'ufili, de frutti quafi rotoradi, òovati, aguzzi, legnofi, diipoti in manie-ra di relta, grofii come picciole noci, di color erbofo, ruvi-di, ò fipidi di picciole punte; e pieni d'una materia farinofa. Le foe radici fono fibrate, nere, fitrificianti.

La feconda fpezie é chiamata Sparganium alterum, I.B. Sparganium latifalium, Ger

Sparganium non ramofum, C. B. Pit. Tournef. Platanaria altere; Dod.
Elia é divería dalla precedente, perch'e meno grande
perchènon petta alcun ramo, e perch'e fue foglie fono un

poco più largine. Ameodue le spezie nascono ne inoghi palu-doli, negli orli de Fiumi, lungo i ruscelli. Producono i loro frutti nel mese di Luglio, e d'Agosto.

La terras frezio e più rara delle aitre. Ella è chia mata
Sparganium murimum, C. B. I. B. Pit. Tournet.
E' una Pianterella baffa, che getta un picciolo fufto, in ci-L una Fiancetta noisa, con genta un piccioto intro. in e-ma del quale nafice un fruro quafi rotondo, ó ovato, come nei grande Fançaniam. Querfo fulto é attorniato di querro, ò cinque foglie fretre, che lo luperano in altesta. Nafice in certi foffi fançoi, ne quali l'acqua fin fatas feccata nel tempo della Stare dal Sole.

deils Jare dal Sole.
Le radic del grande "par grations fono filmace proprie contra la modicatura de Serpenti, per provocare il fisdore, per
refifere ai viceo, prefei in decotione, e di in poivere.

"par gration à evoluption", pfittale, perché le fossibile di
refine de viceo, me solitante de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprie de la proprieta de la proprieta de la proprieta de la proprieta de la proprieta del proprieta de la proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del proprieta del pro

### Spartium.

S Partium, è un' Arbofcello, di cui v'hà due spezie. La prima è chiamata Spartium primum, Cluf. Hifp. Ray. Hift.

Spartium alterum Monospermon semine rent finili . C. B. Tournef. Spartium Hispanicum lobis retundiusculis flore lutes . I. B.

Pfeudespartium Hispanicum douner, Ger. Spartium fruten majur, Dod. Spartium Hispanicum minus , Monospermon fiere lates .

11

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Il fuo fufto calto circa un piede, e mezzo, groffo per l'or-dinario come il pollice, coperto d'una buccia ruvida, can-pellara. Si divide in molti rami verdi della medefima lunnollara. Si divisió in molti rama verdi della modefina lum-petra, a jeudi grazano delle verghete fimili a quelle del Giunco, fearre, dell'adili, gerente nel loro principio d'al-come della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio de

duto, nero; la fua radice è dura, legnofa. La feconda fpezie è chiamata Spartium z. Clufii. Hafpanici, Ray. Hift.

Spartium Hifpanicum majus fore andido I.B. Spartium Hifpanicum majus fore albo, Park.

Spartium Hippanicum majus fore albo, Park.

\*Feudofpartium album alpubar, Get.

\*Socialm irrium face albo, C. B. Pit. Tournef.

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcello moito più grande del precedence; impe

E. un Arbofcel vergie fono più tenere, e più piegheroli. Non produce fo-glie; i fuoi fori, e i fuoi frutti fono fimili a quelli della prima i pezie, fe non che i fiori fono un poco più grandi, di color

point, it was an more more men questi della prima (est. p. 11 letta, p. 12 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p. 13 letta, p

Manosperman à parer , folus , & evapus , semen , come chi dicesse un solo ieme , imperocché il frutto di questa Pianta non contiene, che un feme.

### Spergula.

S Perguta, Dod. 1. B. Ray. Hill.

A Man Sperguta dill malers, C. B. Piet. Towards.

Jacks Sperguta dill malers, C. B. Piet. Towards.

Jacks Sperguta malers, Part.

Le france, Serguta malers, Part.

Jacks Sperguta malers, Part.

Jacks d motte picciole togic basnere, amposte m rolk, follement dam calice di cinegra fogle. Quando è paffaro quelto fiore, vedefi comparire in foo beopt in picciolo firtito membarano proposition de la comparire in foo beopt in picciolo firtito membarano proposition de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire del comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la comparire de la compa

Alcuni Autori hanno feritto, che il feme di questa Pianta fia vomitivo, ma la sperienza non lo dimostra. Se ne dà alle Galline, ed à Colombi per loro nodrimento.

### Sperma Ceti.

C Perma Cett. E'il cervello d'una spezie di Balena maschio Chiamata Orca Bjarti, Cacholate. Questo gran pesce comune nel Mare lungo la costa di Galità in [spagua, e in Norvegla. Egile lungocirca venticinque piedi, e poù avere doclici peidi d'altezza, del grosses. Clascheduno de' fuol denti pesa una libbra. Sono adoprati in diverfi lavori .

Quando é fatos levato Il cerrello dalla tefta della Baina, in distinguire ou me calor lento; i devrá in cere feriora in pani di succiero, nelle quali fi suffenda a. Sen clera un in pani di succiero, nelle quali fi suffenda conompet, se non di sulculifero (speciolare. Si formation commente, se non di sulculifero (speciolare. Si fernostero commente, se non di sulculifero (speciolare. Si repita quella operatione, si nelle a insaeria sociolare, si perita quella operatione, si nelle a insaeria con un colle operational participato dell'amenda con controllo per relutti in liceggie rinhecasi, come succiero. Quando e flato levato il cervello dalla teffa della Balena

vegglano.

Luctia materia e fiata chiamata Sperma Cest, perche gli
Antchia credevano, ch' cilia fosfic il feme delle Balene, che
nonosific full acque dei Mare, e fosfic pinion allerive, dove fi
raccoglieva. Motti Moderni hanno rigettata quefta opinione, ma uchanno oviluto fondare un'altra niene più verifimile. Hanno detto, che la Droga chiamata Sperma Cest

(chiuma di fosse un bitume maritimo, ovverouna spezie di schiuma di Mare, che sosse cacciata fulla riva, dove si raccoglieva.

E cofa maravigliofa, che l'origine di quella Droga fia fla-

ta naicola per tanto tempo; imperocché non fono più di trent anni, che fi sà, ch ella é cavata dalla refta delle Bale-ne. La prima notizia, che na abbiamo avuta in Parigi fù nel-le conferenze del defunto Abate Bourdelor Quello Sperma Cett ci viene per l'ordinario fpedito da Ba-jona, e da S. Gio: di Luz. Dee feeglierfi in belle feaglie bian-

jona, e da S. Giro di Luz. Dee feegherfin belle feagle banne, e chaire, riliorent. Diversa gailo invenchando. Concione moli dios, e un poco di fai volurie.

redet motifica, e pulla fa pielle, a voli e maniferamen per contente motifica, pulla fa pielle, a voli e maniferamen per contente motifica, pulla fai pielle, a voli e maniferamente per riddiverse i e durezza delle mammelle; ne critièrie per indienteria, mallie ingistioni della matrice, per raddoitie, e, cal ammolitie. Se ne fa altrei prendere qualche volta per la dienteria, per raddoitie e, da ammolitie. Se ne fa altrei prendere qualche volta per la dienteria, per raddoitie e, cal ammolitie. Se ne fa altrei prendere qualche volta per la dienteria, per del perto. La doct de amento fronte poli bocca per la exercize del perto. La doct de amento fronte poli bocca per la exercize del perto. La doct de amento fronte poli bocca per la exercize del perto. La doct de amento fronte del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del perto del pe fino a due scropoll.

### Sphondylis.

S Phonalylis. E'una spezie di verme, ò d'inserto lungo, e S grosso circa come il dito mignolo. La sua testa è rossa; il suo corpo è bianco, hò otto picili. S'avvitichia intorno al-le radici delle Piante, pella terra, e le rode. Gli piacciono soprattutto le radici del Cocomero si ratico, del Cannolcon-comero. della Centaturia del Parcoleno, dell'Aribblo. te nero, della Centaurea, del Peucedano, dell'Ariftolo-chia, della Vite falvatica. Contiene molto fale volatile, ed

olio.

E' proprio per rifolvere, per fortificare I nervI, per diffi-pare gli umori delle fluffioni catarrali, per le fratture. Si fa bollire nell'olio, e nel vino; e colato l'olio, fi adopta come olio di vermi ordinario .

### Sphondylium.

S Phandylsum, Ger. Ray. Hith.
S phandylsum valgere hirfatum, C. B. Pit. Touroef.
S phandylsum valgere hirfatum, C. B. Pit. Touroef.
S phandylsum valgere for B ranca arfine Germanica. I.B.
S phandylsum, Afr. I. Joh. Dod.
B renn arfine, J. Frust.

Bremearyhe, Bronl.

E' una Pianta, che gera un fullo all'alterna di dne, ò me
E' una Pianta, che gera un fullo all'alterna di dne, ò me
piedi, diritto, rotonolo, nodolo, velluto, cannellato, voto di dentro. Le fue foglie fono larghe, broccare, ò regliare
in molte parti, coperte di fora, e di forco di un pelo suffi gentile, e la moginolo, di un guito dolce. I fuoi fori nationno fogra
morbelle, ò partifol inalle cirrade e francio falcinolamo de quaombrelle, ò partifol inalle cirrade e francio falcinolamo de quaconsecuted, a particular and contract transpic distributions of sense in the computation of the engine distribution of significant contract contract transpication of the computation of the engine distribution of the contract and means, composed of the engine engine court, inscreta and means, composed of the engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine engine e TRATTATO UNIVERSALE

342 Le sue foglie sono anumollienti, risolutive, aperetive. Si adoprano nelle decozioni de cristeri; ne cataplasmi; il suo seme è incisivo, peuetraote, proprio per l'epilessa, per l'afims, per provocate l'orins, e i mettrui alle Femmine. La fua radece buona per diffipare le callofità, pefta, ed appli-

cata fopra.

E' flato dato il nome di Sphendylium, a quefta Pianta, a eagione, che il fuo feme puzza come un'inferto, chiamato Sphendylis, di cui hò parlato.

Evance urfine, a cagione di quelche raffomiglianza, ch e fiaza trovata delle foglie di quella Pianza a i piedi d'on

### Spine alba.

S Pina alba, 3. Trag. Spina alba frivefiris . Fuch. I. B.

Cardens tomentofus acanthifolic valgaris. Pit. Tournet. Onegrees Nicandei, Gein hort. Carduus fulis tomentofis, seu meants, Ray, Hift. Spina alba tomentofa latifula spinastris, C. B. Acanthum, Matth. Dod.

Actanhum, Matth. Dod.
Actanhum, Dod.
Actanhum, Dod.
Actanhum, Dod.
E 'man Speak of Cardo, o ma Pisota, che geres no fusho
E 'man Speak of Cardo, o ma Pisota, che geres no fusho
Hall alerana di sucurro, o cioque piedi, poli grosfio del polifica,
vedito di usa Speak of manganta del proposito del polifica,
vedito di usa Speak of manganta del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica del proposito di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica del proposito di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica di polifica polhe di molte feglie, podie is me fiyar la tirre, cialcheduras delle quali finicio in una puota. Sultennon quelle tette de maznett di foretllini porporini, alle volte bianchi, fipalancati na lot, tagliati in covergie. Caduri quelli foretllini, facedono loro de femi; cialcheduno de quali el gravinto d'ona piona bianca, raffomigliand a quelli del favety, ma pù piccioli, di color vario, d'on gurbo acro, e tendene all'amano; la fina tadice etcorra, bianca, infigheda, na fi meta

invecchiando. Questa Pizora nasce ne luoghi rozzi, incol-ti. Conciene molto sal essenziale, ed olio. La fua radice caperitiva, rifolutiva, carminativa, difeceante, propria per fortificare lo flomaco, per ifiacciate le ventofità, per diffipare le coccie, pel maie de denti. Il fuo ferne è buono per le convultioni de bambini. E flara chiamata quella fiprile di Cardo, 5pissa alba, per-

ch'egli e guernito di punte , ddi fpine , e rutto veftito d'una ambagia bianca.

Acanthium en due , Spine , perché questa Pianta é spi-

nola. Ousperdan ab iow Africa, & walls, pede, perché quelta Pianta feretzta, quando l'Africo la maneja. Ousperas de bote / Janux ( \* you)w. (treviau , ambitus , comechi diceffe Cardo, ch' è lotornoali Africo, limperceché / Africo effendo poshol ol quentio Cardo fi ritorea (pedio o luoghi, ne quali re o hà.

### Spinacia.

S Pinaria, Lob. Icon. Spinaria sativa mas, Lugd. Spinarbia. Ger. Park. Ray. Hift.

Spinachia ver. Park. Ray. Hitt. Spinachiam, Matth. Espinachiam, Matth. Lapathum bortenfe, few Spinachia femine spinoso. C. B. Spinachia vulgeris capilale semini eculenta. Pit. Tournes. Spinachiam dus., & Spinachia mas. Gess. Hort. In Italia-

no, Spinace.
E'una Piacea, le cui foglie fono larghe, agusze, tagliate, E una Piacota, se celi topite tono targota square, teganora, angolofe, tencere, anolli, d'un verde (curo, i tipofe, attaccate a code l'anghe; i fiosi fufit crefcono all'alretas al cirra un piede, roconodi, fificolòf, ramoli, vettiti dal loro mesao fino in alto di fori a fiami, di color erischo, è proportos, foftemui da so calice di quattro fogite. Non laficano quetti fori dopo loto verun frutto, ò feme ; i frutti novelli nalcono in luoghi feparati, e diventano caffettine ovate, aguaze, fpinole; cialcheduna delle quali rinchinde un feme quali ro-

tondo, un poco aguzzo. La fua radice è femplice, minuta, blanca, guerniza di picciole fibre. Colcivari quetta Pianta in ratti gli Orti; imperocchè le fue foglie tenere funo afsai in ufo nelle cucine. Contengono monta flemma, ed olio, poco-

Ella ammollifee il veotre; raddolcifee l'acrezza dell'afpra

arteria , purifica il fangue . E probabile , che gli Antichi non conofcessero lo Spinaovvero gli davano un' altro nome ce, ovvero gli davano un' attro nome.

Jonacta, feu Spinachia à Spina, Spina; imperocche la
caisettica del ieme di quefa Planta è per l'ordinario fpinofa.
Trovasi però dello Spinace, il quale hà delle caisettine sifcie, e fenza (pine.

### Spina Solstitialis.

S Pine Seifistalis, Dod. I. B.
Spinestirme, voltate: Gefo. Hort.
Cardaus fellerus intrus folits Cyant, G. B. Pit. Tournef.
Cardaus Affistalis, Cam Ger.
E una fipetie di Cardo fiellato, ovvero una Pianta, che

getta un fuito all'altezza di due, ò rrépiedi, fearno, ramo-io, cotonolo; le fue foglie fono lunghe, e rafsomiglianti a quelle del Cyamu, bianchiccie, veliure; le fue erche fono-grosse come quelle del Cyamu, guernite di foine lunghe, rigide, gialle, disposte in stella; ciascheduna softiene an sogide, gialle, disponse in ireux; conteneaum sourcer an au-re, ch'eum mazzetto di forellini gialli, foplançati in aleo, e tagliati in coreggie. Quando fono caduti quefti forellini, fuc-cedano loro de piccioi fermi bislumphi; ciafendumo de qua-li é geernito d'una picima bianea. La fua radice è mezanna-mi de produccio de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la consecució de la co mente lunga, minuta, legnofa. Nafce quelta Pianea ne Paefi caldi, come verfo Monpellier, ne Giardini. Fiorifoe verio il Solftizio della State. Contiene molto fal efsenziale, Fiorifoe ed alia

E'aperitiva, fudorifica, rifolutiva, propria per la cachef-fia, per l'idropifia, per le oftrazioni della milta, e del me-Spina Soffinialis; perchè questa Pianta spinosa fiorisce, ed entra nel suo vigore nel tempo del Sossitio della State.

### Spinus.

S Pinus, free Ligarinus. Jontonil. la Italiano, Lucheri-no. E un Uccelletto groffo come un Calderino, di co-O no. E'un Uccelletto groffo come un Calderino, di co-lore per l'ordinario jallo, e nero. Il flos becce de duna lun-sherza mediocte, fcarno, aguzzo. Vive di femi; abita re' Paefi caldi; f. al 160 oido ne Bofchi montani; canca affai gentilmente. Contiene molto fal volatile. E proprio per l'epilefila, mangiato. fajunas 4 Sipuna, impercectie quest' Uccello hà il becco for-

tile, edaguzzo in maniera di Spina. Ligarinus à Ligaria; perché se ne trova affai can te nella Ligaria in Italia

### Spiras.

S Pirea falleit plus P.E. Teornet.

S Pirea falleit plus P.E. Teornet.

S Particular de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del com in rofa, e foftenure da un calice tagliato lo fiella. Tollo che fono paffati, comparifoc un frutto, comporto di molte guatne disporte io maniera di teffa. Trovanti in ciafcheduna di quefre guaine de 'fern minuti, piani, giallicei. Coltivati quell' Arbofeello ne' Giardini ne' luoghi [ceri, \(\hat{\lambda}\) ombrofi.

Le sue foglie, i suoi fiori, e i suoi frutti suo detersivi, e afringenti; ma la Medicina non se ne serve. DI.

Dicefi, che Spirara viene dal Greco evipa, funir, una corda grofia, una gomena, perche quest' Arbofcello è flessibile, e pieghevole come una gomena. Ma quest etimologia non mi par buona.

### Spodium.

S Podium, Ebur ufium.

E'Avorio tagliato in pezzetti, e calcinato a fuoco aperto, fin che più non iumi, e fin ridotto in una materia potofa, fragile, leggiera, bianca, alcalica, facile a ridurre in polvere. E'propriamente il capo morto dell' Avorio, imperoc-che tutto il fale di questo dente d'Elefante era volatile, e se n'è volato via affatto per mezzo della calcinazione coll'ulio e colla flemma, in maniera, che non è restato ne sale, ne al can principio attivo nello Spodio. Potrebbe cavarfi utile da questi principi attivi), se si facese la distillatione dell'Avorio calla storta con un fucco a gradi in un gran recipiente di ve-tro, come lo l'ini descritto nel mio Libto di Chimica; imtro, come lo i in deciritto nel mio Lubto di Chimica; im-perocché ficaretbole del filo losalte, dello fipritto, e dello-in d'à vorio, e la materia nera, che reflerebbe nella florta farebbe cois bonoa per fante dello Spolio, come lei l'Avotio son foite flato diffillato. Bafterebbe calcinaria in metzo de' carboni ardenti, fino ch'ella foite affai bianea, il the furce-derebbe in poco tempo. Der fegilerfi lo Spolio affai bianea. deficior, e di dentro, netto, in bei pezzi, facili a rompere.

Edia afringente, e proprio a fermate i fittil di fingue, i le
diarree, la gonorrea, per radolocire gli acidi, e le acrezzedegli amori, per impedire, che il latte non fi rappigli nello Romaco. La doct e da mezzo di cropolo fino a due icropoli.

Lo Spedium , à Antispedium degli antichi Arabi era le radici delle canne abbrociate, ridotte in ceneri. Segli attribuivano gran virtù per fortificate il cuore, per rimettere gli fpiriti, e le forze abbatture; ma tutta la qualità di quella ce-mere non confifteva, che in nn fale aperitivo, che conte-

Lo Spedium degli antichi Greci era la Tuzia, della quale parlerò a fuo luce Spedium à reile, cinis, perché lo Spodio è una materia calcinata, e come ridotta in cenere.

### Spongia.

S. Pangta, Fanga, Marina: in Italiano, Spugna.

S. Pangta, Fanga, Marina: in Italiano, Spugna.

Una fieric di Pianta legiera, molte, co profilifiana, and a profilifiana, in a profilifiana, in a profilifiana, in a profilifiana di discrepate; di fine, che chiamani Spugna maricho, e di grotioane, che chiamani Spugna feminita. Dieri, che e regnaomote da un liba dell' falti, chiamani larina, o Nicaria, nella quale (Gioverni loro dobblighi ai dandare a pelcarie nel fordos, e a di morte di profilipia di andarea pelcarie nel fordos, e a mezzo del Mate, se vogliono ammogliarsi; imperocche le mezzo del Mare, se vogilono anmogliarfi; imperocchè le Giovani fiono i premio, e la ricomepnia di quelli, che fianno più lungamente nel Mare, e pedeano più Spugne; e la rasjone di quelto mond ni procedere si e, perche gil Abitanti 
pagano al gran Signore il inrotributo in Spagne.
Le Spugne più sittimate fono le più sine, chiamante Spagne 
maschi. Debbono seggliersi mezzanamentegrosse, leggiere;

riftrette, ovvero co' loro pori piccioli, di color di cenere. d gialliccio.

S'incontrano qualche volta nella Spugna certi corpicciuoli duri, che fembrano esser pietre, ò rena grossa; ma quando fi rimitano con un microscopio fi scorge, che sono la maggior parte piccioli nicchi. Se questi nicchi hanno rinebiufi dentro di loro alcuni infetti di Mare, come non è da dubitarfi, que fli piccioli ipietti non dovrebbono efsere più groffi delle fe-

Trovansi delle Spugneramose, è che gettano de' polloni in maniera di Pianta; chiamansi volgarmente questi rami, è polloni, Fiore di Spugna. Ne nasce altresi ne Fiumi I Naturali hanno messa la Spugna nel numero de Zoosi-

a vacuum namon mena ta spugna net numero de Zoofi-ti, danimali Piante, perch' ella fi muore nel Mare appre-to poco come un'animale; un non v'ha Zoofto vero; e fe la Spugna fi mouver effendo el Mare, e per facqua, c'he-crra ne' funi port, e che facendovi differenti girl ienza poter aver fempe la fun ufcia libera, gonfia, e rillrigne le fue fi-bre, e les forza ad agitarfi.

Se si accende la Spugna al fuoco, ella hà un'odore di cor-no abbruciato; se si mette in distillazione in una storta, darà dell'olio nero, e puzzolente, e molto fal volatile orinofo, fimile al fal volatile di corno di Cervo; ma in maggiore quan-

finite i all a vestifet a corona (Erroy ma in maggiore quat-tical a proportione).

Le Spape fono proprie per afforbier ie untidal fallé delle de la proportione.

Le Spape fono proprie per afforbier ie untidal fallé delle delle proprie de la proprie per afforbier in consistent and priese (per a. S) irreparano colla cera, conco il badeuro nella ma le grandoppe univerdata delle prima proprie per afforbier per afforbier per la unora godificati, per la piera, per le fectodos; per la resul-tanta del priese per afforbier per afforbier per la unora godificati, per la piera, per le fectodos; per la resul-tanta del presenta per a forbier per afforbier per la piera da Spapen godificano la piera da presenta per la Si abborcionio le Speper, e (a danora la lore contegua-ta del presenta del presenta per la Si abborcionio le Speper, e (a danora la lore contegua-

zo, per lo fcorbuto. La dofe è da mezzo fcropolo fino a mez-za dramma. Spengia viene dal nome Greco overye, che fignifica il

Chiamanfi Spangia parasechnica certa miccia nera per l'ar-chibuso, di eul si tervono i Tedeschi. Ella si sa con gran funcubuto, a teuth ferrono i Tedefah. Ella fi Reon gran fina-pla nerice, do di colore trà Inoffo, e I jaullo, che fi ritrora-no fopra Albert vecchi in Germania, come al Quercie, ab olite con acqua, pella quale fa data lo liquefan dei finano bellire con acqua, pella quale fa data lo liquefan dei finano politico del considera del considera del considera del nera, e facilimente accombilei; insepto fino per lo del finano fino per lo medefanti di foltanza facile a prinader (roco, il l'alieno, di cui foo indeventa gli rende ancora

molto più accendibili.

E'fiaro dato il nome di Spugna a quefta fipezie di miccia, a cagione, ch'ella e porofa come una Spugna, & Pyratechnica d vip, ignis, & visit ars, come, chi diceffe Spugna, che piglia fuoco per arre, ovvero Spugna, in cul può introdurfi il fuoco.

### Squatina.

S Quatina, in Italiano, Squadro.

E'nn gran peice di Mater piano, che pefa alle voite fino cento fefinant biber ; la fina pelle euna maniera di coojo all' ravido di finori, che fi adopra per pulire l'avezio, e i llegno: il fisor clore écinerizio, o feuro di fisori, bianco, e gentile di dectro. La fua crime è carrilaginola. Non fe ne mangia nelle tavole; ma fi adopra ne' rimed) . Contiene molt'olio, e fal volatile .

E propria per le malatrie di confumazione, per coloro, che cadono in languidezza. Ella rimette gli fpiriti, raddol-cifce gli umori acri, agglutinandoli. Si piglia in foftanza, di in bollirura

Le fue nova feccate, e fpolverizzate fono proprie per fer-nar le diarree; la doie è ma dramma . Il fuo fegate pefto, e applicato, ammollifce, e rifolve i

La fua pelle é buona per l'empetiggini, per la rogna, applicata fopra

plicata fopra. Questo pesce con la Razza; e ne nasce una spezie di Razza, che chiarmasi Squattas Raja. Ella non hà così buon gusto, e non e tanon si munta, quanto la vera Razza. Squattas d'assis, alss siès, rade, pota; perchè la pelle di questo pesce serve per raschiare, e pulire molte macerio dute.

### Squilla.

S Quilla. E'una spezie di Gambero di Mare, le cui zame Qualita. E' una fipeite di Gamberro di Marce, le cei tampe lo fono dirtice, a gaztace, e non in sanaglie cone ne Gambe-lo fono dirtice, a gaztace, e non in sanaglie cone ne Gambe-lo fipeite, i e quali fino di diferenti, principalmente in gran-dezia, e in colore. Quelli, che noi veggiamo per l'ordinarie che propositione de l'accidenti del propositione del regione de la colore de l'accidenti del propositione del ficquia s'alia dura, i a loro carne del dicciana, fiproria, etnera, d'un golio gratifirmo, e facile a digerire. Contraggono molta di votattie, e ficile.

344 Sono propri per provocate l'orina, per attenuare la pietra delle reni, e della veteica, per le ferolole, per l'afima, per purificare il fangue, per fortificare, mangiati, ò prefi in decozione, in cui fieno ilate le fcaglie, e le zampe

I Gamberi, che peicanfi a Dieppe, ed in molti luoghi della Normandia portano la maggior parte nell'uno de lati del-In Normandus portano la maggior parte nell'uno de lati del-le loro telle certo tumor ficagliolo, groffo come un lupito, o come un groffo piello, refoficcio, ò guallicio, il quale rin-chiude fotto una pelle affai dura un cerpo piano, che raffo-miglia in figura ad un Centogrambe, morbido, lifeio al tat-to, di color bruno nericcio, che ficilmente fi leva dalla gavità, come se sosse un insetto particolare; ma quando e stato claminato, non vi é flato veduto alcun movimento, che

poteffe far fofpettare, che quetto corpicciuolo aveffe avuta Chiamafi ancora Squille un inferto acquatico, che hà qualcheraffomiglianza a questo Gambero, nia è molto più pic-ciolo. Ven hà di molte spezie; Gli uni sono coperti di icaglie fortili, e leggiere, gialliccie, ò bianchiccie; gli altri ono nudi, e piani. Camminano, e mocano; nascono ne ruscel-

S'attaccano alle radici delle canne, ode' Ghiaggiuoli Sono aperitivi, propri per la pietra, per la renella, prefi in decozione -Si pretende, che questo Gambero sia stato chiamato Squila, a captone, che la fua feaglia taffonalglia in certo modo alle piatire della Cipolla di Scilla.

### Stachys .

S Tachy, Fuchii I. B.

Stachy and Cornative, C. B. Pit. Towner.

Stachy major Greater, C. B. Pit. Towner.

Marrahum og give very Trag.
Sphericate, edits Indely, Cull al Marrobio. Ella getta
motic trull al Shared circa despiel, grodi quadrati, nodoff, reliate, blanchi, velturent, medoda di destro ; le
finali quellede Marrobio, ma alla poli nuple, più blanche,
velture, a cononcie, efenna rengi oril, a lun color grato. Tipos facil foco dira faliquio, e adiquelli invance di foiga frà le foglie nelle cime della Pianta, velluti, porpori-ni, alle volte bianchi. Giafcheduno d'elli euna gola, o una canna tagliata in alto in due labbra. Quando e caduto que-flo fiore, gli fuccedono quattro femi quali rotondi, nericci, fionching in una caffertina, cheha fervito di calice al fiore. La fua radice è dura, legnofa, fibrata, gialla. Tutta la Pi-anta hà un'odor forte. Nafce ne' looghi montani, rozzi, incolti . Contene molto fale, ed olio cialtato . Fiorifce nella

Ella provoca l'orina, e i mestrui alle Femmine; affretta il parto, e la nscita della seconda Stathis à want , Spica , perchè i fiori di quefta Pianta fono ordioati in fpiga.

#### Staffe.

Stadie.
Stadie.
Myrtha Stadie.
E una fpezie di Balfamo, d'un liquor gomenofo e una spezze en mastamo, o un liquor gomenoto, odori-fero, che raccoglievafi una volta dagli Albert novelli , che producono la Mirra, e ne ufciva fenza taglio veruno . Gli Antichi confervavano quella Droga come un Balíamo preziofo, e fi crede con molta ragione, che fia quella fpiezie di Mirra, di cui parla il Vangelo, eche il Magi portarono al Salvacore del Mondo in Betiennne coll'Oro, ecoll'Incenio, ma, operebe quella Mirra liquida i conferri poco fenza indurifi, ò perche si trafcuri di raccoglieria, non ce ne ca-

pita più . Ella a veva le medefime qualità della Mitra , ma più effi-

Lo Stedien, che noi veggiamo qualche volta preffo à i Mercanti è artifiziale. Si la feiogliendo della Mirra nell'olio, e mefcolandovi un poco di cera per senderlo in confiftenza d'un guer to.

### TRATATTO UNIVERSALE

Stalle ounen a oule, Stille; perche quella Droga fille dall'Aibero in liquote.

#### Stammum.

Juppiter . In Italiano , Stagno .

E un Mettalio molle , arrendevole al marrello , fulfureo .

La marrello molle , arrendevole al marrello , fulfureo del miembo , facilificatione del miembo . bianco, rilacente, un poco più duro del piombo, facilifi-

mo a liquefarfi . Gli Antichi lo chiamavano Flumbum album Naice nelle miniere in Inghilterra, e in molti altri luoghi dell'Europa, da quali ci capita in pezzi groffi. Noi ne veg-giamo di tré forte.

Il primo è lo Stagno naturale il qual è fenza mefcuglio , ficcome viene dalla miniera . Quelt'è il vero Stagno . Il ficcondo è lo Stagno commune , il quale è una lega di Sta-

Il técasso es registro comunici, il quale è un melcuglio di gno naturale, di piombo, e di ramegialio. Il terzo e lo fizgno rifonante, il quale è un melcuglio di Scanpo, di Blimuth, di rame del primo girto, e di un poco di Zink. Vi fi mefcola talvolta del Regolo d'Antimono; e non bifogna temere in quetta occasione il suo fale fulsures vomitivo, perchéegli e fissato, assorbito, e mortificato dalla gran qua otità delle altre materie, colle quali è fiato in-

Corporato.

Lo Stagno naturale, non e rifonante, perch e troppo mo le, e troppo pieghevole; bifogna, che una materia, pereffere rifonante, fia compofia di parti fode, e rigide, affio-che bartute fi commuovano, e fi urtino le une colle altre; il chéfuccede nello Stagno rifonante, il quale è fiato induri-to, ed affodaro dal Brimuth, ò dall'Antimonio, edal Ra-me. Quefto Stagno, quando è bello, e ben composto, zasso-

miglia ail'Argento. Lo Stagno naturale è flimato proprio per le malattie del fegato, e della matrice. Si piglia in limatuta.

Lo Stagno ferre alla tintura; imperocché in certi cafi, co-me nella tintura dello Scarlatto, i Tintori fi fervono di cal-daje di Stagno più che d'altra forta, e adoprano dell'acqua for-te imberuta di Stagno per certi colori, che vogliono ievare, ò cambiare. E'flatochiamato lo Stagno Juppiter, perché é flato cre-duto, che riceveffe delle influenze dal Pianera del modri-

### Staphylodendron.

S Taphyladendon. Matth. I. B. Pit. Tournefort. Ray.

Nux veficaria. Ger. Park.

Nux veffenta. Ger Park.

Platas frieffeit. G. B. I page delode, ripieno di micilia del ma Arboicello, il que la page delode, ripieno di micilia ma Arboicello, il que le fono estreccese per l'ordinario
conque, e attaviola teresa di una colia; raiffornigliano a quele del Sambuco; ann fono un poco più picciole, densare ungiu ori. I fuso infor fono attaccario in forma di grapia del gambi minuti, e l'unghi; ¿ cialchedreno d'effi è compostio di cinque (quile bilanche, disploite in forma stornala, e fosfensare

l'arboice qui proma sonnala, el proma sonnala, e fosfensare

l'arboice qui proma sonnala del proma sonnala, e fosfensare

l'arboice qui proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala del proma sonnala d da un calice d'un fol pezzo, tagliato in cinque parel. Quas-do é caduto questo fore, comparisce in suo luogo un fruto membranoso, ò una spezie di vescica verdiccia, assa granmembranolo, duna feerle di veficia verdiacia, affal gende, divifà in due ripoftigi, ne quali fi ritrovano alcusi feni finili a nocciuole, coperti d'una buccia legnofa, ma fortile, di color rofficcio, facile a rompere; la loro foftanza è rerdiccia, d'un guito infipido, e che fa voglia di vomistre. Quefl'Arbofcello nafee ne'lsoghi incolti, ne Bofchi, nelle

fiepi, ne cefpugli.

Seremefi da fuoi femi, o nocciuole un'olio, ch'e rifolutivo Staphyladendran a manna, new, & Sustem, arber, come chi diceffe Albero dell'uva; perché i funi frueti fono disposi in forma di grappoli, come le uve.

## Staphifagria.

S Taphifagria . Matth. Dod. C. B. I. B. Ray. Hift. Herba pedicularis . Cord. in Diofcor. Delphinium Platani folio , Staphifagria didum . Pit. Tour-

nefort.

Alberat Arabam . In Italiano , Stafifagra . E' una spezie di Piede di Lodola , è una Pianta , che getta E' una speate di Peioré di Ludola, o una Pianna, che genta un funda all'astrazio du piede, e merzo, di diane piedit, dinario di periodi di periodi di periodi di di periodi di reconda, a conso returnino. La tuperiore saturaga tuta par-ce di dierro, e riceve in quello ispreno e lo fereno e d'un altra foglia. Quando è patiato quello force, gli fuccede un frutro compotto di moite guaine verdiccie, le quali rinchiadoso de ferma groffi, come piccioli pidelli, di figura triangolare, aggrinanti, ruvial, nutri firettamente infinere, accieci di aggiriatati, tuviai, initi irrettamente inatene, enicici di foori, bianchicici, ogialilici di dentro, d'un guito acro ; cocente, amazo , afiai fpiacevole. Nafee quetta Pianta se liuoghi (cutt, ne Paefi caldi; come in Proventa, in Lin-guadoca, donde il feme viene a noi focco. Dee feeglierii quetto feme recente, ben nodirito, netro. Ontiene molto

fale, ed olio. Si adopra talvolta in mafficatorio per far fputare molta pituica, quando fi hà male ne denti; donde viene, che alcupitulia, quando i hà maie ne denti donde viene, che alcu-ni l'hanno chiumano Pituliaria. Si adopra per nettare, e confumare le carni bavofe delle ulcere vecchie; ma il fuo maggior ufui è per la rogna, e per far morire i pidocchi, applicaro; fe ne mette ne capelli per il pidocchi del capo. Sophi gri ai associa, sura, de copia (sivofiria, petchele foglie di queta Planta hanno qualche rafionigliama a queta.

le della vite falvatica . Herbapedicularis; perché il feme di quest'erba è buono per ammazzare i pidocchi.

#### Statice.

S Tatke . E' una Pianta , di cui v'hà due spezie princi-pali . La prima è chiamata

P pais.
La prima è chiamata
Statice Lugd. Pit. Tournel.
Gramer polgrashemum mejus . Dod.
Gramen marinum mediterraneum mejus , Scatice quibuf-

carrephyllus mediserraneus. Get. Carrephyllus mediserraneus. Get. Carrephyllus mediserraneus mejer fiere globofo. C.B. Carrephyllus fos aphyllocaulor, vel juncus major. I.B. Ray. Haft.

Ella getta dalla fua ridice un gran numero di foglie lun-ghe, e firette come quelle della Gramigna, di color di ver-de di Mare. S'ergono frà effe de' fufti all'altezza di citca un piede, diritti, fenza nodi, voti , foftenenti nella lor cima un mazzetto sferico d'un mucchio di fiorellini di cinque foun mazzetto sterico a un muccaio di noretini di cirique iu-glie bianche, tendenti al porporino, difpotte in Garofano, e portate da un calice formato in imbuto. Questo mazzet-to di fiori è ancora fostenato da un calice generale scaglioso. Quando questi fiori fono caduti, a ciascheduno di loro suc-cede un seme aguzzo dalle due estremità, rinchiuso in una centrettina, che hà fervito di calice al fiore. La fun radice è lunga, affai groffa, rotonda, legnofa, divifa in moite

La feconda spezie è chiamata

Statice montana minor . Pit. Tournel. Gramen polsanthemam minus . Dod.

re è proporino. La fua radice e lunga, groffa, rofficcia, dis-vifa in molte teffe. Amenduc le spezie nascono ne' luoghi montani , ed umidi resso al Mare , ed a Fiumi .

Sono aftringenti, e proprie per fermar le diarree, ed i flus-fi di fangue, prefe in decozione.

Statte viene forfe dal verbo Latino State; perché que-

sta Pianta ferma gli umori.

#### Stelechites .

S Telesbites. E'una pietra lunga, e groffa come il dico, di Color bigio, colla figura d'un picciolo tronco d'Albero. di cui fieno fiati ragliati I rami. Si cava dalla Germania, Ella édella medefima natura, ch'è la pietra Belemaites. E' diseccante, e propria per nettare i denti.

#### Stella Marina.

S'atle Merine; in Italiano, Sorliel II More.

S'Eun festré finitemanino, pande come la palma
cella nance, han posopol grande, en lis figura d'una Sorlcita nance, han posopol grande, en lis figura d'una Sorlgià, etch énificano la posta. La fau locar d'exidosa nel 
parcar del posta la grande, i del centro del fiella, garraina 
accorda i gent la grande, i del centro del fiella, garraina 
di corras di Checchia, ved atricaces in dei monti. Chicke 
del corras del Checchia, ved atricaces in dei monti. Chicke 
del corras del Checchia, ved atricaces in dei monti. Chicke 
del corras del Checchia, ved atricaces in del monti. Chicke 
del correction per la constanta del 
correction del constanta del 
participa del constanta del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa del 
participa d

Sono tutte aperitive, prefe in decozione. Sono proprie per l'Bujeffia, abbruciandole, e raccogliendone il fumo.

#### Stellio .

fale volatile.

S Tellus, and the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second series of the second serie che si fanno pigliare. Quest'animale contiene molt'olio, e

La sua carne manglata, è presa în polvere, provoca îl sudore, c resiste al veleno. Puo adoprarsi contra la morfica-tura dell'animale medesimo. Si rinchiude questa picciola ocerrola viva in una featola, e fi attacca alla tefta nel tempo dell'accesso della sobre quartana per guariria. Si sa al-tresi bollire nell'olio, e nel vino per sortificare i nervi, e le giunture, per rifolvere.

Stelle, à Stelle; perchè quest'insetto porta falla schiena delle figure di Stella.

Stachas .

S Tachas Dod.
Stachas valgeris Park.
Stachas valgeris C. B. Pit. Tournef.
Stachas propures C. B. Pit. Tournef.
Stachas irabka valge diffa J. B. Ray. Hift.
Stachas for Spica borniana . Get.
Stichas fuch.

Aflechedas Arabum

Grames photeshrom minus 1.003.

Grames mariam minus 1.004.

Grames mariam minus 1.004.

Corpophilis mariam minus 1.004.

Ray, Hall.

Edward skills percedente, perché più balls. Il Godo

Edward skills percedente, perché più balls. Il Godo

Mariam La le direction de la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra l

gliofe, bislunghe, claícheduna delle quail hà in cinna ta maz-zetto di fogic a guifa di piume bianche, ed e guernita di fortellini farti in torma di gola, porporini, ò turchini, dif-polli per ordine lungo la teila. Succedono a ciafebeduno di questi fiori quattro lemi quasi rotondi, nericci, rinchiusi in una cassettina, ehebà servito di calice al fiore. Le sue radiel fono legnofe. Tutta la Pianta hà un'odore aromatico, e el fono legnofe. Turta la Pitana hi un'odore aromateo, e un golloctro, un cono antor. Nasic abbondacemente in Linguadoca, in Proventa, sell'ilioite d'Yerra, chiamute dagil Antochi lioite Sectual. Aona i posipiercies, qui artigul Antochi lioite Sectual. Aona i posipiercies, qui artigul Antochi lioite Sectual. Aona i posipiercies, de l'ono font, dano adoptati in Medicina. Se la vuale confererar bene il levo colone, ed il Poto doce, idagia precarale i orobe i to carta biqui; judi richibulorie in una facola. Debbono (capitale li ripipied il Earcha grafie, hen modriter, recent, permited imolific fort, odonirer. Perdono invectabilità il lioc colone, el libro odoce. Contempos molti controli.

o affai efaltato, e fale volatile.

ono atas etatato, e tale volatile.

E flato chiamsto queflo force Stacibas Atabita, petche se veniva nna volta in abbondanta dall'Arabia.

E attenuance, detertivo, aperlitivo, cefalico, iflerico; fortifica il cervello, provoca l'orina, ed i melfrui alle Fennine; refille al veleno, diffigia la maliconia. Si adoptamine; refille al veleno, diffigia la maliconia. Si adopta-

mute; retute al veieno, dittipa la malinconia. Si adopta e-fernamente, ed internamente.

Statista è una parola tratta dall' Hole Seccadi, da noi prefentemente chianate le Hole d'Erres, dove naice ab-bondantemente quella Pianta. Quelle Hole fono fituate fulla colla di Provenza verio Mariplia.

#### Stramonium .

Stramonium peregrinum. Get. Stramonium frudis spinoso roundo, semine nigeicanto. Pit. Tournet. Stramonium fruffu retunde, deerfum fpellante, & afpe-

ge . Col. Stramenta, free Pomum spinosum. Trag. Stramentum minus, free Plase metel fore albo. Park. Solanum pomo spinoso retunda, tongo fare. C.B. Solanum multis ditium, seu Pomum spinosum. 1B.Ray.

Hift.

Nun metella. Matth. Caft. Nux methel Avicennæ. Ang. E' una Pianea, che getta un fosto all'altezza di circa due

piedi, grofio come il divo, dividenteli in moiei ramofeelli; le tue foglic fono larghe, ampie, amgolofe, asuzze, rafio-miglianti a quelle del Salassus, ma più grandi, attaccate a fort lunghi. Il fuo fore è una gran campana bianca, 6moir inigin. Ji prisone e use gran campana panta, a malie in cerro modo ad un bicchiere, folientea da un calice lungo, tagliato, detenato in alto. Quando e pafato que-fo forte, aside in fuol suogo un fratto gondo come una noce comune, ascora velltra della fua prima baccia, quafi roto-do, guernito all'iotorno di pante corte, groffe, poco pua-

Queito frutro è diviso in quattro ripostigli, che rinchiudo-node semi simili ad un picciolo rene. Si coltiva questa Pian-

node finni famili ad un peccilo reze. Si colivira quetta Pias-ta e Giardini. L'etté régle henno no obro forre, e para zotenze, dec fi mais a la capo. I fisoi forti hanno olore men catriro, en asidementente. Tuna la finazia contre medi. En astrocta, addomentanze, propria per lifectire gil a-tiono per per esta del contre de la contre de la contre de lori, per addoicre la lora agisticose, per acchesara de lori, per addoicre la lora agisticose, per acchesara de lori, per addoicre la lora agisticose, per acchesara de lori, per addoicre la lora agisticose, per acchesara de lori, per addoicre la lora agisticose, per acchesara de lori, per addoicre la lora agisticose per acchesara de lori, per addoicre la lora agisticos per acchesara de lori, per addoicre la lora del lori, per addoicre la lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del la lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del la lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora del lora au, or vomiti, de'iudori freddi, detile convaisoni, e fi-nalimente la morte, ĉi nou visi frecalfie in pronto ajuto. I rimedj contra quelfa frenied i veleno, il quale ĉenagu-lance, fioto i fall volatili, la l'eralea, l'Ovrietano, i vom-tivi, le applicazioni elteriori di fipirito di vino, d'acqua della Regina d'Inglerta, di fipirito volatile, di fale armoniaco.

Strix.

S'rin ; é un' Uccello notturno, ípezie di Barbagiaoni . Egli é grofio come una Gallina ordinaria ; la fua figura è appreffo poco fimile a quella della Civetta . E' coperto di

penne bianche, chiazzate di nero fotto il ventre; la fua te-ila è groffa, rotonda, terribile di vifta, attorniata di penne ide . Il fuo becco è uncinato , bianchiecio ; le fue gambe , e i fuoi pledi fono velluti, e coperti di piume; le fue ugne fo-no ancinate, di color bianchiccio; il fuo verso è spayenteno ancinate, di color bianchiccio; il fuoverfo el parente-vole. Abita ne fuogli monosani, e marittimi prelfo alle mandre delle Capre, imperocche egli è avisto del loro lar-re, e và a popparte quando può coglierie. Contiene molto fall voltarile, ed olio. La fua carne é propria per la paralifia, per la fquinan-

zia, prefa fecca, e fpolverizzata. La doje è da mezza dramma (ino a una dramma. Il fuo graffo è ammolliente, e rifolutivo, proprio per for-

tificare i nervi, applicato efferiormente Il fuo fiele è deterfivo, ebuono per levar via le macchie dagli occhi

agli occhi . Strta à l'ene pects albere .

Chiamasi in Franccie Fresen; ed è sorse un nome cor-rotto da presen; imperocche si tiene, che quest Uccelle sia di cattivo augurio. Dicesi pure nello ficfio linguaggio Effraye, a cogione, che il veriodi quell' Uccello c'effrepeble, che vuol dire fpaventofo.

## Struthia

STruthie. Struthiscamelus. io Italiano, Struzzolo. e picciola, e poco ripiena di cervello, coperta di peli pic-cioli, giallicci. I fuoi occhi hanno una figura ovata, come quelli dell' Homo, goerniri di ciglia grandi. Il fuo becco è corto, ed aguzzo; la fua lingua épicciola; il fuo octo e lungo, e copetto d'una penna matta affai rara, bianca, ri-lucente, raflomiglianee ai peio. La fua fehiena e iarra; le inecitie, s'assoniguare in peti. La trutte triente et arg., inci al le los cortes, guernice di belle penne baanche, é nere, che, over , é prejie ; la fiua coda e bianca; le iue cofée tono grandi, groffe, e caramer, fenna piune, ma coprete d'una pelle agginnatas, bianca, rofficcia. Le five gambe fono coperte d'una petie agginnatas, bianca, rofficcia. Le five gambe fono coperte d'una perite di lezglie grandi, o d'élato trovato, che d'es avevano qualche rallomiglianta a quelle de Cammelli ; e perci de l'asso chiamato quel Uceclio Parabhasanejas. I luto piedi fono forcuti come quelli de' Buoi, aventi folamente due gran dita. Nasce quest Uccello in Africa, in Etiopia, in Arabla, nei Perù, ama i diferti. Se ne vede talvolta un grao numero infieme in truppa. Egli corre con grao celerità; non fierre deliefue ale por volare, ma le adopra come vele, quando hà il vento favorevole. Servono le penne delle sue ale, e della fua coda, per fare gli ornamenti, che noi veggia-mo ne cappelli, e nella parre fuperiore de letti. Quelle, che fi traggono da mafchi fono più belle, e più filmate di quelle delle remmine. Ciafchedana di quefte ale hà nella fua eftremità due corpi lunghi un pollice, voti, duri come il corno, aventi la figura apprefío poco d'una penna d'lítrice. Le fue uo va fono große come la testa d'un bambino, di figura quasi roconda, è ovata. Il loro guício é grofio, duro, bianco, u-nico, se ne farmo de vasi; il di dentro è buono a mangiare. Lo Seruzzolo fi nodrifice d'erbe, d'orzo, di fave, d'offa. Inghiotre alcresi del ferro, del rame, delle felci , e digerifee tutto colla roctura, e coll'attenuazione, che se ne sa pel suo stomaco; ma non ne trae punto di nodrimento. Queste materie dure non servono, che a rompere, e a rarificare le iostanze terrere, e non servono, che a rompere, e a tanacare se sottama erecree, e a alimentofe, coolle quali li trovano mericolate, e i en ei nphiotte una quantità maggiore di clò, che blogna per fare quella re-tura, è attenuazione, s'ammala, e moore. La membrana interiore del lo flomaco dello Servizzo le fil-mana propria per fortificare lo flomaco. E aperitiva, (ec-

ta, e prefa in polvere. Il fuo grafio è ammolliente, rifolntivo, pervale.

## Strychnodendros.

Strychnodendrus. 1. B. Ray. Hift.
Strychnodendrus. Gefti. Hort.
Salesam frairiefum bacefrenm. C. B. Ple. Tom
Salesam arboroferus. Caft. Caft. Cam.
Salesam frairiefum Americanum diffi Amontum. P.
Amontum Philli. Ger. mam.Plin.Park. F'une

DELLE DROGHE SEMPLICI.

E uas éprie di séasons in drécécial sinéqueurs, don-les de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'acti que punte; gli fuccede un frutto rotondo, mofcio, roffo, fi-mile a quello dell'Allekengi, pieno di fugo, con alcuni femi piani, d'in guito affai infipido. Quelta Pianta è coltivata ne Giardini. Ella èrara.

Le (le foglie, e'l fuo frutto (ono prope) per raddolcire, per unettare, per rinfrescare, per acchetare i dolori, per risolvere', applicati esteriormente.

#### Sturio.

STarta.

Siltera.

Superprise.

Activation in allama, Scorione.

E un peice grande, il quale ilà ora nel Mare, ora ne Fismi, la fina secia e longa, quadrata, dora, callofa, il fiso

Activatione amorte, condepte rei di labata per activata del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manuel con del manu mi; à fia refin chung, quadrara dora, calloló; il flos modicaco d'impo, gazun, condes per il abrita per qui mondicaco d'impo, gazun, condes per il abrita per qui fia regione del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caracteristica del caract

colla di pefce bigia, gialliccia, che da Droghieri è venduta In foglia, fenza effere rorolaza. Ella è più difficile a dificior-re della comune; ma, quando è dificiolta, hà le medefime wirth. La carne dello Storione, mangiata, rilaffa il ventre. Le fue offa fono aperitive, e proprie per le fluffioni di extarro, per la fciatica, per la renella, fiolverizzate, e pre-fe internamente. La doie è da uno (cropolo fino a una dram-

ma. E flato chiamato questo peice Invie, a cagione del fuo becco, ch'é fatto in punta, è che hà la figura, come fi pre-tende, c dun acqua gelata, pendente nei tempo del Verno da tetti delle case, chiamata in Laturo Stiria. Stiarux à visibige à vius egento, meves, C see, conda, perchè questo peicamove la fua coda con guan peedezza.

#### Sturner.

cadere.

## Sayrax.

S Tyrax; in Italiano, Storace.

S 'i una gomma ragicià, o dorifera, della quale noi veg-giamo tre ipenio. La prima è chiamata 'syrax raber, e da alcuni Thu J sudavaran, perchè credono, che fosse i incon-

Streas arbor. Ger. I. B. Ray, Hilt.

Syran arbor. die ensert. C. B. Par. Tournet.

Syran fil som die ensert. C. B. Par. Tournet.

Syran fil som die ensert. C. B. Par. Tournet.

Syran fil som die ensert. C. B. Par. Tournet.

Syran fil som die ensert die ensert die form, in each et fotto, e gerenteel model lans. I foot fort naferoon fopera de fil som die ensert die formet fil som de fil som die ensert die fil som die ensert die ensert die fil som die ensert die ensert die fil som die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert die ensert d questo hore, comparisce un frutto groffo come una nocciuoqueto sore; compatince un irutto grotio come una noccuo-ia, è banco, coperro d'una buccia popolia; a du mi quito un peco anano. Trovanti forte questi abecca des, être soccioli disfi, recondi per l'ordinario, logra la feliena; e, paini dal-la parre oppolia. Ogni nocciolo érigemo d'on forme mido-loto, ciotos, e du nodor finite a queto della gomena di Sto-fice, e alla Pintalla, e rella Gilica. Coltivata in Europa in altre di artificia di la contra di la contra di la Europa in altre di artificia per la contra di la Europa in altre di artificia per la contra di la Europa in altre di artificia per la contra di la contra di la Europa in altre di artificia per la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la

alcuni Gardini. La gomma di Scotace dee effere feelta netta, morbida, graffa, d'un odor dolce aromatico, affai grato. Quella, et è eroppo iecca è il più delle volte ripiena della fegatuta del legno dell' Albero, e d'altre fichifezze.

supposed in Alexon, e el atter festivene.

La feccoda jurcuia Sovenez de Juntana Streas a calentira, a vera resigni la Sovenez de Juntana Streas a calentira, vera rengio la fina belletta, e (1 in los tono clore. C. Capota travito in mandie Civilo criptione il jurguia bandos, attributio in mandie Civilo criptione il jurguia bandos, attributio in mandie Civilo criptione il jurcuia di la propertione del parti finanza per la Medicina, y e della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria della primaria de

Però. Quelle due (pesie di Storace contengano moli olio , e un populo quelle due (pesie di Storace contengano moli olio , e un populo di però però perio fortificare il ecervile , inervi , il cuore, to fronte oli perio fortificare il cerei di pesi del pesi anmolite le durezza, perio internamente fin e appilica estimalo deteriorente, e fine financide timignizzoni. ando deteriorente, e fine financide timignizzoni. arteria olorda, visicola, groffoliana, avenere ia condifierata d'un Baliamo fifio, di color lapo, d'un inderfore cel armontare con Quello Storace non d, che un saticaglio d'alcune maserie ripodo de alcune resultante del perio del control del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del perio del fanno, e l'incorporano infieme con una leggiera corione. Dee effere feeto netto, di buona confiftenza, coll'odore dello Storace. Alcuni lo chiamano Olean Styratizzam; ma questo nome non gli conviene.

E'incilivo, attenuante, ammolliente, eaffai rifolotivo.
Fortifica il cervello col (no odore; non fi adorra, ch'efterior-

Styrax à Stiria, goccia d'acqua gelata, è ghiacciuolo, che trovañ appefo nei rempo del Verno agli orli de tetti delle cafe. E' flato dato questo nome allo Scorace, a cagione, che fiilia dail' Albero in logrime, che hanno la figura di quella goccia d'acqua congelata.

## Subbuteo.

S Ubbate. Espectierchis.

E una spezie di Sparviere, ovvero un Uccello di rapina, grassico come un Corbo; è fatto come un Nibbio. Vire di Serpenti, di botte, di ranocchi. E comene in Egitto. I fuoi tefficoli fono propri per provocare il feme, prefi in

#### Suber.

Deber Latifatum. I. B. Ger. Park. Ray. Hith.

\*\*Jaker Latifatum preprata vierus.\*\* C. B. Pix. Tournef.

\*\*Jaker Latifatum preprata vierus.\*\* C. B. Pix. Tournef.

\*\*Parktin, Feo Saher.\*\* Dod. In Indiano Saveno.

\*\*E' un'Albero di metazana altetza, raffonispliane molto aita (peries vierte), un il fuorrocco effest pia gordio, con posti antiqueria vierte, un il fuorrocco effest pia gordio, con posti fictional del presione vierte di piallo. Ellin firette, e fictional di Alberto, feo non fia lat con di levrata, imperocchè escetati via da un intrabeccia, che di foto fi forman. La fate inglie tatada un intrabeccia, che di foto fi forman.

\*\*La fie inglie tatada un intrabeccia, che di foto fi forman. La fate inglie tatada un intrabeccia per di levrata in presional. La fie inglie tatada un intrabeccia per di levrata in presional. La fie inglie tatada un intrabeccia per di levrata in presional del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale del la finale de rma. Le just ropte nation is regorts art querie acrisa Quercia red-ce; ma fono più grandi, più lumghe, più molti, più verdi di lopra, alle volte un poccedeziare, pungerni; i fuol ca-font, e le fuephiande fono fimili a quelli della Quercia ver-de. Nafec quett' Albero ne Paeti caldi, come io fingana, in Italia, verto i Pirreni, in Guafregna, Quello, che nain Italia, verio i rieren, in chatelogia. Dello, cee na-fee in lipagan, è differente da quelli, che nafcono ne Pi-renei, e nella Guafcogna, perchè la fina buccia è nericcia di disori fuperfizialmente, e perchè le fine loglie reftano verdi tutto il rempo del Verno, laddove quelle degli altri cadono nel fine dell'Autunno.

nel fine dell'Autunno.
Gil Abitanti del 'noghi, ne' quali nafice il Suvero, volondo far la reolta della fiai buccia, fendono il tronco dell'.
Abbroo per lungo, affin di rarrarele pilo comodamente; la della fiai buccia, peridono il renco dell'.
una maniera di tocchio per renderia piana; i dolla feccano, cata trafporano. Qegit el 'Suvero, dei cui el ferviamo per farede 'unaccioli. Defe fegilierfi in belle tavolo, unito, menodolo, che il apolibilisi, che non farerparo el ama groffezza mezzana, leggiero, ma poco porofo; che fi tagli netto

facilmente La ghlanda del Suvero è aftringente, e peopria per la co-lica ventofa; la dofe è da uno feropolo fino a una dramma. Contiene molt olio, e fale mediocremente.

Contene motr olio, e tate mediocremente.

La buccia del Suvero, di cui ci ferriamo, contiene molt olio, e pochilimo fale effentiale.

E deterfive, ed aftringente; ferma i fluffi di fangue, e le diarree, prefa in polvere. E' ptopria per rifolvere, e per raddolcire l'emorroidi, abbruchta, e di applicata fopra.

Gli Spagnooli calcinano la buccia del Suvero in pratode coperte, per ridurla in una cenere nera, eftremamente leggiera; ed cciò, che noi chiamiamo Nere di Spagna.

Si adopra da molti Artefici Suber à fuere, cucire; perché fi cuce la buccia del Suvero fotto le fearpe, per renderle più fecche, e per innalzar la flatura di chi le porta.

# Ovvero Subre à fue, Porco; imperocché i Porci fi no-drácono della ghianda di quell'Albero. Succifa.

Sticifa; è una spezie di Scabbiosa, la quale è distinta in due Spezie. La prima, e la più comune è chiamata Sactifa glebra. C. B. Sacvifa, pire morfus diebuli. Dod. I. B. Ray. Hist. Scabigla fishe inegra. Carl. Pit. Tournes. Morfus diebuli. Get.

Mosfus disbelt vulgaris fore purpures. Park.
Ella serra delle foglie bislunghe, agozze, firmili a quelle
della fezhbolos ordioaria, ma intere, fenza tagliature. Re
rom in quanto fono un pocomerlare negli ordi. Il fuo futbol
della serva dece negli procede di un confirmi alto eirca doe piedi, rotondo, duro, rotificio, ramofo, con alcuni fiori nelle fuecime, fimili a quelli della Scabbiofa ordinaria, di color ellefito, alle volte porporino, ò bian-co. La fua radice è groffa circa come il dito mignolo, cor-ta, come morficata, ò rofa all'intorno, guernita di fibre lunghe. Nafcequelta Pianta ne'luoghi incolti, verfo i Bo-Junghe. Naicequefta Pianta ne luoghi Incolti, verio Bofehi, negli ori delle finde, ne prati i il fuo guilo è amato.
La feconda spezie è chiamata
Sucrife brifata. C. B.
Morssur diabeli birsur ratio. Gess. Hort.
Scabiola falla integra villaje. Pi. Tournes.
Non édivertà dalla precedente, se uon in quauto ella è

llata; ed è molto meno comune

La Succifa contiene molt'olio, e fale effenziale.

E'fidorifica, cordiaca, vuineraria, propria per refiftere al veleno, per l'epiteffia , per le ulecte del perso, e dell'altre parti. Si adopta efternamente, e di internamente. E'flata chiamata questa Pianna Seccifa, è de morfus Diady, a capione della fiau radice, la quale è come rofa, ò mordus partire de la capita della fiau radice, la quale è come rofa, ò mordus partire della fiau radice, la quale è come rofa, ò mordus partire della fiau radice, la quale è come rofa, ò mordus partire della fiau radice, la quale è come rofa, ò mordus partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partire della fiau partir ficata.

#### Sulphur.

Stilpher; in Italiano, Solfo.

E' una spezie di bitume, o una materia minerale, graffa, e vitriuolica. E' anche probabile, che non sia, che un vitrievitrisolicie. È anche probabile, che non fia, che un vitrisolo ediaton autoraliente nella terra col mezzode fuochi obosobilente nella retra col mezzode fuochi prima, che fia fiateo lispefiato del grazzetti di vitrisolo i di più il sodio contieno fiato di più il sodio contieno funcioni del più il sodio contieno sodio V bà due figerie generali di Sodio, l'unio chiammo Sodio. Vi bà due figerie generali di Sodio, il non chiammo Sodio III sodio vivo e chiammo da contiene della contiene della contiene di sodio il sodio il sodio di sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il sodio il so

effere feelto netto, unito, rilucence, lifeio al tatto, tene-ro, facile a rompere, di color bigio. Gil Offi fe ne fervono per darne l'odore alle botti, nelle quali mettono il vino, che vogliono far trasportare per Mare.

E'adoprato per la rogna, per l'empetiggini, per la tigna . Se ne mette negli unguent!

Apprehium ex à privative, & wip, ignis, perché il Solfe e l'elemento del fooco.

e i elemento del locco.
Il Solfo gallo, o comune, è una materia dura, rilucente, fragile, facile a liquefari, e ad accenderfi, con un'oder difipacevole, puequere, e di necondo al perto. Carast dal Monte Veturio, e da motitaltri locghi. Si liquefa fil faco, e fi verita fuele forme per calvoli ni catuono, foi in saltoni, come fi vede prefio a 'Dir ghieri.
Bilogua (explere il Solio in cannone leggiero, che facil-Bilogua (explere il Solio in cannone leggiero, che facil-

mente ii rompa, di color giallo dorato; di e fi vuole, cavar dello fpirito di Solfo, di color verdiccio; imperocché d un dello fipitrio di Solfo, al ciolo verdiccio ; imperecché è un contrafigno, ch è più virticolice, e più ripitrico da ciado.
Il Solfo ferre à Berretta), ed à molti abri Artefic per mobilancer. E. Dil e compolin naturalimente d'un par pure graficiale de compolin naturalimente d'un par pure graficiale de la compolin naturalimente d'un parter graficiale.
Il coa ciado. Si accrefeci il frefrod dell'acqua, quando vi fi meste de demro una pilotrola, à canamo di Solfo. Quella sperienza é comoda a chi vuole rinfreferre il vino nel tempo della Satte, i inpercecché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i inperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i inperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che fiafatis, i che lo contendo della Satte, i imperceché fino, che su contendo della Satte, i imperceché fino, che su contendo della Satte, i imperceché fino, che su contendo della Satte, i imperceché fino, che su contendo della Satte i imperceche fino della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche della Satte i imperceche d gono fono in una fecchia d'acqua, fe vi fi metre un baftore di Soffo, avraffi il modo di bere frefeo fenza l'ajuto del ghiac-cio; ma non bifogna credere, che ona medefima pallotrola

cio; ma non biógna credere, che ona medefinna palloctola di cólio polifa revire due voltes quell'a dio; ella non produstriche effetto nella feconda. Quello inifettomento viene probabilmente da qualche porzone del fal acido del Solfo, che ? Rediffaccata, e dificiola ta nell'acqua; al liche ha rallentatol i moto del liquido per fare una certa condeniazione nelle fue parei, ma la palloctola di Solfo, cavata dell'acqua; e conditiona per tentre la piero operationa del mentiona del menti razioni, che fi fanno circa questo bitume, com'ella era per l'avanti, e non dimostra aver perduta in nulla la virtù del

Il Solfo è proprio per l'afima, per le ulcere del petto, e de solmoni, per la tifichezza, per refiftere alla portefazione, per polmoni, per la titichezza, per retistere alia portenzazione, per la rogan, per l'iempetiggini, per dificuere, e rifottivere i ri-mori. Si adopra elternamente, ed internamente. La dofe è da quindici grani fino a due feropoli. E' fitata, pochi anni fono, meffa inulo una preparazione di Sofio, che hi fatra qualche bosono operazione incerno all' afima. Confific quefta preparazione nell' infragnere de' ha-

aimis. Omitici questa proparazione nell'intragnere de bis-formi di Solfo jallo ordinario; nel farii bollire nell'acqua ci-ca on quaero d'ora, nel cambiar l'acqua, e nel farili bollire di novo il telfamente finza quatorolici volte, mercupori ogni volta acqua novella per raddoctire il Solfo; indi (sparazolo dall'ultima acqua, si liquefi pai piano al fueco in una per-tola nova». Si laticia, che il raffreddi, si riduce in potto-co è mecica colle quarra parre del fuo pefo, el su nolvere, fato parimenti iu polvere. Si fa pigliare all'ammalato per ogni dofe mezz'oncia di

solta polvere la matrina ed altrettanta la fera e fe ne fa con-nuare l'ufo per due, ò trè mefi . Ella provoca per l'ordinario l'andare del corpo due, ò trè volte il giorno.

Io hò offervato colle sperienze, che ne hò fatte, che que produceva talvolta un buonifismo effetto negli Afmatici forti, e robulti, ma nelle persone delicate cagio-nava doglie, ed acrezze grandisime nelle viscere. Ho ve-duto eraandio, che akcuni non ne sono stati purgati. Io ne auto exanato, che akuni non ne fono fixti purgati. Jo ne trovo la dofe troppo grande; i mperocché entrano in cia-feheduna tred dramme di Solfo; opererebbe meglio e con mi-nor violenza, si en e fosfe levusa fa metà. Non bilogna cre-dere; che l'acqua colle replicare cozioni, che fono itate fai-te al Solfo, abbia levato via molto della fua acrezza; ella con la fisca de la contra della fua acrezza; ella non hà fatto, che feorere sà quelto muto naturalmente graf-fo; l'acido più force del Solfo, è reitato oftinatamente attac-cato nella fua foltanza, e fi diflacca, quand'e nei corpo, ed èciò, che produce le doglie. Nel rimanente, quetta pre-parazione non è affatto a riculare; ella può avere la fua utiparazione non daffatto a riculare; ella puo avete il una lità per penetrate più radicalmente nelle firmme groffolane, che fanno delle offrmioni nelle fibre de' polmoni, e fanno nafecre l'afima; ma dec effere condotta, e diretta da Medici, come tutti gli altri rimed). Non bilogna credete, ch'ella fia buona per tutti i temperamenti. Io uchò vedute fpello fip-riente contrarie. Un vantaggio, che ne caviamo, fi è, che ci hà incoraggito a dare il Solfo in una maggior dofe, che non

fi dava una volta. V'hà nella Città d'Aquifgrana in Germania un gran porto d'acqua minerale calda, che bifognó coprire, e cura-re, perché n'efalava un' odoredi Solfosi forte, ch'esa capa-ce di foffogare una perfona, la quale a veffe renuto il fuo vi-fo piegaso fopra. Si leya di quando in quando il coperchio di quelto pezzo, e vi fi trova attaccata una gran quantità di Solfo, che s'e fublimato in fori bianchi. Quetto Solfo è dolor, ed è implegato nel Paese negli usi medelimi, ne' qua-

Il s'Impiega il latte di Solfo. Il s'impiega il latte di Sotio.

Gic spita dall' America un bellifismo Solfo, che chiamafi
Solfo di Guidoa, ò volgarmente Solfo di Quito, perché hà
ritenuto il nome delle Provincie, dalle quali egil efec. E in
perti llic), pulti, ritucenti come il bel Carabe, di color
cedrino, fenza guito. Gerta ful finocouna famma cilettra, un poco più viva di quella del noltro Solfo comune . Que-fio Solfo esatifismo . Si filma più di tutti gli altri.

#### Sus.

STr.

errer; in Italiano, Porco. E un'animale quadrupedo, sporco, fangoso, il quale si nodrifce nel succidume, umido, pituitoso, sottoposto a molnodrifice nel fuccidame, umido, pirultofo, fottopofto a mol-te malattie, come alla fiquinantia, alle forciole, alla leb-bra. E così noto a tutto il Mondo, che farebbe inurile il fame qui la deferitatione. Si cafira come gil altri animali, che fi vo-gliono ingraffare; e allora fi chiama in Latino Mejalirija fua femmina è chiamata Scrifa, fea Porca: ed in Italiano, Tro-ja. Il Porchetto è chiamata Perelliar. La Troba partoritore. fino a fette Porcelletti in una volta, e gli porta nove fettima-ne, e quattro giorni. Il Porco fi nodrifce d'erbe, di ghiande, di cruica, di frutti di vermi, d'eferementi umani, e di molte altre fchifezze. Egli è affai golofo de turtufi. Difeo-precol fuo odorato i fiti, ne quali ven'hà, e cava la terra

precol luo dorato i inti, ne quaii ve n na, è cava sa cura col lao grifo, e colle lucatampe per cercarlo. Ilicio al tatto come la feta. Chiamsfi in Latino Seta, e di in Italiano, Se-cola di Porco. Serve a fare de pennelli, e moltri altri frumen-ti. La fina pelle concitata è buona per legare de Libri, ed

ti. La itas peire concitata e usunts per regarte ue autorit, un ezimandio per fare delle fearpe.

Tutte le parti del Porco, e i fuoi eferementi concengono moior fai volatile, ed olio; la fua carre è di buon fugo, ma un poco difficile a digenire. S'infais per confervaria.

La bollitura del Porco frefacia buon que per fermatre il vo-

emiro.

Il lando vecchio liquefatto, e colato e proprio per detergere, e confoldare le piaghe, per le bolliciole de vajooli.
Il fuo grafio è ammollitente, anodino, rifolderio.
Il fuo fede è proprio per detrepere, e guarire le uiceredgio ocechi, per fac creicere i capelli fela rogna; ferma
il fuo terco è afla i rifolitrio; guardie la rogna; ferma
il fuoque del molto. E proprio per la fupinamita. Si applica

fulle parti ammalare

Sur à Grece ve, che fignifica la medefima cofa.

Percus, quef fourcus, lordo; perche queft'animale fi di-letta di rivoltari nel fuccidame. retus ut rivotarii nei succidame.

La fugna fi è il graffo di Porco, Infeltato invecchiare;
ò piuttotio fi è un graffo lafelato in difipare, il quale ha prefo un odore victo, e puzzolence, dai lungo itare, che ha
fatto nelle penole. Si mette per l'ordinario in pani nelle
veficiche, o nelle pelli.

E mampollisses a diffirmatione

E'ammolliente, e rifolutivo applicato esternamente. Gli Arcefici se ne servono per ungere gli assi, i rocoli de corchi, e molti altri firumenti .

Il Cambonis in Franceie non è altro, che fugna, anneri-ta da una imprefiione di ferro, ch'ella hà prefa nello firopic-ciarfi intorno agli affi delle ruote delle carrozze, e delle

E'buono per rifolvere l'emorroidi, applicato fopta. E'fato ancora dato li nome di Cambroti a una composi-one fatta colla buccia delle radici d'Oimetto, pelta coi graffo di Becco, e con fugna. Si adopra per riftagnare le corti, dalle quali trapela il vino, per ugnere le viti de torchi, e per altri fimili ufi . Il nome di Cambonis viene da Cambium, ch'euna (pezie

## Sycomorus.

Tromorus . Dod. I. B. Ger. Ray. Hift. Spreamorus Ficus . Pharamis . Bellon. Seconorus, free Ficus Egyptia. Park.

di colla, ò di glutine, a cui raffomsglia.

Fina egyptia, Raiw Odfi.
Fina giptia, Raiw Odfi.
Fina gibi Mari, 7 ndi mi recadite firera (C. B.
Szemus Theophealli, Carlaja in Italiano, Siomoro.
E wan special Fino, che haimoto del Mono, ed edita probabile, che la fina origine vergea, specide fin theio innetiatom Moron Spea in Fino. Commopor final Siocomoro del Adero grande a filia manoroso, i fino legano eduro, e réoulto, de 
Adero grande a filia manoroso, i fino legano eduro, e réoulto, de 
de cagil. Le fue finelle fono finitil a que del Moron de 
più ravile, e meno verdi. I li fuo fratro e tena fuencie di Fico. che ni fice statectora a filio tromo. Ne produce et e, de 
co. che ni fice statectora a filio tromo. Ne produce et e, de 
co. che ni fice statectora a filio tromo. Ne produce et e, de co, che nasce attaccato al siortonco. Ne produce tre, o de quattto volte l'anno. Questo frutto e differente dal soc comune, primieramente perche non divien maturo, che di mune, primieramente perché non divien maturo, che di rado, se non si teglia un poco coli lugna, o con un coltello; in fectondo luogo perché non contiene semi; in terzo, perché il su gusto de più dolce, an ameno gato - Può coltivarsi quest' Albero per tutto, ma principalmente ne' Pacfi caldi.
Egli éstato porarea d'Egierio le Europa.

Il suo frutto rilasfia il ventre, ma e indigesto allo stomaco,

quando se n'hà mangiato. E' pettorale, e umettante, preso in decozione.

Il fugo latticinofo, tratto dal troncodell'Albero per via
di tagli e filmato proprio per la morficatura de Serpenti,
per ammollire le durezze della milza, per agglutinare le pia-

ghe. Si adopra efteriormente, ed interiormente.

Sycamorus à evaé, Ficus, & papie, Morus, come chi diceffe Albero, che hà del Fico, e del Moso.

## Symphonia.

S Imphenia Plinii . & Gemphrana . Lugd. Symphenia Dalechampio , froc Amaranthus tricolor . I.B. Ray. Hitt.

ay. P. III... Amaranthus fello variegato. C. B. Pit. Tournef. Amaranthus tricolor. Gct. Patk. Herba Papagalli, vel berba Phitaci. Dod.

E una ferzie d'Amaranto, overo una Pianta, che get-ta na folo futto all'alexza di circa un piede, rofficelo; le fue foglie flono fatte come quelle della Bietola, ma fono co-lorate, ò come miniate naturalimente di verde, di giallo, e dincarato, rapprefentantico lor colori delle pense di Pap-pagallo, gratifire alla vifta. I fuoi fori fono di mole fo-pite, diipofte in forma rosonda interno ad un centro, di bel-lifiimi colori vari. Dal mezzo di quefi fori ralza na pittillo, che diventa poscia un frutto membranolo che s'apre per merche diventa possa un tratto memorano ogne a apre per mez-zo come una festola per faponette, e rinchiude de femi qua-fi rotondi. La fua radice e pecciola, bianca, divila in molti rami. Coltivafi quelta Pianta ne Giardini a cagione della

TRATATTO UNIVERSALE 350

fna gran bellezza. Ella contiene molt'olio , e flemma , poco fale Ella è condenfante, aftringente, propria per lo íputo di

Ella c'endeniante, attringente, propria per lo iputo di fingue, per l'ediarree, prefa in decosione. Symphosia de sir, came sont most, come chi diceffe conveni-enza di voce, perché col fullo di quela Pianta posiono fari delle came, delle quali fi fervono i fanciullini per fare una maniera di Romo, del armonia.

# Symphytum .

S Tmphytum magnum. I. B. Ray. Hift.
Symphytum Canfelida major. C. B. Pit. Tournet.

Symphysium majus vulgare Park.

Conforda major. Brunf. Ger.

E'una Pianta, che gerta de' fufti all'altezza di due, ò trè piedi, groffi come il dito, velluti, ruvidi. Le fue foglie efcono le une dalla radiere i le altre nárcono lungo i fulfi, transi, i imple, langhe, aguzare, veline, nvoisé a la trato, di codi, i imple, langhe, aguzare, veline, nvoisé a la trato, di code de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició de la compartició del la compartició del la compartició del la compartició del la compartició del la compartició del la compartició del la compartició del la compartició del la conole une dalla radice; le altre nascono lungo i fusti, granre. Lata radice è lunga, groffa, che facilmente i rompe, men ad idunt), bianca di dearro, inherenta dun fiquo giut-ndo, nel quale confifie la fia virul. Nafec quella Parali vilco. Concience mobiblo, e fiamma, poco faie. La fiar radice è ingrafiarte, confolidatue, propria peta etfechezta, per le fulfioni del peto, per lo figuro di fagure, per la diforceria per aggiuntare le piaghe, per le fratture, do logazure, per l'erine. Si adopta elicorromente, e interior-

mente.

Le fue foelle, i finoi fori, e i fuoi femi fono vulnerari.

June hytum à aui cum, ét viu, admofeur, perché quelta Pianta,
effendo vulneraria, è confolidante fa, che rinalcano le carni. Confelida à confelidare, congiungere, riunire.

#### Synodon

Tuodon , five Denter S E'un peice di Mare lungo, e mezzanamente groffo, pe-

# TABANUS.

Alsans. Tabe. Afters.

In Italiano, Tables, on the species of motion, bilunga, fearna, ferrica; il cui becco è una maiene diplecico de recice; il cui becco è una maiene diplecico de recordo accus, cella quale punce di largue, de cui footifice. Hel fei pied in crit; vola fulle firade, nelle Forcete, ne Boéch.

Vi hi un altra fiecte di Tafano vendiccio, che chiamafi

Tabanides . Quefie mofehe fono rifolutive, proprie per far crefcere i expelli; petle, ò fpolverizzate, ed applicate falla testa. Tabanus, fet Tabe à tabefere, divenir magro. Sono stati dati questi nomi al Tafano, a casione, che il suo cor-

po e fcarno Affus ab Afine, perché quelta spezie di mosca perseguita gli Afini, e gli punge.

Tacamahaca.

Tacomata. Summi Tecemahaca. fante per l'ordinario tré, è quattro libbre; ma fe ne trovano, che peiano fino a dieci libbre. La fua tefia contiene delle pletre, che chiamanfi Synodentides. La fua gola egrande; il fuo monlacció aguzzo; le for mafcelle fono guernite d'una gran quantità di denti fatti in fega; i fuoi occhi fono gatadi; la fua tchiena e groffa, e follevata; i fuoi fanchi fono compreffi, di color rofficcio, tendence al bianco: il fuo venere è argentimo; la fua coda e incurvata . R itrovafi commemente nel Mare Adriatico . Egli e avido di carne, e ghiottone; divora con avidità gli altri pefci . E' buonifiimo a mangiare .

E' aperitivo, e riftorante. Le pietre, che ritrovansi nella (ua testa, pestate sono proprie per la pietra . Synodon à corcum, & of or, perchèquefto pefce hà un gran numero di denti. E' fizzo altresi chiamato Denter per la fief-

la ragione.

#### Syringa.

Stringa Dod.
Syringa alba, five Philadelphus Asbenas . C. B. Pic.
Tournetort. Springa alba. Ger

Syringa fiere albe. Cluf. Hifp. I. B. Ray. Hift. Syringa fiere albe fimpliet. Park. E'un beil' Arbofcello, il quale fi flende molto in larghez-E'un heil' Arboicello, il quale li flendemotro in larghez-za. I fluoi (fulli, e) i fuoi raimi fono articolati da molti nodi, e coperti d'una baccla rofficcla, ò di color di centere, pieni d' una midolla fungo(a, bianca. Le fue foglie iono bialunghe, larghe, vennole, taugliate leggiermente negli orli, aguzte, quali fimili a quelle del Pero, ma più rayvide, opporte l' una all'altra, d'un gufto nn poco acro. Nascono i tuoi fio-ri, disposti in spighe corte nelle cimede rami. Sono per l'ordinario di quattro foglie aguzze, difpofte in roia, di color bianco, d'un'odor affaigrato, ma un poco forre. Quando fono paffati questi fiori, s'uccedono loro de piceioli frutti quafi rotondi, fortemente attaccati intorno a i calici-Claichedmo di quetti frutri è diviso in quattro ripottigii ri-pieni di semi minnti, bissunghi. La sua radice è divisa in molti rami. Coltivasi quest' Arboscellone' Giardini. Fiori-sce nel mete di Maggio, è di Giugno. Nou se ne serve punno la Medicina.

Syringa è misos fifula, perchè i rami di quella Pianta vo-tati della midolla, di cui iono ripieni, poffono fervire a fat delle canne, è picciole firingbe.

E'una spezie di ragia dura, trasparente, odorifera, che cavasi per via di tagli dal tronco d'un' Albero straniero, grande, egrosso, ehiamato Tecemebeca, Park, Ray, Hift.

Taxamabaca Pepule fimilis fructu colore Paenia. I. Ba-

Tecomabaca, Hernand.

Arber Popule fimilis refinefa altera. C. B.

Harame. Pomet.

Haramer. Pomer.
Raffomiglia al Pioppo; il fuo legno è ragiofo; le fue foglie fono picciole, e rozonde, dentate; il fuo frutto è groffo
come una nocc, di color roffo, ragiofo, o doriferro, conteenten un nocciolo affai fimile a quello della pefca. Nafor
quell' Albero in grand' abbondanza nella nuova Spagna, e
mell'Idad di Macanetica. ell Hola di Madagafear. Noi veggiamo due specie di gomma Taramara. La prima

Noi veggiamo due feech di gomma Taramara. La prima e foprannominata fublime, perché la più forre, la più effenziale, la più odor fera. Ci capitava una volta nelle forre di picciole zucche feeche ll che l'hà farta chiamare Taramara in gufcio; ma quetta frezie e prefetentement erafilima. Di-crii, che ciò, che fà la fua cocellenza fopra l'altra fia l'efferente de la companio de la conservation de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del compani re ufcita fenza tagliodalla boccia dell'Albero. Ella dee ef-re fecca, netta, dicolor rofficcio, trafparente, d'un odor forte, grato, tendende a quello dello fpigo, d'un gusto un pochetto amaro, ed aromatico.

chetto amaro, ed aromatico.

La feconda é la gomma Tacamaca ordinaria. Ella ci capita in picciole maffe giallicie, ò rofficeie, fiparfe di lagrime bianche. Trovafi aitrest qualche volta in lagrime feparate.

Ella

Ella dee effere feelta netta, la più guernita di lagrime, la più odorifera, e la più raffomigliante alla prima. Contiene molt olio efaltato, e fal volatile.

moit olio cisitato, e tai volatite.

La gomma Tacamera é digeffiva, rifolutiva, nervale, anodina, cefalica, diseccance, applicata efferiormente. E adoprata pel dolore de denti. Se ne metre un piscolo empiafro fopra l'arreria della ecmpia; accheta dolori, diffigi i tumori; fortifica il cuore, e foltomaco, applicata in pittitumori; fortifica il cuore, e foltomaco, applicata in pitti-

ma fulla parte.

Il legno dell' Albero, quantunque il fuoprincipal ufo fia
per far tavole, e navili; e altresi adoptato nella Medicina;

fortifica il cervello; rifveglia gli fpiriti abbatenti, e la me-moria; accheta i mali di tefta, che nafcono da una pituita podenfa, abbrnciandone un poco in uno fcaldavivande, e facendone ricevere il fumo all'ammalato.

#### Tania.

T Ænia. E' un pefce di Mare, lungo come un Serpen-te, ma fottile, e firetto come una benda, ò una fertuc-cia. Ve nhà di tré fpetie. Il primo è lungo, minuto, affai fleffibile; la fan teita e off fa; i faoi occhi iono grandi, ro-tondi. Si muove con una tal celerità, che fembra un baleno; il che l'hà fatto chiamare da alcuni Torcia

il che i ha fatto cui amare da accum 1 occa . Il fecondo ha l'corpo fatto come il primo , crefcente alle volte fino a quattro piedi di lunghezza . di color argentino . Il terzo e chiamato Fala , perché hà la figura d'una falce in terzo e chiamato Para, perche na angura a una nate di miestore ; è lungo un braccio ; Lirgo come la mano, di colori vari, roffo, cilettro, dorato; la fua tella el deforme, brutta ; i fuoi occhi fono grandi; la fua actia el deforme, putta del Polpo, e fi riduce la una maniera di colla, quando fi frigge.

rifolutivo, ammolliente.

E' riobutivo, ammolliente.
Chiamafi anoca Teniae una fierte di verme piano, e
largo, che nafce nelle interiora dell'Uomo; là qualche
vota fino a fetre picid il imphezza, e de largo come il dito
mignolo; il fuo colore è per l'ordinario banco. Si dittogue difficilmence la fius tettà dalla fias coda. Chiamafi angue dificilmence la fun reità dalla fun coda. Chiamati an-cona Sultam, Olitatio, perché rirovafi folo nel corpo d'una perfona. Ne fuccia, e ne divora la fodianza; in maniera, che le capiona moiar magereza, e motro languore. Si fàmo-rire, dando alla perfona, nelle cui vicere è naro, del Mer-curio di qualifità preparazione, e si fà ufcire quelto Verme dal fuo corpo con un vomitivo. Trovafi altresi qualche voldal fuo corpo con un vomitivo. Trovasi altresi qualche vol-ta quella spezie di verme nella Tinca; ma è collocato diffetemente : imperocché rifiede vivo frà le carni di questo

pefee, e nos già nell'interiora, come nell'Uomo.

Tanta à viva, extende; é flato dato querlo nome ad una fipetie di pefee, ed a verni; a cagione, che fono lunghi, firetti, e piani come bende, ò fettuccie, che chiamanfi paelmenti Tania.

## Tagetes.

Ageres . E' una Pianta, di cui v'hà molte spezie. Io ne descriverò qui due . La prima é chiamata

ceer maximus redus, foremaximo multiplicate . I. B. Pit. Tournes.

vit. 2 oursel.

Tanaceum, froe Flos Africanus major, fore pleue. C. B.
Carsophilius Indicus major. Matth. Lungl.
Chriftantismun feminisms longis compressio, fou Flos Africanus. Ray. Hith.

Flos Africanus major, Dod.

Flos of recounts major, Doo. Flos of recounts major palpanthus. Get. Flos of recount major, free maximus multiplen. Park. Otherma major pulpanthus. Adv. Lob. Ella getta un fulto all'alexza di circa trè piedi, groffo

come il pollice, nodofo, ramoruto, pieno di molta midolla bianca; le fue foglie fono fimili in certo modo a quelle del Tamaceum, bislunghe, aguzze, dentate negli orli, verdi, ordinate molte fopra una cofta, terminata da una fola foglia, tentional recognition of the latest and the practice. National class for the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the practice of the p

fiernati da un calice bislungo, ò formato in canna dentata in alto. Quando é caduto questo fiore, gli fisccedono de femi-lunghi, angolofi, neti, contenuti nel calice. La fua radice lifte in un gran numero di fibre fottili, molli-

consiste in an agran numero as note tottis, mosti.

La fectoria (specie e chiamata
Tagetes Indicus miner fumfati free, free Carspophilus Indicus, free for Africanus. 1 B Ray, Hill.
Tanactum Africanum, feu fos Africanus miner. C.B.
Flas Africanus: Dod. Long.

First Africanus : Dod. Lobb.
First Africanus matter fispalet fairer. Ger.
Filst Africanus matter fispalet fairer. Ger.
Filst Africanus matter fispalet fairer.
Corripabilet Indices moure. Manth.
Fils petrade (vital ail alextext ail crient un piede, fitagon
di denters, ramocust; le use foglie (non filmis) a quelle del
di denters, ramocust; le use foglie (non filmis) a quelle del
di denters, ramocust; le use foglie (non filmis) a quelle del
di denters, ramocust; le use foglie (non filmis)
di agrazze del color verde carico, d'un odor fotre, que
filsererole. I fond fori nationo nelle cime de futili, e de
filsererole. I fond fori nationo nelle cime de futili, e de

mmi, fatti a raggi, e fimili a quelli della prima foczie, ma più piccioli, e iempilei, gialli - Succedono loro de femi fi-mili a quelli dell'altra ipezie. La fua radice e corta, fibra-

Coltivanti queste Piante ne Giardini a cagione della bellezza de lorofiori. Contengono molt olio cialzato, e fal effenziale, ò volatile.

Gli Autori non fi accordano circa le virtà di queste Piante Hernandez, nella fin Stotia delle Piante del Meffico, attribuifce a quefte Piante una virtà arternante, aperiti-va. Dice, che il fugo delle loro foglie, è le foglie steffe, pe-

n. Dec, cheil inguello loo finglie, lo finglie file, sperid-fie, speric coll inguello loo finglie, lo finglie file, speric, collection, speric, speric collection, speric, speric collection, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric, speric,

cato per averne mangiato ; quella di molti topi, i quali mo-rirono dopo averne rofo il feme ; quella d'alcuni Posci, ch' ebbero la medefima forte; e quella d'un fanciullino, a cui fi gonfiarono la bocca, e le labbra per averne mangiato il fio-

Molti hanno rigettato Il fentimento di Dodoneo in quefta occasione, ed hanno afficurato, che il Tageter non era ve-leno. Posio dire io medelim aver fatere alcune sperienze contrarie; insperocche ne hó fatto mangiare ad alcuni Canja, i quali non ne iono reflatta ve-velenati. Ma ficcome in qualità del Tagetes e ancora centraffata, io non configlio il fervirfene internamente, fe non quando vi farà ficurezza, che non fia veleno per gli Uomini. Può impiegarfi efternamente per detergere, per incidere, per rifolvere.

#### Talcum .

T Alcum; in Italiano, Tako.

E una spezie di pierra, o materia minerale, bella, bianca, unita, pullica, listica al tatto, rilucente, trasparente, che si espara in foglie, è in scuglic, incombustibile. Alcuni lo chiamano Stella stree. Ven had disespezie generali, suno chiamato Talco di Venezia, e l'altro Talco di Mottovia.

Il Talco di Venezia è morbido, fcagliofo, pefante, che fembra unto al tatto, quantunque fia fecco, di color argentino, tendente al verdiccio, un poco trasparente. Quell'e quello, da cui si proccura di cavar dell'olio, ma io non credo, che vi si rieca. Si trova si molti luoghi, da 'quali si cavano le pietre presso a Venezia, in Germania, sulle Alpi.

piette pretfo a Venezia, so Germania, suse Aspi. Bilogna fecquierio in bei pezi lauchi; risuenti, tendenti al verdicicto; che fi divida in picciole feglie nette, chiare, tripfendenti come particelle d'argento. Quando di vuole ri-durre in polvere, fi rafichia con una pelle di Cane di Mare, overo fi calcina in un ecogolo do fil soco cotac un quatto d'ora; in oli fi prehi in un morajo di ferro, che fin il tato cordicale non morale di ferro, che fin il tato pello caldato fino ad defere ovene: Si pafta quello Talco pello caldato fino ad defere ovene: Si pafta quello Talco pello.

Il tal-

Il Talco di Mofcovia è duro, pulito, unito, rilucente, li-Teio al tagro. Si divide in foglie fortill, trasparenti quasi co-me vetro, e talvolta rofficcie. Nasce ne' tuoghi di pierre in Moscovia, in Persia. Dee sergliersi il più netto, il più tras-parente. Si adopra per sare delle lanterne, come si adopra rebbe il corno; ma è più comodo, perch è più trafparente, e non è com effo fottopofto ad abbruciarfi.

I Talchi fi ciducono difficilmente in calcina dal funco.a ctgione, che i loro pori effendo piccioli, le parti del fuoco feo-rono fopra fenza farvi imprefione. Io ne hò però fatto calci-nare dell'una, e dell'altra fipzale collo fipcchio uflorin. Quel-lo di Venezia fu convertito da quetto fuoco folare in una materia groffolana, pialliccia, opaca, e quello di Mostovia io una polvere leggiera, farinofa, fottiliffuna, e bianchiffuna. Trovafi o Italia un Talco nero, che hà prefo Il suo colore da vapori futiurel, ch'efalano di fotterra.

da vapori listifuci, ch'elstano di forterra.

La creta di Faranone una feste di Talco, è una materia minerale, quati fi mile al Talco di Venetia, , una più dura, tra minerale, quati fi mile al Talco di Venetia, , una più dura, chia bianca, e fallita reste. Si trova nei loughi di presidente di Ristano. Serveno per levara le macche graffe dale vedilimenta, o di Sarto per fegarar i lonordrapsi. Debhono fecglietin estes, unite, vedili, lifici al tatto.

Tarignos viene dalla parola Teclefor Jule, che fignifica il

Stellaterra, a cagione, che il Talco, il quale nafce nella

erra, rifplende to maniera di Scella .

#### Talpa.

T Alpa. Mus serrenus; in Italiano. Talpa.

E un animale quadrupedo, grofio come un Topo mediocre, abitante fempre focterra, dove fa il più delle volte
moito danno; imperocché mangia le radici delle Piane; il
foca refla è qua fi mille a quella della botez; ma non vi fi
foca refla è qua fi mille a quella della botez; ma non vi fi veggono occhi . Il fuo collo è cortiffimo ; la fua fchiena è larvegono occin. Il too colto e cortunino; ia tua tenera e tar-ga; i, e fue gambe fono cortifiame; i fuol pieta rafomigliano a piccile mani. Quelli davanti hano cinque dita; e, quelli di dietro, quattro. Il fuo pelo é corto, groffo, fecio di futto, ficio al tatto, nericcio, rilecente. La tius pelle é duta conten-gi (vojo. Si Jadoro per fue delle borfe. La Talga contene-molto di volstile, e fifto, e dell' folio. Il cuore della Talga el fittanto buono per l'emie, prefo in

Il fuo texato fecco, e cidotto in polvere, è proprio per acchetare i vapori ifterici, e le doglie delle Fermine, che hanno di freico partorito. La dole è da uno feropolo fino a una dcamma

La cenere della Taipa è propria per le fluffioni di catarro, per la fciatica, per la lebbra, per le ferofole, per le fiftole. La dofe è da mezzo feropolo fino a una mezza dramma. Se ne applica altresi efteriomente dopo a verla mefeolata nel me-e, è in qualche olio. Talpa à upla, cecità, à evasa a cagione, che quest'infet-

non a supra, excuta, a subasa cagione, che quest'infec-to è cieco, secondo l'opinion volgare. Egli hà rutravia due ecchi nella testa, ma picciolissimi, e così superfiziali, che si levano via, quando si scortica.

#### Tamandua.

T Amandua, fen Myrmecophagus G. Pifon.
E'un'animale quadrupedo, che nafec nell'America, raf-E'un animate quadrupteo', ète naice nell' America, arti-fomigia, lail Volte, en non nels la l'itativa, anut giel et imido, e feiceco. Ve n'had d'un feneire, l'uno grande, che ha un couda larra, generica di feneire, d'un priamet, en cui crita d'autre, ancie l'un presentation de l'un cui crita d'autre, andi, o fenia pelo; l'uno, e l'aitro fotore artis jojed di formiche, i, sui tropo parine que quantità mue cuda ai ranni digal fibero, e vierdia l'opide pra afrerare le fen-miche, forna le quali fi ancie, e le divora. I modere dell' miche, forna le quali fi ancie, e le divora. I modere dell' averanza d'idangeri per logo locci qui nagici al tromba. apertura folamente per loro bocca in maoiera di tromba . Non hanno denti, ma quando vogliono predare le formiche vibrano fuori del l' r moftaceio una lingua lunga più di due piedi, e roconda come una corda, con cui agglutinano que piccioli infetti, piegandola, e ripiegandola per meglio affa-lirli i indi gl'inghiortono molti alla volta ; la loro pelle è grof-

fa; i loro piedi fono guerniti d'uene acure, colle quali fi di-fendono gagliardamente, quando vengono irritati. La loro carne è quali fimile a quella della Volpe. Ella è rigliofa, e difficile a mangiare .

Il loro grafio è ftimato rifolutivo, e nervale.

#### Tamarindi.

T Ameriudi, Oxyphenica, in Italiano, Tamarindi. E'una polpa, ò fostanza midollosa, nera, agra, affai grata al gusto, la quale si ritrova ne' frutti d'un' Albero dell' ndie, chiamate Tamarindus . Ray. Hift. Pit. Tournes

Tamarindus Derejhde appellata. P. Alp. Balam-pulli, feu Madevam-pulli. H. M Siliqua etrabus, qua Tamariudus. C. B. Tamarindi. 1. B.

Lemannat. 1.0. Egrande come un Noce, ma più ceftuto. Il fuo tronco 
è d'un bel rampollo, diritto, e cosi groffo, che appena due 
Unmini poffono abbracciarlo. E' coperto d'una buccia affai 
groffa, bruna, e crepolata, il fuo legno è duro, e come tanute, i fuoi rami fi firendono affai regolarmente da tutte le parti, divifi, e fuddivifi in altri rami, veftiti d'una pelle fina, di color verde-bruno, guerniti di foglie grandi come la mano, affai firette, e difpotte alternatamente. Ogni foglia è composta di nove, dicci, dodici, ed anche fino a quindici paja di picciole foglie, attaccate ad una costa lunga quartro, è cinque pollici. Quefte picciole foglie fono lumphe otto, d nove lince, e larghe tre, d quattro. Sono rintuzzate nella pun-ta, e molto più rotonde, che nella loro bafe; imperocche hauno in quel luogo come una spezie di gomito, che rifeuarda l'eftremità della cofta. Quefie foglie fono fortili d'un'ver-de allegro, un poco vellute fugli orli, e di fotto tramezzate per lungo da un picciolo filo, i cul cami fono delicatifimi, d'un gusto acido, grato. Nascono i suoi fiori nove, è dieci iofieme nelle afcelle, e nell'eftremità de rami, disposti in mazreturn enter enterent de transparent enterent de transparent interplaciera mezzo piede, afiai rari, quasi fenza a dorce. Ciafeheduno é follenuto da un gambo di quattro, o cinque lime de il unphetaza. Ogni forre di trei foglie, di color di rofa, fiparfic di vrene roffe come il fangue. Una di quelle figlie è per l'indicate in di acciona del l'il fren. l'ordinario più picciola dell'altre, le quali hanno circa mezzo pollice di lunghezza, e quattro linee di larghezza, fono fatte a onde, ed arricciate nceli orli; il loro calice è una picciola pera polpofa, verdiccia, terminata da quattro foglie bian-che, di cofore tral roffo, el giallo; un poco più lunghe delle foglie del fiore, el più delle volte rivolte abbaffi. Quefio calice s'allunga, quando il fiore è paffato, e non è punto d'ficrente dal gam

Il frutto del Tamatindi è un piftillo, il qual efce dal mez-zo del fiore, lungo circa mezzo pollice, verdiccio, ed incur-vato comegli artigli d'un'Uccello. Crefce fino alla lunghezto del loro, Imperiora mettro Joutte, "reglector, of large-trans and corresponding to the order of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control doù in norimento de iemis, che iomorinchiuli nel beccello in momero di rei, doutris, cupelli femi fiono pissai, duti s, grandi appretio poco come quelli della Catia, ma un pomeno piani, di ligura irrepolare; imperocche il mini sono quati quadrati con li cantoni recondi; gli altri fono tciano-buri, gli altri pia quezzi, changolo di una parre, che dall'altri ali fono fiperincie e polita, rilicente, di color rofficcio di con parre di una marc-

chia bruna. Questi semi rinchiudono sotto la loro pelle, ch'e mediocremente groffa due lobi bianchi, polpofi, i quali fi di-vidono affai facilmente l'uno dall'altro, d'un guilo di manviogno ana inclinente i uno dati autro, a un guito di man-doria grato; abbracciano il getme, il quale non hà più d'una linea di lunghezza. Egli è ficcato in una fofferella, potta nella parte aita de lobi. La radice dell'Albeto e lunga, groffa, divifa in molte braccia, che fi ftendono affai lontano, acdivita in motte praccia, che il mensiono antanionizzio, ac-compagnate da motto capellamento, e coperte da una buccia di colore trà l'roffo, e l'giallo, fificia. Nafecqueff Abero in motti luoghi dell'Indie Orientali; in Affrica, nel Sene gal, in Arabia, nell'Isloe dell'America, donde gli Spa-guovil lo trafforzatono nel principio delle loro conquife. I Viaggiatori fanno qualche rotta provisione di quetti frutti per cavarsi la sete nel gran caldo, e ne consettano eziandio col succhero.

Gi Indiani levano a i Tamarindi la feorza, e le fibre legnote, dopo averli un poco feccati, indice li fpedifono am-mucchiati gli uni fopra gli altri. Bifogna forglierili recenti, in patla affai dura, midollofi, neri, d'un gnilo acerbetto, gra-to, d'un' ador vinolo; che non fieno fiati tenuti in cantina. i conofeerà , se faranno stati tenuti in cantina dalla loro confiftenna troppo liquida, da un odore, che avranno prefo, e da loro femi, che fi faranno gonfiati. Contengono molto fal

acido, olio, e flemma. Sono deterfivi, rilaffanti leggiermente, ed aftringenti Fermano col loro acido il moto troppo grande degli umori; moderano la febbre, rinfrefcano, cavano la fete. Si adopraun nelle fierd contines, nelle daufres, prefi in Aerostione, di intoconsi. Sen eva la polar com un appil come della iza-fia. I chò reduco un volta prefio à Dregheri el Tamatin-dirofi, me arano meno limitate d'a Tamatin-rocchi il horo pallo rea meni ago, e amor passo. Sarbes code La Capite del Tamatindi fono proprie per carace la fere e per niviricava nelle febbri adenti, prefi in decosiote. I Vagiaturoi, che prafino per li linghi, e coul lancia equell' Alerto, prendono delle fie foglie, e le mallicano per ellina-tiva della propositione della fie foglie, e le mallicano per ellinaso nelle febri continue, nelle diarree, prefi in decozione, ò

Tamarindi à Tamar, Dadhur, perchè quelti frutti hanno una figura quafi fimile a quella d'un Dattero, ò d'un dito, e perchè Melue, e molti altri Arabi hanno creduto, benché fenza fondamento, che il Tamarindi foffe il frutto d'una Palma Calvaries Onyphanien ab ité acidam , & Osirif raber , come chi di-cefic Dattero roffo .

# Tamarifeus , fire Tamarix .

T Amerifeus, Ang. Tamarifeus Narbonenfis. Ges.

Tamarifeus folio tenutore . Park. Tamarin altern folio tenniore, five Gallien. C. B. Tamarin unior, five arborea Marbonenfis - I. B. Ray. Hift. Merica 1. Clusti.

Agricas C. Cistil.

F. et al. Alberto du merana a herza; la fua hocci é ruvida, le fua hocci de ruvida, le fua hocci de ruvida, le fua hocci de ruvida, le fue alle fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fue de la fu

I Tintori fi fervono de fuoi frutti in luogo di Nose di galla per tingere in nero .

Tutte le parti di quest' Albero contengono molto fale , ed

ollo. Si fabbricano col legno di quest' Albero molti bariletti, ò altri vafi, tazze, biechieri, ne' quali fi mette il vino.
La baccia di quest' Albero, la fua radice, le fue foglie, i fuol frutti fono adoprati nella Medicina; per levar le oftrazioni della milza, del mefenerio, per provocare i medrui dile Fenomina, per attenumenti il reporti parancia, anniliono. alle Femmine, per attenuare gli um oritartarofi, emalinco-

#### Tamnus.

Ameser. E'una Planta, di cul v'hà due spezie.

T La prima e chiamata Tammus racemojn fore minore, lutes, pullescente. Pit. Tour-

nel.

1. Rey will fam, fev Tomme Plinit: fals spland1. Rey will fam, fev Tomme Plinit: fals spland1. Rey will fam, fev Tomme Plinit: fals spland1. Brond Jam's few arge or crossing. C. B.

1. Spellmen tear & Kente glicteria.

1. Spellmen tear & Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellmen tear.

1. Spellm ito vitcons; i nue nori secono unita anche una regin, disposti in grappoli, e di la ciafichetuno la forma di un bacinet-to, tagliato per l'ordinario in fei parei, di color giallo redic-cio, o fimorio. Alcuni di quetti bori, che non fono nodofi, cadono fenza lafciar rerun frutto; ma quelli, che fono nodocascono retras suctar verun tratto; ma quelli, che tomo nodo-fi lafciano dopo loro nas coccais roffa, è nericcia, la quale rinchiude una coffia membranofa, ripiena d'alcuni femi; la fua radice è grande, groffa, tuberofa, quafi rotonda, nea di fuori, bianca di dentro, profonda nella terra, d'un guito acro. La feconda (pezie è chiamata

La leconda l'ocure e commate Tammas baccifera fine majore alba, Ptt. Tournef. Espania nigra baccifera, Park. Espania lavo, sfren nigra baccifera, C. B. I. B. Ray. Hift. Ella getta come la vite de fermenti lunghi, legnofi, an-Elli getta conte la vite de fermente limphi, legnofi, and solofi, (tregolizati, et attencandi feraza mani con moite solofi, et alemante de l'estat de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre del perior de la contenta entre de la contenta entre de la contenta entre del perior de la contenta entre de la contenta entre del perior del contenta entre del perior de la contenta entre del perior del perior de la contenta entre del perior del perior de la contenta entre del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior del perior d

de ful pricipio, ma maturando diventa rofa. Y li frovtano quattro, d cinque (mai falli grafi), rocondi, seria ja fan andece i lospa, grofia, imberma d'un fugo-viscoto. Proposito de la constanta de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la composito de la compos volta la marcia.

#### Tamoata.

The mass, falida;
E un péric lacqua dolce dell' America, lungo circa
metto pioda; e lungo red data, da colos feuro ferrigno. La
metto richa del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua setto con del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del lacqua del

di. E' buono a mangiare.

E' aperitivo, e proprio per la renella.

Tamesta è un nome Indiano.

Soldido è un nome Portughese, che significa armato, per-che questo pesce pare, che sia naturalmente vestito d'un armadura da tutte le parti.

#### Tanacetum.

T Anacetum, Matth. Dod. Ger.
Tanacetum vulgare. Trag. Park.
Tanacetum vulgare luteum, C. B. Pit. Tournet.
Tanacetum vulgare fore lutes. I. B. Ray. Hill.

Transcrims walfare fuer lates. L. B. Ray. Hall.
Arthemyls revolving. Facts.
E una Planza, che crete all'afrexad id une, by rep pedi;
E in Planza, che crete all'afrexad id une, by rep pedi;
E in pube, differe come als, engliare, e le lorocugliation (full finor norom), rigato, missolofii, je lue foglie fono
grandi, lumphe, differe come als, engliare, e le lorocugliacup come and the come and the come and the control of the
full in profit matzenti retoundi, composibi di moti forcellari
full in groff matzenti retoundi, composibi di moti forcellari
full inclusione di come de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione de l'une de l'une de l'une de l'une
full inclusione igalazmit, e détentat in alto, d'un bei colore gallos, dorate riscource, d'aris baixon, jofientat d'an en caler Cagalioto. Quandoloro patfait quelli forti, incredono loro de tenti mimetti, e per l'ordiant baitagnis, i quelli diversato net entatarante, i den médection baitagnis, i quelli diversato net entatarante de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie Folis crifpis, ma non è che una varietà della precedente.
Contiere molt olio efaitato, e fal effenziale, ò volatile. E'incifiva, penetrante, carminativa, ifferica, vulnera-ria, aperitiva. E'propria per la colica nefritica; per provo-care i meltrul alle Femmine, per diffipare i vapori, per ifcacciare le ventofità, per far morire i vermi. Si adopra efteriormente, ed interiormente.

## Tapia.

T de come un Faggio ; il fue legno é facile a rompere , co accome an english in the period and a tompeter a tompeter betted funs buccia lifera, di color di cenere, riperno di midolla come quello del Sambuco; le fue foglie iono difpofte un fopra una coda, verdi, lifere, unite, rilucenti: Il fuo fiore e comporto di quattro foglie bianche, lunghe un dito. Clafcheduna è attaccata ad un gambo corto, e fortificata nella fua lunghezza da un nodo, e da alcune venerre obblique, verdiecie. Queile foglie fono accompagnate da quattro altre picdiscrie. Queste togate toen accompagnate da quattro airre pic-ciole foglie, corre a verdiccie, e da molti thami rofiscci. I fuol frutti hanno la figura, la groficzaa, e di il colore delle melarancie; la loro buccia d'altresi firmite a quella della me-larancia, q'un'udor dispiacerole. Sono buoni a mangiare, d'un guito dolce. Naice queste Albero nella Città d'Olinda,

e in molti altri luoghi.

Le fue foelle fonoun'eccellente rimedio per le infiammazioni, che vengono al forame ordinariamente in quel Parfe. Effe ne acchetano il dolore; fi pettano, e fi applicano fopra. Se ne mette eziandio negli orecchi per far paffare i dolori di capo, che vengono da un gran calore.

## Tarantula.

Tarantala, in Italiano, Tarantola. E'una ípetiedi Ra-goo grofio, la cui morficarum é velenosa. Ve n'hà di molte (petie, le quali foso differenti per la inoto grofferas, pel loro colore, e per la forza del loro veleno. Nafcono in Taranto nella Calabria, nella Puglia, nella Sicilia, e in rutta l'Italia; na quelie della Puglia foro le più velenole. Il lor colore e per l'ordinario di cenere, chiazzato di macchie bianche, nere, ò verdi, ò roise. Illoro corpo é grofio co-me una ghianda di Quercia, e velluto; la terla è applicata immediatamente fullo flomaco, il quale dall'altra parte è unito al baffo ventre con una ipetie di nodo. Hanno otto piedi, ò pambe; ciacheduna delle quali è articolara da quar-tro giunture, e armata di due ugne forcute; i due piedi da-vanti fono più corti di quelli di dietro. Hanno otto occhi, projection of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of the policy of th

piccioli denti affai aguzzi, e neri, co quali afferrano ciò che vogliono mangare. Quefil denti fono umertari da una bava, che fa là toro veleno; imperucche nei medefino cempo, che inaccrano la carne mordendola, quella hava caricara d'un fale vofatile marino s'infiuna, o foi wibra nella piaga, e penetrando fino nelle vene, e nelle arterie vi cagiona delle alterativa mortando.

transo intonetie veue, Emitre austra i seguera de la tela come gli altri Ragni, e vi predanodel emórico e della tela come gli altri Ragni, e vi predanodelle mofiche, e delle farialte, delle equali fanno il lor nodrimento. Abitano nei buch della terinali della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della dell ra , nelle feisure delle muraglie, ne luoghi più caldi della Pu-glia. Sono così nemiche del freddo, che nei tempo del Ver-no fe ne flanno nascoste focterra. Si battono, fi uccidono, e fi mangiano le une coll'altre, quando lor mancano gli ali-

finangiano è une coll'altre, quando lor finanzano gli ili-menti. Fanno fino finanza ora alia volta, e le tengono at-necesa al loro petto, fin che fieno aperre; indi cutodificno i lar figliculti notto i tratter, fino, che finead vienu giana la figliculti notto i tratte, i fino, che finead vienu giana la proposita della Tarantola non finon princhole in trust i lugali, e in trusti tiermi. Y ha die lugali, e di ettarji, e il quali pungono fornaz, che ne fiscoda reruna occidence. Quel-le della Pulgia principalmente fino più di esternefi pei vien-to, che fiproporo en magnica rabi della State. Si crede, politico della proporti della della State. Si crede, politico della proporti della della State. Si crede, politico e del sono proporti per di difficia i gastina più prico della considera di difficia i gastina più prico

che nel tempo, che is copulano, il foro veleno fia più perico olo, e le loro punture pa di fificii, a guarire. Non fi gigliano le Tarantoie, come fi vuole; i cuttofi in-piegano i Pacfan per isnidare. Queffi famo i buchi, ne qua-la fi ritirano queff infetti, e quando ne hanno fooperto alcu-no initano un infuturo di mole. La Tarantonia eficalitora protatamente per afterrare la preda, ma ella modelima e col-ri, impercoche fi prende com un infidat, che fi fana a pparecchiata.

La puntura della Tarantola è vivissima, e cagiona un de la parter suna a se anno a e vivinima, e concora su un lore fimile a quello della pecchia; la carne, ch' e interno al-la parte punta fi gonfa, e diventa livida, la perfona è for-presa alcune ore dopo da una protonda triftezza, da un tremore, da una gran difficoltà di respirare, da un dolore di tefla, da un male di cuore, da un tramortimento generale; il polfo s'indebolifce, la vifta và mancando, fi perde la cogni aione; fi dura fatica a parlare; fi fugge la compagnia, e fi cercano i luoghi più folitar).

Quelto veleno non fi fa talvolta fentire, che circa un'an-no dopo la morficatura. Gli accidenti, che cagiona fono af-fai bizzarri; cominciano con falti violenti, che fà l'amma-Bi bizzarri ; commerano con tatti violenti; cne 13 12mma-lato; continano con una privazion d'apperto, con febbie ardenti, con dolori nelle giunture, con una itercizia univer-le; con letarphi, con contorioni, e allungamenti delle braccia, delle gambe, con moti convuliavi. Gli uni di quel-li; che fono fiatti morficatei, ridono, altri piargono, altri godano, e canzano; altri aormono, altri regliano, altri godano, e canzano; altri aormono, altri regliano, altri yomitano, altri udano, altri tremano, altri faltano, altri ballano, altri corrono fempre. Alcuni fi dilettano tanto nel vedere certi colori, che cadono come in eflafi, quando loro fi prefentano; altri non fono contenti, fe non tengono nelle mani un vafo di vetro pieno d'acqua, e allora fehennifono, come i Gladiatori, facendo un gran numero di getti ridicoli; altri circondano il loro capo, le loro basecia, e la loro cincola di diverie Piante le più verdi; a itri attaccano le cofcie agli Alberi, e lafciano cadere fospeso il rimanente del loro corpo; altri dopo aver ben faltato, e ben bailato fi mettono a federe, net dopo a la contra de la contra de la colle mani, foiptra-no, e fi lamentano come períone afflitte; alti figettano a

no, e il samentano conte perione attitice, atti il gettano a cerra, e (cuorono le loro braccia, e le loro pambe colla mede-finasforta, come le fosfero ammati di optiella; a latri fi ri-voltano nel lango. Finalmente fanno turce le azioni degli flotti; ma banno del buoni increvalli, ne' quali parlano be-ne; non fanno per l'otdinatrio malea veruno; hanno cutti

ne; non fanno per l'ordinario male a veruno; hanno rutti un grand correce d'una finada nudo. Arli medi; gio-ni finado; che loro più giovano fono fari ballare molti gio-ni cinque, è feicore fuccefi vamente far loro udire delle finio-nie, che più loro piacciano; imperocche tutte non conve-gono loro generalmente. Giliuni amano il fiuno del Vici-no; altri quello della Tromba, altri quello della piva. Quefli divertimenti, e questi efercizi violenti famorra spirare per li poti una parte del veleno, e scemano la causa morbifica; ma non bilogna fermarfi in quefli foli rimedi. Stà bene il da re molte volte all'ammalato dell'eftratto d'Elleboro, e della mica.

Se l'ammalato non é foccorfo co' mezzi, de' quali abbiamo parlato, è moltoda temere, che la lua malattia diventi morparlato, e moitoda remerê, che la tua malatată diventi mor-lale. Sicouloce, ch cigli elfuori di pericolo, e quafi guaziro, quando non hă pià voglia di bălăare; ma fucede a molti di quelti ammalat, che in capo ad ogni anno della morficatura; reoma l'accello, e bilogna allora far loro ricomisciare la datra, e la finfonia. L'ammalato, totto, ch' è patfisro il fuo

accesso si risveglia come da un prosondo sonno, e con si ricorpunto di ciò, ch' è passaro, e ne meno della danza. Il veleno della Tarantola e casionato da un fal acido, e volatile, il quale esendos esatraro nel cervello, ed artacca-to alle membrane de suoi vasi, vi produce di quando, in quando, e secondo, che s'agita, e si fermenta più, è meno, delle

irritazioni, ediversi movimenti, ed alterazioni negli spiriti,

smazioni, e dipreti movimene, o a aterazioni negisipinti, e ne principi de nervi, donde nafono usuti gili accidenti no-jofi, de' quali ho parlaro.

Il Sig. Geofroy dell' Accademia Reale delle ficienze, pub-blicò alcuni anni ono una disterzazione fulle Tranzance, la quale d'atta inferiza nella froria della modefima Accademia anno 1 702. pag. 20. dell' Ediz d'Amflerdam.

Terantule à Tarante, Taranto, perché quell'infetto non
fitrovava una volta, che verfo la Città di Taranto.

#### Tartarum .

T ártarum, in Italiano, Tartaro; è una materia dara, faísofa, ò criofofa, che firitoroa atraccasa insernoad-le dophe interne delle bota i di vino. Queflo Tartaro è composto della parte più grofosiana, e più faifa del vino, ja quale fepatata dalla lermentazione findura fino al impietrifia ne fianchi della botte

Vhà due spezie di Tartaro; l'uno chiamato Tartaro bias co, che si cava dai vino bianco; e l'altro Tartaro rosso, che

fi cava dal vino nero.

Il Tartaro bianco fi divide in pezzi più piccioli, e meno groffi del Tartaro rofso, ma fono più puri, e più pieni di

Convien (cegliergli assai groffi, pesanti, facili a rompere,

Convien (regilergii sfasi groffi, peianel, facili a momere, dictor bujos, banchecio, dei centre, netri, crifallini, ebril latrid sleature, a un guito acerbetro piacrvole:

ebril latrid sleature, a un guito acerbetro piacrvole:

esti attri, faccio, profice i peiacri. Que for Tararci este fectiva testi, faccio, profice i peiacri. Que for Tararci piacroli mopuro del bianco; ma hai li medefino guilo; c. fe me cavano innedefinio pirico); Conciene menosiloc, e. fe me cavano innedefinio pirico); Conciene menosiloc, e.

Il Tarari migliori ci vengono dalia Germania, salia Linguadoca, saliai Provenza.

guadoca, dalla Prorenza.
Si purifica Il Tararzo bianco facendolo bollire nell'acqua, pifandolo per torcificado piano, e meternolo a fraporare.
ceritalizzare il liquor pafatono nella maniera ordinaria. Colceritalizzare il liquor pafatono nella maniera ordinaria. ColRaccoglievafi una volta una pellicella condendata, e finenouava iuli acqua nel tempo, celli evapoezzione, e ficava. Quest'era l'eremor di Tararzo, ma fi consionde ilcutalallo col cremor di Tararzo, ima fi consionde ilcutatallo col cremor di Tararzo, deposibile fiston velados, ch'

era una flessa materia cra una tenas macera.

Dec (reglierfi il criftallo di Tartaro in criftalli piccioli, netti, afati bianchi, pefanti, fecchi, d'un gufto acerbetto piacevole. Si adoprano per imbiancare la cera; come pure per ben chiarificare il ficro. Se ne fa bollire una dramma in

ogni milura di fiero, che vuoi renderfi chiaro. Quelto cri-fiallo di Tarraro fepara tutto il cacio; indi fi feltra il liquore. Il Tarraro bianco contiene molto fal acido efsenziale, mediocremente olio Il Tartaro rosso contiene meno sale del Tartaro bianco,

ma più olio, e terra. Quelli Tartari fanno l'aceto, quando fi ficiolgono nel vino. Il criftallo di Tartaro non è differente in foltanza dal Tar-

arto bianco, fe non in quanto contiene memo di terra.

Tutti i Tartari del vino fono aperitivi, e un poco rilafazeivi; levano le ofiruzioni, provocano l'orina, fermano la
febbre, feiolgono le coccie. Non fi adopra il Tartaro rofio interiormente, ma fovente il Tartaro bianco, e l'eriffalio di Tartaro. La dofe è da mezza dramma fino a trè dramme.

#### Tati.

I at t. C. Bent.

E w Uperlieme dell' India, curioli per la fua picciona, a prin farmenta dell'arondo, ton right agrica vita.

E w Uperlieme dell'arondo, ton right agrica vita.

Per la colora vita, de un piccioli sono right agrica vita.

In la colora vita, de un piccioli sono right agrica vita.

In la colora vita, de un piccioli sono right agrica vita di per per la fina menta, a recit, che vità di massima con que la colora della colora di persona di conservativa di persona di conservativa di persona di colora di persona di colora per la colora per la colora di persona di colora per la colora per la colora di persona di colora per la colora di persona di colora per la colora per la colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di colora di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona di persona

#### Taurus.

T Aurus. in Italiano, Toro. E'il maschio della Vacca, il quale edifferente dal Boc, perché non e staro castrato, ô c un'animale quadrupedo, e con corna, grande come un Cavalletto, forre, robufto, e vigorofo. Naice Vitello, e crefcendo diventa Toro. Contiene in tutte le fue parti molto fal volatile, ed olio. Il fuo graffo, e la fua midolla fono propri per ammollire.

per rifolvere, e per fortificare i ner Le fue corna, e le fue ugne fono fudorifiche, e proprie per fermar le diarree

Il fao priapo é buono per la difenteria, pre so in polvere La dote é da uno scropolo sino a una dramma.

# Taurus volans.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s aguzzo, un poco iatro a volta, e curvo. Getta da due lati dedis fun parte (isperiore due ramofelli), o fampoli inflit corti, agusti; il como di fotto non è più grande della metà dell'altro; is fau panta e follevanta in altro verio il corno fuperiore, a cui è ricina molto; ità altresi di dentro trè è quattro rampolli. Servono queste due cora funta all'animale di mano, e di dirieta; il mperocche ferra furna all'animale di fina di dirieta; il mperocche ferra furna sull'animale di fina di colo; che di dirieta; il mperocche ferra furna sull'animale di fina di colo; che di dirieta; il mperocche ferra furna contra di contra di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di colo di co

didititis i inparecesso preda .

Quefiz groffa Mofea hà fei gambe, incapo alle quali fono grandi, de piedi goranti di dira, e d'ugne. Le fise ale fono grandi, larghe, forti, robufte, gialliccie, rilucenti, che coprono il fon corpo in forma di feaglia. Contiene molito fai volatile,

ed ono.

E' propria per anmodiree, per rifolvere, per fortificare i
nervi peffa, ò cotta nell'olio, ed applicata.

E' flata chianata quella Molca I avo, ò Cervo a cagione
delle corna, che porra nella fua cetta, e che hanno una figura quali fimila e quelle de I roto, ò del Cervo.

Taxes.

T Azzr. I.B.C.B. Pit. Tournef.
Sullar arbor, Carn.
Miles arbor, Cord. in Dioft. in Italiano, Taffo.
Evan Abror, che stafforniglia all' Abere, e alla Picta;
il fun legan deisrilinno, ronfeccio, le fee feglie feon fimilia
quelle dell' Abere, I fond fori fono mazzetti, o carloni dicofor vende finance, compoli di kejune cine ripietre di polvefor vende finance, compoli di kejune cine ripietre di polveema, tagliaci in funghi, ritagliati in quattro, è Z a cin-

einque merlature. Questi cattoni non lasciano veri cinque meritature. Quetti cattoni non lafciano verun feme dopo iero. Nafcoron irutti fila medefimo piede; ma in loophi (parati. Quetti futti fono coccole molli, rofficcie, pieredi (ippo, forsti davanti, e tripical (clafchound o'un feme. Nafce quett' Alberto ne' luoghi montani), e faffori, ne' Paeti caldi, come in Linguadoca, io Proverna, in Italia. Le fue coccole generano la diffeneriia, e la febber, a chi ne mangia, le fue foglie, e i fuoi fiori fono filmati uo veleno, fimile alla Cicuta.

Taxus à villa venena, perché quest' Albero serviva una volta a fare de veleni.

## Tegula.

T Egula. in Italiano, Embrice. E una Terra formata in quadro, piana, e cotta nel fioco; ella è dura. Si adopra per coprite le café. É affringeue, e, propria per fermare il fangue, fpolverizata, e applicata efteri ormente.

## Telephium.

I Elepham Diejestidts, Dod.

The Sam Planta, che geret de fadit groff, records, vanis, and the same planta, che geret de fadit groff, records, vanis a quelle delta Paccialisa, vanis plantamente lango i fatit, groffe, polpote, ripiere del fago; la maggior partie todic beggirtennen beglier. In Saliconi, libed.

Same plantamente lango i fatit, groffe, polpote, ripiere del fago; la maggior partie todic beggirtennen beglier. In Saliconi, libed.

Califections of elif è compolio el moltre fogle, el ripiete la record del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del con bislunghe, bianche, (parfe di fibre. Nafee queffa Pianra ne luoghi faffofi, rozzi, verfo i vigneti. Contiene molta flemma, ed olio, mediocremente fale.
E'devefiva, rinirefcante, vulneraria, confolidaote, ri-

Telephium à Telepho, perché, fi dice, che un Medico chiamato Telephus, hà meffo il primo queffa Pianta in ufo.

## Tellina.

TElling. Sono pefelolini con gufelo, i quali fi trovano fulla rena in riva del Mare, e qualche volta ne' Fiumi; i lorogulci fono bianchi, rigati, deneati negli orli, lunghi, firetti, liici ai tatto. Quefti priciolini fono buoniffimi a man-giare, e di buon fogo. Contengono molto fale, ed olio. giare, e di buon lugo.

Sono affai aperitivi. Il guício di questi pesciolini abbruciato, e ridotto in polve-re è un depilatorio, a cagione d'un sale alcalico, che con-

Tellina à robem , perfedia , perché questo guicio crefce in ochiffimo tempo in fua großezza perfetta .

## Terehinthina.

T Erebinbine; in Italiano, Trementine. E una ragia Ilquida, dun liquore vifcofo, ragioto, oleofo, chiano, trafparence, colla conditienza, e colla qualità de balfami naturali. Si cava per vid di casili. di forca catali de la colla conditienza de colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità de la colla qualità della colla c

emfagurene, colla confettenza, colla qualità de baltimina-turilli. Sica va previ di regli, o forma ragi da monte fipe-nia d'albert, ebecrefono ne Preficialsi, come dal Ter-benco, dal Larice, da Pros, dari Merce, dalla Pere-benco, dal Larice, dal Pros, dari Merce, dalla Pere-la prima echiamuta Trementina di Scio, perche indice nell' 10fa di Scio. El publicanza, e la piùcara, ma et rara. Stilla da segli, che fi famo al trocco, da i rami groffi ed Terbolson. Li las confifenza giorgia, statiora i Decico, platfi retta, strafagraries, el conde blanco, vendeccio, con riscono, è lua giore qui l'implesa, la solopra mali Te-rotocone, l'un giore qui l'implesa, l'a solopra mali Te-

Dimandafi talvolta nelle ricette delle Farmacopee della Frementina di Cipro; ma ficcome non ne capita da quel Pae-fe, così bitogna fofittatrie quella di Scio.

La (econda (pozie è chiamata Trementina chiara; elia è

affai più liquida, più bella, e più odorifera della precedente;

esce senza tagli, e con tagli dal Terebinto, dal Larke, dil Pino, dall'Abete, e da alcuni altri Alberi, che nascono ne Paefi caldi; quella, di cai ci ferviamo ci è portata dal Delle. nato, da Bolchi di Pilato. La Trementina, ch'efce fenza tagli è chiannata da Villa-

ni del Deifinato Bijan; é una spezie di balsamo, che hà una confifenza, un colure, ed alcune virtà quafi fimili a quelle del balfamo bianco del Perù; ma perché nafce preffoa noi,

ede balismo bianco del Fertà; ma perché nafee prefioa noi, de daffai comune, non fie ne la monta filima. La Trementina, che fece per via di tagli, e chiamata vol-garmene Tementina di Venetta, quantinque con ne capi-ti in Francia; ma ne capitava una volca da quel Pecfe. Elà chiama del propositi del propositi del propositi del pro-chiama, bella, bianca, trafparence, di considerana di firo-chiama, bella, bianca, trafparence, di considerana di firo-mentina del propositi del propositi del propositi del pro-positi del propositi del propositi del propositi del pro-positi del propositi del propositi del propositi del pro-positi del propositi del propositi del propositi del propositi del pro-positi del propositi del pr

un poco amaro. Le Trementine contengono molt'olio, e fal volatile aci-

Le Tementine contengono mor, uno, e una vannado, odeficaciae,
o, ficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaciae,
odeficaci trd dramme in un criflero. Si adopte altrezi efleruamentecom un ballamo per detergere, e confoldare le piaphe, perè consuloni, per fortificare, per rifolvere. Non fi adopta la Tremendina di Scio, che per l'interno.
Terebiations, perché queflo lievore filla da un' Albero chiamato Terebiations. Quella, che fillia dall' altre filed d'Alberi è chiamato Terebiations col moderimo nome per raffomiglianta.

# Terebinthus .

T Erebinthus, Dod. Ger. I. B. Ray, Hift. Terebinthus wilgeris, C. B. Pit. Toomef. Terebinthus anguliser felix vulgetter; Park. Terebinthus famina altera. I beophrafti. in Italiano,

Terebiano.

E un' Alberodi mediocre altezza, coperto d'una buccia, di color biglo, cinerizio; le fue foglie fono bidiunghe, foite, fempre rendi, come quelle del Lauro; ma prù picciole, meterono con con con con con con con con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control con control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control cont amenacitat in geninoli degli filma cirrità i cirre. Quel con l'estilication l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'articologia)) (et l'a go metritivo, i Albero cade in una ferta di follocazione; in-proctech in agenti, aborticia, e carea, Per preveniene pro-proctech in agenti, aborticia, e carea, Per preveniene pro-procede in agentica del proprocede del carea del con-former la Trumentina, capace di capita el merzo del recore, a la Transi giudi del Albero, de fanon i futencio del recore, a ser anni giudi del Albero, de fanon i futencio di recore, a ser anni giudi del Albero, de fanon i futencio di recore, a ser anni giudi del Albero, del carea del recore, a ser anni qui del catifi ficro a findenti tigli, afine di raccoglierne in Trems-tina, che ne dillia. Il Trembiono conciene molt ciudi, e false acido effertiale. Il rembiono conciene molt ciud, e false acido effertiale.

e propri per fermare le diarree, per provocare l'orina, ed il

Terebinebus ab lei finde , Cicer , perche il frutto di que Albero hà la figura, e la groffenza quafi fimile a quella del Cece.

#### Teredo

T Evede. Time. in Italiano, Tignuola.

E'una spezie di verme, che s'ingenera nel legno, e ne'
veditit, e gli rode. Ven hà di moite spezie; s'en crova uno
particolare ei ravili ; la s'ina signua e quasi finule a quella dei
bruco, ma è moko più picciolo. Contiene molto sile volazile, ed olio.

E' proprio per ammollire, per rifolvere, per fortificare.

Si può farne bollire una buona quantità nell' olio, e fervirfo-

Si può rarre conne una saona quantità nen uno, è itavan-pe come dell'olio di vermi. L'intariamento, ò la polvere leggiera, che fa quest'ani-male rodendo il legno, è deterfiva, difeccante, applicata fulle piaghe.
La maintis chiamata Tigna, ed in Latino Achorer, ò Ti-

La missita chianna Tigna, ed in Latino Achery, 577mer. Is qual radie end opo da kanoli facili di expostra de 
predicato en opo da kanoli facili di expostra de 
predicato o ma polivere finale all'inestinatore, che fi il 
verme chianna Tignosia, redessoli il gioro, è i relitti.
Quel le caldi in prevado il ne piccio i polecchi rodono altere li 
equal financiolano il tore directano, e pronocono quell'antete bollicole, che comparificono, e fono cost difficult a guarier, colli prognico, i colle applicato di 
Trenda devisio, prefire, ported genilo picciolo i niesto rode, e fono il ligno, e i relitti.

## Terfer .

The Fefet Africaserum , mberti gemu albam 1. Be nate cultural penie el Tarrado, ó nan rudee, do nate cultural penie el Tarrado, ó nan rudee, do nate cultural penie el Tarrado, ó na rudee, do naterio de travelo hi a figura de materia.

Queño Tarrudo hi a figura de misuro, cor grodo comenza
nove, en cuemeu mandrancia, coperra o una nacciabacorrect en comenza mandrancia.

Per segui a figura de la figura de la comenza
el a cultural penie de la comenza de la comenza
E proprio per fornicare lo flomaco, per rimetture le forse balacture, per prococarul fienz.

## Terra Chia.

TErrs Chia. in Italiano, Terra di Scio.

E'una spetie di Terra sigiliaza, duali Idoa di Scio.

E'una spetie di Terra sigiliaza, duali Idoa di Scio.

E'aftringerne; leva via le macchie, e le cicarrici dalla pelle; ma siccome ella e rara, così se le fostitutice la Terra sigiliaza ordinario.

## Terra Melitea.

T Erra Melitea, vel Melitenfir . Terra Sandi Pauli . in Italiano, Terra di S. Paolo A Terra Sundi Pauli. in Italiano, Terra di S. Paolo.

E una Terra banca, dura, rotta, che nacio cell' fibidi
di Malta. E' fista chiamata Terra Sundi Pauli, perché fi
pretende, ch' elli fa fista bendetta da S. Paolo, quando fi
gertato dalla burrafca nell' líola di Malta.

Ella d'finata bono per refiliere al veleno; ma futta la fisa
virtà fi e' d'eliere altringente.

## Terra Merita.

Fura Merita - Curcuma officinarum.

E'una picciola radice, chi e quafi fimile in figura, e in grofferza al Zemzero, dura, e come impietrita, gialla di faorit, e di dentro. Nafee in molti luoghi dell'indie grandi, donde ci capita fecca . La Pianta, che illa produce, quandoc

nella terra, échiamata Coperus Indicus , free Curcuma , Get. Crocus Indicus , drabibus Curcum , officials Curcuma Bontil .

Currous, Park.

rocus Indicus , Garcia. Crease Indians, Garcia; Le fue fegip from fimili a quelle dell Elleboro bianco, non che non fono così rigare; ma lifite; il fino fore di un co-tore tell filimo poporino. Cili freccete un fratto fijodo di opa-lore tell filimo poporino. Cili freccete un fratto fijodo no-tico di consecución de la companio de la con-tro della companio della companio della con-ceti colla carne. La fue radeccipio ingilialo come il Zaffe-rano. Gil Indiani fine ferrono per dar colore al foro rifo, ed-noles altre fore d'alisement. Contron entr'o los, e fals et-

a mote attre that a assument. Contiene moti one, e saic es-fenziale, e feffo.

Dee (reglierii quedta radice novella, pefante, falda, ben nodrita, di color giallo zafferapato. I Timori, I Guantaj, i Fondicori, e molti altri Artigiani l'adoprano per tigore in

l'admant, e imait ant Areguan i acoprano per tigorre in giallo, è in color d'ero.

L'apritiva, decerifva, propria per levar le ofiruzioni del fegato, della milian, per provocare l'orina, e i meltroi alle Pessmine, per la interitaia, per la pietra, per la mefritica, perda in polvere, ò in decoxione.

Terra Merita, a cagione, che la fostanza di questa radice rassembra ad una terra indurata, o perche hà delle gran

Virtu.

Curcuma è un nome Arabo, che non è particolare alla Terra Merita; è fiato dato ancora a molte altre tadici gialle, ò
roffe, come a quelle della Chelidonia, della Robbia, del

## Terra Patne

T Erra Patna, C. Biron.

T E'una Terra del Mogol quafi fimile alla Terra figiliara, argiliola, di color bigio, tendence al giullo, infipida al
guito. Se ne formano nel Pacfe delle pennole, de vafi, de guito. Se ne formano nei racce seun pare la constanta faifchi, delle caraffe così forniti, e d'una leggierezza così gran agilo. See formano and Parté delle posione, de visit, de et, chel seem lory wit schiemen: Placend de finitde chel seem lory wit schiemen: Placend de finitde trit wit finonde fasichs, che chiamant for granters; yeache chel seem lory position of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemistry of the chemi

## Terra Perfica.

T Erra Perfea.

T Euna Terra fecca, rossa, che ci capita in pietruzzole mezzanamente dure. I Cabzola se ne fervono per dare il color rosso alle calcagna delle ferape. Bisspan deceptera di color vivo. Ella non e di verun uso nella Medicina.

#### Terra Samia .

E rea Sente, Lepti Sente:

E una Terra, che ficara dall' Ibia di Samos. Ve n'
E una Terra, che ficara dall' Ibia di Samos. Ve n'
polyre, piese consiste delle proportione della realizazione di farvione, particolore la realizazione della realizzazione della rea

3 5 8 TRATATTO
ununofità. Sichlama Samius after, perché vi fitrovano alcane pagliette rilucenti, dispoite in picciole fielle.
Amendue le Terre di Samos sono aftringenti, e proprie per fermare le diarree, i fluffi di fangue, per difeccare, e aggla-tinare le piaghe; ma ficcome non capirano a noi quefie Terre; così ci ferviamo in loso luogo della Terra figillata, che hà unu virtà fimile.

## Terra Saponaria.

T Erra Sapanaria. E' una spezie di Terra come creta affai L viscola, pesante, gialliccia, ô neriocia, che produce Vessento del Sapone. Ella d'assai in uso presso agli Scardasse-si di lana in Inghilterra. Saponaria 'à Sapone, Sapone, perché quella Term opera come il Sapone.

#### Terra Selinufia.

T Erre Selinufe, è una Terra unta, ò argillofa, che raf-foniglia molto a quella di Scio . E aftringente, e rifolutiva, propria per levar via le mac-chie, e le cicatrici dalla pelle, per anmollire i tumori delle mammelle, dell'anguinas, de tellicolis, e per rifolverii .

# Terra Sigillata.

T Erra Sigillata, Terra Limala. E'una ipezie di Bolo, è una Terra unta, arglilofa, secca, tenera, l'acile a ridurre in polvere, ora gialla, ora bianca, rosficcia, infipida, ò aftringente al guño. Si pren-deva una volta nell'Itola di Lemnos; ma viene preientemente di Coftantinopoli, dalla Germania, da Blois, e da molti altri luoghi. Ci capita per l'ordinario formata in piceloli pani orbicolari, grofti come la punta del pollice, roton-di da una parre, e fatti piani dall'altra da un figilio intaglia-to d'alcune arme, è di certe figure, che i Principi de'luoghi, tod atcune arme, odd certe figure, che i Principi de luoghi, dove fi piglia quella Tera vi hanno fatto mettree, ed e quella la ragione, per cui é fatta chianata Terra figiliara. Quella degit Antiche era gialla, e formata in pani più piccolla di quella daseffo; ratiomigliavano a pariiglie, e vi erano flate

intagliate learmi di Diana fotto la figura d'una Capra. Des feeslicrii la Terra figiliata lifeia al ratto, argillofa, fa-Des feesherh is a term ingilitat inca a tarto, approtos, in-cile a ridure in polivere, di color bismoo rofficcio, che s'as-tacchi alla lingua, e vi fi fofpenda. Si tigne alle volte colia Terra merita, òcon un'altra droga, per renderla più fimile in colore a quella degli Antichi,chi cra la vera Terra di Lemnos, e la quale si ca va va da una collina, in cui non nasce veruna Pianta. I Turchi, che ne fono prefentemente i Padro-ni mefcolano quefta Terra con altre terre della medefina na-tura, ed ammoliltele inferne coll'acqua, se formano de' panetti rotondi, ne' quali mettono il figillo del gran Signore, per farne pagare un tributo.

La Terra figillata è filmata propria per refiftere al vele La I crta ignitate è timbat propria per rentirere ai venero, ma non dec farir motto fondamento si quella qualità. Ella é aftringence, propria per fermare le diarrec, i filidi diangue, le gonorrec, i fluori bianchi; il vomito. La defie è da mez-zo (cropolò into a des (cropolò: Si adopra altreil efteriormente per fermare il fangue, per difeccare le plaghe, per fortificare. care, e raffodare le giunture.

#### Terra wiridis.

T Erra viridis, in Italiano, Terra verde. E'una Terra fecca, di color verde, che ci capita da Ve-ron<sup>a</sup> In Italia. Si adopra per la Dipintura.

in a steel

#### Tertianaria.

T Ertienerie. Tab. Terrianaria, altir Lyfmachtacarulea. 1 B. Lafunción galericulasa. Get. Herba Judaica altera. Dod.

Lofimachia carulea, five latifulia major, Park. Lofimachia carulea galericulata, five Graviela carulea, C.

L'immethe ca miles giulerissaires. Pou crestus ca more ; ... B. Ray. Hild, fres giunes, fors correlles. Piet Tourrect. Cullide parlight in College. Forscare, con et al. (2016). The control of the college parlight in College. The college parlight is mounts; deboil y piegate verfo terra. Le fac foglie innovate; deboil y piegate verfo terra. Le fac foglie innovate; de fines, giungs, fractus, capital, fractus, college college innovate; debug in college in college. The college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in college in coll all'altra, picciole, formate in guifa di gola, è in canna, ta-gliata in alto in due labbra, il cui fuperiore è un'elmosecompagnato da due orecchiette, el'interiore per l'ordinario incapagnato da die orecchette, el l'interiore perl'ordinario inezvaro. Quello nice e veiluto di floro; di color paronazzo,
tendente al clieltro, feprato con piccioli punti, d'un l'utchinocatico. Quando il note e palisto, fistruano in fuol loope
quattro femi quali rotonoli, i quali maturano in une calfertran, che ha l'etvito di caliceza fore, e che nafomipila ad
una etila coperta da un borrectore. La fua radice dibazza,
munta, ferraggiante, nodolà, bianca. Nafer quella Planmunta, ferraggiante, nodolà, bianca. Nafer quella Planta verío le paludi, e in altri luoghi umidi. Hà un'odore af-fai grato. Contiene moit ollo, e fal effenziale. E aftringente, vulneraria, propria per prifilere al veloaftringente, vulneraria, propria per reliftere al vele-

no; per purificare il fangue, per rimediare alle febbri Intermittenti, pecía in decozione Tertimaria, perche quella Pianta e flata filmata buona per guarire la febbre terzana, che chiamafi in Latino Tertis-

natebris.

# Teftudo.

T kinde ; in Italiano, T cheppine, E'un'animale acqua-com pulcio, licerimore a sital ireas, con quature te le lieremente, an ocerre due be leile lagiga larga fina in roba, citar, sibili, ovata, o lateri in cude, ferratared in licerimore, and conservativa leile larga fina pulciona, in conserva-tion, pulciu, unio, e cone articolata inference, con alverim figure, in sengior para pranapare, e chiamati capita al 77-ina, pulciu, unio, e cone articolata inference, con alverim figure in sengior para pranapare, e chiamati capita al 77-mania in la contra con a contra contra della pulciona per modo a quella fun Septeme, coperar è lora pelificionite, non modo a puella fun Septeme, coperar è lora pelificionite, con cochiamo priccili, e l'aposterereli comuna fila pulphera per derirenal dei modicicio in un annaiera financhiaria; I lois cochiamo priccili, e l'aposterereli comuna fila pulphera per delirenal dei modicicio in un annaiera financhiaria; I lois cochiamo priccili, e l'aposterereli comuna fila pulphera per dirigga, i accupita d'un come il come. Eleccopium dei conlini di deuri, il fino cervito le préciodificos; i fino pletific por la constitució de constitucion. no fimilia spelli fella Lucerrola. Quelli davianti foico com-polli dicipue di ina, generale lipse; quelli diferenco ne ne polli dicipue di ina, generale di pse; quelli diferenco ne in-polli di ina polli di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina di ina no grandi circa come uno feundo d'Ampenso, e abbelinará for-dirept forate la reas, de le ceporire, a enadre al Marz, o per Forano la reas, de le ceporire, a enadre al Marz, o ne Flumi, se Marz. Se ne travano alteria alcani di quinti animali, ede toto antidi, e de tvivaco falla terra, e nel-tra del composito de la composito de la composito del di di langierata, e quatro di targhetta. Sono cosi forti, che un Umon pobi falta in pied lippat caldedinati d'elfe franta punto incomodarte. Quando fi vogilono facilineas prendere

359 bifogna voltatle supine con una sorca, è con qualche altro | cilia, in Italia, presso al Mare, stà le siepi. Ella resta mai framento; imperocche allora hanno meno di sorza, e si pi- | sempre verde.

gliano age of mente prima, che abbiano potuto metterfi in iflato di falvarfi. Possono vivere molti giorni fenta bere, e fenta mangiare. Dicono gli Americani, che non mnojono, fenon quando il loro grasso sia flato interamente distratto dai digiuno. Quando si uccidono prima, che abbiano digiunato auguno. Quando is occidento primas, cne anotato diginitato fe necava una earmebuona a mangiare, d'un guilto bovino, ed un dio glatio proprio ad ardere. Si adoprano eziandio i la Europa le Tetuggini nelle cacine. La loto carne è di buon guilto. Contengono moito fai voltatile, ed ollo. Sono proprie per le malattire del petto, e di confumazione;

Sono proprie per le maiatrie del petto, e di confiumazione; per la febbre etica. Sono riftoranti, mangiare, ò prefe in bollitura.

Il fargue della Teffuggine difeccato è ftimato per l'epilef-fia; la dose è da dodici grani sino a una dramma; il medesi-

fix; la dock e da docis gram finos a una dramma; il medefi-moringue, di frico-trante, e busono per gantri la nogra, la belban, ce vi fi applica form. Limete, e tifoliustivo. Il prispo della Tettoggine di Mare, e tifoliustivo. Il prispo della Tettoggine di Mare, i cenco e, fipiveris-zano, e un'o extimo rincolos per la pietra, e per la rencila; la dock e da menza dimuma fino a doc froncibi. Quello prispo, en più groffo del politic; e gni è doldo, e duro quati come il como, al cocho bigo. Ricchiledu e ma forta misoliofo, basco. Si preferrice quello di una Tettuggio verio di Mine Tetta del della resistanti della presenta di preferrice quello di una Tettuggio verio di Mine Tetta della della rencibia presenta di mine della presenta

Teffudo à teffa, guício, perchè quest'animale è coperto d'

## Tethyja.

una spezie di guicio.

T Ethjia, Tethae, Spherdacter.
E un pefce di Mare con gufcho, il quale fi ritrova attaccto ai le Oltriche; la fun Englaia, d'i fuo guicio hà la figura sferica, feroquiola, inequale, meno dara degli altri guici. La fun carne e fungofia, made attaccao agli feogli, do mil aliga, d'affile rive. Ve n'hà di molte fipazio.

E'carminativo, e proprio per la colica ventofa, pel dolo-re delle reni, per la fciatica; per provocar l'orina, e per eva-cuar la pietra delle reni, e della vefcica.

## Tetypoteiba.

T Etypateiba. Vitte arbuftina. G. Pifon. E una Pianta del Brafile e, che nafce sù i Melaranci, quando certi Uccelletti, che chiamanfi Tetins, vi banno fatto i ioro eferementi; le fue foglie raffomigliano a quelle del Mirro. Quella Pianta s'attacca, e fi iega a i rami dell' Aibero, come farebbe la vite, e talvolta lo fa morite per la fug quantità. I medefimi Uccelletti la mangiano. Ella è affai difcuttiva, rifolutiva, detertiva, propria per diffipare gli enfatt de piedi, delle gambe, per l'idropita, per fortificare le parti debitate. Si l'abolite nell'idio, e fi adopra quetl'olio efternamente. Ella è parimente adoprata

intuia nell'acqua, per le cateratte, e per le nuvole degli oc-

## Teucrium.

T Enerium Barteum, Cluf. Hifp. Ger. I. B. Pit. Tournef.

Tencrium peregrinum, folio finuofo C.B. E'nn' Artofcello per l'ordinario affai picciolo, e baffo, na che s'ergeaile volte all'altezza d'un' Uomo. Il fuo fufto ma che s'ergealle volte all'alteras d'un Clono. Il fios fishi quodiconci di lori missino, opporto di nata boccia bianza, di rishi nat-tori tami bianchi, popoliti adea adez; le fise for-listi di natura di missino, popoliti adea adez; le fise for-listi di natura di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino di missino

E deterfiva, aperitiva, rifolutiva, propria per le malat-ticdella milza, per refiftere al veleno, preia in decozione,

ed in polvere.

Dicefi, che questa Pianta abbia preso il suo nome da un'
Uomo chiamato Tencer, il quale si il primo, che la pose in
uso presso agli Antichi.

## Thalictrum.

Halidrum majas valgare, Park.
Thalidrum magnum. Dod.
Thalidrum, five Thalidrum majus. Gen.
Thalidrum nigrius, caule, & femine firiato. I. B. Ray. Hig.

Thalid rum majus filiqua angulofa , aut firiate . C. B. Pit. Tournef.

Tourist.

Pigennet, 19cd. Call. Logil.

Pigennet, 19cd. Call. Logil.

E un Fonna, the great de fittel all aberta a hav Ugeno
gold, cannellar, a noneaux, once angold, van de dongold, cannellar, a noneaux, once angold, van de dongold, cannellar, a noneaux, once angold, van de dongold, cannellar, a nouellar, and langer. A control of the contion, e qualities with a verter. Le fie figile from somple, and 
with in morbe pure blanches, a fills inper, a very interestal and 
compended cinque fogile, affigied in nois, interestal and 
conditions, of control on Quelle figile competing, a 
le structurant pigambo, e a lines non reliano, the dept has 
it extracts and passabo, e a lines non reliano, the dept has 
it extracts and its production of the control of 
its extracts and its production. Let first anticle 
cannellars, immediation, a fun gold names. Let first anticle

gallactics, frepresents in large, a german de polition in 
plant are print, e in abrit looght united. Contrient moin fall 
effectivate, y editor.

Tenziale, ed olio. E aperiliva, vulneraria, propria per refiftere al veleno, per attenuare la pierra delle reni, per detergere, e mondifi-care le ulcere. Il fiuo feme è proprio per fermarei il fuffo di fangue, d'emorroidi, di mestrui. La dose è una dramma. Se ne introduce della poivere nelle nari, per fermare il fan-

Theliffrum, à Sansa, vires, perché questa Pianta nel suo principio sparge una grata verzura.

Pigamun; wakano, idefi Ruta; imperocché alcuni Bocanici hanno messa questa Pianta nel numero deite Rute.

## Thapfia.

T Hapfia . Caret a folio . C. B.
Thapfia , five Turbith Garganicum , femine latifimo , L.
B. Pit. Tournet.

B. Pri. 1 ournet.
Trapfer Pries.
Bot. Monspel.
Evan Planta alta due, o'tré pleits, il cui fuffo, e le cui foglie fono a guild di Franka, e raifomiglianti a quelli del Pinocchio. I fioni foro neile fise cime, disposit in ombrelle, o'
parafoli, come quelli dell'Anero, dirolog sialio. Ciascheparafoli, come quelli dell'Anero, dirolog sialio. parafiel, come quelli dell'Attent, dicolor gialto. Cacide-mont pendici dell' protestate, di compe signi, dispote como di quelli dell' protestate, di compe signi, dispote fonce, ilcilica divense un firanto, compodo di entrieni la-sto, bigi, cassenti illici dicivas, cottoni di una gara-nici pendici di competito di competito di competito di dei entrieni. La fui raideri entrassamment groffa, inspa, cerpitan milita fagini resporte, di controlor giori, di con-ception attività quarte fregiore, di controlor giori, singui-cieri di controlore di controlore di controlore di la indiciona, cartifica di controlore di controlore di la indiciona, cartifica qua possessi piene di annico, per controlore di controlore di controlore di con-trolore di controlore di controlore di con-trolore di controlore di controlore di con-trolore di controlore di controlore di controlore di controlore di controlore di con-trolore di controlore di con-trolore di controlore di con-trolore di controlore di con-trolore di con-coni di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-coni di con-trolore di con-trolore di con-trolore di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di con-coni di fale, ed olic

Dee feeglierfi recente, netta, intera, falda, non tarlata. Purga la pituita, e le fierofità; ma opera con tanta vioenza, ed acrezza, che non fi ardifee di poria molto in nfo. Si adopra efferiormente mefcolata negli unguenti, per la ro-gna, e per le altre maiattie della pelle.

prano.

360 TRATTATO
Onefta Planta hà prefo il fuo nome da un' lfola chiamata
Tapfus, nella quale ii trovò la prima, che fù poita in ufo.

#### Thè.

The John Toke 1 The Line precision forms a per class acres a remotes and the control forms and the control forms and the control forms and the control forms and the control forms are control forms and the control forms are control forms and the control forms are control forms and the control forms are control forms and the control forms are control forms are control forms and the control forms are control forms and the control forms are control forms and the control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms are control forms.

A como, who e.e., our special necrollal aggrissas, high, oppomode qualt confere un periculfilm aumotor infigura, etc. cartiro gairo. La fauradice e fibenta, e sperii silia faperfisterio in conference and conference and conference and special conference and conference and conference and good to the conference and conference and conference and good to the conference and conference and conference and periculate and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and desirable and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and conference and confere

canti Lines ; (uni totto a ranalia de guazzon), vi colano fovente atre foglie. Bifogna fregliere il Tob recente in picciole foglie intere, yerdi, d'un'odore, e d'un guito di Viola, dolce, egrato. Il Cha, à Char, che i Giapponefi coltivano è una fiezie

di Térpiù picciolo, e migliore dell'altro. Ne hoparlato a fuo luogo. Il Tér des effere tenuto in un fiafco, ò in nna featola ben chiufa, affine di confervare il fiso odore, nel quale confifte la chiufa, affine di confervare il fiso odore, nel quale confifte la

alalrato.

Se ne mettono in infulsone caldamente per mezz'ora due pizzichi, ôcirca una dramma in una libbra d'acqua, e fi pi-glia l'infulsone ben calda con zucchero in moire prefe.

Il Tâtê pui fresidoaoprato per delizas, che per Medici-

gia i înfitione ben cada con zucchero în molre prefe.

Il Thi e più fredio adoprato per delizia, che per Medicina; ma politede molre buono qualită; împeracche rallegra, ericera gli fipriti; diffipa i vapori, impediice il dopre; fortifica il cerrello, e. T cuore, affecta la digentine; provoca l'orina; purifica il fangue; e proprio per lo footbaco, per la

"Sich die Georg, che Thé è un producture della Provincia d'Archier, per personano, che deble promunutati vivida d'Archier, per personano, che deble promunutati vivida d'Archier, per personano, che deble promunutati con del Trà a andre lattr Parter, che natecono in diversi i sone di Trà a andre lattr Parter, che natecono in diversi i sone di Trà a andre lattra che della contra del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia del Georgia

Il Thè dell'Europa fi è la Veronica. Si adoprano altresì nella mantera del Thè; la Meliffa, la picciola Salvia, le Capillari di Canacha. Il fiore di Coquelicoq, l'erbe vulnerarie degli Svizzeri, l'Ortica bianca, e molto altre Piante.

#### Thereniabin.

Thermulatin, Menfarondy, Ternalatin, Drofamelt, R. resembl. in Italianco, Mannan Iquada.
E una materia viicoda, baanca, dolce, e quali finite a medichianch, a quali finitivo attencia talle foigle di mede medichianch, a quali finitivo attencia talle foigle di mede giore. Gil Abbanti la raccolgono, e ne fanno un gran negore, Gil Abbanti la raccolgono, e ne fanno un gran negore, Gil Abbanti la raccolgono, e ne fanno un gran negore, Gil Abbanti la raccolgono, e ne fanno un gran negore, ma cilia dello giore di consideratione de definitale, o robattic, ma, e dello; modiocremente the effentiale, o robattic, ma, precia in negorior dotte. Gil Eggis, e gil Industri l'adona, specia in negorior dotte. Gil Eggis, e gil Industri l'adona precia in negorior dotte. Gil Eggis, e gil Industri l'adona

## Thlaspi.

T. Haspi vulgatus. I. B. Pit. Tournes. Ray. Hist.
Tolaspi avvense vactaria incano solio mojus. C. B.
Tolaspi vulgatissimum, Get.
Tolaspi vulgatissimum, Get.
Tolaspi vulgatissimum, Get.
E'una Pianta, che petta de susti all'altezza dicirca ua

Cleapita il fuo feme fecco dalla Linguadoca, e dalla Provenza, dove nafor migliore, che ne nofiti Pacfi rempensi. Biogna feoglierio recente, netro, bern nofitio, a cro, e pungente al guito. Entra nella composizione di molti fi-

## Thlaspidium .

THIsfpidium Monspeliense Hieracii folio birsuto.Pit. Tout-

A net.

Thiafpi bifcutatum afperum Hicraci feltum, & mejui,
C.B.

Lunaria lutea, Dalech Lugd.

Lunaria istra, Dalecto. Luga.
This fip cippearum Herarifolium maius. Park.
This fip cippearum, Choi. Pan. & Hift.
This piul circum, vol. Lunaria bifulcata, Camer.
Cusaria bifurata. J. B. Ray. Hift.
E'una Pianta, che gerra molri fuffi all'alerza d'un piede.

Carrier and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

luoghi montani .

E'deserfiva, attenuante, aperitiva, difeccante, propria

er provocate i meftrul alle Femmine, per lipignere la fe-Total parties a reference, per apparera ac-consta dopoil parco, prefa indecozione. Total pultum à Total pt., perché questa Pianta hà qualche tasfomiglianza al Thiaspi.

#### Thora.

Hora felio Cyclamints. I. B. Thora Valdenfis. Cluf. Pan. Tora venenata. Gef. Jun. Herba Thora. Guil

Aconisum pardaisanches, seu Thora mojor. C. B. Rannnesius Cyclaminis folio, Assphadeli radice. Pit. To-

Pôstbora Valdenfum. Ad. Lob. E' una foezie di Ranuncolo, ò una Planta, che getta dal' fua radice due, ôtré loglie quali rotonde, fimili a quelle del Cyclamen, ma una volta così grandi, dentate negli orli , ner-vole, fode, attaccatea code. S'erge frà effe un fufto all' altezza di circa mezzo piede, guernito nel fuo mezzo d'una, ò due foglie, fimili a quelle abbaffo, ma fenta code. I fuol fiori nafcono nelle cime del fuo fusto. Ciafcheduno è comfiort niferon nelle cimedel fin finth. Cutafbedune écom-pollo di quatro ficigle jalle, ét joine in rota. Quande parl-tato quello foret, con este parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle de parle de piccoli narvos, come quella falle Afoddelo. Nafe quella Panta falle alte Montagos. Ella conderne motorial acro, come parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle parle Thora à phipa, corruptio, perché questa Pianea è vele-

# Thunnus . .

Hunnus . Thynnus . Pelamis .

In Italiano, Tom A la Italiano, I omo.

E uo pefce grande di Mate mafficcio, panciero, il quale fi rittova in grao quantità nel Maré Mediterranco in Provenza, io Italia, in l'Ipagna. Pela fino a conoventi libbre;
il fon ondaccio el aguzzo; il fino coda el larga, formata in
merza Luna. In effa confiftono la fua forza, e la fua diéda; il fuo colore è nericcio efternamente, e rofficcindi dentro il fuo colore d'estricio effernamente, e rolliscindi dentro. E coperto diforme grandi, unite firetzamente lu un all' altre; matteia dell'aliga, delle ghiande, ed attre Plante mariettine. Va fempre in truppa, e fi conordec, ch'egil fi avvicina dal molto literpito, che fi, movendo l'acqua del Mare, per cui paffa. Il teomo lo fà l'uggire; imperocché è affai pauroto, e timido. Si prende allora facilmente con una fercie di reti, è di locci, che fi adoprano ful Mare Me-diterraneo per pigliate i pefei grandi, che fi chiamano in Latino Rete Thumismum. Egli non ardifect diferte da que-fla rete, e principalmente fe è fisto trovato il modo di farfla rete, eprincipalmente (è è flato trovatori modo di far-lo giacere fupino. Muore in poco tempo, quando è prefo. La fua carre è foda, buonifilma a mangiste e dun guifo di Virello. Sinfala per confervarla, e trasportarla. Chiamafi Tonno, ò Tonnina, e in Latino Thymatic cara. Ella è affal nutritiva, e di buoo fugo. Contiena molto fale vola-

tile. E filmata propria per refifiere al veleno, contra la rab-bia, contra la morficatura della Vipera, mangiata, ed apta esteriormente.

Alcani Autori hanno chiamato il Tonno, quando è ao-cora picciolifiimo, ed appena ufcito dall'uovo, Cordyla; quand' è plù grande, Limarius; e finalmente quando è giunto alla (ua perfetta grandezza , chiamofi Thunnus . Thunnus, Thymnus à hour, impete ferri, perché qu

fee fi muove con impeto, e con gran celerità. La femmina del Tonno è chiamata Thannia.

Pelants à vive, lutam, perché abita ne luoghi fangos, e pantanosi del Mare.

#### Thus.

Thus; in Italiano, Incenfo.

Le uas frezie di riagua bianca, o gialliccia, che frange
molto odore, e profumo, quando fi secta nel fueco. Ella è
tratta per via di ragli da un' Arbotecilo, ile cui foglie fono fimili a repute dei Lenteficho; e che rafice abbonamemente
nella Terra Santa, e redi Arabia felice; principalmente a
nella Terra Santa, e redi Arabia felice; principalmente a
principal dei Lonce Libano. Chananfi quett' Altero Tour, ò

"Onter Chan." Arber Thurtfera .

Si procum di raccogliere il primo Incenfo, che fiilla dall' Albero in lagrime nette, e pure; chiamafi Olibanum. Melax. Thus mafulum.

Quello, che cade contufamente in terra, e ch'è fovente meicolato con pezzi della buccia dell'Altero, è cun alcune al-tre (chifezze, è l'Incenso comune, da alcuni chiamato In-

tenfo fermina. Egli è in maffa gialliccio, morbido, un-to, affai accondibile, & odoritero. L'Olibano dee effere (ceito in belle lagrime, nette, di colorbianco, tendente un poco al giallo, che possa romperfi facilmente, odurato, quando fi gerta nel facco, d un gufto amaro, ed ingrato, che tenda la faliva bianca, quando è

Ciò , che chiamafi in Latino Manna Thurts fi el l'Olibano Reito in granelli i più rotondi, i più netti, del colore della bella Manna. Si pigliano ancora per Manna d'Inceniò i mi-ouzzoli farinofi d'Obbano, del Incenio comune, che fi ritro-

vano nei fondo de facchi, ne quali e fiata trasportata questa ragia, e che sono stati fatti dall'agitazione, e dallo stropicciamento, che hanno cagionato le verrure L'Olibano, e l'Incenso contengono molt'olio, e sale vola-

L'Olibano è deterfivo, un poco aftringente, fudorifico, proprio per le malattie del petto, pel nuale di punta, per forti-ficare il cervello, per le diarree, prefo interiormente. Si adopra altresi efferiormente perdetergere, e confolidare le ul-

L'incenfo comune è deterfivo, difeccante, confolidare le us-cere, per fortificare le parti.

L'incenfo comune è deterfivo, difeccante, confolidante.

Se ne metre negli unquenti, negli empiafri. Si adopea egiandio in profumo

La buccia dell'Aftero, donde stilla l'Incenso, è chiamara La buccia dell'Alberto, donde l'illia l'Incenfo, è chiamata Tòmiamas (Ton Judarenna Marreiphum, s'etchetama. Dec effere fecita groffa, graffa, ò ragiota, unita, recente, donfera. Gill Ebrel fer net rono ne loro protiumi. E' deseffira, rilofaria, difeccace: Thur à bèn, j'offar, lo profume, perche l'Incenfo fi ade-pra per protiumate. Olbanna, que folleum Libani, perchè quella ragia fea-

nrifce come un'olio da un'Albero , che nafce nel Monte

Thymnems en douces, ederes accende, perché fi abbru-cia questa buccia nelle Chiefe, ò nelle case per profumarle.

# Thuya.

Thuya. Theophrafis. C. B. Pit. Tournef.

a 1000a, pre Topa valgà. Cam.
Ather voita. Ger. Park.
Ather voita. Ger. Park.
Ather Paradifica. Luxerian. Lugd.
Ather voita. free Paradifica., valgò didla., odorata., ad.
Sabinem accettan. 1. B. Ray. valgà.
In Italiano, Alberto di vita.
E na Alberta di ber.

an ataiano, Albero di vita.

E un'Albero d'altezta mediorre, il cui tronco è duro, e nodolo, coperto d'una buccia todh feura; i fuoi tran if i pandono in ake; fe fe solgier raffornijlano in cerro modo a quelle del Ciprello, ma fono più pante, e formate da picclo fecaglie, pothe le une fopra l'alter. Há in lu-go di cationi, o'di fort, de piccioli bottoni feadloi, gialilect, che diversorie. gue poute e une topera latter. Er an in-sigo di cattoni, odi forri, de piccioli bottoni fengliofi, giallicci, che diventano pofcia frutti bislunghi, compoli d'alcune fenglie, frà le qua-li fi trovano de femi bislunghi, e come orlazi con un ala membranofa. Quell'Albero è affai odorifero per tutto, e principalmente nelle fue foglie; imperocché frospicciare frà le dita, comunicato loro un'odor forte, ragioto, difficile a levare; il lorogufto è amaro

L'origine dell'Albero di vita viene di Canada, donde il primo, che è fiato veduto io Europa, fii portato al Rè-di

TRATTATO UNIVERSALE

754 Francia Francesco Printo. Coltivasi ne Giardini; refisse al freddo del Verno, ma perde un poco della sua verzura nel tempo del gelo, diventando i suoi rami, e le sue soglie nericcinno del primavera, nella quale ripiglia il fuo bel colore.
Contiene moltolio, e fale effenziale, e volatile.

Le fue foglie fono rifolutive, difoccanci, carminative,

fuloristiche.

Il fuo legno é deterfivo, cefalico, fudorifico, proprio per refifire al veleno, per le malattie degli occhi, e degli orecchi, prefo fin povere, din infafione.

Thuse, five Thus 2 Nu , fuffi, perché queft Albero è 
odorifero, e proprio per li profune.

Afrèr vita a cagione, che refla verde nella State,

e nel Verno, ovvero a cagione del fuo odor forte.

## Thyites .

T Bites, Borti de Boot.

E una pietra dura, verdiccia, raffomigliante al Diafipro, d'un fugo latticinofo, acro, e mordente, quando si
macina. Natce nell'Etiopia.

E'deterfiva, e propria per confumare, e diffipare le ca peratte, le nuvole degli occhi, le cicatrici, macinata foetilmente, ed applicata. Thetes à lois , mertarium , perché quella piecra fervira

# Thymallus.

T Ermaltus. I. Ionft.

E'una spezie di Trora, ò un pesce di Fluore, che ha un'odore di Timo. E'eccellente a mangiare. Il fun grafio è proprio per le macchio, e caceratte degli oc-chi, per la fordità, per li fufutri degli orecchi, per le mac-chiede' rajuoli Thymallus à Thymo, Timo, perché quello peice hà un'odore

# Thumbra.

T Hymbra legitima . Clus. Hift. Pit. Tournefort . Ray. Thymbra , five Satureja Cretica legitima . Purk Thymbra Graca . I. B.

Tigman Grace 1. It.
Survey & Green 1. It is no mobiled in anomabile of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of the survey of t

tiono dispotti nicita neise cinte de ratu. La sua maso de dara, legnola. Quella Planta bi un door grato, che par-tecipa della Santoregilia, e del Timo; il fuo guifto è un po-coarco. Coltra fin e Glandia. Conteine nolto coliccializa-to, e faleffenziale, e volacile. E attenuare, e efaita, carminativa, aperitiva, il fleri-ca. Si adopta elternamente, el internamente. Tépmora a ju-a-fluo, aderen redaci; petché quella Pianen rende un buon odore; ò pure Tâymbra à Tâyma , perché quelta Pianta raffomiglia molto al Timo.

## Thymelea.

Thomelea. Dod. Ger. Park. Ray. Hift. Thomelea felis lint. C. B. Pit. Towned. Thomelea were. Gefn. Hort. Thomelea Memofethica. I. B.

Thymelea folis purvis . Metur.
Thymelea grand Guidis . Adu. Lob.
E'un'Arbofcello , il cui tronco è il più delle volte groffo

come il police, d'urio in moles veribet, ò rami lunghi circ ca un piede, e mezzo, belli, diiteti, veliti di figelie, for-mane a aperello poso come quelle del lino, un up il grandi, pòl larghe, fempre verdi, vilcofe; i fiuo fiori nafcono nelle-cime de fiuo rimi, raunati, dunti molti inferen, piecioli, bianchi, ciafichedumo d'elfi d, fecondo Tournefort, una cana. bianchi, ciathedimo deffi di feccusio l'ournefert, puna cama chain efficiole, glainestan indo, e sigliant sin quatro, chain eff fossio, glainestan indo, e sigliant sin quatro chain efficience, glainestan indo, especial especial proposition given de la compartition en fruenzo grafia appreficio percense questioled Mittoro, o ceruso, possiblo, piependa (ligo, vere fili a piercipio, cerus), e quando el marcor. Chammi Corena Grafiante, faz golici Questio firme nicholates utinente balangos, o copror dana policicil mente, richore, fragile, foron la squale fi richa de l'augus, propriera circle al compartition de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, propriera de l'augus, de un l'append, que la grafia el propriera de l'augus, de un l'append più que l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus, de l'augus doca ne luochi incolti, rozzi, prefinal Mare. Ci capita la fua radice fecca. Tutta la Pianta contiene molto fale acriffi-

jua radiceleccia. I utta la l'altata contiene molto fale accissi-no, e dell'olio. Si ferrivano gli Antichi delle fue foglie, e del fuo frutto per puzzare violentemente le fierofirà; ma ne cesso l'uso, a cagione dell'accrezza corrotiva di quelto rimedio, che paò cagionare interramentese degli accidenti affa fastidiofi. La fua radice è adoprata effernamente per li catarri, p le fluffioni, che cadono fugli occhi. Si fora l'orecchio, e fe ne merre una bacchertina nel boco. Ella produce il mede-fimo effetto, che produt rebbe il veficiatojo; fà paffare le

fluffioni, facendone uscire molte fierofità. Tôpuel es ex l'épue anie, Tôpue else, perché questa Pian-ta hà le foglie strette come quelle del Timo, e grafie come. quelle dell'Ulivo.

## Thymus.

T Hymur, în Italiano, Timo. E'una Pianta, di cui v'hà molte fpezie. Io descriverà qui le tré principali La prima è chian

Thymus capitatus, qui Diesceridis C. B. Pit Tournes. Thymum legitimum. Ray. Hist.

Thymum legitimum capitatum . Patk. Thymum Cesticum . Ger.

Tojmum Crestcum, five Antiquorum. I.B.
Tojmum Crestcum, Dod.
E'un' Arboicello, che nasce sovente sino all'alterzza d'un

piede con molti rami fearni, legnofi, bianchi, guerniti di pieciole foglie oppolle, minute, firette, bianchiccie, d'un gufto acro. I fuoi fiori nafcono in maniera di tetta nelle ciguno acro. a tuos nor, mecono in manera di tetta nelle ci-me, del ranti, piccioli, proprorini, formati a gufia di gola. -Ciaicheduno d'effi è una canna tagliata in alto in due labbra. Quando è paffato questo fiore , comparificono in fuo luogo quattrofemi, quafa rotondi, ricchiuli in una caffettina, che há fersipo di calice al fore. Questa Planta é effai comune in Candia. Si colvium e Giuridio. Candia. Si colti va ne' Giard

La feronda foezie è chiamati

La feconda feciale chalamata
Thymus wulgaris, falin faister C.B. Pie. Tournef.
Thymus rugar, T. Ba.
Thymus daries. T. Ba.
Thymus daries. Dod.
Ella chaffa, ramorusa, legnofa; le fue foglie ficto picclock, firette, d'ain-vende fictor, di rado bianchicoic; i fool
foori, et fisos femi foco firmili a quelli della freste precedenrei; le fisos faedi focomitmuse, legnofo. St sociativa quelli. anta ne Giardini

nta ne Giardini.
La etra fperie è chiamata
Tèpmus nufras. Cord. in Diofeor.
Tèpmus valgaris falistensjore. C. B. Pit. Tournef.
Tèpmum valgaris falistensjore. L. B. Ray. Hift.
Tèpmum durius. Cort.

Thymum duritu vulgare. Park.
Serpillum bertenfe. Dod.
Ella getta in maniera d'un Arbofcello molti ramofcelli rotondi, iegnofi, un poco velluti, guerniti di picciole fo-glie più firette di quelle del Serpillo, di color di cenere, di un guifo acro. I fuoi fiori, e i fuoi femi fono fimili a quel-li delle fpezie precedenti; la fua radice è legnofa, attorniata di fibre. Coltivati quella Pianta ne Quelle trè spezie di Timo rendono un'odor force, aroma

Qualitere lípatie di Timorteadoro un lodar fiere, a sona-tion, gratilina, concesposo molto lois latame, list vontale i.

Il Timo el incluíva, penetraran, aperitavo, araficante; for-tenta coita, vontante, peritavo, araficante; for-tenta coita, vontante, i peritavojula i lipatono, per situati el digellione, per refilere al veleno, per provocare inoritra; e] parto, pereto internomena. Si adopta retatalo celetricente, ce, per fornicare, per movere il liadore.

T. Papusa e al loi, quiet, pereto questa Pisura è al lai odori-lera; covercio los si, spiritaz amendale, puerte di Timo dea-puede di indigliari lo lipatoria amenda, e de ci il vivere.

## Thyllelinum.

This felium. E una Pianta, che non è differente dall'Orcofeliumm, è Prenolemble di Montagna, se non perchè rende del latto ve n'hà di due spezie.

ve n nai suespent.
La primak chainna:
La primak chainna:
La primak pinul, Lob Icon. Pit. Tournef.
Tsiglisman Pinul, for Apiam firbufer. Park.
Apiam firbufer is for Tsiglisman.
Apiam firbufer latin faces vegers. C. B.
Apiam firbufer Dadaset, Tsiglisman promotem.
Apiam firbufer Dadaset, Tsiglisman paramadem, planApiam firbufer Dadaset, Tsiglisman paramadem, plan-

Hiff.
Ella getta de fufli all'altezza di trè, è quat tro picell, casnellati, anpolofi, rofficci abbaffo, voi v, nodofi v, anmoretti ; le fue foglie fono finilli a quelle della Carcua
tugliate minutamente i milevure d'un fispo latticinofi, d'
un gullo ingrato, nucloitato d'antanto, e a l'arco; le cime
del finoi rami loftengono de para foli i gettra visit di norellatio
del finoi rami loftengono de para foli i gettra visit di norellatio riccipe foligibishinche, diffipheti no trad. Quando fono parafasi que ti fiori, fuccedono loro de femi uniti a due a due, ovati, piarri, rigati fulla fchiena; le fue radici fono lunghe, groffe quafi come il dito mignolo, bianche, del medefimo guito del-

le fioglie.

ma quello profumo non ègrato.

La feconda spezie è chiamata

La leconda spezie economica Thyffelinum palufire. Pit. Tournef. Sefeli palufire ladefecen: C.B. Park. Sefeti palufire ladefecen acre, faits ferniaceis, fines also,

Sújin baulet ladijens atter, faits fermientet, Sen alle, franteten. 18, Ray 1811.

Il generaten. 18, Ray 1811.

Il generaten polity franteten polity parameten polity parameten polity parameten polity parameten. 12 far zafet et langs, rofficeis, «Iun-carin yaulo acro.

A menulou quelle fores a region of longhi umidi, paindo-A menulou quelle fester afection o of longhi umidi, paindo-paindo, polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity polity po

Thyfellnum à Jun, Suffe, & sourer, Apium, come chi di-ceffe, Pretofemolo, che profuma; perché la radice di quella Pianta mafticata, lafcia una maniera di profugno nella bocca;

#### Tiburo .

T Monard. Fr Have. Monani.

E' en pefec grande a pull di Balena dei Mare Indiano, che'ha turioda innoa verui peid di Inapiezza e, deci di groficza. E coperend una pelie grofia, e relata. Il fios proficza. E coperend una pelie grofia, e relata. Il fios dei della considerationa della confidencia della confidencia della confidencia della confidencia della confidencia della confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia per confidencia confidencia per confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confidencia confide

#### Tigris.

Tiger., in Italiano, Tiger.

L'a las bella quadrupcia, chirricia, fercer, crodele, L'a las bella quadrupcia, chiren, in chir l'evidina.

Tigrande coneu ugan Cante da cone. La fin archi si un pocodi quella del Lione; i finó ecchi finospiali, justilianqui, i finó erenti lorosir, el accosì i fina pelle d'eluzzani di 
fino surrati d'arrigil longhi, succient, affai piotali, el ben 
taglierei. Quell'annime suice in molt longia dell'indice. I 
fini finosina d'editamia a l'egi no di longia dell'indice. La 
fini finosina d'editamia a l'egi no di longia dell'indice. La 
fini finosina d'editamia a l'egi no di longia dell'indice. La 
fini finosina d'editamia a l'egi no di longia dell'indice. I 
fini finosina d'editamia a l'egi no dell'encode delle fini pre
ferese della Ciant l'70 non. lette. Si dece, ci depilla braquie.

Il Patri Lingi Ic Coner milis fen Memorte dello fiano pre-fere della Cint (Ton. a. inet. 6). dece, che pilla varione from della Cint (Ton. a. inet. 6). dece, che pilla varione mo sar volta, doit and colore, il consecutive, che no vagosi-mo sar volta, doit and colore, il consecutive, in con-secutive della colore della colore della colore della colore specialistica della colore della colore della colore della specialistica della colore della colore della colore della specialistica della colore della colore della colore della (Casti. 5) notification del periodi proportione della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della propositione della colore della colore della colore della colore propositione della colore della colore della colore della colore della propositione della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della colore della color

# Tilia.

T llie; In Italiano, Tiglio. E'un' Aibero bello, di cui v'hà due spezie. La prima è chiamata

Tilla famina felio mejere . C. B. Pit. Tournef. Tilla vulgaris Playphylles . I. B. Ray. Hift. Tilla famina . Get. Dod.

Tilia faminamajer . Pari

Tills femisamajer. Park. Philya ferscht, Tills Lattiti. Geil. Philya ferscht, Tills Lattiti. Geil. Queil's Alieno i grande, groffe, ramoreto, chy fi dilam. Queil's Alieno i grande, groffe, ramoreto, chi control control. George de Control control. George de Control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control contr carbone por la protres d'Architonio, le l'interigité loco larghe, comonne, terminant in punta, un pour ceither, rithecent a consente commande de l'architonio de l'architonio de l'architonio de l'architonio de l'architonio de l'architonio de l'architonio quatrono, che quali facta l'argunda des l'argunda des l'argunda de l'architonio de l'architonio quatrono, che quali facta l'argunda des l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'argunda de l'arg

La seconda spezie è chian Tille famma falte minere. C. B. Pit. Tournefort. Tilte miner. Gefn. Hort.

Tilse folto minore . I. B. Ray. Hift. Tiliefamine miner. Park.

Table femmes miner. Park.

Que'l Alberto nou d'emorgande, ne' men difeto del primorani la laborat e trattà se l'ine inglie fono può speciale,

respectatione de la laborat de la laboratione del principale

re a spelle della fono. Il funo fono poi speciale que'l

Ideli labora Taglio, sus della modefina figura, e del modefi
I'tgli recursono una serra guali. Cadivranie fe distinatione, del Vulli. Contengeno mobo file effentisle, ed olio

3. adoptamo talla Medicina il loro foto, la loro beacti, per la

sono della Medicina il loro foto, la loro beacti, per loro della contengeno mobo file effentisle, ed olio

3. adoptamo talla Medicina il loro foto, la loro beacti, per loro della contengeno della contengeno mobo file effentisle, ed olio

3. adoptamo talla Medicina il loro foto, la loro beacti, per loro della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contenta contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno della contengeno de

I fiori del Tiglio fono propri per l'epileffia, per l'apoplef-

fia , per le vertigini .

Le fue foglie , e la fua buccia fono difercanti , proprie per provocare l'orina, e i mestrui alle Femmine, per le scotta-

Il fuo feme è buono per fermate il fangue dei nafo, racifo in polvere nelle nari. Tille

TRATTATO UNIVERSALE

384 TRATTATO
Tille à visar, penna, perché quest'Albero produce l'isol
fort lopra linguette, che rassomigliano moito a penne; ò
pure Tille da Telson, ferecia, perché il jegno d'Tiglio è oprio per far delle freccie.

#### Tinca .

The service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the se

mexisoritore, halta fuori della pudella. Si applica a Coulded Panecio del Cibbricianat per mitigasi applica a Coulded Panecio del Cibbricianat per mitigasi a la conservata del Coulde Coulded Panecio del Cibbriciano del Coulded Panecio Si applica a noncon vivo, ed Interco fulle coucie, al caucher, sigh fictir mitigaria; a monollite; a co
ficia el Cibbricia del Cibbricia del Cibbricia del Coulded Panecio Si applica a noncollite; a final el Cibbricia del 
## Tinus.

Just; è un'Arbofcillo, di cui trè fono le frente.
La prima è chiannas in prima prime i chiannas in Tinus prine. Cuid Hijfs Ray. Hift. Pri. Tournef.
Timus Lafiantes carales bactes. Park:
Laures fifective evas formines falls fishirfasts. C. B.
Laures fire prima grans. 1. B.
Quell'Arbofciclo crickel il alterna d'un Cornolo femmi
Quell'Arbofciclo crickel il alterna d'un Cornolo femmi na, il qual getta molte verghe lunghe, quadrate, ramofe; le fue foglie fono grandi, latghe, quafi fimili a quelle del Corololo fernmina, ed a quelle del Lauro, messe per ordine Cortolo ferminan, co a qui reute al airro, incre par ocume a due a due, i l'una dirimpetto all'altra lungo i rami, nericcie, rilacenti, un poco velinte, fempre verdi, fenz' odore, d'un gu-fto amato con un poco d'aftrizione. I fuoi fiori nafcono nelle cime de'tami in mazzetti, bianchi, odoriferi ; einschedun di loro è un bacino tagliato in cinque parti; paffato quefto fiore, il fuo calice diventa un frutto, il qual è fimile in figura fiore, il floo callec diventa un frutto, il qual è fimile in figura ad un' uliva, ma più piccolo, ed un poto piò aguzao nell' eftremità in alto, dori è guermito d'una fipesie di corona; la fua buccia è un poco carnuta, e d'un bel colore turchino. Trovafi in quefer foruto un fune coperto d'una buccia carrilagionda. Queft'Arbofcello nafee ne luoghi rozal, e faifofi,

lagionia. Quell'Arbofello naise ne l'noghi rossi, e faifidi, pelle liegie.

Trius altres C. (lei, Hill). E. Pie T. Ourned. Ray. Hill.

Trius altres (Pelle Hill). E. Pie T. Ourned. Ray. Hill.

Trius altres (Pelle Hill). E. Pie T. Ourned. Ray. Hill.

Trius altres (Pelle Hill). Ell. Pie T. Ourned. Ray. Hill.

Trius altres (Pelle Hill).

Trius altres (Pelle Hill).

Trius altres (Pelle Hill).

Latrus Trius altre, vel 3. Claffi. Park.

Quill'Arbofello el deriven dal preceden per queilo, che
gill e più zamodo, e per queilo, che i fiot i mul fiono più fodi, coppert il moto decit oddi evenieria. I e fiot fighi fonome di

q, coppert il moto decit oddi evenieria. I e fiot fighi fonome.

Laurus timus, Ger.

Learus [Stogfiris fells misser. C. B.

Qued'Artoticello é più piccolo in nutre fue parti de' precederai. Fiorificate volte i oun anno, refils Primavera, e nell'Acousano; il fuo fracto è d'un nucchino netriccio; per alreo egil è affatto fimile agli alett. Coltivati ne Gratinin a engione della fius bellezza; me il fuo fiore fa la pochifitmo odo-

re. Controgono quafti Arbocelli motto fale effenziale, e faf-fo, e moit cilo.

Toro frutti, e principalmente quelli dell'ultima finezie fo-no acriffimi, cdi andenti; purgano per le parti di forto coa moita violenza; ma io non consiglierei alcuno a fervitiene a cagione della loro acrezza, che s'avvicina al cauffico.

#### Tipula.

Tipula. E' una spezie di mosea acquatica, la quale ras-fomiglia ad un Ragno. Ella hà fei picti, o gambe lun-ghe, che distende sull'acqua, e vi cammina semi assondarse. Il suo corpo di figura ovata, di color bianchisco; e se sual sono argentine; i suoi occhi sono neri; la sua coda è fatta in

Ella é rifolutiva , applicata effernamente.

## Tuhymalus.

Tithymalus charactas . Matth. Lac. Tithymalus charactas legitimus . z. Cluf. Hifp. Ray.

itt. Tishymalus characias rubens peregrinus. C. B. Tishymalus characias Monfpeltenfum. Get. Park. Tishymalus amogdaleides, five characias. I. B. in Italia-

Furthermore of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

a'adopra internamente. Ella può fervire ne' depilatori, e per

iscacciar l'emperiggine. Tithymalus en eri, mammella, & naneni, tinero, co-me chi diceffe mammella tenera, a cagione, che quella Pianta getta del latte. Pianta getta cel latte.

Cheractar, ideft Vallarts à napazio, valle, lo fortifico, lo guernifo, perché quelta spezie di Titimaglio guernifoe.

## e fortifica | terrapieni, e le fiepi, dove nafce. Tleam.

T.Lew. Calabre Igness.

T.Lew.

## Tominejo.

Tominejo. E'un' Uccelletto del Brafile, il quale non è più grofio d'una Cicala: la foa refia, e'i foo collo fono co-perti di penne d'un'ammirabile bellezza, di vari colori; quelle del fuo perto fono dorate, rilucenti, rifplendenti; le altre fono cinerizie, ó nere. Il fuo becco é lungo, ed aguszo; la fua lingua è una volta più lunga del fuo becco; le fue gam-be fono fottiliffime; i fuoi piedi fono guerniti d'ugne. Abita pelle Montagne, mangia de fori, del mele, della rugiada; DELLE DROGHE SEMPLICI.

eunta foavemente; il fuo volo è rapido , e fa una fpezie di fuiurro volando come le moiche. E' proprio per l'epileflia, mangiato, è preso in polvere.

#### Topagius.

# Opazius . Chrylspathius . Chryfeltibus . În Italiano , Topazio .

a Intaliano, Topazio.
E una piera preziola diafina, di color verdiccio mefcolato d'un pocodi giullo, che getta raggi dorati, e verdicio Destina bra di un pocodi giullo, che getta raggi dorati, e verdicio Destina prezi accidentale. La prima de fiezzie, una Orientale, e latra Occidentale. La prima de la piti darra, la pid bedia, e la pid finanza. Ci caprin dall' Arabia, dall' Etiopià, da contomi del Mar rollo. Dicciò, del cia nafac coll' Albadiro. Alcun percendono, de del la nafac coll' Albadiro. Alcun percendono, de del la nafac coll' Albadiro. Alcun percendono, de del la nafac coll' Albadiro. Alcun percendono, de del la nafac coll' Albadiro. Alcun percendono, de del la nafac coll' Albadiro. Alcun percendono, de del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac colle del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac collega del la nafac matrice dello Smetaldo, a cagione, che quelle due pietre preziofe hanno un fomigliante colore.

preziole hanno un formigliante colore.

La feccoda fpezie, o verero i Occidentale nafee in Boemmia. Ella é più groffa dell' Orientale, ma è meno bella.

I Topazi Jono propri per fermar lediarree, e di l'atti di fangue, peffi, e dati per bocca. La dofe è da mezzo feropolo fino a mezza dramma.

Si tiene, che Topazius sa il nome d'un Isola del Mar ros-so, dondesi cavava una volta questa pietra. C'orosolitous à xuo e , aurum, e vider lapts, come chi

## Tordylium .

Ordylium Narbonense minus . Pit. Toutnet. Tordylium, stor Seseli Creticion minus . Park. aucalis . Beilonio , Ges. Hort.

diceale Pietra, che gerta raggi di color d'oro.

Caucalts. Bellonio, Gef. Hort.
Forfilum Cretium minus. Eyfl.
Sofeli Cretium minus. C. B.
Caucalts minus publics femius, five Bellonii. I. B.
E' una Pianca, la quale gerta un fuito all'attenza di circa
un piede, caucalisso, veliuo o; le fise foglie fono bittimphe, um Piode, causeilatos, veiluso; is fine legile fono bistimgirs, O'Ordinel, escutars, veiluse, rivide, suriciper ordine molte indicate lungo una cont.; i foot fiori nafcono lopra ombedi-di cirque foglie bianche, difipolte in igili. Paffato quello fore, gi lifeccedono dei firmi uniti a dura due, com una orizi-tara tagliata in pullatotta di corona, codirieri, una poco-acti, la fiua nafice e minuta. Nufec quethe Pianta ne parti caldi, come in Linguadoca, lango le trance, rolle bistac. Contrene molto fale, ed olio.

Il fuo feme è proprio per eccitar l'orina, ed i meftrul alle Femmine, per la pietra, per la nefritica, per la colica ven-La fua radice é buona per l'afima, e per promnovere lo

## Tormentilla, sen Neptaphyllon.

Tormentille. lu Italiano, Tormentilla E' una Pianta, di cui due fono le i La prima è chiamata Tormentille. Ger. I. B. Ray. Hift. E' una Pianta, di cui due fono le spezie.

Tormenilla vulgaris. Park.
Tormenilla favofris. C. B. Pit. Tournet.
Neptaphyllum. Fuch.
Ella gereta molti piccoli fufti foetili, deboli, velluti, rof-

Bille gress moth peculi fath feethi, deded, wythen, specific, longhi circus a speice, de fich crimany, a c oricinate force, longhi circus a speice, de fich crimany, a c oricinate force, longhi circus a speice, de fich crimany, a final control direct from a code. Gelifabethood for final red composition of the control direct from picture for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

365 Termentille Albina pulsarte major. C. B. Pir. Tommel. fu Pirenei Ci nella Medicina

Dee feegliers recente, ben nodrita, groffa appreffo poco come il pollice, netta, intera, monda dalle fue fita, falda, ben feeta, di color bruno di fuori, rofficcio di dentro, d'un guito attringente. Ella contiene dei fai eff.mtiaie, e dell'

E aftringente, vulneraria, propria per fermar le diarree, i flussi di sangue, il vomiro, i fluori bianchi dette Fernmine, per refistere al veleno. Se ne mette ne' rimedi cordiali. per refiftree al veleno. Se ne metre ne 'rimedi cordiali.

Termentilla d'a semente; perché vi fono fatri alcuni , che
hanno preccio, che la radice di quech Pianta ridotta in polvere, metchata no onu spoco di Pierro, e d'Alliume, e meffa in
bocca allegaerifie il rormento , che cagiona il dolor de' denri.

Nepiaphiliae va Peru , fipiero, G' solau , faltans, perché
quella Planta produce per l'ordinatio tetre feglie fopra una
quella Planta produce per l'ordinatio tetre feglie fopra una

## Tornefol, ovvvero Tournefol.

Ornefol. In Italiano, Girafole; iu drappo è certa tela, ò velo, che ringefi in Coftantinopoli colla Cocciniglia, alcuni acidi . Girafole in bambagia é bambagia della figura, e grandez-za d'uno feudo d'argento, e tinta in Portogallo colla Cocci-

28 d'un fetado a segento y conta in rottogatio com-niglia. , e l'altro Girafole fervono per colorire I liquoti, ed Jeni di irrati.
V'hà un'altra spenie di Girafole in drappo, il quale si fa con sicuni france imberutei d'una tintura rotti, perparata col fegode i irrati del l'influerophen rivicciam, ed un poco di l'igna action. Vetti d'influence son accompany per dace al

licore acido. Vitered Linguistoca. Si adopta per dare al visu en color refine de debeco effer chel prepri , fecchi , Thett vetti Giradio debeco effer chel prepri , fecchi , Giradio la pulla debeco effer chel prepri , decheno ci de l'arte in Enrocie Orfor, e una gata fecca , compoda col orte in Enrocie Orfor, e una gata fecca , compoda col orte in Enrocie Orfor, e una gata fecca , compoda col orte in Caracteria de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de

verso Il Sole.

## Torpedo .

Topical. Traping. Simplier. In Ballara; Topislara; expression of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Stupefeer à flupere, per la medefima ragione.

#### Totanus.

Totams . I. Jonft.
E'un'Uccello acquatico, di groffezza mediocre, na
to, e bianco. Il fuo becco è lungo circa trèdita . Il fuo co

366 Joè della medefima lungherra. Il fuo corpo è lungo quafi un mezzo piede; la fua coda è grande come la mano; le fue gambe fono alte; i fuoi piedi fono rofficci, armati d'ugne pere. La jua tetta è per i ordinario nera dinanzi, rofficcia di dietro. Le fue ale fono bianche, e nere; la fua coda é at-traverfata da linee bianche, e nere.

Il fuo graffo é anodino, e rifolutivo.

#### Tragacanthum .

T Regat anthum

Dragacantha gammi. Dragacanthum In Italiano, Dragante.

E 'una gomma bianca, riluconte, leggiera, in pezzetti lun-hi, minuti, ed attortigliati a guifa di vermi. Ella efce per la di tagli dalla radice, e dal troncod'un' Arbofcello spinofo, chiamato col medefimo nome Tragacantha, ovvero Spifo, chiamato col medetimo nome Tragatantha, ovvero Spi-ma birst. Quella Pianta nafec frequencemente in Siria, prei-fo ad Aleppo, in Candia, ed in multi altri luoghi. Getta mobit rami duri, ricoperti di lana, e geornitidi fipine bian-che, rigide, fode, ed i foglie piccioliffime, minure, meffe per ordine a due a due fopra una cofta, terminata da una fipina di color bianchiccio. Nafcono i fuo fiori nelle cime dera di color bianchiccio. mi; unite molte infieme, leguminole, raffomiglianti a quel-le della picciola Ginefira, ma bianche. Dappoiché fono pafte detia peccioa Ginetita, ma bianene. Diappoine fono pat-fati, facecdono loro de baccelli; ciafeheduno de quali hà due ripotligli, ripieni di femi groffi come grani di fenape, e colla figura d'un piccolo rene. La fua radice è lunga, e fi ditata in larghetza, groffa come il dito, bianca, kgnola. Trovafi prefio a Droghietti la gomma Dragante in pexzi di

renti groffezze, figure, e colori; gli uni fono minuti, hunghi, bianchi, netti, ripiegatl, ed attortigliati come ver-mi; iliche gli hà fatti chiamare Tragacanthum permiculanum, gli altri groffolani, giallicci, ò nerieci, tutti carichi di fporcizie.

Convien sceglierla in pezzettibianchi, rilucenti, leggieri, Convien Gegleria in pezzetti blanchi, riluccuti, leggieri, ne quali non apparifica veruna fiporciasi, nifojida al guitho Ella contiene molt olio, e pochifimo fale. be ne fi della mucllegine; mettendola in infusione nell'accua. Ella vi fi ficioglie, e vi fi congela in una maniera di colla, ò di gelo , bella, rilacente ; trafparence. Si adopra a dare un corpo folos molti rimedi).

jotoa motti rimenj.
Ella umerta, rinfrefca, e conglutina: raddolcifce l'acres-na degli umori, ferna le diarree, ed i fiufi di fangue. E' pro-pria per la rofse, per la tifichezza, per le afiprezze della gola, per le fiuficioni acre degli occhi, per gii ardori delle reni, della per le fluffioni acre degli occhi, per gli ardori delle reni, della reviccia, a ce userci. Sen pegilain polovere, o la mocilagine. Biógna, che il morrajo, in cui dec ridurfi in polvere, fia caldo, affin di diffigare un' mudich acepoda, ch'ella contiene, e che farebbe d'offacolo a riduria in polvere. I Tintori fi fervono della gomma Draganre comed Il molte altre gomme per dare della confifienza alle fete, che tingono,

e a renderle più fode. Tragacantha à vands Hircus, & anava, fpina, come chi

# Tragopogon.

T Ragapagan. In Italiano, Barba di Becco. E una Pianta, di cui due fono le foezie principall.

chi diceise ipina di Becco.

La prima è chiamata

La prima e chiamata
Tragopogo niteram. Get. Park. Ray. Hift.
Tragopogo praterife interon majus., C. B. Pit. Tournef.
Tragopogo fore latte. I. B.
Barba birst. Cord. in Diole.
Barba birst. Cord. in Diole.
Gerantopogos fore latte. Gefin. Col.

Gravetyogen fore lates. Ceric Col.

Elli gercia en fullo l'illi resule cio.

Elli gercia en fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de fullo de full

zi, guerniti di piume bianche; la fina radice è lunga, großis come il dito mignolo, nera di fuori, bianca di deutro, latti-cinofa, dolce al gufto. Nafce quefta Pianta ne' luoghi umidi come ne' prati.

La icconda (pezie è chlamata

Tragapagan parpureum . Ger. Park. Ray. Hift.

Transpogon purpuis-condition perii falie, quad Artifi, val-go, C. B. Pit. Tournet. Transpogon fore purpures . I. B. Barbala birci altera. Matth. Call.

Bariale birte ditre. mattu. Latt.
Baria birt fore pappere. Cam.
Gerentopeges, five Selffrik a Italerum. Lugd.
Le foe toglie raßomigliano a quelle del porro; il fuo forta un coto roportino, etendene all'atturro, ò al nero.
Coltival ordinariamente quella fezzie ne' Giardini, a cagiotilli fina malia ne de Greve nelle rovine. Chiamati volgere. ne della fua radice, che ferve nelle cucine. Chiamafi volgarmente Serfifi. Amendue quefte spezie rendono un sugo latti-cinoso. Contengono molto sale essenziale, olio, e stemma.

Le loro radici fono aperielve, flomacali, pettorali; le loro Letor make nonapertive, nomacan, percoran; e mo-foglie fono vulnerarie, confolidanti.

Tragencen à papie, Hircus, che victorio barba, come chi di-ceffe barba di Becco; perche fi pretende, che le piume bian-che de femi di quetta Pianta, ufcendo di loro calici formino-

una fetola fimile alla barba d'un Beco Serffie una parola corrotta da Saffrica ; e Saffrica & una parola corrotta da Sanifragia.

## Trapofelinum .

T Regofelinum. E una Pianta, di cul quattro fono le spezie.

La prima è chiamata
Tragofellum mojus . Tab.
Tragofellum mojus . mbella candida Pit. Tournef.
Pimpinella Sanjraga . Ger. Ray. Hift.

Pimpinella Saxifraga bircina mijor . Park Pimpinella Saxifraça major umbella candida. C. B. Saxifragia major. Dod.

Sanifragia bircina major. I. B.
Ella getta delle foglie bislunghe, attaccare molte infieme
lungo una costa, dentare ne'lor contorni, e qualche volta tagliate più profondamente, vellute da una parre, lifeie dall'al-tra, di color verde feuro, rilucente; I fuoi fufti crefcono all' tra, at coor verde (uro., rilucene; Hooi infi cerécono all'adereta di circa due piedi rocondi, camellati, fenza pelo, nodofi, voti, ramofi, hanno nelle loro cime de parafoli guerniti di fionellimi bianchi; ciachechounode conali e composibidi cinque figlis, dispolte in pigli. Quando fono paffatt quelli fiorf. [uccedono loro de l'umi unita due a due, corti, s'fall groff, rocondi fulla fehicua, e cannellati, piani dall'altra

parte, d'un guito acro. La fua radice d'unga, femplice grof-fa come il dito mignolo, blanca, guernita d'alcune fibre, d' un guito cocente, e ch'eccita a spusare, quando fi markica. La seconda spezie è chiamata Traposellaum majas ambella rabente. Pit. Tournes. Pimpinella faxifraga major fore rubente . Pask Pimpinella famif aga major umbella rubente. C. B. Ella é differente dalla prima per quello, che i fuoi fiori fono

offi.
La terza spezie è chiamata
Tragosciinum atterum majus. Pit. Tournes.
Pumpintia fastiraga mojer attera. C.B.
Pumpintia fastiraga mojer attera. C.B.
Pumpintia fastiraga mojer spēras. Partu.
Pumpintia fastiraga minor., faitis Sanguiserbæ. Ray-tio.

Saxifragia bircina minor , folits Sanguiforbæ. I. B. Ella getta uno, ò più fusti all'altezza d'un piede , e m ricoperti d'una lana corta, ma affai groffa, cannellati, voti, ramofi; le fue foglie raffomigliano a quelle della Pimpinella comune, dentate ne lor contorni , meffe per ordine molte infieme lungo una colla, terminata lu una fola foglia , di color verde bruno di fopra, e verde (morto di fotto, sparse di vere, è vene crumo as lopra, e verée imorto di lotto, joarie di vere, è di nervi di un venée carico, o qualche volta proportion. I fuo foori, e i fuoi femi fuon fimili a quelli delle fiperie precedenti; la fua radice femplica, aggrinanta a, bianta, lunga, con poche fibre, d'un guito cocente.

La quarta fiperie c'hiamata.

Tragefelinum minus . Pit. Tou

Pimpinelle faxifrage minor . C. B. Ray. Hit.

DELLE DROGHE SEMPLICI.

Pempinella Sanifraga bircina minur. Park. Saxifragia miner. Dod.

Saxifragia bircina minima, Pimpinella crifpa . Trag. I. B. Bipinella, free Saxifosga miner. Get. Emac. Ella non è differente dalla terza ipezie, fe non per quello,

che le fue foglie abbaffo fono tagliate minutamente ene e use togue abeato fono tagitate minutamente.

Nafono quede Panne ne l'uoghi incott in terra graffa.

Cocetagono molto la effenziale, ed olfo. La piecola é la più comune, e la più filmata nella Medicina. Si adoptano le fue foglie, il fios feme, e la fua randee.

Ellero fongale, il fios feme, e la fua randee.

Elleno iono aperitive, deterfive, fudorifiche, vulnerarie, proprie per lipezzare la pietra delle reni, e della vefcica; per sefiitere al veleno, e alla malignità degli umori, per levar

renitere ai veceno, e aim maiginita degai umori, per ievat ke oftrazion), per provocar l'orina, e di mefrui alle Feunni-ne, pretic in decozione, à in polvere. Trovandi in overi luoghi tulleradici della spezie grande di questa Pianta de grani rossi, i quali sono stati chiamati Coc-ciniglia divetta, a focciniglia di grano. I Tintori l'ado-

congina inventa, in Coccinigna di grano. A 1 intori 1 ado-prano per dispere in licaristo. Joneho prataco al Capo del-la Cocciniglia.

Tragefilmum à πρα-βα-Mireus, & aulisso Petrofeliums, come chi dicelle Presolemolo di Becco, perchè le foglic della fiyete piecolo di questa Panan hanno tuvolta la fiquen di quel le del Precotemolo, e perché i Becchi ne mangiano.

# Tragum.

TRegum. Matth Lob Icon-Treges Matthioli, for paties Treges improbes Mat-Tragus fotosfus Matthioli, fire Rals fotosfum. I. B. Tragus fotosfum Matthioli. Patk.
Kals fotosfum coobtestum. C. B.
Kals fotosfum fotosfum to angularibus. Pit. Tournet.

E' una spezie di Kali, ò una Pianta, che getta molti fusti lunghi un piede, ò un piede, e mezzo, grossi, ramosi, tele fi Rendono a terra, ripeeni di fugo, con molte foglie langhe, firette, carnute, le quali finifcono in una punta, imrute d'un fugo faifo. Nafcono: fuoi fiori nelle accelle delle bevue d'un figo faito. Naicono i fuoi fott intel actell delle objetie, pecció, como mole vicily, el cito er etoio. Quando iono patiet quelli fori i, fucciolano loro di trum temelaranti, como patiet quelli fori i, fucciolano loro di trum temelaranti, chem finnile al un ferporentilo in forma ipirale, di color nero. La fua radice è fineta. Quelta Panna naciore l'unolin martituni i, ne Pael caldi. Elli contine moto las efferiale, effio, edell'olio.

Ella e affila apertira a, propria per la pletra, per la reElli e affila apertira a, propria per la pletra, per la re-

pella.

## Trafi.

TRefi. Matth. Caft. Caf. I. B. Trefi Versurafium. Adv. Lob. Trefi follo Cypers. Clufii in Garz.

Coperus duicis rotundus efculentus , Trafi duice vocatus . Park.

Juncus avellana Ama. Dulcichimum, Gefn Hort. Malitathalla Theophrafti

Cyperus rotundus esculentus angustifidius. C.B. Pit. Tournet. Ray. Hift. Coperus esculentus, five Trafi Italorum. Get. Emac. Habel affus Tripolitanis, five granum Alzelen Arabam. Rau Wolf.

Heleconitis Hippocratis. Fabric-

E una (perie di Cyperus, ovverouna Pianta, che getta delle foglie fatte in canna, lunghe, firette, incarvate fulla fehiena, fimili a quelle degli altri Ciperi. I fuoi fufti fono alti circa un piede, e mezzo, triangolari; hanno nelle lorn cime de fiori con molti fiami raunati in sefta gialliccia, frà alcume foglie a quame, disposte a guifa di Scella. Quando sono passari questi fiori, naice sotto ciascheduna soglia a squama un seme triangolare, den tre cantoni. Le sue radici fono fibre minute, alle quali iono attaccati de bernoccoli carnari, groffi come le più piccole nocciuole, rotondi, apa una fpezie di piccola cotona, come nelle nelpole, ri-

ri d'una buccia aggrinzata affai revida, gialliccia, è coperti a una buccia aggirinzata affasi ruvida, giallicicia, e di colore tal Tordio, e Ipallo, colla popia banca, foda, d'un gutto dolce, e fimile a quello della catalagna, finza odore. Nacioquelta Pianta ne luoghi unvidi, nel Paeli caldi, come in Italia, a Verona, in Sicilus. La fua radice el nu done la Medicina. Ella contiene molé Olo, e del lade effendente del mole del medica del mole del medica del mole del medica del mole del medica del mole del medica del medica del mole del medica del mole del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del medica del ziale

E' pettorale, umettante, raddolciente, rifolutiva, pro-pria per la difenteria, per gli ardori d'orina, per provocare il ieme, mangiata, ò prefa in decezione.

#### Tribulus.

E' una Pianta, che getta molti fusti lunghi circa mezzo piede, distesi a terra, rotondi, nodosi, velluti, rossi, divisi m rami ; le jue loglie nascono molte infieme ordinate lungo una colta, fimili a quelle de ceci, à a quelle della iente, vel-lute; i fuoi fiori escono dalle afecile delle foglie, attacetat a gambi affai lunghi; ciascheduno è compotto di cinque foglie gialle, disposte in méa. Quando è pasitato quello fore; gli fuccede un fittoro duro, armano di molte fore. in rami ; le sue toglie nascono molte insieme ordinate lungo incode un frutto duro, armato di molte spine, e raffomi-gliante in certo modo ad una croce di Malta. Quello frutto è compofto di quattro, è cinque pezzi, ne 'quali fi trovano re', è quattro nicchie, ciaicheduna delle quali racchiude un feme-ta intradico è fistofo. Nafe quelle ji Pappa n' La iuaradice chierola. Nasce que la Pianza ne campi, frà le biade, principalmente ne Parsi caldi. Il suo frutto con-tiene molt olio, e del sale essenziale.

E deterfivo, aperitivo, proprio per fermare le diarree, per ifpezzar la pietra delle reni, per refiftere al veieno, prefo in polvere. La dofe è da nuo feropolo fino a una dramma. Dicefi, che la decozione di questo frutto sparfa in una stanza discacci le pulci.

## Tribulus aquaticus.

Ribulus aquaticus . C. B. I. B. Ray. Hift. Tribulus lacuftris. Cord. Hit.

Tribu'us aquaticus major. Patk. Butomes Damecratis. Aug.

Buteousi Democratic. Ang.
E una Planta acquatica, che getta de fufti lunghi, fcarni, figori, guernici di quando in quando di molte fibre, che
le ferrono di radici per accearfi. Quelli fufti s'ingroffano
verfo la fuperfizie dell'acqua, e gettano delle figglie larghe, verso la superinzie dell'acqua, e gettano nene nogre largue, quasi similia quelle del Pioppo, ò dell'Orno, ma più corre, e di forma in certo modo romboidale, con molti nervi, mere di torma in certo modo romboidale, con molti nervi, mer-late nella loro circonferenza, attencare a code lunghe, e groffe; i fuori foro piccoli, bianchi, follemuti da un gam-bo rocondo, fodo, verde, coperro da una piccole penna matea. Succedono loro del frutti, fimili a piccole caftagne, cia-fichaduno da rmato di quattro groffe punte, o fipine dure, di color biglo, ricoperro d'una membrana, che fi leva, e pofcia diventa nero come il Gegates, lifcio, pulito. Chiamafi questo frutto volgarmente castagna d'acqua. La sua sostanza è una spezie di maodoria formata in cuore, dura, bianca, coperta d'una membrana fottilifima, buona a mangiare, con un gusto simile a quello della castagna. Se ne può sare della farina, che rafforniglia alla farina di fava. Nafce quella Pian-ta nel Mare, ue Piami, ne Laghi. Il fuo frutto contiene poco fale.

Egli e affai affringente, rinfrescante, risolutivo, pri per le diarree. Si adopra in ganuriimo per le infiammazioni della bocca, e della gola. Si adopra altresi in cataplasmo per raddolcire, e sisolvere.

## Trifolium pratense.

Rifelium pratense. Ger. Trifelium majur. Bruni. Des. Trifelium pratense see monsoperale. Pit. Tournes. Trifelium purpureum vulgare. I. B. Ray, Hist.

Trifelum prateuse purpureum vulgare. Park.
Trifelium prateuse purpureum. C. Bauh. Pit. Tournes.
In Italiano, Trifoglio. una Pianta, che setta de' fusti all'altezza di circa un 388 TRATATOO

TO STORE, SEARS, COMMIL, 1404 NE DO STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STOR

volta di più, ma di rado.

## Tripolium.

Ripalium . Dod. Tripalium mejus . I.B. Tripalium vulgare . Lob. After maritimus palufiris caruleus , Salicis falis . Pit.

Tournet. ournet.
After maritimus purpureus Tripolium diélus. Ray. Hift.
Tripolium mejus caralcum. C. B.
Tripolium literam. Ad.
Tripolium mejus, y for valgare. Park.
E' una specia d'After, ovvero una Pianta, che getta un

E' una fescie d'After, oviveno una Planta, che gette un filsulo all'atteza di circa un poèce, e messo, diritto, d'ivito o veris les parce atra in modir anni, le fies fogie foco bishimitori de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la compan

Contiene molto fale, ed olio.

La fua radice è rilaffativa, e aperitiva, propria per evacuare le fierofità; fi filma altresi per refifere al veleno, prefa in infinfione, din polvere

Tripolium à va', ter, & vissor, canum, feu canescent , erche gli Antichi hanno creduto, che il fiore di questa Pianta mutaffe colote tre volre al giorno, cioè bianco la mat-tina, porporino a mezzo giorno, e roffo verfo fera.

#### Triticum.

Triticum femefire. Dod.
Triticum femefire. Dod.
Triticum fine mutita. Get. Park. Ray. Hift.
Tritic primum gens. Trag. Fuch.
Triticum beberuum arifiti cartes. C. B. Pit. Tourn

Trainina sportana englicarena (C. B. Pix Tournel Trainina sportana englicarena (C. B. Pix Tournel Trainina sportana (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina) (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Trainina (C. B. Pix Tournel Traini popopa fat del pare. La fee traide fonomissue, pieced il.

La fee raide fonomissue, pieced il.

Framesso contengon molé cito, e cità vicato, è deficarità.

E un figure d'Elimenton, ovversona plusa, e de greate de consideration, and destruitation de l'emenco propria per ammolite, per destruitation collistation.

La faira di Framesco propria per ammolite, per discipin per richierre, soporte richierrame in catagliato. Piece despute de l'emenco propria de l'emenco per l'emenco per l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'emenco de l'em

Triticum à triturare, perché fi fepera per via di tritura il grano del Frumento dalla fua fpiga.

#### Trochus .

Rechur. E'un Nicchio di Mare, che hà la figura d'un paleo, col quale i finciulli giuocano. Ven hà di molete fenzie, e di differenti grandezze.
Egli è alcalico, c proprio per raddolcir gli umori acri; per fermar le diarree, e di ffuffi di fiaque, macinato, e prefointeriormente. La dole è da mezzo (cropolo, finno a due

E stato dato il nome di Trechur a questo Nicchio, a cago-ne della sua figura, fimile a questa d'un paleo, con cui giuscano i fanciulli .

#### Trutta.

Farte; in Italiano, Trota. E un pefcedi Fiume, il quale raffomiglia ad un picciolo E'un peficiol Finne, il quale raffonniglia ad un picciolo Sermone; spii elicopercio il picciole figuame, fegnate di mac-chie rolle. La fiua carne è rolliccia, fapori tillima, e di buoni figuo. Ve n'ha di motte fiesci. Mangia de peficiolini, ad-vermi, della fichiuma di Finne. Quetto pefice d'un ciulo de-licato fuile cavole. Contene molto il a Volatte, ed olio. nearo ume ca voie. Contiene motto ial volatile, ed olio. Il fiso grafio è rifolutivo, raddociente, proprio per le creature del feno; per l'emorroidi, e per l'altre malatire del foname.

Tratta à trademés, perché quefto pefce muoza foveme contr'acqua, e folpage l'onde con gran forta.

Fatto à varioculere pifcis, quafi varieg atus macults rubris.

## Tubera.

T Ubera, in Italiano, Tartufo. E'una spezie di radice, ò una massacarnuta, grossa co-B. Evan speak di radice, do una massacramota, grossi co-meu anoce, del different grossica, insiome, quati re-toutas, gobiles, scropulosi, di color bruno, di curvo di siori, catuna, scretaira, doptina di vene per fondiarris, e bian-chicica di dentro. Ella naice nasicola nella serra; una non produce veruna Partan. Trovasi ne Pete calid pertechan-mente in finita, nel Petipori, sei Limostoro, pedi Arspe-mente, in Guatecco, a temboli focchi, e diabotoric, in consecuta del consecuta del consecuta di con poccolo taliguisia, chen el lanza trovata alcuna talvol-ta, ma di razio, la quale ecfesi funo non tilbra. V-so-cicel pecci in algelia, che e flusa foriesta sicius tarisce propositi del pecci del pecci del pecci del pecci del pecci propositi del pecci pecci del pecci pecci propositi del pecci del pecci pecci del pecci li inpuri sul a local i quali percebaso forie delleri face del cel accesso. Vendal quali especial socialisti della pecci si sociali anno socialisti della pecci della pecci si socialisti della pecci della pecci si socialisti della pecci si socialisti della pecci si socialisti della pecci si sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali della pecci sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali sociali

imperocite (uta i a vita), the utaliate time con-e 6 trova racchialla, e concentrata in usa radice. Chiamati in Fracelé Traffe; la qual parola in linguagado antico Fracelé fignifica vanua volas frauda, adtusà. Gli é fatos forse dato questo nome, a cajoose, ch'effendo radice, nondimeno non produce veruna Pianta; Il che dinota una foczie d'inganno.

#### Tuberaria.

Uberaria nofiras . I. B.

bianca. La fua cima fi divide in molti ramofcelli, i quali foflersono de fiori con molte foglie gialle, a quali faccede un frutto, quali racondo, il quale contiene de femi quafi roton-di. La fua radice e legnosa. Quelta Pianta nasce ne luoghi

montani, e caldi. Ella è deterfiva, ed aftringente.

#### Tubularia.

T Ubularia purputta. Imp. Pit. Tournef.

E una spezie di Pianta iassosì, composta di molte piccole canne, meste l'una sopra l'alera per ordine, e rauntate in canne d'organo, di color porporino, ò touto. Elia nasce nel Mare sopra gli sogli.

E'affringence, ridotta in polvere, e prefa interiormente, propria per iermare le diarree, ed i fiufii di fangue. La dofe ed a mezzo (cropolo fino a metza dramma.

Tubularia à tubo, piccola canna; perché quella Pianta faf-fofa è composta di piccole canne.

## Tulipa.

Ulpa; in Italiano, Tulipano. E'una Pianta, che get-ta un folo fuffo all'altezza di circa un piede, rocondo, Tower, in azame, Tulipnes E. Tun Platta, chepter and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the control and the contr

xuipa riencial nome Turchetco Tulipas, à Ottalpas; à de chi, che chiannă în France 5, corontamente Turkeu. Si să abstântara, che quella parola efprime una ferziel cia capetă, con cui i Turchi copronoi la capo; cul éliza olare quello rome alla foddetta Planta, perch éfiato (importo, che il foo forca reflequalche fimilitualine a quella coperta di capo, che forota in Dalmazia, e în tutta la Turchia.

#### Turchelia .

T Urchefia, Turchina, Turcofa, Tarkaja, Turcicago E'una pierra preziofa opaca, di color misto di verde, di bianco, ed azzurro. Ven hà di due spezie, l'una Orienta-

le, el'altra Occidentale.

La prima bà un colore, che sende più all'azzurro, che al yerde. Ella nafce in Peria, e nell'Indie Orientali. Ve n'hà

di due forte; l'una, che riciene fempre il fuo colore, e chia-mafi Turchina di Rocca vecchia; l'altra, che perde uu poco del fuo colore, e diventa verdiccia, e chiamafi Turchina di R occa nuova La seconda spezie, è la Turchina Occidentale hà un colo-

La jeconda spezie, o la 1 irrenna occasionate na un con-re, che parecipa di verde, e di bianco. Ella nafce nella Spa-gna, nella Germania, nella Boemmia, nella Slefia. Trovanfi delle Turchine groffe come una noce, ma di ra-do; la loro ordinaria groffezza è come quella d'una noc-

cicula. Stimafi propria per fortificare la vilfa, e gli fipletti del cervello; ma non dee preflatfi gran fede a quella precisi vitra. Se in macina fortilmente, e i te ne faccia pronder pre bocca; ella operetà come l'ifammente presiofi, à come le altre materie alcaliche, per afforbire gli acidi; e per fermare le diarre, i findii di langue, il vonito. La dote è da fei grani fino

ad uno scropolo Questa pietra hà preso il suo nome dalla Turchia, donde ci è flara portata

- 4

#### Turdus.

T Virdux; in Italiano, Tordo . E' un'Uccello un poco più groffo d'una Ledola, delicato a mangiare. Il fuo conferenza la priodinatippendera vero, stanco. Viscore varia, per involinatippendera vero, stanco. Viscore varia, per involinatippendera vero di vichio, di fambaco, d'eliera, d'imirco, di diverdi femilia Manjas altreta delle mofebe, de vermi. Ve n'ha di mole fierie, e' fal l'altre una , che chiamali Turdu rubry, od in Francic Marvis o Manuserie. femi di Malva.

Il Tordo è affal nutritivo, e di buon (ugo. Contiene mol-to fale volatile, ed olio. E'buono per l'epileffia.

## Turdus pifcis.

Turdus è un pefee di Mare, bislungo, di mediocre gran-dezza, di color verde, ò roffo; abita preffoagli feogli. Ve n'hà di molte spezie; è buono a manniare. E' aperitivo.

#### Turpethum.

T Urpethom, Turbith.

I un radice lunga, groffa come un diro, refinofa, bigia, feura di fiori, bianchiccia, ò di color bigio cenerizio
di dentro. Ci capita dall' Indie freca, feffa nella fias implexza in due parti, e monda nel fuo metro. Ella getra, cifendonella terra, una fiertie di Convolvolo, ovvero una Pianta Turbub effeints . Herman. Cat.

Corvolvulus Indicus alatus maximus , faltis thifco nonnibil milibus augulofis . Ray. Hift

tro femi groffi , come grani di pepe , mezzo rotondi , angolo-fi , nericci . La fua radice in terra e lunga quaetro , è cinque fi, nericci. Li fua raileci in teria cilunga gastro, à cinice, lepoid, a difendando profondamente, groffa un police, lepoid, a difendando profondamente, groffa un, police, lepoid, a difendando profondamente, groffa un,
police de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio

e fale effenziale.

Purga la pitulta, e le fierofità; ma recando gran dolori. Si adopra nella idropifia, nell'apopleffia, nella paralifia,

nel lecargo.

Turpirkum, & Turbith sono parole Arabe, ma alcuni credono, che Turbith derivi dai verbo Latino rurbate; perche il Turbith purga turbando, a recando de gran dolori.

#### Turritis.

Turists, Lob. Ico. Pit. Tournef.
Turrists valgester. I. B. Park. Ray. Hist.
Braffee fjevlirts biffed are semofe. C. B.
E'una Pianza, che getzu dalla fue radice delle figilie bisnugle, vellune, finsosie nel occonorni, che fiellatanoquà,
e la aterra. S'erge dal loro merzo un futto all'alterza di due
piedi, stroccio fi, histist, fodo, vellitodi piecole figile, farre in punta come quelle della piccola Acetofa, fenta code. Le fue cime raffornigliano a quelle della Giuliana Softengono de' fiorellini bianchi con quattro foglie, disposte in croce. Quando so-

UNIVERSALE TRATTATO

go paffat quedi fiori, faccedono foro de guíçi affai piani, i quali racchiudono de femi minuti, reflicci, acri al guido. La fius radice de fiscat come quella della Plantargene, bianco. Oseita Piacca ratice ne imoghi montani, failofi, rotti.

E'incifiva, aperitiva, carminativa, fudorifica.

Tarritis à Turre, Torre; perché alcuni hanno pressio,
che la cima di quella Pianta avelle la figura d'ana Torre.

#### Turtur.

T Urtur. Id Italiano, Tortora. E una spezie di Colom-bo, il quale accompagna sempre la sua temmina. Con-tione quest' Uccello molto sal volatile, ed olio. La fua carne é propria per tiftrignere il ventre, per forti-

**Ecare** Il fao graffo è ammollience, e saddolciente Il nome di quest' Uccello viene dal verso, che fa.

## Tuffilago.

T Ulliago, Ger. I. B. Park. Ray. Hill. Tulliago pulgaris, C. B. Pit. Tournel, Farfara, Czialp.

Filips ante Parrem Ungula caballina . Bruns

Bechien . Dod. Gal. Farfarella . Lag. Gefia

E una Pianta, che gerta molti pieroli fulti; ciascheduno de quali fostiene nella fua cima un fore, il quale s'apre a Pri-mayera, prima che comparificano le foelle, donde nafer, che fi chiama Filius ante Patrem. Quello fiore e bello, rocondo, fatto a razgi, giallo, raifomigliante a quello del Taraxaram. Gli succedono de' semi guerniti di piume bianche. Le sue foglie cicono dalla fuo radice grandi, larghe, angolofe, quafi glic ciconn dalla tis ratore granosi, angre, anguste, quan-pronose, retal di fopra, banchiccie, e piece di bambagia di fotto. La fue radice è lunca, minura, bianchiccia, ra-serta, ferpraigiante fottoctera. Quella Panza nafor ne l'accessi until, come falle rive de Fluoni, de riuccieil, de fossi. Ella contiene molt olio, e fomma, fall effontalse mediacre.

Ella continne moit oito, e flemma, fai effentala mediacre, É petronale, a propria pel catarro, per provocare lo fipu-per decreper, e per raddoleire le ulcere del petros, per surficare ll fangue. Si adoprano i fuol fipri, e la fun radice. Tagliago; come chi direffe choa, che rimedia alla roffe. Ungula caballina, vei afiniase; perche alcuni hanno perec-che la fin focila rapifa la funna d'un adulta d'an Ce-mi-

fo, che la fua foglia averle la figura d'un piede d'un Cavallo, d'ul quello d'un' Afino. Bechien à fiel tuffer; perché quella Pianta e propria per la

Parfara, fra Farfarella; perché le forlie di questa Pianea rassomigliano in cerco modo a quetle del Pioppo bianco, chia-mato Farfara; dagli Antichi.

#### Tuthia.

Uthia; Spedium Gracorum, in Italiano, Tuzia.

B'una fuliggine metallica, formata in fquame rivolte. b te fopra.

In grande di differente grandenza, e großezza, dura, bigla granita di fopra , e con alcuni granelli groffi come tefte d'ago il che l'hà fatta chiamare dagli Antichi Spodio In grappolo. Ella fi trova attaccata a certi pezzi di terra, foi pefia polla in alto de Fornelli da Fonditori in bronzo, per ricevere il vapore del metallo, come l'hà notato il Sig. Pomet nel fuo Libro delle Drothe

La Tuzia de effere fochta netta, în belle fquame lar-ghe, affaigroffe, granite, d'un bel color di forçio di fopra, unite, s d'un bianco galiliccio di fotro, difficili a rompere. Ella era una volta portata d'Aleffandria, i donde viene, che di Austri la chiampan, nel Tordinario a pelle loca defendiam gli Autori la chiamano per l'ordinario nelle loro deforizioni Tashia alguendrina; ma quella, che noi adopriamo, viene dalla Germania, dalla Svezia, eda alcuni altri luoghi, dowe fi lavora il bronzo

E descriva, diferoance, propria per le malattie degli ochi; per diferoane, e cicatrizzare le piaghe, per l'emorrol-di. Non fi adopra, ch' efferiormente, dopo averla ridotta in polvere ioculishima ful porchdo,

# Typha.

T Tphe. E'una Pianta, di cul due fono le specie; una grande, ed una piccola. La prima é chiamata

Tutbie è un nome Arabo.

La prima é chimava; Typle, Marth, Fach, Ger. 1796e. Marth, Fach, Ger. 1796e. Marth, Fach, Ger. 1796e. Marth, Fach, Ger. 1796e. Parkett, Fach, Lugh. 1796e. parkett in meire. C. B. I. B. Ray, Hills. Ph. Tourn. 2796e. parkett. Trag. Lugh. Liberceice all'alterna d'au Utono, ed alle voice più alta la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la laccate de la stomma ratice, che nateono in malla, è in una ipiaa cilin-drica nella cima del inito. Questi ficti fi diffipano, volanda via per larta a guiti di farfalle. La fua radice é fereggiante, polisceia di finori, bianchiffiqua di dentro, d'un gulto intipido.

neces at twent, pinter things at opinios, a un La feconda fyrele e chiatnata Typha miser, for Typhale. Tab. Typha palafris miner. C. B. Pit. Toptnef, Typha miner. I. B. Ray. Hill. Typha minera. Park.

Trybe minima. Park. Ella getta delle foglic lunghe, e firetto, come quelle della Gramigna. S'erge irà ella un futto all'alepta di due, ò tri piuli, imilie a quello del Giunco, rigido, fenza nodi. So iltere nella fua cima una l'ipiza clindrica, a cui fono a tue, cat; pome nella fua cima una l'ipiza clindrica, a cui fono a tue. li invecchiando volano via a pezzetti, e non lafciano dopo loro alcun feme.

logo akum feme:

Quetta figus é doppla nell'una, c nell'altra fiezie; c v hà
una piccola diffanta frà le due figipe; Quella fin alto foltiene
fient; c quella abhalfio porta i femi.

Amendue quelle abhalfio porta i femi.

Amendue quelle Piante nafenon ne' palnol 1, pegli fingni,
Contengono molta fierama, e do glio, poco fale.

Le loro elme fono deterfive, aftrineentl, rinfrei orie per l'ernie, per le scottature , fritte col graffo , ed applica-

## VACCA.



Acce : in Italiano, Vacca . E la femmina del Toro, ovvero un grane animale quadrupedo, e con corna , umidifimo, affai malinconico, e pacifico ; che rende molto latte ; ed é noto per tutto.

Il fuo piccolo maichio è chiamato Vitulus , Vitello , e la fua piccola femmina

Vitula . Vitella . Le mammelle della Vacca sono petrorali, prese in bolli-

Il fuo larce d'unertante, pettorale, ammollienee, rinfref-carte, rilitorante. Raddolcifee gli unoroi acti del corpo (et-ma i futif di fangue, la diffentetta. Si adopte internamente, ed efternamente. Conciente molt' olio, e flemma, e un poco del efternamente. Conciente molt' olio,

di fal acido iai acido. Il fuograffo è proprio ad ammollire, e a rifolvere. La fua midolla cammolliente, rifolutiva, nervale. La fua orina è un purgance idragogo. Si chiama acquae di

La fua orina e un purgante idragogo. Si chiama acqua di mille fort. Elli purpa pel senter, e per le orine. Se en pren-dono orto, ò dieci giorni alla fita due, ò trè biechieri qui matrina adquimo effendo in Campagan in Primarera, ò in Autumo. Ella e propria per le flutfioni di petto, per la got-ta, per l'idroptifa, per l'a sport. Vedi un Difecto, che in hoi arroforpa quello pella pella medicale di accessione Reale delle hoi arroforpa quello pella pella pella dischi diari. Se handis l'i-Scierrae, Inferito nelle Memorie della ftetfa Accademia l'anno 2 707, pag. 33. Edizione di Parigi pag. 42. Edizione d'Am-fierdam.

Quella, che chiamafi Vacca di Barbaria, è un certo gran Queila, chechiamaí Vacca di Barbaria, é un erros grand-anima dell'i lucia, che la più finitionine coi Corvo, che colla vectore addetto, più con la consistenza del con la compania del con la compania del con la contra del con con la contra del con con la contra del con con la contra del con la contra del con con la contra del con con la contra del con la contra del contra del con la contra del contra del con la contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del contra del con ro. Le fue gambe raffomigliano aquelledel Cervo. Quest

o. Le fae gambe ranomgiano a quese del certo. Que inimale corre affai celeremente.

Trovaní nel Perù degli animali, i quali raffomigliano a piccole Vacche, ma non hanno corna. La loro pelle é cod

dura, che fi fa fervir di corazza dura, che fi fa fervir di corazza.

Il fuo flerco e frifolutivo, rinfrefcante, anodino, proprio per il tumori infiammati, per il dulori della gola, per le ripole, per il rogna. Si diffilia a bagno-maria, e fe ne carpole, per il rogna. Si diffilia a bagno-maria, e fe ne carpole di un'acqua, che fi chiamma altresì un'acqua di mille fiori. Si adopra per raddolcir la pelle, e portarne via le macchie.

## Valeriana.

V Aleriana. E'una Pianta, di cui trèfono le spezie prin-cipali, e adoprata dalla Medicina.

La prima e chiamati Valeriana bortenfis . Get.

r arrienne outents. 300. Valerienn mejer, oder ater radice. 1. B. Ray. Hitt. Valerienn betrepti, Phu faito Olighert. G. B. Pir. Tournet. Valerienn vera, far Nerdau greftts. Trag. Phu vermu. Cord. in Diode.

Phu majus , for Valeriana major . Park. Ella getta de fusti all'altezza di circa trè piedi , scarni tondi, voti, ramofi, guerniti di quando in quando di due tonat, vott, ramous, guerniti in quanto in quanto it vot-foglic opporte, ò diritmpetto l'una all' altra; le une intere, it altre tagliate profondamente da ogni parte. Nascono i fuoi fiori in mazzetti nell'alto de'rami, e formano per l'ordinario una girandola, di color bianco, tendente al porporino, d'un odor roave, fimile un poco a quello del Gelfomino. Ciascheonor roave, unive un poco a queno un Generatura. Canciar-duno di questi fiori è una canna spalancara in rosetta, tagliata in cinque parti. Gli succede, quando è caduto, un seme piano, un poco lungo, carico d'una piuma bianca. Le fue radi-ci fono groffe come il pollice, di fuori aggrinzate come in for-ma d'anelli, attaccati nella terra con moles groffe fibre, chi ma d'ancili, attaccati nella terra con moles groffe fibre, chi c'écono da' fioni lati, di color giallicio, fermo, o berno, chi o dote forte, disaggradevole, d'un gusto aromatico. Questa P'anna naice ne Ciardini. Ella è la migliore, e la più finna-ca delle Valeriane.

La seconda spezie d Valeriana. Bruni

Valerana, Stemi.
Valerana (Stemi.
Valerana volgeris. Teng.
Valerana volgeris. Teng.
Valerana volgeris. Teng.
Valerana volgeris. meyer. C. B. Ger. Patr. Fr. Tournef.
Pås Germaninas. Foch.
Pås Enuf. Fabil Column. Diofocridis.
Ellia gerat de fisiti all'alezza d'un Utomo, diriett, fearal,
fisiloide, cannalinet, su perco velisti. Le fin foglie fono fiminosti, cannetiati, un poco ventuti. Le tue copie tono si-mili a quelle della ferzie precedente; ma più divile, più ver-di, dentare ne lor contorni, un poco vellute di fotto. I fuoi fori fonodifipoli come quelli dell' altra fezzie, di color bisno-co, tendente al porporino. Socretiono loro de femi guerniti di piume bianche. La fua radice e fibroda, bianchiccia, strifeiante; d'un guito, e d'un'odore aromatico. Nafce questa Pianta ne luoghi umidi, e ne Boschi. La terza spezie è chiamata

La terra spezie e chamata
Valeriana minor . Ger.
Valeriana palufiris minor . C. B. Pit. Tournes.
Valeriana (vivefiris minor . Park.

Veleriana minor pratenfis , five aquestes . I. B. Ray. Hist. Plus pervum . Dod. Gal.

Ella getta un fuño all'altezza di circa un piede, angolofo, fearno, rigano, voto, con foglie oppotte per intervalli a due a due, tegliate fino alla lorocofta. I fuoi fiori, e i fuoi fono fimili a quelli della fpezie precedente, ma più piccoli Lefue radici fono minute, firifcianti, bianchiccie, guernite di molte fibre, d'un'odor aromatico grato, d'un gusto un

poco amaro. Questa Pianta naice nelle paludi, ne prati, e nezli akti luoshi umidi .

negli altri luoghu umidi: Si feccano le radici di Valeriana al Sole, e fi adoprano nel-la Medicina; ma principalmente quelle della gran spetie. Concengnon moli o loi efaltato, e ilai vodatile, ò effentiale. Ellemo Sono cordiali, fudorische, vulnerarie, aperitire, proprie per refistre al veleno; per fortificare il cervello, lo financio me difficacioni permo, un reproporare insuffini di la consecucioni per sono consecucioni per sono con consecucioni per sono confloratco, per licacciare i verni; per provocare i meltrul al-le Femmine; per ajutare la refpirazione. Si adoprano ípol-verizzate. La radice della feconda ípezie, ch'ela gran Vale-riana falvatica, cavata dalla terra nel mele di Marzo, prima; ch' ella abbia prodocte le foe foglie, e dappoiche è flata feccata è un octimorimedio contra l'epiteffia, prefa in polvere. La ta é un octimor imeno contra i equisaria, preta in pouver. La dois é da una dramena fino a due, fiemprata nel vino la ma-tina a digiuno. Si prende di fei in fei giorni. Ella fia per l'or-dinario iudate; ma fe lotre quell' efferco ella rillafia il ventre, e fia uficire de' vermi, è un prefagio di fanicà. Valeriasa d'a unier, a ver grana virtà. Alcuni pretrodono, che Valeriana venga da un certo Va-levia pretrodono, che Valeriana venga da un certo Va-

Accuss pretendono, che Valeriana venga da un certo Va-lerio, il quale fu il primo a metrene in ulo quella Pianta. Plus. Grace 40 à 40 m, sufers, sei Plus 2 Ply vere Pun-sica ; quell' ultimo termino dinota l'odoriore della radice di quella Pianta.

#### Valerianella.

V Alerianella Cormucapelides fore galeato, Mor. Umb. Pic. Townet: Faleriane peregrina, purpurea, albovo. C. B. Faleriane Maxicane. Get. Faleriane Bakica. Claff. Hill.

Valeriana peregrina, feu Indica. 1. B. Ray. Hift.
Valeriana Indica., fre Maxicana. Park.
E'una Pianta, che getta un fufto all'alrezza di circa un

E was Parans, des geras en finên all'abextad ciptes an public, étodos, reconsis, des insures server event terra, public, étodos, reconsis, de insures server event terra, antianome induceram peropolitodos, e questi modes anti-moscielli. Le fein gold temodalesque, e informações a responsable de la companio de la companio de la companio de cipas al l'atra a dese dos, modis, paídes podes ja terre terra e a atra mentra, de public arrendos de la cinaciona portino, o battoro, lumphora; peropora portino, o battoro, lumphora peropora portino, o battoro, lumphora; peropora portino, o battoro, lumphora portino, politoro, lumphora portino politoro, lumphora commencacione antico más a portino politoro, politoro commencacione antico más altro referencia politoro, commencacione activo más altro referencia politoro, commencacione activo más altro referencia politoro, commencacione activo más activo politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, politoro, p feme affai groffo, nericcio, fungofo. La fus radice è picco-la, fibrofa, bianca. Nafce quella Pianta ne Pacficaldi. Si As a

## TRATTATO UNIVERSALE

372 coltiva ne' Giardini. Ella é valneraria, aperitiva, decerfiva.

Valerianella, come chi diceffe piccola Valeriana; perché
quella Pianta raffomiglia alla Valeriana.

#### Vanilla.

V Anilla, Vaynillar. in Italiano, Valniglia. E un baccello limpo circa mezzo piede, groffo come il dito mignolo d'un bambino, fatto in punta dalledue effremi-mità, di color feuro, d'un guito, e d'un 'odore balfamico, e mità, di coisci curo, à fun guito, e d'un i dotre halimino, e graco, un poossoro; il quaisc contine de firmi minoriti mi a propositi de la contine de firmi minoriti mi a propositi de la contine de firmi minoriti mi a propositi de la contine de firmi mi a di una Pattan alta contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine de la contine noa quelle della Piantaggine, ma fono più tumphe, e più car-nute. I fuoi fiori fono nericci, i fuoi baccelli fono verdi fui principlo, potcia gialli, e diventano bruni a mifura, che s' acceltano alla maturità. Nafec quetta Pianta nel Meffico in America; gli fulianita ichiamano Tinzebi, e fiuo baccello Merafalbi. Quando quetto baccello è maturo, e colto, fi secca all'ombra, e fingne esteriormente con un poco d'olio,

per renderio maneggevole, e per meglio confervario; levan-dogli con ciò il modo di comperfi in pezzi. Dee feeglierfi la Vainiglia in baccelli lunghi, affal groffi,

colata, e la fa riufcire migliore, si per lo guito, che per l'odore. Se fi la fcia la Vainiglia matura troppo fulla Pianta fenza Se ii atcia ai vanngiai matura troppo iusii Printa ierria cogieria, ella crepa, e ne filla uus piccola quantiti di liquoce balfamico, nero, e odorifero, che fi condenfa in balfamo. Si nia i diligenza di raunario in vafetti di terra, che fi metcoso fotto i baccelli. Noi non veggiamo qui di queflo di sacchiano. Si nei conferen al gifoso di queflo. 11 mércoso locto l'ascetti. Avoi non veggiamo qui di queito balamo, o perché non fi conferva nel trasporto, è perché 1 Pacfasi l'oritemposo per effo loro. Quando non efce più li-quor balamico, trovanti delle perfose di mala fede, le quall cotti l'ascetti, li riempiono di pagliette, e d'altri corpiccino-ti itrasuieri, e ne turano le bocche con colta, è cucendoie di-Valniglia. Quefti baccelli così falificati non hanno alcuna boutà, è virrà.

Vanilla, & Vapullas fono nomi Spagnuoli, che fignifica-no piccola guaina. Quefti nomi fono ftati dati alla Vamiglia, a cagione che il fuo baccello hà la figura d'una piccola guaina.

#### Vannellus .

V Amelius. In Indiano, Pavoncelia.

V Enu Uscello geoficomen Colombo medioce, el colornetico, o miliodi evede, el nero, di bianco, di rof. 65, ed inventiono. Para la finicarpo un Socco, duca ficaie fore de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico del la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico de la colornetico del colornetico de la colornetico de la colornetico del la colornetico del la colornetico del la colornetico de la colornetico del l

E'aperitivo, e proprio per fortificare il cervello Vannellus à Vanns; perché quest' Uccello volando sa colle sue ale uno strepito simile a quello, che sa un Vaglio.

#### Varius.

V Arius, fee Pienius Irvis. 1. Josét.

E un peiclelino di Fience, chamato dagl' Italiani, Morella. None è più himpo d'un divo; ja fia pelle é unias, ilicia, pulita, al ciolori different; giallo fulla fichiena, argentino el veutre, poporito da l'att, gignato per tutto di punti neri. La fias carne è molle, exorra, e buona a mangiare.

E personel, uniforante, a perittiro.

rito pefce è flate nominato Varius a cagione della varietà de fuoi colori.

V Cauna è una fpezie di Gambero groffo circa come un' V uovo, di color d'uliva, e gialliccio; hà otto zampe; le quattro dinanzi fono più lunghe di quelle di dietro; la fua carne è gialliccia, e buona a mangiare. E' pettorale, e a periri vo.

## Veratrum.

V Eratram. in Italiano, Elleboro bianco. E'una Pian-Estatrum in Italiano, Elleboro bianco. E. una F. t., di cui due ficno le ficrie. La prima echiamata Veratrum fore fubrirul. Pri. Tournef. Veratrum abum. Dod. Gal. Hulleboru albur. I. B. Ray. Hift.

Helleborus albus vulgaris . Park. Helleborus albus flore subviridi . C. B.

Getta un fulto all'altezza di due, ò trè piedi, rotondo, diritto, voto, involto abbafio di molte foglie, fimili a quelle della Genziana, ma più grandi, più nervole, rigate, incref pate uella loro lunghezza, molli, un poco velinte; le fue fo-glie, che fono più in alto del furto fono più lorgane le une dalglie, che fono più in alto dei fuifo fono più ionzane se une analiatre, e più piccole. I fuoi fori nafcono nella fua cima, mefi per ordine come in langhe figipe, di cito ce rettofo, bianchiccio; clafcheduno di loro è compotto di molte foglie, difpotte in rofa, alle quali faccede un trutto, compotto per l'ordinario di distingui manufazzati. Per prechandono de fermi bilima. in rola, alle quali fuecció un trutto, compotto per l'ordinamo di regiunie membranote, che racchivadono de fermi bistim-gil, bistanchicci, affai fimilia grani di frumenco, con na las regiordit, do fojio membranoto. La fur studice de una tefa afia grofia, histora, gorenir di molte fibre, l'unghe, e del molte fibre, l'unghe, re del propositione de l'ordinamo de l'ordinamo del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del pro

Belleberus albus pracon. Ger.

Helleborus albus alter foribus nigricantibus. Dod. Helleborus albus pracon atro rubente fore.Park.Ray.Hift. Helicherus albut pracon etre rabente fore. Park. Ray. ram. E difference dalla prima petate per quello, che le fue fondie fono più firetre, ed abbracciano il loro futto, e per quello, cei isoli forti banno un colore roffo-bruno, di oriercio.

Amendue quelle ípezie nafonno ne luoghi montani; e rosa-

Amentue quefte frezienationnone luoqui montani, e croa-i, principalmente ne Paeti caldi. Non fi adoprano nella Medicina, che le lotoradiel. Ci capitano feeche dal Deli-naro, dalla Borgogan. Debbono feegliefi grotte, guernite di lunghe fibre, bianchiccie, d'un guito acro. Contengono molto fale effentinie, o violattie, e dell'olio. La radice d'Elleboro bianco, purga di fopra, e di foeno.

ma con una violenza si grande, e con tanta acrezza, che po-trebbe ragionevolmente metterfi nel numero de' velenl. Ella é propria per far starmutare, messa in polvere nei naso. Se ne meicola ne' rimedi de Cavalli, e fi adopra per rifanar la ro-gna delle pecore, e di molti altri animali.

Avvegnaché i nomi di Frattum, e d'Hellebrus fieno flati dati indifferentemente all' Ellebror nero, call' Ellebror bian-co, quefte Piante fono però generi differenti, come l'ha di mostrato il Sig. Tournefort ne' faoi Elementi di Bozanica. Veratrum, quafi verè atrum; perchè l'Elleboro nero, che chiamafi altresi Veratrum; hà la radice nera, ovvero, perchè l'Elleboro è adoprato per purgar l'umor nero de Malinconici.

## Verbascum.

V Erbascum . Marth. Ray. Hist. Verbascum latius . Dod. Verbascum mas , & Candela regia . Lob.

Perbafeum max, & Candale regla. Lob.
Tabapit barbasu. Ger.
Verbafeum vulgar fleet lasto magne, falso maximp. I. B.
Verbafeum mat skrijs dum laterum. C. B. Pit. Tournel.
Verbafeum sendsdam max. Lac. Loo.
Verbafeum, em Phismas vulgarist max. Lob.
Verbafeum, may Phismas vulgarist max. Lob.
Verbafeum, malbum tungare, free Tapfus barbasus communis.

Park.

E una Planta, che crefce (no all'alterza di quattro, ò cinque piedi: il (no fuño e groffo, rocondo, duro, legoció, armolo, coperero di lana. Le fue fegile fonograndi, lunghe, larghe, molli, vellure, piene di bambagia, bianche; le une pierie attera, le alter attaccare al los fuño alternasamente.

I (noi foni fono rofette in cinque parti, usalti gii ani agili.

eri în cesto, gialli. Attorniano, e guerniscono la parte del fusto nella sua estremicà d'aito. Succede nando fono caduti delle coccole ovate, lanuginofe, fatre in unta, divife in due ripoftigli, ne quali fi ricrovano de femi punta, divife in due ripolității, ne quali îi ritrovano de femi minuti, angolofi, neri. La fas radice e bisulorga, aflăi gro-fa, legnofa, bianca. Quefta Pianta nafec ne luoghi fabbio-nofi, ne campi, (ogli orii delele frade. Elia contiene moti olto, e un poco di fale effentiale. E deterriva, anodina, aftringente, rifolutiva. Ella fer-ma le diarrec; raddolcticel il dolore dell'emorroidi; applica-

Perbalcum, quafi barbalcum; perchè le foglie di quelta Pianta fono vellate, e come fatte a guifa di drappo. Candela regia, perchè il fulto di quelta Pianta ferve di mic-

cia nelle lampadi.

Phlamor a Φλέγω πτο , perché fi accende il fusto di questa Planta per far lume in tempo di notte -

#### Verbena .

V Erbena communit: Ger. C.B. Plt. Tournef.
Verbena communit: cerules fore. C.B. Plt. Tournef.
Verbena (manust): G force refla - Ad. Lob.
Verbena mas, for refla - & volgerts - Patk.
Verbena volgerts - I.B. Ray. Hift.
Verbena volgerts - I.B. Ray. Hift.

Verbenata reda . Doc

Ferlwase rela. Ded. Herbafare. A. Ded. Herbafare. A. T. d. Lettafare. A. T. d. Calmbert. Herm. Barbaro. In Italiano, Verbena. E. T. Calmbert. Herm. Barbaro. In Italiano, Verbena. E. T. Calmbert. Herm. Barbaro. In Italiano, Verbena. E. T. Calmbert. A. Calmbert. M. Calmbert. A. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. Calmbert. M. C quelto fore; il fuo calice; ch'étato in cornetto, divenat una caffettura riplena di quatro femi fortil; e, bidanghi uniti in-fireme. La fua radice è birlunga, e un poco meno groffa del dito mignolo, guernita d'alcune fibre, d'un guito, tendene ail' amaro. Nalce quefta Pianta lungo le firade, intorno alle fiepi, intorno alle muragire, ed in airi lungoli incott. Ella foorife nel mété di Giugno. Contiene moito fal effentale;

ca dillo. Circitara, attenuante o cefalica, vulneraria, rifiloritaria principira, proposcal llatra e la Balira, attenuante ai petra rate principira, proposcal llatra e la Balira, attenua ia pietra rate principira del dila vericola. El propria per la colica vericola. Il fingo della Verbensa di fefico rettrole pungativo; e ractasa partecolaramente la pietria, il che mi e noco per via di molte pierenne. La doci e dalla tre doci fino alle fici. Si sidopra quefia Planta perfa per accherare il dolore di fianco nel mais di punca, applicandola fopra: Lel la lacia un color roffo falla

pelle. Verbena à verrere, nettare, perché la Verbena ferviva una volte a nettare gli Altari. Bierobiene à ipaj Jarre, et Bierobiene à ipaj Jarre, et Bierobiene à ipaj Jarre, et Bierobiene de flata adopta-ta in molte (nepertitaion) perfò a i Gentili a.

## Verbefina.

V Erbefina pulchriere flore luteo . I. B. Ray. Hift. Bidens folio non diffello , Caesalp. Pit. Tournet. V Succession was sujecte, Canasia Pris. I Guinet.
Espactorium aquatica folio non diviso. C.B.
Espactorium Canashinum famina Septentrionalium. Ad.
Lob. lcon.

Eupatorium Cannabinum Chifanthemum. Tab. Ger. E'una (pezie di Buleur., è una Pianta, che getta de' (ufti all'altenza d'an piede, e mezzo, è di due piedi, rotondi, nn poco relluti, e rofficci. Le fue foglie (ono opporte lungo i peco rellari, e rofficci. Le fue fuglic fono opporte inngo i faith, fatre in punta, dentate, inere, lificie, d'un guito nn pocoacro. Il fuo four el un bel massactro con molti forellinti fpalancati in alto in fiella, di color giallo, tendente al verde, con righe nere. Quando è pafaso quello fore, comparificono de' femi bistanghi, piani, rofficci, terminati con

alcune punte, disposte per l'ordinario in tridente, e s'attaccano alle vestimenta. La sua radice esibrata, bianca, d'un ifto aromatico. Nasce questa Pianta ne'luoghi acquatici. Ella contiene molto faie effenziale, ed olio.

Ella contiene motoriale ettenziate, ed olio.

E vulneraria: Può adoprarfi interiormente, ed efteriormente per le ulcere del polimone, per promover l'orina, ed 1 mettru alle l'emmine; per refiftere ai veleno.

Verbefana, à Verbaua, penché hanno alcuni trovata qualche fimilitudine delle foglie di quefta Pianta con quelle della Vimilitudine delle foglie di quefta Pianta con quelle della

Canadina à Cannabr, perché le fue foglie raffomigliano in certo modo a quelle del Canape.

## Vermes lapidum.

V Even Jordane. In Etiluzo, Vermi di pierro: fenolambi quali del lines , ci simbi rei quarti di simbi lines, arri ;
elambi quali del lines , ci simbi rei quarti di simbi lines, arri ;
elaridenden de riculado in una coccada gordi concue su prano d'urna, di colte , che trada si lajos, più aguzza da un éterella di simbi rei la simbi del la simbi del la simbi di concerni di monte e della della simbi di concerni di monte e della simbi di concerni di monte e della della simbi di concerni di monte e della di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di concerni di på dystama on peccelo bene, i per en quell' revna jamaso i jama-pa dystama on peccelo bene, i per en quell' revna jamaso i jama-caso la pret per rederir. No fano con incelhain calla se-tem de la gradia per la periodi de la gradia de la gradia de la gradia on propinsi on de la gradia profita propriato se dissual, al calcul de la gradia de granda. Vi la vegamo quarmo pieste di pradici i necrea: de paradici i la creata de la gradia de la gradia de la creata en la dissual de la gradia de la companio de la gradia de la creata rel hai na punta lunga, e limita fri spou lum percitia, giamo en la manual de la companio de la companio de la companio per del mante del la companio del la companio del la companio del la companio per del calcula del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la compani nte in quelle degli edifizi vecchi . Rodono talmente la pietra , che la riducono alle volte in forma di foglia , e di pol-

vere.

La maita è airreit rofa da infiniti piccoli infetti neri, groffi come i taril del cacio. Ciafcheduno ha due occhi, e quattro piedia afiai inaphi da ogni iato. L'eftremità dei lor moflacacio à caudiffina. Quetti vermicelli, che nafono nella maita
vivono meno de vermi delle pietre da fabbriche, de qualla babiamo perlato.

E da notare, che gli nni, e gli altri vermi fi trovano più frequememente nelle muraglie, cipofte al mezzo giorno, che in quelle, che hanno un'altra fituazione. Contengono tutti motro fale volazite, ed olio.

motto late voldazie, e o uso.

Sono rifolventi petti, ed applicati efteriormente. Trovanfi
altresi de vermicelli in mote altre materie faffofe, come ne
coralii, nelle feaglie d'Officia, ne Nicchi, ed eziandio in
certi pezzi di vetro. Hò parlato di ciafcheduno di quetti inferti, trattando delle materie, nelle quali fi trovano

#### Vermicelli.

V Ermiculli, Fremichelli, Tegilarini, Millefenti, in Itamino, Vermiculli, Tegilarini, coll'acqua, e forlam quila fatte colta qu'un minori per consultation.

E una puila fatte colta qu'un minori per consultation de la colta qu'un minori per colta qu'un minori per colta qu'un minori per colta qu'un persona consultation de l'accoritorano. Conso bianche. Se o generation alterul di guille, merciolando nella puila del anformo, de l'ordi di sorso; via giggiage tuitos ad la sacrètora per renderi più grati, de giggiage tuitos ad la sacrètora per renderi più grati, qu'un persona consolitation de l'accordination de l'acc

Si darmo ancora molte altre forme alla pufta de' Vermicel-

K; imperocché s'appiana, e fi frende in cordella larga due dira. Ció fi chiama lafagne. Se ne taoco battoni grofti come una penna, i quali chiamanfi maccheroni. Si riduce in granelli della groffezza de feui di Senape; e fi chiamano Senolella. Se ne formano altresi pallottole di corona, e fi nominano

374

Debbono scegliers i vermicelli novelli, ben seechi, d'un

Sono pettorali, raddolcienti, rifloranti, fortificanti.
Tutti i nomi de' Vermicelli fono Italiani, perche quefta pafta è stata inventata in Italia . Vermicelli, come chi diceffe piccoli Vermi, a cagione, che quefta patta è formata in fila, che raffomigliano a piccoli

## Vermicularis .

V Ermicularis, & Illecebra mejor. Adv. Lob. Lugd. Vermicularis flore albo. Cam. Pask.

Sempervisum minus album. Brunf. Craffula minor. Dod. Gal.

Cauda merts, velgo. Sedum minus terestfolium album. C. B. Pit. Tournes. Sedum minus officinarum. Get. Sedum minus , foito longinfculo terett , flore albo . L. B. Ray.

Hin E'una spezie di Sedam, ovvero una Pianterella, I cul fufti fono lunghi appreffopococome la mano, duri, legnofi, rofficel. Le fue foglie fono lungherre, rotonde, carnute, ò fugofe, colla figura d'un Vermicello. I fuoi fiori nafcono nelle fue cime, come in mazzetti, bianchi; ciascheduno de quali è composto di cinque foglie, disposte in rosa. Quando è paffato questo sore, gli succede un picciolo frutto, composto paffato quetto nore , gri soccese un pic, usar i mos, composidi molte guaine raunate in testa, e ripiene di femi minutifi-mi. La iua radice è minuta, fibrata. Quefta Pianta nafce fulle muraglie. Il fuo guito è affai i ofipido. Contiene molt

sulic muraglic. Il suo guito é alias soipsao. Contene moit oilo, e fiemma, pocosale. É umertame, rinfréciame, rifotetiva, confolidante; pro-pria pri i pizziori della pelle, per lei ofammazioni, per l'emorroidi, pella, ed applicata efteriormotoe. Ella entra nella compositione dell'i migurato Populama. Francialaris a Franciale. Vermicello; perchè le foglie di quicha Pianta hanno la figura d'un Vermicello.

V Ernix . Sandaracha Arabum. V E-max - sandardista Frassuss.

V E-max opomar efina, che ci capita in lagrime chiare, rilucenti, diaiane, netre, di color bianco, tendente al cedition. Stilla per via ditagli dall' Officedro, e di algran Giuppro. Quella, che éce dall' Officedro, è filmata la migliose, ma etarifima; non ci capita fe non quella de gran Giuppri, che crescono alcifimi, e in gran quantità in Afficia. Des forestire fil no belle largime porte, chare e mattridi. Dee segliers in belle lagrime, nette, chiare, tra parenti.
Contiene molt olio, e sale essenziale.

E propria per attenuare, per incidere, per risolvere, p attificare. Se ne mette negli empialiri. Quefla gomma hà dato il nome alla Vernice de Dipiotori, perch' ella ne fà la bafe. Si adopra per imbiancare la carta, e renderla foda, a ffinche non beva, ed il carattere comparisca

più bello. Vernin à Verno tempare, perché fi dice, che quefta gom-ma esca dall'Albero principalmente in tempo di Primavera.

Veronica.

V Svenkamer. Fuch Los Veronicamas Serpens . Dod. Verenteamajor septementonalis Lob.

Veronica vulgatior folio retundiere . I.B. Ray. Hift.

Verenica wingstee plais reinidades. I. B. Kay, Hitt. Verenica vera, & major. Ad. Ger. Verenica met fapana. & wingstiffma. C. B. Pit. Tournel. Verenica met vingeris fapina. Park. E una Pianna, ebe gerta molti fuiti minoti, longhi, ro-tondi, nodoli, velluti, ferpegajandi serra. Nafecoo le foe foglie, opposte l'una all'alera longo i fulti, fimili a quelle

del Pruno, veliure, deprate ne lor contorni, d'un gufto ama- applicata fopra.

ro, ed acro. I fuoi fiori fono disposti lo maniera di spign, come quelli del Campdeys, piccole, di colore un poco azgurto, è alle voice bianco, ma di rado. Cinscheduno di auto , o alie voite bianco , ma di rado . Cisifenduno di loco dua refersi si quattro parti. Ogando e paldaro quello fiore, comparifec un frutto, dividio in due borie, se qual ince-cegocode (em minust), rotoda, nericci. La fiaa radicce filovois, fiorita dall'una, e dall'alra parte nella etra. Na-ferede la Passa ne longhi rotar, i abbiencofe, faitodo, fri la reconstal Passa ne longhi rotar, i abbiencofe, faitodo, fri la che nafeca piedi delle Queroci. Ella contatem molto tala et-fernistica e longhi con contra contra la formatica piedi delle Queroci. Ella contatem molto tala etfenziale, ed olio.

renziate, co toto.

E inctifiva, attenuante, deserfiva, vulneraria, fudotifica, propria per punificare il lángue, per le ulorre del petro,
cde podisoni, per feifirera i venero, per lifopiere ia renella dalle reni alla vefeira. Si adoprano le sie toglie focche a
guidal Te, e donochiamner l'ed ell' Europa.

Virsanta viene forie dalla parola Latina Fer. Primavera;
come chi dicelle petrola erba di Primavera.

#### Verruex.

V Erres, in Italiano, Montone. E'un' Agnelio caftra-V to, o un'animale quadrupedo mansueto, e timido, no-to a tutto il Mondo. I Montoni più si imati a Parigi sono queli di Berry , e di Beauvais, a cagione del buon patrolo, di cui fono nodriti. Contengono molto fale volatile, ed elio. 1000 nourti. Contengono monto tase votatue, eu euo. Si caffra l'Agnello, per impedire, che diventando grande non diventi Ariere, e affinche maggiormente s'intraffi, e rimanga teneto. La fua pelle è adoprata in diverfi lavori. Si mette per un poco di tempo nella calcina, per nettaria be-Si mette per un puco un tempo nena carenta, per nectaria ne-ne, e per imbiancarla. Se ne leva pofcia una fpezie di pelle fina, che chiamafi in Francefe Campin, ovvero feorza te-nera, che fi adopra per fare de' ventagli, e de' guaoti per le Dame, I quali impropriamente si chiamano guanti di pelle di Gallina.

di Gailina.

Il sevo di Montone è proprio per fermare la difeneria, préo inseriomente. Si adopta altresì negli impoenti, negli empatti, nelle pomate. E ridolutro, e raddociente.

Il seo fele è proprio per detergree le ulcered egil occhi. Trovaoda cituate volte nello finanza, o, negli innettial del Montone, e principalimente in quelli d'Avennia, cette palle della groficata di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita grofiera di una meta, le une più gorfie, e altre più prededita della grofiera di una meta, le una più gorfie, e altre più prededita della grofiera di una meta, le una più gorfie più di una meta, le una più gorfie più gorfie più prededita di una meta, le una più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più gorfie più g

ciole, rotonde, e pulite, ordinariamente nere, ma alle volte bianche. Sono itate latte, e formate dal pelo di quegli anitrolancore. Sono marcate, e normate dat pero ut que gu amal, che hanno leccato, matticato, ed inghiotrito, e che se è rausato, ed ammuchiato nel loro flomaco in una palla, la quale polici a élata aperta, ed intonicara nella foa fuperfaze d'un umor tenace, e vicichico, il quale vi fi el Indurato. Se per curiofità fi apre quetta palla, vi fi trova il pelo della bettia disposto, come è flato detto. Nascono nel Perù certi Montoni più alti d'Afini, i quali

fervono a condurre i pezzi di miniere a luoghi, dove fi puri-ficano. Ciafcheduno ne può portare fino cento venti libbre. V'bà de Montoni a Tripoli, e in molti altri luoghi, che v na se assontona a ripioni, e un motitatiri langhi, che hanno la coda, a la quale pela ralivolta fino a veniclinique lib-bre. Quefti Mostoni finon grandi, e forti; nos foso copertí di lana come il montoni ordinari; ma d'un pelocorrio, come quello del Cavallo. Portano beniffimo una persona di itatu-ra mediocre. Trovansi alla volte di quelli Montoni, i quali hanno fino fei corras fulla tella.

Diceli, che Vervex venga da Verpa, membro virile, a ca-gione, che il Montone è flato castrato. Montone viene da Moote, perchè i Montoni cercano per

Fordinario i leoghi alti, e montani per pascolarel.

Campin deriva del nome Latino Camapu., Canape, perche il primo Campin, ch' e stato fatto, rassonigliava alla
tela di Canape snissima.

# Vespa.

 $\mathbf{V}^{E[p_{d}]}$  lo Italiano , Vefpa , E'una ípezie di mofca grofita , bislunga , gialla , iparfia di macchie nere , edi molet anelli , raffonnizianne moto alla pecchia . Ella hà quattro ale , efè piedi . È armata d'un'ago forcillifimo , e penetrantifimo . Ve n'à di motte fepezie . Contiene molto fale volutifimo. tile, ed olio.

E'propria per far crefere i capelli ridotta in polyere, ed

Vef-

Vefpa à Vefpere, fera, perché fidice, che la Vefpa fac-cia la caccia la fera alle piccole mosche, affin di predarne alcuna per fuo nodrimen

## Vespertilio.

V Espertillo . Apir Sorex . In Intaliano . Pipifirello V Elpertilo. Aut. Serve. In Instillano. Piglifferilo.
Le mi Uccellico notterno grofico core una Palfera, che hi motordad Sorcio, e non riaddimerlica mai. E' mado perurso. Ilino Gorcio, e non riaddimerlica mai. E' mado perurso. Ilino Gorce é Gorou, notericio. La fusa tenha di didenti un poco lumghi, merlati. Hai due piccioli orecchi, e alle votier quatto. Le fie nels fed intanto motion; non palero no, che memiana cartilaginose, e coprono Il fio corpo, ch' mado, fenna penne, o plon. Il note pole filoso diriviti ni ciuque dix, armaned une admente, che fil fervono per sarcelura directione di consultati di corpo di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consultati consult rampicarii, ed attaccarii allemuragiie. Vola con una gran celerità, ma non pudaltatifi il terra per prendere il fluo volo, perchel fuoi piedi fono picciolifimi. Si jerta dall'alco delle Torri, à delle muraglie, dover é arrampicaro, e prende il fun volo effendo in aria; imperceché un 'Uccello non publan-ciarií di terra in aria, che co' funi piedi, e non volerebbe mai, fegli foffero flati troncati. Abita il giorno melle caverne, ne fegfi foffero litat i roneati. Abita il giorno nelle caverne, ochochi degli dellisti ovinnide, el in alari luoghi feari, e nafionili. Vivedi mofche, ali vermi, e d'aliri piccoli infetti. Ama il fevo, il graffo, la carne. Venh ali minte fipetie. Se ne trovano nell' India molti, i quali fuperano in groffetza I Combit. I Pacinia fianono bota leccia, el il mangiano. Il Pipifire il Coombit. De anni fanono bota leccia, el il mangiano. Il Pipifire il Coombit. al Pacini fanono bota leccia, el il mangiano. Il Pipifire il Coombit. al Pacini fanono bota leccia, el disputano. Il Pipifire il Coombita dell'aporta, e periori ped dolor della gotta, petto, ed ap-

Vespertilio à Vespere, sera; perché il Pipistrello comincia

a volar la fera. Chiamafi in Francese Chaute Sourt, perché il corpo di quell'animale è nudo fenza penne, efenza pelo come i calvi, e perchè raffomiglia ad un Sorcio.

## Viburnum .

V Iburnum . Matth. Park. Pit. Tournef.

Wiresen-Matth Park, Pt., Terroré.

\*\*Pranse neglé, C. B.

\*\*Pranse neglé, C. B.

\*\*Distriction of Real III. Lock Coll.

\*\*Printer neglé, C. B.

\*\*Distriction of Real III. Lock Coll.

\*\*Printer neglé, d'all Printer neglé.

\*\*Lenters, pré Printer neglé.

\*\*Lenters, pré Printer neglé.

\*\*Lenters, pré Printer neglé.

\*\*Lenters, pré Printer neglé.

\*\*Lenters, pré Printer neglé.

\*\*Lenters, pré Printer neglé.

\*\*Lenters, prés, p

Vibarnum, feu Viarna à viere, legate; perché i rami di questa Pianta iervono a legare molti fascetti.

## Vicia.

V Itia Get. Ang. Lonic.
Vicia fativa vulgaris femine sigra. C. B. Pit. Tournes.
Vicia vulgaris fativa. I. B. Park. Ray. Hist. in Italiano, Veccia.

E'una Pianta, che getta molti fufti all'altezza d'un pie-de, e mezzo, ò di due piedi, angolofi, velluti, voti. Le

fue foglie fono bislunghe, firette; che spesso s'allargano ver-so la loro estremità, vellure, attaccate dieci, ò dodici a due a due fopra una cofta, ch'è terminata da una mano. Il fuo fiore, è leguminoso, porporino, ò di colore un poco azzurro, folenute da un cornetto dentaro. Quando é paffato quefto fore gli fuccede un baccello velluto, compotto di due gufci, ripieni di femi quafi rocondi, neri. Coltivafi quefta Pianza ripient di femi quafi rocondi, neri. Coltivali quelta Pianta ne campi, ne Giardini. Serve il fuo feme per nodrirei Co-lombi. Il fuo gusto è disaggradevole. Contiene molt olio,

poco fale.

Il fenne della Veccia è affringente, condenfante, confolidante, proprio per rifriquere il ventre, mangiato. Se ne fà
della farina, che fi adopra ne cataplalmi, per ammollire,
per rifolvere, per fortificare.

Vitia distattre, l'egare; perche la Veccia s'avvielcchia,
e fi lega col netzo delle fue mani alle Piante vicine.

#### Victorialis.

V Herialis longa . Cluf. Viderialis mas.
Ophiefcorodon Lob

Allium Alpinum . I. B. Ray. Hift.

Allium montanum latifolium maculatum. C. B. Pit. Tourn. Allium angutum. Matth.

allium angulumu. Matth.
allium alpiumu latifilium; furViëvrialir. Ger.
E' una feetie d'Aglio ilavatico, o' una Pianca, come ildico
de fufili all'ateriza d'un piede, e mezzo, geofi come ildico
mignolo, rigati, verdi in alto, e porporini abbalfo, fungoli.
Cialcheium ba tre, o quattro ficiple bislumple, giraphe, netvoie. Naticono i fito non relie cime de fufil in mazzetti stediscoloration de del come de fufi in mazzetti stediscoloration de composition il el folgie, di poole
de del composition de composition il el folgie, di poole
de del composition del composition il el folgie, di poole
de composition del composition del folgie, di poole
de composition del composition del folgie, di poole
del composition del composition del folgie di poole
del composition del composition del composition del folgie di poole
del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del composition del compo rici, bianchi; cisticheduno écompotio di fei fogite, dispotte ingito. Saccedono loro de fruir con releancio, divifi in uti ripodigii, ripieni di femi quaf rocondi, neti. La fua radice e biatunga, bulloña capellura, o attendrata di molte picciole fitee, compotte di molte trutche, che involgono de bernocco cervatu. Questa Piansa nafec fulle Monzapre, fulle Aiga. La fua radice è adoprata nella Modicina. Contiene

molto fal volatile, ed olio. Dee feeglierfi groffa, e ben nodrita. Ella è acra, incifira, attenuante, penetrante, propria per digerire, per rifolvere, per refiftete alla cancrena, contra la

aigerire, per rioivere, per reiniete alla cancrena, comra la monficatura della Vipera, e degli altri Serpenti; per provo-car l'orinà, per levar le oftrazioni. Villovialir à Villoria; perchè quefta Pianta ottiene nna spezie di vittoria combattendo col veleno de veleni, e supe-

randolo colla fua virtà. Ophis/ceradan ab loss Serpens, & exister. Allium, perchè eucha foezie d'Aglio è proprio contra la morficatura de Serpentl.

## Vincetoxicum .

V Incetonicum. Matth. Dod. Afclepias abb fore. C. B. Park. Ger. Pit. Toutnef. Afclepias, for Vincetonicum multis floribus albicantibus. I. B. Ray. Hift.

E'una Pianta, che getta molti fafti all'altezza di due piedi, rotondi, pierhevoli, e flessibili, che abbracciano qual-che volta in alto le Piante vicine. Nascono le sue soglie, oppoche vote in ainle Paure vicine. Nationo it ne figile coperate des quino moder del inten de qui notione del principa. Li più e la come de qui notione del principa. Li più e la come de principa. Li più e la come a qui no di più e la come a qui no di più e la come a qui note del principa. Li fosi fosi foso fast in la come a qual me principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa del principa dela principa del principa del principa del principa del principa de

le, ed olio.

La fua radice è fudorifica ; refifie al veleno ; promuove i mettrui alle Femmine ; leva le oftruzioni. Si adopra in do-

zzione . La fua radice è propria per la pietra , per la renella . A a 4 La

## TRATTATO UNIVERSALE

I a fee foelia, e'l fun fiore fono sulnerari. Si adonrano efteriormente.

Vinctonitum à vincere, & vogna, venena, come chidi-veffe erba, che doma il veleno.

Afriepias è l'nome d'un'antico, e fameso Medico, il quale hà messo il primo questa Pianta in uso.

## Vinum

V Issus; in Italiano, Vino. E'il fugo delle uve mature, foremuto, e fermentato. Questo fugo, fubito, ch'è foremuto è chiamato in Latino Muffam, ed in Italiano, Mofto. E'un liquor dolce, grato al gufto, il quale non contre-ne nulla di fipritoto, e di capaco d'offender la tefla; ma per lo contrario precipita tutto abbaffo, e rilaffa il ventre; ma quando è fermentato, i fisoi principi fi trovano cialtati; e di-

venta vinolo. Per ifpiegate questa mutazione, convien fapere, che il dilatati nella flemma, e un poco di terra; che queño fale già disposto a muoversi per l'espessione dell'uva, hà satto sior-zo per disaccarsi dalle parti oleose, colle quali era come legato; che difaccandofi hà penetrato, attenuaro, rarefatto colle sue punte fottili, e taglienti quelle parti d'olio, e se bà colle tue pointe sottin, e deginanti queile parti a osio, e se oa ridotte in fiprito. Quefto siorco e la cagione della fermentazione, o ébullizione, che accade al vino nel Tino, ed egli Balteria lis alumificazione; imperocche ne fepara le parti più groffolane, e le alloreana da lein forma di fehiuma, una porzione della quale frattacca, e almpierrifice ne lati della potte, e l'altre precipita nel fondo, ed èciò, che chiamafi

botte, e l'altra precipita nel 10000, e de ello, che chiamais Tattato, e feccia .

Per fare il Vino blanco; fi mette a fermentare il fugo dell' ura blanca folo nel Tino; ma per fare il Vino nero, il modio dee fermentare fulla feccia del grappolo. Quefta piecola cir-coftanza fa, che il Vino nero è più carico di Tartaro, che il Vino bianco, e re fla più lungamente nel corpo, quando e ita-

V hà un gran numero di spezie di Vini, i quali sono differenti per le differenti nature delle uve, dalle quali fono fpremuti per li differenti climi, forto i quali fono nate le uve, fecondo, che hanno ricevneo più, è meno calore del Sole; per le differenti fermentazioni, che hà faire il Mollo; per li loro colori, per li loro odori, per le loro confiftenze, pel foro guilo, per le loro virtà.

I Vioi de Pacfi caldi, come della Linguadoca, della Provenza fono per l'ordinario più tartaroti di quelli de Paeti temperati, a capione d'una maggior quantità di fali, che hanno tratto da la terra.

banno tratto dalla terra. Quando volo farti il Vino mofeato, fi lafela, che l'uva mofeata maturi bene; poi fe ne torce il grappolo fulla vite, af-finche non riceva più nodrimento, ed i l'uni grani fieno via-zi, ovvero un poco arrolliti dai calore del Sole. Si ecolgono policia quelle uve; fi fipremono, e fe ne nettre el Morlo a fer-policia quelle uve; fi fipremono, e fe ne nettre el Morlo a fermentare; ma ficcome il fugo e glutinofo, ò firoppofo, a ca-gione, che il Sole l'hà privato d'una parce della fua flemena, così non può fermentare ic non per merà; imperocché il iuo fale è troppo premuto nell'olio, e non hà la libertà di dilatarfaire Vini ordinari. Il Vino moicato non può farfi, che ne' Paefi caldi, come in Linguadoca, in Proventa, dove il Sole hà molta forza, il migliore capita da Frontignano.

Dee flere mediocremente chiaro, bianco, un poco gluti-nofo, d'un'odor mofcato, grato, d'un guito dolec, affai forte, e delicato

Il Vino di Spagna, e moltialtri Vini di liquore fi fanno una maniera, che hà molta fimilitudine a quella, con cui fi fa il Vino molcato. Si mette il fugo dell'uve bianche, dalle quali è stato spremuto ne' vasi, che si collocano sopra un poco di fuoco per farne (vaporare qualche porzione della hemma; indi fi verfa il Motto nelle botti, nelle quali fi fer-menta, e diventa vinolo. Si fa in quelli Vini la medefima cofa, che nel Vino motcato. Effendo stato questo sugo dell' uve (pogliato d'una porce della fua flemma dal fuoco, il fuo fale non può abbattanza dilatarfi per dividere, e rarificate efattamente le parti dell'olio; onde imperietta resta la fer-

Quelle evaporazioni, che fi fanno d'una parte della fiem-ma del Mofto preparando i Vini di liquore rendono i Vini molcati, di Spagna, di S. Lorenzo, di Cararie glutinofi,

e danno loro un gusto dolce ; imperocche, ficcome non s'è fatta, che una fermentazione imperfetta, essi l'olio non è flato abbafianza rarificato, e difciolto, e 'l V ino hà ritenuto il guilo dei Mosto. Questa dolcezza procede da un mescolamento estatto, e naturane del fale coll'olio; imperocchè, estendo le punte di questo sale legate, e imbarazzate nelle parti ramose dell'olio, non iono capaci di fare veruna altra impreffione ful nervo della lingua, che un grato folletico, il quale not chiamiamo dolcezza. Se l'olio foffe folo, fatebbe infipido, perché non penetrerebbe abbaitanza per eccitare il folletico.

Bifogna, che fia accompagnato da un fal effenziale, ò vola-tile, che gli ferve di veicolo per far quest' impressone di dolce. Non accade il medesimo a Vini Francesi; essendo il ata lasciata loro intera la quantità naturale della fiemma, il fale hà avuto il fuo moto libero per largamente aprire, ed attenuare tutto l'olio, e per convertirlo in spirito; in maniera, che questo V ino e divenuto affatto chiaro dalla fermentazio ne, ed hà acquiffato un grato pizzicore al gufto, a cagione, che il fuo fale s'e liberato in parte dall'ollo, che lo teneva co-me involto nei Motto; imperocche non v'hà, che il fale nel

Vino, che posta tare questo pizzicore fulla lingua. E dunque necessario, che vi sia un'affaigrande quantità di flemma ne' Vini, che vogliono farfi ciattamente fermentare; ma ritrovandolene troppa a proporzione del fale, come accade il più delle volte, quando è fiata intta in vendemmia in tempo piovolo, la fermentazione farà imperfetra, perche i fali già troppo indeboliti non avranno la forza di tagliare . e d'esaltare battevolmente le parti dell'otio, e'l Vino, che ne proverrà farà fottopolto a ingraffarfi . Potrà ritornarfeeli la iua bontà, col metcolarvi del la feccia, e del Tarcaro, ò qual-

che altra materia fimile , capace di proccurare una nuova fermentazione Puòcavarfi dell'acquavite da qualfivoglia forta di Vial; Polo-avarth dell'acquavite da qualivoglia forta di Viai; ma fe ne cava pai daju insi, che dagli altri. I Vini più forri non fono quelli, che rendono il più ai querlo liquore fipiritadi; di ritrora pai l'utomo ai ari dillitare del Vino, che comincia a gualtarit, che di quello, chi è ottimo al peulto; non folamen-ce, perchel' uno a deprezzo salta in iligiore dell'altro, una perche lo ipiritodi quello, che tende a gualtarit e fiù dillaccato, e più di ipirito dell'altro da defere perazeo vià ali floso.

I Vini, che fonotartarofi, e groffolani danno la loto ac-la vite più difficilmente degli altri, a cagione, che il Tartaro fiffa, ed abbraccia il loro fpirito.

1 Vini di liquore renderebbono poca aequavite, fe fi facef-

fero dittillare; perché i loro oli non fono itati rarificati e foiritualizzati, che per metà, come è flato detro. L'acquavite è uno spirito di Vino mescolato con molta flemma. Queito fpirito el foiodel Vino, ch' e flato rarifica-to, ed efaltato da un fai acido volatife nella fermentaziore, come los provato nel mio Trattato di Chimica. Le particolcome Ibd provato nei mio Trattato di Chimica. Le partici-che di quello filia feson orditate come involte dopo la lorn azione nell'olio-cfaltato, e fono esse, che rendomo lo spirito del Vi-no si attivo, e si penetrame. Elleno partimente fianvo, che fieno più accendibili, ficcorne le parti volatili del faliniro san-no, che fieno più accendibili le materie fusifiere, è oleofe,

no, che fieno più anamente colle quali fi metivilano.

Il Vino non contiene folamente dello fpirito fulfureo, e
della flemma; cgli è ancora imberuno d'un Tattaro, chè
della flemma; casti è adi terra: nancavarfi il Tarcomposto di fal acido, d'olio, e di terra; può cavarfi il Tar-raro sacendo distillate, d'evaporare il Vino; egli resterà nel Tartato, che si leverà con questo mezzo da' Vini di liquore farà affai più oleofod i quello, che fi ieverà dal Vino France-fe, per le ragioni, che fono fiare dette. La bontà del Vino per berlo ordinario, confifte in una cer-

ta proporzione, e legame naturale de fuoi principi, che fan-no una grata impreliione sà i nervi della lingua, ed accele-rando il moto degli (piriti animali, rallegrano io ftomaco, il

core, ed il cervello.

Ufaní ne patit rei forte di Vini; Vino bianco, Vino chistetto, e Vino nero. Debbono effere chiari, traiparenti, di bel colore, d'un'odor, cherallogri, d'un guito balfamico un poco pungente, ma grato, tendente qualche volta a quello della Frambefia, che riempiano la bocca, e paffino dolce-mente fenza irritare la gola; che recebino un calor dolce allo flomaco, e non alzino con troppa fretta i loro (piriti al capo-Il Vinobianco è quello, i cui principi fono più in moto, e reca più allegrezza fubito, ch'è flato bevuto; ma è foteopo-fto ad eccitare del dolore alla teffa. Egli è affai aperitivo; proprio per far orinare, per la colica pefritica, per la pterra, per

la renella, per la malinconia, per l'idropifia, per provocamestrui alle Femmine

Il vino chiaretto hà molto del vino bianco, ma è men fumofo, e più flomacale. Egli e cavato dalle uve, che han-no il medefimo colore; overo è un mefcuglio, che gli Ofti banno fatto di molto vino bianco con un poco di vino grof-

fo nero:

Il vino pero ell men fumofo, il più flomacale, il più netritivo, e quello, che s'accomoda più per l'ordinario a tutti tiemperamenti. Fortifica, faccia la malinconia, refidea i veleno; provoca l'orina, ed i metrualali Fennmine; faccia le ventorità i rimedia alla canterena, rifolive. L' proprio per le contuitioni, per le offa allegate.

Il vino di titata è un vino grofio nero, carico di tarraro, Il vino di titata è un vino grofio nero, carico di tarraro.

the cavali da cerre uve nere. Quelto vino non è buono a bene ; il fuoguito è ficico. Serve per la tintura, donde nafee, che chiamati vino di tinta. Gli Otti l'adoprano per dare un colori nero a l'oto vini bianchi. Se necaverebbe poco fprito-

Egli è aftringente, fortificante, rifolutivo, proprio per le diarree, per li fluffi dell'emorroidi, e de' meftrui. Si ado-pra per far l'eftratto di ferro affringente. Si ado-riteriormente ne' fomenti aftringenti, e fortificanti. I vini di liquore, e principalmente quelli, che fono flati fatti nel Parfi caldi. Soco più capaci degli altri a fortificare lo Romaco; perch' effendo più glutinofi, o firopposi, si ferma-no maggiormente in quella parte, ed hanno più tempo da

produrvi il loro effetto. La praivaga , chiamata in Latino Vinum Mafonzium, è una fipezie di vino di liquore, aromatico, e affai grato al gufto, chegli Antichi avevano molto in uio. Questo nome viceo forte de Valvafa Catta, chi è l'antico Epistauro nella Morea. Sene fa ancopa in Italia, in Candia; ma ficcome con estimato del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propos La Malvagia , chiamata in Latino Vinum Malvaricum mon se ne trasporta in Francia, così se le sostituiteno per l'ordinario gli altri vini di liquore per li rimodi. Ella e stoma-cale, cordiale, fortificante, cefalica; resiste ai veleno, mo-

dera l'appetito.

dera l'appetito.

Il vino per l'ufo degli alimenti, prefo con moderazione, e mefcolaro coll'acqua, e la migliore, e la può fana di rutte le bevande, pur che la perfona fi trovi in faltre; reca del vigore in tutte le parti del corpo; ajusta la digettione; eccita una chilifecazione lodevole; rallegra il cuore, ed il cerrello dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accompany dell'accomp una enimpazione socrette; raisegra fictore, en icerrento co'fuoi fpiriti, che vifono portati; ravviva gli fpiriti ani-mali; rifveglia i bel penfieri; eccita la memoria; ma fe la periona ne prende con eccesso, come accade spetissimo, egli produce l'imbriachezza, e alle volte una ferie d'incomodi, e di mali faftidiofifimi

L'imbriachezza e cagionata dalle parti spiritose del vino, le quali montate in abbondanza ttoppo grande nel cervello, vi circolano con tanta prefezza, che ne perturbano tut-ta l'economia; flemprano la petnia, la quale fi fparge pofcia per tutto, e turando, ó interrompendo in certo modo il cor-to ordinario degli ípiriti, li coftringe a ptendere itrade differenti, che lor non iono naturali; ci d in quefto tempo, che fi vede tutto offidicato; che pare, che gli opgetti fi muova-no, a che il difcorfo non è punto migliore di quello d'un ve-to paraco. La periona relta in quefta lecate di turia, fin che lo foirito del vino, ch' e montato nel cervello, abbia perduto Il fuo moto nelle parti glutinofe della pitulta, ò fi fia diffipare per li pori dei cranio ; allora ella per l'ordinario a'ador-menta; perché una parte della pitutta, ch'é flata liquefatta, fdrucciola ne' piccoli condocti del cerveilo, dov'ella cagiona una congulazione negli (piriti animali ; imperocche nella thefuna congustazione negai i piriti si ninaria; imperocere nelia itelfa maniera, che il moto degli fipriti i nel cervello produce le
vigilie; la quiete, e la condenfazione de medefini fipriti
producono il fonno. Quedto fonno dura fin che degli fipriti
animali novelli, i quali fi fanno nel tempo del dormure, abbiano interamene dificiotta la piritia, e si ficon fateu un pafaggio libero. Tutte quelle circoftanze banno mota fimiligudine a quelle, che passano nella persona, che hà preso

Avvegnache i vini di liquore rendano meno spirito de Avreganche i vini di Ropore revolano meno (pritto de vini Eranceii, quando il quillitaro; imbritazano però carno meno, gunado la peritora ne beve in quanta la percide di meno, gunado la peritora ne beve in quanta la percide di meno, peritora de compositoro de degli altri, e lo fopirio, che consengono, hà molto rempo per follevarti al cervello. L'imbritacheza prodorta da tuli epida filtidos, e dura più huguapmente di quella, chi è flata eccitasa dal vino ordinario; perche il loro fipirito non dimensato folia ol cervello, cgili hi dibilimato fice una fienzia. segu attri, s'organica, en conscionosco, a montanosci, inferior per folleraria fi carello. L'indicatenza protorra da tuli per folleraria fi carello. L'indicatenza protorra da ruju procede an un pramo odegli fifrit i Corferaria ma roleta, vita è già finibiosi, e per più l'imparamente di quella, ch' el finisa excissa ad di mon conditario, percelà il filorofiprire non di comparazio folia cerveli no conditario, percelà il filorofiprire non a forma ravideto de celli internazza, e gli importite il falliparia ma vidento di conditarizza, con proposite il falliparia mana vidento de conditarizza, con considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di considera di consi

facilmente . Il dormire, che fegue quest' imbriachezza è al-tresì più lungo; perche questa siemma vischiosa, essendosi introdotta ne canali degli spiriti animali, dura fatica ad esfere ranficata. Le malattie, che feguono i troppo frequenti eccessi del be-

re, fono l'apopleffia, la paralifia, il letargo, le fluffioni ca-tarrali, la gorra, a cagione, che la pitusta del cervello, renduta acra, e liquida da una continua abbondanza di fpiriti, eccita delle fermentazioni, delle infiammazioni, e fcorre frà i muícoli, e frà i nervi, dove fi formano fpeffo delle oftru-zioni, o degli altri accidenti. Vinum ab bror, Vino.

V Isla martia purpurea . I. B. Ger. Ray. Hift. Viela mertia purpurea fiore fimplici edero. C. B. Pit-Tournef.

Viola fation. Brunf. Viola nigra. Dod.

Viola pracox purparea. Lob. Viola fimplex martia. Patk. In Italiano, Viola.

E una Pianta, che getta dalla fua radice molte foglie quafi rotonde, larghe come queile della Malva comune, dentate ne lor contorni, verdi, attaccate a lunghe code. S'alzano frà effe de gambi fottili , ciafcheduno de 'quali fo-ttiene un fiorellino grato alla vifia, d'un bel colore porporino, o azzurro, tendente al nero, d'un odor dolce, e che rallegra, o antarro, tendence a 1020 y a un ocor core; e cue rainegra, d'un gufto wifchiofo, accompagnato da un pochetto d'acrez-za. Quefo fiore é compoilo di cinque foglie, e d'una ferzie di ferrone, che fono fottenuti da un calice di vifo fino alla bafe in cinque parti. Quando é cadoto il fiore, comparifce una te in cinese parti. Quando é caderos i force, comparíce uma coccos, a sequie alpre, quando enteura, in tre parti, la coccos, a sequie alpre, quando enteura, in tre parti, la coccos, a sequie alpre, quando enteura, enteura del Coriandolo, di color bianchiccio. La fan radice é bra: a N. - e, quella Biatan e Giandini, pe lasgoli embrero, in como alle muraglie, in terra guida. Fortice nel principio cade la care de la c

Le foglie della V lola fono ammollienti, umettanti, rifo-

lutive . grec. Il seme di Viola è purgativo , idragogo . La dose è da una dramma sino a tre dramme . Viola viene dal Greco ser , che significa la medesima co-

# Vipera.

V Ipera; in Italiano, Vipera.
E' una forzie di Serpente, il quale non esce nell'uovo dal venere di sta madre, come le akrespezie. Egli è lungo circa come un braccio, e grosso du polifei; alle volte un poco più groffo, alle volte un poco più piccolo; ma non arriva mai alla grandezza de Serpenti groffi, av regnaché epli abbia la medelima figura efteriore. Egli è ricoperco d'una pelle lifeia, un poco iquamofa di fopra, di colori vari, come in on-de, molle, e vifchiofa di fotto, affai riftretta ne fuoi pori. Le fue gengi ve fono guernire all'intorno di piccoli denti, come quelle degli altri Serpenti; ma oltre quelli piccoli denti hanno ancora da ogni parre una ipezie di difefa, ovvero un namo sacora ca que parre um petra el nielas, ovvero um decre lango, incervatos, fodos, incivatos, aguzos, pajeina-decre lango, incervatos, fodos, incivatos, aguzos, pajeina-piras de múseo galiliciro, in cui fi cruse, che confita i re-lesso della Vignea, perchéfi trava per l'ordinario un posti quetto ilsquore fulla piaga dopo la morticatura. Il velco nome cre già per la poma del deriore, ma pre una piecola fefficara, ch'egli há timile a quella d'una penna da ferivere. La fua inqua cl'auga, s'occusa, biglia. El lala vibra con tamoto impero, effendo irricata, che pare un fuoco. d un fosforo, il che

vermi; può vivere più d'un'anno, fenza ufar altro alimen-to, che l'aria, che le fi lafcia respirare per piecoli buchi. La to, che i arra, che le li sitoa relpirare per piecolo ulcri. La zagione, per cui può vivere al lungamente fenza manglare fi è, ch exiendo i pori della fua pelle afrai riftere, non fi dipa, che pechifimo de fuoi pirrit, cel ella non hà bilogno di simetterili così fossio, come gifaltri animali.

Si cercano le Vipre in Primavera, chi motunno, perche

allora fono più graffe, e più vigoroie, che in un altra fla-gione. I Villani le pigliano con picciole molle di legno fat-te a posta, e le portano nelle bifaccie agli Speziali. Elleno fono più svelte, e più fi muovono quando fono in campagna, ehe quando fono flate prefe, a cagione della paura, che hanno di vederfi racchiufe. Sono differenti dagli altri Serpenti non folamente per l'idue denti l'unghi, che hanno dalle parti del-le mafcelle, ma altrei per una conneffione differente delle loro vertebre, che impeditoe, ch'effend tenute per la coda possano come gli altri Serpenti alzarsi, ed attortigliarsi in-

pollano comegni auto respensa interna a un conseguinto interno al branccio, de alle molle, che le rengono.

La Vipera mordeco fuoi denti lunghi, e vibra per la pla-gra uno fipirito, d. nni liquor acido afiai volatile, il quale, infinuando in e vafa, coagula a poco a poco il fangue, e ne infinuando in e vafa, coagula a poco a poco il fangue, e ne infinuando in e vafa e vafa funcio e poco e poco il fangue, e ne infinuando in e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e vafa e anuanon ne van, coqua a poco a poco il angue, e ne interrompe la citrolazione, o ode fegue la morte, fe non vifi
prefta foccorio. Quelt'efferto fa molta fimilitudine a ciò,
che accade, guando s'introde eper curioficia qualche lispor
acido nella vena d'un cane, ò d'un' altro animale; imperocché india poco tempo cade in convultione, e motore.

Gilaccidenti, che fuccodono ad una periona, la quale fia

flata per difgrazia morficata dalla Vipera, fono primieram tech ella impallidifee; pofcia prende un colore, che hà na poco di turchino; perche a milura, che il fuo fangue fi congela, le fue vene, e le fue arrerie fi gonfiano. In fecondo luogo diviene inquiera, malinco

nentata; ilfuo polioe intermittente, perche effendo il corfo degli fpiriti interrotto dalla coagulazione, che s'e fatta ne vafi, il fangue non circola, che con fatica.

Interzo lungo ella iente de tremori, delle naufee, de moti convultivi; perché le particelle jalfe, edacide, che fi fono ntrodocte nel fangue, e l'hanno irritato, pungono le mem-

rane interne delle vene, e delle arterie . In quarro luogo ella muore, perché irritandofi il fan-gue, e congetandofi fempre più, il pafizgeio degli fipiriti fi tura affatto, e non fi fa più circolazione, ienza la quale non fil può vivere.

rimedj contra la morficatura della Vipera fono efterni; ed interni. Gli esterni sono il legare prontamente se fi può, la parce , sopra la morficatura ; strignendo bene la legatura , la parte, topra la morificatura, i trippendo bene la legatura, affin d'impedie, chell vielno peneri; jun de la parte mor-ficara non può effer legata, bióogna in quell'infante appli-carvi (opra la tettà della Vipera, che há fatto il male, dopo averla ben pelta, ò non trovandofi quella, la tetta d'un al-tra Vipera, ovvero i arroventerà un colcello, ò un aitro pez-godi ferro piano, e fi accollerà affai vicino alla pissa per farne foffire il calorepià, che fi portà; ò pure fi abbrucie-rà fulla piaga un pocodi polvere da fchioppo, ò fi fcarifiche-rà la piaga, e fi applicherà della Teriaca, ò dell'aglio, e del fal armoniaco uniti infieme.

Ouesti rimedi esteriori possono aprire i pori della piaga, e farne uscite gli spiriti av velenati; mabifogna osfervare, che queste sorte di rimedi debbono applicarsi sul fatto, dacche la morficatura e stata satta, imperocché se il veleno ha avuto tempo d'entrare ne' vasi del corpo prima d'applicarli, sarango inutili, perché il veleno non ritornerà alla piaga, qua-

so instill, perche il veenn non ritoriera alli piaga, qua-linque apertura di pori, che facciano i rimed); Avvegnache i rimedjelteriori uon debano effer negletti in quel'occasiono, fono però di picciolo ajuto in compunzazio-ne di quelli, che debbono farii prendere interiormente; inn-perocche difendo il vleeno della Vipera fottilifimo, ne pafperocché effendo il veieno della Vipera fortiliffimo, ne par-fa fempre nel fangue, qualunque caucela, che fi ufi per im-pedirlo, e per titario fuori. Bitogna dunqueta pigliara il ammalato de rimedi, che possano mompere le punte degli aci-di, dificiorre il fangue, e gli altri umori congelati, ecciarne la circolazione, e foiener par vio di ordine. la circolazione, e ípignere per via di trafpirazione, e d'ori-na ciò, che può effer reftato del veleno della Vipera.

I fali volatili degli animali poffono foddisfare a rutte que-1131 vosatii degli animai postonoloudistare a criter que-fie Indicazioni, perché fono alcalici, a faisi volutili, razi-ficante, indorifici, ed apertivi / Deglio della Vipera é da précirifi a cutt gil sitri , perch egil è i lipsi fortile; ma in fas mancanza può fari prendere quetio di corno di Cervo, ò quello d'orina, ò quello delcranio usuano. La Tritica, purch'ella fia vecchia, è ancora propria per rimediare a

questa maiattia, perch'elia è composta d'ingredienti la maggior parre attenuanti, e rarificanti; ma quando è ancora novella, non può qui fervire con buona riufeita, perché l' Oppio, che v'edentro, e che non è ancora stato ben rarirato colla fermentazione, la rende allora più in istato di fermare il veleno, e di fare una condenzione negli umori, che una rarciatione, ò una evacuazione. Bilogna icegliere le Vipere groffe, ben nodrite, raunate in Primavera, ò in Autunno. Contengono molto fal volatile,

ed olio La Vipera scorticata, e nettara dalle sue interiora, è propria

per refisiere al veleto, per purificare il langue; Si adopra per li valuoli, per le febbri maligne, ed intermittenti; per la peste, per la lebbra, per la rogna, per lo scorbuto. Si sa pren-dere in bollitura, o in polvere. La dose della polvere di Vipera e da octo grani fino a due (cropoli, ed anche fino a una dram

Il graffo di Vipera è fudorifico, rifolntivo, anodino. Si adopra internamente, ed efternamente. La dofe è da una goc-

cia fino alle fei Il fegato, e'l cuore della Vipera fecchi, e ridotti in pol-vere fonochiamati Bezaerd Anunal . Hanno la medefima virtà, che hà la polvere di Vipera, ma operano con mag-giore efficacia . La doit e' da lei grani fino a mezza dran-

Il fiele della Vipera è fudorifico. La doje è una, ò due goccie. Egli è buono altresi per le cateratte degli occhi. Deter-

ge, e rifolve. Vipera a vi, forza, & parere, partorire, come chi dicef-fe partorire per forza, ò per violenza, perché alcuni degli

Antichi hanno creduto, che la Vipera femmina nel piacere della copula mangiaffe la teffa della Vipera Maichio, e che i figliuolini per vendicare la morte del loro Padre rodeffero, ed aprilisero il ventre della loro Madre; ovvero

Vipera à viva, & parere, partorire, come chi dicefse Ser-sente partorito vivo, laddove le altre (pezie di Serpenti efono nelle uova dal ventre della madre .

# Viperina .

V Iperinaradin. Contreserva Virginiana. Senegrael.

Arifiolochia, Pifiolochia, feu Serpentaria. Phytog. Pit-

Tournef. Virginiana caule nodofo. Banifter, Pluk.

E'una radice fecca, bigia, ripiena di fila, afsai odorife-ra, ed aromatica, che ci capita di Virginia Provincia dell' America Settentrionale. La Pianta, ch'ella getta, efiendo in terra, è una (pezie di piccola Ariftolochia, i cui fufti fono interra, e una prezie di piccota Antitiocicia, i cui tiuti fono fermentofi, nodori, che fi piegano, e fi dilatano in terra. Le fue foglie hauno la figura di quelle dell'Ellera; ma fono più moll], attaccare a code corre. Efono dalle loro afelle de fori formati in canne, chiofi abbaño, aperti, e fasiancati i un lot, tagliati in forma di linguetta, di color vende nericcio, e alle volte guillo. Il ino fratto ha la figura d'una piccola peracé diviso di dentro per lungo in sei ripostigli, ripieni di femi piani, foetili, neri, posti gli uni sopra gli altri. Questa radice contiene molto sale volatile, ed olio esaleaco. Dee sciegliersi novella, ben nodrita, d'un'odor force, simi-

gliante a quello della gran Lavanda.

E' fudorifica , propria per refiftere al veleno , contra la morficatura de Serpentí , contra i vermi , per provocare l'orina , prefa interiormente. La dode é da mezzo feropolo fino a una dramma . Gl'Indiani fe ne fervono co tra un grosso, e lungo Serpente con fonagli, assai pericolofo, che chiamano l'otranga, di cui hoparlato a fuo lingo. Dicefi che per fatto morire non fauno altro, che dargli a fen-Dicci iche per latio monre non hauno altro, che dangli a fen-tire un pezzio di quella radice; che hauno attaccate alla punta d'un baftone, e portano a polla fempre con esso loro, quando vanno in Campagna. Viperina a Vipera, perché quella radice è propria contra la morificatura della Vipera.

# DELLE DROGHE SEMPLICI.

Virga aurea.

Virga aurea. Gefn. Hore. Firga aurea anguftifelia ferrata . C. B. Pit. Tournef. Herba deria. Ger. Berba data. Ger.
Virga aures valgaris latifolia. I. B. Ray. Hift.
Salidago Sarracenica. Trag. Foch. Dod.
Confolida Sarracenica. Thal. Eyft.
E. una Pianna, che getta de fasti all'alterna di trè piedi,
intrinsi connoli.

E'una Pinna, che getta de finil all'attexta di trei polal, diritti, scoondi, canallazi, fishili, e tutti ripieni di sun midola i tropcia. Le fee fegile fono bulmphe, aguzza, dorteza ne l'arc concerni. I fishi fisori fino fatta rappi, c'alignito fishi contra rappi, c'alignito folicaco da un calice, compolò di mole fegile in fisuame. Quasido fono patiali queriti fori, fiscordono loro de fiena, cidicheduno de qualle guerritor d'una pinna bianca. La fat nacide c'elbersa, de migola carantisto. Naci e quella Pinna de mandie e fishi mentani, icuri, unudi, ne Bodeh. Elia contisca de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archiv

E'decerfiva, valneraria, aperitiva, propria per attenua-ze la pietra delle reni, e della vefcica, per la colica nefri-tica, per fermare i fluffi di fangue, e le diarree, per mondi-

tan, per termare i num ai angue, e se dantee, per monas-ficare, e guarire le piaghe.

Virga aurea, perché i fulti di quella Pianta fono diritti, e flabili come bacchette, vefitti di fiori gialli come l'oro.

## Vilcum .

V Ifcum . Trag. Matth. Ger. Vifcum biccis albis . C. B. Pit. Tournef. Vifeus . Brunf.

Vifcum valgare. Park

Ilicam wagener. Park. Vigus queresa: & delaram Arbaram. 1. B. Ray. Hiff. in Italiano, Vifeho. E una efercienza d'Albero, ovvero una Pianta, che naice foi teonco, dei I rami geoffi di moles (pecie d'Albero, come faila Quercia, fai Melo, fai Pero, (ui Salcio, fai Pioppo, fai Nefpolo, fai L'ocopno, fai Cattagno, fai Pero o Livatto, fail Sorbo, fai Necciolo, fai Rovo, fail Of-foi Livatto, fail Sorbo, fail Necciolo, fail Rovo, fail Of-

fiacauto; ma i più finnato nella Medicina èquello, che na-fee fulla Quercia.

Chinmai Vifum Quercinum, fen lignum Sandle Crasi.

E'una fpezhe d'Artolello, che crefee all'alrezza di cirra due niedi. I fuoi fotto d'all'alrezza di cirra due piedi. I fisol fuiti fono per l'ordinario groffi come un di-to, duri, legnofi, faldi, petanti, di color bruno rofficcio di fisori, bianco gialliccio di dentro. Getta molti rami, ledi faori, bianco gialliccio di dentro. Getta molti rami, te-gnofi, che fi piegano, e s'intralciano (peffo gli uni negli altri, ricoperti d'una buccia verde. Le fue foulte fono oppofie a due a due, bislunghe, groffe, dure, affai fimili a quelle del gran Boffo, ma un poco più lunghe, venofe per lungo, ro-tonde nell'efiremità, di color verde gialliccio, ò fimorto. l'uoi fori nafcono ne nodi de rami , piccoli, giallicel Ciafcheduno è formato in bacino con quattro meriature Quelti fiori non lasciano frutti dopo loro, ma si trovano de frutti sopra altri rami del medesimo piede del Vischio, ò alle volte fopra piedi differenti , i quali non producono fiorì . Quevoice spars poetal atterent, a qual from proaccoop north, together filt intentions poetal except recorder, 6 overate, molti, shan-the, riflecents, raffornigalianti alle piecote Utréfinie biarder, triptere d'un faigo vilchiolo, d, i cui gli Andeith i ferrivram per far del platine. In mezzo di quello frutto trovasi in pueta colo ferme affai piano, e per l'ordinatrio ineavazo nel torio. Il Vilchio non ha radice apparente. Ella éconfoia nella folama dell'Albeiton. Refait empere verde il Verno, e la Sta-fama dell'Albeiton. Refait empere verde il Verno, e la Sta-

Trovati talvolta ne Bošchi di Vincennes, ed in molti altri luoghi di Francia delle Quercie, che producono del Vi-fehio; ma ne nafce affai più comunemente in Italia, e particolarmente frà Roma, e Loreco, dove una fola Quercia po-trebbe fomminifitarne per caricare una carretta / I Sacer-doti degli antichi Gentili fi raunavano fotto quefte Quercie cariche di Vischio per farvi le loro Orazioni, e riverivano il Vischio come una Pianta facra.

Il legno del Vifchio di Quercia e fovenre adopraco nella Medicina. Bifogna fecglierlo groffo, ben nodriro, duro, pe-fante, e fe fi può ancora, attaccato ad un pezzo della Quer-ola, affin d'effer ficuri, che viene da quella Planta; impe-

HE SEMPLICI.

3779

rocché fi vende il plù delle volte da Mercatanti il Yúfchio comune per Yilchio di Quercia. Egli conciene mole' olio, e falt effemtale, ò rotantie.

E adoprato interformente per fortificare il cerrello, per l'epitellia, per la parallifia, per l'apoplefia, pel letango, a per la convulicioni, per il vernio. Seure fa lattere nerran ne rimedj efteriori, come negli empiaŝtri, negli unquenti, per fortificare, per far maturar le parotiday o gli altri rumori;

per rifolvere

er ritolvere.
Il Vifchio degli aitri Alberi hà delle virtà fimili a quelle
el Vifchio di Quercia, ma più deboli.
Le coccole dei Vifchio fono acre, ed amare; il loro glu-

tine è proprio per far maturare gli abiceffi, ed affrettare la loro marcia. Non debbono mai darfi tali coccole per bocca, perché fono filmate una spezie di veleno. Purgano per le par-ti di sotto con una grandissima violenza, e mettono l'infiammaxione denero le viscera, se noi prestiamo fede agli Autori

antichi. Io non le ho mai provate.

E' fiata nominata questa escrescenza Viscam, ò Viscar, cioè giutine, a cagione, che il suo frutto è ripieno di glatipe.

## Vifnaga.

V Ifnoga. I.B. Ray. Hift.

Villagga. 1. B. Ray. 14fff.
Villagg. injudiem applicatum. Park.
Gingidiem umbelle oblonge. C. B.
Gingidiem umbelle oblonge. C. B.
Gingidiem umbelle oblonge.
E' one Planca, che crefec all'altezza di circa doe piceli. II
Goo filto ratifomiglia a quello dell'A noto; is fou fogile fono
cugliace minutamente; i fluo foot fono atraccati ad ombretile
ungile, adure, vigile, delicorio bianto. Il filto fine et minatongie, adure, vigile, delicorio bianto. Il filto fine et minatongie, adure, vigile, delicorio bianto. Il filto fine et minatongie, adure, vigile, delicorio bianto. Il filto fine et minatongie, adure, vigile, delicorio bianto. Il filto fine et minatongie, adure, vigile, delicorio bianto. Il filto filto della filto
proportione della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della filto della

to come quello dell'Appio, d'un gulto acro. Coltivafi quefta Pianta ne Giardini in Francia; ma ella é comuse in Tur-chia, donde ci capitano le ombrelle fecche per fervite di fluzzicadenti .

Debbono effere scelte grosse , intere , lifcie , di color gial-liccio , d'un gusto assai grato . Contiene questa Pianta molto

fal effenziate, ed olio E'aperitiva, propria per la pietra, per la renella, per pro-vocar l'orina, ed i mefirni alle Femmine.

# Visis.

V Ilis vinifera. In Italiano, Vice.

E'un Arboferilo, il cui fulto éritorto, ricoperto d'
una baccia creptata, rofficcia, che getta moiti fermenti lunghi, guerniti di maini, che i arrampicano, e a attaccano agli
Albert vieni, e el a paini. Le fue foglie fonograndi, beile, larghe, quali rocorde, Incife, verdi, rilucenti, un poco ra-vide al tatto. I fuoi fiori fono piccoli; clascheduco è per l'or-dinario compofto di cinque foglie, disposte in gito, di color gialliccio, odorifere. I fuoi trutti fono coccole rotonde, ò giallicio, odorifere. I fuoi riutti fono occole rocorde, odo-orace, rannate, e firtrette leur coll' atre in grappoli groffi, verdi, ed agri fui principio, ma maturando prendono un color bianco, à roffio, à neto, e diventano carnute, riplene d'un fugo doice, e grato. Chiamafi in Latino Due, ed Ura punta. Coltrafia la Viene d'Petti caldi, e temperati Ve in hal dimolie feszie. Ella conciencie in tutre fe lu parti molto fale, ed olio.

Quando fi tagliano in Primavera le cime della Vite, ch' è in fucchio, ne stilla naturalmente un liquore in lagrima, ch' è apentivo, deterfivo, proprin per la pietra, per la re-nella, prefo interiormente. Se ne lavano altresi gl'occhi per-

nella, prefo interiormente. Se ne lavano altreti gli occhi per detenprene la marcia, e per richinarea la vitta. La gemma della Vite, le fue figilie entere, e le fue mani, che chiamanfi in Latino Pampias, fin Captrett, e din Ita-liano Pampani, finno altringenti, rinfericanti, propri per la diarrea, per la filli di fi fingue, prefi in decozione. Se ne fanno altreti de fonnenti per le gambe; eccitano il fonno. I fermenti, o I legno della Vite fono affia i pertiviri, prefi

in decozione. Le uve ancora verdi fono chiamate in Latino Agrefia, in Italiano, Agrefto. Sono aftringenti, rinfrefcanti, ed eccitano l'appetito.

Le ave mature eccitano l'appetito, e rilaffano il ventre . Se ne cava il mofto, di cui fi fà il vino, com'eftato detto.

Se ne casu ilmolio, diculi fi il livino, com'étitos detto. Vezi infajima. "Ilmoli ne discè, de lifero, per private de de l'accomment, e per rosciele in ilmol d'effere conferra-te. Chiamanti in Latono. "Por pela", s'inspejida", in la cia-liano, lu ve fecche. Sene pregarano molte spate sella ma-defina nuniera, com le grudic, eche l'ammin l'iva Dame-driano della come de l'accommentation de la con-commentation de l'accommentation de la con-commentation de l'accommentation de l'accommentation de con cutte proprie per adolècieri e accusated petro, ce della colte; per asmodifier, e infaifure il venure, per pro-venure le fagion è l'amondano da loro desil, i quali fono contra le fagion è l'accommentation de l'accommentation de provente le fagion è la mondano da loro scali, i quali fono contra l'accommentation de l'accommentation de provente le fagion è la mondano da loro scali, i quali fono della colle della collegation della consideration della collegation della

ringenti

afringenti - La feccia, che relta dopo l'espreflione dell'uve , dalle equal è flatoccavato il motto, échiamata in Latino Fineste; fi ranna jun un mucchto, affinche ferronet, e i fincialei. Se ne involgono allora le membra, ò testo til corpo degli ampaist di fidulico ectavrale, di parallica, al ciaccio a, per farrelli (fastre, e per fortificarei nervi; ma eccita forente delle vertigiati col luo fipitito fidirero, che mona alla se-

Vitta à vite, felle; perché la Vite si plega ¿s'incurva, e si lega intorno a pall, o à Piante vicine.

#### Viris Adea.

V his-Idea engulofa . I. B. Vitis-Idea fradiu nigro . Ang.

Vitti-Idaa faliti oblongis crenatis , fraffu nigricante. C. B. Pit. Tournet. Patcinia nigra . Eod. Ger. Pitis-Idaa , seu Vatcinium officinis Myrtilius . Ray.

His. ent.
Vitis-Idaa , feu Vacciuium officiuls Myrtilius . Ray. Hift.
Vitis-Idaa valgaris baccis nigris . Clus. Pan.
Myrtilius . Matth. Lon.

Faccinia nitra valcaria. Park.
E' un Arboicello alconn piede, d'un piede, e mezzo, che getta de' rami fottili, coperti d'una buccia verde. Le fue foglie sono bisiunghe, grandi come quelle del Bosso, ma meno groffe, leggiermente dentate ne lor contorni, d'un gusto astringroffe, logatermente dentate ne lor contorni, d'un gufto afrin-gente. I fuoi fori fono rotondi , incavati, di color bianto , rofficcio; ciaicheduno è fodenuso da un calice , il quale diviene , quando è paffato il fore, una coccola sferra , molle, ripiena di fugo, groffa come una coccola di Gin-pro, con un'umbilico di color atturro, carico, nericcio i d'un pro, con un'umbilico di color atturro, carico, nericcio i d'un pro, con un umbilico di color atturro, carico, periocio gi dun guino attirispene, tendente all'acido. Coutiem molti piccoli é eni bianchici: La fua radice è legnosia, minura e l'ovente fespegaiante fotterra. Qu'est Passan andec in terra magra, fierile, ne l'uoghi incotti , ne Bofchi monato, e positi a reato, e alla volte nelle pisanure. El la foncice in Primavera, e le fue coccole maturano in Luglio. Turata le Planta contiene molto fai effentiale acido, terrettre, e dell'

Le sue coccole sono aftringenti, diseccanti, rinfrescanti, proprie per la difenteria, e per gli akri fluffi di ventre.

Vati-Idea, come chi diceffe Vitedel Monte-Ida, perché quetta Pianta produce come la Vite certe piccole uve; ed una volta nafceva in abbondanza nel Monte-Ida.

#### Vitriolum .

Calcanthum; In Italiano, Vitriuolo. E'un fale minerale, che cavafi come il falnitro per lava-E'un fale minerate, che cavata come il tatinto per avia-tora, per feliorazione, per evaporazione, e per criftallizza-zione da una fesale di Marcatitra, chiamata Peritera, O Dut, di cul ho partaco a fuo luogo. Ella fi rictova nelle miniere in molti laoghi dell'Europa, come in Italia, in Germania. Nol ne reggia mo altreta accune, che fono fatte cavate for-

Noi ne vegga mo atrest atcune, net toto marcavate tot-be letter eterote intorno a Parigit.

Vha quattro (pezie generali di Virtiuolo; Vitriuolo bian-co, verde, azzurro, roffo.

Il Vittiuolo bianco fi cava per evaporazione dalle acque delle fontano, ovverso fi h, difeccando il Virtiuolo vende

falí facoo fino che diventi blanco, poi dificiogliendolo nell' acqua, pfeirzando la dificiotzione, e facotosia evaporare. Egil el meno accordi turti i Varitodi. puri, netti, raffomi-glianti al Zucchero in pane, el un guilto dolce, affringence, accompagnato d'acrezza. Conciene molta flemma, e la la cia-do, un poco di folio familia el folio commae, e della ter-

ra. Queflo Vitriuolo è adoprato per fare il Gilla Pitrioli, che bdotferitto nei mio Trattato di Chimica. E purpatiro ; evacua di fopta, e di fotto, perfo per bocca dalli dodici granifino à due feropoli. E aperitivo, ed eccita le orine, prefo in dodici grani dicioti in quattro libbre d'acqua comane, come l'acqua minerale. Si adopra altresi efleriormenes

in collirio per le maiattie degli occhi.

V'hà molte (pezie di Vitriuolo verde, come il Vitriuolo di Germania, 'il Vitriuolo d'Ingbilterra, il Vitriuolo Ro-

Il Vitriuolo di Germania è in cristalli verdi, che banno un poco di turchino; d'un gusto astringente, acro; parteci-pa del rame. Di questo dobbiamo servirci per sar l'acqua

Bifogna feeglierlo in cristalli grossi, netti, secchi, i quall egando il ferro lo facciano diventar rosso. Contiene molet fal acido, acro; e ficuma, del folfo, e della terra. Lo
spirito acido, che cavasi da questo Virtuolo hà qua lcheodor

Il Vitriuolo d'Inghilterra è in criffaill di color verde-bru-no, d'un gustodolce, aftringente, simile a quellodel Vitri-uolo bianco; partecipa del ferro, e non lo sa cambiar di co-lore; per lo contratio, quando gli Artefaci vogliono dargli ove; per folconication, quantos gai artenet rogicano unigui un color verde, chefia veranente bello, metcoro rel liquo-re, che lo contiene molti pezzi di ferro; una parre di quello metallo vi fi dificolie; i mili feparano il rimanente, e metto-no a criftallizzarfi il loro fale; fenza quefta circoltanza fa-sable finazza. be (morto.

Bifogna freglierlo puro, fecco, in cristalli groffi. Contle-ne più della metà di firmma, molto fal acido, del folfo, edella terrà. Cavafi da questo Vitriuolo dell'ortimo fpirito di Vitriuolo colla dill'illazione , come l'hò già descritto nel

mio Libro di Chimica. Il Virtinolo Romano è in pezzi affai groffi, di color verde, fimile a quello del Virrinolo d'Inghilterra, d'un guito dol-ce fitico, un poco acro; partecipa del ferro. Bilogna fce-

glierio netto .

Questi tre Vitriuoli verdi fono adoprati esteriormente per hô parlato nel mio Trattato di Chimica. Si adoptano per

gl'inchioftri, e per le tinture nere. glinchnostry i per re transactione.

Il Virtioso turchino de chamato Virtisham Copreum, Vitrisham Hungarkum; perché ci capita da que Paeli. Egil
ein crisfalli d'un belisfinno color turchino celefe. Non fi
sà bene ancora la maniera, con cui fi fà. Molti credono, ch egli fia cavato per ersponsistone, e per critalizazatione di un acqua trutchioni, che firirora nelle ministere di rame. Altonia un acqua trutchioni, che firirora nelle ministere di rame. Altonia di un difficultatione di rame reallo ipierco di Virriundo desco, i raporano, e critaliziazzo. Communge fia ; egli è acto, ed un poco casolico. Se ne rede in pezzi agrofi, e piòcaro, ed un poco casolico. Se ne rede in pezzi agrofi, e piòcaro, ed un poco casolico. Se ne rede in pezzi agrofi, e piòcaro, e di mono casolico. Se ne rede in pezzi agrofi, e piòcaro, e dell'altre ficcia di Virriundo.

Den feggleria in critalia belli , pesti, pari y, riscercoi , por
per solico in critalia belli , pesti, pari y, riscercoi , por egli fia cavato per evaporazione, e per cristallizzazione da

Serve per confumare le carni bavofe, per guarire le picco-le ulcere, che nafonno nella bocca. Se ne mette ne colliri per diffipare le catararre. Pi affai data per diffipare le cataratre. E' affai aftringente.

Il Vitriuolo roffo chiamato C eleather, è un Vitriuolo, ch'
è itato calcinato naturalmenee nella miniera da fuochi lotter-

éllute cialicates naturalmente rella miniera da l'inocha léciriera surse, è a artificialmente di finoce ordinere dei miniera. Ogdilo, chefi trova calcinato naturalmente rella miniera. Ogdilo, chefi trova calcinato naturalmente rella miniera di rame. El ma piera reforcia, bronz che di capita di Svesia, di Germania. Ella étara, e di chen fain-ca trovatre per mentem seila l'etaca, dovi chia erra: lua guito di Variando, che facilmente fi ficiola rell'incoma quali del Variando, che facilmente fi ficiola rell'incoma di la contrata di mone per i ordinario di un robo di affai hello. Il melgiore è quello, che rela melle fibrer dopo la diffiliatione della piera, e dell'obi dei Variando.

L'uno, e l'altro Colcother contengono molto fale , e una terra metallica Sono affai aftringentl, vuinerari, e propri per fermare il

fangue, applicati efferiormente.

Il Vienualo calcinato in Celeather può effer ridotto n diante un fuoco d'infusione in vero terro, e l'terro può effer

ridotto affatro in Vitriuolo mediante la diffoluzione.

Vitriuolam d Vitro, Vetro; perche il Vitriuolo ben purificato, e critiallizzato hà qualche raffomiglianza al vetro. ncate, e critainzato na quanter rationigianza si reta.
Alcuni Chimici credono, che l'Iristam fia un nome mifleriofo, e che le Lettere, che lo compongono, fieno le prime delle parole feguenti. l'ifitabis interiora terra, retifitando invenies optimum lapidem veram Medicinam.

#### Vitrum .

V Irraw; in Italiano, Vetro. E' una materia renduta trasparente dalla violenza del fuoco, il quale dopo averne fracciate le parti groffolane ful-furce, e molli, vi hà formati de pori diritti, in maniera,

furce, e molli, vi ha formati de posi diritti, in maniera, che la luce polit padiere, e ripadiare facilmente per mezzo. Possono virtiscarsi motre spezie di missi col succoordinazio, de colla ristessimo del Solu en los specchio ustrono.

Il Vetro comune e fatto colla cenere del Kall, chiamata foda, è con quella della Felce, è della Ruchetta. Vi si messono della della revia ben la vata, soco, e passata per lo

L'invenzione del Vetro è affai antica, poiché n'è fatta menzione ne Libri di Mosè, e di Giobbe. E probabile, che special coper-rain avenues, per quello, che fono flare vedute molte Piante, ed altre materie etpolte al Sole ardente, e rifielio ne Paefe ciudis. Le quali s'erano vitrificare, in ma-niera, che factado il Vetro, non s'efarco, che imitare col facco artificalale una produzione del Sole, chè è il facco na-

Varum à videre, vedere; perché si vede per mezzo del

#### Vitulus.

V Iralus; in Italiano, Vitello. E' I figliuolo della Vacca, ovvero un'animale quadrupedo, affai noto nelle Beccherie. La fua carne e bianca, fugota, glutinoia, di buon gusto. Ella contiene molt'olio, Bemma, e fal volațile

mma, e fal volatile. È umettante, rinfrescante, ristorante, ammolliente, e che muove il ventre a chi ne mangia.

La gefta, ed i polmoni dei Vitello fono pettorali, umettanti, anodini, propri per la tifichezza, per le acrezze del-

la gola, del polmone. I piedi di Vitello fono glutinofi, umettanti, raddolcie el, propri per legare, ed imbarazzare i fali troppo acri del corpo, per raddoleire la fierofità acida, che cade ful petto, per moderare le perdite di fangue, d'emorroidi, di mestrul,

per moterate is personal assigns, a sussession, a model per fo figured fungue.

La midolla, e figuratio dei Vitello fono ammollienti, rad-docienti, rifolutivi. Siadopea il graffo di Vitello per le pomate; e fi pretirrifice quello, che fi ritrova prefica all'amitone.

Trovali uel fondo deilo tomaco del Vitellogiovane una materia, che ha del cacio bianca, la quale chiamafi in Lati-no Cognitus. È un latte rapprefo, ò una feezie di lievito, il quale contiene del fal volatile acido, proprio per eccitare la fermentazione, ò la cozione degli alimenti, che prende

Quefta materia fi adopra, perché il latte fi rappigli in poco tempo nella State .

#### Viguerra.

V Iverra, în Italiano, Furetto. E una fipezie di Domola, du nanimaluzzo quadru-pedo, grande conte uno Scolatolo, affai vivace, agile, e în un perpetuo moto. La fua pelle d'ricoperta d'un pelo gial-ficcio. Abita nelle caverne, ne facichi. Ama il langue; và iu traccia de' Conigli fino nella for tana, e il îl fuggire. Con-tene moto fai volatile, e ollo.

La fua carne è ftimata buona per l'epileffia, per refiftere al

veleno, per la gotta, per la morficatura delle bestie vele Viveres à whaci, & agili corpore; perché quest'anima-luzzo hà una gran vivacità.

#### Ulmaria.

U Lmarta . Cluf. Hift. I. B. Pit. Tournef. Regina pratt . Dod. Ger.

Ulmaria valgaris . Park. Barbi-Capra foribus compallis . C. B.

Barbi Capra. Ad. Lob. Barbula caprina prior. Trag. E' una Pianta, che getta un iufto all'alerzza di tre piedi, diritro, angoloio, ftabile, ramolo, incavato, di color rof-ficcio, tendente al porporino. Le fue roglie fono composte di molte altre foglie bislunghe, meriate ne lor contorni, aggrinzate, e verdi di fopra come quelle dell' O.mo, bianchic-cie di fotto. I isoi fiori lono piccoli, raunati in grappoli nella cima del fusto. Ciascheduno e composto di molte foglie bianche, diipofte in tofa, d'un'odor grato. Quando è paffato quefto fiore, gli fuccede un frutto, composto d'alcune ;uaine quefio bore, gli fuccede un rutto, compono a accune vanne ritorte, e raunate in forma di tefla; in ciascheduna di sunfe guaine trovafi un feme affai minuto. La fua radice è lunga come un dito, odorifera, nereccia di fuori, roffa bruna di come un dito, odoritera, nereccia di tuori, roffa bruna di dentro, guernita di molte fibre rofficcie. Nafece quelta Pianta ne l'uoghi acquatici, ne iodi, fulle rive de Fauni, ne prati. Contiene molto fall effenziale, ed olio. E' fudoritica, altringene, vulneraria; teffic al releno; ferma le diarrec, ed i fiulti di langue. Si adopta elternamente

ce, cu internationa o limo; perché le foglie di questa Pianta hanno qualche rascomiglianza a quelle dell'Olmo. Barba Capra, a cagione, che i fiori di questa Pianta rap-prefernano in certo modo la barba d'una Capra.

#### Ulmus.

U Lenas. Dod. I.B.
Ulmas volgeris. Park.
Ulmas volgeris of Thosphenglis. C.B. Plt. Tournel.
Ulmas volgeriffisms false last feature. Ger. Eenac.
Ulmas volgeriffisms false last feature. Plusis.
Ulmas in plansi provenitas. Ang.
In Italiano, Olimo.

The Time per of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the C

La fua buccia, e le fue foglie fono un poco mucilaginofe, deterfive, rifolutive, conglutinanti, fortificanti, vulnera-

deteinre, promise, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, programmes, I gorgoglioni fono ufciti dalle uova de mojcherini , ed è I gorgogiloni fono utetti dalle uova de motientenia, ed de degnod (confiderazione, che quetti georgogiloni fono come rante mafchere, che copronode mofcheruni novelli. Quette welche fanno una malastra dell'Abero; ma il bolfamo, che racchiadono, è buonifimo per le piaghe di fresco fatte, e per le cadure, applicate fopra la parce office.

#### Ulula.

U Lula, in Italiano, Civetta.

E'una ípezie di Guío, orvero un'Uccello notturno, grande come una Gallina, di color rofficcio, ò nericcio grande come una Gaillina, di color roluccio, o nerecuo ... La fiu attida geroffa, rotonda, supernia a ll'irotomo di molre penne. Il fino becco è corto, incurvato di fopra, di cote hanchiccio. I finoi cocci fino grandi. A bita quell'Uccello nelle rupi, ne Bofchi, e ne campi. Stà naccodo i igiorno, e và ficorrendo la notte: mangia delle Gazea, de frueti, la fias voce è lamenterole, e fimite all'urlo.

Il fuo fiele è proprio per confumar le cateratte degli octhis whilese, urlare; perche la voce di quest' Uc-cello è una spezie d'urio.

#### Dimbilicus marinus.

Mbilicus marinus . Cancha Venerea.

Belliculus marinu Belliculus marinus.

E la coperta del Nicchio d'una ípezie di chiocciola di Mare, chiamata de Roadeles Cuebles e della, e che alfai fpedio frude nel Mare Mediterranco. Quelta coperta e du sa ípezie di Nicchio, ò fchiena piara, linge circa come undano, o públiarpa; imperecche ve a ha di differenti grandezze, duali roconda, ò un poco biliunga, a fifia, incarvata un chiapo, e colla figura in certo modo di mumbilico, ilicia di enta), econa iguir in certo mondo di ministro, inità ai anto, rincente, di color dorato, e bianco di fopra, roffic-cio feuro di fotto, ed alle rofte affatto bianco. Nafre attac-cata ad una dell'eftremità della chiocciola. Quando quef. cara au una cell'ettemità della chiocciola. Quando que l'infectomarino vuol priendere il nordimento, pipine, e laficia la fuddetta coperta; ima quando ne hà balte rolinente fe
la tira apperficò, e chiude cost etteramente il fuonichio, che
l'acquade l'Mare non poin evrum modo entrarvi. Trovati
l'Umbilico marino fulle tire del Mare.

E apertiro, y infolutivo, alcalico, e direvate locturare, proprio
proprio del compete al died forme, per ferenessa disconsideratione del proprio proprio del compete al disconsideratione. Service del compete del del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del compete per del competente del competente per del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del competente del compe

per raddolcire gli umori acri del corpo, per fermare i fiufi di fangue, e le diarree. La dofe è da mezzo feropolo fino

a due (cropoli . Si adopra altresi effernamente in alcuni anguenti aftringenti . Il nome di quella coperta viene dalla fua figura fimi-

#### Umbla.

U Mbla. E'un peice di Flume fatto come una Trota. La fus bocca égrande, guernita di denti, la fus rella con-tiene delle pierruscole. La fus fichiena, e i fuoi fanchi fo-mo di color di rofa. Il fuo ventre è bianchi filmo; mangia de' pelciolini ; è ottimo a mangiare. E'aperitivo, e rifolutivo

#### Unicorna minerale.

U Nicornu minerale . Cornu fafile . Dens Elephanti purrefalius . Ebur fafile .

le a quella d'un umbilico.

Unicornu faffile .

Lithomarga alba . Lapis Ceratites .

apis Arabicus. Lepis Arabicus.

E una pictra, la quale hà il colore, e la pulicezza d'un corno, e talvoita eziandio la figura; il che pocrebbe far cracere a Naturuil; che foffe un cornolimpiertito; ma fi ritro-va per l'oudinatio si grande, e si groffo, che non è probabile, che veru annimale l'abbis prodotto. La fius foffanza efeeriore è dura come il corno, gialliccia, ò di color di cene-

INTY E. R. A. E. L. Pre, brings, and destrot e tenera, midollofa, faida, a poco porofa, che può romperfi, lifeisa i catro, bianca; che di divide la fixte, o lattre; che d'attreca alla liguay, come la terra figilitata. Credefi che la fiu origine venga dalla midolla di rupe, che d'attra disciolta, è ammollita da alcune acque, e portota in molti toughi, a dove tila se condensata, dopo aver prefe differenti figure, giufia le matrici della ter-ra, che hà incontrare ; imperocché fe ne veggono molte fipezie, le quali non fono differenti, che in figura, ed in co-lore efferiore. Hanuo altresti qualche volta un'odore a fiai grato; ma per l'ordinario non hanno alcun odore. Se ne trova in Italia, e in molti luochi della Germania.

Dee feegliersi questa pietra bella, bianchissima di dentro, midollosa, che possa rompersi, che s'attacchi alla lingua. Si separa dalla sua parte esteriore, e si adopra nella Medi-

il di dentro. cina ii di dentro. Ella dafringenre, difeccante, alcalica, propria per fer-mare le diarrec, i fluifi di fangue. Credefi boona per refi-fereal veleno, per l'opilefila. La dofe da mezzo feropolo fino a mezza draoma. Si adopra altresi effernatonenre per decregere, e difoccare le ulcere vecchie, per fortificare gli occhi, adoprata ne collie;

#### Unifolium.

U Nifelium Dod. Brunf. Menophyllen Ger. Ray. Hift. Lilium convollium minus . C. B. Unifolium, five Ophris unifolia . I.B.

Divisions, for Option angular, 1. I. B.
Assophium, p. br. Option angular,
Assophium, p. br. Option. P. Brat.
Assophium, p. br. Option. P. Brat.
Assophium, p. br. Option. P. Brat.
Assophium, p. br. Option. P. Brat.
Assophium, p. br. Option.
Assophium, p. Dr. Option.
Assophium, p ombrofi col mughetto. Elia fiorifce in Maggio, ò in Gia-

E'vulneraria; la fua radice è stata stimuta da alcuni buona contra i bubboni peftilienziali , data in polvere nel psio-cipio della malattia al pefo d'una dramma. Unifolium; perchèquesta Pianta non produce che una fo-

glia nel fuo principio.

Monophylian ex pire folus, & piasar folium; come chi diceffe Pianta, che hà una fola foglia.

### Upupa.

U Paper, in Italiano, Babdola.

Le val Uccello su poco più graffod una Quaglia, di colord icentre, e nero. La fias tefit è adornata d'un focco, è difiguesi dicrefia, comportad il molre panen; il filo becco è digos, nero, un pociolicarerana abbafilo; il filoscolid cotro, ia
go, tero, un pociolicarerana abbafilo; il filoscolid cotro, ia
go, tero, un pociolicarerana abbafilo; il filoscolid cotro, ia
go, tero, un pociolicarerana abbafilo; il filoscolid cotro

Bofichi, e nelle Montagne; i ripida filati terra più che fiegil Alberi; cerca i spocier; vive di vermi, di molcite, di

cercenneni. F. al filo naida coio filore ou unano nei bochi

cercenneni. F. al filo naida coio filore ou unano nei bochi degli edifizi vecchi, delle Torri. La fua carne è buona per

Dicefi che Upapa venga dal verso, che fà quest'Uccello;

Ura-

#### DELLE DROGHE SEMPLICI.

### Uranoscopus.

U Ransfeapur. I. Jones.

E un peice di Mare lingo circa un piede, quafi rotondo, ricoperto d'una pelle bigia bianchiccia, dura, pullta,
che fi leva facilimente dal luo corpo. La fue actia e grofia,
larga, offora, armata di dec agha, le punte de' quali iono rivolce verso la coda . Non hà mostaccio; ma la sua bocca è grande, e collocata diferentemente da quelle degli altri po-fici; imperocché e fulia fua fronte frà i fuoi occhi. I finoi denti fono piecoli; la fua lingua e corta, e larga; la fua coda e lar-ga. Si nodifice di peficiolini. Si ritroya fulle rive ne' luoghi sangofi. E' al vivace, che quando è flato frorticato, e vota-to delle fue interiora, ancora fi muove. La fua carne è facile a digerire; ma li fuo guito, e I fuo odote non fono grati. I

Il fuo fiele è proprio per detergere, e per confumare le cateratre, ele altre impurità degli occhi. Alcani pretendo-no, che Tobia fi ferviffedi quetto rimedio per nettarfi gli

hi, quando ricuperò la vitta.

Dramejopus an sparse , Carismo, & exercis inturri, come chi diceffe pefce, che rimira il Ciclo. Quelto nome gli è flato dato a cazione, ch'egli hà naturalmente gli occhi rivolti verfo il Ciclo.

#### Uring .

URina, feu lettum, In Italiano, Orina.

E' un liquore carico di molto fale volatile, che hà ciolto, circolando pel fangue. Noi ci ferviamo spessifimo peila Medicina dell'orina dell'Uomo. Quella d'un giora-

peila Medicina dell'Orina dell'Urono. Quella d'un giora-petto, che fia fano, c'da preceirifi alle alle d'ecte fiva; E'incifiva, attenuante, rifolutiva, deterfiva; leva le dirazzioni, difipa i vapori, alleggerifee, e rifana la gotta; gilafia il ventre, difecca la rogna. Si adopra effernamente, ed internamente o Siprende in numero di cinque, ò fei oncie per ogni dole, mentr ella è affatto recente.

Urine ab èpia, meto, lo orino; vel ab èpia, ferum, perghè l'orina è una fierofità.

#### Vrogallas .

Regalius , I. Jonit.

L'una spezie di Fagiano, ovvero nn'Uccello, di cui due that person regarde, eura piccola. Quello della prima faccie è grande come un Gallo d'India; hà la refta nerra, il becco corto, il collo lungo quati un prede; le fue penne fono di colore nericcio, e rofficcio. Quello della feconda fpezie è chiamato Phasenus munta-

mu, Fagiano di monte, e più piccolo dell'alero. Abiano quetti Uccelli ne Pacii Settentrionali. Dicefi, che flieno natcotti nel Verno due, è tre mesi sotto la neve.

Sono ortimi a manulare Il loro grafio è ammolliente , rifolutivo , fortificante , nervale.

Urogallus no uro, abbrucio, & Gallus, Gallo, perche ueft Uccello, che raffomiglia admi Gallo, è così saldo, ghe flà, per quello, che fi dice, molti mefi nella neve fenga siceverne yerun pregiudizio,

#### Urfas.

U Rius; in Italiano, Orio.

E un animai grafio quadrupedo, falvatico, difforme, fravenerous, feroce, cruadete, airo per l'ordinario conse un Afino, ma ven had affin più grandi. Il luo corpo e grafinitimo, e maliciclo, che lentamento il moore. La fiau pelle è grantico, coperat a lu rivetta pelo. Il luo mottacco è lugare, coperat a lu rivetta pelo. Il luo mottacco è lugare.

La companio del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del lugare del luga be fono groffe; i fuoi piedi raffomigliano a mani, le fue dita fono guernite d'ugne adunche, forti, e robufte. Q ueff' animale affal flemmatico, ma hà però molta forza. R itrovafi io Polfonia, in Germania, in Lituania, in Norvegia, e negli altri Paesi Secrentrionali . Abita ne' luoghi montani . Si nodrisce d'erbe, di frutti, di radici. Divoragli animeli, che può co gliere. Dorme molte settimane senza risvegliarfi. Egli è assa libidinoto, e pericoloso principalmente per le Fenimme; imperocché le feguita, e và a cercarle nei loro letto, dove ne fà

Contiene molto fal volatile, ed olio. Il fao grafio attenua, difcute, ammollifee, rifolve, for-tifica. E proprio per le fluffioni di catarro, per l'ernie, per la fciatica, per leconsulioni; le ne ungono le parti amma-

Il fuo fiele é proprio per l'epileffia, per l'afima, prefo internamente. La dofe é da due goccie fino ad otto. Si adopra altresi efternamente per nettare le ulcere vecchie. Urfur ab urere, abbruciare; perché quest animale è libidinofo, ed ardente per la copula.

#### Urtica.

U Rrica, in Italiano, Ortica. E'una Pianta, di cui veggiamo trè spezie principali. La prima è chiamata

Urtica major . Brunf. Fuch.

Urstea major. Brunk Fuch. Urstea wross manima. C. B. Pit. Tournef. Urstea major vulgaris. 1. B. Ray. Hith. Urstea major vulgaris, & media fotoffris. Park. In Italiano, Ortica. Elia getta de fufti all'alexxa di tre piedi. 4 madrati.

tondi, ricoperti d'un pelo pumpente, voti, ramofi, vefliti di fogile oppolte, bislunghe, larghe come quelle della Meliffa, aguzze, merlate ne'lor contorni, guernire di peli pungendi, ed ardenti, attaccate a code. I fooi fori nafcono nelle cimede: aucuet, attacute a cone. How nort nations ment curreate fuffi, e de rami, nele afcelle delle foglie, difpofte a quattro a quattro, come in croce, ad ogni paro di foglie. Ciastheduno delli hà molti flami foftenuti da un calice con quattro foglie, di color erbofo. Quefti fiori non lasciano verun feme dopo

Diffinguonfi le Ortiche in mafchio, ed in femmina. L'Os-Distinguoni se Orache in maierio, ou in termina. L.Os-tica mafchio produce fopra piedl, che non fiorifonos, delle caffettire aguzze, formare in ferro di picca, a rdenti al tatto. Ciafcheduna contiene un feme ovato, e piano. L'Orica femmina non produce, fe non fiori, e non ha verna frutto. La radice dell'Ortica è fibrata, serpeggiante in largo, di

color gialliccio Quelta Pianta é qualche volta rofficcia ne fuoi fusti , e neila fua radice. Chiamafi allora Urtica rubra.

La feconda spezie e chiamata
Urika minor. Ger. Ray. Hift.
Urika minor amnua. I.B.
Urtica minor urens. C.B. Pit. Toutnes.

Urtica urens minima. Dod.

Olice areas minima. Doc. Ella getta de l'indica piede, e talvolta d'un piede, affai groffi, quadrati, duri, ramofi, pungenti, meco diriti di quelli della precedene. Le fue foglie rafcono oppole come a due a due; più corre, e più ortufe di quelle della stra forzia en adminimatione de l'indica procedene. alera spezie, merlare, ardentissime al tatto, di color verde brano, attaccare a code lunghe. I suo fiori, el suo femi sono fimili a quelli della grande Ortica . La fua radice è femplice .

affai groffa, bianca, goernita di fibre. La terza foczie è chiamata Urtica prima. Matth. Luc.

Urtka wrent priet . Dod. Urtica Romana. Ger. Park.

Uritea sevens pilulas sevens 1. Dioscoridis, semine lini. Ad.
Uritea urens pilulas sevens 1. Dioscoridis, semine lini;
C.B.Pit. Tournet.

Urtica Romana , vel mafenia . Lob

Urtica Remana, froe mas cam globults, I. B. Ray Hiff. Ella getta un fufto all'altezza di quattro, o cinque piedi, rotondo, voto, ramofo, le fue foglie fonolarghe, aguzze, meriace ne lor contorni, ricoperte d'un pelo ruv.do, pungente, ed ardente; il quale cagiona molto dolore, quando fi toccano. I fuoi fiori fono piccoli . Succedono loro de' globali, o piccoli frutti, rotondi, groffi come pifelli, con piccole pante all'intorno, composti di molte caffettine, le quali s'aprono in due parti, e racchiudono un feme ovato, aguzzo, lifcio al catto, come quello del lino. La fua radice di

Le Ortiche nascono ne' longhi incolti, sabbionosi , nelle fiepi , intorno allo muraglie , ne' Giardini . Contengono moito sal essenziate , ed olio. Sono incilive, detertive, aperitive. Attenuano la pietra delle reni de della vescica; provocano i meitrai alle Femmine.

Sono proprie per l'alima, per la perspacumonia; fermano il fangue del nafo, metrendone del figo nelle nari. Refiftono alla cancrena, peffe, ed applicate fulla parte ammalata. Vetica di mette, abbruciare; perche l'Ortica è ticoperta d'un pelo finifimo, rigido, ed aguzzo; il quale s'attacca al-le dita di chi la cocca, e penetrandovi s'à sopra i suoi nervi la medefima impreffiogo di dolore, che se la parte avesse toccato del fianco.

#### Urtica marina.

I Retea marine; in Italiano, Ortica marina. E'un perciolino molle, acquolo, lentifirmo nel fuo moto. Ve n'ha di molte ipezie, le quali fono differenti per le loro figure, e frà le aitre quella, che i Naturali hanno chiamata Pudendum merinam, a cagione della fua raffomigli-anza alla patte naturale d'una Fermina. Hanno tutte la bocca collocata in mezzo del loro corpo , guernita all'intornodi denti minuti, formati in guila di cornetti; ma non fi trova apertura per fi loro eferementi. Elieno li fanno ufcire per la bocca. Quelto pefce è buono a mangiare. Contiene goolto fal volatile, e fillo, ed olio.

Egli é molto apericivo ; ferma la diarree.

#### L'rucs.

Rucu G. Marcgr. G. Pifon. Accidet Inderum.

Blue Americana Oviedi, Clusii. E una puita fecca, ovveroun estratto cavaro per infuñone, e macerazione da femi contenuti nei guicio d'un'Albe ne., e macerazone da femi concenuti nel guició du n'Alberto colivira in unite l'Iliós dell' America, e che chianafi comunemente Resus, efil gi Indiani, e Salvastei Uneav, duno l'Cachion-Quell' Alberto di unellocre grandetta i getta dal iu- piede mora tulti, ditirti, ramofi, ricoperti di tutal succa fottette, unita, cheb piega, Refiliale, brana di fotti, pianca di divitto. Lifos legos e bianco, facilea romitore, pianca de divitto. Lifos legos e bianco, facilea romitore. pere. Le sue soglie sono collocate airernatamenee, grandi, larghe, aguzze, listie, d un bei verde, avendodi sotto mol-ti nervi di colore trà Trosso, e I guallo. Queste soglie sono aetaccate a code lunghe due, ôtte dita. I suoi rami producono due volte l'anno nelle loro cime de' mazzetti , composti di molte piccole refle , ò bottoni di color bruno trà 'i rosio , e 'i giallo. Quefti bottoni, s'aprono in alcuni fori di cinque fo-glie, dispotte in rosa, grandi, belli, d'un rosso smorto, tru-dente all'incarnato senza odore, e senza gusto. Questo sore e follenuto da un calice di cinque foglie, le quali cadono a milura, che s'apre il fiore. Nel mezzo di quello fiore v'ha una (pezie di fiocco, composto d'un gran numero di stami, d fila gialle nella lor bate, e d'un rotto porporino nella lor parce superiore. Ciascheduno di questi stami è terminato da un es imperiore. Cialcheildhod queris liami e terminate da un corpocciono histingo, hismeninecio, con un folco, e ripieno d'una pol vete bianca. Il crestrode fosco è occupano da un polycolo embrione, il quale è fortemente atzaccaro da un gambo, ch è fatto in fostocoppa, e di cavano l'aggiermente in cinque parti. Questo gambolierre di fecondo calice al fiere in juogo dei primo, che cade, com e stato detto. Quest embrione è ricoperto di peli fini giallicci, ed hà in capo una (pezi di piccola tromba fessa in due labbra nella fina parte fispezie di piecola tromosa renzi in que asporta netua inta parte inside-riore. Crefciendo, diventa un baccello, o una frutto bisium-go, à ovato, aguzzo nella (ua effremità, piano sà i laticol-la figura apprefio poco d'un nitrabolano, lungo un dito, e metzo, ò due dita, di color tané, composto di dineguici, ar-metzo, ò due dita, di color tané, composto di dineguici, armatidi punte, dun roffo carico, meno pungenti di quelle della cattagna, della groffezza d'una groffa mandoria verde.

Quello frutto maturando di venta rifficcio, e s'apre nella punta in due parti , le quali racchiudono circa festanza grani , è femi divisi in due ordini. Questi grani sono della grossezza d un groffo acino d'uva, di figura piramidale, attaccati, ed ordinati gli uni cogli altri con piccole codeda una pellicella fortile lifcia, e rilucente, la qual e flefa in tutra la cavità da ciascheduno de guscj. Questi medefimi grani sono ricoperti

d'una materia umida, che s'attacca molto alle dita, quand fi tocca anche colla maggior causela, d'un belliffimo color roffo, d'un'odore affai torte. Il feme separato da questa materia rolla è duro, di color bianchiccio, tendente a quello dei corno. Non le gli attribuice alcuna virtà medicinale. V'hà ancora un'altra i pezie di quest' Albero, che non é dif-

V hà ancora un aitra speake di quell' Alberto, che non edidi-ference dalla prima, si non per quello, che il lio rituto non è famolo, ed c più difficile ad aprire. La ricotta it i du ev rolte l'anno, a. S. Giovanni, ed a Na-tale. Si consofer che il baccello e matero, quando l'apre da fe medicimo fulli Alberto, ailora i cogle, e cie ne prepara la pa-fla, è i editatto nella leguente manera. Si crassone dal baccello i grani, e tutto ciò, che il cizcon-

da. Si peltano con peffelli di legno in certe barchette, che sono tronchi d'Alberi incavati. Si getta sopra dell'acqua in sussiciente quantità, affincio la materia possa bagnarsi. Si lascia in macerazione per ottogiorni, affin di dare il tempo all'acqua di disciorre, e di separare la sottanza rossa, ed nunda, ch'é adcrente à grani. Si la poscia passare il liquore per un uaglio del Parse, chiamato Hibichet. Egli é satto di giunco da Salvatici, ed i buchi ne fono quadri. Vi fi lafcia paf-fare la feccia pel corfo di ventiquatti ore, indi fi mette la feconda volta in una barchetta, che si copre con tutta diligen za, e vi fi infcia fermentare, e rifcaldare per otto giorni, a f El, è vi i micia en memare, e rincanare per occo goron, at-inche qualche portione della materia roffa, che porrebbe ef-fer reflata cograni posta più facilmente flatocarfi, ed effere elitatta. Percei di versi nuova acqui nella materia, è di fa passare per l'Hibbiber; indi me(colatala colla tintura precepallate per l'Histore; indi meicolatala colla turura prece-dente i pafa il tutto per un vagliodi crine, affinche non vi fia rimafta qualche (porcinia. Si verfa potcia il liquore in caldaja di rame, e fi fi bollire. Getta motta fichioma Que-fia fichiuma el Vorsea, i raccogli econ diligena, e fi merte in una caldaja, che li chiama batteria per effervi i dotta in in un casala, che i comma mareri per citari amona in effratto, ò in palla tale, che fi spedice in Europa. Si dà a quella palla la forma, che fi vuole. È da notare, che il li-quore getta fempre della fchiuma, fin che conriene dell'Uracu . Indi non reita altro, che un'acqua di color trà Troffo, e'l gialio, che serve solamente ad essergerata sò nuovi semi. che vogliono bagnarfi

Queit' è la maniera di fate l'Uraca ordinario; ma fe ne può preparare di più bello, contentandoli di firoppicciare i grani irà le mani nell'acqua per fepararne la fostanzo rossa, ien-za pestarli. Si avrà allora meno citratio, perchè in patto groffolana de grani non vi farà; ma farà più puro, e più co-lorico; farà akresi molto più caro. La maniera di cuocerle farà fimile alla precedente.

Gli Opraj, che invorano quelta manifattura patifcone mal di tella; il che può attribuirfi all'odor forte del ferne del Urara, e all'infufioni, e macerazioni, che accrefcendo appora quell'odore, lo rendono più difaggradevole.

Bifogna (ceglier la patta dell'Uraca (ceg. di color roffo

affai carico, d'un'odore fimilea quelio della Viola. Si pre-ferifee quella, che capita dall'Hola di Cayenna come la migliore, e la meglio preparata. I Tintori le ne fervano: fe ne meicola nella cera, per darle un color giallo più carico; alcuni la fanno entrare nella composizione della Cioccolata. L'Urace fortifica lo flomaco; ferma le diarree , ajura la discitione, e la respirazione; promuove l'orina. La doie é da uno scropolo sino a una dramma.

Quando im parnolino é fato macchiato d'Oran, è diffi-cilidimo lo feancellarne la macchia, foprattutto quando v' é fato del melcuglio d'olio. Il Sole é più capace di portaria via, che tutti i rami; e ciò, ch'é da notare fi è, che un perzo di pannolino macchiato d'Uraca é capace di macchiare rueti i pannilini d'nn ranno.

ti i pamilini d'incranno.

Hò cavata quella deferitions non folamente da due Autori celebri G. Pilon, e G. Marcaravio, ma altreti dai Fratcilo You valente Speziale de R.R. P.P. Gefuiti nel Forte di S.
Pierro nella Martinica . Quefo Padre, effendo fatto ne l'oughi dove nafec l'Ursus, e dove fi prepara, m hà inviata una descrizione esatta di quest Albero, e i ha accompagnata con alcuni de suoi frutti secchi co loro semi, e la maniera di prepararil, come l'hà veduto fare agl Indiani.

#### Urus.

U Rus; è una (pezie di Toro, ò di Bue falvatico affai gran-da de Le fue corna fono corne, groffe, nere; la fua te-fai è groffa, larga; la fua pelle é ricopera di up pel groffo, duro, e ruvido, di color rofficcio, e neriocio. Ritrorafi quell'animale -nella Podolfa, nell'Impheria; nel Boichi, fulle Montagne. Hà una forza così grande, che fradica degli Alberi facilmente colle sue corna. E' terocissimo, e pericolofo. La fua carne é eccellente a mangiare . Le sue corna sono buone per l'epileffia, per resistere al ve-leno, per sermare le diarree. Urus ab 800 Mons; perché quest'animale si ritira ordina-riamente sulle Montagne.

#### Ulnea humana.

U Snrabumana. E'una piccola schiuma, verdiccia, al-ta due, ôtre linee, senza odore, d'un gusto un poco falso, che nasce sopra i cranj de' cadaveri d'Uomini, ò di Femmine, che sono stati perlunghissimo rempo esposti all Femmine, che fono flati per lunghili mo cempo espotti ali rais. I Tovali quefa Pianerella principalmente in Inghil-terra, in Irianda sal crany degli Utomini, che fono flati ap-peri alle forche, imperocche fi udi diligenza, che i loro mem-bera fileno coui ben unite col filo di ferro, che le ioro oria mono per molti anni, dappoiche la carne fia flata affatto conti-mata dalla putredine, e dall'aris.

Nafee altreia talvotta dell' Ufora fulle offa de' cadaveri

umani, che fono stati perlungo tempo esposti all'aria, ma non estimata così buona, come quella del Gianio. L'Usbea umana contiene molto sal volatile, ed olio. Ella

non bolle cogli acidi. E'affai aftringente, propria per fermare il fangue del nafo effa nelle nari. Può altresi fervire internamente per l'epi-

keffia. Se ue mette nelle polveri di fimpatia.
L'Ufinea delle Piante è propriamente un piccolo mofcolo, ele oaice fugili Alberi; ma è flato dato quello nome al No-floc, il quale è una zolla rafa, ò un mofcolo verdiccio, di cui hò parlato a fuo luogo.

#### Uva marina.

U Pa marina. E'un' Infetto marino, che può metterfi frà le spezie delle chiocciole. La fua figura è bislunga, fen-De tepezie delle chiocciole. La l'un injura e bisiunga, ten-zia forma, a tute a ricopera di coccie roffe, e teurchine, chein certo modo rappresenzaco dell' Ura. Il foo moto è lento. Hà due corna fulla terla come la chiocciola. Trovafi qual-che volta quell' Infetto fulle rive dei Mare, ma di rado. V'hà on'a itra feezie d'Ura Marina, che proviene dalle un-va di Seppia, che fi raunano, e fi congliotinano infieme in for-ma di servori qualcone. ma di grappolo d'uva, e fono tinte in nero dal liquore, ch e(ce dalla Seppia.

## Amendue queste spezie sono risolutive, peste, ed appli-Uva Urli.

U Va Urfi . Cluf. Hifp. Pit. Tournef. Vaccinta Urfi . Ger. Radin Idea putata, & Uva Urfi. I. B. Ray. Hift. Uva Urfi. Galeni, Ciufio, Park.

cate.

Vitts Idaa, folits carnofts, & veluti puntiatis; feet Idaa

E'un' Arboicello baffo, cheraffomiglia alla Fitis Idea; ma le fue foglie fono più groffe, bisiunghe, rotonde, fimili a quelle del Boffo, più firette, rigate da due lati, nervofe, d'un guito aftringente, accompagnato d'amarezza. Quefte foglie fono attaccate a' rami legnoli, lunghi un piede, copertid'una buccia fortile, efacilea levare. I fuoi fiori nafe tid una buccia lottile, e lacite a levare. I iuo in in naicono in grappoli nelle cinne de rami, di color rofio. Quando fono paffati, fuccedono loro delle coccole quafi rottonde, molli, rofic. Ciacheduna racchiade cinque officini melli per l'ordinario io cofta di popone, rocondi fulla febiena, piani nelle altre parti. Quefte coccole hanno un guillo littico. L'Una Urfa, nafec nel Paefe caidi come in lipagna.

## Uto Urf., perché le coccole di questa Pianta raffomigliano all'Uva, egli Orfi ne mangiano. Vulneraria.

## V Ulneraria ruftica . I. B. Pit. Tournef

V Levo affail Vulneraria pratenții . C. B. Antivilii leguminoja . Ger. Ray. Hift. Antivilii leguminoja sulgarii . Park. E'una Pianta , che getta de' fusti all'altezza di circa un E une Pañara, che gerta de 'finit all' altezza di circa un piche, sciettil, recondi, retletui, un poconficci, incurraci. La Eie fosției fono metifica alte a deue per ositiei lungo una realization de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del complet gentina. Quanto e pantato in nore, quento catice is gonta ar-cora dipiu, e diverate uan veficia, che racchiside una caffe-tina membranofa, ripiena per l'ordinario d'un feme. La fua radice ellonga, dittira, legonda, periccia, d'un guifo legu-minofo. Nafce queffa Pianta ne' luoghi montani, fecchi, fabbicondi Contiene motir olio, fall effenziale mediorre-

E'deterfiva, vulneraria, propria per guarire le piaghe, per fortificare. Vnineraria à Vuinere, piaga, perché questa Pianta è propria per guarir le ferite.

### Vulpecula marina.

U flyrada mertea, Bellondi. Joulon.

V flyrada mertea, Bellondi. Joulon.

Journal mertea, Bellondi. Joulon personal de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de chiamato, con el companio de companio de companio de companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio della compa egli s'allargava dalla tefta fino al ventre; poi fi ristrigueva fi-no al fito, dove terminerebbe la coda d'un'altro peice; ma ivi cominciava la fua, la qual era quafi così lunga come totto il rimanente del corpo, e fatta in maniera di falce incurvata verío il ventre. A veva una gran crefta alta fulla metà del-la fchiena, ed una piccola verio la coda; tré ali da ogni parte; quella dinanzi era grande, lunga quindici pollici, e lar-ga cinque nella fuabate; rapprefentava l'ala d'un' Uccello pennnto; quella di mezzo era di mediocre grandezza. Ella era collocata a lato dell' umbilico, ed aveva una punta pe en collocata a iato dell umbilito, ed avera una punta pen-deneg; la tera colociara perio la lli iaco dare piccolli-ma. La fas pelle en llicia, e ierza içuane; le cerle, e le copita; il li co color en experio colora dila pelle, e delle abruto, rendene al colore un goco turchino. La fua refu al-truto, rendene al colore un goco turchino. La fua refu al-rouni fon era picco de una maifa ci cara, coperar de miscolo-ciaro delle colore un goco turchino. La fua refu al-rouni non era più giroli del pipuno, proficio giun qui di ad-cil-ta. Il cervito, e the comiente ran piccolifiuno, molte, e con femilierio, più admanta. Edit pere a conne femiliare di con-tenimierio, più admanta. Edit pere a conne femiliare di conpoem annam a 1 uno occni erano più grom ai quelli d'un Bue, iemisferici, plani dinanzi. Egli aveva cinque fquame d'ogni parre. L'apertura della fua goia era di cinque pollici armara di due forre di denti. La parte diritta della mafcella fuperiore fino al fito, dove fono i canini degli altri animali aveva un' ordine di denti aguzzi , duri, e stabili, essendo tutti d'un (olo osso in forTRATATTO UNIVERSALE

Il fuo fegato, e la fua milza fono flimati peopri per le duzze del fegato, e della milza. Il fuo fangue feccato e aperitivo, e proprio per la pietra, per la renella.

#### Vuleur.

V Ulrur. in Italiano , Avoltojo . E'un Uccello grande V di rapina, la cul figura é fimile a quella dell' Aquila; il fuo colore é cinerizio, ò bruno; il fuo becco é groffo, forfuo colore é cinerialo, o bruno; il fuo becco é groflo, jor-ce, robutho, incurvaco ; fuo pied fino grandi, guernité d'ugne; finodrific di carre di cadaveri. Ve n'hà di mode freite. Nafcono nella Scisia, e fuile Montagne del Reno, e del Danublo. Quest' Uccello contiene molto fal volatile, ed ollo; la fun pelle debla, e ricreta. Il fuo grafio è ammollieme, rifoluzivo, fortificame.

La fua carne mangiata é buona per l'epileffia, per la emi-

crania. Alcuni tengono, che l'odore de' fuoi escrementi fia capace di cagionare la fconciatura ad una Fermina gravida. Vultur quafi Veltur à velande.

#### Vultuaria.

V Ulvaria . Cast. Tab. Lund.

Atriplex dida . Ger. Atriplen pufila elida, bircina, vulvaria vecata, garme elen: Lob.

Atriples canina, & blisum fastdum. Trag. Garofmum. Dod. Chenopodium fattdum. Pit. Tournel

E'una spezie di Chenopodium, o una Planterella, che gee-E'una ipezie di Cierappatinua, o una r'unecerita, cine ger-ta de' fufti alla unghezza di circa un piede, ramofi, diffefia cerra, vefititi di foglie fimili in figura, ed in colore a quelle dell' Attriplex, ma molto più piccole. Il fion forre è con molte flami, fottenuti da un calice tagliare fino alla bafe. Quando écaduto quelto hore, naice in iuo luogo un feme minuto quasi roctordo, e piano, rinchino in una caffectina, ch'é fiata formata dal calice. La fua radice é minuta, fibrata. Tutta la Piante à faita voxusciente. Els nafec ne l'uogàt incolti, sà i cimiteri, intorno alle muraglie. Contiene molé olio, e fai volurie.

contr., and termary, amounts an emuragine. Controlne most olio, e fait volatile. E' propria per acchetare, e calmare i vapori interici, e per la colica ventofa. Se ne adopra ne' crifter), e ne' formenti. Valvorta à l'alvo; perché quetta Planta é buona per la ma-

trice. Garofmam à garo, Salamoja di pefee; perché l'odore di que fta Piauta hà qualche raffornigliauza a quello d'una Salamoja di pefee, che fia affai puzzoiente, e corrotta.

and the total affai grande, ed un folo ventricolo come tutti un orecchio affai grande, ed un folo ventricolo come tutti gli animali, che non respirano. Questo cuore non aveva pe-ricardio; ma l'aorta era vessitta d'una membrana simile a quella d'un pericardio, che l'Iuvolgeva in tal guifa, ch'ella non la d'un pericaratio, cue i uvrogera in ut guisia, creia non l'era utita, n'a exacca; an gas alguigna al l'incorno; i l'itor fegato occapava turta la indipietra della priere direita del composito del la traballa del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita del la composita

te . La loro figura era triangolare, acuta, e la loro fostanza

molto meuno dura di quella degli altri, che hanno la figura di fega, principalmente negli ordiul di dentro, dov'etano affai fragili. La iua lingua era tutta aderente alla mafcella infe-

riore, e composta di molte ossa articolate fermamente le une all'altre con una carne fibrofa . Ella era vestira d'una pelle

dura, e coperta di picciole punte rilucenti, che la rendevano affai afpra. Queste punte apparivano col microscopio traspa-renti come il cristalio, ed avevano tre linee di iunghezza, e

una, e mezza di larghezza nella lor base. La fua gola era afuna, e mezza di larghezza nella lor base. La fun gola em af-fai larga, e i luo esciago non esa meno largo del fuo ventri-colo, nel quale gli Autori dicono, che questo peice nafronala i fuol fajlicolini, quatudo hanno paura, inghiotendoll, per poficia rivomitatii. Il fuo conce a vera la fugura, e la groffer-za d'un' norro di gallina s'enza pericardio, non avendo, che

politic di grolletta. La tau carne e da affai bion guillo. Con-tiene molto fili volatile, e dollo, poco fal filio. Il fiungrafio è ammolliente, e rifolatiro.

Fulpratula è Aufen, Voley, perché gil Antichi bauno cre-duo, che questio pefe ca refie qualche fimilitudine alla Vol-pe; ma non pare da questia deferzione, ch' egil ma abbia.

Aispecia au di Auierie Fulpris, Volpe.

#### Vulpes .

V Ulper, in Italiano, Volpe. E'un' Animale quadrupedo, falvatico, fino, ed aftu-to, il quale in moire cole : affomiglia al Cane; ma i fuoi orecto, il quate in motte cote "attomigita al Cane; ma i fuoi orec-chi fono po pi peccoli; a fiua coda cerduta, a pournita di moi ti peli lunghi. Fà la caccia alle Galline, alle Oche, alle Le-pri, a "Conigli, a Gatti falvistici, ali mangia, quando può farne preda. Mangia altreti dell'uva nel tempo della ven-demmia. Abita ne Bofchi, prefio à Villaggi in Francia, in Iralia. Contiene motto fai volatile. La fua carne è nervale, fortificant

Il fuo graffo è proprio per le convulfioni, per li tremori del-le membra; per fortificare i nervi, per rifolvere. Se ne unono le parti ammalate . Il fuo polmone è deterfivo, pettorale, proprio per l'afima.

> XANTHIUM. Anthum. Dod. Pit. Tou

Lappa miner , Xanthium Desfeetdis . C. B. Xanthium , free Lappa miner . I. B. Ray. Hift.

Xanthum, five Strumarie. Ad. Lob.

Anatonium, pre Irimaria. na. Lou.

B'una Pianta, ilcui fulto crefce all'altexas d'un piede, e mezzo, angololo, y reliuto, feguato di punti roffi, ramofo, che fi dilata in insphezza. Le fue fogile fono affai più piecole di quelle della Bardana, venti, fimilia quelle del Paffo code di quette de dia Bardian, ventil, simili a quelle del Parlio d'Almo, tagliate legigiermente, o horizate ne lor connorni, d'un guilo su poco acro, conderet all'aronatelo. Il fuo foco chediano consiene uno fiame, il pi delle volte con doppia cima. Quetti fiorellini cadono facilmente, e non laticano dopoloro verantenene, una nafacti un desdemi piedi, che fonti-cono de' fronti biatunghi ; groffi come piccole ultre, con certe punte, che s'arcacco nale vettimona. Cadicheduso di quae-tunte, che s'arcacco nale vettimona. Cadicheduso di quae-

ßi frutti è divifo nella fua lunghezza în ripodigil, i quali racchiadonode femi bilunghi. La fias radice e piecola, batela cette de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio

Xanthium à Edobar flavar; perché gli Antichi fi fervi-vano di questa Pianta per tingere i capelli di color giallo; im-perocché questo colore di capelli, era una volta il più stimaco.

Kan-

#### Xanxus.

Anxar. E' un Nicchiografio, fimile a quelli, co 'quaN îl fogliono dipingerii î Tritoni. Gii Olandefi lo ianno pefcare verfo l'fiola di Zeilau, ò alla Coffa della Pefcheria, dov' êl Regno di Travancor. Quelli, che fi pefcano sù quella Cofia hanno tutri le loro Yolute dalla detra alla finitira. Se mai fene tuvratife alute. ícano ió quefla Cofía hanno turti le loro volute data de fin alla finitira. Se mai (en trovalfa aluno, je, cui voln-te folicro disposte naturalmente dalla finistra alla deftra , gji Indania I olimertobono indiniamente, perche erdono, che in un Xansuz di questa spetie, uno de loro Dei fa fia-no obbligato a naticondersi. Diocsi, chè probinto a quest' Indiani, il vendere il Xansuz ad altri, che alla Compaguia d'Olanda, la quale aveudoli con onefto mezzo a buon mercato, li rivende poi a caro prezzo nel Regno di Ben-gala, dove si segano per farne de braccialetti Il Xanaus contiene molto fal volatile, ed olio, poco fal

E'alcalico, afforbente, proprio per raddolcite, e fer-mate gli umori. La dofe è da mezso feropolo fino a mezsa

#### Xeranthemum .

X Franthemum fore simplics purpures majore . H. L. B. Pit. Touract.

Xeranthemum aliud, five Ptarmica quorundam. J.B. Jacca Olea folio, capitulis implicibus. C.B. Pearmica altera. Matth. Lugd.

Parmite altries. Marth. Logal.
Parmite skylines. Get.
Parmite skylines. Get.
Parmite skylines. Get.
Parmite skylines. Get.
Parmite skylines. Get.
Parmite skylines. Get.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmite skylines.
Parmi pofcia d'un colore azzurro porporino. Si confervano quelli fiori molti anni fenza diventar vizzi; la qual cofa ha fatto loro dare il nome d'immortali. Quando iono paffati, fuc-cedono loro de' femi guerniti d'un capitello di foglie bianche, codono levodé frein generali d'un cipitello di fojle bianche, la fia tradice l'unga, drittes, dura, nericcia guernia d'alcune fibre minute. Quala Planta naice nel londoctermente del de la contrate mentione l'un description de la contrate media decermente del de, dell'ollo; possibilitate benna. E aftringente, difeccanta. El aftringente, difeccanta de l'abre, bar, come chi diceffe for fleco; perché il fore di quetta Planta e naturalmente con fleco; che non divenne vitao, che difficiliente.

Clusio hà daro il nome di Ptarmica a questa Pianta

già perch'ella promova lo fiarnuto, come fà il vero Pter-mica; ma perché hà trovato, ch'ella aveva della raffomi-glianza in molte altre cofe al Ptermica di Diofcoride.

#### Xiphias .

A briar. Girder:

L' in piccol Mare, che hà quali is grandezza d'uni
piccola Balena. Cerice fino alla lunghezza di quazzonelic, à
quindici piedi, recomola, effia grodo alla parce della erdia e
và cuisando veró ia coda. Il fio morbacche lungo circa rui
parcine cipi di dera e, e offici dell'inferiere, l'una, c'il kira
fono ferna denti; ma fono guernire di molte offi ature, e,
vine, alla cuali dierrapoi circa. Il fino quelli fiore romodi,
vine, alla cuali dierrapoi circa. Il fino quelli fiore romodi. ravide, attacate al palates, che fervono alle modefme finato, al ceu ali efferenco identi. I losio occhi fono romonii, e folivari. La fisa pelle non è molto dura; i fido colore è folivari. La fisa pelle non è molto dura; i fido colore è fil finato petro gli firere di diffica, a de daffa pericolofo; imperocche foram Navillo. Fa la goerna alle Balene; vive di petric, d'aligni. La finchesse e gorenta di moltografio, come quella del Porco. Non ii ufa fisa caran negli alimenti, perché e difficile a digerire. Il suo grafio e proprio per ammollire, per risolvere, per fortificare. Se ne ungono se parti ammalate Xiphias à Eion gladius , perché il moltaccio di questo esce è aguzzo, e tagliente come una spada.

#### Xiphion .

X Pylosa hasfylion sensits solurenne. P.t. Tournel. I. B. Martin leighter, per evente, C. Gaudel. I. B. M. H. Martin leighter, per evente, C. Gaudel. I. B. M. H. Martin leighter, leighter, evente leighter. Leighter, evente leighter leighter, leighter, leighter, evente leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighter, leighte

#### Xylon.

Ylon . Cete . Gelipium . Cetenrum . Bemban efficias-rum . in Italiano, Cotone. E' una Planta , di cul due fono le fpezie . La prima è chiamata

Xilon, free Goffprum berbaceum . I. B. Ray. Hift. Pit.

Xoles, for Giffense Internation. 1. B. Ray, Hills. Pit. Coffense, for X-Iva. Get. Giffense, for X-Iva. Get. Giffense, for X-Iva. Get. Giffense, for X-Iva. Get. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-Iva. Giffense, for X-I

Le due spezie di Cotone nascono in Egitto, in Siria, in Cipro, in Candia, nell'Indie. Il for del Cotone è vulnerario.

Il Cotone riscalda, e disecca; non si adopra, che per le

vettimenta.

Il fuo feme è pettorale, proprio per l'afima, per la toffe, per provocate il feme, pet confolidare le piaghe, per la difenteria, per glialtri flutfi di ventre, per lo found di fangue.

Xylas à l'o, vate, perché firez dal frutto di questa Pianta una bambagia, come fe fi radeffe.

X Tinfren. Dod. Xyighen Presenticum. Pit. Tournet.

#### 388 TRATTATO UNIVERSALE Pericipmenum redium frudu rubro, & nigro. I. B. Ray.

Periclymenum Allobrogum. Lob. Periclymenum redium jeudiu rubro. Park. Periclymenum Germanicum. Ger.

Chamacrafus dumeterum frudiu gemine rubre. C.B.
E'un'Arboicello, che ralfomiglia al Pritcimanum, ma
che da fe medefimo fi fofficene fenz' actaccarfi alle Piante vicine . Getta de fulti di groffezza mediocre . Il fuo legno è bian-co ; i fuoi ra mi fono rotondi , vefliti d'una buccia rofficcia ful con j froir num finon rocensi, vetiri d'una boccia rofficcia ful principio, indi bientocica; le tre fige finon bisinajes, principio, indi bientocica; le tre fige finon bisinajes, principio que finon bientocica; principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del principio del p

cuto. Egil é emetico, e purgativo, prendendone trê, ô quat-tro; ma non é puno ju ulo nella Medicina. Kindema ibano, liguam, de tricio si, come chi diceffe le-gno offofo. E flato dato quefto nome a quefta Pianta, per-ché é flato trovato, che il luo legno a veva qualche raffomi-glianza ad un offo, ò per la fina diarrezza, ò per la fina bian-

Xyris .

X Triv. Ger. Spris. Disfordir. Disfordid. Graph. postable. Call. Disfordir. Disfordir. Graph. Disfordir. Graph. Spris. Disfordid. Graph. Spris. postable. Graph. Spris. postable. Graph. Spris. postable. Graph. Spris. postable. Graph. Spris. postable. Graph. Spris. postable. Graph. Spris. Spris. Graph. Graph. Spris. Spris. Graph. Graph. Spris. Spris. Graph. Spris. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Spris. Graph. Spris. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. Spris. Graph. S 

to lale, et oilo.

La ius radice, e Tiuo feme fono purpativi, idragogi, aperitivi, propri per le convolioni, per le fluffioni di catarro, per le oftrucioni, per l'droppina, perfi in decozione. Si adoprano altresi efteriormente per digerire, per nocidere, per atomatica de decozione.

pranostrent eter rememe per augerire, per incisere, per ar-temare, per rifolvere.

Xysts è tion gladius, & Iris, come chi diceffe Iride, le cui foglie hanno la figura d'una spada. Spatula à ovaluen oude, detrabe.

## TECOLT.

Ecid. C. Bines. Trist.

The Temporal America lamps, ricoperto de moite fejumes, el color di calagnas, e con qualcier rifocunglianta al print, in we rob in moite fejumes, el color di calagnas, e con qualcier rifocunglianta al print, in we rob in moite fejume, e granulerure. Racchinder una fin. C. defin ferito cale cella mora Sagnas, fepum una Filmanta in Latitico Judust Arleiro. Gil Galiper Basholo mella fecili lambora del video printe del moite e, come que'lle dell' Iride, ma moiro più grandi. Ciafche-duno de' luor fort è composto di fei foglie bianche, odorifere, dipostie in grappoli soforia du un sambo. Le tue foglie sono adoprare a fare un filo sottilistimo, ma affai force, e di questo fost si di della tela.

## Tea.

Y Ga, Javera, Testre.

Sono Alberi del Brafile, da' quali gl' Indiani levano la corteccia intera per farar del piccoli bartelli ; cia/cheduno de quali è capace di portare tratti Uomini sirmati, e più. Que fia correccia è gruffa un politice, lunga trentacinque, ò qualita capacita del professione significante del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del professione del profe ranta piedi, larga quattro, o cinque piedi.

## ACCON.



Acten . Caft.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

E'flara-nominato quest' Albero Zaccea; perché nafce ne metorni delle Chiefe di Zaccheo nella pianura di Gerico.

#### Zaciatha.

Z Actatha, free Cicherium Verrucarium. Matth. Pit. T. Verruca Chondrilla. Adv.
Cicherium Verrutarium, free Zantunha. Ger. Park.

Cichorium Ferracofum, five Zacintha Elteracite aduumu vandam. I. B. Ray. Hift. Cham. I. B. Ray. Hift. Verracorta, Jeridis Species. Gef. Hort. Verracorta, Jeridis Species. Gef. Hort.

Permunea, Jorda figues, Gol. Hort.

Permunea, Jorda figues, Gol. Hort.

my pole, evenue, Sugan, monte did attendere, timode. Les un pole, et le cause, summer la figues, monte di di attendere, mindo i. Les fiera giurna et le Million I lord fiera giurna et l'accessione de l'accessione de l'accessione de l'accessione de la compositione d

gue, e provoca l'orina.

Zaciutha à Zaciutha Infala; perché si dice, che quel
Pianta nasca in abbondanza io un' Isola dell' Arcipelag
chiamara in Latino Zaciuthus; ed in Italiano, Zance.

Zagu.

Z Agu. Ferd Lopes.
Z Sagu Pigaferra . Cluf.
Arbur farinifera . Cluf. exoc.

# C

## De' Nomi Latini.

ŝ

7

9

zó

10

20

10

10

11

11

12

11

11

28 13

12

18

13

23

23

| A Belices. Abies. Abrotanoides. |
|---------------------------------|
| Abrotanum.                      |
| Ab Enthium .                    |
| dbuttlen.                       |
| Acacia.                         |
| Acaia.                          |
| Acates.                         |
| Acauthus .                      |
|                                 |

Acarnan . Acares . Accipiter . Acerabalum

Acetofa. Acetum . Achates . Achenece. Achillea . Aconitum. Acentia. Acorns .

Acus . Acus Arifietdis . Ademas . Adares . Adares . Adiantum , feu Capillus Ve-

neris officinarum. Adjantum Auceum. Liarmont. Ernge, fen Viride Eris. Es free Cuprum, free Venus. Estropis.

Ænter . Agaricus . Ageratum . Agiabalid. Agnus . Agricia. Agrimenia . Agul.

Abrost. Alzoni . Alabelirum -Alana. Alaqueca. Alaternus. Aleuda . Alburnus -Aice . Aicea.

Micedo . Alchimilla. Alcyonium . Alga. Aikekengi. Alla. Alliaria . Alor, vel Alors. Alofa, for Clupea. Albre . diebaa.

bre .

Sandalo falfo di Candia. Abete . Pianta fasfofa , marittima Abrocana. A (Tenzio Pianta di Giardini . ugo condensato. Pruno dell'Indie. Frutto del Brasile. Acanto. Speziedi Carlina . Pescedi Mare . etnla. parviere. Acero. Pianta acq

Acetola. Aceto. Agata . Pianta dell'Indie . Spezie di Giacobea. Aconito. erpente dell'Indie.

Radice di Tuania, e Tartaria. Ago d'Ariftotele. Diamante. Schiuma falfa.

> Capel Venere. Spezie di Pianta. Spezie di Corbezzolo. Verderame. Rame. Pianta portata d'Egitto. Pietra d'Aquila.

Agarico. Spezie di Pianta . Alberod Etiopia . Agnello. Arbotcello. Agresto . Spezie di Pianta .

Pianta allignante in Arabia, in Persa, in Mesopotamia. Frutto del Brafile. Pianta acquatica. Alabathro Pietra di Miniera . Pietra dell' Indie . Alaterno.

Lodola .
Petcolino di Finme .
Animale Settentrionale .
Spezie di Pianta . A cione Spezie di Pianta. Schoma di Mare. Alga.

Spezie di Pianta. Spezie di Pianta. Spezie di Birra. Spezie di Birra. Spezie di Pianta. Aglio. Ontano. Alod. Peice di Mare.

Spezie di Pianta. Spezie di Malva. Spezie di Gufo.

mbare .

Ambia. stra. mbrofia. mesbyftus

Ammechyfus. ź

Ampelitis . impbishana. Amurca . Amygdala . Amylum . Anacampferos.

Anacardiam. Anegellis . Anegru. Ananas : Apret .

Anaren, fra Naren. Anchufa. Anda. Andira Arber

Andreface . Androfamum. Anerbum.

Angelica. Anenilla . Angnie Æfenlagit. Antl. dained. Anifum

Anifum China . Anthora . Automonium . Autorebinum . Autriscus.

Asparra . . Aperine , for Afperuge . Aper. Apis . ápium. Apocynum.

Apas . Aqua. Aquifolis Aquila.

Sale mine Spezie di Pianta. Amaranto . Albero dell' Indie . Bicume. Ambra. Ambrofia Amerifia.

Amianto.

14

14

14

14

14

14

11

19

19

39

30

31

21

21

..

.,

33

33

33

15 Seme d'un' Albero di Aleffandria.odi Candia . 15 ierra fabbionofa delle Montagne di Berna negli Svizzeri. Pietra di Boemmia, Gomma Ammoniaca. +6 16 Amoma.

Terra bituminofa d' Al fon. 16 fon . Spezie di Serpente . Feccia d'olio . Mandorla . 16 27. 1, A mido. Spezie di Pianta. Spezie di fava dell' Indie. 17 

Anitra. Sale cavato dall'acqua del Nilo. 18 Spezie di Pianta. Albero del Brafile. Albero del Brafile. 11 19 19 ipiftrelli del Brafile 19

Pianta allignante pe' lao ghi marittimi. Spezie di Pianta. Anemone. Anero Spezie di Pianta. Anguilla. Spezie di Scrpente. Uccello di rapina. Pianta del Brafile. Gomma, è Refina d'A rica.

Anice. Anice della Cina. Oca. Picciola Conchiglia . Spezie d'Aconito . Antimonia. Spezie di Pianta Spezie di Pianta . Frutto di Palma dell'Indle Ocquientali. Spezie di Pianta.

22 Cinghiale. 22 Spezie di Titimaglio. 11 Pecchia. 24 Appio.

Appio.

Pianca allignance in Egitton, ed in Alcifandria.

Spezie di Rondine.

24

Perciolino di Mare. Acqua . \*4 Agrifoglio. 25 25 Aquila.

|                                       | Spenie di Pianta .                                   | c N  | omi Latini.<br>Balfamma de Tolu . T                   | B-16-mr -1 - C - 1 - m                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| iquilegia.                            |                                                      | 25   |                                                       | Balfamo, che efce dal To<br>lu, Spezie di Pino del     |
| rachus.                               | Ragnatelo. Frutto dell' America. Albero dell' Indic. | 26   | 1 1- 5                                                | America.                                               |
| rangus.                               | Emerodell' America                                   | 29   | Ballamum Perupianum .                                 | Balfamo del Penì.                                      |
| trara.                                | Athendell'India                                      | 30   | Bambon .                                              | Caona d'India                                          |
| rber triflis .<br>rbutus .            | Albero altifimodi Cad                                | 30   | Benia.                                                | Piaota de Giardini d'Egà                               |
| rbatur.                               | Aghirone .                                           | 30   | 1                                                     | to.                                                    |
| rdea.                                 | Pietra talcofa.                                      | 30   | Baneur.                                               | Pianta delle Indie                                     |
| rdofia.                               | Palma dell'Indie                                     |      | Bangue .<br>Barba Capra .                             | Barba di Capra.                                        |
| reca .<br>frena.                      | Sabbia.                                              | 10   | Barba Jeoli .                                         | Pinota marittima.                                      |
|                                       | Pianta di Giardini .                                 | 31   | Barbarta .                                            | Spezie di Pianta.                                      |
| sgemane.<br>rgentum.                  | Argento.                                             | 31   | Barbarea .<br>Barbo .                                 | Barbio .                                               |
| rgentum.<br>rgilla.                   | Crees.                                               | 33   | Barbeta.                                              | Pefciolino di Fiume                                    |
| rguia.<br>Iries.                      | Montone                                              |      | Bardana.                                              | Spezie di Piaota                                       |
| rifarum.                              | Spezie di Pianta .<br>Pianta divifa in molte fp      | 33   | Bafaltes .                                            | Spezie di Marmo d'Feio                                 |
| rifiolochia.                          | Pianta divifa in molte fe                            | xe-' |                                                       |                                                        |
| ripinetara.                           | zie.                                                 | 33   | Batatat -                                             |                                                        |
| irmedillo.                            | Animale del Brafile                                  | 33   | Bdellium .                                            | Gomma gialliccia featu                                 |
| rmeniaca.                             | Meliaco.                                             | 33   |                                                       |                                                        |
| ymenus lapis .                        | Pietra Armena.                                       | 34   |                                                       | & in Arabia, in Media                                  |
| sfenteum album                        | Arfenico.                                            | 34   |                                                       | e nell' Indie .                                        |
| rtemifia.                             | Echa di S. Giovanni.                                 | 34   | Beccabunga.                                           | Pianta acquatica.                                      |
| rem.                                  | Piaota divifa in molte fp                            | e-   | Beben , Ten Been album , &                            |                                                        |
|                                       | zie.                                                 | 34   | Been rubrum efficinarum.                              | Radice che capita dal Me                               |
| frande.                               | Canna -                                              | 35   |                                                       | te Libano.                                             |
| Sarina                                | Pianta del Delfinato                                 | e    | Belemnites, froe Lapts lyncis,                        |                                                        |
|                                       | Lineuadora .                                         | 35   | free Dadfylus Idans                                   | Pietra di Candia.                                      |
| Farmers .                             | Spigo salvatico.                                     | 35   | Belladona.                                            | Belladoppa.                                            |
| fcalenta.                             |                                                      | 35   | Bellis .                                              | Spezie di Pianterella                                  |
| carides -                             | Vermi picciolifimi.                                  | 36   | Ben.                                                  | Frutto d'Etiopia                                       |
| fellus .                              | Nafello.                                             | 36   | Bentsinum.                                            |                                                        |
| fellus .<br>knus .                    | Afino.                                               | 36   | Ber .                                                 | Albero grande dell'Indie .<br>Arbo(cello .             |
| fius lapis .                          | Pietra fpugnofa di min                               | ie-  | Berberis .                                            | Arbo(cello.                                            |
| demo tedano r                         | re.                                                  |      | Berglins .                                            | Berillo.                                               |
| Spalusbus.                            | Legnodell' Indie                                     | 36   | Beta.                                                 | Bierola.                                               |
|                                       | Sparagio.                                            | 36   | Betouita .                                            | Bettonica.                                             |
| per .<br>(perugo .<br>(perula .       | Sparagio .<br>Pesciolino di Fiume .                  | . 37 | Bet re .                                              | Pianta dell'Indie Orienta                              |
| former.                               | Spezie di Pianta .                                   | 37   |                                                       | li.                                                    |
| Inerala.                              | Spezie d'Aparine.                                    | 37   | Betula.                                               | Scopa .<br>Radice del Perù .                           |
| Chadelus.                             |                                                      | 37   | Bexuge.                                               | Radice del Perù -                                      |
| phodelus.                             | Aípido.                                              | 37   | Bezour .                                              | Pietra, che cavafi dal ver                             |
|                                       | Spezie di gomma.                                     | 37   | 7                                                     | Pietra, che cavafi dal ver<br>tre di certi Animali del |
| Lacus Marians                         | Locufta.                                             | 37   | -                                                     | Indicad é di motre (pezie                              |
| Rer .                                 | Spezie di Pianta.                                    |      | Bidens .                                              | Pianta acquatica.                                      |
| fferia.                               | Pietra del Tirolo.                                   | 38   | Bismuthum.                                            | Marcaffita.                                            |
| Aragalus.                             | Spezie di Pianta .                                   |      | Bifon .                                               | Bue falvatico dell' Indie .                            |
| frantia.                              | Spezie di Pianta.                                    | 38   | Bifterta.                                             | Spezie di Pianta                                       |
| trodilis.                             | Spezie di Pianta .<br>Inchioftro .                   | 39   | Bitumen Judaicum .<br>Blatta Bifantia .               | Bitume di Giudea                                       |
| Cramentum.                            | Inchioftro.                                          | 39   | Blatta Bifantia                                       | Picciolo guício, che trova                             |
| triplex.                              | Atrepice.                                            | 39   |                                                       | ne faghi dell'Indie C                                  |
| tetelabus Arachmeides .               | Infetto acquatico.                                   | 39   |                                                       | riencali.                                              |
| toanturint.                           | Infetto acquatico.<br>Pietra di Francia              | 40   | Blatteria.                                            | Spezie di Pianta                                       |
| duena.                                | Vens.                                                | 40   | Bittum.                                               | Spezie di Pianta .<br>Pianta divifa in due fpezie      |
| wila.                                 | Meia dell'Indie                                      | 40   | Bea.                                                  |                                                        |
| pofetta .                             | · Uccello acquatico.                                 | 40   | Boici ninga .                                         | Serpente del Brafile                                   |
| wa.                                   | Corbo del Meffico.                                   | 40   | Beiebt.                                               |                                                        |
| urantium.                             | Melarancia.                                          | 40   | Beitlape .                                            | Serpente del Brafile.                                  |
| uricalcum.                            | Ottona                                               | 41   | Boletus Cerot fenTuber Cerot                          | Spezie di Fungo                                        |
| taricula Inda .                       | Oreceblodi Ginda.                                    | 41   | Boletus efculentus .                                  | Spezie di Fungo di Prime                               |
| dueicula Lebaria                      | Orecchiodi Lapre.                                    | 41   |                                                       | vera.                                                  |
| Inricula Leporte .<br>Inricula Urfi . | Orecchio di Orio.                                    | 41   | Bolus .                                               | Rolo                                                   |
| meigementum.                          | Orpimento.                                           | 41   | Bombin .                                              | Baco filuselo.                                         |
| torum.                                | Oro.                                                 | 43   | Benefus .<br>Renduch .                                | Baco filugelo .<br>Spezie di Bue falvatico .           |
| torum .<br>Setekt .                   | Scorza raffomigliante a                              | lla  | Bonduch .                                             | Frutto leguminoso dell' A                              |
|                                       | Cannella.                                            | 44   |                                                       | merica.                                                |
| (zarolus .                            | Lazzernolo.                                          | 44   | Banus Henricus .                                      | Spezie di Planta .                                     |
| zederach .                            | Albero d'Italia -                                    | 44   | Boops .                                               | Peíciolino di Mare.                                    |
| falmus .                              | Offia.                                               | 44   | Beran.                                                | Borrace.                                               |
|                                       |                                                      |      | Berrage.                                              | Borraggine .                                           |
|                                       | В                                                    |      | Ber.                                                  | Buc.                                                   |
|                                       | -                                                    |      | Burys.                                                | Spezie di Pianta                                       |
| Balana . Cete . Cetu .                | Balena.                                              | 45   | Betretis .                                            | Spezie di Tuzia.                                       |
| Balant                                | Pefciolino di Mare.                                  | 45   | Brefice.                                              | Spezie di Tuzia.<br>Cauolo.                            |
| Ederu .                               | Pesciolino di Fiume.                                 | 45   | Brindenes .                                           | Frutto dell'Indie Oričtali                             |
| Ballette .                            | Spezie di Pianta.                                    | 45   | Bromas .                                              | Spezie di Pianta                                       |
| Balfamina.                            | Pianta di Giardini .                                 | 45   | Brentias .                                            | Sactta.                                                |
| Balfamum Judaicum.                    | Arboicello, ovvero Bal                               | fa-  | Brunella.                                             | Spezie di Pianta                                       |
| value of the same                     | modi Egitto.                                         | 45   |                                                       | Brionia.                                               |
|                                       | Palfamo che efce de                                  | mm'  | Bryonia .<br>Bubolus .<br>Bubo . Nillicortis . Afus . | Bufolo.                                                |
| Balfamum Copalus.                     |                                                      |      |                                                       | Gufo. Barbagianni .                                    |

DELLE DROGHE SEMPLICE

Arber vossta in Reyas Faufur. Polo Venereo.
E'un'Albero grande finile alia Palma, che nasce nell' liola Ternate presso all' Equatore. Product nella fua cima ma cesta rotonda come il Caustore. Product della quale tro-tas una spezie di farina, della quase gli Abitanti del Paese fone della punta della contra con il Caustoria. fanno del pane.

#### Zapotum.

Z Aperum, Zapete. E'un frutto della nuova Spagna in America. Gli Spagnuoli lo chizmano Zapete biance. Egli hà la forma, e la groffezza d'una mela cotogna. Il fuo Egli hà la forma, e la grottezza d'ura meta covogua. a 1 uo-guito é grazo, ma émal fano. Racchiude un nocciolo, che alcefe cifere nu velerso pericolofo. Naice questo frutto l'opra un' Albero grande, c'hiamato dayl I'ndiani Cesbira-pari. Le fue foglic fono fimili a quelle del Melarancio, dispolte a tre a trè per intervalli. I fino fiso fisono piccioli, di color giallo.

#### Zes.

Z Es. Ang. Zea fimples. Matth. Luc. Frumentum leculare. Ruel. Spelta vulgo. Cæl.

Zea Monecoccos Brita quibufdem. I.B.

Zaa Monococco: Get. Zaa Brizadidia, vel Monococcos Germanorum. C. B.Ray. Manacecon framentum barbarum , far verniculum rubrum .

Zea Manacaces five famples, five Briza. Park.
E'una spezie di framento, ch'è comune in Egitto, in Grecia, in Sicilia. Quelta Pianta, getta come il frumento ordinario, molte canne minute all'alectra di circa due piedi. Le fue foglie fono firette: le fue folghe fono difpofte ap-prefio poco come quelle dell'Orzo. Contengono un ferne minuto, di color roffo-bruno. La fua radice è fibrofa. Quefia Pianta nafce ne l'uoghi rozzi, e montani. Si coltiva co-me le altre spezie di frumento. Il suo seme serve a far della Birra. Può altresi d'esso farsi del pane; ma sarà nero, e rúvido al guito. E' detersivo, e rifolutivo.

#### Zedoaria.

Zéderris. E'una radice, della quale noi veggiarno due fiptie, checi capitano ferche dall' Indigrandi, e dall'Iliola di S. Locatzoo, dove naticono. Quelte radici fonodiferenti in figura, ed in colore, na fono tratte da una modefima Planta, chianna Zeders deris. Quelta Planta produce. delle foglie lunghe, aguzze, fimilia quelle del Zenzero; il che l'hà fatta chiamare da alcuni Zenzero falvatico.

La prima è chiamana
Zedacria longa. C. B.
Zedacria oficinarum: Arnabi veterum altera species longa
radics. Cord. Hill.

Taditoria Ad.
Zadurra, vel Zadurr. Gel.
Zadura, vel Zadur. Gel.
Zedurra tulgaris. Guif.
E'una radice lunga, e grofia come il diro mignolo, di color bianchiccio, ò di cenere, d'un gufto aromatico. La feconda spezie e chiamata

Zedoaria retunda . C. B. Zerumbeth Serapionis . Lob

Zedoarialeripes. Coffico in Mesuem. Zurumberbum. Cord. Hist. E'una radice tagliata infette, e feccata, di color bigio,

e d'un gusto a romatico. Queste due radici non ne sauno, che una nella Terra. La

tico. Ella è affai meno adoprata nella Medicina della pri-

389

ma. Contengono amendue molto fale, ed ollo efaltato.
Sono difcuffive, attenuanti, proprie per la culica ventofa, per fortificare lo flomaco, per lo puzzo di cibi indigefili, per refiftre al veleto, per provocare i meflui alle Femmine.

Zedosria è una parola Indiana.

### Ziberhum.

Z Ibethum, Zibetha, Civeta Zepethum. In Italiano, Zi-

L'intern.

E' una marria lipuida, à un lipuos compilano, suceedo's, le vian marria lipuida, à un lipuos compilano, suceedo's, le Natici in mas refecte, à discoccia polita forent le control coltente de massiera quadrupedo, l'articoto, fetto-control lipuida de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la compilante de la Il fuo collo, il fuo corpo, e la fua coda fono coperti d'na pele lunghiffimo, duro, e ravido, sparso d'un altro più corto, e più lifcio, arricciato come la lana. Il gran pelo è di trè colopra mezo, aurecusto come in inna. Il gran pelo è di trè colo-ri, che fanno per l'ordinario delle macchie, e delle fritcio, le une nere, le altre bianche, e le altre di colore trà l'orfio, e l' gialio. Il liococolò e nero, e bianco, con alcune macchie. Il di fotto della lus gola, e l' fino ventre fono neri; la fia codat e di color nero, milio con un poco di bianco di fotto; le fue annidictors nonsymitto con un poco dibiasno di fotos; le fue zam-pe fonocorre, e coperta d'un piccolo poli, fimilia a quello del perionocorre, e coperta d'un piccolo composto di cirique dia care, a ramate d'agne, a fiferencia de composto di cirique dia faccoccia, che racchiatel l'Eliciero, è per l'ordinario posta fotto il forame. Ellis haire polici di lunghezza, e duce, mera codi impirezza. La fina capeticà, che portobbe contrenere un piccolo sorro di Gallina copre un gran numero di piccole coc-ce, challe quali d'avan, a fringeneiole, in materia odorifera. ch, dalle quali fi cava, firigenadole, la mastria dorifera. Transmitta del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del manda del

color bianco, d'un'odor forte, e che non egrato. Diventa giallo; poi bruno, invecchiando. I Profumieri gli danno un'odor gratifismo, meicolandolo con molti altri ingradien-

#### Zinck .

e d'un guilo nomation.

Qu'ille dur nel ciu ne ne iauno, chema nella Tern. La Qu'ille dur nel ciu de ja parte habe, à la relle, a la la guar a blando.

La Zodora l'ampe des effere fectu les mortina, petine et al Zodora l'ampe des effere fectu les mortina, petine et al Zodora l'ampe des mortina, petine et al Zodora l'ampe des mortina, petine et al Zodora l'ampe de mortina, petine et al Zodora l'ampe de mortina, petine et al Zodora l'ampe de mortina, petine et al Zodora l'ampe de mortina, petine et al Zodora l'ampe de mortina petine et al Zodora l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe de l'ampe

TRATTATO UNIVERSALE &c.

Il Zinck è adoptato nelle faldarure. Se ne mette altrest nel rame col Curcuma per dare a questo metallo un color Il Zinck è rifointivo, e difeccante , applicato efterior-

200

#### Zingi .

# Zingi frudius fiellatus , five Anifum Indicum . I B. Rail.

Filit Fanicalum Sinenfe. D. Fr. Redi. Anifum infelarum Philipinarum. C. B. Anifum ensticum Philipinarum Infularum. Park. E' un frutto dell' Indie, che hà la forma d'una Stella. Egli è composto di sette nocciuole bishunghe, e triangolari, Beil é compotto di terre nocciono assumpre, e transposar, meffe per ordine, e disposte in forma crosodia, che rappre-fenta beniffirmo una Stella. La fita buccia e dura, ruvida, nera. Le fue mandorie fono unite, pulite, riluccuti, a un colore fimile a quello del feme di Lino, d'un'odore, e d'un

guito fimili a quelli del feme d'Anice, donde naice, che chismasi la Pianta Anice dell' Iodie. La mandoria di questo siruto è propria per la colica ven-

#### Zingiber .

Zingiber. Zinziber. Gingiber. Zingibel. Lengibel.
Lin Italiano, Zentero.
L'una radice lunga, e larga quafi come il police, no E un radec houje, a large qual come il police, nodelli, feniremondi, su pro-punari, il finede co ilu i tranpoli in firmari il prila, al cicolo higor roficcio di tron, hianco di eterro, è in ungilo pungeme, sere, on proca sonatico. Ca capira fecca dall' lioto Ancile, don' i preferimentote cultivata, ma la fine origine vice cella l'indergrand. La Planna, de ella produce, e i una spiene di cramecia, i e cui
fogile fono pranis, l'ungle, verdi, e i fono refficiono
della contrata della produce più di contrata di confociale di contrata della produce di concontrata di contrata di contrata di concontrata di contrata di contrata di concontrata di contrata di concontrata di contrata di con
contrata di contrata di con
contrata di con
contrata di con
contrata di con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
conto motivo ad alcuni Botanici di chiamaria Pianta avande humilis clavata; ò Cannuccia con fiore di clava. La tua radice fi dilata, e aarrampica nella terra, moltiplicando molto. Chi la coglie ne lafcia fempre alcuni pezzi, affin-che di nuovo moltiplichi. Si fecca fabito al Sole, ò nel forno per confervaria. Ella deceffres (celta recente, groffa, ben nodrita, ben feca, non tariata, e con quelle qualità, delle quali abbiamo parlato. Se ne mefcola nelle Spealerie, e principalmente quando il pepe è caro. Contiene spolto fal acro, e dell'olio.

E'inglière, appropriata

E'inciliva, attenuante, aperitiva. Fortifica lo ftomaco; novoca l'appetito; ajua la digeftione; eccita il feme; refi-le alla malignità degli u mori. Si monda dalla fua buccia pri-

ma d'adoprarla . Coloro, che coltivano il Zenzero, confettano nel Zuc-shero della iun radice di fresco tratta dalla terra, dopo averla fatta flare nell' acqua per diminuire la fua acrezza, e fpe-difenso il fuddetto Zenzero confertato in vafi per molei Pae-6. Dec effer groffo, molle, di color dorato, d'un gusto gra-

to. Il fuo firoppo dee effer hinneo, a ben coeto.

E proprio per ajurare la digettione, per ifcacciare le vencofictà, per fortificare le parti vizali; per lo feorbato, per rifcaldare i Vecchi. Se ue mangia ua pezzo groffo come la cima d'un dito ogni volta. Questa consettura d' per l'ordinario usata da chi viaggia per Mare.

Zingiber viene dalla parola Greca Zovadan, che fignifica il medelimo, e dicefi, che quella parola Greca fia fiara ca-vata dal nome Indiano Zengebil, che fignifica eziandio Zen-

#### Zoophysum.

Z Osphytam. Planta animalis.
Gli antichi Botanici hanno dato questo no ipezie di Pianee, che hanno creduto aver tanto dell'animale, ipezac di Pisnie, che hanno crosuto aver canto acti animate, quanto della Pianta; come alle fipuger, alla pena narina, perche fi muovono nell'acque, dove naticono, come fe ioffero animali, ma quefto more ono nell'acque, dove naticono, come fe ioffero animali ca. Viene per quello, che i port di quefte Piante fono diffodii in maniera, che l'acqua entratavità tiorzo per uticime; il che comprime, e feuore le fibre, e vi cagiona de

Il Zoofito più rinomato, e del quale molti famoli Boranici hanno parlato, è una spezie di popone chiamato. e nus segi-chus, e Bu amerz. Dicesi, che questo popone sia satto come un' Agnello; è attaccato alla serra con un fullo, è gambo, che gli serve d'umbilico. Crescendo cambia luogo, quanto d fin gamboghe lo permette, e fà che l'erba fi fecchi per rutto, dove fi ttova . Agguanti, e he quando é maturo, il fuo fu-flo fi fecca, ed egh fi velled una pelle velluea, o coperta d' una lana riccia, e lifcia al tatto, come quella d'un' Agnello appena nato. Può prepararii, ed adoprarii quella pelle come una fodra. Naice quella Pianta preffo a Samara fulia Volga. Sarà torfe un funço.

Loothyton à Zion animal, & Governlanta, come chi diceife Pianta animale. Quando fi ciamirumo in buona Fifica, e fenza preoccupa-zione le Piante, che fono chiamute Zoofiti, fi trova, che fo-

no Piante pure, e non hanno niente d'animaleico; onde in non credo, che vi fia vero Zeefite.

## Zopifa.

Z Opiffa. Apachyma. E una foxue di pece nera, che fi flacca da' Na vili, dep-puiche fono flati lungimente in viasgio per Mare. In que'la pece a peco a poco hà penetrato il fale del Mare, che le hà coonicata la fua quelità.

E'un mefcuglio di pece nera, di pece refina, di fevo, e di piffa liquefatti infieme. I Marinaj fe ne fervono per turare le ginnture de lor Navilj, affinche l'acqua non v'entri . Il Zapiffa è rifolutivo, e difeccante, applicato efferior-

Zapilla à Zie ferves, érwiere pix; come chi dicelle pece

#### INE. T. F

|                                                      | Indice                                              | de' N      | Iomi Latini.                              |                                                                             |                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bubulca .                                            | Pesciolino di Lago .                                |            |                                           | Caprifoglio.                                                                |                |
| Buccinum.                                            | Porcellana.                                         | 20         | Caprifolium.                              | Uccello notturno.                                                           | 73             |
| Bafo.                                                | Botta.                                              | 60         | Capficum.                                 | Spezie di Pianta.                                                           | 73             |
| Bufoattes .                                          | Chelonite.                                          | 60         | Carambolas.                               | Frutto dell'Indie.                                                          | 74             |
| Bugioffum .                                          | Burloffa .                                          | 60         | Carandas .                                | Albero dell' Indie .                                                        | 74             |
| Bugula .                                             | Planta in due spezie.                               | 61         | Caranna.                                  |                                                                             | 74             |
| Bulbecellenum.                                       | Pianta d'Olanda .                                   | 61         | Carbo.                                    | Carbone.                                                                    | 74             |
| Bulbecodium .                                        | Spezie di Narcifo falv                              | ati-<br>61 | Carcapuli.                                | Albero grandiffimodell'<br>merica                                           |                |
| Euphtalmum.                                          | Spezie di Pianta.                                   | 6:         | Carcharias .                              | Can marino.                                                                 | 75             |
| Buplehrum.                                           |                                                     | 61         | Cardemindum.                              | Pianta portata dall' Am                                                     | _,,,           |
| Buprefis                                             | Spezie di mosca cantari                             | 46         | Out and and and                           | rica .                                                                      | 75             |
| Burfa Paftoris                                       | Spezie di Pianta.                                   | 62         | Cardaning.                                | Spezie di Pianta.                                                           | 76             |
| Butomas .                                            | Pianta acquatica                                    | 63         | Cardamemum.                               | Cardamomo.                                                                  | 76             |
| Butyrum ; medulla ladits .                           | Butiro.                                             | 63         | Cerdiaca.                                 | Pianta fimile al Marrobl                                                    | in'            |
| Buxus.                                               | Вобо.                                               | 63         |                                           | faivatico.                                                                  |                |
| waxar.                                               | acuo.                                               |            | Cardaella                                 | Calderino.                                                                  | 76             |
|                                                      | C                                                   |            | Cardons benedictus.                       | Cardo fanto.                                                                | 76             |
|                                                      | •                                                   |            | Cardons Martages.                         | Cardo di Noftra Signora                                                     | . 77           |
| C Aspelsa.                                           | Pianta del Brafile.                                 | 63         | Carduus vinearum repens.                  | Pianta, che nasce fra le vi                                                 | 177            |
| Cacalia.                                             | Pianta di moire fnezie.                             | 62         | Carlina .                                 |                                                                             | 77             |
| Cara.                                                | Pianta di molte spezie .<br>Spezie di mandoria, che | ne.        | Carmia.                                   | Polvere di Cocciniglia.                                                     |                |
|                                                      | fce da un' Arbotcelle                               | ı di       | Carotta.                                  | Carota.                                                                     | 77<br>78<br>78 |
|                                                      | America chiamato                                    | Can        | Carpinus.                                 | Carnine.                                                                    | - 62           |
|                                                      | Certate.                                            | 62         | Carthamus.                                | Spezie di Pianca                                                            |                |
| Carpi.                                               | Specied name forme                                  | olla       | Carpi.                                    | Spezie di Pianta.                                                           |                |
|                                                      | Spezie di pane, fatto c<br>radice d'una Pianta c    | hia-       | Carniforlia.                              | Spezie di Pianta .                                                          | 78             |
|                                                      | mara daei Indiani Y                                 | W462       | Carvifoglia.<br>Caryophyllata.            | Benederta.                                                                  | 79             |
| Carbu .                                              | mata dagi Indiani Ti<br>Pianta del Perù             | 64         | Cernobilli.                               | Garofani.                                                                   | 79             |
| Cadmia.                                              | Materia minerale.                                   | 64         | Caryophylls .<br>Caryophyllus bortemfis . | Garofano.                                                                   | 79             |
| Cacilia.                                             | Serpentello.                                        | 64         | Caryophyllus Regins .                     | Garof: no pariffirmo che s                                                  | na-            |
| Carsieum:                                            | Azzurro.                                            | 64         | omjącjam caljas .                         | (ce da un Albero, che                                                       | el.            |
| Coffe Cabonch.Caffe. Cabuch.                         | ALLEGIO.                                            | •4         |                                           | fce da un'Albero, che i<br>ligna nell'Ifela Macc                            | rie.           |
| Cell . Caberach . Carbat .                           | Caff?                                               | 64         |                                           | nelle Indie Orientali.                                                      | 79             |
| Cakile .                                             | Plants marittima.                                   | - 64       | Cafeus.                                   | Cacio.                                                                      | - 79           |
| Cdd.                                                 | Spezie di Salciod' Egit                             | m 27       | Caffe.                                    | Caffia.                                                                     |                |
| Calaf.<br>Calambour.                                 | Legno verdiccio dell'Is                             | dies       | Caffia Bonea.                             | Scorza fimile alla Cânel                                                    | la Éo          |
| Calaminaris lapis .                                  | Cadmia naturale.                                    | 61         | Cafida.                                   | Spezie di Pianta.                                                           | 80             |
| Calamintha .                                         | Calamento.                                          | 6+         | Callange.                                 | Caffagno.                                                                   | 80             |
| Calamus verus .                                      | Spezie di canna dell' In                            | die ,      | Caffer Fiber .                            | Cafforn.                                                                    | \$0            |
|                                                      | Orientali.                                          | 65         | Caftereum.                                |                                                                             | 1.             |
| Calcatrepola.                                        | Tribolo.                                            | 61         | Catanance .                               | Spexie di Pianta .<br>Perce di Mare .                                       | 84             |
| Calcatrippa .                                        | Confolida .                                         | 6;         | Cataphradus .                             | Peice di Mare.                                                              |                |
| Calerolus.                                           | Spezie di Pianza.                                   | 66         | Cate .                                    | Spezie di Trocifco, che<br>Indiani compognano co<br>eftratto de rami d'un'a | or"            |
| Calculus bumanus free Ludus                          | Renella.                                            | 66         | Carr.                                     | Indiani comptenno co                                                        | 3ir            |
| Calidris .                                           | Uccello acquatico.                                  | 66         | 1                                         | estratto de rami d'un'                                                      | NI-            |
| Calts.                                               | Spezie di metallo dell'                             | In-        |                                           | bero (pino(o chiama                                                         | 100            |
|                                                      | die.                                                | 66         |                                           | Hacehic.                                                                    | 2.             |
| Caltha.                                              | Spezie di Pianta .                                  | 66         | Catecha.                                  | Sorta di pafta fecca .<br>Spesie di Pianta .                                | 11             |
| Caln.                                                | Calcina.                                            | 66         | Caucalts .                                | Spezie di Planta                                                            | 4 1            |
| Camelopardalts . Camelopar-                          |                                                     |            | Cayments .                                | Lucertoloni, o Coccodr                                                      | 4L             |
| daine . Orde fora . Giraffa .                        |                                                     |            |                                           | li dell' Indie.                                                             | 22             |
| dalus Ovis fera Giraffa .<br>Anabula Nabis Saffarat. |                                                     |            | Cedrus.                                   | Cedrodel Libano.                                                            | 83             |
| Nabula Ættep.                                        | Giraffa .                                           | 67         | Cedrus Baccifera .                        | Cedro.                                                                      |                |
| Camelus .                                            | Cammelio.                                           | 67         | Celtis .                                  |                                                                             |                |
| Cammarts.                                            | Gamberodi Mare.                                     | 67         | Cenchrus .                                | Spezie di Serpente di Les<br>nos, e di Samo.<br>Spezie di Pianta.           | n-             |
|                                                      | Campanella.                                         | 68         |                                           | nos, edi Samo.                                                              | 84             |
| Campbera.<br>Campberate.                             | Confore                                             | 68         | Centaurium majus.                         | Spezie di Planta .                                                          | 84             |
| Campberata.                                          | Spezie di Pianta.                                   | . 69       | Ctataurium minus -                        | Spezie di Pianta                                                            | 81             |
| Сапсания.                                            | Gomma rariffima dell'                               |            | Centretne .                               | Pefcedi Mare.                                                               | 85             |
|                                                      | frica, e del Brafile.<br>Spezie di Gambero dell     | 69         | Cepa.                                     | Cipolla .                                                                   | 8,             |
| Cancellus -                                          | Spezie di Gambero dell                              | Λ- ΄       | Crea.                                     |                                                                             | 81             |
|                                                      | merica.                                             | 60         | Cerafa.                                   | Ciricola .                                                                  | 86             |
| Cancer.                                              | Gambero, è Granchio<br>Serpente dell' America       | . 70       | Cerafles .                                |                                                                             | 24             |
| Caninana.                                            | Serpente dell' America                              | . 70       | Cerauniat.                                | Pietra, che nasce in Ge                                                     | 7-             |
| Cants.                                               | Cane.                                               | 79         |                                           | Pietra, che nasce in Ge<br>mania, ed Ispagna.<br>Uccello dell' Indie.       | 86             |
| Canis Marron.                                        | Animale quadrupedo de                               | dla        | Cercio.                                   | Uccello dell' Andie .                                                       | 86             |
|                                                      | Cina.                                               | 71         | Cerebrum bannessus.                       | Cervello umano.                                                             | 87             |
| Cannabis.                                            | Canape.                                             | 71         | Cerefalium.                               | Cerfoglio.                                                                  | 87             |
| Connecorns.                                          |                                                     | 72         | Cerepiña.                                 |                                                                             | 87             |
| Cantharides .                                        | Spezie di mosche.                                   |            | Certuibe .                                | Spezie di Pianta.                                                           |                |
| Canilli Hamirit.                                     | Capelli dell' Uomo.                                 | 73         | Cerufa.                                   | Cerufia.                                                                    | 88             |
| Capills Veneris .                                    | Capel-Venere.                                       | 73         | Cerous .                                  | Cerro.                                                                      | 88             |
| Capits.<br>Captourd<br>Caps, fee Capus.              | Pelce di Mare, e di Fiur                            | DE. 73     | Cerous volans.                            | Spezie di Scarafaggio.<br>Spezie di Capel-Venere.                           | 29             |
| Captourd.                                            | Porco d'acqua.                                      | 72         | Ceterach.                                 | Spezie di Capel-Venere.                                                     | . 89           |
| Cape, fee Capus.                                     | Cappone.                                            | 73         | Cevadilla.                                |                                                                             |                |
|                                                      | Cappero.                                            |            | Chas.                                     | Spezie di Te del Giappon                                                    | nelle.         |
| Catrour, Catron. Catronius.                          | Cavrinolo.                                          | 73         | Chagria.                                  | Peile abhaflo della schier                                                  | 12             |
| Capricalca.                                          | Oca falvatica.                                      | 78         | -                                         | d'una spezie d'Asino e                                                      | di             |
| Caprificus.                                          | Fico falvatico.                                     | 78         |                                           | Turchia, o di Polionia                                                      | 1.20           |
|                                                      |                                                     |            |                                           | Cha                                                                         |                |

| Indice | 10 | NT 1 | T | t- t- |
|--------|----|------|---|-------|
|        |    |      |   |       |

|                                    | Indice de' ?                                             | Nomi Latini.                          |                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Chalcedonius .                     | Calcidonia . 90                                          |                                       | Picciologuício. 104                                                     |
| Chalettii -                        | Calciti. 00                                              | Caurer.                               |                                                                         |
| Chalete.                           | Acrisio                                                  | Centralerna.                          | Radice d'una Provincia                                                  |
| Chamabalanus.                      | Spezie di Veccla. eo                                     | 1                                     | del Perù tor                                                            |
| Chemebatur.                        |                                                          | Central toulus .                      | Campanella . 107                                                        |
| Chamacerafus,                      | Albero.che nasce full'Alpi-o 1                           | Conyza.                               | Spezie di Pianta 106                                                    |
| Chamedry:                          | Querciuola. 92                                           | Cepal.                                | Kelina dura d Albero, 106                                               |
| Chamalea.                          | Spezie di Pianta . 9 I<br>Camaleonte . 9 I               | Cepeneceti.                           | Albero dell'America. 106                                                |
| Chamaleon.                         | Camaleonte. 91                                           | Coque.                                | Noce dell'Indie. 106                                                    |
| Chamamelum.                        | Camamilla 93                                             | Corallina.                            | Spezie di schiuma attac-                                                |
| Chemontrion.                       | Pianta di Giardini 9a<br>Picciola Pianterella 9a         |                                       | cata agli fcogli del Ma-                                                |
| Chamappiis.                        | Picciola Pianterella . 98                                | Coralloides .                         |                                                                         |
| Chamafree.                         | Piccioln Titimaglio. 92<br>Pefce di Mare. 93             |                                       | Piaota marittima . 107<br>Coralio . 102                                 |
| Channe.                            | Pefce di Mare 93<br>Albero dell'Indie 93                 | Corcbonu .                            | Coralio . 107<br>Pianta di Giardini . 108                               |
| Charameis .<br>Chelidonia .        | Favagello. 93                                            | Carculus .                            | Infetto acquatico 108                                                   |
| Chelidentum.                       | Celidonia. 93                                            | Cortandrum                            | Coriandro 108                                                           |
| Chenopodium.                       | Spezie di Pianta . 93                                    | Cer-indum.                            | Piaota di due (pezie . 100                                              |
| Chermes.                           | Spezie di Pianta . 93<br>Chermes, Grana . 94             | Ceris .                               | Pianta baffa , che nafce                                                |
| Chibon Guneral .                   | Gomma d'un' Albero dell'                                 | -                                     | verso Monpellier 109                                                    |
|                                    | America. 94                                              | Cornelina.                            | Corniola . 100                                                          |
| Chine radin .                      | Radice dell' Indie Orien-                                | Cornin .                              | Cornacchia, 100                                                         |
|                                    | tali. 94                                                 | Cornu Antmonis,                       | Speziedi Pietra. 109                                                    |
| Chivef.                            | Spezie di Fico dell' Indie . 94                          | Cornus.                               |                                                                         |
| Chieris.                           | Spezie di Fringuello. 95                                 | Corona Imperialis .<br>Corona felis . | Corona Imperiale. 210                                                   |
| Checolatum.                        | Ciocolata 95                                             | Corona felis.                         | Girafole. 110                                                           |
| Chendrilla.                        | Specie di Piaota . 95<br>Picciolo feme di Levante. 95    |                                       | Arbofcello di Spagna. 110                                               |
| Chevan.                            | Picciolofeme di Levante. 95                              | Согнория.                             | Cornodi Cervo. 111                                                      |
| Chosne .                           | · Frutto Americano. 91                                   | Corruda.                              | Sparagio falvatico. 111                                                 |
| Christophoriana,<br>Christophorum. | Erba di San Cristoforo . 96                              | Corten Carpophyllanus.                | Scorza d'un' Albero dell'                                               |
| Chrifanthemum.                     | Spezie di Pianta . 96                                    |                                       | Ifola di Madagafcar. 111                                                |
| Chrifofplenium.                    | Spezie di Pianterella . 96<br>Cicala . 96                | Cortex Winterenus .                   | Cannella bianca . 111                                                   |
|                                    | Cicala. 96                                               | Cortufa .                             | Plaota odorifera . 111                                                  |
| Cker.                              | Cece. 96                                                 | Cles.                                 | Albero dell'Indie . 113                                                 |
| Cicherium.                         | Cicorea 97                                               | Corous .                              |                                                                         |
| Cteindela.                         | Spezie di mofca . 97<br>Cicogna . 97                     | Corour equations.                     |                                                                         |
| Cicuta .                           | Cicogna . 97                                             | Corplat.                              | Nocciuolo 113<br>Cote 111                                               |
| Cicuta .                           | Cicuta . 97<br>Cimice . 98                               | Coffes.                               | Vermedi legno . 111                                                     |
| Cimelia .                          | Terra dell' Hola di Creta. 98                            | Coffus .                              | Radicedi più spezie. 113.                                               |
| Cinara, for Sicolymus.             | Carciofo. 98                                             | Coffus borterum.                      | Radice di più spezie . 113.<br>Spezie di Tancisa . 113                  |
| Cinis caruleus.                    | Pictra di Pollonia . 98                                  | Cotinus.                              | Arbofcello 113                                                          |
| Cinis clavellatus                  |                                                          | Cotula.                               | Spezie di Piaota . 113                                                  |
| Citili cravenaris.                 | al fuoco . 98                                            | Cornlafetida                          | Spezie di Camamilla 113                                                 |
| Cinnabarts .                       | Cinabro. 99                                              | Cecuruin.                             | Quaglia. 114                                                            |
| Сіннатопит.                        | Cannella . 99                                            | Coryledon .                           | Spezie di Pianta . 114                                                  |
| Cittaa.                            | Spezie di Pianta. 99                                     | Courbart.                             | Spezie di guscio della Ci-                                              |
| Circus.                            | Spezie di Pianta . 99<br>Uccello di rapina . 99          |                                       | nd 114                                                                  |
| Cirfum.                            | Spezie di Pianta. 210                                    | Crabto.                               | Calabrone . 314                                                         |
| Ciffus .                           | Arbofcello . 100                                         | Crambe.                               | Pianta marittima dell'                                                  |
| Cirrenno.                          | Cedro. 100                                               |                                       | Inghilterra. 114                                                        |
| Citrinella.                        | Lugatino, 101                                            |                                       | Cranio umano. 114                                                       |
| Cirrullus -                        | Anguria. 101                                             | Creta.                                | Cross. 314                                                              |
| Clematitis.                        | Spezie di Pianta. 101                                    | Crifia Galls                          | Cresta di Galio. 114                                                    |
| Chnopodium.                        | Basilleo (alvatico. 101                                  | Crithenum.                            | Piaota marittima. 215                                                   |
| Clyma mum .                        | Pianta leguminois                                        |                                       | · Coccodrillo . 115                                                     |
| Cnicus .                           | Piaoterella rara . 102                                   | Crocus .                              | Zafferano. 115                                                          |
| Cobaltum.                          |                                                          | Cropiet .                             | Picciolo frutto dell' Ame-                                              |
| Cera.                              | Arbofcello dell'America. 102<br>Frutti dell'Indie Orien- | Crotalaria.                           | Pianta dell'Afia. 116                                                   |
| Cocci Orientales .                 | tall. 104                                                | Cruciata.                             | Sperie di Pianta . 216                                                  |
| Coccochranfies.                    | Uccellod Italia,e di Ger-                                | Craftallus .                          | Specieur Franca .                                                       |
| Coccocoratyres.                    | mania. 102                                               | Cuemba .                              | Pianta dell'America 127 Frutti dell'Ifola di Giava, e di Mafcuregna 127 |
| Cochinilla                         | Picciolo infetto . 103                                   | Cubeka .                              | Franci dell' I Cole di Cita                                             |
| Cochlearta.                        | Pianta marittima. 103                                    |                                       | na adi Maferenna, 117                                                   |
| Cobine, *                          | Albero de Pacfi Conni-                                   | Cuci.                                 |                                                                         |
|                                    | bali nell'America. 103                                   |                                       | tali 127                                                                |
| Cola.                              | Frutto di Guinea . 101                                   | Cuculus.                              | Curulo 111                                                              |
| Colchicum.                         | Spezie di Piaota 103                                     |                                       | Cocomero. 117                                                           |
| Cellar.                            | Speziedi Peice. 102                                      | Cucumis afinimus.                     |                                                                         |
| Cella Taurina .                    | Colla fatta con cartilagi-                               | Cucurbite .                           | Zuccs. 111                                                              |
|                                    | ni e nervi di Bue. 102                                   | Culen.                                | Zanzara. 111                                                            |
| Colscafia.                         | Pianta acquatica. 104                                    | Cumtuoldes .                          | Sperie di Pianta . 119                                                  |
| Colecumbia.                        | Pianta dell'Indie 104                                    | Cuminum.                              | Comino.                                                                 |
| Colorymbis .<br>Colopbenia .       | · Colofonia . 104                                        | Cuniculus,                            |                                                                         |
|                                    | Uccelletto 104                                           | Cuntur.                               | Soczie d'Aguila , ov vero                                               |
| Colubrinum lignum.                 | Radice d'un'Alberodell'                                  | 1                                     | Licceto di predit della                                                 |
| -                                  | Ifole di Zeilao . 105                                    | 1                                     | America 119                                                             |
| Columba.                           | Colombo 105                                              | Cupreffur.                            | Cipreffo. 119                                                           |
| Cointes .                          | Arbofcello di Giardini, 105                              | Curtas .                              | Frueto dell'America. 130                                                |
| ,                                  |                                                          |                                       | CM-                                                                     |

|                                             | Indice                                | le' N | lomi Latini.                |                                             |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                             |                                       |       |                             | C 1.017 11                                  | _       |
| Cu reulto .                                 | Gorgoglione .<br>Spezie di Pianta .   | 110   | Eleaterium.                 | Scorza dell'Indie ra<br>migliante alla Ch   | Ho-     |
| Cufcuta.                                    | Spezie di Pianta.                     | 110   |                             | China.                                      |         |
| Cyanus .<br>Cyclamen .                      | Pan porcino.                          | 110   | Elemi.                      | Spezie di refina d'un'                      | 41. 133 |
| Cydonia.                                    | Cotogno.                              | 111   |                             | bero dell' Etiopia                          |         |
| Судииз.                                     | Cigno.                                | 121   | 1                           |                                             | 134     |
| Cembalaria.                                 | Spezie di Linaria.                    | 121   | Elephas.                    | Elefante.                                   | 114     |
| Cynocephalus .                              | Spezie di Scimia de                   |       | Elicbryfum.                 | Pianta, che nafoe in I                      | -in-    |
|                                             | Etiopia .                             | 121   |                             | guadoca e prefio M                          | on-     |
| Cynocrambe.                                 | Mercorella falvatica                  | 131   |                             | petier.                                     | 134     |
| Cynogloffum .<br>Cynorrhodas .              | Lingua di Cane.<br>Rola capina.       | 122   | Emerus.                     | Spezie d'Arboicello.                        | 134     |
| Cynorrhodos .                               |                                       | 111   | Emes.                       | Uccel lo grande dell'Il                     | ole     |
| Copereides .                                | Pianta acquatica.                     | 113   |                             | Moluche nell' Am                            |         |
| Сурстил.                                    | Pianta divifa in mo                   |       |                             | Spezie di Pianta                            | 135     |
|                                             | (pezie.                               | 111   | Emperrum.                   | Spezie di Pianta .                          | 135     |
| Cyprinus .                                  | Carpione.                             | 223   | Encasfium .<br>Endivia .    | Smalto.<br>Indivia.                         | 155     |
| Cytifo-Genifia.                             | Arbofcellodi Spagna .<br>Citifo .     | 113   | East-ma                     | Perciolinodi Mare.                          | 135     |
| Conjus.                                     | Gittio.                               | 113   | Eperlanus .<br>Ephedra.     | Pierre she selfer se                        | 136     |
|                                             | D                                     |       | -Zorana.                    | Pianta, che nasce ne<br>Valli del Monte Ol  | ima     |
|                                             |                                       |       | 1                           | po, enella Schiar                           | ro.     |
| ABH.                                        | Datterl.                              | 114   |                             | nia.                                        | 136     |
| Damafonium.                                 | Spezie di Pianta.                     | 114   | Ephemeren.                  | Spezie di mofca.                            | 136     |
| Danta .                                     | Dante .                               | 114   | Epimedium.                  |                                             | 216     |
| Datura.                                     | Pianta dell America -                 | 134   | Epithemune.                 | Spezie di Cuscuta.                          | 137     |
| Dancus Creticus.                            | Pianta di Candia.                     | 125   | Equiferum.                  |                                             | 21-     |
| Daucus vulgaris.                            | Carota falvatica.                     | 115   |                             | la coda di un Caval                         | 0. 117  |
| Daullentas .                                | Arbo(cello dell'Americ                | 2.125 | Equur.                      | Cavallo.                                    | 134     |
| Delphinton .                                | Confolida.                            | 125   | EraWal.                     | Picciolo Ricino dell'                       | Δ-      |
| Delphinus.                                  | Delfino.                              | 115   |                             | merica.                                     | 137     |
| Deus Cants .                                | Dente di Cane.                        | 116   | Eretria Terra.              | Terra argillofa.                            | 137     |
| Dens Leonis .                               | Dente di Lione.                       | 116   | Erka.                       | Spezie d'Arboscello.                        | 137     |
| Dentalium .                                 | Picciolo nicchio fulle n              | 3-    | Erinacea.                   | Pianta, che nasce in Ist                    | 10-     |
| _                                           | pi presso al Mare.                    | 226   |                             | gna.                                        | 138     |
| Dentaria.                                   |                                       | 116   | Erinaceus.                  | Frutto dell'Indie.                          | 138     |
| Dentaria Orobanche.                         | Pianta divisa in tresp                |       | Erwa.                       | Ruchetta.                                   | 138     |
|                                             | zie.                                  | 127   | Eruca,fes Bruchus, fen Cam- | Braco .                                     | 138     |
| Dentellaria.<br>Diff.onnus Creticus.        | Spezie di Pianta.                     | 127   | pa.<br>Eracago.             | Burn dan Cat. P                             |         |
| Didammu Crttkui .                           | Dittamo di Candia.                    |       | Erucago.                    | Pianta, che nafce In L                      | in-     |
| Digitalis .                                 | Spezie di Pianta.                     | 118   |                             | guadoca, e nel cono                         | or-     |
| Diengha .<br>Dielanthes .                   | Spezie di pietra preziofa             | . 115 |                             | ni di Monpelier                             | 2 39    |
| Diejanioes,                                 | Spezie di garofano falva              | 118   | Ernum.                      | Rubiglia .<br>Spezie di Planta .            | 139     |
| Dieferre                                    | Spezie d'A rhofcello                  | 118   | Eryngium.<br>Eryfmum.       | Spezie di Pianta                            | 139     |
| Diefpyres .<br>Dipbryges .                  | Feccia metallica.                     | 118   | Erythrimu .                 | Barbio.                                     | 139     |
| Dipfacus .                                  | Spezie di Pianta                      | 118   | Eschara.                    | Pianta, che nasce in fo                     | .,,,    |
| Dipfas .                                    | Serpentello dell' Affrica             |       |                             | do del Mare.                                | 110     |
|                                             | e dell'Arabia.                        | 110   | Efula.                      | Efula.                                      | 140     |
| Derenicum.                                  | Pianta, che nasce neli                | e .   | Estalche.                   | Albero rassomigliante                       | al      |
|                                             | Montagne degli Svir                   | t-    |                             | Cedro.                                      | 140     |
| •                                           | zeri, ed in altri luoghi              | . 110 | Etenymus.                   | Fulaggine.                                  | 140     |
| Dorycuium .                                 | Pianta, che nasce veri                | o i   | Eupaterium.                 | Eupatorio.                                  |         |
|                                             | Monpelier, ed In alt                  | ri    | Euphorbium.                 | Gomma refinofa d'u                          |         |
|                                             | luoghi .                              | 139   |                             | Albero della Libia                          |         |
| Drabe .                                     | Pianta di Linguadoca.                 | 119   |                             | dell'Affrica                                | 140     |
| Drace Arber .                               | Albero grande dell'Indi               | C.119 | Euphrafia.                  | Eufrafia.                                   | 141     |
| Drace Marinus .                             | Dragone .                             | 119   | ,                           |                                             |         |
| Dragunculus .                               | Dragontea.                            | 130   |                             | •                                           |         |
| Dragunculus efculentus .<br>Drakena radin . | Spezie d'Abrotano.<br>Radice dei Perù | 130   | T Abe.                      | F                                           |         |
| Drante.                                     | Uccello dell' Indie C                 | 130   | Faba purgatria.             | Fava .<br>Spezie di fava dell' An           | 148     |
| Diente.                                     | ricotall .                            | 130   | L Passpurgaria.             | rica.                                       |         |
| Desima.                                     | Spesie di Serpente.                   | 130   | Faba Sandi Ignatii .        | Fava di Sant'Ignazio                        | 143     |
| Dulcamara.                                  | Pianta acquatica.                     | 131   | Fabers.                     | Diante che colrisofi                        | 10      |
| Durie.                                      | Albero grande dell'Is                 | .,,,  | range.                      | Pianta, che coltivafi<br>Parigi nel Giardin | m       |
| Delin.                                      | die.                                  | 131   |                             | dei Re.                                     | 149     |
|                                             | uic.                                  | .,.   | Faber.                      | Peice marino.                               | 143     |
|                                             | E                                     |       | Faces Vint.                 | Feccia di Vino.                             | 143     |
|                                             | -                                     |       | Farata.                     | Frutto deli' Indie .                        | 143     |
| T Benus .                                   | Ebano.                                | 223   | Farenia.                    | Piante di Candia.                           | 143     |
| E Ebulas .                                  | Ebbio.                                | 121   | Fagopyrum.                  | Saggina.                                    | 243     |
| Echinamelocallos .                          | Cardo dell'Indie Occ                  | i- i  |                             | Faggio.                                     | 143     |
|                                             | dentali.                              | 131   | Faictnellus.                | Spezie d'Airone.                            | 143     |
| Echinopus.                                  | Spezie di Pianta.                     | 232   | Falis.                      | Falcone.                                    | 143     |
| Echtmus marinus.                            | Riccio marino.                        | 138   | Fairenk.                    | Mefcuglio delle princip                     | 38-     |
| Echinus terrefiris .                        | Riccio.                               | 233   |                             | li erbe vulnerarie .                        | 144     |
| Echium.                                     | Spezie di Pianea.                     | 133   | Farra.                      | Pefced'acqua dolce.                         | 144     |
| Elaps.                                      | Spezie di Serpente de                 | u     | Pelis .                     | Gatto.                                      | 244     |
| m                                           | Ifola di Lemnos.                      | 133   | Fermentum.                  | Lievito.                                    | 144     |
| Elatine.                                    | Spezie di Linaria.                    | 133   | Ferrum.                     | Ferro.                                      | 244     |

|                                        | Indica A                                                   | e' N       | omi Larini.                          |                                                     |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| -                                      | Ferrodi Cavallo.                                           | 141        | om Latini.                           | enadora . In Trette . In                            |             |
| Ferram equinum .<br>Fernia .           | Ferula.                                                    | 145        |                                      | guadoca , in Italia , in<br>Germania .              | 18          |
| Fefuca.                                | Feftuca.                                                   | 141        | Gloffopetra.                         | Dente impietrito, che                               | •           |
| Fiatela.                               | Peice di Mare.                                             | 146        |                                      | trovati in Malta.                                   | 18          |
| Ficus.                                 | Fico.<br>Fico dell'Indie                                   | 146        | Glutinum.                            |                                                     | 59          |
| Ficus Indica.                          | Spezie di Pianta.                                          | 146        | Glycyrrhifa.<br>Gnaphalium.          |                                                     | 12          |
| Filago .<br>Filipendula .              | Spezie di Pianta.                                          | 護          | Gebtus.                              |                                                     | 19<br>19    |
| Filix.                                 |                                                            | 147        | Geffampinus.                         | Albero dell'Indie.                                  | 62          |
| Filicula.                              | Pianta di molte spezie.                                    | 147        | Graculus.                            | Gazza .                                             | 60          |
| Flas Adonis .                          | Spezie di Ranuncolo.                                       | 147        | Gramen.                              | Dente di Cane.                                      | 60          |
| Fles Confiantinopolitanus.             | Fiore di Costantinopoli<br>Finocchio                       | -145       | Granadilla.                          | Fior della Passione .<br>Pianta dell'America .      | 60          |
| Faniculum.                             | Spezie di Pianta.                                          | 噩          | Granal.<br>Granatus.                 | Granaro.                                            | 60          |
| Farum Gracum.<br>Forficula.            | Picciolo Infetto                                           | 韫          | Gratiala                             | Spezie di Pianta.                                   | 62          |
| Formica.                               | Formica.                                                   | 149        | Gratiefa .<br>Grigallus .            | Sorta d'Uccello .                                   | 161         |
| Fraceria.                              | Fragola.                                                   | 149        | Groffularia.                         | Uvafpina.                                           | 61          |
| Fragaria.<br>Frambafia.                | Spezie di frutto.                                          | 149        | Grau .                               | Grà.<br>Vena mondata dalla buc-                     | ıέt         |
| Frangula.                              | Spezie d'Arbofcello.                                       | 110        | Gratum.                              | ein .                                               | 161         |
| Franinella.                            | Fraffinella.                                               | 110<br>110 | Griller.                             |                                                     | Ğī          |
| Frantour.<br>Fringilla.                | Fringueilo.                                                | 110        | Guacatene .                          | Pianterella della nuova                             |             |
| Frittillaria,                          | Spezie di Pianta,                                          | 150        |                                      |                                                     | 161         |
| Facus.                                 | Calabrone .                                                | III        | Guajacana.                           | Albero grande forestiero.<br>Legno Santo.           | 162         |
| Fucus.                                 | Genere di Pianta.                                          | 1 11       | Guajacum.                            | Legno Santo.                                        | 163         |
| Fullca.                                | Folaga.                                                    | 131        | Guainumbi.                           | Uccellodell'Indie.<br>Albero grande dell'In-        | i éa        |
| Puligo.                                | Fuliggine .<br>Fummosterno .                               | :::        | Guanabatus.                          | die.                                                | 163         |
| Function.                              | Fungo                                                      | 111        | Gase.                                | Albero dell' Indie Occi-                            |             |
| Faugus campefiris ofculentus,          | Fungo ufitato nei mani<br>caretti .                        | 152        | Guaraquimpnie.                       | dentali -                                           | H           |
| Woman's warmers of a Continues         | Prognuolo.                                                 | 152        | Guaraquiniyining.                    | A ibero dell'Indie.                                 | 63          |
| Fungi verni ; gefenlenti .<br>Furfur . | Cruica.                                                    | 155        | Gaytis.                              | Alberto dei Brafile.                                | 162         |
| Fare.                                  | Furetto.                                                   | 122        | Gummi Arabicum,                      | Gomma Azabica .                                     | 163         |
|                                        | •                                                          |            | Gummi Gutta.                         | Gomma relinota dell'In-                             | 164         |
|                                        | Pietra bituminofa d'Eu                                     |            | Gummi Senegal .                      |                                                     | 164         |
| GAgates.                               | ropa.                                                      | 113        | Gspfum crudum .                      | Geffo crudo.                                        | 164         |
| Galadites .                            | Pietra d'Alemagna.                                         | 253        |                                      |                                                     | _           |
| Colonea.                               | Radice dell'Indie.                                         | 113        | 1                                    | 1                                                   |             |
| Galbanum.                              | Galbano.<br>Spezie di Pianta.                              | 113        |                                      | Radice di Virginia.                                 | ٠.          |
| Galega .<br>Galeophi .                 | Pianta taifomigliante a<br>Marrubio.                       | 153<br>153 | H Abafeen.                           | Spezie di Cardodeil' In-                            | 165<br>165  |
| Calanha                                | Ucceiletto de' Boschi .                                    | 114        | Hamatites .                          | Amatita.                                            | 161         |
| Galgulus .<br>Galla .                  | Escrescenza , che nasc                                     | re         | Hamerrhous.                          | Scrpente picciolo dell'                             |             |
| O.M.E.                                 | Escrescenza, che nase<br>fopra una Quercia e<br>Levante.   |            | Heermin .                            | Pieciolo frutto dell' In                            | 161         |
| Gallina .                              |                                                            | 154        |                                      | dic.                                                | 뿚           |
| Gallinofa.<br>Gallinula aquatica,      | Spezie di Corvo.<br>Uccello acquatico.                     | 111        | Halte                                | Spezie di cataplasmo.                               | 165         |
|                                        | Spezie di Pianta                                           | 111        | Hallmus.                             |                                                     | :23         |
| Gallum.<br>Gallus.                     | Gailo.                                                     | 111        | Harmela .                            | Spezie di Pianta.                                   | 161         |
| Garagay.                               | Uccello di rapina del                                      | u-**       | Hedera.                              | Eliera -                                            | 266         |
| om agree                               | America .                                                  | 111        | Hederaterrefirit.                    | Eliera terreftre.                                   | <b># 66</b> |
| Garum .                                | Salamoja.                                                  | 111        | Hedspusis .                          | Pianta raffomigliante al-<br>la Cicorea falvatica . |             |
| Grbuph .                               | Albero dell'Ifola di Si<br>matra                           | u-         | Hedsfarum.                           | Pianta di luoghi monta-                             | . 22        |
| Genetta .                              | Animale quadrupedo.                                        | 111        | zangaram.                            | ni.                                                 | 167         |
| Genips.                                | Albero allignante nel                                      | le '       | Helentum.                            | Enula.                                              | 167         |
| Grapa.                                 | Ifole dell'America.                                        | 2 56       | Helianthemum .                       |                                                     |             |
| Genista.                               | Pianta di Giardini.                                        | 115        | Heltaythemum tuberefum.              | Pianta degli Orti.                                  | 167         |
| Genifiella.                            | Pianta di Bolchi                                           | 156        | Heliotropium .                       | Girafole.                                           | :57         |
| Genziana.                              | Genziana.                                                  |            | Heliotropius Gemma .<br>Heleborine . | Eliotropia .<br>Pianta di luoghi monta-             | 188         |
| Geranium.                              | Spezie di Pianta.<br>Pianta allignante ful                 | 117        | Acceptant .                          | tani.                                               | 163         |
| Geum.                                  | Alpie ne Boichi                                            | 117        | Helleborus niger .                   | Eileboro nero.                                      | T68         |
| Girafel .                              | Pietra preziola d'Egitte                                   | ο,         | Helleborus niger Hippocra-           | Elleboro nero d'Ippocra-                            | 168         |
|                                        | d'Atabia, e d'altri lu                                     | 10-        | Hemisnitte                           | Pianta fimile alla lingua                           |             |
| Gladiolus .                            | ghi .<br>Ghiaggiuolo .                                     | 117        |                                      | di Cervo.                                           | 169         |
| Glanis.                                | Peice grande di Fiume                                      | 117        | Hepatica .                           | English                                             | 169         |
| Glascium .                             | Ghiaggiuolo.<br>Perce grande di Fiume<br>Pianta marittima. | 118        | Hepatus .                            | Peice groffo di Mare.                               | 169         |
| Glaus .                                | le tive del Mare di Z                                      | us-        | Heroa Jeannis Dijantis.              | Pianterelia della nuova                             |             |
| Ghr.                                   | landa, e d'Inghilten                                       | ra-1 C     | Herba lanuginofa.                    | Pianterella del Brati-                              | 169         |
| Globularia                             | Pianta, the nafce in L                                     | in-        | Herba Malucana                       | Pianta della nuova Spa                              |             |
| 4117                                   | ,, /                                                       |            | 1                                    | gna                                                 | 161         |

|                                         | Indice de                                              | Nomi Latini.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herba Paris .<br>Herba Trientalis .     | Spezie di Pianta . 2<br>Pianta di luoghi monta-        | Jalap.                               | Radice dell'Indie Occi-<br>dentall . 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ni. r                                                  | O Jambelenes .                       | Arbofcello dell'Indie 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Herba Trinitatis .                      | Spezie di Viola . 1<br>Ermodattilo . 1                 | o Jamber.                            | Frutto dell'Indie . 181<br>Albero dell'Indie . 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hermodollylus .<br>Hermania ,           | Pianterella allignante ne                              | Jangomas.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | luoghi fecchi, e fabbio-                               | Janipava.                            | Albero grande del Brafi-<br>le. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | nois.                                                  | o Japarandiba.                       | Albero del Brafile . 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hefperis .                              | Pianta di Giardini. 1                                  | 1 Lafminon.                          | <ul> <li>Gelfomino piccolo. 183</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berieb .                                | Spezie di Rapa dell'Ame-                               | Jaspis.                              | Diafpro. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hierochum .                             | rica . 2<br>Spezie di Pianta . 2                       | 12 lberts .                          | Spezie di Pianta . 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hogwere .                               | A lbero grande della puo-                              |                                      | Uccello acquatico di Egit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | va Spagna . z:                                         | I Ichneumen.                         | Topo d'Egitto, o Topo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Himantopus.                             | Uccello acquatico . 1                                  | 1                                    | d'India. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Нірросатрия .<br>Нірросаві апит .       | Cavallo marino. 1<br>Caffagno dell'Indie, 1            | 1 Libthyccolla .                     | Colla di Perce. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Spezie di Lapazio.                                     | B Ulecebra                           | Eice. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hippolithus .                           | Pietra, che trovafi negl'<br>inteftini,o nella vefcica |                                      | Spezie di piccola Sempre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | inteftini,o nella velcica                              | Imperatoria.                         | Pianta di Montagne. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| man of                                  | del Cavallo. 27<br>Pianta, che nasce presso            | a Indicum.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hippophoes .                            | il Mare.                                               | Indigo. Joniblaspi.                  | Sugo cavatodall'Antl. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hippspetamus.                           | Cavallo marino.                                        | 2 Jevi.                              | Spezie di Pianta . 185<br>Liquore riftorante del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mippurus .                              | Pefce di Mare.                                         | 3 3                                  | Giannone 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hircus, Caper, Capra Hadur,             |                                                        | Ipecacuanha.                         | Giappone 186<br>Radice dell'America 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capella.                                | Becco. 17                                              | 3 Iris noftras .                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hirude.<br>Hirude                       | Mignatta 1                                             | 3 Iris Florentina .                  | Radice di Florenza . 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hispidula.                              | Rondine. 17<br>Pianta allignante ne luo-               | 4 Ifatis , feu Glaffum .<br>Jujuba . | Guado. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *                                       | ghi fecchi , e diferri . 22                            | 4 Julis.                             | Giuggiuola. 187<br>Percuolino del Mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hobus .                                 | Spezie di Pruno dell'Indie                             | 7 3                                  | Adriatico. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Occidentali. 12                                        | 4 Juntago.                           | Pianra delle Paludi . 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hadas.                                  | Capretto.                                              | 4 Juncaria.                          | Spezie di Robbia . 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holls.                                  | Spezie di Balfamo, cava-<br>to da un' Albero dell'     | Juneus .                             | Giunco. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                        | Juniperus .<br>Juniperus Arbor .     | Ginepro. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Holofton.                               | Peicedel Nilo. 1                                       | 4 Juripeba.                          | Albero dell'Affrica . 189<br>Spezie d'Atbolcello . 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holofleum .                             | Spezie di Piantaggine. 13                              | 4 Ignin.                             | Spezie d'Arbo(cello . 189<br>Uccelletto . 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holotburia.                             | Corpi marini politi fra le                             |                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hems.                                   | Piante animali . 17                                    | 3                                    | к .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Herdcum .                               | Orzo. 17                                               | 1 77 40                              | Di 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horminum .                              | Pianta raffomieliance al-                              | K <sup>Att</sup> .                   | Pianea, che nasce presso :<br>il Mare ne Paesi cal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | la Salvia. 17                                          | 6                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hortulanus .<br>Huart .                 | Ortolano. 17                                           | 6 Karabê, vel Carabê.                | Ambra gialla , o Elet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| muarr.                                  | Uccello acquatico di Ca-<br>nada . 17                  | Keirl .                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heacinthus Gemma.                       | Giacinto. 17                                           | Kermia.                              | Viola . 490<br>Pianta d'Italia . 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spacinthus Planta .                     | Giacinto.                                              | Kinakina.                            | Pianta d'Italia . 190<br>Albero del Perù . 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tracinibus Indicus.                     | Tuberolo . 17                                          | 7 [                                  | manager and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat |
| Hyboucouhu, & Carameno.<br>Lidrargyrus. | Frutto Americano. 17                                   | 7   :                                | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hydrocotyle,                            | Argento vivo. 17                                       | Abrufca .                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,,,                                  | Pianta , che nafce nelle<br>Palodi . 17                |                                      | Lambrufca. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spofciamus .                            | Spezie di Pianta . 17                                  |                                      | Albero di luoghi monta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ispecuum.                               | Spezie di Pianta . 17                                  | Lawa.                                | Lacca. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typericum.<br>Typecifis.                | Iperico. 179                                           | Lucertus .                           | Lucerrola 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Чэ∬ория.                                | Spezie d'Orobanche 179<br>I(opo 179                    | Lachryma Job.                        | Lagrima di Giobbe 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| igitera-petra .                         | Pietra nera , che trovasi                              | Ladanum , o Labdanum .               | Latruga. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Pietra nera , che trovafi<br>nell'Italia, e Germa-     | Landana, o Landanam.                 | Materia gommofa di Ci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                       | nia . 170                                              |                                      | pro, Candia, Grecia,<br>e Italia. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tyfirla.                                | Porcospino. 186                                        | Lagopus.                             | Erba , spezie di Triso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ynourabl.                               | Albero grande del Brafi-<br>le. 180                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | le. 180                                                | Lagepus avis.                        | Uccello dell'Alpi. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |                                                        | Lambetra.                            | Spezie di Pianta. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                        | Lampfana.                            | Lampeura. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abetapita .                             | Alberodel Brafile. 181                                 | Lana succida.                        | Lana di Pecora . 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jaca.                                   | Albero grande dell'In-                                 | Lapathum.                            | Lapazio. 10 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| есерисеје.                              | 'Albero dell' America . 181                            |                                      | Pianta di Giardini. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ecapucajo.<br>ecaranda.                 | Alberodell'Indie. 181                                  |                                      | Pietra di Serpenti. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| atta                                    | Pianta de Prati. 181                                   | Lanis crucifee .                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ecobas.                                 | Spezie di Pianta . 181                                 |                                      | Pietra di Compoficilia in<br>Ispagna . 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ecua-Acanga.                            | Pianta del Brafile . 181                               | Lapis biflericus.                    | Pianta della Nuova Spa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aculus .                                | Pefce d'acqua dolen. 18a                               | 1                                    | gna. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ade.                                    | Pietra dell'Indie Orien-                               | Lapis Judaicus.<br>Lapis Lazuli.     | Pietra della Gludea . 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | tan . 143                                              | 1 Lapis Lazuil.                      | Lapisiarzaio. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         |                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                | Indice de' N                                                              | lomi Latini.                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Laplo nephriticus.                                             | Pietra della Nuova Spa-<br>gna. 196                                       | Ligufficum.                         | Pianta allignante ne Pae-<br>fi caldi fulle Monta-              |
| Lapis petracerius .                                            | Spezie di Marcaffita. 106                                                 |                                     | gne. 106                                                        |
| Lanie phrietus.                                                | Pietra di Cappadocia. 196<br>Pietra dell' Ifola di Sa-                    | Ligustrum.                          | Liguitro, and                                                   |
| Lepis phrigius. Lepis famius,                                  | Pierra dell' Ifola di Sa-                                                 | Liles                               | Arbofcello di Giardini, and                                     |
| Lapis fanguinalis.                                             | Spezie di Diafpro della                                                   | Lijiafphodellus .                   | Pianta fimile al Giglio, e                                      |
|                                                                | Nuova Spagne . 197<br>Pietruzzola di Grenoble                             | Littaftrum.                         | Pianta delle Alpi. 227                                          |
| Lapis Sarcenagenfis.                                           | in Delfinato. 192                                                         | Lilio-Hyacinibus.                   | Pianta di Giardini, fimi-<br>le al Giglio, ed al Gia-           |
| Lopis Schiffus,                                                | Pietra dell' Affrica , di<br>Spagna , e d'altri luo-<br>ghi 197           | Lihe-Narciffus .                    | Pianta fimile al Giglio,ed<br>al Narcifo. 201                   |
| Lapis Serpentis.                                               | Pictra, che si trova nella<br>testa di un Serpente                        | Lilium .<br>Liftum Convallium .     | Giglio. 107<br>Fioralifo, o Mughetto. 201                       |
| Lapis Specularis .                                             | dell'America. 197<br>Pietra, che fi trova ne<br>contorni di Parigi. 197   | Liman .<br>Limodorum .<br>Limanes . | Chioceiola . 108<br>Spezie di Pianta . 108                      |
|                                                                | contorni di Parigi. 197                                                   |                                     | Limoni sol                                                      |
| Lopis spongia.<br>Lopis parida.                                | Spezie di Pietra . 197<br>Pietra rassomigliante al                        | Limanium.                           | Pianta, che nasce in luo-<br>ghi umidi. 109                     |
|                                                                | Diafpro verde . 197<br>Larice . 198                                       | Linamentum.                         | Fila. 309                                                       |
| Larin .                                                        | Larice. 198                                                               | Linaria.                            | Pianta raffomigliquee al                                        |
| Larus .                                                        | Uccello acquatico. 298                                                    |                                     | Lino, ed all' Efula. 109                                        |
| Laferpitium .                                                  | Pianta della Provenza . 198                                               | Linaria avis.                       | Fancilo. 100                                                    |
| Later .                                                        |                                                                           | Lingua Ceroma.                      | Lineua di Cervo. 200                                            |
| Lasbyris .                                                     |                                                                           | Linum.                              | Lino. are                                                       |
| Latherns.                                                      | Pianta di Giardini . 108                                                  | Liquidambar.                        | Balfamo featuriente da                                          |
| Lavandula.                                                     | Spigo. 199<br>Peice di Fiume. 199                                         | 1                                   | un' Albero della Nuo-                                           |
| Labaretus.                                                     | Peice di Frame. 199                                                       |                                     | va Spagna . sae                                                 |
| Lavaronus.                                                     | Pescedi Mare. 299                                                         | Litantbran .                        | Carbone di terra. ata                                           |
| Lavignen.                                                      | Picciolo guício di Mare . 199<br>Spezie di Pianta . 199                   | Lithergyrus .<br>Lithephyton .      | Litargirio. 210                                                 |
| Laureda.                                                       | Spezie di Pianta. 199                                                     | Lithophyton .                       | Pianta attacceata fueli                                         |
| Laurecerafus.                                                  | Arbotcello di Giardini, 200                                               |                                     | fcogli del Mare. 212                                            |
| Lenrus.                                                        | Lauro, o Alioro. 200                                                      | Lithesperman.                       | Pianta in luoghi incolti, are                                   |
| Laurus Alexandrina .                                           | Spezie di Pungitopo. 200<br>Lendioi. 200                                  | Lishofpermum.<br>Loculta.           | Cavalletta. att                                                 |
| Lendes .                                                       | Lendioi. 200                                                              | Lolige.                             | Lollieine. 311                                                  |
| Lent.                                                          | Lente. 201                                                                | Leleum.                             | Loglio. att                                                     |
| Lenticula paluffels.                                           | Pianterella acquatica. 201                                                | Lonchitis                           | Pianta fimile alla Felct. 212                                   |
| Lentifeus .                                                    | Lentischio. 203                                                           | Lora.                               | Acquerelio. Vinello. 213                                        |
| Lee.                                                           | Lione. 201                                                                | Lota.                               | Peice di Fiume . 313                                            |
| Les Cancer.                                                    | Specie di Granchio gran-<br>de di Mare. 202                               | Lotus .                             | Pianta di prati , e di col-<br>line. att                        |
| Lee marinus.                                                   | Animale anfibio del Ca-                                                   | Latins.                             | Luccio. 311                                                     |
| Tio marmar.                                                    | po di Buona Speranza, 202                                                 | Lumbriel serrent .                  | Vermi di terra. ata                                             |
| Lespardus .                                                    | Leopardo. aos                                                             | Lunaria.                            | Sperie di Pianta. 111                                           |
| Leoniopetalon .                                                | Pianta d'Italia, edi Can-                                                 | Lunaria Botrytis .<br>Lupinus .     | Piantereila di Montagneati<br>Lupino. 313                       |
| Lepas .                                                        | Guscio di Mare. 202                                                       | Lupulus.                            | Spezie di Pianta . 113                                          |
| Lepidtum.                                                      | . Spezie di Pianta. 202                                                   | Lupus.                              | Lupo. 313                                                       |
| Lepras.                                                        | Pefce di Mare, 303                                                        | Lupus marinus.                      | Lupo marino. 314                                                |
| Lepus.                                                         | Lepre. 303                                                                | Lufcinia.                           | Ufignuolo. 314                                                  |
| Lepus marinus.                                                 | Peice di Mare, raffomi-                                                   | Lutcola.                            | Pianta di Picardia. 214                                         |
|                                                                | gliante alla Lepre ter-                                                   | Lutra.                              | Lontra. 224                                                     |
|                                                                | reftre. 203                                                               | Lychuis .                           | Planta di Giardint. 314                                         |
| Letchi.                                                        | Belliffimo frutto della Ci-                                               | Lychnites .                         | Pietra preziofa della Fra-                                      |
| Leucauthemum.                                                  | Spezie di Pianta. 203                                                     | Lycium .                            | Arboscello, che trovasi in                                      |
| Leucejum.                                                      | Viola. 203                                                                |                                     | molee parti della Fran-                                         |
| Levificum.                                                     | Spezie di Pianta. 204                                                     | 1                                   | cia. 215                                                        |
| Libanotis .                                                    | Pianta di Luoghi monta-                                                   | Lycoperdon .                        | Spezie di Fungo. 215                                            |
| 200                                                            | ni . 204                                                                  | Lycoperficen .                      | Spezie di Pianta . 315                                          |
| Luben.                                                         | Spezie di mofcolo , che<br>fi trova fo i tronchi<br>delle Quercie , e de' | Lycopodium.                         | Spezie di moscolo, o Pian-<br>ta dei Pacsi Settentrio-<br>nali. |
|                                                                | Faggi. ao4                                                                | Lycopfis -                          | Dinora de' Campi 116                                            |
| Ligniperda.                                                    |                                                                           | Lycepus .                           | Marrobbio acquatico, 116                                        |
| Lignum Alces.                                                  | Legno Alod . 204<br>Legno di un'Albero dell'                              | Lydius lapts .                      | Paragone 116                                                    |
| Lignum Aquila.                                                 | Leeno di un'Albero dell'                                                  | Lynn.                               |                                                                 |
|                                                                | ingle. 104                                                                | Lyra.<br>Lyfonachia.                | Peice di Mare. 217<br>Pianta delle Paludi . 217                 |
| Lignum Brafilianum.                                            | Legno d'un' Albero dell'                                                  | ~//                                 | A MEDICA CACHA & STAMA                                          |
| Lignum Citri                                                   | America. aos                                                              |                                     |                                                                 |
| Lignum Corallinam .                                            | Legnodi Corallo. 205                                                      | 1                                   | M                                                               |
| Lignum Ferri                                                   | Legnodell'America. sos                                                    | B & Abopta radin .                  | Radice dell'America. at?                                        |
| Lignum Indicum.                                                | Legno d'India.                                                            | M Aberia radin .                    | Frutto dell'America . 317                                       |
| Lignum Molucenfe.                                              | Legno dell'Ifole Moluc-                                                   | Macocquuer.                         | Frutto della Virginia in<br>America                             |
|                                                                | Legno nefritico. 205                                                      | Madrepora.                          | Pianta impietrita nel Ma-                                       |
|                                                                |                                                                           |                                     |                                                                 |
| Lignum Nephriticum .                                           | Leeno di Rodi                                                             |                                     |                                                                 |
| Lignum Nephriticum .<br>Lignum Rhodium .<br>Lignum Violaccum . | Legno di Rodi. aos                                                        | Mans.                               | Spezie d'Aringa . 218                                           |

|                                | Indice de' N                                             | Jomi Latini.                              |                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Magalaize.                     | Pietra di Piemonte. 27                                   | Meum, free Meu.                           | Pianta , che nafce fulle                                   |
| Magner.                        | Calamita . 21                                            |                                           | Montagne di molti luo-                                     |
| Mahaleh .                      | Spezie di Ciriegio falva-<br>tico                        | Michibicht.                               | ghi della Francia. 12                                      |
| Majorana.                      | Majorana . 219                                           | Micospices.                               | Animale quadrupedo dell'<br>America Settetrionale.a        |
| Malabathrum.                   | Pianta di Cambaia nell'                                  | Miliam.                                   |                                                            |
|                                | Indie.                                                   | Millefolism.                              | Pianta di Juophi incolri                                   |
| Malathites .                   | Spezie di Diafpro . 110<br>Maiva . 110                   | Millepeda .                               | Centogambe. 3.2                                            |
| Malva.<br>Malva rofea.         |                                                          | Milvus .<br>Mimela.                       | Nibbio.                                                    |
| Malva rojea.<br>Malva arborea. | Pianta di Giardini . 330<br>Arboicello di Giardini . 330 | Minism.                                   | Senfitiva.                                                 |
| Malus.                         | Mclo. 330                                                | MIG.                                      | Materia minerale . 33                                      |
| Mamanga.                       | Arbofeello del Brafile . 220                             |                                           | Porcedi Mare.                                              |
| Manaca .<br>Manati .           | Arbofcello del Brafile. 221                              | Moldanica.                                | Pianta di Giatdini. 3                                      |
| lapati.                        | Perce di Mare dell'Ame-<br>rica. 221                     | Molle .<br>Molucca .                      |                                                            |
| Manchelinier.                  | Albero dell'America 221                                  | Male.                                     | Spezie di Pianta                                           |
| Landragora.                    | Mandragola . 227                                         | Molybdoydes .                             | Spezie d'aglio. 23<br>Spezie di Minio. 23                  |
| Laurzaiba.                     | Albero del BraGle . 333                                  | Memordica .                               | Spezie di Pianta . 3                                       |
| Langas .                       | Albero grande dell'Indie. 222<br>Frutto dell'Indie . 222 | Mozoceras .                               | Liocorno .                                                 |
| Langofians .<br>Langoufie .    |                                                          | Morbua .                                  |                                                            |
| iangue.                        | Animale dell'Indie . 333<br>Albero dell'Indie Occi-      | Meringa .<br>Merina .                     | Albero dell' Indie . 13                                    |
| danna.                         | dentali 322<br>Maona 323                                 | Aurina.                                   | Piaota, che coltivafi in<br>Parigi nel Giardino del<br>Re. |
| tanobi .                       | Frutti del Brafile.                                      | Morion .                                  | Re. Spezie d'Alabaftro dell' Indice di altri Pecii         |
| dans marina.                   | Pianta di Mare colla figu-                               |                                           | Indie,e di altri Pacii . a ;                               |
| tarcakta.                      | ra d'una mano. 233                                       | Morodbus .                                | Pietra tenera di Saffonia. 2                               |
| tarcapta.<br>Larga.            | Marcaffita . 334<br>Spezie di pietra di Ger-             | Morus .<br>Mofchata .                     |                                                            |
|                                |                                                          | Moschatellina.                            | Nocemofeada . 2<br>Pianta di Prati . 2<br>Mufchio . 2      |
| largaritæ.                     | Perie.                                                   | Melchus.                                  | Muschin.                                                   |
| Lar mor .                      | Marmo, 115                                               | Motacilla .                               | Cutrettola.                                                |
| Lar rubiafirum .               | Spezie di Pianta.                                        | Moza.                                     | Bambagia della Cina . 1                                    |
| ar rubium, five Prassum.       | Marrobbio bianco . 221<br>Martora . 221                  | Mugil.<br>Mulius.                         | Muggine. 339                                               |
| Larame.                        | Pianta che nafre murfo                                   | Mulus.                                    | Triglia. 23<br>Mulo. 2                                     |
|                                | Tolone, ed altri luoghi                                  | Mumia.                                    | Mummia.                                                    |
| _                              |                                                          | Mungo.                                    | Seme dell'America                                          |
| lafficot.                      | Piombo calcinato col fuo-                                | Muren.                                    | Pefce coo guício , foezie                                  |
| talliche.                      | Maffice.                                                 | Mus.                                      |                                                            |
| letricerie.                    | Maffice . 216<br>Matricale . 216                         | Mus arangus.                              | Topo.<br>Spezie di picciolo Topo. 3 4 1                    |
| Lage .                         | Frumento di Turchia . 216                                | Masfa.                                    | Arbofcello dell'Indie . 241                                |
| technacan.                     | Radice dell'America 112                                  | Mulca .                                   | Mofca.                                                     |
| dedka.                         |                                                          | Mufcari .<br>Mufcipeta -                  | Spezie di Pianta.                                          |
| tedicago.                      | Provenza,e Delfinato. 337                                | Mufcipeta -                               | Uccelletto, che fa la cac-                                 |
| Sedium.                        | Pianta di Campi . 317<br>Piata di luoghi montani . 217   | Mufcipula.                                | cia alle molche.  Spezie di Pianta.                        |
| tel .                          | Mde.                                                     | Mufculus .                                |                                                            |
| telampyrum.                    | Pianta , che nasce fra i                                 | Mulcus arboreus.                          | Molcolo d'Albero                                           |
|                                | Frumenti                                                 | Mufcus terreftris repens .                |                                                            |
| Selanteria.                    | Pianta minerale della Ci-                                | Muficia.                                  |                                                            |
| telanurus.                     | Pefce di Mare. 229                                       | Muffelus .<br>Muffum .                    | Spezie di Cane di Mare. 341                                |
| tellanthus .                   | Spezie di Pianta . 119                                   | Magans.                                   |                                                            |
| lelica .                       | Saggina .                                                | Myagrum -<br>Mysfetts -                   |                                                            |
| lelilotus .                    | Melliloto.                                               | Mye/ares .                                | Coda di Sorcio                                             |
| elis.                          | Taffo. 119                                               |                                           | Spezie di verme .                                          |
| lehfa.<br>leinnes.             | Meliffa. 330                                             | Myrobolani -                              | Principality 344                                           |
| emmes.                         | Pietra bigia di miniera<br>metallica                     | Myrrha.<br>Marrhis.                       |                                                            |
| lelo.                          | Popone 330                                               | agrees.                                   | Pianta di Prati,e di Giar-                                 |
| telecorcopali.                 | Frutto dell'Indie. 320                                   | Myrtidanum.                               | Efcrescenza ful tronco del                                 |
| clougena.                      | Spezie di Pianta . 230                                   |                                           | Mirto.                                                     |
| lelopepo.<br>Iemphiter         | Spezie di Zueca                                          | Myrtus .                                  | Mirto.                                                     |
| cmpwitt.                       | Spezie di Pietra d Ataba-                                | Myrus -                                   | Serpente di Mare . 246 Pesciolino del Mare con             |
| entha.                         |                                                          | Mytulus -                                 | Pelciolino del Mare con                                    |
| lentula marina .               | Menta. 331<br>Spezie di Mignatta di                      |                                           | guício . 346                                               |
| -                              |                                                          |                                           | N                                                          |
| lenyanthes.                    | Pianta delle Paludi . 3 33                               |                                           | **                                                         |
| lercurialts.                   |                                                          | N Apellus .<br>Naphta .                   | Nappello. 346                                              |
| lergus .<br>ferlucius .        | Smergo. 131                                              | 1 Naphta.                                 | Spezie di Bitume . 146<br>Navone . 146                     |
| terops .                       | Pesce di Mare. 232<br>Uccello grande di Can-             | Napse.<br>Narciffo-lescojsm.              |                                                            |
|                                | dia. 332                                                 | Narciffus.                                |                                                            |
| ferula.                        | Merlo.                                                   | Narciffus jancifolius.<br>Nardus Celtica. | Giunchielia .                                              |
|                                |                                                          |                                           |                                                            |
| lespilus.<br>Iesquitte.        | Neipolo. Albero dell'America. 333                        | Nardus Celtica.                           | Pianta delle Montagne<br>del Tirolo.                       |

|                                        |                                                  |            | Jomi Latini                   |                                             |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Mardus Indica .                        | Sorta di Spina dell'Ind                          | ic.347     | Ornithegalum .                | Spezie di Pianta.                           | 361        |
| Nat Wal.                               | Peice groffiffimo del M<br>re del Nort.          | a-         | Ornithopodium.<br>Orohanche.  | Pianta di Giardini                          | 161        |
| Nafinrtium.                            | Nafturzio.                                       | 248        | Orobus.                       | Orobanche .<br>Spezie di Pianta .           | 361        |
| Naftartium .<br>Naftartium aquaticum . | Pianta acquatica.                                | 348        | Orya .                        | Spezie di Capra falva                       | 361        |
| Natrix.                                | Spezie di Serpente acqu                          | 340        | 07)a.                         | Ca.                                         | 262        |
| Pearly .                               |                                                  |            | Oryza.                        | Rifo.                                       | 363        |
| Neutilus .                             | Pefce di Mare con gufci                          | 0.248      |                               | Pianta acquatica.                           | 161        |
| Nerundo.                               | Albero dell'Indie                                | 249        | Offifrage.                    | Froione.                                    | 363        |
| Nepeta.                                | Pianta di Giardini.                              | 340        | Oftecolia.                    | Pietra renofa di Gern                       | ne-        |
| Nerita.                                | Spezie di Nicchio di M                           | ž-         |                               | nia.                                        | 261        |
|                                        | re.                                              | 249        | Ofracites .                   | Spezie di Cadmia .<br>Offrica .             | 262        |
| Nertum.                                | Arbofcello marittimo.                            | 349        | Offrea.                       | Ottrica .<br>Ottarda .                      | 363        |
| Nhambi.                                | Pianta dell'America .<br>Spezie di tagno del Bra | 249        | Ott.                          | Pecora.                                     | 263        |
| N bamdui -                             | le.                                              | 249        | Oxpecantha,                   | Spezie di Nespolo.                          | 269        |
| Nicetiana.                             | Tabacco.                                         | 350        | Оприсоссия,                   | Pianta delle Paludi .                       | 364<br>364 |
| Kidns avis.                            | Pianta di Bofchi .                               | 250        | Oxypetra.                     | Pietra, che trovati nel i                   | 107-       |
| Nieclla.                               | Gitterone.                                       | 350        |                               | ritorio di Roma.                            | 364        |
| Nimbo.                                 | Albero dell'America                              | 251        | Onstripbellen .               | Pianterella di Boschi.                      | 264        |
| NIE.                                   | Pianta della Cina .                              | 257        |                               |                                             |            |
| Nitrum.                                | Saloitro.                                        | 357        |                               | P                                           |            |
| Nix.                                   | Neve.                                            | 252        |                               |                                             |            |
| Nochua.                                | Civetta .<br>Spezie di Balfamina .               | 252        | Pacal.                        | Albero dell'America.                        | 365        |
| Noti me tangere.                       | Spezie di Ballamina.                             | 353        |                               | Pianta della Marciolea                      | 1 . 265    |
| Neflec.<br>Nummilaria.                 | Spezie di mofeolo.<br>Spezie di Liffmachia.      | 252        | Paronia.                      | Peonia .<br>Spezie di Granchio .            | 265        |
| Nun Carpophilata,                      | Frutto d'un'Albero de                            | 3 53       | Pagurus .<br>Pajumirisha .    | Arbofcello del Brafile.                     | 165        |
| A an Carpopopiana.                     | Ifola di San Lorenzo                             | "          | Palimpiffa.                   |                                             | 265        |
| Nux infana.                            |                                                  | 253        | Paliuras .                    | Spezie di pecenera.<br>Spezie d'Arboscello. | 266        |
| Nux juglans .                          | Noce.                                            | 253        | Palmites .                    | Spezie di Palma dell'                       | In-        |
| Nnx medica.                            | Noce medicinale.                                 | 253        |                               |                                             | 266        |
| Nax vanica.                            | Frutto di Egitto.                                | 253        | Palumbus.                     | Colombo falvatico.                          | 166        |
| Nymphea.                               | Nintea.                                          | 253        | Pancratium.                   | Spezie di Cipolla marie                     | na.266     |
| Nymphoides .                           | Pianta acquatica.                                | 254        | Panicum.                      | Panico.                                     | 366        |
| -                                      |                                                  |            | Panis.                        | Pane.                                       | 266        |
|                                        | 0                                                |            | Pambera lopis.                | Pietra preziofa della N                     | ic-        |
| Chra.                                  | Ocra.                                            |            |                               | dia.                                        | 167        |
| Ochrus.                                | Pianta de Campi.                                 | 354        | Papaver,<br>Papaya.           | Papavero .<br>Albero dell'America -         | 161        |
| Ocimiem.                               | Baffilico.                                       | 254        | Papilio.                      | Farfalla.                                   | 168        |
| Oculus Cati .                          | Occhio di Gatto.                                 |            | apie.                         | Spezie di Scimia dell'                      | F-         |
| Ocnanthe .                             | Pianta di luochi palufir                         | 1.255      |                               | rionia.                                     | 161        |
| Ornanthe avis.                         | Spezie d'Uccelletto.                             | 375        | Papyracea.                    | Spezie di Palma dell'.                      | ۸-         |
| Oenas .                                | Spez e d Uccello.                                | 255        |                               | merica .                                    | 26\$       |
| Orfopus.                               | Spezie di mucilagine.                            | 255        | Papyrus.                      | Papiro.                                     | 268        |
| Olampi gummi.                          | Gomma dell'America                               |            | Paretra brava.                |                                             | 169        |
| Olea.                                  | Ulivo.<br>Spezie d'olio.                         | 255        | Parietaria.                   | Parietaria .<br>Pianta di Ptati , e di R    | 269        |
| Oleum Palma.                           | Olio di Palma                                    | 256        | Parnafia.                     | feelli .                                    | 360        |
| Oleum terra.                           | Olio di terra .                                  | 256        | Paronychia.                   | Pianta di luoghi motor                      | 309        |
| Omphacium.                             | Agreño.                                          | 316        | Parus.                        | Decellere eroffocome                        | 11. 209    |
| Omphalodes ,                           | Pianta di Giardini.                              | 216        | 7 2724 .                      | Uccelletto groffo come<br>Fringuello.       | 360        |
| Onager.                                | Alino falvatico.                                 | 256        | Paffer .                      | Paffera.                                    | 370        |
| Querra.                                | Pianta di Giardini.                              | 257        | Pater Canaring.               | Canarino.                                   | 370        |
| Onerra.                                | Spezie di Pianta.                                | 257        | Paler lavis.                  | Peice di Mare.                              | 3 70       |
| Onecretalus .                          | Pellicano.                                       | 257        | Paffer squamofus<br>Paffinaca | Pesce di Mare.                              | 270        |
| Onenis, free Amenis .                  | Spezie di Planta.                                | 257        | Pafineca.                     | Pastinaca.                                  | 270        |
| Onin.                                  | Pietra deil' Indie, d'Ar                         | 2-         | Palinaca marina.              | Peice di Mare.                              | 370        |
|                                        | bia, d'America, e d'E                            | 4.         | Pavate.                       | Arboicello dell'Indie.<br>Pavone.           | 273        |
|                                        | ropa .                                           | 218        | Paros.                        | Peice di Mare.                              | 271        |
| Opelus.<br>Ophidien.                   | Opalo .<br>Serpente di Mare .                    | 258        | Pape pifete .<br>Papes .      | Pianta del Perù.                            | 272        |
| Ophiegiefam.                           | Pianterella delle Paludi                         | 358        | Peden.                        | Spezie d'Offrica                            | 371        |
| Ophites .                              | Spezie di Marmo.                                 | 258        | Pedicularis .                 | Pianta di Ptati,e di Pa                     | lo-        |
| Ophris .                               | Spezie di Pianta.                                | 258        | 1 (                           | di.                                         | 371        |
| Opium .                                | Lagrima pommofa d                                |            | Pediculus .                   | Pidocchio.                                  | 272        |
| •4                                     | Papaveri d'Egitto, e-                            | di         | Pelecinus .                   | Pianta di Giardini.                         | 273        |
|                                        | Grecia.                                          | 2.02       | Penna marina.                 | Pianta che naice fugli i                    | ico-       |
| Орерапан.                              | Gomma della Maced                                | 0-         |                               | gli del Mare.<br>Albero dell'America.       | 272        |
|                                        | nia, di Boezia, e del                            |            | Pensabfou.<br>Pensaphylloide. | Albero dell'America.                        | 273        |
| 40.                                    | Focidedell'Acaja.                                | 259        | Pentaphylloide.               | Spezie di Pianta.<br>Spezie di Titimaglio.  | 272        |
| Opalus .                               | Oppio.<br>Pianta dell' Indie.                    | 219        | Peplus .                      | Pianta di Giardini                          | 272        |
| Opuntia.<br>Orbis.                     | Peice groffo di Mare.                            | 2.59       | Perca.                        | Peicedi Flume.                              | 273        |
| Orca.                                  | Oca, Pefce di Mare.                              | 259<br>260 | Percepier, five Perchepier.   | Pianterella di Campiac                      | 373        |
| Orchis.                                | Spezie di Pianta.                                | 260        | par, per renespor.            | Montagne.                                   | 273        |
| Orcofelinum .                          | Pianta di luoghi mone                            | 2-         | Perdix .                      | Pernice.                                    | 272        |
|                                        |                                                  | 260        | Perelle .                     | Terra fecca dell' Ave                       | CF-        |
| Origanam.                              | Origano.                                         | 260        | -                             | pia.                                        | 255        |
|                                        |                                                  |            |                               |                                             |            |

| Indice |  |  |
|--------|--|--|
|        |  |  |

|                                               | Indice                                         | de' N      | lomi Latini.                      |                                                        |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Perfeliata.                                   | Pianta di Campi .                              | 2-7        | Pohpodium.                        | Polipodio.                                             |            |
| Periclymenum.                                 | Pianta di Giardini.                            | 274        | Palgpus .                         | Gran personal Mana                                     | 23x        |
| Peripleca .                                   | Pianta di Botchi                               | 374        | Palgerichum.                      | Gran peice di Mare.<br>Capel-Venere.                   | 188        |
| Peripleca -<br>Perfica -                      | Pesco.                                         | 274        | Pemeceum.                         | Sngodi mela.                                           | 288        |
| Perficaria.                                   | Pianta acquatica.                              | 274        | Pemphalin.                        | Fiore di Rame                                          | 280        |
| Bervinca.                                     | Spezie dl Pianta.                              | 2 75       | Powas Adami.                      | Pomo d'Adamo.                                          | 289        |
| Petafics .                                    | Spezie di Pianta.                              | 3 75       | Populago.                         | Pianta delle poludi                                    | 280        |
| Petrolaum.                                    | Liquore bituminoto e                           |            | Populus .                         |                                                        | 289        |
| Petrofelimm .                                 | lia.<br>Pretofemolo.                           | 275        | Porcellus Indicus .               | Porco d'India.                                         | 200        |
| Petrofelinum macedonicum.                     | Spezie di Pretofemo                            | 275        | Porcus Marinus.                   | Porco Marino.                                          | 190        |
| Ferrogernam maccanticians.                    | Macedonia.                                     | 2 76       | Perphyrian .<br>Perphyrites .     | Uccello acquatico.                                     | 190        |
| Pencedanum.                                   | Spezie di Pianta.                              | a 76       | Petrum.                           | Porfido .<br>Porro .                                   | 290        |
| Pherrus.                                      | Pefce di Mare.                                 | 276        | Portulera.                        | Porcellana.                                            | 290        |
| Phagrus .<br>Phalantia .                      | Falancia.                                      | 276        | Petamogeton .                     | Piones acquaries                                       | 191        |
| F balangium.                                  | Spezie di Pianta.                              | 277        | Petentila.                        | Pianta acquatica .<br>Spezie di Pianta .               | 29 I       |
| Phalarts .                                    | Pianta di Spagna.                              | 8 77       | Peterium.                         |                                                        | 16.        |
| Phafeolus.                                    | Faginolo.                                      | 277        | Prafius.                          | Spezie di pierra peerte                                | 6 22       |
| Phasianus.                                    | Fagiano.                                       | 377        | Primula veris .                   | Spezie di pierra prezie<br>Pianra, che nafce           | De .       |
| Pheilandryum.                                 | Pianta di Palludi .<br>Arbofcello di Giardi    | . 277      |                                   |                                                        | Bof-       |
| Philyrea.                                     | Arbotcello di Giardi                           | m. 278     |                                   |                                                        | 303        |
| Phients .<br>Phoca .                          | Pianta di Linguadoca                           | 1. 378     | Propolis .<br>Pranum .            | Spezie di Maftice.                                     | 192        |
| Phicans.                                      | Vitello marino                                 | 278        |                                   | Pruna.                                                 | 292        |
| Phanicopterus,                                | Spezie di Delfino.<br>Uccello acquatico.       | 2 78       | Pranus sylvefiris. Pleudo-Acacia. | Pruno falvatico.                                       | 292        |
| Phanicuras.                                   | Sorta d'Uccello.                               | 278<br>278 | r jesap mara.                     | Albero dilettevole<br>Giardini                         | de'        |
| Phanix.                                       | Pianta di Campi.                               | 2.79       | Pfeado-corallium.                 | Corallo falfo.                                         | 293        |
| Physa.                                        | Pefciolino di Mare                             | di         | Pfendo-dillamnum.                 |                                                        | 293        |
|                                               | Provenza.                                      | 2 70       | Pfitacus .                        | Pannaello                                              | 293        |
| Phoximus fquamofus.                           | Pefciolino d'acqua do                          | ce. 279    | Pfylitum.                         | Pappagallo . Erba per le pulci . Pitatta di Campi a Pe | 293        |
| Phycis .<br>Phyllon .                         | Peice di Mare.                                 | 279        | Ptarmica.                         | Pianta di Campi,e Pr                                   | 273        |
| Phyllon.                                      | Spezie di Mercuriale.                          | 279        | Paffinus.                         | Uccellodi Mare.                                        | 194        |
| Physicuma.                                    | Pianta, the naice v                            | erio       | Pulcgiam .                        | Pulczejo.                                              | 394        |
| mr                                            | Monpellier.                                    | .279       | Pulen.                            | Pulce.                                                 | 194        |
| Phytoleca.                                    | Pianta, che coltivafi is<br>cuni Giardini di F | 123-       | Pulmo merinas. Pulmonaria.        | Polmone marino.                                        | 295        |
|                                               | eia.                                           |            | PRIMODATIA.                       | Pianta de' Bolchi, e                                   | de'        |
| Pica.                                         | Gazza.                                         | 279        | Pulfatilla.                       | Vigneti.                                               | 295        |
| Picus Martis .                                | Picchio.                                       | 280        | Pulvis cornerius.                 | Anemone falvatico .<br>Scorza di Quercia .             | 295        |
| Pila marina.                                  | Paia rotonda fulle rive                        | del        | Pamen .                           | Pietra pomice                                          | 295        |
|                                               | Mare.                                          | #20        | Punka.                            | Melagrano.                                             | 296<br>296 |
| Piloris .                                     | Spezie di Tono di                              | clia       | Puretta.                          | Polvere magnetica.                                     | 296        |
|                                               | Martinica .                                    | 280        | Purpura.                          | Porpora.                                               | 197        |
| Phofella.                                     | Spezie di Pianta .                             | 280        | Paterius.                         | Puzzola.                                               | 297        |
| Pimpinella.                                   | Pimpinella.                                    | 280        | Pyracantha.                       | Spezie di Nespolo.                                     |            |
| Pinguicula.                                   | Pianterella di Prati,                          | edi        | P)raceum.                         | Sugo vinoso di pere ai<br>be di Normandia.             | er-        |
| Secretary and a                               | Montagne.                                      | . a81      | Pylethrum.                        | be di Normandia.                                       | 297        |
| Pinipinichi.                                  | Albero piccolo dell'                           | 10-        | Pytetorium.                       | Pilatro.                                               | 397        |
| Pinna.                                        | Nicchiodi Mare.                                | 281        | Pyrites .<br>Pyrola .             | Spezie di Marcaffie                                    |            |
| Pinus , fen Pence .                           | Pianta di Giardini                             | 281        | Pyrrbula.                         | Pianta di Montagne .<br>Monachino .                    | 298        |
| Piper.                                        | Pepe.                                          | 282        | Pyras .                           | Pero.                                                  | 298        |
| Piper album .                                 | Pepe bianco.                                   | 282        |                                   | 100.                                                   | 298        |
| Piper longues .                               | Pianta di Bengala n                            | ell'       |                                   | Q .                                                    |            |
|                                               | Indie.                                         | 282        |                                   | _                                                      |            |
| Piffaphaltus.                                 | Mescuglio di bitume,                           | edi        | Q Uadrifelium .<br>Quamaclie .    | Spezie dl Trifoglio.                                   | 259        |
|                                               | pece .<br>Pittachi                             | 283        | Quamelie.                         | Planta di Giardini.                                    | 299        |
| Pificcia.                                     | Pittichi.                                      | 283        | Quereus .<br>Querquedula .        | Quercia.                                               | 299        |
| Pifam.<br>Pix.                                | Perc.                                          | 283<br>283 | Quinquefolium.                    | Farchetola.                                            | 299        |
| Phasitis .                                    | Spezie di Cadmia an                            | .c ***     | Quinque fragmenta pretiofa.       | Spezie di Planta.                                      | 299        |
| , mm                                          | ziale.                                         | 384        | Sundae Linkutere bittida.         | Frammenti di cinque p<br>tre preziole.                 | ie-        |
| Plantage.                                     | Piantaggine.                                   | 184        | Quirapanga.                       | Uccellettodel Brafile .                                | 300        |
| Planta marina retifernity.                    | Pianta matittima dell'                         | Δ- i       | Quecolos .                        | Pietra della Toscana.                                  | 300        |
|                                               | merica.                                        | 285        | -                                 | I RELIE A COLUMN 1                                     | 300        |
| Platanus.                                     | Platano.                                       | 285        |                                   | R                                                      |            |
| Plumbage.                                     | Piombo minerale d'                             | In-        |                                   |                                                        |            |
|                                               | ghilterra .<br>Plombo .                        | 285        | R Adin Carlo Saulto.              | Radice di S. Carlo, o s                                | a-         |
| Plumbum .                                     | Piombo .                                       |            |                                   | dice Indiana                                           | 300        |
| Pluvielts .                                   | Piviere.                                       | 186        | Radin Santi a Helena .            | Radice di Sant' Elena.                                 | 300        |
| Pnigitis .<br>Pointiena .                     | Terra argiliofa. Pianta dell'America.          | 286        | Rajapifeis.                       | Occhiata.                                              | 300        |
| Polemontam .                                  | Pianta di Giardini.                            | 286        | manar.                            | Uccello di Fiume, fper                                 | 1e         |
| Polium montanum.                              | Pianta di Quardini . Pianta di luoghi monta    | 286        | Rana.                             | di Folaga.                                             | 300        |
| Polyacanthus .                                | Pianta di Giardini.                            | 187        | Rana marina.                      | Rana .<br>Rana marina .                                | 300        |
|                                               |                                                | 387        | Rana (plochris.                   | Rana terrefire.                                        | 301        |
| Palygolatta.                                  | Spezie di Pianta.<br>Uccello dell'Indie.       | 387        | Ranunculus.                       | Ranuncolo.                                             | 301        |
| Patygoletta.<br>Potygonatum, feu Sigillum Sa- | Sigillo di Salomone.                           | 387        | Rate.                             | Raps.                                                  | 301        |
|                                               |                                                |            | Raphanifrum .                     |                                                        | le         |
| Poiggonum, feu Centinodia.                    | Correggiuola.                                  | 287        |                                   |                                                        |            |
|                                               |                                                |            |                                   |                                                        | la-        |

|                                              |                                                 |            | lomi Latini.              |                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rapbanus.                                    | Ramolaccio.                                     | 302        | Sal Marinum.              | Sal Marino.                                                                                        | 316    |
| Raphanus rufticanus .                        | Pianta di Giardini.                             | 302        | Salmero .                 | Spezie di pieclolo Sermi<br>ne di Fiume, prefi                                                     | 0-     |
| Rapifirum.                                   | Pianta di Campi.                                | 301        |                           | ne di Fiume , prefi                                                                                | lo     |
| Rapunculus .                                 | Raperonzo                                       | 303        | Salmo .                   | Trento.<br>Sermone.                                                                                | 311    |
| Rapunculus efculentus .                      | Raperonzo.  Orpimento calcinato.                | 303        | Salme.                    | Merluzzo.                                                                                          | 317    |
| Reduvius                                     | Spezie di Piatola                               | 303        | Salvia.                   | Salvia.                                                                                            | 317    |
| Refeda.                                      | Pianta di Campi.                                | 303        | Salviert.                 | Saldi vetro                                                                                        | 311    |
| Rehna.                                       | Ragia.                                          | 304        | Sambucus.                 | Sambuco.                                                                                           | 318    |
| Reticulum marinum.                           | Materia fecca, che ti                           | m- "       | Samelus.                  | Pianta acquatica.                                                                                  | 318    |
| Marie and an over the party                  | vafi fulle rive del M                           | ia-        | Sandaffres.               | Pianta dell' Etlopia.                                                                              | 319    |
|                                              | re.                                             | 204        | Sandilz Anelerum .        | Pefciolino di Mare                                                                                 |        |
| Rhabarbarum.                                 | Rabarbaro.                                      | 304        | Sanguis Dracewis.         | Sugo gommofo dell'Indi                                                                             | (C 210 |
| Rhagadielus .                                | Pianta di Linguadoca .                          | 304        | Sanguis bumanus .         | Sangue umano.                                                                                      | 319    |
| Rhamnus catharticus.                         | Arboteello di Botchi                            | 304        | Santcula.                 | Pianta di Boschi.                                                                                  | 319    |
| Rhapenticum.                                 | Rapontico.                                      | 305        | Santalum.                 | Sandalo.                                                                                           | 320    |
| Rhafut,& Rumig! Maurorum.                    | Spezie d'Aristolochia.                          | 305        | Santolina.                | Pianta di Giardini .                                                                               | 320    |
| Rhimocerus .                                 | Rinoceronee.                                    | 305        | Saphera.                  | Colbort fiffo.                                                                                     | 320    |
| Rhodia radin .                               | Pianta, che nasce full'A                        | <b>VI-</b> | Saphirus.                 | Zaffiro.                                                                                           | 310    |
|                                              | pi;                                             | 305        | Sape .                    | Sapone.                                                                                            | 320    |
| Rhembus .                                    | Rombo.<br>Arbofcello di luoghi fi<br>fofi.      | 306        | Sarcecella.               | Gomma della Persia.                                                                                | 321    |
| Rbus , fen Rbue .                            | Arboiceno di luoghi il                          | B1-        | Sarda .                   | Sardella.                                                                                          | 321    |
|                                              | 1011                                            | 306        | Sardonyu.                 | Sardonico.                                                                                         | 321    |
| Riber.                                       | Uvaípina.                                       | 306        | Sargazo.                  | Erba, che copre un fpr                                                                             | t-     |
| Ricinus.                                     | Pianta , che nasce in Isp                       | · /        |                           | ziolo Marc dell' Indie                                                                             | ,      |
| Ricinus .                                    | gna, ed in Candia.<br>Zecca, spezie di piatroli | 306        | Constant                  | chiamato Sargazo.<br>Pesce grande del Mare o                                                       | ,322   |
|                                              |                                                 |            | Sargus.                   | Feice grande dei Mare                                                                              | 24     |
| Robur<br>Rosas -                             | Quercia .<br>Radice d'Armenia, o T              | 307        | Sarfaparilla.             | Egitto.<br>Salfapariglia.                                                                          | 312    |
| Roses .                                      | comania.                                        | 307        | Saffafras .               | Legno della nuova Spu                                                                              | 322    |
| Rat.                                         | Rugiada.                                        | 307        | Saljayras.                | gna.                                                                                               |        |
| Rofa.                                        | Roia.                                           | 307        | Saturda.                  | Santcrepgia.                                                                                       | 322    |
| Rofa Hiericontea                             | Rofa di Gerieo.                                 | 307        | Saterium .                | Tefficulo canis.                                                                                   | 323    |
| Refmarinus.                                  | Ramerino.                                       | 308        | Saures.                   | Lucertola di Mare.                                                                                 | 323    |
| Res Selts .                                  | Spezie di Pianterella .                         | 308        | Saxifrara.                | Saffifraga.                                                                                        | 323    |
| Rubeela.                                     | Pianta di Campi, e lu                           | 10-        | Saxifraga .<br>Scabiola . | Scabbicía.                                                                                         | 323    |
|                                              | ghi montani elpofti<br>Sole.                    | al         | Scammonium.               | Scamonea.                                                                                          | 323    |
|                                              | Sole.                                           | 309        | Scandin .                 | Pettine di Venere.                                                                                 | 334    |
| Rubbia.                                      | Robbia.                                         | 309        | Scarabeus .               | Scarafaggio.                                                                                       | 324    |
| Rubinus .                                    | Rubino.                                         | 200        | Scarabeus firidulus       | Spezie di Scarafaggio.                                                                             | 324    |
| Rubrica.                                     | Terra rolla di Cappad                           | 0-         | Scarus.                   | Pefce di Mare.                                                                                     | 334    |
|                                              | cia.                                            | 309        | Scecachid.                | Spezie di Pianea .                                                                                 | 225    |
| Rubus -                                      | Rovo.                                           | 309        | Schananthum.              | Spezie di Giunco , è e                                                                             | li     |
| Rupi Capta.                                  | Speziedi Capra falvatio                         | 3.310      |                           | Gramigna dell' Arabi                                                                               |        |
| Kulcus , froe Brufcus .                      | Arboícello di Boíchi.                           | 310        |                           | felice .<br>Peice di Mare .                                                                        | 314    |
| Rujma.                                       | Minerale di Galazia.<br>Beccaccia.              | 310        | Sciena.                   | Spezie di Pianea.                                                                                  | 325    |
| Ruficula.<br>Ruficulaminor.                  | Beccaccino.                                     | 310        | Scinene.                  | Animaluzzo anfibio.                                                                                | 325    |
| Rufficula marina.                            | Beccaccia di Mare.                              |            | Scirpus.                  | Pianta acquatica.                                                                                  | 325    |
| Ruta -                                       | Ruta.                                           | 311        | Sciuras .                 | Scointtolo.                                                                                        | 315    |
| Ruta muraria .                               | Pianta di Paesi caldi .                         | 311        | Sciarea.                  | Pianta di Glardini.                                                                                | 326    |
| kara mararen .                               | Flanca di Facti Catali.                         | 311        | Scolymus .                | Pianta, che nafce vicin                                                                            | ~°**   |
|                                              | S                                               |            | Jingames .                |                                                                                                    |        |
|                                              | •                                               |            | Scombrus .                | Scombro , pefce di Mare                                                                            | .216   |
| C Acres no.                                  | Alberobello dell'Indie                          | . 212      | Scordium .                | Spezie di Ouerciuola .                                                                             | 216    |
| S Sabdariffa.                                | Pianta dell' Indie.                             | 313        | Scoredonia.               | Scombro, pefee di Mare<br>Spezie di Querciuola.<br>Spezie di Querciuola.<br>Pianta, che alligna ne | 327    |
| Sabing.                                      | Savina.                                         | 311        | Scorodoprafum             | Pianta, che alligna ne                                                                             | di "   |
| Saccharum.                                   | Zucchero.                                       | 313        |                           |                                                                                                    |        |
| Sagapenum.                                   | Gomma (caturiente                               | da         | Scorodizblafpt.           | Pianeerella di Giardini .                                                                          | 327    |
| • •                                          | una Pianta della Pe                             | tr-        | Scorpie.                  | Scorpione .                                                                                        | 327    |
|                                              | fia.                                            | 313        | Scorpioldes .             | Pikterella di Linguadoca                                                                           | L218   |
| Sagitta .                                    | Spezie di Ranuncolo a                           | ic-        | Scorpius .                | Pianta di Francia, Italia                                                                          | 6 .    |
|                                              | quatico.                                        | . 313      |                           | Germania, e Spagna.                                                                                | 328    |
| Sal Alembros .                               | Sale minerale, o arti                           | fi-        | Scorpius maritimus.       | Peice del Mar roiso.                                                                               | 318    |
|                                              | ziale; il minerale er<br>vafi nel Monte Oli:    | 10-        | Scorpana.                 | Pefce di Mare.                                                                                     | 328    |
|                                              |                                                 |            | Scorzonera.               | Pianta di Spagna .<br>Pefce del Danubio .                                                          | 328    |
|                                              | Sal Alcali.                                     | 314        | Scrollus .                | Petce del Danubio                                                                                  | 318    |
| Sal Altalt.                                  | Sai Alcan.                                      | 314        | Scropbularia.             | Spezie di Pianta.                                                                                  | 319    |
| Salamandra .<br>Salarmantacum .              | Salamandra.                                     | 314        | Sebeften .                | Frutto della Siria.                                                                                | 319    |
| Sal ermantacum .<br>Sal catharticum amarum . | Sal armoniaco .                                 | 314        | Secult.                   | Segala .                                                                                           | 319    |
| a as catearrican amorum.                     | Sal minerale d'Inghilte                         |            | Secundina musieris.       | Seconda .<br>Pianta di luoghi ingolti .                                                            | 330    |
| £ of a summarism                             | ra.<br>Sal minerale di Catal                    | 315        |                           | Panta di Ricora                                                                                    |        |
| Sal gemmeum.                                 | oas mineraie di Cata                            | ~          | Sedum .<br>Sedum minus .  | Spezie di Pianta .<br>Pianta di Giardini .                                                         | 3 30   |
|                                              | gna,di Pollonia,di Po<br>fia, edell' Indie.     | 311        | Selenites.                | Pietra dell' Arabia .                                                                              | 330    |
| Salicaria.                                   | Pianta di Luoghi umid                           | 513        | Semen contra permer.      | Semenzina.                                                                                         | 330    |
| Salkornia.                                   | Pianta of Loops dulle                           | ri- 313    | Semen mosch).             | Seme della Martinica                                                                               | 331    |
|                                              | ve del Mare Medit                               | er-        | Senecio.                  | Crescione.                                                                                         | 334    |
|                                              | ranco.                                          | 316        | Senedle anguium.          | Pelle abbandonata di                                                                               | رداء   |
|                                              |                                                 |            |                           |                                                                                                    |        |
| Salin .                                      | Salcio.                                         | 316        |                           | Scrpence.                                                                                          | 331    |

|                                      |                                                                     |            | lomi Latini               |                                                 |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Scumbi.                              | Lucertola dell'Americ                                               | 4.337      | Streebnodendras .         | Pianta di Giardini                              | 345               |
| Senna.                               | Sens.                                                               | 2 22       | Sturio.                   | Sturione.                                       | 347               |
| Sepia.                               | Seppia.                                                             | 334        | Sourmus .                 | Stornello.                                      | 347               |
| Sepe.                                | Seppia.<br>Spezie di Serpente d<br>Affiria.                         | en.        | Styran .<br>Subbutes .    | Storace.                                        | 347               |
|                                      | Canarino.                                                           | 33a<br>333 | Saber.                    | Spezie di Sparviere .<br>Suvero .               | 347<br>348<br>348 |
| Serinus .<br>Seriphium Abfyuzbium .  | Affenzio marino                                                     | 333        | Succifa.                  | Spezie di Scabbiofa.                            | 3 4 4             |
| Serpens .                            | Serpente.                                                           | 333        | Sulpbur.                  | Solfo.                                          | 348               |
| Serppllum.                           | Serpillo.                                                           | 333        | Sus.                      | Porco.                                          | 349               |
| Serratula.                           | Pianta di Bolchi                                                    | . 333      | Sycamorus.                | Sicomoro.                                       | 349               |
| Sefamolder .                         | Piaora de Monti Piren                                               |            | Symphonia.                | Spezie d'Amaranto.                              | 349               |
| Sefamum.                             | Arbofcello d'Egitto.                                                | 334        | Symphitum .<br>Symodon .  | Spezie di Pianta .<br>Pesce di Mare .           | 350               |
| Sesban.                              | Spezie di Finocchio                                                 | 334<br>334 | Syringa .                 | Arbofeello di Giardini                          | 350               |
| Sofeli.<br>Sideritis.                | Spezie di Pianta.                                                   | 334        | -5/2                      |                                                 | 33u .             |
| Silex.                               |                                                                     | 224        |                           | T                                               |                   |
| Siliqua, froe Ceratia.               | Aibero di Napoli, di S<br>gna, di Candia, e d<br>Indie Orientali    | pa-        |                           |                                                 |                   |
|                                      | gna, di Candia, e d                                                 | eil'       | T Abanus .                | Tafano.                                         | 35 <b>e</b>       |
|                                      | Arbofcello di Paefi cale                                            | 335        | L lacamanaca.             | Spezie di ragia della nu<br>va Spagna .         |                   |
| Siliquestrum.                        | Pianta dell' Indie                                                  | 333        | Tania.                    | Peice di Mare.                                  | 350               |
| Simbor.<br>Simia.                    | Scimia.                                                             | 224        | Tagetes.                  | Spezie di Pianta.                               | 35a               |
| Simia marina .                       | Scimia di Mare.                                                     | 335        | Talcum.                   | Talco.                                          | 351               |
| Sinapi.                              | Senane.                                                             |            | Talpa.                    | Talna                                           |                   |
| Silarum.                             | Spezie di Pianta.                                                   | 336        | Tamandura .               | Aoimale dell' America                           | . 352             |
| Sifymbrium.                          | Pianta acquatica.                                                   |            | Tamariudi.                |                                                 | 352               |
| Lifyrinchium.                        | Pianta , che raffomig<br>all'Iride.                                 | lia        | Tamarifcus, froe Tamarin. | Albero di Delfinato.                            | 353               |
|                                      | Pianta acquatica.                                                   |            | Tanacetum.                | Pesce dell' America .<br>Spezie di Pianta .     | 353               |
| Sium.<br>Smaragdus.                  | Smeraldo.                                                           | 337<br>337 | Tapia.                    | Arbofcello dell' Indie.                         | 354               |
| Smaris.                              | Spezie d'Aringa.                                                    | .337       | Tarantula.                | Tarantola.                                      | 354               |
| Smedis terra.                        | Terra argilloia d'Ingi                                              |            | Tartarum.                 | Tarraro.                                        | 355               |
|                                      |                                                                     |            | Tati.                     | Uccelletto dell'Indie.                          | 355               |
| Smilax afpera.                       | Spezie di Piaota.                                                   |            | Taurus.                   | Toro.                                           | 355               |
| Smgrit .                             | Smeriglio.                                                          | 338        | Taurus volens.            | Spezie di Scarafaggio .<br>Taffo .              | 355               |
| Smyrnium.                            | Macerone .<br>Moreila .                                             | 338<br>338 | Tames.                    | Embrice.                                        | 355               |
| Solanum .<br>Soldanella .            | Spezie di Convolvolo-                                               | 339        | Tegula.<br>Tellina.       | Pefciolini con gufcio.                          | 356               |
| Salea.                               | Sogliola .                                                          | 339        | Terebintbina.             | Trementina.                                     | 356               |
| Solen .                              | Nichio, che trovafi fu                                              | ille       | Terebinthus .             | Alberto di Scio                                 | 316               |
|                                      | rive del Mare Medic                                                 | er         | Teredo.                   | Tignuola.                                       | 357               |
|                                      | ranco.                                                              | 339        | Terfez.<br>Terra Chia.    |                                                 | 357               |
| Souchus.                             | Cicerbita .                                                         | 339        | Terra Cola .              | Terra di Scio.<br>Terra di S. Paolo.            | 357               |
| Sophia .<br>Sorbus .                 | Pianta di luoghi rozzi .<br>Sorbo .                                 | 339        | Terra Merita .            | Radice picciola dell' I                         | 357               |
| Seren.                               | Sorcio.                                                             | 340<br>340 |                           |                                                 | 357               |
| Sery.                                | Pietra minerale di Cipi                                             | 0.340      | Terra Patna.              | Terra di Mogol.                                 |                   |
| Spadam.                              | Peice di Mare.                                                      | 340        | Terra Perfica.            | Terradi Perisa, ò Roi                           | To '              |
| Spalt.                               | Pietra scagliosa.                                                   | 340        |                           | _d'India                                        | 357               |
| Spargantum.                          | Pianta acquatica .<br>Spezie di Pianta .                            | 340        | Terra Samta .             | Terra dell'Ifola di S                           | a-                |
| Spartium.                            | Diagradi Campi                                                      | 340        | Terra Saponaria.          | mos.                                            | 357               |
| Spergula .<br>Sperma Cett .          | Pianta di Campi .<br>Cervello di una fpezie<br>Balena di Spagna , e | 4554       | Terra Selinufia.          | Spezie di Terra.<br>Terra argillofa di Scio.    | 358.              |
| Sprima Cir.                          | Balena di Spagna, e                                                 | di         | Terra figillata .         | Terra argillofa.                                | 318               |
|                                      | Norvegia.                                                           | 241        | Terra viridis .           | Terra verde.                                    | 218               |
| Sphandylis .                         | Spezie di verme .<br>Spezie di Pianta .                             | 341        | Tertianaria.              | Pianta di Paludi.                               |                   |
| Sphondilium .                        | Spezie di Pianta.                                                   |            | Teffudo -                 | Testuggine.                                     | 358               |
| Spina alba.                          | Spezie di Cardo.                                                    | 342        | Teshyja.<br>Tespotesha.   | Petce di Mare.                                  | 2359              |
| Spinacia.                            | Spinace .<br>Spezie di Cardo stellato                               | 343        | Teucrium.                 | Pianta del Brafile .<br>Pianta di Paefi caldi . | 3 19              |
| Spina folfittalis .<br>Spinus .      | Lucherino.                                                          | 343        | Thelidram.                | Spezie di Pianta.                               | 359               |
| Spiraa.                              | Arbofcello di Giardini                                              | 243        | Thapfia.                  | Spezie di Pianea                                | 359               |
| Spedium.                             | Capo morto dell' Avori                                              | 0.343      | The.                      | Spezie di Pianta                                | 160               |
| Spengia.                             | Spugna.                                                             | 343        | Theremakin .              | Manna liquida.                                  | 160               |
| Squastna.                            | Squadro.                                                            | 343        | Thiafpi.                  | Pianta di lunchi incolti.                       | 2 6 CI            |
| Squilla.                             | Gambero di Mare.                                                    | 343        | Thiaspidium. Thora.       |                                                 | 360               |
| Statbys .                            | Pianta, che raffornigi<br>al Marrobbio.                             | lia        | Thunnus .                 | Spezie di Ranuncolo<br>Tonno.                   | 362               |
| Stall? .                             | Spezie di Balfamo.                                                  | 344        |                           | Incenso.                                        | 36 x              |
| Stanonum.                            | Sereno                                                              | 344        | Thuya.                    | Albero di vita                                  | 36 E              |
| Statibule dendran .                  | Spezie d'Arbofcello.                                                |            |                           | Pietra dell' Etiopia.                           | 362               |
| Staphylo dendren .<br>Staphifagria . | Stahlagra.                                                          | 345        | Themellas .               | Spezie di Trota.                                | 362               |
|                                      | Spezie di Planta .                                                  |            | Taymbra.                  | Pianta di Giardini .                            | 262               |
| Seelechises .                        | Pietra di Germania.                                                 | 345        | Thymelaa.                 | Arbofcello di Linguado                          | )-                |
| Stella marina .<br>Stellia .         | Stella di Mare.                                                     |            | Thymus.                   | Timo.                                           | 36a               |
| Stellie .<br>Steches .               | Spezie di Lucertola.<br>Spezie di Pianta.                           | 345        | Tizffelinum.              | Pianta fimile al Pretofi                        | 362               |
| Stramentum.                          | Spezie di Pianta.                                                   | 346        |                           | molo di Montagna.                               | 363               |
| Strix.                               | Spezie di Barbagianni .                                             |            | Tiburo.                   | Pefce del Mare Indiano                          | 262               |
| Strutbio.                            | Struzzolo.                                                          | 346        | Tigris .                  | Tigre.                                          | 363               |
|                                      |                                                                     |            |                           |                                                 |                   |

|                              | Indica d                                       | . N        | Iomi Latini.                       |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Tilla.                       | Tiglio.                                        | 363        | Vinaga.                            | B 11 B.                                  |
| Times.                       | Tinca.                                         | 364        | runaga.                            | Pianta di Francia, e di<br>Turchia.      |
| Times .                      | Spezie d'Arbofcello.                           | 364        | Vitis .                            |                                          |
| Tipula.                      | Spezie di moica acquatio                       | 2364       | Vitts Idea,                        | Spezie d'Arhofeello                      |
| Tithymalus .                 | Titimaglin                                     | 364        | Vittidum.                          | Vitriuolo. 280                           |
| Tleea -                      | Serpente del Brafile.                          | 364        | Vitrum .<br>Vitulus .              | Vetro. 381                               |
| Teminejo :                   | Uccelletto del Brafile.<br>Topazio.            | 364        | Vinere.                            | y itello, 31r                            |
| Tepazini .<br>Terdylium .    | Pianta di Linguadoca .                         | 365        | Ulmaria .                          | Pianta acquatica . 21r                   |
| Tormentilla feu Neptaphyllan | Tormentilla.                                   | 365        | Ulmus .                            | Pianta acquatica . 38r<br>Olmo . 38r     |
| Ternefol , fou Tournefol .   | Girafole.                                      |            | Ulula.                             | Civeta. 31s                              |
| Torpedo .                    | Torpedine.                                     | 265        | Umbilicus martnus,                 | Spezie di chiocciola di                  |
| Totanus .                    | Uccello acquatico.                             |            |                                    | Mare. 33a                                |
| Tragacanthum.                | Dragante.                                      | 366        | Umbia.                             | Pefce di Flume . 31.                     |
| Tragopogon.                  | Barba di Becco.<br>Spezie di Pianta.           | 366<br>366 | Unicernu minerale .<br>Unifelium . | Pietra d'Italia . 31.                    |
| Tragofeliaum.<br>Tragum      | Pianta marittima.                              | 367        | Upupa.                             | Spezie di Smilace. 381<br>Buobola . 281  |
| Trapam.                      | Pianta d'Italia.                               | 367        | Uranoscopus .                      | Buobola . 382<br>Pefcedi Mare . 382      |
| Trop.<br>Tribulas            | Tribolo.                                       | 367        | Urina.                             | Orina. 38                                |
| Tribulus aquaticus .         | Pianta acquatica.                              | 367        | Urogallus .                        | Spezie di Fagiano. 383                   |
| Trifelium pratenfe .         | Trifoglio:                                     | 267        | Urfus .                            | Orfo. 313                                |
| Tripolium.                   | Pianta marittima.                              | 268        | Urtica.                            | Ortica . 313                             |
| Tritleum.                    | Frumento.                                      | 368        | Urtica marina.                     | Ortica marina . 314                      |
| Trochur .                    | Nicchio di Mare.<br>Trota.                     | 368        | Uracu.                             | Estratto cava to dal guscio              |
| Trutta. Tubera.              | Tarrufo.                                       | 368        |                                    | d'un' Albero dell'Ame-                   |
| Tuberaria.                   | Spezie d'Eliantemo.                            | 368        | Unit.                              | Spezie di Bue falvatico 314              |
| Tubalatia.                   | Pianta, che naice fug                          | di a       | Ufaca bumana,                      | Pianterella , che trovali                |
|                              | scogli del Mare.                               | 369        |                                    | in Inghilterra sà i cranj                |
| Tulipa.                      | Tulipano.                                      | 369        |                                    | umani. 381                               |
| Turchefia.                   | Turchina.                                      | 369        | Uva marlaa,                        | Infetto marino. 384                      |
| Turdus .                     | Tordo.<br>Pesce di Mare.                       | 369        | Una Urfi.                          | Arbofcello di Spagna . 385               |
| Turdus pifeis .              | Radice dell' Indie.                            | 369        | Vulgeraria.<br>Vulpecula marina,   | Vulneraria . 385                         |
| Turpethum.<br>Turritis.      | Pianta montana.                                | 369        | Vulpe.                             | Volpe marina 385<br>Volpe 386            |
| Turrur.                      | Tortora.                                       | 370        | Valtur.                            | Avoltojo. 386                            |
| Tuffinge .                   | Spezie di Pianta.                              | 370        | Vulvaria.                          | Spezie di Pianterella, 314               |
| Tutbia .                     | Tuzia.                                         | 370        |                                    |                                          |
| Typha.                       | Spezie di Pianta,                              | 370        | 11                                 | x                                        |
| ,                            |                                                |            | V Ambiam.                          | Spezie di Pienta . 386                   |
|                              | V                                              |            | A Xacaus.                          | Nicchio del Mare di Zei-                 |
| T Accir.                     | Vacca.                                         | 371        |                                    | lan . 3\$7                               |
| V Valeriana.                 | Pianca di Giardini.                            | 371        | Xerastbewam,                       | Pianta di Giardini . 387                 |
| V.clertanella.               | Spezie di Pianta.                              | 371        | Xiphias .                          | Perce di Mare . 187                      |
| Vanilla.                     | Vaniglia .<br>Payoncello.                      | 372        | Xipisan .<br>Xilon .               | Pianto di Spagna . 387                   |
| Vannellus .                  | Perciolino di Fiume.                           | 3 72       | Xsioficon .                        | Cotone . 387<br>Arbofcelln montano . 387 |
| Varius.                      | Spezie di Gambero.                             | 372        | Xyets .                            | Pianta di Giardini . 188                 |
| Veratrum.                    | Elleboro bianco.                               | 372        | 10,100                             | Pantau Garum.                            |
| Verbascum.                   | Spezie di Pianta.<br>Verbena.                  | 374        | ŀ                                  | Y                                        |
| Verbena.                     | Verbena.                                       | 373        |                                    |                                          |
| Verbefina -                  | Pianta acquatica.                              | 373        | V Ecole,                           | Fruttodell' America. 318                 |
| Vermes lapidum.              | Vermi di Pietra.                               | 373        | Y Tga.                             | Alberi del Braßle. 388                   |
| Vermicelli .                 | Vermicelli .<br>Pianterella di muraglie .      | 373        | }                                  | _                                        |
| Vermicularis.                | Gomma refina di Gini                           | 374        | 1                                  | Z                                        |
| Vernia.                      | pri d'Affrica                                  | 374        | Acces.                             | Spezle di Pruno della                    |
| Veranica.                    | Spezie di Pianta.                              | 374        | Z Accom.                           | pianura di Gerico. 331                   |
| Verbea.                      | Spezie di Pianta .<br>Montone .                | 374        | Zacintha.                          | Pianta di Campi. 311                     |
| Velpa.                       | Veipa.                                         | 374        | Zagu.                              | Albero dell' ffola Terra-                |
| Vespertilio.                 | Pipiftrello.                                   | 375        |                                    | _tc. 318                                 |
| Viburaum.                    | Spezie d'Arbofcello.                           | 375        | Zapetum,                           | Frutto della nuova Spa-                  |
| Victa.                       | Veccia.                                        | 375        | Zea.                               | gna. 3fg                                 |
| Victorialis.                 | Spezie d'Aglio falvatico<br>Pianta di Bofchi . | - 375      | Life.                              | Spezie di Frumento di E-<br>gitto. 329   |
| Vincetoxicum.                | Vino.                                          | 375        | Zedostia,                          | Radiced India . 389                      |
| Viola.                       | Viola.                                         | 377        | Zibethum.                          | Zibetto. 389                             |
| Vipera.                      | Vipera.                                        | 277        | Zinck.                             | Spezie di Marcaffita. 389                |
| Viperina.                    | Radice fecca dell' Amer                        |            | Zingi.                             | Frutto dell' Indie . 300                 |
|                              | ca Settentrionale.                             | 378        | Zieriber.                          | Zenzero . 190                            |
| Virga aurea.                 | Pianta montana.                                | 379        | Zeephyrum.                         | Pianta fulla Volga. 390                  |
| Vijeum.                      | Vischio.                                       | 379        | Zapifa.                            | Spezie di pece . 390                     |

Il Fine dell'Indice de' Nomi Latini,

# TAVOLA

Delle Infermità, alle quali le Droghe Semplici, che si trovano descritte in cotesto Dizionario, ò Trattato Universale del Signor Lemery conferiscono giovamento.

Da impedire.



Iftorta , pianta : fun radice , 53 ... Chermes, Grana, 94
Cinnamenum, Cannella, 99
Cochinila, Cocciniglia, 102.
Corallum, Corallo, 207

Crecu, Zafferano, 115 Cretus, Zafferano, 115
Cubeba, futto, 119
Llium Cemballium, Maghetto, 108
McCimar, Muchito, 139
Safvas, Salvia, 317
Santallum, Santalao, 310
Termentille, Tormentilla pianta, 365
Zefastal, radice, 389
Zinziler, Zenzero, 330

#### APOPLESSI

Ague, acquai, it minente calda, 34
Ague, acquai, it minente calda, 34
Capill Humairs, Capilla i Umori foo idle, 32
Capill Humairs, Capilla i Umori foo idle, 32
Capilla Humairs, Capilla i Umori foo idle, 32
Capilla Humairs, Capilla i Umori foo idle, 32
Carimon Incomerce, criniti umaqo, 114
Carimon Incomerce, criniti umaqo, 114
Carimon Incomerce, criniti umaqo, 114
Carimon Incomerce, criniti umaqo, 114
Carimon Incomerce, criniti umaqo, 114
Carimon Incomerce, criniti umaqo, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Carimon Incomerce, 114
Ca

Turperbum, Turbith , tadice , 369

APPETITO

Auenas, frutto d'una pianta Indiana: luo lugo, 18 Afcalenie, Scalogno, 35 Berberis, arbofcello fpinolo, luo frutto, 50 Boletus Efcalentus, lotte di lungo, 55 Beletus Ejestétrus, sous company, company, capperis, 73 Carendas, albero d'India: fuo frutto, 74 Carendas, albero: fuo frutto, 73 Fanksalum, Finocchio: fuo feme, 148 Mentida, Menta, 331 Nux Caryephyllata, Canella garofanata, 15a

Piffacia, Piffacchi, 283 Rhabarbarum, Rabarbaro, 304 Sinapi , Senape: fuo feme 336 Thymus, Timo pianta, 36a Vifcum, Vifchio, 379 Vitts, Vite: uva agreita 379 Zingiber , Lenzero , radice , 390

## ARDORI DI CORP. O

Calcarrippe, o Confelide regalis, pianta, 66 Citrulius, Anguria: fuoleme, 101 Lesticula painfris, pianta: fua decozione, 200 Mangarba, albro. fuo fuuto, 222 Medica, forte di trifoglio, 227 Mele, Popone, 230 Nitrum, Sainitro, 250 Ribes , uva ípina , 306 Troyacanthum . Dragante nomma , 366 Vedi UMORI ACRI.

## ARDORI DI VENERE.

Canabis, Campe: fuofeme, 71
Negundo, alberod' India 249
Forphyrites, Porfido pietra, 190
Salis, falcio: fua decozione, 316 Tragacanthum, Dragante gomma, 366 ARIA CATTIVA.

Acetum, Aceto, 4 Alliam, Aglio: lua tipolla, 12 Afcalonia, Scalogno, 35 Certandrum , Coriandro , 108 Juniperus, Gineprocine coccole, e fuo legno abbruciato, 188
Limones, Limoni i fuoi femi, 206 zmoner, Limoni fuoi femi, 208
Morine, planta, 237
Rhinsters, Rinoceronte: fuo corno, 305
Vinus, Vino, 376
Vedi, PESTE.
Vedi, VELENO.

ARTRITIDE. ASSIDRATURE.

Voli, PARALISIA.

Voli, CONVULSIONI.

ASIMA.

Achillea , Jacobea , à Cryfauthemam , Giacobea , 5 Aluce , Alocco : fuo fangue , 13 Arum, Aro, pianta ! fua radice , 34 Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 35
Afarina, pianta, 36
Afarina, pianta, 36
Afarina, pianta, 36
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarina, pianta, 37
Afarin

Bardana, ò Lappu, Lappola pianta, 48
Bentoinum, Bentoine: 50
Betry, ò Chempadrum, pianta, 18
Breain, Birloina Pianta, 19
Bube Gufo, Barbagianni, tuo iangue, 60
Buylin, ò Capilda pianta, 61
Camelus, Cammelo: fuolatte, 68 Camberary, Lammers: 100 latte, 68
Canter, Granchio, 70
Capa, Cipolla, 8;
Cinusharts, Chabro, 98
Cornoloulus, Campanella, 105
Dauliones, arbofecilo d'America, fise cocoole, 825
Dauliones, arbofecilo d'America, fise cocoole, 825 Eque, Cavalla: fuo inte, 137
Eryfinum, planta: fuo fome, 139
Hedernterrefiris, Elleraserreftre, 166
Helenium, Enula, 167 Hefperis, pianta, 171 Hyffepus, Ifopo, 179 Laburnum, albero, 191 Laburnum, albero, 191
Laburnum, ano,
Laben, Pulmonaria, ano,
Marrabium, Marrobio, ano
Marmabium, Marrobio, ano
Meum, Mow pinnea, ang
Myrobis, pinnea, ang
Myrobis, pinnea, ang
Myrobis, pinnea, ang
Nicatiama, Tabacco, ang
Nicatiama, Tabacco, ang
Nicatiama, Tabacco, ang
Nicatiama, Origano, ano
Preschamama, Origano, ano September, pianta, 174
September, gonna, 313
September, pianta, 313
September, pianta, 313
September, pianta, 313
September, feablista, 313 Smyrnium, Macrone pianta, 338 Sphendylium, pianta 341 Sulphur, Solfo; vivo, 348 Thymus, Timo pianta, 362 Tôymur, Timo pianta, 36a
Tordilium, pianta: (ita radice, 365
Urfur, Orfio: (so fiele, 383
Urtica, Ortica pianta: (ivi
Fulpra, Volpe animale: (so poimone 386
X;lon, Goffpium, Cotone, (so feme, 387

BOCCA INFIAMMATA, & FETENTE. Alaternus, Alaterno arbofcello: le fue foglie, o

Aleternus, Alaterno arbolecilo: leis Alumen flumes, 141 Areca, Cache, 30 Beccabunga, o Veronica, pianta, 49 Campannia: pianta, 68 Cotinus, Cosiaria, atbolecilo, 113 Cubebe, Cubebi, 117
Fanculum, Finocchio: fuofeme, 148 Frambafia, Rovo Ideo, arboicello, 149 Imperatoria, pianta, 185 Iris Fiorentina, Iride di Fiorenza, 187 Juniperus, Ginepro, fue coccole, 188 Limenes, Limoni: fua fcorza, 208 Marum, pianta, 226 Muschara mus, Noce moleata, 237 Negundo, albero d'India , 249 Negunés, albrod'India, 249
Nus juglaus, Noce, 23,
Phillyses, arbofcello: fue foglie, ecoccole, 2,2
Phillyses, arbofcello: fue foglie, ecoccole, 2,2
Seman Mefch, ferme, 23,
Virtualman, arbofcello: fue foglie, ecoccole, 3,2
Virtualman, arbofcello: fue foglie, ecoccole, 3,2
Virtualman, arbofcello: fue foglie, ecoccole, 3,2

POR UMORI DA PURGARE.

CALLI.

Acrien . Caftagna del Brafile : il fiso olio . a Aliam , Aglio , 12

uddium, pianta, fuz radice, 34 Zaciniha , Verucaria , pianta , 388

Vell, FRATTURE, &c.

FAL O'R DI VISCERE CANGRI. & CANCRENE.

Alumen, Alume, 13 Anatron, & Nitron eforce di fale, 18 Arifielechia, pianta, 32 Affacus marinus, loculta pefoe, 38
Balfamum de Talu, Sotte di balfamo, che vien d'America, 4 Benzeimum. Benzoino, 50 Cammerus, gambero, 68 Campbona, Caphura, Canfora, 68 Cerbadilla, (cme, 89 Filogo, pianta : fun acqua, 146

Gelium , pianta , 155 Gurum , Salamoja , 155 Gentsana, Genziana, 156
Gras, Genziana, 156
Gras, Genziana, 160i occhi, e ventriglio feccati, efeci verizzati, 161

veritzati, 161
Helistrapium, Ginfole, 168
Helistrapium, Ginfole, 168
Helistrapium, Milum Infonsum, Melanzane, 230
Miliferde, Centegambe, 234
Manute, Mummis, 240
Paffaphalius, meicuglio di bitume, e pece, 282
Rajmerinur, Kamerinor i bei foglie, e kori, 308 Sal armaniacum, Sale armoniaco, 314 Scorodonia, Salvia ngrefiis, pianta, 327 Solanum, Morelia, 338
Tinen, Tinea peice, 364
Villerialis, allium alpinum, pianta, 375 Urtica, Ortica, pianta, 383

> CAPELLI da crefrere.

Abretanum, Abrotano peliato, e posto sulla testa, a Ampeliate, terra nera, tinge i capelli, 16 Anguilla, Anguilla pesce, suo grasso, 20 Apis, Ape, pecchia, 23
Azedorach, Albero Santo, fua decotione, 44
Fucus, Calabrone: fua polvere, 151
Hippocompus, Cavalio marino, 171 Hippocampus, Cavallo mare Lacerus, Lucerrola, 192 Mus, Topo: fuo flerco, 242 Musca, Mosca, 242 Sus, Porco: fuo fiele, 349 Tabanus, Taláno, 330 Vespa, Vespe, 374

CARNI BAVOSE, & CARNOSITA'

Acnjes, Caffagna del Brafile: Il fuo olio, a Acrugo, Verderame, 7 Aes, Cuprum, Venus, Rame, 7 Alumen, Alume, 13 Arfenicum, Arfenico, 34 Afus , five Sarcephagus lapis , pletra : fino fiore , 36 Boran , Borace , 56 Cala, caicina, 67 Cervadilla, feme, 89 Cobultum, pietra, 102 Ranunculus, Ramoncolo, 301

da confumarfi.

Smarti, pelce, 337 Staphifagria, Stahiagria planta, 345 Pitrishum, Vittiuolo, 380 CARNE DA CRESCERE

Ved, FERITE, & TAGLI Ved, PIAGHE

Sabina, Savina albero, 213

CA-

CATARRI Cassiberida, Canteridi: in vefficanti, 72
Carripolifilar, Benedetta, 75
Carripolifilar, Benedetta, 75
Carrieris, fora di gentiaglia, 28
Comediena, Cianaleconte, 91
Cacherus, Pianas, fun salica popilicasa efficientemate, 103
Cacherus, Coloquinitaia, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieris, 104
Carrieri Echinopus, pianta, 133 Echinus terrefiris, Riccio: fuo fegato, 133 Epithymum, Epitimamo, 137 Faltrauck, 144

Faitrante, 144
Frait, Fico, 144
Froity, Troy, 148
Forfir, Cruica, Semola, 132
Grietribyas, radie Dukits, Regolizia, Liquinzia, 139
Guelitzun, Legnofanto, 163
Gumi Arabicam, Gomma Arabica, 163

Gunnis Arabicum, Comma Arabica, 183 Jalapa Guinpa, 183 Jalmianm, Geliomino, 183 Jalmianm, Geliomino, 183 Larsandula, Spigo: fiosi fori, 199 Liguma frat, Legno d'india, 205 Liguma frat, Legno d'india, 205 Liguma frat, Legno d'india, 205 Liguma frat, Legno d'india, 205 Liguma frat, Legno d'india, 205 Liguma frat, Legno d'india, 205 Liguma frat, Logno d'india, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma frat, 205 Liguma Methodam, radice, 327 Oleum Palma, Olio di Palma, 256 Patro, Pavone: Gue uova, 271 Phofanus, Fagiano: fuo grafto, 277 Platanus, Platano: fue foglie, 285

Primula Veris, pianta, 393 Quereus, Quercia albero, 149 Radix Carlo-Sando, Radice di S. Carlo, 300 Rhammus Catharticus, Spina Cervina, planta: fue coccole, 304

le, 304
Sal mariaum, Sal marino, deomnne, 316
Sarloparilla, Saliapariglia, 32a
Salaprilla, Saliapariglia, 32a
Salamilla, pianta, 339
Salamilla, pianta, 339
Salamilla, pianta, 347
Saluria, Sorione pefec: flue offa, 347
Taipa, Taipa: flua cenere, 333
Taimata, minusa fina radige, 36a Staries, Serviore, passes, ..., 7.
Tafpe, Talpa: fua cenere, 35:
Thymelea, pianea: fua radice, 36;
Viss, Vite: the vinacce, 380;
U/lus, Orfo animale: fuo graffo, 383;
Xjris, pianea: fua radice, e feme, 388

Cornex, Cornacchia uccello, 109

#### CERVELLO INFERMO.

Ambra, Ambra, 14 Ambraha, pianta, 15 Ammi, feme, 16 Ammi, Icorc, 16
Ameridam, Ipezie di fava: fito decotto, 17
Ameridam, Ipezie di fava: fito decotto, 17
Amerida, planta: fita radice, 20
Aminel, forte di gomna, 21
Zalfammi, Padatam, albero, 45
Zalfammi, Peraviasim, Edifino del Perà, 46
Emratamm, Peraviasim, Edifino del Perà, 46
Emratamm, Peraviasim, Carinel, 18
Zalfammi, Peraviasim, Edifino del Perà, 46
Emratamm, Peraviasim, Edifino del Perà, 46
Emratamm, Peraviasim, Edifino del Perà, 46
Emratamm, Peraviasim, Edifino del Perà, 46
Emratamm, Peraviasim, Pera Betoulea, pianta, 51 Caffe, Caffe, 64 Calamintha, Calamenta, 67 Caliba , pianta , 66 Campberata, pianta, 69 Campborists, planta, 69
Casts, Cane: il cagnisolino nato di frefco, aperto, mello
caldo fulla cetta, 70
Carypshilata, Bencletta, 79
Carypshilata, Bencletta, 79
Carypshilata, Cattorino fiore, 79
Cafforms, Cattorio, 82
Call Cincatann, Cioccolata, 95
Cinnamenum, Cannella, 99
Cirrenm, Cedro, 100
Clinopodium, Bafilico felvatico, 201
Connaccia sucollo

Corten, Caryophyllatus, icorza d'albero, est Cortufa, Sanicola planta, 113 Coffus berterum, pianta, 113 Coffai betrermm, plants, 113
Contains biomesm, crainlo unano, 114
Caistas, Cabebi, 117 [Inviteo, 118
Diffai Saloro, Cinato, 118
Diffai Saloro, Cinatone, 128
Progenta, Fingola; filo frutto, 149
Frasimila, Friffiella, 130
Galaditas, pierra, 133
Galagas, raide, 119
Hermostafikas, Ermostattio, 170
Hermostafikas, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, 1100
Latting, Hirande, Rondine uccello, 174
Dupreseries, pianta, 185
Letanadas, Ipigo: (uoi bori, 199
Letanadas, Ipigo: (uoi bori, 199
Letanadas, Ipigo: (uoi bori, 199
Letana, 1, 100: (uo caccole, 200
Les, Lione: fua came, 201
Ligaum Hedium, Jegond Altoda, 200
Ligaum Hedium, Jegond of India, 205
Ligaum Rodum, Jegond Rodi, 206
Litam Garballiam, Piorniflo, Mughetto, 206
Litam Garballiam, Piorniflo, Mughetto, 206
Litamese, Jamoni-1 ita (corta, 208 Marum, pianta, 216 Meliffa, Meliffa pianta, 229 Mentha, Menta, 231 Merina, pianta, 137 Mefebata, Nua mefeata, Noce mofeata, 237 Mefebus, Muschio, 238 Majchus, Dillichno, 338
Majchus, Dillichno, 339
Naw terryphyllera, Cannella garofinata, 35a
Naw medius, Nice medicinale, 235
Ormono, Balilloo, 334
Lerka, Peico ins force, 376
Fallum mentanum, planta, 348
Fallum mentanum, planta, 348
Fallum mentanum, planta, 348
Fallum mentanum, planta, 348
Fallum Majchus, 348
Rajmarinus, Raimerino: Ice foglie, e fiori, 308
Rajmarinus, Raimerino: Ice foglie, e fiori, 308
Rajmarinus, Raimerino: Ice foglie, e fiori, 308
Rajmarinus, Raimerino: Ice foglie, e fiori, 308
Ratus, Ruta, 341

Refinerinus, Rametino: tue togii Ruta, Ruta, 311 Santalum, Sandalo, 330 Saffafras, legno, 323 Semen mafehs, lenne, 331 Stachas, pianta: fuoi hori, 345 Stryens, Storace, 347

Taramebara, albero: fuo legno abbruciato in fuffomigio, a su

#### CERVELLO.

Th?, planta, 360
Thymur, Timo pianta, 36a
Valeriama, pianta: fice radici, 371
Vanneillur, Pavoncella uccello, 372
Verbena, Verbena, pianta, 373
Visumu, Vino, 376
Vifcam, Vifchio, 379

#### COLICA NEFRITICA.

Dd a

Alkekengi , Solamum , pianta : i fuoi frutti , 11 Alibaa , fpezie di malva , 13 Apar, rondine marina, 24 Afiliar , Nafello petec: fua pietra della refia , 36 Barbarea , pianta , 47 Cakile, pianta, 64 Cardamenum, Cardamomo feme, 76 Carduelis, Calderino uccello, 76 Cardatir, Calderino uccello, 76
Cardo, piant. (in Gene, 78
Cardo, piant. (in Gene, 78
Cardo, 18
Cardo, 18
Cardo, 18
Cardo, 18
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19
Cardona, 19 Grigalius, uccello, 161 Hirunde, Rondine: fuo flerco, 174 Hypericum, Iperico, 179

Juniperar, Ginepro. 138 Liuws, Lino: fuo feme, 210 Lithospermum, pianta, 211 Mays, Framenton Turcterm, Franco di Turchia, 227 Melis, Taffo animale: suo grafio, 229 Menyaurber, planta, 232 Nux juglans, Noce: fuo olio, 213 Ofmunda, pianta, 265 Partitatia, Erba muraie, 269 Pato, Pavone: fuo graffo, 271 Petos, Parone: 1800 grano, 37.
Pranum, Pruna, 39.
Radiu S. Helene, Radice di S. Elena, 300
Raphanus, Ramolaccio, 30a
Raphanus, Ramolaccio, 30a
Rafus Ruleu, Ruco arbofcello: fue coccole, eradice, 310
Sai Catharticam amerum, fale, 315 Sargaze, pianta, 300 '
Setaua, Umora, Ombrina peice : pieera della fua refta, 224

#### COLICA NEFRITICA.

Sifimbriam , pianta , 337 Terebinthina , Trementina , 316 Terramerita, radice, 357
Tethyja, pefce con guicio, 359
Tordylium, pianta: tuo feme, 365
Virga mred, Confolida, pianta, 379

#### COLICA VENTOSA.

Alexda, Galerita, Lodola uccello, 10 Auas, Anitra uccello: applicata ful ventre, 18 Anifum, Anice: feme, 21 Anthora, pianta. 21
Arauens, Ragnatelo: fua tela fritta con aceto, 26
Canis, Cane: fuo flerco bianco, 70 Chameptiys, pianta, 92 Cicada, Cicala, 96 Cuculus, Cucuio uccello, 117 Daullontas, arbofcello: fue coccole, 125 Daulissus, athofello: fie ecoccie, 115
Descriet, planta, planta, 12
Descriet, School, planta, 12
Descriet, School, planta, 12
Descriet, planta, 12
Descriet, 12
Descriet, 12
Descriet, 12
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
Descriet, 14
D uontamen, 1000 a Egitto itua carne, 184
Imperatoria, pianta, 185
Jaulperus, Ginepro: fue coccole, 188
Liguam Nephriticum, Legno Nefitico, 205
Libalperum, pianta, 211
Lapas, Lupo: fuoi inteffini, 213 Lapar, Lupo: 1001 mettini, 215
Meringe, 318/ro: flua radice, 336
Meringe, 318/ro: flua radice, 336
Meringe, 318/ro: flua radice, 339
Nar juglene, Noce: five ofio, 253
Oles, Ulivo: five ofio, 253
Orekenche, Orobanche, 261
Orek, Peccha: fluo graffo, 263
Pere, Pavone: five graffo, 271 Patro, Pavone: 110 granto 371
Patropus, Polpo pelee: fua carne arroftim, 188
Patropus, Puleggio, 194
Durrus, Qurreia: fua phianda, 199
Durrus Qurreia: fua phianda, 199
Durrus Gurtini, Farchetola uccello, specie d'Anitra faivations

Ca, 199
Ruta, Ruta, 311
Sal intermes, Fossie, Sal minerale, 315
Sersphum Abjenthum, Affenzio marino, 333
Macarine, pianga, 228 Smy/nium, Macorone, pianta, 238 Surer, Suvero: fuaghianda, 348 Suber, Suvero: (ua gnianua, 340 Teibija, pefee con guicio; 359 Thymur, Timo pianta, 362 Toodylaun, pianta (uo feme, 365 Verbena, Verbena, pianta; 373 Upupa, Bubbola uccello, 382 Fufturia, pianta, 386

Zedeerie, radice, 388 Zinci, frutto: fun manderia, 280

#### CONVULSIONI & MOTI CONVULSIVI.

Beben, radici eftere, 49
Bubelds, Bufalo: fue corna, è unghie in polyere, 60 Cerrus volaus, infetto, 89
Echinus terrefiris, Forbicceta infetto, 149
Hallmus, planta: fina radice, 265 Helperts , pionta , 171 Pape . Pavone : fuo flerco , 2 71 Phofianu , Fapiano occello , 2 77 Sal marteum, Sal marino, deumane, 326 Sat marinous, Sai marino, a combine, 31 Spins alba, planta: 506 feme, 34a Fifcum, Vifchio, 379 Frii-Idaa, arbofcello: fue coccole, 380 Fulper, Volpe animale: fuo graffo, 386 Xyris, planta: fuo feme, e radice, 388

### CORRUZIONE

Da Impedire.

#### Ved PUTREDINE, PUTREFAZIONE.

CORSO DI VENTRE. Acatta , fugo, a Acaja, forte di pruno d'India : fuo frutto, a

Acereja , Acetofa , 4

Achates, Agata pietra, 5

Agrimoria, pianta, \$
Ametofius, Ametifia, pietra, 1;
Ametofius, Ametifia, pietra, 1;
Ametofius, Ametifia, pietra, 1;
Ametofius, Ametifia, pietra, 1;
Ametofius, Ametifia, pietra, 1;
Ametofius, Ametifia, pietra, 1; Andá, albreri forna del tuo frutto, 19
Areara, futto un albreri dinala, 21
Arbana, Albatro: fue fopile, feorra, e frutto, 30
Affana, Malello pete: fue pitera della tetta, 36
Affana mariane, Loculta, pefere fue guicio, branche, e
pietra della cetta, 38
Afferia, Pietra Stellaria, 101. Aftragalus . pianta : fua radice, e feme , lvl . Azaralus , Lazzerpolo : fuo frutto, 44 Barba Capra , pianta , #7 Bellis , pranta , 49 Ber , albero : fuo trutto, e foglie, 50 Berberis , arbofcello ípinofo : fuo frutto , 50 Eezear, pietra, 53 Bifferta, pianta, 53 Balur, Bolo, 55 Burfa pafforis , pianta , 62 Caffe, 64 Camelopardalte, animale: sue corna, ed unghie in polvere, 67 Canter, Granchio: fue pietre, 70 Captea, Capreus, Capredus, Cavrinolo: fue corna, 73 Castapuli, o Garcapuls, albero: fuo frutto, 73 Carcharias , Can marino: fuoi denti, 75 Carcharias, Can marino: fuoi denti, 75
Cate, forte di pennito, \$2
Cate, forte di pennito, \$3
Catecha, forta di palla, \$3
Catecha, forta di palla, \$3
Centanium magius, \$3
Consum Lum magius, \$3
Consum Lum Core (forte), \$4
Consum Lum Core (forte), \$4
Consum Lum (forte)
Consum Lum (forte)
Consum Ceralium, pianta, 107
Ceralium, Coralio, 107
Ceralium, Coralio, 107
Ceranium, Corniola pietra, 209
Ceranu, Corniola aibero: (uo frutto, 209

Cerenepus, Corno di Cerro, pianta, 110 Certuja, Sanicola pianta, 111 Corn , fcorza , 112 Cranium bumanum, cranio humano, 114 Cydonia, Cotogno frutto, 121

Cynogloffam, lingua di cane, 122

Canar

Cymerhodes, Rofa di cene: fuo frosto, 131

Cyprimus, Capp., Carpione pefec: offo, o pietra della fon

Rhopantum, Rabarharo: fun radice, 104

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopantum, Raponico, 105

Rhopant Dentaltum, nicchio, 126 Elatine, forta di linaria, 133 Elatine, form di linaria, 131
Elphar, Avolo, 131
Elphar, Paco, 131
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130
Elphar, 130 Greglueria, Uviapina: 100 trutto, 121
Gaucijane, albero, 152.
Gustis, albero: 100 trutto, 163.
Gustis, albero: 100 trutto, 163.
Heltanbemum, Flas falis, pianta, 167.
Heltanbemum, Flas falis, pianta, 167.
Heltanbemum, Gemma, Elitropia pierra, 163.
Herba lamaginofa, pianta: 1111 radice, 169.
Hippolapationm, flerra del Cavallo, 172.
Hippolation, Flerra del Cavallo, 172. Hires, Capra, Becco, Capra; fue corna, ed unghie, 173
Holli, Ulli, speale di baliamo, 174
Hyatinthus, Giacinto, pietra preziola, 276 styatineus, Giscinco, pietra preziona, 176
Hyporifis, pianta, 179
Jabetapita, albero: (no frutto, 181
Jaca, albero: fao frutto, 181
Jangamer, albero dell' Indie: (no frutto, 183
Janjanaa, albero dell' Braille: (no frutto, 183
Janjanaa, albero dell' Braille: (no frutto, 183
Janjanaa, albero del Braille: (no frutto, 183
Janjanaa, albero del Braille: (no frutto, 183
Janjanaa) Men, Elce albero: sue foglie, 181 Januage, planta, 188
Janua, glumo: (uofeme, 188
Karabi, Eledrum, Ambra, 189
Legepur, pled il Lepre, planta, 192
Lansiam, planta, 19c, planta, 192
Lansiam, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta, 19c, planta Liguirom, Liguiro arocicus, Xun Limonium, pintra, 102 Lithophisus, p anta, 110 Licopalium, Pri di Lupo, pianta, 212 Licopalium, Pri di Lupo, pianta, 212 Licopas, Marrubio acquatico, 116 Mañus, Melo: fuo fruto del falvatico, 120 Mañus, Melo: fuo fruto del falvatico, 120 Mañus, Melo: fuo fruto del falvatico, 220 Margaria, Perle, 124 Mafiche, Mattice, 216 Merula, Merulus, Meria, Merio uccello, 133 Merula, Merulas, pretta, pretta massov Deliphias, Nepolos, a33 Milman, Muglio: (no pane, a33 Millefolium, pianea, a 24 Merulas, Merulaszo pefec: (nol denti, a36 Marus, Porpora, fuo guicio, a46 Majus arbertur, Mofeolo di albero, a41 Myfurette, Coda di Sorcio, a44 Mygurit, Codd disortio, 344
Nammaleria, pinta, 213
Oppinm, Opplo, 315
Orbit, préc: noi denti, 219
Oryacentha, arboicelo, 261
Pagenre, Pagarre, 167
Fentaphyllades fragitram, forta di Cinqueloglie, 272 Frenker, planta, 2-1f Februis, planta, 2-17 Februis, planta, 2-19 Pilofila, planta, 2-10 Flautage, Plantaggine, 2-14 Feligenum, Centinodic, Sanguinalis, Corregginola, 2-12 Petgenum, centinoma, sangament, popular petertila, Anferina, pianta, 191
Pramus Sylvefiris, Pruno falvatico, 192
Pamea malus, Melagrano: fuoi fioti, 196 Parpura, Porpora, 297 Pyracantha, spezie di Nespolo, 297 Pyrola, planta, 198
Fyru Sylvefiris, Pero falvatico, 198
Durrus, Ogercie: foe foglicin decozione, 299
Durusu, Ogercie: foe foglicin decozione, 299
Durusung dium, Cinquetoglie pianta: fua radice, 299

Ribes, Uva spina, 306 Rofa, Rosa nore: le rosse, 30 Rabus, Rovo: sua radice, 30 Rapicapra, Cavriolo, Capraínivatica: fuofegato, 310
Sanguis Dracusis, fangue di Drago, fugo, 319
Sardenya, Sardonico, 321 Sardonya, Sardonico, 311
Sciepus major, Gionco grande, 325
Secale, Segala: itaa cruica, 329
Sechan, pianta: fuo feme, 334
Smeragdus, Smetaldo, 327
Sophia Chivarperum, pianta, 329
Sophia Chivarperum, pianta, 329
Sophia, Sorbo: fuo frutto, 340
Sechal, Sorbo: fuo frutto, 340
Sechal, Sorbo: fuo frutto, 340 Spedium, Ebur uflum, avorio abbruciato, 343
Squattum, Squadro peice, 343 Spenism, name of pales, 343

Jennism, name of pales, 343

Jeder Javers alterity fan bestel, 343

Jeder Javers alterity fan bestel, 343

Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennism Jennis Tribulus opususus, Castagua deciqua, iri. Tabalaris, pistora, 1,5 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 arms, 1,2 Urucu, pafin, 384 Urucu, Bue falvatico: sue corna, 385 Xylon, Gossipium, Cotone: suo seme, 387 CUORE DEBOLE. Acetofa, Onylapathum, Onalis, Acetofa, Ageratum, pianta, & Agrida, Omphan, uta acerba, agrefto, & Ambra, Ambra, 14 Ambrofia, pianta, 11 Aneues, frutto di una pianta Indiana: fuo fogo, 18 Amenica, trutto di una pianta Indiana: fuo fugo, 18
Angelica, pianta: fua radice, 30
Anglum, Anice: fuo feme, 31
Arber refilir, Albero Indiano: fuo fori, 30
Armenicas, Meliaco, Baracocia: fuo frutto, ò mandorla
del fuo nocciuolo, 31
Actualica, Baracocia: fuo frutto, Afperula, pianta, 17 Balfamum: fuo olio detto Opobalfamum, 46 Balfamum Perupianum, Balfamo del Peru, 46 Barba Capra , pianta , 47 Berberis , arbofceilo (pinofo: fuo frutto , 50 Betonica, pianta, 11 Betonica, panna, 21
Bernary, pietra, 13
Benary, fingello, 52
Bernary, Boragine: tuo fiore, 27
Bugiglum, etha fimile al boragine: (uo fiore, 63
Catha, planta, 65
Cathar, pianta, 65
Cathar, pianta, 65

Cattoa, pianta, 66
Cardiaca, pianta, 76
Caryophyllata, Benedetta, 72
Caryophylli, Garofani, 72
Caryophyllis bortenii, 73
Carjophyllis bortenii, 73
Caffa lignea, forta di Cannella, 20
Caffa lignea, 10 can

Caffeda, piaota, 80 Catecha, forta di pafta, 83 Cerrus, Cervo: offo del fuo cuore, 88 Chronf , spezie di fico d'India , 94

Cine-

Einara, Cardofo, 95 Einara, Categoro, 93 Cinnamenum, Caincilla, 99 Citreum, Cedro: flue foglie, e ficre, 100 Certen Carlophyllanu, feorza d'albero, 112 Crecu, Zaferano, 127 Cuci, frutto orientale, 117 Diffamus Cresteus, Dittamo di Candia, 128
Diofpyros, arbofcello: fuo frutto, 128 Didyras, arbofcello, fuo fusto, 121
Diegoras, arbofcello, fuo fusto, 121
Elephas, Avorio, 114
Fengarde, Fagola filo funcioni, 124
Francella, Fagola filo funcioni, 125
Francella, Fraffinella, pianta, 110
Elli, Ulii, 19cinci Blaimos, 124
Juniperus, Ginepro, 128
Lyama dieze, 19cno d'Alce, 104
Lyama dieze, 19cno d'Alce, 104
Lumans, Limoni: loro Corra, a fugo, 105
Lumans, Limoni: loro Corra, a fugo, 105
Marrante, Pete, 134 Limone: , Limoni: loro korra, c fugo , 104 Margaria, Petle, 114 Mellanthus, Pimpinella fpicata, pianta , 119 Melifa, Ddeliffa pianta, 119 Melifa, Ddeliffa pianta, 119 Mentha, Menta, 111 Merina, pianta, 137 Mofebus, Mufebio, 138 Narvoul pelce: (no como detto Llocomo, 148 Angenta, recommendate de concentration de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya

The, pianta, 360 Termentilla, Tormentilla pianta, 365 Vinam, Vino, 376 Viola, Viola: fuoi fiori, 377

DENT

Che dolgono, è vacillano Abier, Abete: le fue foglie, e rami teneri,

Alumen, Alume, 14 Buccomon, Porcellam: guscio di pesce, fua polvere netta i denti, 60 Carcaman, gomma, 60 Caprea, Caprealus, Cavrimolo, 73
Carsanua, Gomma di Caragna, 74
Carsophylis, Garofani, 79
Colias, Lacerus merinus, pefce: la fua Salamoja, 103 Certai, Corbo: fuo flerco, 112 Certais, Certaila, arbofcello, 113 Dentellaria, pianta: fua radice, Hallmus, planta; fea radice, 167 Hedera, Eilera: fue foglie, 166

menera, muera: Inetoglie, 186 Hopfelmus, Jone Caballmus, Jufquiamo, dente di Caval-lo: il fuo ieme, 178 Iberis, planta: fua radice, 184 Uleteris y Fermicalaris, planta, 185 Mafitche, Mafitce, 326

DENT

Nicetiene, Tabacco, 250 Opium, Oppio, 258 Ofices, Ofitica: two guicio calcinato per nettaril, 163

Piper leagum, Pepe lungo, 28x Platanus, Platano: fua buccia, 285 Potentilla, Anferina, pianta, 191 Pfeudecrallium, Corallo faifo, 199 Ptarmica, pianta, 294 Pumen, Pomice, pietra, 196 Pamen, Pômice, pitria, agé
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privrie, Poptora, 197
Privriera, 197
P

Pedi CORSO DI VENTRE, DIGESTIONE

Da ajutare. Abfintbium, Affenzio, 2 Actrofa, Oxalis, Lapathum, Acetofa, 4 Allium, Aglio; fua cipolla, e radice, 13 Ambers, albero d'India, 14 Amemum, Amomo, 16
Anethum, Anifo: feme, 20 Caffé, 64 Cardamemum, Cardamomo feme, 76 Caret, planta: fuo feme, 78
Cafest, Caclo, 79
Cedrus Baccifera, Cedro: fue foglie, 24 Coffee, Scales, 32 (cales), 12 (cales), 14 (cales), 14 (cales), 15 (cales), 16 (cales), 16 (cales), 16 (cales), 16 (cales), 16 (cales), 16 (cales), 17 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 (cales), 18 Jesten, pianta: tuo teme, 314
The, pianta, 360
Thymus, Timo, pianta, 362
Visum, Vino, 376
Unsun, pafta, 384
Zingher, Zeugero, radice, 389
Vesti APPETITO da rilvegitare.

DISENTERIA. Brane, Botton 11

Brane, Botton 11

Britan Botton 11

Britan Book 15

Britan Book 15

Britan Book 15

Campr, Granchhoi fan paere deet oecchi, yo

Campr, Granchhoi fan paere deet oecchi, yo

Campr, Alexen i Book fronti, e fogle, fal
Catir, Alexen i Book fronti, e fogle, fal
Cottin, Alexen i Book fronti, e fogle, fal
Cottin, Alexen i Book fronti, e fogle, fal
Cottin, alexen i paeren i Brandler, yo

Chamacheaux, pienni: En raider, yo

Chamacheaux, pienni: En raider, yo

Codecide, Fava & Egiron, 102

Codecide, Fava & Egiron, 102

Cortes, Caractechia, Boolitero, 105

Cornes, Cornolo albero: fuo frutto, 20 Corn, feorza d'albero, 172 Creta, Creta, force di terra, 124 Cupreflus, Cipreffo: fue bacche, 129 Coprofig. Ciprefilo: In bactocks, 1:15
Gentale, Grant Loy, pinna, 1:16
Gentale, Grant Loy, pinna, 1:16
Gautt, a blavo, fice first, file
Hippotapalame, Jores di Lapazio, 1:2
Hippotapalame, Jores di Lapazio, 1:2
Hippotapalame, Jores di Lapazio, 1:2
Hippotapalame, Jores di Lapazio, 1:2
Hippotapalame, Jores di Lapazio, 1:2
Hippotapalame, Jores di Lapazio, 1:2
Lapazio Lapazio Lapazio, 1:2
Lapazio Lapazio Lapazio, 1:2
Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazio Lapazi Mediam, pianta, 337
Merala, Merala, Meria, merio uccello, 333
Mefpilus, Neipolo: fuo frutto, erami teneri, 333 Mulefolium, pianta, 234 Mules, Mulo: fuo flerco, 239 Mular, Mulor ino ferco; a 19 Nammelaria, pinata, a 13 Nambolata, pinata, a 13 Nambolata, pinata, a 14 Order, pecca 16 ino dendi, a 19 Order, pecca 16 ino dendi, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phenia, pinata, a 19 Phen Pocifikus Indicus, Porced India, 290
Petempeten, Fentalis, piant, 291
Pressus Sylvesfiris, Pruso falvatico, 292
Pylisus, piante (too feete, 292
Panta Sylvesfiris, Pruso falvatico, 292
Panta sadut, Melagrano: (aof fori, 296
Dannard-Guercia, 299
Dannard-Immo, Cinquefoglie: fits radice, 249
Resu, Resu, Sambaco: foo igrani, 218
Sembacus, Sambaco: foo igrani, 218
Crippe Majore, Ginnoc grande, 311 Scipul Maper, viunco granuc, 321 Sium, pianta, 327 Smeragnas, Smeraido, 327 Sophia Chirugerum, pianta, 319 Soehus, Soto albero: fuo frutto, 340 Sperma Ceti, Cervello di Balena, 341 Speems Cett, Cervelto di Balent, 241
Sunes, pinna; 3, 200
Sunes, pinna; 3, 200
Sunes Caglinda méjor; pianea, 310
Sunes Caglinda méjor; pianea, 310
Tene Padase, piene di cetta; 3, 12
Tenes Las, 7, Copico piene gennas, 3, 16
Tenes Padase, pienea gennas, 3, 16
Tenes Padase, pienea gennas, 3, 16
Tenes Maria, pienea sunes sunes de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio d

DOLORI

Aper., Cignale: fuo graffo, 13 Argemen, force di Papavero : fuo fiore, fua ce icine, 31 Ares., Montone: fuo fevo, 32 Arez, Montone: (80 sero. 32 Komia, pianta efera, 4] Seifodoso, Beladonan panta, sua eferiormente, 49 Centrias, perio proto: 100 logato, 81 Chomamelius, Camanilla, 92 \*\*Chomeruleus\*\*, Camanilla , 32
\*\*Chemeruleus\*\*, Camanilla , 32
\*\*Cerrida's Sanicola planta, 117
\*\*Cerrida's Sanicola planta, 117
\*\*Cerrida's Sanicola planta, 118
\*\*Cerrida's Sanicola planta i inali formation for the formation for the formation formation for the formation formation for the formation formation for the formation formation for the formation formation for the formation formation for the formation formation for the formation for formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the formation for the

e Injerioria.
Nesse, ficiale di mofcolo, 313
Nass injama, frutto dell'Indie, 313
Olypsu, lana ficucida, 327
Olyma cadinam vulgare, olio, 326
Opiam, Opplo, 325
Faparer, Papavero, 367
Papales, Propo, 323
Rana, Rana i No fiperna, 300 Sabdariffa, pianta, 31a Secundina Mulieris, Seconda di Donna, 33e Sefamum, Sefamo: fuo feme, 334 Sifyrinchium, pianta, 337 Stramonium, Nun metella, pianta : ufata efteriormenti

345 Strycholendres, Solanum arborefeens, arbofcello, 346 Tacamabaca, gomma, 310 Torpedo, Torpedine petce, 365

DOLORI DI CAPO.

Amurca, Feccia d'olio, 17
Amgdala, Mandorla: lamara, 17
Amgdala, Mandorla: lamara, 17
Aml, planta del Brafil, 20
Animel, forre di gomma, 22
Ceff?, 64
Ferula, planta: fina midolla, 145
Heiserophum, Girafole, 167
Hippengdanum, Caflagna d'India, 171
Flullyrea, sholocilo: fino fiori, 278
Robala radia, redice, 205
Re Sella, planta, 305 Tapia, arbofcellod India: fue foglie, 354
Tinea, Tinea peice, 364
Torpedo, Torpedine peice, 365

#### DOLORI DELLE GIUNTURE.

Caranna, Gomma di Caragna, 74 Chamedrys , pianta , 91 Chomselyis, 1 paints, 91
Cohunephis, 1 pra paints, 92
Copus, noce d'India, 126
Copus, noce d'India, 126
Fade Pragrats, feptic di Isvaid'America, 128
Fade L'Espatti, Faved d'S. Ignazio: foo olio, 148
Hermodalphis, Ermodattib, 129
Hyperkons, 1 perico, 172
Hyperkons, 1 perico, 172
Lutra, Castri, Fanderis, 1, Coetts, foo graffo, 214
Maria, Castri, Fanderis, 1, Coetts, foo graffo, 214
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 249
Post, Castra, 10163, 240
Post, Castra, 10163, 240
Post, Castra, 10163, 240
Post, Castra, 10163, 240
Post, Castra, 10163, 240
Post, Castra, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 10163, 240
Post, 1016 Pice. Gazza, 180

DUREZZE Ved TUMORI.

E EMICRANIA

EMORRAGIE. Acacia , Sugo, a Acetofa, Onalis, Lapathum, Acetofa, 4 Action, Agata pietra, 5 Actorus, Calamus aromatica Alaquera, pietra dell'Indie,

Alcea, planta, 10 Alchimila, pianta, 10 Anerambus, Amaranto, 14 Anger, Oca uccello: prima pelle de'piedi, ar Afina, Afino: fuo flerco, 16
Afteria, Pietra fiellaria, 18 arbacapra , planta , 47 Bellis, pianta, 49 Berberis, arbofcello fpinolo: fiso frutto, 50

Bifleria, pianta, 13 Belus, Bolo, 11 Brusella, pianta, 12

Dd 👲

Nilson de como pienzo 4 de Lichario Calcillo 190 (Silva pumos forre di geomes, 94 Calilon Calcillo 190 (Silva pumos forre di geomes, 94 Ceralismo, Craillo 190 (Silva pumos forre di geomes). Como di Cerro, panella 112 Cera Scora d'alberto, 112 (Cera Scora d'alberto, 112 (Cera Scora d'alberto, 112 (Ceradiste, planenta 1912 (Ceradi

Dystria, terra, 237
Erinacte, arbo(cello: fuo) fort, cime, nadice, 238
Erinacte, arbo(cello: fuo) fort, cime, nadice, 238
Erinac, Bluco verme: abbruciato, posto nelle natici, 238
Fernia, pianta, 7,15
Gallina, Gallina: b anco del fuo uovo, 2,54
Gallina, pianta, 2,15

Grenatus, Granato pietra, 160
Gnacijame, albeto, 164
Gnacijame, albeto, 164
Gnati, albeto, 164
Guntin, Gloro, 163
Gumma Arabicam, Gomma Arabica, 184
Gypium trudum, Gelfo erudo, 164
Hamatite, Amatita, pietra, 165

#### EMORRAGIE.

Helianthemum, Fles folis , pianta , 167 Eclistropius Gemma , Elitropria pietra , 168 Hispodula , pianta , 174 Hypecifis , pianta , 2 79 Karabe , Eleffrum , Ambea , 189 Karaba', Eleftrum , Ambra, 189 Ladamum, Laddamum, Indubuco, 193 Lapathum Sangwarum, Sangur di Drago erba fuo feme, 193 Lapathum Sangwarum, Sangur di Drago erba fuo feme, 193 Lapat Sanguradi, forte di Disafora, 193 Lapat Scotifius, Scotifius, pietra fue, 193 Lapat feedulers, pietra feeculere, 193 Later, mattone: fua polveret, 193 Later, mattone: fua polveret, 193 Lichen, Polmonaria, 204 Lycopus, Marrubio acquazico, pianta, 216 Lyfmachia, pianta, 217 Magnes, Calamita, pietra, 218 Magner, Calamira, pectra, a18 Margarita, Perle, aa4 Maradur, Grafida, pietra, a37 Mulus, Mulos iiua nnghia, a39 Mufus arbarau, Moloolo di aibero, a43 Mafous terrofiris, moleolo terrefire, a43 Omphalodes , pianta , a58 Ophing/offam, pianta, as \$
Ophing/offam, pianta, as \$
Ophinm, Oppio, as \$
Oxygrantba, arbolecilo, a62 Papater, Papavero, 16: Pedicularis , pianta , a 71 Pentaphylloides , quinquefolium fragiferum , pianta , a 72 Perfearla, pianca, 274 Phlomis, pianta, 278 Pimpinella, Pimpineila, 230 Polyconum, Centinodia, Sanguinalis, Corregiuola, 287 Potentilla, Anferina, pisma, 241 Pyrola, pianta, 298 Rofa, Rota fiore: le rofe, 307 Salia, Salcio, 316 Sangais Draconis, fangue di Drago, 319 Sanicula, pianta, 319 Sardonya, Sardonio pietra, 322 Spedium, Eburufum, avonoabbraciaco, 343 Suber , Suvero: fua buccia , 348 Tegula, Tegolo: fua polvere, 356 Terra Sigiliata, Terra Lemnia, terra, 352 Thelidram, Rate Pretraft, pianea, 359 Title, Tiglio albero: fuo feme, 363 Tormentilla , Tormentilla planta , 36; Vacca, Vacca: fuo latte, 371 Virga aurca, Confelida, pianta, 379 Virrielum, Vitriuolo; 380 Virga aurea, Conjustat, puema, 3,73 Virtulum, Vitriuolo, 380 Vitulus, Vitello: fua tetta, e piedi, 380 Umbilicus marinus, Niechio, 382 Umcorzo Muscrale, Coran fufile, pietra, 382

Urtica , Ortica : funfugo , 183 ' Ufnea bumana , Uinca d'Uomo , 185

#### EMORROIDI.

dies, Albeid, righo, 14

dies, Patrial, 19 gefer fin genellin, an

defer, Oca meetle, in genellin, an

defer, Oca meetle, in genellin, an

defer, Oca meetle, in genellin, and

defer, Oca meetle, in genellin, and

defer, Oca meetle, in genellin, and

Centuler, international and

Centuler, international and

Centuler, international and

Centuler, patrial, and

Centuler, patrial, and

Laurer, pat

Viraler, Virello: flux reths, c piedi, 38:

E P I D E M I A.

Pedi ARIA CATTIVA.

Pedi PESTE, 5 MALI PESTILENZIALI.

E P I L E S S I A.

Agent, Agnello, animale: Il fuo fiele, 8

Aler, Alee animale: flu unghia, 10

Aleeds, Alleyas, A leione uccello, 20

Apos, uccello, rondine marina, 24

Action, Joseph Control secolity, 10 of Action Secolity, 10 of Action Secolity, 10 of Action Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity Secolity S

Chemcherly, planta, 20.
Chemcherly, planta, 20.
Chemic Sperid of Fringuello, 35
Chemic, Cicopan succello; fiso ilerco, 97
Chemic, Cicopan succello; fiso ilerco, 97
Christells, Lincarino succello; 100
Christells, Lincarino succello; 100
Christells, Lincarino succello; 110
Christello, Coloquintala, fratto; 104
Cristello, 1110
Christello, Christello, 1110
Christello, Carolino cello; 117
Christello, Carolino cello; 117
Christello, Carolino cello; 117
Christello, Carolino cello; 117

Carpines Corpo, Carpione peice : offo, è pietra della fua rofta, 123 Darita, Dante animale, fue ugne, 124

Die

Disfantèss, pianta; fuoi fiori, 128 Echimus terrefiris, Riccio: fuo figato; 133 Equat, Equa, cavallo, cavalla: fuo latte; 137 Faus S. functit, Fava di S. Ignanio; 142 Frantisella, Fratfiorila, 150 Fringilla, Fringuello uccello, 150 Fulige, Fuliggine, 151 Galega, planta, 153

Heliatropius Grimma, Elitropia piatra, 168

Hiruus, Capra, Becca capra; iuc unghie, e corna, 193

Hiruude, Rondine uccello, 174 Heme , Uomo: fuofterco, 175 Jynn, uccello: 189 Lavar, Gabbiano uccello: fuo carvello, 198 Lavandala, Spigo: fuoi fiori, 199 Lee , Lione: fuo cuore fecco, aos Lepus, Lepre. 103 Lilium carnallium, Fioralifo, Mughetto 108 Lineria avis, Fanello uccello, 109 Lucius, Luccio pefee: offa della fua cefta, 213 Latrus, Luccio pefee: offa della iua cella, 313
Laurata, pianta: iuol femi, 311
Laurata, pianta: iuol femi, 311
Laurata, Lupo animate: fuo cooca, 313
Latrus, Cents favosalus, Longra, fuol cetticoll, 314
Latra, Cents favosalus, Longra, fuol cetticoll, 314
Latra, Cents favosalus, Longra, fuol cetticoll, 314
Latra, Cents favosalus, Longra, fuol cetticoll, 314
Latra, Mediffa, pianta, 315
Mediffa, Donnola: fuol fegato, e cervello, 343
Mediffa, Donnola: fuol fegato, e cervello, 343 Myrrbis, pianta, 245
Nerroud, pefce: fuo corno detto liocorno, 248
Nax Medica, Noce medicinale, 253 Oenanthe, uccello , 155 Ornar, uccello, ivi Prenta, pianta, 265 Paras, Carbonajo uccello, 270 Parter, Carbonajo ucceilo, a 70
Paffer, paffera uccello, a 70
Paffer Cameriuz, Canatino, a 70
Pato, Pavone: (to thereo, a 71
Phostomus, Pagiano uccello, a 77
Physiopiereus, uccello d'acqua, a 78
Physiopiereus, Rubecula, uccello, a 78 Pica , Gazza uccello , alo Pluvidis, Piviere uccello 286 Radin Carlo Santio Radice di S. Carlo, 300 Rofmarinus, Ramerino: fue foglie, e fiore, 302 Res felis , pianta , 108 Sanguir bamanus, fangue umano, 319
Sanguir bamanus, fangue umano, 319
Scorgaera, Viperaria, pianta, 128
Secunding multeris, feconda di Donna, 330 Serious , uccello , 332 Serpillum , ferpillo , 333 Seleli , feme 224 cii , feme 334 

ERNIA.

Anacampferus, Faba invenfa, pianta, 17 Angulia, Angulia pefer iua pelle, 20 Cerantar, pietra, 86 Crustara pianta, 116 Ceptriglas, Clarello pianta, 129 Dulcomera, pianta, 129 Dulcomera, pianta, 121 Ebbart strapies, Riccio, iuo graffo, 133 Lphdra, pianta, 146 Opjoimeradom, Cettiocrado; 164

Unicorna Minerale, Corna feffile, pietra , 38a Urfur , Orio: fuo fele , 383 Urus , Buefalvatico : fue corna , 185

Vultur , Avoltojo : fua carne , 386

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de mjermila.

de

F

PEBBRI.

Agelles, plants riandics, an offerture of afferty plants riandics, an offerture of affertee, plants, and offerture of affertee, plants, and offerture of affertee, plants, and offerture of affertee, plants, and offerture of afferture of afferture of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction of a construction

FEGATO OSTRUTTO.

Agrimenium, Eupaterium, pianta, \$
Ammeniacum gummi, Gomma ammoniaca, s
Aquilegia, pianta ap
Betar, Borace, 56

Terriameria, pianta, 358 Tinca, Tinca peice, 364 Uipera, Vipera, 378

Cer

Centrine, pefce parce: fuo feoato, 83 Chelldantum, Celidonia, 93 Chryfefphenium, pianta, 96 Ckbartum, Cleoria, Radschio, 97 Ckeata, Cleoria, Radschio, 97 Cafcute , pianta , 1 an Dakamera, pianta, 131
Erongiam, Barba di Capra, 139
Eupaterium, Eupatorio, pianta, 140
Gebuph, albero, nlio del fuo frutto, 155 Gebuph, alorro, nuo aet no rutto;;;;;

Hepatica, Epatica, planta, 169

Hircus, Capra, Becco, Capra; fuo fierco, 173

Japarandiba; aliberce fue foglie, 183

Lapalus, Uppolo: fue clime tenere, a13

Marrabium, marrobio, 225 Onents, Anents, pianta: fua radice, a 18 Stammum, Jupiter, Stagno, 544
Terra merita, tadice, 357
Vuipes, Vnipe: fuo fegaro, 386
Vedi OSTRUZIONI.

### F. E R I T. E è TAGLI.

Abretanum, Abrotano, r Abfutbium, Affensin, a Alchimilla, planta, rn Alga, Alga, pianta acquatica, 11 Anacampferes , Fabe inverfa , pianta , 17 Anagallis , Anagalide , pianta , 17 Androfamum, Siciliana, tota fana, pianta, 19
Angelica, pianta: fua radice, 20
Apium, Apio, 23 Aquilegia, pianta, 25 Arancus, Ragnatelo, 46 Aramus, Ragnatelo, a6
Argilla, Creta, terra graffa, 3a
Arifarum, planta: fue foglie, e fiore, 3a
Arifalechia, pianta, 7a
Artmifa, et al. S. Giovanni, 34
Aramdo, Canna: fue foglie, e fiore, 35 Afarina , pianta , 35 Afperula , pianta , 37 Baifamina, pianta, 45 Barba capra, pianta, 47 Berbarea, pianta, 47 Beccabunga (Verenica , pianta , 49 Bellis , pianta , 49 Betonica , pianta , 52 Bems Henricus, pianta, 56 Bupbralmum, occhiodi Bue, pianta, 61 Bupleurum, pianta . 61 Barfa pafloris, pianta, 62 Calcatripa, Confelida regalis, pianta, 66 Calcedus , planta , 66 Camparnia, pianta, 68
Canti, Cane, fuografio, 70
Carotta, Carota: fue foglie, 78
Carfida, pianta, 8n
Cartinamaria, R Carpus , pianta , 8n Centaurhum minus , Rapontico volgare , \$4 Centaurhum minus , fel terræ , pianta , \$5 Chumanerion , pianta , 92 Chriffanthemum , pianta , 96 Coclearia , pianta , 103 Certs, planta, 109 Certufa, Sanicola, pianta, 112 Cetimus, Cerieria, Arboicello, 113 Cerule, pianta, 113 Crambe, Cauolo marino, 114 Cruciera, pianta, 116 Carculio, Gorgoglione, infetto, è verste, 12n Delphruium, Confinida, 125 Detromates, pianta, 15n
Ergimum, pianta, 15n
Ergimum, pianta, 139
Fabs S. Ignesti, Fava di S. Ignazio; fua polvere, 143
Ferram eguinum, ferro di cavallo, pianta, 145 Geam, Sanicola pianta, 1 57 Globularia, pianta, 1 58 Hedera terrefiris, Ellera terrefire, 166

Heliant bemum , Flos Solis , pianta , 167

Jonthiafpi, pianta , 185 Justis , Giaffum, Gundo, 187 Justis, Glaffium, Kundo, 187 Laferpitium, planta, 198 Lepus, Lepre: fuo pello, 203 Leusenthemum, Occhin di Bue, pianta, 243 Levelficum, planta, 204 Lichen, Polmonaria, 204 Limenium, pianta, 209 Liquadembar, Balfamo, 210 Lycopfer, pianta , lingua di Cane, 216 Marrubiaffam, pianta , 225 Marson, pianta, 226
Millefolum, pianta, 234
Mofeatellina, pianta; 102 radice, 238 Munta, Munmia, 240 Myrrha, Mirra, 245 Nepera, Niepita, 249 Nigella, Gitterone: sun feme, 250 Oleum Cadinum vulgare , Olio , 2 56 Petafitet , pianta, fua radice, 2 77 Petajter, pianta, rua radice, 277
Petrofelinum, Petrofemolo, 275
Pimpinella, Pimpinella, 280
Pingaicula, Santcula, 281 Potentilla, Anferina, pianta, 191 Pyrela, pianta, 198 . Rana Ssivefiris , Rana terrefire, 301 Rapifrum, pianta, 3112 Rhafut, e Ramigi Messerum, Aristolochia Orientale, 30 s Rubia, Robbia: fun radice, 309 Samelus , pianta , 318 Sanicula, pianta, 319 o danuma, prama 3,54 Schemenskom, planta 3,54 Succifa, Medju Dubeld, planta 3,48 Symphyrum, Confalden major, planta 2,60 Femi 3,50

iemi, 30 Terilaneria, pianta, 338 Thailfiram, Rula pratesfis, pianta, 359 Termes rilla. Tornentilla, pianta, 366 Tragsegen. Barbad Becco, pianta, 366 Verbra, verbena, pianta, 373 Verbra, pianta, 373 Verbra, vino, 376 Umarta Barba capra, pianta, 381 Unifolium, pianta, 382 Unineraria, pianta, 385 Xylen, Geffipiam, Cotone: fuo fiore, 387

# FLATI, FLATUOSITA:

A VENTI, VENTOSITA'. Abretamen, Abrotano, I Agmus cafius, arboficello: le fue foglie, e feme, \$ sillium, Aglio: fua cipolia, e radice, 12 Amonamus, Amoma, 16 Amethum, Anifo, fuo feme, 20 Anctom, Anilo, 100 100 100 100, 76
Cerdamsema, Carlamomo, feme, 76
Cedrus Baccifera, Cedro: fue foglie, \$4
Chammentam, Cannamilia, 93
Cisnamomom. Cannella, 99
Cestandrum, Coriandro, feme, 118
Cerealla, 2000cello; fuoi fori, 1111
Certx VVintramus, Cannella bianca, 111 Cygaus, Cignouccello, 121 Cyperus, pianta: fue tadici, 122 Dancus Creticus, pianta, 125 Dancus vulgaris , caroca faivatica , 12 5 Dracunculus Esculentus, Dragone, etba, 13n Durio, albero Indiano: suo frutto, 131 Feniculum, Finocchio: feme, 141 Gagates , pietra , 152 Gagates, pietra, 13a
Galanga, radice, 153
Haermia, frutto Indiano, 165
Lawandala Spingo: fool foot, 199
Lawan, Alloro: fue coccole, 200
Lignum Indiano, Legnad India, 205 Ligofirium, pianta, fue radici, e feme, aof Liliafiram, pianta : fua radice, an y Loligo, Caiamajo, lolligine peice, ara

Mericale, 164
Mericale, 164
Merical, Mentale, 164
Merical, Mentale, 174
Melical, Mentale, 174
Melical, Melicale, 174
Nombi, pianta d'America, 149
Negles, Gierrore, annolla genofanata, 150
Ormun, Bellico, 154
Pepisace, Phillianci, 179
Pepisace, Phillianci, 179
Pepisace, 179
Pericale, # Spine alba, pianta, fua radice, 342 Vinum, Vino, 376 F L U S S I O N I.

Abter, Abere ie lie Roglie, e rami tenerl in decozione, t Ambrigie, pianta, t Ambrigie, pianta, t America, Eccidi Golo a y America, eccidi Golo a y America, eccus il e mircrati calde, s Ediformum Capaba, Ballamo d'America, 46 Bed Jamma de Yaha, forre di Belliamo che vieme d'America, Carlo forre di cennico, 32

## FORZE ABBATTUTE.

Alrah, Alrahe Rotton to this inid, 10
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Mandala 17
Alrahe Man

#### FRATTURE, DISLOGAZIONI, AMMAC. CATURE, ROTTURE.

Radjemow Copeles, Billiamo d'America, 46
Caris (, Carris (parific) yo
Carris (, Parific) yo

#### FRENESIA, SMANIA, DELIRIO.

Armenus lapis , pietra Armena , 34 Celumbus , Colombo , 105 Efula , Efola pianta , 140 Gallina, Gallina, 154
Helleberus niger, Elichoro nero, 168
Pica, Gazza uccello, 280
Vedt, MALINCONIA IPOCONDRIACA.

GENGIVE

Da Raffodare,

Alabafiram, Alabafiro marmo: fua polvere, 9

Alabaffrom Anabattro marmo: fias polivere, 9
desquiețes, pinnes, 13 \* 2
Geniețes, pinnes, 13 \* 2
Cerlorais, pinnes, 10 \* 2
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lettes, Lacca, 191
Lett

GOLA.

See Informacioni,

deale, Sorri di proceditale: le foite e, forra a,

dermessi, E-parettes pinne; I-police e forra a,

dermessi, E-parettes pinne; I-police e forra

descriptori, I-police e forra

deale, O-ponno, ilicoto, (in forra, e fereno, 12

deale, O-ponno, ilicoto, (in forra, e fereno, 12

deale, I-ponno, ilicoto, (in forra, e fereno, 12

deale, I-ponno, ilicoto, (in forra, e fereno, 12

deale, I-ponno, ilicoto, ililicoto, ilicoto, ilicoto, ilicoto, ilicoto, ilicoto, ilicoto, ili

Compounds, planta (88
Control (1970), 100
Controls, forced paths, 13
Controls, forced paths, 13
Controls, forced paths, 13
Controls, forced paths, 14
Pagus, 1800, 14
Frank-plant, 100
Frank-plant, 100
Frank-plant, 100
Frank-plant, 100
Frank-plant, 17
Frank-plant, 17
Frank-plant, 17
Frank-plant, 17
Frank-plant, 17
Frank-plants, 17
Frank-plants, 17

GOLA

James, I Limono, furtherror, 173

Jertes, planes, a libera dell'I fallar, fino frutto, 183

Jengman, a libera dell'I fallar, fino frutto, 183

Jengman, a libera dell'I fallar, fino frutto, 183

Long funda, d. Linn fipora, 193

Long funda, d. Linn fipora, 193

Long funda, d. Linn fipora, 193

Andre offe, fipora fetti mella fairvateta, 210

Marker, Mello regioli dimitiva, 210

Marker, Mello regioli dimitiva, 210

Philytres, anthofictio lein feigle, e ecocole, 274

Phys. Phys. 32

Roder, R. Orror, fine (pine 199

Roder, R. Orror, fine (pine 199

Todalista, Pares, 199

Roder, R. Orror, fine (pine 199

Traditate aparatrus, California da copus, 267

Traditate aparatrus, California da copus, 267

Traditate aparatrus, California da copus, 267

Traditate aparatrus, California da copus, 267

Traditate aparatrus, California de copus, 267

Traditate aparatrus, California de copus, 267

Traditate aparatrus, California de copus, 267

Traditate aparatrus, California de copus, 267

Traditate aparatrus, California de copus, 267

Traditate aparatrus, California de copus, 267

GONORRE à Scolazione , à fluffo di feme .

Ballowen Copales, Ballamod America & Calphones Coloriols, 104.
Calphones Coloriols, 104.
Calphones Coloriols, 104.
Calphones Coloriols, 104.
Calphones Coloriols, 104.
Cynerfoder, Rain di cance, 104.
Cynerfoder, Rain di cance, 104.
Cynerfoder, Rain di cance, 104.
Cynerfoder, Rain di cance, 104.
Cynerfoder, Rain Coloriols, 104.
Cynerfoder, America, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 104.
Calphones, 1 Sayina Chirurgerum, pianta, 339 Spedium, Ehur nfum, avorio abbruciato, 343 Terebinthina, Trementina, 316 Terra Sigillata, Terra Lemnia, terra, 358

#### GOTTA

Abier, Abere: Le fue foglie, e rami teneri in decosione, z Androfacke, pianta, 19 Ardes, A phinore: succello 1 fuo graffo, 30 Afinar: A fino, il latre da fina, e lua orina efteriormente, 36 Cants. Cane: tho graffo, 70 Crysus, Cervo: tho fangue, 88 Chamaleon , Camaleonte , 9 z Ciconia , Cicogna uccello : fuo graffo , 9 7 Colchicum, pianta, fua radice applicata efferior Certay, Corbo, 112 Ephizmum, Epitimo, 137 Furfur, Crusca, Semola, 152 Helistrapium, Girasole, 167 Hepans . Jecus marinum , pefec , 169 Himantepus , Havnespoda , uccello : fuo grafio , 171 Homo , Uomo : fua orina , 175

Jalapa, Giaiappa, 18a Milvus, Nibbio, uccello, 234 Multila, Donnoia, fuo fangue, 243 Oleum Palma , Olio di Palma , 216 Oneger , Afino falvatico : fua midolia . 2 46 Rhammus Catharticus , Spina cervina , pianta : fue coecole , 304 Scordium, pianta, 326 Serpens, Serpente: (no grafio, 333 The, pianta, 360

The planta, 500 Vacta, Vacca: fua orina, 37t Vefpertille, Pipifirello, 375 Viverra, Furetto animale: fua carne, 381 Urina, Orina, 383

IDROPISIA. Acetabulum, Androfaces , pianta acquatica , 4 Andreface , planta , 19 Aram , pianta : fua radice , 24 Brjania, Bitonia, pianta, 69 Brjania, Botta, ò Roipo (pecie di sana : sua polvere, 60 Campborata, pianta, 69 Carduny marianu; , Cardo di nostra Signora, 77 Cardaus meriamis, Jaroo ai noura Signor. Cepa. Cipolla, 85 Cytifus, Citifo, pianta, 113 Ebahus, Ebbio, 131 Echamus terrifrus, Riccio: (no fegato 133 Erawbai, pianta: (no fema, 137 Efula, Efola, 140 Fulta, Felce: (na radice, 147 Frangula, arbofcello, 150 Frangala .arbofcello, 150
Garum, Salamoja : ln critici , 155
Gratiola (gratio Dei , pianta , 160
Gamusi guita , gomma Indiana , 164
Jalapa , Gialappa , 182
Fris nofiras , Iride : fius radice 186
Lapachum, Lapazio, 155

Latheris, forcedi Titimaglio, 148 Laureda, plaota, 199
Linaria, piaota, 199
Luparia, piaota, 209
Lupus, Lupo: fuo fegato, 213
Manaca, arbofcello dei Brafile: fua radice, 222 Mechacan, radice, 227 Menyanther, planta, 232 Ofmunda, pianta, 362 Paffer, Paffera uccello, 270 Raphanus Catharticus , Spins Cervins , planta: fue coccole ,

304 Ricinus , Mira fole , fuo frutto , 306 Sal Catharitum amarum , fale , 315 Sal Catheritum amerum, thie, 31
Salcente, planta, 316
Silymbrium, planta, 339
Soldanella, pianta, 339
Spina Salfinalla, pianta, 349
Turpetbum, Turbith, tadice 369
Vacas, Vacas, tina crisa, 371
Visla, Viola: fino forme 377
Vivis, nivera; for radice, a ferre-Xyris , pianta : fua radice , e feme , 388

INDIGESTIONE.

Ved: DIGESTIONE Da promovere.

Ved APPETITO

Da zifvekliare. INFREDDATURE.

Vedi PETTO Vedi TOSSE Vedi GOLA

E fue Inflammazioni

IPPOCONDRIA. Ped MALINCONIA IPPOCONDRIACA

ISTERICHE PASSIONI. Ammi, feme, 16

Apinm, Appio, piaota, 23
Affatida: gomma, 37
Camphora, Caphura, Caofora, 68 Cedrus Baccifera, Cedro: fuo olio, \$4. Crecus, Zafferano, 115 Laferpithum, pianta, 198 Menn, Meu, pianta, 198 Neotiana, Tabacco, 190 Openana, gomma, 259
Sambucur, Sambuco, (uoi fior), 318 Sclarea, Matrifalvia, pianta, 316 Thombra, Satureia Cretica, pianta, 26a

Vedi MATRICE Vedi VAPORI ISTERICI.

ITTERIZIA

d Fiele sparfo.

Chalybs , Acciajo : fua limarura , 90 Faitranck, 144 Ferrum, ferro: fun (coria preparata, 144 Lapathum, lapazio, 195 Linaria, pianta, 209 Menyanihes, pianta, 232 Napus, Navone: fuo feme, 246 Ononis, Anonis, pianta: fua radice, 258 Origanum, Origano, a 60 Ofmunda , pianta , a6a Reduvine , Piattola aoimaletto , 308 Rubia, Robbin : fun radice, 200

Jearns , pefee: fuo fegato , 304 Terra merita, tadice, 357 Tinca, Tinca peice, 364

#### Vedy, FEGATO OSTRUTTO

LATTE

Da promovere.

Anerbam, Aneto: feme, 20 Ahrfam, Aneto: feme, 25 Beleus cerol; forte di fungo, è tartufo, 55 Carcapul, albero: fuo frutto, 75, Carei, pianta; fuo feme, 78
Cofur, Verme di legno, 112
Danafonium, Piantaggine acquatica; fa andar via il latte.

114 Ervum, Orebus, Moco, Rubiglia; fuo feme, 259

Galatettter , pietra , 1 53 Glaun , pianta , 1 58 Hallmar, pianea : lua radice , 165 Laffuca , Lattuga , 192 Nigella , Gitterone : luo feme , 250

Nigella, Gitterone: fiso feme, a Origanum, Origano, a 60 Perdin, Pernice, 23 Polygala, planta, a 87 Smartis, pelec, 337 Souchus, Gacerbita, 339 Verbena, Verbena, pianta, 373

LATTE Da Disperdere

Galbanum, Galbano, 153 Galbamon, Galbano, 173
Hys/Cromus, Judquismo, 178
Mandragora, Mandragola, 221
Populus, Pioppo: Tuol occhi, demme, 189
Rabur, Rovo: fue cime, 309
Selanur, Morella, pianta, 338 Spermacett, 341 Vermicularis, pianta, 374 Viola, Viola, 377

LEBBRA.

Bardana, o Lappa, Lappola, pianta, 48 Cerafies, scrpence, 36 Formica, Formica, 149 Mills, Tasio animaie: suo fangue, 229 Moringa, albero: fua radice, a 36 Talpa, Talpa animale: fua cenere, 352 Tefludo, Teiluggine: fuo langue, 378 Uipera, Uipera, 378

#### LETARGIA, à LETARGO.

Aqua, acqua: minerale caida, aq Celecynthis, Coloquintida, frutto, 104 Celumbus, Colombo, 105 Efula, Elola, 140 Gallina, Gallina, 154 Gallina, Ciallina, 194
Imperatoria, pianta, 185
Lutendula, Spigo: fuoi fiori, 199
Nicotiana, Tabecco, 250
Ricinus, Miraiole, antosicello: fuo frutto, 306
Tabello: Tabello: 166 Turpethum, Turbith, radice, 369 Utfcum, Uifchio, 379

LIENTERIA.

Vedi CORSO DI VENTRE Vedi DISENTERIA Vedi EMORRAGIE.

LOCHII

Bianchi delle Donne, o mestrui da fermare.

Filipendula, pianta , 246 Galeophs, pianta, 153 Lamium, pianta, 194

Polygonatum, feu Sigillum Saloments, Sigillo di Salomone :

Palyanarum, jeu squamo momente, seguina nakoe, a87
Sefban, pianta: fuo feme, 334
Sophia Christopeum, p anta, 339
Terra Syllidas, Terra Lemila, terra, 358
Tormentilla, Tormentilla, pianta, 365

MACCHIE DEL VOLTO da levare.

Vedi PELLE, & CUTE

Da ammollire, è guarire.

MALI ISTERICI.

o dell'Urero.

Vedi ISTERICHE PASSIONI.

MALI VENEREI.

Achanaca , pianta dell'Indie , 5 Aura , five Gallinafa , spezie di Corvo del Messico : sua carme mangiata, 40 Colorynthis, Colloquintida, frutto, 104 Gammigutta, gomma Indiana, 164 Hydrargyrus, Argentovivo, 178 Lignum Ferri, Legno Indiano, 205 Radin Carlo Santio, Radice di S. Carlo, 300 Sarfaparilla, Salfapariglia, 223

Vedi GONORREA.

MALI DE CAVALLI

Afarum, pianta: fua radice, 35 Furfur, Crusca, femola, 152 Gallina: Gallina: fun sterco, 154 Hispocalamam, Castagna d'India, 178 Mujculus, Nicchio, 242 Oleum Cadinum vulgare, olio, 256 Sal armoviacum, Sale armoniaco, 314 Sal vitri, Sai di vetro, 318
Veratrum, Elleboro, fua radice, 372

#### MALINCONIA IPPOCONDRIACA.

Armenus lapts , pietra armena , 34 Arum, Aropiana: fun radice, 34
Arum, Aropiana: fun radice, 34
Epithymum, Epitimo, 237
Hellebaru: niger, Elieboto nero, 168
Medifa, Medifa pianta, 230
Nodua, Civetta uccello, 252 Nedua, Civetta uccello, a 5a Pica, Gazza uccello, a 8o Poispodium, Polipodio: fina radice, a 88 Pomarcum, fugo di pomi, a 88 Sinapi, Senape: fino feme, 336 Stachas, pianta: fuoi fiori, 345
Veratrum, Elleboro: fua rad-ce, 372

MATRICE.

e fuoi Dolori. Aubinia . Uccelio del Brafile : fino corno , ao Artemifa , Erba S. Govarni , 34 Buryi , d Chenepalium , pianta , 58

Cars

Coma fanta, fpezie di Camamilla, 213 Equar, cavallo: fupi calli, 137. Catongum, canaca, 1)3
Herba Tristatis, planta, 170
Liquadambar, Ballamo, 210
Marrabium, Marrobio, 225
Matricala, Matricale, 226
Recinus, Mirafole arbofcello: olio del fuo feme, 306 Recing, patratos autocomos, 369, Sapone, 3200 Sperma Ceit, Cervello di Balena, 341 Stemaum Jupiter, Stagno, 344 Valvaria, pinent, 388 Zibethum, Zibetto, 388

#### MEMORIA DEBOLE

Ved CERVELLO INFERMO.

MESI; à MESTRUI DELLE DONNE:

Abfinthium, Affenzio, a Adjentum, Capillus Veneris , Capel Venere, planta Ameri-

cana, 5 Aguns caffus, arbofcello, le fue foglie, e feme, 8 Asse, Λloė, fugo, 22 Ammeniacum gummi, Gomma ammoniaca, ité Ameniacum Amomo, 16 Anfer , Oca uccello : fuo flerco in decorioné , 28

Aquilegia, pianta, 15 Artemifia, Etha S. Giovanni, 34 Arundo, Canna fua radice, 35 Afparagus , Sparagio : fuo feme , e radice , 36

Afperula, pianta, 37 Afperula, pianta, 37 Afphadelus, Astodillo, 37 Rembou, Canad India: fun radice, 47 Bdellium, forte di Gomma, 48 Beccabunga, o Verenica, pianta, 49 Beran, Borace, 56

Borris , o Cheuspodium , pianta , 58 Bryoule , Brionia piaota, 59 Caffe, 64

Calaminiba , Calamenta , 65 Calamus verus , forta di Canna d'India, 65 Calcoba, pianta, 66

Campberata, pianta, 69 Cardamenum, Cardanhomo, feme, 76 Cardiaca , pianta , 76
Carlina , Cazlina pianta , 77
Caretta , Carota : fua radice , e feme , 78

Caffielignea, forte di cannella, 80 Caffereum, Cafforo, 82 Ceacalis, pianta, 83

Centaurium minus , fel terra , pianta , 8 9 Chamedris, pianta, 91
Chamamelum, Camamilla, 92
Cinuamenum, Cannella, 99
Climpodium, Balilico (elvatico, 102

Conyza, pianta, 106

Cerallina , pianta , 107 Cerrada , Sparagio felvatico , 111 Coffus radice . 223 Coffus Horterum , pianta , 113

Cotala fatida: Spezie di Camamille, 213 Crithmum, Salisiragia, 115 Cuminidae, pianta, 119
Cuminum, Comino, feme, 119
Cynerambe, Mercorella falvatica, 12a

Cyperus, planta: (ue ra dici, raa Dautus Creticus, planta, ras Daullentas, arboicello americano: (ue coccole, ras

Didammus Creticus , Dittamo di Candia , 128 Dracunculus efculentus, Dragone erba , 1,0

Elichryfum, pianta, 134 Equus, Cavallo: fuoi calli, 137 Eryngium, Barba di capra , 139

Espanorlum, Batos di Capa, 1, 2 Espanorlum, Eupatorio: 240 Galanga, radice, 253 Galbanum, Galbano, 253 Gentiana, Genziana, 256

Helletrepium , Girafole , 169 . . Hircus , Becco : fuo fangue , 173 Hypericum, Iperico, 179

Ripprison, Ipotico, 179
Birti, planta, 154
Birti, planta, 154
Birti, planta, 154
Birti, planta, 154
Birti, planta, 154
Birti, planta, 154
Birti, planta, 154
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, planta, 156
Birti, p

Levilicum, pianta, 204 Libanati, Cervaria alba, pianta; fuo feme, e radice, 204 Lignam Moes, Legno d'Aloe, 204

Ligam Met, 1.0300 a Noc., 204
Ligufricam, pianta, 206
Ligufricam, pianta, 206
Metricaria, Matricale, 226
Metricaria, Metricale, 236
Metricaria, Menta, 231
Mercarialis, Mercuriale, pianta, 232
Mercarialis, Mercuriale, pianta, 232

Mescate mix, Noce moicata, 237 Myrrba, Mirra, 245 Myrrhis, pianta, 145

Myrrhis, pianta, 145 Myrulus, pefciolino, 246 Nardus Indica, Spigo, 247 Nafturtium aquaticum, pianta, 248 Nepeta, Niepita, 249 Nigella, Gitterone: Inofeme, 250 Octmum, Bafilico, 254

Papasa, pinnta, 165 Papasa, albero d'America: fuo frutto, 168 Pafitnaca, Paftinaca, 270 Percepter , pianta , 273 Peucedenum, pianta, 276
Phellandryum, pianta, 277
Phoca, Vitello marino: iuo grafio, 278

Polium montanum, pianta, 286 Polytricum, Capel-Venere, 228 Porrum, Porro, 290

Pulegium, Puleggio, 294 Pulmomerimus, Polmon marino, 295 Rapbanas, Ramolaccio, 30a

Rapifrom, planta, 301
Rhus, Rhee, Sumar, arbofcello: fuo frurto, 306
Rubia, Robbia, 309
Ruta, Ruta, 311 Sabina , Savina albero , 213 Sagapenum, gomma, 31 g Sal Alembros, spezie di fale, 314 Sal Alcali, folte di fale, 314

Sal armeniacum , Sale arn Saltcornia , pianta , 316 Sapenaria , pianta , 323 Satureja , Santoreggia , 322

Satureja, Santorcego, 33-3 Safifragia, Sallifragia, 33-3 Schananthum, pianta, 33-4 Scilla, Scilla radice, 33-5 Scierca, Meirifalta, pianta, 326 Scordam, pianta, 326 Scordam, pianta, 326 Scordam, pianta, Agliporto, pianta, 327 Scorpius marrimus, pelce: luo ficie, 328

Scorzonera, Viperaria, pianta, 328 Semen contravermes, Semenzina, 328 Septa , Seppia : fue uova , 333 Sertphiam Abfynthiam , Affenzio marino , 333

Serpillum, Serpillo, 333 Sium, pianta, 337 Sium, pianta, 337 Simyraium, Macerone pianta, 338 Sphandylium, pianta, 341 Stachyr, Salvia Sylvefiris, pianta, 344

Stachus plantus (100 fort, 345 Tamarifus , Tamaria, Thamarice albero: fua buccia , sta-dice, foglie, fort, 35 Tamari Bryonia nigra, pianta: fue radici, 353

Terra merita, tadice, 357 Thisfpi, pianta: fuo feme, 360 Thisfpidium, pianta, 360 Tigmas, Timo pianta, 36a

Thypelinum, Apium filvefire, planta, 363 Trisa, Tiglio albero: fue foglie, e buccia, 363 Tordilium, planta: fuo fense, 363. Valeriana, pianta: fue radici, 366
Valeriana, pianta: fue radici, 371
Vanilla, Vainiglia frutto, 372 Verbefine, pianta, 373
Vincetonicum, pianta; fua radice, 375
Vinum, Vino, 376 Vifnega, pianta, 379 Urtica, Ortica pianta, 383 Zedoarla, radice, 388

## MESENTERIO OSTRUTTO.

Aumoniati gummi, gomma atumoniaca, 16 Alparagus; Sparagio: lito fene, e radici, 36 Blata Bejanta, 5 Unguis advasus, guício, 53 Berax, Burace, 56 Ciuta, Cicuta, cfe 6,97 Raphanus, Ramolaccio, 30a Spina felfittialis , pianta , 343

#### MILZA OSTRUTTA. Agnus caffus , arbofcelio : le fue foglie , e feme , &

Ammoniacum gammi, Gomma ammoniaca, 16
Aquilejia, pianta, 15
A[paragus Sparagio: fuo feme, e radici, 16 Alphague opianta, 47. Barbarea, pianta, 47. Blatta Bifantia, 5 Unguis adoratus, guício, 53 Borax, Boracc, 56 Borax, Borace, 56
Capperle, Capperle, 73
Caprifolum, pianta, 73
Ceterach, planta 89
Chalphs, Acciajo, 90
Chelidania, forte di Ranuncolo, 93
Chelidaniam, Celidonia, 93
Chelidaniam, Celidonia, 93
Chelidaniam, Celidonia, 93 Chryfofplentum, pianta, 96 Cicura, Cicuta erba, 97 Coclearia, pianta, 103 Cofenza, planta, 120
Cytifus, Citifo, 123
Delphinus, Delfino pelce: fuo flomaco, 125 Epithymiam, Epitimo, 137 Eryngiam, Barba dicapta, 139 Eupaterium, Eupatorio, 140 Filix mas, fua radice, 147 Filicula, pi anta, 147 Frazinus: Fraffino: fuo frutto, 150 Fumeria, Fumofterno, 151 Galeophr, pianta, 153 Gebaph, albero, olio del fuo frutto, 155 Genifia juncea, arbofcello, fuoi fiori, e feml, 156 Hemicoltis, pianta, 169 Hepatka, Epatica, 169 Hireus, Capra: Capra; fuo flerco, 173 Iberts , pianta , 184 Lingua certina, lingua di Cervo, pianta, aog Lupulus, luppolo: fue cime tenere, 213 Marrubium, Marrobio pianta, 223 Naflurtium aquaticum, planta: 148 Ononis, Anonis, planta, fua radice, 158 Ofmunda, pianta, 162 Ojmana, pinita, 161.
Ovit, Pecera, suo stetto, 163
Polytricham, Capel-Venere, 288
Raphanus, Ramniaccio, 302
Robombus, Rombo pesce, 306
Ruta muraria, Salvia vita, pian Scorpius, pianta: fuo feme, 328 Soldanella, pianta, 339 Spina felfittelis, pianta, 342 Spina felfittelis, pianta, 342 Spina felfittelis, pianta, 342 Spina felfittelis, pianta, 342 Terra merita , tadice , 357 Tenerium, pianta , 359 Vulper, Volpe: fua milza , 386

### MORSI DEL CAN RABBIOS O

O'altri animali velenofi.

Abyfon, pianta, 14 Angelis, Anapallide, pianta, 17 Androfamum, Siciliana, totafana, pianta, 19 Angelica, pianta: fua radice, 20 Anthera , pianta , az Agua, acqua : di mare 24 After, pianta 38 Balfamum Judeirum, Albero: fuo frutto detto Carpsbal-famum, 45 Opobalfamam, olio di Balfamo, ivi Bapteuram, pianta: fuo feme, 61
Buccemus, pianta, fua radice,e feme, 62
Gaspebe, pianta; fua radice, 63
Cammarus, Gambero, 68 Centeurium minus , fel terra , pianta \$5 Cimex , Cimice , 9 8 Colubrinum lignum, legnoserpentario, 105 Cuculus, Cuculo: suo serco, 117 Draumeulus, pianta, 130
Erica, atboicello; fue foglic, e fiori, 137
Fare, Puranculus, Furctto animaluzzo, 152 Galega , pianta , 153 Garum, Salamoja, 133 Gentiana, Genziana, 136 Helenium, Enula, 167 ntrenum, Litum, 197 Hippeamy, Cavallo marino, 171 Hippeamus, Caval marino, 0 di acque,fuol teflicoli, 17a Hirunde, Rondine. Suo feerco, 174 Hemo, 2000: Sua faliva a digiuno, 175 Heris, pianta, 184 Ichnesman, Topod Egitto, 184 Lapis Serpentis, pietra, 197 Lepidium, pianta, 202 Mangue, albero Indiano: fua radice, 222 Marum , pianta , 216 Merinea, albero, aze Mufcipula, pianta, 243 Mufcipula, Donnola: fua carne, e flomaco, 243 Mysukus, pefciolino, 246 Nepera, Niepita, 249 Nertum, Rhededaphne, albero, 249 Nummularia, pianta, a 5a Orra, specie di Capra falvatica: suo corno, a 6a Pholosgium, pianta, 277 Perrum, Porro, 290 Rute, Ruta, 311 Santelina, pianta, 310 Scorzonera , Viperaria , pianta, 328 SterLawers .\* Viptraria , pianta, 348
Smarts , pefice, 337
Sparganium , pianta 340
Sycomerus , Sicomoro albero; fino fugo , 349
Tuumus . Tynnus . Tonno pefice , 361
Villerialis . allium alpinum , pianta, 375
Vinum, Vino, 376

# Viperina, ferpentaria, radice, 378 Viverra, Furetto animale: fua carne, 281

NAUSEA.

Vedi APPETITO Da Rifvegliare

Ved DIGESTIONE .

NERVI, E GIUNTURE DEBOLI.

Balfamam Cepabu , Balfamo dell' America , 46 Balfamum de Tolu , Balfamo , che vien di America , 46 Balfamum Peruvicanum , Balfamo del Peru , 46 Bes , Bue: fua midolla , 57

Bubelus, Bufalo: fuo fevo, e midolla, 60 Substité Bullio : Indievo, e mindia ; 86 Carafine, Gorinia di Calagha ; 74 Cafferenn : Cattorco ; 82 Cerous ; Cervo : fua middla , egrafio ; 88 Creus, Cerro: (ha midolla, egusifo, \$18
Chamejiv, in la pianta, 9,3 m.,
Ghibe passar, i Grea di pianta, 9,4 m.,
Ghibe passar, i Grea di pianta, 9,4 m.,
Creus, occidio, info pgafio, 9,9
Cepus, noccid india, 1,06
Cepus, noccid india, 1,06
Cepus, noccid india, 1,06
Cepus, noccid india, 1,11
Cefifus, Verme del legno, 1,11
Cefifus, Verme del legno, 1,11
Centralar, Consiglio, (ing grafio, 1,15
Centralar, Consiglio, (ing grafio, 1,15
Centralar, Consiglio, (ing grafio, 1,15
Cepus, Cipro, occolo, fia pelle, 1,21
Estabut, Elbobs, 2, depus, Elemi, gomma. 134 Emes, Emes, Uccello Americano: suo grasso, 135 Falcinellus, uccello: suo grasso, 143 Falco, Fisicone: suo grasso, 143 Falce, Falcone: two grafto, 143
Forficials, Forbicetta infetto, 149
Gallus, Gallo: fwo grafto, 155
Jumperus, Ginepro: fwe coccole, 188
Lavandula, fisigo: fwe forti, 199
Lavarus, Alloro: fwe coccole; 200
Lee, Lione: fwo grafto, 201 I epus, Lepre: suo cervello, 203 Liquidambar, Ballamo, 210 Lumbrici terreni , Lombrici terreftti aza Lupus, Lupo: fuo graffo, 213 Lupus, Lupo: fuo graffo, 213 Lutra Canis fuvoidis, Lontus; fuo graffo, 214 Linn, Cerviere: fuo graffo, 216 Merum, pianta, 226 . Melis, Taffo animale, fuo graffo, 229 Melis Talio animale, (soo graffo, 229 Neclus Circuta, (soo graffo, 227 Nun juglant, Noce: (soo ollo, 153 Ocimum, Bafilico, 245 Ocimum, Bafilico, 245 Ocimum, Bafilico, 245 Ocimum Ladium, publico, 256 Ocimum Ladium, publico, 256 Ocimum Ladium, publico, 256 Ocimum Ladium, publico, 257 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Phofinum; Fagiano uccello: (soo graffo, 277 Pho Pho en frezie di Delphino, fuograffo, 178 Phenicopterus, uccello acquatico, fuo grafso a 78 Primula Veris, pianta 192
Refa, Rofa fiore: le roise, 307
Refmerimus, Ramerino: fue foglie, e fiori, 308 Sagapenum, gomma, 31 & Santolina, pianta, 320
Satureja, lantoreggia, 322
Sphondylis, forte di verme 342
Stellio, Tarantola, 345 Stellio, Tarantola, 345 Stellio, Tarantola, 346 Stella, Uccello: fuo graffo, 346 Stenthio, Struzzo uccello: fuo grafso, 346 Tourus, Storace, 347
Tourus, Toro: suo grafso, e midolla, 355
Tourus volons, forcedi moica grande, 355 Terra Sipillata, Terra Lemnia, terra, 358
Vacca: fua midolla, 371
Vitts, Vite: fue vinaccie, 380 Vulyes, Volpe animale: fus carne, fuografso, 386 Vedi, GIUNTURE. Vedi, PARALISIA.

. O . .

Acata, fugo, a
Acaja, is cime dell'albero, a
Acamera, Anemore, is più lucre degli occhi, 19
Apra, veccilo, sondier matina, a
agraemen, ferce di papareror: fee deglie, 31
Ariforne, planta file foglie, 60ce, 32
Ariforne, planta file, Afrika, 32
Amine planta file, Afrika, 32

Information.

Military plants, any efficiency of the plants, plants, and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plants and plan

Abjeste Vercense ut.

NIS, Nere 3, 31

Nodius, Circus, 160 index 232

Nodius, Circus, 160 index 232

Nodius, Circus, 160 index 242

Nodius, 160 index 242

Nodi

O C C H I.

Raffards, Becracies certo, fam field; pipes, 132

Lomman, alberne | India: Disposition (pipes, 132

Lomman, alberne | India: Disposition (pipes, 132

Lorred, pipes, 132

Lorr

Vedi, OSTRUZIONI. Ved, FEGATO OSTRUTTO.
Ved, MILZA OSTRUTTA.
Ved, MESENTERIO OSTRUTTO.

#### ORECCHIE, SUSURRI,

#### A Sordish.

Anguilla, Anguilla, pefice: fuograffo, ao
Anfer, Oca, ucceilo: fuograffo, az
Armadillo, aoimaie del Brafile: polvere dell'offo della Anfr., Oka isocilos inografio, 2 de de facili: poèrere dell'oficiacols, 3 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 4 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gilla contes, 5 gill ORINA Da promoversi. Abies, Abete: le sue foglie, e rami teneri, 1 ABBES, ADECE: & lue loglie, e rami teneti, 1
Abfrathium, Abrocano, 1
Abfrathium, affectio, a
Acarnam, Pefec, 3
Actendulum, o Andrefaces: planta acquatica, 4
Acasta, Jaculum, fogittarium, Cherfarum, icrpente In-Ananar, frutto di una pianta Indiana : fuo fugo, 18 Andre ace, pianta, 19
Antibum, Aneto: feme, 10
Anfer, Oca uccello: fuo flerco, 21 Aper, rondine marina, 24 Aquileja, pianta, as Arifiolochia, pianta, 32 Artifichela, pianta 13
Armans, canna, just radics 15
Afentas, Eckoppo, 35
Armans, canna, just radics 15
Afentas, Eckoppo, 35
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 17
Affordas, piancs, 18
Affordas, piancs, 28
Affordas, piancs, 28 Barbares , pianta , 47 Beccabunga, ò Verenica, 49 Cacao, feme di un frutto d'America, 63 Caffe, 64 Cackile, pianta, 64 Calamintha, Calamenta, 69

Calcatrepela , pianta , 65

Capito, Capone pefer, 72 Cardaminatum, Nafturzio d'India, 72 Cardaminatum, Cardamomo, ferre, 76 Cardiaca, pianta, 76
Centaurium mojus, Rapontico volgare: fua radice, \$4
Centrame, pefce porco: fua carne feccata, e fatta in polvere, &s Cerefolium, Cerioglio, 87 Cholidenium, Celidonia, 93 China radix, radiced India, 94 Cimex, Cimice, 28 Coccotbraufter, uccello, 10s Chicarangire, uccerto, von
Ceitaria, piantra, 103
Ceitariane ligamus, legono ferpentatio, 105
Ceitariane ligamus, 1,105
Cervira, piante, 1,105
Cervira, piante, 1,105
Cervira, piante, 1,105
Cervira, piante, 1,105
Cervira, piante, 1,105
Critémus, fatfitigue, 1,114
Critémus, fatfitigue, 1,114
Critémus, fatfitigue, 1,114
Critémus, fatfitigue, 1,114 Cuminoides, pianta, 119
Cuminum, Cominoferne, 119
Cynerrhedes, Rofa di cane: fuo frutto, 122 Cyperur, pianta: fue radici, 122 Cyprinus, Carpo, Carpione pefce: pietra della fua teffa, Dracunculus efiulentus, Dragone erba, 130 Durio, albero Iodiano: fuo frutto, 131 Echimus terrefiris , Riccio , 133 Erka , arboicello ; fue foglie e fiori , 137 Erna, ktoucesto, son sopolification of Faltranck, 154
Ferram, fictio: foa ferrugine, 144
Filia mat, Feke mafchio: foa radice, 147
Funaria, fumoiterno, 151
Faro, Furusculus, Furcetto animaletto, 151 Farty, Farmennus, Farctor annual Conference, 122 Galerge, Indice, 173 Galerge, 1900a, 173 Graphs, piacota, 173 Graphs, piacota, 175 Graphs, Genzicos, 176 Gratinas, Genzicos, 176 Gramen, Gramman, liotropium, Girafole, 167 Herniaria, Etha Turca, 170 Hircus, Becco: fuo fangue, 173 Hyperium, Ipperico, r 79
Hyferix, Porcoipino animale, 180
Japarandiba, Albero: fue foglie, 183 Iberie, pianta , 184 Irie Florentina , Iride di Firenze 182 Juncage, pianta, rat Junego, pianta, 122
Junegor, Giosppo: fue coccole, 122
Junegoru, Giosppo: fue coccole, 122
Lapateum Junega, Viola, 150
Lapateum Junega, Junego di Drago erba, 151
Lapateum Judettar, Pietra Giudaica, 156
Lapate, Alexanderina, forte di Pugnitopo fue radici, aoo
Laureu, Alexanderina, forte di Pugnitopo fue radici, aoo Lepidiam , pianta , 202 Lisanett, pianta: fuo feme, e radice, 204
Lisanett, pianta; 206
Litafram, pianta; fua radice, 207
Limetem, pianta; 209
Limetem, pianta; 209
Limetem, pianta; 209 Linaria, pianra, 209 Liname, lino fuo feme, 210 Lithofpermum, pianta, 111 Locuffa, Saltotricula, Cavalletta, 111 Lonchitis, pianra, al 1 Lonchitis, pianra, al 1 Lochus, Luccio pelce, 212 Lumbriei terreni, Lombriei terrefiti, 212 Lunaria, pianta: fuoi femi, 213 Lupular, Luppolo, 213 Lycopodium, pie di Lupo pianta, 216 Matricaria, Matricale, 216 Maps, Framentum Turcicum, Framento Torco, 227 Medica, forte di Trifoglio, 227 Medicage, pianta, 327
Menyanther, pianta, 323
Menyanther, pianta, 323
Mesewilla, Cutrettola uccello, a20
Murex, Porpora: foo guício, 240 Marex , Porpora : 100 guicio , 240 Maffela , Donnola : fue parti genitali , 243

Myreba, Mirra, 245 Myrelus, pefciolino, 246 Napus, Navone: fuo ieme, 246 Nardus Indica , Spigo , 247 Nitrum , Sainitro , a 13 Ntrons, Schinitro, #12

Ntrons, Schinitro, #12

Ntline teagert, paperius herbs, fone di Balfamine, a 12

Orman, Balifloo, 154

Orman, Balifloo, 154

Orman, Balifloo, 154

Offers, Office from 161

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmon, 1910.

Palmo Parus, Carbonajo uccello ; a69
Parus, Pavone, a71
Percepir , pianta , a73
Percepir , pianta , a74
Postedamen, planta , a 76
Pobilandryum, pianta , a 77
Popris , pefec di mare , a 79
Popris , pefec di mare , a 79
Pinna marina , Altura , nicchio di mare , a81

Pinus , Pine , pinocchi : fuo feme, a 21
Pluvialis , Piviere uccello, a 26 Plubidit, Piviere eccesso, and Polum mentamo, pinnta, ali Populur, Pioppo: fun buccia, ali Peretiha Ludicus, Porco d'India, ago Peretiha Ludicus, Porco d'India, ago Pulme merinus, Polimon marino, ali Pulme merinus, Polimon marino, ali Pyractorum, Pilatro radice, 397 Pyractorum, Pilatro radice, 397 Radin S. Helena, Radice di S. Elena, 300 Raphanus, Ramolaccio, 302 Rogradielus, pianta, 204 Rubia, Robbia: fia radice, 209 Rubia, Rovo: fua radice, 109 Rufius, Rufco, arbofcello, 110

Rufcus, Rufco, arbofcello, 310
Rufcus, Rufco, arbofcello, 310
Ruta mustralo, Salvia vite, pianta, 311
Sabdarifia, pianta, 312
Sapayezum, gomma, 312
Sad Alterior, specie di fale, 314
Sad Alterior, specie di fale, 314
Sad Alterior, specie di fale, 314 Salicornia, pianta, 316 Saponaria , pianta , 32 Sargazo, planta, 322 Satureja, fantoreggia, 322 Santfraga, Saffifragia, 323 Sandix, Pettine di Venere, 324 Jandis, Peture or venere, 124
Schmanthum, pianta, 324
Scilla, Scilla radice, 32
Scorple, Scorpione, 327
Scorple, Scorpione, 327
Scorple, Scorpione, 327
Scorpius, pianta, forte di gineftra fuo feme, 328

Scriptus, piates, force di pineftes: 180 feme, 328
Scrienter, Piperiate, pianta, 321
Septa, (eppia: 160 coffo, 33
Septa, (eppia: 160 coffo, 33
Septa, 160 coffo, 33
Septa, 160 coffo, 33
Septa, 160 coffo, 32
Septa, 160 coffo, 32
Septa, 160 coffo, 32
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa, 337
Septa Stacher , pianea : fuoi fiori , 345

Juchas, plants : 100 nors, 345 Tamuss, & Probas niges, flour radice, 343 Tartarum, Cremor di Tartaro, gruma di Botte, 345 Trephintine, il Trementine, 346 Terebintine, Terebinto albeto: fun buccia, foglie, e frutto,

Terramerita, radice, 317 Tethnia, peice con guicio, 159 The pianta , 360 Things, ino terme, 191
Things, ino terme, 191
Thing, Tiglicolabero; the toplic + planta, 163
Thina, Tiglicolabero; the toplic + buccia, 161
Tranglemen, phanta: 100 tended; 166
Tranglesmen, phanta: 100 tended; 166
Vanilla, Valinglia, firstuto, 322
Verlegina, phanta, 123
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verlegina, phanta, 132
Verle Vinum, Vino, 376 Viperina, Serpentaria, tadice, 378 Vijnaga, pianta, 379 Umbilicu, Marimu, Nicchio, 32a Urucu, pafta, 384 Zacintoa, Verrucaria, pianta, 382

DRINA ACRE.

à che troppo fluifce .

Glis, Ghirro animale: (sus carre, 125 Grutam, Vena mondata, 161 Lepus, Lepre: (suo tetlicoli, ereni, ao 3 Mus, Topo, 241 Nymphas, pianta, 253 Otnat, succello, 215 Phenix, planta, 279
Sebeffen, frutto Schelli, 319
Serra, Sorcio, Topo, 140
Trafi, planta, 267

#### OSTRUZIONI.

Agaricus fungus laricis , Agarico , 2 Ammuniarum gummi , Gomma amoniaca , 26 Afarum , pianta , 35 Appraia, pianta, 17
Azedanach, Albero Santo: fuo fiore in infusione, d decezio-

Azadame A. Albero Santo: Juo fiore in infufione , d decor ne, 44 Brjanta, Bitonia planta, 52 Calcaterphola, planta, 65 Cratasvina majur, Rapontico volgare: fua radice, \$4 Cratasvina majur, Rapontico volgare: fua radice, \$4 Cradaybe, Arctajo: fua limatura, 90 

Coleria, pianta, 103
Corrudo, Sparagio Selvatico: fuo feme, eradici, 112
Cyclamen, Pan porcino, 120
Dictembus Cresteus, Dittamo di Candia, 122 Elicbryfum, pianta, 134 Elickyfjum, planta, 114
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrumer, 146
Fetrum

Matricaria, Matricale, 3.16
Naffurthum aquaritum pianta, 248
Petrofelinum, Petrofemolo, 3.75
Pelppadium, Polipodio: fua radice, 288
Res Rugirum, pianta, 302
Res Rugida, 307
Rubia, Robia: fua radice, 309

Rubia , Koosa : tua rasice, 309 fegoperum , gomina, 31 fal Alembrer , fipcale di fale, 314 Sal Alcali , forte di fale, 314 Sal Cathuritum amerum , fale, 315 Sal Gemma, vol foifie, Sale minerale, 315 Sal Gemma, Salfiragia , 323 Scarus, peice, 114 Schananthum, pianta, 114 Securidaca, pianta, 110

Spongia,

Special Special, 313
Special Special, 313
Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Spec

#### P

## PALPITAZIONE.

P A R A L I S I A.

Algue, a requis it is miscrate citals, a; a

Algue, A falton; falto critica effectionness; y 6

Constraint, Constraint film verification; y 2

Collevium, Califorco, 12

Elevation, Califorco, 13

Elevation, Califorco, 14

Lensandias, (pipo, front incl., y 99

Linux consultants, (pipo, front incl., y 99

Linux consultants, (pipo, front incl., y 99

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, Collection, 14

Robins, 14

Robins, 14

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 15

Robins, 1

Rafmariaux, Ramerino (ne foglic, e fiori, Segaphausa, spontna, 313
Sinapi, (empe: fino feme, 336
Jolantia, 1910)
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 1910
Johantia, 19

PARTO.

actipites (parview excito). In factorne, il fino graffo, i finol eferenciesi.

Actiona, (Locinio del Briffier fino corros, 10 Adpire, 16 accessio, 10 Collego, 12 Collego, 10 Collego, 12 Collego, 10 Collego, 12 Collego, 10 Collego, 12 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Collego, 10 Coll

Jajimum, Gelfomino, 183
Keiri, pianta, Viola, 190
Laurus Alenandrina, forte di Pugnitopo i fue radici,
200

aoo Lepus, Lepre: (so caglio, 203 Lithefpermum, pianta, 211 Lacius, luccio: odfa della fua cefta, 212 Marrabium, Marrobio, 225 Mereka, Menta, 231

Myrrha, Mirrha, 145 Myrrhi; planta 145 Myrhi; planta 145 Nan Juglana, Noce: fuo olio per i dolori dopo il Patto, 153 Nan methia, noce medicinale, 163

153 Nun medka, noce medicinale, 253 Pericipmenum, pianta, 274 Quercus, Quercia: sua ghianda, 299 Radin Carlo sansto, Radice di S. Carlo, 300 Sabina, Savina albero, 31a Salicorata, pianna, 31a Salicorata, pianna, 31a Science, Marrifolda, pianta, 31a Science al Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Saving and Sa

#### PELI DA LEVARE.

Autripigmentum, Orpimento, 4,1
Hoders, Elicer: fius somma, 166
Hoders, Elicer: fius somma, 166
Hoders, Niepita, 149
Homestriau, Pointone di mare, 195
Rammanlar, Ranoccolo, 301
Leitmanlar, Hanoccolo, 301
Leitman

#### PELLE, & CUTE

## Da ammollire, è guarire.

networpform, Fobstowerfe, pinnet. leva le macchie delpille, 1;
pille, 1;
Renatura Bennotino, 10
Renatura Bennotino, 10
Gerra, Caprina, Carrisdon: fino fiele, 73
Gerra, Gerra, Caprina, Carrisdon: fino fiele, 73
Gerra, Caprina, Caprina, Carrisdon: fino fiele, 73
Gerra, Caprina, Caprina, Carrisdon: fino fiele, 73
Gerra, Caprina, Caprina, 12
Gerra, Caller, Collection force, 137
Lapit Agranuta, Paren finocalus, 137
Lapit Agranuta, Paren finocalus, 139
Lapit Agranuta, Paren finocalus, 130
Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit Lapit La

Palyzanatum, figilium Jaiomanis, figilio di Salor Indice, 187 Patamagetas, pinnta 1,291 Serundine Muleris, Seconda di Donna, 330 Septas, Seppia: fuo offo, 332 Spermaceis, everilo di balena, 3,41 Terra d'Esting, terra, 318 Tara d'Esting, terra, 318 Tabajia, pianta, 379 Patras y Vaccas, 150 fetreo, 3,71

## PESTE, & MALI CONTAGIOSI,

e Pestienziali.

Angelica, pianta: sus radice, 20

Angust Æsculapii, sorte di serpe, 20

Anthora, pianta, 21

Aufgram, pianes : fue radici, 3a
Aufgram, pianes : fue radici, 3a
Aufgram, pianes : fue radici, 3a
Curllus, Cattlas, 3a
Curllus, Cattlas, 3a
Curllus, Cattlas, 3a
Frantantia, Frifficella, 150
Galega, pianes, 151
Merib Perts, pianes, 16a coccola, 176
Janiperus, Ginerpoo : fue coccole, 188
Metiffa, Meliffa, 330

Ee

Moringa, albero: fua radice, a 30
Ofirea, Ofirica: fuoi buboni petitienziali, a63
Rhimeeras, Rinoceronu: fue corna, unghie, e fangue, 301 Scorzonera, Piperaria, pianta, 321 Pipera, Vipera, 378 Unifolium, pianta, 381

#### PETTO.

Adjantum, Capillus Veneris, Capel-Venere pianta Ame-Althea, [pezie di malva, 13 Amygdala, Mandoria: iso elio,12 Amylum, Amido, 17 ricana, Anium, Apio, 13 Apiam, Apio, 33
Argement, pianta, forte di paparero: fuo fiore fua testa, e fuo fente, 32
Afiant, Afino: il latted Afina, 36
Afiant marinat, Locusta pesce, 38
Vena, Vena pianta, 40 Vena, y Cena pianta, 40

Ramia, pianta ethera, 47

Bagieljum, pianta come boragine, 51

Bayrama, Burio, 51

Caros, feme d'un frutto d'America, 53

Caros, feme d'un frutto d'America, 53

Cardou mericana, Cardo di noftra Signora, 77

Cataphradius, petice, 28

Cataphradius, petice, 28 Graphordus - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 | 'I relate : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Grands - price : \$2 Gra Jajuba, Giuggioli Tutto, 122 Lingua cervio, 2 Lingua di cervo, 209 Mel, Micle, 228 Mel, Popone i Gio Geme, 230 Menyamiter, pianta, 232 Menyamiter, pianta, 232 Menyamiter, pianta, 232 Menyamiter, pianta, 232 Majlam, moito, 223 Palurus, pianta; i too fente, 266 Paffer lavis, pelce paffera, \$ 70 Pescedanam, planta, 276
Pimpinella, Pimpinella, 220
Pinus, Pinus (suo frutto ; olio cavato da quello, 230 Pemaram, fugo di pomi, alla
Perralea, Porcellana pianta, 191
Pranam, Prana, 192
Pranam, Prana, 192
Pranam, totale di pranama, 193
Pranama, prana, 192 Fulmenaria, planta, 19 f Rana fylvefirir, Rana terreftee, 30 r Resfelis, planta, 30 f Rubur, Rovo: fuo fratto, 30 g Southern March 1997 (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (19

PIAGHE

Abuttlen, a Aler, Alce, il fugo, 12

Aluce , Aloco : fuo cervello , 23 Argement, forte di papavero; fue foglie, qu Appendes, plants, 37 Balfamum Capabu, Balfamo d'America, 46 Balfamum de Talu, forte di balfamo, che vien d'Amer 1823, 24 Personanam , Balfamo del Perù , 46 Barbacapra , pianta ,47 . Bellis , pianta , 49

neur, pianta, 49
Bitumer Judaican, Bitume Giudaico, 13
Bragica, Cavolo, 12
Bube, Gufo, Barbagianni: foo cervello, 60
Buyda, pianta, 61
Calaminarie lapir, Calamina, 65 Carcamum, gomma dell'Africa, 60 Cants, Cane: fua lingua leccando, 70

Caranna, Gomma di Caragua , 74
Cerempus, Corno di Cervo pianta , 222 Ceresopus, Comma 124 Elemi, gonuma 124 Gentieme, Genziana 126 Ladanum, labdanum, jaudano 1192 Lamaria Betritis, pianta 112 Lycopedium, Piè di lupo, pianta 121 Lycopedium, Piè di lupo, pianta 121 Lycopedium, Piè di lupo, pianta 121 Lyfmachia, pianta, 28 7 Manaca, arbofcello del Brafile: fua tadice, was Meredbus , Grafida , pictra , 137 Ophicis film, planta, a18
Ophicis planta, 218
Opunta, Ficus Indice, planta, 259

Ofmunda, pianta, 16a
Percamarina, pefce: fia tefta, 173
Pencedanum, pianta, 176
Pingucula, Santula, pianta, 181 Programs, January, Printe, all, printe, all, printe, all, printe, all, printe, all, printe, all, printe, all, printe, all, printer, compgionis, all, printer, all, printer, compgionis, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer, all, printer,

Terra Sigillata, Terra Lemnia, cerra, 316
Tuthia, Tutia, 370 Tathia, Tuzia, 370
Vinum, Vino, 376
Virga aurea, Confulida, pianta, 379
Ulmus, Olmo: fiso balfatno, 321

Vulueraria, pianta, 281 Xulan, Galintum, Cotone: fuo feme, 389 PIATTOLE, PIDOCHI, PULICI, & CIMICI Da ammunage. , Aconito : erba velenofa , 5

Acestisms, Aconto: crear vectorios, 3 Alga, Alga, pianta acquarica, 27 Alnus ¡Ontano, albero: fue foglie, 23 Azadeptas, Albero: fue foglie, 23 Azadeptas, Albero: fue foglie, 23 Carte Orientales, femi dell'Indie orientali, 200 Conyes, pianta 104 Crambe, Cavolo marino: fue foglie, 214 Evenymus , Fulaggine albero , 140
Hedera , Ellera arbo(ceilo , 166 Hadra , Edita anorcea, 128 Hydrargyrus , argentovivo, 178 Srapbilgaria , Stanfagria , 241 Sus , Porco: Iso lardo , 249 Tribulus , Tribolo: decosione del fuo frutto , 267

#### PIETRA, O RENELLA.

Aleuda, Galerita, Caffta. Lodola uccello: il fuo cuore, e fangue, 9

Alkekengi, 5 olamon, Holitacabum, piauta: i fuoi frutti, 11

Alliam, Aglio: fua cipolia, e radice, 12

-fie daila fue teffa. 12 Alofa, pefce, offo della fua tefta, 23 Androfamam, Siciliana, tota fana, pianta, 29 Afarina , pianta , 35 ajarina, pianta, 33 Afediania, 16.10gpo, 35 Afediania, Nafellopeice; (ta pietra della testa, 36 Afearagus, Sparagio: (tuo feme, e radiei, 36 Afeara maerinus, loculta peice: (tuoguscio, branche, e pie-tra della tetta, 38

tra della testa, 38
Amricula urf., orecchio d' orfo pianta, 42
Banula, pianta estera, 47
Bardana, ò Lappa, Lappola pianta, 42
Bectabunga, ò Vermica, pianta, 49
Bellimitira, pierra, a. B:lemnites , pietra , 49 Caspeba , pianta dei Brafile , fua radice , 63 Carbos , pianta del Perù : fuo feme in polvere 64 Cakile , piauta , 64

Calcatrepola, pianta, 65 Cammarus, gambero, 68 Camer , Granchio : fue branche , 70 Carcherias, Can marino, Iuo cervello, 19 Cardamindum, Natturzio d'India, 75 Cardamine, pianta, 76 Caretta , Carota : fua radice, e feme, 78

Caretta, Caroca : tua radice, e teme
Cametta, junita, \$3
Capa, Cipolla, \$8
Carpa, Cipolla, \$8
Cerefalam, Cerfoglio, \$9
Chibas gammi, forta di pomma, 94
Ciere, Cece, 46
Cachinilla, Coccinglia, 103
Cachesta, Papara, 103
Ca

Colearia, piauta, 103 Coronopus, Corno di Cervo pianta, 222 Corruda, Sparagio feivatico: fue radici, e feme, 222 Coffus, radice, 113
Coffus, radice, 113
Corithmum, Sallifragia, 115
Cuculus, Cuculo uccello, 117
Cyclomen, Pan porcino, 120
Cyrifus, Cittlo, 123 Deucus Creticus , pianta , 1 a 5

Daucas vulgaris, carota falvatica, 125 Diofanthes, Garofano falvatico, 128 Echimpus, pianta, 131
Eperlans, peice, 236
Equat, Cavallo: fuoi calli, 137
Erica arboiceilo: fue foglie, e fori, 137

Eryngium, Barba di capra, 139
Eryngium, pianta, fuo feme, 139
Faba, Fava, acqua del fuo gufcio, 142 Fagus, Faggio (uo frutto, 43 Filicula, pianta, 147

Flos Adonis, pianta, 147 Gallina, Gallina: guício d'uovo, 154 Genifia juncea, arboicello: fuoi fioti, e femil, 156 Gramen, Granigna, Dentedi cane, 160 Hedera terrefris, Ellera terrefire, 166 Herniaria, Erba Turca, 170

Mensianse, Erbs Turcio 1, 190
Mirrou, Becco (100 fangue 1, 173
Kali, Soda, 184
Lethyma Jab, Lacrimad if fibb: (100 feme 19 a
Lapis Jadicus, Pietra Giudaica, 196
Lapis Rephritus, pietra, 196
Lararman, Cappaffonus, pecce: le pietre della fua tella,

Lignum Nephritteum, legno Ne tritico, aog Liguam Nephritium, segno ne unico, 200
Limm, Lino: Side (1, 200
Limm, Lino: Side (2, 200
Limm, Lino: Side (2, 200
Lino), pinta, 2, 21
Limm, Lino: Gode (0), o piere della fua cetta, 212
Limina, Luccio peice: 001, o piere della fua cetta, 212
Limina: terresa, sombale terrettri, 212
Lospadam, piè di lupo pinta, 2, 16
Martheria, Sideticalia, 2, 26
Martheria, Sideticalia, 2, 26

e Infermitá.

Merjandor, pianta, a 33

Merjandor, pianta, a 34

Merjandor, policio, a 33

Millepeda, Centopleuli, a 34

Millepeda, Centopleuli, a 34

Millepeda, Centopleuli, a 34

Menedile, cande tromoto, Centeccola,

Menedile, cande tromoto, poiece della fua cefla, a 39

Nerdali Lodica, Spino, a 47

Nardas Lodica, Spino, a 47

Nadurtiam aquadicim, a 48

Naflurtium aquaticum , 248 Nombi, pinnta d' America, 249 Nitram, Salnitro, 252

Noli me tangere, impatiens erba, force di Balfamina, a 53

Oenanthe, pianta, 255 Ononis, Anonis, piauta : fua radice, 258 Oreofelinum, planta, 260 Ornitopedium , pianta , 261

Orninghamm, pinnta, 361
Ofminda, pinnta, 361
Paliurus, pinnta, 160
Paliumbus, Colombo faivatico, 366
Parira brava, radice del Mellico, 369
Paritaria, Erba murale, 369
Parisaria, Serbansia uscallo, 360

Parus, Carbonajo uccello, 270 Paffer, Paffera uccello, 270 Paros, Pavone, 272 Percepter, planta, 273
Peridymenum, pianta, 274
Petrofelluum, Petrofetnolo, 275

Petrofelinum, Petrofemolo, 275
Pholastis, pianta: (so Gene, 277
Pholastis, pianta: (so Gene, 277
Pholastis, Petricolino con gusteo, 279
Pomum Adomi, Pomo d'Adamo, 289
Petentilla: /nsferina: pianta; 291
Praname, Pruna: 292
Pulme marinsu; Polmon marino, 295
Ratherme: R. Romolaccio, 202

Raphanus . Ramolaccio . 302 Rapunenius esculentus, Raperonzo, 303

Res, Rugiada, 307 Rubia, Robbia: fua radice, 300 Rubus , Rovo : fua radice , 309 Rufeus, arbofcello, 310

Ruta muraria, Salvia vitæ, pianta, 312 Sabdariffa, pianta, 322 Sal Alcali, 314 Sal Catharticum amarum, fale, 315

Sergeto, pianta, 322
Sandjega, Sallitenga, 323
Sarabeus Stridalus, Bruco, 324
Sciene, Umbra, Ombrina peter: pietra di fua tefta, 325
Sciene, Umbra, Ombrina peter: pietra di fua tefta, 325

Science, Umbra, Ombrina pefec: pietrad Sceresdoprefam, Agliportro, pianta, 3a7 Scerpius, Scorpione, 3a7 Scerpius, Scorpione, 3a7 Scerpius, forte di ginefitra, fuo feme, 3a8 Sepha, Seppia: fuooffo, 3a Simpa, Scenape: fuo feme, 3a6 Sifymbrium, pianta, 337

Sifymbrium, pianta, 337 Siam, pianta, 337 Siam, pianta, 337 Siam, Sogliola petce: fua terla, 339 Spangta, Spunga, 343 Squilla, forte di gambero, 344 Siaria, Stotione: fue offa, 347 Terebimblina, Trementina, 356

Terebinsbina, Trementia, 3,56
Tero meria, radic, 3,57
Tofsuda, Tethuggine: Inopriapo, 3,58
Tohyla, peice con puico, 3,19
Tohyla, peice con puico, 3,19
Tohulitarias, Rate praterial, 1,111
Tohigh, pipatus, 100 feme, 3,60
Tibara, peice grande: piecre della tatella, 363
Tibara, peice grande: piecre della tatella, 364
Tragof, linea peice: piecra diffusa tella, 363
Tragof, linea poice piecra difusa tella, 364
Tragof, pipatus, 162
Tragof, pipatus, 162
Tragof, pipatus, 162
Tragof, pipatus, 162

Trogum, pianta, 367 Tribulne, Tribolo: (uo frutto, 367 Verbena, Verbena pianta, 373 Verenica , pianta , 374

Vincetexicum, pianea: fua radice, 275 Vinum, Vino, 376 Virga aurea , Confelida , pianta , 379 Vifraga , pianta , 379 Vitts , Vite : fua acqua , 379

Ee 3 . Unti-

Urtica, Ortica, pianta, 383 Fulper, Volpe: (uo fangue, 386

#### PLEURISIA ò mai di punta .

Canis, Cane: un cagnolin nato di fresco aperto, e suesso caldo ful fianco, 70 Suo sterco bianco, 1vi. Cardens Marianns, Cardo di nostra Signora, 77 Cerous, Cervo: suo fangue secco, 88

Crrun; Cervo: So fangue (ecco, \$8 Echnopue, plannet, 132 Equar, Cavallo, Suo (Secco, 137 Albrus, Becco; los fangue, 175 Lupus, Lupo; fine offs, 213 Prote, Parcose, 317 Prote, Parcose, 317 Rese Marrieria, Judje wirze, plannet, 37 Sanguir bamennes, fangue temmon, 359 Protense, Yorkens, plannes, 359

POLMONE,

e fue Ulceri. Achillea, Jacobaa, Cryfanthemum, Giacobea, 5 Ag nus, Agnello animaic: i fuoi polmoni, 8 Alchimilla, pianta, 10 Afarina, pianta, 35

Brazella, pianta, 33
Brazella, pianta, 59
Bugula, pianta, 61
Catechu, forta di pasta, 83 Dentaria, pianta, 126 Dentaria Grobanche, pianta, 127 Medera terrefiris, ellera terrefire, 166 Melenium, Enula, 167 Herba Trinitatis, pianta, 180

Imperatoria, pianta, 185 Lichen, Polmonaria, 204 Nummularia, pianta, 252 Nummalaria, planta, 353
Pervinca, planta, 375
Pulmonaria, planta, 395
Verobina, planta, 373
Veronica, planta, 373
Vivalua, Vivalua, Vicelio : (na testa, piedi, polmone, 381
Umna, Ortica planta, 383

PORRI

Da confumare.

Chemefyce, forta di Titimaglio: fuo fugo, 93 Chelidonium, Celidonia: fuo fugo, 93 Glanti, Silurus. pefce; fuo fegato, 137 Heliastophum, Girafole, 168 Pepius, spezie di Titimaglio, 273 Scorpius maritimus, pesce: suo siele, 928 Zacintha Verrucaria, pianta, 388

PUTREDINE.

& PUTREFAZIONE.

Alse, Aloe: fuo fugo, 12
Aquilegia, pianea, 35
Balfamun Perwelasum, Balfamo del Perù, 46
Bismun Bismun Bistume di Giudea, 53
Caftersum, Caftoro, 82 Cagterum, Caltoro, 53
Cenyta, pianta, 1c6
Larvandula, fpigo: fuoi fioti, 199
Lairum, Loglio, 211
Mojehata Nun, Noce mofeata, 237
Myraba, Mirra, 245
Nitrum, Salnitro, 252

Openana, gomma, 259
Palum mentanum, planta 286
Sal armeniacum, Sale armoniaco, 314

Santolina, pianta, 320 Scilla, Scilla radice, 325 Scorolum, planta, 316 Scorodoblaspi, planta, 327 Sulphur, Solfo: 348 Vinum, Vino, 376

R

RABBIA. Vedi MORSO DI CAN RABBIOSO.

RENI INFERMA

Althen, spezie di malva, 13 Alinas, Afino: fua orina, 36 Echinas terrefiris, Riccio, fuo fegato, 133

Pinus, Pino, pinocchi: fino fratto, a81
Vedi, COLICA NEFRITICA.
Vedi, PIETRA, &c.
Vedi, ORINA PPNIOSTRUTTI

Vedi, OSTRUZIONI. Vedi, ORINA Da promovere.

Vedi, COLICA NEFRITICA.

RESPIRAZIONE ...

Apinm, Appio pianta, a 3 Arifleicha, planta, 3 3 Basty, o Čengodium, pianta, 5 8 Camphora, Caphura, Canfora, 6 8 Cardiace, planta, 7 6 Ergimum, planta, 13 9 Jajminmo, Gelfomino, 18 3 Iris Florentina, Iride di Firenze, 18 7 Lacra . Lacca , 191

Lacta Lacca, 191
Levistiam, pianta, 304
Mentha, Menta, 31
Millepeda Centogambe, 234
Nasurium, Nasturzio, 348
Nepeta, Niepita, 349
Ocimum, Basilico, 314
Petaster, pianta: Sua radice, 375
Petaster, pianta: Sua radice, 375

Pencedanum , pianta , 176 Ruta muraria , pianta , 31 E Sagapenum, gomma, 313 Satureja, Santoreggia, 322 Valeriana, pianta: fue radici, 371 Urucu, pafta, 384

> REUMATISMI. Vedi, CATARRI. Vedi, GOTTA. Vedi, SCIATICA.

> > RISIPOLE. à Înfiammazioni efferne.

Cerefolium , Cerfoelio , 87 Frambafia , Rovo Ideo , 149 Malva refea, forte di malva, 220 Parate, arber eryfipelar curans, fuo legno, e radice, 278 Selamon, Morella planta, 338 Vacca, Vacca: fuo flerco, 371 Vermicularis , pianta 374

#### ROGNA, EMPETIGGINE, VOLATICHE,

è altri Pizzicori della Pelle. Acajon, Caftagna del Brafile: il fuoolio, a Acontam, Aconito, pianta velenofa, g Alamen plameum, Alume, 14 Ambia, forte di bitume, 14 Aper, Cignale: fuoi efcrementi, 23 Aper, Cignale: 100 ictrementi, 23
Aper, Cignale: 100 ictrementi, 23
Aper, Acqui: cpella id Mare, 24
Aper, Acqui: cpella id Mare, 24
Aper, Almo: 100 icino 110
Berdane, 3 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 3 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 3 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 5 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 5 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 5 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 5 Loppe, Luppoli pianta, 48
Berdane, 5 Loppe, 100 icino 100 icino 100
Cedius Berdiffera, Cediro: 100 icino 15, 24
Cedius Berdiffera, Cediro: 100 icino 15, 24 Cedrui Baccifrea, Cedro: fino olio, 8, 2 Crafius, Serpente, 3.E. Chamesfres, forta dl'Itimaglio, 9a Christanium, Celdionia: fino (1909, 93 Christanium, Cilanium, 10a Christanium, 10a Clematriti, y Vizilba, 10a Clematriti, y Vizilba, 10a Celeyathis, Coloquinitida finetto, 104 Celeyathis, Coloquinitida finetto, 104 Celyata, Coloquinitida finetto, 104 Celyata, planta, 105 Conyta, pianta, 106 Detura, Sulanum faridum, pianta velenofa : fuo feme, Folicy, Fullations, 121
Gainer, Johnson, 121
Gainer, Johnson, 122
Gainer, Goldmann, Callas, 132
Gainer, Goldmann, Callas, 134
Gainer, Goldmann, Callas, 134
Gainer, Ganglas, 134
Gainer, Ganglas, 134
Gainer, Ganglas, 134
Gainer, Caparis, 136
Gainer, Caparis, 136
Gainer, Caparis, 137
Gainer, Caparis, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Gainer, 137
Gainer, Marchaller, James J.
Gainer, Marchaller, J.
Gainer, Marchaller, J.
Gainer, Marchaller, J.
Gainer, Marchaller, 137
Gainer, Marchaller, 137
Gainer, 137
G Sapenaria, pianta, 311 Scabiofa, Scabbiofa, 12 Scabiela, Scabbiola, 313 Scarpius mentimus, pelice: (no fiele, 318 Scanum, Morella pianta, 318 Squattan, Squadro pelice: (iua pelle, 144 Squbbielgria, Scafingria pianta, 241 Sulphur, Solfo, 348 Sulphur, Solfo, 348 Sulphur, Solfo, 348 Sulphur, Solfo, 348

Thopse, pianta, 359
Tubmalus, Titimaglio pianta, 364
Vacca, Vacca: fuo sterco, 371

Permicularis , pianta , 374

Fipera, Vipera, ferpence, 378
Urina, Orina, 383
Xanthium, Bardana minor, pianta, 386

## S

#### SANGUE

Da purificare, è indolcire. Acarnan, Peice, 3
Adjantum, Capillus Veneris, Capel Venere, pianta Americana, 6 Agrimonia, Eupatorium, pianta, 2 Alkekengi, Solamum, Halkarabum, pianta: I fuoi frutti, diktorigi, Salemin, Malicachum, piatta 1: 1100. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. 1110. Chamapirys, planta, 92 Cubereum, Cicorea Radicchio, 97 Cinura, Carciofo, 98 Cafcuta, pianta, 110 Deux Leents, Dente di Lione, 116 Frambafa, Rovo Ideo, 149
Famaria, Fumofterno, 111
Guajarum, Legnofanto, 161 Gagiarasi, Legnofano, 18 a
Birministit, pinins, 16 a
Birpinista, pinica, 16 a
Birpinista, pinica, 17 a
Birpinista, pinica, 17 a
Birpinista, pinica, 17 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Latitus, Latituga, 18 a
Marie, Ropera, 180 a
Marie, Ropera, 180 a
Marie, Ropera, 180 penedis: 18 a
Marie, Ropera, 18 penedis: 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, Ropera, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Marie, 18 a
Ma Nymponder, pianta, 13 Nymphoider, pianta, 154 Ophidian, ferpente di Mare, a58 Orutthogalum, pianta, 261 Oryza, Rifo, 262

Pervisea, pianca, a 224
Philleadram, pianta, a 22
Phyti, pefce di Mare, a 22
Phyti, pefce di Mare, a 22
Poignantam, Sigilian Salomonis, Sigilio di Salomone: fua
radice, a 28
Pervisea, Porcellana pianta, a 22 Pertulara, Porcellana pianta, aor Reinaceres, Rinoceronte, 301 Refa, Roft fore: la incarnata, 307 Res Salts, pianta, 308 Santalum, Sandalo, 340 Serpens, Serpente, 333 Santhus, Cicerbita, 319 Spinacia , Spinaci , 34a Tertianaria , pianta , 358 Territanaria, punta, 350
Tbb, pianta, 360
Fosfilage, Ungula Cabellina, pianta, 370
Verenica, pianta, 374
Vinum, Vino, 376
Es

Perente, pianta, 16 Pervinca, pianta, 274

> Ec 4 rr

## Tavola delle Infermit. Scorpius maritimus, peice: pietra della fua rella, 128 Strin, Uccello forte di Barbagianni, 246

Vipera, Vipera, 378 5. Senitaba, Verrutcaria, pianta, 388 Senitaba, Verrutcaria, pianta, 388 Senitaba

#### SANGUE RAPPRESO.

Afons, Derasione, piette, st.
cryspholae, Benedecta spietta, p.
cryspholae, Benedecta spietta, p.
cryspholae, Benedecta spietta, p.
cryspholae, Benedecta spietta, p.
cryspholae, Benedecta spietta, p.
Ethelyne, p.
Ethelyne, pietta, 114.
Ethelyne, pietta, 114.
Ethelyne, pietta, 114.
Ernse, Moor, Rebelle (no force, 119.
Fernalem, Piettechnic flamether, 142.
Gratem, Vena monda, 161.
Gratem, Vena monda, 161.
Gratem, Gratechnic dia mare, 201.
Angra, petta, 143.
(Olmande, pietta), 163.
(Olmande, pietta), 163.
(Olmande, pietta), 163.

#### SCIATICA.

Ages, temps; Is missent cells, 2-d.

Ages, temps; Is missent cells, 2-d.

Andrews of Pt. S. cont Billimond'd America of

Contents, Caracaid; in wellmont, 12

Contents, Caracaid; in wellmont, 12

Contents, Contents of the Contents, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

Edinar, 12

#### SCIRRI.

Centrine, pesce porco: suo segato, 85 Cicuta, Cicuta erba, 97 Jasminum, Gelsommo, 183

#### Ved FEGATO OSTRUTTO.

SCHIRANZIA

Actium, Aceto, 4
Apr., nondine matina, fio nido, a4
Apr., nondine matina, fio nido, a4
Camitar, Cammelo: 1so fele, 48
Cammeray, spambero, control, Canta, Cane: foo fleeto bianco, 20
Equas, Cavallo fioo fleeto, 13
Millepeda, Centopiedi, 24
Millepeda, Centopiedi, 24
Rabesa, Nono; nio fleeto, 21
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 31
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or foo fleeto, 30
Rabesa, Roy, or

S C O R B U T O.

Abter, A Sect. 16 (2016). a transituoriin deconione. 1
depriles, pinnis in radice, 20
depriles, pinnis in radice, 20
depriles, pinnis in radice, 20
depriles, pinnis in radice, 20
depriles, pinnis in radice, 20
depriles, pinnis in radice, 20
depriles, pinnis, 21
depriles, pinnis, 21
depriles, 22
depriles, 22
depriles, 23
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles, 24
depriles

Cericamus, pinira, 75.
Crinsurum minus, fil irre, pianta, 15
Cepa, Cipolia, 17
Cepa, Cipolia, 17
Cericamus, pinira, di acuncolo, 93
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, 10
Cederra, pianta, 10
Cederra, 1

Medera terreffers , Elleca terreftre , 16 Mesforris , pianta , 17 Mesters , pianta , 18 4. Milectoris , pianta , 18 4. Milectoris , pianta , 18 5. Milectoris , Permisularis , pianta , 18 5. Liguam/ters , (Egoa Indiano, 205 Liguafram , liguito arbotécilo, 206 Liguafram , Pied il juop pianta , 21 Mesforather , pianta , 21 Mesforather , pianta , 21 Mesforather , Nasturtio, 24 Nasforather , pianta , 24 Nasforather , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 24 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 25 Nasmonaleris , pianta , 2

Nagamban expension and process day. Papage salbert of America: (so frutto .acf Perca peter - peter della fia refla, a 73 Peter formation a 73 Peter formation a 73 Peter formation a 73 Peter formation a 73 Peter formation a 73 Peter formation a 73 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formation a 75 Peter formatio

Approximat, Nanimaticity, your Retriction mariness, 206
Samular, planta, 216
Samular, planta, 218
Sarrata, planta, 128
Sarrata, planta, 128
Sarrata, planta, 128
Sarrata, planta, 128
Sarrata, planta, 128
Sarrata, planta, 128
Saldamilar, planta, 128
Saldamilar, planta, 128
Saldamilar, planta, 128
Saldamilar, planta, 128
Saldamilar, planta, 128
Saldamilar, planta, 126
Finsum, vino, 126
Finsum, vino, 126
First, planta, 128

#### SCOTTATURE.

Arramentum Inchloften, 20
Cata, Calcina, et Gittan, et Bratta, £1
Camodis, Camage, 27
Meningram, mainum inferense, Mehmanaa, 210
Meningram, andimum inferense, Mehmanaa, 210
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 211
Meningram, 21

Typha, pianta: fue cime, 370

#### S C R O F O L E, ò Tumori Scrafolofi,

Bardana, d Lappa, lappola pianta, 48
Caltha, pianta, 66
Cyrifur, Citilo, 123
Granfa jancea, arbofcello: fuoi fiori, e feme, 116
Mehorrapiam, Girafole, 167

Elecebra , Vermicularis , pianta , 185 Niccióra, Fermicaleris, planta, 185 Lapus meribas; Lupo marino pelle 22, Melica, Saggina: fun midolla 3, 239 Millepede, Centopiedi, 329 Perfonta, pianta 374 Perfondam, Polipodio; fun radice 3 28 Ramuncaigo, Ranoncolo, 305 Sal Alembras , spezie di fale, 314 Sal Alcali, forte di fale, 314 Sapa, Sapone, 310 Sarfaparilla, Saifapariglia, 322 Screpbularia, pianta, 329 Spina alba, pianta: fua radice, 342 Taipa: Taipa animaie: fua cenere, 352
Taipa: Taipa animaie: fua cenere, 352
Tastarium, Cremor di Tartaro, graspa di botte, 355 Tinca, Tinca pefce, 364
Xantium, Bardana miner, pianta, 386

#### SECONDA. è Parto morto da gerrare .

Artemifie, Erba S. Giovanni, 34 Serry; 30 Chrespedium, 58 Brysale, Brionia pinuta, 59 Carcepuli, albero: fuo frutto, 75 Cimex. Cimice, 98 Cyclamen, Pan porcino, 120 Marrabium, Marrobio, 225 Myrris, Mirra, 245 Myris, Mirra, 245 Nepeta, Niepita, 249 Nux medica, Noce medicinale, 253 Sabine, Savina albero, 312 Saltcornta , pianta ; 3 16 Stachys , Salvin fylveftris , 344 Thiafpi, pianta: fuo feme, 360 Thiafpedium, pianta, 360 Vanum, vino, 376

### SEME, CONCEZIONE.

d Atto Venereo da promoverfi.

Ambra, Ambra, 14 And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t Balfamum Judaicum; Albero: fuo frutto detto Carpobal-Jacapacaje , albero : fuo frutto, 181 out, liquore alimentofo, 186 athyrus , Cicercula , Cicerchia , 198 Latiopus, Cirerule, Cicerchia, 198
Leopardus, Gattopando: fuo cervello,
Lepus, Lepre: fuo caglio, 203
Majchata max, Noce moficata, 237
Majchata mux, Noce moficata, 237
Nerita, spezie di oicchio di mare pa 49
Novi inter-Nux juglans, Noce, as2 Orchis, pianta, 260 Poffer, paffera uccello, 270
Pedfer, (pezie d'offrica, 271
Pedfer, (pezie d'offrica, 271
Pedfert, Topi mulchiati, 280
Pissar, Pino, pinocchii fuo frutto, 281
Piper, Pepe, 282
Pissar, Pene longo, 382 Piper longum , Pepe lungo , 382 Piffacta , Piffacchi , 383 Pyrerbram, Pilatro radice, 297 Rufficala, Becsaccia uccello, 310

f Informatia.
Saryimus, Tethicolo di case: (in radice; 3n3)
Sericard, Jerard, planta, 3n4.
Sericard, Jerard, planta, 3n4.
Sericard, Jerard, planta, 3n4.
Sericard, Jerard, planta, 3n4.
Sericard, places: (in radice; 3n4.
Sericard, places: (in radice; 3n4.
Sericard, places)
Sericard, places: (in radice; 3n4.
Sericard, Decelor foot letticol, 3n4.
Sericard, Decelor foot letticol, 3n4.
Sericard, Decelor foot letticol, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, Sericard, 3n4.
Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Sericard, Seric Terfex, ipczied i arturo, 557
Trafe, planta, 367
Tubra, Tartufi, 368
Vinum, Vino, 376
Xilon, Gefferium, Cotone; fuo feme, 387
Zingiber, Zenzero, radice, 389

#### SETE.

Berberts, arbofcello spinose : suo frutto, so Emprirum, pianta : fuo frutto, 135 Gebaph , albero : olio del fuo frutto , 155 Gistiribyza, Dukis radix, Regolizia, liquirizia, 259 Gioffularia, Uvalpina: fuo frutto, 162 Omphacium; Agresto sugo, 256 Oxprira, pietra, 264 Oxpriphyllen piaota, 264 Pamereum, fugo di pomi, 288
Tamarindi, Tamarindi frutti, 552
Terebinthus, Terebinto albero: fua buccia, foglie, frut-

### S D. N N O.

Argement, forte ai pap.

teme, 31

Crecus, Zafferano, 115

Glis, Ghiro, fuo graffo, 258

Vena mondata, 161 one, forte di papavero ; fuo fiore , fua refta , e fuo Gratum, Vena mondata, 161 Juneus, Giunco: fuo feme, 288 Laffuca, Lattuga, 192

Nymphaa, pianta, 253 Nymphoides, pianta, 254 Oppnom, Oppio, 258 Offrea, Offica, 263 Offria, Chinca, 205 Paparer, Paparero, 267 Peps, Popone: fuo feme, 273 Saliu, falcio, 316 Scriptu altifimus, Giunco grande, 325

Vitis, Vite : fue foglie tenere, 379 SINCOPE

Ved CUOR DEBOLE.

Nerciffus , Narcifo , 347

10,356

#### SPIRITI Da Rezveivare.

Ausuar, frutto Indiano; fuo fugo, 18 Campbera, Capbura, Canfora, 68 Cardiaca, pianta, 76 Chas, foglie d'albero d'India, 89 Fermica, Formica, 149 Herminum, pianta, 176 Herrelanus, Milliaria uccello, Ivi Ligram Alees , Legno d' Aloc , soq Nifi, pianta : fua radice , 251 Nip., pianta : iua rausce, 251 Squatina , Squadro peice, 343 Tacamahaca , albero : iuo legno abbruciato , 350 The, piauta, 360.

SPUTO.

Adjunthum, Capillus Veneris, Capel Venere, pianta Americana, 6 Aplum, Appio pianta, 23 Auricula leports, planta, 41 Gardamomum, Cardamomo, 76

Carryo-

Ceruphini, Gardonia, 39
Demellenia, papini, an indice, 12;
Demellenia, papini, an indice, 12;
Demellenia, papini, an indice, 12;
Demellenia, papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, and papini, a

#### SPUTO DI SANGUE.

Renders, Lepter, Leppola pianta , \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, Spince; \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ribus, \$\frac{1}{2}\$ Ri

Speedyman, Carlinda moder, patents, 170
Olean, Windle (1904). cetta, 171
Nama, displace (1904). cetta, 171
Nama, displace (1904). cetta, 171
Nama, displace (1904). cetta, 171
Nama, displace (1904). cetta, 171
Nama, displace (1904). cetta, 171
Nama, displace (1904). cetta, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Nama, patents, 171
Na

#### STOMACO.

Abfynthism, Affenzio, 2 Asija, forte di pruno d'India: fue foglie, e fcorza, ivi Alabafrom, Alabafro marmo, 9 Allium, Aglio: fua cipolia, e radice, 1 a Alor, Alor, fugo, 12
Alor, Alor, peice: iuo fiomaco in polvere, 23
Ambra, Ambra, 24
Amonum, Amomo, 16 Amenium , Amomo, 16
Angilica , planta: fina radice, 20
Angilina , Anec: fivo feme, 21
Anzantium , Anace: fivo feme, 21
Azzantium , Anacei of fivo fore, e feorza del frutto, 40
Azzantium , Lazzarodo: fixo frutto, 44
Baljamum Jacatum , Abero, 45
Baljamum Jacatum , Balfamo del Perù , 45 Casa, seme d'un fruttod'America, 63 Cassa, seme d'un fruttod'America, 63 Cassa lignes, sorte di camelin, 80 Cedriss Baccifera, Cedro: suo seme, 84 Chermer , Grana : 94 Checelarum , Cioccolata , 9 5 Cinnamum, Cannella, 99
Circum, Cedro: fuo fore, 100
Colocafe, Fava d'Egitto, fua radice, 104
Covalium, Corallo, 107 Coriandrum , Coriandro feme . 101 Corren Carpophyllatus, feorza d'albero, 111 Corren Carpophyllatus, feorza d'albero, 111 Corren Frinteranus, Cannella bianca, 111 Corn: feorza d'albero, 112 Cermis feorma d'albero, 212
Cermis Agnaticus, Corbo acquatico, 213
Cetta, Tadico, 213
Cetta, Octoa forte di berra 214
Cutta, Octoa forte di berra 214
Cydenia, Cotogno frutto, 127
Cydenia, Cotogno frutto, 122
Cutta, Cotogno frutto, 122 Cydunia, Cocogno frutto, 131
Cymura, Cipto uccello: fius pelle 131
Cyperus, planta: fiue radict, 132
Dipferus, planta: fiue radict, 132
Dipferus, a planta: fiue radict, 132
Dipferus, a planta: fiue radict, 132
Fagerus, frutto di India, 143
Fagerus, frutto di India, 143
Fambela: R. Roro Ideo, a radictionali, 143
Frantaniale, Faffentish, 1710
Gadenge, radicte, 133
Garyerus, plattor, fiue radicti, 163
Racernels, frutto indiano, 163
Racernels, frutto indiano, 163
Racernels, frutto indiano, 163
Racernels, frutto indiano, 163 Hippelepathum, forte di Lapazio, 172 Helli, Ulli, spezie di Baliamo, 274 Junterius, Ginepro: fue coccole, 188
Laurecratus; albero, 200 Lastic rate; a store, 300
Levillars, plants, 300
Levillars, plants, 300
Levillars, plants, 300
Ligram Hadram Lepno d'India, 401
Ligram Hadram Lepno d'India, 401
Ligram Hadram, Lepno d'India, 401
Marson, plants, 323
Marson, plants, 323
Mathia, Mcliffia, plants, 330
Mathia, Mcliffia, plants, 330
Mathia, Mcliffia, plants, 330
Mathia, Mcliffia, plants, 330
Mathia, Mcliffia, plants, 330
Mathia, Mcliffia, plants, 330 Memin, Mema, 3]

Merina, 3]man, 3,7 dec, Noco Mufcuta, a, 37

Met J. Morgan perce, two thomson fector, a, 37

Met J. Morgan perce, two thomson fector, a, 37

Memin, J. Morgan perce, two thomson fector, a, 38

Nemin, Jaman d. America, age

Nemin, Jaman d. America, age

Nemin, Jaman d. America, age

Nemin, Jaman d. America, age

Nemin, Jaman d. America, age

Nemin, Jaman d. Morca, 31

Applys. alberted America, fine freuto, a64

Applys. alberted America, fine freuto, a64

America, Pallecchi, 31

Kadia Certé Sande, R. Radice di S. Carlo, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'america, 30

\*\*Leannaise d'ame Radia Carlo Janeto, Radice di S.Catlo, 3 Repunculus fisilentus, Raperonzo, 303 Rhabarharum, Rabarbaro, 304 Rhapanticum, Raponeico, 305 Refa, Rofa fore: le rofie, 307 Jantalum, Sandalo, 320 Satureja, Santoreggia , tas Securidae a, pianta, 330 Semen Moscoi, seme, 331 Seriphium Absynthium, Assenzio marino, 333

Is/base, plants; fino firme, 34 Spina silve, Sicretini, 329; Spina silve, plants; 344 Jyras, Storze, 1900; Tatanskare, spinma, 370; Tatanskare, spinma, 370; Tatanskare, spinma, 370; Tatanskare, 1900; Tatanskare, 19

Zedoaria, zadice, 188 SUDORE. Acarna, Spezie di Carlina...
Adiauthum aureum, Spezie di Capel venere, 6 Adjundbum aureum, piperia di Capel venere, 6 Alfima, Devanium, pianta, 11 Amphishema, ferpente i fun carne, feganto, e cuore, 16 Angelica, pianta i fun nadice, 20 Aparine, Alforeugo, pianta, 2a Affinsa, Alino i fun fungue, 36 Arradilis , pianta , 39 Auricula leporie, pianta: fuo feme, 42 Barba Capra, pianta, 47 Bdellum, forte di Gomma, 48 Bezoar, pietra , 52 Bifor , animale Indiano : fue corna , 5 ; Cacilia , ferpe , 64 Caffe , Caffe : 64 Calcatrepola , pianta , 65 Caltha, pianta, 66 Cammarur, Gambero: fua pietra della refta . 68 Campberara, pianta, 69 Capparis, Capperi, 73 Cardamemum, Cardamo omo feme, 76 Carduns benedidus , Cardo Santo , 76 Cardaus benedidus, Cardo Sat Carlina, Carlina, pianta, 77 Caretta, Carota: fue foglie, 78 Carvi, pianta: fun feme, 78 Carpobylli, Garofani, 79 Carecho, forta di pata, 83 Cedrus, Codro, 84 Centus, Ceuro, sq. Centus minus, fel terra, pianta, 85 Cerous, Cervo: luo langue fecco, 38 China radin, radice Indiana, 94 Cinera , Casciofo, 98 Circa, seccilia (isó decrement), 99
Cartafyrra, index, 115
Ertadels, albero (im legno, 140
Ertadels, albero (im legno, 140
Ertadels, albero (im legno, 140
Ertadels, albero (im legno, 140
Ertadels, albero (im legno, 140
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ertadels, albero (im legno, 145
Ert Circus , uccelln : fuoi efcrementl , 99 Rebersmen , I opto a Egoso ; months and Lacce , Lacce , 191
Lear , lente : fua decozione in crifto , 200
Les , Lione : fuo fangue fecto , 201
Les , Lione : fuo fangue fecto , 201
Les mam Alex , Legno d'Aloé , 204
Lumbrici terrent , Lombrici terrefiti , 212 Maram, pianta, 226
Mulus, Mulus; iso sterco, 239
Naronal, pesce: suo corno detto liocorno, 248 Nhambi, pianta d'America, 249 Onobrichis, pianta, 257 Opium, Oppio, 258 Origamon, Origano, 260 Orya, Spezie di Capra faivatlea: fao corno, 262 Petafites, pianta, fua radice, 277 Phellandryum, planta: fua radice, 277 Radiu Carlo 5-mile, Radice di S. Casio, 300 Rainverry, Rinoceronte, fue corna, 305 Sagapemen : Gomma . 113 Sal armeniacum , Sale armonisco , 314

Super Insumers - Strape timento, 3:18

Lagranter, Spiers, 3:18

Lagranter, Spiers, 3:18

Lagranter, Spiers, 3:18

Lagranter, Spiers, 3:18

Lagranter, Spiers, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3:18

Lagranter, 3

## T

T I G N A.

Cervus, Cervo: fisa vefcica, 89
Fullye, Faliggine, 151
Hedres, Ellera, arbofcello, 166
Rammendus, Ranoncolo, 301
Sablus, Salvia sibero, 312
Scilla, Scilla radico, 325

#### TISICHEZZA.

All hollists, plants, 1 to
Adject marries, Locality police, 38
Adject marries, Locality police, 31
Adject marries, Locality police
Community genthero di Italies, 48
Community, propose
Compt. (Capter, Captere police), 73
Coptas, Corpen (Intellect, 111
Coptas, Corpen (Intellect, 111
Coptas, Corpen (Intellect, 111
Coptas, Corpen (Intellect, 111
Coptas, Coptas, Intellect, 111
Coptas, Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas, Intellect, 111
Coptas,

Raf Jule, pinna, 108 Rapisaper, Carrinin, Capra falvatica: fuo fero, 31 e Rute muerte, Julies vije, a pintas, 311 Spentan, Squardo petec, 343 Succija, Merjas Diadob, pintas, 348 Suphar, Solito vivo, 348 Symphysum, Canfolde majer, pintas, 350 Tolkas, Tellongine; 318 Troge antioum, Dragante goman, 366 Traine, vikilori fan etch. piedel, poinomor, 381

#### TOSSE.

Althon, spesie di malva, 13.
Aquifalum, Agrifoglio, ficorra, e radice in decotione, 15.
Anviculanti, orecchio d'orfo, pianta: acqua diffiliata, 41.
Censo, feme di un frutto d'America, 63.
Censulti, Canape: fuo feme, 71.
Cersus, Corto: junta, 73.
Cersus, Corto: fiunta 73.
Cersus, Corto: fiunta 73.

Filicula,

Pilicula, planta, 147 Hefferis, pianta, 171
Juniperus, Ginepro: suecoccole, 188
Libanetis, pianta: suo seme, e radice, 204
Lichen, Polmonaria, 204 Menyanther, pisota: (uo feme, 232 Mimofa, Senístiva, 234 Napus, Navone: fus radice, 246 Nepus. Navone: fut radice, 246
Paparer, Paparero, 267
Prophit, Propoli, 292
Repa, Rapa: fina decoxione, 301
Rata marria, Sativa triet, 311
Satisfarma, Cacchero, 312
Trig centium, Dragante gomma, 366
Trig centium, Dragante gomma, 367
Trig centium, Dragante gomma, 370
Xyles, Geffrium, Cocone: fino feme, 387
Xyles, Geffrium, Cocone: fino feme, 387

#### TRASPIRAZIONE

della Cute da promovere.

Apr., Cignale; fue parti in generale, 13
Afpadabus, Afpalabus, Afpalabus, 36
Afpadabus, Afpalabus, 36
Afpadabus, Afpalabus, 36
Afpadabus, 36
A Dildimont Creticar J. Dittamo et Canous Devantaron, planta, 139 Dreakton planta, 139 Dreakton planta, 130 Dreakton planta, 136 Dreakton for prisons, ferepence, 130 Fragenta, Fragola, 149 Lignon ferri, Legno Indiano, 205 Lignon bedison, Legno di Indiano, 205 Mills, Taffoanimale: ilsofangue, 239 Mills, Taffoanimale: ilsofangue, 239 Mills, Taffoanimale: ilsofangue, 239 Mills, Taffoanimale: ilsofangue, 239 Morina, pianta, 237 Napar, Navone: 100 feme, 246 Napur, Navone: 100 ieme, 246 Nardus Indica, Spigo, 247 Nife, pianta; fua radice, 251 Nan Vomica, Noce Vomica, 253 Polium montanum, pianta, 286 Vedi SUDORE Vedi VELENO,

#### TUMORI, ABSCESSI,

ò durezze da maturare. Alabafram, Alabaftromarmo. 9
Alaus, Ontano, albero: fue foglie, 12
Anguilla, Anguilla pefee: fua pelle, 20
Aper, Cignale: fuo fiele, 23 Aper, Cignale: luo hele, 33
Aper, Man, pinta: lue foglie, 24
Aserivala juda, Orecchoi di Gioda, fitogo velenofo, 41
Bailamum Peruvisamm, Balfamo del Perù, 46
Beiladana, Beliadonna planta, 49
Canta Cane: tun forecto bianco, 70
Captifesu, Fico faivatico, 73
Chomotyre, Fore di Titimaglio: (uo fugo, 9 a Chiben gammi, forte di gomma, 94 Cimalia, terra, 92 Cyclamen, Pan porcino, 130 Elemi, goroma, 134 Faico, Falcone, uccello: fuograffo, 143 Fermentum, Lievito, 144 Fefinca, pianta, 145 Ficus, Fico frutto, 146 Gallina, Gallina: fuo grafio, 154 Callina, Gallina: liongraffo, 114
Gratalut, Ghangguloo, janta, 317
Grat, Grit veccilo: lion graffo, 161
Griflut, Grillo, 182
Hipatus Jeur marimum, pefce: fuo fegato, 169
Hipatus Jeur, Angentovivo, 178
Lindpiedla, Colla di pefce, 184
Landoum, Laddenum, 193

Litanthrax, Cathon di terra, 210 Lupinus, Lupino: fun farina, 213 Lupalus, Luppolo: fuoi fiori, 213 Negundo, Albero d'India, 249 Negandes, Alberto di Indias, 249
Pericipmensus, pianza, 2, 27
Phajfensus, Fagiano: fiao grafio, 2, 77
Plus, Pece, 2, 2012
Plus peus, Platano: fue foglie, 287
Plus mus, Platano: fue foglie, 287
Paygenatus, Sgillam Salemanis, Sigillo di Salomone: fux radice, 287 Propelts, Propoli, 202 Sal armeniacum, Sale armoniaco, 314 Sapo, Sapone, 320 Sopo, Sapone, 320
Saponeria, Pinitoria, 321
Sarantira, Santorroggia, 323
Sarantira, Santorroggia, 323
Sarantira, Santorroggia, 323
Sarantira, Santorroggia, 323
Sarantira, Santorroggia, 323
Sarantira, Sarantira, Santorroggia, 324
Sarantira, Sarantira, Santorroggia, 324
Sapirana, Sarantira, Santorroggia, 324
Sapirana, Sarantira, Santorroggia, 324
Sapirana, Sarantira, Santorroggia, 324
Sapirana, Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia, 324
Santorroggia Viscam, Vischio, 379

#### TUMORI PESTILENZIALI.

Vedi PESTE, ò mali contagiofi.

## VAIUOLO.

Anguilla, Anguilla, pesce: suo grafio, ao Aparine, froe Afperugo, pianta, as Bezaer, pietra, 5a Cerafles, ferpence, 86 Lampetra, Lampreda : fuo graffo, fi unge la faccia, e le mani, 194
Mele, Popone: olio del fuo feme, 130
Napuz, Navone: fuo feme, 246
Scablefa, Scabbiofa, 323

Sur, Porco: iuo lardo, 349
Thymallus, peice: iuo grafio, 362
Vipera, Vipera, 378

#### VAPORI ISTERICI

ò d'altra forte .

Blatta Bifantia , o Unguis odoratus , guício , 53 Bos, Bue: fue corna, ed unghie abbruciate, 57 Campbera, Caphura, Cantora, 68
Campborata, pianta, 69
Capilli beminis, capelli d'Uomo : abbruciati il fuo odore, Caffereum, Caftoro, 82 capurgam, Caltoro, 82
Chas, Iogia d'albero d'India, 89
Chucatatum, Cioccolata, 95
Conta fortado, Iogia di Camamilia, 113
Equus, cavallo: Iooicalli, 137
Galbenum, Galbano, 133
Home, Uomo: Iua orina, 175

Laurus Alexandrina , pianta : foe radici , 200 Locufia , Saltarricula , Cavallette , 211 Matricaria , Matricale , 226 Natria , Hidras , ferpente , 248 Natura, tharat, terpence, 348
Pafituaca, 270
Phoca, Vitello marino: fuo graffo, 278
Perrum, Potro. 390
Rofmerinu:, Ramerino: fue foglie, e fiori, 308 Ruta, Ruta, 311

Sagapenum, gomma, 313 Semen contra permes, femenuina, 331

Telpa, Talpa animale: floringaro, 351 Verca, Vacca: fua orina, 371 Valveria, pianta, 386

#### VELENO.

m, Abrotano, 1 Acontia , Sagittarium , Cherfideum , Jacolum , Advacue, spezie di Corbezzolo: la sua foglia, y Aguau, Agnello, animale: il suo caglio, \$ Ambra, Ambra, 14

Admbra, Ambta, 14
Ammu, feme, Sepente: fiu carne, frgato, cuore, 16
Ammunu, Amnohno, 16
Ammunum, Amnohno, 16
Ampitak an, Sepente: fiu carne, frgato, cuore, 16
Angulta, Pichaphyl, forte di Serpe, an
Andima, Uccello del Brafile: fiu corno, 20 Anfer, Oca uccello: fuo fangue, 32

Aujer, Octa uccello: inolangue, 31
Ambrea, pianta, 3 az
Aperine, froc Afperago, pianta, 3 a
Arifictoria, pianta, 3 a
Afphodelar, Asiodillo, 37
Afphodo: (ua carne, fegato, cuore feccati, e fatti in

Alpha, Alpaco: tab.catur, negativ, polytre, 3, appropriet, 3, ap. Arradilir, pianta, 39. Arradilir, pianta, 39. Arradilir, pianta, 40. Baijamum jadainum; Albero, 45. Cerpebaijamum: ch elituofrutto, ivi. Berba Capre, pianta, 47. Badilum, forta di Gongma, 48. Compania, 
Beben, Radici eftere, 49 Benzoino, Benzoino, to Bidens, pianta, 52 Bifon, Animale d'India: fue corna, 53

Bifforte , pianta , 53 Balenus Cerve, forta di Fungo, è tattufo , 55 Bonus Henricus, pianta: fua radice, 56
Bufo, Botta, Rofpo, specie di rana: fua pol
Camprha, pianta del Brafile: fua radice, 63
Carcilla, scrpentello, che par cieco, 64 Calaminiba, Calamenta, 65

Calemus verus, fortedi canna Indiana, 65 Caltha, planta, 66

Cironia, Cicogna ucceito, 97
Cironiasmuni, cannella, 99
Cirreum, Cedro, 100
Castraperro, radice, 105
Cartex VVinteranue, Cannella bianca, 111
Cartex VVinteranue, Cannella bianca, 111

Corest Primerams, Calmella blanca, 1 Caffar berterum, pianta, 113 Cremum bumagam, cranio umano, 114 Cremus, Zafferano, 115 Cyperus, pianta: (peradic), 124 Danta, Dante, animale: (peugne, 124

Daurus Creticus, pianta, 125 Diffammus Creticus, Dittamo di Candia, 128 Disfambos, Garofano falvatico, 128 Digancos, Qaforano inivacio, 120
Deranicum, pianta, 130
Dracunculus, pianta, 130
Dracunculus of culentus, Dragone erba, 130
Drakma radia, radice del Perù, 130

Draken redia, radice del Prin, 130
Drjanus, Seprence, 130
Elephas, Avorio, 134
Elephas, Avorio, 134
Eras, athoricito lue iogice, e fort, 137
Fegetas, Fructo d'India, 143
Ferrom egainem, Ferra di cavallo, pianta, 143
Fructo, 146
Fructo, 146
Frantielle, Frantinella, 156
Galenga, radice, 153

Ile Information (Callemon, 17)
Galmenon, Gallenon, 17)
Galmenon, Gallenon, 17)
Galmenon, Longoo Intro, 16a
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, Ferregore, 165
Heimershaus, 165
Lite Firenstan, 186ded Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 17,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, Handeld Fromena, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galmero, 18,
Indepense Galme

Leferprisum, pianta, 198
Lentifem, Lentifeho, 201
Leo, Lione: fuofangue fecco, 201
Lepus, Lepre: fuo caglio, 203

Levelicum, pianta, acq Lignum Aler, Legnod'Aloè, acq Ligulfricum, pianta: (ucradici, e fe Limener, Limoni: fua fcorza, 208

Luteda, pianta, a14 Margarita, Perle, 324 Marrubium, Marrobio, 235 Menus, planta, 226 Menus, Menta, 231 Moly, planta: fuo feme, radice, 236

Moringa, albero: fua radice, 236 Mofebus, Muschio, 238

Mofches, Mulchio, 138
Myrbar, planta, 165
Myrbar, planta, 165
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrbar, planta, 167
Myrb

Osycecum, pianta, 264 Osyrriphyllon, pianta, 264 Petroleum, Olio di faffo, 275 Phollandryum, pianta: fua radice, 277

Philitacipus, pianta: fan tálice, a y?
Philita. pianta. 3 ya
Phytia. pianta. 3 ya
Phytia. pianta. 3 ya
Phytia. pianta. 3 ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia. ya
Phytia.

305 Riber, Uva Ipina, 306 Res Selt, pianta, 308 Rubia, Robbin: fua radice, 309 Rata, Ruta, 311 Safejra, Legno, 323 Stabida, Scabbida, 323 Stabida, Scabbida, 323 Scinchus, Schinco anim Stendow, Scinico animaiumo, 335
Stendium, pianta, 336
Stendoprajum, Aglipotro pianta, 349
Stendoprajum, Aglipotro pianta, 349
Stendophum Ablyathium, Affenzio marino, 333
Stephium Seppillo, 333
Sejeli, (true, 334

Jofels, feme, 314
Junier, planta, 328
Junier, planta, 328
Junier, planta, 328
Junier, planta, 328
Junier, planta, 328
Tertinamerie, planta, 328
Tertinamerie, planta, 319
Theildiram, Rate pratupi, planta, 329
Theildiram, Rate pratupi, planta, 339
Thyme, Allerod Vita: foolegoo, 36a
Thyme, Allerod Vita: foolegoo, 36a
Thyme, Timo, planta, 36a
Thyme, Timo, planta, 36a
Thyme, Timo, planta, 36a
Thyme, Timo, planta, 36a
Thyme, Timo, planta, 36a
Thyme, Timo, planta, 36a
Thyme, Timo, Thyme, Timo, 1866
Theildiram, Timo, Timo, 1866
Theildiram, Timo, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, Timo, 1866
Theildiram, T

Tragefelynum, pianta: fue radici, 366 Tribulus, Tribolo: fuo frutto, 367

Tripolum, planta: fin redice, \$68
Pilerians, planta: fin cadici, \$72
Pirelofan, planta: fin cadici, \$72
Pirelofan, planta: fin cadici, \$72
Pirelofan, planta: fin radice, \$73
Pinensatram, planta: fin radice, \$73
Pinensatram, planta: fin radice, \$73
Pinens, pinensatra, radice, |v|
Pipera, Vipera, \$75
Pipera, Vipera, \$75
Pipera, Vipera, \$75
Pipera, Vipera, \$75
Pipera, Vipera, \$75
Pipera, Pipera, Pipera, \$75
Pipera, Vipera, \$75
Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pipera, Pi Ulmaria, Barba Capra, pianta, 382 Unicornu Minerale, Corne fossie, pietra, 382 Urus, Boe falvatico: sue corna, 383 Zedoeria, radice, 388

#### VENTRE Da purgare, da muovere, ò d'ammollire.

Arara, frutto Americano, 20 Arata, fruto Americano, a 9 Arriples, Astropic plana, 39 Area, Bietola, esto., 30 Area, Bietola, esto., 30 Barrage, Romania, 17 Brafice, Cavolo, 32 Ceria, Cittige, clarb, fro frutto, 93 Chelidanian, Celidonia, 53 Convivanta, Campaolla, 105 Echaus terrefire, Riccio, 113 Bryfres, Porco Opion, animale, 28 

#### VERMI.

Abrotanum, Abrocano, z Abjustbum, Aficnzio, z Agiabaid Ægypriacum, albero: le fue foglic, 2 Alec, Aloc, iugo, 12 olies, Aloc Jingo, 13
Amplitis, terra, Albero: foo frinto, 19
Andira order, Albero: foo frinto, 19
Andira order, Albero: foo frinto, 19
Bodo, and the distance, 19
Bodo, and control of the distance, 20
Bodo, and control foo frinto, 28
Comphenta, planta, 56
Comphenta, planta, 57
Combine, Carlina, Cardiolanto, 76
Certina, Cardia, 77
Certina, Cardina, 77
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina, 78
Certina Central Community of terral, planta, es Central, Cipolla, 25 Citral Coden: (so feme, 100 Colubrinum lignum, legno ferpentario, 105 Contraperba, tadice, 105 Canyza, pianta, 106 Cerallina, pianta, 107 Cofus borterum , pianta , 113 Crambe , cavolo marino : fue foglie , e feme , 114 Elephas, Avorio, 134 Electryfum, pianta, 134 Fabago, planta, 142 Filiz famina, Felo femmina: fua radice, 147 Frazinella, Frasunella, 250 Galega , pianta , > 53 Gentiana , Genziana , 256 Gratiolo, Gratia Dei, pianta, 160
Hippecampus, Cavallo marino, 171
Hippolithus, pietra del Cavallo, 172

Hydrargyrus , argento vivo , 178 Hypericum , Iperico , 179 Lapis | pengle , pietra , 197 Limen , limone : fuoi iemi , 202 Lapinus, lupino, fua decozione, 213 Mangas, albero Indiano, fuo frutto, 222 Menthe, Menta, 235 Metalis. Micros. 31

Ngulla, Citterone, fuo fene, 3-20

Perika, Peico: fuo fore, 2-14

Perikam, Olio Ilidio, 1-14

Rapa, Rapam, Raps: fuo fene, 3-91

Rapa, Rapam, Raps: fuo fene, 3-91

Rapa, Rapam, Raps: fuo fene, 3-91

Rapa, Rapam, Raps: fuo fene, 3-91

Rapa, Min Sole: olio del fuo fene, 3-95

Reman, Santer perikas, 3-31

Sarphyman Affentio matino, 3-33

Forphyman Affention for fuol, 3-33

Forphyman Affention matino, 3-33

Forphyman Affention matino, 3-33 Vinum, vino, 376 Viperina, Serpentaria, radice 372 Vifeum, Vifehio, 379

#### VERTIGINI.

Bezoar, pietra, 32 Bombyn, filugello, 33 Carpi, planta: fuo feme, 78 Carpophylus bertenfis. Garofano fiore, 79 Ceriphypiae beritepis, sariomno mae, 379
Derenicane, plainis, 1, 19, 30
Derenicane, plainis, 1, 19, 30
Mafe, Plonae Brindifi, fina radice, 1, 42
Peres, Parone: fino fiero, 1, 37
Rapie, pray, Capra Salvatica, Cavriolo: fuo fangue, 310
Serial, Ierne, 334
Serial, Ierne, 334
Talla, Tallos alberto, fuol fiori, 36 3

#### Vedi CERVELLO.

UGOLA. Vedi GOLA ,

E fue inflammazioni.

VISCERE INFERME. Ved FEGATO OSTRUTTO.
Ved MILZA OSTRUTTA.
Ved MESENTERIO OSTRUTTO.

## VISTA DEBOLE.

Chelidonium, Celidonia, 93
Creata, Cicopna uccello: 100 fele, 97
Cyprant Carps, Carpione peter foo fele, 113
Espherode, Edirida, Pianta, 141
Grilla, Grillo: 16centi, 6 fast in polvere, 161
Hirsanda, Rondine, 174
Lifrinta, Ullipsonobouccello: 100 fele, 214
Nadua, Civerta: fing prifix 3, 23
Nadua, Civerta: fing prifix 3, 23
Puzu-Marris, Pichab Uccello, 280 Safferes, legno, 322
Samerja, Santoreggia, 322
Serpens, Serpente: fuo graffo, 333
Veits, Vite: fua acqua, 379

ULCERE.

Alchomalla, pianta, 10
Ant-bigs, pianta, 18
Anti, pianta del Brafile: fia polvere, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Antera, frutto Americano, 20
Ballett, pianta, 45
Bermon, pianta, 45
Caprifalium, planta, 73

Cervadilla , feme , 89 Chamadrys , pianta , 9 t Chameles, pianta, 91 Cellus, Verme del legno, 112 Cesimus Certaria, arbofecilo, 113 Catima Certaria, arbofcillo, 113
Dipbryra, focia metallica, 118
Echius meritau; Riccio marino, 13a
Echius meritau; Riccio marino, 13a
Garam, Salamoja, 117
Herba Mahazan, planta, 169
Liguam ferra, Logno Indiano, 205
Liguam ferra, Logno Indiano, 205
Offera, Officia; (100 publico, 26)
Offera, Officia; (100 publico, 26) Offrea, Offrica: fuoguício, a63 Office, Office: 100 gates, as 3
Periclymenum, planta, 274
Periclamen, planta, 276
Pespelli, Propoli, 329
Pamera, Pomice pietra, 236
Richur, Miraiole, arboficillo: olio del fuo feme, 306
Canada, abates, 231

Sanicula, planta, 319 Thaildi um, Rata pretenfis, pianta, 359
Vinum, Vino, 376
Unicernu minerale, Cornu fossie, pietta, 38a
Ursue, Octo: suosiele, 383

> UMORI Da purgare.

Acousts, Jewium Chipfiam Segiterium, Seeperice
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
April Astroletion le the Golles, 9
Apri Marrhir, pianta, 245
Perafites, pianta: fua radice, 275
Pinipinichi, albero: fuo fugo, 281 Piper, Pere, a8a Ricinus, Mira fole, arbofeello: fuot femt, ed olio di det-

ti, 306 Refe, Rofa: le mofcade, 307 Rofa, Rofa: le moncase, 307 Sapaneria, junta, 331 Scannosalum, framenonea: fugo di fua radice, 32 Senna, Sena, 33 Spina fofficialis, pianea, 342 Verierae, Verbera, pianea, 373 Visum, Vino, 376

#### UMORI MALIGNI.

Andrefamum, Siciliana, tota fana, planta, 19 Anguis Æfculapit, forte di fetpe, 20 Arbutus; Athoicello: fuol fort, 30 Arifatcha, planta, 3 a Balfamum, Opshalfamam, olio di Balfamo, 46 Balfammo, Opinal Jamimo, a loid Balfamo, 40
Bartan, pittra Jacomonofeme, 76
Gerdammumo, Carlancomonofeme, 76
Gerdammumo, Carlancomonofeme, 76
Gerdammumo, Carlancomonofeme, 76
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
Gerdam, 2002, 10
G

Tragefelynum, pianta: fue radici, 366 Zingiber, Zenzero, radice, 389

UMORI FREDDI à Viscosi.

Ambia, forte di bitume, 14
Animé, forte di gomma, 21
Agua, acqua: la minerale calda, 24 Aqua, acqua: in internate casan, s4
Cardamomo: feme, 76
Caforesm, Cattoro, 82
Cascalis, Pianta, 83
Efula, Efola, 140 Harmola, spezie di Ruta falvatica, 166 Imperatoria, pianta, 185 imperiatria, pianta, 185
Mesyambir, pianta, 23a
Mafchus, Mulchio, 238
Oleum Palme, oliodi paima, 256
Percus Marisur, Porco marino, 290
Refmerimus, Ramerino: fue foglie, e fiori, 308 Asymerima , Kamerimo: lue logia , e mon, 304 Sagaperum , gomma , 33 Tamarifas , Tamaria , Tamarica sibero: fua buccia , radi-ce , fogla , funi, 373 Visum , Vino, 376 Zeccea , fpecia di pruno , 388

#### U M O R I A C R I ò da acquietare.

Acatia , fugo , a Acetum , Aceto , 4 Alefa , pefee : fun pietra della tefta . Affarat marinus , Loculta pefee : fuo guício , branche , e offo della tefta, 38
Cascalae, pianta, 53
Cascar, Granchio: fue pietre dette occhi, 70
Castar, Cafta, 80 Cajin, Catina, 80 Cerafa, Ciricgle, frutto, 86 Gwamis, Cocomero, cetricolo, 117 Cyprimus, Carpo, Carpione peice; pietra della fua tefla, Dracusculus , pianta : fua radice , 1 30 Gummi Arabicum, Gomma Arabica, 163 Helttropius gemme, Elitropia pietra, 168 Milarajou gramus, Elitropia Jorca, 168

Milarajou gramus, Elitropia Jorca, 168

May, Francessa Taviena, Francessa Javiena, 161

May, Francessa Taviena, Francessa Javiena, 162

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, Palica, 166

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167

Pastena, 167 Spadima, Edur ullum, Avorio abbruciato, 343
Squatina, Squado pofec, 344
Terra Pathue, force di terra, 357
Terga manthum, Dragante goomma, 366
Face, Vacea: fito latte, 371
Fulda, Voite: fito lotol, 377
Vinda, Vitello: fita reita, ito polmone, e piedi, 381
Vindar, Vitello: fita reita, ito polmone, e Umbilicus merinus, Nicchio, 382 Xannus, Nicchio, 387

VOLATICHE

Fedi ROGNA, &c.

ò altri Pizzicori della Pelle.

V O M I T O

Aceja, forte al Prunod Tabla: Ilifa frutto.
Amagria, sabrolelo: foo feme vontivo, 18
Anda, Albero: fionfrutto vontirio, 19
Anda, Albero: fionfrutto vontirio, 19
Apia; piana: fan andac vontirio; 19
Apia; piana: fan andac vontirio; 10
Carra; forta da libero; fionfrutto, 44
Carra; forta da libero; 13
Carra; forta da libero; 13
Carra; forta da libero; 13
Gilferra; Denet impiectito, 15
Gilferra; Denet impiectito, 15
Bippas(fix); piana; 179

Le myloshica.

Le myloshica.

Maghala, Nichoja.

Makanala, Maghala, Corregionia.

Janahala, Corregionia.

Janahala, Corregionia.

Janahala, Corregionia.

Janahala, Maghala, Corregionia.

Janahala, Sanahala, Janahala, Corregionia.

Janahala, Sanahala, Jao

Janahala, Sanahala, Jao

Janahala, Sanahala, Jao

Terre Agilia.

Terre Agilia.

Terre Agilia.

Terre Agilia.

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Jao

Terre Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Janahala, Ja

Fine della Tavola delle Infermità.

## **NOI REFORMATORI**

Dello Studio di Padova.

H Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Tomaso Maria Gennari Inquistrore nel Libro
intitolato: Dirjonaro, overo Trattato Universitale Drogho Samplici del Sig. Niccolò Lumey, non v'esser alcuna contro la
Santa Fede Cattolica; & parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prencipi, e buoni cossumi, concedemo Licenza à Gio: Gabriel Hertz Stampatore, che possi de fer sampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, e
presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venezia,
& di Padova.

Dat. 20. Settembre 1720.

Gio: Francesco Morosini Kav. Ref. Alvise Pisani Kav. Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Segret.

Coog

Tab I.

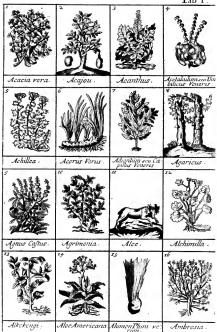

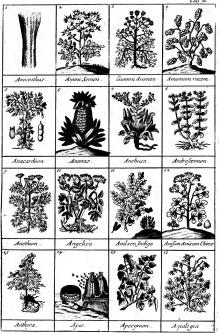







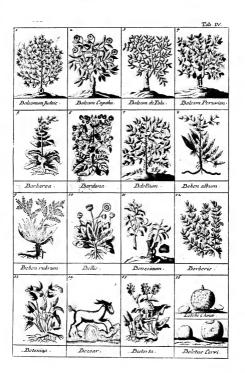



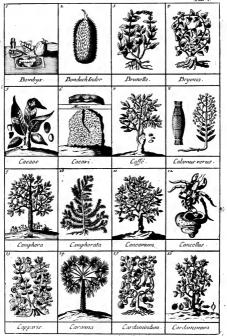



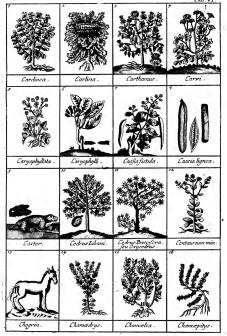



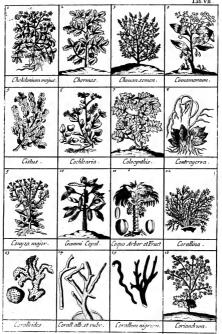



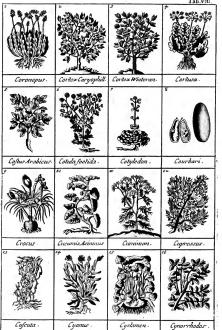



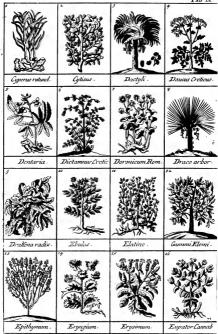

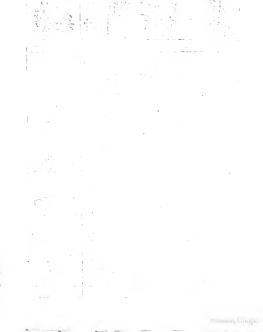

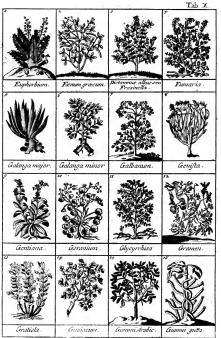



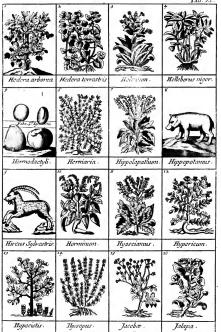



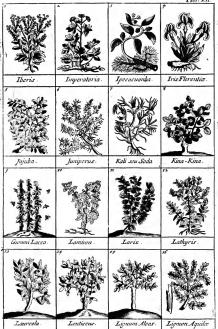

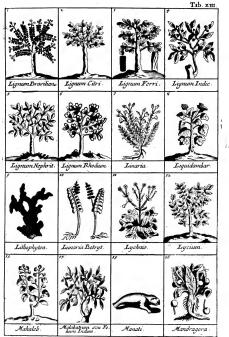



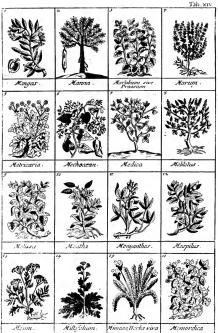

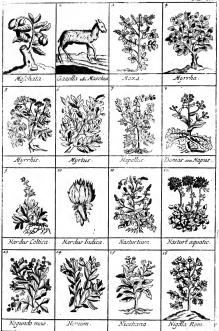



### Tab. xvr.

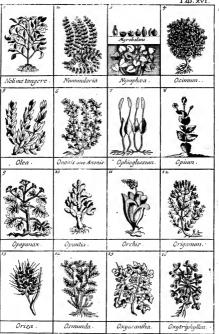

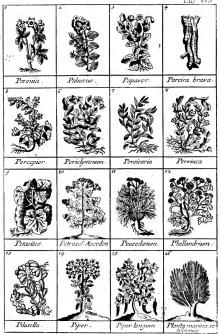

Tab.xvm

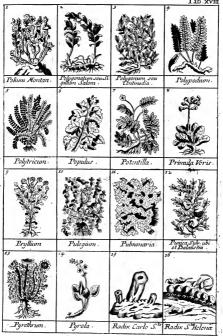

| Ryhamus Rustic.  Rhabarbarum.  Rhammus Cathart.  Rhaponticum.  Rhodia radis.  Rucinus.  Rasmarinus.  Ras solis.  Rubia.  Rupicapra.  Russcus sucBruson.  Sabina. |                 |              |                    | Tab.xix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubia Rupicapra Ruscus me Brusco Sabina                                                                                                                          |                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubia . Rupicapra . Ruscus Branca . Sabina .                                                                                                                     | Raphanus Rustic | Rhabarbarum. | Rhamuus Cathart.   | Rhaponticum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rubia Rupicayra Ruscus mcBruscii Sabina .                                                                                                                        |                 |              | S.G.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubia . Rupicapra . Ruscus ma Bruscai . Sabina .                                                                                                                 | Rhodia radix    | 1            | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                  |                 | h            |                    | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
|                                                                                                                                                                  | Rubia .         | Rupicapra.   | Ruscus sin Bruscii | Sabina .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sagaperum Salvia minor Sanicula Santolina                                                                                                                        |                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                  |                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Tab.xx

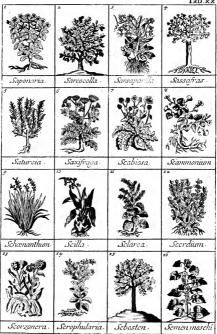



# Tab.xx1

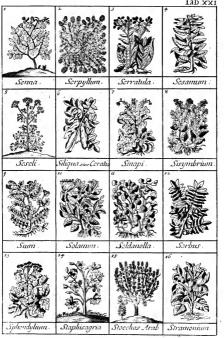



## Tab.xx11

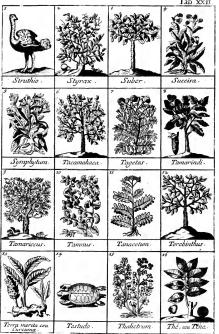

## Таь эхип.

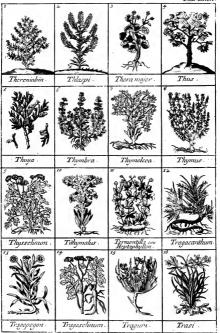

Tab.xxrv

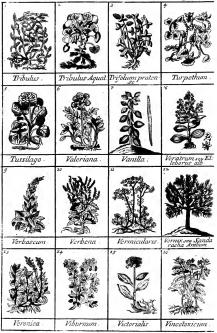



Tab.xxv.

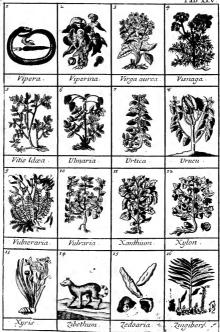

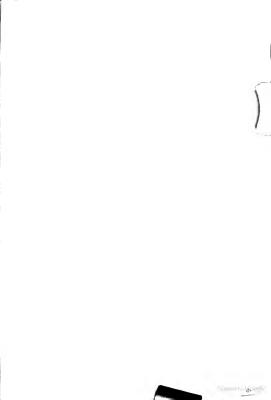

